

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>



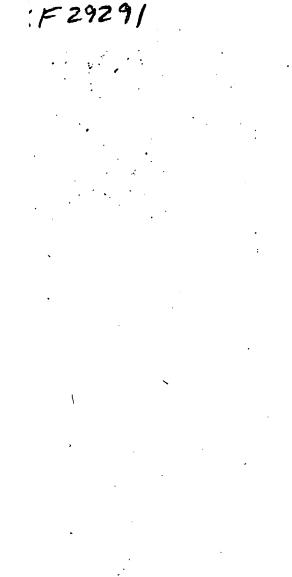

1/170

Del Canco Sio nicolo Ferrarj -



# OPERE SPIRITUALI

DEL MOLTO REV. P. F.

# LUIGI GRANATA

Divise in Tre Tomi.

O





frie de Snanada

# SPIRITUALI

DEL MOLTO REV. P. F.

# LUIGI GRANATA

DELL' ORDINE DI S. DOMENICO, Dottore in Sacra Teologia.

IN QUESTA NUOVA IMPRESSIONE alla sua più persetta lezione ridotte, e da molti errori spurgate.

Aggiuntevi Quattro Tavole necessarie;

LA PRIMA DELL' OPERE, CAPITOLI, E RUBRICHE; La seconda delle Cose più Notabili; La terza dell' Auttorità della Sacra Scrittura; E la quarta delle Applicazioni materiali agli Evangelj di tutto l'Anno, secondo l'uso del Breviario e Messale Romano, a commodo de' Padri Predicatori.

TOMO PRIMO.



# VENEZIA, MDCCXXX.

Nella Stamperia Baglioni.

CON LICENZA DE SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

KF 29291(1)

HARVARD UNIVERSITY AUG 19 1959



### AL

# PIO LETTORE.



Ceo, benigno epio Lettore, che con ogni affetto; e con ogni maggior spirito, non si è mancato da noi d'usare quella diligenza, che ci pareva al certo molto necessaria, acciò l'opere presenti, disigrave, e tanto stuttuoso Auttore, in questa nostra ultima impressione venissero alla suce con più commoda, eben'agevos forma per tutti quelli, che han-

no compiacimento di leggere cose spirituali, & in particolare le samosissime Opere del P. Granata (a direil vero) non mai le seconde a quante sin'ora fono state composte in cotal genere, nè per continuatione di frase, nè per concatenamento di materie, ne per gravità di concetti, nè per abbondanza di comparationi, e similitudini, nè per copia di Auttorità della sacra Scrittura, tanto del vecchio, quanto del nuovo Testamento: come anco si scorge apertamente, che ogni picciolo trattato è ripieno di auttorità, e dottrine de'santi Padri, nè punto resta bisognevole di quei precetti morali, e sentenze notabili de più samosi Filosofi, quali a buon proposito dovevano intervenire ne'suoi spirituali componimenti. Però essendo che se neandayano queste satiche si degne, quasi disperse in piccioli volumi, per mano diquesto, e di quello, laonde non ne poteva risultare ne beneficio di spirito, neutilità di studio alcuno; se bene surono di già raccolte insieme da altri, nondimeno ci siamo risoluti, non senza molta ragione, di ridonare al Mondo tutte queste Gemme così unite, e legate in un pretioso Giojello, dono e presente degnissimo al certo a divoti, e studiosi Lettori, con aggiunta però di Tavole per più commodamente servire ciascheduno, non tenendo noi conto pur minimo di qual sifia dispendio, a gloria dell'Auttore, & a prò de' Lettori, & in particolare di quelli, che professano Religione, acciò se nepossino servire in ragionamenti diversi di Sermoni, e Prediche. Perilche si sono arricKF 29291(1)

HARVARD UNIVERSITY AUG 19 1959



### AL

# PIO LETTORE:

Ceo, benigno epio Lettore, che con ogni affetto; e con ogni maggior spirito, non si è mancato da noi d'usare quella diligenza, che ci pareva al certo molto necessaria, acciò l'opere presenti, disigrave, e tanto fruttuoso Auttore, in questa nostra ultima impressione venissero alla suce con più commoda, e ben'agevol forma per tutti quelli, che han-

no compiacimento di leggere cose spirituali, & in particolare le samosissime Opere del P. Granata (a dire il vero) non mai le seconde a quante sin'ora fono state composte in cotal genere, nè per continuatione di frase, nè per concatenamento di materie, ne per gravità di concetti, nè per abbondanza di comparationi, e similitudini, nè per copia di Auttorità della saera Scrittura, tanto del vecchio, quanto del nuovo Testamento: come anco si scorge apertamente, che ogni picciolo trattato è ripieno di auttorità, e dottrine de'santi Padri, nè punto resta bisognevole di quei precetti morali, e sentenze notabili de più famoli Filosofi, quali a buon proposito dovevano intervenire ne suoi spirituali componimenti. Però essendo che se neandavano queste fatiche sì degne, quasi disperse in piccioli volumi, per mano di questo, e di quello, laonde non ne poteva risultare ne beneficio di spirito, neutilità di studio alcuno; se bene surono di già raccolte insieme da altri, nondimeno ci siamo risoluti, non senza molta ragione, di ridonare al Mondo tutte queste Gemme così unite, e legate in un pretioso Giojello, dono e presente degnissimo al certo a divoti, e studiosi Lettori, con aggiunta però di Tavole per più commodamente servire ciascheduno, non tenendo noi conto pur minimo di qual si fia dispendio, a gloria dell' Auttore, & a prò de' Lettori, & in particolare di quelli, che professano Religiones acciò se nepossino servire in ragionamenti diversi di Sermoni, e Prediche. Perilche si sono arric-

arricchitil'una, el'altro volume di varie, e copiolissime Tavole, Olere l'ordinarie de Trattati, e Capitoli, vi habbiamo aggionto le Tavole generali delle materie, e cose particolari più notabili, e degne di confideratione; in oltre quelle deil'Auttorità della facra Scrittura. così del nuovo, come del vecchio Testamento; le quali auttorirà sono poste nelle Tavole Latine, secondo la lettera de i testi, se bene nell'opere sono poste in lingua Italiana; e ciò per più facilita. re lo studio a Padri Predicatori; e l'ultima è delle Applicationi materiali a tutti gl' Evangeli letti da santa Chiesa secondo il Breviario, e Messale Romano, in tutte le solennità dell'Anno, per la Quadragesima, per tutte le Domeniche, e Communi de'Santi, raccolta, e ridotta in questa forma, con ognidiligenza, dal Padre Maestro Andrea Berna Venetiano. Tavole tutte tanto utili, e necessarie, quanto sono necessarie ad un corpo ambe le luci nella frontes per regolatamente discorrere in tutte le cose secondo l'opportunità, & occasioni urgenti di savellare in varie, ediverse materie, non solo semplici. ma dottrinali ancora. Accetti però ogni giudicioso, e grato Lettore quest'Opera, e gradifica la nostra industria, e diligenza, posciachè come gl'apporterà non poco utile, e beneficio allo spirito, habbia altresi, nel leggere, e godere quelle soavitadi spirituali, a ringratiare il Signore datore del tutto, a magnificare i meriti dell'Auttore, & a pregare l'Altissimo per la nostra salute.



# VITA. E MORTE

DEL REV. PADRE

# F. LUIGI GRANATA.

Scritta dal Padre Maestro F. Girolamo Gievannini da Capugnano.



On hanno i peccati de gl'huottini potuto demeritar così fattamente. nè il fiero nemico del genere humano valle perfeguitar tanto la Providen-Chiefa Cattolica Romana col mezzo dell'empio Lutero, in eni egli sa Divina. stava trasformato, che il pietoso Dio scordato si sia dell'antiche, e piene sue misericordie. Posciache, tosto che quel malvagio anda-

va preparandofi per accendere il fuoco de gl'errori luoi, con aprire le siepi dell'astinenza, con spargere il bugiardo seme dell'heressa, con farci allontanare dal diritto, con cui per obligo di creature, di rationali, e di Christiani, ob-bligati siamo a chi n' hà creati; ponendo in forse ogni nostra sede, e tentando pri-di Paola-varci della Christianità, di Christo, e di Dio; ecco nel Mondo sorgere Francesco

di Paola, che con nuova Religione attende sovra modo, trà l'aktre sue prerogati- Capuccini. ve, all'astinenza de'cibi. Si veggono le mortificacioni, e dispregi de' corpi, mo-Giessiti. strati da' Padri Capuccioi: scopronsi li Padri Giessiti, ch' incitano con la dottrina, e co' costumi all'amore di Dio, con la frequenza specialmente de' Sacramenti: & appajono mille, e mille Campioni delle facte lettere, che trafiggono quel maledetto, e suoi seguaci, mediante li pensieri d'akri Padri, e le scritture de Castolici. che a gloria mostra, & a confusione di quelli, per sempre mai porranno far chiaro, quanto ficuro fia lo stato fedele in cui viviamo, & in qual maniera fieno essi riprovati. Rimaneva solamente, ch' okra l'attioni buone, e le parole esortanti, havessimo uno eriandio, il qualo ci movesse co' Libri appartenenti all'affetto, e da cui sossimo come da un svegliacojo incitati al servire a Dio; e che sempre, ovunque citroviamo, havessimo da chi imparare la via del ben vivere. Questo usicio roccò al Venerabil Padre F. Luigi Granata Domenicano, il quale l'anno 1909, nacque Maleita. nella Città di Granata, Città regale; e principalissima di quel Regno, ne' Regni di Spagna, famola per il fixo, per l'abbondanza, per le merci, per gl'edifici, Parenti. per la nobiltà, e per mille honorarissime qualitadi, con le quali sogliono le Città fovraftare all'altre. I suoi furono di conditione honorata, ma non di cosi gran stir-pe, che soverchiamente ei se ne potesse gloriare; nè anco di tanta mediocrità, che ad arroffirfene fosse aftretto giamai. L'educatione in quella età sitrucciolosa, e facile ad inciampare, quale sia stata, da questo si deduce, che moko per tempo ei defino festesso al servigio del Signore, e proposesi di quattordici anni entrare ne' chioliti; de' quali scielle li Domenicani, giudicando in essi potere a pieno profittare, & square altri etiandio, per essere quella Religione indrizzata a questo dal San-Quest veto Patriarca suo institutore. Nel Convento però reale di Santa Croce, della sua pa-

eria , su vestiro dell'habito regolare de' Predicatori, e come pianta novella, addietro non laidò com, che lo potelle far crefcere nella via de' giusti. E le è impossibile, senza miracolo, & ohre special gratia del Signore, potere in un tratto divenir perfetto, essendo nota l'altezza dello spirito, ch'egli ha mostrato nell'età perfetta, credere ancor dobbiamo, ch' egli habbia nella fua giovinezza così profondi, e grandi fondamenti gettati, e posti, che sovra degnissima fabrica di santa vita edisicur vi habbia pocuro tanto nobilmente, com' egli hà fatto. Insieme con gl'ammae-

### Vita, e Costumi del R. P. Granata.

ftramenti, che haver fogliono li Novizi în quell'Ordine, fù posto: F. Luigi allo studio delle cose Logicali, e Rilosofiche, e in breve tempo 'arrivò alla scienza della sacra Teologia; nelle quali rittre mostiossi di prosondo ingegno, e Suo di grande acutezza, preparandosi a sar che le scienze gli servissero d'istromenti per procurare la salute propria, è quell'ancora de prossimi. Onde trà i dio. molti condiscepoli, che seco haveva, su stimato degno da quei l'adri d'essere e famolos dal quale usciti ne sono spuiti eccellenti, nelle lettere, e ne manerlegio. gi d'importanza. Mi gioverà di tanta Cafa solamente dire; the già passano trecent anni, che dalla Regina Maria, moglie dell'Infante Don Sancio, fii edi-Personagficata, e che tra i nobili ingegni, i quali ha dato al Mondo, quindeci Vescovi, quattro Arcivescovi, due Cardinali, e 180. Maestri di Teologia sono in questo numero. De i sopradetti hanno il primo luogo, Garsia Loaisa; il qualsti Maestro Generale de' Domenicani, Arcivescovo di Siviglia, Inquisitor supremo di tutta la Spagna, Vice Imperadore in Italia, e Cardinale di Santa Chiefa: Giovanni di Toledo, Cardinal di S. Giacomo, conosciuto a' nostri tempi: Melchiore Cano, Velcovo delle Canarie, huomo di gran lettere: Bartolomeo Miranda Caranza, Arcivelcovo di Toledo; l' Opere del quale renderanno il nome suo immortale: F. Francesco di Cordova, che per Christo nell'Indie con grandissima costanza volle morite, quando vi stava predicandolo con ardente -carità. In detto, Collegio vi ltanno fiudenti prefi a feelta dai Padri, e ch'habbiano fatto prova di certa, e ficura riufcita: e così trà loro effendo annoverato il Padre Luigi, fi viene a confermare, che in herba afficurò il Mondo, qual'ingegno ei renesse, e che sin dall'hora appariva di quella buona indole, piena di marurità ne' costumi, dorara di molte buone parti, e qualità naturali, e di bellezza d'ingegno, che si ricercano con isquisita diligenza in quei, che dentro v'hanno d' haver luogo. Ora fatto Collegiale, imparò con rara facilità, e comprese le materie, le quali trattanfi da Teologi nelle Scuole loro; e se bene arrecar sogliono a molti di coloro, che v'attendono, pocogulto, al P. Luigi nondimeno furono di piacere, godendavi egli, per conoscere in este li misteri della nostra Pede; e con l'intelletto, e diligenza, che ulava, prontamente faceva suo, quanto gl'era inse-gnato. Spese in detto Collegio molt'anni, & uscitone con l'ufficio d'essere Lettore, infegnò in affai Conventi Logica, a Filosofia, cercando di profittate nelle menti de' discepoli, e di condurli per la via de maggiori Dottori, nel sapere dell'Angelico Dottore S. Tomaso; havendo eisempre l'occhio di giovar loro, con stimar poco d'ingombrarli di questioni capricciose. & inutili. Quest'ordine anco offervò nella ! lettura Teologica, alla quale ci maggiormente dibuon cuore sacrificò se stesso quanto che ciò faceva non solo per sapere, maprincipalmente per operare, che fillalle . ne' cuori de gl'huomini la manna della contemplatione di Dio, vedendola mezzo opportunissimo per tidurre i peccatori dalle sceleraggini al viver bene . Stette impie-E Dougne gato per molt'anni nell'effercitio continuo d'infegnar altrui ne gli fludi principali della fua Provincia, ch' era la Betica; & hebbe in rimuneratione delle fatiche fue il Dottorato, ò Magisterio Teologico, da Vincenzo Giustiniano, Maestro dell'Ordige ne, che su Cardinale; grado confermatoli poi nel Capirolo General di Bologna, l' anno 1564. Dopo le quali sose, giudicando, che come nel Mondo cosa non v'era più cara à Diodell'anima Christiana, e parendo a lui, che qualunque n' havesse ridotta alla conversione, ciò sarebbe un ricorre di terra un picciol rivo del sangue divino ; fi propole di tralafciare lo ftudio (peculativo , & apprendere il predicare , &c il confessare: per tanto con molta gratia diedesi ad ammaestrate, le genti ne'sudetti modi; & il suo sudio volle, che sosse quello della Scrittura Sacra-Predies . Il fuo predicare fù d'huomo Euangelico, ad altro non mirando, che a far acquisto dell'anime, e piantar ne' pesti humani l'amor del Cielo. Hebbe la voce chiara,

🏓 foave , e dolce; nè gl' occoreva defiderare foavità, & energia per dilettare, poichè le sue parole, quasi fossero armoniche, alle menti di chi le udiva, penetravano. Mostrò d' effer (cientifico,potendo infegnare, e fapendo dar' ad intendere quel che voleva,così

Vita, e Costumi del R.P. Granata:

ecconciamente, quanto bifognava, conforme alla qualità de gl'uditorì. I fuoi concetti eran tutti cavati dalla ferittura Sacra, & i più scelti, che si vegghino lasciati da Padri Latini, e Greci; e tesseva di loro la ghirlanda del suo dire, non meno, che fiori soflero trà concetti; alle volte ancora, & a propolito buono intrecciandovi effempi, ò fentenza de' Gentili. Sopra la materia delle fue Prediche, a me non par necessario ditne altro, havendosene da gl'huomini tante, che ben da esse cavar si può lo studio da lui farso ne i Dottori della Chiela santa L'ordine che teneva, vedevasi essere l'istes'arte, poiche non vi era parte alcuna, che tutta non fosse arteficiosa; ma tanto bene copertamente, che da gl'intendenti, e savj in poi non si scorgeva. E che sin ciò il P. Luigi essercitatissimo sia stato, l'habbiamo dalla sua Retorica Ecclessastica, nella quala sista conoscere, quanto ei ne sosse buon Maestro, e come l'havesse appresa, e ritrovata ne i Dottori facri. S'accommodava benissimo a tutti i generi, & in ogni principale argomento ulava quel che le conveniva. Inlegnando, era dotto, e facile ugualmente; esfaggerando il peccato, & il vitio, auvampava nella faccia, e mostrava un'horrore, che sbigottiva l'emplo; parlando de i milterj, ede i beneficj, che n'hà fatto Iddio, con vivi, e naturalissimi colori li faceva comparire : ragionando del Cielo, e de'Santi rapiva i euori, eseco li portava in alto: natrando la miseria nostra, vedevasi diventare un niente: elsortando altri alla conversione, ascivano le sue parole tutte amorose, infuocate, e penetranti, che chi le udiva, fentivasi commovere le viscere, & in somma non v'era cola, ch'ei trattalse, la quale ei non ponelse avanti gl'occhi con quei possibili modi, che imaginat si possono, a proposito per convincere gl'animi humani. Hebbe concorto grandissimo, ovunque predico; e senza distintione di persone, riempivansi le Chiefe, ciafcun fapendo, che vi trovava a fuo gusto, quanto bramava. Dissi, e replico le elsere flato il luo flile schietto, ma alto; semplice, ma significante; grave, ma leggiadro; florido, ma Christiano: però non li mancando cosa alcuna, poteva agevolmente rapir i cuoriselar quel frutto , il quale da ogn'uno fi confessa esserfi veduto in ogni luo- Profice go . In questo fanto . sercitio spese il P. Luigi molti anni, e stati sono più di 40. e sem- molti ini pre mai con isquisita gratia, e ne pergami maggiori di tutta la Spagna; nè se ne astenne, fuor che per la vecchiezza, la qual con gl'aggravi suoi, levolille sorze corporali; perilche fù costretto ad abbandonare cotal'ufficio.

Non minor cura ei pose nell'udire le Consessioni de Fedeli, alle quali eran da lui genfesse. perfuali con le parole vive su pergani: e si fattamente poi amministrò questo Sacramento, che pensando noi, qual forzahabbiano havuto li suoi scritti, veniamo a trarre in confeguenza, con la prefenza, e con la voce istessa, qual tiene maggior virtà, esso habbia potuto cavar molti dalle colpeloro, lavando le brutture,che l'anime render logliono men belle innanzi la Maestà, e putità dell' Altissimo, e così qual medico d'esperienze grandi, tosto conosceva i mali de i penitenti suol, e dopò haver ciò fatto loro intendere, e mostrato loro la gravezza dei missatti, co' quali graviati stavano, benissimo gli rincorava, essortandoli con tanta vivacità di spirito, che affatto diversi da quei ch'erano prima, se ne partivano; e tinovati nel fiume della penicenza, andavano (gravati dal pelo delle commelle colpe. Il P. Luigi specialmente udiva le genti di conditione bassa, li poveri, e li semplici, anzi tanto maggiormente a questi procurava d'attendere, quanto sapeva che da qualche altro soglions. abborrire. Grande nondimeno era il numero de i Grandi, e de Signori, li quali da lui volevano esfer.' uditi ; e trà questi annoverate vi sono le Maestà di Portogallo ,

mentre che in vita fi trovavano.

Però effendo in ogni modo all'acquifto dell'anime impiegato, e sapendo, quanto di giovamento riesca al Mondo lo scrivere, e come in un tempo stesso con molti, e ne gl' si pono a anni venturi trattar fi possa, giudicò bene apprendere questa fatica, e se le diede con moltanentione. Propoleti con questi fuoi feratti di convertire un peccatore, e di condurlo al legno ultimo della perféttione; e non folamente infegnò li mezzi di faperlo face, ma diede ancora li rimedi per mantenersi nella buona gratia del Signore. Mentre, che a quelle compolitioni era intento, pigliossi in costume ordinario d'ogni giorcaminarfene per certi prati, e boscetti quasi un miglio ( esfendo il Convento di S. Opere Granata Tomo I.

### Vita, e Costumi del R. P. Granata.

Croce fror di Granata, le arrivava ad un colle ameno, che dentro di se ha un antro. dalla cima del quale esce un'acqua piacevolissima che forma due ruscelletti ch'irrigano quella pianura. Quivi, & in quella (pelonca lontano dall'effere udito da qualunque altro,non meno,che un'Eremita della Tebaide flava le cinque,e le fei hore il giorno . ad alta voce ledando Iddio co'Salmi,& Hinni;ora fi fentiva parlare con la Maestà Eterna, ora co'Santi;altre volte piangeva l'ingratitudine de i peccatori,altre chiedeva perdono in vece loto. Dimorava in così fatti effercizi alliduo, & intento, come ben fosse stato alla presenza del Paradiso , il qual ei contemplava fissamente . E così or'inginocchiato, or con le mani in Croce, & aperte, or diritto, e tal'or fedendo, spendeva buona parte del giorno, In questi suoi colloqui, con Dio s'udivano sospiri, e dolci lamenti, vedevali la faccia variamente mutarfi fecondo gli fpiriti, che l'empivano , & in tutto si conosceva, che di quella terra bavevasi fatto un Patadiso, e che in quella caverna gustava ogni vero bene, troyando vera la promessa, che sece Dio all'anima postra quando disse: la la guider è nella solitudine, e parlerò al suo cuere. Nè altrimente poteva effere, posciache astare tante hore in pledi, con ragionare solitario in fpatio di tempo così lungo, nè ftancarfi, anzi parendo fempre mai più vigorofo, volevaci forza più che humana.Frequentò per molti anni questo ritiramento, ma non potè alconderfi a'Frati , i quali poi alcofamente lo leguivano,& attentamente l'alcoltavano con molto frutto loro; onde da quel tempo , fino ad ora, chiamafi quella grotta, Le Queva del Padre Fray Luis de Granada. Ciòsche in quel luogo esso haveva meditato,& imparato,ritiratofi al Convento, lo ftendeva in eartaje quafi ivi hà fatte tutte le prime Opere della Guida, del Memoriale, e dell'Oratione. Fù folito etiandio fempre mai, non mettersi a scrivere, se prima non era, per buon spatio di tempo, stato in oratione, e contemplatione, & allora poi dettava a gli scrittori così prontamente 💃 come se avanti gl'occhi havuto havesse disteso ciò che diceva. Io mi porrei a dire, che il Cielo havesse in se Stelle, e che nel Mare vi sossero Pesci, se assaticare mi voless, mostrando, che spirito, e qual divotione contengano l'Opere di questo Padre; da cui tanta virtù non haverebbe potuto mai venire a quel caratteri muti con chi li legge, se non fossero stati vergati con diverso modo, da quel che sogliono gl'huomini trattare le cose, che scrivono, ò divine, od'humane. Però il maledetto nemico della falute nostra, prevedendo, quale e quanto bene rluscire dovesse da gli scritti di tai Religioso, cercò di disturbare così fruttuoso seme, posciache essendo il P. Luigi nella Betica, e volendo sar'istampare la prima sua comdiffur. politione gli fu fatto molto contrafto da uno de i Revisorisal qual se ben'esso mostro la candidezza di ciò, ch'haveva (critto, nondimeno questo lo disturbò, con dire,che quella era dottrina fingolare , e che troppo dimefticar voleva gl'huomini con Dio, e fargli, prima della morte, esser beari. Questo sù causa, che i Prencipi di Portogallo, e vain Lis, quel Cardinale Henrico, che poi sù Re, essendo pieni del grido, che tutte quelle contrade riemplya, e dell'infigne (pirito, e divotione del Padre Luigi, a fe lo chiamarono, e fecero litanza d'haverlo in quella Provincia; nella quale andato, hebbe fianza in Lisbona, Città colma d'ogni quantità d'huomini e territorio commodo alla Fiandra, alla Francia, all'Inghilterra, & alle Indie ; e perciò atta per poter in effa a molte. nationi dare delle merci spirituali ancora di questo Padre ricco di virtù. In Lisbona fermatoli, predicò a quelle Corone quali di continuo, & hebbe l'ufficio di Configliere di cofcienza, ne quali carichi mai tralafciò gl'effercizi del comporre, del predicare, e del confessare, accompagnandoli con l'offervanza della sua Regola, e d'altre regolate maniere di ben vivere, solite, e consuete de' Padri Domenicani. Fù aftinentiffimo, e di poco cibo; e fe bene la Corte ogni giorno provedevali del cibo regio, egli nondimeno per se altro non riteneva, fuorche la carne di capretto, qualche fiata, come alla sua conplessione conveniente molto, e per tal riputata dal

configlio de'Medici periti. Si levava ogni notte al Matutino, dopò il quale mai più tornava a dormire, ma occupava fi in quel filentio della notte a ragionar con Dio, o-

rando, e nello studio de'Misterj Divini, sinche veniva il Sole, effercitandofi. Il rima-

nente del giorno era fruttuolamente da lui speso in studiare, in confessare, in c

Religiosa vita, Vita, e Costumi del R. P. Granaca.

mare, in Coro a Divini offici, in vifitare infermi, & in fare altre buone operationi, R lature de arollimi, & a honor di Dio. Grande cola è da dirli, che mai fiì veduto etiofo: & in papticolare era così dedito all'oratione, che amaraviglia fi tiene il vedere, ch' habbia (critto Opere tali,e tante,così piene di concetti,di pulitezza nel dire,e dispofitione, & ordine di penfieri, giudicandofi, che mai habbia havuto tempo di potere veder libro; non che fludiarne, come hà fatto in sì grofio numero. Fù offervantiffimo del filentio, edalla fin bocca non ufcivano parolè, fuor che d'efortatione, ò d'infegna- Forent, a mento. Si contento d'una picciol cella, priva d'ogni superfluità; e però il Cardinale Riario, Legato di Giegorio XIII andatolo all'improvilo a vilitare, altro per federe son vi trovò, che due l'esbelletti di legno ravidi:fopra de' quali ambedue vi flettero per buona pezza a ragionare di Dio. Hebbe già gran copia di libri, ma ne gl'ultimi anni, ne quali lasciò di scrivere, volle, che posti fosfero nella libraria commune, Dorani sempre mai nelle lenzuola di lana, e già essendo vecchio, usava per il più di posarsi a piedi del lettuecio sù certi gradini di legno, che li servivano per entrare in letto; & ivi fedendo, raffembrava il Profeta su le rive del Fiume Cobar, fospirante alla celeste Gerufalemme. Non usò panni lini alla fua carne, nè anco infermo, e come fù aftinentissimo nel mangiaro, così nel bere sù astemio; se usava di fat certe sue penitenze segrete, e particolari. Saria fuperfluo il dire, quanto fù amatore della povertà; e fe bene molte limofine gli venivan fatte, tutte poi ò le dava al Convento, ò con licenza de I Superiori a povere persone le dispensava. Qui scriverò, come havendo un Stampadore di Salamanca conosciuto il piacere, ch'havevano gl' huomini delle Opere del Padre Lulgi, pregollo a volergli far gratia di mandargliene, e promettevali gran prezzo In guiderdone; al che egli acconfenti; ma con protefta, che non voleva cofa alcuna 3 grande anzi quanto gli prometteva, glielo donava tutto, affinche le dette Opere da lui a sniglior mercato fossero vendute; ordinandoli, che detta sua lettera fosse posta nel principio del Libro, acciò fi vedesse l'obbligo dello Stampadore, & i poveri ancosa poteísero haver dette Opere senza molta spesa.

Con tanta applicatione nella parte affettiva, non fù ll P. Luigi privo dell'intelletto 🖪 prote prattico; e ben'allora il mostro, quando i suoi Padri, ancotche originatio non fos-ciale . fe di quella Provincia, come già s'è detto, lo crearon Provinciale nondimeno; nel qual ufficio corrispose egli di se ottimamente a quel che convenivaselì, e diede di se tal fodisfattione, che dopò molti anni il fudetto Cardinale Legato, e quei medefimi Padri, nei rivolgimento del Regno, dopò la morte del Rò, e Cardinale Entico , volevanlo di nuovo aggravare di tal carico, come foggetto potentiffimo a tenere il freno del rigore de i chiostri, e far che l'ordine suo in quelle parti non sentisse i difordini della guerra » ma egli più bramofo della falute fua, e confapevole di non haver le forze, che bilognavano, per fare in un rempo ilteffo in molti luoghi di meltie-

ri Fopera di chi governar doveva in tai giorni, non vi volle fottentrare. Fù di statuta grande, e di maestà, ossuto, e grosso a proportione; hebbe nel volDispositio
to un'angelica piacevolezza con la carne molle, delicata, e colorita, haveva gl'ocme del corchi allegri, e modelli, sempre mai rivolti alla terra: la fronte spaventosa, e serena. con le linee, che dal diritto del naso talmente si congiungevano: che formavano una stella: li denti suron bianchi, e con buon'ordine; il naso teneva dell'aquilino un poco, e grandetto; la bocca di mifura; i peli già furon alquanto biondi, e poi diventaren bianchi; la tella groffa, & alquanto calva. Era di dolcissima conversatione, & amico a tutti, ancorche niuno con lui troppo si dimesticava, bavendo non sò che di riverenza nell'aspetto, che lo faceva ammirare, e mostrando, che zon fi diftoglieva mei da i penfier i alti, e celefti, de i quali teneva fempre la fua menze piena.

Dalla corte di Portogallo fù per effere affonto a dignità Vescovali, che rifiutate fu- gnità. zono con moka rifolutione da lui; e benche grandiffima fosse la sua fama, e da ogni parte ci ricevesse lettere da i più illustri, e gravi huomini della Christianità, in niense con tutto ciò dal fuo procedere con humiltà fi rimofee; anzi quel giorno pareva, che seco gareggialse per essere Rimeto vile. Qui cade il dire, che nel Verno dell'

### Vita, eCosumi del R. P. Granata.

anno 1582, un giorno si trovatono avanti il Papa Gregorio XIIL alcuni Cardinali; e tra questi eranvi Carlo Cardinal Borromeo, & Antoino Cardinal Caraffa, e lungamente da lor tutti trattolli de i meriti del P. Luigi, è si discorse con somma lode dal Papa, e da gl'altri di promoverlo al Cardinalato; nè altra difficoltà a ciò vi si tratta trovava fuorche l'età troppo avanzata, nella qual'esso allora si trovava pojche dissedi fario cardinale gnandosi di farlo venire a Roma, acciò quivi attendesse alla risorma del Christiane. fimo, si dubità, che per il cammina lunghissimo, per la diversità de i climi, in vece di fare, che il Mondo acquistasse per tal assuntione gioyamento, si venisse a perdere quelto huomo nato per beneficarlo. Mosso dal gran frutto, che co'l mezzo de' di lui (critti conosceva il sudetto Pontefice farsi trà Fedeli, e vedendo, quanto fuoco spirituale per quelli s'accendesse, gli serisse un Breve, il quale in lingua nostra traportato, è di questo tenore.

AL DILETTO FIGLIUOLO F. LUIGI GRANATA dell' Ordine de' Predicatori

#### GREGORIO PAPA XIII.

Papa.

lletto Figlio, salute, e beneditione Apostolica. La vostra lunga, e continua fatica, sìnell'allontanare gl'huomini da'vizj, esi in chiamargli alla perfet-Breve del tione di vita, fù lempracola, & a noi gratifima, & a coloro, i quali defiderano la spa, el altrui salvatione, utilissima e giocondissima. Molte Prediche havete già. fatte, e Libri di Dotttina, e di pietà eccellente havere posti in luce: l'istesso oprate ciascun giorno, nè giamai cessate da lungi, e d'appresso d'acquistar quanti più y' e possibile a Christo. Si rallegriamo però di questo tanto principal bene, e frutto, sà Neta gran d'altri, come vostro proprio. Poiche quantidelle Prediche, e de gifscritti vostri, han fatto luo profitto ( essendo certo, che assaissimi l'hanno fatto, e cialcun giorno il fanno) altrettanti figliuoli a Christo havete generati, e di gran lunga maggiori benefici havete lor conferiti, che se a ciechi la vista, overo a morti la vita haveste impetrata da Diojessendo molto meglio il conoscere (in quanto a' mortali è permesso) quella sempiterna luce, e vita beatissima; e vivendo con pietà, e santità, aspitare ad essa, che godere questa vita, e luce mortale con ogni abbondanza, e dilletto delle cose terrene. Inoltre a voi stesso moltissime corone havete acquistate da Dio, mentre che con ogni carità a quello studio date opera, ch' è veramente sopra ogni altro nobiliffimo. Seguite adunque, come fate, & a questa cura con tutto l'animo vostro attendete, e qualunque opera havete gia incominciata (peroche habbiamo inteso, ch'havete alcuna cosa) finitela, e mandatela in luce, per salute de gl'insermi, per confermatione de' deboli, per allegrezza de'forti, e gagliardi; e per gloria d'ambedue le Chiese, militante, e trionsante.

#### Di Roma, ai 21. di Luglio M.D. LXXXII.

Da questa lettera, che dal tronodi San Pietro, e da quegli, acui assiste lo Spirito santo, è stata scritta, habbiamo argomenti maravigliosi da dedurre la bontà del P. Luigi, & ammirare gl'effecti (direm così miracolosi) prodotti in età così piena di peccati. Però non è da tacere, come cosa singolare, che le suddete Opere state sieno transferite in Latino, in Francese, in Tedesco, & in Italiano da tanti, e che fiano flate tante fiate flampate, e che infino prefio gl'Indiani habbiano quella lettions frequente, che desiderare si possa.

Ma conoscendo egli finalmente, che gl'ultimi anni fuoi erano vicini, e che in breve nell'alta vita cittadinar dovevasi, affatto dispose d'oramai attendere a se solo: però di continuo contemplando il Cielo, frà pochi mesi cadde in una sebre len-Binfermo ta , dalla qual effendo aggravato, subito volse ricevere li Sacramenti della Chiesa 🦡 & humilmente, con infinite lagrime, e prostrato in terra nuda, estila cenere,

prefe

Vita, e Costumi del R. P. Granata.

prese il Sagramento del sacro viatico dell'Euchariffia;e presago dell'andare al Cielo. pareva bene spesso, che li fosse grave il tardare tanto quel discioglimento del suo corpo con l'anima: quando che giunta l'hora estrema, stando s' un duro letto, e trà le lenzuola di lana, & havendo detto parole ardentissime a i Frati intorno il servire a Dio, come agnello dormi il sonno de' Giusti, rimanendo ta faccia sua con sembianza d'huomo ridente. Lo trovatono i Frati cinto d'una catena groffa di ferro, che quali fin dentro la carne era incarnata, e le ginocchia si vedevano indurite, e Austerità callose per il continuo orate.

Sparsasi la voce della motte di tant'huomo in Lisbona, concorse gente infinita al B piante Monastero di San Domenico, chiedendo di vedere quel ben' auventurato corpo; merto. perilche sù portato in Chiesa, e chiuso dentro una capella serrata co'cancelli di ferro, per tema, che spogliato non sosse, come si suol fare a'corpi di tali desonti. Quivi erada tutti benedetto, e convoci altissme, e gridi universali, si piangeva la perdita fatta di sì gran Padre: e furonvi pochi in quella Città, popolatiffima al pari quasi d'ogni altra di questo Mondo, che non andassero a vederso, e con dolci lagrime non l'accompagnassero. Occorse questa morte a' 31 di Decembre l'anno della nostra salute 1589, e della sua vita benissimo spesa ottantaquattro anni . Fù poi solennemente posto nel sepolero de suoi Padri in quella casa, e Chiesa, con eterna memoria del fuo infervorato animo nell'amare Iddio, nell'incaminare ogn' uno per la dritta via della perfettione.

DALLA SEGUENTE LETTERA, CHE SI TROVA STAMPATA nella prima parte delle Lettere di SANTATERESA DI GIESU, Fondatrice delle Monache, e Padri Carmelitani Scalzi, fi può conoscere di quanta utilità siano le Opere del P. F. Luigi di Granata per le anime de Fodeli.

#### LETTERA XIV.

Al molto Reverendo P. Maestro Frà Luigi di Granata dell'Ordine di S. Domenico.

#### ARGOMENTO.

Sirallegra seco dell'utile, chereca con suoi libri alle Chiese, esi mostra quanto bramosa ditrattarlo, bisognosa delle sue Orationi, pregandolo a deporre ogni stima di lei.

#### GIESU.

La gratia dello Spirito santo sia sempre con V. P. Amen.

Rà le molte persone, che amano nel Signore V.P. per haverscritto sisanta, e prosittevole dottrina, e che rendono à Sua Maestà gratie per haversa conceduta per sì grande, & universal beneficio dell'Anime, una sono io. E mi persuado, che per niun travaglio havrei lasciato di vedere chi tanto mi consola, e d'udir le sue parole, se si compatisse al mio stato, e l'esser Donna Perche suor di queste ragioni l'hò lempre hayuta di cercar fimiglianti perfone per afficutarmi de timori, ne quali hà l'anima mia per molti anni vivuto. È già che di ciò non sono stata meritevole mi fono confolata con havermi comandato il Signor Don Teutonio le scriva questa, al che io, senza ciò, non potrei avanzarmi. Ma considata nell'ubbidienza, spero in Nostro Signore habbia da riuscirmi di profitto, perche si ricordi tal volta Vostra Paternità di raccomandarmi à Nostro Signore, havendone gran necessità nell'andar con poco capitaleà gl'occhi del Mondo, senza haverne pur uno, per fate in verità parte di quel che si figurano di me.

2 L'intender solamente questo, sarebbe bastante à ricevere da Vostra Paternità Opere Granasa Tomo I. gratia,

### Vita, e Costumi del R. P. Granasa.

gratia, e limofina; conoscendo ancor quel, che in ciò passa, e'l gran travaglio che s' incontra, da chi hà vivuto una vita ben malvaggia. Con esserio io tanto, hò preso ardire molte volte di chiederle da Nostro Signore una vita ben lunga. Piaccia à Sua Maestà in sarmi questa gratia, e vada Vostra Paternità crescendo in santità, e nel suo amore. Amen.

Indegna Serva, e Suddita di V. S. Teresa di Giesù Carmelita.

Il Sig. Don Teutonio credo sia degl'ingannati in quel che tocca a me. Mi dice, che stima molto Vostra Paternità. In ricompensa di ciò; è ella obbligata ad auvisar Sua Signoria, no'l creda tanto facilmente senza causa.

#### ANNOTATIONI.

Uesta lettera è diretta al Ven. Padre Maestro Fra Luigi di Granata, honore della Santa Religione di S. Domenico, e gloria della Spagna, & anche della Chiesa

universale, che ben può rallegrarsi di haver havuto un figlio così illustre.

2 Fù descritta la di lui vita dalla dotta, e spiritual penna del Licentiato Luigi Mumoz molto grande amico mio, Ministro del Conseglio dell'Hazienda, & huomo di eccellente giudicio, e spirito: onde sarebbe superssuo il parlare in questo luogo di sì venerabil huomo riverito, e rispettato giustamente in tutti i secoli, le di lui Opere sono
testimoni delle di lui virtù, & anche le anime, che hà condotto a Dio quell, essicasisma forza, che communicò la gratia Divina alla di lui elequentissima penna. Si rasconta, che l'anima sua comparisse ad una persona di singolar virtù con un manto di gloria seminato di stelle innumerabili, e gli sù dato a conoscere, che quelle erano le anime da lui menate alla gloria per mezzo de' suoi santi scritti.

A questo soggetto sì spirituale scrive Santa Teresa, perche sempre i buoni si cerca-

no, e ne hanno ben di mestieri per disendersi dalle persecutioni de'cattivi.

3 Nel primo numero gli dice il desiderio, che haveva di vederlo, e non me ne maraviglio punto, perche in vero chi non havrebbe desiderato di veder la persona, & ascoltar la viva voce di uno, ch'era l'istessa allegria dell'anime ne'suoi scrittise chi è, che non desideri di vedere un Autore, nella di cui lettione riceve tanta consolatione, e sa tanto profitto! e se facevano gran viaggi gl'antichi Oratori per ascoltar quei, che leggevano, quanto più deve ciò seguire con i gran Santi, per intendere dall'istessa lor bocca quelle ragioni, che tanto muovono in scritto? giache negli Oratori talvolta si trovava una lingua eloquente, mà un'anima rilassata; e ne' Santi sempre si ritrova la bontà unita alla dottrina.

A Quest'è la disferenza tra'Santi, ò Sante, che sono dotti, e quelli, che se bene sono buoni per se medesimi, non sanno spiegarsi per altri: che quelli, i quali scrivono, e parlano con spirito, e dottrina, e sono in riputatione di Santità, si devono cercare si per vederli, come per udirli, mà gl'altri solo per vederli, e non per udirli; laonde se hoggi vivesse Santa Teresa, io mi partirei ben da lontano per andarla a vedere, perche quando ancora non la ritrovassi si Santa, la ritrovarei dotta, ce intelligente, e potrei riceverne buoni insegnamenti: mà con altra, che non possedesse il di lei talento, e gratia, non ritrovandola Santa, sarebbe infruttuoso il viaggio; perche non la ritroverei dotta, nè Santa.

5 Per questa istessa cagione desiderava la Santa vedere il Padre Fra Luigi di Granata, e per questa istessa cagione sù a visitarlo nella propria cella il prudentissimo Filippo Secondo, mentre dimorò in Lisbona, perche desiderava di vedere, et ascoltare colui, che tanto godeva in leggere.

6 Nel secondo numero manisesta la Santa la propria humiltà, sì nel richiedegli delle orationi, perche se ne conosceva bi sognosa, sì anche nel pregarlo a non credere al Signor D. Teutonio, mà più tosto a disingannarlo, perche sempre era bramosa di tribolationi, & opprobri, e gl'erano sensibili sin all'anima le proprie lodi, e questo è il più chiaro indicio d'une spirito afficurato, haver simpatia col disprezzo, & antipatia con gli honori.

TAYO-

# TAVOLA

### DE TRATTATI, E CAPITOLI.

# Che si contengono in questo Primo Tomo.

### MEMORIALE

DELLA VITA

CHRISTIANA.

DI FRA' LUIGI GRANATA.

#### PARTE PRIMA.

Nella quale s'insegna tutto quello, che deve fare il Christiano, dal principio della sua conversione, sino all'acquisto della persettione. pag. I.

#### TRATTATO PRIMO.

Delle pene, che il Signor nostro hà preparate per quelle, che vivono male. Cap. s. 7
Della gloria de'Beati. cap. 2. 13
De'beni che il Signor Nostro promette a'buoni n questo Mondo. cap. 3. 16
Che non deve l'huomo differire di giorno in

Che non deve l'huomo differire di giorno in giorno la sua conversione; poiche ha da render conto di tutte le colpe della vita passata. cap. 4.

Conclusione di tutto il sopradetto. cap. 5. 20

#### TRATTATO SECONDO.

Nel quale diffusamente si parla della Penitenza, Contritione, Confessione, e Sodisfattione; scienza necessaria a chi desidera tornare a Dio.

Prima Parte della Penitenza, qual'è la Contritione; e de'mezzi, che si devono tenere per acquistarla. cap. 1.

23

De'principali mezzi per acquistare la contritione, e specialmente del dolore de'peccati. cap. 2.

Delle considerationi, che ci possono ajutare ad haver dolore, & horrore de' peccati; e prima della moltitudine di essi. cap. 2.

della moltitudine di essi. c2p.3. 27
Seconda consideratione, di quello, che si perde per il peccato. 28

Terza consideratione della Muestà di Dio, con- l

tra la cui bontà pecchiamo. Quarta consideratione, dell'ingiuria, che si fa a Dio co'l peccato. Quinta consideratione, dell'odio, che Dio hà contro il peccato. Sesta consideratione, della morte, e di quello, che dopo essa segue. Settima consideratione, circa i benefici Divini. 32 Oratione, per destar nell'anima la compuntione, e dolore de'peccati. cap. 4. Un'altra Oratione, per chieder perdono a Dio de'peccati. cap.5. Un'altra Oratione, per chieder perdono a Dio de'peccati. De'gran frutti, che procedono dalla vera contritione. cap. 6. Parte seconda della Penitenza, la qual'è la Contessione. Come nella confessione si devono osservare sette cose. cap.i. Auviso primo. Secondo auviso, come si deve confessare il numero de'peccati. Terzo auviso, delle circostanze da spiegarsi nella Confessione. Quarto auviso, come non deve confessare altro, che la specie del peccato. Quinto auviso, come si devono consessare i peccati de'pensieri. Selto auvilo, come l'huomo debba confervare la fama del Proflimo. 45 De'casi, ne'quali la Confessione è nulla, e si devereiterare. cap.2. Memoriale de peccati. Alcune accuse nel principio della Confessione. Del primo Comandamento, Honorcrai Iddio sopra tutte le cose. Del secondo Comandamento, Non giurerai il nome di Dio in vano. Del Terzo Comandamento, Santificherai le

Del Quarto Comandamento, Honorerai il Pa-

Del Quinto Comandamento, Non ammazza-

Dell'

dre , e la Madre .

# Tavola de Trattati, e Capitoli.

| Dell'Sesto Comandamento, Non fornicare.                                 | Come l'huomo deve pigliare qualche tempo                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49                                                                      | per attendere alla longadetta preparatione                                                   |
| Del settimo Comandamento, Non rubbare.                                  | cap. 5.                                                                                      |
| Tollione of Computation of Mines (Co.)                                  | Quelle che s'hà da fara innanzi la Communio-                                                 |
| Dell'Ottavo Comandamento, Non dire il fal-                              | ne. cap.6.                                                                                   |
| lo testimonio. 7 50 Il Nono, e Decima Comandamento (mo già              | Quello che si deve fare nel rempor della Com-                                                |
| dichiarati nel Sesto, e Settimo; de quali di                            | Imunione, dopo effa. enp.71. 81<br>Dell'uso de Sacramenti, e dell'utile, che                 |
| fopra habbiamo trattato                                                 | fi riceve dalla frequencia di quelli con e                                                   |
| Dei sette peccati Capitali, overo mortali.                              | fi riceve dalla frequenza di quelli . cap. 8.                                                |
| 51                                                                      | Degli effetti della Sacra Communione . pag.                                                  |
| ·Il Primo della Superbia . 51                                           | 85                                                                                           |
| Secondo, dell'Avaritia.                                                 | Si rispondealle obbiettioni d'alcum negligenti.                                              |
| Terzo, della Lussuria. 51                                               | 86                                                                                           |
| Quarto dell'Ira. 51                                                     | Qual siá la cagione del pocogusto, e divotione,                                              |
| Quinto, della Gola. 52                                                  | che hanno alcuni, quando celebrano, ò si                                                     |
| Sesto dell'Invidia.                                                     | Communicano, canto:                                                                          |
| Settimo, dell'Accidia. 52                                               | Se sia bene Communicarsi spesso. cap. 10. pag.                                               |
| Delle opere della mifericordia. 52                                      | 91                                                                                           |
| D'alcune altre particolari accuse. 52                                   | Preambolo per le Orationi, e Meditationi, che                                                |
| Auvisagenerale per conoscere qual sia peccato                           | leguono, da tarli avanti, e dopò la Sacra Com-                                               |
| mortale, equal sia veniale.                                             | munione.                                                                                     |
| Terza parte della penitenza, la qual'è la sodis-                        | Oratione di San Tomaso d'Aquino da dirsi in-                                                 |
| fattione. cap. 1. 54 Dell'origine, e causa della sodissattione. cap. 2. | nanzi la Santissima Communione. 96                                                           |
| Den ongine, e canta dena roustactione, cap.2.                           | Un'altra divota Oratione da dire innanzi la                                                  |
| Delle tre opere principali, con le qualisodis-                          | Santiffima Communione                                                                        |
| facciamo a Dio. cap.3.                                                  | Meditations per occupanti innon-i la di ancie                                                |
| Della prima opera sodisfattoria, la qual'è il Di-                       | Meditatione per occuparsi innanzi la Sacratis-<br>sima Communione, per isvegliare nell'anime |
| giuno. 60                                                               | PINNONA AFRINANA                                                                             |
| Della seconda opera sodisfattoria la qual'è l'                          | Cocon de manas di austra N.E. 11.                                                            |
| Elemofina. 61                                                           | Seguono alcune altre divote Orationi, e Me-                                                  |
| Della terza opera sodisfattoria, la qual'è l'Ora-                       | ditationi, nelle quali si potra occupare il                                                  |
| tione. 62                                                               | buon Christiano dopò la Sacra Communione.                                                    |
| Segue un breve modo da Confessars, per le                               | 101                                                                                          |
| persone, che si consessano spesso. cap. 4.                              | Oratione di S. Tomaso d'Aquino da dire dopò                                                  |
| 64                                                                      | la Sacra Communione.                                                                         |
| Segue il Memoriale. 64                                                  | Segue un'altra Meditatione, per occuparsi do-                                                |
| Verso Iddio. 65                                                         | po la Sacra Communione. 10-1                                                                 |
| Verso se itesso.                                                        | Meditatione per essercitarsi dopò la Santissima                                              |
| Verso il prossimo.                                                      | Communione, pensando alla grandezza del                                                      |
| Circa i peccati di commissione.                                         | beneficio ricevuto, e rendendo gratie al No-                                                 |
| Delle confessioni generali. 66                                          | stro Signore per quello.                                                                     |
| T P 4 T T A T P P T A                                                   | Seconda parte di questa Meditatione. 105                                                     |
| TRATTATO TERZO.                                                         | M D 4 M M 4 T 0 044 4 D T 0                                                                  |
| Nel quale si parla del modo, che habbiamo a                             | TRATTATO QUARTO.                                                                             |
| tenere per apparecchiarci alla Santissima                               | Net qualo ( componente due manete maineire tà                                                |
| Communione. cap.1.                                                      |                                                                                              |
| La prima cosa, che si ricerca per Communicar-                           | Regola prima per li principianti, che comin-                                                 |
| si bene, è la purità della coscienza. cap.2.                            | cianoa servire a Dio, e che desiderano di                                                    |
| 69                                                                      | falvarsi.                                                                                    |
| Della seconda cosa, che si richiede nel Com-                            | Della vittoria contro il peccato, e de'rimedi                                                |
| municarsi, che è la purita dell'intentione.                             | contro di esso. cap. 1. 109                                                                  |
| Cap.3. 71                                                               | Delle più communi tentationi di coloro, che                                                  |
| Della terza cosa, che si ricerca per ricever que-                       | cominciano a servire Iddio, e particolarmen-                                                 |
| sto Sacramento, cioè l'attuale divotione.                               | te nella Religione. cap.2. 120                                                               |
| C3D 4                                                                   | Dogala Consula del 1 a de 1 a mara la mara                                                   |

### Tanola de Trastati . . Canisali.

| , , I we will at I !                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | entity e Capitoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fone più avanzate nella vita Christiana.  123  Come il fine di questa dottrina è la imitatione di Christo. cap. 1.  123  Dell'esfercitio, & uso delle virtù. cap. 2.  125.  Quello, che l'huomo deve fare con Dio, con se stesso, cap e col suo prossimo. cap. 3.  Di dodici cose principali, che deve fare il servo di Dio. | Le quali Orationi si potranno accommodare al sette giorni della settiniana, procurando d'intendere, e gustare con animo quieto, quel tanto, che ciascuno di questi mister; ci rappresenta.  170 Prima Oratione della Vita di Christo. 170 Seconda Oratione a Gesù. 172 Terza Oratione a Gesù. 173 Quarta Oratione a Gesù. 174 |
| Di dodici difetti, che si devono schivare nella                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quinta Oratione a Gesù.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| vita spirituale. cap.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sella Oratione a Gesù. 176<br>Settima Oratione a Gesù. 177                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Altre Cette Orationi le quali appartencana al                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MEMORIALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | culto, e veneratione del Nostro Signor Id-<br>dio: e trattano delle persettioni, & opere<br>della sua Santissima Divinità. 178                                                                                                                                                                                                |
| DELLA VITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proemio per intendere il modo,e l'intento del-<br>le Orationi, che seguono. 178                                                                                                                                                                                                                                               |
| CHRISTIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prima Oratione, nella quale la creatura adora<br>humilmente il Creatore, confiderando la                                                                                                                                                                                                                                      |
| PARTE SECONDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | grandezza della fua Maesta, per la quale me-<br>rita d'esser adorato come vero Dio . 179                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nella quale si contiene tutto quello, che ap-                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seconda Oratione, nella quale l'huomo s'humi-                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| partiene a gl' essercizi della devotione, e                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lia, e si spaventa, considerando la grandezza                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dell'amor di Dio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | di Dio, e la sua giustitia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TRATTATO QUINTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Terza Oratione, che tratta delle lodi divine;<br>nella quale fi confiderano molte perfettioni<br>del nostro Signor Iddio. 182                                                                                                                                                                                                 |
| Nel quale diffusamente si tratta dell'Oratione                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quarta Oratione, nella quale si rendono gra-                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| vocale. 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tie al Signore per li benefici ricevuti da eslo.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Della difficoltà, che fi trova in offervare la                                                                                                                                                                                                                                                                               | 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| legge di Dio; e come il rimedio di questa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quinta Oratione, per dimandare il suo amore                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

dissicoltà è la gratia; e come la gratia si ottiene per mezzo del l'Oratione, cap. 1. 142 Come la gratia ci da forza per osservare la legge di Dio. Come l'Oratione è mezzo efficace per acquistar la Gratia, la Carità, e la Divotione.

Conclusione delle cose dette con essempi di

Di sei conditioni, che deve havere la buona Oratione. cap.2. 154 Prima Conditione. 155 Seconda Conditione. 157 158

Terza Conditione. Quarta Conditione. 161 162 Quinta Conditione. Sella Conditione.

Del tempo, che deve durare l'Oratione. cap. 3. Di due sorti d'Oratione, cioè Vocale, e Menta-

le. cap.4. Alcune divote Orationi, nelle quali si comprendono brevemente tutti i misteri principali della Vita di Christo Nostro Salvatore; che sono tutti i passi della sua Vita, e Morte Santiffima .

re, rendendogli ogni ubbidienza, e ponendo in lui tutta la fua iperanza. Settima Oratione, per dimandare al Signore tutto quello, che appartiene alla nostra salute. Divotissima Oratione da dirsi la mattina ; nella quale l'huomo considerando i benefici ricevuti, e gli obblighi grandi, che hà con Dio, ringratia humilmente sua Maestà di ogni cosa; esi offeriscea lui, e gli dimanda la tua

Sesta Oratione, nella quale la creatura si conse-

gna, e si offerisce nelle mani del suo Creato-

al Signor Iddio.

gratia. Un'auvertimento per questa Oratione. Oratione per dimandar al Signore perdono de' peccati.

Oratione per render gratie al Signore de' benefici ricevuti.

Oratione, nella quale l'huomo offerisce a Dio tutte le fatiche, e meriti di Christo Nostro Salvatore, per dimandar gratie per mezzo di esti.

Oratione a Dio, & a tutti i Santi, per dimandare le cole necessarie, tanto per noi, come per il Prossimo. 194 Ora-

# Tavola de Trattati, e Capitoli.

| Oratione di S. Tomaso d'Aquino, per dimanda-     | Del Battelimo del Salvatore. 232                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| re tutte le virtù.                               | Del Digiuno, e tentatione del Signorr. 232       |
| Oratione allo Spirito fanto. 196                 | Della Predicatione, Dottrina, & opere maravi-    |
| Oratione da dire mentre si dice la Messa; nella  | gliole di Christo.                               |
| quale s'offerisce al Padre la morte del suo      | Della Samaritana, della Cananea, della Mad-      |
| Unigenito Figliuolo; cavata da molte parole      | dalena, e della Donna adultera. 237              |
| di Sant'Agostino . 196                           | Della Samaritana. 238                            |
| Segue un'altra Oratione, la qual si può dire an- | Della Cananea. 238                               |
| cora mentre si dice la Messa, ò in qual si vo-   | Della Maddalena. 240                             |
| glia altro tempo. 197                            | Della Donna Adultera. 241                        |
| Sette Orationi alla Santissima Vergine, lequali  | Della Trasfiguratione del Nostro Salvarore.      |
| contengono un divoto Memoriale della sua         | 242                                              |
| Santissima vita: e queste si potranno divide-    | Della Sacra Passione di Gesti Christo Nostro Si- |
| re per li Sette giorni della Settimana, per      | gnore. Dove si tratta del medo, che si deve      |
| rinovare ogni giorno la divotione con nuove      | ennada nal cantidan ala                          |
|                                                  | Dell'amedian lab late to of the                  |
| Orationi.                                        |                                                  |
| Prima.                                           | L'entrata del Signore in Gerusalemme co'ra-      |
| Seconda. Della vita della Madonna. 199           | mi, 248                                          |
| Terza. Della vita della Madonna. 200             | Il lavar de'piedi. 250                           |
| Quarta. Alla gloriosa Vergine Maria. 201         | La institutione del Santissimo Sacramento. 252   |
| Quinta. Alla gloriosa Vergine Maria. 202         | Dell'Oratione del Signore nell'Orto. 256         |
| Sesta. Alla Madonna. 203                         | Della presa del Signore. 258                     |
| Settima. Alla gloriosa Vergine Maria. 204        | Della presentatione del Signore dinanzi a        |
|                                                  | Pontefici Anna, e Caifa; e delle pene, e         |
| TRATTATO SESTO.                                  | travagli, ch'egli pati la notte della lua Pal-   |
|                                                  | tione. 259                                       |
| Nel quale si tratta dell'Oratione Mentale, e de' | Della presentatione del Salvatore dinanzi a      |
| Misteri principali della Vita, Morte, e Re-      | Pilato, & Herode; e delle battiture, ch'egli     |
| furrettione del Nostro Salvatore. 206            | hebbealla Colonna. 260                           |
| Del frutto dell'Oratione mentale. cap.1. 206     | Della Coronatione di Spine, e dell' Ecce Ho-     |
| Della materia dell'Oratione mentale. cap. 2.     | mo. 261                                          |
| 207                                              | Della comparatione di Christo con Barabba.       |
| Conclusione delle cose sopradette. 209           | 263                                              |
| Di cinque parti, che possono intervenire in      | Come il Salvatore portò la Croce in spalla. 263  |
| questo lanto esfercitio cap.3. 210               | Come il Salvatore fu Crocefisso. 265             |
| Della meditatione.                               | Del colpo della lancia, che hebbe il Signore, e  |
| Del rendimento di gratie. 213                    | della sua sepoltura. 268                         |
| Dell'offerta. 213                                | Della Risurrettione del Salvatore. 270           |
| Della dimanda. 214                               | Dell'Ascensione del Signore al Cielo. 27 1       |
| Memoriale divoto de'Misserj principali della     | Della venuta sua al Giudicio. 27 3               |
| vitz del Nostro Salvatore; nel quale prima si    | Delle pene dell'Inferno.                         |
| tratta della consideratione di questi sacri      | Della gloria del Paradiso. 275                   |
| Misterj. cap. 4. 215                             | Proemio, per trattare del conoscimento di sè     |
| Li principali Misteri della Sacratissima Vita,   | ftello. 276                                      |
| dolorosa Morte, e Gloriosa Resurrettione di      | Prima parte di questo effercitio . 276           |
| Gesù Christo Nostro Salvatore. 216               | De'mali del corpo. 277                           |
| Déll'Annonciatione dell' Angelo alla Gloriosa    | De' mali dell'anima:e prima di quelli, che sono  |
| Vergine Maria. 216                               | communia tutti gl'huomini. 278                   |
| Della Visitatione di S. Elisabetta. 228          | De'mali propri della persona, sì della vita pre- |
| La rivelatione della Verginità, e parto della    | sente, come della passata. 280                   |
| Vergine Maria a S. Giuseppe. 220                 | Seconda parte di questo esfercitio. 281          |
| La Natività del Salvatore. 221                   | Come tutti i beni, che noi habbiamo, sono di     |
| La Circoncilione del Signore. 224                | Dio.                                             |
| L'Adoratione de tre Magi. 225                    | Rendimento di gratie. 284                        |
| La Purificatione della Madonna. 227              | TRATTATO SETTIMO.                                |
| La Fuga in Egitto. 229                           |                                                  |
| Come Gesù, essendo di dodici anni, rimase in     | Dove si tratta dell'Amor di Dio, nel quale con-  |
| Gerusalemme. 330                                 | fiste la persettione della vita Christiana. 286  |

Tavola de Trastati, e Capitoli.

| Il Christiano parla; e Christo in Croce risponde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Terza Oratione, delle medelime perfettioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 256 Perolo del Creantife che fuele antinazionene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Divide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Parole del Crocefillo, che suole ordinariamente essere nell'entrata delle Chiese. 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prima Meditatione lopra l'Oratione del Pater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hinno in lode di Gesù Christo. 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i nouter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ghe cosa sia Carità, e de'frutti, & eccellenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pagrenouro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seconda Meditatione; qual feguira la dichiara-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| di quella. cap. 1. 289<br>Come la perfezione della vita Christiana consi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tione dei Pater notter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ste nella persettione della Carità;e qual sia la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Che lei ne Cieli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I SIA IAUTIUCATO Il nome fuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The second of th | venga ii Kegnotuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Delle cose, che ajutano, e di quelle che impedi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sia latta la tua volontà, si come nel Cielo, così                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Connell Amondi Dio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in terra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Del principal mezzo, co'l quale s'acquista l'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l'erza Meditatione lopra l'Oratione del Pater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Amore di Dio, ch'è l'haverne ardentissimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nolter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| J-6J:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dacci noggi il nottro Pane quotidiano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D'altri mezzi più particolari, che servono per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E perdonaci i nostri debiti. si come noi perdo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | niamo a nottri debitori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Delle Orationi, & aspirationi continue all'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E non c'indurre in tentatione, mà liberaci da l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | maie. Amen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Del ritiramento de'sensi, e del'ritirarsi dalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ultima Oratione per impetrar l'amor del No-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | itro Signore, che comincia: Se l'obbligo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| De'digiuni, discipline, & altre asprezze. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CCC. 2 Car. 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - 11. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dell'opere della mitericordia.  Dell'amor della povertà, e delle persecutioni, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AGGIUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Della pace del cuore, e della confidanza in Dio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AL MEMORIALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TER MEMOKIALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 306 Desl'impedimenti principali dell'amor di Dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DELLA VITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Degl'impedimenti principali dell'amor di Dio:<br>e prima dell'amor proprio, cap. 5. 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DELLA VIIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| e prima dell'amor proprio, cap. 5. 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CDIOMIANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Della mortificatione della volonta. 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CRISTIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve fuggire. 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve fuggire.  Sommario delle cose dette.  309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CRISTIANA. TRATTATO PRIMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve fuggire. 309 Sommario delle cole dette.  Alcuni au visi necessari per quelli, che bramano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TRATTATO PRIMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato fi deve fuggire. 309 Sommario delle cole dette.  Alcuni auvifi necessari per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TRATTATO PRIMO.  Nel quale fitratta dell'Amor di Dio, e della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve fuggire. 309 Sommario delle cole dette.  Alcuni auvisi necessari per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile conoscimento di se stello. cap.6.  311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TRATTATO PRIMO.  Nel quale si tratta dell'Amor di Dio, e della persettione della vita Christiana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve fuggire. 309 Sommario delle cole dette. 310 Alcuni auvisi necessari per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile conoscimento di se stesso. 311 Del timore di Dio. 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TRATTATO PRIMO.  Nel quale si tratta dell'Amor di Dio, e della persettione della vita Christiana. 343 Di nove grandi Eccellenze dell'Amor di Dio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve fuggire. 309 Sommario delle cole dette.  Alcuni auvisi necessarj per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile conoscimento di se stello. cap.6.  Del timore di Dio.  Della purità dell'intentione ne'suoi effercizj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TRATTATO PRIMO.  Nel quale si tratta dell'Amor di Dio, e della persettione della vita Christiana. 343 Di nove grandi Eccellenze dell'Amor di Dio. cap. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Della mortificatione della volonta. 309 Come ogni forte di peccato si deve fuggire. 309 Sommario delle cose dette. 310 Alcuni au visi necessari per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile conoscimento di se stello. 220.6. 311 Del timore di Dio. 312 Della purità dell'intentione ne'suoi effercizi. 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRATTATO PRIMO.  Nel quale si tratta dell'Amor di Dio, e della persettione della vita Christiana. 343 Di nove grandi Eccellenze dell'Amor di Dio. cap. 1. 346 De'principali mezzi, con li quali s'acquista l'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve fuggire. 309 Sommario delle cole dette.  Alcuni auvisi necessari per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile conoscimento di se stello. cap.6.  Del timore di Dio.  Della purità dell'intentione ne'suoi effercizi.  312 Della discrettione, che si deve usare in tali es-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRATTATO PRIMO.  Nel quale si tratta dell'Amor di Dio, e della persettione della vita Christiana. 343 Di nove grandi Eccellenze dell'Amor di Dio. cap. 1. 346 De'principali mezzi, con li quali s'acquista l'amor di Dio. cap. 2. 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Della mortificatione della volonta. 309 Come ogni forte di peccato si deve fuggire. 309 Sommario delle cose dette. 310 Alcuni auvisi necessari per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile conoscimento di se stello. 211 Del timore di Dio. 312 Della purità dell'intentione ne'suoi essercizi. 312 Della discrettione, che si deve usare in tali esfercizi. 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TRATTATO PRIMO.  Nel quale si tratta dell'Amor di Dio, e della persettione della vita Christiana. 343 Di nove grandi Eccellenze dell'Amor di Dio. cap. 1.  De'principali mezzi, con li quali s'acquista l'amor di Dio. cap. 2.  358 Del primo simedio che si ricerca per acquistar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve fuggire. 309 Sommario delle cose dette.  Alcuni auvisi necessari per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile conoscimento di se stello. 212 Del timore di Dio.  Della purità dell'intentione ne'suoi essercizi.  312 Della discrettione, che si deve usare in tali esfercizi.  Della continuatione, e perseveranza ne'buoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TRATTATO PRIMO.  Nel quale si tratta dell'Amor di Dio, e della persettione della vita Christiana. 343 Di nove grandi Eccellenze dell'Amor di Dio. cap. 1. 346 De'principali mezzi, con li quali s'acquista l'amor di Dio. cap. 2. 358 Del primo simedio che si ricerca per acquistar l'amor di Dio, che è la vittoria dell'amor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve suggire. 309 Sommario delle cose dette.  Alcuni auvisi necessari per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile conoscimento di se stello. cap.6. 311 Del timore di Dio. 312 Della purità dell'intentione ne'suoi essercizi.  312 Della discrettione, che si deve usare in tali essercizi.  Della continuatione, e perseveranza ne'buoni essercizi. 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRATTATO PRIMO.  Nel quale si tratta dell'Amor di Dio, e della persettione della vita Christiana. 343 Di nove grandi Eccellenze dell'Amor di Dio. cap. 1. 346 De'principali mezzi, con li quali s'acquista l'amor di Dio. cap. 2. 358 Del primo simedio che si ricerca per acquistar l'amor di Dio, che è la vittoria dell'amor proprio. cap. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve suggire. 309 Sommario delle cose dette.  Alcuni auvisi necessari per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile conoscimento di se stello. cap.6. 311 Del timore di Dio.  Della purità dell'intentione ne'suoi effercizi.  312 Della discrettione, che si deve usare in tali es- sercizi.  313 Della continuatione, e perseveranza ne'buoni essercizi.  314 De'principali segni del nostro prositto spiritua-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRATTATO PRIMO.  Nel quale si tratta dell'Amor di Dio, e della persettione della vita Christiana. 343 Di nove grandi Eccellenze dell'Amor di Dio. cap. 1. 346 De'principali mezzi, con li quali s'acquista l'amor di Dio. cap. 2. 358 Del primo simedio che si ricerca per acquistar l'amor di Dio, che è la vittoria dell'amor proprio. cap 3. 361 Come non si comportano insieme l'amor di Dio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve suggire. 309 Sommario delle cose dette.  Alcuni auvisi necessari per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile conoscimento di se stello. cap.6. 311 Del timore di Dio. 312 Della purità dell'intentione ne'suoi essercizi.  312 Della discrettione, che si deve usare in tali essercizi.  Della continuatione, e perseveranza ne'buoni essercizi. 313 Della continuatione, one si se principali segni del nostro profitto spiritua- le. 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRATTATO PRIMO.  Nel quale si tratta dell'Amor di Dio, e della persettione della vita Christiana. 343 Di nove grandi Eccellenze dell'Amor di Dio. cap. 1. 346 De'principali mezzi, con li quali s'acquista l'amor di Dio. cap. 2. 358 Del primo simedio che si ricerca per acquistar l'amor di Dio, che è la vittoria dell'amor proprso. cap 3. 361 Come non si comportano insieme l'amor di Dio, e l'amor disordinato di se stesso. 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve suggire. 309 Sommario delle cose dette.  Alcuni auvisi necessarj per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile conoscimento di se stello. 212 Del timore di Dio. 312 Della purità dell'intentione ne'suoi essercizj.  312 Della discrettione, che si deve usare in tali esfercizj.  Della continuatione, e perseveranza ne'buoni essercizj.  314 De'principali segni del nostro profitto spirituale.  Seconda parte di quesso Trattato.  315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRATTATO PRIMO.  Nel quale si tratta dell'Amor di Dio, e della persettione della vita Christiana. 343 Di nove grandi Eccellenze dell'Amor di Dio. cap. 1. 346 De'principali mezzi, con li quali s'acquista l'amor di Dio. cap. 2. 358 Del primo simedio che si ricerca per acquistar l'amor di Dio, che è la vittoria dell'amor proprio. cap. 3. 361 Come non si comportano insieme l'amor di Dio, e l'amor disordinato di se stesso, 362 De'mezzi, & ajuti per acquistar vittoria dell'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve suggire. 309 Sommario delle cose dette.  Alcuni auvisi necessari per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile conoscimento di se stello. cap.6.  Del timore di Dio.  Della purità dell'intentione ne'suoi essercizi.  312 Della discrettione, che si deve usare in tali essercizi.  Della continuatione, e perseveranza ne'buoni essercizi.  De'principali segni del nostro profitto spiritua- le.  Seconda parte di questo Trattato.  316 Nella quale si pongono alcune Orationi, e con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TRATTATO PRIMO.  Nel quale si tratta dell'Amor di Dio, e della persettione della vita Christiana. 343 Di nove grandi Eccellenze dell'Amor di Dio. cap. 1. 346 De'principali mezzi, con li quali s'acquistal' amor di Dio. cap. 2. 358 Del primo si medio che si ricerca per acquistar l'amor di Dio, che è la vittoria dell'amor proprio. cap. 3. 361 Come non si comportano insieme l'amor di Dio, e l'amor disordinato di se stesso, e l'amor disordinato di se stesso. 362 De'mezzi, & ajuti per acquistar vittoria dell'amor disordinato di se stesso. 363.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve suggire. 309  Sommario delle cose dette.  Alcuni auvisi necessarj per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile conoscimento di se stello. cap.6.  Del timore di Dio.  Della purità dell'intentione ne'suoi essercizj. 312  Della discrettione, che si deve usare in tali esfercizj.  Della continuatione, e perseveranza ne'buoni essercizj.  De'principali segni del nostro profitto spiritua- le.  Seconda parte di questo Trattato.  315  Nella quale si pongono alcune Orationi, e con- siderationi, che servono per accender l'amor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TRATTATO PRIMO.  Nel quale si tratta dell'Amor di Dio, e della persettione della vita Christiana. 343 Di nove grandi Eccellenze dell'Amor di Dio. cap. 1. 346 De'principali mezzi, con li quali s'acquistal' amor di Dio. cap. 2. 358 Del primo si medio che si ricerca per acquistar l'amor di Dio, che è la vittoria dell'amor proprio. cap. 3. 361 Come non si comportano insieme l'amor di Dio, e l'amor disordinato di se stesso, e l'amor disordinato di se stesso. 362 De'mezzi, & ajuti per acquistar vittoria dell' amor disordinato di se stesso. 365 Della purificatione, e mortificatione della pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve fuggire. 309 Sommario delle cose dette.  Alcuni auvisi necessari per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile conoscimento di se stello. 311 Del timore di Dio. 312 Della purità dell'intentione ne'suoi essercizi.  312 Della discrettione, che si deve usare in tali esfercizi.  Della continuatione, e perseveranza ne'buoni essercizi.  314 De'principali segni del nostro profitto spirituale.  Seconda parte di questo Trattato.  Sella quale si pongono alcune Orationi, e considerationi, che servono per accender l'amor di Dio ne'nostri cuori.  316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TRATTATO PRIMO.  Nel quale si tratta dell'Amor di Dio, e della persettione della vita Christiana. 343 Di nove grandi Eccellenze dell'Amor di Dio. 246 Cap. 1. 346 De'principali mezzi, con li quali s'acquista l'amor di Dio. cap. 2. 358 Del primo simedio che si ricerca per acquistar l'amor di Dio, che è la vittoria dell'amor proprio. cap. 3. 361 Come non si comportano insieme l'amor di Dio, e l'amor disordinato di se sesse l'amor di se sesse l'amor disordinato di se sesse l'amor di se sesse l'amor di se sesse l'amor di se se sesse l'amor di se |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve fuggire. 309 Sommario delle cose dette.  Alcuni auvisi necessari per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile conoscimento di se stello. 311 Del timore di Dio. 312 Della purità dell'intentione ne'suoi essercizi.  312 Della discrettione, che si deve usare in tali esfercizi.  Della continuatione, e perseveranza ne'buoni essercizi.  De'principali segni del nostro prositto spirituale.  Seconda parte di questo Trattato.  Sella quale si pongono alcune Orationi, e considerationi, che servono per accender l'amor di Dio ne'nostri cuori.  Proemio di questa Seconda Parte.  316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TRATTATO PRIMO.  Nel quale si tratta dell'Amor di Dio, e della persettione della vita Christiana. 343 Di nove grandi Eccellenze dell'Amor di Dio. cap. 1. 346 De'principali mezzi, con li quali s'acquistal' amor di Dio. cap. 2. 358 Del primo simedio che si ricerca per acquistar l'amor di Dio, che è la vittoria dell'amor proprio. cap. 3. 361 Come non si comportano insieme l'amor di Dio, e l'amor disordinato di se stesso, e l'amor disordinato di se stesso, a 362 De'mezzi, & ajuti per acquistar vittoria dell'amor disordinato di se stesso, 362 Della purificatione, e mortificatione della propria volontà. cap. 5. 373 Della mortificatione, e purificatione degli ap-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve fuggire. 309  Sommario delle cose dette.  Alcuni auvisi necessari per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile conoscimento di se stello. 311  Del timore di Dio. 312  Della purità dell'intentione ne'suoi essercizi.  312  Della discrettione, che si deve usare in tali esfercizi.  313  Della continuatione, e perseveranza ne'buoni essercizi.  314  De'principali segni del nostro profitto spirituale.  Seconda parte di questo Trattato.  Seconda parte di questo Trattato.  Seconda parte di questo Trattato.  316  Nella quale si pongono alcune Orationi, e considerationi, che servono per accender l'amor di Dio ne'nostri cuori.  316  Proemio di questa Seconda Parte.  316  Seguita una devota consideratione de'benesici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TRATTATO PRIMO.  Nel quale fi tratta dell'Amor di Dio, e della perfettione della vita Christiana. 343 Di nove grandi Eccellenze dell'Amor di Dio. cap. 1.  De'principali mezzi, con li quali s'acquista l'amor di Dio. cap. 2.  Del primo fimedio che si ricerca per acquistar l'amor di Dio, che è la vittoria dell'amor proprio. cap. 3.  Come non si comportano insieme l'amor di Dio, e l'amor disordinato di se stesso, acap. 362 De'mezzi, & ajuti per acquistar vittoria dell'amor di Sordinato di se stesso. 363 Della purificatione, e mortificatione della propria volontà. cap. 5.  Della mortificatione, e purificatione degli appetiti, e passioni naturali. cap. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve fuggire. 309  Sommario delle cose dette.  Alcuni auvisi necessari per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile conoscimento di se stello. 311  Del timore di Dio. 312  Della purità dell'intentione ne'suoi essercizi.  312  Della discrettione, che si deve usare in tali esfercizi.  Della continuatione, e perseveranza ne'buoni essercizi.  De'principali segni del nostro prositto spirituale.  Seconda parte di questo Trattato. 316  Nella quale si pongono alcune Orationi, e considerationi, che servono per accender l'amor di Dio ne'nostri cuori. 316  Proemio di questa Seconda Parte. 316  Seguita una devota consideratione de'beacsici Divini. 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TRATTATO PRIMO.  Nel quale si tratta dell'Amor di Dio, e della persettione della vita Christiana. 343 Di nove grandi Eccellenze dell'Amor di Dio. cap. 1.  De'principali mezzi, con li quali s'acquista l'amor di Dio. cap. 2.  Del primo simedio che si ricerca per acquistar l'amor di Dio, che è la vittoria dell'amor proprio. cap 3.  Come non si comportano insieme l'amor di Dio, e l'amor disordinato di se stesso. 362 De'mezzi, & ajuti per acquistar vittoria dell'amor disordinato di se stesso. 365 Della purificatione, e mortificatione della propria volontà. cap. 5.  Della mortificatione, e purificatione degli appetiti, e passioni naturali. cap. 6.  376 Della mortificatione delle mali inclinationi. e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve fuggire. 309 Sommario delle cose dette.  Alcuni auvisi necessari per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile conoscimento di se stello. 311 Del timore di Dio.  Della purità dell'intentione ne'suoi essercizi.  312 Della discrettione, che si deve usare in tali esfercizi.  313 Della continuatione, e perseveranza ne'buoni essercizi.  De'principali segni del nostro prositto spirituale.  Seconda parte di questo Trattato.  Sella quale si pongono alcune Orationi, e considerationi, che servono per accender l'amor di Dio ne'nostri cuori.  Proemio di questa Seconda Parte.  Seguita una devota consideratione de'benesici Divini.  Cantico.  317 Cantico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TRATTATO PRIMO.  Nel quale si tratta dell'Amor di Dio, e della persettione della vita Christiana. 343 Di nove grandi Eccellenze dell'Amor di Dio. cap. 1.  De'principali mezzi, con li quali s'acquista l'amor di Dio. cap. 2.  Del primo simedio che si ricerca per acquistar l'amor di Dio, che è la vittoria dell'amor proprio. cap 3.  Come non si comportano insieme l'amor di Dio, e l'amor disordinato di se stesso. 362 De'mezzi, & ajuti per acquistar vittoria dell'amor disordinato di se stesso. 363 Della purificatione, e mortificatione della propria volontà. cap. 5.  Della mortificatione, e purificatione degli appetiti, e passioni naturali. cap. 6.  376 Della mortificatione delle mali inclinationi, e de'difetti particolari di ciascuno.cap. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve suggire.  Sommario delle cose dette.  Alcuni auvisi necessari per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile conoscimento di se stello.  Del timore di Dio.  Della purità dell'intentione ne'suoi essercizi.  312  Della discrettione, che si deve usare in tali esfercizi.  313  Della continuatione, e perseveranza ne'buoni essercizi.  De'principali segni del nostro prositto spirituale.  Seconda parte di questo Trattato.  Sella quale si pongono alcune Orationi, e considerationi, che servono per accender l'amor di Dio ne'nostri cuori.  Tomenio di questa Seconda Parte.  Seguita una devota consideratione de'benefici Divini.  Cantico.  Seguono sette divote Orationi, per procurare,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TRATTATO PRIMO.  Nel quale si tratta dell'Amor di Dio, e della persettione della vita Christiana. 343 Di nove grandi Eccellenze dell'Amor di Dio. cap. 1.  De'principali mezzi, con li quali s'acquista l'amor di Dio. cap. 2.  Del primo simedio che si ricerca per acquistar l'amor di Dio, che è la vittoria dell'amor proprio. cap 3.  Come non si comportano insieme l'amor di Dio, e l'amor disordinato di se stesso. 362 De'mezzi, & ajuti per acquistar vittoria dell'amor disordinato di se stesso. 363 Della purificatione, e mortificatione della propria volontà. cap. 5.  Della mortificatione, e purificatione degli appetiti, e passioni naturali. cap. 6.  376 Della mortificatione delle mali inclinationi, e de'difetti particolari di ciascuno.cap. 7.  Della vittoria, e purificatione di tutti i pecca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve suggire.  Sommario delle cose dette.  Alcuni auvisi necessari per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile conoscimento di se stello.  Del timore di Dio.  Della purità dell'intentione ne'suoi essercizi.  312  Della discrettione, che si deve usare in tali esfercizi.  313  Della continuatione, e perseveranza ne'buoni essercizi.  De'principali segni del nostro prositto spirituale.  Seconda parte di questo Trattato.  Seconda parte di questo Trattato.  Nella quale si pongono alcune Orationi, e considerationi, che servono per accender l'amor di Dio ne'nostri cuori.  Troemio di questa Seconda Parte.  Seguita una devota consideratione de'benesici Divini.  Cantico.  Seguono sette divote Orationi, per procurare, e dimandar l'amor di Dio.  324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TRATTATO PRIMO.  Nel quale si tratta dell'Amor di Dio, e della persettione della vita Christiana. 343 Di nove grandi Eccellenze dell'Amor di Dio. cap. 1. 346 De'principali mezzi, con li quali s'acquista l'amor di Dio. cap. 2. 358 Del primo si medio che si ricerca per acquistar l'amor di Dio, che è la vittoria dell'amor proprso. cap. 3. 361 Come non si comportano insieme l'amor di Dio, e l'amor disordinato di se stesso. 362 De'mezzi, & ajuti per acquistar vittoria dell'amor disordinato di se stesso. 363 Della purificatione, e mortificatione della propria volontà. cap. 5. 373 Della mortificatione, e purificatione degli appetiti, e passioni naturali. cap. 6. 376 Della mortificatione delle mali inclinationi, e de'difetti particolari di ciascuno.cap. 7. 377 Della vittoria, e purificatione di tutti i peccati. cap. 8. 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve suggire.  Sommario delle cose dette.  Alcuni auvisi necessari per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile conoscimento di se stello.  Del timore di Dio.  Della purità dell'intentione ne'suoi essercizi.  312  Della discrettione, che si deve usare in tali esfercizi.  313  Della continuatione, e perseveranza ne'buoni essercizi.  De'principali segni del nostro profitto spiritua- le.  Seconda parte di questo Trattato.  Nella quale si pongono alcune Orationi, e con- siderationi, che servono per accender l'amor di Dio ne'nostri cuori.  Proemio di questa Seconda Parte.  Seguita una devota consideratione de'beache;  Divini.  Cantico.  Seguono sette divote Orationi, per procurare, e dimandar l'amor di Dio.  Prima Oratione, delle persettioni Divine. 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TRATTATO PRIMO.  Nel quale si tratta dell'Amor di Dio, e della persettione della vita Christiana. 343 Di nove grandi Eccellenze dell'Amor di Dio. cap. 1. 346 De'principali mezzi, con li quali s'acquista l'amor di Dio. cap. 2. 358 Del primo si medio che si ricerca per acquistar l'amor di Dio, che è la vittoria dell'amor proprso. cap. 3. 361 Come non si comportano insieme l'amor di Dio, e l'amor disordinato di se stesso. 362 De'mezzi, & ajuti per acquistar vittoria dell'amor disordinato di se stesso. 365 Della purificatione, e mortificatione della propria volontà. cap. 5. 373 Della mortificatione, e purificatione degli appetiti, e passioni naturali. cap. 6. 376 Della mortificatione delle mali inclinationi, e de'difetti particolari di ciascuno.cap. 7. 377 Della vittoria, e purificatione di tutti i peccati. cap. 8. 378 D'altri impedimenti dell'amor di Dio, & in                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve fuggire.  Sommario delle cole dette.  Alcuni auvisi necessari per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile conoscimento di se stello.  Del timore di Dio.  Della purità dell'intentione ne'suoi essercizi.  Jella purità dell'intentione ne'suoi essercizi.  Della discrettione, che si deve usare in tali esfercizi.  Della continuatione, e perseveranza ne'buoni essercizi.  De'principali segni del nostro prositto spiritua- le.  Seconda parte di questo Trattato.  Sella quale si pongono alcune Orationi, e con- siderationi, che servono per accender l'amor di Dio ne'nostri cuori.  Seguita una devota consideratione de'benesici  Divini.  Cantico.  Seguono sette divote Orationi, per procurare, e dimandar l'amor di Dio.  Prima Oratione, delle medesime persettioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TRATTATO PRIMO.  Nel quale si tratta dell'Amor di Dio, e della persettione della vita Christiana. 343 Di nove grandi Eccellenze dell'Amor di Dio. cap. 1. 346 De'principali mezzi, con li quali s'acquista l'amor di Dio. cap. 2. 358 Del primo si medio che si ricerca per acquistar l'amor di Dio, che è la vittoria dell'amor proprso. cap. 3. 361 Come non si comportano insieme l'amor di Dio, e l'amor disordinato di se stesso. 362 De'mezzi, & ajuti per acquistar vittoria dell'amor disordinato di se stesso. 365 Della purificatione, e mortificatione della propria volontà. cap. 5. 373 Della mortificatione, e purificatione degli appetiti, e passioni naturali. cap. 6. 376 Della mortificatione delle mali inclinationi, e de'difetti particolari di ciascuno.cap. 7. 377 Della vittoria, e purificatione di tutti i peccati. cap. 8. 378 D'altri impedimenti dell'amor di Dio, & in particolare delle occupationi soverchie.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Della mortificatione della volonta.  Come ogni forte di peccato si deve suggire.  Sommario delle cose dette.  Alcuni auvisi necessari per quelli, che bramano l'amor di Dio; primieramente dell' humile conoscimento di se stello.  Del timore di Dio.  Della purità dell'intentione ne'suoi essercizi.  312  Della discrettione, che si deve usare in tali esfercizi.  313  Della continuatione, e perseveranza ne'buoni essercizi.  De'principali segni del nostro profitto spiritua- le.  Seconda parte di questo Trattato.  Nella quale si pongono alcune Orationi, e con- siderationi, che servono per accender l'amor di Dio ne'nostri cuori.  Proemio di questa Seconda Parte.  Seguita una devota consideratione de'beache;  Divini.  Cantico.  Seguono sette divote Orationi, per procurare, e dimandar l'amor di Dio.  Prima Oratione, delle persettioni Divine. 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TRATTATO PRIMO.  Nel quale si tratta dell'Amor di Dio, e della persettione della vita Christiana. 343 Di nove grandi Eccellenze dell'Amor di Dio. cap. 1. 346 De'principali mezzi, con li quali s'acquista l'amor di Dio. cap. 2. 358 Del primo si medio che si ricerca per acquistar l'amor di Dio, che è la vittoria dell'amor proprso. cap. 3. 361 Come non si comportano insieme l'amor di Dio, e l'amor disordinato di se stesso. 362 De'mezzi, & ajuti per acquistar vittoria dell'amor disordinato di se stesso. 365 Della purificatione, e mortificatione della propria volontà. cap. 5. 373 Della mortificatione, e purificatione degli appetiti, e passioni naturali. cap. 6. 376 Della mortificatione delle mali inclinationi, e de'difetti particolari di ciascuno.cap. 7. 377 Della vittoria, e purificatione di tutti i peccati. cap. 8. 378 D'altri impedimenti dell'amor di Dio, & in                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Tavola de Trastati, e Capitoli.

#### PARTE SECONDA.

| Nella quale si contengono le principali virtù,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| & essercizi, co'quali si acquista l'amor di Dio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Del primo di questi essercizi, ch'è la continua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| memoria di Dio, e la dimanda di questo Di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vino amore. cap. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oratione per dimandare l'amor di Dio. 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| De gli esfercizi particolari di ciascun giorno, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| del fervore, co'l quale s'ha da procurare, e di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mandare l'amore del Nostro Signore. cap. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Della purità dell'intentione dell'opere buone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · Cap.12. 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Della purità, e guardia del cuore. cap. 13. 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Della puritage guardia del cuote, cap. 13. 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Della pace, e quiete interiore dell'anima. cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Delle virtù; e particolarmente dell'humiltà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cap. 15. 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Segue un molto divoto essercitio della cogni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tione, edisprezzo di se stesso. 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oratione per dimandare al nostro Signore la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| virtù dell'umiltà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Secondo auviso della discretione, e temperan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Secondo auvito della differencia di con della di con dell |
| za "che in questi esferciz i Santi si deve usare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| cap.17. 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Terzo auviso, del pensiero, che si deve havere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| in tutte le virtà. cap. 18. 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quarto auviso della fortezza, e diligenza, che si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio, cap. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19.<br>404<br>Quinto auviso, della virtù della perseveranza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404 Quinto auviso, della virtù della perseveranza. cap. 20. 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404 Quinto auviso, della virtù della perseveranza. cap. 20. Sette considerationi per li giorni della Setti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404 Quinto auviso, della virtù della perseveranza. cap. 20. Sette considerationi per li giorni della Settimana. 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404 Quinto auviso, della virtu della perseveranza. cap. 20. Sette considerationi per li giorni della Settimana. Consideratione prima, del primo beneficio del-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404 Quinto auviso, della virtù della perseveranza. cap. 20. Sette considerationi per li giorni della Settimana. 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404 Quinto auviso, della virtù della perseveranza. cap. 20. Sette considerationi per li giorni della Settimana. Consideratione prima, del primo beneficio della Creatione. 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404 Quinto auviso, della virtu della perseveranza. cap. 20. Sette considerationi per li giorni della Settimana. Consideratione prima, del primo beneficio della Creatione.  \$\frac{410}{2}\$ Seconda consideratione, del secondo beneficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404 Quinto auviso, della virtu della perseveranza. cap. 20. Sette considerationi per li giorni della Settimana. Consideratione prima, del primo beneficio della Creatione.  \$\frac{410}{2}\$ Seconda consideratione, del secondo beneficio del governo, e conservatione della vita cor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404 Quinto auviso, della virtu della perseveranza. cap. 20. Sette considerationi per li giorni della Settimana. Consideratione prima, del primo beneficio della Creatione.  \$\frac{411}{2}\$ Seconda consideratione, del secondo beneficio del governo, e conservatione della vita corporale.  413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404 Quinto auviso, della virtu della perseveranza. cap. 20. Sette considerationi per li giorni della Settimana. Consideratione prima, del primo beneficio della Creatione.  \$\frac{411}{2}\$ Seconda consideratione, del secondo beneficio del governo, e conservatione della vita corporale.  \$\frac{413}{2}\$ Terza consideratione, del beneficio inestima-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404 Quinto auviso, della virtu della perseveranza. cap. 20. Sette considerationi per li giorni della Settimana. Consideratione prima, del primo beneficio della Creatione. 1a Creatione, del secondo beneficio del governo, e conservatione della vita corporale.  Terza consideratione, del beneficio inestimabile dell'Incarnatione, e Natività del nostro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404 Quinto auviso, della virtu della perseveranza. cap. 20. Sette considerationi per li giorni della Settimana. Consideratione prima, del primo beneficio della Creatione.  \$\frac{411}{2}\$ Seconda consideratione, del secondo beneficio del governo, e conservatione della vita corporale.  Terza consideratione, del beneficio inessimabile dell'Incarnatione, e Natività del nostro Salvatore, e d'altri passi della sua Santissima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404  Quinto auviso, della virtu della perseveranza. cap. 20.  Sette considerationi per li giorni della Settimana.  Consideratione prima, del primo beneficio della Creatione.  Seconda consideratione, del secondo beneficio del governo, e conservatione della vita corporale.  Terza consideratione, del beneficio inestimabile dell'Incarnatione, e Natività del nostro Salvatore, e d'altri passi della sua Santissima vita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404  Quinto auviso, della virtu della perseveranza. cap. 20.  Sette considerationi per li giorni della Settimana.  Consideratione prima, del primo beneficio della Creatione.  Seconda consideratione, del secondo beneficio del governo, e conservatione della vita corporale.  Terza consideratione, del beneficio inestimabile dell'Incarnatione, e Natività del nostro Salvatore, e d'altri passi della sua Santissima vita.  Quarta consideratione, del beneficio inestima-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404  Quinto auviso, della virtu della perseveranza. cap. 20.  Sette considerationi per li giorni della Settimana.  Consideratione prima, del primo beneficio della Creatione.  Seconda consideratione, del secondo beneficio del governo, e conservatione della vita corporale.  Terza consideratione, del beneficio inestimabile dell'Incarnatione, e Natività del nostro Salvatore, e d'altri passi della sua Santissima vita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404 Quinto auviso, della virtu della perseveranza. cap. 20. Sette considerationi per li giorni della Settimana. Consideratione prima, del primo beneficio della Greatione.  Seconda consideratione, del secondo beneficio del governo, e conservatione della vita corporale. Terza consideratione, del beneficio inestimabile dell'Incarnatione, e Natività del nostro Salvatore, e d'altri passi della sua Santissima vita.  Quarta consideratione, del beneficio inestimabile della nostra Redentione.  418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404 Quinto auviso, della virtu della perseveranza. cap. 20. Sette considerationi per li giorni della Settimana. Consideratione prima, del primo beneficio della Creatione. 410 Seconda consideratione, del secondo beneficio del governo, e conservatione della vita corporale. Terza consideratione, del beneficio inestimabile dell'Incarnatione, e Natività del nostro Salvatore, e d'altri passi della sua Santissima vita. Quarta consideratione, del beneficio inestimabile della nostra Redentione. 418 Quinta consideratione, del beneficio del San-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404 Quinto auviso, della virtu della perseveranza. cap. 20. Sette considerationi per li giorni della Settimana. Consideratione prima, del primo beneficio della Creatione.  Seconda consideratione, del secondo beneficio del governo, e conservatione della vita corporale. Terza consideratione, del beneficio inestimabile dell'Incarnatione, e Natività del nostro Salvatore, e d'altri passi della sua Santissimavita. Quarta consideratione, del beneficio inestimabile della nostra Redentione.  418 Quinta consideratione, del beneficio del Santo Battesimo, e degl'altri Sacramenti; & in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404 Quinto auviso, della virtu della perseveranza. cap. 20. Sette considerationi per li giorni della Settimana. Consideratione prima, del primo beneficio della Creatione. 410 Seconda consideratione, del secondo beneficio del governo, e conservatione della vita corporale. Terza consideratione, del beneficio inestimabile dell'Incarnatione, e Natività del nostro Salvatore, e d'altri passi della sua Santissima vita. Quarta consideratione, del beneficio inestimabile della nostra Redentione. 418 Quinta consideratione, del beneficio del Santo Battesimo, e degl'altri Sacramenti; & in particolare del Santissimo Sacramento dell'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404  Quinto auviso, della virtu della perseveranza. cap. 20.  Sette considerationi per li giorni della Setti- mana.  Consideratione prima, del primo beneficio del- la Creatione.  Seconda consideratione, del secondo beneficio del governo, e conservatione della vita cor- porale.  Terza consideratione, del beneficio inestima- bile dell'Incarnatione, e Natività del nostro Salvatore, e d'altri passi della sua Santissima vita.  Quarta consideratione, del beneficio inestima- bile della nostra Redentione.  418  Quinta consideratione, del beneficio del San- to Battesimo, e degl'altri Sacramenti; & in particolare del Santissimo Sacramento dell' Altare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404  Quinto auviso, della virtu della perseveranza. cap. 20.  Sette considerationi per li giorni della Settimana. Consideratione prima, del primo beneficio della Creatione.  Seconda consideratione, del secondo beneficio del governo, e conservatione della vita corporale.  Terza consideratione, del beneficio inestimabile dell'Incarnatione, e Natività del nostro Salvatore, e d'altri passi della sua Santissima vita.  Quarta consideratione, del beneficio inestimabile della nostra Redentione.  Quinta consideratione, del beneficio del Santo Battesimo, e degl'altri Sacramenti; & in particolare del Santissimo Sacramento dell'Altare.  Setta consideratione, del sesso beneficio della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404  Quinto auviso, della virtu della perseveranza. cap.20.  Sette considerationi per li giorni della Settimana. Consideratione prima, del primo beneficio della Creatione.  Seconda consideratione, del secondo beneficio del governo, e conservatione della vita corporale.  Terza consideratione, del beneficio inestimabile dell'Incarnatione, e Natività del nostro Salvatore, e d'altri passi della sua Santissima vita.  Quarta consideratione, del beneficio inestimabile della nostra Redentione.  418  Quinta consideratione, del beneficio del Santo Battessmo, e degl'altri Sacramenti; & in particolare del Santissimo Sacramento dell' Altare.  Selta consideratione, del sesso beneficio della Vocatione, e Giustificatione.  421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404  Quinto auviso, della virtu della perseveranza. cap.20.  Sette considerationi per li giorni della Settimana. Consideratione prima, del primo beneficio della Creatione.  Seconda consideratione, del secondo beneficio del governo, e conservatione della vita corporale.  Terza consideratione, del beneficio inestimabile dell'Incarnatione, e Natività del nostro Salvatore, e d'altri passi della sua Santissima vita.  Quarta consideratione, del beneficio inestimabile della nostra Redentione.  418  Quinta consideratione, del beneficio del Santo Battessmo, e degl'altri Sacramenti; & in particolare del Santissimo Sacramento dell' Altare.  Setta consideratione, del sensocio della Vocatione, e Giustificatione.  425  Settima consideratione, del beneficio della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404  Quinto auviso, della virtu della perseveranza. cap.20.  Sette considerationi per li giorni della Settimana. Consideratione prima, del primo beneficio della Creatione.  La Creatione.  Seconda consideratione, del secondo beneficio del governo, e conservatione della vita corporale.  Terza consideratione, del beneficio inestimabile dell'Incarnatione, e Natività del nostro Salvatore, e d'altri passi della sua Santissima vita.  Quarta consideratione, del beneficio inestimabile della nostra Redentione.  418  Quinta consideratione, del beneficio del Santo Battessmo, e degl'altri Sacramenti; & in particolare del Santissimo Sacramento dell'Altare.  Setta consideratione, del sensocio della Vocatione, e Giustificatione.  421  Settima consideratione, del beneficio della conservatione nell'essere spirituale della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404 Quinto auviso, della virtu della perseveranza. cap. 20. Sette considerationi per li giorni della Settimana. Consideratione prima, del primo beneficio della Creatione.  Seconda consideratione, del secondo beneficio del governo, e conservatione della vita corporale. Terza consideratione, del beneficio inestimabile dell'Incarnatione, e Natività del nostro Salvatore, e d'altri passi della sua Santissima vita. Quarta consideratione, del beneficio inestimabile della nostra Redentione.  Quinta consideratione, del beneficio del Santo Battesimo, e degl'altri Sacramenti; & in particolare del Santissimo Sacramento dell'Altare. Selta consideratione, del seneficio della Vocatione, e Giustificatione.  Settima consideratione, del beneficio della conservatione nell'essere spirituale della gratia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404 Quinto auviso, della virtu della perseveranza. cap. 20. Sette considerationi per li giorni della Settimana. Consideratione prima, del primo beneficio della Creatione.  Seconda consideratione, del secondo beneficio del governo, e conservatione della vita corporale. Terza consideratione, del beneficio inestimabile dell'Incarnatione, e Natività del nostro Salvatore, e d'altri passi della sua Santissima vita. Quarta consideratione, del beneficio inestimabile della nostra Redentione.  Quinta consideratione, del beneficio del Santo Battesimo, e degl'altri Sacramenti; & in particolare del Santissimo Sacramento dell'Altare. Selta consideratione, del seneficio della Vocatione, e Giustificatione.  Settima consideratione, del beneficio della conservatione nell'essere spirituale della gratia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ricerca per acquistare l'amor di Dio. cap. 19. 404  Quinto auviso, della virtu della perseveranza. cap.20.  Sette considerationi per li giorni della Settimana. Consideratione prima, del primo beneficio della Creatione.  La Creatione.  Seconda consideratione, del secondo beneficio del governo, e conservatione della vita corporale.  Terza consideratione, del beneficio inestimabile dell'Incarnatione, e Natività del nostro Salvatore, e d'altri passi della sua Santissima vita.  Quarta consideratione, del beneficio inestimabile della nostra Redentione.  418  Quinta consideratione, del beneficio del Santo Battessmo, e degl'altri Sacramenti; & in particolare del Santissimo Sacramento dell'Altare.  Setta consideratione, del sensocio della Vocatione, e Giustificatione.  421  Settima consideratione, del beneficio della conservatione nell'essere spirituale della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

hab**biamo al l'amor di nostro Signore .** Prima consideratione, che tratta delle più principali cagioni d'amare Iddio, come è la sua bontà: dove è posto un discorso, nel quale procedendo per l'opere della natura, della gratia, della gloria, e della giustitia, viene l'huomo in cognitione di questa sovrana bontà. Dell'Oratione de'Giusti. 433 Della purità della vita de'Santi. 436 Seconda consideratione, del secondo motivo all'amor di Dio, ch'e la grandezza della sua bellezza. Segue una notabile sentenza di Platone , circa le cose dette della Divina bellezza. Terza consideratione, di un'altro motivo all' amor di Dio, ch'è la grandezza dell'amor che ci porta. Quarta consideratione, d'un'altro motivo, che habbiamo d'amare Iddio, ch'è la parentela dell'anime noftre con lui. Quinta consideratione, d'un'altro motivo als' amor di Dio, ch'è la dipendenza, & ordine frà le creature e'l Creatore: dove ancora si tratta, in qual modo Dio sia nostra beatitu-dine, & ultimo fine. 452 Sesta consideratione, d'un' altra causa d'amare il nostro Signore, ch' è la maniera della proportione, e similitudine, che hà l'anima nostra con lui. Settima consideratione, in cui si dichiara, per quanti titoli il Salvatore sia tutto nostro; e come questo fù figurato in molti modi nel Testamento vecchio. Segue una divotissima Oratione, per dimandar l'amore di nostro Signore. Un' altra Oratione, per dimandar l'amore del Nostro Signore; cavata in parte d'alcune divote parole di Sant'Agostino. Lamento del Nostro Salvatore contro gl'huo-Perche concorrendo in lui tutti li motivi, e ragioni d'amore, voltano l'amor suo alle cose

transitorie, levandolo da lui: tratto da versi

Sommario di quanto si contiene in questo Libro dell'amor di Dio.

AGGIUNTA

# AL MEMORIALE

DELLA VITA

CHRISTIANA.

TRATTATO SECONDO.

Nel quale si contengono Meditationi molto divote, sopra alcuni passi, e misteri principali della

Tavola de Trattati, e Capitoli.

| della vita del nostro Savatore; a in parti-       | Segue una molto divota Orațione di San Bona-      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| colare della fua Santa Pueritia, Patione, Re-     | ventura, per dimandar al Signore fentimen-        |
| _ furreltione, egliciolis Ascentione. 469 '       | to del mistero della sua sacra Passione 537       |
| Di quanțo frutto sia la consideratione della vi-  | Del lavare i piedi a'Dilcepoli. 539               |
| ta, e morteviel mostro Redeutore.enp. 1. 469      | Dell'Institutione del Santissimo Sacramento.      |
| Dell' Anhoneiatione doll Angelo alla Beata        | - 546                                             |
| Vergine nostra Donna. 474                         | Segue l'historia della Sacra Passione, cavata in  |
| Qui si dichiara, come l'ahima divota, conce-      | parte da un Sormone divotifilmo del gloriofo      |
| pisca spiritualmente dentro di se il Figliuoli    | S. Bernardo, quantunque altri l'attribuil cano    |
| di Dio . 481                                      | 2 S. Anselmo. 549                                 |
| Della rivelatione della Verginità , e parto di    | Dell'essempio di orare, che ci si dà in questa    |
| nostra Donna a San Giuleppe. 483                  | Oratione del Salvatore. 550                       |
| Della gloriosa Natività del nostro Salvatore.     | Oratione a Christo nell'horto per dimandar        |
| 486                                               | buona morte. 551                                  |
| De pensieri , e considerationi della nostra Don-  | Segue l'historia della Sacra Passione, con le pa- |
| na. 491                                           | role del Sermone di S.Bernardo . 552              |
| n che modo Gesù Christo nasca spiritualmen-       | Come il Salvatore prese la Croce in spalla 🦡 e    |
| te nell'apima divota. 493                         | del bando della fua morte. 553                    |
| Del mistero della Circoncisione, e del glorioso   | Consideratione di S.Bernardo della gloria della   |
| nome, che sù posto al Salvatore. 494              | Paffione di Christo nostro Signore, e dell'imi-   |
| Del Nome di Gesù. 495                             | tation della fua Croce . 556                      |
| L'Adoratione de tre Magi . 💌 🔻 498                | In che modo noi dobbiamo imitare spiritual-       |
| In che modo l'anima divota cerchi spiritual-      | mente il missero della Croce. • 557               |
| mente co'Magi il Bambino Gesà. 301                | Segue una divota Meditatione sopra le sette       |
| La Parificatione di nostra Donna, e la Presen-    | parole, che disse il Salvatore in Groce. 559      |
| tatione del Bambino Gesù al Tempio. 502           | Prima Meditatione della trionfante Resurret-      |
| n che modo l'anima divota presenta con la l       | tione del Salvatore, nella qual si tratta dell'   |
| Vergine il Bambino Gesù nel Tempio. 506           | allegrezza de Santi Patri del Limbo, e come       |
| Della Fuga in Egitto . 507                        | in quel giorno il demonio fù vinto,e (accheg-     |
| Come il Fanciullo Gesù si perdette in etàdi       | giato. 565                                        |
| dodici anni, e come sù trovato nel Tempio.        | Dell'allegrezza de'Santi Padri del Limbo. 567     |
| 510                                               | Queste sono l'opere, le maraviglie, & i consigli  |
| Qui fitratta , in che modo l'ahima divota hà da   | della giusticia, e providenza Divina. 57 I        |
| trovare il Fanciullo Gesù, dopo l'haverlo         | Seconda Meditatione del medesimo mistero          |
| perduto. 514                                      | della Resurrettione del Salvatore, nella          |
| Del Santo Battesimo , e del progresso , essempj , | ; quale principalmente si tratta ( frà l'altre    |
| travagli, e dottrina del Salvatore. 516           | apparitioni) come egli apparve a Maria            |
| Della Dottrina , e Predicatione del Salvatore .   | Maddalena, conforme riferisce S. Giovanni         |
| 518                                               | Euangelista. 571                                  |
| Delle virtù, & essempj del Salvatore. 519         | Come il Salvatore apparve a Maria Maddalena.      |
| De'tra yagli del Salyatore . 520                  | 57.3                                              |
| Come il Salvatore fi portafie con quattro don-    | Dell'Ascentione del nostro Salvatore al Cielo.    |
| ne peccatrici, Samaritana, Adultera, Cana-        | 582                                               |
| nea, e Maddalena. 522                             | De'gran frutti, che ci vennero dall'Ascensione.   |
| Dell'Adultera. 523                                | del Signore al Cielo. 585                         |
| Della donna Cananea . 524                         | Come noi dobbiamo seguire il Salvatore co'        |
| Della Conversione della Maddalena . 528           | buoni defiderj. 587                               |
| dell'entrata del Salvatore in Gerusalemme, e      | Come noi dobbiamo feguire il Salvatore ancora     |
| della festa de'rami. 532                          | con le buone opere.                               |
| roemio per intender lo spirito, & intento di      | Proemio sopra la Filomena di S. Bonaventura,      |
| quest Oratione, che si mette innanzi il miste-    | la quale è stata aggiunta in questo luogo. 591    |
| ro della Sacra Paffione. 537                      | Filomena. 592                                     |
|                                                   |                                                   |

# TAVOLA

# DELLE COSE PIU NOTABILI

Di questo Primo Tomo.

U primo numero fignifica la pagina, ed il secondo la colonna.

| Bbondanza, con la quale Iddio com-                                          | A    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                             | D.   |
| munica fe stello . 395.1. Abramo con quanta humiltà pregasse                |      |
|                                                                             | A    |
| Iddio. 179.2.                                                               | A    |
| Absalone privo della presenza paterna, che                                  | A    |
| fignifichi. 54.2.                                                           |      |
| Abulo nell'andarfi a communicare. 78.2.                                     | Λį   |
| Accidenti della Passione di Christo, perche fos-                            |      |
| fero necessarj. 267.1.                                                      | A    |
| Accusar se stesso deve l'huomo sel principio                                | ١.   |
| dell'Oratione.                                                              | Λ    |
| Accufar in che modo si deva la propria fragili-                             |      |
| ` tà. 375.2.                                                                | A    |
| Accuse principali, le quali fono preludi della                              | Į    |
| confessione da farsi al confessore, prima che                               | ŀ    |
| fe venga al particolare 46.2.                                               | Α    |
| Accuse quali devono esser del penitente intor-                              | Ł    |
| noallostatosuo. 53.1.                                                       | ł    |
| Acerbità dell'ingiuria ricevuta da Christo in                               | Λ    |
| cafa d'Anna. 259.2.                                                         | Λ    |
| Acerbità della morte eletta da Christo volon-                               |      |
| tariamente. 262.1.                                                          | PA   |
| Accidia, e suoi disetti. 52.2.                                              | Ä    |
| Acque del Diluvio, quanto tempo durallero.                                  | Ã    |
| 10.2.                                                                       | •    |
| Acque del Piume Giordano nel feccarsi, che si-                              | A    |
| gnifichino. 381.2.                                                          | l :- |
| Acquifare qualche vireu meglio e;ch'effer pri-                              | ľΑ   |
| vo d'ogni virtù. 482.1.                                                     | ľά   |
| Adamo ichernito, e Christo glorisicato in quel-                             | ļ.,  |
| le parole: E fatto simile a noi. 488.1.                                     | A    |
| Adultera, come trattata da Christo. 523.2.                                  | Ω    |
|                                                                             | !.   |
| Affabilità loverchia. 140.2. Affabilità di Christo con i Discepoli, andando | Λ    |
|                                                                             | 1.   |
| in Emens. 277.2.                                                            | A    |
| Affecti di quelli, che fi communicano vari, e di-                           | 1    |
| versi.                                                                      | ۸    |
| Affetti nell'anima; e qual debba ellere I suo                               | L.   |
| ordine . 231.2.                                                             | TA   |
| Affetti dell'huomo spirituale verso se fiesso.                              | 1 .  |
| 136.1.                                                                      | i A  |
|                                                                             |      |

|     | Afficient dealt feelengt not store del fitte       |
|-----|----------------------------------------------------|
| ł   | Afflittioni degli scelerati nel giorno del Giu-    |
| ı   | dicio. 274.1.                                      |
| ŀ   | Afflittioni, perche si ricerchino all'acquisto     |
| 1   | della casità.                                      |
| 1   | Agnello Pasquale, che significhi. 98.2.            |
| ł   | Agnello, perche si chiamasse Christo. 523.2.       |
| 1   | Alesandro Magno quanto riverito da un suo          |
| 1   |                                                    |
| ï   | paggio. 423.2.                                     |
| Į   | Agollino Santo dal legger un santo libro prin-     |
| ı   | cipida convertirsi, e come. 4.2.                   |
| Į   | Agostino Santo racconta, di dove ha velle prin-    |
| ı   | cipio la sua conversione. 4.2.                     |
| F   | Agostino, che ufficio facesse nell'udir la conver- |
|     |                                                    |
| ì   | hone di due Cavalieri.                             |
| ı   | Agostino, quanto replicasse quelle parole del      |
| ł   | Salmo nell'atto della penitenza: Sed in Do-        |
| Į   | mine usquequò ? 5.2.                               |
| ł   | Agostino non trovò maggior utilità nelle cose      |
| . 1 | lue, che la memoria delle piaghe del Salva-        |
| . 1 | tore. 473.2.                                       |
|     |                                                    |
| 1   | Ajuti tutti vani dopoquesta vita. 9.3.             |
| ٠   | Ajuti di Dio necessari per non cader in pecca-     |
| ·   | to. 15.24                                          |
|     | Ajuti a Ben'operare. 145.2.                        |
| .   | Ajuti della Divina gratia. 146.1.                  |
| 4   | Ajuto dell'allegrezza spirituale alla gratia.      |
| 1   | 147. 1.                                            |
|     | Ajuto per occupage il cuore nelle cole di Dio.     |
| . [ |                                                    |
| ٠ ا | • 213. I.                                          |
| - 1 | Ajuti per mortificare la propria volontà. 37 5. r. |
|     | Allegrezza de Beati nell'altra vita per l'altru i  |
| - 7 | salute. 25.2.                                      |
| . 1 | Allegrezza maggiore, quale legue dopò i dil-       |
|     | gusti. 15.2.                                       |
| ٠!  | Allegrezza nella conversione del peccatore         |
| :   |                                                    |
| 9   | 39. 2.                                             |
| •   | Allegrezza, e tristezza in Cielo, quale sia,e co-  |
| - [ | me s'intenda. 39. 2.                               |
| .   | Allegrezza spirituale s'acquista co'l mezzo del-   |
| 0   | l'Oratione. T50.2.                                 |
| - I | Allegrezza di S. Giovanni nel ventre della ma-     |
|     | dre. 218.2.                                        |
| •   | Allegrezza,e maraviglia d'Elisabetta nell'esses    |
|     | 9 witchtersage marsaistin of withspercy nell erres |
|     | vili-                                              |

### Tavola delle cose Netabili.

| T W COM WENT                                      | . toje 110440111.                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| visitata dalla Beata Vergine. 219.1.              | Oratione.                                         |
| Allegares della B. Verrina in riferana Elifa-     |                                                   |
| Allegrezza della B. Vergine in visitare Elisa-    | Amor di Dio con che parole si chieda. 302.10      |
| bett2. 219.2.                                     |                                                   |
| Allegrezza di Maria Vergine interno a Christo     | nientemente.                                      |
| nato. 223/2.                                      | Amor di Dio per quali occasioni più s'accenda     |
| Allegrezza di Simeone, vedendo Christo.           |                                                   |
| 32 . L.                                           | Amor di Die dimende fran Omeioni france           |
| Allegrezza di Maria per la presenza di Gesù.      | Amor di Dio dimandafi con Orationi frequen-       |
|                                                   | *ti. 303.1.                                       |
| 231.1.                                            | Amor proprio si deve seacciare da chi vuole       |
| Allegrezza de Santi Padri del Limbo. 270.2.       | acquistar l'amor Divinb. 307.1.                   |
| Allegrezze della Beatitudine, quali sieno. 15.2.  | Amor proprio, e di Dio, che contrarj. 307.1.      |
| Allegrezze de Beati per la compagnia de Santi     | Amor di Dio impedito dalla propria volontà.       |
| in Paradifo. 276.1.                               |                                                   |
| 11 41 10                                          | 309.1.                                            |
| Alterna della dottrina di Christo. 235.1.         | Amor di Dio quai piaceri habbia contrari.         |
| Altezza del configlio di Dio intorno alla Paf-    | 308. 2.                                           |
| tione di Christo. 244.2.                          | Amor di Dio yien-impedito da'travagli dell'       |
| Aman nel convitto d' Hester condannato, che       | amor proprio . 308.1.                             |
| figaifichi . 340.1.                               | Amor preprio quanta forza habbia per tirar        |
| Amar Iddio come si invitano tutte le creature.    | C                                                 |
| •                                                 |                                                   |
| 21.1.                                             | Amore hà dominio sopra la volontà. 356. r.        |
| Amar deve l'huomo tutte le cose sotto Dio         | Amor di Dio, esua conditione. 358.1.              |
| moderatamente. 116.1.                             | Amor disordinato impedisce l'amor di Dio.         |
| Amare Iddio per quante cose dobbiamo. 328. 1.     | 361. r.                                           |
| Amare Iddio quanto sa meglio, che conoscerlo.     | Amor disordinato quale sia. 361.2.                |
| • •                                               | Amor neoprio e (ue noture                         |
| 387.2.                                            | Amor proprio, esua natura. 361.2.                 |
| Amare Iddio dobbiamo per tre gradi di dipen       | Amor disordinato è cagione del peccato,           |
| denza. 453.1.                                     | 361, 1.                                           |
| Ambitione, esuoi distetti. 51.1.                  | Amor terreno, e Celeste paragonati. 363. 2.       |
| Amici di Dio, governati sono dalla sua Divina     | Amor proprio impedifce tutte le virtù . 36 3. 1.  |
| Proyidenza. 432.2.                                | Amor proprio impedisce la Meditatione.            |
| Amico, che non hà veste nuttiale, che cola si-    | 364. I.                                           |
| gnifichi. 71.2.                                   | Amor proprio impedisce l'intentione delle         |
| Amor, con qual conditiones'accenda. 74.2.         |                                                   |
| Amor fuggito delle cole visibili fà allontanar, e | buone opere.  364.4.                              |
|                                                   | Amor di Dio rimedio contro l'amor proprio.        |
| preservar de peccati.                             | 365. 2.                                           |
| Amor disordinate del Monde ci sa sprezzare        | Amor di Dio ajuta ad odiar noi stessi . 369.1.    |
| Iddio. 116.1.                                     | Amor proprie, e propria volentà differenti.       |
| Amor divino, quali cole principalmente a que-     | 373. I.                                           |
| fo ci muovono. 125.2.                             | Amor di Dio con che regola si possa conoscere     |
| Amor transitorio si deve fuggire. 141.1.          | quando sia impedito . 380.1.                      |
| Amor trasforma l'amante nella cosa amata.         | Amon di Dia afin effensisia                       |
|                                                   | Amor di Dio, e suo essercitio. 383.2.             |
| 355.2.                                            | Amor di Dio tenere, che facilmente si possa       |
| Amore di Dio paragonate all'amore dello spo-      | confeguire, ch'errore lia. 407.1-                 |
| fo. 185.1.                                        | Amor di Dio che apparecchio straordinario ri-     |
| Amor di Dio deve effer dimandato all'istesso      | cerchi, acciò si conseguisca. 407.3.              |
| Iddio da noi. 185.1.                              | Amor di Dio produce frutti segreti, & invili-     |
| Amore,qual fia maggior di tutti gl'altri. 231.1.  | bili . 409.1.                                     |
| mor proprio, onde palca. 279.1.                   |                                                   |
| mos propiro, onde natos.                          | Amor di Dio nel benencar l'huomo . 413.1.         |
| mor di Dio, e sua forza quanto sia grande.        | Amor mostrato da Christo all'huomo nell'In-       |
| 291. I.                                           | carnatione. 417.7.                                |
| more chiamato da Teologi Unitivo. 198.1.          | Amor è causato dalla bellezza. 411.2.             |
| lmor di Dio cua quali apparocchi d'acquisti.      | Amore da qual cola più efficace s' ecciti. 445.1. |
| 199. I.                                           | Amor di Dio, e grandezza di lui, verlo gl'huo-    |
| mor Divino à dimenticare l'altre cose.            | mini . 445.2.                                     |
| 300. 2.                                           | Amor di Dio verso l'huomo per la Creatione.       |
| Anor di Die come si debba ricercare, è come       | 445. 2.                                           |
| (trovi. 301.1.                                    |                                                   |
| Aner di Dio si conseguisce co'l messo dell'       | altra amore. 448. 2                               |
| at The a convelance co. I subsec dest             | Amos                                              |
|                                                   | All the                                           |

# Tavola delle cose Norabili.

| A more quanta grande frà Dio, e l'anima fua i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | And a Transfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Arca tenuta da Cherubini, che signischi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sposa. Amor di Dio partito frà molti, non si fà mino-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arça del testamento, figura del Sacramento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| re. 452.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dell'Encharittia 08.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Amore in tre gradi di dipendenza. 452.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Artificio di Christo per tirar l'anime a sc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Amore ogn'uno porta alle cofe sue . 458.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ascensione di Christo, perche fosse differita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Amore dobbiame portare a Dio ceme a cola nostra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gharanta giothi . 271.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Amor di Christo come dicesi, che crescesse al-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Astenera dal Sacramento per riverenza, non e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| la fua morte . 541.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buona scusa.  89.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Amor fece morir Christo. 554.1.<br>Amor di Christo come debba esser meditato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Astenersi dal Sacramento, per esserne indegno,<br>non è buona scusa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| '554.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Astinenza è rimedio contro la carne. 114.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Angeli deputati alla custodia degl' huomini,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Attentione quanto pecellaria. 117.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 414.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Attentione si ricerca nell'Oratione. 155.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Angeli che perfettioni habbino, e loro gradi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Attidicarità. 127.1.<br>Attrito, come divien contrito. 24.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Angelo mandato da Dio ad accompagnar To-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Avaritia in quanti modi si commette. 49.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| bia. 433·2· I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Avaritia, e suoi difetti. 51.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ·Angelo, & huomo casto, in che disferenti, e si-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auversità, perche non devono esser temute<br>da Christiani. 259. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mili.<br>Angelo, che misteri rivelasse a Giosesso, quan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Auvertimenti che servono dopò la Commu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| do l'assicurò della Verginità di Maria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nione . 82.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>484.</b> I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auvertimenti per li Governatori delle Chiese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Angelo nell'auvisare Gioseffo, come Sole ri-<br>schiaro tutte le cose nascoste. 486.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95.1.<br>Auvertimenti per chi medita fenza confeguir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anima come si falvi. 109.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | divotione. 212.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anima della Vergine Crocefista spiritualmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Auvisi che si persuadono a mutar vita. 19.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| con Christo. 267.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Auvisi per chi lascia di frequentare iSacramen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anima rationale è beneficio, & opera di Dio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ti per negligenza. 88.2.<br>Auvili per l'huomo mortificato . 131.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anima rationale non si può satiar di beni tem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Train her a machine managements 3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| porali. 293.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anima giusta come Ape. 325.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T Affezza dell'huomo. 98.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anima trasformata in Dio, che effetti faccia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Baffezza dell'huomo. 98.1<br>Baffezza dell'effer humano. 482.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Auima trasformata in Dio, quanto nobile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bassezza, e viltà dell'huomo. 420.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 356. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Battaglia contro i pensieri utile allo spirito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Afima, e sue parti principali. 376.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 409. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Añima, e sue parti principali. 376.1.<br>Anima del Christiano, habitatione di Christo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 409. 2.<br>Battesimo dalla penitenza in che disserente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Afima, e sue parti principali. 376.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 409. 2. Battesimo dalla penitenza in che disserente. 54. 2. Battesimo è benesicio havuto da Dio. 319.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Afima, e sue parti principali. 376.1. Anima del Christiano, habitatione di Christo. 424. 1. Anima nostra, esse essetti saccia nel corpo. 457. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 409. 2. Battesimo dalla penitenza in che disserente. 54. 2. Battesimo è benesicio havuto da Dio. 319.1. Battesimo è grandezza del suo Bonesattore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Afima, e sue parti principali. 376.1. Anima del Christiano, habitatione di Christo. 424. 1. Anima nostra, esse effetti faccia nel corpo. 457. 1. Anima dell'huomo, come infinita, 457.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 409. 2. Battesimo dalla penitenza in che disserente. 54. 2. Battesimo è benesicio havuto da Dio. 319.1. Battesimo è grandezza del suo Bonesattore. 310. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Afima, e sue parti principali. 376.1. Anima del Christiano, habitatione di Christo. 424.1. Anima nostra, esse effetti faccia nel corpo. 457.1. Anima dell'huomo, come infinita. 457.2. Anima divota, come concepisca dentro di se Christo. 481.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 409. 2.  Battesimo dalla penitenza in che disserente. 54. 2.  Battesimo è benesicio havuto da Dio. 319.1.  Battesimo è grandezza del suo Benesattore. 319. 1.  Beati con che ordine stiano in Paradiso. 14.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Afima, e sue parti principali. 376.1. Anima del Christiano, habitatione di Christo. 424.1. Anima nostra, esse effetti faccia nel corpo. 457.1. Anima dell'huomo, come infinita. 457.2. Anima dell'huomo come concepisca dentro di se Christo. 481.1. Anima religiosa, come concepisca Gesù. 481.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Battesimo dalla penitenza in che disserente.  54. 2.  Battesimo è benesicio havuto da Dio. 319.1.  Battesimo è grandezza del suo Bonesattore.  319. 1.  Beati con che ordine stiano in Paradiso.  14.2.  Beati in che simili, e disserenti in Paradiso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Afima, e sue parti principali. 376.1. Anima del Christiano, habitatione di Christo. 424. I. Anima nostra, esse effetti faccia nel corpo. 457. I. Anima dell'huomo, come infinita. 457.2. Anima dell'huomo come concepisca dentro di se Christo. 481.1. Anima religiosa, come concepisca Gesù. 481.2. Anna con quanta essicacia orasse. 206.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Battesimo dalla penitenza in che disserente.  54. 2.  Battesimo è benesicio havuto da Dio. 319.1.  Battesimo è grandezza del suo Bonesattore.  319. 1.  Reati con che ordinestiano in Paradiso.  14. 2.  Beati in che simili, e disserenti in Paradiso.  15. 1.  Beati come ricevino nell'altra vita i giusti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Afima, e sue parti principali. 376.1. Anima del Christiano, habitatione di Christo. 424. I. Anima nostra, esse effetti faccia nel corpo. 457. I. Anima dell'huomo, come infinita. 457.2. Anima dell'huomo, come concepisca dentro di se Christo. 481.1. Anima religiosa, come concepisca Gesù. 481.2. Anna con quanta essicacia orasse. 206.2. Annonciatione fatta dall'Angelo a Maria Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Battesimo dalla penitenza in che disserente.  54. 2.  Battesimo è benesicio havuto da Dio. 319.1.  Battesimo è grandezza del suo Bonesattore.  319. 1.  Beati con che ordine stiano in Paradiso.  15. 1.  Beati come ricevino nell'altra vita i giusti.  15. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Afima, e sue parti principali. 376.1. Anima del Christiano, habitatione di Christo. 424. I. Anima nostra, esse effetti faccia nel corpo. 457. I. Anima dell'huomo, come infinita. 457.2. Anima dell'huomo, come concepisca dentro di se Christo. 481.1. Anima religiosa, come concepisca Gesù. 481.2. Anna con quanta essicacia orasse. 206.2. Annonciatione fatta dall'Angelo a Maria Vergine, deve esser contemplata. 474.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Battesimo dalla penitenza in che disserente.  54. 2.  Battesimo è benesicio havuto da Dio. 319.1.  Battesimo è grandezza del suo Benesattore.  319.1.  Reati con che ordinestiano in Paradiso.  14.2.  Beati in che simili, e differenti in Paradiso.  15.1.  Beati come ricevino nell'altra vita i giusti.  15.1.  Beati in Cielo narrano le loro vittorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Afima, e sue parti principali. 376.1. Anima del Christiano, habitatione di Christo. 424. I. Anima nostra, esse effetti faccia nel corpo. 457. I. Anima dell'huomo, come infinita. 457.2. Anima divota, come concepisca dentro di se Christo. Anima religiosa, come concepisca Gesù. 481.1. Anna con quanta essicacia orasse. 206.2. Annonciatione fatta dall'Angelo a Maria Vergine, deve esser contemplata. 474.1. Ansietà, si deve suggire nello spedire i negozi. 134.1.                                                                                                                                                                                                                                                        | Battesimo dalla penitenza in che disserente.  54. 2.  Battesimo è benesicio havuto da Dio. 319.1.  Battesimo è grandezza del suo Bonesattore.  319. 1.  Beati con che ordine stiano in Paradiso.  Beati in che simili, e differenti in Paradiso.  15. 1.  Beati come ricevino nell'altra vita i giusti.  15. 1.  Beati in Cielo narrano le loro vittorie.  15. 1.  Beati quanta allegrezza facciano per memoria                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Afima, e sue parti principali. Anima del Christiano, habitatione di Christo.  424. I. Anima nostra, esse effetti faccia nel corpo.  457. I. Anima dell'huomo, come infinita. Anima dell'huomo, come concepisca dentro di se Christo. Anima religiosa, come concepisca Gesù. 481.1. Anna con quanta efficacia orasse. Annonciatione fatta dall'Angelo a Maria Vergine, deve esser contemplata. Ansietà, si deve suggire nello spedire i negozi.  134.1. Antonio Santo si convertì per una propositione.                                                                                                                                                                                                                             | Battesimo dalla penitenza in che disserente.  54. 2.  Battesimo è benesicio havuto da Dio. 319.1.  Battesimo è grandezza del suo Bonesattore.  319. 1.  Beati con che ordine stiano in Paradiso.  Beati in che simili, e differenti in Paradiso.  15. 1.  Beati come ricevino nell'altra vita i giusti.  15. 1.  Beati in Cielo narrano le loro vittorie.  15. 1.  Beati quanta allegrezza facciano per memoria dell'operationi passate.  15. 2.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Afima, e sue parti principali. Anima del Christiano, habitatione di Christo.  424. I. Anima nostra, esse effetti faccia nel corpo.  457. I. Anima dell'huomo, come infinita. Anima divota, come concepisca dentro di se Christo. Anima religiosa, come concepisca Gesù. 481.2. Anna con quanta efficacia orasse. Annonciatione fatta dall'Angelo a Maria Vergine, deve esse contemplata.  474. I. Antietà, si deve suggire nello spedire i negozj.  134. I. Antonio Santo si convertì per una propositione udita dell'Vangelo.  5.2.                                                                                                                                                                                               | Battesimo dalla penitenza in che disserente.  54. 2.  Battesimo è benesicio havuto da Dio. 319.1.  Battesimo è grandezza del suo Bonesattore.  319. 1.  Beati con che ordine stiano in Paradiso.  Beati in che simili, e disserenti in Paradiso.  15. 1.  Beati come ricevino nell'altra vita i giusti.  15. 1.  Beati in Cielo narrano le loro vittorie.  15. 1.  Beati quanta allegrezza facciano per memoria dell'operationi passate.  15. 2.  Beati in Cielo si riconoscono.                                                                                                                                                                                                              |
| Afima, e sue parti principali. Anima del Christiano, habitatione di Christo. 424. I. Anima nostra, esse effetti faccia nel corpo. 457. I. Anima dell'huomo, come infinita. Anima dell'huomo, come infinita. Anima divota, come concepisca dentro di se Christo. Anima religiosa, come concepisca Gesù. 481.1. Anima religiosa, come concepisca Gesù. 481.2. Anna con quanta essicacia orasse. 206.2. Annonciatione fatta dall'Angelo a Maria Vergine, deve esser contemplata. Ansietà, si deve suggire nello spedire i negozi. 134.1. Antonio Santo si convertì per una propositione udita dell' Vangelo. 5.2. Apparecchi per conservarsi nel ben vivere, quali sono dati da Dio. 322.2.                                           | Battesimo dalla penitenza in che disserente.  54. 2.  Battesimo è benesicio havuto da Dio. 319.1.  Battesimo è grandezza del suo Benesattore.  319.1.  Reati con che ordinestiano in Paradiso.  15.1.  Beati in che simili, e differenti in Paradiso.  15.1.  Beati come ricevino nell'altra vita i giusti.  15.1.  Beati in Cielo narrano le loro vittorie.  15.1.  Beati quanta allegrezza facciano per memoria dell'operationi passate.  Beati in Cielo si riconoscono.  15.2.  Beati, e la loro grandezza.  Beatitudine, che prerogative ellagoda.  16.1.                                                                                                                                 |
| Afima, e sue parti principali. Anima del Christiano, habitatione di Christo. 424. I. Anima nostra, esse effetti faccia nel corpo. 457. I. Anima dell'huomo, come infinita. Anima dell'huomo, come infinita. Anima divota, come concepisca dentro di se Christo. Anima religiosa, come concepisca Gesù. 481.1. Anima religiosa, come concepisca Gesù. 481.2. Anna con quanta essicacia orasse. 206.2. Annonciatione fatta dall'Angelo a Maria Vergine, deve esser contemplata. Ansietà, si deve suggire nello spedire i negozi. 134.1. Antonio Santo si convertì per una propositione udita dell'Vangelo. 5.2. Apparecchi per conservarsi nel ben vivere, quali sono dati da Dio. 322.2. Appetito sensitivo, e suoi effetti. 376.1. | Battesimo dalla penitenza in che disserente.  54. 2.  Battesimo è benesicio havuto da Dio. 319.1.  Battesimo è grandezza del suo Benesattore.  319.1.  Beati con che ordinestiano in Paradiso.  15.1.  Beati in che simili, e disserenti in Paradiso.  15.1.  Beati come ricevino nell'altra vita i giusti.  15.1.  Beati in Cielo narrano le loro vittorie.  15.1.  Beati quanta allegrezza facciano per memoria dell'operationi passate.  Beati in Cielo si riconoscono.  15.2.  Beati in Cielo si riconoscono.  15.2.  Beati cielo si riconoscono.  15.2.  Beati tudine, che prerogative ella goda.  Beatitudine, che prerogative ella goda.  Beatitudine di Dio consiste nel goder la sua |
| Afima, e sue parti principali. Anima del Christiano, habitatione di Christo. 424. I. Anima nostra, esse effetti faccia nel corpo. 457. I. Anima dell'huomo, come infinita. Anima dell'huomo, come infinita. Anima divota, come concepisca dentro di se Christo. Anima religiosa, come concepisca Gesù. 481.1. Anima religiosa, come concepisca Gesù. 481.2. Anna con quanta essicacia orasse. 206.2. Annonciatione fatta dall'Angelo a Maria Vergine, deve esser contemplata. Ansietà, si deve suggire nello spedire i negozi. 134.1. Antonio Santo si convertì per una propositione udita dell' Vangelo. 5.2. Apparecchi per conservarsi nel ben vivere, quali sono dati da Dio. 322.2.                                           | Battesimo dalla penitenza in che disserente.  54. 2.  Battesimo è benesicio havuto da Dio. 319.1.  Battesimo è grandezza del suo Benesattore.  319.1.  Reati con che ordinestiano in Paradiso.  15.1.  Beati in che simili, e differenti in Paradiso.  15.1.  Beati come ricevino nell'altra vita i giusti.  15.1.  Beati in Cielo narrano le loro vittorie.  15.1.  Beati quanta allegrezza facciano per memoria dell'operationi passate.  Beati in Cielo si riconoscono.  15.2.  Beati, e la loro grandezza.  Beatitudine, che prerogative ellagoda.  16.1.                                                                                                                                 |

# Tavola delle cose Notabili. Bestitudini otto predicate da Christo. 518.2. | Beni di gratia ci vengono da Dio.

| Beatitudini prima, ed ultima hanno il mede-        | Benjamin figura di Christo. 342.2.                |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| . fimo premio. 519.1.                              | Bernardo Santo qual grado di perfettione ha-      |
| Bellezza di Dio. 422.1.                            | vesse verso Dio. 298.1.                           |
| Bellezza del Creatore paragonata alla creatu-      | Bernardo Santo contempla la vita, e morte di      |
| f2. 443.2.                                         | Christo. 471.1.                                   |
| Bellezza vera quali conditioni ricerchi. 444.2.    | Bernardo Santo, come contemplasse la vita, e      |
| Benedittioni per dar lode a Dio. 460.2.            | morte di Christo. 471.1.                          |
| Benefici di Die mal'usati dall'huomo. 72.2.        | Bernardo Santo, quanto stimasse la considera-     |
| Beneficj di Dio considerati, sono mezzi per ot-    | tione della vita di Christo. 47 1.1.2.            |
| tenere perfetta contritione. 33.1.                 | Bestemmia è tentatione contra chi comincia        |
| Benefici quali in particolare deve considerare     | a viver bene. 120.2.                              |
| il penitente. 33. 1.                               | Bonaventura Santo, che cosa dica della conte-     |
| Beneficj ricevuti da Dio fi adducono nel prin-     | platione della vita, e morte di Christo. 472. 1.  |
| cipio dell'oratione. 33.2.                         | Bontà divina, quanto muova il peccatore peni-     |
| Beneficj di Christo al Mondo per li suoi viaggi .  | tente. 30.2.                                      |
| 237.2.                                             | Bonta di Dio, come si conosca. 30.2.              |
| Benefici che riceviamo da Christo nel Sacra-       | Bontà di Dio, come si scuopre nel peccato. 102.1. |
| mento dell'Altare. 253.2.                          | Bontà di Dio nel beneficio della vocatione.       |
| Benefici particolari fatti da Dio , come fi confi- | 427. 1.                                           |
| derano. 322.2.                                     | Bontà di Dio, che risplende nelle creature irra-  |
| Beneficj fatti da Dio per mezzo di Christo all'    | tionali. 430.1.                                   |
| huomo. 341.2.                                      | Bontà di Dio nel beneficar chi l'offende. 430.2.  |
| Beneficj Divini, e sue circostanze da conside-     | Bontà di Dio verso gl'huomini di vil conditio-    |
| rarli . 412.1.                                     | DC. 431.1.                                        |
| Beneficj fatti da Dio all'altre creature , sono    | Bontà di Dio verso i Giusti. 432.1.               |
| fatti per beneficio dell'huomo. 415.1.             | Bontà di Dio, che si mostra nella purità della    |
| Benefici , che riceve l'huomo dall'altre creatu-   | vita de Sauti. 436.1.                             |
| re, quanto obblighino l'huomo verso Dio.           | Bonta di Dio nel favorir i buoni con favore di    |
| 415. 2.                                            | gloria. 440.1.                                    |
| Beneficj di Dio paragonati . 426.2.                | Bontà di Dio pell'odiar i cattivi, e castigarli.  |
| Benefici di confervatione in gratia . 428. 1.      | 440.2.                                            |
| Beneficio grande di Christo fattosi nella sua      | Bontà di Dio nel mistero dell'Incarnatione.       |
| Paffione. 244. I.                                  | 441.7.                                            |
| Beneficio maggiore, che possa fare Dio alla        | Bruttezze d'un peccato,contengono in le quel-     |
| creatura. 255.1.                                   | le di tutti i peccati. 110.1.                     |
| Beneficio principale fattoci da Dio, quale fia .   | Bugia di peccato mortale detta in Confessione,    |
| 317. 2.                                            | fa nulla la Confessione. 46.1.                    |
| Beneficio della confervatione, quanto ci obbli-    | Buoni conversando, quanto giovino. 482.1.         |
| ga apprello Dio. 413.2.                            | Buoni, quanto sieno stimati da Dio. 🕝 437.2.      |
| Beneficio dell'Incarnatione di Christo. 417.1.     |                                                   |
| Beneficio del Battefimo, e sua grandezza. 421.2.   | C                                                 |
| Beneficio del Sacramento della Confessione.        |                                                   |
| 422.2.                                             | Adere in peccato non deve spaventare il           |
| Beneficio del Sacrificio della Messa. 423.2.       | Opeccatore. 112.2.                                |
| Beneficio della vocatione . 425.2.                 | Gaduta di Giuda per non resistere a'principj.     |
| Beni, qualificno in questa vita. 17.1.             | 258. I.                                           |
| Beni di due forti, proposti da Dio ad Abramo, e    | Cagioni d'accostarsi a Dio                        |
| quali. 16.2.                                       | Cananca non fù tosto essaudita per essempio       |
| Beni promessi da Dio a' buoni in questa vita,      | della nostra perseveranza. 26.2.                  |
| qualifieno. 17.1.                                  | Gantico della B.V. contiene la milericordia, e    |
| Beni spirituali si devono desiderare, perche so-   | l'humil tà.                                       |
| no eterni. 20.2.                                   | Gananea, come trattata da Christo. 534.30         |
| Beni naturali,e di fortuna, perche dati all'huo-   | Gananea riceve da Christo quattro gratie,         |
| mo. 37.2.                                          | 524, 2.                                           |
|                                                    | Carità, & amore di Dio,e del profimo. 53.1.2.     |
| . 76.2.                                            | Caricà, forma della vera penitenza, e di tutte    |
| Beni di fortuna ci vengono da Dio 282,2,           | le virtù.                                         |
| - Opero Granata Tomo L                             | b Cari-                                           |

# Tavola delk cose Notabili.

| Carità facilita le cole difficili. 62.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carità di Christo nell' offerirsi al Tempio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carità, onde nasca, che si trovi così poca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 86, 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carità di Christo scoperta nel suo nascimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Carità, in che pericolo stia in questo Mondo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 225. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 561.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carità di Christo ne'suoi viaggi . 236.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Carità di Christo in Groce. 267.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carità di Christo accrebbe i dolori della sua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Carità, che cosa sia. 289.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Passione. 245.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carità fervente sa dimenticar tutto le cose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carità di Christo in lavar i piedi a gl'Aposteli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 291. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 252.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Carità perfetta introduce la pace intieramen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carità di Christo nell'instituire il Santissimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| te. 294.I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sacramento. 252.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Carità apporta libertà d'animo. 293.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carne con i diletti pecca, e con i flagelli scan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Carità infocata, qual diletto produca. 294.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cella il peccato. 55. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Carità, perche sia la perfettione Christiana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Caso succello intorno alla memoria assidua del-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 296.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | la Passione di Christo. 471.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Carità, e suoi gradi danno i gradi del la perset-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Castigar come debba l'huomo se stesso. 379.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tione Christiana. 296.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Castighi cagionano la conversione. 7.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Carità, e sue persettioni, quali siano. 296.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Castighi minacciati hanno più forza ne cattivi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Carità perfetta in questa vita, quale sia. 297.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | che le promesse ne'buoni. 7.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Carità con sua persettione possibile all'huomo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Castighi dell'Inferno conformi a'diletti. 13.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Castighi de'Sacerdoti, che non insegnano la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 297. 1. Carirà s'accresce con gl'atti suoi . 302.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Carità acciò s'acquisti, ricerca assistioni, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | legge, quale ua.  Cassigho meritato da peccatori, che dopò la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| perche. 304.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | confessione ricadono. 23.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Carità madre della confidenza in Dio. 306.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Callità, quanto pericolola. 25.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Carità, e lapienza, è una medelima cola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Castità compagna dell'humiltà. 128.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 310. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Castità, e suo usticio. 129.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Carità, e suo profitto, come si conosca. 315.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Casti perche siamo, quali cose ci ajutano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Carità, qual grado più eminente habbia. 315.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 129. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Carità, e sue eccellenze. 347.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Castità quanto sia bella. 478.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carità sa l'opere accette a Dio. 348.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Castità senza carità è di niun pregio. 478.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Carità compendio di tutte le virtu. 349.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gatechismo che cosa contiene. 2.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cassarina Sames de Ciana formarios de Dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cattarina panta da Piena 4 isanties da Dio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cattarina Santa da Siena, favoriza da Dio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Carità, e sua fortezza. 350.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 439. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Carità, e sua fortezza. 350.2. Carità vince la forza della morte. 351.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 439. I.<br>Cattarina Santa da Siena, quanto confidasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Carità, e sua fortezza. 350.2. Carità vince la forza della morte. 351.1. Carità vince il Creatore. 351.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 439. 1. Cattarina Santa da Siena , quanto confidaffe nelle fue Orationi in Dio . 434.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Carità, e sua fortezza. 350.2. Carità vince la forza della morte. 351.1. Carità vince il Creatore. 351.2. Carità a chi viene assomigliata. 352.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 439. 1. Cattarina Santa da Siena , quanto confidaffe nelle fue Orationi in Dio . 434.2. Cattarina martire , quanto gloriofa nel fuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Carità, e sua fortezza. Carità vince la forza della morte. Carità vince il Creatore. Carità a chi viene assomigliata. Carità liberale, & avara. 352.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 439. 1. Cattarina Santa da Siena , quanto confidalle nelle fue Orationi in Dio . 434.2. Cattarina martire , quanto gloriola nel fuo martirio . 436.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Carità, e sua fortezza. Carità vince la forza della morte. Carità vince il Creatore. Carità a chi viene assomigliata. Carità liberale, & avara. Carità rende i precetti Divini leggieri. 354-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 439. 1. Cattarina Santa da Siena, quanto confidaffe nelle fue Orationi in Dio. 434.2. Cattarina martire, quanto gloriofa nel fuo martirio. 436.1. Cecità degl' huomini nel conoscere Iddio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Carità, e sua fortezza. Carità vince la forza della morte. Carità vince il Creatore. Carità chi viene assomigliata. Carità liberale, & avara. Carità rende i precetti Divini leggieri. Carità fà soavi i travagli. 354.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 439. I. Cattarina Santa da Siena, quanto confidaffe nelle fue Orationi in Dio. 434.2. Cattarina martire, quanto gloriofa nel fuo martirio. 436.1. Cecità degl' huomini nel conoscere Iddio. 423. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Carità, e sua fortezza. Carità vince la forza della morte. Carità vince il Creatore. Carità a chi viene assomigliata. Carità liberale, & avara. Carità rende i precetti Divini leggieri. Carità fa soavi i travagli. Carità unisce l'huomo con Dio. 354.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 439. 1. Cattarina Santa da Siena, quanto confidasse nelle sue Orationi in Dio. 434.2. Cattarina martire, quanto gloriosa nel suo martirio. 436.1. Cecità degl' huomini nel conoscere Iddio. 423. 1. Chiarezza dell'anima, da che si debba rico-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Carità, e sua fortezza. Carità vince la forza della morte. Carità vince il Creatore. Carità a chi viene assomigliata. Carità liberale, & avara. Carità rende i precetti Divini leggieri. Carità fa soavi i travagli. Carità unisce l'huomo con Dio. Carità di quanto valore. 350.2. 351.1. 352.2. 354.1. 354.1. 354.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 439. I. Cattarina Santa da Siena, quanto confidaffe nelle fue Orationi in Dio. 434.2. Cattarina martire, quanto gloriofa nel fuo martirio. 436.1. Cecità degl' huomini nel conoscere Iddio. 423. I. Chiarezza dell'anima, da che si debba rico- noscere. 322.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Carità, e sua fortezza. Carità vince la forza della morte. Carità vince il Creatore. Carità 2 chi viene assomigliata. Carità liberale, & avara. Carità fa soavi i travagli. Carità unisce l'huomo con Dio. Carità di quanto valore. Carità hà due atti. 350.2. 351.1. 352.2. 352.2. 354.1. 354.1. 354.2. Carità di quanto valore. Carità hà due atti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 439. I. Cattarina Santa da Siena, quanto confidaffe nelle sue Orationi in Dio. 434.2. Cattarina martire, quanto gloriosa nel suo martirio. 436.1. Cecità degl' huomini nel conoscere Iddio. 423. I. Chiarezza dell'anima, da che si debba rico- noscere. 321.1. Christiano persetto, di quanto pregio sopra gl'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Carità, e sua fortezza. Carità vince la forza della morte. Carità vince il Creatore. Carità chi viene assomigliata. Carità liberale, & avara. Carità rende i precetti Divini leggieri. Carità foavi i travagli. Carità unisce l'huomo con Dio. Carità di quanto valore. Carità hà due atti. Garità deve essere unita all'Humiltà, e Virgi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 439. I. Cattarina Santa da Siena, quanto confidasse nelle sue Orationi in Dio. 434.2. Cattarina martire, quanto gloriosa nel suo martirio. 436.I. Cecità degl' huomini nel conoscere Iddio. 423. I. Chiarezza dell'anima, da che si debba riconoscere. 322.I. Christiano persetto, di quanto pregio sopra gl'altri huomini. 1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carità, e sua fortezza. Carità vince la forza della morte. Carità vince il Creatore. Carità 2 chi viene assomigliata. Carità liberale, & avara. Carità liberale, & avara. Carità fa soavi i travagli. Carità di quanto valore. Carità di quanto valore. Carità hà due atti. Garità deve essere unita all'Humiltà, e Virginità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 439. I. Cattarina Santa da Siena, quanto confidasse nelle sue Orationi in Dio. 434.2. Cattarina martire, quanto gloriosa nel suo martirio. 436.I. Cecità degl' huomini nel conoscere Iddio. 423. I. Chiarezza dell'anima, da che si debba riconoscere. 322.I. Christiano persetto, di quanto pregio sopra gl'altri huomini. 1.2. Christiano, in che modo s'assomigliza Christo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Carità, e sua fortezza. Carità vince la forza della morte. Carità vince il Creatore. Carità chi viene assomigliata. Carità liberale, & avara. Carità rende i precetti Divini leggieri. Carità foavi i travagli. Carità unisce l'huomo con Dio. Carità di quanto valore. Carità hà due atti. Garità deve essere unita all'Humiltà, e Virgi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 439. I. Cattarina Santa da Siena, quanto confidasse nelle sue Orationi in Dio. 434.2. Cattarina martire, quanto gloriosa nel suo martirio. 436.I. Cecità degl' huomini nel conoscere Iddio. 423. I. Chiarezza dell'anima, da che si debba riconoscere. 321.I. Christiano perfetto, di quanto pregio sopragl'altri huomini. 1.2. Christiano, in che modo s'assomiglia a Christo. 216. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Carità, e sua fortezza. Carità vince la forza della morte. Carità vince il Creatore. Carità a chi viene assomigliata. Carità liberale, & avara. Carità rende i precetti Divini leggieri. Carità fà soavi i travagli. Carità di quanto valore. Carità di quanto valore. Carità di due atti. Garità deve essere unita all'Humiltà, e Virginità. Carità si perde, e l'amor di Dio per il peccato. 29. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 439. I. Cattarina Santa da Siena, quanto confidasse nelle sue Orationi in Dio. 434.2. Cattarina martire, quanto gloriosa nel suo martirio. 436.I. Cecità degl' huomini nel conoscere Iddio. 423. I. Chiarezza dell'anima, da che si debba riconoscere. 322.I. Christiano persetto, di quanto pregio sopra gl'altri huomini. 1.2. Christiano, in che modo s'assomigliza Christo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Carità, e sua fortezza. Carità vince la forza della morte. Carità vince il Creatore. Carità a chi viene assomigliata. Carità liberale, & avara. Carità rende i precetti Divini leggieri. Carità fà soavi i travagli. Carità unisce l'huomo con Dio. Carità di quanto valore. Carità hà due atti. Garità deve effere unita all'Humiltà, e Virginità. Carità si perde, e l'amor di Dio per il peccato. 29. 1. Carità infinita di Christo nel cominciar da                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cattarina Santa da Siena, quanto confidasse nelle sue Orationi in Dio. 434.2. Cattarina martire, quanto gloriosa nel suo martirio. 436.1. Cecità degl' huomini nel conoscere Iddio. 423.1. Chiarezza dell'anima, da che si debba riconoscere. 321.1. Christiano perfetto, di quanto pregio sopra gl'altri huomini. 1.2. Christiano, in che modo s'assomiglia a Christo. 216.1. Christiano perfetto deve haver tre cuori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Carità, esua sortezza. Carità vince la forza della morte. Carità vince il Creatore. Carità vince il Creatore. Carità chi viene assomigliata. Carità liberale, & avara. Carità rende i precetti Divini leggieri. Carità fà soavi i travagli. Carità di quanto valore. Carità di quanto valore. Carità da due atti. Garità deve essere unita all'Humiltà, e Virginità. Carità si perde, e l'amor di Dio per il peccato. 29. I. Carità infinita di Christo nel cominciar da bambino a spargere il sangue. 495. I. 2.                                                                                                                                                                                                                                                  | Cattarina Santa da Siena, quanto confidasse nelle sue Orationi in Dio. 434.2. Cattarina martire, quanto gloriosa nel suo martirio. 436.1. Cecità degl' huomini nel conoscere Iddio. 423.1. Chiarezza dell'anima, da che si debba riconoscere. Christiano persetto, di quanto pregio sopragl'altri huomini. 1.2. Christiano, in che modo s'assomiglia a Christo. 216.1. Christiano persetto deve haver tre cuori. 226.2. Christiano quale degno di riprensione. 78.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carità, e sua fortezza. Carità vince la forza della morte. Carità vince il Creatore. Carità a chi viene assomigliata. Carità liberale, & avara. Carità rende i precetti Divini leggieri. Carità fà soavi i travagli. Carità di quanto valore. Carità di quanto valore. Carità di due atti. Garità deve essere unita all'Humiltà, e Virginità. Carità si perde, e l'amor di Dio per il peccato. 29. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cattarina Santa da Siena, quanto confidasse nelle sue Orationi in Dio. 434.2.  Cattarina martire, quanto gloriosa nel suo martirio. 436.1.  Cecità degl' huomini nel conoscere Iddio. 423.1.  Chiarezza dell'anima, da che si debba riconoscere. 322.1.  Christiano persetto, di quanto pregio sopra gl'altri huomini. 1.2.  Christiano, in che modo s'assomiglia a Christo. 216.1.  Christiano persetto deve haver tre cuori. 226.2.  Christiano quale degno di riprensione. 78.2.  Christiano a che sine è ordinato. 1.2.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Carità, esua sortezza. Carità vince la forza della morte. Carità vince il Creatore. Carità vince il Creatore. Carità chi viene assomigliata. Carità liberale, & avara. Carità rende i precetti Divini leggieri. Carità fà soavi i travagli. Carità di quanto valore. Carità di quanto valore. Carità da due atti. Garità deve essere unita all'Humiltà, e Virginità. Carità si perde, e l'amor di Dio per il peccato. 29. 1. Carità infinita di Christo nel cominciar da bambino a spargere il sangue.  495. 1.2. Carità principale trà le virtà. 125. 1.                                                                                                                                                                                                          | Cattarina Santa da Siena, quanto confidasse nelle sue Orationi in Dio. 434.2.  Cattarina martire, quanto gloriosa nel suo martirio. 436.1.  Cecità degl' huomini nel conoscere Iddio. 423.1.  Chiarezza dell'anima, da che si debba riconoscere. 322.1.  Christiano persetto, di quanto pregio sopra gl'altri huomini. 1.2.  Christiano, in che modo s'assomiglia a Christo. 216.1.  Christiano persetto deve haver tre cuori. 226.2.  Christiano quale degno di riprensione. 78.2.  Christiano a che sine è ordinato. 1.2.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Carità, esua sortezza. Carità vince la forza della morte. Carità vince il Creatore. Carità vince il Creatore. Carità a chi viene assomigliata. Carità liberale, & avara. Carità liberale, & avara. Carità rende i precetti Divini leggieri. Carità fa soavi i travagli. Carità unisce l'huomo con Dio. Carità di quanto valore. Carità hà due atti. Garità deve essere unita all'Humiltà, e Virginità. Carità si perde, e l'amor di Dio per il peccato. 29. 1. Carità infinita di Christo nel cominciar da fambino a spargere il sangue. Carità principale trà le virtù. Carità, quali cose ricerca per essere posseduta.                                                                                                                                          | Cattarina Santa da Siena, quanto confidasse nelle sue Orationi in Dio. 434.2. Cattarina martire, quanto gloriosa nel suo martirio. 436.1. Cecità degl' huomini nel conoscere Iddio. 423.1. Chiarezza dell'anima, da che si debba riconoscere. Christiano perfetto, di quanto pregio sopragl'altri huomini. 1.2. Christiano, in che modo s'assomiglia a Christo. 216.1. Christiano perfetto deve haver tre cuori. 226.2. Christiano quale degno di riprensione. 78.2. Christiano a che sine è ordinato. 1.2. Christiano detto, huomo Celeste, & Angelo                                                                                                                                                                                                                    |
| Carità, e sua fortezza. Carità vince la forza della morte. Carità vince il Creatore. Carità vince il Creatore. Carità a chi viene assomigliata. Carità liberale, & avara. Carità rende i precetti Divini leggieri. Carità fa soavi i travagli. Carità unisce l'huomo con Dio. Carità di quanto valore. Carità di quanto valore. Carità da due atti. Garità deve essere unita all'Humiltà, e Virginità. Carità si perde, e l'amor di Dio per il peccato. 29.1. Carità infinita di Christo nel cominciar da bambino a spargere il sangue. Carità principale trà le virtà. Carità, quali cose ricerca per essere posseduta. 125.1.                                                                                                                                    | Cattarina Santa da Siena, quanto confidasse nelle sue Orationi in Dio. 434.2. Cattarina martire, quanto gloriosa nel suo martirio. 436.1. Cecità degl' huomini nel conoscere Iddio. 423.1. Chiarezza dell'anima, da che si debba riconoscere. 322.1. Christiano persetto, di quanto pregio sopra gl'altri huomini. 1.2. Christiano, in che modo s'assomiglia a Christo. 216.1. Christiano persetto deve haver tre cuori. 226.2. Christiano quale degno di riprensione. 78.2. Christiano a che sine è ordinato. 1.2. Christiano detto, huomo Celeste, & Angelo terrestre. 1.2.                                                                                                                                                                                            |
| Carità, e sua fortezza. Carità vince la forza della morte. Carità vince il Creatore. Carità vince il Creatore. Carità a chi viene assomigliata. Carità liberale, & avara. Carità rende i precetti Divini leggieri. Carità fa soavi i travagli. Carità unisce l'huomo con Dio. Carità di quanto valore. Carità di quanto valore. Carità di quanto valore. Carità deve essere unita all'Humiltà, e Virginità. Carità si perde, e l'amor di Dio per il peccato. 29.1. Carità infinita di Christo nel cominciar da bambino a spargere il sangue. Carità principale trà le virtù. Carità, quali cose ricerca per essere posseduta. 125.1. Carità insegnataci da Christo, quale sia. 138.2.                                                                              | Cattarina Santa da Siena, quanto confidasse nelle sue Orationi in Dio. 434.2. Cattarina martire, quanto gloriosa nel suo martirio. 436.1. Cecità degl' huomini nel conoscere Iddio. 423.1. Chiarezza dell'anima, da che si debba riconoscere. 322.1. Christiano perfetto, di quanto pregio sopra gl'altri huomini. 1.2. Christiano, in che modo s'assomiglia a Christo. 216.1. Christiano perfetto deve haver tre cuori. 226.2. Christiano quale degno di riprensione. 78.2. Christiano a che sine è ordinato. 1.2. Christiano detto, huomo Celeste, & Angelo terrestre. 1.2. Christiano l'un deve insegnar l'altro. 3.2.                                                                                                                                                |
| Carità, e sua fortezza. Carità vince la forza della morte. Carità vince il Creatore. Carità vince il Creatore. Carità a chi viene assomigliata. Carità liberale, & avara. Carità rende i precetti Divini leggieri. Carità fa soavi i travagli. Carità unisce l'huomo con Dio. Carità di quanto valore. Carità di quanto valore. Carità di quanto valore. Carità di perde, e l'amor di Dio per il peccato. 29.1. Carità infinita di Christo nel cominciar da fambino a spargere il sangue. Carità principale trà le virtà. Carità, quali cose ricerca per essere posseduta. 125.1. Carità insegnataci da Christo, quale sia. 138.2. Carità di Dio nell' Incarnatione di Christo.                                                                                    | Cattarina Santa da Siena, quanto confidasse nelle sue Orationi in Dio. 434.2. Cattarina martire, quanto gloriosa nel suo martirio. 436.1. Cecità degl' huomini nel conoscere Iddio. 423.1. Chiarezza dell'anima, da che si debba riconoscere. 321.1. Christiano persetto, di quanto pregio sopra gl'altri huomini. 1.2. Christiano, in che modo s'assomiglia a Christo. 216.1. Christiano persetto deve haver tre cuori. 226.2. Christiano quale degno di riprensione. 78.2. Christiano detto, huomo Celeste, & Angelo terrestre. 1.2. Christiano d'anno deve insegnar l'altro. 3.2. Christiano quanto bisogno habbia d'ajuti.                                                                                                                                           |
| Carità, esua sortezza. Carità vince la forza della morte. Carità vince il Creatore. Carità vince il Creatore. Carità 2 chi viene assomigliata. Carità liberale, & avara. Carità liberale, & avara. Carità fa soavi i travagli. Carità unisce l'huomo con Dio. Carità di quanto valore. Carità di quanto valore. Carità hà due atti. Garità deve essere unita all'Humiltà, e Virginità. Carità infinita di Christo nel cominciar da bambino a spargere il sangue. Carità principale trà le virtà. Carità, quali cose ricerca per essere posseduta.  125,1. Carità insegnataci da Christo, quale sia. 125,2. Carità di Dio nell' Incarnatione di Christo. 217,2.                                                                                                     | Cattarina Santa da Siena, quanto confidasse nelle sue Orationi in Dio. 434.2. Cattarina martire, quanto gloriosa nel suo martirio. 436.1. Cecità degl' huomini nel conoscere Iddio. 423.1. Chiarezza dell'anima, da che si debba riconoscere. 322.1. Christiano persetto, di quanto pregio sopra gl'altri huomini. 1.2. Christiano, in che modo s'assomiglia a Christo. 216.1. Christiano persetto deve haver tre cuori. 226.2. Christiano quale degno di riprensione. 78.2. Christiano detto, huomo Celeste, & Angelo terrestre. 1.2. Christiano l'un deve insegnar l'altro. 3.2. Christiano quanto bisogno habbia d'ajuti. 3.2.                                                                                                                                        |
| Carità, esua sortezza. Carità vince la forza della morte. Carità vince il Creatore. Carità vince il Creatore. Carità 2 chi viene assomigliata. Carità liberale, & avara. Carità rende i precetti Divini leggieri. Carità fà soavi i travagli. Carità unisce l'huomo con Dio. Carità di quanto valore. Carità di quanto valore. Carità da deve essere unita all'Humiltà, e Virginità. Carità si perde, e l'amor di Dio per il peccato. 29.1. Carità infinita di Christo nel cominciar da bambino a spargere il sangue. Carità principale trà le virtà. Carità, quali cose ricerca per essere posseduta. 125.1. Carità insegnataci da Christo, quale sia. 138.2. Carità di Dio nell' Incarnatione di Christo. 217.2. Carità di Giosesso Santo verso la Beata. Vergi- | Cattarina Santa da Siena, quanto confidasse nelle sue Orationi in Dio. 434.2. Cattarina martire, quanto gloriosa nel suo martirio. 436.1. Cecità degl' huomini nel conoscere Iddio. 423.1. Chiarezza dell'anima, da che si debba riconoscere. 321.1. Christiano persetto, di quanto pregio sopra gl'altri huomini. 1.2. Christiano, in che modo s'assomiglia a Christo. 216.1. Christiano persetto deve haver tre cuori. 226.2. Christiano quale degno di riprensione. 78.2. Christiano detto, huomo Celeste, & Angelo terrestre. 1.2. Christiano l'un deve insegnar l'altro. 3.2. Christiano quanto bisogno habbia d'ajuti. 3.2. Christiano più persetto qual sia. 124.2.                                                                                               |
| Carità, esua sortezza. Carità vince la forza della morte. Carità vince il Creatore. Carità vince il Creatore. Carità a chi viene assomigliata. Carità liberale, & avara. Carità liberale, & avara. Carità rende i precetti Divini leggieri. Carità fa soavi i travagli. Carità di quanto valore. Carità di quanto valore. Carità deve essere unita all'Humiltà, e Virginità. Carità infinita di Christo nel cominciar da bambino a spargere il sangue. Carità principale trà le virtà. Carità insegnataci da Christo, quale sia. 125. 1. Carità insegnataci da Christo, quale sia. 125. 1. Carità di Giosesso anto verso la Beata. Verginità di Giosesso anto verso la Beata. Vergine.                                                                             | Cattarina Santa da Siena, quanto confidasse nelle sue Orationi in Dio. 434.2. Cattarina martire, quanto gloriosa nel suo martirio. 436.1. Cecità degl' huomini nel conoscere Iddio. 423.1. Chiarezza dell'anima, da che si debba riconoscere. 321.1. Christiano persetto, di quanto pregio sopra gl'altri huomini. 1.2. Christiano, in che modo s'assomiglia a Christo. 216.1. Christiano persetto deve haver tre cuori. 226.2. Christiano quale degno di riprensione. 78.2. Christiano detto, huomo Celeste, & Angelo terrestre. 1.2. Christiano l'un deve insegnar l'altro. 3.2. Christiano quanto bisogno habbia d'ajuti. 3.2. Christiano quanto bisogno habbia d'ajuti. 3.2. Christiano più persetto qual sia. 124.2. Christiano deve por solo in Dio ogni speranza. |
| Carità, esua sortezza. Carità vince la forza della morte. Carità vince il Creatore. Carità vince il Creatore. Carità 2 chi viene assomigliata. Carità liberale, & avara. Carità rende i precetti Divini leggieri. Carità fà soavi i travagli. Carità unisce l'huomo con Dio. Carità di quanto valore. Carità di quanto valore. Carità da deve essere unita all'Humiltà, e Virginità. Carità si perde, e l'amor di Dio per il peccato. 29.1. Carità infinita di Christo nel cominciar da bambino a spargere il sangue. Carità principale trà le virtà. Carità, quali cose ricerca per essere posseduta. 125.1. Carità insegnataci da Christo, quale sia. 138.2. Carità di Dio nell' Incarnatione di Christo. 217.2. Carità di Giosesso Santo verso la Beata. Vergi- | Cattarina Santa da Siena, quanto confidasse nelle sue Orationi in Dio. 434.2. Cattarina martire, quanto gloriosa nel suo martirio. 436.1. Cecità degl' huomini nel conoscere Iddio. 423.1. Chiarezza dell'anima, da che si debba riconoscere. 321.1. Christiano persetto, di quanto pregio sopra gl'altri huomini. 1.2. Christiano, in che modo s'assomiglia a Christo. 216.1. Christiano persetto deve haver tre cuori. 226.2. Christiano quale degno di riprensione. 78.2. Christiano detto, huomo Celeste, & Angelo terrestre. 1.2. Christiano l'un deve insegnar l'altro. 3.2. Christiano quanto bisogno habbia d'ajuti. 3.2. Christiano più persetto qual sia. 124.2.                                                                                               |

# Tavola delle cose Notabili.

| Christo S. No da gli Hebrei posposto à Barabba,   | Sacramento. 106.2.                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| che significhi.                                   | Christo come posta esser imitato dall'huomo.      |
| Christo co'l digiuno si preparò a predicar il     | 124. [.                                           |
|                                                   |                                                   |
| Vangelo. 517.1.                                   | Christo per qual causa principale sia venuto as   |
| Christo perche facesse cader per terra quei che   | Mondo . 134.2.                                    |
| vennero per prenderlo. 258.2.                     | Christo imitare, che cola sia. 125.1,             |
| Christo è preso nell'horto da Giudei. 259.1.      | Christo tardo a predicare, e presto a patire.     |
| Christo percosto, e flagellato in publico. 262.2. |                                                   |
| Christo percono, e magemato in publico. 202.2.    | 224. I.                                           |
| Christo conficto in Croce da Giudei. 266.1.       | Christo perche chiamato Gesu. 224.7.              |
| Christo morto, e poi ferito nel costato. 268.1.   | Christo perseguitato da Herode, che signisi-      |
| Christo descritto secondo i benefici, che ci hà   | chi . 229.1.                                      |
| fatti. 341.2.                                     | Christo per qual causa digiunasse. 234.2.         |
| Olying Contalions Peniamin                        |                                                   |
| Christo assomigliato a Benjamin . 342.2.          | Christo venne al Mondo per utare milericor-       |
| Christo perqual cagione volse morir per noi.      | dia. 241.1.                                       |
| 430. 2.                                           | Christo perche si trassigurasse nel monte più     |
| Christo è nostro fratello. 449.2.                 | tosto, chealtrove. 242.2.                         |
|                                                   | Christo ricevuto solennemente in Gerusalem-       |
| Christo figurato nella vecchia legge. 459.2.      |                                                   |
| Christo patiente assomigliato 'alla pietra, ove   | me. 248.7.                                        |
| corrono i ricci marini . 47 3.2.                  | Christo con quanta humiltà venisse in Gerusa-     |
| Christo venuto al Mondo come medico.              | lemme. 249.1.                                     |
|                                                   | Christo afflitto prima nell'anima, chenel cor-    |
| 560, I.                                           |                                                   |
| Christo nella sua Natività prese le imperser-     | po. 256.1.                                        |
| tioni nostre, mà non peccato, nè ignoranze,       | Christo nell'ulcimo di sua vita, che sermone fa-  |
| e perche. 488.2.                                  | cesse a'Discepoli. 540.1.                         |
| Christo perche nascesse in un Presepio.           | Christo perche pati, e morì per sodissare al peca |
|                                                   |                                                   |
| 488. 2                                            | cato.                                             |
| Christo perche volesse farsi somigliante agl      | Christonella Passione che diversi essetti faccia  |
| huomini . 489.1.2.                                | in lui, & in noi per dolore, e per li flagelli.   |
| Christo nascer più tosto in terra, che regnar in  | 556. I.                                           |
| Cielo, apporta consolatione all'huomo, e          | Cibo dell'anima qual sia. 116.2.                  |
|                                                   |                                                   |
| perche. 489.2.                                    | Cibo spirituale più necessario a peccatori, che   |
| Christo, che effetti facesse spirituali nel pro-  | a'buoni                                           |
| gresso delle sue attioni. 565.1.2.                | Cibo quotidiano dell'huomo, è dono di Dio.        |
| Christo come nasca spiritualmente nell'anima      | 414. 1.                                           |
|                                                   | Cieco, e sordo spirituale qual sia. 13.2.         |
|                                                   | Circoncisione apportò dolore a Christo. 224.1.    |
| Christo dopo otto giorni cominciò a far ufficio   | Circoncinone apporto dolore a contino and an      |
| di Redentore                                      | Circoncisione, che cola significava. 381.7.       |
| Christo nella Circoncissone quanto dolore sen-    | Circoncisione di Christo denota la successione    |
| tì. 494.1.2.                                      | della Paffionq. 494-1-                            |
| Christo nella Circoncisione figurato nel Sole     | Circoncisione che cosa sia. 495.1.                |
|                                                   | Circostanze del peccato sono necessarie da        |
| infanguinato. 494;2.                              | Circonsuse del becesto tono necemente de          |
| Christo nella nascita minor degl' Angeli,         | confessarsi, e quali. 42.7.                       |
| nella Circoncisione minor degl' huomini.          | Circostanze aggravano il peccato, e come.         |
|                                                   | 42. 2.                                            |
| Christo sano nella Circoncisione riceve la me-    | Gircostanze de peccati carnali, quali, e come     |
|                                                   | Gircollanze de peccaer carnans, dans , o como     |
| dicina per l'infermo. 495.1.                      | mutano specie. 43.1.                              |
| Christo consegnato da Maria in braccio alla       | Circostanza di luogo, come aggravi il peccato.    |
| Chiefa. 504.1.                                    | 42. 3.                                            |
| Christo deve essere dagl'huomini stimato con      | Cognitione di se stesso s'acquista meditando la   |
|                                                   | baffezza fua. 282.1.                              |
| l'essempio di Maria. 507.2.                       |                                                   |
| Christo perche fosse trovato da Maria nel         | Cognitione di Dio s'acquista meditando la         |
| Tempio. 511.1.2.                                  | Passione di Christo.                              |
| Christo quanta dottrina mostrava disputando       | Cognitione di Dio non s'ha senza la Passione di   |
| nel Tempio. 517.2.                                | Christo. 247.%                                    |
| Chaile Consess Maris & Chaletto di guan-          | Cognitione delle cose Celesti data all'huomo      |
| Christo loggetto a Maria, & a Giolesso, di quan-  | nerche 6 (vestiall'amor di Dio. 300.2             |
| ta ammiratione. 511.2.                            |                                                   |
| Christo come sedesse così sopra il sonte. 522.2.  | Cognitione di le stello, fondamento d'humiltà.    |
| Christo quali cose scaopre nel Santissimo,        | 472. 7.                                           |
|                                                   | b 2 Cogni-                                        |

# Tavola delle cose Notabili.

| Cognitione de propri difetti necessaria. 369.2.                               | Confessare si deve il vero per vero, il falso per                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cognitione della propria bassezza, conserva l'                                | falso, il certo per certo, il dubbio per dubbio.                                             |
| humiltà. 396.2.                                                               | 46. 1.                                                                                       |
| Cognitione di se stesso, utile all'huomo spiri-                               | Confessar si devono i peccati mortali. 51.1.                                                 |
| tuale.                                                                        | Confessari senza lasciar il peccato, è un con-                                               |
| Cognitione di se stello, e suoi frutti. 399.1.                                | vertir la medicina in veleno. 24.2.<br>Confessati, e Communicati da che auviene, che         |
| Cognitione di se stesso, come si possa havere.                                | minamaine di un la latina di                                                                 |
| 399. 2.<br>Cognitione che si hà nella conversione, che co-                    | Confessione diviene facrilegio, quando non fa                                                |
| la fia . 330.1.                                                               | separa dal penitente il peccato. 24.2.                                                       |
| Cognitione, principlo della noltra giustificatio-                             | Confessione, quante cose ricerchi. 42.1.                                                     |
| ne. 530.2.                                                                    | Confessione, prima ricerca l'essame della co-                                                |
| Colpa degl'huomini nel langue di Christo.                                     | scienza. 42.1.                                                                               |
| 75. 2.                                                                        | Confessione, con quanta diligenza deve esser                                                 |
| Comandamenti di Dio mall'esleguiti dal pec-                                   | fatta. 42,2.                                                                                 |
| catore. 28.2.                                                                 | Consessione ricerca ogni cura, e diligenza, e                                                |
| Comandamenti sono di tre sorti . 53.2,                                        | perche.                                                                                      |
| Comandamenti di Dio a Moise . 102.2.                                          | Confessione tanto invalida per mancamento di                                                 |
| Comandamenti di Dio leggieri per la carità,                                   | malitia, quanto per mancamento di negli-                                                     |
| 354. I.                                                                       | genza 42.1.                                                                                  |
| Communicars, perche obbliga la Chiesa una volta al l'anno. 87.2.              | Confessione, quando sia invalida, e si deva rei-                                             |
| yolta all'anno.  Communicars, qual fine habbia, particolare.                  | Confessione generale, quanto necessaria. 46, 1.                                              |
| 92. I.                                                                        | Confessionegenerale, come s'abbia da fare. 66.2.                                             |
| Communicarsi spesso, e qual via si deve in ciò                                | Confessione de'nostri mancamenti verso Dio si                                                |
| tenere. 92.1.                                                                 | deve fare orando. 387.1.                                                                     |
| Communione, quante cose devono precedere.                                     | Confessione dalla Communique ricerca spatio                                                  |
| 70. 2.                                                                        | di tempo . 78.2.                                                                             |
| Communione fatta per guadagno, che fine                                       | Confessione è la prima cosa, che preceder deve                                               |
| habbia.                                                                       | la Communione. 70.2.                                                                         |
| Communione per usanza, che fine habbia.                                       | Confessione particolare, quanto sa necessaria.                                               |
| Communione sa due effetti. 71. 2.                                             | Confessione, e rimedio delle infermità spiri-                                                |
| Communione come sia di obbligo. 75.1.                                         | tuali. 85.1,                                                                                 |
| Communione in fretta, è con mal fine, danno-                                  | Confessore quale debba essere. 45.2.                                                         |
| fa. 79.1.                                                                     | Confessore ignorante-quanto dannevole, e per-                                                |
| Communione per ricevere degnamente, che                                       | nitiolo.                                                                                     |
| cofa si debba fare innanzi. 81.1. Communione, come attualmente si goda. 95.2. | Confessore ignorante non scusa il penitente, e perche.                                       |
| Compagnia, che si deve fare a Christo nel suo                                 | perche.  Confessori, come devono reggere i principianti                                      |
| ritorno d'Egitto. 230.1.                                                      | nell'oratione mentale. 215.1.                                                                |
| Compagnia dell'anime dannate nell'Inferno.                                    | Confidenza in Dio nelle tribolationi. 140, 1,                                                |
| 275. 1.                                                                       | Confidenza che cosa deve oprare in noi. 160.2.                                               |
| Comparatione trà la purità di Christo, e l'im-                                | Confidenza in Dio nasce dalla carità. 306.2.                                                 |
| purità dell'huomo. 99.2.                                                      | Confidenza in Dio conserva la pace interiore.                                                |
| Comparatione abusiva tra Dio, e la creatura.                                  | 893. 2.                                                                                      |
| 99.22.                                                                        | Confidenza propria, dannosa all'huomo, 394.2.                                                |
| Compassione di Dio verso anche le bestie.                                     | Confidenza della salute hassi dalla passione di                                              |
| 431.2.                                                                        | Christo. 502.2.                                                                              |
| Compafione di Christo verso la Madre accre-                                   | Confidenza della B. Vergine in Dio. 220.2.                                                   |
| foeva i fuoi dolori. 245.2. Compafione di quei, che levarone Christo di       | Conformità trà la carità, e Dio . 290. 3,<br>Confusione, quale si deve ha vere dal penitente |
| . Croce. 268.1.                                                               | nella consideratione de' beneficj ricevusi ,                                                 |
| Computo de benefici del Signore, & ingratitu-                                 | 36.1.2.                                                                                      |
| dine del peccatore.                                                           | Congiuntione dell'huomo con Christo, quando                                                  |
| Consessare devesi il numero de'peccati. 42.1.                                 | fia nociva. 69.2.                                                                            |
| Confessare solo si deve la specie del peccato, e                              | Conscienza, come si deve essaminare. 42.1.                                                   |
| come. 43.2.                                                                   |                                                                                              |
|                                                                               | Con-                                                                                         |

| Conscienza di chi riceve il Santissimo Sacra-                                                   | Continuatione de travagli di Christo, quanta                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| mento, sia pura.                                                                                | grave. 246.2.                                                                             |
| Consideratione della vita passata, quanto gio-                                                  | Contraposto delle cose soavi alle amaritudini                                             |
| vi a tar buone opere. 19.1.                                                                     | dell'infermo accresce il dolor delle pene In-                                             |
| Consideratione della grandezza della divina                                                     | ternali. 10.2.                                                                            |
| Maestà per restar dal péccare, quanto giovi.                                                    | Contritione prima porta per la conversione.                                               |
| 19. 2. 3                                                                                        | . 23.134.                                                                                 |
| Consideratione di Christo in Croce, e suoi es-                                                  | Contritione è principale sacrificio satto a Dio.                                          |
| ietti . 22.2.                                                                                   | <b>34</b> F.                                                                              |
| Confiderationi quali si devono fare delle pene                                                  | Contritione quante parti habbia. 23,2.                                                    |
| dell'Inferno.                                                                                   | Contritione che coss sia. 23,2.                                                           |
| Considerationi, quali devono, essere sopra i                                                    | Contritione non basta nel detestar il peccato.                                            |
| fecte peccati mostali, per haver perfetta                                                       | 24.1.                                                                                     |
| Contritions. (28.1.                                                                             | Contritione si deve chiedere 2 Dio. 26.1.                                                 |
| Considerationi delle ingiurie fatte a Diogio-                                                   | Contritione perche sia difficile all' huomo pec-                                          |
| vano alla contritione: 31.2.                                                                    | Catore. 26.2.                                                                             |
| Consideration delle gratie fatteci da Dio nel-                                                  | Contritione hassi nel raccoglimento di se stes-                                           |
| la Communione.                                                                                  | 10.                                                                                       |
| Considerationi, penguardarsi da peccati. 106.1.                                                 | Contritione halfi nel contemplare la gravezza                                             |
| Considerationi del Sepolcro di Christo, appli-                                                  | de peccati, e la grandezza dell'offeso Id-                                                |
| cate all'anima 106.2.                                                                           | dio.                                                                                      |
| Gossideratione des peccato ajuta a fuggirlo.                                                    | Contritione hassi dal considerar tutto quello,                                            |
| 109. 2.<br>Confiderationi che fi devono cavare dalle cofe                                       | che li perde per il peccato.  29.1.                                                       |
|                                                                                                 | Contritione, chiave e fondamento dell'altre                                               |
| udite, e lette. 139.1. Confiderationi, che fidevono havere per for-                             | parti della penicenza.  Contritione unifice l'huomo a Christo.  39, 7.                    |
|                                                                                                 | Contritione unifice l'huomo a Christo. 39, 1. Contritione perfotta della Maddalena meritò |
| mar un'Oratione di vota a Dio . 129-11<br>Confiderationi della prefenza di Dio . 110-1.         |                                                                                           |
|                                                                                                 | il perdono de peccati tuoi.  Sq.2.  Conversione del peccatore, che ordine richie-         |
| Confiderationi della vita della B. V. 217.1.<br>Confiderationi della Passione di Christo in ché |                                                                                           |
|                                                                                                 | Conversione simile alla santificatione del Mon-                                           |
| fiano fondate.  Confiderationi della Passione di Christo quali                                  | •                                                                                         |
| frutti apportino. 347.1.                                                                        | Conversione del peccatore a Dio doppo la con-                                             |
| Gonsiderationi sepra Christo in Groce                                                           | fideratione de i Diwini besefici. 248. x.                                                 |
| 969.2.                                                                                          | Conversione della Maddalena che mezzo ha-                                                 |
| Consideratione del Paradiso. 275.2.                                                             | velle.                                                                                    |
| Confiderationi delle miterie della vita pallata.                                                | Conversione de peccatori miracolosa. 529.                                                 |
| 281. I.                                                                                         | I. 2.                                                                                     |
| Considerationi, che si devono ha vere per con-                                                  | Conversione come si faccia del peccatore. 529.                                            |
| vertirii. 529.2.                                                                                | 1. 2.                                                                                     |
| Configlio per viver bene. 22.1.                                                                 | Conversione quali considerationi deve have-                                               |
| Configli morali quanto male arrecchino.                                                         | re. 529.2.                                                                                |
| 482. 1.                                                                                         | Converse Christo con gl'huomini. 237.1.                                                   |
| Configli Evangelici quali . 519.1.                                                              | Corona daffi a legitimi combattenti, e come                                               |
| Configlio per quelli; che sono occupati, come                                                   | ciòs'intenda. 79.2.                                                                       |
| devono orare. 209.2.                                                                            | Corona di fpine trovata da soldati per dolore,                                            |
| Configlio per le persone Religiose intorno al                                                   | e disonore di Christo. 261.2.                                                             |
| tar oratione. 310.1.                                                                            | Corruttione delle forze dell' huomo onde na                                               |
| Consolationi spirituali sono mezzi, con i quali                                                 | fca. 278.2.                                                                               |
| siscuopre la bontà Divina. 30.2.                                                                | Cose comprese sotto il nome di consideratio-                                              |
| Consolationi di Dio alle volte fanno eccesso                                                    | .nc . 214.3.                                                                              |
| ne'buoni. 30.2.                                                                                 | Cole successe nella morte di Christo. 268.1.                                              |
| Consolationi lasciateci da Christo nel Sacra-                                                   | Creatione, beneficio di Dio. 317.2.                                                       |
| mente dell'Altare.                                                                              | Creatore, vinto dalla Carità. 351.2.                                                      |
| Consolation interiori non sicure. 132.2.                                                        | Creature s'invitano all'amor di Dio . 21/2.                                               |
| Consolationispirituali quando siano pericolo-                                                   | Creature diverse . 328.1.2.                                                               |
| fe. 313.2.                                                                                      | Croce di Christo apparirà nel giorno del Giu-                                             |
| Consolationi spirituali de Santi 436.2.                                                         | dicio in Cielo. 273.2                                                                     |
| Opera Granata Tomo L                                                                            | b 3 Cru-                                                                                  |

| Crudeltà de Giudei in far portar la Croce a                                | Desiderio non lascia sentir facica. 301.2.                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Christo. 264.1. Crudeltà de Giudei nel Spogliar Christo per                | Desiderio assomigliato al fine, & alla vigilia.                                   |
| porlo in Groce. 265.2.                                                     | Desiderio buono; radice di tutte le Viren.                                        |
| Cuore dell'huomo qual debba esser nell'ora-                                | 301. 2.                                                                           |
| • tione_ 155.2.                                                            | Desiderio, che cosa sia. 353.1.2.                                                 |
| Cuore si deve raccogliere dal servo di Dio.                                | Determinatione da farsi innanzi la Commu-                                         |
| 384, 2.                                                                    | nione . 43.2. Dette di S. Domenico . 43.1.                                        |
| Cura, che tiene Dio d'orfani, forastieri, e ve-                            | Detto d'un Savio: Amare, e haver cervello.                                        |
| Custodia di se stesso, quale si ricerca dopo la                            | appena si con ede a Dio; come s'intenda.                                          |
| · Communione. 83.2.                                                        | 488. 2.                                                                           |
| Custodia della lingua ci preserva da i peccari.                            | Detto d'un Filosofo: Una pietra non sede-                                         |
| · 114. 2.                                                                  | rebbe sopra un'altra pietral, come s'intenda.                                     |
| D                                                                          | Divotione, che cola sia. 146.2.                                                   |
|                                                                            | Divotione, perchenon fi provi nel giorno della                                    |
| Annati quanto gravi pene provino. \$.2.                                    | Communione. 90.1                                                                  |
| Dannati non hanno alcuna cosa da spera-                                    | Divotione contraria alla pigritia.                                                |
| re. 9.1.                                                                   | Divotione a quali cole sia assomigliata.                                          |
| Dannati assomigliati a quelli, che si annegano                             | 146. 2.                                                                           |
| in altomare.  9.2.  Dennesi in the manning milesis deal'informi            | Divotione, e sua eccellenza. 349.2                                                |
| Dannati in che maggior miseria degl'infermi, che sono in questa vita.      | Divotione, e spirito, co'l quale oriamo, è vita<br>dell'Oratione. 206.2           |
| Dannatione nell'Inferno, chiamata feccia del                               | Divotione è lingua dell'anima. 303.1.                                             |
| Calice Divino. 10.1.                                                       | Divotiono vera, quale sia. 38.4.                                                  |
| Davidde se bene gli viene perdonato il sallo,                              | Difetti d'altri mon fieno potati. 199.2.                                          |
| con tutto ciò Iddio lo punisce nel figlio; e                               | Difetti delle persone spirituali, d'onde nasea-                                   |
| che cosa eiò significhi.                                                   | no. 381.1.                                                                        |
| Davidde contro Golia figura di Christo.                                    | Differenza dal Communicarsi spesso, e razo.                                       |
| Davidde capo de tribolati, figura di Christo.                              | 95. 1.<br>Differenza trà l'Orazione Mentale , o Vocale .                          |
| 556. I.                                                                    | 196. 1.                                                                           |
| Debolezza de'Christiani a tempi nostri, onde                               | Difficoltà di viver bene, onde nasca. 109. 2.                                     |
| nasca. 86.2,                                                               | Difficoltà di vincere l'amor del Monde con l'                                     |
| Debolezza del spirito, e vigor della carne.                                | Amor Divino . 295.2.                                                              |
| 405. I. Digiuno a che Carve nella penicenza 60 e                           | Difficoltà della perfettione, in che consista.                                    |
| Digiuno, a che serve nella penitenza. 60.2. Digiuni, e suoi effetti. 60.2. | 360. 1.<br>Diffidarfi non deve l'huomo , se non può vin-                          |
| Digiuno, quanto deve essere abbracciato.                                   | cere i propri difetti. 133.2.                                                     |
| 60. 2.                                                                     | Diffidenza non deve indurre disperatione.                                         |
| Digiuno di Christo prima che predicasse, che                               | 40. I.                                                                            |
| cofa infegni a noi.                                                        | Dignità del SS. Sacramento non si deve spa-                                       |
| Delicie di Maddalena fatte holocausti di Chri-                             | ventare dal pigliarlo. 77.1.<br>Dilettarsi in Dio, è l'osservare i suoi precetti. |
| • 10. 240.2. Dependenze nelle cole tutte sono in tre gradi.                | 37, 1,2,                                                                          |
| 452. 2.                                                                    | Diletti della vita beata, quanto siano grandi,                                    |
| Deserto spirituale dell'anima. 234.L.                                      | IAQ. I.                                                                           |
| Desiderio disordinato è tentatione del Demo-                               | Diletti sensuali. 361.2.                                                          |
| nio. 121.I.                                                                | Diletto che nasce dal suoco della Carità.                                         |
| Desiderio grande, che hebbe Christo di pati-                               | 294. I.<br>Dilimanya dalla Bassa Mannina in canaca Carl                           |
| Desiderio che nasce dal gusto delle cose spiri-                            | Diligenza della Beata Vergine in cercar Gest.                                     |
| tuali. 294.I.                                                              | Diligenza nel cercar l'amor di Dio, onde na-                                      |
| Defiderio particolare, che nasce dal conosci-                              | fca.                                                                              |
| mento delle cose Celesti. 300.1.                                           | Dimande da farsi a Christo. 97.2.                                                 |
| Defiderio d'amore Iddio ci svegli ad amarlo.                               | Dimande fatte a Dio per il perdono de Pecca-                                      |
| * 301. 1.                                                                  | ti, fono conformi alla fua natura. 159.1                                          |
| •                                                                          | Dio                                                                               |

| Dio quanto grande in Machà. 19.2.                                                  | Diofonto d'agai bene, che il possa desidera-                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dio hà fattoall'huomo in suo servitio, quanto                                      | re. 454.1.2a                                                        |
| doveva fare. 21.1.2.                                                               | Dio degno d'effer amato, come nostra perfet-                        |
| Dio perdesi per il peccato. 29.2.                                                  | tione. 455, t.                                                      |
| Dio perduto, quanto sia grave danno. 29.                                           | Dio in chemodo in nostro ultimo fine. 455.24                        |
| _ 3.2.                                                                             | Dio come Dio, in quanti modi sia nestro.                            |
| Die perduto, quanto li deve piangero. 29.2.                                        | - 4\$8. 2.                                                          |
| Dio vuele la vita, e non la morte del peocaco-                                     | Discome huomo, in quanti modi sia nostro.                           |
| SC. 32.2.                                                                          | 439- 1.                                                             |
| Dio, con qual piede entri nell'anima del pe-                                       | Dio s'incarnò subito doppo la risposta di Maria                     |
| nitente. 40.1.                                                                     | fattaall'Angelo. 480.1. Dio quanto deve effere ricercato. 501.1.    |
| Dio si honora co le tre Virtu Teologiche. 47.1.                                    |                                                                     |
| Dio come s'offenda nella fede. 47.1.                                               | Diodore fi ritrori                                                  |
| Dio come s'offenda nella speranza, e nella Ca-                                     | Dioritrovato, s'adori, e presenti. 502.1.                           |
| gità.                                                                              | Dio come fi posta ritrovare. 514. 4.22                              |
| Die , whe cola perdoui nella penicenza. 55-11                                      | Diodove si deve cercare per ritrovario, 514.2.                      |
| Districtiede da noi la gratitudine. 302.2.                                         | Dio come si deva ocrcare. 516.2.                                    |
| Dio, quanto volentieri communichi le Resso.                                        | Dio buono a quei, che sono di cuor retto.                           |
| Dio havuto dinanzi gl'occhi della mente , pre-                                     | 523. 2.<br>Discepoli perche fossero electia veder Christo           |
|                                                                                    | Calina in Cialia                                                    |
| Dio:, perche vestito della nostra natura.                                          | talire in Cielo. 272.1. Diferetione deve effer accompagnata dal ri- |
| 2. 223. 2. 1/2 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17.                             | gerdella vita.                                                      |
| Dio prontissimo nel donare. 248.2.                                                 | Discretione è freno dell'altre virtu, pagina                        |
| Dior, come frposa amare sopra tutte le cose!                                       | 404. T. "                                                           |
| 250, 1.                                                                            | Disonestà contraria al Sacramento dell'Alta-                        |
| Dio , quali cole non ci cenceda. 162.1.                                            | re. 70.1.2.                                                         |
| Dio perche indugi nel concederci le gratie.                                        | Disponersi quanto si possa l'huomo per ricever                      |
| 163                                                                                | degnamente l'Eucharistia. 61.                                       |
| Dio perche tallorasi mostri sdegnato contro di                                     | Dispositione necessaria in tutti i soggetti . 67.                   |
| nor. 169.2.                                                                        | 1.2.                                                                |
| Dio come inquella vita li conofca dall'huomo.                                      | Dispregio del Mondo preserva da peccasi.                            |
| 24 E. 2.                                                                           | 119.1.                                                              |
| Dio in che modo si deva guardar da nei :                                           | Dispregio delle cose del Mondo nasce dal desi-                      |
| 283.2.                                                                             | derio di conformarsi con Dio. 306.1.                                |
| Dio col chiamanti Cazità fa la Carità più co-                                      | Dispregio delle ricchezze, rimedio contro l'a-                      |
| cellente. 239.2.                                                                   | mor proprio.                                                        |
| Dio paragonato ad un Mercante, che venda                                           | Dispregio di se stesso deve haver l'huomo, e                        |
| VIBO. 299.2.                                                                       | perche.                                                             |
| Dio communica volentieri sesselle. 316.2.                                          | Distinctione di persone nel frequentare i Sacri-                    |
| Dio sicetto di tutti i beni . 325.1.                                               | menti. 92.2. 92.2. 141.3.2. 141.3.2.                                |
| Diafolo è autrore diperfectione. 326.1.  Dio hà il fuo effere independente. 329.1. | Decimento principale per la vita Christiana.                        |
| Dio ha il fuo effere independente. 329.1.<br>Dio affomigliato al Sole. 329.2.      | 123. I.                                                             |
| Dio come sia in tutte le cose. 329.1.                                              | Dolcezze della contemplatione sono impedite                         |
| Dio, esua altezza.                                                                 | da gl'intrichi del Mondo . 392. I.                                  |
| Dio come è inreso da noi . 330. 2.                                                 | Dolore, e pontimento de peccati, prima fi ri-                       |
| Dio quanto superi nell' operare l'huomo.                                           | cerca apprefio il penitente. 24: 1-                                 |
| 331.2.                                                                             | Dolore del penisente, quale deva ellete la                          |
| Dioper qual cagione venne a patire in terra.                                       | 1 24.3.                                                             |
| 370. 2.                                                                            | Dolore congionto con la virtu del Sacramen-                         |
| Die folo persettamente bello. 444.1.                                               | to, quanto efficace divenga. 24.2.                                  |
| Dio quanto sia degno d'esser amatodall'huo-                                        | Delor de peccati come s'acquilli . 27.%                             |
| mo. 449.1.                                                                         | Dolor de peccati per l'offela, che si sa a Dio.                     |
| Diomeritadesser amato da noi per ester no-                                         | 20.2                                                                |
| ftre Padre. 450.1.                                                                 | Dolore, che si deve havere dell' ingiuria fatta                     |
| Dio merita effer amato dall'hnomo; come                                            | a Dionel peccato.                                                   |
| fuo ultimo fine.                                                                   | Dolere di Christonella Circoncisione. 224.14                        |
|                                                                                    |                                                                     |

| Dolore di Giofesso, e di Maria nella Circonci-<br>sione di Christo, 224.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Elevatione del cuorea Dio.                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dolore della Vergine per la privatione di Chri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Elisabetta si rallegra, e stupisce per la visita di<br>Maria.                                               |
| . fo. 231.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Florusana quela Constala la 219.1.                                                                          |
| Dolore grande di Christo, orando nell'horto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Elequenza quale, secondo l'opere d'un savio                                                                 |
| ' 256. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finendatione di vita de la li                                                                               |
| Doloregrande di Christo incontrando la Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Emendatione di vita devesi dimandare nell'o-                                                                |
| dre, mentre portava la Croce. 264.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ratione; e come.                                                                                            |
| Dolore della Vergine a piedi della Croce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIOMANIC TIOMANIC.                                                                                          |
| 267. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |
| Domenico Santo, quanta riverenza portava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entrata di Christo in Gerusalemme, simile                                                                   |
| . H. manala di Dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | all'entrata che fece al Mondo. 532.2.                                                                       |
| Domenico Santo, quantogusto prendeva dal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tente Calaman de Caracanante s perene                                                                       |
| la Oratione. 153.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Entroid Chaine.                                                                                             |
| Domenico Santo sempre portava adosso l'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |
| Evangelio di S. Matree. 471.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ta, e del Demonio.  533-1.                                                                                  |
| Doni di Dio mal'ulati dall'huomo. 28.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Entrata di Christo sa mutatione de vizjin. vir-                                                             |
| Doni di Dio, perche si devono addimandare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |
| molte volte. 163.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Entrata di Christo, e sue ceremonie, che sie                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gnifichino.                                                                                                 |
| Deni celesti, perche si concedono da Dio dif-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entrate di Christo, e loro effetti. 106.1.                                                                  |
| A Garage Anna III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Epiteti, che si devono dare a Dio nel far ota-                                                              |
| Donidi Dio a chi sieno communemente con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17.9.1.24                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Epiteti secondo le gratie particolari, che ci                                                               |
| Doni di Dio s'acquistano con la gratia sua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I conternee chilino.                                                                                        |
| 395. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eramira infammate in Dio non tiene cola al-                                                                 |
| Doni corporali dell'huomo ricevuti da Dio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t cuita a incinoria.                                                                                        |
| 413, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Errore di chi bialma la frequenza de Sacrii                                                                 |
| Dono di Christo fatto da Maria a Simeone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Military .                                                                                                  |
| fil ratificato dalla Santiffima Trinità. 504.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Essame della coscienza, prima cosa necessaria alla confessione.                                             |
| Dorotea Santa, quanto confidasse nel suc Si-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | and confedious.                                                                                             |
| gnore, 435.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Essame della coscienza per la Confessione, co-                                                              |
| Dottrina del ben vivere, divisa in due parti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | me deve eller facto , lecondo Scota, 41. 2;                                                                 |
| 208. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tilliame di colciano anno C                                                                                 |
| Dettrina per consolazione de pavezi. 357, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Essame di cossienza necessario innanzi la Com-                                                              |
| 33%.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Essame della coscienza sà vincere il peccaro.                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ellame della mannia as Ciana                                                                                |
| Ccellenza maggiore della Carità: 289.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Essame della propria coscienza circa le parti-<br>colari inclinationi.                                      |
| Eccolienza prima della Carità. 347.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ellenge di Die à company (1 2) 37 8.1,                                                                      |
| Eccellenza seconda, e terza della Carità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Essenza di. Die è comprensibile all'huomo.                                                                  |
| 347.4.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Effempi di viren mella eura di Christo. 227.2.                                                              |
| Eccellenza quarta della Carica. 349. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |
| Eccellenza quinta della Carità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ellercizi innanzi la Communicaca anali da                                                                   |
| Eccesso, e difetto nell'uso de Sacramenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Effercizi innanzi la Communione, quali de-<br>vono effere. , 80. 1.<br>Effercizi efferiori foverchi. 140.2. |
| 9,5 . I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wood ellere. So. 1. Effercizi esteriori soverchi. 140.2.                                                    |
| Effectidel SS. Sacramento nell'anima. 82.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Essercizi divini dell'orazione si siferiscono tut-                                                          |
| Effetti di Carità verso il Profimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |
| Effettidella dolcezza spirimale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Essercizi della B. Vergine per la perdita di                                                                |
| Liftetgi delle piaghe di Christo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Christo.                                                                                                    |
| Anetti naturali iono simili alle canse loro. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Esterciz) spirituali, quando sieno indiscreti.                                                              |
| 482. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 813. 2.                                                                                                   |
| Effecto mirabile del SS. Sacramento nell'ani-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estercizi continuati si rendeno più facili .                                                                |
| ma. gan h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 914. 2.                                                                                                     |
| Ethicacia, quale sia la maggior per ecciear l'a-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Effercitionalla Cariolana manaferia de la la                                                                |
| mor divino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Essercitionella Carità più necessario de gl'al-<br>tri-                                                     |
| Elena dipinta da Apelle, perche fu pietura si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Effercitie d'oratione, Canada S. Circlema                                                                   |
| bella, 442,2.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Effercicie d'oratione, secondo S. Girolamo.                                                                 |
| The second secon |                                                                                                             |
| <u>-</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Esfer-                                                                                                      |

| Effercitio della volontà più stimato che quello                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| dell'intelletto. 212.1.                                            | 158. 1.                                                  |
| Essercitio dell'anima per far compagnia a Chri-                    | Fede de'Magi nell'adorare Christo. 225.2.                |
| flo, & alla Madre Santiflima. 265.1.                               | Fede, perche sia la prima conditione dell'ora-           |
| Essercitio delle virtù si ricerca col dimandarlo                   | tione. 525.1.2.                                          |
| aDio. 310.2.                                                       | Fedele non è chi dubita di fede . 47.1.                  |
| Essercitio del divino amore. 383.1.                                | Felicità de Christiani per il Sacramento dell'           |
| Essercitio della divina conversatione, ci fa a-                    | Altare.                                                  |
| mare Dio perfettamente. 383.2.                                     | Felicità, cho hà l'huomo nel male operare.               |
| Essercitio continuo di Christo, quale. 317.1.2.                    | 279. 2.                                                  |
| Estali, quanto differente trà i Filosofi, e trà i                  | Pelicità humana conside buona parte nella Ca-            |
| Santi. 467:1.                                                      | rità. 290.2.                                             |
| Estasi di S. Tomaso d'Aquino . 467.1.                              | Pelicità dell'huomo consistenel contemplar la            |
| Estremi congionti nel nascimento di Christo.                       | divina bellezza. 444.2.                                  |
| 222. 2.                                                            | Fenefira dell'arca figura della piaga del costato        |
| Eucharistia con quanto desiderio deve esser                        | di Christo. 268.2.                                       |
| prefa                                                              | Feste come si devoso fantificare, e quali fono           |
| Eucharistia è effetto di resettione. 100.2.                        | i trasgressori di questo precetto . 48.1.                |
| Eucharistia, perche sa datasotte specie di nu-                     | Fiere fi domano con besefici. 37.1.                      |
| trimento.  85.1.  Eucharistia, acciò si frequenti, che cose si de- | Figliuoli come pecchino contro i Padri.                  |
|                                                                    | 48. I.                                                   |
| vono confiderare, 91.2.                                            | Pigliuoli come sono offesi da Padri . 48.2.              |
| Eucharistia, quanti nomi sortisca. 1205.2.                         | Figliucii d'Isdraelle, humiliati ce'l digiuno,           |
| with strong national in the                                        | fouvenuti da Dio. 60.2.                                  |
|                                                                    | Figliuoli di Diofismo tutti noi chiamati nolla           |
| giowegie gest gefre en de eeu ee                                   | Sacra Scrittura                                          |
| Ama, quanto firettamente il penisente ò                            | Pigliuoti non solo ci se Iddio di titolo, ma ci          |
| T obbligato a restituire. 25.1.                                    | diè l'effere, e lo flato.                                |
| Fama come i deva, apolla restituire. 25,23                         | Figlinoli esser di Dio, è la prima dignità dell'         |
| Fama del Profilmo come fi falvi nella Confei-                      | huomo. 334.I.                                            |
| fione. (45.2)                                                      | Figlinoli per gratia siamo noi.  334.1.                  |
| Fama, quanto deve effere, offervata. 483.1.                        | Figliuoli dovemo essere di Dio ne fatti, e co-           |
| Fame corporale dell'Egitto, e de dannatishe                        | me. 334.1.2. Figliuoli mafchi tre volte all'anno, perche |
| paragene Fame del cibo spirituale come fierciti: 76.1.             |                                                          |
| Parishedi Maria nel sianzio di Madanas a.Re-                       | Figliuolo prodigo, che cola fignifichi. 34-2.            |
| Fatiche di Maria pel viaggio, di Nazaren a Be-<br>telomme. 222.1.  | Figlinolo per natura di Dio, solo Christo.               |
|                                                                    |                                                          |
| Fatiche iopportate volontieri, non iono gravi.                     | 333.2.<br>Figliuolo prodigo , affomigliato al peccator   |
| 305. 2.<br>Favori ricevuti da Dio, come s'usino in mala            |                                                          |
|                                                                    | Filippo Apostolo, che occasione prese per con-           |
| parte, 313.1.<br>Rayori fatti da Dio a fuoi Martiri . 435.2.       | vertire l'Eunuco di Candace; e che cosa ciò              |
| Fayori fattida Dio alla Maddalona. 438.2,                          | fignifichi. 412.                                         |
| Fayori fatti da Dio a S. Catterina da Siena.                       | Filosofi mondani fuggirono gl'affetti disordi-           |
| 439. B                                                             | nati. 365.I.                                             |
| Fede ci fa certi delle pene infernali. 10.1.                       | Fine dell'Oratione, è più fervente del princi-           |
| Fede, testimonio più vero, certo, e sicuro                         | pio. 164.2.                                              |
| de'sestimoni del Mondo. 18,2.                                      | Flagelli di Christo per ordine di Pilato. 260,2.         |
| Fede del Christiano certa. 20.2.                                   | Formar un perfetto Christiano, è opera sola              |
| Fede c'insegna, che havemo giudice sopra di                        | dello Spirito fanto. 3.1.                                |
| noi                                                                | Fornicatione, in quante maniere fi commetta.             |
| Fede, di quante cole ci faccia venir in cogni-                     | 49. 1. 2.                                                |
| tiene. 20.2.                                                       | Fortezza della Carità. 351.1.                            |
| Federende il Christiano inescusabile. 22.1.                        | Fortezza della morte, vinta dalla Carità.                |
| Fede è prima da Consellars, in che sia stata                       | 351, 1,                                                  |
| offesa. 47.1.                                                      | Fortezza necessaria per resistere all'amor pro-          |
| Fede, che circostanze ricerchi da Confessarsi.                     | prio. 417.2.                                             |
| 47,1,20                                                            | Forze del Mondo, vinte dalla Carità. 351.2.              |
|                                                                    | Fra-                                                     |
|                                                                    |                                                          |

| m 11-1 Julia vias Ammana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Citar del Cianana Sanada e Para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fragilità della vita humane . 277.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Giogo del Signore perche fia foave. 354.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fragilità de Discepoli nella morte del Salvato-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Giolesso in Egitto, quanto celebre in pruden-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1C. 27 I.F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Francesco Santissimo, quanto fosse di vita per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gioleffo informato dall'Angello della verità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Grateria into instance and Wilderto della Asbita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fetta, 236.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | come restasse consento. 48417.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Francesco Santifime imitator della vita Euan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gioletto, che atto facesse, illuminato dalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gelica . 345.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Series Considera consensitions della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Angelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Francesco Santissimo, contemplatoro della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gioletto, le fosse il ministro, che circoneidesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| passione di Christo, su savorito dalle stim-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Christo. 294.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mate. 472.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Giovani quei tre nella fornace, in virtu del di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fratelli di Christo siamo chiamati dall'istesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ciona formana bin 1 h & 1 to 1 th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | giuno, scamparono l'ira del Rè di Babilo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Christo 332.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dia . 62.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fratelli di Christo è suprema dignità, procura-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Giovanni Battista si rallegra nel ventre della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tacinell'Incarnatione del Verbo. 332.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frequenza del SS, Sacramento, come si efferci-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Girolamo Santo, che diletti godelle in sua vita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ti, e come accresca il gusto. 76.1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 291.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frequenza de Sacramentiquando, fi debba con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Giudizi di Dio son la prosperità dei peccatori .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tinuare. 92.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20, I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frequenza de Sacramenti, lecondo la divertità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gindizi d'altri si devono fuggire. 141. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| delle perfone. 93.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Giudizi in Dio, quanto si devono temere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| There is to Comments of 114 learn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amend or month desired to meaning fembles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frutti del Sacramento dell'Altare . 103.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 187.1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frutti dell'unione con Christo. 107.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Giudizi nel giorno del Giudicio, come, faranno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frutti della dimora, che sa Christo con l'ani-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | le Creature 182.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| me. 10712.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Giudizi del Mondo,, quanto sieno vari, & in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frueti dell'essercitio dell'Oratione. 20911.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | stabili. 250.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frutti della Passione di Christo 269.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Giudicio uni versale sarà rigoroso. 27.3.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fuga di Gioleffo in Califea,e perche, pop. 1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Giuramenti di maledittioni più communi L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fuoco dell' Inferno, in che differente dal no-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| fro.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Giuramenti, quali obbligano, e quali no a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Proce neffre in comparations all'intérnale. È                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Euoco nostro in comparatione all'insernale, è                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47: 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fuoco dipinto . 10.1.26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47: 2.<br>Giustitia di Dio, quanto grande . 19.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Enoco nostro in comparatione all'inférnale, è fuoco dipinto. 10.1.26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47: 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fuoco dipinto . 10.1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47: 2.<br>Giusticia di Dio ,, quanto grande .<br>Giusticia ulcimamente estercitata da Dio //20,.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fuoco dipinto . G. 1.25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47: 2. Giusticia di Dio , quanto grande . Giusticia ulcimamente estercitata da Dio //20,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fuoco dipinto . 10.1.25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47: 2. Giusticia di Dio , quanto grande . Giusticia ulcimamente estercitata da Dio / '20, 2. 2. Giusticia divina , come estercitata pella perso-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fuoco dipinto . 10.1.25.  G.  Allina essempio della perseveranza .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47: 2. Giusticia di Dio , quanto grande . 19.2. Giusticia ulcimamente estercitata da Dio ; '20. 1. 2. Giusticia divina , como estercitata pessa perso- na di Christo . 20.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fuoco dipinto . 10.1.25.  G.  Allina essempio della perseveranza .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47: 2. Giusticia di Dio , quanto grande . 19.2. Giusticia ulcimamente estercitata da Dio ; '20. 1. 2. Giusticia divina , como estercitata pessa perso- na di Christo . 20.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fuoco dipinto . G. I.25.  G. Allina essempio della perseveranza .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47: 2. Giusticia di Dio, quanto grande. Giusticia ulcimamente esfercitata da Dio (120).  2. 2. Giusticia divina, come esfercitata nella persona di Christo. Giusticia di Dio la quale, risplende, nella Pas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da. Dio, in questa, vita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Giustitia di Dio, quanto grande 19.2. Giustitia di Dio, quanto grande 19.2. Giustitia ultimamente essercitata da Dio, 20.2. Giustitia divina, come essercitata nella persona di Christo 20.2. Giustitia di Dio la quale risplende nella Passione di Christo 247.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da Dio, in questa, vita.  353.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Giustitia di Dio, quanto grande 19.2 Giustitia ultimamente estercitata da Dio, 20.2 Giustitia divina, come esfercitata nella persona di Christo 20.2 Giustitia di Dio la quale risplende nella Passione di Christo 247.2 Giustitia, e pace accompagnate inseme, so-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da. Dio, in questa, vita.  353. 2.  Gedeone, figura di Christo.  533.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Giustitia di Dio, quanto grande 19.2. Giustitia di Dio, quanto grande 19.2. Giustitia ultimamente essercitata da Dio, 20.2. Giustitia divina, come essercitata nella persona di Christo 20.2. Giustitia di Dio la quale risplende nella Passione di Christo 247.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da. Dio, in questa, vita.  353. 2.  Gedeone, figura di Christo.  533.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Giustitia di Dio, quanto grande 19.2 Giustitia di Dio, quanto grande 19.2 Giustitia ultimamente essercitata da Dio, 20.2 Giustitia divina, come essercitata nella persona di Christo 20.2 Giustitia di Dio la quale risplende nella Passione di Christo 247.2 Giustitia, e pace accompagnate insieme, so- no figurate ne i nomi di Melchisedech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da. Dio, in questa, vita.  353.2.  Gedeone figura di Christo.  Gemma perduta nell'Euangelio, che fignischi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Giustitia di Dio, quanto grande 19.2 Giustitia ultimamente estercitata da Dio, 20.2 1. 2 Giustitia divina, como esfercitata pesta persona di Christo 20.2 Giustitia di Dio la quale risplende nella Pasesione di Christo 247. 2 Giustitia, e pace accompagnate insieme, solutiono figurate ne i nomi di Melchisedech 295: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da. Dio, in questa, vita.  353. 2.  Gedeone figura di Christo.  Gemma perduta nell'Euangelio, che fignischi.  34.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Giustitia di Dio, quanto grande.  Giustitia di Dio, quanto grande.  Giustitia ultimamente essercitata da Dio, 120, 1, 20.  Giustitia divina, come essercitata nella perso- na di Christo.  Giustitia di Dio la quale risplende nella Pas- sione di Christo.  Giustitia, e pace accompagnate insieme, so- no figurate ne i nomi di Melchisedech.  295: 20.  Giustitia, per esser vera, bisogna che sia ac-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da. Dio, in questa, vita.  353. 2.  Gedeone figura di Christo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Giustitia di Dio, quanto grande.  Giustitia di Dio, quanto grande.  Giustitia ultimamente estercitata da Dio, 120, 1,20.  Giustitia divina, come estercitata nella perso- na di Christo.  Giustitia di Dio la quale risplende nella Pas- sione di Christo.  Giustitia, e pace accompagnate insieme, so- no figurate ne i nomi di Melchisedech .  295. 20.  Giustitia, per ester vera, bisogna che sia ac- compagnata dalla miseritordia. 14. 483, 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da. Dio, in questa, vita.  353. 2.  Gedeone figura di Christo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Giustitia di Dio, quanto grande.  Giustitia di Dio, quanto grande.  Giustitia ultimamente estercitata da Dio, 120, 1,20.  Giustitia divina, come estercitata nella perso- na di Christo.  Giustitia di Dio la quale risplende nella Pas- sione di Christo.  Giustitia, e pace accompagnate insieme, so- no figurate ne i nomi di Melchisedech .  295. 20.  Giustitia, per ester vera, bisogna che sia ac- compagnata dalla miseritordia. 14. 483, 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da Dio, in questa, vita.  353. 2.  Gedeone figura di Christo.  Gemma perduta nell'Euangelio, che figuischi.  34. 2.  Geremia quanto temesse l'ira di Dio.  181.2.  Gerusalemme Celeste, quanto, celebrata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Giustitia di Dio, quanto grande 19.2 Giustitia ultimamente estercitata da Dio, "20 1, 2 Giustitia divina, come estercitata nella persona di Christo Giustitia di Dio la quale risplende nella Pascione di Christo Giustitia, e pace accompagnate insieme, sono figurate ne i nomi di Melchisedech 295 Giustitia, per ester vera, bisogna che sia accompagnata dalla miseritordia Giustitia come sesse estercitata in Christo nella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da Dio, in questa, vita. 353. 2.  Gedeone figura di Christo.  Gemma perduta nell'Euangelio, che signinchi.  34. 2.  Geremia quanto temesse l'ira di Dio.  281. 2.  Gerusalemme Celeste, quanto, celebrata.  14. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Giustitia di Dio, quanto grande.  Giustitia ultimamente estercitata da Dio, 20, 1, 2.  Giustitia divina, comq estercitata pelsa persona di Christo.  Giustitia di Dio la quale risplende nella Pase sione di Christo.  Giustitia di Dio la quale risplende nella Pase sione di Christo.  Giustitia, e pace accompagnate insieme, sono figurate ne i nomi di Melchisedech.  295: 2.  Giustitia, per esser vera, bisogna che sia accompagnata dalla miseritordia.  Giustitia como solle essertata in Christo nella sona Passione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da Dio, in questa, vita. 353. 2.  Gedeone figura di Christo.  Gemma perduta nell'Euangelio, che signischi.  34. 2.  Geremia quanto temesse l'ira di Dio.  Est. 2.  Gerusalemme Celeste, quanto, celebrata.  14. 2.  Gerusalemme, circa della Redentione. 502.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Giustitia di Dio, quanto grande.  Giustitia ultimamente estercitata da Dio, 120, 1, 20.  Giustitia divina, come estercitata nella persona di Christo.  Giustitia di Dio la quale risplende nella Passione di Christo.  Giustitia, e pace accompagnate insieme, sono figurate ne i nomi di Melchisedech.  295. 20.  Giustitia, per ester vera, bisogna che sia accompagnata dalla miseritordia.  Giustitia come sesse estercitata in Christo nella sua Passione.  Giusto posto in Dio, sia il compimento d'ogni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da Dio, in questa, vita. 353. 2.  Gedeone figura di Christo.  Gemma perduta nell'Euangelio, che signinchi.  34. 2.  Geremia quanto temesse l'ira di Dio.  281. 2.  Gerusalemme Celeste, quanto, celebrata.  14. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Giustitia di Dio, quanto grande 19.2 Giustitia ultimamente essercitata da Dio, 20.2 Giustitia divina, come essercitata nella persona di Christo 20.2 Giustitia di Dio la quale risplende nella Passione di Christo 247.2 Giustitia, e paccaccompagnate insieme, sono figurate ne i nomi di Melchisedech 295.2 Giustitia, per esser vera, bisogna che sia accompagnata dalla miseritordia 1483.7 Giustitia como solle essercitata in Christo nella sua Passione 301.2 Giusto posto in Dio, hà il compimento d'ogni cognitione 18.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da Dio, in questa, vita. 353. 2.  Gedeone figura di Christo.  Gemma perduta nell'Euangelio, che signinchi.  34. 2.  Geremia quanto temesse l'ira di Dio.  Br. 2.  Gerusalemme Celeste, quanto, celebrata.  14. 2.  Gerusalemme, circa della Redentione. 502. 2.  Gerusalemme celeste descritta.  16. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Giustitia di Dio, quanto grande 19.2 Giustitia ultimamente essercitata da Dio, 20.2 Giustitia divina, come essercitata nella persona di Christo 20.2 Giustitia di Dio la quale risplende nella Passione di Christo 247.2 Giustitia, e paccaccompagnate insieme, sono figurate ne i nomi di Melchisedech 295.2 Giustitia, per esser vera, bisogna che sia accompagnata dalla miseritordia 1483.7 Giustitia como solle essercitata in Christo nella sua Passione 301.2 Giusto posto in Dio, hà il compimento d'ogni cognitione 18.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da Dio, in questa, vita.  353. 2.  Gedeone figura di Christo.  Gemma perduta nell'Euangelio, che signinchi.  34. 2.  Geremia quanto temesse l'ira di Dio.  281. 2.  Gerusalemme Celeste, quanto, celebrata.  14. 2.  Gerusalemme, circa della Redentione. 502. 2.  Gerusalemme celeste descritta.  6. 1.  Giacobbe si parti da Laban perattendere al go-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Giustitia di Dio, quanto grande 19.2 Giustitia ultimamente essercitata da Dio, 20.2 Giustitia divina, come essercitata nella persona di Christo 20.2 Giustitia di Dio la quale risplende nella Palessone di Christo 247.2 Giustitia, e pace accompagnate insieme, sono figurate ne i nomi di Melchisedech 295.2 Giustitia, per esser vera, bisogna che sia accompagnata dalla miseritordia 1483.1 Giustitia come sesse essercitata in Christo nella sua Passione 301.2 Giusto posto in Dio, hà il compimento d'ogni cognitione 18.2 Giusto vinto da qualche passione di peccato,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da Dio, in questa, vita.  353. 2.  Gedeone figura di Christo.  Gemma perduta nell'Euangelio, che signinchi.  34. 2.  Geremia quanto temesse l'ira di Dio.  281. 2.  Gerusalemme Celeste, quanto, celebrata.  14. 2.  Gerusalemme, circa della Redentione. 502. 2.  Gerusalemme celeste descritta.  Gerusalemme celeste descritta.  Giacobbe si parti da Laban perattendere al governo delle robbe sue, non più, di quelle all-                                                                                                                                                                                                                                                                  | Giustitia di Dio, quanto grande 19.2 Giustitia ultimamente essercitata da Dio, 20.2 Giustitia ultimamente essercitata da Dio, 20.2 Giustitia di Dio la quale risplende nella persona di Christo 247.2 Giustitia di Dio la quale risplende nella Palessone di Christo 247.2 Giustitia, e paceraccompagnate insieme, sono figurate ne i nomi di Melchisedech 295.2 Giustitia, per esser vera, bisogna che sia accompagnata dalla miseritordia 483.7 Giustitia come sosse essercitata in Christo nella sua Passione 501.2 Giusto vinto da qualche passione di peccato, quanto cordoglio ne senta 4861.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da Dio, in questa, vita.  353. 2.  Gedeone figura di Christo.  Gemma perduta nell'Euangelio, che fignischi.  34. 2.  Geremia quanto temesse l'ira di Dio.  187. 2.  Gerusalemme Celeste, quanto, celebrata.  14. 2.  Gerusalemme, circa della Redentione. 502. 2.  Gerusalemme celeste descritta.  Giacobbe si parti da Laban perattendere al governo delle robbe sue, non più di quelle altrui.  20. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Giustitia di Dio, quanto grande 19.2. Giustitia ultimamente essercitata da Dio, 20.2. Giustitia ultimamente essercitata da Dio, 20.2. Giustitia di vina, come essercitata nella persona di Christo 20.2. Giustitia di Dio la quale risplende nella Palessione di Christo 247.2. Giustitia, e pace accompagnate insieme, sono figurate ne i nomi di Melchisedech 295.2. Giustitia, per esser vera, bisogna che sia accompagnata dalla miseritordia 483.1. Giustitia come sesse essercitata in Christo nella sua Passione 501.2. Giustito posto in Dio, shà il compimento d'ogni cognitione 18.2. Giusto vinto da qualche passione di peccato, quanto cordoglio ne senta 486:1.2. Gloria propostaci da Christo per allettarci al                                                                                                                                                                                                                          |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da Dio, in questa, vita.  353. 2.  Gedeone figura di Christo.  Gemma perduta nell'Euangelio, che signinchi.  34. 2.  Geremia quanto temesse l'ira di Dio.  281. 2.  Gerusalemme Celeste, quanto, celebrata.  14. 2.  Gerusalemme, circa della Redentione. 502. 2.  Gerusalemme celeste descritta.  Gerusalemme celeste descritta.  Giacobbe si parti da Laban perattendere al governo delle robbe sue, non più, di quelle all-                                                                                                                                                                                                                                                                  | Giustitia di Dio, quanto grande 19.2. Giustitia ultimamente essercitata da Dio, 20.2.  Giustitia divina, come essercitata pella persona di Christo 20.2.  Giustitia di Dio la quale risplende mella Passione di Christo 247.2.  Giustitia, e pace accompagnate insieme, sono figurate ne i nomi di Melchisedech 295:2.  Giustitia, per esser vera, bisogna che sia accompagnata dalla miseritordia 483.7.  Giustitia come sosse essercitata in Christo mella sua Passione 501.2.  Giusto posto in Dio, sia il compimento d'ogni cognitione 18.2.  Giusto vinto da qualche passione di peccato, quanto cordoglio ne senta 486:1.2.  Gloria propostaci da Christo per allettarci al ben sare 14.1.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da. Dio, in questa, vita.  353. 2.  Gedeone, figura di Christo.  Gemma perduta nell'Euangelio, che figninchi.  34. 2.  Geremia quanto temesse l'ira di Dio.  Est. 2.  Gerusalemme Celeste, quanto, celebrata.  14. 2.  Gerusalemme, circa della Redentione. 502. 2.  Gerusalemme celeste descritta.  Giacobbe si parti da Laban perattendere al governo delle robbe sue, non più, di quesse altrui.  20.2.  Giacobbe sigura della vita persetta.  363.2.                                                                                                                                                                                                                                        | Giustitia di Dio, quanto grande 19.2. Giustitia ultimamente essercitata da Dio, 20.2.  Giustitia divina, come essercitata pella persona di Christo 20.2.  Giustitia di Dio la quale risplende mella Passione di Christo 247.2.  Giustitia, e pace accompagnate insieme, sono figurate ne i nomi di Melchisedech 295:2.  Giustitia, per esser vera, bisogna che sia accompagnata dalla miseritordia 483.7.  Giustitia come sosse essercitata in Christo mella sua Passione 501.2.  Giusto posto in Dio, sia il compimento d'ogni cognitione 18.2.  Giusto vinto da qualche passione di peccato, quanto cordoglio ne senta 486:1.2.  Gloria propostaci da Christo per allettarci al ben sare 14.1.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da Dio, in questa, vita.  353. 2.  Gedeone figura di Christo.  Germa perduta nell'Euangelio, che fignischi.  34. 2.  Geremia quanto temesse l'ira di Dio.  187. 2.  Gerusalemme Celeste, quanto, celebrata.  14. 2.  Gerusalemme, circa della Redentione. 502. 2.  Gerusalemme celeste descritta.  Giacobbe si parti da Laban perattendere al governo delle robbe sue, non più di quelle altrui.  20. 2.  Giacobbe sigura della vita persetta.  363. 2.  Gesù, nome annontiato dall'Angelo, quanto                                                                                                                                                                                              | Giustitia di Dio, quanto grande 19.2. Giustitia ultimamente essercitata da Dio, 20.2.  Giustitia ultimamente essercitata da Dio, 20.2.  Giustitia di Dio la quale risplende nella Passione di Christo. 247.2.  Giustitia di Dio la quale risplende nella Passione di Christo. 247.2.  Giustitia, e paceraccompagnate insieme, sono figurate ne i nomi di Melchisedech 295.2.  Giustitia, per esser vera, bisogna che sia accompagnata dalla miseritordia. 483.1.  Giustitia come sosse essercitata in Christo nella sua Passione. 501.2.  Giusto vinto da qualche passione di peccato, quanto cordoglio ne senta. 486.1.2.  Gloria propossaci da Christo per allettarci al ben fare. 14.1.  Gloria del Cielo, chiamata virtù de Beati                                                                                                                                                                                                                   |
| fuoco dipinto.  G.  Allina essempio della perseveranza.  Gaudio communicato, da Dio, in questa, vita.  353.2.  Gedeone figura di Christo.  Germa perduta nell'Euangelio, che signinchi.  34.2.  Geremia quanto temesse l'ira di Dio.  537.2.  Gerusalemme Celeste, quanto, celebrata.  14.2.  Gerusalemme, circa della Redentione. 502.2.  Gerusalemme celeste descritta.  56.1.  Giacobbe si parti da Eaban perattendere al governo delle robbe sue, non più di queste altrui.  20.2.  Giacobbe sigura della vita persetta.  363.2.  Gesti, nome annontiato dall'Angelo, quanto bene arrechi.                                                                                                                                                                                  | Giustita di Dio, quanto grande.  Giustita ultimamente estercitata da Dio, 20, 1, 2.  Giustitia divina, como estercitata pella persona di Christo.  Giustitia di Dio la quale risplende nella Paffione di Christo.  Giustitia, e pacciaccompagnate insieme, somo sigurate ne i nomi di Mekchisedech.  295; 2.  Giustitia, per ester vera, bisogna che sia accompagnata dalla miseritordia.  Giustitia como sosse estercitata in Christo nella sua Passone.  Giusto posto in Dio, hà il compimento d'ogni cognitione.  Giusto vinto da qualche passone di peccato, quanto cordoglio ne senta.  Gloria propostaci da Christo per allettarci al ben sare.  Gloria del Cielo, chiamata virtù de Beati, 14, 1;                                                                                                                                                                                                                                                |
| fuoco dipinto.  G.  Allina essempio della perseveranza.  Gaudio communicato, da Dio, in questa, vita.  353.2.  Gedeone figura di Christo.  Germa perduta nell'Euangelio, che signinchi.  34.2.  Geremia quanto temesse l'ira di Dio.  537.2.  Gerusalemme Celeste, quanto, celebrata.  14.2.  Gerusalemme, circa della Redentione. 502.2.  Gerusalemme celeste descritta.  56.1.  Giacobbe si parti da Eaban perattendere al governo delle robbe sue, non più di quelle altrui.  20.2.  Giacobbe sigura della vita persetta.  363.2.  Gestì, nome annontiato dall'Angelo, quanto bene arrechi.  482.2.  Gestò, nome da esser sempre invocato, cr. in.                                                                                                                           | Giustitia di Dio, quanto grande 19.2. Giustitia ultimamente essercitata da Dio, 20.2.  Giustitia ultimamente essercitata da Dio, 20.2.  Giustitia di Dio la quale risplende nella Passione di Christo. 247.2.  Giustitia di Dio la quale risplende nella Passione di Christo. 247.2.  Giustitia, e paceraccompagnate insieme, sono figurate ne i nomi di Melchisedech 295.2.  Giustitia, per esser vera, bisogna che sia accompagnata dalla miseritordia. 483.1.  Giustitia come sosse essercitata in Christo nella sua Passione. 501.2.  Giusto vinto da qualche passione di peccato, quanto cordoglio ne senta. 486.1.2.  Gloria propossaci da Christo per allettarci al ben fare. 14.1.  Gloria del Cielo, chiamata virtù de Beati                                                                                                                                                                                                                   |
| fuoco dipinto.  G.  Allina essempio della perseveranza.  Gaudio communicato, da Dio, in questa, vita.  353.2.  Gedeone figura di Christo.  Germa perduta nell'Euangelio, che signinchi.  34.2.  Geremia quanto temesse l'ira di Dio.  537.2.  Gerusalemme Celeste, quanto, celebrata.  14.2.  Gerusalemme, circa della Redentione. 502.2.  Gerusalemme celeste descritta.  56.1.  Giacobbe si parti da Eaban perattendere al governo delle robbe sue, non più di quelle altrui.  20.2.  Giacobbe sigura della vita persetta.  363.2.  Gestì, nome annontiato dall'Angelo, quanto bene arrechi.  482.2.  Gestò, nome da esser sempre invocato, cr. in.                                                                                                                           | Giustitia di Dio, quanto grande.  Giustitia ultimamente estretitata da Dio, 20, 1, 2.  Giustitia divina, come estretitata nella persona di Christo.  Giustitia di Dio la quale risplende nella Passione di Christo.  Giustitia, e pace accompagnate insieme, sono figurate ne i nomi di Melchisedech.  295: 2.  Giustitia, per ester vera, bisogna che sia accompagnata dalla miseritordia.  Giustitia come sosse este estata in Christo nella sua Passione.  Giusto posto in Dio, hà il compimento d'ogni cognitione.  Giusto vinto da qualche passione di peccato, quanto cordoglio ne senta.  Gloria propostaci da Christo per allettarci al ben sare.  Gloria del Cielo, chiamata virtù de Beati, 14, 1;  Gloria come amplificata dal Padre S. Agostino.                                                                                                                                                                                            |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da Dio, in questa, vita.  353.2.  Gedeone figura di Christo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Giustitia di Dio, quanto grande.  Giustitia ultimamente estercitata da Dio, 20, 1, 2.  Giustitia divina, come estercitata pella persona di Christo.  Giustitia di Dio la quale risplende nella Passione di Christo.  Giustitia, e pacciaccompagnate insieme, sono sigurate ne i nomi di Mekchisedech.  295; 2.  Giustitia, per ester vera, bisogna che sia accompagnata dalla miseritordia.  Giustitia come sosse estercitata in Christo nella sua Passione.  Giusto posto in Dio, hà il compimento d'ogni cognitione.  Giusto posto in Dio, hà il compimento d'ogni cognitione.  Giusto posto in Dio, hà il compimento d'ogni cognitione.  Giusto posto da qualche passione di peccato, quanto cordoglio ne senta.  Gloria propostaci da Christo per allettarci al ben sare.  Gloria del Cielo, chiamata virtù de Beati, 14. I.  Gloria come amplificata dal Padre S. Agostino.  14. I.                                                                |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da Dio, in questa, vita.  353. 2.  Gedeone figura di Christo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Giustitia di Dio, quanto grande.  Giustitia ultimamente estercitata da Dio, 20, 1, 2.  Giustitia divina, come estercitata pella persona di Christo.  Giustitia di Dio la quale risplende nella Passione di Christo.  Giustitia, e pacciaccompagnate insieme, sono figurate ne i nomi di Melchisedech.  295: 2.  Giustitia, per ester vera, bisogna che sia accompagnata dalla miseritordia.  Giustitia come sosse estercitata in Christo nella sua Passione.  Giusto posto in Dio, hà il compimento d'ogni cognitione.  Giusto posto in Dio, hà il compimento d'ogni cognitione.  Giusto posto in Compimento d'ogni cognitione da qualche passione di peccato, quanto cordoglio ne senta.  Gloria propostaci da Christo per allettarci al ben sare.  Gloria del Cielo, chiamata virtù de Beati, 14. 1.  Gloria come amplificata dal Padre S. Agostino.  14. 1.  Gloria de Beati, e contenti di questa vita,                                             |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da Dio, in questa, vita.  353. 2.  Gedeone figura di Christo.  Geremia quanto temesse l'ira di Dio.  34. 2.  Geremia quanto temesse l'ira di Dio.  381. 2.  Gerusalemme Celeste, quanto, celebrata.  14. 2.  Gerusalemme, circa della Redentione. 502. 2.  Gerusalemme celeste descritta.  Gerusalemme celeste descritta.  Giacobbe si parti da Eaban perattendere al governo delle robbe sue, non più di queste altrui.  20. 2.  Giacobbe sigura della vita persetta.  Gesti, nome annontiato dall'Angelo, quanto bene arrechi.  Gesti, nome da esser s'empre invocato, de in.  particolare nelle tribolationi.  497. 1. 2.  Gesti, nome da esser portato nel cuore, e melle mani.  497. 1. 2. | Giustitia di Dio, quanto grande.  Giustitia ultimamente essercitata da Dio, 20,  1.2.  Giustitia divina, come essercitata nella persona di Christo.  Giustitia di Dio la quale risplende nella Palesione di Christo.  Giustitia, e pace accompagnate insieme, sono figurate ne i nomi di Melchisedech.  295.2.  Giustitia, per esser vera, bisogna che sia accompagnata dalla miseritordia.  Giustitia come sesse essercitata in Christo nella sua Passione.  Giustitia come sesse essercitata in Christo nella sua Passione.  Giusto posto in Dio, hà il compimento d'ogni cognitione.  Giusto posto in Dio, hà il compimento d'ogni cognitione.  Giusto vinto da qualche passione di peccato, quanto cordoglio ne senta.  Gloria propostaci da Christo per allettarci al ben fare.  Gloria del Cielo, chiamata virtù de Beati,  Gloria come amplificata dal Padre S. Agostino.  14.1.  Gloria de Beati, e contenti di questa vita, quanto differenti. |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da Dio, in questa, vita.  353. 2.  Gedeone figura di Christo.  Geremia quanto temesse l'ira di Dio.  34. 2.  Geremia quanto temesse l'ira di Dio.  381. 2.  Gerusalemme Celeste, quanto, celebrata.  14. 2.  Gerusalemme, circa della Redentione. 502. 2.  Gerusalemme celeste descritta.  Gerusalemme celeste descritta.  Giacobbe si parti da Eaban perattendere al governo delle robbe sue, non più di queste altrui.  20. 2.  Giacobbe sigura della vita persetta.  Gesti, nome annontiato dall'Angelo, quanto bene arrechi.  Gesti, nome da esser s'empre invocato, de in.  particolare nelle tribolationi.  497. 1. 2.  Gesti, nome da esser portato nel cuore, e melle mani.  497. 1. 2. | Giustitia di Dio, quanto grande.  Giustitia ultimamente essercitata da Dio, 20,  1.2.  Giustitia divina, come essercitata nella persona di Christo.  Giustitia di Dio la quale risplende nella Palesione di Christo.  Giustitia, e pace accompagnate insieme, sono figurate ne i nomi di Melchisedech.  295.2.  Giustitia, per esser vera, bisogna che sia accompagnata dalla miseritordia.  Giustitia come sesse essercitata in Christo nella sua Passione.  Giustitia come sesse essercitata in Christo nella sua Passione.  Giusto posto in Dio, hà il compimento d'ogni cognitione.  Giusto posto in Dio, hà il compimento d'ogni cognitione.  Giusto vinto da qualche passione di peccato, quanto cordoglio ne senta.  Gloria propostaci da Christo per allettarci al ben fare.  Gloria del Cielo, chiamata virtù de Beati,  Gloria come amplificata dal Padre S. Agostino.  14.1.  Gloria de Beati, e contenti di questa vita, quanto differenti. |
| fuoco dipinto.  G.  Allina, essempio, della, perseveranza.  Gaudio communicato, da Dio, in questa, vita.  353. 2.  Gedeone figura di Christo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Giustitia di Dio, quanto grande.  Giustitia ultimamente essercitata da Dio, 20, 1.2.  Giustitia divina, come essercitata nella persona di Christo.  Giustitia di Dio la quale risplende nella Palesione di Christo.  Giustitia, e pace accompagnate insieme, sono figurate ne i nomi di Melchisedech.  295.2.  Giustitia, per esser vera, bisogna che sia accompagnata dalla miseritordia.  Giustitia come sesse essercitata in Christo nella sua Passone.  Giustitia come sesse essercitata in Christo nella sua Passone.  Giusto posto in Dio, hà il compimento d'ogni cognitione.  Giusto vinto da qualche passione di peccato, quanto cordoglio ne senta.  Gioria propostaci da Christo per allettarci al ben fare.  Gloria del Cielo, chiamata virtù de Beati, Gloria come amplificata dal Padre S. Agostino.  14.1.  Gloria de Beati, e contenti di questa vita, quanto differenti.  Gloria naturalmente da Beati ambita. 26:2.2.                 |

| Gloris di Dio dove li leuopra maggiore . 100. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gloria di Christo nell'esser battezzato. 233.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Gloria accidentale, gustata dagl'Apostohi nella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (   |
| Transportatione di Christo. 242.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Gloria del Mondo, quanto li debba iprezzare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |
| 250, Jej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (   |
| Gloria, è la gratia consummata de i Fedeli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   |
| 283,2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Gloria del Mondo non si deve cercar , ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l ` |
| quella del Cielo.  Gloria del Cielo fa dimenticare le cole del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ľ   |
| Mondo.  Gloria, & humiltà congiunte insieme cella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ľ   |
| natura di Christo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l   |
| Gloria di Christo, è boneficio nostro. 440.1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ľ   |
| Gloria del Mondo » come fi possa resolare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١.  |
| 535. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١,  |
| Gloria del Mondo , come sia ingannatrice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١.  |
| 535-2-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ľ   |
| Glorificatione, è beneficio di Die. 323.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١   |
| Gola, e suoi peccari. 32.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Grado più alto della Carità, qual fia. 315.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   |
| Grado di perfeccione in castigar il corpo. 1 14.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١.  |
| Grandezza di Dio . 429.2.203.2.98.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   |
| Grandezza della divina Maesta deve farci hu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l   |
| miliare. 158, r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |
| Grandezza della gloria di Dio ci obbliga ad ho-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   |
| norarlo - 182.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ŀ   |
| Grandezza dell'amor di Dio come si scuopra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l   |
| maggiore nel Sacramento dell' Altare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | l   |
| 255.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
| Grandezza delle pene Infernali, da che fi co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ŧ٠  |
| no[ca. 374.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   |
| Grandezza di Dio come aconolca . 411.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ł   |
| Grandezza di Dio, mostrata dalle parti dell'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |
| Universo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١.  |
| Grandezza della Maellà di Dio. 413.1.19.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ı   |
| Gratia dello Spirito fanto si perde per il pec-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ł   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı   |
| Gratia offela; prefa occasione dall'istella gra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| falling official brein occurrence graduates and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| tia, quanto fa gravemente allaggerata. 98.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ľ   |
| Gratia della conversione maggiote, e minore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |
| 55. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ł   |
| Gratia ristaura la natura corrotta. 248.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   |
| Gratia hadiveragradi. 145.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ŧ   |
| Gratia di Dio, con che mezzo più convenevole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ł   |
| s'ottenga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   |
| Gratia di Dio, s'ottiene ora con facilità, ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   |
| con difficoltà. 239.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l   |
| Gratia di Dio necellaria per conleguir la Gari-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| 311.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
| Gratia di Dioci ha beneficati senza nostro me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I   |
| 11to. 319.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ł   |
| Gratia procede secondo la natura. 197.1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Gratie da dimandar dopo la Communione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
| 103. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ı   |
| Gracie che si devono rendere a Diaper la Pas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I   |
| fone di Christo. 348, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| An address are accounted as a first transfer of the second and the second as a |     |

e 🕳 i .

Gratie the si devone rendere a Dio, Come u conoschino. Graticudine humana, quale deve effere verfo i benefici ricevuti da Dio. 36.1.2. Gratitudine verlo Dio. 🗆 140. Tá Gratitudine naturale lino nel le beltie. 317. T. Iratitudine dovuta a Dioper i beneficirice. 323.2. Gravidanza spirituale assomigliata alla corporale. Gregorio S. Nazianz. perche li nalcondelle, per non effere creato Vescovo. 465. 2. Guadagno come chiamato da un Filosofo. Guadagno inellimabile, è l'haver Dio per Padre. 333.1.26 Gratia del cuore lerve per confervar la purità della vita. 3 10. T. Guerra difficile contro l'amor proprio . 406.2. Zusto delle cose mondane, e spirituali, quanto differente. Bullo, ondenzica, che lia si poco nella frequenza de Sacramenti. DO. 1. Gusto del SS. Sacramento impedito dal non faper cercar la divotione. Lullo delle cole di Dio fa dimenticare tutte l' altre cole. 293.1. Guko delle cole spirituali è dato da Dio per eccitare l'amor loro. 200.1.2. Bullo delle cofe (pirituale terchifi con tempe-TABZ2. 7:4.1. Gollo della cofe Tpirituali freglia l'amor di Dio. 3\$9. t. ا الأفليديد

Abilità della legge, e della gratia, . 236.1. Habitatione d'huomini penitenti. 38. t. Habito cattivo difficilmente li muta -79.1. Helia rapito in virtù del diginno . **60.2.** Heredità del Regno Celeste si perde per il pec-20.2.30.1. Herode, perche volesse far necider Christe Bambino. 308.3. Herode, perche ammazzaile tanti Innocenti. 309. **2**. Hipocrilia, e luoi peccati. Holocausti che cola fignificassero nella vecchia Homicidio, quanti peccati si tirì dietro 49. I.. Honorat il Padre, e la Madre, quarto Comendamento; & in the fi deve confessare il penitente d'havet mancato. Honora Iddio i giusti, & i discendenti da lo-438,1.2. Honore fatto a Christo nella sua entrata ه

| in Gerusalemme, che mutatione hebbe.            | Humiltà prese Christo    |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| 534. I. 2.                                      | te le virtu.             |
| Honore, e gioria del Mondo non si deve stima-   | Humiltà per se stessa pa |
| re, eperche.                                    | Humiltà di Christo per   |
| Honori fatti a Santi di Dio. 437.2.             | ta.                      |
| Hore particulari nell'Oratione. 167.2.          | Humiltà seconda com      |
| Humiltà necessaria per dimandar perdono de      | 325. 2.                  |
| peccati. 34.2.35.1.                             | Humiltà di Christo si    |
| Humiltà grande nella penitenza accresce la      | dell'istesso, maggior    |
| gratia. 35.1.                                   | Humiltà s'impara da Cl   |
| Humiltà necessaria in chi si communica. 74.1.   | di 2'Discepoli 4         |
| Humiltà, vired risplendente in Christo.         | Humiltà come fosse sen   |
| 128. i.                                         | Ro.                      |
| Humiltà, e suo ufficio. 128.1.                  | Humiltà via per conos    |
| Hamiltà, con che confiderationi s'acquisti.     | 544-71                   |
| . 228, 1.                                       | Humittà ; è mezzo ; acc  |
| Humiltà interiore, & esteriore, accompagna      | stre oraționi .          |
| te infleme. 118.2.                              | Humiltà di quanta forz   |
| Humiltà ha per compagna la castità . 128.2.     | Humiltà utile, ma diff   |
| Humiltà verso Dio. 140.2.                       | Humiltà deve eller inte  |
| Humiltà che si ricerca nell'oratione. 257.1.    | Huomo fi può figurare n  |
| Humiltà nell'humanarsi Christo, è opera la      | Huomo non totalmente     |
| maggior di Dio. 215.2.                          | e perche.                |
| Humiltà di Maria Vergine nella Purificatione.   | Huomo da quante cole     |
| 227. X.                                         | 22. I. 2.                |
| Humilta di Christo nel lavare i piedi agl'Apo-  | Huomo a che fine da Di   |
| stoli. 250.2.                                   | Huomo spirituale in ch   |
| Humiltà di Christonell' esser fatto inferiore a | alle facende mondane     |
| Barabba. 266.                                   | Huomo, e tutte le tres   |
| Humiltà ha per fondamento la cognitione di se   | zi al cospetto del Sig   |
| Lesso. 312.1.                                   | Huomo , che cola sia pr  |
| Humiltà, hà per compagno il timore di Dio.      | 279.2.                   |
| .: 312, 1.                                      | Huemo che cola larà de   |
| Humiltà remedio contro l'amor proprio.          | Huomo per quali ragio    |
| 366. 2.                                         | tà.                      |
| Humiltà, e suoi gradi. 395.1.                   | Huomo lontano dalla      |
| Humiltà afficurata dal timore. 396. 1.          | stia.                    |
| Humiltà conservata dalla cognitione della       | Huomo, quanto sia in     |
| propria ballezza. 396.2.                        | tà.                      |
| Humiltà effectore naice dall'interiore. 397.2.  | Huome, mondo mine        |
| Humiltà abbraccia l'huomo dal considerare l'    | Hươmo più obbligato a    |
| altrui virtù . 397.0.                           | fra creatura .           |
| Humiltà sa il cuore habitatione di Dio. 398.1.  | Huomo in se contiene     |
| Humiltà pie nomi attribuiti a gl'humili. 394.   | tutte l'altre creature   |
| 2. 2.                                           | Huomo, altro non deve    |
| Humiltà quali segni habbia, acciò sia vera.     | la fantificatione del d  |
| 398. 1. 2.                                      | Huomo, regno di Dio      |
| Humiltà, in che più necessaria della vergini-   | 227. 2.                  |
| tà. 477.2.                                      | Huomo devesi dare tuti   |
| Humiltà necessaria alla verginità, & alla ca-   | perche.                  |
| Fith. 479.1.                                    | Huomo deve desiderare    |
| Humiltà sola ci sa habitacolo dello Spirito     | 2. 338. 1.               |
| fanto. 478.2.                                   | Huomo, che sforzo        |
| -Humiltà quanto famigliarea Dio. 480.1.         | 359, i.                  |
| Humiltà ineffabile di Dio nell'Incarnatione .   | Huomo, in che stato      |
| 480. 2.,                                        | 361. 1.                  |
| Humiltà di Christo in beneficio nostro, 490,    | Huemo come posta us      |
| ING.                                            | le stello                |
|                                                 |                          |

per fondamento di tutcifica . 500.2: tutto il corso di sua vi-37.16 pagna dell' Oratione, dimostra dalla Macstà e di tutti . 541.2. hristo mentre lava i pienpre insegnata da Chri-543.1.2. scer la verità . 543. 24 ciò liano ellaudite le no-544. I. 544.2.545. to ficile . 545.1. erna,& esterna, 545, 1.2. iel cieco nato. 4.1. e finisce con la morte 🕏 20.26 è incitato a far bene. io creato . 27.1.2. e modo deve attendere 154:I. ture, come fieno innangnore. 180,1,2, ima del fuo nafeimento. opo la morte . 🕝 277.2. ni è invitato alla Cari-292.26 Carità, in che miseria · 295.1, grado perfetto di Cari-296.2. e, e perche. 33311. lle lodi di Dio, che al-337.16 tutte le perfettioni di 937.16 edimandar a Dio, che da chi tiranneggiato. to in potestà di Dio, e 337.00 e il regno de'Cieli. 337. deve fare a le flellb . o fosse creato da Dio i are alprezza contro di 368,2 Huo-

# Tavola'delle tofe Notabili.

| Huomo come a congiunge con Dio. 382.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indiscretione nelle cose necessarie, è tenta-                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huomo giusto chiamato Cielo. 384.1.2.<br>Huomo, in fin a che termine possa haver co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tioni del demonio. 122.2.                                                                         |
| Huomo, in his a che termine polla haver co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Inferno spogliato da Christo. 270.1.                                                              |
| gnitione at Die in queita vita. 388.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Infermità spirituale quanto dissile da curarst.                                                   |
| Huomo, quando deve divertir la mente dagl'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26.1.                                                                                             |
| essercizi spirituali. 408.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inganni da conoscersi, e suggirsi nella vica per-                                                 |
| Huomo è il fine di tutte l'altre creature. 414.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i ietta. , 260.2.                                                                                 |
| Huomo creato da Dioper l'eterna Beatitudi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ingiurie fatte a Christo nella sua Passione.                                                      |
| ne. 447. 1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 246. 1.                                                                                           |
| Huomo', perche non ami perfettamente Iddio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ingratitudine dell'huomo verso Dio . 27.2.                                                        |
| 458. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ingratitudini nostre, quali verso Dio si de-                                                      |
| Huomo casso, e l'Angelo in che convengano,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vono raccontare nelle nostre Orationi.                                                            |
| e siano differenti. 478.1.2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34. 1.                                                                                            |
| • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inimici nostri, gnali, equanti. 342.1.2.                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inimici dell'huomo, quali sieno. 370.1.1.                                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ingiuria fi fa a Dio posponendolo a cose terre-                                                   |
| and the second s | ne. 31.1.                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ingiuria, e tormento patito da Christo per la                                                     |
| Attanza, e suoi effetti. 51.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | corena di spine. 263.1.2                                                                          |
| Idee de Filosofi quali siano. 326.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ingiuria fatta a Christo con sargli portar la                                                     |
| Ignatio Santo condotto al Martirio, che cola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Croce. 264.1.                                                                                     |
| dicesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ingiurie safferte da Christo in casa di Caisasso.                                                 |
| Ignoranza della legge si castiga da Dio. 3.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 240. L                                                                                            |
| Imaginatione dell'Inferno in quanto al fito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Innocenti, quando furono uecisi. 507.1.                                                           |
| 274. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Innocenti, e loro strage.                                                                         |
| Imagine dell'huomo istabile, e perche. 278.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Innocepti, come moriffero. 509.1.                                                                 |
| Imbriachezza spirituale, che nasce dalla sa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Innocenti, come premiati da Dio, 509.2.                                                           |
| tietà dello spirito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inquietudine, è tentationi del demonio 6                                                          |
| Imitare Christo, che cola sia: 125.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 121, 2.                                                                                           |
| Imitatione di Christo, è il fine della vita Chri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Inspirationi buone, sono benefici di Dio,                                                         |
| fliana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 310. 2.                                                                                           |
| Impedimenti della perfettione seno scacciati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Intellecto Divino a che assondi colo che prese                                                    |
| Impedimenti, che ci ritirano dagl' essercizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Intentione pura, è la seconda cosa che prece-                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de la Communione.  46. 15                                                                         |
| fpirituali. 316. 1. Impedimenti della vita perfetta. 344.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Intentione, come û debba purificare . 126.1.<br>Intentione circa gl'effercizj fpirituali deve ef- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fer pura 312.2.                                                                                   |
| Impedimento primo trà l'amor di Dio, e l'a-<br>mor difordinato. 362.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Intentione dell'opere buone, impedita dall'                                                       |
| Impedimento 2. 3. e 4. dell'amor difordinato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | amor proprio, 364.2.                                                                              |
| 363. 1. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Interrompimento degl'esserciz sspirituali, er-                                                    |
| Impossibile è attendere alle cose di Dio, e del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rore. 410.1.                                                                                      |
| Mondo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Invidia, e suoi peccati. 52.1.                                                                    |
| Incarnatione di Christo si deve considerare in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Invocatione della gratia di Dio. 96.2.                                                            |
| quanto all'amor, e carità mofrata verso l'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Josia che giovamento hebbe dal legger libro                                                       |
| buomo . 474. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sacro. 4.2.                                                                                       |
| Incarnatione di Christo si deve considerare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Josia convertito da S. Giacomo. 435.2.                                                            |
| in quanto alla convenienza di questo mistero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ira verso il Prossimo come si commetta.                                                           |
| 474. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52. 1.                                                                                            |
| Incarnatione mezzo per pagare i nostri debiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Isaaco nasce miracolosamente. 359. %                                                              |
| 474-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| Incarnatione procura la medicina a nostri ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| li. 475.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,                                                                                                 |
| Incarnatione si confidera, in quanto all'ordine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ·                                                                                               |
| Divino. 475.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| Incenso, esue proprietà. 499.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |
| Inclinationi particolari degl'huomini. 377.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| Incoftanza nociya, 141.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>:</b>                                                                                          |
| Indignità del peccatore, come si sculi. 100.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lagri.                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>-</del>                                                                                      |

| Agrime di San Pietro di quanta forza.                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 529.2.                                                                                      | L   |
| Lagrime di Maddalena di quanta lode .                                                       | L   |
| . 529.1.<br>Lagrime della Maddalena come chiamate da                                        | L   |
| S. Bernardo. 531.2.                                                                         | _   |
| Lamenti de'dannati nell'Inferno. 11.2.                                                      | L   |
| Latte di Maria, ciò che faccia spiritualmente.                                              | L   |
| 489,8,                                                                                      |     |
| Lavamento de piedi, fegno d'humilià. 543.1.<br>Lavamento de piedi, e lue cerimonie, che mi- | L   |
| Aero habbino. 541.2.                                                                        | L   |
| Lavati i piedi da Christo azl'Apostoli, Chri-                                               | ~   |
| Ro narrò la causa, la quale sosse di questo                                                 | L   |
| millero. 543-1.                                                                             |     |
| Lava Christo i piedi a Giuda . 541.1.2.                                                     | L   |
| Legge divina, dono di Dio in questa vita, e<br>quali fiano le suo prorogativo.              | ı   |
| Legge per qual canfa data all'huomo. 27.2.                                                  | •   |
| Legge, per qual causa data all'huomo. 27.2.<br>Legge, & Vangelio, in che differenti. 40.2.  | I   |
| Legge nei Monte Sina, e vangeto nei mionte                                                  |     |
| Sion che fignifiching 40.2.                                                                 | l   |
| Lege, edottrina di Christo, quanto deve es-                                                 | l   |
| fer meditata. 516.2.517.1.<br>Leggo vecchia, e nuova, come differenti :                     | ١.  |
| 518.1.                                                                                      | U   |
| Legge assomigliata al pettine. 518.2.                                                       | li  |
| Legge antica contiene tre cole. 548.1.                                                      | ]   |
| Lettione de buoni libri ajuta al servitio di                                                | 1   |
| Dio. 216.2.                                                                                 | 1   |
| Lettione come sia fruttuosa. 117.1.<br>Lettione, di quanto frutto ella sia. 343.2.          | ١,  |
| Lettione, esuoi effetti. 344-la                                                             | ľ   |
| Lettura de huoni libri come, equanto neces-                                                 | ł   |
| faria . 4.2.                                                                                |     |
| Lettura de huoni libri converte l'anime.                                                    | 1   |
| 4. 3.                                                                                       | ] ] |
| Lettura Sacra quanto giovò al teseriere della<br>Regina Gandace.                            | ١,  |
| Lettura Sacra, quanto giovasse al Rè Josia.                                                 | 1   |
| 4. 2.                                                                                       | 11  |
| Lettura de libri Santi su principio alla conver-                                            | ľ   |
| fione di S. Agoltino . 5. 1.3.                                                              | 11  |
| Lettura spirituale, che conditioni sicerchi.                                                | 1.  |
| 411.1. Liberalità di Dio nel beneficio della conserva-                                      | 1   |
| tione. 318.1.                                                                               |     |
| Libertà d'animo di chi vive in Carità. 293.2.                                               |     |
| Libro della vita di Sant' Antonio Abbate                                                    | :   |
| converti due Cavallieri, e le lor mogli.                                                    | -   |
| 4.2.                                                                                        | ı   |
| Lemofina ajuto del digiuno . 61.3.<br>Lemofina , quanta fia la fua forza . 61.3             | . 1 |
| Lemofina, configlio di Daniel al Rè Nabuco                                                  |     |
| donofor, e perche.                                                                          | ١.  |
|                                                                                             | : # |

Lemofina ammorza i peccati, come l'acqua il fuoco. Lemokna nel giorno del Giudicio fervirà per tariffa . **61.2.** emofina afficura il guiderdon della gloria 🕻 emolina, per qual caula flimata. 62.1. emofina considerata da Pietro da Ravenna. 61. I. emolina, e luoi effetti. ode data da Elisabetta alla Beata Vergine. 218.2. onganimità, che si ricerca negl'essercizi (pirituali. 385.2. ume della ragione rende inescusabile l'huowoghi di penitenza, e di cercar il Signore, quali. 532.1. uoghi per ridura l'huomo ficuro con la confideratione; somo due. 282.2. nogo della passione, perche sosse eletto da Christo in Gerusalemme.

M

532. F. Maddalena mossa da Christo alla conversione. 240. I. Viaddalena favorita da Dio . 531. Ta Maddalena, come trattata da Christo. 528. Maddalena, come & convertisse a Christo. Maddalona, perche non parlaffe mai dinanzi 2 Christo. 531.2. Mackà di Dio, quanto grande. 181. T. Maestro per insegnare, che conditioni debba havere. Maestro interiore non esclude l'efferiore. 3. 1. Maggi, e loro fede nell'adorar Christo. 126. I. Maggiciàche offerirono a Christo, & il suo minero. 226. I. Maggi devono esfer imitati nell'offerire a Dio 🔉 226. 3. Maggi 6 parteno da loro confini, e perche ... 498. K Maggi, quanto eccellenti in fede. 495.7. Maggi, quant'allegreaza provaffero. 499.I. Maggi, quant'allegrezza arrecorno a Maria. 499. I. Maggi prefentareno ere cole, e quali. 500. 1. Maggi cautorno allegrezza a Christo 499. 3.

| Maggi, come devono esser imitati dall'anime                                          |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| divote.  Maggi ciò, che offerirono 2 Christo, e questo                               | dail'Angelo.  Maria più miracolofa nel partorir Vergine, che                            |
| che dovemo offerir noi.                                                              | Elisabetta sterile. 479.1.                                                              |
| Maggi ritornano al lor paese per altra via, e spi-                                   | Maria, quanto folle fedele, perche vede cole                                            |
| ritualmente ciò che fignifichino. 500.2.                                             | maggiori lenza prove, e legni. 479.1.                                                   |
| Maggi cercando il bambino, come spiritual-                                           | Maria imitatrice della fede d'Abramo. 479.1.                                            |
| mente rappresentorno l'anime de Giusti.                                              | Maria di che dudbitalle, dicendo: Quemede                                               |
| Maledittioni della terra nell'anima. 144.1.                                          | fiet ifind? OCC. 479, I.                                                                |
| Maledittionidella terra nell'anima. 144.1. Malignità del peccatore, in che consista. | Maria Vergine con la sua parola c'impetra la vita eterna.                               |
| 33.1.                                                                                | Maria con che bella apostrose deve essere ricer-                                        |
| Mali, che si patiscono in questa vita, sono par-                                     | cata da noi, che per noi preghi. 479.3.                                                 |
| ticolari, e che effetto facejano. 76.                                                | Maria mediatrice della nostra salute. 479.2.                                            |
| Mali commessi dal peccatore devonsi confessa-                                        | Maria come dubitasse della parola dell'Angelo.                                          |
| re apprello Dio. 36.2.                                                               | 479. I.                                                                                 |
| Mali dell'huomo di due forti. 277.1.<br>Mali dell'anima di tre forti. 278.1.         | Maria quanto fosse favorita, dette quelle paro-<br>le: Ecce Ancilla Domini, &cc. 480.1. |
| Mali principali causati dal peccato, sono tre.                                       | Maria qual doglia sentisse per il sospetto di                                           |
| 496. 2.                                                                              | Christo. 483.2.                                                                         |
| Manna, in quanto tempo si poteva raccoglie-                                          | Maria in tutte le cose conformossi con la Divi-                                         |
| re. 9.2.                                                                             | na volontà. 483.2.                                                                      |
| Manna raccolta nel settimo solo di s'appli-                                          | Maria quanto confidasse in Dio nel dubbio di                                            |
| ca al bene, che si deve fare in questa vita.                                         | Gioletto. 484.1.                                                                        |
| 9. 2.<br>Mansuetudine del Salvatore dinanzi a Pilato.                                | Maria quanto folle ficura in colcienza .                                                |
| 260. 1.                                                                              | Maria che allegrezza fentisse, vedendo illumi-                                          |
| Mansuetudine risplende particolarmente ne                                            | nato Gioleffo. 484.1.                                                                   |
| giufti. 260.1.                                                                       | Mazia, quanto fosse eccellente d'ingegno, e                                             |
| Mare in che assomigliato 2 Dio. 442.2.                                               | d'intelletto. 491.2.                                                                    |
| Margarita pretiofa del Vangelo. 357.2.                                               | Maria, chesignisichi nel nome. 493.8.                                                   |
| Maria lodata.  Maria fupplicata fecondo l'ordine della fua vi-                       | Maria, qual scrvitù presto a Christo, dovemo                                            |
| ta, 200.1.2.                                                                         | noi spiritualmente usare. 493.2. Maria presentata al Tempio. 502.1.                     |
| Maria gode sette privilegj. 216.2.                                                   | Maria, quando cominciafie a travagliare.                                                |
| Maria, e sua purità. 216.2.                                                          | 508. 1.                                                                                 |
| Maria li spaventa, udendo di dover fuggir in                                         | Maria fuggendo co'l Figliuolo, quanto dolor                                             |
| Egitto. 129.2:                                                                       | fentille. 507.2.                                                                        |
| Maria nella sua santità scuopre, quanto                                              | Maria, perche condusse Ghristo in Gerusa-                                               |
| Dio sa buone, sapience. & onnipocente.                                               | lemme. 510.16<br>Maria, quanto dolore provalle per la perdita                           |
| Maria scuopre le grandezas del Redentore,                                            | del Figliuolo. 510.1.2.                                                                 |
| più che le cose create la bellezza, e perfet-                                        | Maria, quanta allegrezza fentifie nel trovar                                            |
| tione del Creatore. 476.1.                                                           | Christanel Tempio. 511.16                                                               |
| Maria, in cui Iddio si scuopre più ammirabile,                                       | Maria, perche sa permesso, che sosterisse                                               |
| che ne gl'altri Santi. 475.2.                                                        | tanto dolore per la perdita di Christo.                                                 |
| Maria che essercizi facelle. 476.1. Maria, perche merito d'ascender sopra i Cori     | 511. 2.<br>Maria patifce travagli per gloria fua, e per pro-                            |
| degl'Angeli. 476.1.                                                                  | fitto degl'huomini.                                                                     |
| Maria, Paradiso terrestre del sesondo Adamo.                                         | Maria specchio di dolcezza. 528. z.                                                     |
| <b>476. 2.</b>                                                                       | Maria Maddalena specchio di penitenza .                                                 |
| Maria, essevirtu celebrate. 476.2.                                                   | 528. 1.                                                                                 |
| Maria, che facesse, quando l'Angelo la saluto.                                       |                                                                                         |
| 476.2.                                                                               | 528: 1:                                                                                 |
| Maria di Che virtu rolle adorna in particolare                                       | Maritati come peccano un contre l'altro                                                 |
| quando fù annontiata.  Maria fi gloria dell'humiltà, e non della Ver-                |                                                                                         |
| giaith.                                                                              | cato.                                                                                   |
| ·                                                                                    |                                                                                         |

| Martirio nasce dalla Carità.  Martirio di varie Vergini, di quanto stupore.  435. 2.  Matrimonio spirituale dell' Anima con Dio.  451. 1.  Matrimonio spirituale perpetuo dell' anima con Dio.  451. 1.  Meditationi quali si devono fare per suggire le pene dell'Inserno, & abborrire il peccato.  96.1.2.  Meditationi nell'hora della Communione.  \$1. 2.  Meditatione sono chiamate l'orationi mentali.  207. 1.  Meditationi delle nostre imperfettioni quali cose ricerchino.  207. 2.  Meditationi, in che modo si debbano incominciare.  208. 1.  Meditationi sproposito per eccitar l'amor divino.  364. 1.  Minaccie di Dio per mezzo di Geremia.  7. 2  Minaccie di Dio per mezzo di Geremia.  7. 2  Minaccie di Dio per mezzo di Geremia.  7. 2  Minaccie di Dio per mezzo di Geremia.  7. 2  Minaccie di Dio per mezzo di Geremia.  7. 2  Minaccie di Dio per mezzo di Geremia.  7. 2  Minaccie di Dio per mezzo di Geremia.  7. 2  Minaccie di Dio per mezzo di Geremia.  7. 2  Minaccie di Dio per mezzo di Geremia.  7. 2  Minaccie di Dio per mezzo di Geremia.  7. 2  Minaccie di Dio per mezzo di Geremia.  7. 2  Minaccie di Dio per mezzo di Geremia.  7. 2  Minaccie di Dio per mezzo di Geremia.  7. 2  Minaccie di Dio per mezzo di Geremia.  7. 2  Minaccie di Dio per mezzo di Geremia.  7. 2  Minaccie di Dio per mezzo di Geremia.  7. 2  Miracoli della vita di Christo.  800.1.  Miracoli considerati da Maria.  49 r.  Miracolo così detto.  Miracolo così detto.  81. 2.  Miferia dell'huomo cattivo, quanto deve es fere da lui considerata.  900. 2.  Miseria dell'huomo cattivo, quanto deve es fere da lui considerata.  92. 1  Miseria dell'huomo cattivo, quanto deve es fere da lui considerata.  92. 1  Miseria dell'anima, di quattro forti 278 r.  Miseria dell'anima, di quattro forti 278 r.  Miseria dell'anima della Divin 201 r.  Miseria dell'anima della Divin 201 r.  Miseria dell'anima della Divin 201 r.  Miseria dell'anima della della vita presenta da Maria.  9.2  Miseria da' Margi.  Miseria dell'anima della della vita di Christo.  Miseria da' Margi.  Miseria |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marrimonio spirituale dell' Anima con Dio.  Marrimonio spirituale perpetuo dell' anima con Dio.  Marrimonio spirituale perpetuo dell' anima con Dio.  Meditationi quali si devono fare per fuggire le pene dell'Inferno, & abborrire il peccato. 96.1.2.  Meditationi nell'hora della Communione.  81. 2.  Meditatione sono chiamate l'orationi mentali. 207.1.  Meditatiote della persettione di Dio, acciò sia fervente, quali cose si ricerchino.  207. 2.  Meditationi delle nostre impersettioni quali cose ricerchino.  Meditationi, in che modo si debbano incominciare.  Meditationi sono impedite dall'amor proprio. 364. 1.  Meditationi a proposito per eccitar l'amor divino.  Ministerio degl' Angeli al nascimento di Christo.  Miracoli considerati da Maria.  Miracoli considerationi da maria d'ona.  Miseria dell'huomo cattivo, quanto deve especa de la contritiono cattiv |
| Matrimonio spirituale perpetuo dell' anima con Dio.  Meditationi quali si devono fare per fuggire le pene dell'Inferno, & abborrire il peccato. 96.1.2.  Meditationi nell'hora della Communione. 81.2.  Meditatione sonochiamate l'orationi mentali. 207.1.  Meditatiote della perfettione di Dio, acciò sia fervente, quali cose si ricerchino. 207.2.  Meditationi delle nostre imperfettioni quali cose ricerchino. 208.1.  Meditationi, in che modo si debbano incominciare.  Meditationi sono impedite dall'amor proprio. 364.1.  Meditationi a proposito per eccitar l'amor divino.  Missi della vita di Christo. 100.2  Misracoli della vita di Christo. 161.2  Misracoli considerati da Maria. 497.2  Misracoli della vita di Christo. 162.1.  Misracoli della vita di Christo. 162.1.  Misracoli considerati da Maria. 497.2  Misracoli considerat da' Maggi, e su proprietà 500.1.  Misra de l'huomo cattivo, quanto deve es fere da lui considerata. 9.2  Misracoli considerati da' Maggi, e su proprietà 700.1.  Misra de l'a contritione, e quanto necessaria 700.2.  Misracoli considerati da' Maggi, e su proprietà 700.1.  Misracoli considerati da' Maggi, palicularia 700.2.  Misracoli considerationi de' necativo, quanto deve es fere da lui considerationi de' necativo, quanto deve es fere |
| Meditationi quali si devono fare per fuggire le pene dell'Inferno, & abborrire il peccato. 96.1.2.  Meditationi nell'hora della Communione. 81.2.  Meditatione sonochiamate l'orationi mentali. 207.1.  Meditatiote della perfettione di Dio, acciò sia fervente, quali cose si ricerchino. 207.2.  Meditationi delle nostre imperfettioni quali cose ricerchino. 208.1.  Meditationi, in che modo si debbano incominciare.  Meditationi sono impedite dall'amor proprio. 364.1.  Meditationi a proposito per eccitar l'amor divino.  Miseria dello saccia negl'huomini, d'onde così detto.  Is. 1.  Miseria offerta da' Maggi, e sue proprietà 500.1.  Miseria dell'huomo cattivo, quanto deve es fere da lui considerata.  22.1  Miseria dell'huomo cattivo, quanto deve es fere da lui considerata.  22.1  Miseria dell'anima, di quattro sorti 278.1.  Miseria della vita presente dell'huomo in par ticolase.  Miseria dell'anima, di quattro sorti 278.1.  Miseria dell'anima della contritione, e quanto necessaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Meditationi nell'hora della Communione .  81. 2.  Meditatione sonochiamate l'orationi mentali. 207. 1.  Meditatiote della perfettione di Dio, acciò sia fervente, quali cose si ricerchino . 207. 2.  Meditationi delle nostre imperfettioni quali cose ricerchino .  Meditationi, in che modo si debbano incominciare .  Meditationi sono impedite dall'amor proprio . 364. 1.  Meditationi a proposito per eccitar l'amor divino .  Soo. 1.  Miseria dell'huomo cattivo, quanto deve es fere da lui considerata .  Miseria dell'huomo cattivo, quanto deve es fere da lui considerata .  Miseria dell'huomo cattivo, quanto deve es fere da lui considerata .  Miseria dell'anima, di quattro sorti colare .  Miseria della vita presente dell'huomo in par ticolare .  281. 2  Miseria della vita presente dell'huomo in par ticolare .  281. 2  Miseria dell'anima, di quattro sorti colare .  Miseria della vita presente dell'huomo in par ticolare .  281. 2  Miseria dell'anima, di quattro sorti colare .  Miseria dell'anima della noma propria .  Miseria dell'anima di quattro sorti colare .  Miseria dell'anima della noma di quattro sorti colare .  Miseria dell'anima di quattro sorti colare .  Miseria dell'anima di quattro sorti colare .  Miseria dell'anima di quattro sorti colare .  Miseria della vita presente dell'huomo in par ticolare .  Miseria della vita presente dell'huomo di par ticolare .  Miseria dell'anima di quattro sorti colare .  Miseria della vita presente dell'huomo in par ticolare .  Miseria dell'anima della vita presente dell'huomo di par ticolare .  Miseria della vita presente dell'anima di quattro sorti colare .  Miseria della vita presente dell'huomo in par ticolare .  Miseria della vita presente dell'anima di quattro sorti colare .  Miseria della vita presente dell'anima di quattro sorti colare .  Miseria della vita presente della vita presente della v |
| Meditatione sonochiamate l'orationi mentali. 207.1.  Meditatiote della persettione di Dio, acciò sia servente, quali cose si ricerchino. 207.2.  Meditationi delle nostre impersettioni quali cose ricerchino. 208.1.  Meditationi, in che modo si debbano incomin ciare.  Meditationi sono impedite dall'amor proprio. 364.1.  Meditationi a proposito per eccitar l'amor divino.  Sono. 2.  Miseria dell'huomo cattivo, quanto deve es serve da lui considerata. 21.1.  Miseria dell'huomo cattivo, quanto deve es serve da lui considerata. 22.1.  Miseria dell'huomo cattivo, quanto deve es serve da lui considerata. 22.1.  Miseria dell'huomo cattivo, quanto deve es serve da lui considerata. 22.1.  Miseria dell'huomo cattivo, quanto deve es serve da lui considerata. 22.1.  Miseria dell'huomo cattivo, quanto deve es serve da lui considerata. 22.1.  Miseria dell'huomo cattivo, quanto deve es serve da lui considerata. 22.1.  Miseria dell'huomo cattivo, quanto deve es serve da lui considerata. 22.1.  Miseria dell'huomo cattivo, quanto deve es serve da lui considerata. 22.1.  Miseria dell'huomo cattivo, quanto deve es serve da lui considerata. 22.1.  Miseria dell'huomo cattivo, quanto deve es serve da lui considerata. 22.1.  Miseria dell'huomo cattivo, quanto deve es serve da lui considerata. 22.1.  Miseria dell'huomo cattivo, quanto deve es serve da lui considerata. 22.1.  Miseria dell'anima, di quattro serve de lui considerata. 22.1.  Miseria dell'anima, di quattro serve de lui considerata. 22.1.  Miseria dell'anima, di quattro serve de lui considerata. 22.1.  Miseria dell'huomo cattivo, quanto deve es serve da lui considerata. 22.1.  Miseria dell'huomo cattivo, quanto deve es serve da lui considerata. 22.1.  Miseria dell'anima, di quattro serve da lui considerata. 22.1.  Miseria dell'anima, di quattro serve da lui considerata. 22.1.  Miseria dell'anima, di quattro serve da lui considerata. 22.1.  Miseria dell'anima dell'anima, di quattro serve da lui considerata. 22.1.  Miseria dell'huomo in partro da lui considerata. 22.1.  Miseria d |
| Meditatione della perfettione di Dio, acciò fia fervente, quali cofe si ricerchino.  207. 2.  Meditationi delle nostre imperfettioni quali cofe ricerchino.  Meditationi, in che modo si debbano incominciare.  Meditationi sono impedite dall'amor proprio. 364. 7.  Meditationi a proposito per eccitar l'amor divino.  Meditationi a proposito per eccitar l'amor divino.  Sere da lui considerata.  Miserie de dannati durano al par della Divin gloria.  9.2  Miserie naturali dell'anima, di quattro sorti colase.  Miseria della vita presente dell' huomo in par ticolase.  28. 1.  Misericordia di Dio offerta per impetrar per dono de' peccati.  32. 2.  Miserie da lui considerata.  9.2  Miserie de dannati durano al par della Divin gloria.  9.2  Miserie naturali dell'anima, di quattro sorti colase.  28. 1.  Misericordia di Dio offerta per impetrar per dono de' peccati.  31. 2.  Miserie naturali dell'anima, di quattro sorti colase.  28. 1.  Miserie naturali dell'anima, di quattro sorti colase.  Miserie naturali dell'anima, di quattro sorti colase.  28. 1.  Miserie naturali dell'anima, di quattro sorti colase.  28. 1.  Miserie naturali dell'anima, di quattro sorti colase.  28. 1.  Miserie de dannati durano al par della Divin gloria.  9.2  Miserie naturali dell'anima, di quattro sorti colase.  28. 1.  Miserie naturali dell'anima, di quattro sorti colase.  28. 1.  Miserie naturali dell'anima, di quattro sorti colase.  28. 1.  Miserie naturali dell'anima, di quattro sorti colase.  Miserie naturali dell'anima, di quattro sorti colase.  28. 1.  Miserie naturali dell'anima, di quattro sorti colase.  28. 1.  Miserie naturali dell'anima, di quattro sorti colase.  28. 1.  Miserie naturali dell'anima, di quattro sorti colase.  38. 1.  Miserie naturali dell'anima, di quattro sorti colase.  38. 1.  Miserie naturali dell'anima, di quattro sorti colase.  38. 1.  Miserie naturali dell'anima, di quattro sorti colase.  38. 1.                                                                                                                              |
| Meditationi delle nostre imperfettioni quali cose ricerchino.  Meditationi, in che modo si debbano incominciare.  Meditationi sono impedite dall'amor proprio.  364. 1.  Meditationi a proposito per eccitar l'amor divino.  Miserie naturali dell'anima, di quattro sorti 278. 1.  Miseria della vita presente dell' huomo in par ticolase.  281. 1.  Miseria della vita presente dell' huomo in par ticolase.  281. 1.  Miseria della vita presente dell' huomo in par ticolase.  281. 1.  Miseria della vita presente dell' huomo in par ticolase.  281. 1.  Miseria della vita presente dell' huomo in par ticolase.  281. 1.  Miseria della vita presente dell' huomo in par ticolase.  281. 1.  Miseria della vita presente dell' huomo in par ticolase.  281. 1.  Miseria della vita presente dell' huomo in par ticolase.  281. 1.  Miseria della vita presente dell' huomo in par ticolase.  281. 1.  Miseria della vita presente dell' huomo in par ticolase.  281. 1.  Miseria della vita presente dell' huomo in par ticolase.  281. 1.  Miseria della vita presente dell' huomo in par ticolase.  281. 1.  Miseria della vita presente dell' huomo in par ticolase.  281. 1.  Miseria della vita presente dell' huomo in par ticolase.  281. 1.  Miseria della vita presente dell' huomo in par ticolase.  281. 1.  Miseria della vita presente dell' huomo in par ticolase.  281. 1.  Miseria della vita presente dell' huomo in par ticolase.  382. 2.  Miseria della vita presente dell' huomo in par ticolase.  281. 1.  Miseria della vita presente dell' huomo in par ticolase.  281. 1.  Miseria della vita presente dell |
| ciare.  Meditationi sono impedite dall'amor proprio.  364. 1.  Meditationi a proposito per eccitar l'amor divino.  211.2. ticolase.  Misericordia di Dio offerta per impetrar per dono de' peccati.  32.2  Misericordia, ultimo scampo de peccatori. 38.2  Misericordia di Dio maggior della colpa hu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 364. 1.  Meditationi a propolito per eccitar l'amor di- vino.  364. 1.  dono de' peccati .  Misericordia, ultimo scampo de peccatori. 38.2  Misericordia di Dio maggior della colpa hu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| vino. 383.1.   Misericordia di Dio maggior della colpa hu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Membra di Christo furono tutti partecipi del- [ mana . 39. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| la Paffione.  266.2. Mifericordia, qual sia la maggior di tutte l'al Membri della Chiesa devono assomigliarsi a  tre.  62.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Christo loro capo. 272.2. Misericordia di Dio verso il Genere Humano 96.1.2. Misericordia di Dio maravigliosa. 96.2. Misericordia di Dio maravigliosa. 96.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Memoriale, perche così intitolato il presente Misericordia grande di Dio verso i peccatori libro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Memoria della Passione di Christo per la matti-<br>na della Communione . \$1.1. Misericordia di Christo verso la Samaritana . 139. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Memoria della Vita, e Passione di Christo. Miscricordia di Dio verso l'Adultera, sù senzi<br>140. 1.  Miscripi dell'amor di Dia verso l'humana.  Miscripi dell'amor di Dia verso l'humana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Meraviglia dell'amor di Dio verso l'huomo. Misericordia di Dio, in che modo deve esse 1255. 2.  Meraviglia induce alla speculatione. 528.2. Misericordia verso i poveri quanto sia grata :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Meraviglie de Santi. 104.1. Dio. 305.1<br>Meraviglia confiderate da Maria gl'arrecavano   Milericordia di Dio verso i peccatori 431.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tutte l'allegrezze. 491.1. Milericordia di Dio nell'effaudir l'Orationi de<br>Meraviglie particolari, quali fossero. 492.1. i giusti. 333.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Meretrici quattro, trattarono con Christo. Mitericordia fece Christo bambino. 488.1.2. Misteri della tentatione di Christo nel deserto. Meretrici predette, come fossero battute da 233.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Meretrici predette, come follero battute da 233.2. Christo. 522.2. Misteri diversi contenuti nella Redentione Meriti di Christo, fondamento della nostra 318.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . conidenza.   Moderatione che si deve usare negl'esseries   Mezzo convenientissimo per la nostra falute.   Spirituali .   402.1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Modi d'accusar se stesso de la Communione de Mezzo tenuto da Pilato per salvar la vita a 99. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Christo. 262.1.2. Modo di orare per ottener lo spirito di medita-<br>Mezzo principale, che ci trasforma in Dio. 125.2.<br>Modo di risorger spiritualmente. 97.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Minaccie fatte da Dio a'Sacerdoti, che trala- liciano l'infegnare.  Modo di pregare il Padre Eterno.  3.2.  Modo dell'infegnar di Dio, differente da quel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

219.1. ! Natività di Christo, e suol effetti maravigliodegl'huomini. Moisè perche riservasse a se l'uticio dell'inse-Natività di Christo, impossibile a Filososi. 3.1.2. Moise, & Aronne per la contradittione dell' 488. I. 2. acque reftano esclusi dalla cerra promessa. e Natività di Christo testificata da diverse parei ciò, che fignifichi. 503. I. Moisè in virtu del digiuno ricevò la lesse. Natura corrotta, e ristaurata dalla gratia. Moisè asceso al Monte per parlar con Dio, che Natura humana, quanto sia fragile. 257.2. Natura dell'huomo degenera da se stessa per il Mostitudine delle cose create da Dio per l' peccate. 279.20 Natura corrotta dal peccato. 161.1 Monaca fece un miracolo maravigliofo. 111.2. Natura dell'amor proprio, quale. 26 I**.2.** Natura humana più bassa dell' Angelica . e feg. Monaca appartata da San Bennardo, divota 475. 2. della Croce. 111.2.132.1. Natura humana, in quanto alla materia men. Monaco per un percreo diamadò al Prelato d' nobile dell'Angelica. 75,20 Natura humana corretta, non si può applicara andar in prigione a pianger quel peccato. 30.2. alla penitenza senza Dio. 26. I. Mondo non deve esser da noi compiacciuto Necessità che noi habbiamo dell' Oratione come nostro nomico. 167. 1. 2. Mondo farto di miente . come s'intenda. . 226.1. Negatione della propria volontà. Mondo creato da Dio per l'huomo. Negligenza deve fuggire l'huomo mortificato. 446. I. Mondo non valeva per fodistar il percato. 133. W Negligenza nella mortificatione. Morte di Christo è allegrezza dell'anima Chri-Negligenza , quanto danno apporti . Nemico della virtu qual lia il maggiore ffiana. Morte de Santi, e di Christo, come pretiosa. 111. 2. Niniviti co'l digiuno placarono Iddio. 425. I. 60.3 Morte de'servi di Dio quanto selice. 15.1. Nobilità dell'huomo ricevuta da Dio. Mortificatione di volontà, necessaria alla vita Noè piantata la vigna, ubbriacato del vino di fpirituale 🛹 🐪 🕬 😭 effa, come figuri Christo. Mortificatione de propri defideri. Nome di Dio santificarsi, come s'intenda . 362. 1. Moreificatione de fentir diffrugge l'amos pro-Nome di Dio non hà bisogno delle lodi nostre prio . 367.1.2. Mortifications della propria volontà. 374. I. 336, 2, Mortificatione della propria volontà hà di-Nome di Dio santificato dagl'Angeli. verli nom i . Nome di Dio santificato da tutte le cose crea-Mortificatione dell'huomo, quai segni mostri. Nome di Dio deve esser più lodato dall'huomo. 375. 2. Movimenti interni dell'anima sono cagionati che da altra creatura. dallo Spirito fanto. Nome di Gesù è di rimedio, gl'altri di gloria. Movimenti nocivi degl' affetti disordinati. 497. 2. Nome di Gesu, quanto possente. 497.2.498.1. 115. 2. Mutationi dell'huomo peccatore. 30.1. Nomi dati da Mercurio Trimegisto al corpo. 37 1. 2. Nome diversi della mortificatione della propria volontà . 374.1 Acimento di Christo quanto povero. Nomi degl'humili. Nomi del Signore il riducono a due ordini . 221.2. Nascimento spirituale di Christo, ricerca cho 497. 2.

noi diventiamo Maria.

de'beneficj ricevati.

Opera Granata Tomo L

476. 2.

Nascita di Christo dove, e quale sosse.

Natan Profeta quanto rimproverò Davidde

Natività di Maria creata in Juogo Santo.

Obblis

Numero de peccati per confessarsene, onde

C

tragga.

32.2.33. I.

| Bblighi principali del Christiano sono tre.                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obblighi ch'habbiamo alla Passione di Christo.                                             |
| 257. 1.                                                                                    |
| Occasione del peccato si deve fuggire. 111.1.                                              |
| Occasioni di peccato, quali devono esser più                                               |
| fuggite.                                                                                   |
| Occasioni del peccato si devono fuggire per a-<br>juto della vita spirituale. 112.2.       |
| Occasioni, che servono a conseguire la pace                                                |
| del cuore.                                                                                 |
| Occupationi impediscono l'oratione. 158.1.                                                 |
| Occupationi ottime per fuggir il peccato.                                                  |
| • 118,1.2.<br>Occupationi d'alcuni nel confiderare la Passio-                              |
| ne di Christo. 243.2.                                                                      |
| Occupationi dell'amor proprio sono di impedi-                                              |
| mento per l'amor di Dio. 308.1.                                                            |
| Occupationi fou verchie impedifcono la perfet-                                             |
| tione. 380.2. Odio del peccato si deve chiedere a Dio.                                     |
| Taille                                                                                     |
| Odio contrario al Sacramento dell' Altaso.                                                 |
| A5.7.1.                                                                                    |
| Odio contro gl'appetiti disordinati. 367.2.                                                |
| Odio della propria carne, come si crei nell'a-                                             |
| nima. 368.2. Odio, che fi deve portare al peccato. 370.1.                                  |
| Odio deve l'huomo havere contro la sua carne,                                              |
| • e per qual ragions.                                                                      |
| Odio di se stesso, devesi dimandare a Dio.                                                 |
| office she fi formand name Sansifferenti Dia                                               |
| Offele, che si fanno al nome Santifilmo di Dio. 28. 1.                                     |
| Offese ricevute si perdonano con la memo-                                                  |
| ria dell'offese perdonate a noi da Dio.                                                    |
| 340.1.2.                                                                                   |
| Offerta fassi di se stesso a Dio, e quando.                                                |
| 213.2.<br>Offerta che si deve fare a Dio dopo il ringratia-                                |
| ' mento. ' \$85.1.                                                                         |
| Offerta di Maria Vergine nella sua Purificatio-                                            |
| ne. 227.2.                                                                                 |
| Oggetti presenti, quanto muovano. 25.1.                                                    |
| Oglio il Nome di Christo, e perche. 497.1. Oglio, e suoi effetti generali. 497.1.          |
| Operar bene , perche con tanta difficoltà.                                                 |
| 143. 2.                                                                                    |
| Opera di Carità, è conformità con la vita di                                               |
| Christo.                                                                                   |
| Opere di misericordia, come si trasgrediscono, equali sono i peccati contro di esse. 52.1. |
| Opere sodisfattorie sono di tre sorti. 60.2.                                               |
| Opere di Christo nel Sacramento dell'Altare.                                               |
| 76. 20.                                                                                    |
| •                                                                                          |

Opere di giustitia anteposte a quelle di gratia. Opere perpetue di Christo verso i peccatori. 103. 3. Opere del SS. Sacramento da qual sorte d'amore escano. 105.1. Opere di Dio, quanto semplici. TOS. I. Opere buone, qual fine debbano havere. 126. 1.2.: Opere fatte in questa vita, di quanto merito. Opere delli doni dello Spirito santo nell'ani-145.10 Opere della divina misericordia. 159.4 Opere di Christo furono fatte a beneficio no-Aro. 160.2. Opere fante devono accompagnare l'Oratione. . 16 t. I. Opere dell'huomo possono esser buone, e cattive . 235.1. Opere di Dio divife in due ordini. 237.I.Z. Opere dell'immo fono ajutate dal favor disi-339.I.Z. Opere fatte dæChristo per Carità, 253.I. Opere piene di meraviglia sono quelle di Dio. 331.4. والمحارف المحالا Opere di Dio, quali sieno di principal meraviglia. 331,2.332.1. Opere accette a Dio per la Carità. 348.2. Opere buone, in the modo sieno fruttuose. 390. 3. . . . ! Opere di giusticia giovano alla pace del cuore. Opere buone dell'huomo procedono da Dio. 395.2 Opere quali ci mestrino la bonce di Dio. 429.2. Opinione, in che differente dalla imaginatione. 13.24 Opinione cagiona timore. 13.2. Oratione, e suoi fimiti. 39.14 Orasione, come miglior nel fine, che nel principio. 39.14 Oratione sveglia la contritione. 62.2. Oratione mezzo per tornar a Dio. 62,2. Oratione, e sue ali. 63. 2. Oratione hà per compagna l'elemofina. 63.z. Oratione ha tre virtu. 63. 2. Oratione deve essere anteposta alla lettione, 117. 1. Oratione mezno efficace per acquillar le virtu. 148. I. Oratione, e sua efficacia. 148.1. Oratione sveglia all'amor di Dio. 149.1. Oratione ci ajuta all'acquisto della divotione, Oratione mezzo per acquistar l'allegrezza spirituale. Qran

ı

# Zavola della sofe Notabili,

| Oratione, e sui necessità, donde si cavi.           | itro Proffimo. 194.2.                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 150, 2.                                             | Oratione di S. Tomaso d'Aquino, per dimandas    |
| Oratione, e suoi attributi. 151.2.                  | tutte le virtù. 195.2.                          |
| Oratione frequentata da'Santi Padri. 151.2.         | Orațione allo Spirito santo. 196.1              |
| Oratione, come usava S. Domenico. 152121            | Ometione da dire alla Mella divotissima         |
| Orazione facciali ancora da chi è fenza peccato!    |                                                 |
| 153, 1.                                             | Orațione da dirli alla Mella, din qual fi vogli |
| Oracione, con quanco guilos fatta da San Do-        |                                                 |
| menico.                                             | Oratione vocale ajuta la mentale . 206.3        |
| Oratione con modo fatta, di quanta importan-        | Oratione mentale, e vocale in che diffimili,    |
| za sia . 154.2.                                     |                                                 |
| Oratione, di quali virtù habbia bisogno.            |                                                 |
|                                                     | Oratione è atto di religione. 206.2             |
| 354. 3.                                             | Oratione, qual cofa renda più efficace. 206.2.  |
| Oratione inutile, quale sia. 156.1.                 | Oratione di Anna perche tanto efficace          |
| Oracione, per qual cagione ricerchi necessaria-     | 206.2.                                          |
| mente la riverenza.                                 | Oratione mentale , che materia ricerchi         |
| Orationi essaudite per sede. 258.2.                 | 807, 2.                                         |
| Oratione, dove principalmente fondi la sua          | Oratione vocale non deve effere biasimata.      |
| confidenza. 158,2.                                  | 208. 2.                                         |
| Orationi quali qualità habbia ricercate nel te-     | Oratione vocale quando dannola . 208.2.         |
| framento vecchio 1611                               | Oratione mentale tre considerationi ricerca-    |
| Oratione, equali colesi deveno dimandare in         | 210. 2.                                         |
| esia. 162.1.                                        | Oracione mentale perche ricerchi materia de-    |
| Oratione dimanda alcune cose senza conditio-        | Oratione deve preceder la predicatione          |
| ne. 162.2.                                          | Oratione deve preceder la predicatione.         |
| Oratione deve ellere patiente. 163.1.               | 234. I.                                         |
| Oratione alle volte effaudita senza che noi se      | Oratione di Christo nell'Orto, che cosa c'in-   |
| n'auvediamo. 164.2.                                 | fegni. 257.2.                                   |
| Oratione nel fine più fervente, che nel princi-     | Oratione è mezzo per confeguir l'amor di Dio.   |
| pio. 164.2.                                         | 30% 2.                                          |
| Oratione,e grandezza del frutto-fuo. 165.1.         | Oracione frequente per dimandare l'amor di      |
| Oratione, quanto debba durare. 165.2.               |                                                 |
| Oratione, perche convenga grandemente al            | Orațione efficace è ajurata affai dalla fepara- |
| Christiano.                                         | Otahone emerce calificate and name relation     |
|                                                     | Oracione contro l'amor proprio ottimo rime-     |
| Oratione, come si deva fare la notte. 1 166.2.      | Minerone contro 1 amor proprio octado 11me-     |
| Oratione, quanto necessaria. 167.1.2.               | dio. 366.1.                                     |
| , I                                                 | Oratione per dimandar l'amor di Dio. 386.1.     |
| Oratione della mattina come si faccia più per-      | Oratione allomigliata all'incento. 499.2        |
| ietta. 168.1,                                       | Oratione, elue proprietà. 499.2.500.1.          |
| Oracione mentale, come fi faccia. 168.2.            | Oratione da che conditioni deve eller accom-    |
| Oratione vocale, in the modo fix utile ad ogni.     | pagnata. 525.1.                                 |
| forte di persone. 169.fl.                           | Orationo nostra-che cosa deve dimandare.        |
| Orazione vocale, quando impedischi la men-          | <b>526. 2.</b>                                  |
| tale. 169.1                                         | Oratione deve havere in sua compagnia la        |
| Orațione vocale preceda la mentale . 169.3.         | mortificatione. 526.2.                          |
| Oratione, e petitione dirette le cose che sono      | Orationea chi infruttuola. 527.1.               |
| necessarie alla nostra salute. 187.2.               | Oratione deve essere moito stimata. 527.1.      |
| Oratione divotissima da dire la mattina, e che      | Oratione quali frutti apporti . 527.1.2.        |
| cola in lei si contenga. 188.2.                     | Oratione di Christo, perche fatta in agonia.    |
| Oratione per dimandar a Dio il perdono de l         | 539. 3.                                         |
| peccati , 191.1.                                    | Oratione di Christo nell'Orto, essempio al no-  |
| Oratione per render gratie a Dio de benefici        | Aro orare. 550.2.3.                             |
| ricevuti. 192.1.                                    | Oratione deve havere sei conditioni. 550.1.     |
| Oratione, nella quale si presentano a Diotut-       | Oratione a Christo nell' Orto per dimandar      |
| te le fatiche, e meriti di Christo, per diman-      | buona morte. 551.2.                             |
| dar gratie per mezzo d'essi. 193.2.                 | Orationi in sommario da compartirsi per li      |
| Oratione a Dio, & a tutti i Santi per le cose       | giorni della fettimana. 170.2.                  |
| necellarie, tanto per noi, quanto per il no-        | Oratione in cui si contengono in breve tutti i  |
| "., mecanerie > renra het. Hot > dastito het. ifuo- | C 2 mi-                                         |
|                                                     | € = sue-                                        |

# Tavola delle rose Norabell.

| misterj della vita di Christo. 170.2.                                                  | l Padri non devono impedire i figliuoli nella via                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Oratione prima della vita di Christo. 170.2.                                           | di Dio. 511,2.                                                                       |
| Oratione seconda. 372.1.                                                               |                                                                                      |
| Oratione terza. 173-1.                                                                 |                                                                                      |
| Oratione quarta in 1, 2, 274.2.                                                        | Pane nostro è l'istesso Iddio. 339.1.2.                                              |
| Oratione quinta # 875.2. Oratione festa . 276.5.                                       | Pane di due sorti secondo due sorti di vita,                                         |
|                                                                                        | 339. 1. 2.<br>Pane quotidiano, mantenimento di quella no-                            |
| Oratione lettima. 377.2. Orationi lette, le quali appartengono al cul-                 | 1 11 mm, 1 mm                                                                        |
| to, e veneratione del Norro Signore.                                                   | Pane quotidiane, in che maniera dimandafi                                            |
| 178.3.                                                                                 | a Dio . 340.1.                                                                       |
| Orationialla B. Vergine per tutta la settima-                                          | Pane Sacramentato develi ricevere sempre spi-                                        |
| na. 198.1. insino al 204.2.                                                            | ritualmente, se non Sacramentalmente.                                                |
| Orationi, da quali cose sono accompagnate.                                             | 339. 2.                                                                              |
| 210. I.                                                                                | Pane, è la parela di Dio. 339.2.                                                     |
| Ordine d'essaminare la coscienza.                                                      | Pane quotidiano, perche s'addimandi hoggi, e                                         |
| Ordine dell'essercitio per dimandar a Dio le                                           | non dimani. 339.2.340.7.                                                             |
| gratie. 317.4.                                                                         | Pane Sacramentato, prima che si ricevi, cho                                          |
| Ordine di natura, e di gratia, somigliante.                                            | preparatione fidebba fare. 68. r.                                                    |
| 618,1.2.                                                                               | Pani conservati nel Tempio, che figurino                                             |
| Oro aflomigliato al la Carità. 499.2.<br>Otio fuggendofi, fi preferva l'huomo dal pec- | 98. 1.<br>Paragone de beneficj di Dio . 426.1.,                                      |
| care.                                                                                  | Paragone de benenci di Dio. 426.1<br>Paralello frà Dio Padre, e noi figliuoli.       |
| Otio de'Santi Padri, quanto lodato . 476.1.2.                                          | 333. 1. 2.                                                                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                  | Parenti di Christo spirituali, quali così chip-                                      |
|                                                                                        | mati da lui.                                                                         |
| <b>P</b>                                                                               | Parola di Dio, quanto frutto faccia. 4.2.                                            |
|                                                                                        | Parola di Dio, è lume dell'intelletto. 4.2.                                          |
|                                                                                        | Parola di Dio assomigliata al fuoco. 4.2.                                            |
| P Ace, e ripolo dell'anima, è dono di Dio<br>in quella vita.                           | Parola di Dio hà molte similitudini . 4.2.                                           |
| in quelta vita.                                                                        | Parola di Dio, quanta fede ricerehi. 20.2.                                           |
| Pace del cuore d'onde nasca 392.2.  Pace ferie della confidenza - 482.                 | Parola di Maria in risposta all'Angelo, quanto necessaria:                           |
| Pace figlia della confidenza. 484.2.<br>Pace interiore non s'acquifta, se non per via  | necessaria.<br>Parola di Maria, desiderata da Padri antichi.                         |
| della Garità. (1977)                                                                   | - 479. I. 2.                                                                         |
| Padre noftro è Dio, e che effetti sa in noi co-                                        | Parola di Maria, piena d'humiltà. 480.1.                                             |
| me Padre. 533.122.                                                                     | Parola di Maria, quale fosse. 480.1.                                                 |
| Padre nostro essendo Iddio, non ci può manca-                                          | Parto di Vergine, maggior miracolo, che di                                           |
| re cola alcuna. 333.2.                                                                 | flerile. 479.1.                                                                      |
| Padre nostro devesi dire, e non mio; e perche.                                         | Parto di Maria nel nono mese, ciò che spiri-                                         |
| 334. 1.                                                                                | tualmente fignifichi. 482.2,                                                         |
| Padre essendo Dio, ci dà animo d'ostener nella                                         | Pasqua, che sesta sosse apprello gl' Hebrei.                                         |
| penitenza perdono de peccati. 334.1.2.<br>Padre nostro, quanta consideratione apporti. | 540.1.2.<br>Passar per Galilea, e per Sastaria, che signisi-                         |
| 333. I.                                                                                | chi. 425.1,                                                                          |
| Padre nostro, questa parola chiamasi sapienza                                          | Passione meditata, e descritta da Christo.                                           |
| abbreviata, e perche. 333.1.                                                           | 549.1.2.                                                                             |
| Padre Iddio s'affomiglia ad uccello, che dif-                                          | Passione di Christo da noi considerata, che                                          |
| fende i suoi polli. 335.1.2.                                                           | effetti debba fare. 421.2.                                                           |
| Padre nostro è chiamato Iddio dalla Sacra                                              | Passione di Christo da quali accidenti sossea-                                       |
| Scrittura 332.1.                                                                       | cresciuta. 266.2.                                                                    |
| Padre non v'è alcuno sopra la terra: ma Dio                                            | Passioni occulte non lasciano crescere in vintu                                      |
| folo Padre in Cielo, come s' intenda.                                                  | chi si communica spesso.                                                             |
| 332.1.2.<br>Padre nostro non si poteva chiamar Dio, senza                              | Patienza fi ricerca nell'orare. 163.1, Patienza di Dio, quanto grande nell'afrettare |
| licenza di Christo. 332.2.                                                             | Patienza di Dio, quanto grande nell'aspettare il penitente. 20.1,                    |
| Padri come offendano, e pecchino contro i suoi                                         |                                                                                      |
|                                                                                        | A25. 2.                                                                              |

| Pazzie, quali sieno de gli amatori del Mondo.                                  | Peccato recidivo, quanto dannoso. 340.2                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Z.                                                                         | · Peccato tece to spirito servo della carne.                                              |
| Peccare, che cola sia. 27.1.2.                                                 | 1 505. I.                                                                                 |
| Peccati veniali, come punici nell'Inferno. 10.                                 | Peccatore assomigliato al cattivo dispensatore                                            |
| Peccati gravi per l'offesa satta a Dio. 27.2.                                  | del Vangelo.                                                                              |
| Peccati dell'huomo cassigati nella persona di                                  | Peccatore assomigliato al Riccio Marino                                                   |
| Christo: 32.1.                                                                 | Percetore demonstrate di dinamana                                                         |
| Peccati di disonestà, con quanta honestà si de-                                | Peccatore deve temere di diventar peggiore                                                |
| vono accusare. 44.1.                                                           | December                                                                                  |
| Peccati tra i maritati. 48.2.                                                  | Peccatori penitenti, e loro effetti. 40.2. Peccat finarrita, e ritrovata dal Pastore, che |
| Peccati carnali, quanto all'opere. 49.1.2.                                     |                                                                                           |
| Peccari, perche non si conoschino. 64.1.                                       | Pena de'dannati, quanto grande. 8. 1.                                                     |
| Peccati in due maniere. 64.1.                                                  | Pena de tristi, è male universale, 8.2.                                                   |
| Peccaticonteo chi si commettono. 64.2.                                         | Pena di quello Mondo paragonata alla pena                                                 |
| Peccati che si commettono contro Dio . 65.1.                                   | dell'altra vita                                                                           |
| Peccaticontro le llello. 65.2.                                                 | Pene dell'Inferno eterne.                                                                 |
| Peccati contro il Profimo. 66.1.                                               | Pene propotte da Christo per raffrenar il pec-                                            |
| Peccati di commissione. 66.1.                                                  | catore.                                                                                   |
| Peccati, quali più allontanano l'huomo da Dio.                                 | Penedell'Inferno continue, di quanto rincre-                                              |
| 62. 2  Peccati veniali non rimuovono dal Sacramento                            | icimento.                                                                                 |
| 1-414 64-1                                                                     | Pene interiori dell' anime nell' Inferno .                                                |
| Peccati veniali sodisfatti, ajutano a suggire i                                | 275. t.                                                                                   |
| mortali: 2. 110 000 100 00 10 10 10 10 10 10 10 10                             | Pene, perche convengano alla colpa: 56.2.                                                 |
| Peccati veniali, come s'intendano.                                             | Pene dell'Inferno paragonate alla sterilità d'<br>Egitto.                                 |
| Peccati, come si conoscano, e la loro gravezza.                                |                                                                                           |
| . 244. T.                                                                      | Pene della morte di Christo. 419.2.<br>Pene particolari de' dannati, quali sieno.         |
| Peccati nostri cagione de dolori di Christo.                                   | 12.2.                                                                                     |
| . 256.2.                                                                       | Pene infernali varie, manifeste sono anco a'                                              |
| Peccari dell'huomo fanno grave la Croce di                                     | Gentili. 13.1.                                                                            |
| Christo. 264.1.                                                                | Penitente, qu'al cosa prima deve ricercare per                                            |
| Peccatitutti, onde cagionati.                                                  | mutar vita. 24.1.                                                                         |
| Peccati, che ci fauno degni di perder la divina                                | Penitente deve lasciare le prattiche disoneste.                                           |
| gratia (                                                                       | 25.2.                                                                                     |
| Peccato, come si possa odiare. 31.2.                                           | Penitente di quali cofe deve ricordarsi per non                                           |
| Peccato non balta levare : ma levilianco l'oc-                                 | peccare. 22.1.2.                                                                          |
| casione. 26.1. Peccato, quanto odiato da Dio. 32.1.                            | Penitente c,ome s'intenda nella valle d'Achor                                             |
| Percato odiato da Dio per la deformità d'esso                                  | 41. I.<br>Denitenta con che ordine cuelle di garrie in                                    |
| peccato. 31,2.                                                                 | Penitente, con che ordine cresca di gratia in                                             |
| Peccato di disonellà in quanti modi si com-                                    | gratia. 41. 2. Penitente nella confessione non ha scusa di di-                            |
|                                                                                | menticanza, quando non habbia fatto l'essa-                                               |
| Peccato speciale delle parole disoneste.                                       | ta inquisitione innanzi, della coscieuza.                                                 |
| 4571.                                                                          | 46. 1.2.                                                                                  |
| Peccato mortale incerto tacciuto nella Con-                                    | Penitenti ha varj, e diversi effetti. 56. 1.                                              |
| fessione, non annulla la Consessione; e ciò che                                | Penitente, come stimolato ad affliger la sua                                              |
| si deve fare in tal caso. 46.1.                                                | propria carne. 56.1.                                                                      |
| Peccato mortale come si conosca dal veniale.                                   | Penitente, come uguale all'innocente. 532.                                                |
| 53.1.                                                                          | I, 2.                                                                                     |
| Peccato, perche detto mortale. 53.2.                                           | Penitente, che regola deve tenere per dimanda-                                            |
| Peccato mortale commune, diventa veniale.                                      | re il divino ajuto.                                                                       |
| 53.2.<br>Peccato in che confilta, e come si fugga.                             | Penitenti, prevenuti da Dio con la dolcezza                                               |
|                                                                                | fpirituale.                                                                               |
| rog. 1.<br>Peccato, e luoititeli horrendi. 110.1.                              | Penitenti, prima ricevono da Dio la dolcezza                                              |
| Peccato, Etuot Roll hollendi. Peccato non fi può fuggire fe non fi fugge l'oc- | del cuore, e poi l'amaritudine della contri-<br>tione.                                    |
| · cafione.                                                                     | Penitenti, che parole usarono. 41.2. 57.2.                                                |
| Dere Granata Tomo L                                                            | C 3 Peni-                                                                                 |
|                                                                                |                                                                                           |

| Penitenti ciò che devono havere in considera-                                             | _ pali 409. i.                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| tione. 38.1.                                                                              | Perseverare deve quello, che prega, se ben non                    |
| Penitenza apparente diceli bugia. 25.2.                                                   | è ellaudito.                                                      |
| Penitenza Sacramento in che modo ci liberi                                                | Persone, quali corrono pericolo facile di cader                   |
| da'peccati. 54.2.                                                                         | in cattivi pensieri.  Petitioni diverse fatte da penstenti a Dio, |
| Penitenza, e luoi frutti. 55.2.<br>Penitenza di Giobbe quanto grande. 56.2.               | 58.2.39.1.                                                        |
| Penitenza in asprezza notabile. 57.2.                                                     | Peritioni si fanno a Dio di tutte le cose necessa-                |
| Penitenza, quanta confidenza apporti.                                                     | rie alla salute, dopo fatta offerta di se sesse                   |
| 78. 1.                                                                                    | a Dio. 214.1.                                                     |
| Penitenza veduta in altri, quanti buoni effetti                                           | Petitioni fatte a Dio per i meriti di Christo,                    |
| produca. 59.2.                                                                            | 341.2.                                                            |
| Penitenza si descrive. 60.1.                                                              | Petitioni si fanno a Dio con humiltà. 24.1.2                      |
| Penitenza di molti Santi, più si deve ammirare,                                           | Piaceri contrarj all'amor di Dio. 308.20                          |
| che imitare.                                                                              | Piangere, per quante ragioni debba il peccato-                    |
| Penitenza particolare de peccati ci preserva da                                           | re. 29.2.                                                         |
| effi. 112.2.                                                                              | Pianto di Christo nel presepta, quanto soave,                     |
| Penitenza, via della falute. 528.1.2.                                                     | 489. 1. 2.                                                        |
| Penitenza efficace della Maddalena. 240.1.                                                | Piedi due di Dio, quali secondo San Bernardo.                     |
| Penitenze eccessive di dove nascano. 240.1. Penitenze diverse in diversi penitenti veduti | 40. 1.<br>Pietro per humiltà ritrofo non vuole,che Chri           |
| da S. Giovanni Climaco. 57,3.                                                             | fto gli lavi i piedi. 342.2.                                      |
| Pensieri delle cose terrene devono fuggirsi.                                              | Pilato da l'elettione a gli Hebrei di Christo,                    |
| 392. 1.                                                                                   | di Barabba. 263.1                                                 |
| Pensieri cattivi di quattro sorti. 441.2.                                                 | Platone, che opinione havesse circa la perset-                    |
| Pensieri cattivi nella oratione, come si discac-                                          | tione dell'huomo. 358.1.2                                         |
| ciano156.2.                                                                               | Platone come considerasse Iddio. 330.2                            |
| Perdita del Popolo Hebreo cagione de dolori                                               | Plotino mette tre proprietà in Dio . 380.1.2                      |
| di Christo.                                                                               | Poetialle volte dicono le cose loro, come Pro                     |
| Persettione della vita Christiana in che consi-                                           | feti. 13.1                                                        |
| fla. 344.1.2. Perfettione, in che paja difficoltà. 360.1.                                 | Pollutione come si deve tenere per peccaro                        |
| Perfettione di cuore verso Dio. 136.1.                                                    | Popolo d'Isdraelle, è favorito da Dio. 166.1                      |
| Perfettione dell'huomo consiste nell' unione                                              | Porta d'ogni hene, chiula a'dannati                               |
| con Dio. 235.2.                                                                           | Potere, più che il sapere, è necessario per conse                 |
| Persettione di vita del Padre San Franceico.                                              | guir la vita. 143.1                                               |
| 236.1.                                                                                    | Poveri, & infermi non hanno di che dolersi d                      |
| Persettione della vita nostra, perche consista                                            | non haver che fare, e travagliarfi per amor d                     |
| nella Carità.                                                                             | Dio. 476.1.3                                                      |
| Perfettione, con che difficoltà s' acquisti.                                              | Poveri, quali traffichi devono havere. 476.1.2                    |
| 358. 1.<br>Perfettione Christiana ricerca l'osservanza de'                                | Poveri con che fine debbono essere sonvenuti                      |
| precetti. 2.1.2.                                                                          | Povertà di Maria, qual fosse. 218.1                               |
| Perfettione della Carità possibile all'huomo.                                             | Povertà di Christo nel suo nascimento . 222.                      |
| 297.1.                                                                                    | A17, 2.                                                           |
| Pericoli dell' anima per cagion de' sensi.                                                | Povertà mondana, è ricchezza appresso Dio                         |
| 278.2.                                                                                    | 115.2.                                                            |
| Pericoli occulti ci sono levati da Dio.                                                   | Povertà volontaria, quanto lodata. 518.2.                         |
| 322. 2.                                                                                   | Povertà di Christo, quale, e quanta, 519                          |
| Perpetuità data da Dio all'huomo. 412.1.2.                                                | 2. 520. I.                                                        |
| Persecutioni, quanto presto cominciassero nel-<br>la persona di Christo. 229.2.           | Povertà Euangelica, rimedio contro l'amor                         |
| Perseveranza, terza compagna dell'Oratione.                                               | proprio, Precetti del Decalogo fi devono prima nella              |
| 526. I.                                                                                   | . Confessione confessare, ove si habbia tras-                     |
| Perseveranza non si ottiene senza la gratia di                                            | gredito.                                                          |
| Dio. 341.1.2.                                                                             | Precetto primo contiene tre virtà Teologali                       |
| Perseveranza, che cosa sia. 408.1.2.                                                      | 47. I.                                                            |
| Perseveranza necessaria in tre cose princi-                                               | Precipitoso non bisogna essere. 40,2                              |
|                                                                                           | Dra_                                                              |

1

| Predestinatione, è primagratia di tutte logra- tie. 283;1. Predicatione di Christo, quanto diligente, e fruttuosa. 518.1. Preghi alla B. Vergine innanzi la Communio- ne. 60,2. Preghiera a Dio, per essere accettato al convit- to spirituale. 101.1. Premi temporali de buoni. 17,2. Premio, e pena, bene, e male universale. 8, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cramento dell'Eucharistia. 69.1. Purità dell'intentione necessaria in tutte le co- fe. 130.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparatione necessaria per ricevere la gratia del Santissimo Sacramento.  Preparatione di chi vuole attendere alla predicatione.  Preparatione dell'huomo per communicarsi, di quanto tempo debba essere.  Preparatione dell'huomo spirituale.  Preparatione dell'huomo spirituale.  Preparatione dell'huomo spirituale.  Preparationi diverse secondo la diversità de Sacramenti.  Presenza di Dio considerata dall'huomo spirituale.  Presenza di Christo lasciataci nel Sacramento dell'Altare.  Preservatione dal male, è benesicio di Dia.  321. 1.  Preservatione è benesicio di consideratione.  321. 1.  Pretensione, e suoi peccati.  Pretensione di chi cerca l'amor di Dio.  314. 1.  Pretesta nobile Romana, che visione havesse, per la vanità de suoi capelli.  Proferia di Simeone, quanto dolorosa a Maria Vergine.  Profitto nella virtù, perche non saccia, chi si communica.  Profitto fatto nella Carità, come si conosca.  315. 1.  Profitto, che si cava dall'essercitio dell'Oratione.  212.2.  Promesse di Christo andando alsa Passione.  248. 2.  Promesse di Dio a chi vive bene.  17.12.  Promesse di Christo and and a parte suture. | principali ci vogliano per intenderlo. 418.2. Redentione, come si dica essetto dell'Incarnatione, e Resurrettione.  Regi tiranni, che si sono impatroniti dell'huomo, quali.  Regina Saba servì a hoi per essempio di sperimentare la verità della Fede.  Regina Saba ammira la Sapienza di Salomone.  331.2. Regno di Christo diverso da regni mondani.  248, 2. Regno de'Cieli è l'huomo.  337.2. Regno de'Cieli deve esse desderato dall'huomo.  337.2. Regno de'Cieli descritto.  338.1a Regole alcune d'obbligo, altre nò.  108.2. Regole generali per conoscere gl' impedimenti, dell'amor di Dio.  380.1a Reliquie de'Santi honorate per volontà di Dio.  438.1a Rendimento di gratie, come si deve fare a Dio.  nell'Oratione.  283.2a Resistenza, che deve fare l'huomo allo spirito.  maligno.  132.1a Resistenza alle tentationi sa suggire i peccati.  111.1a Resistere come si possa accettivi pensieri.  111.2a Resistere come si possa accettivi pensieri.  25.7a Ricco Epulone in quanta miseria si ritrovi.9.1a |
| Proposito di non peccare, da dove derivi. 24.2. Prudenza humana deve seguir la legge Divina. 498. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Ringratiamenti dopò la Meditatione. 213.2.                             | Sacramento dell'Eucharistia, cibe dell'anime.                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ringratiare si deve Dio dopo la Communione.                            | 67. 2.                                                                            |
| 83.1.2. Rinontia che si deve fare de diletti mondani                   | Sacramento dell'Eucharistia, con quanta di-<br>spositione si deva ricevere. 68.1. |
| dopo la Communiono. 105.2.                                             | Sacramento dell' Eucharistia vuole esser rice-                                    |
| Rinontia delle cose del Mondo, in che consista.                        | ynto con divotione. 68.1.                                                         |
| 345.1.                                                                 | Sacramento dell'Altare dato da Christo, acciò                                     |
| Rinontia della propria volontà è cosa grata a                          | ci ricordiamo di lui. 2544.                                                       |
| Dio. 374.2.                                                            | Sacramento dell'Altare maggior di tutti gl'al-                                    |
| Rimedi, che si traggono dalla Communione.                              | tri. 321.2.                                                                       |
| 100.2                                                                  | Sacramento dell'Eucharistia instituito da Chri-                                   |
| Rimedi tre per preservarsi da peccati. 119.1.                          | Ro dopo il lavar de'piedi . 546.1.                                                |
| Rimedio contro le tentationi coleriche di be-                          | Sacramento, perche ordinato. 546.1.2.<br>Sacramento dell'Euchazifia, quanto rende |
| Rimembranza'della vita passata, che effetto                            | Dio maraviglioso. 546.1.2.                                                        |
| faccia per la conversione.                                             | Sacramento dell'Altare fignificato nella Man-                                     |
| Rimorlo di coscienza, quanto deve eller grav-                          | na. 546.2.                                                                        |
| de. 21.1.2.                                                            | Sacramento dell'Eucharistia, che cosa sia. 546. 2;                                |
| Rispettidiversi che ci essortano alla virtù.18.14                      | Sacramento dell' Eucharistia, quanto benescio                                     |
| Rispetti mondani ci fanno astenere da'Sacra-                           | apporti. 547J.                                                                    |
| menti. 87.2.                                                           | Sacramento dell'Eucharistia sa l'huomo Divi-                                      |
| Ritornaral peccato dopo la confessione è di-                           | no. \$47.47.                                                                      |
| foregio grande.  Rivelatione fatta dall'Angelo a Gioleffo. 221.1.      | Sacramento dell' Eucharistia, sopra ogn'altra;<br>operatione di Dio. 547.1.2.     |
| Rivelationi d'un dannato ad un Santo. 12.2.                            | operatione di Dio. 547.1.2.<br>Sacrific in dila vecchia legge come si facevano 1  |
| Rivelationi publicate , sono tentationi del de-                        | 465.1.2.                                                                          |
| monio . 121.1.2.                                                       | Salvatore, è il nome di Gesu. 495. 25                                             |
| Riverenza che si portava all'Arca, che cosa si-                        | Salvatore, è salute desiderata dagl'antichi Pa-                                   |
| gnifichi. 74-1-                                                        | dri. 495.2                                                                        |
| Riverenza, & humiltà nel Communicarii. 82.1.                           | Salvatori, di quanti furono, niun maggior di                                      |
| Riverenza, che si deve fare a Christo. 124.2-                          | Christo.                                                                          |
| Riverenza, che si deve sare a Dio nel princi-                          | Salute apportata da Gesú, e dicorpo, e di ani-                                    |
| piodell'Oratione. 22222. Robba si deverestituire dal penitente, mala-  | ma. 48642. Salute da Christo apportata, non è corporale,                          |
| mente tolta, od' acquifata. 25. 3.                                     | ma spirituale. 495.2.                                                             |
| Rubbare în quanti modi s'intenda . 50.1.                               | Salute apportata da Christo, quanto si deve de-                                   |
|                                                                        | fiderare.                                                                         |
| <b>S</b>                                                               | Salute di Gesu, apporta tre benefici. 496.2.                                      |
|                                                                        | Saluto di Maria ad Elisabetta. 219,2.                                             |
| Acerdote che confacra per guadagno. 71.1.                              | Sangue sparso da Christo, è sodisfattione di                                      |
| Sacerdote che celebra mosso dall'amor di                               | tutti i nostri peccati. 340.2.                                                    |
| Dio, che fine. 7.1.2.<br>Sacerdoti, quale ufficio fianno da fare. 3.1. | Sangue di Christo, sparso per darci la beatitu-<br>dine eterna.                   |
| Sacerdeti, che obbligo habbiano rispetto al                            | Sansone figura di Christo. 552.2.                                                 |
| Communicarsi 94.1.2.                                                   | Santi per qual cagione fossero continenti.                                        |
| Sacerdoti audaci nel celebrare. 77.2.                                  | 235. 2.                                                                           |
| Sacramenti della legge di gratia fanno i pecca-                        | Santi alle loro morti solevano dire sentenze                                      |
| tori di attriti contriti . 24.1.2.                                     | degne di confiderationi a' fuoi astanti , e per-                                  |
| Sacramenti come sono utili, e dannosi. 67.2.                           | che. 539:2.                                                                       |
| Sacramenti, acciò si frequentino, che ragion                           | Samaritana, di che cola fosse interrogata di                                      |
| e'apporti . \$7.1. Sacramenti , in che modo prefervino da pecca-       | Christo, 522.1.                                                                   |
| ti 119.2.                                                              | Sapienza, e sue prerogative. 17.1.<br>Sapienza, e carità sono una medesima cosa.  |
| Sacramenti sono benefici di Dio. 321.1.2.                              | 310. 2.                                                                           |
| Sacramenti diversi, ordinati per diverse neces-                        | Sapienza delle cose eterne, s'impara dalla vita,                                  |
| sità dell'huomo. 422.1'.                                               | e morte di Christo. 470.1.                                                        |
| Sacramento della penitenza al principio della                          | Satiera delle cose spirituali, che nasce dal gu-                                  |
| Conversione 424,2.                                                     | Ro . 294, 1,2.                                                                    |
|                                                                        | Parm.                                                                             |

| Scandalo si deve levare y ancorche non vi si i                   | Similitudini usate da Dio nel perdonar a pec-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| peccaro . 25.2.                                                  | CATORIA .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Scandalo, come fidia nel peccare. 43.1.                          | SITO CELLE COLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Scandalo prendefi dal cattivo essempio. 43,3,                    | Soccorio, che porge Iddio a chi è tormentati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Scherni fatti a Christo la notte della sua Pal-                  | peramoriuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fione. 260.1.                                                    | Sodistattione, terza parte della penicenza (4/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Scienza per render pertetto un Christiano,                       | Socistattione, quanto lia giusta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| quanto necellaria.                                               | Soggettione di cuore a Dio per cassica. 129/1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Scienza della legge è come ruota d'un Horolo-                    | Solitaria vita, quali sorti di persone ricerefi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| .gio. 3,2.1                                                      | 466. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Scienza della legge si perde anco per Divino                     | Solitari, Padri negl'Eremi, ciò che facciano,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| castigo.                                                         | 476. 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Scienza sacra si chiama parte, e perche. 5.2.                    | Solitudine preserva da peccati. 118.2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Scolastica santa, quanta forza hebbe nelle sue                   | Solituding esteriore eccita l'interiore. 39219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| oracioni 434.2.                                                  | Solitudine, efrutti suoi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Scrittori attendono a lodare quelli, che più gli                 | Salomone prima buono, e poi cattivo. 3017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| aggradano.                                                       | Sonto dell'huomo mortificato. (133.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Serupoli scacciati conservano la pace dello spi-                 | Sordo, e cieco spirituale, equal sia. 1318.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rito . 134.1.2.                                                  | Spavento di Maria udendo di dover fuggir in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Scrupulofi, che motivo hanno di confidenza.                      | Egitto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 524. I.                                                          | Speranza d'uscir di pene, mitiga la pena. 9.1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Scusa non v'è alcuna che vaglia, per non esse-                   | Speranza del premioci deve muovere a far be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| guire la virtù. 18.2.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Scule invalide, per non frequentar i Sacramen-                   | Speranza virtù, quale debba essere in noi. 127. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| til 7 Cat.                                                       | Speranza non è sicura senza l'ubbidienza. 186.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Scule per altenersi dall' Eucharifia, invalide.                  | Spirito lanto in un'illello tempo confola la vo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . 76-3- 3 . 12 m n 11 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Scolari possono contentarsi di communicarsi                      | Spola di Dio, qual'anima fi chiami degnamen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| una volta alla settimana 94.2.                                   | te. 374.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Segni di vero amore, tutti nel Sacramento dell'                  | Stato de Beati, quanto deve essere desiderato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Altare. 253.1.                                                   | 15.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Segni del giorno del Giudico universale. 273. 1.                 | Stato de buoni, e cattivi, quanto differenti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Segni particolari di essere in gratia di Dio .                   | 18. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 426.1.                                                           | Scato di carità, superiore a tutti. 327.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Segno espresso, quale sia di trovar Iddio, 3 13:1.               | la . 1 11d 1 - 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sensi particolarmente tormentati nell'altra vi-                  | Stato dell'huomo dopo il peccato.  404/2,  Stella apparia al nascimento di Christo, che co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ta eperche . \$.3.2.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sensualità apporta seco tre cose. 528.2.                         | la lignificalie.  Scelle che cadono dal Ciclo, fono i giufti dive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Separatione delle cose transitorie. 139.2.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Serva di Dio deve sempre leggere, & orare.                       | Sterilità dell'Egitto, proceduta dall'abbon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                  | danza, assomigliata alle pene dell'Inferno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 343.2. 344.1.<br>Servire fi deve più a Christo, che al Mondo, e  | 11, 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| perche. 88.1.                                                    | Column Co Andianan Liferna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Servo di Dio, in che maniera si deve occupare.                   | Stimar le Hello non bilogna. Strada de cattivi, quali difficoltà patifea. 17. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                  | Studio principale del servo di Dio. 382. z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 385. 1.<br>Servo di Dio dodeci cole deve fare principal-         | Suddiei a farri come neccono conere i la con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mente. 139.1.2.                                                  | Sudditi, e servi come peccano contro i loro Si<br>gnori, e Padroni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sete della salute nostra, espressa da Christo                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nella Samaritana. 238.1.2.                                       | Superbia che cola sia.<br>Superbia, e quai peccati da essa derivano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sete di Christo ricevè l'aceto, e'l fiele. 266.1.2.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Silentio virtu , e come si deve fare per acqui-                  | 51, 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                  | Superbia dell'huomo quanto grande. 495.2<br>Superbia, è tentatione sottilissima. 445.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| silentio di Christo, che cosa c'insegni. 233.1.                  | Superbia, e tentatione lottililima. 545.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | Sulanna lententiata alla morte, confidoffi nella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | fua innocenza. 484.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Simeone, quanta allegrezza sentisse nel veder<br>Christo. 228.2. | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Simeone, quanta allegrezza provasse nel rice-                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ver Christo nelle sue braccia. 504, 1,2,                         | A second of the |

|    | _ |
|----|---|
| п  | • |
| ٠, |   |

| Abita elemosinaria morta, sutte le donne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mostrorno a S. Pietro le vesti da lei in ele-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| molinaricevute. 15.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tabita per la lua elemofina risuscitata a preghi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ji e minut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tacara un nacessa manuale men melicia nella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tacere un peccato, mortale per malitia nella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contessione, à per vergogna, à per altro in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| teresse, fa la Confessione nulla. 46.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Talete ripreso da una donna. 466.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tecuè che dimando perdono, per Absalon a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Davidde, significa Christo. 332.1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tenebre dell'Inferno di quance forti, e perche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| interiori. & esteriori. \$.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tenebre dell' Egitto figura delle tenebre dell'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inferno. 8.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tentatione di fede, è la prima di tutto l'altre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tentatione de gliscrupoli. 120.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tentatione di scandalo. 120.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tentatione del demonio, è il desiderio disor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| divato. 121.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tentatione del demonio, è publicar le rivela-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tioni . 121. 1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tentatione del demonio, è l'inquietudine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 127. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tentatione più commune de'Novizj. 122.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tentationi più pericolose, quali sono. 122.1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Toutatione di Christo nel deserto, e suoi miste-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |
| Tentationi del diavolo di che sorte sieno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 120, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "Mantation: manauali acula il marmattina da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tentationi, perquali cause si permettino da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dio nell'huomo. 341.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dio nell'huomo. 341.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dio nell'huomo.  Tentationi non si superano, senza la grazia di Dio.  341. 1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dio nell'huomo.  Tentationi non si superano, senza la grazia di Dio.  341. 1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dio nell'huomo.  Tentationi non si superano, senza ia grazia di Dio.  Temere iddio si deve per acto di giustitia, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dio nell'huomo.  Tentationi non si superano, senza la grazia di Dio.  Temere iddio si deve per atto di giustitia, in questa, e nell'altra vita.  181. 1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dio nell'huomo.  Tentationi non si superano, senza la grazia di Dio.  Temere iddio si deve per atto di giustitia, in questa, e nell'altra vita.  Temere iddeve l'universal Giudicio.  181.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dio nell'huomo.  Tentationi non si superano, senza la gratia di Dio.  Temere Iddio si deve per atto di giustitia, in questa, e nell'altra vita.  Temere si deve l'universal Giudicio. 181.2. Temono Dio tutte le creature della terra, del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dio nell'huomo.  Teptationi non si superano, senza la grazia di Dio.  Temere Iddio si deve per atto di giustitia, in questa, e nell'altra vita.  Temere si deve l'universal Giudicio. 181.2.  Temono Dio tutte le creature della terra, del Cielo, e dell'abisso. 181.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dio nell'huomo.  Teptationi non si superano, senza la grazia di Dio.  Temere Iddio si deve per atto di giustitia, in questa, e nell'altra vita 181. 1.2.  Temere si deve l'universal Giudicio. 181.2.  Temono Dio tutte le creature della terra, del Cielo, e dell'abisso. 181.2.  Tepi deputati per gli esserzi spirituali, 387.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dio nell'huomo.  Teptationi non si superano, senza la grazia di Dio.  Temere Iddio si deve per atto di giustitia, in questa, e nell'altra vita.  Temere si deve l'universal Giudicio.  Temono Dio tutte le creature della terra, del Cielo, e dell'abisso.  Tenji deputati per gli esserzi spirituali. 387.1.  Tempo, della Communione, in che si deve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dio nell'huomo.  Teptationi non si superano, senza la grazia di Dio.  Temere Iddio si deve per atto di giustitia, in questa, e nell'altra vita.  Temere si deve l'universal Giudicio. 181.2. Temere si deve l'universal Giudicio. 181.2. Temono Dio tutte le creature della terra, del Cielo, e dell'abisso. 181.2. Tepi deputati per gli esserzi spirituali, 387.1. Tempo della Communione, in che si deve spendere.  83.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dio nell'huomo.  Teptationi non si superano, senza la graria di Dio.  Temere Iddio si deve per atto di giustitia, in questa, e nell'altra vita.  Temere si deve l'universal Giudicio. 181.2. Temere si deve l'universal Giudicio. 181.2. Temono Dio tutte le creature della terra, del Cielo, e dell'abisso. 181.2. Tepi deputati per gli esserzi spirituali. 387.1. Tempo della Communione, in che si deve spendere.  83.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dio nell'huomo.  Teptationi non si superano, senza la grazia di Dio.  Temere Iddio si deve per atto di giustitia, in questa, e nell'altra vita.  Temere si deve l'universal Giudicio.  Temono Dio tutte le creature della terra, del Cielo, e dell'abisso.  Tempo della Communione, in che si deve spendere.  Tempo della Communione, in che si deve spendere.  Tempo de deputarsi dal Christiano all'Oratione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dio nell'huomo.  Teptationi non si superano, senza la grazia di Dio.  Temere Iddio si deve per atto di giustitia, in questa, e nell'altra vita.  Temere si deve l'universal Giudicio.  Temono Dio tutte le creature della terra, del Cielo, e dell'abisso.  Tempo della Communione, in che si deve spendere.  Tempo della Communione, in che si deve spendere.  Tempo de deputarsi dal Christiano all'Oratione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dionell'huomo.  Teptationi non si superano, senza la grazia di Dio.  Temere Iddio si deve per atto di giustitia, in questa, e nell'altra vita.  Temere si deve l'universal Giudicio. 181.2.  Temono Dio tutte le creature della terra, del Cielo, e dell'abisso. 181.2.  Tempo della Communione, in che si deve spendere.  Tempo da deputarsi dal Christiano, all'Oratione.  Tempo della nascita di Christo, quanto giorioso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dionell'huomo.  Teptationi non si superano, senza la grazia di Dio.  Temere Iddio si deve per atto di giustitia, in questa, e nell'altra vita.  Temere si deve l'universal Giudicio. 181.2.  Temono Dio tutte le creature della terra, del Cielo, e dell'abisso. 181.2.  Tempo della Communione, in che si deve spendere.  Tempo da deputarsi dal Christiano, all'Oratione.  Tempo della nascita di Christo, quanto giorioso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dio nell'huomo.  Teptationi non si superano, senza la grazia di Dio.  Temere Iddio si deve per atto di giustitia, in questa, e nell'altra vita.  Temere Reve l'universal Giudicio. 181.2.  Temono Dio tutte le creature della terra, del Cielo, e dell'abisso.  Tempo della Communione, in che si deve spendere.  Tempo della Communione, in che si deve spendere.  Tempo da deputarsi dal Christiano all'Oratione.  Tempo della nascita di Christo, quanto gloriofo.  487.2.  Tepidezza negli esserzio spirituali, dannosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dionell'huomo. Teptationi non si superano, senza la graria di Dio. Temere Iddio si deve per atto di giustitia, in questa, e nell'altra vita.  Temere si deve l'universal Giudicio. 181.2. Temono Dio tutte le creature della terra, del Cielo, e dell'abisso. 181.2. Tempo della Communione, in che si deve spendere. 83.1. Tempo da deputarsi dal Christiano all'Oratione. Tempo della nascita di Christo, quantoglorioso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dionell'huomo. Teptationi non si superano, senza la grazia di Dio. Temere Iddio si deve per atto di giustitia, in questa, e nell'altra vita. Temere si deve l'universal Giudicio. 181.2. Temono Dio tutte le creature della terra, del Cielo, e dell'abisso. 181.2. Tempo della Communione, in che si deve spendere. 83.1. Tempo da deputarsi dal Christiano all'Oratione. Tempo della nascita di Christo, quanto gloriofo. Tempo della nascita di Christo, quanto gloriofo. Tepidezza negli essercizi, spirituali, dannosa. 141. 1. Terra ha similitudine con la carne. 144.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dionell'huomo. Teptationi non si superano, senza la grazia di Dio. Temere Iddio si deve per atto di giustitia, in questa, e nell'altra vita. Temere si deve l'universal Giudicio. 181.2. Temono Dio tutte le creature della terra, del Cielo, e dell'abisso. 181.2. Tempo della Communione, in che si deve spendere. 83.1. Tempo della Communione, in che si deve spendere. 83.1. Tempo della nascita di Christiano all'Oratione. Tempo della nascita di Christo, quanto gloriofo. Tepidezza negli essercizi, spirituali, dannosa. 141.1. Terra ha similitudine con la carne. 144.2. Testa mento lasciato da Christo a sociali. 252.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dionell'huomo. Teptationi non si superano, senza la grazia di Dio. Temere Iddio si deve per atto di giustitia, in questa, e nell'altra vita. Temere si deve l'universal Giudicio. 181.2. Temono Dio tutte le creature della terra, del Cielo, e dell'abisso. 181.2. Tempo della Lommunione, in che si deve spendere. 83.1. Tempo da deputarsi dal Christiano all'Oratione. 167.1. Tempo della nascita di Christo, quanto glorioso. 148.2. Tepidezza negli essercizi, spirituali, dannosa. 141.1. Terra ha similicudine con la carne. 144.2. Testamento lasciato da Christo a socia. 252.1. Testamento di Christo, e che cosa lascia. 540.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dio nell'huomo.  Teptationi non si superano, senza la grazia di Dio.  Temere Iddio si deve per atto di giustitia, in questa, e nell'altra vita 181. 1.2.  Temere se deve l'universal Giudicio. 181.2.  Temono Dio tutte le creature della terra, del Cielo, e dell'abisso. 181.2.  Tepi deputati per gli essercizi spirituali, 387.1.  Tempo della Communione, in che si deve spendere. 83.1.  Tempo da deputarsi dal Christiano, all'Oratione. 167.1.  Tempo della nascita di Christo, quanto glorio fo. 487.2.  Tepi deputati per gli essercizi spirituali, dannosa. 141.1.  Terra ha similicudine con la carne. 144.2.  Testamento lasciato da Christo a'svoi. 252.1.  Testamento di Christo, e che cosa lascia. 540.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dio nell'huomo.  Teptationi non si superano, senza la graria di Dio.  Temere Iddio si deve per atto di giustitia, in questa, e nell'altra vita.  Temere Redeve l'universal Giudicio. 181.2.  Temere Redeve l'universal Giudicio. 181.2.  Temono Dio tutte le creature della terra, del Cielo, e dell'abisso. 181.2.  Tepi deputati per gli essercizi spirituali, 387.1.  Tempo della Communione, in che si deve spendere. 83.1.  Tempo da deputarsi dal Christiano all'Oratione. 167.1.  Tempo della nascita di Christo, quanto glorio 487.2.  Tepi deputati per gli essercizi spirituali, dannosa. 141.1.  Terra ha similicudine con la carne. 144.2.  Testamento dasciato da Christo a'suoi. 252.1.  Testamento di Christo, e che cosa lascia. 540.  1. 2.  Testimonio degl' Angeli nell' Ascensione di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dio nell'huomo.  Teptationi non si superano, senza la graria di Dio.  Temere Iddio si deve per atto di giustitia, in questa, e nell'altra vita.  Temere Redeve l'universal Giudicio. 181.2.  Temere Redeve l'universal Giudicio. 181.2.  Temono Dio tutte le creature della terra, del Cielo, e dell'abisso. 181.2.  Tepi deputati per gli esfercizi spirituali, 387.1.  Tempo della Communione, in che si deve spendere.  Tempo da deputarsi dal Christiano all'Oratione.  Tempo della nascita di Christo, quanto glorione.  Tepi dezza negli essercizi spirituali, dannosa.  141.1.  Terra ha similitudine con la carne. 144.2.  Testamento lasciato da Christo a suo. 252.1.  Testamento di Christo, e che cosa lascia. 540.  1. 2.  Testimonio degl' Angeli nell' Ascensione di Christo a Gielo. 273.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dionell'huomo. Teptationi non si superano, senza la grazia di Dio. Temere Iddio si deve per atto di giustitia, in questa, e nell'altra vita. Temere si deve l'universal Giudicio. 181.2. Temono Dio tutte le creature della terra, del Cielo, e dell'abisso. 181.2. Tepi deputati per gli esfercizi spirituali, 387.1. Tempo della Communione, in che si deve spendere. 83.1. Tempo da deputarsi dal Christiano all'Oratione. 167.1. Tempo della nascita di Christo, quanto glorio-fo Tempo della nascita di Christo, quanto glorio-fo Tepi dezza negli essercizi spirituali, dannosa. 141.1. Terra ha similitudine con la carne. 144.2. Testamento lasciato da Christo a suo. 152.1. Testamento di Christo, e che cosa lascia. 540. 1.2. Testimonio degl' Angeli, nell' Ascensione di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ı   | Timore, quanto è più grande nel penitent   | e,tan=    |
|-----|--------------------------------------------|-----------|
| ł   | to più infiamma ad amare.                  | 40.1.     |
| ì   | Timore di morte ne penitenti.              | 58.2.     |
| ŀ   | Timore, perche si ricerchi in chi si commu | inica .   |
| I   | 73.2.                                      |           |
| ŀ   | Timore da che proceda, apprello quei c     | he ri-    |
| l   | cevono il Santissimo Sacramento.           | 98.1.     |
| ŧ   | Timore di Diosi deve havere, e non delle   | e gen-    |
| l   |                                            | 181.14    |
| ŀ   | Timore di Giobbe                           | 181.2.    |
| Ī   | Timor di Geremîa.                          | 181.2.    |
| ŀ   | Timor di Dio è compagno dell'humiltà.      |           |
| l   | Timor quale si deve havere nel ricevere i  | l pane    |
| ŀ   | quotidiano                                 | 9.1.2.    |
| ۱   | Timore, che assicura la virtù dell' hun    | niltà 👡   |
| ł   | 396.2                                      | •         |
| ۱   | Tormenti dell'Inferno, quali, e come fond  | infe-     |
| ۱   | gnati dalla Sacra Scrittura'.              | 8 . Y.    |
| ۱   | Tormenti del Mondo alla fine terminano     | ), e [[   |
| I   |                                            | 0.1.2.    |
| í   | Tormenti nuovi che si danno a Christo 🛶    |           |
| l   | Tormenti della Croce maggiori di tutti     | i, tor~   |
| l   |                                            | 266.1.    |
| ١   | Trasfigurationedell'animenell'Oratione.    |           |
| ſ   | Trasfigurato Christo orando 💃 che signifi  | ichi in   |
| ı   |                                            | (3.1L2.   |
| ١   | Trasformatione dell'huomo in Dio,, qua     | ile lia 👡 |
| ١   | 355.1.                                     | • •       |
| ١   | Trattenersi in un pensiero cattivo, qua    |           |
| ı   |                                            | .45.1.    |
| į   | Travagli, perche si devono desiderare.     | 16.1.2    |
| Į   | Travagli della Vergine per la turbation    |           |
| ١   |                                            | 220.1     |
| ı   | Travagli del viaggio nel fuggire Chri      |           |
|     |                                            | 29,1.20   |
|     | Travagli dell'amor proprio, impedifcono    |           |
| ı   | _lo di Dio .                               | 30811     |
| I   | Travagli fatti foavi dalla carità          | 4.1.2.    |
|     | Travagli delle creature per servigio del   |           |
|     |                                            | 416.1.    |
|     |                                            | 419.1.    |
|     | Travagli lodati .                          | 505.2.    |
|     |                                            | 520.2.    |
|     | Travagli di Christo per ingagliardir noi,  |           |
|     | Tribolationia profitto dell'huomo.         | 512.2.    |
|     |                                            | 40.1.     |
| į   | Tribolationi servono di Purgatorio in      | -         |
| -   | vita.                                      | 513.2.    |
|     | Trionfo di Christo ascendente in Cielo.    | 271.2.    |
| -   | Turbasi il peccatore, per ricever maggio   |           |
|     | fettione.                                  | 40.1.     |
| -   | Turbatione dell'anima, come s'acquieti.    | 40.3.     |
| 1   | <b>v</b> .                                 |           |
| - 1 | L, <b>L/</b> ,                             |           |

V Anagloria, e come in lei si pecchi. 511. Ubhidienza virtù dell'huomo verso Dio., 373-4. Ubbi-

| Ythidian mineral de Christe                                                                        | Trival management and the control of |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ubbidienza imparati da Christo. 512.1.                                                             | Virtu necessarie a chi s'accosta alla Commu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uccelli offerti da Maria Vergine nella sua pu-                                                     | nione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rificatione. 228.1.<br>Udire leparole degl'huomini (pirituali, quan-                               | Virtu Christiane, e qual sia la maggiore di tut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                    | Vises & effect de sense al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vedova in che si deve essercitare. 505.2.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Venuta di Christo nell'anima, di quanto frutto                                                     | Virtù dell'huomo spiritualmente verso il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fiz. 102.1.2.                                                                                      | Profilmo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Venuta dell'Angelo alla B. Vergine. 217. 2.                                                        | Virtù rendesi dissicile per la mutabilità dell'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Venute di Christo al Mondo quante, e perche.                                                       | huomo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 237. 2.                                                                                            | Virtù attiva, e contemplativa congiunte. 403.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vergini entrorno in Cielo, con doppio trionfo.                                                     | Virth dille S. Reynards non carried to 404. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15.1.2.                                                                                            | Virtù, dille S.Bernardo, non s'acquillano fe non<br>da Christo Signore delle virtù . 469. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verginità a Dio promessa, quanto deve essere                                                       | da Christo Signore delle virtù . 469.24.<br>Virtù quali s'imparino nel Presepio di Christo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| immacolata 476.1.2.                                                                                | 489. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verginità congionte, lodate dal Pa-                                                                | Virtu in Christo quanto furono eccellenti. 5.19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| dre S. Bernardo . 477.2.                                                                           | 2.520, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verginità deve essere congionta all'humiltà,&                                                      | Visione di Dio fa beati gli spiriti del Cielo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| alla carità.                                                                                       | 442. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vergini, & Angeli in che simili, & in che diffe-                                                   | Vita del Christiano, è vita sopranaturale. 1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| renti. 478.1.2.                                                                                    | Vita beata, come si consideri, e mediti. 14.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verginità, e parto di Maria, rivelata a Giosep-                                                    | Vita presente, chiamata inverno, e primavera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| pe. 483.r.                                                                                         | lairie vita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| pe. 483.1.<br>Vergogna levata, è fatta ogni îtrada al peccato.                                     | Vita attiva, e contemplativa unite insieme ci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25. 2.                                                                                             | ajutano. 154.1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verme di coscienza ne dannati sempre rode.                                                         | Vita felice, & infelice paragonata. 327.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11.1.                                                                                              | Vita di due sorti, che ricerca due sorti di pane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Veste di porpora, posta adosso a Christo per                                                       | 339.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [cherno 262.1.]                                                                                    | Vita perfetta, che cosa sia. 345.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Veste che si leva Christoper lavar i piedi a' Di-                                                  | Vita attiva, e contemplativa congiunte. 403.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| fcepoli, che signisichi. 341.2.                                                                    | Vita contemplativa, e sue proprietà. 466.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ufficio dell' humiltà. 128.1.                                                                      | Vita, e morte di Christo considerata, primo es-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vie d'andar al Cielo principali, sono due. 328.1.                                                  | dercitio della vita spirituale. 469.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vigilanza devesi usare nel guardarsi dalle pas-                                                    | Vita di Christo, e sua morte considerata, inse-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fioni . 376.2.                                                                                     | gna la Sapienza delle cole eterne. 470.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vigilanza di cuore necessaria all'huomo spiri-                                                     | Vica, e morre di Christo, per la sua varietà, satia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tuale.<br>Vigna dopo d'esser coltivata, se rende spine per                                         | il contemplante. 270.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vigna dopo d eller contivata, le rende ipine per                                                   | Vita, Paffione, e morte di Christo contemplata,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| frutti, è maledetta.<br>Virgilio confessò la varietà delle pene dell' In-                          | infiamma gl'effetti della Divotione. 470.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                    | Vita di Christo c'invita a considerare gl'essem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ferno.<br>Virtù principali della legge Vangelica.236.1.2.                                          | pi de linti, e fante. 470.2.<br>Vita, e morte di Christo con che ordine si deve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Virtu principali della legge valigenta, 230. 1.2.<br>Virtu, che risplendono in Christo Crocefisto. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 269. 2.<br>Virtù de'lanti non deve eller milurata da gli                                           | Vizi della Città di Sodoma.<br>Unione della virtù , necessaria alla persettione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| huomini perfetti. 298.2.                                                                           | Christiana. 135.1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Virtu tutte sono nella carità. 348.1.2.                                                            | Unione delle virtu, con qual mezzo si possa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Virtu impedite dall'amor proprio. 364.2.                                                           | confeguire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Virtu, che è data all'anime dallo Spirito santo.                                                   | Unione dell'amor di Dio, come s'ottenga. 310.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 390, 1.                                                                                            | Vocatione, è beneficio Divino. 319.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Virtù necessarie per conseguir la carità . 403.1.                                                  | Vocatione, è beneficio accompagnato da mol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Virtù, in che differenti. 403.1.                                                                   | ti. 319.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Virtù non è conosciuta, se non in Cielo. 15.2.                                                     | Vocatione, beneficio da essere molto conside-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16. 1.                                                                                             | rato. 320.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Virtù hà le radici amare,ma l'ombra,& il frut-                                                     | Volontà cattiva, con qual mezzo si possi far                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| to dolce. 16.1.                                                                                    | buona . 26.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Virtù infuse, e doni dello Spirito santo per-                                                      | Volontà buona ci serve a meritare, & impetra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| donsi per il peccato. 29.1.                                                                        | re da Dio . 156.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                    | Vo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Volontà dell'huomo deve conformarsi con | Uscita frettolosa suori d'Egitto delli figliuosi quella di Dio. 290.1. Volontà propria impedifce l'amor di Dio. Volontà perfetta, è di amare le cose perfette, & agcellenzi. Volontà di Dio da farsi da noi, quale sia, si de-'scrive per le virtù da S.Cipriano. 338.2. Volontà dell'huomo, è fare la volontà sola di Dio. 338.2. Volontà di patire, e morire per conformarsi alla Divina volontà, quanto meriti. 338.2. Volontà di corrispondenza in Gielo, & in terra, come s'intende. 338. 2. Voti, ch'essame ricerchino nella Confessione.

48. 16

1.11

, . . .

d'Isdraelle, che cosa spiritualmente signisichi. 482. 2. Uso dell'intelletto, necessario per quello della volontà. Utile proprio deve prevalere nel pensare alse pene infernali. Utilità che si riceve da'Sacramenti. 84.2. Utilità del Sacramento dell'Eucharistia, come fi conofca :

Elo di Dio verso quelli, che vivono in L gratia sua.

### Il Fine della Tavola delle cose Notabili.



# TAVOLA

# SACRA SCRITTURA

# Che si contengono in questo Primo Tomo:

- Il primo numero significa la pagina, ed il secondo

### Ex Gesefi.

Ap.1.v.3. Fiat lux. pag.220. col.1. pag.530. Cap. 2. v.7. In quocumque die comòderis ex eo, morte morieris. Cap. 3. v. z. Cur præcepit vobis Deus, ut non comederetis ex omni ligno Paradis? v.19. Pulvis es, & in pulverem reverteris. 261.2.584.2. v. 22. Ecce Adam qual unus ex nobis factus est, sciens bonum & malum. Cap. 15. v.1. Noli timere Abram, ego protector tuus sum, & merces tua magna ni-Cap. 17. v. 14. Masculus, cujus præputii, caro circumcisa non fuerit, delebitur anima illa de populo suo. Cap. 18. v. 27. Loquar ad Dominum meum, cum fim pulvis & cinis. 179.2. Cap. 29. v. 18. Serviam tibi pro Rachel septem 299.2. Cap.45.v.24. Ne irascamini in via. 252.1. Cap.49. v.18. Salutare tuum expectabo Domi-479.2,496,1,568.1.

#### Ex Exodo.

Cap.3.v.4. Ego fum qui fum.

v. 15. Deus Abraham, Deus Isac, Deus Jacob: hoc nomen mihi est, & hoc memoriale meum in generatione; & generationem.

437. 2.

Cap. 8.v. 19. Digitus Dei est hic.

315.2.

Cap. 15.v.1. Cantemus Domino: gloriosè enim magnificatus est, equum & ascensorem dejecit in mare.

573.2.

Cap. 19. v. 4. Vos ipli vidistis, quæ secerim Ægytiis, quomodo portaverim vos super alag Aquilarum, & assumpserim mihi. Si ergo audieritis vocem meam, &c. 165. 2.

Cap. 20. v.5. Ego sum Dominus Deus tuus fortis, zelotes, faciens misericordiam in millia his qui diligunt me. 438. 2. Cap. 28. v. 30. Doctrina & veritas, 3. 1., 161,

2.

Cap. 33. v. 19. Ego oftendam omne bonum tibi.

Cap. 34. v. 6. Misericors & clemens, patiens & multæ miserationis, ac verax: qui aufers iniquitatem & scelera, atque peccata; nullusque apud te per se innocenses.

159. 1.

#### Ex Levitice.

Cap.19.v.2. Sancti effore, quoniam ego fanctus fum. 123.2.356.1.358.1. Cap.25. v. 22. Donec nova nafcantus, edetis vetera. 541.1.

### Ex Deuteronomie.

Cap. 4. v. 7. Non est alia natio tam grandis, que habeat deos appropinquantes sibi, sicut Deus noster adest cunctis obsecrationibus nostris.

v. 24. Deus ignis consumens est, v. 29. Cùm quessieris Dominum Deum tuum, invenies cum: si tamen toto corte quessieris, et tota tribulatione anime tues. 5\$1.2.

Cap. 11. v. 10. Terra, ad quam ingrederis possidendam, non est sicut terra Ægypti, ubi jado semine in hortorum morem aque ducuna

engirriguz: fed monquola eft, & campefiris, ! de opelo expectans pluviam, &c. Cap. 30. v.6. Circumcidet Dominus Deus tuus Dominum Deum tuum in toto corde tuo, de in total anima tua , at posse, vivere . 381,2

Cap. 33.v. 12. Amantifimus Domini habitabit condente: in eo: qualifa thalamo; tota de morahitus, it inter humeros illius requie-

### Ex libre Dudicum.

Cap. 14. v. 3. Hancmihi accipe , quia placuic oculismeis. . 421.2L

### Ex libro: primo, Regum ...

Cap. 2. v.6. Dominus mortificat, & vivificat: deducit ad inferos, & reducit. Cap. 15. v. 22. Melior est obedientia, quam vičlimæ, 92.1.

### Ex libro; tertio-Regum ...

Cap. S.v. 27 Ergone putandum est 4 quod verè Deus habitet super terram? Si enim coelum & cœli cœlorum te capere non postunt, quantò magis domus hæc quam ædificavi? 104. 1.

Cap. 17. v. 1. Vivit Dominus Deus Rrael, in cujus conspectu sto. 211.1,385.1.

### Ex libro quarto Regum.

Cap.2.v.10. Si viderisme, quando tollar à te, erit tibi quod petisti. V. 12. Pater mi, pater mi, currus Ifrael & auriga ejus. 166.1. Cap. 4. v. 40. Mors in olla, &c. 21,2.

### Ex. libro Secundo Paralipomenon.

Cap. 6. v. 18. Ergone credibile est, ut habitet Deus cum hominibus luper terram? Si cœlum & cœli cœlorumnon te capiunt, quan-. to magis domusista quam ædificavi? 423.1.

#### Ex Tobia .

Cap. 13. v.18. Beati omnes qui diligunt te , & gaudent super pace tua: anima mea benedic Dominum.

or cours, & con-feminis, tui, ut diligas, Cap. 1. v. 21. Dominus dedit. Dominus abdulit: sicut Domino placuit, ita sactumest : sit nomen Domini benedicum. Cap:7. V.17. Quid est flomo, quia magnificas. eum? aut quid apponis erga eum cor tuum? 312. who Preceivi quid facigm tibi o custos hominum . y cod. Quare politilli me contrarium tibi, & factus tum mihi meriphersivis? 374.1 -Cap. 9. v. 1 1. Si venerit ad me, non videbo eum: fi abterit, non intelligam, 322.2. Cap. 10. v. 8: Manus thæ feetram me, & plafmaverunt me totum in circuitu: & fic repente pracipitas me? Memento quaso, quod sicut lutum seceris me, ot in pulverem reduces me, occ. Cap. 12. v. 13. Apud ipfum est sapientia. & fortitudo: ipie habet confilium, & intelligen-Cap. 13. v. 15. Etiamfi occiderit me, sperabain Cap. 14. v. 4. Quis potell faceremundum de immundo conceptum femino è nonnà tu qui foluses? v. 15. Operi manuum tuarum porriges; dexteram. Cap. 17. v.14. Putredini dixi: Pater meus 👟 mater mea, & foror mea, vermibus. 282.1. Cap. 28. v. 13. Sapientia non invenitur in terra. fuzviter viventium. Cap.29.v.2. Quismihi tribuat, ut sim juxtamenses prissinos, secundum dies, quibus. Deus custodiebat me ? quando splendebat lucerna ejus super caput meum, & adilumen. ejusambulabam " &c. v.18. In nidulo meo moriar, & ficut palma. multiplicabo dies... Cap. 30. v. 29. Iplo-concedente pacem, quiselt qui condemnet? ex quo absconderit vultum, quis est qui contempletur eum ?· Cap. 36. v. 32. In manibus abscondit lucem, & pracipit ei, ut rursusadveniat. Annuntiat. de ea amico suo , quod possessio ejus sit . 225: 2. Cap. 38. v. 14. Ubi eras, quando ponebam fundamenta terræ? indica mihi, si habes intelligentiam " &cc.. v.33. Nunquid nosti ordinem cœli , & pones. rationemejus in terra? 519.2-

| Plal. 1, v. 2. Beatus vir, qui in lege Domini n                                    | ae-       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ditabitur die ac notte. 344                                                        | ., 1.     |
| P[21.2.v. 11. Servite Domino in timore, & ex                                       | ul-       |
| tate of cum tremore. 82                                                            | . I.      |
| Pfal.4.v.6. Sacrificate facrificium justitiæ                                       | œ         |
| sperate in Domino. 186                                                             | .2.       |
| Plat.6.v.2. Domine, ne in furore tuo argu                                          | las       |
| me, neque in ira tua corripias me, &                                               | ٠.        |
|                                                                                    | .2.       |
| P[al. 3.v.6. Quidest homo, quòd memor es ej                                        |           |
| 104. 7.                                                                            |           |
| Plake. v.18. Convertantur peccatores in infe                                       | r-        |
| num, omnes gentes quæ obliviscunt                                                  | ur        |
| Deum. 58                                                                           | . 2.      |
| Psal. 10. v. 17. Desiderium pauperum exaudi                                        | vit       |
| Dominus.  155.2.206  Pfal.20.4.3, Dominus in templo fancto fu                      | . 2.      |
| Pial. 70. 4.5, Dominus in templo tancto lu                                         | 0:        |
| Dominus in cœlo sedes ejus . 488<br>Plal. 21. v. 2. Salvum me fac Domine, qu       | .2.       |
| riam defects for the succession dimin                                              | 10-       |
| niam defecit sanctus; quoniam dimir<br>tæ supt veritates à filis hominum.          | IU~<br>C7 |
| 2.                                                                                 | );•       |
| Pfal. 15. v. 3. Providebam Dominum                                                 | in        |
| conspectu meo semper, quoniam à de                                                 | ex-       |
| trisest mihi, ne commovear. 117. 2. 384                                            | . 2 .     |
| 465. 2.                                                                            |           |
| Plal. 17. y. 2. Diligam te Domine forcitudo m                                      | ea,       |
| 92 T 186 T 285 2                                                                   |           |
| v,20. Salvum me fecit, quoniam voluit m                                            | e.        |
| 530. 2.                                                                            |           |
| v. 36. Disciplina tua correxit me in fine<br>de disciplina tua ipsa me docebit . 1 | m ,       |
|                                                                                    | 3.        |
| Pfal. 18. v.9. Præceptum Domini lucidum,                                           | il-       |
| luminans oculos. 289                                                               | .2.       |
| v.13. Delicta quis intelligit? ab occultis m                                       | cis       |
| munda me Domine. 64                                                                | , I,      |
| Pial. 21. v. 27. Ego autem sum vermis & n                                          | OD        |
| homo, opprobrium hominum & abject                                                  |           |
| plebis. 520                                                                        |           |
| v.11. De ventre matris meze Deus meus es ?                                         |           |
| ne discelleris à me.                                                               | .z.       |
| v.13. Circumdederunt me vituli multi, ta<br>pingues obsederunt me. 257             |           |
| Plal. 22, v. 2. Dominus regit me, & nihil m                                        | iĥi       |
| deerit.                                                                            | . 2.      |
| v. 4. Si ambulavero in medio umbræ m                                               | 05-       |
| tis, non timebo mala, quoniam tu meci                                              | um        |
| es. 393                                                                            | .2.       |
| w.Parasti in conspectu meo mensam , adv                                            | er-       |
| sus eos qui tribulant me. 86                                                       | . I.      |
| w. zod. Calix meus inebrians quam præcla                                           | rus       |
| eft.                                                                               |           |
| •                                                                                  |           |
| •                                                                                  |           |

J Plal. 23. v. s. Quis alcendet in montom Do. mini? innocens manibus & mundo corde. 589.2. Psal. 24. v. 8. Dulcis & rectus Dominus legem dabit delinquentibus in via: diriget mansuetos in judicio, docebit mites vias v. 15. Oculi mei semper ad Dominum, quoniam iple evellet de laqueo pedes meos, 117. Plal. 25. v.6. Lavabo inter innocentes manus 69.2 Pfal. 26. v. t. Dominus illuminatio mea & falus mea, quem timebo? Dominus protector vitæ meæ, à quo trepidabo? v. 8. Tibi dixit cor meam, exquisivit te facies mea, faciem tuam Domine requiram. 1.10. Pater meus & mater mea dereliquerunt me, Dominus autem assumplit me. 135, 2 332. 2. Plal. 27. v.r.' Ad te Domine clamabo, Dens mens ne fileas à me. v. 2. Exaudi Domine vocem deprecationis mez, dum oro ad te : dum extollo manus meas ad templum sandum tuum . 155. 1. Psal. 29. v. 12. Convertisti planctum meum in gaudium mihi : conscidisti saccum meum, & circumdedisti me letitis. 500. Z. Psal. 30. v. 15. In manibus tuis lorres met : 455. 2. v. 20. Qu'am magna multitudo dulcedinis tuz Domine, quam abscondisti cimentibus Plal. 33. v. 2. Benedicam Dominum in omni tempore, semper laus ejus in ore meo. 136. 2. v.9. Gustate & videte, quoniam suavis est Dominus. v. 16. Oculi Domini super justos, & aures ejus in preces corum. 305.1.434.1. v. 20. Multæ tribulationes justorum de omnibus his liberabit eos Dominus. 220. 2. Plal. 36. V.4. Delectare in Domino, & dabit tibi petitiones cordis tui. v. 39. Saliis autem juttorum à Domino, & protector estum in tempore tribulationis: adjuvabit eos Dominos, & liberabit eos, quia speraverunt in eo. Pfal. 37. v. 9. Afflictus sum, & humiliatus lum nimis, rugiebam à gemitu cordis meit Domine ante te omne desiderium meum &c. v. 10. Domine, ante te omne desiderium meum, & gemitus meus à te non

eft

### Tavola delle Autorità

531.2. jutor meus.

est absconditus.

| Pfal. 39. v. 18. Ego autem mendicus fum & pauper: Dominus folicitus est mei . 127.2. Pfal. 41. v. 2. Queadmodum desiderat Cer- | Pfal. 65. v. 12. Transivimus per ignem & aquam, & edaxisti nos in refrigerium 273. 1. v.20. Benedictus Deus, qui non amovit ora |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vus ad fontes aquarum, ita desiderat anima<br>mea ad te Deus, &c. 83. 1. 385. 2. 275. 2.                                       | tionem meam, & misericordiam suam à me<br>148.2.551.1.                                                                          |
| 444. I.<br>V.4. Fuerunt mihi lacrymæ meæ panes die<br>ac nocte, dum dicitur mihi quotidie. Ubi                                 | Pfal. 67. v. 36. Mirabilis Deus in fanctisfuis<br>475. 2.<br>Pfal. 68. v.2. Salvum me fac Deus, quoniam in                      |
| est Deus tuus. 128.1.578.1. Psal. 43. v. 25. Humiliata est in pulvere anima                                                    | traverunt ageæusque ad animam meam: in-<br>fixus sum in limo profundi, & non est sub-                                           |
| nostra, conglutinatus est in terra venter no-<br>ster.                                                                         | flanția.<br>verf. 9. Extraneus factus fum fratribu                                                                              |
| Psal.44. v.11. Audi filia, & vide, & inclina aurem tuam, & obliviscere populum tuum,                                           | meis, & peregrinus filiis matris mese 563.2.                                                                                    |
| & domum patris tui. 231.1. Pfal.45.v.2. Deus noster, refugium & virtus, adjutor in tribulationibus, quæ invenerunt             | v.21. Et fultinui, qui fimul contriltaretur, &<br>non fuit; & qui confolaretur, & non inve<br>ni. 564.1                         |
| nos nimis, &c. 294.2.<br>Pfal.47. y.7. Magnus Dominus, & laudabilis                                                            | Pfal. 72. v.1. Quàm bonus Ifrael Deus his, qu<br>recto funt corde. 523.2                                                        |
| nimis. 223.2., 10. Susceptimus Deus misericordiam tuam                                                                         | v.22. Ut jumentum factus sum apud te, & ege<br>semper tecum.                                                                    |
| in medio templi tui: secundum nomen tuum Deus, sic & laus tua in sines terræ.                                                  | v.24. Quid enimmihi est in cœlo , & à te quie<br>volui luper rerram ; 587. 1<br>v.27. Mihi autem adhærere Deo bonum est         |
| Psal. 48. v.21. Homo, cum in honore ef-<br>fet, non intellexit: comparatus est ju-                                             | 293. 1.<br>Pfal. 73. v. 12. Deus autem rex noster ante sæ                                                                       |
| mentis infipientibus, & fimilis factus est illis.  279. 2.  Plata est as Invoca me in die tribulationis.                       | cula, operatus est salutem in medio terræ Tu confirmasti in virtute tua mare, &c                                                |
| Pfal.49.v.15. Invoca me in die tribulationis:<br>eruam te, & honorificabis me . 187. 2.<br>497. 1.                             | 183. 1. Pfal. 74. v. 7. Quia neque ab Oriente, neque al Occidente, neque à defertis montibus; quo                               |
| Pfal. 50.v.7. Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, & in peccatis concept me mater                                         | niam Deus judex est. 326.1<br>Pfal. 75. v. 3. In pace factus est locus ejus                                                     |
| mea. 278.1.<br>v. 9. Asperges me hyssopo, & mundabor:<br>lavabis me, & super nivem dealbabor.                                  | 392. 2.<br>v.9. Terra tremuit & quievit, cùm exurgere<br>in indicium Dens                                                       |
| 39.1. 532. 1.<br>v. 14. Redde mihi lætitiam salutaris tui,                                                                     | in judicium Deus. 40.7<br>Pfal.77. v. 25. Panem Angelorum manducavi<br>homo. 86.2                                               |
| & spiritu principali confirma me . 232.                                                                                        | Pfal., 78. v. 8. Ne memineris iniquitatum noftra<br>rum antiquarum. 5.2                                                         |
| v.19. Sacrificium Deo spiritus contribulatus, cor contritum & humiliatum Deus non de-spicies.                                  | Pfal.80.v.11. Dilata os tuum, & implebo il<br>lud.<br>Pfal.81.v.6. Ego dixi : Dii estis, & filii Excell                         |
| Pfal. 54. v.23. Jaca super Dominum curam tu-<br>1 am, & iple te enutriet. 132.1.                                               | omnes. 124.2,<br>Plal.83.v.2. Quàm dilecta tabernacula tua, Do                                                                  |
| Pfal. 59. v. 3. Commovisti Domine terram, & conturbasti cam: sana contritiones ejus, quia commota est.                         | mine virtutum! concupifcit & deficit anima<br>mea in atria Domini. 338.r.<br>v.3.Cor meum & caro mea exultaverunt in            |
| Plal.61.v.11. Divitiz si affluant, nolite cor apponere.                                                                        | Deum vivum.  353.2.565.2  Plal. 84. v. 8. Oftende nobis Domine mileri                                                           |
| Píal.62. v.2. Deus, Deus meus, ad te de luce<br>vigilo. 133. I. 188.2.                                                         | cordiam tuam, & îalutare tuum da nobis.                                                                                         |
| v.7. In matutinis meditabor in te, quia fuisti<br>adjutor meus. 133.1.                                                         | v.9. Audiam, quid loquatur in me Dominus Deus. 153.2                                                                            |
| v.eod. Si memor fui tui fuper stratum meum,<br>in matutinis meditabor in te, quia fuisi ad-                                    | Plal. \$5. v.r. Inclina Domine aurem tuam,<br>& exaudime: quoniaminops & pauper fam                                             |
|                                                                                                                                | 484 A                                                                                                                           |

### Della Sacra Scrietura.

| ego. 188.z.                                                                                  | res mortis, & pericula                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Plal. 11. v. 3. Gloriosa dica sunt de te, civitas                                            | me.                                                     |
| Dei. 16.1. Plal. 87. v. 2. Domine Deus salutis mez.,                                         | v. 6. Cuitodiens parvulos I                             |
| in die clamavi, & noce coram te                                                              | v. 7. Convertere anima                                  |
| 163. 2.                                                                                      | tuam, quia Dominus                                      |
| 7.16. Pauper sum ego , & in laboribus à juven-                                               | quia eripuit animam n                                   |
| tute mea. 419.2.                                                                             | oculos meos à lacrymi                                   |
| v.17. In me transerunt iræ tuæ, & terrores                                                   | lapíu.                                                  |
| tui conturbaverunt me. 257.1.                                                                | Plal. 115. v. 12. Quid retri                            |
| v.19. Elongasti à me amicum & proximum, & notos meos à miseria. 472.1.                       | emaibus, quæretribuit                                   |
| notos meos à mileria. 472.1.<br>Plal. 88. v. 9. Domine Deus virtutum quis limi-              | v. 17. Dirupisti Domine vi<br>crificabo hostiam laudis, |
| lis tibis potens es Domine, & veritas tua in                                                 | invocabo:                                               |
| circuitu tuo, &c. 183.1.                                                                     | Pfal. 118. v. 6. Tunc non                               |
| v. 14. Justitia & judicium præparatio sedis                                                  | perspexero in omnibus                                   |
| tuæ. 39.2.379.I.                                                                             | 344• <u>I.</u>                                          |
| v. 20. Polui adjutorium super potentem.                                                      | v. 32. Viam mandatorum                                  |
| 301. 1.<br>Plal. 89. v. 2. Priusquam montes fierent, aut for-                                | v. 81. Defecit in salutare                              |
| maretur terra & orbis: à læculo & usque in                                                   | 420. 2.                                                 |
| fæculum tit es Deus. 420.2.                                                                  | v: 105. Lucerna pedibus m                               |
| Pfal. 90. v. 11. Angelis suis mandavit de te,                                                | & lumen semitis meis.                                   |
| ut custodiant te in omnibus vils tuis:                                                       | v. 145. Glamavi in toto                                 |
| in manibus portabunt te, ne forte of-                                                        | me Domine.                                              |
| fendas ad lapidem pedem tuum . 433.                                                          | v. 148. Prævenerunt ocu<br>luculò, ut meditarer e       |
| Pfal. 93. v. 17. Nisi quia Dominus adjuvit me,                                               | 1.                                                      |
| paulo minus habitasser in inferno anima                                                      | Psal. 120. v. 1. Levavi ocu                             |
| mea. 15.2.                                                                                   | tes, unde veniet auxilius                               |
| Pial. 94. v. s. Venite, exultemus Domino:                                                    | 587. 2.                                                 |
| jubilemus Deo salutari nostro: præoccupe-<br>'s mus faciem ejus in confessione, & in psalmis | Plal. 122. v. 1. Ad te lev<br>qui habitas in cœlis :    |
| jubilemus ei . 180. I.                                                                       | fervorum in manibus do                                  |
| Psal. 96. v. 10. Qui diligitis Dominum, odite                                                | &c.                                                     |
| malum. 309.2.397.1.                                                                          | Pfal. 126. v. 1. Nisi Domini                            |
| Plal. 97. v. 1. Cantate Domino canticum no-                                                  | mum, in vanum laborave                                  |
| vum, quia mirabilia fecit. 584.2.<br>Pfal. 98. v. 5. Adorate scabellum pedum ejus,           | eam, &c.                                                |
| quoniam fanctum est. 83.2.                                                                   | Psal. 131. v. 3. Si introien<br>domus meæ, si ascender  |
| Pfal. 100. v. r. Misericordiam & judicium can-                                               | mei : si dedero somnun                                  |
| tabo tibi Domine. 342.1.                                                                     | palpebris meis dormitat                                 |
| Psal. 101. v. 18. Respexit in orationem hu-                                                  | temporibus meis, do                                     |
| milium, & non spreyit precem eorum.                                                          | cum Domino, tabernac                                    |
| A34. I. Dial and a Ronalis anima mea Domi                                                    | v. 4. Si dedero fomnum o                                |
| Pfal. 102. v. 2. Benedic anima mea Domi-<br>no, & omnia quæ intra me funt, no-               | pebris meis dormitation                                 |
| mini sancto ejus: benedic anima mea Do-                                                      | niam locum Domino,                                      |
| mino, & noli oblivisci omnes retributiones                                                   | Jacob.                                                  |
| ejus, &c184.1.                                                                               | v. 8. Surge Domine in req                               |
| Psal. 203. v. 18. Petra refugium Erinaciis.                                                  | arca fanctificationis tuæ.                              |
| 473. 2.<br>P[z]. 106. v. 1. Confitemini Domino, quoniam                                      | v. 14. Hæc requies mea in (<br>habitabo, quoniam elegi  |
| bonus: quoniam in sæculum misericordia                                                       |                                                         |
| eius.                                                                                        | cundum , habitare fi                                    |
| Plal. 107. v. 2. Paratum cor meum Deus, para-                                                | 584. 2.                                                 |
| tum cor meum. 403.2.                                                                         | Plal. 138v. 7. Quò ibo à lpi                            |
| PLI. 114. v. 3. Circumdederunt me dolo-                                                      | facie tuam fugiam? &c.                                  |
| Opers Granasa Toma L                                                                         | •                                                       |

res mortis, & pericula inferni inveneruse . 6. Custodiens parvulos Dominus, humiliatus lum, & liberavit me. . 7. Convertere anima mea in requiemtuam, quia Dominus benefecit tibl: quia eripuit animam meam de morte, oculos meos à lacrymis, pedes meos à al. 115. v. 12. Quid retribuam Domino pro omaibus, quæretribuit mihi? 213.2. . 17. Dirupisti Domine vincula mea , tibi sacrificabo hostiam laudis, & nomen Domini invocabo. d. 118. v. 6. Tunc non confundar, cum. peripexero in omnibus mandatis tuis . . 32. Viam mandatorum tuorum cucurri . cùm dilatasti cor meum . . \$1. Defecit in falutare tuum anima mea . 105. Lucerna pedibus meis verbum tuum. & lumen femitis meis . . 145. Glamavi in toto corde meo, exaudi me Domine. 155.2.206.2.550.2. . 148. Prævenerunt oculi mei ad te diluculò, ut meditarer eloquia tua. 168. al. 120. v. 1. Levavi ocułos meos in montes , unde veniet auxilium mihi , &c. 149. 1. 587. 2. al. 142. v. 1. Ad te levavi oculos meos , qui habitas in cœlis: Ecce sicut oculi fe**rvorum in man**ibus dominorum fuorum, &c. al. 126. v. 1. Nisi Dominus ædificaverit domum , in vanum laboraverunt , qui ædificant eam, &c. 239.2.311.2.427.2. al. 131. v. 3. Si introiero in tabernaculum domus mez, si ascendero in lectum strați mei: si dedero somnum oculis meis, & palpebris meis dormitationem: & requiem temporibus meis, donec inveniam locum Domino, tabernaculum Deo Jacob. . 4. Si dedero somnum oculis meis, & palpebris meis dormitationem : donec inveniam locum Domino, tabernaculum Deo 523.1. . \$. Surge Domine in requiem tuam, tu 🖎 arca fanctificationis tuæ. 583.I. . 14. Hæc requies mea in fæculum fæculi, hlc habitabo, quoniam elegi cam. 269.1. al. 132. v. 1. Quám bonum , & quàm jucundum, habitare fratres in unum! 584. 2. al. 138. v. 7. Quò ibo à spiritu tuo, & quò à

38.2.326.1.

### Tavola delle Autorità

Plal. 140; v. 2. Dirigatur Domine oratio mez, si- | Cap. 13. v. 20. Qui cum sapientibus graditur, cut incensum in conspectu tuo. . 226.1. V. 3. Pone Domine custodiam ori meo, & oftium circumstantiælabiis meis. 114.2. Pfal. 144. v.9. Miserationes ejus super omnia. operacjus. V. 15. Oculi omnium in te sperant Domine, & tu das illis escam in tempore opportuno: aperis tu manum tuam, & imples omne animal benedictione. v. 18. Propè est Dominus omnibus invocantibuseum, omnibus invocantibus eum in ve-V. 19. Voluntatem timentium se faciet, & deprecationemeorum exaudiet; & salvos fa-Pfal. 147. Lauda Jerusalem Dominum, lauda cier cos. Deum tuum Sion ; quoniam confortavit se-440,1, ras portarum tuarum. Ex Proverbiis .

Cap. 1. v. 3. Si quælieris sapientiam guali pecuniam , & sicut thesaurus effoderis illam: tunc scientiam Dei invenies. 301. 2. Cap. 3. v. 13. Beatus homo qui invenit saplen-

tiam: melior enim est acquisitio ipsius auro.

v. 15. Ommia quæ desiderantur, huic non va-455.1. lent comparari. Cap. 4. v. 23. Omni custodia serva cor tuum,

quia ex ipso vita procedit. Cap. 6. v. 20. Conferva fili mi præcepta patris tui, & ne dimittas legem matris tuæ. Liga ea in corde tuo, &c.

Cap. 8. v. 17. Ego diligentes me diligo, &c. 577. I.

v. cod. Qui manè vigilant ad me, invenient

7.24. Nondum erant abyssi, & ego jam concepea eram : necdum fontes aquarum eruperant : necdum montes gravi mole constiterant: antè colles ego parturiebar. 488.1. v.31. Deliciæ meæ, este cum filiis hominum.

8. 1. v. 34. Beatus homo qui audit me , & qui vigilat ad fores meas quotidie, & observat ad

postes ostii mei. Cap. 10. v. 5. Qui congregat in messe, filius sapiens est : qui autem stetit æstate, filius con-

v. 19. In multiloquio non deerit peccatum.

v.29. Fortitudo simplicis via Domini, & pavor his qui operantur malum. Cap. 12. v. 21. Non contriftabit justum quidquid

393.2. ei acciderit.

sapiens erit: amicus itultorum, similis efficietur.

Cap. 18. y.21. Mors & vitz in manu linguæ.

II4. 2. Cap. 19. v. 2. Qui festinus est pedibus, offender .

140. 2. . Cap. 20. v. 4. Propter frigus piger arare noluit: mendicabit ergo ællate, & non dabitur illi.

Cap.21 v.23. Qui custodit os suum & linguam fuam, custodit ab angustiis animam suam.

Cap. 23. v. 5. Ne erigas oculos tuos ad opes, quas non potes habero: quia facient sibi pennas quali aquilæ, & volabunt in cœlum.

Cap. 24. v. 16. Septies in die cadit justus. 79. I.

Cap.25. v. rr. Mala aurea in lectis argenteis, qui loquitur verbum in tempore suo. 121. I.

Cap. 29. v. 21. Qui delicate à pueritia nutrit servum suum, postea sentiet eum contuma-368.2. cem.

### Ex Ecclesiafticis.

Cap. 3. v. 5. Tempus amplexandi, & tempus longè fieri ab amplexibus. Cap.6.v.9. Melius est videre quod capias, quam desiderare quod nescias.

### Ex Cantico Canticorum.

Cap. 1. v. 1. Osculetur me osculo oris sui. 451. I.

v.2. Oleum effulum nomen tuum. 497.1. v.3. In odorem unguentorum tuorum curri-

v. 7. Si ignoras te, ò pulcherrima inter mulieres, egredere & abi post vestigia gregum: & pasce hoedos tuos juxta tabernaoula pastorum .

v. 12. Fasciculus myrrhæ dilectus meus mihi, inter ubera mea commorabitur. 2.16.1.

Cap, 2, v. 10. Surge, propera amica mea, columba mea, formola mea, & veni, &c. 15.1.451.2.

v. 16. Dilectus meus mihi, & ego illi. 457.2. v. 17. Revertere similis esto, dilecte mi, ca-• preæ, hinnuloque cervorum super montes 514.1.526.2. Bether.

Cap. 3. v. 4. Inveni, quem diligit anima mea: te-504.2. nui eum, nec dimittam. and the same

### Della Sacrà Scrittica.

v.y. Adjuro vos filiz Jerufalem, ne fuscitetis, f neque evigilare faciatis dilectam, donec ipla velit. 515.1. v. 6. Que est ista, que alcendir per delercum, ficut virgula fumi ex aromatibus myrthæ&thuris, & universi pulveris pigmentarií ? .310.1. Cap. 4. v. 1. Quam pulchraies namica mea, · quam pulchra es! Oculi tui columbarum, abfque eo quod intrinfecus latet -746.1. v.7, Tota pulchra es, amica mea, & macula non est in te. Cap. 5. v. r. Comedi favum cum melle meo. 424. Z. v.eod. Bibite amici, & inebriamini chariffimi. 4. 2. Ego dormio, & cor meum vigilat. 29 1. T. Gap. 6. v. 12. Revertere, revertere Sula mitis: revertere, revertere, ut intucamus te. 506. Cap. 8. v. 6. Pone meut signaculum super cor tuum , ut lignacu lum luper brachium tuum . v.end. Fortisell ut mors dilectio. 68.1, 201.1. 254.2. 351.1. v. 7. Si dederit domo omnem fubitantiam do-

### Ex Sapientia.

cam.

mussuæ prodilectione, quasimihil despiciet

299.2.346.2.

Cap. 1. v.4. In malevolam animam non introibit sapientia, nec habitabit in corpore subdito peccatis . 125.1.379.4 Cap. 5. v. 8. Quid nobis profuit superbia, aut divitiarum jactantia quid contulit nobis? &c. **48 1.2.** 538. 2. Cap. 6. v. 18. Initium sapientia, verissimzest disciplinæ concupiscentiæ. 301.1.317.1. Cap.7. v. r. & segq. Sum quidem & ego mortalis homo, similis omnibus, & ex genere terreni illius, qui priorfactusest, & in ventre matris figuratus fum caro: decem menfum tempore coagulatus sum in sanguine, ex semine hominis, & delectamento somniconveniente. Et ego natus accepi communem zerem, &c. 🕶.7. Optavi, & ďatusest mihi sensus: & invocavi, & venit in me spiritus sapienties. 7:1 T. I. v.10. Super salutem & speciem dilexi illam,& proposui pro luce habere illam: quoniam inextinguibile est lumen illius.

mere, & amator factus sum forme illius. 300.T. 31T. T. v.7. Hec cogitans apud me, circuibam querens, ut mibi illam assumerem. Cap.9. v.1. Deus patrum nostrorum , & Domine milericordiz, qui fecili omnia verbo tuo. &cc. Cap. 14. v.g. Similiter odio funt Deo impius & impietas ejus.

### Ex Ecclesiaftico.

Cap. 2. v. r. Fili accedens ad servitutem Dei. .sta in justitia & timore, & præpara animam tuam ad tenrationem. v.23. Secundum magnitudinem iplius, lic & milericordia illius cum iplo est. 158.2. Cap. 3. v. 33. Ignem ardentem extinguit aqua,& eleemolyna relistit peccatis. Cap.4. v.26. Ne accipias faciem adversus faciem tuam. Cap.6. v. 18. Fili, à juventute excipe doctrinam, or usque ad canos invenies sapientiam. Cap. 11. v. 10. Fili, ne in multis lint actus tui. v. 14. Bona & mala, vita & mors, paupertas & honestas à Deo sunt. Cap.13.v.r. Qui tetigerit picem, inquinabitur abea. Cap. 14. v. 22. Beatus vir, qui in sapientia morabitur, & qui injustitia sua meditabitur, & insensu cogitabit circumspectionem Dei, &c. 383.2. Cap.17. v. 18. Eleemolyna viri quali lignaculum cumiplo, & gratiam hominis quali pupillam conservabit. v.30. Quid nequius, quam quod excogitavit caro & languis? 278.2. Cap. 18. v.20. Ante languorem adhibe medici -Cap. 21. v.11. Via peccantium complanata lapidibus, & in fine illorum interi, & tenebræ, & pænæ. Cap.24. v. 12. Qui creavit me, requievit in tabernaculo meo. v. 29. Qui edunt me, adhuc elurient; & qui bibunt me, adhuc sitient. Cap. 26. v. 27. Qui trasgreditur à justita ad peccarum, Deus paravir ad rhomphæam. 316. 1. Cap. 27. v. 12. Homo fanctus in sapientia manet ficut fol, nam stultus ficut luna mutatur. Cap. 8. v. 2. Hancamavi & orquilivi à juventu- [Cap. 31. v. 15. Nequius oculo quid creatum est & te mea, & quæliyi (ponlam mihi cam allu-) Cap. 34-

### . Tavela delle Autorità

Cap. 31.v. 15. Nequius oculo quid creatum est? | stupendo : peribit enim fapientia à sapienti-

Cap. 34. v. 19. Oculi Domini super timentes eum, protector potentiz, firmamentum virtutis, tegimen ardoris, ce umbraculum meridiani, deprecatio offensionis, & adjutorium calus, exaltans animam & illuminans oculos, dans sanitatem, & vitam, & benedictionem.

Cap. 35. v.21. Oratio humiliantis se nubes penetrabit, & donec propinquet, non consolabitur: & non discedet, donec Altissimus 152.2.157.1.544.1.550.2.

y.26. Speciola misericordia Dei in tempore tribulationis, quali nubes pluviæ in tempore liccitatis.

Cap, 50. v. 11. Quali oliva pullulans, & cypreffus in altitudinem le extollens. 152.1.

### Ex Isaia.

Cap. 1. v. 14. Laboravi sustinens. 549.1. v.15. Cum extenderitis manus vestras, avertam oculos meos à vobis : & cum multiplicaveritis orationem, non exaudiam: manus enim vestræ sauguinæ plenæ sunt. Lavamini, &c.

Cap.7.v.9. Si non credideritis, non permanebitis.

Cap. 10. v. 27. Computrescet jugum à facie olei. 145. 1.

Cap. 11. v. 5. Erit justitia cingulum lumborum ejus, & fides cioctorium renum ejus.

Cap. 14. v. 12. Quomodo cecidifii de cœlo lucifer, qui mane oriebaris? &cc.

Cap. 26. v. 8. Nomen tuum, & memoriale tuum in desiderio animæ, &c. 136. 1. 298. I.

v.o. Anima mea desideravit te in noste, sed & spiritu meo in præcordiis meis de mane vigilabo ad te. 168.1.231.2.527.2.

Cap. 27. v. 8. In mensura contrà mensuram judicabis cam.

y.13. Non est enim populus sapiens, proptereà nonmiserebitur ejus qui secit eum: & qui formavit eum, non parcet ei. 3. 2.

Cap. 28. v. 9. Quem docebit scientiam, & quem intelligere faciet auditum? ablactatos à la-Ce, avultos ab uberibus. 232.1.506.1. v. 12. Hæc est requies mea , reficite lassum : & hocest meum refrigerium. 132.3.241.1. v. 16. Qui crediderit, non festinet.

v. 20. Coangustatum est stratum, ità ut alter decidat : & pallium breve utrumque operire non potest.

Cap.29. v.14. Ecce ego addam, ut admirationem faciam populo huic , miraculo grandi 🗗

bus, & intellectus prudentium abscondetur · eis.

Cap. 30. v. 15. In filentie & in spe erit fortitude vestra. 140 : . . y.20. Erunt oculi tui videntes præceptorem tuum, & aures tuæ audient verbum post tergum monentis: Hæc est via, ambulate in ea, &c. in

Cap. 32. v. 19. Cultus justitiæ silentium. 480. 2.

v. 18. Sedebit populus meus in pulchritudine · pacis, & in tabernaculis fiduciæ, & in requie opulenta. 195 م

Cap. 35. v.7. In cabilibus, in quibus prius dracones habitabant, orietur viror calami &

Cap. 38. v. 15. Recogitabo tibi omnes annos meos in amaritudine animæ meæ ... 24. 1.

Cap. 40. v. 12. Quis appendit tribus digitis mólem terræ, & libravit in pondere montes, & colles in flatera? &c. v. 13. Qui sperant in Domino, mutabunt for-

titudinem, current & non laborabunt, am-bulabunt, & non deficient. 145.1.

Cap. 42. v. 2. Non clamabit, neque accipiet perfonam, nec audietur vox ejus foris, calamum quaffatum non conteret, & linum fumigans non extinguet. y. 18. Surdi audite, & cæci intuemini ad vi-

dendum: Quis cæcus, nifi servus meus? &c.

Cap. 43. v. 24. Servire me fecisti in peccatis tuis , præbuisti mihi laborem in iniquitatibus

Cap. 45. v. 21. Deus justus & salvans non est præter me. Convertimini ad me, & salvi

Cap. 48. v. 4. Scivi enim, quia durus es, & nervus ferreus cervix tua, & frons tua ærea: prædixi tibi ex tunc.

Cap. 49. v.15. Numquid oblivisci potest mulier infantem fuum, ut non milereatur filio uteri sui? & si illa oblita fuerit, ego tamen non obliviscar tui, &c.

Cap. 50. v. 10. Quis ex vobis timens Deum, audiens vocem fervi sui? qui ambulavit in tenebris, & non est lumen ei, speret in nomine Domini, & innitatur super Deum suum. 312. I.

Cap. 52. v.2. Excutere de pulvere, consurge, sede Jerusalem : solve vincula colli tui, captiva fria Sion .

Cap. 53. v.2. Vidimus eum & non erat aspectus, & delideravimus eum: delpectum & novissimum virorum, virum dolorum, & scientem infirmitatem. 488, 2.490.2. Cap.

### Della Sacra Scrittma.

Cap. 54. v.7. Ad punctum in modico dereliquite, & in milerationibus magnis congregabo Cap. 55. v. 1. Omnes litientes venite ad aquas: & qui non habetis argentum, properate, emite, & comedite, &c. 588.2. v. eod. Venite, emite absque argento, & sabsque ulla commutatione vinum & lac. 396.;1, Cap. 56. v. 7. Holocausta corum, & victimæ eogum placebunt mihi super altari meo. Cap. 57. v. 20. Impii quasi mare fervens, quod quiescere non potest. Cap. 58. v. 9. Tunc invocabis, & Dominus exaudiet: clamabis, & dicet: Ecce adsum. 434. I. Cap.61. v.1. Spiritus Domini super me, eo quòd unxerit me: ad annuntiandum manfuetis milit me, &c. v. 3. Et vocabuntur in ea fortes justitiæ, plan-138.1. tatio Domini ad glorificandum . Cap. 63. v. 16. Tuenim pater notter, & Abraham nelcivit nos, & Ilrael ignoravit nos, 332.2.448.2. Cap.64. v.9. Ecce respice, populus tuus om-Cap.65. v.24. Antequam clament, ego exaudiam; adhuc illis loquentibus, ego audiam. Cap. 66. v. 12. & 13. Ad ubera portabimini, & super genua blandientur vobis: quomodo si cui mater blandiatur, ita ego consolabor vos, & in Jerusalem consolabimini. **▲**35. 2. v.24. Vermis eorum non morietur, & ignis corum non extinguetur.

# Ex Isremis. Cap. 2. v. 12. Obstupescite cœli super hoc, &

portæ ejus delolamini vehementer, dicit Dominus: Duo mala fecit populus meus: me dereliquerant fontem aquæ vivæ, &c. v.32. Nunquid obliviscetur virgo ornamenti sui, aut sponsa fasciæ pectoralis suæ? 462.1. Cap.3.v.1. Tu autem fornicata es cum amatoribus multis: tamen revertere ad me, dicit Dominus, & ego suscipiam te. 36.2.191.2. . . 450. 2. y. 10. Non est reversa ad me in toto corde suo, sed in mendacio. Cap. 5. v. 32. Me ergo non timebitis, ait Dominus, & à facie mea non dolebitis? qui polui arenam terminum mari, præceptum Tempiternum, quod non præteribit: & com-Addre Grazaia Toma !

scent fluctus ejus, & non transibunt illud. v.24. Metuamus Dominum, qui dat nobis pluviam temporaneam, & serotinam in tempore suo, &c. Cap.9. v.1. Quis dabit capiti meo aquam, & oculis meis tontem lacrymarum ? Cap.29. v. 13. Invenietis me, cum quæsieritis in toto corde vestro. Cap. 31. v.9. Adducam cos per torrentes aquarum in via recta, & non impingent in ea: quia factus sum Israeli pater, & Ephraim primogenitus meus est. v. 15. Vox in excelso audita est lamentationis, luctus, & fletus, Rachel plorantis filios suos, & nolentis consolari super eis, quia non funt. v. 20. Si filius honorabilis mihi Ephraim 🤉 si puer delicatus : idcircò conturbata sunt viscera mea super eum: miserans miserebor Cap. 48. v. 16. Maledictus qui facit opus Domini fraudulenter.

#### Ex Threnis.

Cap. r. v. r. Quomodo sedet sola civitas plena populo!

v. 6. Egressus est à filia Sion emnis decor ejus, 30. I.

v. 12. O vos omnes, qui transitis per viam, attendite & videte, si est dolor sicut dolor meus.

Cap. 3. v. 25. Bonus est Dominus sperantibus in eum, anima quarrenti illum.

527.20

#### Ex Baruc.

Cap. 2. v. 17. Non mortui, qui sunt in inferno, quorum spiritus acceptus est à visceribus suis, dabunt honorem & justificationem Domino: sed anima, quæ tristis est super magnitudinem mali, & incedit curva & infirma, & oculi desicientes, & anima esuriens dat tibi gloriam & justifiam, Domine, 544, 2.

### Ex Ezechiele.

Cap. 16. v. 49. Hæc fuit iniquitas Sodomæ fororistuæ, superbia, saturitas panis & abundantia, & otium ipsius, &c. 118.1.183.2.

Cap. 32. v. 32. Me ergo non timebitis, ait Dominus, & a facie mea non dolebitis? qui
posui arenam terminum mari, præceptum
sempiternum, quod non præteribit: & comristuæ, superbia, saturitas panis & abundantia, & otium ipsius, &c. 118.1.183.2.
Cap. 33. v. 11. Nolo mortem impii, sed ut magis
vivat, & convertatur. 34.2.
Cap. 34. v. 15. Ego pascam oves meas, & ego eas
accubare faciam. 96.2.
Cap. 36. v. 26. Dabo vobis cor novum, &c.
Obere Graduia Tena.

### Tavola delle Autorità

spiritum novum ponam in medio vestri; & auferam cor lapideum de carne vestra, & dabo vohis cor carneum, &c. 136.1.

#### Ex Daniele .

Cap. 3. v. y2. Benedictus es Domine Deus patrum postrorum & laudabilis, & gloriosus, & superexaltatus in sæcula, Benedictus es in throno regni tui, &c. 183.2. Cap. 4. v. 24. Peccata tua elemosynis redime, &

Cap.4.v.24. Peccata tua elemolynis redime, & iniquitates tuas milericordiis pauperum, 61.2.

Cap. 14. y. 37. Recordatus es mei Deus, & non dereliquisti diligentes te. 568.1,

#### Ex Ofen.

Cap. 2. v. 14. Ducam cam in solitudinem, & ibi soquar ad cor ejus.

v. eod. & sequ. Ecce ego lactabo eam, & ducam eam in solitudinem, & loquar ad cor ejus: & dabo ei vallem Achor ad aperiendam spem, & canet ibi juxta dies juventutis suæ.

41. 1,

Cap.9, v. 1. Noli lætari Israel, noli exultate ficut populi; quia fornicatus es à Deo tuo,

Cap, 11, v, 1, Ex Ægypto yocayi filium meum,

Cap. 12. v.7, In manu ejus statera dolosa, 78.2,

Cap.14. y, 3. Tollite vobiscum verba, & convertimini ad Dominum: & dicite ei; Omnem aufer iniquitatem, &c. 63. 1,

### Ex Toele,

Cap.2.v.32. Omnis qui invocaverit nomen Domini, falvus erit. 63.1,

### Ex long,

Cap.4.v.11. Et ego non parcam Ninive civitati magnæ, in qua funt plusquam centum viginti millia hominum, qui nesciunt, quid sit inter dexteram, & sinistram suam, & jumenta multa. 431,2,

#### Ex Michen.

Cap.6.v.8. Indicabo tibi, ò homo, quid fit bonum, & quid Dominus requirat à te: Utique facere judicium, &c. 135.1.138.2.

#### Ex Mabaene .

Cap. I. v.I. Usquequò Domine clamabo, & non exaudies? vociferabor ad te vim patiens, & non salvabis?

Cap.2, v.3. Apparebit in finem, & non menfietur; fi moram fecerit, expecta illum, quia veniens veniet, & non tardabit, 265.1, 527.2, 568.1.

Cap. 3. v. i. Domine, audivi auditum tuum, & timui: consideravi opera tua, & expavi, 222, 2, 542, 2,

### Ex Aggeo,

Cap.2. y.8. Venier desideratus cunchis gentibus. 77.1.

#### Ex Zacharia.

Cap. 2. v. 8. Qui tangit vos, tangit pupillam oculi mei. 433.1.
Cap.7.v.9. Judicium verum judicate, & misericordiam facite unusquisque cum fratre suo, &c., 137.2.
Cap.9. v. 9. Exulta satis filia Sion, jubila filia Jerusalem: Ecce Rex tuus veniet tibi justus, & salvator, &c., 248.2.
v, 10. Dispergam quadrigam ex Ephraim, & equum de Jerusalem, & dissipabitur arcus belli; & loquetur pacem gentibus, & potestas ejus à mari usque ad mare, & à sluminibus usque ad sines terræ, 534.1.

#### Ex Dive Matthee,

Cap. 2.v. 1. Ubi est qui natus est rex Judæorum?

Cap. 3. v. 17. Hic est filius meus dilectus, in quo mihi complacui, 233. 1.517.1, Cap. 5. v.6. Beati qui esuriunt, & sitiunt justi-

v.8. Beati mundo corde, quoniam ipfi Deum videbunt. 309.2. v.9. Beati pacifici, quoniam filii Dei yocabun-

tur, 394. I. v. 23, Si offers munus tuumad altare, & ibi

recordatus fueris, quod frater tuus habet aliquid adversum te: relinque ibi munus tuum, & vade prius reconciliari fratri tuo, & deinde veniens offeres munus tuum. 70, 1.

v.44. Diligite inimicos vestros, ut sitis filit Patris vestri, qui in coelis est: qui Solem suum oriri facit super bonos & malos, & pluit super justos & injustos. 450.1. v. 48. Estote ergo persecti, sicut & Pater

Acres

### Della Sacra Serittura.

veffer cœleftis perfectus est. 123.2.450.1. | Cap. 17. v. 4. Domine, bonum est nos hic esse. Cap.6.v.6. Cum oraveris, intra in cubiculum 242. 2. tuum, & clauso oftio, ora Patrem tuum in v. 16. O generatio incredula & pervería .. quousque ero vobiscum, & usquequò patiar vos? v.z.. Ubi est thesaurus tuus, ibi est & cor 525. 2. 363.2. Cap. 18. v.7. Væilli, per quem scandalum vev. 26. Respicite volatilia coli, quoniam non nit. Lerunt , neque metunt : & Pater velter cœv.8. Si manus tua, vel pes tuus leandalizat telestis pascit illa. erue eum, & projice abs te, &c. v. 28. Considerate lilia agri, quomodo cre-Cap. 19. v.21. Vade & vende omnia quæ habes , scunt: dico autem vobis, quoniam nec Sa-& da pauperibus: & veni, sequere me, & halomon in omni gloria sua coopertus est, sicut bebis the faurum in coelo. Cap. 21. v. 22. Omnia quæcumque petieritis in unum ex istis. 447.I. v. 32. Scit Pater veller, quiz his omnibus inoratione credentes, accipietis: 525.527.1. Cap, 22. v. 12. Amice, guomodo huc intrasti. 332-1.450.1. Cap.7.v. 11. Si vos, cum ficis mali, nostis bonon habens vestem nuptialem? 70. 1.71. 2. na data darofiliis vestris: quanto magis Pater vester, qui in coelis cst, dabit bona pev. 13. Ligatis manibus & pedibus eius. mittentibus le? tite eum in tenebras exteriores: ibi erit fle-Cap. 8. v. 20. Vulpes feveas habent, & volutus & stridor dentium. cres cœli nidos: filius autem hominis non Cap. 29. v.9. Patrem nolite vocare yobis super · habet, ubicaput reclinet. terram; unus enim est pater vester, qui in Cap. 9. v. 12. Non est opus valentibus medicus, cœliselt. 185/1.332.1.450.1. Cap. 25. v. 6. Ecce sponsus venit, exite obviam fed malè habentibus. 94.2. V.22. Confide filia, fides tua te salvam fecit. v. 10. Et quæ paratæ erant, intraverunt cum 106, 2. Cap. 10. v. 28. Nolite timere cos, qui occidunt eo ad nuptias, & clausa est janua. corpus, animam autem non possunt occidev. 34. Venite benedicti Patris mei, possidete re: sed potius timete cum, qui potest & aparatum vobis regnum à costitutione mundi: quia elurivi, &c. nimam & corpus perdere in gehennam. v.40. Quod uni ex minimis meis fecillis, mihi 181. 1. Cap. 11. v. 28. Venite ad me omnes, qui laboteciltis. 138.1.241.1.305.1,431.1. v.41. Ite maledici in ignem æternum. 274.1. ratis, & oneratiestis, & ego reficiam vos. v. 46. Ibunt hi in supplicium æternum, justi 18, 1. 88. 1. 516. 1. v.19. Discite à me, quia mitis sum, & huautem in vitam æternam. 128.1. Cap. 26. v. 38. Tristis est anima mea usque ad milis corde. v. eod. Tollice jugum meum super vos, & mortem. 256.1.548.2. invenietis requiem animabus vestris: jugum v. 39. Pater mi, si possibile est, transcat à enim meum suaveest, & onus meum leve. me calix ifte. 493. 2. v.eod. Pater, non ficut ego volo, sed ficut tu-Cap. 12. v. 48. & legg. Quæ elt mater mea, & 258. I. qui sunt fratres meil Ecce mater mea, & frav.41. Vigilate & orate, ut non intretis in tentres mei: quicumque enim fecerit voluntatationem. 473.2.550.2. tem Patrismei, qui in cœlisest, ipse meus v. eod. Spiritus quidem promptus est, caro frater & foror & materest. autem infirma. 549. 1. 552. I. Cap.13.v.12. Qui habet, dabitur ei, & abunv.48. Quemcumque osculatus fuero, ipse est, **301.1.** tenete eum. dabit. v.50. Amice, ad quid venissi? Cap. 15. v. 14. Si cæcus cæco ducatum præstet, 42.2. ambo in foveam cadunt. Cap.27.v.29. Ave Rex Judæorum. y. 22. Miserere mei, Domine fili David: filia v.46. Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me ? 176.2.563.1.564.1. mez malè à dæmonio vexatur. 20.2. v. 28. O mulier, magna est fides tua. Cap. 28. v. 20. Ecce ego vobilcum fum omnibus 524.2. Cap. 16.v.24. Qui vult post me venire, abneget diebus, usque ad consummationem sæculi, semetipsum, & tollat crucem suam, & se-590. 2. 308.2.368.1. quatur me. v.25. Qui volnerit animam fuam falyam facere ,perdet eam:qui autem perdiderit animam

fuem propterme, inveniet cam.

548.2.

258.1.

552. T.

175.1.

### Tavola delle Autorità

#### Ex Divo Marco.

Cap. 7. 4.29. Propter hunc fermonem vade, exiit dæmonium à filia tua. 527.1, Cap. 8. v. 3. Si dimisero cos jejunos in domum suam, deficient in via; quidam enim ex eis · de longé venerunt . Cap. 11. v. 24. Omnia quæcumque orantes petitis, credite quia aecipietis, & evenient vobis.

#### Ex Divo Luca.

Cap. r.v.3. Hic erit magnus, & filius Altissimi vocabitur, & dabit illi Dominus Deus sedem David Patris ejus: & regnabit in domo Jacob in æternum. v. 44. Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognolco.? v.38. Ecceancilla Domini, fiat mihi secun-- dåm verbum tuum. v. 12. Benedick tu inter mulieres, & benedictus fructus ventris tui. v.43. Unde hoc mihi, at veniat mater Domini mei ad me ? 81.2.103.1.218.2. y. 47. Magnificat anima mea Dominum, & exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. w.50. Misericordia ejus à progenie in progenies timentibus eum. 438.2.485.1. w. 52. Deposuit potentes de sede, & exaltavit humiles: esurientes implevit bonis, & divites dimilit inanes. v.78. Per viscera misericordiz Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens exalto. 421.7 Cap.2.v.14. Gloria in altissimis Deo, & in terra par hominibus bonæ voluntatis. 490. I. v.48. Fill, quid fecissi nobis sic? ecce pater tuus & ego dolentes quærebamus te. 232. I. 'y.49. Quid est quod me querebatis? nesciebatis quia in his, quæ Pattismei sunt, oportet 232.2. Cap. 5.v. 12. Domine, si vis potes me mundare. v. 31. Non egent, qui sani sunt, medico, &c. 89. 2. Cap.6. v. 36. Estote misericordes, sicut & Pater vester misericors est. Cap. 7. v. 47. Remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum. 532. F. Cap. 9. v. 56. Filius hominis non venit animas perdere, sed salvare. 241,1,521,1. Cap. 10. v.43. Maria optimam partem elegit, quæ non auferetur ab ea .. 574.1.577.1. Cap. 11. v.9. Petite, & dabitur vobis: quæri-; te, & invenictis : pulsate, & aperietur

148.2.187.2.330.2.433.2. v.11. Quis autem ex vobis patrem petit panem, numquid lapidem dabit illi ? &c. 148.2.433.2. Cap. 13. v. 28. Ibi erit fletus, & stridor den. tium. Cap. 14. v. 10. Recumbe in noviffimo loco. v.24. Nemo virorum illorum, qui vocati sunt, gullabit comam meam. v.28. Quis enim ex vobis volens turrim ædificare, non priùs sedens computat sumptus, Cap. 15. v. 21. Pater, pecchvi in coelum, & coram te . &c. 74:1.334.2. Cap. 16. v. 24. Pater Abraham miserere mei, & mitte Lazarumbut intingat extremum digiti fui in aquam, ut refrigeret linguam meam, quia crucior in hac flamma. Cap. 17. v. 21. Regnum Dei intra vos est. 295. r. Cap. 18. v. 1. Oportet semper orare, & non dev. 13. Deus propitius esto mihi peccatori . 744 P. 179. 1. Cap. 22. v. 19. Hoc facite in meam commemorationem. v. 31. Simon, Simon, ecce Satanas expetivit vosut cribraret ficut triticum:ego autem rogavi pro te , ut non deficiat fides tua . v. 35. Quando mili vos line facculo, & pera, & calceamentis, numquid aliquid defuit vobis ? v.42. Non mea, sed tua voluntas siat. 552.7. v. 64. Prophetiza, quisest, qui te percussio? Cap.23. v. 31. Si hæc in viridi, quid in arido? 19.2. 265.1. v. 34. Pater, dimitte illis, quia nesciunt quid faciunt. 176.1.556.2. v.42. Domine memento mei, dum veneris la regnum tuum. v. 43. Hodie mecum eris in Paradifo . 176. 2.

v.46. Pater, in manus tuas commendo fpiritum meum ..

Cap.24. v.49. Sedete in civitate, quoadusque induamini virtute ex alto. 352.IL v.51. Dum benediceret illis, recessit ab eis,

& ferebatur in coelum.

#### Ex Divo Isanne.

Cap. 3: v. 12. Quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, bis, qui credunt in nomine ejus: qui non ex languinibus, neque ex voluntate carnis,

## Della Sacra Scrittura.

geque ex voluntate viri, sed ex Deo nati 332.1. v. 14. Vidimus gloriam ejus, gloriam quasi unigeniti à Patro, plenum gratiz & veri-Cap.3.v. 16. Sic Deus dilexit mundum, ut fi-. linm fuum unigenitum daret, &c. 417. 2. 448. 1.474. 1. Cap. 4. v. 6. Sedebat fic supra fontem . v.43. Meuscibus est, nt faciam voluntatem ejus, qui milit me. 239.1.499.2. Cap.6.v.44. Nemo potest venire ad me, nisi Pater meus traxerit eum. v.56. Caro mea verè est cibus, & sanguis meus verè est potus. v.57. Qui manducat meam carnem, & bibit meum languinem, in melmanet, & ego in illo. 253.2. .v. 59. Qui manducat hune panem, vivet in æternüm. 76.2.547.2. Cap.7.v.37. Si quis fitit, veniat ad me, & bibit. 450.1.581.1.588.2. Cap. 9. v. 31. Scimus, quia Deus peccatores non audir: sed si quis Dei cultor est, hunc exau-Cap. 12. v. 24. Nisi granum frumenti cadens in terram, mortuum fuerit, ipfum folum ma-. net : fi autem mortuum fuerit , multum fruclum affert. 292.1.374.2. v.32. Ego, si exaltatus fuero à terra, omnia traham ad me ipsum. Cap. 13. v. 12. & feqq. Scitis, quid fecerim vobis? · Vos vocatis me, Magister & Domine, & benè dicitis: sum etenim. Si ergo ego lavi pedes vestros Dominus & Magister, & vos debetis alter alterius layare pedes. Exemplum enim dedi vobis, ut quemadmodum feci.vo-· bis, ita & vosfaciatis. v. 35. In hoc cognoscent omnes, quia discipuli mei estis, si dilectionem habueritis ad in-Cap. 14. v.6. Ego sum via, veritas, & vita: nemo venit ad Patrem, pili per me. . 294. 2. v. 7. Si cognovissetis me, & Patrem meum utique cognovissetis, &c. 237.2. . v.9. Qui videt me, videt & Patrem meum. . 232, 2. v.23. Si quis diligit me, sermones meos servabit. Cap. 19. v. 2. Omnem palmitem in me non ferentem fructum, tollet eum, &c. 38.2. v.4. Sicut palmes non porest fructum ferre à · semetipso, nisi manserit in vite: sic nec vos, nistinme manseritis. 395.2. v. 12. Hoc est præceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos. 138.1. v. 13. Majorem hac dilectionem nemo habet x

ut animam fuam ponat quis pro amicis fuis. 448. I. Cap. 16. v.7. Expedit vobis, ut ego vadam, fi enim non abiero, Paraclitus non veniet ad Cap. 17. v. 19. Pro eis sanctifico meipsum, ut fint & ipsi sanctificati in veritate. 517. 1. v.24. Pater, quos dedisti mihi, volo, ut ubi ego fum, & illifint mecum: ut videant claritatem meam, quam dedisti mihi, &c. Cap. 18. v. 11. Mitte gladium tuum in vaginam . Calicem, quem dedit mihi Pater, non vis, ut bibam illum? 258.2.375.2. v.22. & feqq. Sic respondens Pontifici? Si male locutus sum, testimonium perhibe de malo: si autem benè, quid me cædis? Cap.19.v.25. Stabat juxta crucem Jelu mater. ejus. 563.2, v.26. Mulier, ecce filius tuus. 20I.I. **V.28.** Sitio. 177.1.564.2, Cap.20.v.13. Mulier, quid ploras? v. 25. Domine, si tu sustulisti eum, dicite mihi, ubi posuisti eum, & ego eum tollam. 578. 2. v. 17. Noli me tangere: nondum enim ascendi ad Patrem meum. v.eod. Vade ad fratres meos,& dic eis: Ascendo, &c. v. eod. Ascendo ad Patrem meum & Patrena vestrum, Deum meum & Deum vestrum.

#### Ex Actibus Apostolorum .

450,1.581.588.2.

Cap. 1. v. 8. Accipietis virtutem supervenientis Spiritus sancti in vos: & eritis mihi testes in Jerusalem, & in omni Judæa, & Samaria, & usque ad ultimum terræ. 582.2. Cap. 9. v. 6. Domine, quid me vis sacere? 374. 1.

#### Ex Epistola ad Romanes.

Cap. 21. v. 18. Revelatur enimira Dei super omnem impietatem & injustitiam hominum eorum, qui veritatem Dei in injustitia detinent.

v. 21. Cum cognovissent Deum, non sicut Deum gloriscaverunt.

Cap. 5. v. 5. Charitas Dei dissus est in cordibus nostris per Spiritum sanctum, qui datus est nobis.

Cap. 8. v. 15. Non accepistis spiritum servitutis: sed accepistis spiritum adoption

nis filiorum, in quo clamamus. Abba (Pa- i v. 28. Diligentibus Deum omnia cooperantur 57 3.2. [

in bonum.

v. 35. Quis ergo nos separabit à charitate Christi? tribulatio? an angustia? an fames? an nuditas ? an periculum? an persecutio? 351.2. an gladius?

Cap.10. v. 12. Dominus omnium, dives in omnes, qui invocant illum. Cap. 13. v. 10. Plenitudo legis est dilectio.

349, 2.

Cap. 14. v. 17. Justitia, & pax, & gaudium in Spiritu sancto. 295.2.392.2.

#### Ex Epistola I. ad Corinthios.

Cap. 4. v.7. Quid habes quod non accepisti? Si autem accepisti, quid gloriaris, quasi non acceperis ¿. v. 11. & segg. Usque in hanc horam & esurimus, & sitimus, & nudi sumus, & colaphis

cædimur, & instabiles fumus, & laboramus operantes manibus nostris : maledicimur, & benedicimus: persecutionem patimur, & sustinemus: blasphemamur, & obsecramus: tamquam purgamenta hujus mundi fa-Ai sumus, omnium peripsema usque adhuc. 534. 2..

Cap. 5. v. 9. Scripsi vobis in epistola:, ne commisceamini fornicariis. 230.1.

Cap.6. v. 16. An nescitis, quoniam qui adhæret meretrici, unum corpus efficitur? &c. 308.1.369.2.

v. 17. Qui adhæret Domino, unus spiritus est.

360.1.526.1. 547.1.

Cap. 10. v. 31. Sive ergo manducatis, five bibitis, five aliud quid facitis: omnia in gloriam Dei facite...

Cap. 11. v. 27. Qui manducat & bibit indigne, reus erit corporis & sanguinis Domini. 69.2. v.28. Probet autem seipsum homo, & sic de pane illo edat, & de calice bibat: qui enim manducat & bibit indigne, judicium sibi manducat & bibit.

Cap. 13. v. 1. Si linguis hominum loquar & Angelorum, charitatem autem non habeam, factus ium velut æs fonans, aut cymbalum tinniens, &c... 748.1.

v. 3. Si charitatem non habuero, nihil sum.

76. 2.

v.4. Charitas patiens est, benigna est: charitas non æmulatur, non agit perperam, non inflatur, non estambiciosa, &c.

Cap. 15. v. 33. Corrumpunt bonos mores colloquia prava ... 111.1.

### Ex Epistola II. ad Corinthios . .

Cap. r. v. z. Benedictus Dens, & Pater Domini nostri Jelu Christi, Pater misericordiarum & Deus totius consolationis qui consolatur nos incomni pribulatione noftra. 435. 2.

Cap. 3.v.5. Non quod sufficientes simus cogitarealiquidà nobis, quali ex nobis: sed sufficientianostra ex Deo est. 395.2.546.1. v.18. Nos vere omnes revelata facie gloriam Domini speculantes, in eamdem imaginem:

transformamus à claritate in claritatem., tamquam à Dominispiritu...

#### Ex Epiftola ad Calatas.

Cap. 1. v. 10. Si hominibus placerem, Christifervus non essem. 88.1.119.1.

Cap. z.v. 20: Vivo ego, jam non ego: vivit vero in me Christus. 72.2.355.2. Cap.4:v.4. Milit Deus filium suum factum exmuliere, sadum sub lege: ut eos, qui sub

lege erant, redimeret: ut adoptionem filiorumreciperemus, &cc. Cap. 5. v. 24. Qui sunt Christi, carnem suam

crucifixerunt cum vitiis & concupiscentiis. 308. 2..

Cap.6.v.z. Alter alterius onera portate, & sic adimplebitis legem Christi. 127.2. v.3. Si quisexistimarse aliquid esse, cum nihil fit, iple le leducit.

### Ex Epistoland Ephesios.

Cap.5: v.29: Nemo umquam carnem fuam odio: habuit, led nutrit & fovet cam . 37 1.1.

### Ex Epistola ad Philippenses.

Cap. 1. v. 20. Magnificabitur Christus in corpore meo, sive per vitam, sive per mortem: mihi enim vivere Christus est, & mori lucrum.

Capia. v.12. & 131 Cum meeti & tremore vestramsalutem operamini: Deus est enim, qui operatur in nobis, & velle, & perficere. 312:1. 546.1.

Cap. 3. v. 20. Nostra conversatio in cœlis est.

363.2.587.IL

v. eod. Salvatorem expedamus Dominum noftrum fesum Christum, qui reformabit corpus humilitatis nostræ configuratum corpora charitatis suæ.

### Zx Epiftela ad Cotosenses.

Cap. 3. v.J. & 2. Si consurrexistis cum Christo, quæstursum sunt, quærite, ibi Christus est in dextera Dessedens duæ sursum sunt, sapite, non quæs super terram.

y.3. Mortui estis, & viza vestra abscondita est cum Christo in Deo.

375.2.

#### Ex Epifola 1, ad Timphheum.

Cap. 1. v. 5. Finis præcepti charitas est. 109. 1.
Cap. 2. v. 8. Volo, wiros orars in omni loco, levantes puras manus, fine ira. 161. 1.
Cap. 6. v. 10. Radix omnium malorum est cupiditas. 116.1.

#### Ex Epiftola II. ad Timetheum.

Cap. 1.v. 12. Scio, cui credidi, & certus sum quia potens est depositum meum servare in illum diem. 306.2.
Cap. 2.v. 5. Non coronabitur, nisi qui legitime certaverit. 79.2.
v. 13. Ille sidelis permanet: seipsum negare non potest. 27.1.

#### Ex Epistola I. D. Petri .

Cap. 2. v. 21. Christus passus est pro nobis, wobis relinquens exemplum, nt sequamini westigia ejus.

224.2.
Cap. 4. v. 8. Charitas operit multitudinem pecastorum.

79.1.

Cap. 5. v. 5. Deus superbis resistie ; sumilibus autem dat gratiam. 312.1.

#### Ex Epistola II. Divi Petri.

Cap. 2. v.9. Novit Dominus pios de tentatione eripere.

#### Bx Epifiela L. D. Ioannis.

Cap. 2. v. 6. Qui dicit in Christo manere, debet ficut ille ambulavit, & ipse ambulare. 125. I.
Cap. 3. v. 1. Videte, qualem charitatem dedit mobis Pater, ut filii Dei nominemur & fimus.

v. 21. Si cor nostrum non reprehendit nos, fiduciam habemus ad Deum, &c. 461.2.
Cap. 4. v. 16. Deus charitas est: & qui manet in charitate, in Deo manet, & Deus in eo. 296, I. 327, 2. 347, I. 357, 2. 448. 2.

#### Ex Apacalyps.

Cap. 3. v. 11. Tene qued habes, ut nemo accipiar coronam tuam . w. 17. Quiz dicis: Quod dives sum, & nuslius egeo: & nescis, quia tu es miser, & miserabilis, & pauper, & cæcus, & nudus. 396.2. Cap.4.v.8. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus omnipotens. 440. L.443. L. Cap.7.v. 12. Benedictio, & claritas, & sapientia, & gratiarum actio, honor, virtus & fortitudo Deo nostro in secula seculorum, Amen. Cap. 19. v. 16. Rex & gum, & Dominus dominantium. 54420

# 1 L F.I.N E.

## TAVOLA

# DELLE APPLICATIONI

# AGLEUANGELJ

Di tutte le Domeniche, Feste, Quadragesima, e delli Communi: secondo il Rito del Breviario Romano.

Tratta dalle cose più Notabili , e degne, che si contengono in ambedue le Parti dell'Opera.

Nella Prima Domenica dell'Auvento.

Runt signa in sole, Luna, & Stellis, & O.

Segni, quali faranno nel Giudicio Univerfale, par. 1. pag. 273. col. 1. Si potrà andar
discorrendo circa alla diversità de segni, e
così vedere, quali segni sieno i particolari
d'essere in gratia di Dio. par. 1.426. 1. Segno
espresso quale sia di trovar Dio. par. 1.313. 1.
Giorno del Giudicio, da quai segni spaventevoli sarà prevenuto. par. 2.89. 1.92. 2. Da
quai segni sarà segnato secondo l'opinioni
delle Sibille. par. 2.89. 1. Stelle che ordono
dal Cielo, sono giusti divenuti percatori.
p. 1.20. 1.

Interris pressura Gentium pra timora, & expeflatione, &c. Tratterassi, perche il giorno del Giudicio sarà tanto terribile. p.2.88.2. Tanto rigoroso. p.1.273.2. In quanti modi sarà chiamato. p.2.92.1.2. Perche sarà chiamato giorno di Dio. p.2.92.1. Quanto debba essere considerato. p.2.404.2. Quanto sia horribile. par. 2.406. Is Giudicio di Dio, quanto deve essere temuto. par.284.1. par. 1.181.1.2. Giudicio Universale, non si può esprimere quanto sia per essere, p.2.91. 2. Giudicio di Dio, come da demonj in questa vita sia dato ad intender misericordioso, e nell'altra crudele. p.2.84.1.

Virtutes colorum movebuntur. Giudicio Universale deve essere temuto sino da i Giusti, p.2.90.2.91.1.

Tune videburt filium hominis venientem in nube, &c. Christo, quanto sarà severo, e spaventevole nel giudicare. p.2. 95. 2. Nel Giudicio sarà Leone irato, par.2, 95. 2. Come si descriva in atto di giudicare. p. 2. 96.1. fu prima auvocato, allora sarà Giudice. p. 2. 98.1.

Nella Domenica Seconda dell'Auvento.

Cum audisset Ioannes in vinculis opera Christi, mittens duos ex discipulis suis, ait illis, &c. Si può in quelto luogo mostrare le qualità, e gl'effetti delle tribolationi, come fieno a profitto dell'huomo: che però dalle carceri manda Giovanni ad intender di Christo, e noi nelle tribolationi dobbiamo ricorrere a Christo . par. 1. 512. 2. Sono Purgatorio in questa vita. p. 1-513.2. Arrecano consolatione. p. 1.515. 1. Tribulationi, e travagli per qual cagione si devono desiderare.p. 1. 16.1.2. Quanto sieno lodati. par. 1. 505. 2. Travagli dell'Amor proprio impediscono l' Amor di Dio. p. 1. 308.1. Travagli fatti soavi dalla Carità . p.1.354. 1. (Ab exemplo) Travagli di Christo, quali, equanti. p. 1.522.2. Furono in Christo per ingagliardir noi ne gli noftri . pan 1.51 1.2. Tormenti di questa vita paragonati con quei dell'altra. par. 2. 405. 2. Tormenti de cattivi , quale sia . p.2. 449. 1. Travagli nostri minuiti da i travagli di Christo. p. 2. 44. 1. 50. 2. Travagli di Christo, quanto fossero particolari . par. 2. 140. 1. Quanti ne dobbiamo patir noi per i nostri peccati . p.2.561.2. Tribolationi sono peso insopportabile senza l'Oratione. p. 2. 241. 1. 2. Come consolino il Giusto. par. 2. 451. 1. Come sono allegerite dalla speranza, par.2. 452. 2. In altra maniera come si ponno alleggerire, par.2, 476, 1, Come siano medicina.

# Agl Enangeli di tutto l'Anno!

p. 2. 456. 1. Come il sofferirle sia cosa giusta. 1. 2. 477. 2. Quanto atili a' giusti. p. 2. 480. 1. Come siano cagione di riposo. p. 2. 481. 2. Come facciano conoscere il giusto. p. 2. 481. 2. Quanti benesici apportino, si dimostra con due belli essempi tratti da S. Agostino. part. 2. 650. 2. Forti chi sono nelle tribolationi, devono ringratiare Iddio. part. 2. 650. 1. Giusti, perche tutti sieno affitti in quessa priù favoriti da Dio, tanto più travagliati. p. 2. 50. 2. Maria Vergine più tribolata de gl'altri, perche su p. 2. 50. 2. Maria vergine più tribolata de gl'altri, perche su più amata da Dio. p. 2. 51. 1.

Me, renuntiare Ioanni, qua audistis, & vidistis:
eaci vident, claudi, &c. Si potranno narrare l'opere fatte da Christo per carità.
part. 1. 253. 1. Come l'opere di Dio sono
tutte piene di maraviglie. part. 1. 331. 2.
Quali sieno di principal meraviglia. part. 1.
332. 1. Quali mostrino più la bontà di Dio.
p. 1. 429. 2. Trattisi dei miracoli della vita
di Christo. part. 1. 100. 2. Ch'effetti facciano
ne gl'huomini, e donde siano detti miracoli.

P.1.491.2.

Duid existis in desertum videre? Si può discorrere intorno a' luoghi, ove si trovino i Giusti, e Christo. Luoghi, quali sieno di penitenza, e di cercare Christo. p. 1.531.2. Luoghi, dove si possa ridur l'huomo secondo con la consideratione, sono due. p. 1. 282. 2. Deserto spirituale dell'anima, quale sia. p. 1. 234.1. Luogo ottimo per l'oratione, il deser-

to, ò la solitudine. p.2.251.2.

Hominem mollibus vestitum. Si può trattar della vanagloria. Vedasi alla parola, Vanagloria nell'una, e l'altra parte. Quali sieno i pensieri atti a suggirla.p.2.335.1. Honore, e gloria del Mondo, non si deve stimare.p.1.535.2. Modi di vestire senza superbia, quali. p.2.546.1.

Sed quid existis videre? Prophetam? etiam dico vobis, & plusquam Prophetam. Loda Chrifto Giovanni, onde si potrà vedere, come la vera lode, & allegrezza si acquisi. p.2.337.2.

Perfettione della vita Christiana in che consista, p. 1. 344. 1. p. 2. 145. 1. Degl'honori satti

a'Santi di Dio . p. 1.437.2.

Ecce ego mitto Angelum meum, &c. Angelo, &c. huomo; Vergine, e casto in che sieno differenti. p.1. 448. 1. 2. Christiano come è deteo Huomo Celeste, & Angelo Terrestre. p. 1. 1. 2.

Nella Domenica terza dell'Avvento.

Miserunt Indai ab Hierosolymis, ut interrogarent eum: Tu quis es? Qul da molti Dottori sitiene, che il sine dell' interrogatione de gl'Hebrei fosse per eschader Christo, & accettare per loso Messia più tosto Giovanni; ove si puo discorrere, come i pensieri cattivi de gl'huemini, & in quanti modi si ponno generare, par. 2. 180. 2. Che tutti i pensieri nostri si devono gettare nelle braccia di Dio, e non de gl'huomini. p. 2. 183. 2. Come i buoni pensieri sempre a'

aumentano. p.2.155.2.

Tu quis es? Ch'è necessaria la cognitione di Dio; però veggasi, come il conoscere Iddio è via d'andar a Dio . p. 2. 138. 1. Come il conofcimento di Dio nasca dalla libertà dell'anima. p. 2. 466. 1. Cognitione, quale hebbe l' huomo di Dio, p.2.435.2. Non s'acquista senza la Passione di Christo. p. 1.247. 1. Dio in questa vita come si conosce dall'huomo. p. 1. 241.2. Dio, quanto deve essere cercato. p. 1. 501. 1. Dove si deve cercare. p. 1. 514. 2. Come si deve cercare. p. 1. 515.2. Come dobbiamo figurare Iddio nella nostra concemplatione. p.2.160.2. Iddio folo è l'oggetto di chi 10 cerca. p.2. 219.1. Iddio, infino a che termine possa essere conosciuto. p. 2. 371. 1. 2. Cognitione havuta di Dio, e non oprar virtuosamente, è vitio inescusabile. part.22 234.I.2.

Tu quises? Della cognitione di se stesso. Cognitione de' propri diffetti necessaria. p. 1. 369. 2. Cognitione di se siesso, e suoi frutti par. 1. 390. 1. Come si possa havere. p. 1. 399. 2. Principio è della nostra Giustificatione. p. 1.530. 2. Come s'acquisti dalla propria basseza. p. 1. 282. 1. E fondamento d'humiltà. p. 1.312. 1. Come faccia suggire il peccato. p. 2. 59. 2. Cosa la più difficile da sapersi. p. 2. 79. 1. A quante cose giovi. p. 2. 79. 1. 2. E sovra ogn'altra scienza del Mondo. p. 2. 216. 1. Perche si debba affaticare l'huomo per conoscer

le stelso. p.2. 321,1.

Nan sam ego Christus. Virtù de' Santi non deve essere misurata da gl'huomini impersetti. p. 1. 298. 2. Christiano in che modo s'assomiglia a Christo. p.1.216.1.

Vox clamantis in deserto. Mostrasi qui l'humiltà di San Giovanni, e quando dice: Cujus non sum dignus, ut solvam corrigiam calceamenti

ejus .

Veggasi nell'una, e l'altra parte, alla voce, Humiltà, che troveransi pensieri degni. Si può dimostrare la vanità, e viltà del Genere Humano, come sia formato di vilissima materia. part. 2.66. 2. Come abbominevolmente si concepisca. part. 2.66. 2. Di che sozza sostanza concetto si nudrisca. part. 2.66. 2. Nel suo nascimento più vile d'ogn'altro Animale. p. 2.66. 2. Come sia vario, e mutabile più di ogn'altra cosa, part. 2.71. 2.

Se riguardasse da se il suo sine, saria più tam- ! perato negli afferti. p.2.78.2. Come non polla fare a se stesso alcun beneficio. par. 2.127. 1. Perche per nessun capo deve presumere di se itello. p.2.230, 2. Che cola egli sia, secondo S. Bernardo. par. 2. 321. r. Che cosa sia dopo ch'è nato. p.2.322.1. Che cofa fosse innanzi il fuo nafcere . par. 1. 277. 1. Che farà dopo | Morte. p.1.277.2.

### Nella Domenica Quarta dell' Auvento.

Anno quinto decimo Imperio Tiberii, &c. Faffum est verbum Domini super loannem in deserto. Si può vedere come l'ispirationi Divine si pos-

fano conoscere. p.2.594.1.2.

Aradicans Bapti mum pointentia in remissionem peccatorum & c. Penitente, qual cosa deve prima fare per mutar vita. p. 1. 23. 2. Penitente con che ordine cresca di gratia in gratia.p. 1. 41.2. Come sia uguale all'innocente.p. 1.532. 1. 2. Penitenza, quanta confidenza apporti. p. 1.58. 1. Veggafi nella prima, e seconda parte alla parola, Penitenza.

Tox clamantis . Predicatori, che non si mostrino ferventi ne i Pulpiti, quanto scandalo apportino . p.2.643.2. Maestri interiori non esclu-

dono gl'esteriori . p. 1.3.1. Parate viam Domini . Via della saluteniuno la può acquistare senza esser chiamato da Dio. p. 2. 259. 2. Via delle virtu perche ci paja a[pra . p. 2. 493.2. Via di andar a Dio, quale sia. par. 2. 138. 1. Via verso il Cielo, quale sia. p. 317. 2. Vie spirituali diverse. p. 2. 610. 2. Vie d'andar al Cielo, due principali. par.2. 230. I.

. Ridebitis omnis caro salutare Dei . Christo salute, e Salvatore, già desiderato da Santi Padri Antichi . p. 1.495.2.496.1. Salvatori, di quanti furono, niun maggior di Chrisso. p. 1. 496.1.2. Salute apporta Gesù d'anima, e corpo. par. 1. 485. 2. Salute di Gesù apporta tre benefici, e quali. p. 1.496.2. (Per riprendere: ) Come la salute del corpo è più cercata che quella dell'anima. p.2. 264. 2. E quanto poco sia stimata la salute spirituale dagl'huomini . p.2.25.2..

#### Nel Giorno di Natale..

Mon erat ei locus in diversorio, &c. Nascimento di Christo, quanto povero. par.1. 221.2. Christo nella nascita minore degl'Angeli. p.1.495.1.

Ut proficeretur cum Maria desponsata sibi uxore

prignante, &c. Nascimento spirituale di Christo, ricerca che noi divenciamo Maria, e come. par.2.493.2.

Come nasca spiritualmente nell'anima divota. p.1.493.1.

Et reclinavit eo in prasepio. Natività di Christon dove, equale fosse.p. 1.221.2. Perche nascesse in un Presepio. p. 1.488. z.

Annuntio vobis gaudium magnum, Gc. Perche nascendo Christo in terra , apporti più consolatione all'Huomo, che regnante in Cielo. p. r.489. 1.2.

Quia natus est vobis bodie Salvator, &c. Natività di Christo, e suoi effetti maravigliosi.

p.1.487.1.2.

Invenietis infantem, &c. A Filosofi impossibile sembra la natività di Christo. p. 1.488.2. Come fù testisicata da diverse parti . p. 1. 503. 1. Per qual causa sia principalmente venuto al Mondo . p.1.124.2 .

Pannis involutum, Oc. Nella sua natività Christo prese le impersettioni nostre, ma nonpeccato, nè ignoranza, e perche. p.1.488. 1. Perche volesse farsi somigliante agl'huo-

mini, p. 1, 489.2.

#### Nel Giorno di S. Stefano.

Ecce ego mitto Prophetas, &c: Giulti, perche fiano afflitti in quella vita prefente...

Veggasi nella 2. Domenica dell'Auvento circa:

la materia delle tribolationi...

Circa il martirio, dicasi come il martirio nasce dalla Carità. p. 1.290. 1. Tormenti, e martirj nuovi, che si danno a Christo quali sieno. par. 1. 424. 2. Tormento della Croce, il tormento maggiore di tuttigl'altri. p. 1. 266.1. Martiri con loro essempi ci devono sar forti . par. 2. 616. r. Martiri perche pativano tanti tormenti. par. 2. 539. 2. Tormenti di quella. vita paragonanti con quei dell'altra. p.2.405. 2. Per ritrensione. Tormento de'cattivi, quale sia. p.2. 449. I.

Quoties volui congregare filiostues, quemadmo-

dum , Oci.

A Christo si deve ricorrere, comea Pietra, over ricorrono i Ricci marini. p. 1. Vocatione è beneficio Divino. p. 1. 319.1.2. E beneficio accompagnato da tutti gl'altri benefici . p. 1.. 319. 2. Quanto deve essere considerato simile beneficio. p. 1. 320. 1. 1. Quanto sia grande... p. 2. 387. 2. Vocatione Divina non deve essere: impedita . p.2.28. 2. e leg:.

Et noluifti, Co. Obhedire alle Vocationi Divine quanto sia necessario. p. 2. Come il servo di Dio ubbidisca al suo Signore, p. 1.249.2. Volontà dell'huomo si deve conformare con quella di Dio. p. 1. 290. 1. Volonta dell'huomo è fare solo la volontà di Dio . p. 1. 338. 2. Kolontà di patire , 'e morire per conformarfi alla Divina volontà, quanto meriti.p. 1. 338.2.

## Agl'Euangelj di tutto l'Anno:

Volontà di corrispondenza in Cielo, & in terra, come s'intenda. p. 1. 338. 2. Unione con Dio, quanto giovevole. p. 2. 160. 1. Unione, qual esser debba dell'anima con Christo. p. 2. 350. 1. Quanta forza habbial'unione dell'huomo con Dio. p. 1. 348. 1. Unirsi con Dio come meglio possiamo in questa vita. part. 2. 346. 2.

Ecce relinquetur domus xostra desersa. Danno, quanto grave sia in non accorgersi del peccato, e non farne la penitenza a tempo, p.2. 83. 1.

#### Nel Giorno di S. Giovanni Euangelista.

Dixis lesus Petro: Sequere me, &c. Seguaci di Christo sono di due sorti. p.2. 649.2. Seguaci veri, e finti, a che sono assomigliati. par. 2. 649.2. Imitare la Virtù di Christo è la miglior gloria, che si possa conseguire al Mondo. p.2.201.2. Per riprensione: Imitatori del demonio sono ostacolo alle virtù. p.1.641.2. Imitatori del demonio di chi siano sigliuoli. par.2.541.2. Imitare Christo che cosa sia.p.1.

yidit illum Discipulum, quem diligebat lesus,

Amor di Dio paragonato a quello dello Spofo. par. 1. 185. 1. Amor di Dio, e sua forza
quafito grande. par. 1. 291. 1. Amor di Dio,
come si debba cercare per haverlo, e come
si trovi. p. 1. 301. 1. Quali sieno le sue conditioni. p. 1. 358. 1. Gome produca frutti segreti, e quali siano. par. 1. 409. 1. Amor di
Dio conoscesi dalle sue operationi. p. 2. 230.
1. Veggasi la voce Amore nell' uno, e l'altro tomo: et applichi ogn'uno a modo
suo.

Sic eum volo manere, quid ad te? Amici di Dio fono particolarmente governati dalla sua Divina misericordia, e providenza. par. 1. 432. 2.

#### Nel Giorno de Santi Innocenti.

Accipe Puerum, & Matrem ejus, & fuge in Aegypsum &c. Maria Vergine si spaventa vedendo di dover suggire in Egitto. p. 1. 229. 1. 2. Maria Vergine qual doglia sentisse per il sospetto di Christo. p. 1. 483.2. Maria Vergine suggendo con il Figliuolo, quanto dolor sentisse. p. 1. 507. 1. 2.

Futurum est enimut Herodes querat Puerum ad perdendum eum &c. Christo perseguitato da Herode, che significhi. p.1.229.2.

Missens occidis omnes pueros, &c. Innocenti, quando furono uccili. p.1. 507. 1. 2. Quale la loro strage. p.1.508.2.Come moristero. p.1.

509. 1. Come furono premiati da Dio. p. 1. 509. 2. Herode perche ne facesse ammazzar tanti. p. 1. 509. 2. Herode cercando Christo di poco nato, a chi s'assomigli. p. 2. 641. 2. Perche volesse far uccider Christo bambino. p. 1. 508. 1.

#### Nella Domenica frà l'Ottava di Natale.

Et in signum, cui contradicetur. Christo bersaglio, comes'intenda. p.2.29.2.30.1.

Es suam ipsus animam persansibis gladius &c.

Maria Vergine, perche su permesso, che sentisse tanto dolore nella perdita di Chrisso. p.
1.511. 1. Quando cominciasse a travagliare.
p.1.508. 1. Maria pate travaglio, per gloria sua, e per prositto de gl'huemini. p.1.512.2.

Maria Vergine più de gl'altri tribolata, perche su più amata da Dio. p.2.51. 1. Prosetia di Simeone, quanto dolorosa a Maria Vergine. p.1.505.2.

#### Nel Giorno della Circoncilione.

Postquam consummati sunt dies otto, ut circumcideretur puer.

Nella Circoncisione quanto dolore sentisse Christo. p.1. 494. 1. Circoncisione che cosa sia. p.1. 495. 1. Christo figurato nella Circoncisione nel Sole insanguinato.p.1.494.2. Christo nella nascita minor de gl' Angeli, e nella Circoncisione minor de gl' huomini. p.1. 495. 1. Christo capo sano, nella Circoncisione riceve la medicina per l' huomo infermo. p. 1. 494. 2. Circoncisione, ciò che significasse. p.1.381.1. Circoncisione di Christo, dinorava la successione della Passione. p.1.494.1.2.

Vocatum est zomen ejus, Jesus. Doppo otto giorni Christo cominciò a far usficio di Redentore. p. 1. 494. 1. Per qual causa sia chiamato Salvator del Mondo. p. 2. 430. 2. Perche chiamato Giesù. p. 1. 224. 2. Giesù sù nome annontiato dall' Angelo a Maria, e quanto bene arrechi. p. 1. 475. 2. Giesù, nome da esfere sempre invocato, & in particolare nelle tribolationi. p. 1. 497. 1. 2. Nome da essere portato nel cuore, e nelle mani. p. 1. 497. 1. Giesù che cosa significhi. p. 2. 362. 2. Giesu proprio nome di falute. p. 2. 358. 2. Vedasi la Domenica 4. dell' Avvento. Sopra quelle parole del Testo: Videbit omnis caro sa lutare Dei.

### Nel Giorno dell' Epifania.

Magi ab Oriente venerunt Hierosolymam, dicentes Gr. Magi, perche si movino da loro

con-

tonfini. p. 1. 515, 1. Quanto eccellentiin Fede. p. 1.515.1.

Videntes Stellam, gavisi sunt gandio magno valde, Oc. Mági, quant'allegrezza provasse-ro. p. 1. 499. 1. Quant'allegrezza arrecasseroa Maria Vergine. p. 1. 499. 1. Quant'allegrezza apportassero a Christo. p. i. 499. 2. Cercando Christo Bambino, come spiriqualmente s'intendino per l'anime de' giusti. p. 1. 501. 1.

Beellam vidimus, &c. Stella apparsa al nascere di Christo, che cosa significasse. p. 1. 225. 1. Perche non gl'andava sempre innanzi.

P. I. 225.2.

Es procidentes adoraveruns eum, &c. Magi, c loro fede quale folse nell'adorar Christo. p. 1. 238. 2. Adorare si deve Iddio, & in qual maniera. p.2. 143.2. Adorationi sono di due lorti: p.2.143.2.

Et apertis the auris suis, obtulerunt et munera aurum, thus, & myrrham. Magi ciò che offerirono a Christo, e suo mistero. p. 1.226.1. Magi devono essere imitati nell'offerire a Dio. p. 1.226.2. Magi tre cole presentarono, e quali folsero . p. 1. 499.2. 500. 1. Magi ciò ch'offerirono a Christo, e quello che dobbiamo offexir noi . p. 1.550.1.

Aurum, thus, & myrrham. Ofo alsomigliali alla carità. p. 1.499.2. Mirra, e lue proprietà. p.1. 500. 1. Mirra è la contritione, e quanto

sia necessaria. p. 1.500.2.

Per aliam viam reversi sunt, Oc. Magi ritornati al lor Paele per altre strade, che cosa significhi. p. 1. 500.2.

#### Nella Domenica frà l'Ottava dell' Epifania.

Permansit puer lesus, &c. Maria Vergine, perche conducesse Christo in Gerusalemme. p. 1. 500. 1. Christo perche s'ascondesse a Ma-

ria. p.1.510.2. Quarebant cum inter cognatos, & notos, &c. In quanti modi Iddio deve essere cercato da noi, si che non si nasconda. p.2.173.1.2. Iddio è l'oggetto di chi lo cerca . p. 2. 219. 1. Segno espresso quale sia di trovare Iddio. p. 1.313.1. Dio, con quanta prettezza si possa trovare.

Invenerant illum in Templo. Christo perche fos-, se trovato da M. Verg.nel Tempio. p.1.510. 2.511. 1. Christo quanta Dottrina dimostrava disputando nel Tempio. p. 1.511. 1.2.

Igo & pater tuus dolentes qu (rebamus te , &c. Quanto dolore havesse Maria Verg. per la perdita del Figliuolo.p.510.2. E quant'allegrezza, ritrovatolo nel Tempio.p. 1.510.2. Maria, perche folle permello, ch'ella sentisse tanto dolore nella perdita di Christo. par. 1.511.2. Dio perduto, quanto si deve piangere. p.1.29. 2. Die si perde per il peccato . p. 1.29. 1. Perduto Iddio, quanto sia grave danno.p. 1.29. 1.2. Iddio, Per riprensione, non trovaranno quelli, che non li sono lasciati troyare da lui. p.1.138.1.2.

Nesciebatis, quia in iis, qua Parris mei sunt,

Christo per qual causa principale sia venuto al Mondo. p. 1. 124.2.

#### Nella Domenica seconda Dopo l'Epifania.

Nuptic fasta sunt in Cana Galilaa, &c. Qual' anima si chiami degnamente Sposa di Dio. p.1. 514. 1. Christo Sposo, quanto aniasse l' anima sua Sposa. p. 2. 19. 2. Si può trattare la materia del Matrimonio. Maritati, perche comandalle Iddio, che non andallero alla guerra . p.2.215.2. Maritati , come pecchino l'un l'altro. p.1.48.2.

Servasti bounm vinum usque adbuc, Gr. Vino spirituale, quale sia, e suoi effetti. p.2.263. 2. Vino, quanto danno arrecchi. p. 2. 286. 2. Vino, e suoi effetti contrari alla mode-

stia. p.2.295.2.

Hoc fecit init ium signorum lesus in Cana Galilea &c. Miracoli della vita di Christo. p. 2. 100.2. Miracolo ch' effetto faccia negl' huomini, e d'onde sia.p. 1.49 1. detto. 1.2. Miracoli considerati da M. Verg. p. 1. 491. 2. Miracoli di Dio ne suoi eletti. p.2. 407.2. Miracoli numerosi, seguiti per virtù dell'Oratione; come questo ad istanza delle preci, e petitioni di M. Verg. p.2.27 3.1.

#### Nella Domenica terza dopo l'Epifania.

Dominus, sivis, potes me mundare, &c. L'in-fermità spirituale, quanto difficile da curarsi. p. 1. e6. 1. Provasi per testimoni quanto Christo potesse. p.2.89.2.

Vole mundare. Christo venuto al Mondo come medico. p. 1.560. 1.2. Per ulare milericordia. p. 1. 241. 1. Dio quanto volentieri communi-

chise stesso. p.1.316.2.

Vade, ostende te Sacerdoti. In quanta riverenza debba essere tenuto il Sacerdote. p.2. 641.2. L'appresentarsi del leproso al Sacerdote, dinotando fecondo la commune el politione de Santi Padri il Sacramento della Penitenza, si potrà discorrere intorno alla Confessione, & hassi materia ampia nella voce Confessione, tanto nell'una, quanto nell' altra parte.

Cùm

## Art Euangelj di tutto l'Anno .

Camintedifet lefus Casharnaum, acceffit ad eum '. Centurio, Gc.

Vedi il secondo giorno di Quadragesima.

Nella Domenica quarta dopo l'Epi-

Ascendente Iesu in Naviculam, securi sunt eum Discipuli ejus. Es ecce motus magnus factus est in mars, Oc.

Mare significa questo Mondo, secondo quell' auttorità di Davidde: Hoc mare magnum, & spatiosum manibus: illic repsilia, quorum non

est numerus, Oc.

Si potrà dimostrare, come il Mondo non deve da noi ellere compiacciuto per eller nostro nemico. p.1.88. Che le miserie del Mondo nell'huomo, tanto interiori, quanto elleriori, sono innumerabili. p. 2.73. 1.2. Mondo 2 che fine fosse fabricato da Dio . p.2. 406. 2. Mondo è vanità di tutte le vanità. par.2. 318. 1. Si deve fuggire quelto mare del Mondo, per quattro raggioni. p.2.332.2. E pieno di corsari, e traditori. par.2. 323. 1. E · luogo contagiolo. p. 2. 333. 1. Ula le parole di Giuda per tradir l'huomo. p. 2. 333. 1. E habitatione del nostro nemico . par. 2. 333.2. Affomigliafi al Mare di Marfiglia, p.2.333.2. Assomigliasi al Diluvio . p. 2. 333.2. E un pelago profondifiimo di milerie.p.2.118,2. Anzi un forno di Babilonia . par.2.333.2.Anzi un' Inferno. p.2. 500.2.

Salva nos perimus, &c. Pericoli dell'anima sono grandi per cagione dei sensi. par. 1. 278. 2. Pericoli occulti ci sono levati da Dio. part.1.322.2. Iddio tutore, e custode dell' huomo. par. 2, 118. 2. Come, e quando ci ajuti . p.2. 137.2. Iddio deve essere pregato sempre, acciò sia assistente all'anima no-Ara. par. 2. 160. 2. Iddio non può soffrire, che resti un'anima sconsolata. p.2. 174. 2. In che modo difenda i luoi Divoti. p.2. 352. 2. Confidarsi non deve l'huomo nella sua propria potenza, ma solo in quella di Dio. p. 2. 360. 2. Confidenza si deve havere nelle tribolationi folo in Dio . par. 1. 140. 1. Confidenza propria, quanto sia dannosa, par. 1. 394.2

Quid timidi eftis modica fidei, &c. Timore è effetto d'humiltà. p. 1. 396. Timore vano fi deve fuggire da pufillanimi. par. 2.646. 2. Timore vano, quanto dannolo. par. 2.647. 1. Timore de cattivi qualefia. par. 2.430. 1. De Giusti. p.2.451. 1. Timore che ci fa convertire a Dio, quale fia, par. 2.506. 2. Timore, come fi scacci da chi entra nella via di Dio. p.2.538. 2. e seg. Timore quale deve occupare il nostro cuore. p.2.546. 1. Timoresi, come

Opere Granata Teme I,

si fanno arditi co'l mezzo della carità. p.2.

Fatta est tranquillitas magna. Veggasi, cothe la turbatione dell'anima si quieti part. 1.

49.2. Mondo tutto caderebbe, se non sosse conservato dalla Divina providenza. p.2.

118. 1.

Quis est hit, quia venti, & mare obediunt ei? Si può discorrere intorno alla virtù dell'ubbidienza, esi dirà, che l'ubbidienza, è più grata, che il sacrificio.p.2.592.1. Ubbidienza però deve essere anteposto al divoro. p. 2. 228. 2. Ubbidienza non può essere persetta fenza la mortificatione della propria volontà. p.2. p.237.1. Ubbidienza che virtù habbia, e come deve effere intesa. p.2. 187. 2. Ubbidienza è il quarto grado, e come s'intenda. p.2.592.2. Ubbidienza per offervare quali cose vili ricercano . p.1. 258, 1. Quanto sia lodata da Dio, p.2. 298.2. Ubbidire alle vocationi, quanto la necellario. p.a.593.1. Ubbidire il servo di Dio al suo patrone non come ad huomo, ma come a Christo, par. 2. 598. r. Ubbidienza, virtù dell'huomo verso Dio. p.1.373.2. Imparati da Christo. p.1. 512. L'huomo deve sempre ubbidire, e Dio lempre commandare. p.2.195.1.

#### Nella Domenica quinta dopo l' Epifania.

Simile factum est Regnum Cœlorum homini , qui

seminavis bonum semen in agro suo, Gc.

Intendendosi per il campo l'Anima nostra, per il seme buono la gratia di Dio, e per la zizania il peccato; si potrà trattare della Gratia, e dimostrare, che con mezzo più convenevole s'ottenga la gratia di Dio p. 1. 148.

2. e seg. Come habbia diversi gradi. p. 1. 145.

1. Gratia di Dio come chiamata da Gioele Profera. p. 8. 115. 1. Gratia Divina, quanto sia possente. p. 2. 152. 2. Gratia particolare concessa da Christo all' huomo per tirallo a se. p. 2. 161. 1. Gratia dello Spirito santo, bastevole ad introdurre l'anima a gl'essercio spirituali, che sono i srutti di quel seme. p.

fieno varie, e differenti.p.2.609.2.

Càmattem dormirent homines, &c. Huomini mentre dormono, come fono tutti eguali.p.2.67.2. Dormire non fi chiama vivere. p.2.67.2. Otio fuggendosi, si preserva l'huomo dalli peccati.p. 1.118.1. Otio quale sia lodatoda Santi Padri.p.1.476.1.2. Huomo negli-

2.250. 1. Gratia Divina è Madre di tutte le

anima, p. 2 433. 1.2. Gratie di Dio come sieno

uguali . p.2.609.1. Donde nasca, che le gratie

-virtu. p. 2. 280. 1. Gratia,e suoi effetti nell'

gente

gente non è in gratia dello Spirito fanto. p. 2. 155, 2. Negligenza nelle cattive imagi. nationi è dannofa. p. 2. 581, 2. Negligenza deve fuggire l'huomo mortificato. par. 1. 133, 1. Quanto danno apporti. p. 1. 482. 1.

Venis inimicus homo, & Superfeminavis zizania,

Che s'intende il poccato: Veggasi, come il Diavolo usa ogni modo astuto cont' ogni qualità di persone.p-2.189. 1, 2. Peccare che cola sia.p. 1, 27. 1. 2. Vada alla settera Peccato nell'una, e l'altra parte, che diffusamente si trovano buoni pensieri.

Sisite utraque crescere usque ad messem, Ge.

Peccatori, e Giusi sopportati da Dio. Buoni.

se ye ne sono de veri, ve ne sono anco de singi.p.2.637.1.2. Finti non deyono levare la riputatione de'buoni, p. 2.637.1.2. Buoni,
quanto sieno humili verso Dio. p. 2. Disferenza fra persetti, & impersetti, quale
siap.2,161,1.2. Disserenza tra rei, e buoni,
p. 2.421.2.

Colligire primum zizania, & alligate ea in fascicules ed comburendum,

Pena de dannati nel giorno del Giudicio quanto grase. p. 1, 81. Pene dell' Inferno sono eterne. p. 1, 8. 2. Vedasi alla voce Pena nell'

una, el'alra parte.
Triticum autem congregate in horreum meum, & c
Della Gloria de Beati, nel giorno di tutti i
Santi.

#### Nella Domenica sesta dopo l' Episania.

Simile est Regnum Calorum grano sinapis, &c.
Intendesi per la Senape la Fede: si potrà discorrere intorno alla Fede, e veggasi da ogni
uno a suo piacere la voce Fede, nell'una,
el'altra parte, che potrà dissusamente discorrere.

Si può anco intender la virtù dell'humiltà: vedasi la parola Humiltà nell'una, e l'altra patte. Aggiungendo, che Maria Vergine si gloria dell'humiltà, e non della verginità. p. 1.477.2.e seg. Significa la Chiesa, quale già primitiva, quanto più vedeva le prigioni, ce i martiri, tanto più ella s'inservorava per amor di Christo, come la Senape hà maggior virtù, quant'è più trita. p. 2.647.1.2.

### Nella Domenica della Settuagesima.

Simile est Regnum Colorum bomini patrifamilias, qui exist primo mane conducere operarios in vincam suam, &c.

Opere, qual sieno legiuste, esodisfattorie. p. 2. 283. 2. Opere fatte in questa vita, di quanto merito sieno. p. 1. 126. 2. Quai possono essere buone, e cattive. p. 1. 235. 1. Sono sempreajutate dal favor Divino. p. 1. 239. 1. 2 Sono accette a Dio per la carità. p. 1. 348. 2. Opere buone, in che modo fruttuose. p. 1. 390. 2. Opere buone procedono da Dio. p. 1. 395. 2. Perche s' operi bene con tanta dissicoltà. p. 1. 143. 2. Opere meritorie si fanno solo in questa vita; e mostrarsi questa verità con belle similitudini. p. 1. 11. 1. 2. Veggasi di più alla voce Opere, & Operatione, nell'una, e l'altra parte.

Quid his statis tota die osiosi? Fuggendosi l'otio, si preserva l'huomo dalli peccati. part. 1.

118, 1

Ite in vineam meam , & quod justum fueris, dabe vobis , &c.

Qui si può trattare de i premj, e prima quali sieno i premj temporali de buoni. p. 1. 18. 2. Premio, e pena, bene, e male universale. p. 1. 8. 1. 2. Premj dell'opere de buoni, quali sieno. p. 2. 422. 2. Premj tre sono in Cielo, corrispondenti alle tre Virtu Teologali. p. 2. 113. 1. Premj, che si danno in Cielo, quanti, e quali. p. 2. 113. 1. Premio promesso a virtuosi, quanto grande. p. 2. 406.1.

Nonne ex denario convenisi mecum, & e. Promesse di Dio sempre infallibili. p. 1.19.2. Quanto stabili. p. 2. 305. 1. Quali siano satte all'huomo. p. 2. 436. 1. Promesse Divine, e loro effetti. P. 2. 475. 1. Promesse fatte da Dio a gl'asservatori della sua legge. p. 2. 480. 1. 2. Promesse di Dio suture, sono beni presenti. p. 1.17. 1.2. Promesse in buona parte future, iono nella maggior parte presenti; e quali sieno. p. 1. 17. 1. 2.

Vole huie nevissime dare sient & sibi. Doni di Dio s'acquistano con la gratia sua. p. 1. 395. 2. e seg. Doni di Dio a chi sieno communemente

communicati. p. 1. 304. 2. Multi sunt vocati, panci verò eletti, Oc. Vedasi nel giorno di San Stefano, sopra quelle parole: Quoties velui congregare, &c. Si può anço trattare dell'elettione, e diraffi, che l'elettione, cioè l'essere nel numero de gl' eletti, è beneficio di Dio. p. 2. 394. 1. E quanto infigne. p. 2. 394, 1. Quali gratie goda ordinatea lei p. 2. 394. 2. Come si sappia per congiettura d'essere eletto. p. 2. 394. 2. Elettione, quante circostanze habbia degne di consideratione. p. 2. 395. 1. Elettione, e sua gratia. p. 2.395. 1. Quanto antica. p. 2, 395. 1. Quanto rara. p. 2, 395. 2. Eletti, egiustidi varie sorti. p. 2. 396. 1. Elettione a veruno si nega, nè veruno si deve tenere escluso, nè disperato di non otteneria, p. 2, 396, I.

Nella

### Acl Enangeli di tunto l'Anno.

#### Nella Domenica della Sessagesima.

Semen est verbum Dei. Parola di Dioquanto frutto faccia. part. 1.4. 1. 2. Parola di Dio è lume dell'Intelletto, & altre molte limilitudini . p. 1.4.1.2.

Ne credentes Salvi fiant, &c. Parola di Dio, quanta fede riceschi. p. 1. 20. 2.

Ad sempus credunt , G in tempore tentutionis re-

cedunt, Oc.

Perseveranza necessaria, & in quante cose. p. 1. 409. 1. 2. E che cosa ella sia - par.1.408. 1. 2. Non si ottiene senza la gratia di Dio. p. 1. 341. 1. 2. Perseverare deve quello, che prega, se bene non essaudito. p. 1. 26. 2. e leg.

Ne credentes salvi fiant. Parola di Dio quanta

fede arrechi. p. 1. 20. 2.

Hi funt, qui audierunt, & à solicitudinibus, & c. Occupationi impediscono l'opere buone, & in particolare l'Oratione. par. 1. 152. 1. Occupationi soverchie impediscono la perfettione, par. 1. 380. 2. Occupationi dell'amor proprio impedificono l'amor di Dio. par. 1. 308. 1. Tutte l'occupationi devono essere . milurate. p. 2. 183.1. 2. Per essempio, Occupationi di Eugenio Papa terzo biaimate dal Padre San Bernardo, e perche. par. 2. 185. 1. Occupati in molti negozi quali auvertimen ti devono havere. par. 2. 14. 2. Seme inutile dell'Evangelo, a che si applichi. p.2. 196. Hisant qui in corde bono, O optimo, Oc.

Parola di Dio nel cuordell'huomo, quante virtù habbia. part. 2. 223. 2. Parola di Dio patto dell'anima. part. 2. 14. 3. 2. Parola di Christo per eccitar l'huomo alla virtù della misericordia, part. 2, 307, 1. Parela della tede, e della speranza, quali sieno. par.

3. 453. Z.

Trucium afferunt in patientia, Ge. Patienza virtu necessaria. par. 2. 595. r.Per ottenerla che considerationi si ricercano. par. 2-594. 2. Per essempio: La patienza di Tobia quanto sia stata grande. par. z. 478. 2. Patienza qual rimedio habbia più opportuno. part. 2. 324. Quali ajuti sieno necessari per conserwarla . part. 2. 596, 2. Quali sieno i suoi gradi perfetti. p. 2. 597. 1. Come si possa far l'habito. p. 2. 632. 2. Patienza Per ripren-Fone: Quanta habbia Iddio con gl'huomini . P. 2. 414. I. 2.

> Nella Domenica della Quinquagefima.

Ecce a cendimus Hierofolymam y & Pilius hominis tradetur , Oc. Perche Christo senz'alero mezzo, che con la sua Passione, habbi voluto redimere l'huomo.par. 2. 119. 1. Quante pene habbi sopportato Christo per redimere l'huomo, p. 2. 1 19. z. Come fosse meditata, e descritta da Chriflo la Passione sua . p.r. 548. 2. e seg. Passione di Christo da quali accidenti fosse accresciuta . p. 1. 266. 2.

Jesa fili David, miserere mei, Gr. Si può dire che l'Evangelista habbia registrato questo miracelo dopo il ragionamento della Passinae attesoche la cecità del cuore s'illumina, efiottiene la cognitione di Dio non senza la Passione di Chrisso, part. 1. 247. 1. Onde si può parlare delle cecità spirituale, come l'huomo sia cieco nel conoscere le proprieoperationi. part. 2. 91. 1.2. Quanto sia grande la cecità sua nel conoscere le proprie milerie - par. 2.76. 2. Quanto fia cieco nel conofcere Iddio. p. 1. 423. 1. E perche sà costut, che la chiarezza dell'ani?

ma non si deve conoscere da altri, che da Dio. p. 1. 311. 2. Però grida a Christo, Mi-

sericordia.

Sapeva ch'era venuto al Mondo Christo per usare misericordia, par. 1. 241. 1. Però a quella ricorre. Sapeva, che la misericordia è un auvocato appresso Dio però ad essa si raccomanda. p. 2. 329. 1. 1. Ricorre a Christo, perche sapeva, quanto fosse egli misericordioso ver so il Genere Humano.par. 1. 96. 1. 2. Che la misericordia di Dio è maggiore della colpa humana. part.t. 39. 1. Quanto grande fosse verso i peccatori. par. 1.104. z. Misericordia di Dio in che modo deve ellere confiderata . par. 1. 242. 1. Misericordia di Dio; quale netl'essaudire la voce de'Giusti. part. 1. 433. 2. La miserlcordia, perche haveva fatto Christo bambino. p. 1. 488. 1.2. E ch'erz in esso virtu propria. part. 2. 301.1.2. Tanto grande.p.2.313. 1. E tanto stimata da Christo, p. 2. 303. 1. La speranza di conseguirla da lui; ma per riprenfione, mifericordia ottiene, chi misericordiz usa. p. 2. 302. 1. 2.

Fides tua te salvum fecit, &c. L'huomo per nelsun capo deve presumere di se stesso, part. z. 230. 1. 2. Però si deve haver solo confidenza in Dio; del che si può vedere nella parola Fede, e Confidanza, nell'uno, el'

altro tomo.

Et omnis plebs, ut vidit, dedit landem Deo, Or:

Come si Ioda Dio, più tacendo, che savellando. p. 2. 37 1. Come si deve ringratiare Iddio, ediche, tutto il giorno della settimana. p. 2,629, 2, e leg.

Nel primo giorno di Quadragesima, detto delle Ceneri.

Convertimini ad me in 1010 corde vestro, & c. Confiderationi, che si devono fare per convertirsi. p. 1. 529. 1. 2. Considerationi delle miserie della vita passata. p. 1. 281. 1. Quanto giovino per sar bene. p. 1. 19. 1. 2. Le considerationi de peccati, quanto ajutino a suggirli. p. 1. 109. 2. Conversione del peccatore, che ordine richieda. p. 1. 40. 2. Simile è la conversione del peccatore alla Santissicatione del Mondo; e come. p. 1. 40. 2. Conversione del peccatore dopo la consideratione de Divini benesici. p. 1. 284. 1. Conversione de peccatori miracolosa. p. 1. 529. 1. 2. Che mezzi tenesse alla sua conversione la Maddalena. p. 1. 531. 1.

Conversione, perche si faccia così difficilmente e d'onde nasca questa difficoltà. part. 2. 493. 2. In che modo sia più difficile sarsi. p. 2. 494. 1. Quanto deve essere presta. part. 2. 330. 1. Tarda, quanto debole. p. 2. 330. 2. Perche deve essere presta. p. 2. 245. 1. Convertire un'anima, come sia opera sopranatu-

rale. p. 1. 218. 1.

In jeiunio, &c. Digiuno, a che serva nella penitenza. part. 1. 60. 1. 2. Quali sieno i suoi effetti. part. 1. 60. 2. Quanto deva essere abbracciato. part. 1. 60. 1. 2. Digiuno crea all' Anime l'ale. par. 2. 191. 1. Veggasi là voce Digiuno, nella seconda parte di quest' Opera.

Fletu, & planetu. Veggasi sopra l'Evangelo

di Lazaro, e della Maddalena.

Scindite corda vestra, C. Cuore come Dio cirinuovi. p. 2. 361. 1. Come si possa convertire: s'assomiglia al fuoco di legna verde.p. 2. 135. 1. Quanto vari spesso, e muti faccia. p. 2. 61. 1. 2. Cuore dinanzi a Dio, è come siglinolo a scuola dinanzi al suo Maestro. p. 2. 160. 1. Da che si conosca, quanto sia indurato. p. 2. 185. 2. Leggasi nella seconda parte alla parola Cuore.

Euangelio: Cum lejunatis, nolite fieri sicut hy-

pocrita, triftes, Oc.

Del Digiuno, quanto di sopra. Dell'hipocrifia vedrassi, di quante sorti ella sia.p.2.605.2. Quali sieno i suoi effetti, e peccati. p. 1.51.2. Hipocriti, se bene ve ne sono molti de buoni, non sono però hipocriti tutti i buoni. p. 2. 637. 1. 2.

Thi est the saurus tuus, ibi est & cor tuum, & c.
Tosori nostri, dove si devono accumulare, p. 2.
330. 1. Vedasi nella seconda parte alla voce
Ricchezze, ove si può discorrere intorno alle
Ricchezze, quali sieno se vere, e quali se vane

Ibi est & cor suum. Cuore nostro per gratia speciale come possa attendere a Dio, & alle cose del Mondo. p. 2. 161. 1. Cuore auviluppato nelle cose del Mondo, a che assomigliato. p. 2. 164. 1. 2. Non sa frutto nelle Orationi.p. 2. 164. 2. In diverse parti astratto, assiomigliasi a Dina. p. 2. 164. 2. Quanto sia facile ad accendersi nell'amore di queste cose terrene. p. 2. 189. I.

#### Nel Giovedì delle Ceneri.

Cùm introisses lesus Capharnaum, accessit, & c.
Entrate di Christo diverte. p. 1.532. 2. Christo,
che effetti facesse spirituali nel progresso
delle sue attioni. p. 1.565. 1. 2. Entrate di
Christo, e loro effetti. p. 1. 106. 1. Entrata di Christo sa mutatione di vizi in virtu.p.
1.534. 1.2.

Domine, puer meus iacet in domo Paralyticus, &

male sorquetur, Gc.

Della Carità del Centurione verso il servo, prima nel pregar, ch'egli sa Christo per il suo servo.

Christiano tenuto ad essempio del Centurione a pregar per tutri. p.2. 623. 1. Pregar Dio per tutti a che giovi. p. 2. 620. 2. Che dobbiamo porger preghi a Dio, e di quali cose in particolare. p. 2. 622. 1. Carità, onde nasca, che se ne trovi così poca. p. 1. 86. 1. Carità che cosa sia. p. 1. 290. 1. 2.

Confidò il Centurione nella sua Carità usata verso il servo, però vedasi, come la Carità è madre della confidenza. p. 1. 306. La Carità, qual grado più eminente ella habbia. p. 1. 315. 2. Et altri discorsi si ponno cavare dalla voce Carità, nell'una, e l'altra

parte.

Ego veniam, & curabo eum, &c. Venuta di Christo nell'anima di quanto frutto sia. p. 1. 102. 1.2. Venute di Christo al Mondo quante, e perche.p. 1.102. 1. 2. Venne come Medico. p. 1. Per quali cose sia venuto particolarmente al Mondo. p. 1.124. 2.

Ego veniam, & curabo eum, & c. Christo quanto fosse misericordioso verso il Genere Humano. p. 1. 96. 3. 2. Che risanasse il peccato d'Adamo con il suo proprio sangue.

p. 2. 322. 1. 2.

Domine, non sum dignus, &c. Centurione, perche si confesso indegno di ricever Christo in casa sua, quanto fosse lodato, e spiritualmente che significhi. p. 1,541, 1,2.

Dic tantum verbo, & Sanabitur, & c. Discorrasi intorno alle virtu, e proprietà della parola di Dio nel cuor dell'huomo. p. 2. 223. 2. Parola di Dio, quanto frutto faccia. p. 1. 4.2. Parola di Dio è lume dell'intelletto, & ad

sitte

quanta Fede ricerchi: p. 1.20.2. Non invenitantam fidem in Ifrael . Dimonstrinsi legrandezze della Fede. Vedasi nell'una, e

faltra parte alla voce, Fede.

#### Nel Venerdi delle Ceneri.

Audiftis , quia dictum oft antiquis: Diliges proximum ruum, & edio habebis inimicum tuum. Dell'amor prima del prossimo copiosamente noll'una, e l'altra parte se ne tratta alla voce

Amore. Ago autom dice vobis , &c. Quanto sieno differenti la legge, e l'Euangelio, p. 1.40.2. Legge, e Dottrina di Christo, quanto deve essere meditata. p.1.516.2. e seg. Legge vecchia, enuova, in che non convengano. p. 1.518.1. Legge di Dio, qual luogo deve havere in noi . p.2. 535.1.

Diligite inimicos vestros, benefacite iis, qui ode-

runt vos, Gc.

Nemici nostri generali , quati siano. p. 2. 652. 1. Nemici, quali facciano guerra all'huomo. p.2.470. e feg. Nemico maggiore del peccatore nell'altra vita, larà quello, ch'egli have-Tà più d'ogn'altra cola amato in quelta vita. p.2.88. t.

Amore nuovo di Christo, più servente del vecchio. p.2. 445. 2. Considerisi , qual sia vero amico nostro, e fedele. p.2.201. 1.2. Odio si devehavere contro gli appetiti disordinati. p. 1. 367. 1. Contro il peccato si deve impetrare da Dio. p. 1:32. 1.2. Contro la sua carne, come, e per qual ragione. p. 1.37 1.1. Contro se stello fi deve dimandare a Dio. p.1. 372, 1. Con quale odio deve l'huomo adiar se stesso. p. 1. 580. 1. Offese ricevute si perdonano con la memoria dell'offese perdonate a noi da Dio. p. 1. 340. 1.2.

Ut sitis plii patris vestri,qui in Calis est,qui facit

vriri Solem Juum , Oc.

Perdona Iddio a peccatori, acciò gl'altri s'afficurino d'ottener perdono, se perdoneranmo. p.2.360. 1. 2. Perdono non risguarda da' nostri meriti, mà la Divina misericordia. par. 2. 359. 1.2. Perdono dell'offese è di maggior grandezza, che la vendetta. p.2.358.2. Vendetta,quanto sia cosa ingiusta. p.2.550.2.

Eftete perfetti, ficut Pater , Ge. Comparatione abusiva, come sia tra Dio, e la creatura. p. 1. 99. 2. Christiano, in che consista che sia buo-- no. p.2.478.2. Christiano riprendesi, che non giunga alla perfettione. p.2.60.1.2. Perfetto è quello, che combattendo, vince il luo proprio volere. p.2. 203. I.

Cam ergo facis eleemosynam, noli tuba canere, &c.

. Opera Granasa Tomo L

altre cole affimigliata. p.2. Parola di Dio, & La materia dell' Elemofina diffusamente si cava dalle tavole della prima, e feconda parte: però vedi alle voci Carità, Misericordia, e Lemosina, che sono pensieri nobili.

> Nella Domenica prima di Quadra-· gelima.

Dustus est lesus in deserrum à spiritu, at rentaretur à diabole.

Tentationi, come non solo si permettono da Dio, e per varie cause. p.1. 341. 1. Così a ncora non fisuperano senza la gratia di Dio. par. 1.341. 1. 2. Tentationi di Christo nel del'erto, e suoi misterj, diffusamente si considerano. p. 1.234.1.2. Tentationi cagionate dal diavolo, di che maniera fieno. p. 1. 120. 1. Tentatione del demonio è il defiderio difordinato. p. 1. 12 1. 1. El'inquietudine. par. 1. 121. 2. E publicare le rivelationi. p. 1.121.2. Tentatione prima, e più commune, quale fia. par. 2. 196. 1. Tentatione superasi facilmente, ove non intervenga il diletto. p. 2, / 205. r. Come possiamo resistere alle tentationi, e vicende ancora. p.2.563. 1. Tentationi, perche permesse da Dio al Mondo. p. 2. 649.2. Tentationi, e sue conditioni. p.2.550. 1. Considerationi contro le tentationi, quali

fieno. p.2. 550. 1.2. Et cum jejunasset quadraginta diebus, & quadra-

ginne, Oc.

Chrilto, per qual causa digiunasse. p.1. 234.2. Digiuno di Christo innanzi che predicatie, che cola insegnava a noi . p. 1. 517 . r. Trattisi del digiuno, e veggafi nell'uno, e l'altro to-

mo, alla voce Digiuno.

Dic, ut lapides ifti panes fiant, & o. Si bud trattare del peccato della Gola, z cui voleva il diavolo indurre Christo. Onde si considererà il vitio della Gola, e di tutti i peccati, che da essa procedono. p.1.52. t. Gola, come fosse il primo peccato commefio da primi nostri Progenitori. p.2.297.1. 2. Gola fù il vizio per il quale fù troncato il capo a S. Giovanni Battista. p.2.297.2. Gola, che cosa sia, e come sideva tuggire. par. 2. 557. 1. Gola, vizio dannoso quanto sia all'intelletro . p.2.286. 1. Vizio contrario alla legge. p.2. 287.2. Gola quali nomi ella porti.p.2.297. Gola, che qualità di peccato sia, e come si possa peccare mangiando cibi grossi, e vili, ancorche non sieno vietati.p.2.295.1. Per riprehensione. Golosi, sono huomini vili,e d'animo basso, e plebeo.p.2.291.1.2. Goloso, mangiando senza bilogno, non iente alcun diletto. p.2. 293. 2. e leg.

Non in folo sane vivit boms . fed in omni verbo.

Scien-

Scienza, ò Scrittura Sacra, chiamasi pane, e perche. p. 1.4.2. Parola di Dio, è vero pasto dell'Anima. p. 2.14. 2. Cibo della vita, che effetti saccia nell'anima. p. 2.352. 2. Cibo vero dell'anima, quale sia. p. 1.116. 2. Cibo spirituale più necessario a'peccatori, che a'buoni. par. 1.75. 1.2. Cibo quotidiano dell'huoso, e dono di Dio, e quale sia. p. 1.414. 2. 2. Si può discorrere intorno alla virtù della parola di Dio. Vedasi alla voce Parola nell'una, e nell'altra parte.

Si Filius Dei es, mitte te deor sum, & c. Il peccato fecondo, a cui Lucifero voleva indur Chrifto, fù la vanagloria, della quale si potran-

no dire queste cose.

Che cosa sia vanagloria, e come si sphecchiamo in lei. p.1.51.1. Di quanto pericolo, e danno ella sia. p.2.543. 2. Come ci ferisca. p.2.315. 2. Con che considerationi si sugga. p.2.334.2. e seg. E per quali cause si deve suggire. p. 2. 335.1. Per suggirla, quai pensieri dovemo havere. p.2.335. 2. Considerationi per suggire la vanagloria. p.2.334. 2. A quali cose s'assomigli. p.1.335.1. Per riprensione. Gloriosi vani, che pene haveranno nell'altra vita. p.2. 336. 1. 2. Sciocchezza, quale sia dell'huomo vanaglorioso. p.2.543.2.

Hac omnia tibi dabo, sicadens adoraveris me,

Oc.

Il terzo peccato, nel quale pensava il demonio tentatore sar precipitare Christo, era il peccato dell'avaritia, co'l mezzo dell'Ido-

latria.

Però si potrà discorrere del peccato dell'avaritia, di quanto pericolo ella sia. par. 2.546.2. Quante considerationi habbia contro di se. p. 2.546.2. Quanto sia peccato grave l'avaritia, e la dissidenza del Christiano. p. 2.312.2. Avaritia di chi sia parto. p. 2.328.2. Desideri dell'avaro senza sine. p. 2.547.2. Per riprensione contro gl'avari: Iddio chiude le viscere a quelli, che sono crudeli a'poveri. p. 2.306.1. Considerationi, quali si devono havere contro l'avaritia. p. 2.546.2.

Vade Satana; scriptum est. Le Sacre Scritture, che cose particolari c'insegnino. par. 2. 5.2. Scritture sono acque, che danno refrigerio

all'anima. p.2.5.2.

Dominum Deum tuum adorabis. Adorare Iddio, in qual maniera si deve.p.2.136.1. Adoratio-

nedidue sorti. p.2.136.1.

Et ecce Angeli accesserunt, & ministrabant, & c.
Angeli sono deputati alla custodia dell'huomo.
p.1.414.2. Che però sù mandato da Dio ad
accompagnar Tobia il Giovine. par.1.433.2.
Angeli ci portano nelle loro mani. p.2.207.
1.2. Ogn'uno di noi hà un'Angelo in custodia.
p.2.297.1.2.

Nella Feria seconda dopò la prima Domenica di Quaresima.

Chm veneris filius hominis in Maioftata fan ; &c.
Intorno alla materia del Giudicio Universale,
veggafi la prima Domenica dell'Auvento.
In oltre fi tratti quivi della giustitia Divina, in
quel primo giorno quanto sarà grande, &c eslercitata da Dio. p. 1. 19.2. e leg.
Es omnes Angeli eius cum eo, &c. Giudici nel

giorno del Giudicio, come faranno le crea-

venite beneditti Patris mei, Oc. Qui si ponno sare alcune considerationi del Paradiso. par. 1. 275. 2. E della gloria de Beati, quale è chiamata vita de Beati. p. 1. 14. 1. Come è esaltata dal Padre Sant'Agostino. p. 1. 14.2. Veggasi, se piace questa materia, nell'una, e l'altra parte alla parola Gloria.

Esurivi & dedisti mibi manducare, &c. Delle opere di Carità, e misericordia, veggasi alle parole Lemosina, Opere, Carità, Misericor-

dia, nell'uno, e l'altro tomo.

Quamdiu fecifis uni'ex bis fratribus meis mini-

mis, mihi fecistis, &c.

Poveri, con che fine devono essere souvenuti.
p. 1. 305. 1. Povero simile a Christo, quale sia.
par. 2. 548. 2. e seg. Povero, per qual causa sia
giovevole al Mondo. p. 2. 303. 1. Come sia rimedio della salute del Ricco. par. 2. 304. 2. e
seg. Povero, e Ricco come possino meritare.
p. 2. 309. 1.

Discedite à me muledisti, &c. Iddio chiude le viscere a quelli, che sono crudeli a poveri.

Quì si ponno fare alcune considerationi dell' Inferno. p. 1. 10. 1. Christo scoprirà tutti i difetti, che non conosciamo ora noi, nel giorno del Giudicio, par. 2, 91.1.2. Iddio, quanto farà rigorofo contro di tutti nel giorno del Giudicio. p. 2.78. 1.2. Sentenza del Giudice, quanto severa fulminerà contro i peccatori nel giorno del Giudicio . p.2.90.1. Sentenza contro i ripugnanti alla virtu della milericordia. p.2.308.1.2. Sentenze concro i ripugnanti alla virtù della mifericordia,più da' Ricchi in particolare devono esser ben considerate, e temute, che da tutti gl'altri in universale. p.2. 308. 2. Sentenza estrema data da Dio nel giorno del Giudicio, quanto farà i paventevole contro i dannati . p. 2. 403. 1. 2. Peccatore, udita la sentenza, quanto sarà confuso nel giorno del Giudicio. p.2.89. 1. 2. E se si vuole trattar delle pene dell' Inferno, veggafi la parola Pena, nell'uno, e nell'altro Tomo.

# Agl Eumedi di tutto l'Anno.

#### Nella Feria terza dopò la prima Domenica di Quadragelima.

Chm intraffet lefus Hierofolymam, commota oft universacivitas, Oc.

Dell'entrate di Christo, come maravigliose, veggasi nella Predica del Centurione in principio.

In oltre sovra la commotione a che sa la presenza di Christo, si può trattare della grandezza della sua Maestà. p. 1.419. 1.19. 2. Comess conosca. p. 1.411. 2. Grandezza della Divina Maestà ci deve sare humiliare. p. 1. 158. 1.

Quis est hick Populi ausem dicebant. Hic est Iesus,

Filosofi non hanno penetrato i misteri Divini. p. 2. 360. 2. Filofofo Christiano dal Gentile, quanto differente. p., 2. 277. 2. Cognitione quale hebbe l'Huomo di Dio. p.2.435. 2. Per | qual causa si chiami Salvator del Mondo.p.2. 480.2. Veggasi del Nome di Gespi nell'Ottava di Natale, cioè nel giorno della Circoncisione. Nomi di Dio non hanno bisogno delle ledi nostre. p. 1.336.2.e seg. Nome di Dio santificarsi come s'intenda. par. 1, 336, 2. Nome di Dio santificato dagl'Angeli. part. 1. 336. 2. Santificato da tutte le creature. p. 1. 3 37.1. Perche più deve esser lodato dall'Huomo, che da altre creature. p. 1. 337. 2. Nome di Gesù, è nome di rimedio; gl'altri Nomi 10no di gloria. p. 1.497.2. Nomi del Signore: Nome di Gesù quanto possente. p.1.497. 2. Si riducono a due ordini. p.1. 497.2.

Ex ere infantium & lastentium perfecisi lau-

Huomo Christiano più obbligato alle lodi di Dio, che l'altre creature. p.1. 337. 1.

Nella Feria quinta dopò la prima Domenica di Quadragefima.

Magister volumus à 1e, &c. Veggas, come la volonta nostra si deve conformare con quella
di Dio, e non quella di Dio con la nostra.
p.1. 290. 1. Volontà però propria impedisce l'
amor di Dio. par. 1. 309. 1. Volontà perfetta
è l'amare, e volere cose perfette. p. 1. 325.
1. Volontà di corrispondenza in Cielo, &c
in terra, come s'intenda. par. 1. 338. 2. Volontà ancora di patire, e morire, per conformarsi con la divina volontà, quanto meriti. p. 1. 338. Volontà dell'huomo deve effere solo il fare la volontà di Dio. par. 1. 338.
2. Volontà di Dio da sarsi da noi, quale sia.
p. 1. 338.2.

Signum videre. Dovevano ricercar segni particolari per sapere d'essere in gratia di Dio, e quali sieno.par. 1.426. 1. Overo segni di trovar Iddio, il quale havevano perduto. par. 1.313. 1. Miracoli'altri non dovevano essere, che la vita di Christo, la qual era tutta miracoli. par. 1. 100. 2. Volevano segni per curiosità. Dicasi, che la curiosità impedisce la divotione. par. 2. 188. 1. E si commette in vari modi. par. 2. 188. 1. Curiosità d'intelletto, quale sia; parimente la sensuale. p. 2. 188. 1. 2.

Signum quario, & fignum non dabitur ei, & c.
Volontà buona ci ferve a meritare, & impetrare. par. x. 156. 2. Pero non impetrorno, per
haver havuta la volontà cattiva. Volontà
cattiva, come fi possa far buona. par, x. 26.
2.2. Intentique buona, impedita dall'amor
proprio. par. x. 364. 2. Però questi per l'interesse particolare havevano cattiva intentione.

Miss signum Iona, &c. Come Giona figuralle Christo sepolto, exisorto. p.2.55.1.

Viri Ninivisa furgent, &c. Niniviti co'l digiuno placarono Iddio. par. 1. 60. 2. Quanto afpra penitenza facessero alla predicatione di Giona. p.2.283.2.

Regina Austri surges in judicio, & c. Regina Saba venuta di lontano a mirar la grandezaa di Salomone. p.2.331.2. Regina Saba servì a noi per essempio d'isperimentare la verità della Fede, e come. par. 1. 19.1. Come ammirasse la Sapienza di Salomone. par. 1. 19.1.2.

Et condemnabit eam, &c. Giudici nel giorno de l Giudicio come saranno anco le creature. par. 2. 97. 1.

Fiunt novissima hominis illius peiora prioribus, . Gc.

Quì si può mostrare, quanta resistenza bisogna fare allo spirito maligno. par. 1. 132. 1. Perche resistere alle tentationi, sa suggire i peccati. par. 1. 111. 1. 2. Prima sa di mestieri sar resistenza a cattivi pensieri. par. 1. 111. 2. E quale resistenza si deve sare a tutte le tentationi. par. 2. 631. 1. E devesi sare resistenza nel principio, prima ch'entri in casa lo spirito maligno; perche allora è più essicace. p. 2. 552. 1.

Ecce mater ina, & fraires ini foris stant, quaren-

Quanto Dio debba esser cercato, vedasi la Domenica fra l'Ottava dell'Episania.

Quicumque fecerit voluntatem Patris mei, Gc. Figliuolidi Diosiamo tutti noi chiamati nella Sacra Scrittura. par. 1.332. 1. Figliuoli ci fà Iddio non solo di titolo, mà ci diede l'esse re, e lo stato. par. 1.333. 1. Essere figliuoli di Dio è la prima dignità dell'huomo. par. 1. 333, 2. Siamo figliuoli per gratia, par. 11.

333.2. Ne fatti, & operationi dovemo esser figliuoli di Dio. p. 1. 334. 1. Fratelli di Christo siamo chiamati dall'istesso Christo. par. 1.332.1.2. Questa fratellanza ci fù procurata dall'istesto Christo nella fua incarnatione . p. 1.332.1. 2. Fratelli, come fiamo di Christo. p.2.360. 2. Figliuoli, quando fiamo di Dio. p. 2.360.2. Come siamo per Christo figliuoli dell'Eterno Padre. p.2.360.1.2.

Nella Feria quarta dopò la printa Domenica di Quadragesima.

Zgreffus lesus , secessis in partes Tyri , 🗗 Sydonis, 🗗 ecce mulier Cananea-, 🖰 c.

Cananea, con quanta confidenza leguitò Christo.p.2. 183.2. In questa occasione si suol trattare communemente dell'Oratione.

Veggansi da se le voci , Oratione , e Prego, che trovaranno nobilissime cose a sua sodis-

Nen respond't si verbum , &c. Gratia di Dios' ottiene ora con facilità, ora con difficoltà. p. 1. 239. 2. Dio quali cose non ci conceda. par. 1. 162. 1. Perche indugia concederle. par. 1. 163. 1. Perche tal'ora fi mostri sdegnato contro di noi. par. 1. 163. 2. Iddio è come madre nostra, alla quale dovemo come fanculli sempre ricorrere. p.2. 133.1. Oratione, quando è infruttuola, che cosa si deve fare . p.2.136.1.

Non sum missus, niss ad over, qua perierunt, Ge. Dio, come habbia il suo essere independente.

P. I. 327.1.2.

Se bene dice d'effere venuto folo alle pecorè

fmarrite della cafa d'Isdraele.

Dio come Dio in quanti modi sia nostro universalmente.p. 1.458.2. E come huomo. p. 1.459. 1. Si può trattare dell'electione fatta da Dio con l'occasione, che chiama Christo la casa d' Isdraele la casa degli eletti. Veggasi la Domenica della Settuagesima, sopra quel testo: Multi sunt vocati, Oc.

At illa venit, & aderavit. Oratione deve effere patiente. p. 1. 163. 1. Perseveranza è la terza compagna dell'Oratione, p. 1.526. 1. Perieveranza, che cosa sia. p. 1.408.1.2. Perseveranza necessaria in tre cose principali. p. 1. 409.1.2. Perseverare deve colui che prega, se bene

non è effaudito.

Perseveranza non si ottiene senza la gratia di Dio. p.1.341.1. Perseveranza, quanto giovi all'Oratione, p.2.200. 1.2. Se sia necessaria, nascono due dubj.p.2,274,1, Preghize dimande fatte a Dio di sue gratie, non sono d'importunità . p.2.634.1.2.

Adoravit. Ledimande devono essere fatte con humiltà. p.1.214.1.

Non est bonum sumere panem filiorum, & dare canibus, Oci ···

Quali sieno detti figlioli di Dio.Veggafi la feria quarta dopo la prima Domenica di Quadragelima lopra quolle parole: Qui fecerit voluntatem Patris mei, Ge. Si può qui riprendere i Ricchi, chè malamente dispensano le loro fostanze, dicendo il fine, per il quale Iddio hà dato le ricchenze a gl'huomini. p.2. 548. 1.2. Che nel giorno del Giudicio furanno interrogati del loro supessiuo, non dato a poveri. p.2.336.1.2.

Etiam Domine; nam & smelli edunt de micis 🗸 que cadunt, &c.

Tutte le creature hanno il suo vido per sosseni tamento della loro vita . p.z. 262. z. Si applichi spiritualmente. Humiltà grande della Cananea fi scorge in questa risposta. Se piace, trattisi dell'humiltà, quale si potrà vedere nell'una, el'altra parte, alla parola Humiltá. Quì fi confessa cagua: spiritualmente se studiino le proprietà del cane, e dicansi quefle, che il cane è fedele verso il suo Padrone. p. 2. 386. 2. Quento sia grato il cane appresso il Padrone. p.2. 380.2.

O mulier , magna est sides eua. Christo assomigliato al cacciatore,e perche. p. 2. 359.1. Fede della Cananea fù una lettera di fupplica sigillata.p.2.5.1.Qual Fede si ricerca nell'Oratione. p.1. 158. 1.2. Prima conditione dell'

Oratione. p. 1.325.1.2.

Fiat tibi, sieut vis. Oratione, come migliore nel fine, the nel principio . p. 1.39. 1.2. L'Oratione della Cananea hà svegliato l'amor di Dio. p.1. 149. 1.2. Iddio non può soffrire di lasciare andare un'anima feonfolata. p.2. 174.1. Iddio fà gratia alla Cananea, perche è più intento alla voce del cuore, che della bocca. p. 2, 224. 1. Iddio rifguarda, non tanto l'affetto, quanto la volontà ben disposta . p.2. 200, 1.2. In somma conchindasi, che Dio è donatore di tutte le gratie. p.2.259.1. E che in un punto concede quello che non hà dato in lungo tempo. p.2.356.1.

Nella Feria sesta dopò la prima Domenica di Quadragelima.

Est autem terosolymis probatica Discina, &c. Per questa Piscina si possono intender la legge Euangelica, il Battesimo, e la Penitema: quali tutti hanno virtù ne cingue portici delle

Ast Euangeli di tutto l'Anno.

delle rinque piaghe di Christo, dal langue i suo sparso in universale Redentione del Genere Humano,

Onde si potrà vedere, come il sangue sparso di Christo è sodisfattione di tutti i nostri peccati. p.1:340.1. Come sia sparso per darci sa beatitudine eterna. p. 1. 447. 2. Sangue di Christo prezzo sufficientissimo della salute. par.2.146. 2. Come Christo habbia patito, e morisse per sodissare al peccato. p.1. 552.2.553.1.

Sanus fiebat quodcumque detinebatur infirmitate, Ge.

La Groce di Christo è atta a fanare ogni infermità dell'anima nostra. p.2.44.1.

Erat autem quidam homo ibi triginta ofto annos habens in infirmitate sua, Oc.

Qui's pub trattare della consuctudine sattanel peccato. E dire, che il peccato invecchiato è più dissicile da suggirs. p.2.494.1.2. Peccatori pentiti al ponto della morte, in quanto pericolo siano, e quanto impersetta sa la loro penitenza. p.2.338.1.339.2. Penitenza tarda, è segno di poca sede. p.2.331.2. Penitenza, quanto sallace, disserita. p.2.621.1. Pensieri, quali sieno di quelli che vogliono disserire la Penitenza.p.1.621.1. Pentimento nell'ultimo di sua vita, quanto vano, e pericoloso. p.2.77.2.

Vis sanus fieri? Patienza, quanto sia grande di Dio nell'aspettare il peccatore. par. 1.20.1. Volontà buona ci serve a meritare. p. 1.156.
2. Deve conformarsi con quella di Dio. 'p. 1.290. 1.2. Vedasi alla voce Volontà nell'uno,

e l'altro Tomo.

Libertà vera dell'anima, dataci da Christo quanta sia. par. 2.457. 1. Libertà, di quante forti si ritrovi. p. 2.457. 1. Libertà dell'anima, d'onde proceda. p. 2.464. 1. Libero arbitrio indebolito dal peccato. p. 2.458. 1.

Hominem non habeo. Prima l'ajuto Divino: Però dicesi, che il peccatore non si leva dal peccato senza il volere, & ajuto Divino. par. 2.
359. 1. 2. Di più che il peccatore non si può giustificare per se stesso. p. 2. 359. 2. Huomininon si trovano in ajuto: mà sono larghi sel promettere, e stretti nell'attendere. par. 2.
364. 1. Huomo, quanto sia lontano dall'osservanza di giovare al suo Prossimo. par. 2.61. 1.
Insermità spirituali, quanto difficili da curars. p. 1.26. 1.

Surge, solle grabatum tuum, & ambula, &c.
Gli fà Christoportar il suo letto, prima, perche non solo si deve uscire dal peccato, mà
levare l'occasione ancora del peccato, par.i.
25. 2. E non si può suggire il peccato, se non
si sugge l'occasione, par.i. 111. 1.2. Perche si
ricordi dello stato primiero, e questo, perche

la consideratione della vita passata molto giova a sar bene. p.1.19. 1.2. E la consideratione de peccati passati, ajuta a suggiri suturi. p.1.109.2.

lam noli peccare, ne sibi deserius aliquid consin-

gat, Oc.

Peccatore sempre deve temere di diventar peggiore. p.1.20.1.2. Peccato recidivo quanto dannoso. p.1.340.2,

Nella Domenica seconda di Quadragesima.

Assumpsie lesus Petrum, & Iacobum, & loannem,

Christo, perche si trassigurasse nel monte, più tosto, che altrove.p. 1.242.2. Christo nel trassigurarsi sopra il monte, perche si servisse dell'Oratione. par. 2.9.2. Trassiguratosi Christo orando, che significhi in noi. p. 1.243.1. Trassiguratione che sa l'anima nell'Oratione.p. 1.243.1. Perche nella Trassiguratione volle solo la compagnia di questi tre Apostoli, Pietro, Giacomo, e Giovanni. p. 2.23.1.2. E perche la Trassiguratione sù una caparra di Gloria de Beati, ricercando le voci nell'una, el'altra parte di Gloria, di Beatitudine, di Felicità, di Paradiso; in particolar si possono fare alcune considerationi del Paradiso. p. 1.275.2. e seg.

Bonum est nos bic esse. Dicasi, perche su Pietro in questo luogo rapito dalle Divine consolationi, che se le consolationi Divine fanno alle volte eccesso ne'buoni. p. 1. 30. 1. 2. Consolationi spirituali, quando sieno pericolose. par. 1. 313. 2. Se la felicità dell'huomo consista nel contemplar la Divina bellezza. p. 1. 444. 2. e seg. Come non si deve rapire S. Pietro al vedere in atto le bellezze di Dio in

Christo?

F perche dice San Luca: Nesciebat, quid diceret:
Mostrasi, che la gloria del Mondo è ingannatrice. par. 1.535. 1. Et il godere in questa
vita è detestabile per l'altra vita. p. 2. 105.
2. Perche non hebbe altro pensiero rapito
dall'allegrezza, però veggasi, che essetti
facciano l'allegrezze nel cuore. par. 2.202.

Hiceft Fil ius meus dilettus, &c. Figliuolo per natura di Dio, è solo Christo. Par. 1. 333. 2. e seg. Figliuoli come siamo noi, per causa di Christo, dell'Eterno Padre. p.2.360. 1.2. Figliuolo, come sia Christo dell'Eterno Padre. p.3.360.2. E quando siamo uoi. par.2. 360.2. Figliuoli del demonio, quali sieno.p.2. 661. 1.

**Љ**∫um

psim audise. Non solo si deve ascoltar Christo, ma giova molto ancora ascoltare le parole degl'huomini spirituali. p.:.

Ceciderunt in faciem [uam, & timuerunt valde,

Timore de'Discepoli sù cagionato da humistà, perciò si potrà dire, che il timor di Dio è compagno dell'humistà. p.1.312.1. Etassicura la virtù dell'humistà. par.1.396.2. Timore, che si hà di Dio, opera grandi effetti nell'anima. p.2.90.1.2. Se si vuole discorrere intorno, a questo timore, veggasi nel secondo tomo alla parola Timore.

Nella Feria seconda dopò la seconda Domenica di Quadragesima.

Egovado, & queresis me , & in peccato voftro

moriemini, Ge.

Qui si trattera della infelicità, e miseria dello stato del peccatore in universale; però veggasi nell'uno, e l'altro tomo alle voci Peccato, e Peccatore. Mà in particolare consideri, quale sia il peccato, che più allontana il peccatore da Dio. p. 1. 69. 1. Poiche Dio perdesi per il peccato. p. 1. 29. 1.2.

Et in peccate vestre moriemini Iddioche siz vicino, quanto bene; e lontano, quanto danno ci apporti, p.2. 260.2. E quanto danno perduto. p.1. 29. 1.2. E quanto perduto, si deve pian-

gere . p. 1, 29, 2.

Et in peccato vestro moriemini. Perche la morte debba essere in ogni tempo temuta. p. 2. 69. 2. Morte del peccatore, in quanti modi sia cattiva. p. 2. 484. I. Si possono proporte alcune considerationi da farsi del sine per ben morite. p. 2. 485. 2.

Bi enim non credideritis, quia ego sum, in peccato

veftro, Oc.

Dio come s'offenda nella Fede.p. 1.47.1. Peccati, perche sieno maggiori dopò, che innanzi la venuta di Christo. par. 2.36.2. Fede rende il Christiano inescusabile. p. 1.22.1.

Nella Feria terza dopo la seconda Domenica di Quadragesima.

Super Cat hedram Moysi sederunt Scriba & Phari-

Jai, Ge.

Perche si suole in simil giorno trattare della dignità Sacerdotale, dirassi, come in quanta riverenza debba essere tenuto il Sacerdote. p. 2. 64 r. 2. Il Sommo Sacerdote perche nel Vecchio Testamento non dovesse sepelire suo Padre, ne sua Madre morti.p. 2.159.1. Il Sommo Sacerdote perche non vuole Iddio, ch' habbia il cuore turbato contro i suoi amici. p. 2.159.1. Sacerdote, che obbligo habbia circa il Communicarsi . p.1.94: 1.2. Sacerdoti. quali uffici hunno da fare. p. 1. 3.1. Sacerdote che celebra mosso dall'amor di Dio, che fine habbia . p.1.72.2. Sacerdote che confatra per guadagno, viene riprelo. p. 1.71. 1. Quelli che sono audaci nel celebrare, p.1.77. e seg. Intendesi anco per questa catedra lo stato Religioso. E perosi potrà insegnare, quanto devono essere rispettate le persone Religiosc.p.2.231. E per riprensione. Le persone Religiole, & i Prelati non li doverebbero intromettere ne negozi Secolari. p.2. 221. 1, Efsempio si può apportare d'un Religioso, quale per tre anni vivendo nelle Orationi senza guko, poi quanto fossegratificato, e rimunerato da sua Divina Maestà. par. 2. 135. 2. Religioso cattivo con i suoi vizi, rende più degna, & honorata la virtu del buono. p.2.

Qui se exaltat, bumiliabitur : O qui se humiliat,

exaltabitur.

Si può trattare del peccato grave della superbia, e dell'humiltà. Intorno alla superbia veggasi nell'una, e l'altra parte alla parola. Superbia. In oltre, fare alcune considerationi, che sono ottime contro la superbia. p.2.542. 1.2. In quanto all'humiltà, leggasi la parola Humiltà: in oltre facciansi alcune considerationi intorno all'humiltà di Christo Nostro Signore. p.2.16.1.

Nella Feria quarta dopò la feconda Domenica di Quadragelima.

Ascendens Iesus Hierosolymam, &c. Veggali, quanto firagiona di Passione nella Domenica di Quinquagesima.

Tunc accessivad eum mater Filiorum Zebedei cum siliis suis, adorano, Ó petens aliquid ab eo, Ó c. Petitionis sanno a Dio con humiltà. p.1. 214.

1. Di tutte secose necessarie alla salute, mà dopo satta osserta di se stesso a Dio. p. 2. 214.

1. Dimande satte del perdono de peccati,

sono conformi alla natura Divina.p.1.159.1. 2.Dimanda del Regno del Cielo, quale sia.

p.2.621.2.

Melcisis, quid peratis. Non furono offervate le fopradette conditioni per ben dimandare. Però non ottennero, nè la Madre, nè i Figlioli, quanto chiederono: oltre che la dimanda era d'ambitione mossa. Però sipotrà mostrare, qual peccato sia l'ambitione, & i suoi disetti. p.1.51. Ambitione è una tirannia degl'huomini. p.2.461.1.2. Di qual pena sia degno l'Ambitioso. p.2.461.2.

Potestie bibere Calicem., quem ego bibiturus sum ?

Or.

Imitare, come si debba Christo, e che cosa

ua.

# Agl Euangelj di sustol Anno.

fia . p. r. 125. r. Imitatione di Christo è fine ! della vita Christiana. par. 1.123. 1. Riposo (ch'è la dimanda di questi discepoli) non si può ottenere, le non con il mezzo delle tribulationi . par. 2. 481.2. Calice, e medicina, in che modo sieno le tribulationi. p.2. 476. 1. Christo assomigliato à Benjamin . p. 1. | Erat quidam mendicus nomine Lazarus, qui face-342. 2.

Possumus. Tribulationi come consolino il Giusto. p.2.451.1. Passione di Christo, essempio della noftra fortezza. p. 2.6 16.1. Tribulati fi invigorifcono ne'travagli di Christo.p.2. 50.2. e seg. Se sono forti i tribolati nelle tribulationi , devono render gratica Dio . p. 2. 650.2. Christo come possa essere imitato dall' huomo. p.1.124.1.

Dare animam suam in redemptionem pro multis,

Redentione come dicasi effetto dell'Incarnatione. p.1.400.2. Redentione, e suo millero con qualecircostanze principali s'intenda.

Nella Feria quinta dopò la quinta Dominica di Quadragesima.

Homo quidam erat dives, & induebatur, &c. Ricchezze, a che fine habbia date Iddio all' huomo.p.2.548.2.Ricchezze havute da Dio, qualifieno. par.2. 378.1. Ricchezze, quali sieno le vere. p.2. 547. 1. Ricchezze terrene sono quelle, delle quali l'huomo ne ha poco bisogno. p.2. 547. 2. e seg. Chi c' insegnò a dispregiarle. p.2. 548. 1. Quanti travagli hanno annessi. p.2.447. 1. Ricchi, con quanta difficoltà vadano in Cielo. par. 2. 336.2. Ricchi, quante miserie patono in questo Mondo. p.2. 337. 1. Ricchi di che saranno interrogati nel giorno del Giudicio. p.2.306. 2. Ricco è obbligato all'opere della misericordia. p.2.308.1. Ricco avaro, in che stato pericoloso viva della sua falute. p.2. 309. 2. Ricco Epulone castigato.p.2.327.1. In quanta miseria or si trovi. par. 1. 9. 1. Doverebbero i Ricchi servirsi di questo estempio . p.2. 308.2.

Esan, quantogoloso. p.2.574.2.

Per la gola perdè la primogenitura. par.2.297.

Induebatur purpura, & byffo, &c. Modo infegnili di vestire senza superbia. p.2. 546.1.

Epulubatur quotidie splendide, & c. Del peccato della gola, veggasi la Domenica prima di Quadragelima a quelle parole: Die, ut lapides, Gr. Ricco Epulone, quanto fosse castigato per il peccato della gola . par.2.299. 1. Crapula quanto dannosa per il vizio della carne, p.2,296.1. Crapula, s'ella non folle,

non faria in effere il vizio della carne, par.a. 296.1. Crapula, per se stessa quanto perniciosa. par. 2. 293. 1. Crapula, in quanti inconvenienti riduca l'huomo. par. 2. 191. 2. Proverbio bello contro i Golosi . par. 2. 294. I.

bat ad januam divitis , Gc.

Ricco, epovero, come possino meritare. p. 2. 309.1. Ricco salvasi per mezzo del povero. p. 2. 304.2. Povero, quanto sia giovevole al Mondo. p.2. 303. 1. Quanto sia il povero, e nobile, egrande.

Perche fi facci mentione del nome del povero, e non del ricco . par. 2. 307 . 1. Povero fimile a Christo , quale sia . p.2. 547. 2. e seg. Povero, se volgerà gl'occhi alla mendicità di Christo, resterà consolato nel suo patire. P.2. +3.2.

Et neme illi dabat, &c. Ricco non facendo elemosina, non hà scusa appresso Dio. par. 2. 310.2. e seg. Ricco avaro nel giorno del Giu-dicio non potrà essere diffeso in modo alcuno. p.2.313.2. Ricco, è obbligato all'opere di mifericordia. p.2. 308.1.

Morsuus est dives , & Jepuleus est in inferna, &c. Trattafi qui vi delle pene dell' Inferno: Vedafi alla voce Pene, & Inferno, tanto nell'una, quanto nell'altra parte dell'Opera .

Elevans autem oculos suos, cum effet in tormentis,vidit Abraham à longè, & Lazarum in fium ejus, Oc.

Dannati, se veggono la gloria de Beati. p. 2. 344. 1. 2.

Mitte Lazarum , ut intingat extremum digiti sui in aqua, ut refrigeret linguam meam, Gc.

Ricco Epulone, abbandonato di ristoro. p. 2. 405. 1. 2. Sensi particolarmente come, e perche tormentati nell'altra vita.p.2.8.1. Misericordia ottiene, chi misericordia usa. p.2. 302. 1.2. Così per il contrario, chi non usa misericordia, misericordia non ottiene.

Misericordiosi,& elemosinieri non possono morir malamente.p. 2, 307.2. Così per il contrario, chi non è misericordioso, come questo Epulone, morirà malamente, come hassi lui per essempio notabile.

Quia crucior in hac flamma, &c. Fuoco dell' Inferno, differente dall'elementale. p.2. 100.2. Fuoco dell'Inferno descritto da Esaja Profeta. p. 2. Fuoco nel giorno del Giudicio, che effetto farà ne'cattivi, e ne'buoni. p.2. 94. I. Fuoco nostro in comparatione all' Infernale, è fuoco dipinto. p. 1.10.1.2.

Fili, recordare, quia recepisti bona in vitatua, Oc.

Dannati, se hanno nell'altra vita memoria delle cose di questo Mondo, p.2, 249.2, Dannati

mon vorrebbero plù tosto essere stati mai al 1 Mondo, che essere in quelle pene. p. 2. 103. 2. l Dannati, che opere sanno nell'Interno . p. 2. 403. 2. Dannati sono musici del Dio dell' Inferno . p. 2. 102. 1.

Internos & vos, magnum chaos firmatum est,

Oc.

Dannati non hanno cosa alcuna, in che sperare. p. 1.8.2. e seg. Dannatione, perche chiamata feccia del Calice Divino. p. 1, 9.2.

Rogote, pater, ut mittas eum in domum Patris mei, Gc.

Dannati se desiderano, che tutti si dannino.p.2.

344. 2. Se veggono ciò, che si sa in questo
Mondo. p.2.344.2.

Nella Feria festa dopò la seconda Domenica di Quadragesima.

Homo quidam erat paterfamilias, qui plantavit vineam, Gc. Chm autem tempus fruktuum ap-

propinguaffet, &c.

Benefici fatti da Dio all'Huomo, sarà la materia di quelta vigna. p.2.374,1. Benefici fattici da Dio, a quanti capi si ponno restringere. p. 2. 114. 2. Benefici di Dio, quali pollono essere conosciuti dall'huomo. p.2. 115. 2. Beneficio primo della Greatione, quanto sia grande.par. 2. 1 14.2. Della conservatione dipendente dalla sola Divina Providenza. p.2. 114.2. Della Redentione, hà due considerationi.p.2.115.1. Della Vocatione, che rispetti habbig. par.2.115.1. Beneficj della conservatione, quanto grande. par. 2. 117. 2. Della Redentione inenarrabile. p.2. 119.1. Quanto sia grande. par. 2. 382. 1. Quanti ne leguono de'benefici alla Redentione. par.2. Beneficj occulti, per i quali siamo liberati da moltimali. par. 2. 115. 1. Altri benefici fi possono vedere nella i. parte alla voce Beneficio.

'Cùm autem tempus fructuum appropinquasset,

σc.

Benefici ricevuti da Dio, quanto si devono meditare. p.2.56. 1. Se sono considerati da noi, quanto giovino ad acquistare l'amor di Dio. p.2.416.1. Meditati, giovano grandemente a destare l'anime al pentimento del peccato. p.2. 117. 1.2. Si considerano per tre fini principali. p.2.117.2.

Us acciperent fructus, &c. Benefici del Signore, in quanti modi devono effere riguiderdonati.

p.2. 319.1.2.

Gratitudine humana, quale deve essere verso i benesic; ricevuti da Dio. p. 1. 36. 2. Gratitudine, quale dovemo verso Dio. par. 1. 140. 1. Gratitudine naturale sino nelle bestie. p. 1. 317. 1. Gratitudine de'Leoni verso i benesattori suoi . p.2.380.1. Gratitudine de benefic; della Carità . p.2.591,2:

Agricola, apprehensis servis, &c. Beneficiati ingrati, peggiori delle Bestie. p. 2.6.2. Ingrato più brutto di qual si sia Animale irragionevole. par. 2.115. 2. Assomigliasi all'Asso, & al Bue. p. 2.115. 2. Ingratitudine dell'Huomo verso Dio. p. 1. 27.2. Che ingratitudine dovemo noi addurre a Dio nelle nostre Orationi. par. 1. 35. 2. seg. Favori di Dio usati in mala parte. p. 1. 313. 1.

Novissime autem m's st ad eos filium suum, Oc. Ingiurie fatte a Christo, quali furono nella sua

Passione. p.1.246.1.

Malos malà perdet, & vineam suam locabit, & c.
Ingiurie fatte a Dio, di qual pena sieno degne.
p.2. 415. 2. Ingratitudine de benefici ricevntida Dio, quanto peserà al peccatore nel
giorno del Giudicio. par. 2. 115. 1. 2. Ingrati,
che pena haveranno nell'altra vita. p. 2. 115.
1. Ingratitudine, cagione di cassigo. p. 2. 415. 1.
Ingratitudine affisse tanto Christo, che questa su la sua pena maggiore. p. 2. 141. 1. 2. Che
a questo effetto apporta questa similitudine
della Vigna.

Lapidem quem reprobaverunt adificantes, &c. Ingiuria tanto è grande, quanto è grande la persona, a cui si fa. p.2. 346. 1. Ingiurie, e peue di Christo, quanto furono necessarie.

P.2.34.2.

Nella Domenica terza di Quaresima.

Erat lesus eiiciens damonium, & illuderat mutum, &c. Qui quass per ordinario si suole trattare da Predicatori la materia della Confessione.

Però si caverà una Predica amplissima alla parola Confessione, nell'una, e nell'altra parte. Considerare, quando il demonio ci spaventi, a che gi serva. p.2.416.2. Demonio, che arte usi per combatter l'anime. p.2.615. Quanto s'affatichi per impedire la meditatione della Morte; e perche. p. 2.80.1. Demonio accieca l'intelletto humano. p.2. 381. 1. Ove questo osiesso non solo era muto, ma anco cieco; sempre continua le sue tentationi.p.2.324.2. Quanto ardimento havelle contro Christo nel tempo della sua Passione.p.2.26.1. Quanto farà importuno nell'acculare, e dimandar giustitia contro il peccatore.p.2.97.1. Demonio conosce però le sorze dell'Angelica custodia. p.2.207.1. 2. Fù quest offesso non solo muto, ma cieco, e sordo; e questo cieco, e fordo, veggafi ciò che ipiritualmente fignitichi . p.1.13.2.

Omne regnum in seipsum divisum desolabitur 3

Unio-

# Agl' Euangelj di tutto l'Anno.

Unione, qual' effere debba dell' anima con Christo. par. 2.350.1. Quanto sia giovevole. p. 2.352.2. Quanta forza habbia. p. 2.348. 1. Unirsi a Dio in questa vita, come meglio possemo. p. 2.346.2. Unione delle virtà, quanto necessaria alla persettione Christiana. p. 1. 135.2. Unione delle virtà, con qual mezzo si possa conseguire. p. 1.135.2.

Càm fortis armatus custodis atrium saum, &c.
Custodia di sestesso, quanto diligentemente si
debba havere, e per qual causa.p.2.601.2.Custodia di tutti i sensi, & in particolar de gl'
occhi, e dell'udito, quanto necessaria, e giovevole.p.2.577.1.2.Custodia, quale si deve
havere della lingua.p.2.577.2.Custodia della lingua ci preserva da'peccati.p.1.114.2.
Cuore, perche deve essere guardato, e custodito.p.2.157.1.2.Cuore simile al letto di Salomone, guardato da tanti soldati.p.2.158.
1. Assomigliato per la custodia all'horto
chiuso della Sposa.p.2.158.1.

Beatus venter, qui te portavit, &c. Veggafi alla folennità della B. Vergine nella fua Concet-

tione .

Nella Feria seconda dopo la terza Domenica di Quadragesima.

Quanta audivimus falla in Capbarnaum, fac &

bic in patria tha, C..

Il fine, e motivo di questi Nazarei fù l'Invidia, e la vanagloria: esfaggerisi sopra il peccato dell'Invidia, e mostrisi prima, che cosa ella sia, poi quali sieno i peccati, che procedono da lei. p... 52. 1. p.2.555. 1. Quali siano i suoi effetti. p.2.556. 1. Quanto ella sia grave peccato. p. 2. 555. 1. Quale forza habbia sopra molti. p.2.555. 1. 2. In che maniera ci possa prevalere. par. 2. 555. 2. Perche dobbiamo sforzarsi di non essere invidiosi. p. 2. 556. 2. In che miseria si ritrovi l'invidios. p.2.556. 1. Intornoalla vanagloria s'è discorso in altri luoghi, in particolar la prima Domenica di Quaresima sopra quelle parole: Mitte te deersum.

Repleti funt omnes ira in Synagoga, &c.

Sentendosi loro rimproverare con verità i loro demeriti, saltarono in rabbia, e sdegnati lo volevano precipitare. Dicasi a questo proposito, che l'ira è impeto bestiale. p.2. 559. 2. Veggasi, che cosa sia ira. p.2. 558. 2. Ilche si può benissimo applicare all'attione indegna di costoro. Ira verso il Prossimo come si commetta. p.1.52.1,

Ira ci faindegni di comparire innanzi a Dio, perciò Christo s'allontana da essi, senza che

se n'aveggono.

Si potrà nel fine per riprensiene dire anco contro

i sdegnosi Christiani, che l'ira nostra è come quella de gli Hebrei; non però apporta offefa contro il Signore, mà dicesi, che l'ira Divina fa nel peccato i suoi essetti. par. 2. 430.

E come l'ira di Dio, si faccia sempre maggiore. p.2.414.2. e seg.

Nella Feria terza dopo la terza Domenica di Quadragesima.

Si peccaverit in te frater tuus, vade & corripe eum inter te, & ipsum solum, &c.

Christiano, quale sia degno di riprensione. p. r. 78.1. Un Christiano è obbligato instruir l'altro. p. 1. 3.2.

L'infegnare, e corroggere sono ajuti da porgersi al Prossimo; però veggasi, quanto il Christiano hà bisogno d'ajuto. p. 1.4.2.

Però si può andar discorrendo intorno a gli ajuti, tanto Humani, quanto Divini.

Prima fono necessarj gli ajuti Divini per non cader in peccato. p. 1. 15.1.2. Per beh operare.p. 1.145.2. Per occupare il cuore nelle cose di Dio. p. 1.213.1.

Per mortificare la propria volontà. p.1. 375.1. Si deve ajutar l'huomo un con l'altro, cin particolar il Christiano, il quale è così debole nelle cose buone, e perche. p.2.

Non folo si deve riprendere de gli errori, mà ancora, perche non gionga alla perfettione. p.2. 60. 2.

Non folo si deve corregger del male, ma ancora un Christiano deve pregar per il bene dell'altro. p.2.623. 2.

Correggere altri appafriene a tutti . p.2.620.2. Quando fi possa fare . p.2.625. 2.

Correttione fraterna, che frutti faccia. p. 2. 625. 2. Perche sia così poco osservata. p. 2. 626. 1.

Profilmo in niuna cosa è tenuto ajutare il suo Profilmo, quando ne venga danno a se medesimo, e come ciò s'intenda. Perche così deve essere glossata per l'ordine della Carità, quando il Prossimo può ajutare il suo Prossimo nell'anima, non con danno del suo proprio corpo, lo deve fare. p.2.220.1.

Per essaggerare dicasi, che riprensioni faccia Christo Crocessio a' Christiani ingrati, p. 2.

Dic Ecclesia. Chiesa quanto benigna, & amorevole in ajutar quelli, che muojono nel suo seno. p.2.85.1.

Quacumque alligaverisis super terram, &c. Veggasi nella festa di S. Pietro.

Non dico sibi, usque septies; sed, usque septuagies septies, Oca

Deve affolver Pietro il peccatore, ogni qual | Hanora patrem ruum, & matrem tuam, &c. volta venga a penitenza; perche il perdono, e l'affolutione non risguarda i meriti nostri, ma la misericordia di Dio. par. 2. 359. 1. 2.

Perdono frottiene facilmente, quando il peccatore conosce il suo errore. par. 2. 360. 1. 2. Perdono da Dio ad un peccatore, accioche gl'altri s'afficurino di ottener perdono . p. 2. 360. 2.

Nella Feria quarta dopo la terza Domenica di Quadragesima.

Quare Discipuli tui transgredinntur mandata Seniorum? Cc.

Quì si suot da molti trattar della mormoratione; però ancor noi discorreremo intorno a questo vitio. E prima diremo, come sia la mormoratione vitio tanto famigliare. par. 2. 564.1. Di quanti mali sia causa. par.2. 564.1. Quanto sia il suo danno.. par: 2.564.2.Questo vitio della mormoratione a chi s'assomigli. p. 2. 564. 2. Come sia una peggior dell'altra. p.2. 565.2. Da quale più si dovemo guardare. par. 2.565.2. Quanto deve esser lontana dalle mense. p.2.565.2. Come si possa tollerare. p .2.565.2. Come si possa schifare. p.2.565.1. Mormorato ri sono simili a'derisori. p. 1. 566. r. In oltre vedasi , come l'opere altrui non devonoiesser giudicate secondo il proprio guffo. p.2.228.2. Di più il volen saper i fatti altrui per curiosità,

quanto danno apporti. par.2, 188, 1. Errore diquelli, che pretendono d'esser persetti. p.2.229. I.

Quare & vos transgredimini mandatum Dei, Oc.

Trasgressori della Divina legge, sono maledetti . p.2.482.2.

La trasgressione de Divini precetti, quanto sia grave peccato. par. 2. 386. 1. Legge non si può romper senza obbligarsi alla pena. p.2. 282. 2..

Ouanto importi, che sia da noi osservata .. p. z. 482. 1. Mentre si trasgredisce, quanto dannoarrechi . p.2. 482. 2. Legger le minaccie della Divina legge, quanto frutto apporti. p. 2.483. I..

Legge di Dio, qual luogo debba havere in noi. p.2.535.1.Legge,per qualicaufa.data all'huomo. p. 1.27.1.2.

Legge antica, quante cole conteneva. p. 1.548.1. Perche s'assomiglial pettine. p.1.518.2. Legge Divina è dono di Dio, e qualifieno le sue prerogative. p. 1. 17. 1. Legge di Christo, e di Moise, dove date. p. 1.40.2. Legge vecchia, e augyz, in che differenti. p. 1,518.1.2.

Honorar il Padre, e la Madre, quarto commandamento, & in che û deve confessare il penitente haver in ello mancato . p.r.48.1.

Si cacus cace ducatum prastat, &c. Compagnia cattiva, quanto dannola. p.2.333.r.

De corde exeunt cogitationes mala, Oc. Christiano persetto, come s'intenda, che debba haver tre cuori.p. r.226.2. Del resto, chi vuol discorrer intorno alla grandezza, e persettione del Cuore, vegga nella z.par.alla voce Cuore \_

Nella Feria quinta dopo la terza Domenica di Quadrageuma.

Surgens lesus de Synagoga , iptroivit in domum Simonis , Oc.

Ragionisi delle selici entrate di Christo, primanella Incarnatione, ch'entrasse alla difiruttione del peccato, e del Demonio.p.1. 533. I. 2.

Entrata di Christo nell'anima, sa mutatione di vizj.in vired . p. 1.534.1.2.

Altre entrate di Christo, e loro essetti. p. 2, 106. 1. Altre entrate diverse. p. 1. 432.2.

Socrus autem Simonis tenebatur magnis febribus,

Dinotando queste febri molti, e gran peccati: Veggasi l'infermità spirituale quanto sia difficile da curarsi. p. 1.26.1. Discorrasi intorno al peccato a suo piacere nell'una, el'altra parte alle voci Peccato, e Peccatore.

Imperavit febri, & dimisit illam, &c. Entrò Christo al Mondo come medico . p. 1. non solo è medico, mà anco medicina universale di tutte le nostre infermità, e miserie. p.2. 146.2. Prima col suo proprio sangue, come secondo Adamo, ci hà liberati dal peccato originale, prima nostra infermità, ch' era la radice d' ogn'altra. p.2. 322.2. Christo, provasi per testimonj quanto patisle. p.2.89.2.

Omnes qui habebant infirmos, Oc. Tutti ricorronoa Christo, perche si chiama, & è il Salvator di tutto il Mondo. p.2.480.2. Christo che effetti facelle spirizuali nel progresso delle sueattioni . p. 1.565, 1.2.

Et aliis civitatibus oportet me enangelizare, Oca. Predessinatione è prima gratia di tutte le gratie.p.1.383.1.Predestinato,perche fosse l'huomo, quanta spesa facesse Iddio. p.2.395.2. Et erat predicans in Jynagogis-Galilea , &c...

Predicatione di Christo, quanto diligente, fruttuola. p. 1.518.1.

## Agl Euangelj di tutto l'Anno.

Nella Feria festa dopo la terza Domenica di Quadragetima.

Isfus fatigatus ex itinere, sedebat sic supra fontem, Ge.

Christo, come sedesse cost sopra il sonte. par. 1.
522.2. Christo saticato per la Passione, sedeva
cost sopra la Groce. Discorresi della Passione,
e Croce, quanto è nella 1. e 2. parte alla voce
Passione, e Croce. Essercitio di Christo continuo, quale sosse. p. 1.517.1.2. e seg. Fatiche di Christo sono state per la difficoltà della persettione mostra, quale veggasi in che
consista. p. 1. 344. 1. 2. E per la difficoltà delle
virtò nel conservarle. p. 2.8. 2. Veggasi, in
che questa, e d'onde nasca. p. 2.6 13.2. Faticasi
Christo, Per essempio, perche ancor noi si dobbiamo faticare per acquistare la gloria del
Paradiso. p. 2. 153. 1.

Fatiche dell'anima, come fi devono sopportare.

p.2.562.2.

Fatiche sofferte volontarie, non sono gravi.

p.1.305.2.

Da mihi bibere. Sete della salute nestra espressia da Christo nella Samaritana, par. 1, 238.

Sete nella Passione, ove riceve il fiele, e l'ace-

to. p.i.266.2.

Dicasi per riprensione della sette humana, de'desideri carnali, con che sieno ammorzati, e
spenti. p. 2. 465. 1. E perche per sette s'intendono i desideri, e gli affetti del cuore; però si
potrà discorrere a beneplacito intorno ad
essi; come si può vedere alle parole Desiderio, Affetto, tanto nell'una, quanto nell'
altra parte.

Si scires donum Dei, &c. Ignoranza degli huomini nel Mondo nel pregiar troppo i beni di questo Mondo. p. 2. 264.1. Quali sieno quelle cose, che c'invitano inservire a Dio. p. 2. 538.1. E quali siano necessarie da sapersi.

p. 2. 368.2.

Tes forsites petisses ab es. Iddio che cosa dimandi, e che cosa prometta all'huomo. par. 2. 424. 2. Doni di Dio, perche si devono dimandare, e molte volte. par. 1. 163. 2. Doni di Dio, a chi sieno communemente conferiti. p. 1. 304. 2.

Domi di Dios'acquistano con la gratia sua, p. 1.

395.3.

Tur te le cole sono doni di Dio, tanto i sprituali, quanto i corporali. p.2. 480. 2. Tanto in questa vita, quanto nell'altra; però dicasi, quai doni haveranno i Beati in Cielo quanto all'anima. par.1.243. 1. E quanto al corpo. per.244. 2. Favori, quali fatti da Christo a'

fedeli suoi. p.2. 407. 2. Fattiall'Anima giusta. p.2.412.1.

Et dediffet tibi aquam vivam, &c. Acqua promella-da Christo alla Samaritana, quale fosse. p.2. 360.2. E perches intende per quest acqua communemente la gratia: Veggasi alla

parola Gratia nella 1. e 2. parte.

Saliensis in vitam eternam, &c. Discorrass anco della Gloria, come si discorre nella 1. e'2, parte alla voce Gloria. Cose quale sieno, che ci facciano alzar la mente al Gielo. p.2.

Qui biberis ex hac nqua, stiet iterum, &c.

Beni, quali fieno in questa vita. p. 1.16. 2. Beni, così del corpo, come dell'anima, non fi ponno compitamente godere fuori del Paradilo. p. 2. 107. v. seg.

Beni della terra, come si disprezzino. par. 2,

Cole di quelto Mondo non apportano alcuna utilità. p.2. 168. 2. Cole create sono tutte limitate. p.2.370.2.

Qui biberis ex aqua, quam ego dabo ei, non sities

amplius, Gc.

Veggafi alla voce Beni, nell'una, e l'altra parte, che troverà belle cofe da discorrere a modo suo.

Domine, da mihi hanc aquam, &c. Donl di Dio, perche il devono dimandare: come di

Copra.

Vade, voca virum tuum, &c. Doni Celesti, perche si concedano da Dio difficilmente. p. 1. 300.2. Samaritana, di che cosa sosse interrogata da Christo. p.1.522.2.

Veri adoratores adorabunt Patrem, &c.

Iddio, in qual maniera fi deve adorare. p. 2. 136. 1. Adoratione, è di due forti.p. 2. 136. 1. Modo dell'infegnar di Dio, differente da quel degli huomini . p. 1. 219. 1.

Habeo alium cibum, &c. Fame di cibo spirituale, come si ecciti. p. 1.76. 1. Cibo dell'anima, quale sia. par. 1. 116.2. Cibo spirituale più necessario a peccatori, che a buoni. p. 1. 75. 1.2.

Cibo quotidiano dell'huomo, è dono di Dio. p.1. 414. 1. 2. Misericordia, qual dimostralle Christo verso la Samaritana. p.1.239.1.

# Nella Domenica quarta di Quadragesima.

Câm sublevasset lesus seules, & vidisset, quid multitude maxima venit ab eum, &c. Due occhi sono quelli di Christo, uno di misericordia, e l'altro di Providenza: con quello di misericordia vede il bisogno, e vuol provedere; con quella Providenza vede sutte tatte quelle cose, che sono bastevoli a so- l disfarci .

Per tanto si potrà discorrere intorno alla Divina misericordia, come habbiamo nella tavola generale dell'uno, e l'altro tomo, alla voce Misericordia; e per riprensione si discorre, comegl'huomini non si muovono a pietà, a Carità, e misericordia de poveri bitognosi; Il che tutto commodamente si troya nelle tavole dell'uno, e l'altro tomo alle voci Pietà, Carità, e Misericordia.

Unde ememus panes , ut manducent hi , &c. Sciebat enim , quid effet facturus .

Qui sitratta della Divina Providenza. Providenza di Dio, quale sia verso gli eletti: p.2.

Providenza Divina come superi l'humana. p.2.

Providenza Divina, promessaci da sua Divina Maestà. p.2.425. 1.2.

Providenza si mostra con molti essempj. par. 2. 425. 2. Providenza, quale ne'Giusti. par. 2. 445. I.

Providenza di Dio, in che conosciuta dall'huo-

mo. p.2.453. I.

Francesco Serafico, per essempio, mandava i Frati fuoi a predicare, confidatofi folo-nelle promesle,e providenza di Dio. p.2.183.2.

Ducentorum denariorum panes non sufficient,

Confidenza propria, è dannosa all' Huomo.

P. 1. 394.2. Confideuza, si deve haver in Dio nelle nostre tribulationi, e bisogni. p.1.140. 1.

Confidarsi non deve l'huomo nella sua potenza: ma solo in Dio. p.2.360.2.

Confidenza, in che modo s'acquisti. par. 2.

Confidenza in Dio ci sa amare Dio . p. 2. 589.1. Confidenza in Dio, conserva la pace interiore.p. 1.393.2. Confidenza, che cosa deve operar in noi . p. 1. 160.2

Coofidenza di Dio, nasce dalla Carità. par. 1. 306.2.

Colligite, qua superaverunt fragmenta, &c. Dicasi dell'abbondanza, con la quale Dio non folo communica le cose sue, mà se stesso, p. r.

Quia venturi essent, ut raperent, & facerent eum

regem, fugit, &c. Gleria del Mondo, quanto si deve fuggire, e dispregiare. par. 1. 250. 1. Gloria non si deve cercar nel Mondo, mà quella del Cielo. p.1.335.2.e seg Gloria, & humiltà quì si vede congiunta in Christo, par. 1.490, 1. 2. Gloria del Mondo, come sia ingannatrice.p. 1.535.1. Maligna.par.2.335.2.Fragile;però da fuggirfi. par. 2. 335.2. (Per essempio) San Francesco quanto prudente nel nasconder i favori Divini. p.2.242.1.

Nella Feria seconda dopo la quarta Domenica di Quadragesima.

Invenit in templo vendentes, & ementes, &c. & cum fecisses quasi flagellum de funiculis, Óc.

Gieri sè considerata la misericordia di Dio, e provata nell'abbondanza, per satiar le turbe: hoggi provano costoro la mano della Divina giultitia; però si discorrerà intorno alla giustitia; e dirassi della giustitia di Dio, quanto sia grande. p. 1.19. 2. Giustitia di Dio, in che siscuopra. par. 2. 413. 1. 2. Di quante forti sia.p.2.572.1. In quanti modi si prenda. p. 2.605.1.2.

Fec it flagellum, &c. Giustitia di Dio và accompagnata dalla misericordia. p. 1. 483. 1. Giu-Ilitia, e pace accompagnate infieme, figurate ne'nomi di Melchiledech p. 1,291 2. Castighi minacciati hanno più forza ne cattivi, che le promelle del bene.p.1.7.1.2. Castighi, perche ci da Iddio in questo Mondo. p.2.596.1. Cattivì cassigati da Dio tutti ugualmente. part. 483.2.

Zelus domus tua comedit me, Ge. Zelo dell'amor di Dio sa amare le cose di Dio. par. 2. 590. 1. Si ponno quì apportare alcune considerationi, che si devono havere ne'negozi del Mondo, per non dispiacere a Dio. par.2. 640. 2.

Nella Feria terza dopo la quarta Domenica di Quadragelima.

Ascendit Iesus in templam, & docebat: & mirabantur Indai, Oc.

Christo, quanta dottrina mostrava, disputando nel Tempio. par.1.511.1.2.Si potrà trattare della diversità delle dottrine, & intorno a quelle discorrere, dicendo; che la dottrina è di due sorti, & in che siano l' una, el'altra differente; la Dottrina tem-. porale, e la spirituale. par.2.436. 1. Dottrina del vivere, quale sia, & in quante parti divila. par. 1. 108.1. Christo nostro Signore essendo la Sapienza del Padre, si potranno introdurre le prerogative della Sapienza. par. 1. 17. 1. E discorrere, come la Sapienza, e la Carità sieno una medesima coia. par. 1.310. 2. Che furono appunto le cause, & i motivi principali della venuta del Verbo al Mondo, l'una scopri nell'insegnare, che sù la Sapienza, come sa nel tempio; e l'altra nell'operare, come te di poi con tanti miracoli, e come ngi

dalla vita, emorte di Christo. p. 1.469. 1. 2. Sapienza vera, qual sia. p. 2.438.1. E con che modo facile si possa acquistare. p. 2. 218. 1. Per acquistarla, da quali cose bisogna guardarsi, par. 2. 159. 2. Sapienza Divina, quanto sia grande, & in che maniera s'acquista. p. 2. 195. 2. Per il contrario la Sapienza del Mondo, senza la Divina, quanto sia misera. p. 2. 215. 1. Quanto sia breve. p. 2. 216.1.

Qui quarit gloriam ejus, qui missit me, Gc Gloria di Dio, in che si scuopra maggiore. p. 1.

Nonne Moyses dedit vobis legem, O nemo ex vo-

bis facit legem, Oc.

Legge per qual causa fosse data all'huomo. p. 1. 27. 1. 2. Trà gl'huomini il Christiano, in che confiltiche sia buono. p. 2.

Quale sia il più persetto. p. 1. 124. 1. Donde dipenda la sua persettione. p. 2. 260. 1.

Peccato, quanto facelle allontanare l'huomo dall'offervanza della Divina legge. par. 2.

Vnum opus feci , & omnes miramini , &c. Opere di Christo, tutte furono a beneficio noîtro fatte.p. 1. 160.2. Opere fatte da Christo , furono tutte opere di Carità.p. 1.253.1. Opere di Dio sono piene di maraviglia . p. 1.33 1. 2. Quali sieno di principal maraviglia. par. 1. 331. 2. Opere, quali ci mostrino la bontà di Dio. p. 1. 429. 2. E perche le opere virtuose patono tante difficoltà, e quali sieno. p. 2.613.1.2.

Si circumcissonem accipit homo in Sabbato, &c. Tempo è l'empre opportuno per far bene.. p.2.

623. 1. 2.

Nolite judicare secundum faciem, sed justum judicium judicate, Oc.

Giudicare senza ponderare, è cagione di tutti gli errori, secondo Aristotile. p.2. 538.1. Giudicio dell'huomo fallace, è molto diverso da quello di Dio.p.2.297.1. Qui fi deve ragionare contro il giudicio temeratio; come sia contro il commandamento di Dio. p. 2. 586. 2. Giudicio deve eller fatto con prudenza . p.2. 641. 1. Giudicio temerario risulta in danno di chi lo fa. p. 2.638.1. Contro il Giudicio temerario, che cosa decretalle Papa Zeferino.p.2.638.1. Giudicio si deve fare dopo la consideratione fatta di tutte le circo-Manze. p. 1.638.1.2.

Giudicio, chi vuole fare delle persone, bilogna non solo considerar colui, che è peccatore: mà ancogli altri, cho fono giusti.p. 2.638. 1.2. Giudicio delle persone come si debba fare.

p,2.638.2.

Obere Granaia Tomo L

impariamo la Sapienza delle cose eterne , I Nella Feria quarta dopo la quarta Domenica di Quadragesima.

> lesus vidit hominem cacum à nativitate, &c. L' huomo come sia figurato nel cieco nato. p.

> Quis peccavit, bic, aut parentes ejus, ut cacus nasceretur? &c.

Peccato, veggasia quali danni c'induca. p. 2. 323. 2. E quali siano i suoi mali esfetti.. par. 2. 323. 2. Et in particolare, che si acciechi: discorrasi della cecità, come s' è detto nella Domenica della Quinquagesima; che il peccate primo de' nostri progenitori fù cagione d'ogni nostra mileria . p. 2. 269.1. Se il Figlio pati per il peccato de parenti, vegganfialtri Autori. ove si troverà, che non sono puniti nello spirito, e nell'anima, mà nel corpo sì, e nelle cole temporali; e questo per maggior crucio de' padri.

Neque hic peccavit, neque parentes ejus; sed ut . manifestentur opera Dei in illo, &c.

Quanto Iddio superi l'huomo nell'operare. p. 1. 331. 2. Dio, per qual cagione venne a patire in terra. p. 1.370.2. E perche l'opere della lua gloria, che di dovevano manifeltare nell'operare, quanto gli haveva ordinato l' Eterno Padre, sono quelle della Redentione, si potranno muovere questi due pensieris primo perche Christo senza altro mezzo habbia voluto redimere il Mondo. p. 2. 119. J.

Secondo, quante pene sofferisse per redimerlo. p. 2. 119. 1.2.

In oltre, che l'opere di Christo surono satte tutte a beneficio nostro. p. 1. 160. 2. Opere di . Christo, quali sieno in salute dell'anime.p.2. 326. 2.

Venit nox, quando nemo poterit operari, Oc. Opere meritorie non si fanno, se non in questa vita, e moltrali ciò con belle fimilitudini.p. 1. 9. 1. 2. Opere fatte in questa vita di quanto merito sieno. p.1. 126.2.

Quamain sum in Mundo, lux sum Mundi, Oc. Dio assomigliatoral Sole. p. 1. 329.1.

Non est hic bomo a Deo, qui Sabbatum non custodit, Ġc.

Feste come si devono santificare, e quali sono i trasgressori di questo precetto. par. 1. 48. 1.

Quomodo potest peccator bac signa facere? Oc. Non devono essere notati i disfetti degl'altri.p. 1.139. 2. Or che ingiuriano l'innocenza Onde si discorra intorno alle ingiurie di Christo ricevute da gli Hebrei, estere state a noi necessarie. p. 2. 34. 2. Che ingiurie diverse habbia ricevuto Christo, in cala di Anna. p. 2, 28, 2, Nella sua Passio-

me in universale. par. 1. 246. 2. E però l'in- | Scimus, quia peccatores Deut non audit, &c. giurie fatte a Dio, di qual pena sieno degne. par. 2. 415. 1. Ingiurie sono tanto grandi, quanto è grande quello, à cui si fanno. p.2. 346. 1.

Hec dixerunt parentes ejus, quia timebant Ju-

daos, Gc.

Timore si deve havere di Dio , e non delle genti. p. 1. 181.1. Timore di quelli, che temono quello che non doveriano temere, e non temono quello, che doverebbero. par. 2. 95. 2.e leg. Timore vano da pulillanimità. par.2. 646. 2. Timor vano, quanto sia dannoso. p. 2. 646.2. Timore, qual sia de'cattivi. p.2.430. 1. Timore vano (Per essempio) tenne San Pietro, che non confessasse Christo. p. 2.646.2. Timor vano,da che nasca. p.2.648.2.Quelli ,\ che sono timorosi nel confessar Christo, quanto saranno cassigati da Dio.par.2.647.1. Timorosi si fanno arditi co'lmezzo della Carità. p. 2.649. 1.

Nos scimus, quia hic homo peccator est, &c. Cercano costoro di denigrare la fama dell'opere di Christo con chiamarlo peccatore; dunque quì si potrà discorrere intorno alla fama; prima quanto strettamente il penitente sia obbligato a restituirla. par. 1. 25. 1. Come si deva, e possa restituire. p. 1. 25. 1. 2.

Quanto debba essere custodita . p. 1. 483. 1. Di modo che sino nella Confessione è di mestieriular arte di confessar i propri peccati, & occultare i difetti de gl' altri .

E perche loro erano scelerati peccatori, stimavano tutti tali; misuravano tutti alla loro misura: là dove qu'i si potrebbe dimostrare, che l'opere altrui non devono essere giudicate fecondo il proprio gufto. p. 2. 228.2.

Che v'è modo, per il quale si possono facilmente conoscere i buoni, & i cattivi. p. 2.

E se bene ve ne sono de buoni finti, & apparenti. par. 2. 637. 1. Non deveno per quello levare la riputatione a'veri buoni, e perfetti. par. 2. 637. 2. Perche se uno è finto, non segue per conseguenza, che tutti sieno finti. p. 2. 637: 1. 2.

Nunquid & vos vultis discipuli ejus fieri?

Questo Cieco intrepidamente confessa il bene-

fićio ricevuto da Christo .

Si che in questo luogo si può ragionare de' benefici ricevuti da Dio, quanto obblighino l' huomo verso Dio.p. 1.415.2. Come si paragonino.p. 1. 426.2. In quanti modi devono essere reguiderdonati.p.2.319. 1. Onde veggafi, quanti obblighi porti il Christiano come tale a Dio. p. 2, 619, 1,

Peccatore, quantunque sia il Christiano, non deve desistere dall'operare bene, e dal pregare Dio.p.2.620.1. Dimostrassi il fine dell'opere buone , quale debba effere.p. 1, 126.1.2.

Opere dell'huomo come possono essere buone, e cattive.p. 1.235. 1. Opere nostre, come sono accette a Dio per la Carità. p. 1. 348.2. Opere buone, in che modo sieno fruttuose. p. r. 390. 2. Veggali, a chi l'orare sia infruttuoso P. 1.527. 1.

Mostrasi, che l'opere di Giustitia falsa sono sopra modo abborrite da Dio, e per quali cau-

le. p. 2. 620. i.

Et in che modo l'Oratione del peccatore sia esticace. p. 2. 620. 1. Oratione, quando è del tutto infruttuola, ciò che si deve fare. par. 2. 136. I.

Et procidens, adoravit eum, &c. Veggasi il rendimento di gratie alle voci Beneficio ,e Ringratiare, nell'una, el'altra parte.

Nella Feria quinta dopo la quarta Domenica di Quadragesima.

Ecce defunctus efferebatur, filius unicus matris SHL, OC.

Se fi defidera trattare della morte, veggafi la voce Morte nell'una, e l'altra parte.

Si può trattare dell'opere di misericordia, particolarmente da farsi a'pupilli, e vedove: veggali alla voce Misericordia, ediscorrasi intorno alle sette' opere della misericordia .

Come si trasgrediscano, e quali sieno i peccati contro esse opere. par. 1. 52. 2. Opere di misericordia, quali descritte da Christo Nostro Signore. p. 2.306. 2. Come si offrano queste sette opere di misericordia a Dio, contro li sette peccati mortali. par. 2. 306. I.

Et bec vidua erat, &c. Si può mostrare, in che si debba essercitare la vedova, acciò sia vera vedova, come dice San Paolo. par.

1. 505. 2.

Misericordia motus super eam, &c. A questo effetto venne Christo al Mondo. par. 1. Veggasi, quanto fosse misericordioso verso il Genere Humano. p. 2. 313. 1.

Ab exemplo. Christo mostrasi di gran pietà, e misericordia verso la donna piangente, confiderando lo stato suo di vedova, e priva d' unico figlio, per infegnar a noi, quanto fia necessario, che noi habbiamo misericordia co'l nostro Prostimo. p .2.586.1.2.

Veggafi, come la mifericordia è propria di Dio. p. 2. 301. 1. E come ella sia nelle mani dell'

huemo, p.2.302,2.

Meli

## Agl'Euangeli di tutto l'Anno.

Noli flere, Čc. Si può trattare la materia delle | Ecce, quem amas, infirmatur, Čc. Chi vuole diflagrime, veggasi alla voce Lagrima nell' una, el'altra parte. Et in particolare, per quante cause debba piangere il peccatore. p. 1. 29. 2.

Adolescens , dico tibi, surge, &c. Prima fi può discorrere sovra questa parola Adolescens, e mostrare questa vita nostra quanto sia breve, che termina nel più bello della gioventù. p. 2, 64, 1, 2,

Facile alla corrutione. p. 2.65. 1. Incerta, che non si può mai sperare il quando. p.2.64. 2. Huomini in quanta copia, & in quante maniere muojano all'improviso.p.2.74.1.Quanto c'inganni . p. 2.65. 1. Però è allomigliata a' sonagli, che fà l'acqua quando piove. p. 2.69. 1. Simile al fieno. p. 1.70. 1. Quanto brevemente faccia il suo corso.p. 2.72. 1. E un sogno d'ombra.p.2.76. 1. E una tela tagliata,innanzi che sia tessuta, anzi nel di dell'orditu-T2. p. 2. 80. 2. Vita nostra, altro non è, che strada di morte. p. 2. 72. 2.

Poi discorri chi vuole intorno alla verità della Resurrettione de morti, naturale, e spirituale; naturale, quanto farà diversa frà corpo, e corpo. p.2.94.2. Quella de giusti con quanta allegrezza farà fatta. p.2.94.2. Quella de' dannati, quanto sarà dolorosa. p. 2.

Spirituale, in quanto al la gratia.e di questa veggasi il giorno seguente nell' Evangelio della Resurrettione di Lazaro quattriduano.

Nella Feria sesta dopo la quarta Domenica di Quadragelima.

Miserunt erge sereres ad lesum, &c. Che in tutti i bifogni fi deve ricorrere folo a Dio, non come Saule alla Pitonissa, come Ocozia al Dio Acaron, come Asa Medici terreni, come i stregoni a'Demonj: ma come veri figliuoli di Dio a Christo nostro Padre, nostro Medico, e nostra salute.

I travagliati si confortino ne' travagli di Chrifo. p. 2. 51. 1. Prima niuno deve presumere di se stesso. 2. 230. 2. Poi veggasi, come l' huomo habbia bisogno dell'huomo, per mantenimento corporale. p. 2.281.1. E non si deve fidar di se steffo. p. 2. 456. 2. Perche non può fare a se stesso alcun beneficio. p. 2. 117. 1. E perche la morte di Lazaro ci fignifica spiritualmente lo stato del pec-

Devesi dunque a Dio solo ricorrere per ajuto, essendo gli ajuti di Dio necessari per non cadere nel peccato. p. 1, 15, 2, E per ben ope, ELIC. P. I. 145. 2.

correre intorno alla materia d'amore, n'hà aperto campo nella voce Amore, nell'una, e l'altra parte .

In oltre dicali, che i Giusti, quanto più sono savoriti, & amati da Dio, tantopiù sono travagliati . p. .2. 50. 2. Perciò Christo Nostro Signor fù più tribolato de gl'altri, perche era più amato da Dio Padre de gl'altri. p. 2. 51. 1. Maria Vergine più de gl'altri tribolata, perche sù da Dio più amata. par. 2. 51. I.

Hac infirmitas non est ad mortem, Oc. Teibolationi ci sono cagione di riposo. par. 2. 481. 2. Sono Purgatorio in questa vita. p. 1. 513.2. Per ottener poi consolatione in Cielo. p. 1. 40, 1.

Ut glorificetur filius Dei per eam, Oc. Miracoli di Dio, quali sieno ne'suoi eletti.p.2.407.2.0pere di Christo gloriose per salute dell'anime p.2.326.2. Opere di Dio tanto maravigliose, e stupende che non ponno haver luogo nella capacità humana.p.2.205. 2. Gloria di Dio, in che si scuopra maggiore. p. 1.100.1. Gloria di Chisto è tutta beneficio nostro. p. 1. 490, I. 2.

Nonne duodecif hora funt diei? &c. Opere meritorie sono quelle, che si fanno in questa vita. p. 1. 126. 2. Onde tutte l'opere, et utti li ajuti, nell'altra vita sono vani. p. 1.9.1.2. Morti non sono più in stato di meritare, ò demeritare. p. 2. 94. 1.

Lazarus amicus noster dormit, &c. Morte de Santi come pretiosa. p. 1. 18. 1.2. Morte de' servi di Dio, quanto felice. p. 1.15.1. Ma la morte de'peccatori quanto sia cattiva, p. 2. 484. I.

Ut credatis, quoniam non eram ibi, & c. L'assenza di Dio, quanto danno arrechi. Ilche si comprende dalle seguenti parole ancora di Marta.

Domine si fuisses hic, frater mens non fuisset mortuus. Mostrisi, come Iddio sia in tutte le cole. p. 1. 329. 2, Et in tutti i luoghi. p. 2.

E come si allontani da noi, alle volte per i peccati nostri, alle volte per tentarci nelle tribolationi alle volte, acciò noi s'accorgiamo delle nostre necessità, e debbolezze, 🏖 altre volte, come questa, perche si icuoprano più gloriosi i suoi miracoli. Però disse Christo haver a caro per beneficio de gl' Apoltoli, non essersi trovato presente alla Morte di Lazaro. Qui si potrà mostrare, come, e quanto Christo presente ci ajuti. p.2. 137. 2. Lontano, quanto sia di detrimento. p. 2. 287. 2. Perche con la prefenza lua ci cagiona ogni bene, e ci dona tutte le gratie.

p. 2.259. 1. Onde vicino è ogni nostro bene : l'ienza di lui si troviamo in ogni male . par. 2. 260. 2.

Sed & runc scio, quin quacumque poposceris,

Si può mostrare, esser ossicio di pietoso Chriftiano il pregare per gl'altrui bisogni, e che questo è obbligo del Christiano. p. 2.619.2. Et il pregar per tutti a chegiovi. p. 2.620. 2. Preghi perche dobbiamo sare a sua Divina Maestà, e di quali cose. p. 2.622. 1.

Et lacrymatus est lesus, & c. Pianse più volte Christo N. S. Pianto ch'ei sece nel Presepio, quanto sosse sove. p. 1.489.1.2. Pianse sopra la Città di Gerusalemme, e perche.p.2.420.1 Piange hoggi sopra la sepoltura di Lazaro, e pianse in Croce. Lagrime di Marta, Maddalena, e Christo, sono per la Morte di Lazaro, quale significa il peccatore, morto

nella consuetudine del peccato.

Onde dicasi, che piangere per molte cause deve il peccatore istesso. p. 1.29. 2. E tutti per interesse di carità devono piangere le miserie de peccatori. Così pianse prima la Maddalena per se stesso. p. 1. 329. 1. Così pianse lodate sopra modo. p. 1. 329. 1. Così pianse anco San Pietro per se stesso, le quali lagrime furono di gran forza. p. 1. 529. 1. Dipoi pianse Geremia Proseta, per compassione de i peccati de i suoi Popoli. p. 2. 639. 2. S. Paolo pianse per i peccati de i suoi Prossimi. p. 2. 640. 1.

Lagrime sparse quante furono da molti Santi per i peccati communi del Prossimo. p.2.639. 2. Esdra pianse per i peccati del suo Popolo. p.2.640. 1. E questi pianti, e queste lagrime sparse per i peccatori, sono segni di prede-

stimatione. p. 2.639.1.2.

Tollite lapidem, &c. Non però il peccatore sorge dalla dannatione alla vita della gratia, se non fi leva il sasso del peccato; peròdice Christo prima che risusciti Lazaro; levate

la Pietra.

Pierra è il peccato per gravezza: però dicasi, come si conosca la gravezza del peccato. p. 1.244. 1. Come sono tanto pesanti i peccati, che hanno satto grave, e pesante la Croce alle spalle di Christo. p. 1.263. 2. Come si rende difficile quella pietra da levarsi. Così i peccati mortali con gran difficoltà si suggono, e si scacciano. p. 1.109. 2. E però sempre si devono considerare, con la loro gravezza. p. 2.57. 1.2.

Quanto più continua, e tanto più è difficile da levarsi. p. 2.494.1. Però per istruttione s'auverta il peccatore, in che infelicissimo stato

firitrovi, non auvedendoù del suo peccato, e non ne sacendo a suo tempo opportuno la penitenza. p. 2. 84. 1.

Peccatore, levando la pietra con la conversione, insegni anco ad altri a convertirsi. p. 2. 361. 2. Il timore, & il timoroso di coscienza, facilita a levar la pietra del peccato. p.

**2.** 60. 1

La consideratione dello stato, in cui si ritrova il misero peccatore nel ponto della morte, facilità la conversione. p. 2. 484. 1. 2. Dicasi, quanto sieno infelici i peccatori su'l pontodella Morte. p. 2. 484. 2.

Im fæter, quatriduanus est, &c. Peccatore è

un Lazaro puzzolente. p. 2. 58. 1.

Nonne dixi tibi: quia si credideris, videbis glo-

riam Dei? Ge.

Promesse di Diosono infallibili. p. 2. 305. 1.
Però ci dobbiamo lasciar reggere da Dio
in tutte le cose: percioche mentre Iddioci
regge, non ci manca cosa alcuna. par. 2.
361. 2.

Mostris come tutta la vita di Christo, e l'attioni tutte della sua morte, considerate da noi, c'insegnano la sapienza delle cose eter-

ne. p. 1.469. 1.1.

Qui si può sare un lungodiscorso, introducendo dalla nascita di Christo sino alla sua morte tutte le sue attioni; e introdurre Christo, che dica: Nonne dixi tibi? Il mio nascer (verbi graria) in una Stalla, non su un dirti, che la virtà del Christiano non doveva siare nelle delitie? il mio nascere sopra il seno, non su un dirti, che vennia far eterna quella vita, che per esser transitoria, s'assomiglia da Esaja al sine? e così con sottigliezza d'ingegno si può sare un discorso, che habbia del raro. Il che tutto ridonda in sola gloria di Dio.

Pater gratias ago, &c. Come in tutte le nostre

attioni prima si deve ricorrere a Dio.

Veggasi alla voce Oratione, nell'uno, e nell'altro Tomo. Di più dicasi, che Iddio si deve sempre pregare, e cercare, acciò assisti sempre all'anima nostra. p. 2. 160. 2.

Lazare, veni foras, & c. Dieali, che Dio solo hà la giurisdittione dell'huomo eterna. p.2.395.2. Però è patrone della morte, e della vita.

Inoltre tractifiqui della giustificatione del peccatore, come sia benesicio tanto grande; e che solo è di Dio, e non d'altri il giustificare. p. 2. 387. 2.

Solvite eum, & sinite eum, &c. Dell'utorità del Confessare: Vedasi alla voce Confessione

e Confessore.

### Nella Domenica Quinta di Quadragesima.

Quis ex vobis arguet me de peccato ? &c.

Christo Nostro Signore per natura sù impeccabile, perche nella lua Incarnatione prese nella communicatione de gl'Idiomati le imperfettioni nostre: eccetto l'ignoranza, & il peccato.p. 1.488. 1. Però se si circoncide, non se gli può opponer, che per esser circonciso, habbia peccato: perche prese egli sano la medicina per risanar noi infermi.p. 1. 494. 1. 2. E perche è venuto a liberar noi dal paccato, e ottima ragione a mostrare, che non habbia peccato; però si sè chiamare con questo nome di Gesù. p. 1. 224. 2.

Salvator del Mondo.p.2.480. 2. Anzi per l'odio, che sempre hà portato al peccato, hà voluto patire e morire, per sodisfare per noi

a debito sì grande.p.1.553.2.

Non solo Christo non hà peccato, ma è stato sempre oggetto corporale, & ora spirituale, per farci abbracciare le virtà, e fuggire tutti ivizj, e peccati. p. 2. 10. 2. Ove però espone sino i suoi propri figliuoli, che sono i predestinati, a i martiri, acciò si preservino dal peccato. p.2. 539.2.

E come Dio per tentenza dà i suoi propri figli, che sono le creature sue, se bene prescite, al fuoco eterno, per l'odio del peccato. p. 2.

324. I.

Onde non solo distrugge i peccati, ma anco i peccatori per esti. p. 1. 324. 1.2.

Si veritatem dito vobis, quare non creditis mihi? Oc.

L' gnoranza della legge è anco pena del peccato, perche si perde quella scienza, e cognitione per divin cassigo. p. 1. 3. 2. Sapienza delle cose eterne non s'impara, se non da Christo.p.1.470. 1. E questa ignoranza della legge Christiana, si castiga severamente da Dio. part. 1. 3. 2. Il creder è la dottrina del Christiano. Quindi si può mostrare la differenza, ch'è tra la dottrina temporale, e la spirituale, ch'è la credenza, e la sede. p. 2. 436. I.

La dottrina spirituale qual sia, e quali sieno i frutti suoi. p. 2. 437. 1. Per acquistare que. sta dottrina, e questa sapienza da quai cole biiogna guardarsi. p.2. 159. 2. Dalle quali, perche non fi guardavano gl'Hebrei, non poterono perciò mai di quella impoffestarsi ; e per quello non volevano prestar credenza

alle parole di Christo.

Veggasi, in che modos acquisti, p.2.195.2. E quanto facilmente. p. 2. 218. 1. E qual sia la vera sapienza. par. 2. 438. 1. Quanto sia differente la vera sapienza da quella del Mon. - Opere Granaia Tomo L

do; poiche la prima è eterna, la seconda caduca, e breve. p. 2. 216. 1. E quanto la seconda sia misera, & infelice senza la pri-

ma. p- 2.215.1.

Qui ex Deceft, verba Dei audit, &c. Intendendost questa voce, Udire. per creder, e prestar fede, dicasi, la parola di Dio quanta federicerchi. p. 1. 20. 2. Se quell'udire vuol dir, intender, e conoscer, si può mostrar come la parola di Dio è il lume dell'intellet. to noitro. p. 1.4.1.2.

Propteren vos non auditis, quia ex Dee non estis,

Quì si mostri, com'è necessaria la dispositione in'tutti i loggetti. p. 1.67.2.

Dicali, quanto sia grave peccato disubbidire a

Dio. p. 2: 374. 2.

Samarisaeus es tu , & Demonium habes, &c. Dell'ingiurie fatte a Christo: Veggasi la voce Ingiuria nell'una, e nell'altra parte: di più dicali delle offele fatte, e che si fanno al nome Santissimo di Dio. p. 1. 28. 1. Ignominie dette contro Dio, e contro i Giusti, sono faette de fanciulli . p. 2. 647: 1.

Ego non quaro gloriam meam, Gc. Si ego glorificome ipsum, gloria mea nibil est, &c.

Gloria di Christo Nostro Signore, su sempre congionta con l'humiltà . p. 1. 490. 1. 2.Gloria di Christo, sempre fù beneficio nostro.p. 17490. 1. Huomo non deve dimandara Dio, se non la santificatione del nome suo, che questa è la gloria di Christo. p. 1. 336. 2.

Non ricercando la gloria fua Christo, insegna a noi il fuggire la jattanza, e la propria glo-

ria.

Dove si potrà vedere, che cosa sia jattanza, e quali siano i suoi difetti.p. 1. 31. 2. Lodi vere, come s'acquistino.p.2.337. 2. Finalmente l'huomo deve più tosto dispregiar se stesso. p. 1. 37 1. 2.

Est Pater mens, qui glorisicat me, Gc. In particolare fù glorificato Christo dal suo Eterno Padre, quando fù battezzato. p. 1. 233. 1. Alla Trasfiguratione, quando lo dichiarò fuo Figliuolo amato. part. 1. 242. 2, Vuole Christo qui mostrare, che non è lode, e gloria, se non quella che viene da Dio, e non quella del Mondo, però ogni gloria del Mondo fi deve disprezzare. p. 1. 250. 1.

Per ester ingannatrice. p. 1. 535. 1. Eperaltre cause non deve essere stimata. par. 1.535. 2. Per esfere fallace, e maligna. part. 2.

335.2. Vuole anco infegnar Christo, quanto Iddio bonori i giusti; & i descendenti da quelli .: p. 1. 438. 1. 2.

Abraham Pater vester exultavit, ut videret diem menm, Oc. f 3 Incar-

Incarnatione del Verbo, come fosse promessa a' Padri antichi. p. 2. 358. 2.

Che questo è il vedere d'Abramo, cioè per la rivelatione, e le promelle fattegli.

Vidit, & gavisus est, &c. Intendesi in spirito.

Ma quanta allegrezza habbia apportato Christo nella sua venuta al Mondo: Veggasi nella Predica di Natale.

Tulerunt orgo lapides, ut jacerent in eum, σc.

Offele, quanto sieno maggiori verso Dio, che verso le creature. p. 2. 373. 2. Questa offe-sa su fatta a Christo da gl' Hebrei per invidia: mostrisi gl'effetti particolari dell'invidia. p. 2. 556. 1. E se più si vuol dire, ricorrasi alla voce Invidia, nell'una, el'altra parte dell'Opere.

Abscondit se, & exivit de templo, &c. Come fi deve fare, si che Christo non si nasconda da

noi . p. 2. 173. 2.

Nella Feria seconda dopò la quinta Domenica di Quadragelima, detta di Passione.

Quaretis me, & non invenietis: & ubi sum ego, vos non potestis venire , Oc.

Dio perdesi per il peccato. p. 1. 29. 2. Dove si trovi. p, 1. 501. 2. Peccatori non possono star con Dio, perche la malitia s'oppone al-

Però dicasi, che Dio è buono, cioè stà con quelli, che fono di cuor retto. p.1-523. 2. Iddio regge con timore,e con minaccie quelli,che non fi lasciano vincere dall'amore. par. 2.357.2. Per possedere Iddio, & esser seco, si devono lasciare tutte le cose del Mondo. p. 2. 490.

Perche il luogo. ove doveva andar Christo, era il Paradiso, & il luogo, ove devono andage gli Hebrei, era l'Inferno, facciasi qui una antitesi trà il luogo de' Beati, e quello de'Dannati.

Veggafi la voce Paradifo, Gloria, e Beati, per una; e Inferno, Pena, e Dannati per l'altra, e tanto nell'uno,quanto nell'altro tomo dell'

Opere.

Si quis sitit, veniat ad me, & bibat, &c. Seti sono diverse. Prima trattasi della spirituale, e come questa sazi, mercè il gusto, che se ne prende. p. 1. 294. 1. 2. Sete poi, ragionando della carnale, de'desider j della carne, da chi sia ammorzata, e ipenta.p.2.465.1.

Mondo non si può cavare la sete, perche è vanità di tutte le vanità.p.2. 318.1.2. E questa vanità de cursoss gelle cose del Mondo, mostriv si,quanto sia dannosa,e non fruttuosa, par. 2. 164, 2. Dio che satia tutti i nostri appetiti, non può essere trovato da' vani nelle loro vanità; perciò non si potranno questi cavar la

sete, che hanno. p. 2. 194. 1. 2.

Gli appetiti fenfuali fempre combattono infieme. p. 2. 470. 1. Anzi, in vece di consolare, e quietare l'animo, tanto più la cruciano, e la tormentano . p. 2. 194. 1. Però si chiama, per estere insatiabile, simile alla sanguisuga. p. 2.467. 1. Perciò dobbiamo accostarsi a Christo, dalche dirassi, quanto bene ne risulti. p. 2. 19. 1. 2. Per sodisfare a gli appetiti, & affetti spirituali, qual ordine sideva oslervare. p. 1. 133. 2. e seg. E gli appetiti, & affetti sensitivi, come si devono raffrenare. p. 1. 291. J. 2.

Hoc autem dicebat de spiritu, quem accepturi

erant credentes in eum, &c.

S'insegni, quali sieno i doni, e quali le opere de' doni dello Spirito santo. e che sa egli nell'anima. p. 1, 145. 1. Spirito santo è quell'acqua, che satia la sete nostra; poiche in un medesimo tempo consola l'intelletto, e la volontà. p. 1.485. 1. Et in somma, perche lo Spirito santo è autore, e donatore di tutte le consolationi spirituali. p. 2. 264. 2. Operationi dello Spirito santo verso i credenti, e pietoli. par. 2. 302. 2. Anima rationale non si può satiar di beni temporali. p. 1. 293. 1.

Nella Feria Terza dopò la quinta Domenica di Quadragesima.

Erat in proximo dies festus Judaorum , &c. Si può trattare della fantificatione delle Feste. Come si devono santificare, e quali sono i trafgreflori di efle . par. 1. 48. 1. Fefte , per quali cagioni particolarmente sieno santificate. p. 2. 629. 1. 2.

Non potest mundus odisse vos, me autem, &c. Mondo, per quante cause deve essere suggito.p.2. 332.2. Mondo pieno di traditori. p.2. 333. 1. 2. Mondo, e li Demonjusano le parole di Giuda per tradir l'huomo. par. 2.

333. I.

Mondo è luogo del nostro nemico. p. 2.333.2. Mondo assomigliato al mare di Marsiglia. p. 2.333.2. Mondo assomigliato al diluvio. p. 2.333.2. Al forno di Babilonia.p.2. 333. 2. B un pelago profondo di tutte le milerie.p.2. 118. 2. Eun Inferno. p. 2. 479. 2.

Mondo non deve eller compiacciuto da noi per

esser nostro nemico. p. 1.88.1.

Trattisi dell'odio: prima, che Iddio odia il peccato, peròdice: Ego testimonium perbibeade illo, quin opern ejus mala funt.p.2.324. 1. Quando sia odiato l'huomo da Dio, quanto danno patifica. p. 1, 388, 2. Secondo, odio

## Azl'Euangelj di tutto l'Anno.

deve haver l'huomo del Mondo, quale non si può havere, se non per gratizDivina.par. 2.361.1.2. Odio deve havere l'huomo al

peccato. p. 1.370.1.

E questos' impetra da Dio. p. 1. 32. 1. 2. Odio si deve havere contro gl'appetiti dissordinati. p. 1. 367.2. Odio si deve havere della propria carne; e questo come si generi nell'anima. par. 1. 368. 1.2. E per quali cause la deva odiare. p. 1. 368. 2. Odiare deve l'huomo le stesso, ediqual'odio. p. 2. 580. 1.Odiodi se stesso devesi dimandare a Dio. p. 1. 372. 1. Si verifica quel detto del Poeta: Veritas odium parit. Però veggasi, quale sia il maggior nemice, che habbia la virtù. p. 1. 113.2.

Vos ascendit ad diem festum bunc, ego autem non

ascendam, Gc.

Peste, & allegrezze de gl'huomini, quanto siano differenti dalle seste di Dio. par. 2. 241. I.

Quidam dicebant, quia bonus est, alii autem di-

cebant , Non , Oc.

Buoni basta, che sieno stimati da Dio. p. 1.437. 2. Virtù de'buoni, e giustinon deve essere misurata, e giudicata al parere de gl'huomini imperfetti . p. 1. 298. 2.

Nemo palam loquebatur de illo propter metum Iu-

deorum, Oc.

Iddio si deve confessare publicamente, senza timore alcuno . p. 2.646. 2.

Nella Feria Quarta dopò la quinta Domenica di Quadragesima.

Fasta sunt Encania in Ierosolymis, &c. Perche Enceniare voldir, rinovellars, e prender

nuova forma.

Si potrà mostrare missicamente, quanto nobile sia l'Anima trasformata in Dio. par. 1. 354.1.2. E ch'effetti ella faccia. p. 1.355.2. In che modo si trasformi in Dio.p.2.350.1. Anzi l'Anima dell'humile è un vero ritratto di Dio.p. 1.575.2. Anima per deificarsi, chi deve ella imitare. p. 2. 279.1.

E si come quella festa era della Consecratione del Tempio, per farsi degna habitatione di Dio: così si può mostrare, come l'anima del Christiano sia habitatione di Dio. par.1.

Che l'anima dell' huomo deve effere casa di Dio. p. 2. 535. 1. Che l'anima pacifica, e mansueta, è propria stanza di Dio. par. 2.181.2. Anzi un'anima divota concepisce dentro di le Christo. p. 1. 481. 1. E religiosa concepisce Gesù . p. 1.481. 2. Quanto si deve desiderare, ch'ella sia albergo dello Spirito santo.p. 2. 392. 1.

Et byems eras, Ce, Vita presente, perche fil

chiami inverno, e l'altra primavera. par. 1.

Quousque animam nostram tollis ? Si su es Chrifius, die nobis palam, Ge.

San Paolo godeva, che Christo fosse annonciato da alcuni, se bene a mal fine, e perche p. 2. 624.2.

Opera, qua ego facio in nomine Patris mei, bac ze-

stimonium perhibent de me . Oc.

In tutta questa frase Euangelica non si conchiude altro, se non che l'opere fatte da Christo sono veridici testimoni, com'egli è il vero Messia, e Figliuolo di Dio; però soggiunge: Multa buona opera oftendi vobis, & in fine conchiude : Et si mihi non vultis credere , operibus credite : Adunque diciamo , quali fiano l'opere di Christo per salute dell'anime p. 2. 326.2.

Veggasi alla voce nell'una, e l'altra parte. Corso della vita di Christo, e sue operationi quale fosse. p. 2. 288. 1. 2. Vita di Christo. i pecchio essemplare d'ogni perfettione, p. 2.

288. 2.

Oves mes vocem mean audinot, &c. It sequenter me, Gc.

Vocatione dell'huomo non deve effere impedita. p. 2. 28. 2. e seg.

Ma ogn'uno deve seguire la sua propria vocatrone. p. 2. 633. 2.

Beneficio, quanto fia grande quello della vocatione. p. 2. 387.2.

Vita di Christo è guida delle nostre operationi. p. 2. 616. 1. 2.

Et ego vitam aternam, &c. Predestinato perche ne fosse il Genere Humano, quanta spela ne facesse Iddio . p. 2. 395. 2.

Pater mens, quod dedit mibi, Ge. Predestinatione, è prima gratia di tutte le gratie. p. 1.

283. I.

Nella Feria Quinta dopò la quinta Domenica di Quadragesima.

Ecce mulier, qua erat in Civitate peccatrix,

Maria Maddalena fù specchio di penitenza. p.

Quì fi può trattare della penitenza, e mostrare, quali sieno gl'effetti de' veri penitenti.

p. 1. 56. 1.

Qual cosa prima deve cercare il penitente per mutar vita.p. 1.24. 1.Di quali cose si deve ricordare per non peccare.p. 1.22. 1.2. Peniteno te, comes'intenda nella Valle d'Achor.p.1. 41. 1. Vedasi alla voce Penitenti, e Peniten. za, nell'una, el altraparte.

Us cognovit, quod lesus accubuit, &c. Maria Maddalena eccitata da Christo alla con-

verho-

versione. p. 1.240. 1. Conversione della Maddalena, che mezzi havesse, p. 1. 531. 1.

Trattifi della conversione sua. Perche di questa ex professo se ne ragiona il primo giorno di Quadragesima, però mi rimetto a quel giorno.

Attulis alabastrum unquenti, &c. Per tornar alla penitenza, quanta considenza apporti. p. 1. 58. 1.

Penitenza della Maddalena, quanto efficace. part. 1,240. 1. Veggafi alla voce Peni-

Stans retro feeus pedes ejus, &c. Fù la converfione della Maddalena accompagnata da profonda humiltà. Dicasi perciò, ch'ella sia necessaria al penitente, e convertito a Dio, per dimandar perdono de'suoi peccati. p. 1. 35. 1.

Onde la grande humiltà nella penitenza accresce la gratia. part. 1, 35. 1. Meretrici quattro trattarono con Christo. part. 1. 522. 1, 2.

Lacrymis capit rigare pedes ejus, &c. Lagrime della Maddalena, di quanta lode. par. 1.529. 1. Lagrime della Maddalena, come ebiamato sieno da San Bernardo. part. 1.

Lagrime, ehe si versano orando, come devono essere modificate. p. 2. 133. 2. Lagrime,
se non si ponno havere, ciò che si devesare.
part. 2. 233. 1. 2. Lagrime uscite dal sonte
della Carità molto più aggradano à Dio. p.
2. 174. 1. Lagrime, quali seno infruttuose.
p. 2. 239. 1. Lagrime, e loro forze, apportate da San Girolamo, quali seno. part. 2.
272. 1. 2. Si ponno sare alcune considerationi
sopra quelli, che cominciano servire a Dio.
p. 2. 444. 2.

Remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum, &c.

Trattasi dell'amore, come si può vedere alla voce Amore.

Grandezza della Maddalena d'amore, e di fede, anco fi può discorrère, come alla voce Fede.

Maddalena, che ragionamento facesse con Christo alla Croce. p. 2. 49. 2. Maddalena perche leggesi appresso Maria Vergine. p. 1. 531. 2. e seg. Penitente, come uguale all'innocente. p. 1.532. 1.

Nella Feria Sesta dopo la Domenica quinta di Quadragesima.

Collegerunt Pontifices, & Pharifei Concilium adversus lesum, &c. Non solo di questa persecutione in particolare n può discorrere, ma dire ancera, quanto presto cominciassero altre varie, e diverse nella persona di Christo. p. 1. 228. 1.2.

Venient Romani, & tollent nostrum locum & gentem, & o.

Quanto grande ingiuria si faccia a Dio nel posponerlo a cose terrene. p.1.31.1.

Expedit, ut unus bomo moriatur pro populo, & mon tota gens perent, &c...

Quanti benefici fatti da Dio per mezzo di Christo Nostro Signore. p. 1. 341. 1. 2.

Beneficio grande fattosi da Christo col mezzo della sua Passione, e morte, part. 1. 243. 2. e seg.

Dicasila cagione, per cui Christo elesse morir per noi. p. 1. 420. 2. Non solo hoggi si determina, che Christo ricompri tutto il Mondo con la sua morte, ma non tantosto nato, solo otto giorni dopo il suo nascere, diede principio all'usficio della Redentione. p. 1.494. 1.

Di modo, che se tardo è stato a predicare su però pressissimo a patire. p. 1, 224, 2.

Pathinalmente, e mor) per redimere il peccato, ch'era la morte, e dannatione di sutto il Genere Humano. p. 1.563. 1.2.

Dicasi, quanti benefici ne seguono da questa Redentione. p. 2. 382. 1. 2. E quanto sieno grandi. p. 2. 382. 1.

Quali benefici sono innenarrabili. part. 2.

E quali, come tratti, e provenienti dalla Paffione di Christo, si possono intender per due vie. p. 2. 143. 2.

E quivi fare una consideratione non de mali che reccò Adamo, ma di tutti i beni, con i quali venne Christo. p. 2. 143. 2.

lesus moriturus erat pro gente, & non tantum pro gente, sed ut silios Dei, qui erant dispersi, congregaret in unum, &c.

Si consideri la persona, quale sia che patisca, e quali siamo noi, per i quali patisce. p. 2. 144. 1.2.

Considerisi l'esser Christiane, qual frutto, e beneficio apporti. p. 2. 618.2.

Perche non con altro mezzo, che con la Paffione sua, e sua morte, hà voluto redimere il Mondo. p. 2, 119. 1.

Quante pene, e tormenti ricevesse per redimerlo. p. 2. 119. 1. 2.

Dipoi veggali la sua morte, quanto habbia giovato, e beneficato l'huomo part. 2. 408. 1. 2.

Nella Domenica sesta di Quadragesima, detta delle Palme.

Cum appropinquasset Iesus Hierosolymis, & venislet Bethphage ad Montem Oliveti, &c.

Come

## Agl'Euangeli di tutto l'Anno:

488. I. Z.

Perche era venuto al Mondo per usare misericordia . p.1.241.1.

Così per l'istesso effetto era determinato di voler morire per il Mondo. p. 1. 420.2.

Perciò dovendo entrare in Gerusalemme, luogo dove doveva morire ia breve, vuole andar prima al Monte Oliveto, cioè alla contemplatione della sua altissima misericordia; poiche Oliveto, essendo luogo ove sono gl'Olivi, Simboli di misericordia, dicesi il Monte Oliveto eller luogo di milericordia; però prima che vada a morire, và a conferire la fua morte con la mifericordia.

Andò al Monte Oliveto prima, che morisse; di dove trasse il nome, ch'era di oglio, p. 1.

497.7.

Ch'è frutto, e liquore d'Oliva, attesoche l' Oliva della misericordia, ch'è l'istesso Christo, doveva essere nel torchio della Croce premuta, e trattone l'oglio, & il liquore del di lui sangue per la Redentione di tutto il Mondo.

Dominus his opus habet : confestim dimittet eos,

Povertà grande di Christo, che dovendo entrar con pompa in Gerusalemme, hà bisogno d'imprestito d'un'Asinella : su si povero dal principio del suo nascere, come s'è considerato nella Predica di Natale, che fino alla morte vuol finir la vita in povertà; per questa causa morì nudo in Croce, e la sua nudità fù essempio della nostra povertà. p. 2. 40. 2. e [eg.

E tanto della povertà se ne compiacque, che iolo i poveri dice estere simili a lui. p.2.548.

2. e ieg.

Ecee Rex tuns venit tibi mansuetus, sedens super afinam & pullum , filium [ubiugalis , &c.

Humiltà, quanto grande risplenda in Christo. D. 1. 128. 1.

Questa si prese per fondamento di tutte l'altre virtù, e perfettioni. p. 1.495. 3.

Questa usò in tutto il corso di sua vita.p. 1.516.

2. e ieg.

Però non è maraviglia, che con questa humiltà sopra un'Asinello entri pomposo in Gerusa-

lemme. p. 1.249. 1.

Se con l'istessa humiltà vuol nascer nell'albergo d'un!Asinello, somentato, e scaldato da quello; però qui mostrasi, come l' entrata di Christo in Gerusalemme su fimile all' entrata, che fece al Mondo. P. 1. 5 3 2. 2.

E che nell'humanarsi Christo sù l'humiltà la maggior opera di Dio, parte prima.

227.2.

Come la misericordia sece Dio bambino. p. 1. | Pù però quella entrata, se bene sopra un' Asina, pomposa & honorevole, part, 1, 532.2.

> Plurima autem turba straverunt, Oc. Entrata di Christo in Gerusalemme, perche tantosolenne . p.1.532.2.

> Come sù victoriosa. p. 1.533.2. Come sù trioniante . p.1.533. 1.2.

> Come sù ricevuto Christo solennemente da quei popoli . p. 1.248. 1.2.

> Benedictus qui venit in nomine Domini, Oι.

> Lo benedicono ora, ma poi presto diranno? Crucifige, Crucifige.

> Ove fi confideri l'honore, che hoggi fassi a Christonel suo entrare in Gerusalemme, come si cangierà in estremi, & horribili scorni, e vituperj. p. 1.535, 2. e (eg.

Nella Feria seconda dopo la Domenica Sesta di Quadragesima, detta Lunedì Santo.

Venit lesus in Bethaniam, &c. Fecerunt ei cenam ibi, O Martha ministrabat, Oc. Maria ergo accepit alabastrum unguenti, &c.

Qui si può fare un bellissimo ragionamento della Carità. E veggasi alla voce Carità, nell'

una, el'altra parte.

In oltre dimostrisi, con quai apparecchi s'acquisti l'amor di Dio. p. 1.407. 3.

Dixit unus ex Discipulis eins, Indas Iscarioth, qui erat eum traditurus: Quare unquentum hoc,

Veggasi, onde nasca, che la Carità si trovi così poca. p. 1.86.1.

Opere picciole come diventino grandi . par. 2. 590. z. e ieg.

Dixit antem boc, non quia de egenis pertinebat Ad eum, Oc.

Opere buone, qual fine devono havere: p.v. 126. I. 2.

Opere humane, come possono estere buone 🔉 ecattive. p. 1.235.1.

Quanto errore sia l'interrompere l'essercizi spirituali. p. z. 410.1.

Sed quia fur erat, & loculos babens, &c. Opere altrui non devono esser giudicate secon-

do il proprio gusto. p.2.228.2. In oltre non era questo buon consiglio; però dicasi, che tutte l'operationi le quali appartengono alla salute, devono esser satte con configlio di persona intendente. par. 2.

226.2. E non ignorante, e maligna come Giu-

Quì

Qu' si ponno fare alcune considerationi dell' humiltà di Christo, e della crudeltà, & avaritia di Giuda. p.2.16.1. Intentione dell' opere buone, viene impedita dall'amor pro- 1 prio. p. 1.364.2.

Come era di questo infame di Giuda. Veggasi alla voce Amore, il danno dell'amor proprio quanto sia, nell'una, e l'altra parte.

Pauperes semper habetis vobiscum, &c.

Poveri, con che fine devono esser souvenuti. par. 1. 305. 1. Che tal fine non haveva Giu-

Povertà di Christo, quale, e quanta fosse.

p. 1.519. 2. e leg.

Iddiopermette che vi siano poveri sempre in questo Mondo per utile del ricco, e per la di lui salute. p.2.304.2. e ieg.

Povertà giovevole a tutto il Mondo. part. 2.

Ł.

Lo scopo però principale di tutta la Predica sia la Carità, che sa Marta e Maddalena a Christo.

#### Nella Feria terza, detta Martedi Santa.

SI può trattare della Contritione, per la mutatione, che deve fare il Christiano, per ben prepararsi a celebrare la Passione di Christo, per degnamente ricevere il Santissimo Sacramento dell'Altare. Però veggafi, che cofa fia Contritione. p. 1.23.2. e seg.

Quante parti debba havere. p. 1.23.2. e seg. Come sia il principale sacrificio satto a Dio.

p, 1, 23, 2, e leg.

Veggafi nella tavola, che haverà nella prima parte ampia facoltà di trattare, alla voce Contritione.

In oltre si deve essaminare la coscienza. par. 1.

42. I.

Perche deve essere pura per ricever il Santissimo Sacramento. p. 1. 73. a. e leg.

Essendo la coscienza pura parte di purità. p.1.

E la coscienza macchiata la maggior pena che lia. p. 2. 449.2.

Auvertali, che la coscienza naturale è il peda-

gogo dell'anima. p.2. 447. 2.

Per havere questa perfetta contritione, e purità di coscienza, si faranno alcune considerationi sopra i sette peccati mortali, par. 1.

Gioverà a ciò la consideratione ancora delle ingiurie fatte a Dio. parte prima. 31+ I.

#### Nella Feria Quarta, detta Mercordi Santo.

Si potrà trattare del Sacramento della Penitenza, & in particolare della Santa Confessione; della qual materia non m'estenderò a dirne cosa alcuna, essendo piena la tavola generale nell'una, e l'altra parte, alle voci Confessione, Confessore, Penitenza, Penitente.

#### Nella Feria quinta, detta Giovedì Santo in Cœna Domini.

Habbiamo amplissima materia di ragionare, ma in particolare in simil giorno sogliono i Predicatori ragionare del Santissimo Sacramento dell' Eucharistia; e perche anco questa materia è tanto abbondante, e ne sono piene le tavole dell'una, e l'altra parte alle voci Sacramento, & Eucaristia, mi pare soverchio il trattenere qui il Lettore.

Se si vuole discorrere intorno al mistero del Lavamento de'piedi, anco di questo se n' hà materia particolare nella parte prima.

250. 2.

Cùm dilexisset suos, in finem dilexit eos, &c. Si può fare un bellissimo ragionamento dell'amore di Christo verso noi; che tutte le attioni sue sono state tutte per amore infinoalla sua morte. E facilissimo il vederlo nelle tavole alle voci Amore, Carità, e Misericordia.

### Nella Feria sesta, detta in Parasceue.

Si suole tenere in questo simil giorno l'ordine de' misterj della Passione del Signore; ma prima si può fare, per muover gl'animi alla divotione, e compassione del patiente Christo, e Salvator Nostro, alcuni discorsi intorno alla necessità della memoria della Croce, e Passione sua; perciò si potrà prima dire, come i meriti della Passione di Christo ci acquistino il perdono de nostri peccati. p.

Passione di Christo da noi meditata, ch'essetti

debba fare. p.1.421.2.

Della gravezza del peccato, per l'offese fatte a Dio. p. 1, 32, 1.

Che i peccati nostri sono stati cagione de i dolori di Ghristo. p. 1.256.2.

Come i peccati nostri hanno aggravato il pelo della Croce a Christo. p.1.256.1.2.

Che non si può comprendere, quanto fosse grande la Passione di Christo, p.2.142.1.

Che il peccatore con i suoi peccati mortali torea

## Agl'Enangelj di sutto l'Anno.

torna ad inchiodar Christo in Croce. par. 2.

E quali spiritualmente gli leghino le mani. p. 2,27,1,2.

Così si deve rinfacciare il peccatore. part. 2.

Le materie della Passione di Christo, & i trattati dell'opere presenti, sono queste. Primo, quale sia il sine de'principali misteri della vita del nostro Salvatore, per introdursialla Passione; massi tiri questa materia a succinto, e laconico discorso. p. 1. 243.1.2.

Il secondo trattato è circa il modo che si deve cenere nel contemplar la Passione. part. 1.

243. 1. 2.

F quei Capitoli tutti, che seguono, fino al colpo della lancia, e della sua sepoltura

In oltre nella seconda parte vi sono alcune Meditationi; & in particolare ve ne sono sette da sarsi li sette giorni della settimana: veggansi incominciando nella seconda parte a car.15.2. Insino a 56.1.

Che di mano in mano così di quello, che si discorre nella prima, come di quello, che si medita nella seconda, si può fare un ragionamento, e curto, e longo, come più sia opportuno, e di sodisfattione del Predicatore.

Perciò noi giudicamo superfluo il farne discor-

le più longo.

# Nel Giorno Gloriossifimo di Resuret-

Maria Magdalena, Maria Iacobi, & Salome emerunt aremata, ut venientes ungerent Icsum, &c.

Prima v'è il trattato nella prima parte, dove copiosamente si tratta della Risurrettione di Christo nostro Signore. p. 1. 270. 1. In oltre havete nella seconda parte la Meditatione da farsi il giorno di Domenica, il trattato, nel quale si medita la Risurrettione di Christo, la sua discesa al Limbo, la sua Gloriosa Risurrettione; come prima apparve alla sua Sacratissima Madre, come apparve alla Maddalena, & a suoi Discepoli. p. 2. 51. 2. e seg.

Di più oltre il resto dichiarato dall'Autrore, come appare nella seconda meditatione del-

la Domenica. p.2.51,2, e leg.

Si può longamente discorrere intorno all'amore di queste donne, e prima dicasi, quale sia il vero amico sedele. p.2.201. 1.

Dimonstrandoss queste Donne sedelissime per

haver seguito, e servito Christo in vita, & in morte. p.2.201.1.

L'amore, come sia meglio, che temere. p. 2.

240. 2.

Così queste Donne surono più piene d'amore, che di timore; perche l'amore non le sece temere il viaggio nell'hore notturne, nè la difficoltà de soldati, ch'erano posti alla guardia del Sepolero, nè la pietra pesante, nè altro incontro, per minaccioso che sosse.

L'amor Divino è tanto soave, che leva ogn'altro affetto mondano. p.2.197. 2. e seg.

Perciò queste donne lasciarone ogn'altro affare, per attender a servir Christo.

Dio, come si possa amare sopra tutte le cole, p.1. 150.1.

Quis revolves nobis lapidem ab oftio monumenti?

Dicasi quì, con l'occasione della difficoltà, che si move in quest opera perfetta, in che consista la difficoltà della perfettione. p.1.360.1:

Onde nasca la difficoltà delle virtù . par. 2.

613. 1.

Perche queste Donne dubitano, e sperano; dubitano, per la difficoltà del levare la pietra; e sperano, perche credono incontrare, e

trovare, chi la possa levare.

Si può discorrere, come il dissidare troppo, etroppo presumere, ambi sieno dannosi alla perfettione della vita Christiana. par. 2. 209. 1. Con che si vincano questi due vizi, l'uno della dissidenza, e l'altro della presontione. p. 2. 209. 1.

Per riprensione, dicasi quanta distidenza nalca nel distribuire le sostanze per l'amor di Dio, come in questa donna si move dissicoltà della pietra nell'andar a far opera di carità verso

Christo.

Viderunt lapidem revolutum, Gr. Perche viene da Dio levata la difficoltà della pietra.

Dicasi come s'intenda, esservi corrispondenza in Cielo, & in terra. p.1.338.2.

Et ancora si può qu'a proposito dire, come Iddio non risguarda tanto all'effetto di queste Donne, quanto alla volontà, ch'elle havevano ben disposta. p.2.200.2.

In oltre che più intento è Iddio al cuore, che

alla bocca . p.2.224.1.

Però furono ajutate dal Signore, ritrovando la pietra levata, e la fepoltura aperta.

Viderunt juvenem sedentem, &c. Nelite expavescere, &c.

Perche quell' attione delle Donne, e quei ragionamenti erano segni d'Oratione, ritrovandovi l'Angelo confortante, si può dire, come gl'Angeli sono sempre partico-

larmente presenti a quelli, che orano. p.2. 207. I.

Si potrebbe fare un poco di discorso intorno al timore vano, quanto sia dannoso. par. 2.

Timore de giusti, quale sia. p.2.451.1.

Timore, quale sia, che ci sà convertire a Dio. p.2. 344.1.

Come si scacci il timore da chi entra nella via di Dio. p.2.538. 2. e feg.

Come da quelle Donne su scacciato il timore dell'Angelo, perche erano incaminate nella via di Dio.

Timorosi, come si fanno arditi co'l mezzo della

carità. p.2.649. 2. S'applichi.

Surrexit, non est bic, &c. Oltre alla materia che s'ha nel trattato, aggiungasi lo risorgere spiritualmente, dicendo il modo, col quale ipiritualmente si possa risorgere.

#### Nella Feria seconda di Pasqua.

Duo ex Disc pulis lesu ibant ipsa die in Castellum, & ipsi loquebantur ad invicem., &c. & Iesus appropinquans, ibat cum illis, Oc.

Andavano questi Discepoli vagando, perche non havevano la perfetta cognitione di Christo, credendolo gia morto: però la vera via d'andar a Dio, è conoscere Iddio. p. 2. 138.1.

Però Christo segli auvicina per ammaestrarli: si discorra intorno alla diversità delle vie

spirituali. p.2.611.2.

Qui sunt ii sermones, quos confertis ad invicem ambulantes, & estis tristes? &c.

Parlando della tristezza degli Apostoli per la Passione, emorte di Christo, si può dire, quali effetti cagioni in noi la consideratione della Passione di Christo. p. 1, 421. 2. Christo se gl'auvicina per ajutare la loro ignoranza. Dicasi, quanto il Christiano habbia bisogno d'ajuti . p. 1.4. 1.2.

E seguendo questi Discepoli, dicasi, che Chtisto non lasciò mai quello, che una volta pre-

ie. p.2.139. 1.

Perche Christo così in forma ignota vuole insegnare alli Difcepoli la verita della sua Rifurrettione, si deve considerare, che il modo dell'insegnare di Dio è differente da quello degl'huomini. p.1. 219.1.

Quibus ille dixit: que? Quasi che non si ricordi Christo, quello ch'egsi habbia patito. Dicasi, che la Carità servente sa dimenticare

tutte le cole. p. 1.291.2.

O fulti, & tardicorde ad credendum: nonne bic

oportuit pati Christum, Gc.

Tribolati fi devono confortare nelle tribolationi di Christo, p.2. 51, 1. Patimenti, quanti

sieno stati quei di Christo per la nostra salute. p.2. 89. 2. Veggasi, come necessaria fosse la Passione di Christo: e distinguasi questa voce necessità, quale è di due sorti, secondo San Tomalo. p.2.268.2.

Mane nobiscum Domine, &c. Dio si deve sempre pregare, acciò assisti all'anima nostra. p. 2.

160. 2.

Haver Dio lontano, e vicino, quanto male, e quanto bene se ne cavi. p.2. 260.2.

Per possedere Iddio, si deve lasciare tutte le cole. p.2.490.2. eleg.

Et intravit cum illis, Óc. Dio, quanto volontieri communichi se stesso. p.1. 104. 2.

Iddio non può soffrire di lasciare un' anima sconsolata. p.2.174.1.

Nonnè cor nostrum ardens erat in via? & c.

Iddio chiamasi suoco, e perche. p.2. 359. 2. E Sole. p. 1.329.2.

Cognoverunt eum in fractione panis, Oc. Iddio infino a qual termine possi esser conosciuto. p.2. 37 1. 1.2.

#### Nella Feria terza di Pasqua.

Stetit lesus in medio Discipulorum suorum , & dixit eis: Pax vobis, Gc.

Oui trattano per ordinario i Predicatori della pace, e con la pace si licentiano per il più in similegiornata; quindi diranno per discorrere della pace, come la pace è ripolo dell' anima, & è dono di Dio in questa vita. p. 1. 17. 1. 2. e seg. Pace del cuore dicasi, d'onde habbia origine. p. 1. 392.1. Ch'ella sia figlia della confidenza. p.1.484.1. Come la pace interna non s'acquitta, se non per via della Carità . p. 1.294. 1. Da che naica. p.2. 470.2. Di quante sorti ella sia. p.2.466.2. Quanto ajuti le consolationi spirituali. p.2.472.2. Pace si ritrova trà gl'animali della medesima specie . p 2. 559. 1. Huomo naturalmente na-.to alla pace . p. 2.559; 1.

Bgo fum, nolite timere, &c. Come tutore, e custode nostro ci leva ogoi temanza. p. 2. 118. 1. Dovemo ricercarlo che sempre ciassisti. p.2.118.2. Egli ci cagiona ogni bene, e dona tutte le gratie. p.2.259.1. Regge con timorequelli, che non si lasciano reggere dall'

amore. p.2.358.2.

Videte manus meas, & pedes meos, quia ego ip/e

Jum, Oc. Risorgendo Christo, como l'anima adornatio il di lui corpo. p. 2.54.2. Risorle Christo tutto perfettamente, però non più passibile, ma gloriolo. p.2. 54. 2. Risorto Christo quanto fosse differente, & in che dal tempo della Passione.p.2.55.2. Lasciò risorgendo la brutta, e prese bellissima forma, p.2. 55.2.

Quo-

### Agl Euangeli di tutto l'Anno.

Quoniam sic scriptum est, & sic oportebat Christum pati, O resurgere a mortuis die tertia.

Veggansi le figure, che nella Scrittura dimostrano la verità della Risurrettione. par. 2. 54. 2. e feg.

#### Nella Domenica dell'Ottava di Pasqua, detta in Albis.

Cum effet sero die illa una Sabbatorum, &c. Di-

xit eis: Pax vobis, Oc.

Perchegl'Apostoli rappresentavano la sua Sposa, con cui si sposò sopra il tronco della Groce, ha ragione Christo tutto geloso di ritornarea rivederla risorto. E mottriti anco, quanto grande sia l'amore di Dio verso l'anima iua Spoia. p. 1. 451. 1. Se ogn'uno porta amore alle cose sue. p. 1.458. 2. Christo portando amore particolare a Santi Apolloli, torna a vilitargli . p.1.459.1.2.

Quorum remiseritis peccata, remittuntur,

Il Pontefice Romano tiene la maggior dignità in Santa Chiefa, e così anco tiene il carico maggiore. p.2. 186.2.

Thomas unus de duodecim, qui dicitur Dydimus,

Gr.

Veggasi nel giorno suo particolare di S. Tomaso, nel mese di Decembre.

#### Nella Domenica seconda doppo Pasqua.

Ego sum Pastor bonus, &c. Pastore, per qual cau-12 fi chiami Iddio. p.2.427. 1.

Iddio, in che maniera diffenda i suoi divoti.

P.2.477.1.

E Pastore; ma anco Balia nostra in quanto al governo, & alla conservatione. part. 2. 118. 1.

E nostro tutore, e custode. p.2.118.2. Come,

e quanto ci ajuti . p.2.137. 2.

Et altri attributi si convengono a Dio oltre questi, e quali sieno i principali. par. 2. 307.2.

Ora è nostro Pastore, & Auvocato, allora sarà nostro Giudice. p.2.98.1.

è l'Huomo. p.2.384.1.2.

Bonus Pastor animam suam dat pro ovibus suis, Oc.

Quante pene ricevè Christo per redimere l' huòmo . p.2.119. 1.2

Christo ci hà liberati da' i peccati co'l suo proprio Sangue. p.2.360.1.2.

In somma, che cosa habbia fatto Christo per l'amor, che porta a questa sua pecorella, ch'

Non folo Christo è Pastore 🔒 ma è anco Agnel-

lo; e perche causa così egli sia chiamato nella Sacra Scrittura . p.1.523. 2.

Mercenarius autem, &c. cujus non sunt oves propris, Oc.

Carità, e suo profitto, come si conosca, p. 1.

315. 1.

Carità, quanto fosse grande quella di Christo, che sino da fanciullo cominciò a sparger il Sangue per le sue Pecorelle. p. 1, 494, 2, e leg.

#### Nella Domenica terza doppo Paiqua.

Modicum, & jam non videbitis me ; & sterum modicum, & videbitis me ; quia vado ad Pa-

trem , Oc.

Per questo Modicum, s'intende il tempo del patire di Christo, quale chiama Christo poco, e breve tempo per la dolcezza, che hà ientito nella sua Passione, cagionata da Amore. Onde si può mostrare, come anco l'amor di Christo è tanto grande, che non si comprende la grandezza sua. par. 2. 142. 1.

E pure la chiama Modicum, tanto più che andasse crescendo, quanto più pativa, p. r.

E quest'amore fù quello, che lo sece morire.

p. 1.554. 1.

E però chiama la sua Passione attione breve; perche quello, che opera per amore, stima picciole l'opere, che sono per se stesse grandissime; come la Passione di Christo sù sì grande, e longa, che cominciò innanzi nascesse. p.2.44.2.

Così disse anco per insegnare, che le consolationi spirituali non lasciano servire le Passioni corporali. Onde si dica, che a tutti quelli, i quali sono pronti nelle tribolationi, è promessa la consolatione Celeste. part.2. 324. I.

Veggasi, di quanta forza sieno le consolationi

spirituali. p.2. 439.1.

Ancorche siano stati i patimenti di Christo tut-

ti per nostra falute . p.2.89. 2.

Tuttavia gli pajono pochi, e brevi, anzi l'Amor di Christo verso l'huomo sù sì grande, che le pene gli parevano non arrivassero a quella estremità, ch'egli desiderava di patire; però gli parevano poche, e le chiamò un Modicum . p.2.145.1.2.

Accioche ancora a noi paja breve, e poco quello, che patiamo persamor di Christo; & in quelta occasione veggasi, quanto sia facile, e meritorio il patire volontario. P.

2**. 28**8.2, E quanto aggradi all'Eterno Padre il patire per

per l'amor di Dio . par. 2, 50, 1. Travagli, come sono brevi , & alleggeriti , dalla speranza. p.2.452.2.

Et in che altro modo si ponno alleggerire. p.2.

476. I. Medicum, fi ponno chiamar i tormenti di queffa vita, a paragone di quelli dell'altra, che fono eterni. p.2.405. 2.

Modicum, si ponno chiamare i gusti di questa vita, paragonati a quei del Cielo, che sono

Quia vado ad Patrem , &c. Tribelationi in che modo sieno cagione di riposo. par. 2. 48 I. 2.

Tribolationi provasi, quanto bene apportine, con due estempi del Padre Sant'Agostino. D.2.650. 1.2.

Però era Modicum la Passione di Christo, perche haveva l'occhio al fine, ch' era la salute del Mondo, e la sua gloria; e per insegnar anco a noi, che la speranza del premio rende dilettevole la fatica. par. 2. 251.2.

Plorabitis, & flebitis ves, mundus autem gaudebit: fed tristitia vestra vertetur in gandium,

La virtù hà le radici amare, che sono i patimenti: ma l'ombra, & il frutto è soave, perche è il premio della gloria. p. 1.

E questa virtù dice San Bernardo s'acquista solo da Christo Signore delle virtù. p. 1. 469.2.

Perche l'hà insegnata, e con la dottrina, e con l'essempio.

Qui mostrisi, come la vita presente è un' Inverno, quale fi cangierà nell'altra vita in continua Primavera. part. 1. 14. 2. e

Quì veggasi, perche causa li travagli si devono

desiderare. p. 1.16.1.2. Come i travagli de i giusti sono fatti soavi dalla Carità. p. 1. 354. 1.2.

Travagli, quanto fieno lodati. part. L. 505.

E tanto più allegramente patono i giusti, perche sono ingagliarditi da i patimenti di Christo. p.1.517.1.

Et il fine delle tribolationi fono le consolationi. p. 1, 40. 1.

Allegrezze che si ricevono ne'travagli, quali fieno. p.2. 597.2.

Allegrezza, quale maggiore segua a i disgusti. p.1.13.2. e feg.

Intendeva Christo, che dopo il Modicum della fua Paffione doveva tornare a confolargli.

Qui si dica, in che modo si possa haver alle-

greza della Risurrettione di Christo. p. 2. 55. 2.

Iterum videbe vos , & gaudebit cor vestrum.

Prima trattali della venuta in spirito per gratia nell'anime de' Giuki, di quanto frutto sia. p. 1. 102. 1.2.

Dicasi delle venute di Christo al Mondo, quante iaranno. p. 1.237.2.

Nel giorno del Giudicio, che differenza sarà de'buoni, e de'cattivi. p.2.334.1. Allegrezza, e tristezza in Cielo, come s'in-

tenda. p.1.39.2. Allegrezze della Beatitudine, quali fieno. p. 1. 15. 2. e feg.

Dicasi anco delle consolationi lasciateci da Christo nel Sacramento dell'Altare, par. 1. 254. 1.2.

Et gaudium vestrum nemo tollet à vobis 🕻

Quì si conchiuda, che l'allegrezze temporali sono brevi, e transitorie, e poco durano. p.2.48.2.

Quelle del Cielo sono eterne. Essaggeri il Padre Predicatore fopra la brevità de piaceri carpali. p.2.551.1.

De'i piaceri della gola. par.2. 557. 1. 2. Della crapula. p.2.575. 1.2. In fomma tutta la vita humana è miserabile, e breve. part. 2. 64. 1. 2.

Ma il fine della dannatione, e delle pene è eterno. Quì si considerino le pene come eterne, e quanto atroci . par.2.418. 1. Per il contrario gli stenti, e l'afflittioni di questa vita sono brevi, e gaudi dell'altra eterni, che però ci fà dimenticare di tutte l'allegrezze, e commodi del Mondo. par. 1. 338.

E però ci viene proposta da Christo per allettarcitutti a far bene. p. 1. 14. 1.

#### Nella Domenica quarta dopò Paiqua.

Vado ad eum qui misit me , & nemo en vobis interrogat me : Quò vadis?

Pare che si lamenti il Signore appresso gl' Apostoli di non estere interrogato, dove egli se nevada , e pure pare che la curiolità di l'apere i fatti altrui dispiaccia al Signore, esta dannoia. p.2.188.1.

Come pare che ne fosse ripreso Pietro quella volta, che volse saper che cosa deveya esser di Giovanni, dicendo: Domine, hic autem. quial ove meritò quella risposta: Sic eum vola. manere, quid ad teltu me sequere. Si che qualche cola si può dire della curiosità, com'ella si commetta in vari modi, p.2, 168.1. Curio

# Agl Euangelj di tutto l'Anno.

Curiosità d'intellette quale sia. parte 2. !

Curiofità sensuale, quale sia. p. 2. 188.1. Come impedifical a divotione. p.2. 188.1.

Ma la curiofità che doveva effere ne gl' Apostoli, è curiolità Santa, che proviene da inzeresse di Carità, e da Zelo, quale doveva essere verso il loro Mackro. Però dicasi, co-

me l'amore di Dio, è paragonato all'amore dello Spolo. p. 1.185.1.

E l'anima, quale si chiami degna Sposa di Dio. D. 1.514.1.

E quella ch'è Spola di Dio, quanto lia obbligata

ad amar Dio. p. 1.45 1.2.e feg.

Et amando Dio, essendo per virtù d'amore l' anima più dove ama, che dove anima, quanto sia tenuta a star unita con Christo. par. 2. 356.1.2.

E quivi st trasformi in Dio. par. 1. 347.

E trasformata in Dio, ch'effetti faccia. p.1.

355. 2.

ŀ

Vi fi aggiunga questo, che il vero amore, & il vero zelo fa la cola amante curiola, e tali dovevano esfere gl'affetti Apostolici, e se tali, come potevano senza dolore udire la partenza di Christo, e non curiosamente interrogarlo, e interpellarlo, ove s'avii, e dove sia per soggiornare? Ma Christo non si dolle, che non fossero curiosi, ma compasfionandoli disse ciò, vedendoli cosi tristi, e mesti, udita da loro sì strana novella della partenza lua.

Voi vi travagliate, e non sapete, a che fine io mi parta (e questo è senso più proprio) Ove se sapeste, perche io mi parta da voi, non

vi turbareste.

Out si può dire, e raccontare i benefici fatti da Christo al Mondo in tutti li suoi viaggi, e questo sarà il sigillo . p. 1.236.2.

Quanti beneficj fatti da Dio all'huomo, tutti

per mezzo di Christo. p.1.341.2.

Paraclitus non veniet ad vos, &c. Dello Spirito santo ragioneremo a suo luogo nel giorno della Pentecoile .

Depeccato, quia non crediderunt in me,

Peccati, qualissano, che si commettono con-

tro di Dio. p. 1.65.1.

Questo dell' infedeltà, ch'è il principale. Veggasi in universale il peccato quanto sia abborrito, odiato, e castigato da Dio nell'una, e l'altra parte alla voce Peccato.

De justitia, quia vado ad Patrem, &c. Mostrili qui la Divina giustitia quanto sia grande.p. 1.

19. 2. e leg.

Come ultimamente su essercitata da Dio nel-

la persona di Christo. p. 1.20.1.2.

Però veggali, quanto risplendi la Divina Giusticia nella Passione di Christo. part. 1.

247.2. E però effettuato l'atto della Giustitia, e so-

disfatto, a quanto si pretendeva da Dio co'l luo proprio Sangue, si parti dal Mondo, e mando lo Spirito santo a rinfacciarne il Mondo di queste tre cose, del peccato della incredulità dell' Hebreo, e molto più della nostra Fede non osservata, quale rende inescusabile il Christiano. part. 1. 22. I.

Ecco la prima ; della Giustitia , cioè , di quanto hà sodisfatto Christo con la sua Passione, e morte per noi, ch'è la seconda; e la terza

del Ciudicio.

De judicio autem, quia Princeps hujus mundi jam judicatus est . Che sono due i Giudizi di Dio, l' uno particolare subito dopò morte; quello veggali quanto rigorolo. part. 2.

403.1.

Del secondo Giudicio, che sarà l'universale, veggasi la prima Domenica dell' Auvento, il primo Lunedi di Quadragelima, la Domenica vigelimaquarta dopò la Pentecoste: veggasi come la venuta, & entrata di Christo al Mondo èstata la distruttione del peccato, e del demonio. par. 1.533.

Fece mutatione de vizj in virtu. part. 1.534.

#### Nella Domenica quinta doppo Pasqua.

Amen amen dico vobis , si quid petieritis Patrem in nomine meo , Gc.

Quì si tratta generalmente della Santa Oratione. Non accade dilattarli in ciò, per esserne trattati molti , e piene le tavole dell'una, e l'altra parte, poco men ch'io non dica, che tutta quest'opera è materia appartenente all'Oratione; potrà però il Predicatore ricorrere alle tavole generali, che haverà campo aperto di dar sodisfattione al suo

Massi potrà aggiungere, che le dimande fatte a nome del Figliuolo, è dimandare il perdono de' peccati; e questa dimanda è conforme alla natura Divina. par. 1. 159.

I. 2. Petitioni si fanno a Dio di tutte le cose necesfarie alla falute, dopò fatta offerta di se stel-10 a Dio . p. 1.214.1.

Petitioni fatte a nome di Christo sono quelle petitioni satte ne i meriti di Christo. par. 1.

Peti-

Petitioni in nome di Christo satte a Dio, sono le petitioni satte con humiltà. part. 1.

214. I.

Finalmente petitioni in nome di Christo sono quelle, che si fanno in Carità; però che queste formano, e vivisicano l' Oratione. p.2. 254. 2.

Non tralasciamo, che quella è Oratione in nome di Christo, nella quale si presentano a Dio tutte le fatiche, e meriti di Christo. p. 1.193. 2.

Petite, & accipietis, &c. Dio, quanto volontieri communichi se stesso, parte prima

Dio prontissimo nel donare, parte prima. 148.2.

Qualicose non ci conceda. p. 1. 162. 1. Perche alle volte indugi a concederci le gratie. p. 1. 162. 1.

Pater enim amat vos, &c. Amor di Dio verso di noi si comprende dal beneficar l'huomo. p. 1. 413. 1.

Amor di Dio, con che regola si possa conoscere, quando sia impedito. p. 1. 380. 1. Amor di Dio, che facilmente si possa conseguire, che savore sia. p.1.407.1.2.

Quia vos me amastis, &c. Amore dobbiamo portare a Dio, come a cosa nostra, part. 1.

460.1.2.

Dio, quanto fia degno d'esser amato dall' huo. mo. p.1.449.1.

In speciale per essere Padre nostro, par. 1.

E come nostro ultimo fine . par. 1. 454. 1. Come nostra perfettione. p. 1. 455. 1. Come egli sia nostro ultimo fine . p. 1. 455. 2.

Et credidistis, quia à Des exivs, &c. Fede, prima conditione dell'Oratione, e perche. p. 1.
525. 1. 2. Prima semenza d'ogni nostro bene.
p.2.5.2.

### Dell'Ascensione del Signore.

Dovendo noi celebrare la Gloriosissima Festa, & il glorioso trionso dell'Ascensione di Nostro Signor Gesà Christo, si serviremo, quanto va a proposito nostro, dell'ultime parole del Sacro Testo del Vangelo, che dicono: Et Dominus quidem Iesus, postquam locutus est eis, assumpras est in Cœlum, &c.

Veggafi il trionfo di Christo ascendente in Cielo. p. 1.27 1.2. Si può ricorrere al trattato, ch'

è nella p. 1. alla car. 27 1. 2.

Es ipsis cernentibus, est elevatus in Cælum,

Perche gl'Atti degl'Apostoli sono come Vangelj, si può anco sopra queste parole dell' Epistola mostrare la causa, per la quale sossero tutti gl'Apostoli eletti a vedere Christo sagliente in Cielo. p.1.271.2.

Dicasi, in quanto al morale, che ogni anima indolcita dalle speranze del Cielo, desidera partirsi da questo Mondo, uscire da questo carcere, e sormontare i Cieli, p.2, 443, 1,2.

#### Nella Domenica frà l'Ottava dell' Ascensione.

Cùm venerit Paraclitus, &c. Paraclito, che cola significhi. par. 2. 263. 1. Perche sia nome attribuito allo Spirito santo. part. 2. 263.1. 2.

Ille testimonium perhibebis de me, G vos testimon.um perhibebisis, Gc.

Testimonianze, quante furono dignissime della verità del Verbo Incarnato.

La prima del Padre, ratificata due volte al Giordano, & al Tabor.

Hicest Filius meus dilettus, in quo mihi benè complacui, Gc.

La seconda dell'opere sue: Si mibi non vulsis credere, operibus credite.

La terza dello Spirito fanto: Ille non clarificabit, quia de meo accipiet: & in questo Vangelo: Ille te/timonium perhibebit de me.

La quarta degli Santi Apostoli: Et vos testimonium perhibebitis, quia ab initio mecum

Haclocutus sum vobis, ut non scandalizamini,

Qui si può vedere, con l'occasione, che Christo non havendo attione, per la quale se ne possa sotterare scandalo alcuno, voglia assicurar gl'Apostoli, perche non si scandalizino; come lo scandalo si deve levare, ancorche non vi sia peccato, parte prima

Scandalo, come si prenda dal cattivo essempio. par. 1. 43. 1. Scandalo come si dà nel peccare. par. 1. 43. 1. Scandalo con essempi provisi, quanto offendono Iddio. par. 2. 642.2.

Ond è pernitioso a chi lo fa, & a chi lo riceve. p.2.643.1.

Figliuoli di Eli Sacerdote, per gli scandali da loro fatti, furono puniti da Dio, par.2. 642. 2.

Perche si permettino i scandali da sua Divina Maestà nel Mondo. p.2.649.2.

Sed venis hora, ut omnis qui interficit vos, arbitretur obsequium se prastare Deo, &c.

Tentationi, e persecutioni, perche permesse nel Mondo. p.2.649. 2.

Tribolationi, epatimenti, quanto sieno utili a Giusti, p.2.480,1,

E co-

### Agl'Euangelf di tutto l'Anno.

Ecome li fanno e onoscere tali, parte seconda | Protesta Christo, che questa legge è dell'Eter650. 1. 2.

Tribolati forti nelle tribolationi, ne devono ringratiare il Signore. par. 650.2.

Che percio hoggi con questo avito gl'ingagliardice, e gli sa coraggiosi contro ogni auversità, solo nell'haverne la rimembranza de'suoi ragionamenti a questo proposito fattigli; però dice: Ut càm venerit hora, reminiscamini; cioè ricordandovi facciate animo, e cuore: Quia ego dixi vobis, poiche il dire di Dio, è sare, & operare.

> Nel giorno Sacratissimo della Pentecoste.

Si quis diligit me ; sermonem meum servabit ,

Si può trattare dell'Amore, e perche lo Spirito fanto è amore, e perche il Vangelo và ragionando d'Amore; ma se ne ragionerà dimani.

Veggiamo intorno all'osservanza della legge di Christo, come la legge di Dio chiamasi patto; e perche. p. 2. 183. 2.

Anima del Chrissiano, come sia habitatione di Christo. part. 1. 424. 1. Anima pacisica, e mansueta, e stanza di Dio. part. 2. 181. 2. Anima dell' Huomo, come deva ester casa di Dio. p. 2. 535. 1. Anima postra quanto dovemo desiderare, che sia tempio dello Spirito santo. p. 2. 392. 1.

Dio con che piede entri nell'anima del penitente, p. 1, 40. L

Anima ricevendo Iddío in se stessa, si dimentica d'ogn'altra cosa di questo Mondo. par. 2. 267. 1. 2.

Qui non diligit me, sermones meosnon servat,

Leggenon si può rompere senza obbligarsi alla pena. p. 1. 56. 2.

Quanto importi,, che sia osservata da noi la Divina legge. p. 2. 482. 1.

Quanto danneggi la trasgressione di questa legge. p. 2. 484. i. e seg.

Es sermonem quem audistis, non est meus, est

Legge di Dio, qual suogo debba havere in noi.
p. 2, 535. 2.

.. Opere Granata Tomo L'

Protesta Christo, che questa legge è dell'Eterno Padre, quasi che minacci a' trasgregori-l' offesa del Padre Eterno; però veggasi, qualmente la legge, eminaccie Divine apportino gran frutto. p. 2.483. 1.

H clocutus sum vobis, &c.

Christo è figurato in Moisè, questo legislatore della vecchia, e Christo della nuova legge, quello perciò si riserbò l'ufficio dell'insegnate. p. 1.3.2.

E Christo hoggi è quello, come legis latore, che

integna, e publica la legge.

Inoltre narrili, come la legge Divina èdono di Dio, e quali sieno le sue prerogative. par. 1. 17. 1. 2.

Per qual causa sia data all'huomo . part. 2.

Vangelo, e legge, in che differenti. part, 1.
40. 2.

Legge nel monte Sina, e Vangelo nel monte Sion, che signification. p. 1. 40. 2.

Quanto deve esser meditata la legge di Christo. Veggasi, che sermone facesse Christo innan-, zi la sua morto a'Discepoli, p. 1, 540, 1.

Panaclitus autem Spiritus Santius, quem mittee Pater, Gc.

Paraclito ciò che fignifichi. Veggafi la Domenica frà l'ottava dell' Alcenfione. Paraclito volendo dire Confolatore, veggafi, che tal nome egli fortilce, perche è Autore, e Donatore di tutte le confolationi spirituali. p.

, 2. 264. 2. e leg. . Spirito fanto confolatore di quelli, che digiu-

nano, p. 2. 285. 1. 2,

L'apima del Giusto quanto corra veloce, sentita la dolcezza dello Spirito santo. part. 2. 265.1.

Et è Consolatore, perche in un'istesso tempo consola la volontà, e l'intelletto, part. 1.

La volontà infiammando l'affetto, l'intelletto infegnando; però dice: Ille vos docebis omnis. Questo è lo spirito principale desiderato da Davidde. part. 2. 361. 2. Per cui ammaestrato Davidde, voleva egli insegnare altrui; quindi disse: Spiritu principali consirma me, docebo iniquos vias tuas, &c.

Spirito santo, Maestro principale della Meditatione. p. 2. 147. 2. e seg. virtù qual'è data all'anima dallo Spirito santo, parte 1. 390.1.

Spirito fanto, veggasi in chi riposi. p. 2. 242.

Come lo Spirito non hà participatione con la carne. p. 2. 348. 1. 2.

Spirito santo, ch'effetto faccia nell'huomo. p. 2. 276. 2. Spirito santo, come si conosca in noi presente, p. 2. 471. 2.

Pacem ,

Pacem meam de vobis, Gr. Se piace trattar di

pace. Veggasi la Predica nell'Ottava di Pasqua: veggasi della pace, e quiete interiore dell'anima . p. L 392. 2.

Si diligeretis me , ganderetis utique , &c.

Allegrezza della Risurretione, & Ascensione di Christo. come si possa havere. p.2.55.2.

Es apparuerunt illis dispertitulingua tamquam ignis, Oc.

Lo Spirito santo, perche venne in forma di fuoco; si potra dire, ch'essendo lo Spirito santo amore, sia assomigliato al suoco dell' Altare, ch'era inestinguibile. p. 2.7.2. E un fuoco l'amore, che deve sempre ardere nel cuor nostro. p. 2.319. 1. E questo fuoco si conserva con il nutrimento della meditatione. p. 2.319. I.

#### Nella Feria seconda della Pentecoste.

Sic Deus dilexit Mundum, ut filium fuum unige-

nitum daret, Gc.

Veggali l'amor di Dio, e lua forza, quanto lia grande. p. 1.291. 1. Amore perche chiamato da Teologi unitivo . p. 1. 298. 1. Dicasi ancora, perche hà congiunte, & unite insieme le due nature, la Divina, e l'Humana. Amor di Dio però ci fu moltrato da Christo con l'incarnarsi. p. 1.417. 1. E co'l morire; poiche l'amore lo tece morire. p. 1. 554. 1. Incarnatione di Christo si deve considerare in quanto all'amore, e carità mostrata verso l'huomo. p. i. 272. 1. Veggasi, per qual cansa Iddio volse fara somigliante a gl'huomini. part. r.

Ut omnis qui credit in ipsum, non pereat, &c. Incarnatione del Verbo sù tempo di perdono.

part. 2. 358. 2. e leg.

Fù mezzo per pagare i nostri debiti. part. 1. 474. I. 2.

Procurò la medicina a'nostri mali. part. 1. 474.2.

Non enim misse Deus filium sunm in Mundum, ut judices Mundum: Sed ut Salvetur Mundus per ip∫um, Oc.

Christo venuto al Mondo per usare misericordia. par. 1. 241. 1. Per qual causa principale sia venuto al Mondo. p. 1. 124. 2.

Salute, come ci habbia Christo apportato di corpo, e d'anima. p. 1. 485.2. e leg.

Salute apportata da Christo arreca tre benesicj. par. 1. 490. 2.

Dilexerunt homines magis tenebras, quam lu-

Riprendasi, dicendo, che la salute apportata da Christo, è più spirituale, che corporale; anzi è tutta spirituale, p. 1, 495, 2, e leg.

Ma gl'huomini stiamano più la corporate, che la spirituale; più quella del corpo, che quella dell'anima. part. 2. 264. 2. E poco conto ne fanno della spirituale. p. 2. 25. 1.

Erant enim opera corum mala, &c. Sc dell'opere se ne vuol sar discorso, veggas alla voce Opera nell'uno, e l'altro Tomo, che vedrà cole a luo piacere di non poca consideratione. Anzi quì farà meglio trattare della perfettione della vita Christiana, come si può vedere nel trattato primo dell'aggiunta al Memoriale, nella prima part. 343.

#### Nella Feria terza della Pentecoste.

Amen dico vobis; qui non intrat per ostium in ovile ovium, sed ascendit aliande, ille fur eft,

& latro, &E.

Qualisseno i principali esfercizi, e le virtà che ci fanno acquillare dirittamente l'amor di Dio . part. 1. 382.1. Mezzi convenientissimi per la nostra salute, quali sieno. part. 1. 217. 2. Vie vere d'andar al Cielo, e non declinare ne a destra, ne a sinistra, part. 2. 318. 2.

Sono due principali . p. 1. 328. 1. Sono diverse. p. 2. 610. 2. Ma però capo di queste vie è

Christo, enon altri.

Huic offiarius aperit, &c. Zelo di Dio verso quelli, che vivono in gratia, quanto sia particolare. p. 1. 433. 1.

Ego sum oftium. Meriti soli di Christo sono il fondamento d'ogni nostra confidanza, e falute . p. 1. 159. 2.

Sangue di Christo prezzo sufficientissimo della

nostra falute. p. 1. 340. 2.

Per me si quis intraverit , ∫alvabitur , &c. Salute vera niuno può acquistaresenza essere chiamato da Dio . p. 2. 259. 2.

Eço veni, ut vitam babeant, 🗘 abundantius babeant.

Vita del Chritliano chiamafi vita fopranaturaie. p. 1. 1. 2.

Vita Christiana, e sua persettione. part. 2.

Vita Christiana; quale propriamente si possa Chiamare. p. 2. 147. I.

Vita di due sorti, che ricercano due sortidi pascolo, dicibo, edipane. p. 1. 339. 1. 2.

Vita della gratia, con che si sostenga. par. 2. 262. I.

Vita di gratia, e vita naturale, quanto sono differenti . p. 2. 389, 2. e seg. Per riprendere, mostrisi quale differenza sia trà la

vita della gratia , e vita naturale, e vita de'cattivi . p.2. 389. 2. e ieg.

Vita occupața ne negozi del Mondo èmolto

### Ael Enangeli di tutto l'Anno.

contraria, e lontana dalla divotione. par. t 2. 184, 2, c feg.

Nella Domenica della Santissima Trinità.

In queste opere spirituali non si tratta di materia sì grave, come questa della Santissima Trinità. Per tanto attenderemo ad apportare quanto & può applicare a quello lacratissimo mistero. E prima mostraremo, che questo è mistero di fede, onde i Filosofi non hanno penetrato i misteri Divini. p. 2. 360.2.

Filosofo Christiano dal Gentile quanto sia dif-

ferente. p. 2. 277- 2.

Eddio come lo dobbiamo figurare trà noi nella nostra contemplatione. part. 2. 160. 2.-e (cg.

Iddio in tutte le cose create è conosciute, e deveessere amato. p. 2. 162. 2.

'cnore humano . p. 2. 369. I.

Ridio, inúno a che termine polla ellere conosciuto da noi. p. 2. 37 s. 1. 2.

Iddio, quali attributi egli goda. part. 2. 370. 3.

La prima persona della Santifima Trinità, ch'è il Padre, perche sia chiamatoda San Paolo, Padre di misericordia, il che potrà Cervirea concatenare il Vangelo della Domenica prima, che tratta di milericordia; dicendo: Eftete misericerdes ficut, O Pater wester misericors est , Ga

Ecome anco fia chiamato Padrenoliro dalla Sacra Scrittura : part. 1. 332. 1. part. 2.

427. E.

Che effetti faccia in noi come Padre. par. r. 333. 1. 2.

Perche si deva dire Padre nostro, e non mio.

P. I. 334. I. Z. Iddio essendo Padre nostro, ci dà ansa d'ottenere nel la Penitenna perdonode'peccati..p.

E chiamali quella voce, Padre nostro, Sapienza abbreviata, e perche. part. 1. 333. I. 2.

Padre non è alcuno Padre sopra la terra, mà Dio folo Padre in Cielo, e come s'intenda, P. 1. 332. 1. 2.

E assomigliato ad uccello che distende i suoi **p**olli. p. 1. 335. 1. 2.

Padre notro Iddio non potevamo chiamare senza licenza di Christo, ch'è il suo Figlinoio.

La seconda persona della Santissima Trinità dicesi Figlinolo, e questo è Christo nostro Signore; quale nella generatione eterna diceli Figlinolo, & è dell' Eterno Padre Figliuolo per natura. part. t. 333. 2.

E noi di questo Padre siamo figliuoli per gratia. p. 1. 333. 2.

E questa è la prima dignità dell'huomo. par. r. 333. z.

Non solo ci se Iddio figliuolo di titolo. mà ci diè anco l'essere, e lo stato. part. 1. 33 r. 2.

Per riprensiene, che noi non dobbizmo essere solofigliuoli di Dio nella fede, e nella relatione, mà ne fatti, e nelle operationi. p. 1. 333. t.

Se il Padre si chiama, Padre di misericordia; & il Figlinolo, Figlinolo potente, la cui potenza dic'egli haver havuta dal suo Padre Eterno, così dice il Vangelo: Data est mibi omnis potestas in Colo, & in terra, &c.

E provali per testimoni, quanto potesse,

part. r.

Iddio, e sue perfettioni non si ponno capire da Nondimeno discorrasi, come l'attributo del Padresia la Ounipotenza, del Figlio la Sapienza, dello Spirito fanto la mifericordia; ch'è la Terza persona della Santissima Trinitade.

Mà perche nell'operationi adefira l'opere della Santissima Trinità sono indivise, perciò tutte tre le persone diconfi potenti, sapienti, e misericordiole; e questo secondo l'intelligenza, e volontà del Padre Predi-

catore.

Trattasi del Padre, mentre il Figlinolo confessa, da cui hebbe la potenza; a cui ella s'attribuilce : Data est mibi omnis potestas. Trattast del Figlio, quando manda gl'Apolloli a Predicare, & infegnare, a cui s'attribuisce la Sapienza: Docentes eos servare omnia, quecunque mandavi robis .

Trattali dello Spirito fanto , quando ci promerte la conservatione, e l'affistenza sua, ch'è atte d'amore; a cui s'attribuilce ello amore: Ego vobiscum sum usque ad consum-

mationem faculi.

#### Nella solennità del Santissimo Sacramento ."

Caromen verè est cibus, & sangués meus verè est potus , Oc.

La materia del Sacratiflimo Corpo di Nostr**a** Signor Gesù Christo ampia, e disfusamente è trattata in questi due volumi; onde si può da ogn'uno a modo fuo farfene ricchifsimi ragionamenti. Veggasi nell'una, e l' altra parte alle Tavole generali alla voce Sacramento. Eucharistia, e Communione; e più commodamente si può leggere il ter-

. zo trattato del' Memoriale della vita Chriftiana. 67.

Nella prima parte, ove si discorre intorno al modo di apparecchiarsi, e disporsi a ricevere degnamente la Santissima Communione.

S'è bene a Communicarsi spesso, e quali Orationi precedono questa mensa, e si devono dire doppo cibati di questo pane Celeste: degli effetti della Sacra Communione, & ali tre cose notabili, nella seconda parte, alla Meditatione del Lunedi mattina, leggasi la institutione del Santissimo Sacramento a car. 15. 2.

E le cause, perche fosse instituito a car. 18. 2.

Nello specchio della vita Humana pure nella 2. p. 346. 2. Insino a 357.

Degli abufi, che ponno occorrere interno alla Sacratifima Communione. p. 2. 656. 1.

### Nella seconda Domenica doppo la ! Pentecoste :

Homo quidam fecit cœnam magnam, Gc. Non potendosi generalmente predicare, nel giorno istesso della solennità del Sacratissimo Corpo di Nostro Signore per l'impedimento delle Processioni universali di tutto il Christianesmo, si suole per ordinario trasferire di ragionare in questa Domenica, intorno a similé materia del Santissimo Sacramento, applicandolo a - questa gran Cena; che appunto chiamasi questo Santissimo Sacramento Cena, e perche fù nella Cena instituito, e perche si riceve come la Cena, con il·lume della - candela, cioè della Fede; e non come il pranso, co'l lume chiarissimo del Sole, · cioè della ragione, e scienza chiara del Mondo, perche Quod non capis, qued non vides, animosa firmas fides , praten revum ordinem; e · perche non si opera più, ma si riposa l'anima spiritualmente ricevuto quello Santissimo Sacramento come si riposa doppo la

Dunque tralaschiremo questo ragionamento a beneplacito de' Padri Predicatori per applicarvi la materia del Santissimo Sacramento.

Et caperant omnes simul se excusare, &c. Quì si tratti della frequenza, com'è notato di sopra al giorno della solennità e degli abusi, che intervengono al Communicarsi.

Nemo illorum virorum, qui vocati sunt, gustabit canam meam, &c.

Della Vocatione, Vedasi nel giorno di San

Stefano: Quoties volui, &c. E nella Feria quarta doppo la quinta Domenica di Quadragesima in quelle parole: Oves mea vocem, &c.

Nella Domenica terza doppe la pen-

Erant appropinguantes ad lesum publicani, & peccatores, ut audirent illum, &c. :
La parola di Dio è assomigliata al fuoco. part.

Imperò non è maraviglia, se questi peccatori agghiacoiati mel peccato; ricorrono ad essa perscaldarsi, constammarsi, la parola di Dio è lanno dell'intelletto, part. n 4.1.2.

Per questo non è da mormorare, se questi ciechi per il peccato ricorrono a questa lua ce. Vegganti l'altre similitudini part. 1.

E s'applichino la questa maniera, che faranno gratiosiffimo sentos, ohe'l peccato fer ce lo spirito di costoro servo della carne.p.

Perciò ricorrono a Christo, che con la sua sola parella gl'incaneni la carne, e gli liberi la foirito.

Inoltre moltrifi, quanto frutto faccia la parola di Dio no peccatori . par. 1. 2. 2.

La parola di Dio di quanta virtù ella fianel cuordegli Huomini. p. 2.224.20. . . . Et murmurabant Pharifai, Ge.

Della mormotacione fe n'èragionato a piene altrove; mà dicasi, che mormoravano del bene, poiche costoro erano come peccatori, servi del Diavolo, p. 2, 383, 2.

Est volevano costituire servi di Dio; che perche il peccatore non deve haver altra speranza, che nella misericordia di Dio. part. 2. 323. 2.

Viollero coftoro ricorrere a Chrifto, ch'era l'
istella misericordia: che come percatori,
essendo poverissimi. p. 2. 325. 2. diri: V
Vogliono ricorrere a Christo, che tiene i tefori aperti a tutti quelli, che invocano il

nome suo, Ecc. Quis ex vobis home, qui habet centum oves, Gc.

Pecora imarrita, e ritrovata dal Pastore, che cosa significhi. p. 1. 34. 2.

Che no si leva il peccatore senza il Diving

ajuton p. 2.359. 1. a.
non fi può giuttificar da fe stello . par. 2.358.

E non si può giustificar da se stesso par. 2. 358.

2. e seg.

E fe non può fanarfi l'infermo fenza il medico; perche loro non dovevano ricercar ... quello zjuto, quella giuldificatione, quelto

### Act Enangeli di susto l'Anno.

pronto a porger loro ajuto, a giustificargli, a rifanargli; che perciò prefe nome di medico. p. 1. 486. 1. 2.

Ed a questo effecto era venuto al Mondo per apportar salute di corpo, e d'anima.

D. 1. 486. 1. Mormorò anco il Fariseo, perche havesse accettata la servitù, e l'ossequio della

Nondimeno vedesi pure, che trattarono con Christo quattro meretrici. par. 1. 522.2. E che furono caramente ricevute da Chri-

fto. p. s. 522. 2.

Mormorino di se stessi i miseri, e non de' tali peccatori: poiche non di loro, mà di questi è scritto: Publicani, & meretrices pracedent was in Regna Dei.

Se il peccatore pentito, convertito, e giustificato con la sua conversione, insegna ad altri a convertirsi. p. 2. 361.2.

Dovevano loro, più tello che mermorare, convertirs anch'eglino,

Dico vobis, quòd ica gendium est in carlo super uno peccatore pointentiam agante, quam supra, Ge.

Allegrezze de' Beati, quanto grandi nell'altra vita per l'altrui falute . p. 1. 15. 1. 2.

Allegrezza quanto grande sia per l'auversione del peccato alla gratia . part. 1.

Allegrezza, e triflezza, in Cielo come s' intenda. p. 1. 39. 2.

Allegrezza, quale della conversione del pec-

Catore . p. 2. 444. 2.

Allegrezze, quali sono de Beati per la salute del Prossimo, tali sono del Demonio per la dannatione del medesimo. p. 2. 64 I. I. 2.

Allegrezze, quali de' Demonj per li peccati. che si fanno. p. 2. 324. 2.

Nella Domenica quarta doppo la Pentecoste.

Cam turba irruerent in lefum , ut audirent verbum Dei, Oc.

Dell'ascoltar la parola di Dio: Veggasi nella predica della Domenica detta di Passione, sopra quelle parole: Qui ex Deo est, verba Dei andit, Gc.

Mà sia il correre di queste genti, e sentir la parola di Christo, un rinfracciamento al Christiano, e dicasi: Onde nasca a' tempi nostri tanta tepidezza , e debolez-

za ne Christiani . p. 1. 86. 2. Debolezza dico di spirito , ma troppo vigor di carne. par. 1.405.1.2,

. Opere Granata Temo 1,

medico? Perche Christo non doveva esser! Huomo devest dare tutto in potestà di Dio. part. 1.437. 2.

Huomo spirituale, come a congiunga con Dio . part. r. 382. 2.

Et docebat de navicula surbas, &c.

Tardo fà Christo a predicare, mà presto a Datife . past. 1. 224. 2.

Che conditioni debba havere la Macka dell'integnare. part. 1. 325. 2.

Duc in altum, laxate retia, &c.

Huomo negligente non è in gratia dello Spirito (2010. part. 2, 155. 2.

Huomo da quante cole sia incitate a far bene. part. 1. 22, 1, 2.

In che modo debba attendere alle facende del Mondo, part. 1. 154. 1.

Per cotam noctem laborantes , nibil cepimus,

Huomo, come non possa fare a se stesso alcun beneficio. p. 2. 117. 1.

Nè tampoco meritare .p. 2. 117. 1.

Perciò non deve presumere di se stesso, p. 2.230.2.

Non può conseguire il suo fine senza l'ajuto Celefte. p. 2. 277. 2.

In verbotnolaxaborete, &c. Huomo che sforzo deve fare a se stesso.

par. 1. 359. 1. Come possa usare asprezza contro se stesso.

part. 1. 368. 2. Huomini, per qual cagione non si curino d'el-

fer buoni. p. 2. 491.1. Concluserunt piscium multitudinem copiosam ,

Oc. Abbondanza, con la quale Iddiocommunica se stesso, e tutte le cose. p. 1. 395. 1.

Essendo questo atto della sua Divina Providenza: Veggali nella Domenica quarta di Ouadragelima .

Exi à me, quia bome peccator sum, Domine,

Parole furono quelle tutte di San Pietro, affectuole, nelle quali viene a confessare la grandezza di Christo, e la sua bastezza. par. 2. 16. 2.

#### Nella Domenica quinta doppo la Pentecoste.

Nisi abundaverit institia vestra plusquam Seribarum, & Phariscorum, non intrabitis, & t. La Giustitia di costoro non era buona, perche la Giustitia deve esser accompagnata consa misericordia. p. 1.483.1.

Non era buona, perche era falsa. Onde per ciò intender, è da saper, che la. Giustitia si prende in due modi. part. 2. 604. 2.

Edi g 3

Editresorti, equali sieno. p. 2. 572. 1. Veggasi, quale sia la giustitia falsa,e le sue opere . p. 2. 604. 2.

Giustitia falsa è ripresa da' Vangelisti, e da'

Profeti . p. 2.606.2.

Questa Giustitia falsa si ritrova anco in alcuni Christiani. Perciò questi non anderanno in Gielo. p.2.607. 1.

Quali sieno i rimedi di questa Ciustitia falsa. p.

2.607.2.

Non eccides, & c. Trattili qu'i del precetto quinto della Divina legge, come si trova nella prima parte nel secondo Trattato a car.

Omnis qui irascitur fratri suo, &c.

Contra l'ira, lo sdegno, e la colera del Christiano contro il suo Prossimo, considerisi il peccato come sia mortale dell'Ira. Nella medelima parte, nel medelimo Capitolo a car. 51. 2.

Qui autem dixerit fratri suo, Racha, Gc. Christo non vuol che sia schernito il Prossimo perciò egli volle in se stesso ricevere tutti i icherni.

Quì si ponno mentoyare li scherni fatti a Christo la notte della sua Passione.p. 1. 260. 1.

Nella cafa di Caifasso. p. 2. 29. 1.

Questi scherni surono in refrigerio di tutti gli

afflitti . p. 2. 31. 1.

Questi poi sono anco scherniti da Dio. Imperò veggali, che scherni si fanno da Dio a' peccatori, p. 2. 393. 1. 2.

Qui dixerit fratri suo, satue, Gc.

Qui si tratti delle ingiurie, quali non si devono nè dire, ne fare al Proffimo, che però anco Christo sofferse nella sua persona tutte le ingiurie.

Veggasi nell'una, e l'altra parte dell'opera alla

voce Ingiuria.

Si offers munus tuum ad altare, Oc.

Si tratta della dilettione dell'inimico. Veggasi la Feria 4. delle Ceneri.

Qui si può trattare della persettione della · legge, e vita del Christiano, quale è vita sopranaturale. p. 1. 1. 2.

Che cosa sia vita persetta. p. 2. 192.1.

Vita Christiana, quale propriamente si possa chiamare . p. 2. 147. I.

Vita de'Santi, e Giusti, quanto sia persetta. P. 2. 147. I.

Seguit dovemo la vita di Christo, ch'è guida di tutte le buone operationi. p. 2.616.1.2.

#### Nella Domenica setta doppo la Pentecoste.

Cum turba multa effet cum lesu, nes baberent quod manducarent, Oc.

Miracolo sù questo il medesimo che si legge nella quarta Domenica di Quadragelima; imperò tutto quello soggetto è di Providenza: a quella Predica si ricorra.

Misercor super turbam, quia ecce iam triduo su-

stinent me, Oc.

Premia Iddio tutti quelli che lo servono: veg. gafi quali fieno i premi temporali de giufti , e buoni . p. 1. 17. 1. 2.

Premio promesso a' virtuesi, quale, e quanto. p. 2. 406. I.

Premj dell'opere de'buoni, quali siano. par.2.

422. 2. Cura che tiene Iddio de'poveri, de' bisognosi, orfani, forastieri, vedove, e di tutto il Mondo p. 1. 431. 2.

Mi∫ereor ∫uper turbam , &c.

Poveri, con che fine devono essere souvenuti. p. 1. 305.1.

Misericordia, ultimo scampo de peccatori.p,1. 38. 2,

Milericordia di Dio verlo tutto il Genere Humano. p. 1.96. 1. 2.

Milericordia però verso i poveri, è gratissima a Dio. p. 1. 305. 1.

Questo è gettare il pane all'acque, che passano. p. 2. 303. 2. e leg.

Quot panes habetis, Oc.

Veggasi nella prima parte, alla parola Pane, 🕫 discorra della diversità de' pani.

Manducaverunt, & Saturati Sunt, &c.

Povertà mondana, è ricchezza appresso Dio. p. 1.115.2.

Et sustulerunt, quod superaverat de fragmentis, septem sport as .

Questo miracolo apporta stupore, non per se stesso nella sua dissicoltà, mà nella rarità: perche non fù mai visto tale miracolo: mà più miracoloso sù nella Creatione, & ogni giorno nella moltiplicatione delle semenze.

#### · Nella Domenica settima doppo la Pentecoste.

Attendite à falses Prophetis, qui veniunt ad ves in vestimentis ovium, intrinsecus, &c.

Hipocrisia quanto detestabile, e quali sieno i peccati, che da quella ne vengano. par. 1. 5 i. 2.

Buoni molti sono hipocriti finti, non però tutti . p. 2.637. 1. 2.

Hipocriti fono di due forti . p. 2. 605. 2.

Buoni ve ne lono de'finti, e simulati: di veramente buoni, e giusti, p. 2.637.1.2. I buoni finti non devono levare la riputatio-

ne però de'buoni, leali, e veri. par. 2.

A frustibus eorum cognoscetis eos, &c. Buoni, e cattivi, come si conoscano disserenti . D. 2. 421. L

Buono così tenuto, ancorche non sia, quanto male arrechi, cadendo in qualche errore.p.

Buono così senuto, se si scuopre hipocrito, non legne per conseguenza, che tutti sieno dipocriti. p. 2. 637.1.2.

Omnis arbor bona, &c. Opere dell'huomo come possono essere buone, e cattive. par. 1.

Opere buone, in che modo sieno fruttuose.p.1.

390.2.

Che tanto vuol dire, albero buono fa buoni frutti, quanto che dire, ogni giullo opera meritoriamente; albero cattivo non può far buon frutto, cioè Peccatore non può fare opere meritorie; intendasi però de con-

Però veggali, quali fieno l'opere virtuole, e so-

distattorie. p. 2. 282. 2.

Opere di giustitia falsa, quali sieno. par. 2.

Quanto sieno abborrite da Dio. part. 2. **6**05. I.

Vuol dire ancora Christo in queste parole, che l'opere de'buoni sono accette a Dio, perche vengono da buon cuore, e le opere de cattivi, se ben in suo genere lono buone, non le accetta, perche il cuore, e l'intentione non è buona: veggali, che Iddio rifguarda non tanto al buon effetto, quanto alla volontà ben disposta. part. 2. 200.2.

Et il cuore nostro è più gradito da Dio, con che fi dona, che il dono istesso. part. 2.

Ron omnis ¿ qui dixerit mibi: Domine Domine intrabit Oc. Sed qui fecerit voluntatem Patris mei, Oc.

Mostrisiqui, come la sede è infruttuosa senza la Carità . p. 2. 5. 2.

Mà èradice, e principio della Carità. par. 2.

Carità, è forma, & anima della Fede. par. 2.

Però ella forma, e vivifica la Fede. part. 2. 150. 2.

E vita, & anima d'a tutte l'altre virtù. par. 2.6. 1.

Conoscere Iddio, e non operare virtuolamente, è vizio inelculabile. part. 2. 234. I. Z.

Nella Domenica ottava doppo la Pentecoste.

Homo quidam erat dives, qui babebat vitlicum, Gr. Redde rationem villicationis tua . Óι.

Peccatore è assomigliato a questo mas dispen-

latore. p. 1. 341, 1, 2.

Beni, perche sono di due sorti, naturali, e gratuiti, l'huomo per il peccato come dissipi, e l'uno, e l'altro, par. 2. 331, I. 2.

Come in questa vita è privo de' doni di gratia. e nell'altra di quei della gloria. part. 2. 325.20

Peccatore, e sua poverta, e miseria, quale lia. p. 2. 325.2.

Redde rationem villicationis tul. Iam non poteri villicare, Oc.

Peccatori, quanto infelici nel punto della morte. p. 2. 340. 1.

Opere meritorie non si fanno, se non in questa vita, esi può ciò confermare con due bellisfimi effempj. p. 1.9. 1. 2.

Conto da farsi nel giorno della morte, quanto affanno apporti. p. 2. 77. 1.2.

Per qual caula sia tanto spaventevole. par. 2. 77.1.2.

A che venga assomigliato. p.2. \$0. 1.

Ait villiens intra se : Quid faciam? Gc. Confusione de gl'huomini vani di questo Mondo . p. 2. 86. 2.

Cole, quali ci facciano alzar la mente al Cielo. p. 2. 379. 2.

Cose, quali sono che più ci travagliano al punto della morte. p. 2. 484. 2.

Confusione, quale deve havere il peccatore nella consideratione di tanti benefici ricevuti da Dio. p. 1. 36. 1. 2.

Fodere non valco, mendicare erubesco, Gc. Cole di questo Mondo non apportano alcuna

utilità. p. 2. 368. 2. Scio, quid faciam, Gc.

Cose che si devono provedere innanzi la mutatione della vita. p. 2. 538. 2.

Quali colesieno necessarie da sapersi per salvarii. p. 2. 368. 2.

Facite vobis amicos de Mammona iniquitatis,

Quì si tratti dell'Elemosina; veggasi alla voce Lemolina.

Nella Domenica nona doppo la Pentecoste.

Cum appropinquaret lesus Hierosolymis, videns Givitatem, fleuit super illam, Oc. Chri-

Christo, per qual causa pianse sopra la Città di Gerusalemme. p. 2. 420.1.

Christo, come fosse più afflitto nell'anima, che nel corpo. p. 1. 256. 1.

Pianfe Christo per mostrare a noi, che dovemo havere compassione di quelli, che peccano. p. 2.640. 2.

Si cognovisses & tu, & quidem in hac die tua, qua ad pacem tibi i & c.

Peccatore, che non s'auvegga del suo stato, non facendone a tempo penitenza, in qual stato cattivo si ritrovi. part. 2. \$4.1.

B necessario, che il peccatore conosca i suoi peccati. p. 2. 360. 1.

Quali considerationi deva havere il peccatore di se stesso. p. 2. 348. 1. 2.

State dell'huomo effendo di tse forti, quale sa il peggiore. p. 2.606. 1.

Cognitione è principio della nostra giustificatione. p. 1. 530. 2.

Confiderationi che si devono havere della vita passata, p. 1.281. 1.

Quanto giovino a mutar vita, e far bene.

Nunt autem abseendita sunt ab oculis tuis,

Ignoranza del Mondo, quale sia maggiore. par. 2.438. 2.

Circumdabunt te inimiei tui valla, &c.

Minaccie satte da Christo ora, furono per innanzi fatte da Geremia, e Proseti. part. 2.7. 1.

Per Giovanni Battista. p. 1.7.2.

Bo quod non cognoveris tempus visitationis tua,

Tempo di penitenza non si deve passare seuza frutto. p. 2. 562. 1.

Tempi, o stati di nostra vita, si devono contemplare per conoscere i nostri peccati. par. 2. 56. 2.

Tempo di far bene è sempre eppertune.

#### Nella Domenica decima doppo la Pentecoste.

Duo homines ascenderunt in templum, ut orarent, unus Pharisaus, & alter Publicanus, &c.

Qui fogliono i Predicatori haver per le mani due foggetti, ò quello dell'Oratione, ò quello della fuperbia, & humiltà. La virtù dell'humiltà si impara dal Publicano, il vizio de lla superbia dal Farisco.

Se si vuole far ragionamento dell'Oratione, si potrà vedere l'una, e l'altra Tavola al-

la voce Oratione, & in particolare dire che l'Oratione fatta con modo, è di grandissima importanza appresso Dio. part. 1.

Di quali virtù habbia bifogno. part. 1.154.
2. e feg.

Pharisaus sans, Ge.

L' oratione ricerca necessariamente la riverenza. par. 1. 156. 1.

Cosa che non era nel Farisco, mà nel Publicano: perche questo stava approssimato sfacciatamente, quello stava sì, mà lontano, e con gl'occhi chini a terra: Publicanus à longè stans, nolebat nec ocules ad Calum sevare.

Gratias tibi ago Domino, quin non sum sient exteri hominum, &c.

Il rendimento di gratie di questo Farisco non fu buono. mà come fi deve fare nell' Oratione, veggasi. p. 1.183.2.

Oratione ricerca il cuore ben disposto. p. 2.274.2.

Cofa che non haveva il Farisco, perche era pieno d'ambitione, e dispregio del suo Profilmo.

Però non su essaudito, su essaudito il Publicano, perche confessa d'essere peccatore: Propisius esto mihi peccatori. L'Oratione sveglia la Contritione, e dolor del peccato. part. 1.62.2.

Come nel Publicano, che chiede perdono:
mà non fece questo esserto nel Fariseo,
perche si gloria nelle sue opere fatte; però dicas, l'Orazione dove principalmente deve fondare la sua considanza. part.
1, 158, 2.

Veggasi questa Oratione del Farisco, che disfetti altri havesse. Prima, humiltà si ricerca nell'Oratione. p. 1. 157. 1.

E questa era tutta superbia. Dipoi accusar si deve l'huomo nel principio della sua Orationo. p. 1.211. 1.2.

Et in questa si vanta il Farisco. In oltre accusar dete la sua fragilità, e dicasi in che modo.

part. 1. 375. 2.

E questo si fa gagliardo, e pieno di meriti. Il peccatore deve accusare se stesso, e questo accusaltri, e loda se stesso, anzi spregia, chi doverebbe spregiare se stesso. part. 1. 371. 2.

Peccatore deve temere di diventar peggiore . p. 1. 20. 3.

E questo si crede esser persetto. Publicano dall'altro canto veggasi, con quanta humiltà chiedesse il perdono de' suoi peccati.
p. 1. 34, 2, e seg.

Altri pensieris estendino secondo il genio dà ciascuno a modo loro.

Qui

Agl'Euangeli di tutto l'Anno.

Qui se exaltat, humiliabitur. & qui se humiliat, exaltabitur, &c.

Si può vedere del vizio della superbia, alla voce Superbia ; e della virtù dell' humiltà alla voce Humiltà.

#### Nella Domenica undecima dopò la Pentecoste.

Exions Iosus de finibus Tyri, Oc. Et adducunt ei surdum, Omusum, Oc.

Si può trattare del difetto della fordità, e vedere, qual sia la peggiore. p.2.379.1.

Difetti, quanti sieno nello stato del peccatore. P.2.59. I.

Quali degni di consideratione. p.2.57.2.

Sordità spirituale è non sentire, nè interne, nè esterne vocationi; e pure è necessario che sieno udite, poiche la vocatione, è beneficio Divino, p. 1.319. 1.2.

Però da esiere molto considerato, e procurato di ricevere. p. 1.320.1.

Amor proprio cagiona questa sordità, come quello ch'è cagione d'ogni male. p 2. 295.2. 542.1.

Christiano sordo volontario, è quello che non vuol udir la parola di Dio; e però è d' ignoranza inescusabile, poiche la Fede no-Ara rende il Christiano inescusabile. par. 1. 22. I.

Questo sordo era anco muto; perche naturalmente havendo impedito l'organo, che riceve la docilità, ch'è l'udito, non può nè tampoco formare la voce articolata per l'ignoranza dell'huomo naturale.

Vuol fignificare, che quelli, i quali non odono la parola di Dio, non possono nè tampoco lodare Iddio .

Diquesta sordità, e mutolezza vedi la terza Domenica di Quadragesima.

Et deprecabantur eum, ut imponat illi manum,

A Dio solo si deve ricorrere per ajuto in tutte le necessità; perche altro ajuto non v'è, se non quello della Divina gratia. par. 2.

Dio come si consideri, e quando ci ajuti. par.2.

Misit digitos suos in auriculas ejus , &c. '

Difficoltà quanto grande, dimostrano queste cerimonie, ch'usa Christo in risanar questo lordo, e muto, che vi sia a tornar l'udito, e la favella: veggasiperò, in che consista la disticoltà della persettione. p. 1. 360.

E le clò era cagionato dall'amor proprio, e disordinato, veggasi, quanta disficoltà vi si voglia per vincere l'amore del Mondo, proprio, edifordinato con l'amore di Dio, p. r. 295. 2.

E donde nasca tanta difficoltà nell'applicarsi l' huomo alla virtù . p.2.613.2.

Etal ben fare, e viver bene. p.1.109.2.

Ephphetha, quod est, Adaperire.

Aprifi (voleva dire Christo) non solo il senso dell'udito, si che non sii più sopito, & insenfato; mà che ricevi il fuono, e che presti all'. intelletto gli oggetti delle cose udite: mà anco dire voleva al fordo, & al muto.

Sù apriti, esciogliti l'orecchi ad udire, e la lingua al favellare; quasi inferire volesse: fa che di quella gratia, e quello favore riceynto da mel, te ne servi, e te ne servi in bene; OVC per riprensione a'peccatori de' nostri giorno si può dire, come le gratie, & i favori ricevuti da Dio, s'ulino così in mala parte. p.1.313.1.

E perche non divengono pernicios, in che guila debbano esser usati. p.2. 313. 2.

E però sentite, che così essequisce il favorito dell'udito, e della loquela, che usa in buona parte la gratia, & il favore, attesoche: Statim aperta sunt aures ejus , & solutumi eft vinculum lingua ejus, & loquebatur re-Etd, Oc.

Equale sù il ragionamento sì retto, e giusto

fatto da lui?

Eccolo, che insieme con tutti confessa il beneficio ricevuto da Christo, e le rende gratie ; anzi quanto più commandava Christo, che tacessero, tanto più alzavano la voce, e lo publicavano Autore di tanto

Quanto autem eis prieipiebat, tanto magis plus pridicabant, Oc.

Beneficj ricevuti da Dio si devono sempreraca contare in tutte le nostre Orationi. p. 1. 33. 1. 2. e fe**g.** 

Che se i benefici, che riceve l'huomo dall'altre creature, l'obbligano tanto verso Dio, quanto lo deve obbligare, ricevendoli dall'istesso. Iddio. p. 1.415.2.416.1.

Christo come sia descritto secondo i benefici, che ci hà fatto . p.1.341.1.2.

Bendomnia fecit: & furdos fecit audire, & mutos logui, Oc.

Iddio devesi lodare in tutte le cole. p. 20 393.2.

Et ingiuria îi sa 2 Dio posponendolo a cose ter-

rene. p.1.31.1.

Quì v'andarebbe la Providenza di Dio, mà se n'è trattato altrove, c in particolare nel miracolo del pane, e del pesce.

Nonne anima plus est quam esca? O corpus plus-

quàm vestimentum.

Argomento à fortiori, che se Dio ci hà dato nella Creatione, e propagatione seminale l'anima, & ilcorpo, non ci parà anco il vitto attinente a quella, & il vestito a quesso anzi ci hà dato Iddio due cibi, come ci hà dato due vite; la spirituale, e la corporale.

Huomo, che cosa sarebbe senza il beneficio

della Greatione. p.2.117.1.

Se l'huomo hà l'essere da chi dipende la Greatione, ch'e Dio: adunque che cosa sarebbe senza il beneficio della Conservationel, quale da altri non dipende che dalla sola Providenza di Dio? p.2.114.2.

Respicite volatilia Cæli, Oc. nonnè vos magis plu-

ris est is illis ?

. . ]

Altro argomento à forciori, che se Iddio provede a gl'uccelli dell'aria, agli pesci del mare, alle siere della terra, a'siori de'campi; come non provederà all' huomo, ch'è animale di maggior stima, e conditione appresso la sua Divina Maestà? però qu'i mostrisi, quanto sia obbligato l'huomo dell'esser creato da Dio huomo, e non altra creatura. p.2. 116.2. 117.1.

Nolite ergo solic ti este, dicentes, Oc. Hac enim

omnia gentes inquirunt, Oc. Huomo spirituale in che modo deve attendere

alle faccende mondane. p.1, 154, 1.
Primum quarite Regnum Dei, Ge. Et hac omnia

Primum quarite Regnum Dei 3 Cc. Et hac omnia adiicientur vobis.

Huomo deve desiderare il Regno de'Cieli . p. r. 337.2. e seg.

Perche l'huomo fu creato da Dio per l'eterna Beatitudine . p. s. 447.1.2.

Nella Domenica decimaquinta dopo la Pentecoste.

Ibat lesus in Civisatem, qua vocatur Naim,

Di questo Vangelo se n'è trattato al suo luogo nella Quadragesima, nella Feria quinta dopò la Domenica quarta; però a quella si ricorri. Nella Domenica decimasesta dopo la Pentecoste.

Cùm intraret lesus in domum cujusdam Principis Pharisaorum Sabbato manducare Panem, & ipsi observabant eum, &c.

Attioni di Christo erano a mal fine osservate, e notate diligentemente da gli convitati del Fariseo, ove entra Christo a pranso; per solo tassarlo, & incolparlo.

Però veggali, che le opere, e le attioni fatte da noi, non si devono riprendere essendo ben fatte, ancorche a mal sine fossero consi-

derate. p.2.624.1.2.

Et 2 solo beneficio nostro. p. 1. 160.2.

Tanto meno l'attioni di Christo si potevano riprendere, ch' erano persettissime, e di Santissima intentione. Operationi tutte di Christo sono per la salute dell'anime. p. 2. 226.2.

Quali sieno l'opere essemplari, e miracolose di carità, come queste di Christo. par. 2.

310. 1.

Opere piene di maraviglia (a dirne il vero) fono tutte l'opere di Christo . p. 1.

Quali sieno di principal maraviglia, par. s.

331.2

Es ecce homo quidam hydropicus eras ante illum,

Opere fatte da Christo per Carità . par. 1.

Si licet Sabbato curare, Oc.

Della Santificatione delle Feste.

Essendone trattato altrove, s'aggiunga dello ascoltar la Messa ilgiorno di Festa, come siamo noi obbligati a ciò sotto pena di peccato mortale. p.2.566.2.

Per quali necessità non siamo obbligati udire

Messa il giorno di Festa. p.2.566.2.

Veggasi nella prima parte a carte 48. nel trattato del terzo Commandamento, ch' è del santificar le Feste.

Cùm vocatus fueris ad nuptias, &c.
Sopra l'humiltà s'è parlato in altri luoghi,però
fi tralafcia.

Z

### Agl Euangelj di tutto l'Anno.

Nella Domenica decimasettima dopò la Pentecoste,

Quod est mandatum magnum in lege? &c. Diliges Dominum Deum tuum .

Trattasi del precetto d'amore, come nella Domenica duodecima; secondo il suo buon giudicio vada il Padre Predicatore servendosi di questa materia opportunamente; perche v'è, molto che dire; e noi per non apportar tedio, & essendo materia ampia, & unita, la tralasciamo.

Quid vobis videtur de Christo 3 cujus filius est 3.

Christo non solo si prova Figlimolo di Dio, per quanti testimoni habbiamo apportato nell' Euangelio della Domenica frà l'Ottava dell' Ascensione: mà anco per quanto s' hà dalla auttorità di Davidde.

Dixis Dominus Domino mrossede à dentris meis,

Christo, in quanto alla natura Divina Figliuolo per patura dell'Eterno Padre, come habbiamo dimostrato altrove: & in quanto alla natura Humana Figliuolo, cioè discendente dalla essa di Davidde, che tale lo chiamo la Cananea: Iesu fili David, miserere

# Nella Domenica decimotrava dopò la Pentecoste.

Ascendens Issus in naviculam, transfretavit & venit in Civitatem suam.

Considerationi della presenza di Dio, quanto giovino. p.1.210.1.

Ecce offerebant ei Parabyticum gacentem in letto,

Perche per questo Paralitico si vede, che l' infermità è cagionata sovente per il peccato, come già si scorge dalle parole seguenti, che usa Christo nel dargli la sanità corporale.

Confide fili , remittuntur tibi peccata tua , Gc.

Si potrà discorrere, e mostrare, che tre sono i mali particolari cagionati dal peccaro, p. 1.
496.2.

Mali, dell'huomo sono di duesorti. par. 1.

Mali, che si patono in questa vita, ch'effetti facciano. p.2.76.1.

Quali sieno i mali, che hà l'anima dal peccato. p.2.389.1. Quanti fieno. p. 1.496.2. Mali tutti vengonci, ò per natura, ò per colpa.

p.2.118.2.

Dicasi, che tutti i mali del Mondo sono per beneficio dell'huomo, p.2,118,2.

Mali, come ci seno levati. p.2.389.2.

Male, quale sia il principale del Mondo. p.2.

Ut quid cogitatis mala in cordibus vestris?

Pensieri cattivi, in quanti modi si ponno generare negl'huomini. p.2.180,2.

Pensieri cattivi sono di quattro sorti. p. 1. 44.

Quid est faciline dicere : dimittuntur tibi pecd cata tua; an dicere : Jurge ; & ambula?

Due attioni sono queste, che sono in sola potestà di Dio, il risanare miracolosamente? l'infermità; e liberare, e perdonar i pec-

Questo poteva far Christo, perche era Dio; però veggasi, che effetti facesse spirituali nel progresso delle sue attioni. part. 1. 430. 1. 2.

Dicati, quanta virtù non folo haveva Chrifio nelle parole, e nelle mani, mà negl' occhiancora nel mirare i peccatori, par. 2.

Per liberarci da'peccati, non v'è altro mezzo, che la virtù potente della Divina gratia.p. 2. A

Glorificaverunt Deum, qui dedit talem poseft atem hominibus, Gc.

Questa potesta prima l' hebbe Christo come huomo per la communicatione degl' idiomati, perche tanto poteva come huomo, quanto poteva come Dio, per l'auttorità, e gratia speciale di far miracoli, ch'hanno havuta, & hanno i Santi, e gl' huomini in gratia.

Inoltre potestà di rimettere i peccati come ministri di Christo, hanno i Sacer-

doti.

· Órc.

#### Nella Domenica decimanona dopò la Pentecoste.

Simile factumest Regnum Calorum homini Regi; qui fecit nuptias filio suo , &c.

Si ponno considerare quattro specie di nozze fatte dall'Eterno Padre al suo Figlinolo; la prima quando il Figlio nel ventre di Maria Vergine sposossi con la carne Humana; la seconda, quando in Croce si sposo la Santa Chiesa; la terza, quando ascenta, qualunque volta spiritualmente col mezzo della Carità si sposò con l'anima giu-📭 : della prima dice.Davidde: Tamquam fron sum procedens de thalamo suo: Della feconda San Panlo: Sacramentum bee magnum dico, quod est in Christo, & in Ecclesia. Della terza San Giovanni nell' Apocalissi: Venerunt nuptia Agni, O uxor praparavit se : Della quarta Ofea Profeta: Sponfabo to mihi in fide.

Del primo sposalitio si pud discorrere, come si congiunsero questi due estremi in un supposito . p.1. 222. 2. e [eg.

In oltre, ch'epitetti li devoi» dure a questo Spolo Christo, per le gratie particolari conférite alla Spola, ch'è la natura humana. p. 1. 189, 1,

Si può vedere, quali fossero i doni della natura Divina conferiti, e presentati alla natura humana ; e la dote , che hà portato la natura humana, e presentato alla natura Divina. p.1.487. 1.2.

Come l'amore di Christo, soffe vero, amore di Spolo. p.1.184, 1.

Ma intorno al le materie (ne proprie, in generale sarannoqueste: Del primosposalitio l' Incarnatione, del secondo la Passone, del terzo la Gloria, del quarto la Giustificatione.

Qgn' uno, vada alle Tavole nell' una , e l' altra parte, e quivi si colga, i siori, e gemme a modo suo, alle voci Incarnatione.

Miss serves sues vecare invitates. Oc.

la Stella . p. 1.224.2.225.1.

mandò lo Spirito fanto.

Nelle quarte l'ifpirationi sante e le quotidiane Predicationi.

Dicasi, che sono tutti auvisi per mutar vita. p. 1. 19. 1.

Illi autemneglexerunt, 🗘 abierunt, alius in villam suam, &c.

Ben dice San Paolo, che Auari Regnum Dei nen po¶idebuns.

Veggali l'Avaritia , in quanti modi li commetta., p. 1.49. 2. e leg.

Quali sieno i suoi difetti. p.1.51.2.

Dicasi che questi i quali rifiutano la vocatione, egl'inviti della falute, fono impediti dall' Amor proprio, quale quanto danneggi, veggafi alla voce Amore, nell'una, e nell'altra

Perposseder Iddio si devono lasciare tutte le cole. p. 2,490, 2. e leg.

dendo in Cielo, fifposò la Gloria; la quar- 1 Mà il peccato fece lo fpirito fervo della carne. D. I.405. I.

E l'ervo del Diavolo. p.2.323.2.

Re liqui verd tenuerunt servos ejus, & contumeliisaffestes, Oc.

Qui si tratta de Santi, che sparsero il proprio langue per la conversione del peccarore. Dirassi di ciò ne Communi de Martiri. Rex autemoùm audiffet, iratus est, &c.

Dio , quanto sia grande in Maestà . par. r. 19.2.

Nella sua Maestà come, & a chi metta spayen. to . P.J.413. L.

Dio come s'offenda nella Fede, nella speranza, e nella Carità. p. 1.47.1.2.

Dio tall'hora fi mostra sdegnato contro di noi 🔉 e perche . p. 1. 163.2.

Iddio, quanto habbia in odio lo spargimento. del langue. p.2. 388.1.

Nel castigare quanta grandezza dimostri, p.2.

Horrendum est incidere in manus Dei viven-

Giustitia ultimamente s' essercita da Dio. par. 1. 20. 1. 2. Quanto sia grande. part. 1. 19.2.

Nuptia guidem parate sunt, sed qui invitati erantynon fuerant dignizite ergo ad oxitus viarum, Oc.

Dio ha facto all'huomo quanto doveva fage ... D. I. 21, 1.2.

Quomodo huc intrasti, non habens vestem Óε.

tione , Passione , Gloria , e Giustifica- Amico che non hà veste nuttiale , che cosa significhi . p.1.71.3.

Multi sunt vocați , pauci verò electi , Gc..

Nelle prime nozze mandò Iddio gl'Angeli, e l Eletti, e Giusti sono di varie sorti. p.2. 396.

Nelle seconde mandò gli Apostoli : nelle terze l'Elettione a veruno si pega , nè veruno si devetenere escluso, ne disperato di non poterconteguirla . p. 2. 396. 1.2..

Electione, quanta sia rara, ccamica. par.z.. 395~1.

Quali gratie gode ordinate z lei . part. 2.. 394.2.

Quali sieno le di lei circostanze degne di consideratione p.2. 395. 2.

Come si sappia d'esser nell numero degli eletti: per congietture. p.1.394.2.

Dicasi, ch'è beneficio l'elettione solo di Dio, e: quanto lia infigne . p.2.394.1.

### Agl Euangelj di zutto l'Anno.

#### Nella Domenica vigelima doppo la Pentecoste.

Eras quidem Regulus, cujus filius infrmabatur Capharnaum, Gt.

Qui si può rappresentare Adamo nello stato dell' innocenza, quanto sosse grande, come era Rè, mà nello stato del peccato è divenuto regolo, perche non è restato Signore, e Padrone, se non della sua volontà, però disse Davidde: Asima men in manibus meis, semper. Però veggasi della grandezza prima dell'huomo, come sia il fine di tutte l'altre cose create, par. 1.

Creato da Dio a che fine. p.1.29. 1. Per l'eterna beatitudine p.2.451.2.

Huomo, mondo minore. p.c.333.1.

Huomo in se contiene tutte le persettioni dell'altre creature. p. 1.337.1.

Perciò più obbligato a lodar Dio, ch'altra creatura. p. 1, 337-1.

In che stato sosse creato da Dio . part. 1.

Nel voltar la medaglia, vederemo, quanto sia mirabile. Vederassi come l'huomo è un Regno, e da chi sia tiranneggiato. p. 1.

Il resto veggasi nell'una, el'altra parte alla voce Huomo, & alla voce Miserie. Huomo ciò che pecca peccando; e quanto si muti da quel di prima. p.2.62.2. e leg.

Si che di Rè diviene regolo.

Cujus filius infirmabatur Gapharnaum, &c. ?
Per figlio intendendosi l'opere, veggasi la differenza dell'opere del Giusto, e del peccatore, e vedrassi, come l'opere del peccatore sono inferme, ma peggio.

Incipiebat enim mori.

Qui si tratti del peccato veniale, che sa infermare; perche si leva il calore della Garità, ci raffredda nell'amor di Dio, ci infiamma nella concupiscenza, e poi c'invia al peccato mortale per il diletto, e per l'assenso; e così muore il Figlio nostro, cioè l'opere che facciamo.

Veggafialla voce Peccato nell'uno, e nell'altro tomo, che potrai moltiplicare, et arricchire benifiimo questo pansiero, et alle veci

Opere, e Carità.

Vade, filinstant vivit, &c.

Dicali, che questo regolo haveva il figlio a
morte vicino, perche viveva solo a se stesso,
e non a Dio: ora chi crede al Signore, e comincia a vivera Dio, si vivisica, e si risana,
cioè sa virtuose, e vive le sue operationi.
Equesto, perche non si può in un medesimo

tempo vivere a Dio, & a se stesso . p. 2.147. 3.

Dice Christo filing runs vivis: non essendo morto, bastava dire: sanus est. Disse, che viveva; perche prima vivendo, non era vivo. E qui dicasi, che vi sono due vite, una de'buoni in gratia, e l'altra de'cattivi in peccato. La prima è vera vita, perche questa vive sotto la tutela dell'Eterno Paddre, p. 1.

La seconda è più tosto morte, che vita; perche è vita in mano del demonio, ch'è continua

morte senza morte. p.2.430.1.2.

V'è anco differenza trà la vita di gratia, e la vita naturale, è lono molto differenti. par. 2.

390.1.

Ma perche quivi una è simbolo dell'altra, la naturale della spirituale, voleva Christo inferire, che non l'haveva risanato, e confermato nella vita naturale, mà risuscitato alla vita spirituale.

### Nella Dominica vigelimaprima dopò la Pentecoste.

Simile oft Regnum Cælorum bomini Regi , qui voluit rationem ponere cum fervis fuis , Gc.

Questo è il computo, che sa Iddio con noi al tempo della nostra penitenza in vita, & il computo nella morte. Veggasi dunque il computo de' benesici del Signore, e l'ingratitudine del peccatore, part. 1.

Gonto da farsi il giorno della morte, quanto affanno apporti, p.2.77.1. 3.

Per qual caula sia canto (necenterole, per per

Per qual caula sia tanto spaventevole. par. 3.

A chi sia assomigliato . p.2.79.2.

Qui per amplificatione, e maggior terrore, apportifi il contrafto di San Martino, ch'ebbe col diavolo nesl' hora della sua morte, p.2, 486, 1.

Oblatus est ei unus, qui debebat ei decem millia

Peccati sono debiti maggiori dopò, che inmanzi la Passione di Christo, part. 2. 36,

Peocati fi devono confiderare con la lere grandezza, p. 2. 57. 2.

Cim autemnes haberet, unde redderet, Gre.
Stato infelicifimo del peccatore , veggafi alle
veci Miferia , e Peccato.

Procidens autem servus ille togadat, &c. Pasientiam habt in me.

Che qualità debba havere l'Oratione per imperrar gratia, veggati alla parola Gratione, nell'una, e nell'altra parte.

24-

Patientiam habe in me , & omnia reddam tibi , Et iratus dominus ejus tradidit &c. donec redderet universum, Oc. Ćι. Iddio misericordioso verso chi usa misericor-Coscienza macchiata, è la pena maggior che sia. dia. p.2.302.1.2. P.2.449.2. Iddio chiude le sue viscere, a quelli che sono Confidenza hà costui di pagare, mà nella pacrudeli a'poveri. p.2.306.2. tienza del padrone: dicafi, che l'huomo non Si consideri quella petitione, quinta in ordeve havere confidanza nelle sue forze, e dine, che si sa nell'Oratione Dominicale, nella sua potenza, mà solo in quella di Dio. cioè, Dimitte nobis, Gr. sicut & nos dimittip. 2. 360.2. mus debitoribus nostris, nella prima parte Coscienza come si deve essaminare per sa-- per la quantità del debito . part. 1. 42. Sic & Pater calestis, &c. de cordibus vestris, Confusione, che deve havere il penitente nel**σ**ε. .; Christiano perfetto deve havere tre cuori. p. r. la consideratione di tanti benefici ricevuuti. 126.2. . • p. 1.36. 1.2. Oui si tratta della dilettione persetta', che de-Et omnia reddam tibi, Oc. ve estere fenza alcun difetto. Quì si faccia una consideratione della vita Veggasi il primo Venerdì di Quadragesima. Dassata, quale molto giova alla restitutione, cioè alla mutatione di vita, part. 1. Nella Domenica vigesima seconda dopò Delle ingiurie fatte a Dio. p.1.31.2. Che ajuta a convertirsi. p.1.529.2. 530.1. la Pentecoste. Sopra i setre peccati mortali, per haver contritione persetta. p. 1.28.1.2. Abeuntes Pharisai, consilium inierunt, ut caperent Misertus autem Dens, &c. Debitum dimisit ei, Ø8. Msum in sermone, Oc. . Dio compassiona la misericordia di cestui Discorrasi intorno alla malignità de'consigli, che secero sempre gli Hebrei contro Chrie gli dona tutto il debito, ch'è la remissto; & in particolare di quello intorno alla fione di tutti i peccati ; perche vuole la , vita, e non la morte del peccatore. p. 1. Passione. par. 1. Consigli cattivi, veggasi, quanto male arre-Dio che cosa perdoni nella penitenza. part. 1. chino: p.1.482.1. Configli Euangeliei quali sieno . par. 1. 519. 55. I. Dio prontissimo egli è nel donare. part: 1. Quali configli sono quelli, ne'quali si devono 44B, 2. Però fù chiamato da S. Paolo, Padre di miseoccuparegli oratoti; e quelli che pregano -ricordia. p.2.358. 2. Iddio. p. 1.2.29, e feg. Pensieri cattivi sono di quattro sortr. par. 1. Quindi si scorge, quanto Dio sia liberale. p. 2. 383.2. Et in quanti modi si ponno generare negli huo-Egreffus autem servus ille , invenit unum de conmini. p.2.175.2. Jervis fais , Oc. L' buomo, quanto sia lontano dall' offer-In opera potti, e non effettuati, quando vanza di giovare al suo Prossimo. part. 2. 🛂 dono pecuati veniali , e quando mortali. 🛾 p. 1. Crudeltà contro la fragilità del Prossime, Penlieri del buon Christiano tutui si devono e segno di riprovatione. part. 2. 650. de gettare nelle braccia di Dio. part. 2. 183. 1. 2. 1. 2. Serve nequam, omne debitum, Gc. nonnè er-Pensieri:buoni sempre s'aumentano. paz. 1. -. ga e epostuit , & te mifereri confervi qui } 1255.3. I entelvi fi distruggaço. 4. Malignia del pescasore, in che confilta. p. 1. Magister, scimus, quia veran es, & viam Des in veritate doces , Oc. 1 ... ... Imitatione dell'attioni di Christo, è sine della Qui si tratti dell'adulatione y quanto danno ... vica Christiana . p. 1. 123. t. "apporti, e quanto sia odiata da Dio, mà Che cosa sia imitare Christo. p. 1.125.1. amata da'grandi. Veggafi in altri auttori, Imitare le virtù di Christo, è la maggior gloperche in quest'opera non v'è cosa a propor.a, che si possa conseguire al Mondo, p.2. Lices ne censum dari, Cesari, an vop, O.c. 1 201, I. one were the contract 4. 1

### Agl'Euangeli di tutto l'Anno.

Interrogatione tentativa, e maligna; non hà però il suo effetto, perche il Signore il qual vinse già il capo della tentatione, facilmenre può superare i membri: confuse il Maestro, può confondere agevolmente i Discepoli; quindigli dice: Quid me tentatis, hypocriss? Oc.

Sogliono anco à Christiani far delle tentationi de'scrupoli, quali sono nocivi. par. 1.

Mà questi non erano scrupolosi, erano malitiosi; sà la tentatione loro, tentatione di fcandalo; vedili, quanto lia pernitiola.p. 1.

Tentationi non si superano senza la gratia di Dio. p. 1. 341. 1. 2.

Dunque facilmente poteva Christo, ch'era

Dio, scacciare queste tentationi. Cujus est imago buc, aut superscriptio, &c.

Imagia, che colasia. p. 2. 580. 2. Veggali l'imagine dell'huomo, quanto sia varia, & instabile, e perche. part. 1.

Come si muti l'huomo da quel di prima. p. 2.

Così questa grandezza considerata ci deve far humiliare . p. 1. 158. 1.

Però questa donna s' humilia, e gli và dietro. Imagine essendo rappresentatione, & imitazione, veggati, che l'imagine di costoro era del Diavolo, e non di Dio: perche erano imitatori di lui . p. 2. 64 1. 2.

Reddite, qua sunt Casaris, Casari; & qua sunt Dei , Deo .

Quì si tratti del culto, che conviene a Dio; e dicasi ciò, che si ricerchi al culto Divino. p. 1. 186. 2. e leg.

#### Nella Domenica vigelima terza doppo la Pentecoste.

Princeps unus acceffit, & adorabat eum, dicens: Domine, filia men modo defuncta est sed veni, Oc.

Due miracoli propone il Vangelo d'hoggi fatti da Christo, l'uno di unità, e l'altro d'infinitàl: e l'uno, e l'altre apportando la vita alla morte, e la sanità all' infermo, assicurano, quanto importi con-fidarsi in Dio, e d'havere solo in sua Maestà Divina, Fede e Speranza. Però si può discorrere, come il Christiano in solo Dio deve mettere ogni speranza. p. 1. 1**86**. i. 2.

Nelle tribulationi ricorre questo Prencipe, e 1 \*Opere Grapala Tome L

questo dono hà Dio, perche in Diosi deve haver confidenza nelle tribulationi. par. 1. 140. I.

Confidare non deve l'huomo nelle sue proprie qualità, mà solo aella Di vina potenza. p.2. 360. 2. e leg.

Ouesta confidenza in che modo s'acquisti. p. 2. 389. 2.

Accossit retro , & tetigit fimbriam vestimenti eus,

Il Prencipe accessit, la donna accessit, ma la donna hà quell'aggiunta, che s'accosto sì, ma retro; gl'ando dietro: l'accostarsi a Dio è necessario, perche egli è quello, che dona tutte legratie. p. 2. 259. 1.

Fà di mestiero accostarsegli, perche chi ha Dio vicino, hà ogni bene. parte seconda. 260.2.

Gl'aghiacciati s'accostino a Christo, ch'è il fuoco ch' infiamma di perfetto amore. p. 2.

Christo nostro Signore è vita, dunque quivi si ricorra, perche dà a morti vita. Christoè Medico, qui s'accostino per sanità gl'infermi, tanto più i peccatori, perche l'infermità ipirituale è più difficile da curarsi , p. 1. 26. 1.

Retro, Gc. Và la donnaal di dietro a Christo: questa più humile s'accosta a Dio, che non fa il Prencipe, per mostrare, che le ricchezze, e le dignità insuperbiscono l'huomo, e lo rendono ambifioso.

Quì si discorrerà intorno al peccato dell' ambitione, e quali sieno i suoi difetti. par. 1.

Di qual pena sia degno l'ambitioso, part, 2. 461. 2.

Ambitione, è tiranna degl'huomini. par. 2. 46 1. 1.2.

Và la donna dietro a Christo, come la Maddalena: perche sà, quanto e grata l'Oratione humile a Dio parte prima . 238.1.

Dicali per amplificatione, come si conosca la grandezza di Dio. p. 1.415. 1.2

Come mostrata da tutte le parti dell'universo. p. l. 411. 2.

Si tetigero fimbriam vestimenti ejus, salva ero,

Diligenza di cercar l'amor di Dio, d'onde naica. p. 1. 311. 1.

Come sà questa donna, che per acquistare la gratia di Dio, s'attacca, e si consida nell' estremità della sua veste.

Veste di Christo è l'Humanità sua Sacratissima, in quella sapeva, che stava tutta la sua Redentione, Però la Redentione è effetto

p. 1, 487, 1, 2,

Della veste passibile, e gloriosa di Christo, ch' è l'Humanità, così chiamata da S. Paolo: Et habitu inventus ut homo.

Non est morsus puella, sed dormis, Ge.

Morte de servi di Dio, quanto felice. par. 1.

Dormire, perche non si chiami vivere. p. 2.

E pure la morte di Lazaro si chiama sonno, e la morte di questa fanciulla è sonno; perche questo morire humano è un semplice mo-

Muojono quelli, che si partono di qui con percato, perche sono assaliti dall'eterna morte, e questa in molti modi&cattiva. p. 2. 484. I.

Et sarrexit puella, &c. Veggasi il modo di riforger spiritualmente. p.1.97.1.

#### Nella Domenica decimaquarta doppo la Pentecofte.

Cùm videritis abominationem de solationis qua di-Eta est à Daniele Profesa, &c.

Abbominatione, econfusione, qualesarà nel giorno del Giudicio in tutte le creature. p. 2.93.2.

Tutta sarà degl' huomini yani'di questo Mon-

do. p. 2. 86. 2.

Coscienza macchiata è la maggior pena, e confusione, che sia nell'huomo peccatore. p. 2. 549. 2.

Confusione per l'essame, e consideratione delle miserie della vitapassata, parte prima. 281. I.

Tune qui in Indea sunt, sugiant ad montes, Oc.

Huomini attoniti come anderanno il giorno estremo del Giudicio, parte seconda.

Huomini sensuali, che objettione troveranno allora in favore della sensualità. par. 2.

Orate, ut non fiat fuga vestra in hieme, vel Sabbato. La tepidezza nelle attioni spirituali fi riprende. p. 1. 141. 1.

Tempo di penitenza non si deve passare senza frutto. p. 2. 562. 1.

Penitenza, quanto ella sia al ponto della morte imperfetta. p. 2. 338. 1.

Penitenza tarda, segno di poca Fede, part. 2. 331. 2. e leg.

Penitenza de dannati, è pentimento infruttuoio. p. 2. 103. 1. 2.

Quanto ella sia fallace a disserire. p. 2. 621. 1.

dell'Incarnatione, e della Risurrettione. I Penitenza vera, & a tempo alle volte rimove Iddio dalle sue severissime deliberationi. p. 2. 271, I.

Erit enim tunc tribulatio magna, &c. Le tribolationi furono sempre a profitto dell'huomo. part, 513. 1. Quelle saranno a fine della dannatione; però soggiunse: Non fieres salva emnis caro . Tribolationi arrecano confolatione. parte prima 40. 1.

Ma quelle apportaranno confusione. Tribolationi sono alleggerite dalla speranza.

Part. 2. 452. 2.

Ma quelle saranno agravate dalla disperatione. Tribolationi sogliono essere medicina. p. 2. 476. I.

Ma quelle tribolationi saranno veleni. Allora quelle tribolationi faranno conoscere i Giulti. p. 2.650. r. 2.

Perche saranno forti; riconosceranno però quella fortezza da Dio . parte seconda . 650. 2.

Sicut enim exit fulgur ab Oriente in Occidentem. Oc, is a cris adventus Filis hominis . .

Giorno del Giudicio farà all'improvifo come un folgore, che in un batter d'oc-chio spiccasi dall'Oriente, e cade in Occidente: sarà la venuta di Christo al Giudicio come la venuta d'un ladro all'improviso. p. 2. 80. 2.

Del resto del Giudicio, veggasi nella predica del primo Lunedi di Quadragesima, e della prima Domenica dell'Auvento, e nelle Tavole dell'una, e l'altra parte alle parole Giorno, e Giudicio.

Sol obscurabitur, &c. De'segni, veggasi alla prima Domenica dell' Auvento.

Tunc parebit fignum filii hominis in Cælo .

Croce di Christo apparirà nel giorno del Giudicio in Cielo. p. 1. 273. 2.

Videbunt Filium hominis venientem, Gc. Et maistate, Oc.

Grandezza della Divina Maestà ci deve far humiliare. p. 1. 158. 1.

Veggati, quale sia la grandezza della Macsià di Dio. p. 1, 98, 1, 103, 2.

Nella Festa della Purificatione della Beata Vergine.

Postquam implet: Sunt dies purgationis Maria Secundum, Oc.

Volendoss trattare di questa cerimonia legale di purificarsi, non ne havendo Maria · Vergine bisogno per esser purissima; Discorrasi intorno alla sua purità . part. 1. 416, 1,

· E per

### Agl Euangelj di tutto l'Anno.

R per imitatione di lei, dovemo moltrare la purità di cuore, e d'intentione che deve haver ogni Christiano in tutto le sue cose. p. 1. 139. 1. 2.

Che effetto ella faccia in noi. parte prima.

359. 2.

Con che guardia ci conservi, parte prima.

Con quanto studio, chi non l'hà, la deve cercare. p. 1. 309. 2.

Deve esser prima dimandata a Dio. par. 2. 585. 1.2.

E la purità di vita donde proceda, part.

2, 426. I.

Veggansi due trattati nell'Aggiunta del Memoriale: Il primo, che tratta della Purisicatione di nostra Donna, e della Presentatione del Bambino al Tempio. p. 1.502. 1.

Il secondo tratta, in che modo l'anima divota presenti con la Vergine in compagnia il Bambino Gesù nel Tempio. part. 1, 302. 1.

Nune dimittis servum tuum, Domine, &c. Simeone, quant'allegrezza provasse nel vedere Christo. p. 1.228.1.

Nel prenderlo nelle sue braccia, part. 1. 504.

I. 2.

Lumen ad revelationem gentium, &c.
Anima, se non fosse illuminata da Dio, saria
senza nessuna chiarezza, p. 2. 280, 1, 2.

#### Nella Festa di S. Mattia Apostelo.

Confiteortibi, Pater, Ge. Quianbscondisti hac à Sapientibus, G prudentibus, G revelasti en parvulis, Gc.

Scienza per render perfetto un Christiano, quanto necessaria. p. 1. 2. 1. Scienza, di due forti. p. 2. 436. 2.

Filosofi non hanno penetrato i Misteri Divini . p. 2. 360. 2.

Filosofo Gentile, quanto differente dal Chrifijano. p. 2. 277. 2.

Dicasi della Sapienza, e sue prerogative. p.1.

Sapienza, e Carità sono una medesima cosa. Per acquistare la vera sapienza, da quai cose bisogai guardarsi. p. 2. 159. 2.

Come s'acquisti dal Christiano la Divina sapienza. p. 2. 195. 2.

Sapienza del Mondo fenza quella di Dio, quanto sia misera. p. 2. 215. 17

Sapienza del Mondo, quanto sia breve, p. 2.

Nemo novis filium, nisi Parer, neque, &c.
Sapienza vera, con che facil modo si possa acquistare. p. 2. 218. 1. Sapienza delle cose eterne, s'impara dalla vira, e morte di Christo. p. 1. 470. I.

Quale sia la vera. p. 2. 438. z.

La scienza del Mondo, veggasi, in che guisa debba effere abbracciata. p. 2.216. 2.e seg. Quali sieno finalmente le cose da sapersi. p. 2.

Venite ud me omnes, qui laboratis, & oneraci eftis, &c.

Consolationi Celesti sono promesse a quelli, che sono provati alle fatiche delle tribolationi. p. 2, 324. 1.

Confolationi di quelli, che incominciano a fervira Dio. p. 2. 444. 2.

Consolationi Divine, quanto sieno grandi.
part. 2. 440. 2. e seg. Di quanta forza.
p. 2. 439.1.

Perche non figultino le Divine consolationi. p. 2. 439. 1.

Consolationi spirituali ajutano molto a conseguire la fantità, e la persettione. part. 2.

Tollire jugum meum super vos, &c. Scienza della legge, è come ruota d'un'horologio. p. 1.

Scienza della legge si perde anco per Divin castigo. p. 1. 3. 2.

Legge, per qual causa sia data all'huomo.p.r.

Discite à me, quin, &c. Legge, e Dottrina di Christo, quanto deve essere meditata. p. 1.516.2. e seg.

Legge difference, in quanto sia dal' Vangelo. p. 1. 40. 2.

La legge vecchia dalla nova. p. 1.518. 1.2. Precetti, e configli Euangelici, in che differenti. p. 2. 644. 2.

Mitis sum, & humilis corde. Dell'humiltà s'è parlato in molti luoghi, diciamo della manfuetudine qualche cosa, e prima come la mansuetudine risplenda particolarmente ne' Giusti. p. 1. 524. 1. 2.

Dall'essempio di Christo impararemo quella virtù, se non in altro, nella mansuetudine che mostro dinanzia Pilato. p. 1.260.2.

Sarà bene andar discorrendo per gradatione in tutta la vita di Christo, e mostrare, essere stato Christo un vero essemplare, especchio di mansuetudine. Il che è facilisimo, poiche tutte sono state attioni mansuetissime.

Perche si deva più servire a Christo, che al Mondo, p. 1. 88. 2.

n a serve

Servo di Dio, dodeci cose deve fare, e quali sieno, per esser degno servo di Dio.

p. 1. 139. 1.

Servitù del peccatore, quale sia. parte 2. 457.2.

Serventi del Mondo, di che conditione sieno.

p. 2. 332. I. Perche dovemo tutti noi servire a Dio unita-

mente. p. 2. 429. 2. Notifi questo concetto; per qual causa Christo chiami la sua legge giogo, e non briglia, d freno, e questo non per altro (per dirlo in breve ) se non, perche la legge di Christo non si pone ad un solo, come il freno, . e la briglia ad un cavallo; ma si mette a tutti unitamente, però è giogo, il quale il pone non ad un bue solo, maa due, a quattro, e più, se facesse di mestiero: perche unitamente reggono: così Christo volse, che tutti i Christiani operassero insieme uniti: ci servono a ciò due autorità di San Paolo: una, Alter alterius onera portate: L'altra degli Atti: Multitudinis credentium erat cer unum , & anima una. Fatiche sofferte volentieri sono soavi. p. 1. 305. 2.

Nella Festa di San Gioseppe Sposo della Beata Vergine.

Cum esset desponsata Mater Iesu Maria Ioseph .. Per la Festa presente habbiamo nel Memoriale al Trattato quinto. p. 1. 220. 1.

E nell'Aggiunta al Memoriale, par. 1.483. 1.Il Trattato della rivelatione della verginità e parto di nostra Donna a San Gioseppe; al-

tro a propolito qui non trovo.

Quando non spiaccia al Padre Predicatore di dilattarsi intorno alle sue lodi, & assomigliarlo a Gioleffo in Egitto: quale veggasi, quanto fosse celebre in quella regione, e particolarmente in prudenza. part. 1. 507.

S'egli sia stato il ministro, che circoncidesse

Christo. p. 1. 494. 1. 2.

Chi vuol veder le grandezze di San Giolesso, e dilattarsi in longo con pensieri reconditi, legga il P. Cartagena nella seconda paste delle sue Homilie Cattoliche, nella quarta,

Nella Festa Sacratissima dell'Annontiatione, fatta dall'Angelo a Maria Vergine.

Missus est Angelus Gabriel, &c. Hassi materia ampia perciò nel Memoriale al Trattato fefto. p. 1 . 2 16. 2.

E nell'Agiunta al Memoriale nel Trattato. p. I. 474. I.

Ove si tratta dell' Annonciatione dell'Angelo alla Vergine nostra Donna.

In oltre sa molto a proposito al senso missico il leguente Tractato. p. 1. 481. 1.

Ove fi dichiara, come l'Anima divota concepisca spiritualmente dentro di se il Figliuolo di Dio. Ove si discorre dell' Incarnatione del. Verbo .

Nella festa de Santi Apostoli Filippo, e Giacomo.

Non turbetur cor vestrum : credite in Deum, & in me credite, Oc.

Credenza, e fede è testimonio più vero, certo, e sicuro di tutti i testimoni del Mondo. p. 1. 18. 2.

Fede, di quante cose ci saccia venire in cognitione. p. l. 20, 2.

Fede del Christiano, come sia certa. p. 1.20.2. Come Christo Signor Nostro hoggi informi Fi. lippo in particolare, & insieme seco tutti gl'altri Apostoli nella vera cognitione della unità dell'Essenza, è trinità delle persone: sia detto per grandezza di Filippo. In oltre per lode di lui dicasi, che occasione prendesse Filippo per convertire l' Eunucho Candace, eche cola signisichi. p. 2. 4. 2.

In domo Patris mei mansiones multa sunt, &c. Sc bene la Gloria, e la Beatitudine è una fola l'essentiale, che consiste nel veder la faccia di Dio. p. 3. 112. 2.

Nondimeno hà diverse mansioni, cioè diversi gradi,estendo communicata secondo la qualità de'meriti: che perciò fi chiama premio, \_ è mercè. p. 2, 110, 1.

Nella festa dell'Inventione della Santissima Croce.

Nisi quis renatus fuerit ex aqua, 🗸 Spiritu sau-Ho, Gr.

Poiche sù la Croce fù data l'efficacia al Santissimo Sacramento del Battesimo; Si può conl'occasione dell' Euangelio dirne qualche

### Agl'Euangelj di tutto l'Anno.

cosa, come il Battesimo sia beneficio ricevuto da Dio. p. 1. 319. 1.

Battesimo considerisi con la grandezza del suo benesattore. p. 1. 319. 2.

Come sia differente dalla penitenza. part. 1.

Come i battezzati dicansi da S. Pzolo, vesti di Christo. p. 2. 143. 2.

Spiritus, ubi vult, spirat, &c. Gloria del Cielo si dà per gratia, non per meriti. part. 2.

Doni di Dio 2 chi fieno communemente conferiti. p. 1. 304. 2.

Quali s'acquistano solo con la gratia sua. par. 1. 395. 2. e seg.

Imperoche siamo beneficiati da Dio per sua gratia, e non per i meriti nostri. par. 1. 319. 2.

Sicut Moyles exaltavit serpentem in deserto, ita oportet exaltari Filium hominis, Gc.

Per questo serpente figurativamente intendendosi da Santa Chiesa la Croce, secondo l' intendimento di Christo, che la Croce di Christo su di grave peso alle spalle di Christo. p. 2. 37. 2.

Quanto tosse crudelmente piantata. par. 2.

Come quel serpe era eretto per sanare quel Popolo, e la Croce di Christo acta a risanare ogni infermità dell'anima nostra, part. 2.

Croci, sono di due sorti, sofferte da Chrifto nella sua morte, e quali sossero, p. 2.41.2.e seg.

Croce interiore dell'anima di Christo quale fosse, p. 2. 41. 2. e seg.

Croce di Christo apparirà in Cielo nel giorno del Giudicio . p. 1. 273. 2.

Medicifi Christo confitto nella Croce da Giudei . p. 1. 266. 2. e feg.

Dicasi de i chiodi, con quai su consitto Christo in Croce, di che sorte sossero, part. 2.

Parole, che doverebbe dire ogni Christiano 2 Christo in sù la Croce. p. 2. 43. 2. e seg.

Confiderationi, che si devono fare dell'anime divote di Christo in Croce, e de suoi Santissimi effetti. p. 1. 22, 2.

Nella Festa della Natività di San Giovanni Battista, Precursore di Christo.

Elisabeth impletum est tempus pariendi, & poperit silium, &c.

Veggasi, come se bene grande miracolo su questo di Elisabetta di partorire sterile, ove, Magnistravio Dominus misericordiam suam Opere Granata Tomo 1.

cum illa; nondimeno Maria su più miracolo sa nel partorir Vergine, che Elisabetta sterile. p. r. 479. r./

rile. p. r. 479. r./
Per la Natività di S. Giovan ni, non v'è altro
in quest'opera, che vi si possa replicare di
proprio, & a buon proposito, se non si
volesse trattare del ringratiamento di
Zaccaria, dicendo: Beneditius Dominus
Dens Israel: il che si può vedere alle voca
Gratitudine, & Ingratitudine.

Nella Festa de Santi Apostoli, Pietro, e Paulo.

Quem dicunt homines esse Filium hominis, &c. Giudici del Mondo, quanto sieno vari, &c istabili. p. 1. 250. 1.

Giudici degl'altri si devono fuggire. part. z.

Giudicio delle persone, come si debba fare. p. 2.638. 1.2.

Thes Christus Filius Dei vivi, &c. S'è detto più volte della figliuolanza di Christo, e Divina, & Humana.

Beatus es Simon Bar-lona, quia, &c. Sed Pater . meus qui in Cœlis est.

Qui veggasi la differenza della Sapienza humana, e della Sapienza Christiana, nella predica di San Filippo, e Ciacomo.

Et ego dice tibi, quia tures Petrus, &c. Pietro confesso prima Christo, e poi lo nego; veggasi per qual causa. part. 2. 30. 2.

Qui s'applichi secondo l'ingegno del Padre Predicatore il detto d'un Filosofo, che disse, Una pietra non sederebbe sopra un'altra pietra. p. 1. 491. 1.

Io direi così, Ecco il tempo, in cui una pietra siede ove è situata un'altra pietra, il che non seppe penetrare quel Filosofo; perciò le parve impossibile: che su Pietro sondato sopra la pietra, Christo.

Fundamentum aliud nemo potest ponere preter id, quod positum est, quod est Christus Iesus, &c.

Petra autem erat Christus: Tu es Potrus, & Super hanc Petram adiscabo Ecelesiam meam. Quodcumque ligaveris Super terram, erit liga-

tum C in Calis, Cc.

Dell'auttorità del Sommo Pontefice: come il Pontefice Romano tiene la suprema auttorità, e dignità in Santa Chiesa, così hà anco il maggior carico di tutto il Christianesmo, p. 2. 186. 2.

Nella solennità della Visitatione della Beata Vergine ad Elisabetta.

Exurgens Maria, abiit in montana cum festina. tione, Oc.

Veggasi nel Memoriale al trattato sesso par. 1. 218, 2. Della visitatione di Santa Eli-

Nell Festa dell' Apostolo San Giacomo.

Accessis ad eum mater Filiorum Zebedai cum filiis suis, Oc.

Vedali alla Feria quarta doppo la seconda Domenica di Quadragesima, in cui si legge l' istesso Evangelo.

Nella Festa di S. Domenico Confessore.

Sine lumbi vestri precintti, &c. Le considerationi sopra l'Evangelio si ponno vedere nel Commune de Confessori. In oltre dicasi in lode di sì glorioso Santo, quanta riverenza fopra tutte le cose egli portava alla parola di Dio. p. 1. 153. 2.

Quanto gusto, e dolcezza di spirito egli prendeva dall'Oratione.p. 1. 153.2. e seg. Com'egli la ulava . p. 1. 152. 2.

Com'egli portava sempre adosso l' Evangelo di S. Matteo. p. 1. 47 1. 1.

Quanto era diligente in occultare ( per fuggire la pompa, e l'applauso del Mondo) i Iuoi miracoli, ch'erano senza numero. p. 2. 242. 1.

t in particolare quanto era verso i poveri misericordioso, e lemosiniero. part. 2. 314. I.

Nella Festa della Trasfiguratione di Nostro Signor Gesul Christo.

Assumpsie 10/us, &c. Veggasi la Predica nella seconda Domenica di Quadragesima.

#### Nella Festa di San Lorenzo Martire.

Amen, amen dico vobis, nifi granum frumenti cadens in terra, Oc.

Se bene per questo erano di formento morto s'intende Christo hostro Signore morto, e risorto, la cui Morte, e Risurrettione erano necessarie per la nostra universal salute,

fono anco grani di formento gl'eletti, & i predestinati; de quali dicesi nella Cantica, ch'erano la bellezza del ventre della Spoſa.

Venter tuns sient acerons tritici, &c. Quali tuta ti necessariamente bisogna, che passino per la via delle tribolationi; mortificati in que sto Mondo, come Lorenzo Santissimo, per farne molti frutti di merito.

Onde tralasciando di ragionare delle tribolationi, delle quali s'è ragionato diffusamente in più luoghi, discorreremo alquanto solo intorno alla mortificatione; e diremo prima, che la mortificatione della volontà, è necessaria alla vita spirituale. p. 1. 131.1.

E quale ella sia. p. 1. 374. 1. E quanti sieno i nomi di lei. p. 1. 374. 1. 2.

Qualesta la mortificatione de propri desideri. p. 1. 362. 2. e leg.

E quella de proprisens: e come distrugga ella l'amor proprio, tanto dannoso all'anima. p. 1. 367. 2.

Quali segni mostri l'huomo, quando è mortificato . p. 1. 37 5. 2. e leg.

La mortificatione de i propri affetti, quanto si commendi . p. 2. 158. 2.

Dell'appetito, quanto sia necessaria. p.2.57 %. 2. Per quali mezzi s' acquisti la mortificatione. p. 2. 579. 2.

Quanto sia difficile da mettersi in uso. part.2. 240. 2. Ma quanto sia eccellente. part. 2. 240. 2,

Dicasi per riprensione, che il cuore humano non è tanto amico del diletto, che non sia nemico della mortificatione. p. 2. 238.2. E pure è sempre chiamato l'huomo da Dio alla mortificatione de' sensi. p. 2, 186. 1.

Qui amat animam fuam, perdet enm, Of. Trattasi dell'amor proprio, quanto dannevole. Veggasi alla voce Amore nell'una, e nell'altra parte, ove dice Amor proprio.

Qui odit animam suam, &c. Odio della propria carne, come si crei nell'anima. p.1.368. 2. Per qual cagione si deve haver odio contro la

fua propria carne. p. 1. 371.1.

E quest'odio di se stesso devesi dimandare à Dio. p. 1. 371. 2.

Come possa l'huomo usare asprezza contro se stesso. p. 1. 368. 2.

E metter freno, come fanno tutti i giumen-

Si quis mibi ministraverit, bonorisicabit eum Pasermeus, Oc,

Honore che sa Iddio a servisuoi, che sono i Santi, non solo è quello della gloria in Cielo; ma gl'honora, facendoli honorare, e riverire da gl'altri huomini in terra. Però

### Agl Euangelj di tutto l'Anno:

dicasi de gl'honori fatti a Santi di Dio. p. 1. ]

437. 2.
I Giusti non stimano l'honore, e la gloria del Mondo, e perche. p. 1. 536. 1.

Ma folo quella di Dio. p. 1. 336. 1. Anzi fi deve quella dispregiare. p. 1. 250. 1.

Nella Festa dell'Assontione della Besta Vergine.

Intravit lesus in quoddam Castellum, & mulier quedam Marthanomine, &c.

Intorno alla presente solennità, si può vedere, come il Signore essendo mirabile in tutti i Santi suoi, mirabilissimo è in Maria.p. 1. 475. 2. e seg.

Poiche sù essaltata sopra i Cori degl'Angeli in anima, & in corpo; e com'ella meritò ascender sopra i Cori Angelici. part. 1.

476.1.

Fù prima Marta, innanzi che fosse Maddalena, cioè prima patì travagli per goder poi la sua gloria; e non solo per la gloria sua, ma anco per profitto de gl'huomini. par. 1. 512. 1. 2.

Trattasi della vita attiva, e contemplativa, e dicasi, che vita attiva, e contemplativa unite insieme, ci ajutano alla salute. p. 1. 154. 1. Come sieno congiunte. parte prima. 403. 2.

Vita contemplativa, e sue proprietà. p. 1.
466. 2.

E perfectioni, quali sieno. parte seconda.

Optimam partem sibi elegit, &c. Veggasi, come Maria Vergine goda sette privilegi, p. 1.

Delle grandezze, lodi, e prerogative di Maria, veggali nelle tavole dell' una, e l'altra parte alla voce Maria. In ultimo facciali un' Apostrose a Maria Vergine, in cui sia da noi supplicata a pregar per noi. D. 1.479. 1.

Come mediatrice della nostra falute . part. r. 479. 2.

#### Nella Festa di San Bartolomeo Apostolo.

Exiit lesus in Montem orare, &c. Monte, suogo particolare, ove Christo Signor nostro s' è sempre ritrovato ad orare; per esser luogo di solitudine, trattisi della solitudine; e prima, come la solitudine esteriore del luogo, e delle persone ecciti la solitudine interna dell'anima. Parlisi della solitudine, e de' suoi frutti. parte pri-

Come si descriva dal Padre San Bernardo.

p. 2. 165. 2.

Solitudine, e fue virtù fono giovevoli a tutte. l'altre virtù. p. 2. 166. 2.

In qual maniera sia più grata a Dio. p. 2.

Com'ella sia un Paradiso di questo Mondo . p.2.

Et in particolare quanto ella sia giovovole all' Oratione. p. 2. 165. 1. 2.

Et erat pernetians in oratione Dei, &c.
Christo orò molte volte per insegnar a noi,
quanto sia necessaria l'Oratione. Veggasi
alla voce Oratione, nel primo, e nel secondo Tomo.

In oltre dicasi, qual nobiltà ricevi l'anima, per l'Oratione. p.2. 261. 1.

E quanti benefici ne riceva. parte seconda.

Christo pernotta nell'Oratione, per insegnar a noi, come debbz esser continua l'Oratione.

Però veggafialla voce Oratione, come di fopra s'è detto.

Nella Festa della Natività della Beata Vergine

Liber generationis lesu Christi, Filii David, Ge.

Maria Vergine non folo fù discendente da Abramo per natura, ma sù ancodi lui imitatrice quanto alla Fede. part. 1.478.2. e seg.

Quanto fosse eccellente Maria Vergine d'ingegno, e d'intelletto. p. 1. 49 1. 1. 2. Natività di Maria Vergine, creata in luogo

Santo. p. 1. 476. 2. De qua natus est Iesus, qui vocatur Christus, &c.

Maria è un Paradiso terrestre del secondo Adamo, p. 1. 476. 2.

Maria, qual servitu presto a Christo, dovemo ancor noi spiritualmente prestare. Altro non mi par di particolarmente apportare, lasciando il Lettore in libertà di portarsialle Tavole dell'una, el'altra parte, e pigliare quel che più ad esso diletta, per far un compendio delle lodi di lei.

Nella Festa di Santo Matteo Apostolo, & Evangelista.

Vidît lesus hominem sedentem in telonio, Ma-Bhanm nomine . Et sit illi : Soquere me ,

Convertire l'anime, è un'opera sopranaturale. p. 2. 218. 1. Dio assamigliasi al Sole. p.

1. 329. 2.

Per due ragioni, prima perche il Sole è occhio che scuopre penetrando, così Dio è quello, che vede, e penetra i cuori nostri:secondo, perche il Sole tira a se i vapori, e Christo tira a se i peccatori.

I cuori nostri dinanzi a Diosono tutti come tanti Figliuoli a scuola, innanzi l'occhio del

lora Maestro. p. 2. 160. 1.

Cuore del peccatore come siz rinovato da Dio. p. 2. 361. 1. Come sia l'huomo nel peccato simile ad un'albero infruttuoso. p. 2. 277. I.

Fomentato da questo Sole Christo, subito si rauviva, a si fameritorio.

L'huomo peccatore è come la Luna senza l'aspetto del Sole. p. 2. 280. 1.

Così Mattee hoggi alla presenza del Sole di Giustitia Christo partecipa de raggi suoi divini. Huomo è un Mondo picciolo. p. 2-286. 1.

Però se per il peccato era distrutto questo Mondo, hoggi da Christo con la sua parola viene spiritualmente ricreato: s'era

già ribellato da Dio, p. 2, 382, 2.

Perche voleva stare alla servitù di Mamona. . Hoggi Iddio sa due effetti di Sole, prima liquesa con ir uo calore le ricchezze di Mat-🖦, & illumina l'intelletto di lui alla cognitione del vero Signore.

Chiama Christo hoggi Matteo, perche è egli tutore, e custode dell' huomo, part. 2.

118. 2.

Vedasi quì, quanto, e come Iddio ci ajuti . P. 2. 137. 2.

Et surgens, secutus est eum, &c. Peccatore non hà di che scusarsi, però subito chiamatosi deve convertire. p. 2. 60. 2.

Subito deve humiliarfialla vocatione, e confondersi. p. 2. 62. 1. 2. Peccatore accortosi, che nel peccato è servitore del Diavolo.par. 2. 323. 2.

Deve subito ricorrere chiamato al vero Iddio. Peccatore in questa vita è privo de'beni digratia, e nell'altra de' beni di gloria. P. 2. 324.2.

Però convertito Matteo sa acquisto dell'una, e si assicora dell'altra.

Veggali, donde nasca la difficoltà così grande dell'altrui conversione a Dio. par. 2.

Quale sia la conversione più difficile da farsi. P. 2. 494. 1.

Ella deve essere presta, come questa di Matteo. p. 2. 330. 1. Quale necessità la faccia presta. p. 2. 340. 2.

Et factum oft, discumbente eo in domo, ecce mul-

ti Publicani, & peccatores, &c. Peccatori, perche innanzi la venuta di Chri-

sto andavano dispersi. p. 2. 358. 1. 2. Peccatore giustificato, con la sua conversione insegna ad altri a convertirsi. part.

2. 368. 2. Quare cum Publicanis, &c. Già in più luoghi

s'è mostrato, che Christo Nostro Signore era venuto al Mondo come Medico, e Redentore, per dar la sanità, e la salute spirituale a tutti i peccatori.

Però si lascia ragionamento tale a piacere del Lettore.

Misericordiam volo, & non sacrificium, &c. L'opere di Christo tutte misericordia, veggasi nelle tavole la voce Misericordia.

> Nella Festa del Serafico Padre Sam Francesco Confessore.

Constreor tibi Pater, &c. La materia generale per discorrere sopra il Vangelo, si può vedere nella Festa di Santo Mattia Apoltolo.

Intorno alle lodi di lui gloriose, si potrà apportare la di lui persettione, e mostrare prima, quanto fosse Francesco Santissimo di vita perfetta. p. 1.236.1.

Come fosse acerrimo imitatore della vita Vangelica. p. 1.345.2.

Quanto folle fervente nelle Orationi . part. 2. 272. 2.

Che maniera usasse di orare . parte seconda. 137. 2.

Quanto fosse prudente nel nascondere i favori, e le gratie Divine, per fuggirne l'applauso del Mondo. p.2, 241.2, 242.1.

Che configlio dasse a suoi Frati, perche non occidessero la divotione. p.2.184.2.

Come mandasse i suoi Frati, e compagni a predicare per il Mondo, confidatoli folo nelle Divine promesse. p. 2.183. 2.

Quante volte folle trattenuto in viaggio dalla contemplatione, par, 2, 137.2. Quanto fosse

### Agl Euangeli di tutto l'Anno.

vero imitator di Christo nella poverta, &

altre virtù . p.2.41.1.

Come finalmente sosse ardentissimo contemplatore della Passione di Christo, e perciò favorito dall'istesso Christo delle sue Sacratissime Stimmate. p.1. 472.1. Perche volle dar titolo, e nome alla sua Reli-

gione di Minore, si può discorrere intorno all'humilta, alla voce Humiltà, nell'una,

e nell'altra parte.

E perche l'hà istituita sopra il fondamento della povertà, con la quale si sposò: si potrà discorrere sopra la povertà, e come hassi materia nell'una, e nell'altra parte, alla voce Povertà.

Nella Festa de'Santi Simeone, e Giuda Apostoli.

Hee mando vobis, ut diligatis invicem,

Legge Euangelica è legge d'amore: della dilettione di Dio, e del Prossimo, in molti luoghi si è proposta materia, quale si può ampiamente vedere nelle tavole alla voce Amore.

Si mundus vos odit, scitote, quia me priorem vobis odio habuit .

Mondo non deve esser da noi compiacciuto.

come nemico . p. 1.88. 1.

Veggasi nella Feria terza dopò la Domenica di Passione, ovesi tratta dell'odio del Mondo verso i Giusti, e verso Christo.

Quia verò de Mundo non estis , sed ego elegi vos de Mundo, Gc.

Mondo deve esser fuggito, per quattro ragio-

ni. p.2.332. 2. Mune autemnon habent excusationem de pecepto

∫uo, &c. La Fede rende il Christiano inescusabile. p. 1.

Sed oderunt me, & Patrem meum, &c.

Veggafialla voce Odio, nell'una, e nell'altra parte.

Nella Festa di tutti i Santi.

Aperiens os suum, docebat eos, dicens: Beatt pauperes spiritu, quoniam, Gc.

Beatitudini otto, predicate da Christo, quali sieno. Beatitudine, di quante sorti sia. p. 2.

Beati, qualisieno i veri. p.2.440.1.

Beati in Paradilo, come goderanno. part. 2 410. 2.

Beatitudine prima, & ultima, hanno la medefima tribolatione. p. 1.519. I.

Beati, veggasi, con che ordine stiane in Paradilo. p.1.24.2.

Beati in Paradifo, in che sieno simili, & in che differenti . p.1.14.2.

Beati, come ricevino il Giusto, quando và al Cielo. Se i Beati in Cielo, si riconoscono. p. 1. 12.2.

I Beati in Cielo, dicasi, come narrino le di loro vittorie. p. 1. 15. 1. 2.

Quant'allegrezza prendino nella rimembranza dell'opere loro passate. p. 1. 15. 2. Che prerogative godino. p.1.16, 1.

In che consista la Beatudine, felicità, e gloria; e dicasi, che consiste nel contemplar la Divina bellezza. p. 1.445.2. feg.

E nel godere la sua propria bellezza. part.1.

443. 1. Qualesia la felicità essentiale degl'Eletti, e Beati. p.2.107.2.

Quale confiste in cinque cose principali . par. 2. 108. 2. e leg.

Ma assolutamente la Beatitudine, o Gloria elsentiale è, veder la faccia di Dio. part. 2.

Gloria in parte de'Beati, è godere la compagnia degl'Angeli. p.2.312. 1.

Nel contemplare la gloria della B. Verg. par. 2.

Et altre particolarità, quali tutte si potranno a commodo de' Lettori vedere nelle Tavolc dell'una e dell'altra parte, alle voci Beati, Beatitudine, Felicità, Gloria, Paradiso. Oltre che hanno i Predicatori commodità di vedere nella prima parte al Trattato sesso del Memoriale. parte prima. 275. 2. Oltre si tratta della gloria del Paradifo.

Il modo di acquistar queste Beatitudini del Cielo, sono le virtà, delle quali si può andar discorrendo, cioè della povertà spirituale, dell'humiltà, ch'è l'istesso, della mansuctudine, dell'abbondanza delle lagrime,

de' travagli, ch'è il medesimo; del desiderio tenace d'effer Giusto, ch'è la sete, ela fame della Giustitia, della misericordia, della mondezza, e purità di cuore, della pace interna, ed esterna, delle persecutioni, dispreggi, ignominie, e torti, effusione del proprio sangue per amor solo di Christo, e gloria del nome di Dio; come ampiamente si trova nelle Tavole dell'una, e dell'altra partealle voci loro. E queste virtù sono dette Beatitudini, cioè mezzi per conleguir la vera Beatitudine.

Quoniam merces vestra copiosa est in Cælis, &c. Premi temporali de buoni, quali sieno. par. 1.

Ma il premio promesso a virtuosi in Cielo, quanto sia grande. p.2.426.1.2.

Premi, e mercedi date in Cielo, sono tre. Veggafi quali fieno. p.2.113.1.

E sono corrispondenti alle tre Virtu Teologiche. p.2.113.1.

### Nella Pesta di Sant'Andrea Apostolo.

Ambulans Iesus juxta mare Galilee, &c. Et Andream Fratrem ejus , mittentes rete in mare.

Intorno alla matefia del Vangelo non si può trattare, se non della vocatione, e della elettione; delle quali se ne sono fatti molti discorsialtrove, ma aggiungasi, come gl'amici di Dio sono governati dalla sua Divina Providenza. p.1. 433. 2.

At illi continuò relictis retibus, secuti sunt eum 2

Anima, come debba esser unita con Christo. P.2.354.2.

Come presto si possa disporre ad amare, e seguir Dio. p.2. 343.2.

Amor di Dio subito fà dimenticare , & abbandonaretutte l'altre cose. p. 1. 300. 1.2.

Anzi ajuta ad odiar nei stessi . p. 1. 369.1. Nome di Andrea godendo due etimologie, l' una dalla voce Hebrea, che vuol dir bello, e formoso, si dimostri come la bellezza del Creatore è paragonata alla bellezza della Creatura. p. 1.443.2.

E quale sia la bellezza del Creatore . part. 1. Vediamo, come l'anima religiosa concepisce 442.1.

Equali conditioni sieno quelle della bellezza vera Christiana. p.1.444.1.2.

**E** questa bellezza Christiana d'onde si conosca .

p.2.409.2. L'altra etimologia è tratta dal Greco, che vuol dir virile, e forte. Onde si può discorrere intorno alla fortezza, e dire, che la fortezza è necessaria per operare virtuolamente. p.2.613.1.2.

E per resistere all'amor proprio. p. 1.407.2. Vi si può applicar a Sant' Andrea la fortezza di Sansone, quale veggasi, in che consistesse. p.2.287.2.

E perche la fortezza senza l'humistà è il più

delle volte dannosa. p.2. 156. 2.

Veggasi l'humiltà grande d'Andrea nelli improperi del martirio. E perche Biduo pendebat in Cruce, predicando, vedefi, che ardentissima fosse stata la di lui carità; quale lo refe s) forte. p. 1.356.2.

Che se prima mostrò la fragilità sua con gl'altri Apostoli nella morte del Salvatore. par. 1.

280.2.

Scuoprì nel martirio suo, che volle tanto tempo sofferirlo in Croce; ove appare, che la fortezza della morte in Andrea sia stata vinta dalla Carità. p. 1.351.1.

Nella Festa dell'Immacolata Concettione della B. Vergine.

Beatus venter qui te porta<del>vi</del>t , &c. Maria Vergine più miracolosa per partorir

vergine, che Elisabetta sterile. p.1.479. 1. Maria, quanto folle lodata. p.1.199. 1.2.

In particolare della purità del suo ventre. p. 1. 216. 2.

Anzi nella sua Santità verginale scuopre quanto Dio sia buono, Sapiente, & onnipotente. p. 1.475.1.2.

Perciò dicesi il ventre di lei un Paradiso del secondo Adamo. p. 1.476. 2.

Quinimò beati qui audiunt verbum Dei , & custodiunt illud.

Maria Vergine più lodata per haver concepito Christo nella mente, che nel ventre. Vediamo quali sieno le virtù, delle quali tantoè celebre Maria . p. 1.476.1.2.

Quanto concepisse Maria Christo con la Fede, credendo cole maggiori lenza prove, e legni.

p.1. 479. 1.

Fù ella imitatrice della Fede d'Abramo . p. 1.

Quanço fosse sicura Maria in coscienza: par. 1. 484. 1.

Gesu. p. 1.481.2. e feg.

Come concepisca dentro di se Christo. par. r. 481. I.

Nella

#### Nella Festa di Santa Lucia,

Per lodare la verginità di Lucia Santa, della quale ella ne fù si dissenditrice, e con la lingua, e col martirio, veggasi al Commune delle Vergine: Simile est Regnum Colorum shesaure, &c.

#### Nella Festa di San Tomaso.

Thomas, unus de duodecim, qui dicitur Dydimus, non erat cum eis, quando venit lesus.

L'esser unito l'huomo con Dio, quanta forza habbia. p.2.348.1.

Come meglio si possiamo unire in questa vita presente. p.2.346.2,

E quale unione debba esser dell' anima con Christo. p.2.350.1.

La quale unione veggafi, quanto fia giovevole.

Il che appare in questi Discepoli, che si trovorno uniti con Christo, i quali surono confermati nella Fede; e Tomaso non si può confermare in essa, se non ritorna ad unirsi con loro.

Infer digitum tuum buc, & mitte, &c. & noli esse incredulus, sed sidelis.

Veggasi della Fede, quanto ne è scritto nell' una, e nell'altra parte alla voce Fede. In oltre veggasi la prontezza di Christo, ch'è sua propria, come Dio nel donare. part. 1. 148. 2.

Come communichi volentieri se sesso. par. 1.

Dominus meus, & Deus meus.

Dio, come s' offenda nella Fede . part. 1.

Però dice qui Tomaso la sua colpa, consessando Christo Dio, e Signor suo: per amplificatione mostrisi, come si offenda Iddio, che si offenda nelle tre virtù Teologali, nella Fede, come habbiamo dimostrato; nella Speranza, e nella Carità. p.1.47.1.2.

### Nelli Communi de'Santi Apostoli.

Hoc oft praceptum meum, ut diligatis invicem, ficut dilexi vos, &c.

Prima discorriamo intorno all'imitatione, come l'imitar Christo sia il fine della vita Christiana. p. 1. 123. 1.

Imitare Christo, che cosa sia. p. 1.125.1.

Imitare le virtù di Christo, è la maggior gloria. che possa conseguire l'huomo in questa vita. p.2.201. 1.

Altri imitano Christo, altri imitano il demonio: gl'Apostoli hanno imitato Christo, & i peccatori imitano il demonio. Gl'imitatori del demonio, di chi sieno figli. part. 2. 641. 2.

Sano questi ostacolo a tutte le virtà. part. 2.

Majorem hac dilectionem nemo habet, ut animam fuam ponat quis pro amicis fuis, Gc. Amico fodele, quale sia. p.2.201, 1.

Dell' amore, che dovemo havere inseme Prossimo con Prossimo, e che dovemo noi havere verso Dio. E quale amore habbia Dio verso di noi, e Christo in particolare, veggasi alla voce Amore, nell'una, e nell' altra parte. Sangue sparso di Christo per darci la salute, e la beatitudine eterna. p. r. 447. 2.

Vos amici mei eritis , si feceritis , qua pracipiq vobis .

Proprietà principale dell'amico di Dio, è l'ubbidire a suoi precetti: veggasi alla voce Ubbidienza nell'una, e nell'altra parte. L'amicitia di Dio si acquista, e si conserva con l' operare: veggasi alla voce Opere, nell'una, e nell'altra parte.

Vos dixi amicos, quia quaenmque audivi à Pasre meo, nota fecivobis.

Gl'amici sono padroni de i segreti dell' amico.

Non vos me elegifis, sed ego elegi vos.

Quì fi accenna l'elettione, e vocatione. Vegganfi queste due voci a loro luoghi tanto nella prima, quanto nella seconda parte.

Ot eatis, & frustum afferatis, &c. Commandamenti sono diversi . p.1.53.2. Come sieno leggieri i Commandamenti di Dio

per la carità. p. 1. 354. 1. Poiche ella facilita tutte le cofe difficili, par. 1.

Come i Commandamenti mall' essequiti dal peccatore, spiacciano a Dio parte prima. 28, 2.

Us fruttum afferatis. Qu'l si tratta dell'opere, quali devono essere in carità, perche sieno fruttuose, e meritorie. Quì si tratta della Carità, come sia la persettione dell'opere Christiane. Veggasi alla voce Carità nell' una , e nell'altra parte .

Et fructus vester maneat. Della perseveranza si può vedere nell'una, e nell'altra Parte, alla

fua voce.

Quodeumque retieritis, &c. Di quella Oratione in nome di Christo fatta, se n'è discorso nella Domenica prima dopo Pasqua.

### Nel Commune de'Santi Martiri.

Nolite arbitrari quia veni mittere pacem, sed gladium. Guerra che venne a metter Christo in terra, fù prima contro l'amor proprio or veggasi, quanto sia difficile questa guerra. D. 1.406.2.

Poi contro il Mondo : discorrast, quanto sia nostro nemico, e partegiano de'nostri nemici, e

traditori. p.2.333.1.2.

Finalmente contro il diavolo, e tutti i spiriti maligni dell'Inferno, quali sono nostri traditori. p.2.333. 1.2. Poi si vegga, quali sieno i nemici nostri gene-

rali. p.2.652.1.

Quali facciano guerra all'huomo . p. 2. 570. 2.

Discorrasi per riprensione, come nemico maggiore del peccatore larà nell'altra via quel-Io, che più disordinatamente hayerà amato, e fomentato in quelta vita presente. p.2. 88. ı.

Non così hanno fatto questi Santi Martiri, ma hanno combattuto, e guerreggiato contro tutti i nemici spirituali, e corporali, i quali pretendevano offendere non il corpo, ma

anco l'anime loro. Veni separare hominem adversus Patrem suum , Gc. Inimici hominis domestici ejus ,

Non si tralasci anco di dimostrare, come l'huomo non hà maggior nemico trà tutti gl'animali dell'huomo istesso. p.2.75.1.

E pur è l'huomo animale politico, creato senz'arme, acciò viva in pace, parte 2.

E mostrisi la tirannia della carne, quale sia sopra l'huomo . p. 2.459.2. e seg.

Quale sia la separatione delle cose transito-

Qui odit animam suam in boc Mundo . Veggasi dell'odio, che si deve portare alle cose di

Mondo, & 2 se medesimo per amor di Dio, nella festa di S. Lorenzo: dicasi, che si deve più servire a Christo, che al Mondo. p. 1.

Quali sieno quelle cose, che c'invitano a servirea Dio. p.2.538.1.2.

Et qui non accipit crucem suam. Membri di Christo furono tutti partecipi della sua Passione. D. 1.266.2.

Membri tutti di Christo laceri, non solo per redimere l'huomo. p.2.119.2. e seg.

Ma etiandio per infegnar a noi tutti, che siamo in Santa Chiesa membri suoi, che si dovemo conformare ad ello capo nostro. par. 1.

Disse Christo, che dovemo esser prudenti come le lerpi, Estote prudentes sicut serpentes, perche il serpe pur che serbi il capo il leso, espone tutto il rimanente del corpo al le percosse: così noi dovemo come membri esporsi a mille tormenti per Christo nottro capo. Oltre quello che dice quel gran Padre : Non deces [ub capite spinoso membrum esse delicatum; & discorrere si può così, in longo concettizzando. Così parimente si potrà dire, come un membro è congiunto in amore con l'altro; onde uno invita l'altro. p.2.110.2.

Così i Martiri con loro essempj fanno forti, e corraggiosi gl'altri giusti alli martirj.

Et sequitur me, non est me dignus, Oc.

Martiri perche pativano tanti tormenti. p. 2.

E questi sono i veri seguaci di Christo, quali fonodidue forti. p.2.649. 2. e feg.

E perche vi sono seguaci veri, e finti. par. 2.

I Martiri sono seguaci veri, e leali, perche il martirio nasce dalla carità . par. 1.289. 2. e feg.

Favori, quali sieno fatti da Dio a'suoi Martiri . p(1.435.2.

Questi Vangelj de Martiri, ò di uno, ò di più, coincidunt insieme di materia, si che si potrà applicare questa guerra, questi odi, e questi martirj a tutti gl'altri Vangelj di questi benedetti SS.Martiri : dicasi finalmente , che la Morte de' SS. Martiri è morte pretioia. p. 1. 18. 1.

Efelice. p.1.15.1.

### Agl'Euangelj di tutto l'Anno.

#### Ne' Communi de'Santi Pontefici.

Homo quidam peregrè proficiscens, vocavis servos

luos, G tradidit illisbona sua. Doni di Dio 2 chi sieno communicati. part. 1. S'acquistano con la gratia sua. par. 1. 395. 2. e Doni, tanto corporali, quanto spirituali, sono tutti di Dio. p. 1.413. 1. Donisonoditresorti. p. 1.281.1. Abiit ergo qui quinque talonta acceperat , 🖰 lucratus est alia quinque. Beneficj fattici da Dio si ponno ridurre a cinque capi. p.2.114.2. Quali benefici possono esser conosciuti dall' huomo. p.2.115.2. Beni d'ogni sorre tutti si devono riferire a Dio. P. 2; 37 9. I. Che cola s'intenda fotto questo nome di bene, editalento. p.2.364.2. Beni quali riceva l'huomo per quelli, ch'egli laicia. p.2.423.F. Beni spirituali, come sieno considerati. par. 2. 443. 2. Benefici anco temporali, proveduti da Dio per l'huomo. p.2.480.2. Dicasi de'favori grandi, satti da Dio all'anima Giusta. p.2. 442. r. Qui autem unum acceperat, Oc. Et abscondit pecuniam domini, Gc.

Doni di Dio come malamente siano usati dagl' huomini . p. 1.28.2. Fayori, e doni di Dio in che guisa devono es-

ser ulati, acciò non divengano pernitiosi. p.2.313.2.

Operarh bene, perche con tanta difficultà. p.1. 143. 2.

Euge serve bona , &c.

Servi di Dio di due sorti, veri, e finti, & a chi ] sieno asiomigliati. p. 2.649. 2.

Favori fatti da Christo a'suoi servi fedeli, quali fieno. p.2.407.2.

Quia super panca fuisti sidelis, supra multa te constienam, Oc. Fedeltà di Dio verso noi, quanto grande, di-

mostrasi con estempio. p.2.183.1.2. Opere nostre fatte in questa vita, di quanto merito lieno. p. 1, 126. 2. e leg.

Opere buone, in che non sieno fructuose, p. 1.

Premi dell'opere de'buoni, quali. part, 2.422.

Premidel Cielo, quali. p.2,113, 1.

Quanto siono grandi . parte seconda . 406.

Intra in gaudium domini tui.

Entrano i Santi nell' allegrezza del Signore, non degl' buomini : veggali, quanta differenza si ritrovi trà l'allegrezze, e le feste degl'huomini, e quelle di Dio. p. 2.

Allegrezze del Signore sono quelle del Cielo, che sono eterne, non della terra, che sì poco

durano. p.2.48.2.

Veggafialla voce Allegrezza, nell'una, e nell' altra parte.

#### Ne' Communi de' Dottori.

Vos estis Salserra, Oc.

Perche per questo Sale s'intende la Sapienza, discorrasi intorno alla sapienza, scienza, dottrina, & ammaestramenti spirituali. Prima si dica della sapienza, e quali sieno le sue prerogative. p.1.17.1.

Per questo Sale infatuato intendesi la dottrina non accompagnata dalla bontà della vita. Mostrisi perciò, come la Sapienza, e la Carità sono una medesima cosa. par. 1.

310. 2.

La vera sapienza deriva dalla vita, e morte di Christo. p. 1.470.2.

Dicasi, ester necessaria a render perfetto un Christiano la sapienza. part. r.

Scienza della legge è come ruota d'Horologio.

E questa sovente anco si perde per Divin casti-

go. p.1.3.2. Dicasi, che la Dottrina, le scienze sanno di mestieri per ben vivere, e questa Dortrina e scienza è divisa în due parti, part. 1. 108. 1.

Imperò Pammaestrare, e l'addottrinare i sigliuoli, particolarmente nella vita spirituale, è sopra modo proficuo, e da non spregiarli . p.2.633.1.2.

Qualissenoi buoni ammaestramenti per tutta una famiglia, per conservarsi in gratia del

Signore. p.2..633.1.

Regole, & ammaestramenti, che si devono imparare per conoscere gl'impedimenti dell'amor di Dio, quali sieno. part. r. 380. I.'

E se bene habbiamo il maestro interiore, ch'è Dio, dovemo haveranco il Maestro, & il

Dottore esteriore. p.1.3. 1.

Eperò si lodano i Dottori, perche insegnano

con la voce, mentre vivono; e perche non sempre vivono, insegnano a posteri con lescritture: imperoche le lettioni de' buoni libri ajutano al servigio di Dio. part. 1.

Ajutano i libri divoti alla divotione dello spi-

rito. p.2.163.2.

Perloche per la divotione di queste opere del Padre Granata piene di divotione, di spirito, e di dottrina, devono con ogni attentione, e diligenza effer lette. p.2.366.2.

Veggali, in che maniera fieno fruttuose, par. 1.

Equanto frutto apportino. part. 1. 343. 2. e

Qualissenogl'effettisuoi particolari. part. 1.

Come ella converte l'anime. p. 1.4.2.

Ilche si scorge nel Tesoriero della Regina Candace. p.1.4.2.

Nel Padre Sant' Agostino, che si convertì per la lettura d'un libro Santo, part. 1.4, 2.5.

Là dove cotal lettione giudicasi necessaria. p.

E deve havere diverse conditioni, part. 1.

La lettura non deve esser Sale infatuato, cioè lettioni, elettere tutte devono esser accom-pagnate dal timore di Dio; poiche se non hanno timore, si gonsia quella scienza, come dice San Paolo, e se ne vanno gl'huomini ambitios, come dice il Poeta Horatio: e quindi trassero origine tutte le sceleraggini degli Heretici. p.2.227.1.

Inoltre vediamo, qual sia la vera sapienza. p.2.

Con che facil modo si possa acquistare. part.2. 218. 1.

E quale sia questo modo. p. 1. 195. 2.

Per acquistarla, da quali cose si dobbiamo

astenere. p.2.159.2.

Dicasi finalmente, come la sapienza del Mondosenza la Diviua, sia misera sopramodo. p.2.214. 2. e ieg.

E quanto di sua natura è breve, e transitoria. p.2.216.1.

Però bisogna vedere, com'ella si deva abbrac-Ciare. p.2.217.1.

Sic luceat lux vestra coram bominibus, &c. Opere buone, come in publico si facciano. p.2.

573.1. Significa questa luce il buon essempio delle operationi fatte in publico. Essempj di virtù, prima s' imparino dalle operationi fatte in vita da Christo. p. 1. 247.2.

Essemp), quali sieno, che ci fanno lume per

cercar Dio. par. 1. 389. 1. Essempi della vita di Christo, sono rimedio

de'noftri travagli. p.2.285. 2.

Sant'Agostino, che beneficio ricevesse dall'udire la conversione di due Cavalieri . par. 1.4. 2. 5. L.

Così i Santi Dottori con la loro dottrina, e buon'estempio, sono i mantenitori, e sostenimenti di Santa Chiela . A quali sia gloria , & honore nel fecolo de fecoli.

#### Ne' Communi de' Santi Confessori Semplici.

Sint lumbi-vestri precincti, Gc.

Ouì si tratti della mortificatione de sensi. Veggasi nella predica di S. Lorenzo sopra quelle parole: Nisi granum frumenti cadens in terram, morsuum fueris, Oc.

E perche in particolare qui si loda ne' Santi Confessori la castità, dicasi, quanto ellassa

bella. p. 2 478.1.2.

Mà non deve effer senza carità, perche così saria di niun pregio. p.1.478.2. Deve anco havere in sua compagnia l'humiltà.

p.1.128.2. Quanto sia pericolosa da conservarsi. part. 1.

E per conservarla, quali cose ci ajutino. par. 1.

Oui s'inlegua, come si possi conservar la carne Tenza vitio . p.2.574.1

E per qual cagione si sieno Inservati continenti i Sanți di Dio. p. 1. 35.2.

Discorrist, come la carne sia nemica domestica dell'anima nostra. p.2.322.1.

Come postra pemica la carne sortisce nomi diversi . p.2.457. 1.

E perche la carne, e suo vitio, non regnerebbe,

le non folle la crapula . p.2.296.1. Si può dilatare il Padre Predicatore intorno al vitio della crapula, come si trova nell'una, e nell'altra parte alla voce Grapula; & intorno alla virtu, e merito del Digiuno, come alla voce Digiuno si può vedere nell'una, e nell'altra parte; ch'è appunto virtù, e merito tanto esfercitato da Santi Confessori: & anco si può discorrere, come l'huomo deva mortificare, e castigare se stesso. part. 1. 379. 2.

Lucerna ardentes in manibus vestris.

Che sono l'opere della carità, & elemolina, nelle quali lono tanto effercitati questi Santi gloriofi, e benedetti: come fi leggedi Sant'

### Agl' Euangeli di tutto l'Anno.

Antonio Abbate, che si convertì da quella propositione del Vangelo, udito da lui alla Messa: Nisiquis renuntiaverit omnibus, que possidet, non potest meus esse discipulus. Veggasi alla voce Carità, e Lemosina; e per non moltiplicare altri Vangeli, non usi quel pasfo dell'altro Vangelo, pur di questi Santi Confessori Abbati.

Lece nos reliquimus omnia, Oc. Perche sapevano, che le sostanze di questo Mondo non apportavano alcuna utilità . p. 2.

Equeste cose terrene, in che modo a dispre-

giano. p.2.443. 2

Finalmente per possedere Iddio, sapendo loro, che tutte le cose sa di mestieri lasciare, perciò di tutte si privarono per posseder Iddio. p.2.490,2. e feg.

Ne Communi delle Sante Vergini.

Simile of t Regnum Colorum the auro abscondito

in agro, quem qui invenit, &c.

Simile oft Regnum Calorum homini negotiatori , quarenti bonas margaritas : inventa autem una pretiosa margarita, abiit & vendidit, Oc.

Simile oft Regnum Caelorum dem virginibus,

Óι.

Posciache il tesuro nascosto nel campo, e la gemma preriola, per l'acquillo delle quali cose si lasciano, e si dà bando a tutte l'altre per pretiole, e gravi ch'elle siano, significa la virtù, & il pregio della santa verginità, qual'è tesoro nascoko nel campo, perche dice il Padre S. Girolamo, che il vivere in carne sopra la carne, è cosa Angelica, e non Humana, & è la gemma sì inestimabile: perche, come dice il Padre San Bernardo, superano i vergini la natura Angelica nella Beatitudine: per crescer in loro il merito per la repugnanza, essendo Vergini di volontà, egl' Angeli di natura: sarà ben discorrere intorno a questa virtù della verginità, e diremo: prima essendovi due sorti di vergini, savie, e pazze, savie sono le vergini pure, pazze le vergini non pure. Quanto sia lodata la verginità pura. p.2.551.2.

Quanto la verginità a Dio promessa deve esser

immacolata. p. 1.476. 1.2.

Vergini laggie lono le vergini humili, però veggasi, come l'humiltà deva essere congiunta con la verginità, virtù tanto celebrate dal Padre San Bernardo, & in eccellenza nell' anima, e nel corpo della Gloriosa Madre

di Dio. par. 1. 477. 2. e seg. Anzi hà la verginita due astitrici, e compagne, che tolgono nel mezzo la carità, e l'humiltà. D. 1.478. 1.

Dicasi, come i vergini sieno simili, & in che sieno differenti dagl'Angeli. p. 1.47 8. 1,2.

Perche entrino in Cielo con doppio trionfo.

p. 1. 15. 2. e ieg.

Oltre poi alla Vergine, quale è nobile per se stessa, se ben non è accompagnata das martirio: auvengache, come dice il Padre Sant' Ambrogio, non v'è verginità senza martirio; onde non è da lodarsi (dic'egli ) essa verginità, perche si ritrovi ne'martiri; mà perche ella stella gli fa martiri. Apportaremo il martirio di varie vergini, quanto fosse in esse mirabile, e di singolare supore. p.r. 435.1. 2.436. I.

E perche s'attribuisce alla verginità la prudenza, come dice il Vangelo: Prudenses virgines,

aptate vestras lampades , Oc.

Narrifi della prudenza , qual'ella fia , e quali sono i di lei effetti. p.2.581.2.e seg. Prima è necessaria la prudenza di conoscere se

stesso. p.2.582.1.

Prudenza cagiona la providenza. p.2.582.2. Prudenza serve per regger la lingua tanto pericolosa all'honestà verginale. p.2. 582.2. Prudenza, come viene descritta, s'applichi il

candor verginale, p.2.582.2.e leg. Quanto giovi agl'affalti spirituali, p.2.583.1.

Quale s'ottiene nell'Oratione, ch'è propria delle vergini. p.2.584.2.e [eg.

Non occorre applicare la lettera del Vangelo. perche l'uno e l'altro trattano litteralmente la venuta del Giudice nell'ultimo giorno.

Si può discorrere delle pene, che il Signor Nostro hà preparate per quelli, che vivono male, come si hà nel Trattato primo del Memoriale a car. 7.

Ne'Communi delle Sante Donne, ne Vergini, nè Martiri.

Nella selennità delle Sante Donne, nè Vergini, nè Martiri, leggendosi il medesimo V mgolo del tesoro, e della gemma, e per questo tesoro, e questa gemma intendendo la castità, e la continenza, si potrà vedere della Castità, quanto s'è posto nella Predica delle Vergini; e della continenza si apporterà la difficoltà sua, essendo virtù, nella quale niuno si doveria troppo considare, e perche. p.2.233. 2.

Se si vuol trattar della mortificatione, veggasi

### Tavola delle Applicationi Agl' Euangelj di tutto l'Anno.

il giorno di San Lorenzo. Iuoltre perche le Donne Vedove, che sono vere Vedove, stanno in perpetue Orationi; & hassi l'esfempio d'Anna, e d'altre, con quanta essica orassero. P. 1. 206.2.

cacia oraffero. p.1.206.2.

Si può trattare dell'affiduità dell'Oratione: e perciò fianno in affinenze, & in digiuni.

Si può ancora discorrere intorno all'affinenza, & al digiuno: e di tutte queste cose veggasi ciò che più facia a proposito nell'una, e nell'altra parte alle voci.

forten quis javenier de l'Epistola: Mulierem fortem quis javenier ? & c. Veggass, quale cosa significar voglia Salomone per questa donna forte, ch'è a guisa di Nave di mercanti, che di lontano portano il pane. p.2.135.2.

Vedove, vere vedove, in che si debbano esfercitare, p.1,505,ese.

il giorno di San Lorenzo. Inoltre perche le Narrisi la costanza di certe donne Christiane.

Donne Vedove, che sono vere Vedove, p.2.540.1.

Ne' Communi delle Consecrationi delle Sante Chiese.

Zachea festinans descende, quia hodie in domo tua oportet me manere, Gc.

Come misticamente s'intenda l'anima nostra esser Tempio di Dio, e dello Spirito santo, e come Iddio habiti dentro di noi. Veggasi nel giorno della Pentecoste, sopra quelle parole: Ad eum veniemus, & manssenem,

Ilche tutto sia detto a Gloria di Dio, e benesicio del Christiano. Rimettendo però quanto hò detto, alla Santa Madre Chiesa Cattolica, & Apostolica Remana. Amen.

# IL FINE



# MEMORIALE

VITA CHRISTIANA F R A

### LUIGI GRANATA PARTE PRIMA,

Nella quale s'insegna tutto quello, che deve sare il Christiano dal principio della sua Conversione, per sino al fine della sua perfezione.

E particolarmente si tratta del Sacramento della Penitenza.

### P R O E M I O.

giudicj, e gusti degliscrittori (Christiano Lettore;) così sono state diverse le materie, e gli argomenti che hanno trattato. Per-cioche alcuni affettionati alla bellezza

dell'eloquenza, si ssorzarono di sormare un'Oratore perfetto, togliendo sino dalla fanciullezza, e conducendolo per tutti li passi, e gradi di essa facoltà, insinche l'hanno posto nella sommità di quella. Altri nell'istesso modo hanno atteso à formar un Prencipe esquisito. Altri un gran Capitano. Altri un Corteggiano. E così ciascuno ha procurato d'esaltare, e far illuître con suoi scritti quello ch'in più pregio teneva . E perch'egli è certo, che frà tutte | Questo è dunque (Christiano Lettore) quel-. OMTE Granata Tomo L

I come sono stati diversi li a le cose humane, non ci è cosa di più pregio, nè più divina, che un perfetto Christiano; il quale per esser ordinato ad un fine sopranaturale, la vita che vive è parimente vita sopranaturale; perciò è chiamato da'Santi huomo celeste, over Angelo terrestre. Hor se l'altre facoltà che sono tanto minori di questa, quant'è minore il fine loro, hanno havuti Autori, che con tanta diligenza hanno integnato ciò che per la perfettione di quelle si ricercava dal primo principio, insin'all'ultimo fine:quanto più convenien. te cosa sarà che non manchi in questa celeste professione, chi faccia il medesimo? essendo che quanto è più sublime dell'altre, tanto più malagevolmente s'indovina, ed è tanto più necessario che alcuno ne scriva

lo, che già molti annni ho desiderato, cioè : vederealcun libro, che trattasse particolarmente di formare un perfetto Christiano, che fosse una somma di tutto quello, che s'appartiene alla professione di questa vita celeste. Percioche si come li buoni artefici procurano d'avere tu tti gl'istromenti, che s'appartengone all'ufficio loro: E coloro,che studiano alcun'arte,ò icienza,cercano d'aver alcun libro nel quale sia raccolto tutto ciò, che a quella scienza s'appartiene; (per tenere in un fol luogo la memoria più raccolta), così mi pare, che il simile si dovrebbe fare in questo, che e l'arte dell'arti, e la scienzadelle scienze. Ed avendo questa commodità quelli, che da vero desiderano servire a Dio, facilmente troverisno la luce ; e dottrina per la vita loro, ed i Confessori, e Predicatori gelosi del ben commune averiano dove mandare senza molta fatica i loro auditori: acciò che sapessero quello, che alla perfezio-

ne loro s'appartiene.

To ben vedo, e conosco, the per fare questo non mancano hoggidi libri di molto buona, e Cattolica dottrina: ma la maggior parte di essiattendono ad un fine particore, e non vogliono obligarfi di trattare in fi poco spatio d'ogni cosa. E quantunque li Catechismi, che sono somma della dottrina Christiana trattino tutto quello, che ad essa s'appartiene: nondimeno attendendo costoro a dichiarare la sostanza delle cose, quello che tocca all'intelligenza di esse, la dottrina loro è più speculativa, che prattica:voglio dire, che è più inclinata ad illuminare l'intelletto, che a muovere la volontà all'estercitio, e uso della Virtù. Dun, que per questa cagione mi son determinato co'lfavore del Signor Nostro, e con l'ajuto de i Santi libri, che in diverse parti hanno trattato di questa materia, raccogliere da tutti, questo libro, dove si tratta di tutte quelle materie: nel quale pretendo formare un perfetto Christiano, conducendolo per tutti li passi,ed essercitii di questa vita, dal principio della fua conversione, fin'all' ultimo della fua perfezione. E per questo fine io faccio conto, che lo piglio nelle mani così groflo, e rozzo, come chi lo tagliasse da un monte co'suoi rami, con la sua scorza,e comincio a lavorar in esso a poco a poco per condurlo alla fua debita perfezione. Perilche nel Primo Trattato, fe gli propone il Paradiso, e l'Inferno, i gran beni, che accompagnano la Virtù, el'obligo, che ad essa abbiamo, per indurso, acciò faccia ferma determinazione di lasciare i vitii, e tornare al servigio del suo Greatore, e Signore. E persupposta già questa determinatione, nel principio di questa strada ci è necessario il Sacramento della penitenza, è però subito nel Secondo Trattato s'infegna come questo s'abbia da fare, dove li mettono molte confiderationi, ed orațio: ni, che fervono per muove<del>rlo a dolore, e</del> detestatione de i peccati passati, e così anco le gli inlegna come si debba confessate di effi, e sodisfate a Dio con la debita Sodisfezione. Appresso alla Confessione viene la Communione:e però subito segue il Terzo Trattato, dove s'infegna il modo, con che l'huomo s'ha da preparare per Communicarsi degnamente, e le cose, che per quello (i richiedono, con le fue orationi da dire innanzi, e doppo la Communione.

Avendo l'huomo ricevuto questi Sacramenti, subito ne segue la emendazione della vita:per questo vi si aggiunge il Quarto Trattato, che di questo parla. E perche alcuni sono, che si contentano di fare solamente quello, ch'ènecessario per la lor salute, ed altri che vogliono passar più oltre, ed andare alla perfezione, i quali non contenti del pelo de i commandamenti, vogliono parimente lottometter le ipalle all'altro pelo de i configli , e perciò in questo Quarto Trattato si mettono due regole di ben vivere ; una commune per li primi : e l'altra più firetta, e più spirituale per gli altri. E perche nessuno può cominciare nè perseverare nella buona vita, senza il foccorso della divina grazia (il quale s'acquista per mezzo dell' Orazione) per questo effetto appresso a i documenti, e regole del ben vivere, nell'altro Libro, che sarà il Quarto Trattato, si parla dell'orazione. E perche sono due sorti d'orazioni, una vocale, e l'altra mentale, della prima si tratta nel Quinto Trattato, dove si mettono molte orazioni vocali, per diversi effetti, ed usi della vita Christiana, e si dichiarano le conditioni della buona orazione: ma della seconda si scrive nel Sesto Trattato, dove folamente fi tratta della materia di questa orazione, che è la considerazione de i principali misteri della vita di Christo e de i beneficj divini .Perche del refto che à quella materia s'appartiene, già n'abbiamo trattato nel libro dell'Orazione, e Meditazione Fatto questo, non resta altro, eccetto, che giungere alla perfezione, la quale consiste nell'Amor di Dio, edi questa si scrive nel Settimo, ed ultimo Trad-

tato, dove si dichiarano le cose, che ser- 1 to d'Aaron, accioche da quello, come da vono per acquistare quella suprema Virsu, e quelle, che la impediscono, e le considerazioni, ed orazioni, nelle quali l'uomois'hà da essercitare per acquistarla. Questo è dunque, Christiano Lettore, il corso di tutta la vita Christiana, diviso in queste sette giornate, nelle quali s'ordina, e riduce tutto quello, che c'infegna questa celeste Filosofia. E perche i quattro primi Trattati sono circa la dottrina di quel che, si deve fare; e gli altri tre servono più per l'essercitio dell'oratione, e dell' amor di Dio, le quali sono cose, che l'uomo sempre deve aver nelle mani, per que-Ro mi è parso dividere tutto questolibro in due Volumi. accioche ogn'uomo possa portar sempre seco nel seno questo secondo volume senza molto peso, esiendo tanto necessario per ogni tempo, e luogo. E perche tutte queste materie si trattano qui brevemente, per quelto mi parve intitolar il libro, Memoriale, dove gli uomini fogliono scrivere tutto quello, ch'anno da fare, con brevità: quantunque non sia tanto la brevità di questo libro, che non vi si ponga tutto quello, che pareva necessario per il suo argomento. E ben vero, che la materia è molto copiosa, e ricca, dove sono molte cose da dire, e molto degne d'essere scritte: ma questo restarà per altri scrittori. E se Iddio allungasse alquanto il tempo della vita (che sì velocemente le ne corre in posta ) si potriano trattare alcune cole di questa Dottrina più copiosamente, e particolarmente l'Essortazione al ben vivere, edil Trattato dell'Amor di Dio con quello della vita di Christo.

E benche quello, che qui noi preten-Che tla diamo, cioè formar un perfetto Christia-Guida. e no, sia propriamente opera dello Spirito l'aggius fanto, pur tutta via si come la gratia non tadel Memoriale esclude la nostra industria, anzi necessariamente hà da concorrere con ella, così l'ammaestramento interiore di Dio non esclude l'esteriore de gli uomini : ma necessariamente lo richiede. Questo officio particolarmente s'appartiene a i Sacerdoti, e Ministri della Chiela, a i quali ci manda Iddio, accioche c'insegniano, ed informino nella sua legge. E però trà gli ornamenti Sacerdotali del Sommo Sacerdote, ve n'era uno, che si chiamava Rationale, (il quale ametteva innanzi al petto) dove stavano scritte quelle parole, Doctrina, & Veritas: Le qualidue cole avevano da flare nel pet-/ per le terre de loro inimici era per haver

un fonte principale participassero tutti gli altri. E questo è un , ufficio tanto principale, che solo lo risservò Moisè per se per Ered. Ex-consiglio di Jetro suo socero, il quale gli disse, che commettesse le altre cause, e negozi temporali ad altri giudici, e che reservalle per se solo quello, che s'apparteneva alla Religione, e culto divino, el' insegnare al popolo le ceremonie della legge, ed il modo, col quale dovessero servire, ed onorare Iddio. E perche alcuni Sacerdoti dapoi lasciarono quest'ufficio, Iddio gli mandò a dire per un Profeta queste parole. Perche tù hai abbandonato la scienza, e cognizione della mia legge, perciò ancora io ti scaccierò, acciò che giamai più non mi servinell' ufficio Sacerdotale. E per grandissimo castigo gli minaccia l'istesso Iddio per Esaja con questa forte di Pf 19.4. flagelli dicendo: Che per cagione de loro grandi peccati li castigherà egli con un cafligo miracolofo,e spaventevole, che sareb be stato questo, cioè perder li savi la loro sapienza, & oscurarsi l' intelletto de'più prudenti del popolo. Ecce ego addam (dice egli) ut admirationem faciam topulo huic miraculo grandi, O stupendo; peribis enim Sapientia à Sapientibus, O intellectus prudentium ab condetur eis. Or si come si pone qui per uno de i

grandi, e spaventevoli castighi di Dio. che manchi quella scienza a i maggiori, è similmente grande castigo, che manchi a i minori; però che tolto il lume dell'intelletto (cheguida tutto questo ballo, ed è come la principal ruota di questo horologio, che regge, emuove tutta la vita Christiana) che altrosi può sperare, se non cecità, ed ignoranza, ed altri gradi mali? e che questa sia la caula di essi, chiaramente ce lo dimostrano tutte le divine scritture. Dice Iddie per Esaja: Non est enim populus sapiens 15, 27, 172 propterea non miserebitur, ejus qui fecit eum: O qui formavit eum non parcet ei. Il mio popolo non è sapiente, e però non gli havrà misericordia il suo fattore, nè gli perdonerà il suo Creatore. Ed in un'altro luogo dice: Per questa su preso cativo il mio popolo, però che non hebbe scienza, ed i loro nobili morirono di fame, e la loro moltitudine morì di sette. Questo medesimo conferma il Profeta Baruch: Che la causa della cattività de i figliuoli d'Isdraele, e dell'andar dispersi Barnch. Ima-

la medesima causa attribuisce la condannatione de'Giganti, dicendo, che per non aver effi avuta la scienza perirono per la loro ignoranza. Per rimedio di Colof. ; questo scrive l' Apostolo a i Colossen. Che la parola, e dottrina di Chisto copio- per tutte queste cause, la lettione de samente si predichi tra lora; e che s' i libri buoni è sommamente utile, per-insegnano l' un l'altro, e che s'am- che sono come predicatori muti, che maestrino in quello ch' hanno da fare. Però che se non vi è usticio alcuno, quantunque vile, che non abbia bisogno d'avvisi, e regole per ben sarlo; quanto maggiormente queste richiede if maggiore di tutti gli uffici, che è saper servire, e compiacere à Dio, & acquistar il regno del Cielo, e prevalere contra le forze, ed inganni dell'inimico ? Come potrà sapere un'uomo rozzo l'importanza di questo negozio, se non gli sono poste davanti le promesse, e le minaccie di Dio, ed il grande obligo che tiene di servirlo ? Come saprà Confessarsi persettamente, se non gl' insegnano le parti del Sacramento della Confessione, e che modo abhia da te-mere in esse Come avradolore, e pentimento de'fuoi peccati, se non gli mettono davanti le cause, e motivi, che l'incitino a dolersi di essi? Come si communicherà degnamente, e utilmente, se non gli dimostrano le cose che per questo si richiedono? Come saprà ordinar la fua vita, acquistar le Virtu, e fuggir li vitii, se non conosce li mezzi, co quali hà da cercar l'una, e relistere all'altro, e conoscer le tentazioni, e lacidel nemico? Come farà orazione, che sia fruttuoia, ed accompagnata con le conditioni, e virtù, che si richiedono, se non hà Dottrina per questo? Come acquisterà l'amor di Dio, se non sà li mezzi, co i quali s'acquista, e le cose che l'impediscono, e gli esercitii, ne i quali bisogna, che si esserciti à questo fine? Di tutto quello habbiamo bisogno per le iopradette cose, poi che non le portiamo con noi dal ventre di nostra madre, anzi nasciamo tali, che con gran ragione siamo figurati per quell'uomo dell'Evangelio, che naque cieco dal ventre di fua madre.

E quantunque l'ufficio de Predicatori sia guarire questa cecità con la luce della parola di Dio, però questi non sono in ogni luogo, nè tutti trattano di questa materia tanto necessaria, nè posso-

smarita la fonte della sapienza. Edal- I no facilmente, parlando in generale; discendere alle particolarità, che richiede questa dottrina morale', la quale essercitandosi in opere particorari, richiede particolar dottrina, le questa non si suole insegnare nel pulpito. B non vi fastidiscono per essere troppo lunghi, ( perche fubito si ponno lasciare) ne vi lasciano con same, per essere brevi, però che stà in vostra potestà continuar la lezione di esti, quando vi volete ajutare. Or chi potrà mai esplicare il frutto

della parola di Dio? però che essa è lume, che illumina il nostro intellecto fuoco che accende la nostra volontà, martello che molifica la durezza del nostro cuore, coltello che taglia il soverchio delle nostre passioni, luce che c'illumina in tutti i passi della no-stra vita, seme che da frutti di vita eterna, e sinalmente cibo e nutrimento, che sostenta, diletta, ingrassa, e fortifica l'anima nostra in Dio; de i quali frutti gode qual si voglia, che lege libri di buona Dottrina. Finalmente è sì grande la luce, ed il frutto della lettione, ch'abbiamo visto per esperienza molte persone, le quali per questo mezzo hanno emendata la loro vita. Peròche esfendo costoro domandati dalla causa, e principio di questa loro-mutazione, chiaramente hanno risposto, che leggendo il tale, o tal libro fi sono determinati di mutar vita. Almeno quel Tesoriero della Regina di Etiopia an-AA. a. dava fopra il suo carro leggendo Esaja, quando Iddio lo converti per mezzo di San Filippo, cogliendo occasione da quella lettione, ed oltre à ciò quelle opere sì segnalate, ed eroiche, che sece il Re Josia per tutto il suo Regno, non hebbero origine da altro, eccetto, che dalla lettione d'un facro libro, che gli fù mandato dal Sacerdote Elchias, come à pieno si fcrive ne i libri de Re. E quella grande, ed ammirabile conversione di Sant'Agostino non ebbe ella 1, Reg. a... principio dalla lettione d'un libro Santo? Scrive egli nell' ottavo libro delle fue : Confessioni una cosa degna di memoria, che per essere tale, mi è parso di riserirla in questo luogo.

Dice egli, che un Cavalliere Africa-DO.

no, chiamato Pontithino, vehendolo un ! giornoà visitare, gli diè nuova delle cofe maravigliose, che per il Mondo si dicevano del Beato Sant' Antonio: ed in éltre à ciègli disse. che una sera stando l' Imperatore nella Città di Tiveri occupato in vedere alcuni giuochi publici, che là fi facevano, egli con tre altri cortigiani amiei suoi se n'andorono a passeggiare per la compagne, e due di esti entrarone in una cella d'un Monaco, esitrovando ivi un libro nel quale era scritto la vita di Sant' Antonio, cominciò une di essi à leggerla, ed in un tratto fi fonti il cuore acceso con un Santo amore, e mosso da una religiosa vergogna, fastidito di sè stesso, disfe all'altro amico; Dimmi, tiprego, che cofa cerchiamo noi di guadagnare con tanti nostri travagli ? che cerchiamo ? à che fine andiamo noi già tauti anni combatsendo in tante guerre ? ne possiamo noi venice a maggior fortuna in corte, che ellere famigliari dell'Imperadore? Or in ta-le flato che cola vi li troya, che non lla posicolefa, e fragile ? per venire a così gran pericolo, per quanti alesi pericoli paffiamo? Mas'io voglio essere amico di Dio, parmi, che lo possa fare in un tratto: Dicendo queste parole, turbato col nascimento della nuova vita, spesso rivolgeva gli occhi nel libro, e leggeva, mutan-doli tutto interiormente, e si distoglieva dalle cose mondane; come lo dimostrò poco di poi. Peròche, dapoi che hebbe finito di leggere, havendo il cuore oppresso da varii movimenti, con un gran sospiro disse all'amico suo: Io sto gia quieto, riposato, & alle nostre speranze hò già dato licenza, & ho determinato di servire a Dio, e da quell'hora mi resto in questo luogo, se tù non vuoi imitarmi, non volere almeno disturbarmi. Rispose l'altro, ch' egli non poteva lepararli da lui , nè voleva mancar di fargli compagnia, ellendovi iperanza d'un sì gran premio, e così cominciarono ambedue ad inalzar un'edificio spirituale con sufficiente spele, cioè con lasciare tutte le cole, determinando di seguitare folamente Christo: e quello che da più maraviglia, tutti due costoro havevano le lor ipoie, le quali sapendo questo si consacrarono à Dio, e secero voto di castità. Questo racconta S. Agostino, e questo essempio fù per lui di sì grande essicacia, che lubito tutto turbato, gridando, chiamò un suo amico dicendogli: Che facciamo? Che cola è quelta, ch'abbiamo . Opera' Granasa Tomo I.

udito ! Si levano eli ignoranti. e ci rubbano il Cielo; e noi andiamo con la nostra dottrina fommersi nella carne, e nel langue? E con quelta alterazione, e ientimento, dice il Santo, che son'entrò in un'horto; che in quel luogo haveva, est getto lotto un'albore di fico, e allentando la briglia alle lagrime con grande angustia, e turbatione di cuore încomincio a dise 🗲 Eren, Domine, ufqueque? Bed, Signor Pfal. 6. mio, per fin quando? Quanto tempo fiarai meco adirato ? Non linirà forle giamai praler. quest'ira tua? No momineris iniquitatum nostratum antiquarum. Non ci ricordato Signor mio, ti prego i nostri antichi peccati. B torna va spello à ripetero queste parole: Fin quando? domani? perchenon adesso? Perche non si da fine pur hoggi alle mie brattezze? E dicendo questo con gran sentimento, senti una voce, che gli disse: Piglia, leggi; piglia, leggi: All' hora dice, che fi levò, per pigliare un Libro lacro, che apprello di le teneva, per leggerlo: però che aveva udito dal medefimo Sant' Antonio, che per una lexione dall' Evangolio, ch'haveva udica ( la quale diceva: Vade, & vende omnia que babes, O da pauperibue, O veni, seguere me: O babebis s be faurum in Cale.) S'era determinato di lasciar tutte le cose per seguir Christo. Mosso dunque egli con questo essempio; ma più con la voce ch'udito haveva, dice, che prese il libro, e cominciò a leggere: ed ivi gl'infuse Iddio una sì gran luce, che abbandonate le cole del Mondo, si diede in tutto al suo serviggio. Tutto questo scrive Sant' Agestino nel libro sopradetto. Dal che vedrai quante fegnalate conversioni hanno havuto principio dalla facra lezione, cioè quella di questi amici di Pontitiano, e quella del Beato Sant'Agostino, e dell'istesso Santo Antonio, alle quali vi si potrebbono aggiungere altre molte, così passate, come presenti, le quali dall'istesso principio hanno havuto origine: malasciamo questo, per non ester troppo prolisso, perche lenza dubbio tono tali, e sì grandi li misterj. che la Religione Christiana propone a già huomini, e sì potenti per muovericato ri, che non è maraviglia, che faccino, sì grande mutatione in qual si voglia, che attentamente li considererà. Questa Santa lezione non solo giova per svegliare quelli, che dormono (come di fopra habbiamo visto: ) ma per conservare quelli che già sono desti. Perche per questo si

chiama la parola di Dio in tutta la Sacra I Scrittura pane, overomitrimento: però che sostenta, e conserva l'anime nella vita spirituale; si come il pane materiale sosten\_ za il corpo corporale. E quantunque que-Lo sempre sia stato necessario, come il pane per la vita: però molto più adello in quelti cempi, però che anticamente nella primitiva Chiefa li Parocchiani, e Sacerdoti erano sì ferventi, e solleciti nel ministerio della parola di Dio, che questo sarebbe bastato per conservare, ed accrescere i fedeli nella Virtù fenza altra lezione . Ma adello LiParocchiani, ed altre persone curate pensano, che ad altro non siano obligati, che al ministerio de Sacramenti, de à dire una Messa a suo tempo: e con questo la maggior partedelle Terre, e ville, ed anco delle Città grandi si tengono contenti. Perilche quanto è maggiore il mancamento, checi è di questo hoggidì nel Mondo, tanto è maggiore la necessità, ch'abbiamo di supplire con buoni libri al mançamento de' buoni Ministri.

piglia dunque, Christiano Lettore, que che paragonar si potesse so piccolo dono, il quale in poco spazio, e to, e utilità spirituale.

con poco prezzo potrà in finalche mode supplire à questo mancamento: però che ti potrà servire per predicatore, che ti esfortial ben vivere; e per dottrina, che t'infegni à ben vivere : e per confessionale, che ti dichiari , in che modo t'habbia à confesfare, di preparazione per quando t'hai da communicare, e per libro di devozione, nel quale potrai recitar le tue grationi, e per copiosa materia di meditare:nelle quali cose si comprende, la somma di tutta la Filosofia Christiana. E se alcune lodi merita questa dottrina, è per esser ella tanto universale, che tratta di tutto ciò, che s'appartiene à qual si voglia Christiano, così principiante, come provetto. Ese quanto è stata la diligenza, è satica in ridurre tutte queste materie insieme, e por le in stile facile, e soave, per eccitare l'appetito anco de gli infermi, (co quali alle volte parliamo) tanto sarà il frutto, che da esse si caverà, tutto queko terremo per molto bene speso, poiche veruno travaglio corporale potrebbe effere sì grande, che paragonar si potesse col minimo frut-

## TRATTATO PRIMO.

Delle pene, che il Signor Nostro ha preparate per quelli, che vivono male. Cap. I.

volte ulato per raffrenare, e modificare gli in ] durati cueri de gli nomimin e ticargli alla ubbis

dienza de fuoi commandamenti ; uno de ' più principali è flato propopiero li castighi orribili, e pene, che flatho preparate per li trasgressori, e ribelli della sua Santa Castighi Legge. Percioche quantunque à questo non poco giovi la speranza de beni, che la con- stanno apparecchiati nell'altra vita per li buoni; nientedimeno communemente affai più ci sogliono muovere le cose meste. che le allegre, come per isperienza chiaramente si vede, che non tanto ci diletta l'onore, quanto ci attriffa l'ingiuria; nè tanto ci rallegra la fanità, quanto ci molesta l'infermità; onde per il male dell' una, conosciamo il bene dell'altra, come per cola, che tanto più si conosce, quanto più fisente: e perciò ne tempipassati nsò il Noftro Signore più questo mezzo, che l'altro: come ben chiaro fi vede per gli scritti de i Prosetti, che d'ogni canto sono ripieni di spaventi, e minaccie, con che il Signofe cercava di atterrire, e raffrenare li cuori de gli uomini, per far gli ubbidienti, e soggettialla sua Santa Legge. E conforme à quetto, commando al Profeta Geremia, che togliesse un Libro bianco, e vi scrivesse tutte le minaccie, e calamità, che gli aveva rivelate dal primo giorno, che con esso lui comincinà parlare, infin à quell'hora prefente, e che tutto ciò leggesse in presenza del popolo, per redere fe pur per calo con questo si movesfero a penitenza, e mutaffero vita; imperoche ancor egli havrebbe mutata la determinazione, che già teneva di effeguir conera di loro l'irafua: edice la Scrittura, che come il Profetta esfegui quet, che Dio Dio gli aveva commedato, e lette tutte rice quelle mintecie in presenza de i Prenmia cipi, e di tueto il popolo; di modotale la spaveneurono, che restarono, come

Ra gli altri mezzi, che il attoniti, e flupefatti, mirandoli pel vi-Signor Nostro hà molte so l'un l'altro, per cagione del gran timore, espavento, cheda quelle parole conceputo avevano. E questo era uno de i menti p che Dio benedetto usava nel eempo della vecchia legge, e non meno nella legge nuova di grazia, nella quale dice l'Apostole Santo, Revelatur Rom. Li enim iru. Dei de ealo super omnem implet in tem, Otiajustinium bominum carum, qui verltasem Dei in injustita detinent. E da qui nafce, che con una talé dichiarazione , e cen una si fatta ambasciata fit tuc.s. mandato il glorioso Precursore di Chrithe, a predicar al Mondo, dicendo, che già ilava l'accetta alla radice dell'a lbore, e che sarebbe tagliato, e gettato al fuoco qual si voglia albore, che non dasse buon frutto. E fimilmente, che già era venuto un'altro più valoroso, e potente di lui al Mondo, il quale portava in mano una pala per nettare, e ventilare la ricolta nell'aja, e che riporrebbe il formento nel fuo granajo; ma la paglia brucciarebbe in un suocoinestinguibile. Questa su predicala predicazione, questa fu l'ambasciata, Gior. Bate. che il Santo Percurlore portò nel Mondo : tilla. Ei fù sì grande il tuono di queste parole, e si grande lo spavento, che causarono ne i cuori de gli uomini, che concor-revano a lui le genti d'ogni stato, e condizione, ancor che Farisei, o Publicani follero, ed anco li foldati, e gente da guerra ( che suol esser più terribile, e meno spirituale) e tutti domandavano all huomo Santo, che cofa haverebbono da fare per falvarfi, cialcuno nel luo ftato, ed evitare quelle tanto terribili minaccie, che predicava; si grande era il terrore, che conceputo havevano de quelle. Or questo è, fratel mio , quello, che nel presente Trattato ancor noi, da parte di Dio ti manifestiamo, benche non con tanto spirito, e fantità di vita; però (quel che più fa al nostro proposito) con l'istessa verità, e certezza, poi che differente non era la

Quito sispredicava; da quello , ch' ora noi predigrande la chiamo. Hor se cerchi sapere con quanta de ichiamo. Hor se cerchi sapere con quanta dannati. proprietà, e brevità di parole sia possibile; quanta sia grande la pena, che nella Sacra Scripqura Iddio promette a gliscelerati; ereprobi: izppi, che si come il guiderdone, e premio de buoni Nuogo: L'odorato con l'intollerabil puzè un bene universale, nel quale si ritrovano uniti tutti i beni; così ancora il castigo de tritti ; è un male tanto universale, che in esto si ritrovano tute le pene. E per intelligenza di quello, è da sapere, che tutti li mali della presente vita fono particulari y o peto quella: eagione generalmente folo unob covero alcuni de i nostri fentimenzi tormentano, non tutti: came per ellempio fi vede nell'infermità corpolare, che fi sitrova un male de gli occhi, l'altro della sesta; une dello stomaco, l'alscedel cuore, e molti altri simili: niuno di questi mali universalmente tormenta tutti li membri; ma solo alcuno di quelli: e pur con tutto ciò, vediamo quanto sa grande la pena, che apporta seco un solo male di questi, e la mala notte, che patifice qual si voglia, che tiene un solo di questi dolori, quantunque altro non fosse, che un solo delor di denti. Maponiamo caso, che un huomo patisse un male tanto universale, che non gli lasciasse nè membro, nè sentimento alcuno senza il suo proprio tormento, e che nell'istesso tempo patisse acerbissimi dolori nella telta, ne gli occhi, nei denti, nello stomaco, nel cuore, e per dirlo in breve, in tutti gli altri membri, e congiunture del suo corpo, e che così adolorato si stesse in un letto disteso, cruciandosi trà questi dolori, havendo in tutti li membri il suo proprio crucio, e dolore: colui, chedital iorte Relie patendo, quanto gran travaglio ti pare che patirebbe? evero qual cosa potrebbe esser più miserabile, ò che più ti movesse a compassione, e pietade? se vedessi un cane per le strade patire d'una sì fatta maniera, ti moverebbe a compassione. Or questo è dunque, fratel caro, se pur in alcun modo paragonar si può quel che' non per una notte, ma eternamente fi-pate in quel tanto male auventurato luogo; perche si come li tristi contutti li mem-bri, e sentimenti loro ossesco Iddio, e di tutti secero armi per servire al pec-

fede, nè l' Evangelio, che San Giovanni i cato; così l Dio ordinerà, che fian quivi tatti tormentati, ciascuno col suo proprio cormento: Quivi dunque gli Pene parocchi dishonesti, e lascivi saranno tor-ticolari de isessi ne mentati con l'horribile visione de i de- idannati, monj: L'udito con la confusione de gli stridi, e gemiti, che s'udiranno in quel za di quel sì brutto; e sozzo luogo: Il gusto con la rabiosissima same, e sete: Il tatto, e tutti li membri del corpo con freddo, e fuoco intollerabile: L'imaginazione patirà per l'apprentione de i dolori préfenti : La memoria per la ricordazione de ipiaceri passati: L'intrillerro per la sconfiderazione de 1 perdati beni, e dellimuli, ch'hannoda venire. Quelta moltioudine di peneci dimo-Ara la Sacra ; et Divina Scribcura, quando dice, che nell'inferno cisarà fame, e lete, pianto, e stridore di denti, e coltello d'ambedue le parti acuto, e spiriti creati per sar vendetta, vermi, serpenti, scorpioni, martelli, ab-sintio, acqua di fiele, ed altre cose si-mili, per le quali si dimostra la mol-dell'infer. titudine terribibile, e spaventosa de i Exo, tor tormenti, che quivi saranno. Nell' istesso luogo ancora saranno le tenebre interiori, ed esteriori, così per il corpo, come per l'anima, assai più dense, e oscure, che quelle d'Egitto, delle quali si legge, che toccar si potevano con le mani, quivi farà fuoco, ma non già come quello nostro, che poco termenta, e presto finisce; ma come conviene per un tal luogo, cioè, che molto termenti, e che già mai: non si termissi. Dunque se questo è vero, com'è possibile, che quelli, i quali tutto questo credono, e confessano, vivano con sì grande, estrana trascuraggine? qual fatica è si gran- Eternica de, la qual non fopportasse un'uomo, delle pe-ne inferper evitare il minimo di questi tormen- nali. ti? come dunque per evitare un sì grande, ed eterno male lascia di pigliave un si picciolo travaglio, come è quello della Virtu? Quest'é cosa veramente per fare uscir di cervello qual si voglia che la volesse profondamente considerare. E se frà tanta moltitudine di pene, fosse pur alcuna speranza di fine, ò di diminuzione, questo sarebbe alcuna confolazione, mà questo non si concederà loro, perche quivi in tutto faranno serrate le porte à qual si voglia lorte di confolazione, e speranza. In qualfi

vozlia forte di travagli, che in questa I la dimanda dello sventurato, che dice : misera vita si trovano , resta pur sempre Pater Abraham , miserere mes , & mitte alcun refugio, donde colui che pate, possa alle volte consolarsi Hor la ragione, hor il tempo, hor gli amici, hor la compagnia del maledi molti, hor finalmente almeno la speranza del fine, dà pur' alcun refrigerio a quello che pate : Ma solo in questa sorte di tormenti sono affatto serrate le porte, e presi tutti i passi della consolatione, tal che da niuna parte possono i miserabili sperar soccor-so, oresrigerio, ne dal Cielo, ne dalla terra, nè dal presente, nè dal futuro, ne d'alcun altra parte; ma d'ogni canto pare, che loro si tirono saette, e che tatte le creature habbiano congiurato contro di loro, & essi medesimi sono contra se stessi crudeli. Hor quest'è la presusa, per la quale quelli sventurati, e miserabili si lamentano per il Proseta dicendo: Circumdederunt me dolores mortis, & periucla inferni invenerunt me. Perche in qual si voglia parte, che rivolgano gli occhi, sempre vedono nuove cause di dolori, e nulla di consolatione. Dice l' Euangelista, ch'entrate, che surono le preparate Vergini nella casa del sposo, Matth, 29, Subito si serò la porta, Es qua parata erant, intraverunt cum eo ad nuptias, & claufa est janua. O seratura perpetua. O clausura senza fine. O porte, che giamai non ti aprirai, come se chiaramente dicesse: Serrata è già la porta del perdono, della misericordia, della con-solatione, dell'intercessione, della speranza, della gratia, del merito, e di tutti li beni. Sei giornie non più, si raccoglie la manna, ma nel settimo (cioè il Sabbato) non si truova, e però per sempre sarà digiuno, chi per tempo non s'è provisto. Per timor del freddo (dice il Savio) non volle arrar la terra il pigro, e però mendicherà la state, nè troverà chi il secorra. Et in un'altro luogo dice: Quel, che raccoglie la state, è siglinolo discretto; ma chi si mette a dormire, à figliuolo di confusione. Qual maggior confusione si trova di quel miserabile ricco avaro, che con le molliche di pane, che dalla tavola gli cadevano, comperar poteva l'abbondanza del Cielo, e che per non haver voluto dare una cosa di sì vil prezzo, venisse in tanta estrema povertà, chè cercasse, e cerchi per sempre una sola gocciola di acqua, ne

sègli dàgiamai? A chi non muove quel-

Lazarum , ut intingat extremum digiti sui in aquam, ut refrigeret linguam meam: quia crucior in hac flamma; O Padre Abramo, habbi misericordia di me. e manda Lazero, acciò bagni l'estremità Luc.190 del suo dito nell'acqua, Per refrigerarmi la lingua, perche son tormentato in questa fiamma. Qual minor dimanda di questa propor li poteva? non ebbe ardire di cercare un solo vaso d'acqua, e quel che da più ammiratione, nè meno tute to, ma la punta sola del dito, per toccargli la lingua, ne pur questo solo gli sù concello.

Perilche vedrai, come gli è serrata la porta d'ogni consolatione, e quanto sia universal quell'interdetto, e icommunica, poi che manco questo impetrano. Di maniera che in qual si voglia luogo, che rivolgan gli ocehi, dovunque stendan le mani, non troveranno consolatione alcuna, quantunque picciola sia : e come colui, che stà nel mare affogandos, sommerso già fotto l'acque, non troyando dove fermare il piede, stende molte volte le mani d'ogni banda in vano, poiche altro non prende, che acqua liquida, e fuggitiva, che lo burla, & ingapna: così quivi l'istesso accaderà a quegli sventurati, quando si staranno affogando in quel pelego di tante miserie, agonizando, e battagliando sempre con la morte, senza trovare rimedio, nè refugio, so-pra il quale possano fermarsi. Quest'è dunque la maggior delle pene, che si patiscono in quel tanto sventurato luogo. Perche se queste pene havessero à durar per alcun determinato tempo (benche fossero mille, o cento millia millioni d'anni) pur questo sarebbe alcuna sorte di refrigerio, perche nessuna cosa è veramente grande, se hà fine, ma questo non sarà, perche le loro pene s'agguagliano con l'eternità di Dio, e la duratione delle loro miserie con la duratione della divina gloria: e quanto Dio viverà, tanto essi moriranno de quando Iddio lascierà d'essere quel che è, allora essi lascieranno d'essere quel che sono. O vita mortisera, ò morte immortale; non sò come chiamarti; ò vita, ò morte: se sei vita, come uccidi? se sei morte, come duri? non ti darò nè l'uno, nel'altro nome, poiche in amber

due si trova alcuna sorte di bene, vi è i sano che quetto tocchi a loro ? d che si nella vita, riposo; e nella morte, termi- | dica per altri? nessuna di queste cose si ne, il che non poco allegerisce il travaglio, tu non hai ne ripolo, ne termine: che dunque sei? ru sei il mal della vita, ed il mas della morte; perche della morte tieni il tormento senza il fine; e della vita, la durazione, senza il riposo. Pri-vò Iddio la vita, e la morte del bene che avevano, ed in te collocò quel che restaura per castigo de'tristi. O amara com-Biele 74 posizione, è scriapita seccie del Calice del Signore, del quale beveranno tutti li peccatori della terra. Dunque in quella ducatione, ed in quella eternità , votrei , fratel mio , che ponessi alquanto gli occhi della confideratione, e che ( come mondo animale ) ora ruminassi fra te stesso quello passo, E per far questo più commodamente, mettiti a confiderare il travaglio, che patisce un' infermo in una mala notte, e particolarmente fe egli è tormentato da qualche gran dolore, à infermità; Mira quante rivolte da per quel letto, quanto affanno tien seco, quanto lunga gli pare quella notte, quante volte riconta l'ore dell' horologio, e quanto lunga gli pare ogn' una di quelle : e gutto questo passa, in desiderare la luce del giorno, che sarà si picciolo rime-dio per il suo male. Adunque, se questo si tiene per sì gran travaglio: di che maniera sarà quello di quella notte eterna, che non hà giorno, ne spera Confidepur l'alba del giorno? O profonda ofcurialle pene ta, ò notte eterna, ò notte ma adetta infernati per bocca di Dio, e de'suoi Santi : che desiderando la luce, non l'haverai, ne meno l'alba del giorno, che si leva. Or dunque risguarda, che sorte di tormento farà, viver per sempre in una tal notte, diffeso non già in un delicato letto, come | l'infermo, ma in una tornace di hamme [ re , e pagare , perciò fi: ffarà in quella tanto, serribile ? che spalle basterebbono per sopportar un tal' incendio ? O cosa l veramente da far tremare : se porce solamente l'estremità del dito lopra un carpare cosa intollerabile: che sarà lo sta- L re ardendo in corpo , in anima , in l mezzo di quel fuoco sì vivo, che il l' mostro a comparatione di quello è come spente ? si trova giudicio nel Mondo ? hanno cervello gli huomini? intendono ciò che fignificano quelle parole ? credono forie che quelto lia favola de' Poeti? pen-

può dire, poiche di tutto questo si sa certi la Fede.

Appresso a questo male ne segue un' altro non minore, &t, che le pene stan- Pene inno sempre in un medelimo stato, senza fernali che vi sia pur una minima declinazione sa dimi-Tutte le cose, che stanno sotto il Cie-musione. lo, girano con l' istesso Cielo, ne mai stanno in un medesimostato, masempre, o ascendono, ò discendono. Il mare, & i fiumi hanno i loto aumenti, e diminutioni: i tempi, l'età, e le fortune de gli huomini, e de i regui Ranno sempre in un continuo meto. Non si trova febre sì grande " che non habbia la sua declinatione; ne tanto acuto dolore, il quale poi ch'è molto aumentato, non venga meno. Finalmente tutte le tribulazioni, e mali a poco a poco li diminuisce il tempo; come dice il proverbio; Non è cosa alcuna, che più presto si rasciughi, che le lagrime: tolo quella pena stà sempre verde, solo quella sebre non hà declinatione, solo quel grande ardore non conosce-, che cola sia. mattina, ò sera. Quaranta giorni, e quaranta notti piovè l'empre d' un modo nek tempo del diluvio sopra la terra, senza cessare, e questo balto per annegar A Mondo: mà quivi eternamente. pioveranno lance, e faette di furore sopra quella terra infelice senza punto. cellare. Questo è tanto vero, che la pena, che quivi si darà per li peccativeniali, farà ancor eterna, come quella. che si dà per li mortali : perche quantunque al peccato veniale non se gli deb. ba pena infinita, nondimeno, perchein quello stato non si sopporta liberatione , ne remissione di debito alcuno: e perche il tempo già passò di sodissapena fempre in uno stato senza finire. Dunque che cola potrebbe esser di maggior tormento, e pena, che patir sem-pre d'una maniera senza nesiuna sorte bone acceso per ispatio d'un Ave Maria, i di mutatione ? per molto delicato che fosse un cibo, se se mangiasse continuamente, vertebbe in fattidio: perche mai non fù cibo più saporito di quella manna, che mandò Iddio a i figlioli. d'Ildraele nel deserto, e contuttoció per mangiare sempre di quella, venne: loro nausea, e fastidio. Il camminocheè tutto piano, dicono che più sanca.

che altro, perche sempre la varietà an- i finito che fu quello, ritornarone l'anne cor nelle pene da qualche refrigerio. Dunque dimmi, se pur le cole saporite, quando sono sempre d'una sorte, causano fastidio, e pena, qual sorte di fastidio sarà quello, che si canserà da tanto horribili pene, durando sempre d' un modo ? che sentiranco quegli inselici, quando la si vedranno tanto abbominati, e discacciati da Dio, che manco col perdono d'un solo peccato veniale voglia allegerire i loro tormenti? sarà! sì grande la furia, erabbia, che contra di lui concepiranno, che giamai non l cellaranno di maledire, e bestemmiare il fuo fanto nome. A tutte quelle pene vi s'aggiunge quella di quel perpetuo guastatore, che è il verme della coscienza, del quale sì spesso sa mentione la Sacra Scrittura, dicendo Vermis corum non morietur, Gignis corum non extinguedella co-tur. Questo verme è un rabbioso dispetne danna to, & un infruttuoso pentimento, che ivi sempre hanno li reprobi, ricordandosi della commodità, e tempo che hebbero in questo Mondo, e per evitare quelli si gravi tormenti, non le ne vollero mai lervire. Or quando il milerabile peccacatore si vede così alle strette, & angolciato, e si ricorda di quanti giorni, & anni lasciò passar in vano; quante volte su avisato di questo pericolo, & come di cola nelluna se caso, che sentirà? che onde di guai, e che grandi affanni havrà nel suo cuere? Non hailet-Luc.13. to nell' Euangelio, Ibi planelus, & firider dentium ? Quivi faranno pianti, e Rridori di denti? Or questi, & altre simili saranno le cause di questo sì gran dolore. Et acciò tu possi meglio intendere questo, quanto importa, ti proporrò un simile essempio. Riduciamo alla memoria l' Historia di Giosesso, e quel-la gran same de i sette anni d' Egitto, alla quale procedette ( come dice la Scrittura ) sì grande abbondanza di formento, qual fù ne gli altri sette anni precedenti, che s'ugguagliava all'arena del mare, e sopravanzava ogni milura : però finiti questi fette anni, feguirono gli altri lette, di si grande sterilità, che nel primo di quelli, venne tutto l'Egitto innanzi al Re Faraone gridando, e dimandando da mangiare; e mandandogli il Rè a Gioseffo, egli dimandò loro tutti li denarii, che havevano, e per quelli diede loro grano quell'anno,

Leguente a Giolesso, dicendo: Dacci de mangiare, perche permetterai, che moriamo di fame in tua presenza; poiche non habbiamo più danari da darti? a i quali rispose: Datemitutti li vostri armenti, e bestiami, e vi darò del grano per esti, poiche non havrete più danari; & offerto, che gli hebbero tutti i loro armenti, finita già quella provisione, ritornareno l'altro anno, dicendo: Ben sai, Signore, che già non habbiamo nè danari, ne armenti, per darti, ne altre cirelta, che le persone, e le terra; tome dunque sopporterai, che periamo di fame in tua presenza? le noftre persone, e montre terre, che di tanti beni solo ci zettano, iono tue, compraci per ichiavi del Re, e se ti piace, dacci per poter seminare, acciò non waga a restate la terra incolta, e solitaria, morendo quelli, che la dovevano coltivare, e popolare. In questo modo comprò Gioseffo tutta la terra d'Egitto: perche tutti venderono le loro possessioni per la gran fame che pativano. Ota pigliamo di quà quello che fà al nostro propolito: Dimmi ti prego, che sentiranno questi huomini miserabili, quando si ricordano di quelli primi anni della fertilità pallata, e vedano con quanto pocho prezzo li Potevano provedere per l'auvenire, & mco accumulare tesori per tutta la vita? con quanta ragione si dovevano affligere, e riprendere se stessi, dicendo: Sventurati noi, che Lamenti sì facilmente potevamo rimediare, e de'danna ti nell' provedere per tutta la nostra vita, e inferno. non habbiamo voluto; e se non fossimo stati avisati di questo, pur havremmo alcuna seusa della nostra trascurragine, però essendo noi stati prima avilati, e conolcendo, ch' havrebbe detta la verità per l'auvenire, quel che Phaveva così indovinata nel principio: e vedendo oltra a ciò la sollecitudine, ch' havevano i fattori del Rè a raccogliere, & inserrare quanto frumento potevano, il che ci doveva baltare per intendere, che la cosa andava da dovero, e che con tutto quello siamo stati tanto sprovisti, e senza cura, che scusa pofiiamo havere; o quanto ci valerebhe a questi tempi quello, che allora dissipavammo? e quante ricchezze potremmo adello adunare con quel cho allera habbiamo dissipate? Dove era

il nostro giudicio ? dove il cervello? a pruova magggior di quel che si predinon saperci servire, & ajutare d'una simile commodità? Queste, & altre accu-se, anco maggiori, dovevano apportare contra se stessi quegl' infeliei, e credo che tutto quel tempo stavano come dispettos, e disperati, pensando in sì gran lor negligenza, e trascuraggine.

Or dimmi dunque, fratello, che co-

sa è tutto questo a comparatione di

quello ch'hora trattiamo; escetto che un' ombra, a comparatione della verità ? quella fù fame di setto anni, ma Paragone quella dell'inferno sarà eterna; quella della fa-me eterna hebbe rimedio, benche difficile, e caetéporale ro, questa non giamai l'havrà; quella porè redimersi con danari, e robbe; questa giamai non havrà rimedio per altra cosa; quel castigo è irremissibile, quella pena incommittabile, quella fentenza irrevocabile; finalmente quelli ( passati li sette anni ) tornarono ad alzar la testa, & uscir di miseria: ma colui che una volta vi entrerà per patire, non faprà giamai, che cofa sia riposo, dunque se quelli con tutto ciò, stavano tutto quel tempo afflitti, & angosciati, quanto più vi starà colui, che ivi si troverà senza rimedio? ò se la sapeste confiderare come ciascuno quivi starà, rodendoss, e lacerandoss, & cruciandoss frà se stesso, così dicendo: ò me miserabile, e inselice, e che tempo, e che commodità hò lasciara passare indarno? fù già un tempo, che con un vaso d'acqua fredda, poteva guadagnarmi una corona di gloria: & oltre a ciò anco con l'opere istesse, necessarie per sostentar sa vita mortale, poteva meritare la vita sempiterna: e come non guardai al futuro? come mi acciecai col presente? come lasciai passar in vano quegli anni di tanta preparatione, & abbondanza per arrichiemi? & s'io havessi vivuto frà Gentili, e non havessi creduto, che si trovasse altro, che nascere, e morire, haverei pur alcuna sorte di scusa, con dire: lo non seppi quel che mi stava riposto: ma vivendo frà Christiani, & essendo io uno di quelli, e tenendo per sede, che io havea da venire a quest' hora, oc essendomi stata predetta sì spesso dalla Chiesa questa

giornata; e vedendo molti, che per quest'aviso si preparavano per tempo,

e s'appressavano a far provisione di

buone opere; la cui vita m'era anco

cava, se a tutti questi avisi : & esempi mi feci sordo; ne pur senza fatica di bando volsi ricevere il Cielo; che merita chi fè tal cosa? O surie infernali, lacerate, emangiate le mie viscere, che io l'hò meritato: io merito arrabiar di fame per sempre, poiche per tempo non m'ho provisto: non merito ricogliere, poi che non seminai; non merito di havere, poi che non conservai, non merito, che hora mi diano quel che io chiedo, poi che lo rifiutai, quando me l'offerivano: merito sospirare, e piangere in vano: mentre che Dio sarà Dio: e me- Pene parrito, che questo verme mi stia sempre de danati. rodendo le viscere, rappresentandomi quel poco, ch'io guadagnai, e quel, che io perdei, e molto più quello, che io potevo guadagnare con quel poco, che io non volsi perdere. Questo e dunque quel verme immortale, che ivi sempre hà da star consumando le viscere de i tristi. ch'è una delle pene maggiori, che in quel luogo si patiranno. Resterai forse stupefatto, Christiano Lettore, leggendo tante sorti di pene, come qui stanno scritte, e ti parera, ch'altro più non fi possa dire di quel che è detto; ma non mancano forze al braccio di Dio per castigare. tuttavia più li suoi nemici: Perche tutte: le sopradette pene generalmente convengono a tutti li condennati: ma oltrea queste generali, visono altre particola... ri, perche là patte ciascuno, secondo la qualità de suoi poccari : e conforme a. . . quelto, quivi faranno i fuperbi humiliati, & abbassati, e pieni di confusione: gli avari patiranno miserabili necessità : Rivelai golosi arrabbiaranno con perpetua fa- un danna. me, e lete: i lusturiori abbruccieran- to à unhu' no nell'istesse fiamme, che essi stessi ac- omo Sato. celero: e quelli, che in tutta la lor vita. andarono a caccia di piaceri, & diletti: viveranno in continuo pianto, e dolo-. re. E perche gli essempi molto giova-. no per muovere i cuori, non lascierò di. dirne un solo al nostro proposito, peril quale meglio possiamo intendere que. sto. Si scrive di un Santo huomo, che. vide in ispirito la pena di un huomo. mondano, e carnale in questo modo :: Vide come i demonj, morendo costui, pigliarono l'anima sua, e la portarono con grande allegrezza al Principe delle tenebre, il quale stava sedendo in una gran leggia di fuoco, aspettando questo. dono:

dono; e presentato che gli fu, levandos . lui dalla seggia, disse all'hospite miserabile, chegli voleva far gratia di quella seggia tant'honorata, poi che egli era stato huomo tanto degno, e desideroso d'ho-nore: subito come costui s'assettò, con alte voci, egridi lamentandosi di quell' honore tanto nojolo, vennero altri molto brutti, e gli presentarono un vaso d'un amarifimo, e fecido beveraggio, e glielo fecero bere per forza, dicendo: E cosa conveniente, poi che fosti amico di vini pretiofi, e di delicatezze, che provi ancora il vino, che beviam noi in quelli paefi: subito giunsero due altri, che con due trombe di fuoco, e postegliele all'orecchia, cominciarono a toffiar fiamme di fuoco in esse, dicendo: Questo refrigerio ti tenevamo quì preparato, perche sapevamo, che là nel Mondo tu eri amico di sonetti, e musiche; subito vennero gli altri, carichi discrpenti, e vipere, le quali distesero sopra il petto, ed interiora di quel miserabile, dicendo: Poi ch'egli era liato amico de gli abbracciamenti, e carezze delle donne, che pigliasse all'ora, quel refrigerio in luogo de i diletti, ch'aveva resi al Mondo. Di modo, che (come dice il Pro-Binangs, feta Efaja: ) In mensura contra mensura judicabis eam: però, che, ivi si da misura contra misura, quando è castigato un tristo, accidin sì gran varietà, proportione di pene risplenda l'ordine, e sapienza della divina giusticia. Questo mostrò Iddio a questo huomo Santo per nottro auvifu, ecattigo: non perche nell'Inferno vi fiano queste pene materialmente, ma acciò che per esse noi intendessimo in alcun modo alcuna cosa della varietà, e moltitudine delle pene, che quivi sono. Del che non so come alcuni Gentili hanno avuta alcuna notitia, perche parlando il Poeta di quella moltitudine di pene, venne a dire, che quantunque havesse cento bocche, e cento lingue, non sarebbe stato bastante per raccontarne solo il nome di quelle : Non, mibi (dic'egli) si lingua centum sit, oraque centum, Ferren vox, omnes scelerum comprehendere formas, Omnes panarum percurrere nomina possom. Poeta era costui che diffe queste parole, ma in ciò non parlò come Poeta, ma come Profeta, & Euangelista. Dunque se tutto questo ha da passare così, qual'è quell'huomo, che vedendolo adefio così certo con gli occhi della fede, non volti carta, e cominci a provederli per quelto tempo? dove

è hora il giudicio ? dove è la ragione ? dove è almeno l'amor proprio, che sempre cer-ca l'util suo, e teme del suo danno? è sorse l'uomo diventato bestia; poich'altro non conosce, che le cose presenti? ha gli occhi per guardare, d'avanti? Surdi audite, (dice Esaja) & esei intuemini ad videndum, quis caeus? Oc. Ofordi, (dic' egli) udite, ò ciechi aprite gli occhi per vedere. Chi è questo cieco, eccetto che il mio fervo ? e chi è il fordo , fe non quello, a cui mandai li mici messaggieri? e chi è il cieco, se non colui, che si lasciò vendere per ischiavo? Tu che vedi tante cose, non vedrai questa? tu, che tieni l'orecchie aperte, non intenderai questo? Se questo non credi, come sei Christiano? e se lo credi, e non ci provedi, come sei huomo di ragione? Dice Aristotele, che quelta differenza è trà l'Opinione, el'Immaginatione, che la sola imaginatione non basta per causare timore, ma l' opinione sì : perche imaginandomi in, che mi cascherà alcuna cosa adosso; questo non basta per causarmi timore, s'io non havefii probabilità, overo opinione ch'egli è così : perche già questo basta per farmi temere. Di qua nasce quel timore co'l quale sempre vanno gli homicidari, per il lospetto, ch'anno dell' insidie de' loro ne-l'opiniomici.Dunque se sola l'opinione, e sospetto ne , e del del pericolo basta per dar timore anco a timere. quelli, che sono molto animos, come la certezza è fede di sì grandi mali, che superano ogni opinione, escienza non ci fa tremare? se tu vedi, che già tant'anni vivi male , e che almeno ( fecondo la presente giustizia) sei condannato a questa pena; e credo, che per l'auvenire non t'emenderai più di quello ch' ai fatto insino adesso, doppo tanti anni, come essendo in questo pericolo, non ti viene alcuno repentino dolore, vedendo lo stato nel qual vivi; le pene che ti stanno preparate, il tempo, che perdi; ed il pentimento, che di questo hai d'aver sempre? Non si truova giudicio, che basti a sopportare una cecità tanto visibile.

. . .

DELLA GLORIA DEBEATI.

Cap. II.

Cciònon manchi cosa alcuna, che del pre- A muova il nostro cuore alla virtu dop-mio, che po la pena, la qual'Iddio Benedetto migere aben naccia a i tristi; propone ancor lor davanti il guiderdone, e premio de'buoni; ch' è quella gloria, e vita immortale, della quale godono i beati, co'l quale molto efficacemente c'invita ad amarla, peròche non ci è lingua, nè Umana, nè Angelica, che bassi per esplicare, qual sa questo guiderdone, e questa vita: ma per havere olcun odore, o notizia di quella, voglio quì riferirti quel, che Sant'Agostino dice in una delle sue Meditazioni, parlando di questa vita. O vita (dice egli) preparata da Dio per gli amici suoi; vita beata, vita secura, vita quieta, vita bella, vita monda, vita caila, vita Sauta, vita che non conosci morte, vita, senza tristezza, Tenza colpa , senza bugia , senza dolore , senza anuetà, senza corozione, senza varietà dmutazione, senza perturbatione: vita piena d'ogni bellezza, e dignità : dove non è nimico, che offenda; ne diletto, che manchi, dove l'amor è perfetto, e fenza paura , dove il giorno è perpetuo , ed il voler di tutti unito; dove Iddio si vede a facia a facia; e quel sol cibo vi si mangia, senza che manchi mai: Mi diletto confiderar la tua chiarezza; piacciono i tuoi beni al mio desideroso cuore. Quanto più ti considero, più m'accendo nel tuo amore: molto mi diletta il gran desiderio di te, e non mi è men dolce la eua memoria: o vita felicissima, o regno veramente beato; che sei senza morte, che non hai fine, nè successo di tempo; dove il giorno continuando senza notte, non sà che colà sia mutazione, dove è il Cavaliere vincitore congiunto con quelli perpetui chori de gli Angeli, e. con la testa coronata con ghirlande di gloria, canta a Dio un cantico degli cantici di Sion. Felice, e molto beata sarebbe l'anima. mia, se finito il corso della mia peregrinazione, io meritassi vedere la tua gloria, la tua felicità, la tua bellezza, le mura, e parte della tua Città, le tue piazze, le tue cale, i tuoi generosi cittadini, ed iltuo Re onnipotente nella sua bella Mae-

le porte sono ornate di perle risplendenti, le tue piazze sono d'oro purissimo, nelle quali giamai non mancano perpetue lodi; le case di mosaico, ed il mosaico è fato dizafiri, i travamenti iono rami d'oro, dove non entra alcuno, che non sia mondo, nè vi habita, chi non è puro. Bella,. e soave sei nelle delizie tue, madre nostra Gerusalem, in te non si pate cosa alcuna di quelle, che qui si patono: -Moltodifférenti sono le tue cose, da quelle, che in questa nostra miserabile vita sempre vediamo, dove giamai, non si vedono tenebre, nè notte, nè mutazione di tempi ; la luce; che t'illumina, non è di lampade, né di luna, nè di luce di stelle, ma Dio, che procede da Dio, e la luce che dalla luce naice, è quella che ti da chiarezza : l'istesso Re, e Santo di tuttii Santi, sempre risiede in mezzo di te, circondata da fuoi ministri: quivi gli Angelici chorigli fanno soave musica: quivi si celebra una perpetua solennità, e festa con ciascuna di quelli, che ivi giungono da questa peregrinazione: quivistà l'ordine de Profeti, il glorioso choro de gli Apostoli, l'invitto esercito de' Martiri, il Reverendissimo convento de' Confessori, i veraci, e persetti Religio-Ordinide si, le Sante Donne, che insieme supera-Beati rono i diletti mondani col sesso debole fe- Paradiso . minile: i giavanetti, e donzelle, più vecchi in virtù, che in età: le pecorelle, ed agnelli, che scamparono da lupi, e da fraudolenti lacci di questo Mondo, tengono perpetua festa, ciascuno nella sua stanza; tutti simili nell'allegrezza, benche disferenti nel grado; quivi regna la. carità con ogni sua perfezione; perche Dio è in tuttiognicola; nel qual contemplanofenza fine, nel cui amor fempre ardono; il qual fempre amano, ed amando lodano, e lodando amano, e tutto il loro esercizio è lode senza travaglio, e stracchezza; ò me beato, e veramente selice, quando sciolto dalla prigionia di questo corpo, meriterò di udir quelli cantici della musica celeste, intonati in lode dell'eterno Re da tutti i Cittadini di quella. Città si nobile; o me beato, e grandemente beato, quando mi troverò fra iloan 174. cantori di quella Cappella, e toccherà ancora a me d'intonan il mio Alleluja, ed aflistere al mio Re, al mio Dio, al mio Signore, e lo vedrò mella sua gloria, come già me lo promise, quando disse, Padre Aà: le pietre dei tuoi muri sono preziose , quest'à l'ultima, e determinata mia volontà »

lontà, che tutti quelli che m'hai consegnati si ritrovino meco, e vedano la chiarezza, ch'io hebbi con esto teco, innanzi che il Mondo fosse creato. Fin qui sono parole di S. Agostino.

Servi di

Or dimmi, che giorno sarà quello, che Diofelici, verrà per la tua cala (s'avrai vivuto co'l timor di Dio) quando finito il corso di l questa peregrinazione, tu passi dalla morreall'immortalità? e del passo, nel qual gli altri cominciano a temer, tu cominci a sollevar la testa, perche giunge il giorno della tua redenzione? Or elci un poco (dice S. Girolamo alla Vergine Eustochia) dalla carcere di questo tuo corpo, e posta alla porta di questo tabernacolo, metti innanzia gli occhi il premio, che aspetti deitravaglipresenti; dimmi, che giorno farà quello, quando la Sacra Vergine Maria accompagnata da i chori delle verginelle, ti vengano a ricevere? equando l'istesso Signore, esposo tuo ti venga incontro dicendo; Vieni, ed affrettati, diletta mia, formosa mia, colomba mia, l' inverno è già pallato, le pioggie sono cesfate, egli fiori fono comparti nella nottra terra. Surge propera, amica mea, formosa men, Gc. Quanta dunque sarà l'alle-

grezza, che l'anima tua riceverà, quando a

quell'hora sia presentata innanzi al trono

di quella B. Trinità, per mano degli An-

Cant. 2.

geli Santi, e specialmente da quello, a cui sosti raccomandata come a sedele depositario; quando questo con gli altri narrino le tue buone opere, le croci, e travagli, che portasti per Dio? Scrive S. Luca, che quando morì quella Santa elemofinaria Tabita, AS... do moti quera sauta cicinomaria 1 aoita Tabita re tutte le vedove, e poveri circondarono l' Suscitata Apostolo San Pietro, mostrando le vesti, da morte ch'essa loro faceva: perilche mosso l'Apostolo, pregò Dio per quella tanto pietosa donna: e per le sue orazioni la ridusie in vita. Che allegrezza dunque sentirà l'anima tua, quando quelli beati spiriti, ti piglieranno in mezzo, e presenti innanzi al Divino concistoro predichino le tue buone opere, e narrino per ordine le tue elemoline, le tue orazioni, i tuoi digiuni, l'innocenza della tua vita, il sopportar l'ingiurie, la pazienza ne i travagli, la temperanza nelle delizie, con tutte l'altre virtù, e buone opere, che facefti? ò quanta allegrezza ri ceverai in quell' hora per tutto il bene, avrai fatto, ecome conoscerai là il valore, ed eccellenza della Virtù? quì l'obbediente narrerà le vittorie, quivi la Virtù riceverà il suo

premio, ed il buono sarà honorato secondo il suo merito. Oltre a questo che allegrezza iarà quella, che riceverai quando Allegrez. vedendoti in quel porto di tanta ficurtà, Eade'beavolgendo gl'occhi al corso nella naviga-dandos le zione passata, vederai le tempeste, nelle cose patquali ti ritrovasti, li passi stretti che passasti, ed i pericoli de i sadri, e corsari, da' qualiscampali? quivisicanterà quel cantico del Profeta: Nisi qui dominus adjuvit Sal. 93. me:paulo minus habit affet in inferno anima mea. Se il Signor non mi havesse dato soccorso, quasi che l'anima mia habitarebbe nell'inserno: e come tanta moltitudine di. condannati volse Iddio, che tu sossi nel numero de gli eletti, e di quelli, a'quali havesse da toccar così felice sorte. Che sa-rà sopra tutto questo, vedere le feste, e adebea-trions, ch'ogni giorno si celebrano co' ri per le nuovi fratelli, che superato già il Mon- tose delli do, e finito il corso della loro peregrinazione, entrano ad essere coronati con essi? O che allegrezza si riceverà, in vedersi ristaurare quelle sedie, ed edificar quella Città, e ripolarsi li muri di quella nobile Gerusalemme? Con quanti allegri abbraceîamenti gli ricevè tutta quella corte del Cielo, vedendogli venire carichi di fpoglie del nemico fuperato? quivi entrano co i Cavalieri trionfanti, anco le donne vittoriose, che co'l Mondo vinsero la debolezza della lor fragile condizione: quivi entrano le Verginele innocenti, martirizzate per Christo con doppio trionfo della carne; e del Mondo, con girlande digigli, e rose sopra le lor teste; quivi parimente molti giovanetti, e figliuolini, che vinsero la tenerezza de gli anni loro con la discrezione, e virtù, entrano ogni giorno a ricever il premio della loro purita verginale; quivi trovano li loro amici; quivi conoscono li lor maestri; riconolcono i lor padri, s'abbracciano, e fidanno la dolce pace, e ricevono la ben venuta di tal entrata, e di tal gloria. O Quali faquanto dolcemente si gusterà il frutto del dolcezze la Virtu, ancorche in altro tempo, e pa- della bearevano acerbe le sue radici? Dolce è l'om- titudine. bra, pasiato il caldo del mezzo giorno; dolce la fonte allo stracco viandante, dolce il fonno, ed il riposo all'affaticato servo; però molto è più dolce a i Santi la pace dopò la guerra, la ficurtà dopò il pericolo, ed il riposo eterno dopò la fattica de i travagli passati. Già sono finite le guerre; gia non ci accade andar più armati alla destra, ed alla sinistra. Ar- Exo. 14. mati,

stata la terra, posarono giù le loro lance, e lasciarono l'arme; e dimenticati già di tutti i timori, e rumori di guerra, ciascuno all'ombra della sua pergoletta, & arboscelli si godeva la quiete, - e frutti della dolce pace: già pollono l ripofaregli occhi stanchi delle continue vigilie: può discendere dalla sua stanza il Profeta vegliatore, che fermava i Preroga- fuoi piedi fopra il luogo della guarnibeatitudi, gione : già può riposare il Beato Padre ! neccerna Girolamo, che univa le notti co'giorni, percotendo il suo petto nell'oratione; combattendo animofamente contra le forze importune dell'anticho serpente: non si sentono la mai le arme spaventose del sanguinolente nemico; non hanno colà luogo l'assutie del tortuoso terpente; non arriva colà la vista del velenoso basilisco; ne s'udirà quivi il fischio dell'antico serpente, mà quello dell'aura dello Spirito Santo, onde fi vede la gloria di Dio, Quella è regione di pace, e sicurtà, posta sopra tutti gli elementi dove non arrivano nuvole, nè tempeste velenose di venti: Gloriosa pr. 84. ne tempene verenore in vener. Cruitas Dei. O quante one della gloriose cose si son dette di te, Città di Gierusa- Dio; Beati omnes, Dice Tobia qui dililemme. gunt te, & gandent super pace tua; Anima Tob.13.18 mea benedic Dominum, quoniam &c. Beztiquelli, che ti amano, e godono della tua pace; Anima mia dà lode perpetua al tuo Signore, perciò che liberò Giesusalemme Città sua, da tutte le tribolationi; Beato sarò io, se arriveranno le reliquie della mia generatione, a veder la chiarezza di Gierutalemme, le cui por te di zaffiri, e smeraldi saranno lavorate, e di pietre pretiose s'edificherà tutto il circuito de' fuoi muri: di pietre limpide, e bianche saranno lastricate le sue piazze: & in tutte le contrade di

quella si canterà Alleluja: O allegra patria, ò dolce gloria in compagnia beata:

chi saranno quelli tanto felici, che sono eletti per te? Pare presontione desi-

derarti, mà non può nessuno vivere senza il desiderio di te. Figlioli d'Adamo,

gente mirabilmente cieca : & inganna-

ta; peccorelle smarite, e perdute, se

cosa correte? che cosa fate? come lascia-

travaglio? se per questo bisognano tra-

mati ascessero i figlioli d' Isdraele alla !

terra di promissione, mà dopò conqui-

Perche a quelta è la voltra mandra, dietro a che debbano reitraya, te perdere sì gran bene per sì picciolo

vagli, da quest'hora invoco tutti i travagli del Mondo, che vengano sopra di me: piovino sorra di medolori: diami tormento l'infermità: affligami le tribolationi: quello mi persegua l'altro m'inquieti, congiurinsi contra di me tutte le creature; sia fatto io obbrobrio de gli huomini, e discacciato dal Mondo manchi nei dolori questa mia vita, e gli, anni miei con gemiti, pur che dapoi venga a quietarmi nel giorno della tribulatione, e meriti salire, e unirmi a quel popolo ornato, vago, & abbellito di tanta gloria.

Or và dunque pazzo amator del Mon-Pazzia do, cerca titoli, & honori; edifica ca-jegliama mere, e palazzi; slarga termini, & he. Mondo. redità; comanda se vuoi a Regni, e Mondi: che mai per questo sarai tanto grande, quanto il minimo de' servi di Dio. che riceverà quello, che il Mondo non può dare, e goderà quello, che sempre ha da durare. Tu con letuepompe, e ricchezze farai col ricco Epulone sepolto nell'inferno, e questo col povero Lazaro sarà da gli Angeli portato, e collocato nel ieno d'Abramo.

DE I BENI CHE IL SIGNOR NOSTRO promette a i buoni in questo Mondo. Cap. 111.

E se per caso tu dicesti, che tutte le sopradette cose sono beni, e mali, che per il futuro si promettono, che desideri vedere alcuna cola, che timovesse il cuore al presente (poiche tanto suol movere la vista de gli oggetti presenti ) anco in questo adempierò il tuo desiderio. Perciò che presupposto, che il Signor Nostro habbia riservato il miglior vino, & i più dolci bocconi per il fine del banchetto, non per questo lascia i suoi digiuni, & affamati in que-sta strada; perciò ch'egli sà bene, che che cosa non petriano a questo modo durare in prometes.

quella: laonde quando egli disse ad se Dio ad Abramo. Abramo: Ne timeas Abraham, ego enim Sum protector tuns. To merces the magne nimis: Non temere Abramo, perciò che io sono defensor tuo, & il tuo premio sarà molto grande. Due cose gli promise in queste parole, l'una per il presente; cioè, ch'egli sarebbe la sua defensione, e protettione in tutte le cose di questa vita, e l'altra per il futuro, che è il premio della gloria, che risserva per l'altra; mà quan-

quanto sia grande la prima promessa, e quanti beni, e favori in se contenga, non lo potrà conoscere, se non colui che havrà con diligenza lette lescritturesacre, le quali niuna cola più spesso replicano, & estaltano, che la grandezza de' favori, accoglienze, e benefici, che Nostro Signore promette a gli eletti suoi in questa vita. Odi quello che dice Salomone ne'Proverbi sopra di questo: Beatus home, qui invenit sapientiam, melior enim est ac-Prov. I. quissio ipsius auro, Oc. Beato l'huomo, che bà ritrovata la sapienza, perciò che più gio. va posseder quella, che tutti i tesori d'argento, cc oro, per molto eccellente, e pretiolo che sia: più vale, che tutte le ricchezze del Mondo: e tutto ciò, che il euor humano può desiderare, non si può agguagliare con quella: la lunghezza de'suoi giorni è nella sua destra, e nella sua sinistra le ricchezze, e la gloria: le sue vie sono vie belle, e tutti i sentieri pacifici: è albero di vita per tutti quelli, che l'hanno acquista; e quello che con perseveranza la possederà, beato. Osserva dunque si-Quali be- gliuol mio, la legge di Dio, & i suoi conms fiano sigli: percioche questo sarà vita per l'anipromessi sigli: perciocne queno iara vita per i autin questa ma tua, e dolcezza per il tuo gusto: all'hora anderai sicuro per le tue strade, & i tuoi bueni. piedi non troveranno dove interpare, dormendo, non havrai di che temere; e risposando sopra l tuo capo, dormirai quieto. Quella dunque è, fratello, la foavità, e strada de buoni; mà di quella, per la quale i cattivi camminano:rifguarda quanto differenti nuove ce ne dona la scrittura: Via peccaptium complanata lapidibus, G in fine illorum inferi, O tenebra, O pana. La ecl. si. strada de'cattivi (dice l' Ecclesiastico) è tutta sassosa: & al fine della giornata, e apparecchiata loro l'Inferno, tenebre, e pena: Ti par dunque buon cambio lasciar la strada di Dio per quella del Mondo ; essendo tanta differenza trà l'una, e l'altra, non solo nel fine della strada, ma etiamdio in tutti i passi di quella? Che dunque maggior pazzia, che voler più tosto con un tormento guadagnare un'altro tormento, che con un ripolo un'altro ripolo? Et ança acciò che tu veda la grandezza di questo riposo, e la moltitudine de'beni, ch'in quello Mondo accompagnano quello bene; ti prego che attentamente ascolti quello, che l'istesso Iddio, e Signer Nostro pro-Lie'cL mette per Esaia a quelli, ch'osservano la sua legge, quali per queste parole, secondo che le dichiarano vari interpreti. Opere Granata Tomo 4

Quando farai ( dic'egli ) queste tali, e tali cole, che io commando, subito apparirà l'alba del giorno chiaro, (che è il promente Sole della Giustitia) che diesarà tutte le di Dio a nuvole de' tuoi errori, e cristitie, e subi- bene. to comincierai ad havere certa, e perfetta salute: e la giusticia delletuebuone opere procederà come una lucerna innanzi di te : e la gloria del Signore d'ogni parte ti circonderà , allora invocarai il nome di Dio, e ti ascolterà; chiamerai, e ti risponderà: Eccomi qui presente per tutto ciò, che ti piace: allora in mezzo delle tenebre, e tribolationi, & angustic di quella vita risplenderà sopra di te l' ajuto Divino, ilquale ti confolerà; e le Premi etc tue tenebre faranno fi come il mozzo porali de giorno: percioche l'istesse calamità, e miserie de' peccati passati disporrà il Signore, che ti siano occasione di maggior felicità, & egli ti darà sempre vera pace, e riposo dell'anima; & in tempo di same, e serilità ti darà satietà, & abbondanza, e le tue ossa saranno liberate dalla morte, e del fuoco eterno ; e farai come un giardino addacquato, ecome una fonte d'acqua forgente: e si edificherà in te quello, che già molti anni addietro era diserto; acciò che si conservi co'buoni fondamenti di generatione in generatione; e se procurerai di santificare le mie feste, non spendendo il tempo in quelle malamente, nè in far la tua volontà contra la mia ; osservando molto diligentemente, e con ogni studio quello, ch'io commando in questo giorno allora ti diletterai nel Signore, le cui delitie avanzano tutte quelle del Mondo, e tisolleverò sopra tutte le altezze del Mondo, cioè ad uno stato di vita selicissima, dove non può arrivare tutta la potestà della fortuna, ne della natura humana: finalmente ti darò la satietà, & abbondanza di quella pretiosa heredità, ch'io promisial padre tuo Giacobbe, che è la beatitudine della gloria: percioche queste parole sono della bocca del Signore.

Questi dunque sono i beni che promette Iddio a'servi suoi: de'quali, se bene alcuni sono futuri; però la mag-presenti gior parte di quelli sono presenti, come de buont, è quella nuova luce, e splendore del Ciclo; e quella satietà, & abbondanza di tutti i veri beni; quel refugio, & 2ppoggio in Dio; quella assistenza divina a tutte le lore orationi, e petitioni;

quella pace, e quiere di coscienza; simarrite senza pastore, è patrone, esposti quella guardia, e providenza divina; quel giardino di piaceri, cioè la verdura, ela bellezza della gratia; quella fontana, che giamai non si dissecca, cioè la provisione, & abbondanza di tutte le cole: quelle divine delitie, che avanzano cutte le humane, equella elevatione di spirito, dove non può giunger tutta la potestà della natura creata. Tutti questi sono favori, che Dio promette a' suoi servi, tutte sono operedella sua misericordia, effetti della sua gratia, testimonj del fuo amore, e carezze della prudenza paterna, che ha verso li suoi. Sopra ciascuna di queste cose ci sarebbe tante da dire, che non permette la brevità di questo compendio, che di ciascuna cosa di queste si tratti in particolare. Si che di tutti questi godono in questa, & in quell' altra vita i buoni, e di tutti ne sono privi i cattivi; accioche diquà tu possi vedere la differenza, che è tra gli uni, e gli altri poichesì ricchi sono questi dei favori del Cielo, esì poveri, e bisognosi gli altri.

Perciò che se consideri con attentio-Paragone ne tutte queste parole sopradette, & andello sa cora la conditione, e stato de buoni, e ede'de'cattivi; troverai, che coloro sanno cattivi. in gratia di Dio, e questi in disgratia; coloro sono amici, questi nemici; coloto stanno nella luce, questi nelle tene-bre; coloro godono delle consolationi angeliche, questi dei piaceri de porci';

coloro veramente sono liberi, e signori di se medesimi, questi sono schiavi del demonio, e delle proprie passioni; coloro vivono in continua pace, questi in continua guerra; coloro rallegrail testimonio della buona coscienza, questi rimorde sempre il verme della loro; coloro nella tribolatione stanno costanti nel suo stato, questi come leggier paglia' sono rapiti dal vento; coloro stan-

no saldi, e sicuri con l'anchora della speranza, questi mobili, e sottoposti a gl'impeti della sortuna: e l'orationi di coloro sono accette, e grate a Dio, quelle di quelli sono abominabili, & esecra-

Ff. 11 c.

bili; la morte di coloro è quieta, pacifica, e prétiola nel cospetto divino, di questi è inquieta, angolciola, epiena di timore:

finalmente coloro vivono come figliuoli sotto la tutela, e protettione di Dio, e dormono dolcemente sotto l'ombra della

sua providenza pastorale; questi privi di tal providenza vanno come pecorelle

a tutti li pericoli, e travagli del Mondo. E se la Virtu apporta seco tuttiquesti beni, dimmi, qual cosa e' impedisce che non abbracci sì gran bene ? che puoi al- Nessuna legar per iscusar la tua negligenza ? Dir, cosa c che questo non è vero, non vale: poiche feguir la vedi tutto eller fondato in parole di Dio , vinu. e testimoni della sua scrittura. Dir, che questi sono piccioli beni non si può, poiche avanzano (come habbiamo detto) quello, che'i cuore humano può desiderare. Dir, chesei nemico di testesso, e che non desideri questi beni, manco questo si può dire, poiche l'huomo naturalmente è amico di se stesso, e la volontà humana hà per oggetto il bene, che è il bianco, & il berlaglio, e fine del suo de-siderio. Dir, che non intendi, e gusti questi beni, non basta per iscusarti della colpa, poiche tù hai la fede di quelli, ancorche non habbi il gusto; percioche il gusto si perde per il peccato, ma non la Fede. La Fede è testimonio più certo, più ficuro, e miglior che tutte l'altre esperienze, e testimoni del Mondo. E perche dunque non mentirai, ò contradirai a tutti gl'altri testimoni con questo solo? perche non crederai più alla Fede, che al tuo proprio parere, egindicio? O fe ti volessi determinare, e gertarti nelle braccie di Dio, e confidarti in esso, quanto chiaramente vedresti subito in te il compimento di tutte queste Prosetie? vedresti la grandezza di questi tesori; vedresti quanto ciecamente caminano tutti gli amatori di questo secolo, poi-

de, e vedresti finalmente con quanta ragione c'invita il Salvatore a questa lorte di vita, dicendo: Venite ad me onnes, qui laboratis, & onerati eftis, & ego refi- Matt. ILo ciam vos: tollite jugum meum super vos, & invenietis requiem animabus vestris: jugum en meum suave eft, & onus meum

che non cercano quello bene sì gran-

leve: Venite a me voi tutti, che siete travagliati, e carichi, ch'io vi darò refri- Stabilità delle progerio: pigliate il mio giogo sopra di voi , meste di e troverete ripolo alle anime voltre, Die percioche il mio giogo è molto foave,

e il mio pelo leggiero. Non è Iddio ingannatore, nè viene meno delle sue promesse, nè meno essaggera le cose, che promette; e perche dunque fuggi il riposo? perche discacci la pace, e soavità?

perche disprezzi li favori, le lusinghe, e la doice voce del tuo pastore? come hai

an Pat for

ella soprascritto formato dalla mano di Dio? cole malto minori di questi senti la Regina Saba di Salomone, e venne dall' ultime parti della terra a veder quello 💃 che di lui haveva inteso. Deh perche vedendo tu tali nuove, e così certe della Virtù, non metti a rischio un poco di travaglio, almeno per chiarirti della verità di questa cosa ? confidati; fratel mio, in Dio, e nelle sue parole; e gettati con gran confidanza nelle fue braccia, e lascia questo niente, che ti ritiene, e vedrai come refla: superata la fama della Virtù-eo" suoi meriti; e come tutto è niente quel. che fi dice, a comparatione di quello , ch' in effecto. 

COME NON ST DIVE L'HUOMO differire di giorno la fua conversione, poiche bà da rendere conto delle colpo della vita pa∏ata . Cap. IV.

Quali auwiff ci perfuadone à

R se da un canto sono tante, e 🎤 fanto grandi le cause ; che cioblimutar vi- gano a mutar vita, e dall'altro non habbiamo pur'una scusa, che sia sufficiente, per non far questa mutatione; dimmi, ti prego, infino a quando aspetti di farla? Rivolgi gl'occhi adesso, caro fratello, alla vita pallata, & in ogni età che ti trovi, rilguarda, e ta parrà, che già è anzi passato il tempo di cominciare a sodisfare in paste a'i debiti pasfati. Rifguarda, chi offendes Christiano. rigenerato con l'acqua del battelimo. havendo Dio per padre, e la Chiefa per madre, a havendoti nodrito co'l latte dell'Evangelio, ch'è la dottrina Apostolica, & Evangelica, e quello, che più importa, con l'illesso pane de gl'Angeli, cioè co'l Sacramento dell' Altare, con tutto questo lei vivato così dissolutamente, come fe fosti stato un puro Gentile, che mai havelle havutoccognitione alcuna di Dio.

Rimema Branza maffata,

Perilche, dimmi, qual sorte di peccato si trova, che tu non habbi commesdella vita so? qual'albero ci è prohibito, nel qual non habbi posto gl'occhi è che campo cièdilettevole, nel quale non habbi almeno co'l desiderio fatto festa alla lusfuria tua ? che cola s'offerfe mai a questi occhi tuoi, che non l'habbi desidemta? qual appettito hai lasciato di mettere in opera, ricordandoti di Dio, e d'essere che volce egli pagare quello, che essi Christiano i che più havresti potuto sa- Idovevano: e se questo si sa nel legno

ardire di licentiar da te la virtù , havendo I re , quando ben fosti stato privo di sede? se bene non havesti d'aspettare altra vita, che la presente? se bene non haveli havuto a temere il rigorolo giudiciodi Dio ? che è stata la tua vita, altro che una tela di peccati, un sterguilinio di vizj, una via dispine, e una disubidienza di Dio? con chi hai vivuto fin'a quest'hora, se nonco'l tuo appettito, e con la tua carne, e co'l tuo honore, e co'l Mondo? questi sono stati li tuoi Dei, questi gl'Idoli, a'quali hai servito, le cui leggi hai ofservate. Dimmi, che conto haitu fatto della sua legge, e della sua ubbidienza? forle non a hai fatto più caso, che se fosse fiare un Dio di legno: percioche gli è certo, che cissono malti Christiani, che con la medesima facilità, che peccarebbono y de credessero , che non ci sosse Dio, conquella medesima peccano, credendoche ci è: e piente manco fariano credendo quello, che credendo quello, e qual maggior ingiuria, à maggior dispreggio far si potrebbe ad una sì alta Maefla à finalmente credendo tutto quello, che la Religione Christiana crede, tal'è stata la tua vita, quale sarebbe stata, se tu havesti creduto, che questo tol se la maggior savola, ò bugia del mondo. E se non ti spaventa la moltitudine de peccati pallati, e la prontezza con che li facesti; come non tispaventa al. Maestà di meno la Maestà, e grandezza di quel- Dio. lo, contrail quale peccasti? alza su glo occhi, e riguarda l'immensità, e grandezza di quel Signore, il quale adorano la Potestà del Cielo: innanzi la cui Macstà prostrato stà quanto contiene il Mondo: nella cui presenza tutto ques, che ha creato, non è più d'una leggiera paglia, e vedi quanto sia gran male, che un vilissimo vermiccinolo, come lei tu, habbia havuto tante volte ardire d'offendere, e provocare ad ira gl'occhi d'una

sì gran Macfià. Risguarda la grandezza spaventevo- Quanto le della sua giustita, & i castighi tan- la giustito notabili, che sino a quest' hora ha tiadi Diofatto nel Mondo contra il peccato: non solo in particolari persone, ma pur'in Città, Reami, e Provincie, & in tutto l'universo Mondo : e non solo nella terra, ma in Cielo ancora: non solo in strani, e peccatori, ma parimente nell' istello innocentissimo Figlinot suo, por-Luc, sta

verde, e per li peceati d'altri, nel secco, e carico di peccati propri, che fi farà? Che cola dunque può essere più insensata, che metterfi un'homiccivolo a givocare con un Signore, ch'hà la mane così potente, che se la carica sopra di lui, con un picciolo colpo lo gettera fenza rime-dio nel profondo dell'inferno.

Cuanto : Die.

Rilguarda parimente la patienza di grane questo Signore, ilquale tanto tempo è, cienza di che t'aspetta, quanto è che tu l'offendi; e se dopò tante ricchezze di longanimità, e patienza, con lequali t'hà insin'adello aspettato, tu perseveri ancora in usar male la sua misericordia, per provocar l'isa fua : tirerà l'arco suo, e tirandolo pioverà fopra di te factte di morte, all Rifguarda la profondità de suoi giudi-

c), de quali leggiamo, e vediamo ogni

Lib. prov. giorno cole tanto mirabili s vediamo Sa-

Cantic.

iomone, dopò quella fapienza tanto grande, e dopò quelle tre milla narabole, e misteri profondissimi de'Cantiei, abban-Canticor. donato da Dio, e prostrato innanzi a gli Idoli: vediamo uno di quelli fetto primi Diaconi della Chiefa, ch'erano pieni di Spirito fanto, fatto non solo heretico, mà herefiarca, e padre d'hovelie r vediamo ogni giorno molte stelle del Cielo nella terra, con milerabili cadute, e venire a rivoltarsinel fango, e mangiar eibi da porci quelli, che sedendo alla tavo-La di Die si nutrivano del pane de gli Angeli, siche sei giusti per qualche nasco-Ra superbia, è negligenza, è ingratitudine, ch'hebbero, sono in tal modo abbandonati da Dio, dopò haverlo servivo tanti anni; che cofa aspetti tù, che al-Ragioni, ero non hai fatto nella tua vita, se non che disti moltiplicare offese contra Dio? Ora ve-molane a diamo, chi di tal sorte ha vivuto, non saria ragionevele, che cessasse, già d'aggiungere peccati a peccati, e debiti a debiti? e che cominciasse horamai a placar'Iddio, edificariear l'anima sua i non faria ragionevole, che bastasse già quello, che infino adello s'èdato al Mondo, & alia carne, & al demonio; e che domasse qualche cosa di quello, che resta, a quello, che il tutto diede i non faria ragionevole temer'al fine di tanta tempo, e di tante ingierie la giustitia divina, la quale con quanta maggior patienza sepporta i peccati, con tanta maggior giukitia dapoi gli caftiga? non farta giulta cola il temere di star tanto tempo in pecca-20, e difgratia di Dio, & haver contra

di le un si potente avverlario ... come lui. e di Padre pietolo farselo Giudice. e nomico? non farebbe conveniente temere, che la forza della mala confuerudine non venisse a convertirsi in:natura; e far del vitio necessità, ò pocomeno è come non temi di venir pian piano in quel precipitio del seuso reprobato, al quale dapoi che l'huomo è venuto; non fa più conto di male alcuno per grande che sia? Disse il Patriarca Giacobbe al suocero Laban: Quattordici anni sono, che ti servo, e al Rom.a. che hò cura della tua robba; è già tempo, ch'io ancora habbia cura della mia. e che cominci ad haver cura delle cose della mia casa. E se tù tanti anni t' hai dato al servigio di questo. Mondo, e Gen 🕦 di questa vita, non sarà conveniente bogghnai cominciare a guadagnar qualche cosa per l'animatua, e per la vita futura? Non ci ècola più breve, nè più fragile, che la vita dell'huomo. E se provedi con tanta cura il necessario per quella nita tanto breye; pen qual caula non provediquatche cola per quella, che durerà in eterno?

CONCLUSIONE DITUTTO IL Sopradetto. Cap. V.

E se eutro questo è ensì, pregoti ho- della fenta, fratel mio, per il fangue di Ge- de del sù Christo, che ti ricosdi di testesso: e Christian rifguardi, che sei Christiano, e che tieni per fomma verità tutto quello, che predica la Fede. Or quella Fede ti dice, che hai sopra di te un Giudice, innanzi a gl' occhi del quale fono prefenti tutti li paffi , e momenti della vita eua; & è cerso, che verrà un giorno, nel quale ti domanderà conto per fin d'una parola etiosa. Questa Fede dice, che non si finisce l'huomo del tutto, quando muere: ma che dopò quella vita temporale, resta un' altra eterna; e che non muojono l'anime co'corpi; ma che restandomi il corpo alla sepoltura, l'anima entrerà in un'altro nuovo Mondo, dove havera tal forte, e tal buona compagnia, quale hebbe in questo Mendo la vita, & i costumi . Marea pu Quella Fede ti dice, che così il premio della Virtu, come il castigo del vitio è una cosa tanto grande, che se bene tut-to Il Mondo solle pieno di libri, e tutte le creature sollero scrittori; più tosto se Araccheriano gli scrittori, e fi finirebbe

Sap. 7.

quello, che ciascuna di queste due cose / como queste, e tante promesse, e minaccomprende . L'istessa Fede ti dice, che cie non siano bastanti per fasci ritornare sono tanto grandi i debiti, e benefici i che dobbiamo a Dio, che ancor che l' huomo haveste più vite, che grani d'arena nel mare, faria poco spenderle tutte Diversi in suo servigio. Questa medesima Fede ti rispetti dice, che la Virtu è un così gran bene, che Corrano. tutti i tesori del Mondo, e tutto ciò che

alla vittà il cuore humano può desiderare, non si può paragonare a quella. E se tante, e tanto gran cofe c'invitano alla Virtu: come sono si pochi gli amatori, e desiderosi di quella? Se gli huomini si muovono per interesse; qual maggiore interesse, che vita eterna? Se per timore di cassigo; qual maggior cassigo, che pena eterna? Se per obligatione de i debiti, e beneficj; che maggiori debiti di quelli, che si devono a Dio? sì per esser lui quello, cheè; come per quello, che da lui habbiamo ricevuto? Se ci muove il timore dei pericoli, che maggior pericolo di quello della morte, la cui hora è tanto incerta, & il cui conto ècosì stretto; Se la pace, e la libertà, & il riposo dello spirito, e la soavità della vita, sono cose che tutto il Mondo desidera, chiara cosa è, che si ritrova meglio tutto questo nella vita, che si reggo per Virtù, e per ragione; che in quella si regge per proprio parere, e passione: poi che l'huomo è creatura ragionevole, e non bestiale: E s'è tutto questo poco per far conto di questo negotio; non basterà vedere, che per questo discese Dio dal Cielo alla terra, e li fece huomo? (havendo creato in sei giorni il Mondo ) spese grenta anni in questa opera, e per questa perdé la vita? Dio muore, acciò che il peccato muoja; e con tutto quello vogliame noi, che viva nei nostri cuori quello, a che Dio volse levare la vita con la sua morte? e che più dirò? ragioni soverchie ci sariano, se per ragioni questo s'havesse a trattare : perche non dico io risguardando Christo in Croce, ma dovunque voltiamo gli occhi, troveremo, che tutte le cose grida-Creature, no, e ci chiamano a questo bene, poi ci invita- che non è creatura nel Mondo, se ben si

mer di Dio .

> tanti fono i predicatori, i libri, le ragioni, e le voci che a lui c'invitano. E co-, Phone Granasa Tomo L

risguarda, che non c'inviti all'amore, e

fervigio del commun Signore : di modo

che quante son le creature nel Mondo,

il Mondo, che fi finisce di dichiarare i me dunque è possibile, che tante voci a lui? Gho più dovove far'Iddiodiquelle, che fece, nè prometter più di quello, che promise, ne minacciar più di quello, cheminacció, per tirarcia se, e levarci dal peccato? e con tutto quello, che sia sì grande l'arroganza de gli huomini, ò più presso che siano tanto incantati, che havendo Fede, non temano di far tutți i giorni della lor vita in poccato? andare a letto con peccato? e levarli con peccato, e distendersi per ogni sorte di peccati? e quello tanto senza timore, e tanto senza scrupolo; e non perdere per questo il somo, ne il mangiare; come se tutto quello, che credono, fosse sogno; e tutto quello che dicono gli Euangelisti, fosse bugia. Dimmi, traditore, dimmi, tizzone apparecchiato per ardere in quelle eterne, e vendicatrici fiamme; che più faresti di quello, che fai, s'havesti per bugia tutto quello che credi ? percioche vedo, che per timore della giustitia del Mondo raffreni in qualche cosa li tuoi appetiti : ma per timor di Dio non vedo, che lasci di far quello, che ti piace; ne di fare vendetta di chi ti piace; Di quante nè di mettere in opra tutto quello "Fedefiano che desideri, potendo. Dimmi, cieco degne le parole di e sciocco, tra tanta sicurtà, e confidan-bio. za, che sà il verme della coscienza è dove è la sede è dove è il cervello, & il giudicio, e la ragione, che sola ti restava come ad huomo? come non temi sì grandi, certi, e sì veri pericoli? se ti metteslero davanti qualche vivanda, & alcun'huomo aucorche fosse bugiardo. ti dicesse, ch'ella è auvelenata, havresti forse ardire di provarla, quantunque sosse assi delicata, e soave, e tenuto per bugiardo colui, che ti auvertisse? B le i Profeti, Apoltoli, Euangelisti, e l'4200 di istello Iddio ti grida, e dice: Mers in ella, c. La morte è in questo cibo, ò misero huomo, la morte è in questa picciola dilettatione, che il demonio ti mette innanzi: come hai ardire di pigliar la tua morte con le tue mani, e bere la tua perditione? che sà quì il discorso? che sa quì il giudicio, e la ragione, che hai? dove è la sua luce? dove è il suo filo tagliente, poi che non taglia pur'una parte de tuoi vizj? O misero, e farnetico, insensato, in tutto dal nemico sententiato a perpetue tenebre interiori,

& esteriori, accioche dall'une vada all'-[mina: poco sarà quelle, che travaglierai, altre; cieco veder la tua miseria; grosso e grandi i beni, che goderai: odi figliuol ad intendere il tuo danno : e duro più . mio, le mie parole, non far poco conto che diamante a non sentire il martello di questo consilio, che io ti darò. Metti Euc. 19. delle parole divine. O mille volte mise. volontieri i tuoi piedi ne'ceppi della [a-Miseria rabile, degno d'esser pianto, non con dell'huo-mo catti-altre lagrime di quelle; che piansero la pienza, & il tuo collo nelle sue carene: inchina le spalle, e portala sopra di te, e non ti attriffare co'legami di quella; acaua perditione, dicendo: O se conosces-Matth. fi in questo giorno la pace, & il riposo, costati a quella con tutto il tuo cuore, e e le ricchezze, che Iddio t'offerisce, le con tutte le tue forze seguita le sue strade quali stanno ora nascoste a gli occhi cercala con ogni diligenza, e la troverai; tuoi? O misero il giorno della tua natie dapoi che l'haverai trovata, non la lavità, molto più quello della tua morte, sciare: percioche verrai per quella a trovar ripolo ne'tuoi ultimi giorni, e quello, che questo sarà principio della tua dannatione: quanto meglio ti saria stato che per avanti ti parea travaglioso, dapoi giamai non esser nato, se devi sempre ti farà dilettevole: e ti faranno i fuoi cepeffer dannato? quanto meglio ti sarebpi difentione di fortezza, e fondamenti di be, non essere stato bat tezzato, nè ha-Virtù, e le sue catene veste di gloria:perver ricevuta la Fede: poi che per usar cioche in quella ci è bellezza di vita, & i male di lei, hà da essere maggiore la fuoi lacci sono legami di salute. tua dannatione? Percioche se il lume so-Fin qui sono parole dell'Ecclesiastico; adrem, fo della ragione bastò per fare inescusabiper le quali in qualche modo intenderai, Hi Filosofi: perche conoscendo in qualquanto sia grande la bellezza, le delitie, la liberalità, e le ricchezze della vera sache modo Dio, non lo glorificarono, nè pienza, che è l'istessa Virtù, e conosci. fervirono, come dice l'Apostolo: quanto manco scusa havrà quello, che ricemento di Dio, nel quale parliamo. E se verre il lume della fede, e l'acqua del barancora tutto questo non batterà per vincere il tuo cuore, leva gli occhi in alto,e telimo, e spello aprì la sua bocca per ri-cevere l'istello Dio: & ogni giorno udi la non risguardare alle acque del Mondo, che periscono: ma risguarda quel Signore, fua dottrina, se non fa cosa alcuna più che stà nella Croce; morendo, e sodissa-cendo per li tuoi peccati: quivi stà in quella Considera tione di che quelli? Che dunque altro possiamo cavare dal iopradetto, ie non concludere in brevità, che non ci è altro intelletfigura, che tù vedi, co'piedi inchiodati Christo in aspettandoti, e tiene aperte le braccia Croce, per riceverti, or inchinato il capo, per to. nè altra fapienza, nè altro configlio al Mondo, se non questo; che lasciati da darti, come ad un'altro figliuol prodigo, tue 16 parte tutti gl'impedimenti, & occupanuovi baci di pace: di là ti stà chiamando, tioni di questa vita, seguitiamo quella unica, e certastrada, per la quale s'ac-

la legge: il Cielo, la terra, e l'inferno: la vita, e la morte, e la giustitia, e la mifericordia di Dio: a questo specialmente c'invita lo Spirito santo per bocca dell'Gonsiglio Ecclesiastico, dicendo: Fili à juventuper viver te tua accipe dostrinam, o usque an canos in,
bene. venies sapientiam. Così ti accosta a quellech.

la, & aspetta con patienza de frutti, che ti darà, come sa colui, che lavora, e se-

quista la vera pace, e la vita eterna? A

queĥo cinvita la ragione, la giullitia, e

se tu sai ascoltarlo, non tante voci, gridi, quante piaghe hà in tutte il suo corpo. Dunque, statel mio, inchina le orecchie tue, e mira, che se non è essaudita l'oratione di celui, che non ode le lamentationi del povero: molto meno sarà essaudito colui, che si sa sono ode queste simili esclamationi. Dunque se tu hai determinato già d'udir queste voci, e vuoi mutar la vita, e sar vera penitenza: il Trattato che segue, ti dimestrerà, come questo s'habbia da fare.

## TRATTATO SECONDO,

I of the first of

Wel quale abbondantemense si parla della Poniteuza , Contritione . Confessione , e Sudisfattione , scienza necessaria à chi desidera tornare à Dio.



Rà outti imali, che a questi ! tempi fi trovano nel Mondo, non ci è cosa alcuna, che sia piu degna di com-.! passione, e pianto, che'l modo, che tengono molti

Christiani nel Confessarsi, quando lo comanda la Chiesa; percioche (tolti quelli, che vivono col timore di Dio, e che hanno cura delle anime loro ) vediamo quanto malamente s'apparecchiano gli altri per questo Sacramento; e come fenza pentimento alcuno, e lenza esfaminare la propria coscienza, vanno a Confessarsi, dal che nasce, che finito di Consessars, e Prov. 16. Communicarli, fubito ritornano al vomi: to, & appena è finita quella settimana di:

penitenza, che fubito ritornano a quello stello fango, nel quale prima fi rivolgevano, e tornano, come cani a rimangiare | P R I M A quello, che prima vomitato havevano. Questo è veramente un gran dispregio di 2. Per. 2 Dio, edella fua Chiefa, ede i suoi mini-

firi, e Sacramenti, e pare, che questo sia un certo andare burlando ogni anno con Dio, chiedendogli perdono delle fatte ingiurie, promettendo d'emendarsi, e poi in un volger d'occhio tornano a farne dellé altre anco maggiori. Il cassigo, che meritano costoro, è quello che Dio dà loro, (& è il maggiore, che dar si possa) cioè! lasciarli consumare in questo giuoco tutta la vita, finche giunga la morte, dove ac-

cade loro questo, che suole accadere a coloro, chegiamai non secero vera peniz.Cor. 11. tenza, fino a quell' hora: Il fine de' quali ( ordinariamente parlando, come dice l' Apostolo) iarà conforme alle opere loro , delle quali giamai non hanno fatto vera

> penitenza, ma falsa; del che l'istesso Signore fi lamenta per un Profeta, dicendo: Non ritornatono à me con tutto il cuore, ma con bagia: e chiama qui bugia quella falfa,

& apparente penitenza, che fanno questi tali: la quale pare penitenza, e non è:con ! la quale non inganhano Iddio, ma se stefsi ; poiche pare loro di haver fatta veta penitenza; esiendo che quanto hanno fat-

to, tuctoè finto. Ma le alcuno delidera da dovero convertirli, e fare penitenza vera: quì gli dichiareremo in poche parole quello, che deve fare per questo: proposendogli i più communi avvisi, che li Dottori sogliono dare per questo; li quali quantunque frà i Teologi siano molto chiari: nondimeno a i femplici (per la cui edificațione fi tà quello Trattato ) fono molto occulti, e per questo è bene, che siano in questo auvertiti. E perche questo Sacramento hà treparti principali, cioè Contritione. Confessione, e Sodisfattione, in ciascheduna di quette brevemente dichiararemo quello, che & deve fare, acciò la penitenza sia perfetta.

P A-R T Della Penitenza, qual'è la Contritione, e de i mezzi, che fi deve tenere per acquistarla . Cap. 1.

Olui, che desidera da dovero coa tutto il cuore tornare a Dio: e che conosciuta la vanità del Mondo, el'obligo che hà di servire al suo Creatore, e Luc. 14. Redentore, desidera tornare a lui ; e come figliuol prodigo brama di ritornare in cafa del fuo padre; fappia, che la prima porta, per la quale hà da entrare, è la contritione; perche questo è una de i più pre-ciosi sacrissi, che possiamo osterire a Dio, secondo che dice il Profeta: Sacrissi cium Deo spiritus contribulatus, cor contritum & bumiliatum Deus non despicies.

Ouesta Contritione si divide in due parti detparti principali, l'una è pentimento de i la contripeccati passati; l'altra è un fermo propo- cione. sito di emendarsi per l'auvenire. La ragione è questa, perche la Contritione, (propriamente parlando) è una detefiatione, e displicenza del peccato, più che tutte le cole detestabili; in quanto che offende la

divina Maestà: Onde colui, che ha questa I deschatione, cos) abborrisce i peccati paliani, come i futuris percioche così gli uni, come gli altri sono offensivi della divina Maestà; ma'non potendo altrimente scancollare i passati, si pente, eduole d'haverli commessi; dei futuri, che stando in poter suo, propone sermillimamente De Medita d'evitarli. Dal che chiaramente fi vede (come dice Sant'Agostino) che non baita all'huomo niuear la vita, per placare l "Iddio, e lasciare i peccati passati; ma èl necellario encora fodisfar per essi con dolore della penitenza, col gemito dell' humiltà, col sacrificio del cuor contrito, & humiliato, e con opere di misericordia.

Ora conforme a questo, la prima cola, che deve procurare il vero penitente, e il dolore, e pentimento de'suoi pecca-Ma & ti, facendo quello, che faceva quel Santopenicente, quando diceva: Recegitabo Bibi omnes annos meos in 'amaritudino anime Dolore . mes . Equesto dolore, e rammarico non: ocume hà da effere principalmente, perche per li il penité fuoi peccati hà meritato l'Inferno, or hà perdutail Cielo, con tutti gli altri beni, ] che per esti peccati si perdono ( bea che questo non sia male ) ma perche per essi hà perduto, & hà offeso Iddio; e fi come Iddio merita di essere amato, e stimato sopra tutre le cose, cost mi pare ragionevele, che havendolo perduto & effelo, le sentiamo sopra tutte le cole; perche maggior' offesa ricerca maggior sentimento, e maggior perdi-ta ricorca maggior dolore; e ben vero, che la pietà del Signor Nostro, & il desiderio, che tiene della nostra salvasione è si grande, che quantunque il dolore non sia di quella qualità, qualsi I conviene, pientedimeno congiunto con la virtù del Sacramento (che dà gratia per riceverla a coloro, che non vi pongono alcuno impedimento ) bafterà per darvi la falutc.

E questo è quello, che communemente sogliono dire i Teologi, che i के 环 Sacramenti della legge di gratia fanno l'huomo di attrito contritto: imperoche si come una candela di fresco ammorzata, e che stà anco fumando, con e di un picciolina sosso si accende, e si fa véti cou- di morta viva; così l'anima, che con la virtù dell'attritione stà come sumando, benche non accesa, sopragiungendo il Coffio, e la virtù del Sacramento, viene |

ad accendersi in tutto, e farsi di morta yiva ... Ma qual fia l'attritione, che ginnea a quello grado, son lo può niun'huemo sapere, eccetto quel Signore, acui nulla cosa è nascosta.

B de notare ancora (per consolatione de i deboli ) che quelto dolore, che Dolor dei quì ricerchiamo, non è necessario, peccari che sta sempre, come gli altri dolori mon è nesensibili, che stanno nella parte sensiti-che sia va dell'anima noltra, e che fi risolvo- sensibile. no in lagrime : perche senza questo può essere il vero pentimento, e dolore quando la nostra volontà abborrise il peccate più che tutte le cose, che si ponno detestare, & abborrire : il che molte volte si sa senza lagrime, e senza questa sorte di dolore. Ma come, e qual mezzo fi debba procurare questa forte di dolore, e pentimento, si dirà appres-Sa nél suo proprio luogo.

La seconda paste anco molto principa- proposito le, che per questa contritione si ricerca, di no pecè un fermo propolito di giamai non of-care,nefendere Iddio in cola di peccato mortale: cessario nella pee questo anco come il dolore non hà da nicenza. essere principalmente, nè per il Ciela, nè per l'Inferno, à per altro proprio interesle: ma per amore di Dio: come vediamo, che l'honesta, e buona donna tiene un sermo proposito nel suo cuore di voler più presto morire, che rompere la Fede al suo marito, non tanto per timore d interelle, ch'ella n'aspetti, quanto per l'amore, che gliporta: benche temere, ò desiderare il sopradetto, non è cosa riprovata; ma utile, e lodevole, & ance done di Dio.

E si come l'hueme è obligato ad haverne un fermo proposito d'evitare i se parats peccati futuri, così anco è necessario ti presensepararli da presenti, ne quali fr ritruo- ti e necesya, se sono mortali; perche altrimente aitoni pe la contessione non sarebbe consessione, mà sacrilegio, & ingiuria del Sacramento; e confeguentemente così quello che si confessale, come quello che assolvesse, saziano sacrileghi, e biasimatori del Sacramento; e così una tale confessione non sarebbe remissione dei peccati vecchi, ma accrescimento d'altri nuovi. E però chi non vuol fare della medicina veleno, nè usare per sua condannatione quello, che Iddia hà instituito per suo rimedio, affatichisi sopra tutto per separarsi da qual si voglia peccato mortale, se per auventura

Witton.

vi si ritrova. E però colui che tiene i sodisfare alla persona offesa, ò mandanodio, & inimicitia formata co'l suo profilmo, deve lasciare questa mala volontà, e riconciliarsi con lui, e restituirgli la parola, s'egli l'havesse tolta: quando non lo facendo, ne seguisse alcuno scandalo notabile, secondo il giudicio del prudente Confessore; come per caso, quando colui che contra di voi hà peccato, vi domanda perdono nel foro, che chiamano, della coscienza, e voi glie lo negate: perche con questo lo scandalizate, e provocate ad edio, & ira contra di voi.

Così anco quello, che ritiene la rob-Restitu- ba d'altri contra la volontà del padre-tione del ne è obligato a restituirla subito : edi-la robba, ne è obligato a restituirla subito : edinecessaria cosubito: perche se all'hora può pagaal peni-re, all'hora è obligato farlo; e non basta ch'habbia proposito di restituir per l'auvenire, ò nel testamento: se lo può far subito: benche bisognasse mettersi in necessità : maggiormente quando il creditore stà pure in tale, ò altra neceffità. E perche circa questa obligatione del pagare subito, ci è molto che dire, è parimente molto inganno trà i mali pagatori: Chi desidera tenere secura la sua coscienza, consigli con chi lo sappia cavare d'inganno; e si ricordi, che non solo è obligato à restituire quello, che piglio, overo il danno che fece; ma anco il danno, del quale è stato causa, che si facesse, à accompagnando, à consigliando, à consentendo, à ricevendo in casa sua il malfattore, come malfattore: d'comperando da persone sospette, ò ricevendole, ò nascondendole in casa sua, overo non impedendo il male, che si facevano, s'egli era persona, che dovesse, e potesse farlo: perche tutti costoro, e ciascuno di essi è obligato a restituire in ·folidum, e restituendo uno, gli altri re-Itano obligati di pagare a coltui, che per loro hà pagato.

Escome si ritrova restitutione di robba: così anco si ritrova restitutione di fa-Restituma; verbi gratia, s'io ho publicato alsama, ne cuno delitto grave, e secreto del mio eessaria al prossimo. Ci è anco restitutione d'honore; cioè, s'io gli hò fatto alcuna ingiuria in opere, ò in parole. Nel primo, l'huomo è obligato a restituirgli la sama, tornando a lodare con buone parole quello, che prima baveva dishonorato ( quando da questo si spera alcuna utilità, e nel secondo, è necessario do a chiedergli perdono, ò ricompensan-do l'ingiuria, ò facendo l'uno e l'altro insieme, quando il caso lo ricerca; secondo il giudicio del prudente Confessore; Talche habbiamo quì tre sorti di restitutione, una di robba, l'altra di fama, e l'altra d'honore, in ciascuna di queste bifogna attendere molto all'obligatione, che . hà l'huomo di scaricare la sua coscienza.

ha l'huomo di tearicare la lua colossiane.

Così anco quelli, ch'hanno alcuna
prattica dishonesta, ò proposito, & af-dee lasciar
fettione dishonesta, sono obligati a libe-te pratirarsi da questa pestilepza, se vogliono go-che dishoneste. der della gratia di questo Sacramento. E non balla separare il cuore, ò la volontà dal peccato, se non si toglie l'occasione: perche in altro modo malamente si può evitare questo peccato; nel che s'ingannano molti, che giustificando a modo loro l'intentione, e il proposito, credono di stare già sicuri; e non guardano, che resta in casa il seme del peccato, il quale al suo tempo tornerà a germogliare. Per quello, dice San Bernardo.. Tu cerchi conversare ogni giorno con una donna, & essere istimato casto? e benche tu fossi, non potrai già almeno tor via la macchia della mala sospitione; se tu fai questo, ti dico, che mi darai scandalo: però togli la materia e la causa, perche egli è scritto: Matthala. molto più é da temere quello, che lo stello Santo dice in un sermone, sopra la Cantica in questo modo: Non è forse maggior maraviglia habitare con una donna, e non perdere la castità, che resuscitare un morto? dunque se tu non puoi fare quello, che e meno, come vuoi tu, ch'io creda, che tù facci quello, che è più ? Dunque per questa caufa conviene tor via tutte l'occasioni de i peccati, e particolarmente, quando gia una volta s'è rotto il velo della vergogna, s'è fatta la strada al male; perche stando la porta aperta, è impossibile ( moralmente parlando ) che il male non vada innanzi : e se mi dici, che ti è molto difficile, lasciar l'occasione; perche, per sar questo, è necessario scacciar fuora di casa la tale, e tal persona, a cui tieni grande obligatione, ò di cui hai grande necessità: a questo non sò che ti rispondere altro, che quello del Nostro Signore che dice, Sipes thus, vel manus tha scandalizat

latth. Il eft enim debilem, vel claudum ad vitam ingredi, quàm duas manus, vel duos pedes habentem mittiin gehennam, &c. Seil tuo piede, ò la tua mano ti sarà occasione di male, tagliati il piede, e la mano; perche è molto meglio, che così zoppo, estroppiato vadi al Cielo, che con due mermità piedi, e due mani all'Inferno. E ben ve-spirituali piedi, e due mani all'Inferno. E ben ve-dificilida 20, che questa medicina è aspra, ma si ewwe. come si ritrovano alcune infermità corporali, le quali non si ponno curare, se non co'l ferro, e fuoco, tagliando alle volte un membro intiero, per liberare tutto il corpo; cost ti dico, che si truovano alcune infermità spirituali, che non hanno più piacevol rimedio che questo; & in questo non hà colpa la legge di Dio ( che erettiffima, e soavissima) matu, ch'hai rotto il velo della vergogna, & hai fatta lastrada al peccato, e ti sei polto a provocare, & irritare la fiera nella fua habieatione, non havendo tù piedi per fuggire, ne luogo per ritirarti; e perciò non è gran cosa, che tù daghi adeso quello, che hai meritato, e che hora ricogli il fruttadiquello, che seminasti, e che tu pati gran travaglio in discacciare, l'inimicodicala, poiche tù medelimo gli aprifli la porta. Quest'è quella, che conviene alle due parti principali della Contritione, ora tratteremo de mezzi, per li quali s'acquista Virtà, e specialmente la prima parte di ella; cioè il dolore, e pentimento de i peccati pallati.

> DE I PRINCIPALI MEZZI per acquistare la Contritione, e specialmente del dolore de i peccati . Cap. II.

Uel cheda vero, e con tutto il cuore delidera acquiffare questa pietra Complio prefiossima della Contritione: sappia, shiedere à che il primo mezzo atto per questo è, chiederla a Dio con ogni humiltà, ce instanza possibile: Perche fare che l'huomo si penta de i peccati, come deve, è una specialissima gratia, e dono suo: & è un'opera, che superatuete le Virtu, e forze della natura humana , poiche questa natura per: il peccato originale restò priva dell'ordine, e rettitudioe naturale, nella quale Iddiola creò: estendo che la creò retta , & elevata a Dio per amore: mail peccaso la piego, & inclinò a le stessa, cioè all'amore de'beni visibili, i quali ama, & appaczza più che Iddio; Perche & come

te, abscinde enm, & projice abs te. Melins ' quando un'huomo che dal ventre di sua madrenasce incurvato, e gobbo, non si trova medicina, në Virtù naturale, che basti per restituirli nella sua rectitudine naturale; così anco naicendo la nofira volontà can questa sorte di curvità spiritusle, nessuno baita per radrizzarla, e farla mezzo di retta a Dio, facendo che l'ami sopra tutte far beona le cose, se non l'istesso Signore, che l'hà la voloncreata. Dunque si come non può l'huomo haver quest'amore sopra tutte le cose senza Iddio; così anco non può dolersi del peccato lopra tutte le cole per amor luo, senza speciale ajuto del medesimo Iddio: perche uno dipende dall'altro: e per questo dice il Signore: Nome posest venire ad me, nisi pater meus traxerit eum. Percià che venir a Christo, non è altro. che amarla sopra tutte le cose, e dolersi del peccato, più che della perdira di tutte quelle, e quello tale amore, e dolore niuno lo può haver da se stesso. come conviene, se l'istesso iddio non glielo dona.

Dunquequando il Signor faquello con

un peccatore, è la maggiorgratia, & il maggior bene, che gli posta fare; imperoche quantunque sia maggior bene la gloria, che la gratia; però maggior cola è cavare un'huomo dal peccato, e porlo im gratia: che dopò d'esser posto in gratia, dargli la gloria: poiche maggior dulanza è dal peccato alla gratia, che dalla gratia alla gloria. Dice anco S. Tomaso, trat- 1. 2 que tando dell'opere di Dio, ch'è maggior 124 arcaopera la giustificatione d'un peccatore, che la creatione del Mondo; poi che tutto l'esser det Mondo non è altro, che un bene limitato, e finito con tutte l'altre cosecreate; ma la giustificatione dell'huomo è una participatione della divinità. 🙃 gloria di Dio: il che è bene infinito. Or fe quest'opra di Dio, è sì grande opera, e misericordia sua: ne segue, che s'ha da chiedere da lui con ogni humiltà, & inflanza poffibile, perfeverando in quelta. petitione con quella pietola Cananca dicendo, Fili David, miserere mei, quia filia Eur. men male à damonie vexatur. Habbi miferi- Mare.7. cordia di me, Signor mio, figlinolo di David, perche la mia figliuola, cioè l'anima mia, è malamente tormentata dal Chi prega nemico. E benche il Signore al principio e s ci si mostri aspro, e rigoroso ( come à esseudire. lei si mostrò ) non però dobbiamo noi al- chi diperlentare, nè cessare in quelta petitione; serve peroche la cagione, che il Signor fi mo-

pigliassimo essempio a non ci distidare, quando così lo vedessimo; ma più tosto perseveratimo, come ella fece: perche fenza dubbio acquisteremo quel, che esla acquilto: poiche come dice l'Apostoa.Tima. lo, Ille, qui fidelis permanet, feipfum negare non potest. E per poter far quello più facilmente, si mettono qui appresso alcune devote orationi, e considerationi, acciò quelli, che non fanno parlare da se con Dio, e manifestargli le loro necessità; per questa via gliele possano meglio manifestare, e cercar questa milericor-

Il secondo mezzo, che per questo si Raccogli- trova è, che l'huomo si raccolga dentro Ce Refo le stello, in luogo, e tempo conveniente, Per la con e che consideri tutte quella cose, che lo eritione. ponno inclinare ad havere questo pentimento, e dolore; perche quanto più considererà le cause, che hà per far questo, Diù chiaro vedrà quanta ragione hà per piangere, e sentire il suo male: perche non senza causa ordinò la natura, che l'istesso sentimento, che serve per vedere, servisse anco per piangere: poiche dall' uno segue l'altro; perche colui, che ben vede, ben piange, cioè, chi sà mirare i mali, come si deono risguardare, quello e, che gli sà piangere, come meritano d'eller pianti. Apra dunque l'huomo gli occhi, e pongali prima nella moltitudine de'luoi peccati, e poi in Dio, contra cui hà peccato; perche ciascuna cosa di queste gli darà , quanto fia ragionevole di dolerfi di effi.

> DELLE CONSIDER AT IONI, che ci possono ajutare ad bavor dolore , ed horrore de i peccati, e primo della mol-titudine di essi. Cap. III.

CE cerchi provocare l'anima tua a que-Ito dolore, ti devi principalmente met-Delore de tere innanzi a gli occhi tutto il corso del-1-peccari la vita passata, cioè tutti i peccati, che in come ai' essa hai commessi, congiunti con l'abuso di tutti i benefici, e gratie, ch'hai rice-vute dalla maesta di Dio: e perche il peccatoèuna separatione dal sommo bene, e dal fine, per il quale fu l'huomo creato: à che fine considera primieramente questo fine : e Diocrest vedrai più chiaramente quanto ti sii da to Phuo quello discostato.

Il fine, per il quale Dio cred l'huomo in questo Mondo, non si certamente per

Arasse tale a questa donna, sù acciò noi | piantare, nè per edificare case, nè per accumular ricchezze, e vivere in piaceri ( come l'opre d'alcuni danno ad intendere ) ma acciò conoscesse Iddio , e lo : amalle, & ollervaffe i fuoi commandamenti, e perquesto mezzo sequistasse il sommo bene, per il quale su creato. Per questa causa gli diede la legge, nella quale vivelle : e gratia per offervarla : e Sacerdoti, che glie l'amministrassero: a macftri, che glie l'in segnassero; & inspirationi, ch'à questo lo provocassero: e sopra tutto quello ha dato se stello per prezzo, e rimedio di tutti i suoi mali. Perquesto parimente gli diè i beni naturali, cioè la vita, la fanità, le forze, le potenze dell'anima, i sentimenti, e membri del corpo, accioche spendelle tutto quello in fervigio di chi glielo havea dato. Eper l'istessa causa gli diè ancora i beni, che chiamano di fortuna, acciò che con effi confervalle la vita, e soccorresse all'altrui necessità; che finalmente con essi s' ajutasse per meritare la gloria.

Questi, & altri simili ricordi sono i be-Beneste, ni, e soccarsi, che Dio t'ha dato, accidei D per mezzo loro l'amasti, e conoscesti, e male usa conquelli lo servisti. Or mira adesso co-heromo, me hai usato tutti questi benefici, e come hai osservate tutte queste leggi, & obligationi. Primieramente le tu guardi il fine, per il quale t'ha creato, e consideriquello, che tu hai fatto, vedrai chiaramente quanto fei andato fuori della fira. da, e quanto sei sviato da ello: perche ti creà egli per se stesso, cioè, acciò che in lui impiegasti l'intelletto, la memoria, e la volontà, e ch'in lui solo collocasti tutto il tuo amore,la tua fede, e la tua speranza; e tu smenticato di tutto questo, ti sei impiegato tutto nella bassezza delle creature, facendo sì poca stima del Creatore:applicando, e tribuendo a quelle, ciò ch'a lui solo si dovera. Quelle solo amasti, & adorasti; in quelle sole hai posta la tua fede, la tua speranza, il tuo riposo, etutta la tua dilettatione: il che facendo, hai dato alle creature, quello ch'era proprio del Creatore: & hai posto nelle cose terrene, quel che dovevi collocare ne i beni celesti.

Perche parimente vedrai quanto malamente hai offervato il primo comanda-Ingratimento di Dio, che a questo s'appartiene. l'hua Considera un poco, come sei stato insino verso Dies a quest'hora dimenticato di questo Signore, poiche quali in tutta la tua vita non ti

Ael ricordato di lui? quanto ingrato sei tal'ambitione, presontione, la vanaglostato a i suoi beneficj; poiche per essi gli hai rendute sì poche gratie? quanto poco caso hai fatto de i suoi comandamenti: poiche tante volte gli hai fracassati? quanto poco amore hai portato a chi tanto meritava d'esser amato, facendo si grande stima delle cosette, e bagatelle di questo Mondo? e finalmente quanto poco timore hai havuto di quella sì grande Maestà, temendo tanto i vili vermicciuoli del-

Offele che

la terra. Et oltre questo quante volte hai tu giufanno rato, e spergiurato il suo nome in vano, rivolgendolo per la tua brutta bocca per testimonio di tutte le tue persidie, e bugie? com'hai tu santificate le feste, ordinate per glorificarlo e lodarlo, e piangere i peccati passati; poiche stavi aspettando questi giorni per aggiungere peccati a peccati, e per far festa aidemoni? Che honore hai tu portato ai tuoi padri naturali, espirituali; cioè tuoi superiori; poiche così poco caso hai fatto di tutte le leggi, e comandamenti? Che amore, e fratellanza hai havuto co'profimi: poiche tante volte per li tuoi pontigli d'honore, e ciancie, gli hai dishonorati, e dispregiati, e maltrattati, e desiderata loro la morte? come hai custodito il tuo corpo, e l'anima dal vitio carnale ? poiche tante volte con opere, con paro-· le, con pensieri, con desideri, e dilettationi volontarie ti sei allordato in questo sango; & hai profanato il tempo ch'havea Iddio per sè santificato? che esplicarebbe qui la gran dissolutione de gli occhi tuoi? la bruttezza de'tuoi penlieri? la dishonellà delle parole? le tue galantarie, i tuoi passati tempi, i tuoi trattati, le tue conversationi di malignità? Che dirò de'frutti dell'avaritia tua, poiche nulla altra cosa pregiavi, & adoravi, che il danaro? ponendo in esso l'ultimo fine, fervendolo, amandolo, e facendo per esso quel, che dovevi far solamente per Iddio? Che dirò delle disfolutioni della tua lingua, le tue mormorationi, detrattioni? infamie, ingiurie, adulationi, maledittioni, e bugie? chi le potrà esplicare? poiche tutte le tue prattiche, e conversationi si consumano

Or dopò li divini comandamenti, discorri parimente per quelli sette peccati, che chiamano capitali, e vedrai in

ria, e superbia del tuo cuore? la jattanza delle tue parole? e la vanità dell'opere tue: quant'è stata l'ira tua, e le tue invidie? la tua ghiottoneria, e le carezze del tuo corpo? la tua pigritia, e negligenza in tutte l'opere buone le leggierezza. e prontezza in tutti i mali? Mira similmente nell'opere della misericordia così corporali, come spirituali, quanto poco conto sacesti di esse; e quanta poca stima hai fatto delle necessità d'altrui, essendo così pietoso nelle tue.

Or entrando ne'benefici divini, dimmi poni di ti prego, come ti sei servito di essi? la vi- Dio mal usati dall' ta, che t'ha data, in che l'hai occupata? huemo. l'ingegno, le forze, l'aggevolezza naturale, in che l'hai tu adoperata? la robba, egli altri beni temporali, in che gli hai consummati? perche, a dire il vero, tutto questo hai consumato in vanità, & in offele del Signore: di modo che de i beni, i quali da lui hai ricevuti, te ne sei servito per arme contra di lui: & essendo tu obligato a farli maggiori servigi, hai fatti maggiori peccati; pigliando occasione di più offenderlo, donde dovevi pigliarla per più amarlo: e finalmente in tal modo vivesti, come se non havesti havuto obligatione alcuna a Dio, ese niente havesti da lui ricevuto: overo se tu stesso ti havessi creato, e non dipendesti da lui.

Or chi havesse occhi per vedere tut- Gomante quelle miserie, e per conoscere co- damenti me sono stati sparsi, e suor di strada di tutti i tuoi viaggi: e quanto hai oser- quiti dal vate tutte quelle obligationi, e com- peccatemandamenti: non sarebbe convenien- 1e. te, che ti risolvesti tutto in lagrime con la consideratione di così grandi mali? che cola sente, chi questo non sente? di che si lamenta, chi di questo non piange? ma chi è sì cieco, che non veda sì gran ruina, ch'eglistesso ha fatto in tutti i beni dell'anima fua.

SECONDA CONSIDERATIONE di quello, che si perde per il peccato.

Dopò l'haver considerata la moltitu-dine de tuoi peccati, considera subito quel, che si perde per essi, acciò da questo tu possi conoscere quanto hai perduto, e quante volte l'hai perduto, e perche almeno quella si svegli, e muova quanti di essi hai peccato? quant'è sla- la al dolore, & alla penitenza: poiche in

Coolide-**Le**pra i mortali. Chrif.

null'altra materia e più dene accommodato il dolore, che in questa; conciosail dolore, che in questa; conciosail dolore, che in questa; conciosail luogo di tempio, estanza della Santissathe come dice S. Gio: Grisostomo, in tutto
il Mondo non vi è perdita alcuna, che
fi possa ricuperare col dolore, eccetto
che sola questa del peccato; onde il
dolore in tutte le altre materie è male
dolore in tutte le altre materie è male
dolore in cuesta sola. Dunque
directe reche il persone il persone il dello persone il persone speso, fuor che in questa sola. Dunque colui, che desidera acquistar questo dolore tanto salutifero, consideri con ogni humiltà, & attentione, quel che perde per un peccato mortale, e da qui cono-Icerà, quanto sia ragionevole, che per esso si dolga.

di Dio, che và sempre accompagnata con

Perche prima per il peccato si perde Perche prima per in peccato in perche lo Spirito la gratia dello Spirito fanto: la quale è Samo fiuna delle maggior gratie, che possa dar' perde per Iddio, ad una pura creatura in questa cagion del Iddio, ad una pura creatura in questa cagion del Vita. Si perde anco la Carità, & amore

l'istessa gratia, e s'egli è gran cosa perdere la gratia d'un Prencipe terreno, chiaramente si vede quanto sia più perdere quetta del Rè del Cielo, e della terra Si perdono parimente le Virtu infuse è doni dello Spirito santo, co i quali l'anima stava bella, & ornata nel cospetto di Dio, & armata, & sortificata contra tutto il potere, e forze del nemico. Si perde anco l'herodità del regno del Cielo, che procede dall'istessa gratia; poiche (come dice l'Apostolo) Per la gratia si dà la gleria. Si perde parimente lo spirito dell'addottione che ci fa figliuoli di Dio: & in questo modo ci dà spirito, è cuore di figliuoli con lui, & insieme con questo spirito si perde il procedere di figliuoli, e la providenza paterna, che tiene Iddio, particolarmente di quelli, che riceve per figliuoli, e quest'è uno de i grandi beni, che in questo Mondo si possano possedere. Si perde insieme con questo la pace, e serenità della buona coscienza, insieme con le consolationi, e soccorsi dello Spirito santo: & il frutto, e meritodi tutti i beni, che si son fatti in tutta la vita sin'a quell'hora presente. Si perde ancora la participatione de i benidi tutta la Chiesa, de i quali l'huomo non è così partecipe, come quando stava in gra-tia. Tutto questo si perde per un peccato mottale, e ciò che per ello si guadagna è questo, che l'huomo resta per · semper condannato alle pene dell'Inferno, e resta per all'hora scancellato dal libro della Vita: resta di figlinolo di

null'altra materia è più bene accommoda- I Dio, fatto schiavo del demonio: & in altre perdite: perche il perdere Iddio, perda per è non havere Iddio per particolare Padre suo: per tutore, e pastore, per defensore, e per tutte le cose: e di padre pietolo, farlelo inimico, e severo giudice. Chi dunque hà perduto sì gran bene, come questo, non è ragionevole che pianga, e senta un sì gran male d Non ti rallegrare, à Isdraele, (dice il Profe-Olemer ta ) non godere come gli altri pepoli, poiche bai fernicato contra il tuo Dio. Caminando una volta l'essercito della tribù di Dan per conquistar una Città, entrò dentro una cala, che ritrovò nel cammino, e tolle un' Idolo d'argento, che stava in quella casa: & andando appresso il suo padrone piangendo, le dimandorono i ladri, perche piangete? rispose, Come dunque m'havete tolto il mio dio, e. mi domandate perche piango? Or fe questo meschino piangeva tanto, perche costoro gli haveva tolto un dio di mettallo, ch'egli sesso s'haveva fatto, e teneva per bene spese, e giustamente sparse le lagrime per questa perdita; che dee fare, e fentire un Christiano: poi che sà per cosa certa, che quante volte hà peccato, tante volte hà perduto non il fallo iddio, ch'egli stesso s'haveva fat- jud.1202 to: ma il vero Iddio, che hà fatto tut- gioni, che te le cose. Or poiche per il peccato si catore di perde un sì gran bene, con tutti gli altri: piangere. acciò che tu veda s'hà ragion di piangere con tutto il cuore colui, che tanti beni hà perduti; e che da sì gran ricchezza, e tanta gloria è cascato in sa gran pelago di miserie : come dunque non piangerà, come non si consonderà quello, che in tanti mali stà precipitato? Apri gli occhi, anima milerabile, ( dice un Santo Dottore ) e guarda bene quel, che già tù eri, e quel ch'hora sei, dove tù stavi prima, e dove hora ti trovi: eri spirito dell'Altissimo, eri tempio di Dio vivo, eri valo d'elettione, eri talamo del Re eterno, eritrono di Salomone, eri seggia della Sapienza, eri forella de gli Angeli, & herede del Cielo. Tu eritutte queste cose, & ogni valta, ch'io dico eri, è necessario, che tu

Dianga. Or che mutatione è stata questa fanimo de i veri penitenti è la divina bonsi grande? la sposa d'Iddios'è fatta adul-Mutaio tera del demonio? il tempio della Spirita dell'santos'è commutato in spelonca di sadri? perseque il vaso d'elettione in vaso di corruttione ? il talamo di Christo in mandra di porci 🔾 la leggia di Dio in cattedra di peltilenza? la forella de gli Angeli in compagnia de demonj? e quella, che volava come colomba per il Cielo, hora và strascinandofi come serpe sopra la terra? Piangi dunque, à anima miserabile, piangi: poiche ti piangono i Cieli: poiche ti piangono, gli Angeli: poiche ti piangono tutti i Santi; tipiangono le lagrime di San Paolo, perche peccasti, e de i mali, che sacesti non hai satto penitenza; ti piangono, le lagrime de i Profeti, perche già vedono venir sopra di te la divina giustitia; ti piangono ( molto più, che le ruine di Gerusalemme ), le lagrime di Geremia; Threa. quando: Quomodo sedet sola civitas plena populo? perche vede già caduta dal Cielo quella nobile Città d'Isdraele, e perchevede, che già la figliuola di Sion hà per-duta tutta la fua bollezza, dice: Es egreffus est à filia Sion omnis decor, ejus.

TERZA CONSIDERATIONE della Maestà di Dio, contra la cui bontà pecchiamo.

R se tu passi innanzi, e consideri la Percati Ipno gragrandezza, e bontà di Dio contra of perc he il quale hai peccato : quivi parimente troverai molta maggior materia di dolore: perche egli è certo, che quanto la persona offèla è più nobile, e grande, tanto è l'offesa maggiore; e da qui nasce, che s'è la persona offesa d'infinita dignità, sarà anco l'offesa fatta contra lei d'infinita gravezza, come ch'ella è realmente i onde quanto più l'huomo confidera, e conofce l'altezza della divina maestà, tanto. più penetra, & intende la malitia, e gravezza del suo peccato. Alza dunque gli occhi in alto, e vedi, se puoi, quanto sia. grande la nobiltà, la ricchezza, la dignità, la fapienza, la bellezza, la gloria, la bontà, la maessà, la benignità, e: la potenza di questo Signore, e quanto sia. grande l'obligo che gli hanno tutte le crea ture, e di quà conolcerai in qualche parte la gravezza delle colpe, che hai commesse contra di lui.

Ma trà tutte queste grandezze, e per-Lettioni, quello che più suol muovere l'-

tà: specialmente a coloro, che hanno alcuna elperienza, e conolcimento, d'ella: laqual bontà, benche per altri mezzi si conosca, però principalmente si conosce. per l'inestimabil beneficio della Incarnatione, e passione del Figliuol di Dio: e come si per l'institutione del Santissimo Sacramen-conosca to dell'Altare, nel quale ogni giorno se da Dio. stesso offerisce per noi, ecisicommunica restando in nostra compagnia. Questo. si potrà conoscer aliquanto più in particolare, considerando il modo, col quale questo Signore tratta co suoi favoriti, & amici; i quali molte volte visita con tante, e si grandi consolationi, con si grandi favori, con si grande luce, con si grande abbondanza di pace, & allegrezza spirituale: che molte volte la debolezza del soggetto humano non può sopportar l'impeto di sì grandi confolationi, E così si icrive di uno di quelli Santi Padri dell'Heremo, che standone alcune volte in oratione, diceva: Signore, ritenete un poco-Ponde delle voltre consolationi: & altrevolte: Non posso, sopportar la grandezza della tua soavità. Quest'è dunque quell'-Iddio, e questi sono i favori, le carezze, & i benefic), che i buoni fogliono:ricevere da una tal nobiltà, da tal bontà, da tal foavità, e da tal misericordia; perche non è gran cosa, che dia loro, a bere del Calice. delle sue delitie,, chi per esso beve il Calice della sua passione. Or chi sarà colui, che ponendofi, innanzi a gli occhi una si Dolor degran bontà; e si ricordi quante volte l'hà peccati offella, non pianga congran ragione, an-re la offe-zi chi non defideri, diventari tutti, occi fi à Dio. per piangere un, si gran male? Scrive San Climaco. Giovanni Climaco di uno di quelli Monaci antichi, il quale per causa d'un peccato ch' havea fatto, , domando licenza al, Padre del monastero per andarsene alla casa de i Penitenti, che si chiamava carcere, per far penitenza di quel peccato: esubito. ch'hebbe questa licenza ( benchecontra volontà del Padre, essendo che il suo peccato era degno di misericordia), fù sì grande il dolore, che senti nell'anima per haver offello un s), gran Signore che trà otto giorni, ( havendoli pallato il cuore col coltello del dolore, che haveva rotato nella Carità ) rese l'anima a. Dio.

Vedi adesso tù, quanto grande sarà stato questo dolore, che bastò in sì breve spatio torgli la vita. In questo modo dun-

que:

que fentono il peccato coloro, gli occhi de quali apre Iddio, per far loro conoscere la gran malitia, che è nel pecca. to. Or le questo Santo penitente senti tanto per un solo peccato, che haveva commeffo, quante più lo dovrebbe sen-tire, chi hà speso la maggior parte di tutta la lua vita in agginnger peccati a pescati, & in moltiplicare lempre offele contra Dio?

QUARTA CONSIDERATIONE dell'ingiuria, the si fà à Dio vol poccato.

CI deve confiderate oltre il sopradet-Teo, la grande ingintia, che col peccato si fà a' Dio, accioche di quà si possiamo conoscere, quanto dobbiamo risentircene: perche ogni volta, che noi pecchiamo, basta questo giudicio prattico nel nostro cuore, benche noi non lo fentiamo: ci si propone innanzi da un canco la commodità del peccato, cioè Il diletto, d'interelle, per il quale noi pecchiamo: e dall'altro l'offesa, chefacciamo a Dio, l'anficitia del quale si perde per quel peccato; di modose si motte in una bilancia Iddio, e nell'altra il sopradetto interesse, e stando l'huomo nel mezzo si determina di più presto perdere l'amicitia di Dio, che perdere quel poco d'intereffe.

Matt. 17.

Qual cosa dunque potrebbe effer più horribildi questa? qual cosa men degna Mar 25. Borrison de la Macha tanto fublime, che anfaccia in- tepor se a una cosa sì balla? che fecero i Dio, nel Giudei, quando posto in potestà loro peccato. Christo, e Barabba, acció elegessero uno de i due, dissero, che volevano più tosto Barabba, che Christo, il che non e altro, eccetto, quanto dal canto del nostro peccato, togliere a Dio la co-rona, egloria, che segli deve, come ad ultimofine, e darla all'interesse, dal pia. cere : perché chi fa più stima della dilettatione, che di Dio, e la prepone a Dio ( quanto dal canto suo ) già toglie la dignità dell'ultimo fine a Dio, e la dà alla dilettatione: e questo è come togliere la corona al Creatore, e darla alla sua creatura: qual cosa è dunque più hotribile di questa? Commanda Iddio a gli stessi Cieli, che stupischino, e maraviglionsi di questo, dicendo per Geremia: Obstan.

enim mala fecis populus meus : Me derelique runt fontem aquaviva, & foderunt fibicisternas, cifternas diffipatas, que aque continere non valent. Maravigl arevi, ò Cieli, e spezzinsi le vostre porte, considerando que flo cafo, poi che il mio pop do hà fatto due mali, hanno abbandonato me, che son fonte d'acqua viva, e si hanno facte al cune cisterne diffipate, che non possono, ne vagliono per ritener acqua.

Or chi confidera, quante migliaja di Dolore volte hà fatto à Dio questa ingiuria, con che si dec me non tremerà ? come non bramerà, che dell'ideiu gli occhi fuoi divengano fonte di lagrime, riafatta per pianger giorno, o notte un sì gran ma. Dio ind le? Mira dunque, o miserabile, contra peccaso. di chi hai peccato, e perche hai peccato; che hai lasciato, ch'hai pigliato; che hai perduto, e ch'hai guadagnato; e vergognati hora, che è tempo, acciò tu non sia dapoi confuso eternamente nel divino Giudicio.

QUINTA CONSIDERATIONS dell'odio, che Die riene renren il peccaton

I devi anco ajutare, per acquillare questo Santo dolore, & odio del peccato, col confiderare profondamen- modo te la grandezza dell'odio, che Dio gli pella odia porta: il quale è sì grande, che non è hu- wato v mano intelletto, che lo possa capire. Et è anco certo, che se di tutti gli altri intelletti creati se ne facesse uno intelletto, e di tutte le lingue una lingua; che tutto ciò non bastarebbe per dichiatare la grandezza di questo odio. E la ragione è chiara; però che quanto uno è più buono, tanto più ama la bontà, & abborrisce la malitia. Perilche essendo Iddio buono, e non folo buono, ma infinitamente buono: di qui procede, ch'egli porta infinito amore alla bontà, & odio infinito alla malitia: e così l'uno premia con eterna gloria, e l'altro cafliga con eterno supplicio, e con privatione de i beni infiniti; conforme a quel dell'Euangelio: Ibunt hi in supplicium ater- Mate. Aci num: justi autem in vitam eternam. Et appresio a questo è cosa certa, che Dio at borrisce il peccato, quanto merita es-ser abborrito, cioè conforme alla malitia, e deformità, che in esso si trova; e poiche questa malitia è infinita, per pescise culi super hoe, & porta ejus do-folamini vehementer, dicit Dominus, Duo finita; ne segue, che l'odio, & hono-

ge, che Dio hà contra il peccato è in-

Ma per conoscer la grandezza di quest'peccato odio, larà molto à propolito considerare sa dia attentamente alcuni de più spaventoli ca-& Die. stighi, che ha dato siddio in questo Mondo per il peccato; poiche dalle opere si conosce il cuore; così per questi castighi di Dio conosceremo alquanto della grandezza dell'odio, ch'hà contra di esso. Or dimmi dunque, quanto fù grande il castigo di quell'Angelo bellissimo con tutti i fuoi seguaci, del quale dice Esaja: Quemodo cecidifti de calo Lucifer, qui manè orie-Ela314. baris? Cc. Poiche per un solo peccato, essendo sì nobile creatura, fù fatta la più abbominabile dell'Inferno, & essendo sì grande amico di Dio, fù fatto il maggiore de'fuoi nemici? Qual castigo su parimente quello del nostro primo padre, con tutta la sua posterità ? E quello di tutto l'universo Mondo con l'acqua del diluvio? E quello delle cinque Città abbrucciate con le fiamme del Cielo? E quello di Eli per la negligenza usata in castigare i suoi figliuoli? E quello di Saul per la sua disubidienza? E quello di David per il suo adulterio? E quello di Nabuchodonosor per la sua superbia? E quel di Anania, e Safira per la loro avaritia? E finalmente A.Reg. 15. quello delle pene infernali (che dureran-

e Reg. 12. no per sempre ) ch'è il proprio cassige de' peccati? Ma sopra tutto questo, quanto sù grande il castigo, e sodisfattione, che Dio piglio sopra le spalle del suo Figliuolo per li peccați del Mondo? Questo castigo è molto più degno d'ammifatione, che tutti

i sopradetti, per l'infinita dignità della
Peccati persona, nella quale su esseguito. Qual si
mo cassi voglia di questi cassighi (soattentamente si sati nella confidera con tutte le sue circostanze ) ci erfona di ajuterà molto per intendere il rigore ammirabile della giustitia divina, & il grande odio, che tiene contra il peccato, col

quale si destrà nel nostro cuore il timore dell'istesso Iddio, & il dolore, & horrote de peccati. Perche veramente tanto meritano i peccati esfere abborriti, quanto il Signor li abborrisce; ma poiche nè tu, nè altri li può tanto abborrire, almeno abborriscili, quanto ti sarà possibile, Le cerca sempre da Dio, che accresca in te

questo horrote: poiche in esso consiste una gran parte della penitenza, e della Liustia Christiana.

SEST A CONSIDERATIONE della morte: e di quelle, che doppe effa segues

PArimente la memeria delle peae in-cose dob-fernali, che sono tanto horribili, e biamo riquella del Giudicio universale, che sa cordarci per non rà si rigoroso, e quella della nostra peccare, morte, ch'à tutte l'hore ci aspetta, ragionevolmente ci dovrebbe movere à dolore, e timore de nostri peccati, poi che ciascuna di queste per se minaccia sì gran mali a'rei, e malfattori, e tanto più presto, quanto meno gliresta di vita; percieche, quando l'huomo giungerà à questo passo ( e ciascuno deve stimare, che gli stia molto vicino ) che farà? che dirà? che sentirà? perche all'hora ciascuno de i reprobi potrà dire: O anima mia, è giunto già il termine della tua superbia, della tua vanità, delle tue pazzie, e de i tuoi diletti della carne, iquali hai più amati, e gli hai ubbidito più, che à Dio: poiche per essi tante volte l'hai offeso; Dove sei dunque adesso, ò vanità, e superbia mia? dove sete andate à carezze, e diletti miei? che m'havete dato? ehe m'havete lasciato nelle mani, per tanti anni, che v'hò servito? per voi hò cambiata la vita eterna, hò perduto il Cielo, & hò guadagnato l'Inferno; ho perduti i beni infiniti, & hò meritate ester perpetuo compagno de i demonj, che dunque m'havete lasciato in ricompensa di tanti mali? Or se questo hà da esser così, se tutte queste spine, e rimorsi di coscienza t'hanno à rodere il cuore in quel tempo (forse indarno) quanto sarà meglio, che tu lo pata, e senta adesso con grande utilità tua? entra hora in giudicio con teco, acciò tu non sia all'hora giudicato da Dio.

SETTIMA CONSIDERATIONE, che procede da i benefit i divini.

MA sopra tutte queste cose accre-fcerà questo dolore, & horrore, in considerare la moltitudine de i beneficj divini; perche quanto più profondame nte considererai quanto buono sia stato il Signore versodi te, riceverai maggior confusione, considerando quanto tristo sei stato tu verso di lui: peròche per questa via molto pretendevano i Profeti d'in-

Āa. s.

Marc.23.

eatore"

d'indurre il popolo di Dio a dolore de il tere peccati; e da qui cominciò Natan . Res 12- Profeta ad eslaggerar il peccato di David, I quando prima che lo riprendesse dall'adulterio, nel quale era caduto; gli propose le gratie, e benesici, che haveva da Ridura, a Dio ricevuti. Dunque conforme a questo i beneficj ti potrai ridurre a memoria la moltitudidivini . ne di questi benefici divini, e particolardal pecca- mente il beneficio della creatione, della conservatione, della redentione, del Battesimo, della vocatione, delle inspirationi divine, del la preservatione dal male, con altri innumerabili benefici, che Nostro Signor t' havrà fatti: peroche se farai bene il conto, ritroverai, che quante cose sono nel Cielo, e nella terra sono benefici suoi, e che quanti membri: e sentimenti sono nel tuo corpo, tutti sono benefici suoi; e che quanti momenti hai di vita; tutti sono benefici suoi: e finalmente il pane, che tu mangi,la terra,che calchi, il Sole, che tiscalda, il Cielo, che t'illumina, con tutti gli altri, sono benefici fuoi: e per dirlo in una parola, tutti i beni, e mali del Mondo sono benefici suoi: perche tutti questi beni hà creati per te, e da tutti questi mali t'hà liberato, over dalla maggior parte d'essi: poiche egli è certo, che non ci è male che pata un'huomo, che non le possa ancor l'altro -patire. Or che cosa si deve più sentire, che l'esser

vivuto eanto tempo con sì grande oblivione, e sconoscimento d'un tal Signore, nelle cui braccia tu andavi? del cui petto ti mantenevi ? col cui spirito vivevi? il cui Sol ti riscaldava? la cui providenza ti manteneva? e finalmente nel quale ti movevi, e vivevi, & eri? Che maggior malignità, ch'haver perseverato tanto tempo in offendere, chi sempre perseverava in farti bene; e haver fatto tanti' mali contra chi ti faceva tanti beni? Ma Matigni- sopra tutto questo, qual maggior malità del pece gnità si trova, che offender colui, che giuni, sparse tante lagrime, sece tante orationi, sofferse tante ingiurie, pati tanti tra-

tanti, e si grandi dolori? perche egli è cer-to, che tutto questo sopportò per li peccati nostri; così per sodisfare per essi, te. In questo modo Signore, con tanti come per darci ad intendere l'odio, che travagli m'havete redento, ce io vilissi-porta Iddio a i peccati; poiche tanto se- mo, e perverso peccatore, essendo à co per distruggerli. Or guarda tu adesso, tutti questi benefici ingrato, tante al-quanta causa tieni Per distarti in lagrime, tre volte vi hò percosso, e posto in .. Opere Granata Tome L.

vedendo quante volte co'tuoi peccati hai battuto, flagellato, e crocefillo un tal Signore, che tutto questo hà patito per te. Dapoi che l'huomo havrà considerato da un canto questa si maravigliosa pietà, e liberalità di Dio versodise, e dall'altro-canto quella sì grande ingratitudine, exibellione verso di lui, voltosi a quello, con un cuor contrito, & humiliato, e dica la seguente Oratione.

ORATIONE PER DESTARE nell' anima la compuntione, e do-· lore de i peccati. Cap. IV.

Unigenito Figliuol di Dio, grandi, & ineffabili sono, Signor mio, i benefici, che da voi hò ricevuto: m'havete tolto dalla polvere, e fango della terra. & havete creato di niente l'anima mia à vostra imagine, e similitudine, e l'havete fatta capace della vostra gloria; m'havete dato l'intelletto, la memoria, e la volontà, il libero arbitrio, con tutti gli altri membri, e sentimenti, acciò che con effi io vi conoscessi, & amassi; m'havete custodito nella strettezza del ventre di mia madre: acciò ch'io non morissi la dentro, senza l'acqua del Battesimo: m'havete sopportato tanto tempo, dopò tanti peccati, fin'a quest'hora presente: e pure vi sono degliàltrimolti, ch'hanno fatto manco peccati, che io, i quali perche voi non gli havete tanto tempo aspettati, forse adesso stanno penando nell'Inferno; e sopra tutto ciò vi parve bene farvi huomo e conversare tra gli huomini per me, & essere per me afflitto, castigato, tribolato, coperto di sudor di sangue, preso, legato, percosso con schiassi, sputato, dispreggiato, bestem miato, schernito, e vestito per scherno di veste bianche, e rosse: per me voleste esser lacerato con flagelli, coronato di spine, battuto con una canna, coperto gli occhi con velo, sententiato à morper te hà fatto tanti viaggi, fece tanti di- I te, e condotto al luogo della morte con la Croce in spalla, nella quale foste con duri chiodi trapassato, e vagli, tanti dishonori, tante infamie, posto trà ladroni, & estimato come tristo; & abbeverato di fiele, & aceto, e finalmente morto di crudilissima mor٠..-

Croce ce' miei peccati; onde merito che tutte le creature si levino contra di me, e facciano la vendetta delle vostre ingiurie. Or che dirò sopra tutto quello dell'abuso de' voftri Sacramenti, e delle medicine, che per me ordinaste co'l vostro pretioso Sangue? Mi lavaste, e riceveste per vostro nel Santo battelime, quivi fui preso per figliuol adottivo, & consecrato come vostro tempio, & onto come Sacerdote, come Rè, e come lottatore, ch'havea da lot-tare co'l nemico: qu' sposasse l'anima mia con voi, e mi deste tutta la nobiltà, che per tal dignità si richiedeva: ma come ho dispensate ie tutte queste gioje, che da voi hò ricevute? che pensiero hò posto io in conservare questa robba? mi toglieste per figliuolo, & io mi son satto schiavo del peccato? mi consecrasse per tempio vostro, & io mi feci stanza del demonio? mi armaste come cavalliere, & io mi posi in compagnia del voltro nemico? mi faceste Rè, & io m'inalzai co'l regno, che mi deste? sposaste l'anima mia con voi in perpetua carità, & io hò amato più la vanità, che la verità; e più la creatura, che il Creatore: sarebbe ragionevole, Signor mio, ch'io havefli cominciato à piangere, poiche tutto questo hò fatto. Questo è quello, che tanto tempo havete da me aspettato, quanto tempo è, che mi date vita: perciò tante volte m'havete chiamato, e sopportato; m'havete battuto, e carezzato; e per ogni via havete cercato di ritirarmi a ·voi: m'havete aspettato, & io housato male della vostra patienza; m'havete chiamato, & io mi ho fatto sordo alle vostre vocationi; m'havete dato tempo di penitenza, ce io me n'ho fervito per mia superbia; m'havete serito, & io non l'ho sentito; m'havete afflitto, & io non hò voluto ricever la correttione; havete sudato, e travagliato per nettarmi, e con tutto ciò non si mosse da me, manco co'l fuoco, la ruggine de'miei vitj; mi sono indurato co i castighi, e con le carezze; ingrato per un, e ribelloper l'altro.

Ma con tutto questo, Signor mio, poiche voi havete per me sopportato tante cose, m'havete comandato, ch' io non mi distidassi; hora tutto mi rivolgo alla vostra misericordia, e vi

supplico mi diate gratia, ch'io possa emendarmi, accioche per l'auvenire in tal modo vi piaccia, e serva, che già mai non mi separi da voi per tutti i secoli de' secoli. Amen.

UN ALTRA ORATIONE PER chieder perdone de peccati. Cap. V.

Supremo fattore di tutte le cole create, pensando tra me stesso, quanto grandemente hò co i miei peccati offesa la vostra infinita Maestà; mi spayento della mia pazzia, considerando quanto benigno, e venerabil padre abbandonai; maledico l'ingratitudine mia, vedendo da quanta nobile libertà io sia caduto in una servitù così miserabile; condanno l'inconstanza mia, e non sò che pormi innanzi à gli occhi, eccetto che inferno, e giudicio, però che la vostra giustitia (dalla quale fuggir non pollo ) spaventa la coscienza mia. Ma per il contrario quando considero la vostra sì grande misericordia, la quale secondo la testimonianza del vostro Profeta ) supera tutte le Pf. 144 vostre opere: incontinente un'aura gioconda di speranza ricrea, e dà forza all' anima mia debole : però che come mi disperarò io di ritrovar perdono da colui, che per gli scritti de Profeti tante volte invita i peccatori à penitenza, dicendo: Nolo mortem impii, sed at magis vivat, & convertatur. Io non cerco la morte del peccatore : lbid. 32ma più tosto, che viva, e si converta: & oltre à questo il vostro unigenito Figliuolo ci hà manifestato per molte comparationi, quanto state apparecchiato à perdonare à tutti quelli, che si pentono. Questo ci fignifico per la gioja per-sa, e ritrovata, per la pecorella smarri-Luc 14. ta, e portata sopra le spalle del suo bidem. pattore; e molto più per la comparatione del figliuol prodigo, l'imagine del quale in me conosco: però che io sono quello, il quale ingiustissimamente hò abbandonato voi, mio padre amantiffimo, e malamente hò dispersa tutta la mia robba, e ubbidendo a gli appetità della mia carne, fon fuggito dalla foggetione de i vostri comandamenti , e lon caduto nella bruttissima catività de i peccati, ritrovandomi nell'eftrema miseria, dalla quale altro non sò, che mi possa cavare, se non quell'istello,

ch' io abbandonai « Ricevete dunque , | rà l'acqua alla mia testa, & à gli occhi Signore, con la voltra misericordia l'humile, che vi chiede perdono; poiche fino a quell'hora l'havete tanto benignamente alpettato, ne merito alzar , gli occhi verio di voi, nè chiamarvi Padre: ma poiche veramente lete Padre, perche solo la vostra vista risuscita i morti, & èquella, che fà ritornare in le tuttigli erranti: poiche l'istello pentimento, che io hò, non lo potrei tenere, se voi

non m'haveste risguardato.

Ouando io andava imarrito lontano dz voi, m'havete dal Cielo rilguardato: è m'havete aperti gli occhi, acciò che mi risguardath, e mi ritrovassi pieno di tanti mali; & adello venice a ricevermi, dandomi il conoscimento, e memoria dell'innocenza perduta. Io non chiedo i vostri abbracciamenti, e vo-Ari baci ; non dimando la ricca velte , che soleva vestirmi; nè l'anello dell'antica mia dignità; ne vi prego, che mi riceviate nello stato, e dignità de vostri figliuoli: ma molto sarà per me, se mi annoverate trà voltri schiavi, segnalati col vostro legno, e legati con vostre catene; acciò non possa più giamai da voi fuggire: non mi rincrescerà l'esser in questa vita uno de' più dispreggiati schiavi della casa vostra, pur che io non mi veda per sempre da voi separato. Essauditemi dunque, pietolo Padre, e datemi il favore del vostro unigenitoFigliuolo, & il rimedio della fua morto:datemi il vostro Spirito, che purifichi il mio cuore, e lo confermi in gratia voltra, acciò non torni di nuovo per ignoranza mia all'esilio, donde la vostra clemenza mi rivocò: voi che vivete, e regnate ne i lecoli de i secoli, Amen,

UN'ALTRA ORATIONE PER chiedere perdono de i peccati.

Questa Oratione deve recitare per alcuni giorni con ogni attentione, e devotione possibile coluische desidera haver contritione, perdono de' fuoi peccati, perche in essa vedrà chiaramente quanto sia obligato à Dio, e quanto grandemente f deve pentite d'haver offese un tal Si-

Vis dabit capiti meo aquam, O oculis

fonte di lagrime, e notte, e giorno piangerò i miei peccati, e l'ingratitudine mia contra di Dio mio Creatore? Molte cose a ritravano, onnipotente Signor mio. per compungere i cuori de gli huomini, e ritirarli alla cognitione de loro peccapiacciavi mirarvi con gli occhi paterni: [ti: ma nulla èsì grande, quanto il desiderare la grandezza della vostra bontà, e moltitudine de vostri benefici, anco verso gli stessi peccatori. Or acciò che questa anima mia miserabile in questo modo si confonda, comincierò, Signore, a raccontare alquanto de' vostri beni, e de miei mali: acciò di quà si veda più chiaro chi sete voi, e chi son'io; e qual sete stato voi verso di me, e qual io verso di voi .

Fù già un tempo, Signor mio, quando io non era, e voi mideste l'estère; e mi toglieste dai fango della terra, facendomi a vostra imagine, e similirudine; di già del ventre di mia madre voi sete il mio Dio: però che dal primo principio dell'esser mio, fin'a quetto giorno presente, voi sete stato il mio Salvatore, mio Defeniore, & ogni mio bene. Voi formaste il corpo mio con tutti i mici sentimenti, e creaste l'anima mia con tutte le sue potenze, & infino adesso havete conservata la mia vita, co benefici 'della voltra provin denza. Tutto questo ( benche in se sia molto; perche è il tutto ) fù poco per la voltra grandezza, ma perche suttoquello non vi costava cosa ascuna, voteste darmi alcuna cola, che vi costasse, per tenermi più obligato. Discendeste dal Cielo alla terra, per trovarmi, cercandomi per tutte le vie, per le quali lo m'era perduto. Havete nobilitato la mia natura con la vostra humanità; m'havete liberato dale la catività con la vostra prigione; mi liberaste dal poter del demonio, ponendovi in mano de peccatori ; & havete distrutto il mio peccato, pigliando forma di peccatore; havete voluto obligarmi con questa gratia, innamorarmi con quello beneficio, forcificar la mia speranza con questi meriti, e farmi abborrireil peccato, mostrandomiquel che sace-se contra di esto. Havete gettato bragie di fuoco sopra i carboni morti del mio cuore, acciò con tanta moltitudine di benefie, che in questo beneficio si contengono, io amassi comeis foncem lacrymarum ? Chi da- lui, che tanto hà per me fatto. e

m' hà dimostrato tanto amore.

Eccomi qu'i Signore, già redento; ma quello, che mi gioverebbe, s'io non fossi stato battezzato? Trà sì gran moltitudine d'infedeli, che stanno sparsiper tutto il Mondo, voleste ch'io fossi nel numero de fedeli, e di quelli, a'quali toccò cosi felice forte, com'è l'esser vostra figliuolo, regenerato con l'acqua del Santo Battebmo, quivifui ricevuto per vostro, e quivi fi celebrò, e concordò, quel maravigliolo concerto, che voi foste mio Signore, & io vostro servo; voi mio Padre, io vostro figliualo: e così contendeflimo a gara; voi a farmi opere di Padre, & io a farvi servigio di figlio. Che dirò de gli altri Sacramenti, che per rimedio de mici mali havete ordinati, facendo medicina per le piaghe co'l fangue del-Je votire?

Con tutti questi foccorsi su si grande la malitia, ch'io perdei questa mia prima gratia dell'innocenza : & è stata sì grande la vostra misericordia, che m'a havete infin'adello sopportato. O speranza mia, rimedio mio, come posso io senza lagrime ricordarmi di quante volte m'hà potuto sopragiungere la morze; e non venne in tutti quei tempi malamente spesi? Quante migliaja d'anime adesso abbruceiano nell'Inferno, forse per minor colpa di quelle, ch'io all'hora commiss, e non ardo? Che sarebbe di me se m'baveste tolto in quel rempo, come toglieste gli altri? Che giudicio rigoroso mi sarebbe preparato, se m'havesse trovato la giustitia in fragrante delitte? chi legò dunque le mani all'hora alla vostra giustitia? chi pregò per me quando io dormiva? chi trattenne il castigo del vostro furore quando io con mici peccati lo provocava? che cosa vedeste in me, che vi piacque farmi di miglior conditione di que-N, i quali prese la morte nel mezzo de i pericoli, e servore della gioventù ? i miei peccati gridavano contra di me, e voi vi facevate sordo per esti: la mia malitia cresceva ogni di contra di voi, e ogni di cresceva la misericordia vostra verso di me, io a peccare, e voi adaspettarmi; io a fuggirvi, e voi a cercarmi; io stracco d'offendervi, e voi non mai lasso d'aspettarmi: e come se i miei peccati fossero stati servigi, e non offeta; così pure in mezzo di essi riteneva da voi molte buone inspirationi, e molte pietole riprensioni, che e riprendevano, e condannavano la mia diffolutione. Quante volte m'havete gridato, & interiormente chiamato dicendo : To autem fornicata es cami amatoribus qualtis , samen revertere ad me', ditis Dominus; Gien & & egn recipiam te . Tu hai fornicato con quanti amatori hai volute, ma ritorna, a me, ch'io ti riceverò. Quante volte mi chiamavate con queste, et altre parole amorose? & altre volte con timore, e minaccie mi spaventavate, riducendomi a memoria il pericolo della morte, & il rigore della vostra giusticia? Quante iorti di predicatori, e consessori havete ordinato, acciò con le loro parole, e configli mi destasfero, & ajutassero? Quante volte, non già con parole, mi feguivate, convitandomicon benefici, a castigandomi con stagelli, terrandomi tutte le strade, come fanno li cacciatori, acciò non potessi fuggir da

Or che potrò io darvi, Signor mio s per tutti questi benefici ? perche m'havete create, ie vi debbo tutto quel ch'io sono: poiche il tutto havete fatto; perche mi confervate, io vi debbo tutto quel, ch'io sono, e vivo, poiche il tutto conservate; e poiche m'havete dato voi stesso in pregio, che mi resta per darvi? Se tutte le vite de gli Angeli, e de gli huomini fossero mie, e ve l'offerissi tutte in facrificio, che sarebbe tutto questo in comparatione d'una goccio-Ela el la di Sangue, che per me spargeste? Chi darà dunque adesso lagrime à gliocchi miei, acciò ch'io possa piangere la mala paga di tutti questi beneficj? Porgetemi, Signore, adello loccorio, e datemi gratia, acciò ch'io sappia confessare le mie ingiustitie contro di me.

Io sono quel disgratiato che (quantunque non lo dimostri) son vostra creatura fatta a vostra imagine, e similitudine: riconoscete quella sigura, ch'è pur vostra: toglietele d'avanti quel, chio hò satto, e trovarete quel, che voi faceste con la vostra pietosa mano. Io hò impiegato tutto le mie forze in farvi ingiuria, e v'hò osseso con l'istese opere delle vostre mani; i miei piedi sono stati veloci al male, le mie mani si sono distese all'avaritia, gli occhi miei sono stati dissoluti per tutte le vanità, e le mie orecchie sempre sono state at-

tem

tente alle bugie. Quella nobiliffima par- I te la forza, & io la impiegava in serza, è li collocò nel fiore di questa vita miserabile; ch' haveva da meditare i vostri commandamenti, meditava notte, e giorno come potesse con sua commodità trasgredirli. Hora stando così l'intelletto, come starebbe la volontà? L' invitavate voi, Dio mio, co i diletti del Cielo, & ella cambiò il Cielo per la terra; aprendo le braccia, ch' erano per voi consecrate, all'amor delle creature. Quest'è, Signore, il premio de i benefici, quest'è il frutto, ch' hanno portato i sentimenti, che voi creaste. Or the potrei io rispondere quando meco entraste in giudicio, dicendomi: Io ti hò piantato come una vigna eletta di molte piante, come ti sei pervertita, e fatta sì strana. E s'a questa prima dimanda non potrò rispondere, come rispondero alla seconda sopra il beneficio della conservatione? voi, Signor mio, havete con la vostra providenza confervato chi ad altro non attendeva. ch'a trasgredire la vostra legge, a perseguitar i vostri servi, a scandalizar la voltra Chiefa, & a fortificar contra voi il regno del peccato.

Movevate la lingua, che vi bestemmiava, reggevate i membri, che v'offendevano, e davate mangiare a chi serviva i vostri nemici contra di voi: di modo che non fono stato ingrato a' vostri benesicj : ma anco de gli stessi benefics hò fatto arme contra di voi.Havete deputate tutte le creature per mio serviggio, & io m'innamorai d'esse, e con tutte hò adulterato; poiche tante volte vi hò per esse offeso. Hò voluto più tosto i doni che il Donatore; & ove doveya pigliare occasione per conolcere la vostra bellezza, m'accecai con quel ch'io vidi, e non alzai gli occhi a veder quanto è più bello della fattura il Fattore d'essa, m'havete dato tutte le cose, acciò ch'io mi dessi a voi, e di tutte quelle m'ho servito, nè mai vi diedi, ne la glorla, nè il tributo, che vi doveva. Quelle vi sono stace ubbidienti in servirmi sempre ( perche voi così comandaste ) & io pur sempre attesi ad offendere colui, per il quale ogni kora mi serviva : voi mi davare la sanità, & il demonio si raccoglieva il frutto di essa: voi mi dava-

· Opere Granasa Tomo 4

te dell'anima mia, ch'haveva occhi vigio del vostro nemico, Che dirò? per vedervi, li separò dalla vostra bellez- come non sonò bastanti tante sorti di come non sono bastanti tante sorti di miserie, & afflittioni, che io vedeva ne gli altri huomini: per conoscere, che tutti quei mali de gli altri erano miei benefici; poiche da tutti quelli mi liberavate? è fors' egli lecito non esservi grato del beneficio ricevuto? e qual è che non debba render gratie a quello, dal quale hà ricevuto un beneficio? Se la fierezza de i Lioni, e de i Serpenti si doma co' benesici, come non sono bastati i vostri per domar me? acciocche alcuna volta havesti potuto dire co'l Profeta, Temiamo il Signore, Gen L che ci manda l'acqua dal Cielo a suoi tempi mattina, e sera, & ognizanno ci satin d'ogni bene. Bastiva veramente, Signore, per conoscer l'esser vostro, l'haver sopportato tanto tempô l'esser mio, senza cercare altra dimostratione, e testimonianza della vostra bontà. E se debbe effer così rigoroso il conto, che mi demanderete per queste cose, che vi costarono così poco; qual sarà quello che mi chiederete per quelle, che vi costarono il vostro sangue ? come hò pervertito tutti i vostri consigli? come dal mio. canto he disfatto tutto il mistere della vostra incarnatione? vi faceste Huomo per farmi dio, & io ancora della mia viltà mi feci bestia, e figliuol del demonio; voi descendeste in terra per condurmi al Cielo, & io indegno di tal vocatione, come che non la meritava, non la conobbi e mi stetti sommerso nel fango della mia bassezza; m'havete liberato, & io di nuovo son ritornato nella mia cattività; m'havete resuscitato, & io fon ritornato ad abbracciar la morte; m'havete incorporato con voi & io son ritornato di nuovo ad unirmi col demonio. Nè sono bastati tanti, e tali benefici per farmi conolcere; nè tal segno d'amore, acciò vi amassi; nè tanti meriti, acciò sperassi in voi; nè tal giustitia, come sù esseguita in voi, per far che io vi temessi. Voi v'humiliaste insino alla polvere della terra; & io me ne restai inalzato con la mia superbia; voi sete stato nella Croce ignudo, & all'avaritia mia non basta il Mondo tutto; a voi, essendo Iddio, han dato delle guanciate, & a me non può alcuno toccar le vesti, estendo io pur un vilissimo vermicciuolo. Che  $\mathbf{G}$  3

sì grande è stata la misericordia, & l amor che meco havete ulato, che voleste morire, per uccidere il mio peccato, & io confidato nell'istessa misericordia, bontà, & amore hò havuto ardire di peccar contro di voi? Or qual bestemmia sarà maggior di questa ? Hò preso occasione dalla vostra bontà per perseverare nella mia malitia: presi occasione per peccare dall'istesso mezzo, che voi toglieste per ammazzare il peccato. In questo modo ho pervertito i vostri consigli, e seci inventione della mia malignità, l'inventione della vostra misericordia. Per esser voi tanto buono, m'immaginai, che poteva ben' io esser tristo; e per havermi fatti sì grandi benefici, conclusi, che poteva io farvi sì grandi offese : di modo che l'istessa medicina, che ordinaste voi contra il peccato, la pigliai per occasione di peccare, e la spada, che voi mi deste per fargli guerra, io gliela posi in mano, acciò mi togliesse la vita. Finalmente voi toglieste per mezzo morir per insignorirvi de' vivi, e morti, acciò che ( come dice l'Apostolo) quegli che vivono, già non vivono per se, \*Reg. ma per voi, che per essi moriste: io ( come figliuolo di Jezabel ) presi per mezzo l'istessa morte per privarvi dei vostri beni, fuggendo dal vostro serviggio, e facendomi schiavo dell'inimico.

Or che merita chi tal cose hà fatto? se i cani mangiarono le carni di quella Iezabel per questo peccato, come stanno intiere le mie, poiche ho fatto il medesimo? E se l'Apostolo tanto essagera la malitia del cuore humano; il quale haveva preso occasione dall'istessa legge per romper la legge, quanta maggior malitia sarà pigliare occasione dalla gratia, per offendere l'istessa gratia? O patientissimo Signore per haver sofferto le guanciate per li peccatori, ma molto più per sopportare i peccatori, ma durerà forse molto questa si grande patienza? Io vedo quel che havete detto per il vostro Profeta l Elaja, Tacui, semper silui, patiens sui, fient Parturient loquar . 10 non hò par-lato, hò tenuto sempre silentio, hò molto sopportato: ma adesso parlerò gridando, come persona, che partorifce. Io vedo che la terra, che non l'conofcete Signor mio, questa pecorel»

Che dirò Salvator mio, ecceto che 'dà frutto, dopò l'havere ricevuta la pieggia è scommunicata, e maledetta; e che la vigna, la quale dopò l'essere lavorata e coltivata, in cambio d'uva produce lambrusce, & è per vostro commandamento destrutta; e rovinata. Dunque sarmento innutile, & infrutuolo, come non hai tu temuta la voce di quel Savio potatore, che taglia della vite i sarmenti sterili, e li getta nel fuoco? Omnem palmitem (dice egli) in me non ferentem fructum, tollet. eum, Oc. Dove teneva il giudicio, chi tal giudicio non temeva? quanto era, iordo chi non intendeva queste voci? quando profondamente dormiva, chi col tuono di sì gran minaccie non si. destava ? Mi dilettava questa stanza. terrena, tanto indegna dell'anima mia, e mi compiaceva star trà le spine; m'abbrucciava il fuoco delle mie passioni, mi pungevano le spine dell'ingordigie mie , mi mandava in pezzi la distrattione de miei pensieri, mi rimordeva il verme della mia conscienza: e tutto quello pensava, che fosse libertà, e folazzo: e chiamava pace questi sì gran mali. O quanto io era ingannato in conoscervi, e quanto ribello in servirvi.

Or che farò, Diomio, che farò? conosco veramente, che non merito comparir nel voltro cospetto, nè merito alzar gli occhi per mirarvi, ma 2nd ibo, 👉 quò à facie tua fugiam? dove anderò 🦼 e dove mi nasconderò dal vostro cospetto? Non sete voi forse il mio Padre, e Padre di misericordia, che non hà termine, nèmisura? perche quantunque io habbia lasciato d'essere figliuolo, non però voi havete lasciato sin'a quest'hora d'esser Padre, e benche io habbia fatto cosa, per la quale mi potete condannare, non però voi havete perduto il modo, peil quale mi possiate salvare. Or che altro posso io fare, eccetto che gettarmi a' vostri piedi, e chiedervi misericordia? chi chiamerò? chi mi soccorrerà, se non voi? Non sete voi forse il mio Creatore? mio fattore? mio governatore? mio Redentore? mio liberatore? mio Re? mio pastore? mio Sa-cerdote, e mio facrificio? Dunque à chi anderò? à chi fuggirò, se non a voi? se voi mi discacciate, chi mi riceverà; se voi m'abbandonate, à chi ricorrerò? Ri-

'la îmarrita da voi : s'io vengo impiagato, t voi mi potrete guarire; se cieco, mi potrete illuminare, se morto mi potrete risuscitare; se leproso, mi petrete mondate: Asperges me Domine by Sopo, & mundabor: lavabis me, O supernivem dealbaber. Mi aspergerete, Signor mio, con l'hisopo e sarò Mondo: mi laverete, e mi farò più bianco, che, neve. E maggior la voltra misericordia, che la mia · colpa; maggior la vostra clemenza, che la malitia; e potete affai più perdonare, che io peccare. Dunque non mi dispreggiate, Signore, e non risguardate alla moltitudine de miei peccati, ma alla moltitudine delle vostre misericordie, voi che vivete, e ragnate ne lecoli de Tecoli, Amen.

DE 1 GRANDI FRUTTI, CHE procedono dalla vera Contritione. Cap. VL.

Ueste sono, Christiano Lettore, l'orationi, e considerationi, che ci possono ajutare a questa gratia sì grande della Contritione, e mi son trattenuto tanto in questo, per essere questa la chiave, & il fondamento di tutte l'altre parti della penitenza, e d'ogni nostro bene : però l'huomo deve leggerle con la maggior devotione, attentione, e preparatione, che sia possi-Pratto bile, in tempo conveniente, & in luogo separato: però che moite volte accaderà, che si come mettendosi alcuno à fare oratione ienza devotione, dapoi nel progresso viene à ritrovarla; così cominciando a leggere alcune di queste orationi, ò considerationi senza contritione, nel mezzo dell'oratione gli sarà concessa: però che si come si legge, che il Signor li trasfigurò (come narra San Luca ) stando in oratione, così molte volte nell'oratione, si fanno gran mutationi nell'anime, ricevendo al fine dell' oratione, quel che prima non havevano. E per questa cagione si dice, che è migliore il fine dell'oratione, che il principio. Or come il penitente per que-'sto o per qual si voglia altro mezzo ac- i humiltà, e pentimento della sua mala Centritie quista spirito di vera contritione, subito re unifer nell'istesso momento gli è resituita la gra-fundamentia dello Spiritosanto, e riceve l'istes-christe so spirito per hospite, e per balio, e per governatore della sua vita, accioche come savio, e fedel nochieso per mezzo

dell'onde del tempestoso mare di questa vita lo guidi sicuramente al porto. Nell'istessa hora è subito perfettamente unito con Christo, come membro vivo col suo capo: accioche stando incorporato con esso lui, sia partecipe dell'influenza della sua gratia, e de i meriti, e fatiche della sua vita, e morte santissima. Subito parimente è ricevuto, ce accetato per figliuolo di Dio, è nominaro per herede del suo regno; è trattato come figliuolo; pigliando Dio per lui quella cura, e providenza, che suol haver di quelli, che così riceve per figliuoli. Quivi Padre pietolo s'accoglie in cala Luc. 16 sua il figliuolo Prodigo, e comanda, che sia vestito della prima veste della gratia, e che se gli dia l'anello de'socreti della divina sapienza, cioè la nuova cognitione, che se gli dà delle cose di Dio occulte, e nascoste a gli occhi mondani.

In quest'hora si rallegrano i Cieli, e cantano gli Angeli lode a Dio, si fa festa Allegrezin quella corte celeste per la conver-za che sione del nuovo fratello, e tutte le crea- ca della ture, che s'erano attriffate per l'offeta ne del pec del Creatore, e per la perdita della sua catore. creatura, hora fi rallegrano, e dolcemente cantano Alleluja per la fua nuova reparatione; & in tutte quelle il buon pastore, che con tanto travaglio ritrovò la fua fmarrita pecorella, portandola sopra le sue spalle nell'ovile, hora convocando gli amici e vicini loro dice: Rallegratevi tutti meco, poi che hò ritrovata la mia peccorella imarrita .

Et è qui da notare, che quant'è maggiore la contritione, & humiltà del pe- Grandeznitente, hà tanto maggior dispositione sa d'hu-per più alta gratia, e suol'essere indi- la penita-cio di maggior misericordia; però che sa accressi come ne gli edifici quanto più pro-tia, fondi si fanno i fondamenti, si conosce che l'opra hà da essere tauto più alta: è l'arbore, che getta le radici più profonde, suol crescere più che gli altri: così parimente quando quel supremo Signore previene l'huomo con maggior vita, è segno, che lo dispone per maggior gratia: Justieia, & judicium prapara-sie ledis sua; Dice il Profeta, che la Pf. 18. Giustitia, & il Giudicio sono preparationi della seggia di Dio: al gludicios'appartiene essaminare la causa, & alla

igli oca

PC:50

Luc. 9. Mar. 17.

giustitia effeguir la sentenza. Dunque , so da Iddio, comincierai a fare in tol'anima, ch' ha fatto l'uno e l'altro, ch'entrando in giudicio con se stessa, subito humilmente riconosce, quel ch'ha fatto & cioè dispregiato il Creatore per il diletto della creatura ) e conforme à questo esseguisce la sentenza, cioè che quello, che così hà dishonorato Dio, shumili, e dishonori se stesso, & abbasi, fin'a terra: e quel, che disordinatamente prese diletto nelle creature, si dolga, e si cassighi aspramente per questa dilettatione: questo tale s'apparecchia per esser seggia di Dio, e casa di quella divina Sapienza, che vuol fare in essa la sua habitatione.

tri Dio

Due piedi, dice San Bernardo, che Con qual tiene Iddio, unodi timore, e l'altro d' piede en amore, e quando vuol'entrare nell'aninell'ani- ma, primieramente suol porre il piè del mapenie timore, dapoi dell'amore : e quanto è maggiore il timore, che procede, tanto suol'esser maggior l'amore, che segue. Dominus mertificat, & vivificat; deducit adinferes, & reducit. Il Signor mortifi-ca, evivifica: conduce all'inferno, e di là libera; peroche questa è la conditio-ne, e stile comune di questo Signore, che dapoi che l'huomo è giunto ad havere sì gran timore, e dolore de i suoi peccati, e già gli pare, che per essistia nell'inferno; e di là lo libera milericordiofissimamente, e lo resuscita, e gli manda tanto grandi consolationi, quanto grande e stata la moltitudine de i dolori, che bà in se sentito. E però fratel mio, quando cosi ti ve-

Perche në bifog ni r ladis

disperarfi per questo ti devi disperare: ma conosci che all'hora ti si dà una buona purga, acciò che con essi tu resti più sano; e che ti lavano con un'acqua forte, acciò che resti più netto, e che ti mettono in una fornace molto accesa, acciò che tu scacci da te tutta la rugine de i vizi, che s'erano attaccati. All'hora tu devi chiamare Iddio col Profeta dicendo, Comovisti Domine terram, & conturbasti oam : Sana contritiones ejus, quia commota of. Havete Signor commosta, e turbata la terra, tistaurate i suoi danni: poiche l'havete così commossa: e subito vedrai in te, quel che l'istesso Profeta

drai turbato per questa disfidenza, non

Mar

PG 59.

dice, Terra tremuit, & quievit, chm exur-geret in judicium Deus. Tremo la terra, e quietossi, quando Iddiosi levò in giudicio, perche quando tù medelimo molquel giudicio, che di fopra habbiamo detto, tremerà la terfa dell'anima tua col timore e spavento della giustitia divina: però dapoi s'hà da quietare con la pace, e speranza, che il Signore nonale mancherà della sua misericordia: il quale leva le guancie delle figliuole di Sion, e toglie il sangue, che stava tra loro con spirito di giudicio, e con spirito d' erdore, dando prima timore all'anima col spirito di giudicio, e col timore della divina giusticia: e dà consolatione dapoi col spirito d'amore, e con la speranza della sua divina misericordia; Senti prima Helia il tuono, e terremoto della LReg. 19. terra, & il tempestoso vento, che rovina i monti: e dopò quella tempella legul quell'aura soave, e delicata, nella quale

veniva Iddio.

Quest'è l'ordine, che comunemente fi tiene nella conversione dell'anime che è l'istesso, che il nostro Signor serbò Qual'ornella fantificatione del Mondo: il quale binella prima riceve la legge, e dapoi il Van-conversa. gelo: conforme a questo primieramen-ne te l'anima hà da sentire in se la fatica, e rigor della legge, e dapoi la pace, e consolatione del Vangelo. L'operatione della legge è dar timore, e spavento; il che su significato nel timore, col quale fù data nel monte Sinai: ma l'operatione del Vangelo è consolare, esantificare: il che li sece quando su dato il giorno della Pentecoste nel mon- acod, 15 te Sion. Chi dunque cerca di giugne- Act. re a questo monte, hà da passare per l'altro monte: voglio dire, che chi desidera ricevere lo spirito d'amore, bisogna, che prima senta quello del timore, e chi vuole sentir nell'anima sua l'a operatione, e consolatione del Vangelio, bisogna, che prima passi per l'opere, e timor della legge; & all'anima, che stà con questa dispositione le si promettono, & offeriscono tutte le gratie, e tesori del Vangelo, comé lo significò il Profeta: quando parlando in persona del Salvatore disse, Spiri- Efacto tus Domini super me , eò quòd un xerit me, ad annunciandum mansuetis, Oc. Lo spirito del Signore si posa in me, peròche m'hà unto, con la sua gratia, e m'hà mandato a predicare a i mansueti, accid peratinel guaristi coloro che tenevano il cuor se-precatore rito; e che denunciassi a i cattivi la re-penitete. dentione, & agli incarcerati la libertà,

accioche consolassi gli afflitti, e dessi sor- i ra di matrimonio, e primitie della sua tezza a quelli, che piangono Sion, e che in cambio di cenere defli lore la corona, & in luogo di pianto, olio d'allegrezza, é per lo spirito della sua tristezza un mantello di lode.Or vedi quì, per quante sorti di metafore ci fignificano un canto l'operedella legge, e della penitenza, e dall' altro quelle dei Vangelo, e della gratia: e come l'une per l'altre si premetto. no . E però chi cercasse d'entrare nel palagio di Christo, e nel luogo de'pretiofi vini del vero Salomone, fappia, che l'amaritudine della penitonzza, e l'afflittione de travagli sono le porte: e se per altra porta cerca d'entrare, sarà ladro, & assassino. Ascendi, dunque, fratello, primieramente con la sposa al monte della mira, cinè alla amaritudine del dolore, e mortificatione; e subito udirai quelle parole, che seguono: Tota pulchra es amica mea , & macula non eft in

Perche Die pre-

Can. J.

B ben vero, che alle volte accade, i che il Signor muta quest'ordine, e prepeniunti viene coloro, che cerca tirare a le pridolcezza; ma con benedittione di dolcezza; accioche non si ritirino indietro, esi spaventino con le percosse della dissidenza, e col timore della penitenza: mà dapoi che gli hà confermati, e fortificati, subito manda loro uno spirito di gran dolore, e timore: dopo il quale ne legue la gratia della pace, e confolatione, della quale di sopra habbiamo trattato. Questo significo Pistesso Signore, parlando con l'anima del vero penitente per il Profeta Osea, dicendo: Ecte ego lastabo cam, O ducam cam in folitudiem: O loguar ad cor ejus, O dabo ei vallem Achor ad aperiendam frem , & canet

Ofes a

ibi juxen dies juventutis sua. Ecco, che io l'allattero nel miopetto, e la condurrò nella folicudine, e le parlerò nel cuore, e darolle la Valle d'Achor (che significa conturbatione) per aprirle il cammino della Speranza, e quivi canterà, come cantar folleva nel tempo della sua fanciullezza. Di modo che prima se le dà il latte della dolcezza spirituale, e l dipoi la Valle d'Achor, cioè la turba-tione, & amaritudine della contritione: e fatto questo, subito le seguono i canti della fanciullezza, che iono l'allegrezza, e lode dell'anima, che riceve in se il pegno del nuovo amore, e gratia che Nostro Signore le manda, come ar-

gloria. Et è molto da notare, che quest' ordine medelimo, che habbiamo qui dichiarato, e detto, che communemente s' osserva per far mutatione della vita, e partirli dal peccato alla gratia: l' di creiceistesso generalmente s'osserva per ascen- re di gradere d' una gratia minore ad un'altra gratia. maggiore: però che quando Nostro Signor cerca di sollevare un'anima a cose maggiori, la dispone prima con gemiti, desiderj, timori, dolori, e con afflittione di spirito, e travaglio di corpo, per darle i suoi doni, volendo, che sempre preceda quest'inverno pieno di pioggia, e di tempesta, alla florida, e fruttuosa primavera? de suoi doni, e gratie, e quanto hanno da essere maggiori le gratie, tanto sogliono essero maggiori le afflittioni, e desiderj, che per questo hanno aprecedere, però nessuno si disperi nè si affligga quando in questo modo si ve drà? ma più tosto pigli questo per segno di nuove gratie, che li Signore cerca fargli.

PARTE SECONDA.

Della penitenza, la qual'è la Confessione.

COME NELLA CONFESSIONE fi devopo offervare fette cofe Cap. L.

Havendo già trattato della Prima par-te della Penizenza, cioè della Contritione; egli è ginto, che trattiamo appresso della seconda; cioè della Consessione, poiche chi desidera Consessaria comesi deve ( ilche pocchissimi sanno fare) dapoi che havrà previsto quel che di sopra habbiamo detto circa la Contritione, deve osservare le cose seguenti.

## AVVISO PRIMO.

A prima cosa, che pigli tempo in-L nanzi, che si Confessi, per essaminare la sua coscienza, e per ridurre alla memoria tutti i peccati passati, massime le sono molti giorni, che non s'è Confessato; nella qual cosa, come dice scouss un Dottore, deve attendere con quella cura, e diligenza, che attenderebbe ad un negotio grave, e di grande importanza; poiche per dire il vero, fra tutti

Di quan- i negoti, questo è più grave, e di mag- quanto tempo hà perseverato in esso, sa impor- si importanza, e questa diligenza è perche di qua si può congetturare poco confestanto necessaria, che senzaessa la Confessione sarebbe nulla, come quella nella quale scientemente si lasciasse di Confessare alcuno peccato: perche (come dicono i Dottori) tanto è lasciare di manifestare un peccato a posta nella Confessione, quanto è Consessarsi tanto negligentemente, e senza preparatione, che bisogna a forza ne resti alcuno. Questa è una cosa, che si dovrebbe predicare, gridando per le piazze, essendo, che tante persone stanno ingannate in questo, che se ne vanno a'piedi del Confesiore, senza fare alcuna sorte di essame, nè di preparatione; i quali oltre il facrilegia, che commettona, sona obligati di nuovo a Confessars, come se a posta havessero celato alcun peccato, per la sopra detta ragione; perche in quello modo il non ricordarsi non scusa, mà accusa: poiche non procede questo per difetto naturale, ma per notabile negligenza della stessa persona. Dunque per non venire a questi inconvenienti, deve l'huomo, (come habbiamo detto) apparec-chiarli prima, & essaminare la fua coscienza: & il modo, & ordine dell'essame, potrebbe esser procedendo per li comandamenti, e peccati mortali; riguar-Ordine dando quante volte hà peccato in ciascuas esta- ta no, in pensieri, parole, & opere, con tutte le circostanze, che occorsero nel peccato, quando lono tali, che necessarîamente li devono confessare; del che áppieno appresso tratteremo.

SECONDO APVISO.

Come si deve Confessare il numero de peccati.

A seconda; sia avvisato, quando si Confesserà di dichiarare il numero de'peccati, perche è necessario sapere quante volte hà commesso questo, ò quell' altro peccato; perche se questo numero non si dichiarasse, che sarebbe intiera la Confessione; e se non si ricordasse distintamente di questo numero, almeno lo dichiari in quel modo, che farà possibile poco più, ò meno, secondo che si ricorderà: e se manco di questo non si può ricordare, & è peccato, che và alla lunga, come farebbe a dire una inimicitia,

più, ò meno il numero de'peccati, che in tanto tempe hà potuto fare: mà se il peccato, che non hà questa continua attentione, ma si commette molte volte, com'è la spergiurare, e dir male del prossime, à bestemmiare, à altre cole simili, e non può ticordarfi quante volte hà fatto un tal peccato, almeno dica se havea per usanza incorrere in tal peccato ogni volta, che gli veniva occasione; ò se pure alcune volte ritornando in se gli faceva resistenza: perche basta, che almeno in questo modo il medico intenda la dispositione dell'infermo, accioche la polia curare.

#### TERZO AVVISO.

Della circestanza della Confostione.

Non basta Consessare la specie, & il numero de peccari, mà è necessarlo ancora Confessare le circostanze di quelle, quando fono tali, che specialmente repuguano ad alcuno de luoi commandamenti, ò della sua Chiesa; overp quando notabilmente aggravano il peccato, benche non mutino la sua specie; perche quantumque l'operatione del peccato mortale sia una, può andare congiunta con alcune bruttezze di tal qualità, che necessariamente s'habbian da Confessare: come per caso, se uno rubbaffe l'arme , per ammazzare un tale , per toglierli la moglie; chiaro fi vede, che come 1 quantumque questo rubbare sia una sola peccati operatione, e confeguentemente un fologravati peccato, però quella opera apporta fe-dalle circo due altre bruttenze, cioè volere am, coffan. mazzare, & adulterare: le quali cose sono contrarie a quelli due commandamenti: Non occides, & non concupisces unorem alienam. Per questa ragione queste sorti di circostanze, che così aggravano il peccato, necessariamente si devono Conselfare: mà l'altre circostanze, che non sono di tal qualità, come sarebbe a dire, mormorare nella Chiefa, fare un tal peccato in giorno di diginno, e di tella; pon è necessario, che si Consessino: benche è molto bene Confessarle per consiglio, come si Consessano i peccati veniali: e che per saper conoscere le differenze, che overo un peccato di carne, dica almeno, sono frà quefte, e quell'altre circostanze.

Onte A ritragga il numegn de' g ccati.: è cosa alquanto difficile; perciò porremo quelle circostanze, che più communemente siano obligati a dichiarar nella Confessione.

Primieramente ne'peccati carnali è ne-Circo-Panza de cellario dichiarare le circostanze della peccari persona, con la quale hai peccato: per che come sono diverse le qualità delle persone, così sono diversi i peccati; per. cieche peccare con foluta, è semplice formicatione; con maritata, adulterio; con cittella Vergine, Rupro; con parente, incefto: con persona religiosa, ededitata a Iddio, facrilegio, ò adulterio Spirituale: e perciò sempre si deve dichiararé quello peccato constimile circoltanze, non felo quando fi commette attualmente: mà anco per un folo pentiero, e desiderio, poiche appresso di Dio così come se l'uno, come l'altro. Nell'istella sorte dia scan di peccati, & in qual si voglia altro, si peccare deve dichiarare la circostanza del scan-

dalo: per scandalo s'invende in quello lango haver dato occasione con alcuna mal'opera, à parola, che altri peccellero, come farebbe a dire, colui, che follecita una donna per farla peccare, overo huemo per farlo Bivocare, overo ad altro, acciò facci vendetta del suo nemico; e per questo in tutti i peccati carnali, oltre del sopradetto, s'hà da manifestare ancora, le si sforzò per indurse l'altre a peccare, overe se l'altre volontariamente s'offerle al percato; perche nel primo vi è fcandalo, che è peccate grave; e nel fecondo fi deve anco auvertire, le quando commile il peccato, lo fece in tal luogo, & in presenza di tali persone, che col mal'estem-Cattive pio, che diede, die loro occasione estiessemble cace di saré il simile: come se una per-toccasion di auttorità senza bisogno, si mettelle a mangiare carne ne'giorni vietati, overo a fare altro peccato in presen-

za di persone, che da quello potevano

pigliare occasione di fare il simile, per-

che in questo caso sarebbe necessario di

Confessare questa circostanza dello scan-

dalo, e mal'effempio, che hà dato: & a

quello molgo dovrebbono attendere quelli

Signosi, che tengono tavolieri, e giuochi in cale loro, & i padri, e madri, le cui opere, e parole logo legge a'luoi figliuo-

li; perche basta che i maggiori faccino

una cola, perche dapoi i minori tengono

pes cosa lecita, & honorata fare il mede-amo. Si ammazzò il Rè Saul con la sua-

Ipada, e vedendolo il suo scudiero, che lo leguiva, siodrò egli ancora la fua, e fece il simile, parendogli, che non fa- circo-cevamale in fare, quel che faceva il suo sanza di Rè, benche se stello ammazzasse. Biso- me atragna enco alle volte manifestare la circo. Vi il per-stanza del luogo sacrato, e particolara cassa mente in tre cole, cioè nel furto in los golacro, nello spargimento di sangue, o seme humano, quando però ol'uno, òl'. altre è con peccato? perche ciascuna di queste cose, per crusa del luogho, mura la specie del percato, e lo sa sacrilegio il quale è peccato più grave. Anco le alcuno havesse fatto voto, ò giuramento di fare, ò non fare cola, de a fare, ò non fare quello, folle anco obligato per speciale comandamento di Die, come di non giurare, dammazzare, difornicare, ecc. E se dapoi facesse il contrario, farebbe obbligato a manifestare la circostanza del giuramento, ò voto fatto; perche quella, fà che quello, ch'era peccato per una ragione, sia anco peccato per l'altra.

## QUARTO APPISO.

Come non si hà da Confessare altro, the la Specie del peccato.

TL quarto avvilo è, che fatto il sopra-L detto circa il numero, ò circostanza de' peccati, nel resto non si hà da Confessare altro, eccetto che la sola specie del peccato, cioè il nome ch'hà, di furto, odio, adulterio, ò cole fimili: dal che s'inferifce primieramente, che non è necessario per dichiaratione d'un peccato, quali tor raccontare tutta una historia, mà basta dir le non sia il nome del peccato, e quante volte lo se-necessario. ce, senza contare l'historia, come ando; rie con e se i penisenti intendessero bene questa nel peci cola, petrebbono molto bene, e breve- cato. mente Gonfessarsi, gl'infiniti peccati, riducendogli tutti alle sue specie, dicendo: mille volte hè rubbato, overoammazzato, overo adulterato, &c. & acciò che l'huomo sappia fare questo, quando vuole raccontare un'historia di queste, la cagione per la quale la racconta, è per accularli d'alcune cose male, che in essa in-tervennero, però dee l' huomo cavat queste cose dalla detta historia, & accufarfi folo d'effe: & in questo modo fiacculerà come conviene: ma le non lapelfer far questo, accusi come saprà, perche Iddio non vuole da niuno più di quel-

lo, che sà, ò può fare: di qua ancos'inferisce, che non è necessario dichiarare minutamente in che modo, & in che maniera si commise il peccato, maggiormente quanto è carnale; mà bassa solamente dichiarare la specie di quello, come habbiamo detto: e benche questa materia sia brutta, tuttavia per trattare del rimedio delle nostre bruttezze, farà bisogno, che noi ci mettiamo un poco in quelto fango, & offendere alquanto l'orecchie d'alcuno, dichiarando questo più particolar-

mente. fa quanti Per intelligenza di cioè da sapere, che commet- un peccato disonesto si può commetteta un pro- re, ò per pensiero, ò per parole, ò per toccamento, ò per opra confumata. Se fù per opra consumata, basta dire il nome dell'opra, cioè hò commesso adulterio, dincesto, d semplice fornicatione, tante volte; senza dichiarare quelle particolarità, che si difondono, intesa la specie dell'operatione. Se fù per toccamento, basta dire, hò toccato disonestamente tante volte tal sorte di persona; senza dire in che luogo, nè come, nè in che modo, se dal toccare e non ne fosse feguita alcuna cosa, che mutasse la specie di questo peccato. Se su per parole, basta dire, hò detto parole brutte, per provocare al male, ò per dilettarmi; ò per pigliarmi piacere in efse; senza dire, hò detto tali, e tali parole. Se su per pensiero disonesto, & hò consentito, ò veramente mi dilettai, overo mi trattenni in esso; senza dire, io pensai tale, e talastra cosa, come fanno alcuni con grande loro vergogna, senza necessità del sacramento. Tutte queste cose sono tanto chiare, e manifelte, che sarebbe soverchio trattare d'esse, se non vedessimo che si fa il contrario: mà si trovano alcuni tanto rozzi, che nel mezzo giorno hanno bisogno di luce: nè devono gli scrupolosi cercare di dichiarare in altro modo i suoi pensieri ; perche basta dichiararli in quel modo, che i Dottori dicono, che basta, e con questo si devono contentare, poiche non sono obligatiad aitro.

QUINTO AVVISO.

Come si devono Confessare i peccati de' pensieri .

Perche si ritrova special difficoltà in Confessare i peccati de pensieri, dichiarerò anco con brevità; come questo s'habbia da fare: per intelligenza di quelto, è da sapere, che li mali pensieri cattivi di ponno essere di quattro sorti, cioè, è quattio fcacciandoli fubico da fe; overo ritenen-specie. doli alquanto in se: overo determinando di metterli in effectutione, ò almene, volendo a polla trattenersi, e dilettarsi in. ess. In quanto al primo, è cosa manise. sta che non vi è peccato alcuno, mà merico, e corona: e perciò non accade Confessarsene; benche questo resistere al pensero, duralle tutto un giorno; pur che tuttavia l'huomo combatta, e refilta. virilmente, non vi è colpa alcuna, mà corona, emerito. Quanto al secondo è. peccato veniale più, ò manco grave, fecondo che fù maggiore, ò minore il trattenersi in esso pensiero. Il modo di confessarsi di tale peccato, è questo; M'accuso, che ho havuto un pensiero di. sonesto, ò d'ira ò d'odio, ecc. e non lo scacciai da me con quella diligenza ch'iodoveva, mà più tosto mi trattenni alquanto in esso. In quanto al terzo, cio quando consente, e determina di esfeguire il mal pensiero, quantunque dapoi non lo mettelle in effectatione, il che è manifeste peccato mortale, e della medesima specie che sarebbe stata l'operatione; perche, come dicono i Teologi, l'operatione esteriore non aggiunge estentialmente are 4. cos'alcuna alla interiore. In quanto al quarto, cioè quando uno volontariamante si stà in un mal pensiero, dilettandosi in esso, come sarebbe a dire, di una vendetta, overo d'alcuna disonestà, benche non habbia intentione di esleguirlo in opera, & anco peccato mortale, e questo lo chiamano i Theologi, dilettatione morosa, cioè ( come si suob dire in lingua Spagnuola, Si no bevocala taverna, huelgome en ella:) Sedo non bevo all'hosteria, mi diletto in essa: quella è una sorte di peccato, nel quale. communemente fogliono cadere certe persone viziose, e bestiali, & amiche di dilettationi sensuali, perche quantunque quello non lia consentire attual

accorgendosi della cogitatione, non la scaccia da se; perche se costui quando se n' accorge, li storza di ollinguere quella fiamma, quelto non farà peccato mortale, perche nonfavortiva a quello che pensaya, e ben vero, che sarà veniale, perche doverebbestare vigilante, e più sollecito per auvertire a quello che fa, e Peccato questa sorte di peccato può accadere in de le per qual si voglia genere di peccati mortali? sone diso- benche communemente accade in peccasi mefte. della carne, e nel desiderio di vendetta, che sono communemente più incondicili. e contagiosi degli altri. In questo peccato fogliono spesse volte accadere le persone vitiose, e disoneste, lequaliquando non hanno commodità per mettere in elfecutione i suoi mali desideri, fanno quet che ponno, cioè si rivoltono col pensiera nello sterquilinio della dilettatione, mag-. giormente quando per honor loro, ò per stare rroppo ristrette, sono loro tolte le vie di far male, così anco stanno in gran pericolo di cadere in questo peccato le persone toccate dall'affettioni disoneste d'altre persone, per il gran vigore, e forza che hà questa affettione, per tiranneggiare il cuore, & indurlo a quello che vuole, e tenerlo affisso nella cosa che ama; e perciò nen fi trova cola di maggior pericolo; che ricevere in se una di queste

mente al peccato, pur è consentire nella, dilettatione di esto, e ponersi in manise-

sto pericolo di consentire anco nell'ope-

12 ? questo s'intende, quando l'hupmo

fone cor- incitamento d'infiniti peccati. Stanno an-zano Pe- co in gran pericolo di cadere in quello eadere in peccato, quelli che va non molto infiam-carrivi penseri, mati in trattato di maritaggi, perche quantunque le dilettationi de gli accasati fiano lecire, quando già sono accasati; non sono però lecite prima, perche il diletto è presente, e l'accasarsi è futuro, il quale per molte vie si potrebbe impedire, e però non è lecito il diletto, che in quel tempo si piglia. Havendo dunque inteso queste quattro differenze de' pensieri, sarà cola molto agevole sapersi confessare di esti, manisestando, se si fermò, de consenti, d se vi su dilettatione morosa

nel mal pensiero.

Qualiperare della innocenza, & una occasione, &

affectioni; imperoche è come mettere in casa un crudelissimotiranno, edestruttoSESTO AVVISO.

Come l'huome debba conservare la fama del profime.

L festoanviso sarà, che il penitente si sforzi di conservare la sama del prossimo. Gonfellando in tal modo i peccati fuoi, che non scuopra quelli de gli altri, Fama del senza nominare alcuno per nome; ma di-profilmo ca: lo hò peccato con una persona mari- come ca: 10 no peccato con una persona maria falvi sel-tata, overo soluta, ecc.e se la circostanza salvi seldella persona fosse tale, che per essa il sione. Confessore intendesse, e conoscesse quella tal persona, deve per allora provar altro Contellore, che ciò non conosca, per evitare questo inconveniente, il che se non. farà possibile, allora (essendo il Confessore periona tale.) bon si può dire questa circostanza, perche questo propriamente non è infamare, ma dichiarare il peccato: così anco deve essere auvisato, che non scuss i suoi peccati, nè meno vi aggiunga più di quel, che egli è, nè metta le cole dubbie per certe, nè le certe per dubbie, mà cialcuna metta nel fuo luogo fenzasviarsi da quel che è. L'ultimo auviso sarà per meglio esseguire il sopradetto, che fisforzi l'huomo d'haver così buon medico per l'anima sua, come lo vorrebbe per il suo corpo, s' egli fosse infermo; poiche quelto è di maggior importanza; perche cercare un Consessore ignorante, non è altro , che cercare una certa guida , che il conduca all' inferno: peche (come di-Matth.se ce il Salvatore:) Si cacus caco ducatum prestet, ambo in foveam cadent. Se un cieco guida l'altro, ambedue caderanno nell' istessa fossa, e quelli che ciò non fanno, non stanno senza grandissimo pericolo: perche ( come dice San Giovan Chrisostomo ) l'ignoranza non scusa quelli che potevano trovare, se havessero havuto voglia di cercare : perche se la verità è salute, e vita di quelli che la conolcono, non è cola conveniente, che essa cerchi alcuno 3 mà che essa sia da tutti ricercata.

DE'CASI, NE'QUALI · la Confessione è nulla, e si deve reiserare, Cap, Il.

E T acciò che più chiaramente si ve-da di quanta importanza sia ciascuna delle sopradette cose, sarà bene che

Confession Mie.

la: di modo, che è necessario Consessarsi di nuovo; trà i quali il primo è, quando il penitente dicesse nella Confessione bugia, in materia di peccato mortale. Il iecondo, se a posta celassi de quan alcun peccato mortale : questo s'intena la sua coscienza, e prepararis per questo, de si deb de, quando la persona teneva per pecba reite- cato mortale quel, che in tal modo celò, perchese non lo teneva per tale, e dapoi lo conobbe, basta, che di questo si accusi, senza che ritorni a ripetere la Confessione; e quantunque l'ignoranza toffe tale, che non lo scusasse di peccato mortale, quando lo, fece; tuttavia basta per isensarlo da questa nuova obligatione. Il terzo caso è: se essendo. stato molto tempo senza Consessarsi, non. hà essaminato la sua coscienza per Consessars; perche in questo caso il non ricordarsi, non scusa il penitente, ma più l'accusa, come di sopra s'è dichiarato. Il quarto, quando il penitente non, hà fatto deliberatione di lasciare il peccato, nel quale si ritrova: come sareb-be a dire delle inimicitie, ò disonestà, d qual si voglia peccato, nel quale vive, overo quando non vuole restituire quel che deve. Il quinto è, quando è icommunicato, e non procura d'essere prima assolto dalla scommunica. Il sesto, quando il Confessore è ignorante, non essendo dotto il penitente, & havendo da decidere cole gravi nella confessione; perche in questo caso non può effere, che non ci fia errore, che habbia bisogno di miglior cura, come di sopra habbiamo detto; & è da notare, che in qual si voglia di questi casi, ne'quali bisogna reiterare la Consessione, se questo si facesse con l'istesso Consessore; non bisogna tornare a dire tutti i peccati, che già haveva detto s'egli si ricorda d'essi, mà basta dire, m'accuso di tutți quelli peccati, che il tal giorno vi con-Quando fellai, & oltre a ciò di queff'altro peccana neces- to, per il quale adesso sono obligato a sario rei- reiterare questa Consessione. E perche a la con- molti potrebbono ragionevolmente dusmone. bitare, se per caso sossero incorsi in alcuno de sopradetti mancamenti nelle loro Confessioni passate: per questo mi pare configlio molto salutifero, che l'huomo almeno una volta nella fua vita faccia una Confessione generale, molto bene fatta; acciò che con essa tolga

qui mettiamo sommariamente i casipiù i via tutte quelle negligenze, e per l' communi ne'quali la Confessione è nul- | auvenire habbia di se stesso maggior cura.

Orasarà bene, per soccorso della memoria, metter qui un breve Memoriale de peccati, accioche per ello polla il. penitente più agevolmente ellaminaré Sacramento, che è il primo auviso di quelli, che di sopra habbiamo detto: però taremo questo, non scoprendo infinite maniere di peccati squisiti, come molti fanno: mà discorrendo per li più communi, & ordinarj, che logliono accadere.

## MEMORIALE DE PECCATI.

Alcune accusationi nel principio della: Confessione.

PRimieramente si deve accusare di non andare a quelto Sacramento. della Confessione con la debita preparatione, che si conviene, cioè, che non hà quel dolore, e pentimento de pec-cati fuoi, ne quel fermo propolito di lasciarli, come dovrebbe: Che non hà così bene essaminata la sua coscienza, nè tanto pensato a suoi peccati, quanto dovrebbe: Che il giorno , che si Communicò, non è stato così raccolto in se: stesso, & innanzi, e dopo la Communione, come dovrebbe i Che non hà fatto la penitenza, che gli fù data con. quella divotione, e diligenza, che doveva: Che non hà esseguito così perfettamente quello che il Confessore gli. comando: e quivi sarà bene manisestare, se particolarmente gli comando restiture alcuna cosa, ò esseguire alcun. voto, ò lasciare alcun peccato, ò se-pararsi da alcuna pericolosa occasione, il che se non havesse effeguito, si deve. dire, accioche il Confessore conosca meglio, come si deve portare in questo coli penitente.

E dopò questo, cominci ad accusarsi de' peccati, secondo quest' ordine,

che segue.

Nota.

## DEL PRIMO Comandamento.

Honoverai Iddio sopra tutte le cose.

offenda

wiffenda

Sede .

Essendo che come dice Sant'Agostivirtà Virtà Teologiche, cioè, Fede, Speranza, e Carità: è cosa conveniente trattare delle opere, che contra queste tre Virtù haveremo fatte, e conforme a questo si deve il penitente accusare circa la Fede: Se hà dubitato in alcuno de dodici articoli, perche: Dubius in fide, infidelis est: Colui che dubita nella Fede, è insedele, e se non hà dubitato, almeno se ha vacillato, ò titubato alquanto nelle cose di essa; questo è veniale. Se si è posto a cercare, & investigare curiosamente le cose della Fede. Se hà creduto in sogni, auguri, forti, ò fattucchiarie, ò s'egli hà usate alcune cole di queste. Se dà credito, ò porta nomi superstition, con caratteri, e nomi oscuri, & ignoti. Se hà fatto alcune divotioni per alcuno mal fine, ò vano, come per caso, accioche alcuno morisse, &c. Circa alla bestemmia, che toc-Come s' ca alla Fede, dica sua colpa, se hà bestemmiato Dio, overo i luoi Santi. Se si è sde-Dio pella gnato contra Dio, ò hà mormorato, ò s'hà lamentato de' travagli, che gli dà: come se egli non fosse giusto, ò misericordiolo. Se con quello sdegno si desiderò la morte, e la dimandò, overo se Come s hà detto a Dio, che non gli piaceva la vita, che egli lidava, &c. Circa la Spe-Dio nella ranza veda se ne'travagli, e tribolationi, che gli vengono, hà quella fiducia in Dio Nostro Signore, che deve havere, accompagnata con quell'ajuto, e consolatione, che la viva Speranza porta seco. Se per il contrario hà po-Ra tutta la sua fiducia nelle creature, e ne'favori', e nell'altro ajuto del Mondo. Se si è diffidato di havere perdono de'suoi peccati, à di emendare la fua vita. Se per il contrario con la fiducia del perdono d'essi, perseverò nella mala vita, ò disferl la penitenza per la vecchiezza, ò per l'hora della morte.

Come s' offenda

Circa la Carità, si deve acousare, se non hà amato Dio sopra tutte le cose, Die nella e con tutto il cuore, e con tutta l'anima, come è obligato. Se tutte l'opere buone, che sa, le sa per alcuno interes-

se, ò per alcuni rispetti humani più che per amor di Dio. Se hà cura di raccomandarsi a Dio ogni giorno. Se lo ringratia de'benefici, che da lui hà ricevuti, e principalmente, per haverlo creato, eredento, fattolo Christiano. e non moro, nè heretico, &c. Se fa le orationi convenienti al Christiano, s dottrina Christiana. Se perseguita i ser. vi di Dio, equelli, che si Confessano, ò Communicano, ò fanno oratione, e si scandaliza, o mormora di essi. Se si è poste in pericolo d'offendere Iddio, facendo cose, delle quali dubitava, se erano peccato mortale.

#### DEL SECONDO Comandamento.

Non giurerai il nome di Dio in vano .

CE hà giurato la bugia scientemente. O overo dubitando, non mirando bene s'egli era vero, ò nò, quello, che giurava. Se hà giurato promettendo alcuna cosa lecita, e dapoi non l'hà osservata, overo non haveva intentione di osservarla, quando giurò. Se hà giurato minacciando i suoi sudditi; non havendo intentione di fare quel che giurava; però se dapoi gli parelle che fosse meglio, perdonarli, e più conveniente andare con misericordia, che con rigore; non è obligato d'offervarla. Se ha giurato minacciando a quelli, che non crano suoi sudditi, di far cosa che fosse peccato mortale. Se hà giurato di non voler far alcun bene, come prestare, fare sicurtà, ò visitare, ò predicare, &c.

Questo giuramento non obliga, come Giutane anco il seguente. Se per contrario menti di hà giurato di fare alcun male : Quì si maleditdeve anco acculare de giuramenti di comunimaledittioni, iquali sono molto communi, come sarebbe a dire: possa io essere questo, ò quell'altra, overo mi venga questo, ò quell'altro, se per caso sosse cascato in este. Se è stato causa, che alcuno facesse giuramento fasso, ò di non fare osservare il giuramento lecitamente fatto. Se hà per ulanza di giurare spesso, il che è cosa molto pericolosa, per il pericolo, nel quale ttà di giurare alcuna volta la bugia. Se non riprende i suoi figlivoli, ò sudditi quando già sente giurare molte volte.

Circali voti. Se hà totto alcun voto.

voti.

alcun male, ò non voler fare alcun bene, de quali voti nessuno obliga. E guardi bene se gli è commutato alcun voto, che l sia in cosa almeno eguale, overo maggiore di quello, di ch'egli haveva fatto voto; perchealtramente la commutatione non è ben fatta, quando in questo modo si può fare.

> DEL TERZO Commandamento.

> > Santificherai · le Foste.

in quali S E non hà osservate le feste facendo, cose si face S d commandando, che si facessero si accourant de la facessero de terzo in esse opere servili, se pur non fosse comanda- poca cosa. Se hà lasciato di udir Messa intieramente in similigiorni, non havendo legitima causa. Se non stà alla Messa, & ufficj, overo ne'luoghi facri con quella riverenza che deve, overo se vi stà risguardando, ò parlando, ò ridendo, ò mormorando, contra quello, che deve. Se non hà procurato, che udissero la Messa in detti giorni i suoi figliuoli, schiavi, 'òaltri sudditi. Se hà consumato tutto il giorno della festa in vanità, e givochi. S'è sato negligente in udirle le Prediche. S'essendo scommunicato, è stato presente a gli uffici divini, overo bà ricevuto alcuni Sacramenti.

> Q U A Ð E L Т 0 Commandamento.

Honorerai il tuo padre, e madre.

Mento.

Quali co- I N questo commandamento si tratta sino nei I primieramente della cura ch'hanno i tino nel primitamicano del padri de'loro padri, & i padri de'loro somanda figlivoli. Secondo, della cura ch'hanno i servi de loro padroni, & i Signori de loro vassalli, d'servi. Terzo, della cura ch'hà la moglie del suo marito, & il marito della sua moglie. Quinto, della cura ch'hanno i generi de'loro suoceri, & i suoceri de' loro generi: perche tutto questo và quasi per la medesima regola: e quì anco deve l'huomo essaminarsi, come si hà portato co'più vecchi, e co' Peccati benefattori. Dunque conforme a quedefigli-veli ver to, veda primieramente il figlivolo, se Gipadri hà dispreggiato, ò maledetto, ò fatto poco conto di suo padre, ò madre. Se

- Essamina overo se hà differito molto tempo la esse ; loro è stato disubbidiente nelle cose lecutione di essi. Se hà fatto voto di fare cite. Se non hà soccorso a'lor bisogni. Se si è vergognato de' suoi parenti, per esser vili, ò poveri. Se non ha esseguito i loro testamenti. Se hà desiderata la morte loro, per havere heredità.

Risguardino anco i padri, se hanno cura de'loro figlivoli, e particolarmen- de' padri te d'insegnar loro l'oratione, e dottri- versoi &na Christiana: anco di riprenderli, e can gittoli. stigare quando non fanno quello, che devono, ò pigliano male compagnie; anco d'occuparli in alcune cose, acciò non vadano otiosi, e vagabondi. Se li trattano con soverchie carezze, e gli allevano secondo la loro volontà, lasciandoli esleguire tutti li loro appetiti. Il medesimo hanno da risguardare i Signori verso i loro schiavi, e sudditi con Pecces l'istesso ordine; & oltre a questo mirino ce signo bene se provedono loro delle cose neces-fervi. sarie competentemente; anco se hanno cura di farli medicare, e pigliare i Sacramenti nel tempo delle loro infermità: anco, se li lasciano stare in concubinato. overo in altro peccato mortale, potendogli rimediare. Tra i suoceri, e generi,

heredità, &c. Trà i maritati, veda il marito se trat- peccati ta male la sua moglie, o con fatti, ò con trà i ma parole, ò se non le provede delle cose ritati. necessarie. Anco, se la moglie tratta male il fuo marito, non gli ubbidendo, overo ingiuriandolo, ò dandogli causa di perdere la patienza, e di farlo bestemmiare: ancos'ègelosa senza haverne causa.

ò nuore si deve attendere, se ci sono pas-

sioni, ò male parole, ò desiderio della morte l'uno l'altro, per havere le loro

Il suddito, veda s'è stato disubbidien del suddi te a' fuoi maggiori, overo a' comman-to verfoil damenti, e leggi, che quelli hanno fat- Padrone. to. Se gli hà dispreggiati col cuore. Se hà mormorato, ò s'è lamentato di essi. Se hà giudicato temerariamente le cose loro a mal fine: dicendo che le fanno per passione, per interesse, à per altri rispetti humani. Se hà dispreggiato, ò non hà honorato i vecchi, overo se ne ha fatto besse passi è adirato con essi. Se è stato ingrato a'fuoi benefattori, non tenendo memoria de beneficj ricevuti, ò (quello ch'è peggio) rendendo lor male per bene.

Peccari

Peccari

DEL

## E Commandamento.

Non ammalzare.

TN quanto all'animo, veda prima, se l Peccati I ha spiritualmente ammazzato il suo! eircal hos profilmo, incitandolo, ò dandogli occasione, à configlio, acciò peccasse mortalmente, e questo è peccato di scandalo. Se l'hà accompagnato, ò datoli favore, overo ajuto in cola alcuna mala.

In quanto al corpo, se hà ammazzato, oprocurato, o desiderato la morte al proflimo, à se hà pregato Dio che gliela desse. Se hà portato odio vero, ò deliberato contra alcuno, desiderando vendicarfi di lui; e quanto tempo è stato in quell'odio. Se non hà voluto parlare ad alcuno con scandalo del prossimo. Se ha tatto fattioni, ò le ha favorite. Se hà minacciato ad altri, che non fossero saoi sudditi, con male parole. Se non hà voluto perdonare almeno; la foro conscientie, a chi humilmente gli hà domandato perdono. Se havendo offesi altri con opere ò parole, non hà voluto domandare loro perdono per se stello, dper mezzo d'altri, overo le non

#### SESTO DEL Commandamento.

hà sodisfatto sufficientemente all'offese

fatte.

Non fornicherai.

E ssendo, che in qual si voglia peccato, si può peccare con pensieri, parole, & opere; però in questo suole accadere molto più espressamente, che in qual si voglia de gli altri; & in qual si voglia sortediqueste tre, che l'huomo pecchi, hà da dichiarare la qualità, e circostanze con chi hà peccato, come di sopra habbiamo detto.

Dunque secondo questo ordine, circa i pensieri si deve l'huomo accusare, s'egli è stato negligente in refistere, ò scacciare via subito i disonesti pensieri. Se hà consentito, desiderando li mettali in effecutione, havendo havuto commodità. Se hà havuta dilettatione morofa in quelli pensieri, considerando, quello che

Circa le parole; Se hà detto parole " Opere Granata Tomo L

brutte, e disoneste, dilettandosi in simili prattiche. Se con parole, ò scritti, peccati ò per mezzo di terza persona hà incitato quanto altria peccare. Circa l'opere; Se hà pec-all'opere. cato attualmente in questo peccato. Se ci hà peccato, benche non attualmente, mà con toccamenti disonesti, con se stesso, à con altra persona. Se gli è accaduta, overo hà procurata aicuna pollutione volontariamente, overo s' egli è venuta in sogno; della quale si hà da giudicare secondo la causa precedente, e secondo il dispiacere, è piacere seguente. Se hà fatto alcune cose per provocare altri a questo peccato, come larebbe a dire, ornandosi, vestendosi, ponendoli in luoghi, ò fenestre per es-ter visto, ò altre cose simili. Se per pre-senti, ò false, ò vere promesse, ò per altri mezzighà procurato di violare la castità d'altri. Se non hà voluto separarsi dall'occasione di questo peccato, come sono compagnie, ò conversationi pericolose, ò cohabitationi nella medefima casa, e questa è la maggior di tutte l' occasioni. Se legge libri disonesti, che lo possano provocare a male. Se non si è armato con digiuni, orationi, Sacramenti, daltri rimedi spirituali, quando è stato molto tentato di questo vitio. Trà gli accasati, se sodissano l'un l'altro al debito matrimoniale. Se hanno procurato in alcun modo impedire il frutto della generatione. Se offervano l'ordine, e vaso naturale, overo se ha procurata pollutione fuora del vaso. Se hà conosciuto parenti della sua moglie in grado prohibito; questo è impedimento, che discioglie il Matrimonio; s'egli è accaduto prima; però se fù dopoi, non può· chiedere il debito matrimoniale fenza dispensa del suo Prelato.

#### SETTIMO Commandamento.

Non rubberai .

S E hà pigliato alcuna cosa d'altri per inganno, rapina, usura, è simonia, come a &cc. Se tiene alcuna cola d'altri contra la pecchi volontà del fuo padrone, e non la restituisce, e non basta havere proposito di restituire dapoi, se subito in effetto non la restituisce, quantunque sia, discommodandosi d'alcune cose che si cenvengono alla decenza del

fuo stato. Se ritiene il salario de'suoi fudditi, de lavoratori, de mercatanti contra loro volontà. Se non restituisce lacose, ch'havesse trovate, de sossimpre in man sua, senza sapere di chi erano. Se comprando, de vendendo hà satto alcun'inganno, de nella mercantia, de nel prezzo, de nel peso, de mismo potevano vendere, come sono schiavi, de minori di età, ecc. Così anco se hà pigliato da quelli alcune cose, che non potevano dare.

Procuratore, de tessimonio, ecc. e conforme a questo si accusi di quello, che tocca all'ussicio suo. Quanto al secondo ramo, guardi prima il penitente: Se hà levata alcuna fassa tessimonianza. Se la donna per gelosia, de per ira biasima l'altra dicendo, ch' è mala donna, d'russia na, d'attrucchiara, o ladra, quando le manca alcuna cosa di casa sua ; perche anco questo è fasso tessimonio, quando si dice senza grande occasione. Se hà detto male d'alcuno con mala volondare.

Se solo per vendere a credenza, 'hà vendute le cose piu del giusto prezzo, non havendone altra caula legitima, secondo il giudicio del prudente Confessore. Se tratta in compagnia d'altri, a perdita, e guadagno, stando sempre falvo il capitale. Se ha fatto inganni in giuoco, & hà con effi guadagnato. Se hà giuocato tanta somma che ecceda la sua conditione. Se hà giuocato con minori d'età, quello ch'essi non potevano giuocare. Se nel giuoco hàgiurato, contrastato, e dette male parole, &c. Se non hà fatto bene, e fedelmente l'ufficio, del quale era salariato, ò sia lavoratore, ò sia depositario, ò maggiordomo, ò guardiano, overo ufficiale di alcun Signore; perche questo tale sarà obligato à' danni, che sono proceduti dalla sua poca cura. Se coluiche hà da distribuire ussici publici, d Beneficj, o altre cole, è accettatore di persone, dandogli per rispetti humani, e non conforme alle leggi della giustitia distributiva. Se per suo voto si èdatoalcuno ufficio, d Beneficio a persone non degne. Se non hà pagate le decime alla Chiesa,

#### DELLOTTAVO Commandamento.

Non dirai il falso testimonio.

Descati di faifi ter due grandi rami : in uno fianno li peccati, che si fanno in giudicio dal giudice, e da' procuratori, e da' testimoni, e dall'attore, e reo : nell'altro ramo sianno le infamie, dettrattioni, mormorationi, derisoni, giudici, temerari, sospettioni, bugie, e lusinghe. Quanto alla prima parte, consideri il penitente, s'egli è Giudice, b

forme a questo si accusi di quello, che tocca all'ufficio suo. Quanto al secondo ramo, guardi prima il penitente: Se hà levata alcuna faifa testimonianza. Se la donna per gelolia, ò per ira bialima l'altra dicendo, ch' è mala donna, ò ruffiana, ò fattucchiara, o ladra, quando le manca alcuna cola di cala/ lua; percheanco questo è falso testimonio, quando si dice senza grande occasione. Se ha detto male d'alcuno con mala volontà, e con intentione di fargli male: e questo si chiama detrattione. Se hapalesato alcuno delitto grave, e secreto d'altri, col quale la porsona restasse infamata, quantunque non lo dica con intentione di fargli male, e quantunque quel che dice, sia il vero, tuttavia è obligato a restituirli la sama, che gli hà tolta. Se volentieri hà dato orecchie a' detrattori del prossimo, o gli hà dato ajuto in quello. Se hà detto il male, che haveva udito da gli altri vanamente. Se non hà diffeso la fama del suo prossimo, quando altri lo infamavano, fapendo ch'egli era innocente. Se ha mormorato della vita d'altri. Se hà schernito, ò mormorato de'differti naturali, ò morali del suo proffimo. Se hà giudicato temerariamente i fatti, ò detti de proflimi ; pigliando in mala parte quello ; che poteva pigliare in buona; E se (quello, ch'è peggio) hà detto ad altri per cosa certa, quello che temerariamente hà giudicato nel suo cuore. Se è sospettoso, pigliando occasione di qual si voglia leggier cosa, per giudicar male. Se hà seminato discordia frà i profimi, incitando uno contra l'altro, dicendo i difetti dell'uno contra l'altro, dal che alle volte sogliono procedere odi grandi. Se hà detto alcuna bugia in pregiudicio, ò danno del profilmo, overe in altro modo. Se con false informationi hà guadagnato quello, che per giustitia non poteva. Se ha rivelati i secreti, che gli sono stati raccommandati. Se hà aperte lettere d'altri.

A None, e Decimo commandamento sono già dichiarati nel Sefto 🔪 e Settimo de quali di sopra babbiamo trattato\_

SETTE PECCATI Capitali, overo Mortali.

## Il Primo della Superbia.

' A Superbia è un' appetito disordinato Qualipecdella propria eccellenza. Da quello Cati propeccato procedono molti altri, tra'quali ce iono dalla (uprincipali sono Vanagloria, Ambitione, perbia. Proluntione, Jattanza, e Hipocrisia. Or conforme a questo si potrà l'huomo accusare di ciascuna di queste specie nel modo leguente.

Circa la Vanagloria, veda l'huomo, Come si le si è vantato di cose male, come d'hamale verli vendicato, overo percosso, ò disenorato gli altri , &c, Se li è gloriato di cose vane, e non degne di gioria, come della bellezza del vilo, gentilezza del corpo, habilità della persona; compagnia di ser-vitori, ricchezza, parentato, ò altre cose simili, che sono di poco momento. Se si è vanagloriato di cose buone, e degne di gloria, come sono Virtu, Scienza, Prudenza, havendone di queste cose a dare la gloria a Dio. Se si è gloriato di lufinghe, ò lodi humane, pigliandone soverchiadilettatione, non dando la gloria 2 Dio del tutto.

Qual fin: Circa l'Ambitione, s'egli è ambitiolo, no ipec e superfluamente desideroso d'honore, sati dell'e gloria, e sa per essa quelle che non deve. Se egli è tanto timoroso d'infamia, è disonere, à d'essere mal voluto, che per fuggire da questi inconvenienti, sa quello che non deve, overo lascia di fare quello che deve. Se per paura delle pasole d'altri, lascia di fare alcune cose buone, come Consessare, e Communicare, andare alla Mella, pratticare con buoni, &c.

Circa la Prosuntione, se vanamente Quali fis-mendofi per più virtuolo, letterato, pru-no i pec- dente, e nobile di quello che è. Se moito presume di quello cheè, non dandone a Dio la gloria. Se si confida molto nel suo proprio parece, Sapienza, e Virtù. Se per quella ragione ricula d' esser consigliato, à corretto, deastigato da altri. Se per l'istella causa diffende so.

rofun• tione.

i suoi diffetti manisesti, cercando scusz nel peccato. Se per non ellere luperato, perfidia contra quello, che conosce essere vero, e ragionevole. Se hà dispreg-giato gli altri, e sattone poca stima, dicendone alcune parole in loro dispregio. Se con questa profuntione si è burlato e fatto besse dell' ignoranza, ò disetti d'altri .

Circa l'Hipocrissa; Se bà procurato di parere quello che non è, ò più santo di quel che è, per essere vanamente hopecchi
norato, e tenuto per buono srà gli huonell'hipo. mini .

Circa la Jattanza; Se si è vantato, ò lodato vanamente se stesso, ò le sue cole. Se si è lodato d'alcun peccato che pecchi havelle fatto, come d'havere disono nella lacrato alcuna donna , ò d'havere ingiu-tanza. riato, è maltrattato altri. Se siè lodato di quello che non hà fatto, maggiormente essendo peccato, per parere huomo valoroso, e per essere più stimato.

## Secondo, dell' Avaritia.

S'Egli è avaro, e misero, ò accumula come a senza causa ragionevole; se per il competenti mell'avatrario è prodigo, e dissipatore. Se spen-ritia. de più di quello che hà, e per questo si pone in necessità ; e manca in quello , che deve alla sua casa, e non provede a'suoi sudditi, e figliuoli, ò le sa Monache per forza . S'hà troppo , e difordinara affettione al denaro; e però si dimentica di Dio, e di quello ch'appartiene all'anima sua, attendendo disordinatamente alla robba. S'hà desiderata la morte ad alcuno per l'heredità, ò altro utile, che da quello sperava.

# Terzo, della Lusuria.

Di questo ne habbiamo già parlato nel sesso Commandamento .

## Quarto, dell' Ira.

Circa l'Ira, veda primieramente se si 🌶 è adirato con sè stesso , desiderandosi, à chiedendos la morte. Se con ira, e rabbia hà percosso se stesso. Se si e dato al demonio. Se ha mandato maledittioni, ò piaghe sopra se stel-

Cir-

Circa il profimo, se si è sdegnato, ò Come fiadirato contra il fuo prefiimo senza pecchico causa. Se gli hà detto parole con ira, il proffice con alteratione. Se gli ha detto paignorante, &c. non essendo suo suddita, d'schiavo, è mortale. Se gli ha detto con ira i mancamenti, e diffetti, ne' quali era incorso, per incaricarlo. Se con l'istessa ira hà detto parole, overo hà manifestati gli alerui diffetti in assenza dell' altra persona. Se hà maledette, ò date al demonio le creature di Dio, overo hà dimandato sentenza contro loro, ò Cano suoi sudditi, ò nò, quantunque uno peccato sia disserente dall'altro. S'è perfidiofo , ò costumato nelle sue parole, e perfidie. Se hà posto in opera l'ira, ch' haveva nel cuore, battendo òpercotendo gli aleri.

#### Quinto , della Cola.

SE hà rotto i digiuni della Chiesa.

Se hà mangiato come in giorni prohi
sola.

Se hà mangiato come in giorni prohi
sola.

Se hà mangiato tanto soverchiamente, overo tale
forte di cibo, che gli facessero danno alla fanità. Se mangia, ò beve molto, ò

molte volte, ò con molta dilettatione, e
gola. S'è molto amico di cibi pretios, e
curiosamente apparechiati, e se spende

molto in questi.

## Sefto , dell' Invidia .

E deliberatamente gli è sincresciute il bene d'altri, ò che altri lo superassectati fe in alcuna cosa come se al cortigiane pell'invi- rincrescesse, che l'altro stia più in stima di lui, ò che sia primo, ò meglio trattato di lui, cc. Se si è rallegrato del mal del prossimo, ò di vederio privo dell' honos suo. Se hà detto male del prossimo, per dannissearlo nella persona, ò fama, e per accrescere la sua a spese d'altri. Se hà palesato cul del prossimo, acciò che essento del prossimo, acciò che essento stimato. Se per la medesima causa gli è rincresciuto quando hà udito dir bene di lui.

## Settimo , dell' Accidia .

S E hà lasciato di fare alcun' opera buona per pigritia, come udire Mes-peccatidi ia, dire l'ufficio, massime quando era- Accinia. no cole di obligo. Se sa le opere di Dio freddamente, e con tepidezza, e negligenza. Se è inconstante in esseguire i buoni propositi, e se lascia perqual si voglia occasione le sue divotioni, e santi essercitii. Se gli và differendo di giorno in giorno. Se dorme più del fuo bisogue. Se spende male il tempo in pensieri vani, parole otiose, & opere inutili. Se molto s'attrika nelle auversità, e travaghi. Se per il contrario troppo s'infuperbifce con le prosperità, favori, e beni che gli auvengono, non dandone la gloria a Dio.

#### DELLE OPERE DELLA Misericordia.

Irca di queste si accosi primieramente, s'è stato negligente nelle opere Come si della Misericordia spirituali, e special-pecchi mente in consigliare, auvisare, ò riprendere quelle persone, che Poteva ajutare miseri, con alcuna cosa di queste; e molto più cordiare le persone, a'quali esto è obligato. Se quando hà fatto questo, il sè con tanta ira, e con sè poca moderatione, che sè più danno, che utile. Se hà compassione di tanti mali, calamità, & heresie, come sono hoggi nel Mondo, e se prega.

Circa le opere della Milericordia corporali, veda se hà souvenuto i suoi profilmi nelle loro necessità, e bisogni; se sa elemosine a'poveri, conforme alla sua possibilità. Se si sdegna con essi, è mormora di essi, ò se dà loro male risposte, essendo importunato da essi, ò si bunla di loro.

## D'ALCUNE ALTRE PARTICOLARI accusationi.

Dopò queste accusationi, che sono communi ad ogni sotte dipersone; ve ne sono altre particolari, le quali appartengono a tale, ò tale sorte di stati, e persone come sono Vescovi, Parochiani, Chierici, Religiosi, Mercatanti, Medici, Procuratori, Giudici, Testimeo), Signori di vassalli, Padri di samiglia,

Comecia miglia, Caltrifimili, i quali dopò que- cose d'importanza, sarà peccato mor-gunodeb se accusationi generali, si devono ac- tale, come sarebbe sargli danno nell' ba accu- cufare di quello, che tocca all'obligo farinelle del fuo ufficio, e flato: e così i Prelati, flatofuo, e quelli che hanno cura d'anime, il devono accusare del mancamento della residenza, e cura, che tengono di far profitto nelle loro pecorelle con la dottrina, essempio, & oratione. I Chierici, come celebrano, e dicono il loro ufficio. I Religiosi de loro voti, & obligationi dell'Ordine. I Giudici per rispetti humani, ò se per subornatione hanno differita la giustitia, overo hanno satto alcuna ingiustitia. I Procuratori, se hanno diffeso Cause ingiuste, overo hanno procurato di mandarle in lungo, ò se

non hanno usato diligenza in studiarle. I rei, overo attori, se fanno petitioni ingiuste, ò procurano prolongarle contra giustitia, ò ascondono, ò rompono feritture, che la dichiarano, ò pervertono gli officiali con subornationi, e favori, ò aderenze. I testimoni se giurano la verità apertamente, e fenza cautele, e calunnia. I Mercantisiaccusmo de trassichi illeciti, che trattano e le compere, e vendite inginste. É

AVVISO GENERALE PER CONOSCERE quat sia peccato mortale, e qual sia veniale,

così tutti gli altri, ciascuno secondo il

fuo stato.

N tutte queste sorti di peccati, che di sopra habbiamo raccontati, bisognava dichiarare qual folle peccato mortale, e qual fosse veniale, poiche conosciamo, che di necessità siamo obligati a Confessare il peccato mortale; mà il veniale per volontà: Mà perche questo non si può bene dichiarare con poche parole, basterà per adesso che diamo alcuni auvisi generali a questo effetto rimettendoci nel resto al giudicio del prudente Confessore.

Rezole di Per conoscere dunque qual sia pecenoscere cato mortale, e quale veniale, li soil peccato gliono dare quette due seguenti regole. dal venia-La prima, e molto generale e questa, che tutto quello, che è contra la Carità, è peccato mortale; e per la Carità quì intendiamo l'amore di Dio, e del profiimo. Dunque secondo questa regola, fatto quello, che sarà contra l' honore di Dio, è bene del profitmo in Opere Granasa Tomo L.

honore, nella robba, ò in cose simili: perche questo estingue la Carità, nella quale consiste la vita spirituale dell'anima, e per questo con ragione si chiama peccato mortale, perche toglie la vita spirituale: ma quello, che non è contra la Carità, mà fuora di ella, è peccato veniale; come sono parole otiose, senza danno di altri, overo alcuna vanagioria, ò ira, ò pigritia, ò gola, cioè mangiare più del necessario, ò cosesimili.

La seconda regola più particolare è, che tutto quello, che è contra alcuno de precetti di Dio, overo della fua Chiefa, è peccato mertale, come quello, che si fa contra il precetto, che dice: non rubbe-rai, d non fernicherai, &c. d contra il commandamento della Chiesa, che commanda, cse si paghino le decime, è Confestark almeno una volta l'anno, e Co m-

municarli la Palqua, ·&c.

Mà quì è da notare diligentemente. che quello, che naturalmente è peccato mortale, può essere veniale per una di Percato queste due cause, cioè è per essere con di come di poco momento, come chi rubbasse uno renti ve racemo, ò grappo d'uva, ò cose simili, ò viale. per essere l'opera imperfetta, per non vi effere flata la deliberatione, e consentimente intero, come potrebbe accadere nelle male cogitationi, non confentendo però, nè resistendo come si deve; perilche quello, che da se stesso era peccato mortale, per la imperfettione dell'opera, non è se non veniale.

Qui anco si deve considerare, che so- comman. no tre sorti di commandamenti, alcuni damenti di tre soriono negativi, come: non ammazzare; ii. i quali obligano sempre, e per sempre, cioè in ogni tempo: Alcuni altri sono affermativi, come: dare eleemoline, havere contritione de' peccati, amare Iddio, &c. E questi obligano sempre, non per sempre, mà in tempo di necelsità, perche allora corre la sua obligatione; alcuni altri sono dell'uno, e l' altro modo, cioè affermativi, e negativi, come è la restitutione della robba d'altri; perche questo commanda, che si

restituisca, e commanda, che non si ten-ga quello d'altri, e questi simili comman-

damenti obligano in ogni modo, cioè

sempre, e per sempre: e per quelto non

balta, che colui, che è obligato ad alcuna restitutione, habbia proposito di re-

Aituire per l'auvenire, mà è necessario, J questo, come sodissail Battesimo, che ci che subiro restituisca, accioche non ten- libera da ogni cosa, assolvendo l'huomo padrone, perche quello è commandamento negativo, che obliga, come già habbiamo detto sempre, e per sempre, e colui, che in questo modo riene l'altrui, stà lopra di se, e restituisca come habbiamo già dichiarato.

TBRZA PARTE DELLA Ponitenza, la quel'èla Sodisfattione, Cap, L.

Opò la Contritione, e Confessione, se confessione ne, segue la Sodisfattione, che è la terza parte della Pepitenza alla quale s'appartiene sodisfare all'honore del Signore per l'offese fatte contra lui, pigliando giusta vendetta di chi tanto l' officie: la ragione di questo habbiamo dichiarata altrove, parlando del digiu-Quanto no: benché qui la repeteremo, poiche sa guita qui anco si conviene. Per intelligenza di la sois questo bisogna sapere, che si come colui, che non osserva le leggi della Republica, e obligato alle pene, che so-no costituite a trasgrenori, di esse, così anco colui, che non offerva la legge di Dio, è obligato a certe pene tallate, e segnalace della giustitia di Dio a questo effetto. Queste pene a postro mal grado s'hanno da pagare, ò in quella vita, ò nell'altra, cioè à nell Inferno, à nel Purgatorio, o in questo Mondo. Nell'inferno fi pagano con pene eterne; nel Purgatorio, benche la pena non sia eterna, però tanto grande, e tanto intenia, che come dice Sant' Agostino, non è in questo Mondo pena alcuna, che con quella si possa paragonare, benche si contalsero tutte le pene, e tormenti de'Martiri, che sono state le maggiori del Mondo. Or da questa sì grande, e terribile pena ci libera il digiuno; & altre asprezze corporali, quantunque fiano minori tenza comparatione; essendo che in quette cole Iddio non tanto risguarda alla grandezza della fatica, quanto alla volontà del sacrificio; percioche quello chequi si pate, è volontario, mà l'altro è necellario, e di quà procede, che la pena volontaria di questa vita seuza comparatione vale, e sodisfa molto più, che molte necessarie dell'altra. Mà mi dirai: Padre, dunque il Sacramento · della Penitenza non sodista per tutto

ga l'altrui contra la volontà del proprio di colpa, e pena? A questo si risponde, Quano che e gran differenza trà l'uno, e l'altro te il Batte. Sacramento, perche il Sacramento del simo dalla Battelimo è una spirituale regeneration penicenza ne dell'huomo interiore: perilche, si come una cosa che nasce di nuovo, subito lascia d'essere quello che era, e riceve un'ellere nuovo, senza restarci cosa alcuna di quello che era, come quando d'un seme nasce un'albero, il seme lascia l'esser suo, e l'albero riceve un'estere nuovo; così quando un'huomo spiritualmente rinasce, subito lascia d'essere tutto quell'huomo vecchio, che prima era (che era figliuolo d'ira, e di perditione, ) e comincia essere un'altro huomo nuovo, cioè figlio di gratia, e libero di colpa, e di pena. Mà il Sacra- modo ci mento della Penitenza non ci libera da' libera da' peccati pallati, come regeneratione, peccati il mà come medecina la quale alle volte to della sana persettamente, & alle volte no, penitenza mà lascia alcune reliquie della passata infermità, le quali dapoi col rempo, e con buon reggimento si leveranno; non altramente fa la Penitenza, la quale alle yolte lana persettamente, liberando l' huomo dalla colpa, e dalla pena, quando con ella concorre alcuna perfettistima contritione, come fù quella della Maddalena, & altre simili: mà altre volte, quando la contritione non è così perfetta, quantunque togli via tutta la colpa, non però toglie tutta la pena, e questa che resta s'hà da purgare in questa vita, ò nell'altra. Di questo ne habbiam' essempio anco nelle cole humane: perche se un cavalliere commette un delitto contra il Rè, Per il quale merita che gli sia tolta la vita ; può costui dapoi fargli sì gran servigio che meriti la gratia, e perdono generale dal Rè di tutta quella pena, e potrebbe essere anco, che gli sacesse tal servigio, che il merito non sia tanto, mà alquanto minore; come sarebbe a dire, la gratia del Rè, e commutatione della pena di morte in alcuno efilio temporale così vediamo, che fece il Rè David col suo figliuolo Absalon; perche ha-vendo costui ammazzato il suo fratello Amon; & essendo per questo il Padre così giullamente sdegnato contra di lui , dopò tre anni dell'absenza sua, gli perdonò la colpa pallata con tale condi-

nel suo palazzo regale, nè compasifie in presenza sua: dunque la questo modo, quando la contricione del penicente, non è tanto confumata, e persetta, perdona Iddio all'huomo per virrù del Reg. 14. Sacramento la colpa , ce anco la pena Che cola eterna, la quale per essa meritava, & anrerdoni co parte della temporale; però non printenza vuole, che così subito costui entri nel fao celeste palazzo, e goda della sua visione, finche si purghi in questa, ò nell' altra vita. Questo medesimo sece Iddio con l'istesso David, al quale per cagione della sua Consessione, e grande pentimento perdono, la colpa dell'adulterio 'commello, e do reflitul nell'amicitia, e \* Reg. 11. gratia fuz , la quale havea perduta, dopò. questa gli mando molti flagelli, e calamita per il peccato già perdonato. Mà qual peccato fù nel Mondo più perdemato, che quello di Moise, & Aronnelle acque della contradittione, e con tutto ciò, benche perdonato fosse il Mumae, peccato, resto pur sempre viva la pena promulgata contra loro, dalla divina Giusticia, che sù privargli dell'entrata nella terra di promissione; Così dunque accade il più delle volte in questo Sacramento, nel quale per la Virtu della passione di Christo, che opera in esso, si perdona la colpa, e si racquista la Divina gratia: resta però l' huomo obligato per cagione della sua impersetta contrizione ad una certa quantità di pena, fecondo pare alla divina Giusticia: & essendo, che si trovano molte opere virtuose le quali ajutano a scemare questa pena; singolarmente però servono a questo, quelle che danno più pena, e travaglio alla nostra carne; perche, come dice San Gregorie, posché la carne co luoi diletti, & appettiti ci indulle alla colpa , è cola ragionevole , ch'esta medesima flagellata, & afflitta ci liberi da quella, e poiche per compiacere ad esta, dispiacemmo a Dio, è anco ragionevole, 'che hora l'affliggiamo , e contrilliamo per placare l'istesse Iddio.

> DELLA ORIGINE, E CAUSA DELLA fodisfattione. Cap. IL

> Tavendo già vista la necessità e ch' habbiamo della Sodiesattione, vediamo adello l'origine, e principio di ella , acciò politonio meglio intendere ,

tione però, che non entrasse già mai sei che qualità habbia da effere, e per sare questo, ci dobbiamo ricordare di quello che habbiamo detto nel principio di questo Trattato, cioè che la vera pemitenza, e la gratia della Conversio. ne nel peccatore era la maggior gratia, Cap. e misericordia, che li poreva fare in questa vita: perche benche sia maggior cufa la gloria, che la gratia; poiche l' una ègratia principiata, e l'altra è gra-gia consumata; però è maggior gratia, che Dio liberi un'huomo dal peccato, e lo metra in stato di gratia, che dapoi posto in gratia dargli la gloria: & oltre a ciò si come il Battesimo, il quale è porta de Sacramenti, e principio dell'humana regeneratione; apporta seco ( dal Frutti canto suo ) tutte le Virtu, e doni dello della pe-Spirito fanto infieme con la gratia di nitenza. colui, da chi tutti quesi beni procedono; così anco la vera penitenza, che è principio della nottra Refurrettione , apporta similmente seco tutti questi doni, e telori, e particolarmente apporta una muova luce, e conoscimento delle cose spirituali, e divine, per le quali stava l'huomo avanti cieco, come che stelle nella regione di tenebre, & ombra di morte, & apporta una nuova, Carità, & amoredi Dio, la quale è forma della vera penitenza, e di tutte le Virtu ; e causa nelle anime nostre mirabili affetti, e sentimenti appartenenti a questa Vircu: perche come l'amore naturale è principio di tuttigli altri affetti, e passioni naturali, così l'amore di Dio sopranaturale è cagione di tuttigli affetti, e sentimenti spirituali, etanto più lo fà, quanto è maggiore; e si como sono differenti le gratie delle converfioni, in uno maggiore come fù quella di Santo Agostino, e San Paolo, & altre molte, & in altri sono minori, come sogliono estere per la maggior parte l'ordinarie, e quetidiane, così anco sono maggiori, minori gli affetti, e movimentiinteriori, che causa questa virtu. Dunque quella virtu causa nell'anima un si gran pentimento, e scontentezza per havere offelo Dio, che vorrebbe l' huomo più presto haver patito mille sorti di tormenti, che havere offeso un tal Signore. Caufa anco un grandissimo timore della divina Maestà, perche vede; che l'hà offesa, e provocata ad iracon tante offele, per le quali conosce: ester incorso nella indignatione del luod'affetti vergogna di comparire innanzi la divi-

Lucal

nel peni- na sua presenza; come quella, che terrebbe una donna, che havesse offeso il fuo marito, quando dopò d'haverle perdonato, la ricevelle in casa sua : come era quella, che teneva quel Publicano Evangelico, che per pura vergogna, e confusione non ardiva di alzare gli ocehi al Ciolo. Causa anco un grandissimo desiderio di sodisfare a Dio, con una conveniente penitousa, per l'offese che hà fatto a Iddio, e causa un gran-

dissimo desiderio di vendetta di chi è stato occasione di quelta offesa, che fù la propria carne, perche quando considera, che costei su quella, che con gli appetiti, e desideri suoi gli hà fatto Rendere il braccio al disordinate amore delle creature, e separarsi dall'amose, & ubidienza del suo legitimo sposo Come sia e signore; si adira in tal modo contra di

filmolato lei , che la vorrebbe fraccassare , e il penité martirizzare, come cagione d'ogni suo sead affii ger la sua male; & accioche possiamo meglio intendese questo, imaginati quel che fa-

rebbe una castissima donzella, se dopò l'esserfi sposata in assenza con un Geneil'huomo principale, alcuna trifta donna l'ingannalle, facendole credere, che un'altro fosse il suo sposo, e così ella credendo questo, se ne stesse con lui, e lo trattasse come sposo, dimmi di gratia, chi havesse patito un tale inganno, e vedefie, che quella mala fu quella, che l'hà così ingannata, e disonorata, che farebbe? che direbbe? e che animo pigliarebbe contra di lei di senza dubbio poco le parrebbe beversi il sangue di chi l'haveffe così disonorata? l'anima dunque, alla quale Iddio hà aperti gl'occhi, e le hà dato una particolare, e nuova luce, con la quale si chiara-mente vede ch'egli era il suo verace, e legitimo sposo, e l'ultimo sine, per il quale era stata creata; e dall'altro canto vede, che per inganno di questa trista donna, cioè la sua propria carne, venne ad estendere le braccia dell'amore suo alle creature, abbracciandole eon quell'amore, che folo a lui si deve : quando vede, che la causa di questo adulterio é stata la sua carne, come potrà havere patienza con lei ? come farà di non affliggerla, e tormentarla, e far vendetta di chi hà satto sì gran male?

Dunque da qui nascono gli eccessi, che

Diversità furore . Causa anco una grandissima sogliono fare alcuni penicenti al principio Onde nesdella loro conversione, a'quali tù non cano lepepuoi torre la disciplina di mana, nè il ci- nitenze licio, nè il digiuno, nè altre simili asprez-eccessive à ze, con le quali molte, volte vengono a fare grandi eccessi, eguastarsi la sanita, se non procurano di havere in questo molto giudicio, e discrettione.

Tal' era lo spirito della penitenza, che dichiara quel Santo Job in quelle parole, che dice: Pescavi, quid faciam tibi lob. A à custos hominum ? come se più chiaramente dicesse, come espone S. Agostino: lo confesso, Signore, il mio peccato, & èsi grande la pena, che hò per questo, che non ricuserei patir pena alcuna per esso: vedi tu, Signor mio, che voi che io faccia, perche stògià preparato per tutto quello, che tu vorrai fare di me: non hò altra cosa, che offerirti, eccetto, che un euere disposto per fare tuttoquello, ehe tu commanderaich io faccia 😹 se commanderai, ch'io arda in vive siamme, à che questo mio corpo vada tutto in pezzi, ò che io patisca qual si voglia altro tormento, per grande che sia, io sono apparecchiato per farlo. Ora mi ti offerisco con le mani, e piedi legato. e gettato a terra dinanzi a'tuoi piedi 🐛 io non fuggo, non mi appello della tua sentenza, non vò fuggendo la giurisdittione, non mi scuso, non supplica, che mi iminuisca le pene, ma che mi. sententii secondo la volontà tua: tu sei il coltello, sarò io la carne, taglia Signor mio, dove ti piace, pur che mi perdoni. le colpe, chio hà commesse. Nell'istesso modo fi affliggeva quel Santo Rè David in uno de'suoi Salmi penitentiali, quando diceva: Afflictus sum , & humiliatus Pennensa Sum nimis, rugieham à gemitu cordis mei: Plal.37. Domine, ante te omne desidarium meum, C gemitus meus à te non est ab/conditus; cor meum conzurbatum est, Oc. E così si dovrebbono anco affliggere, & humiliare, e castigare quelli, che hanno offese un tal Signore: perche, come dice un Dottore, l'anima, che contra la volontà di Dio dispreggiando il Creatore, si dilettò disordinatamente nella creatura, è cosà giusta, che paghi, e purghi con volontary travagli il volontario diletto, col quale si privò di luce. E perche alla colpa naturalmente si deve la pena, con Perche la la qual si corregge, de ordina la colpa ; venga alle è cola giulta, che abbracci, e procuri le colpa. pene, che hebbe ardire di commettere

tali colpe, e poiche l'huomo peccando , et, faccevano pianto sopra l'anime loro, e dispreggio il sommo bene, e lo cambiò per una vilissima creatura; il che è grandiffima ingiuria, e dispreggio di quella suprema maestà; giustoè, chesi humili, e dispreggi, & abbassi volontariamente sino alla polvere della terra, quello, che hà fatto si poca stima d'un sì gran Signore. In questo modo dunque s'affaticorono per sodisfare a Dio, quelli, a chi il Signore aperfe gli occhi con questo lume Celeste, col quale conoscendo la immensità, e grandezza della divina bontà, in essa conofcono la grandezza della loro malitia, e conforme à quello desiderano di sodisfargli. Per confermatione di questo, & anco per ellempio, e confusione della tepidezza de' nostri tempi, mi è parso poner qui un pezzo d'historia del rigore, & asprezza mirabil d'alcuni Santi penitenti. che vide San Giovanni Climaco in un Monastero; il che riferiste questo Santo huomo, come testimonio di vista; quasi in queste parole.

Giunto ch' io fui in questo Monastro, guife di vidi cose, che mai l'occhio del pi-penitenti gro vide, & udii cose, che mai l'orecchie veduti da s. Gievan. de'negligenti uditono, ne il cuore del tepi-Climaco. do spensierato potègià mai capire. Udii parole, & opere, vidi potenti per far forza (se dir si può) all'onnipotente Dio, & inchinarlo a misericordia. Vidi molti di quelli Santi pesitenti, che fistavano tutta la notte al fereno, veggiando senza muoversi d'un luogo, e quando il sonno gli vinceva, combattevano con loro stessi, e villanegiando se stessi con parole ingiuriose, si cavano il sonno da gli occhi à forza di braccia, per non dare à i loro corpi quel poco di riposo. Vidi altri con gli occhi fissi nel Cielo, chiedendo sempre con lagrime, e sospiri perdono, e misericordia: Et altri per il contrario dicevaño col Publicano, che non erano degni di levar gl'occhi al Cielo, nè parlar con Dio; e così tenevano i loro vi-Li inchinati alla terra, offerendogli l'anime loro confuse, & ammutite, piene di timore, ediconfusione. Altri stavano vefiti di facco, e di cilicio col viso gettato fopra le ginocchia, dando spesso della testa in terra con amarezza di cuore. Frà questi erano alcuni, che havevano bagnata la terra con molte lagrime. Et altri, che dolorosamente si lamentavano, perche loro mancavano queste lagrime. Molti di costoro, come si suol fare sopra i mor-

con lamenti piangevano la loro caduta. emorte. Altria guisa de Leoni ruggivano, e gridavano nell'ultimo del cuore, reprimendo frà se stessi i gemiti, e tal volta, quando già non si potevano più contenere, subitamente proronipe. vano in grandi voci, e sospiri. Vidi alcuni di quelli, che nell'apparenza, e nell'opere, e nei pensieri, erano tanto alienati da se stessi, come se sossero statue di marmo; perche la grande afflittione gli haveva già fatti insensibili à tutte le cole; costoro tenevano l'anime loro, come sommerse nell'abisso dell'humiltà e col continuo fuoco della triftezza havevano già diseccata la fonte delle lagrime. Et anco alquanto dopò segue il Sant'huemo dicendo: Quivi vedresti que Santi penitentiandare infiacchiti, & inchi- di nati fin'a terra, i quali dispreggiando già tenza. la carne, mescolavano con la cenere il pane, che mangiavano, e con le lagrime quello, che bevevano: Non si udivano trà costoro altre parole, che queste, Misero me, misero me ; giustamente, giustamente; perdona Signore, perdona Signore. Molti di quelli tenevano le lingue fuora, come cani allettati, consumati, e disfatti per la gransete. Altrisistavano brucciando nella riverberatione del Sole in mezzo dell'estate; & altri per lo contrario si lasciavapo gelare in mezzo del verno al freddo, & al sereno. Alcuni pigliavano un pochetto di acqua, per rinfrescare la lingua senza beverne però quato bisognava; & altri similmente mangiavano un pochetto di pane, & il resto lo gettavano da se, dicendo, che non meritavano di mangiar cibi humani, poiche havevano fatto opere di bestia. Fra quefti effercizi, che luogo troverebbe il rifo? deparole otiose? d'ira? d il furore? dove eran le feste? dove la cura, eservigio del corpo? dove si trova ramo alcuno di vanagloria? dove le carezze, e diletti della gola ? Tutto il pensiero era Parole di gridare al Signore di giorno, e not-diversi a te, esolo frà loro si udiva la voce dell'- nitenti. oratione. Vi erano alcuni, che battendosi crudelmente il petto, come se stesfero chiamando alla porta del Cielo, Pr. 76. esclamando dicevano: Apri, pietoso giudice, la porta, che noi co'nostri mali habbiamo serrata. L'altro diceva, Mo- pr.78. stra, Signor mio, la tua faccia sopra di noi, esaremosalvi. L'altro diceva, Di-

serabili, che stanno sempre in tenebre. & ombradi morte. L'altro diceva: Deh Signore, ta, che siamo presto prevenuti. con la tua misericordia, penche siamo giunti in una grandifima povertà. L'altro diceva: Forte che un giorno piacerà al Signore di rallegrarsissopra noi altri; udiromo alcun giorno quella dolce voce, che flanno nelle tenebre, ricevete la luce .: occhi: e parlandosi l'un l'altro, dicevano, come credi, che passaremo in quell'già revocata la sentenza della nostra condannatione :: forfe fe farà giunta la nostra i oratione al Signore; e le gli ègiunta, come farà ricevuta ? quanto ci havrà giovato? quanto l'havrà placato? perche uscendo esse da bocca si, brutta, poca gratia potrà. ritrovare innanzi à lui. Chi sa se per ventura gli Angeli,e Săti,à chidiamo flatirac- J noi? ò le sanno tuttavia leparati per la l vano: Chi sà, fratello (come dicevano il Niniviti) se il Signore ci perdonerà, o si

volterà verso noi, e non periremo? Però perseveriamo adesso chiamando insino al fine della nostra viza; perche il Signore e milericordiolo, e con la nostra perseve-Confiden- ranza si plachera. Corriamo, fratelli, nella corriamo, perch'è necessario correre, e genitéza. molto leggiermente, per ritormero al luogo, donde siamo caduti. Corriamo sempre per questo cammino, e non perdoniamo a quella fozza carne, ma vendichiamoci sempre di lei, e crocefiggiamola,

poiche ella prima ci ha posti in Croce.

Or che cola era, vedere dopò tutto questo l'effigie, e mal trattamento de i loro corpi?: Tenevano il viso, come di morti, gli occhi consumati di fiacchezza,. de guancie abbrucciate, & arrollite, i peli l delle ciglia caduti col continuo piangere, havevan fatto i calli nelle ginocchia à guila di Camolli, con l'ulo continuo dell' oratione. Tenevano i petri tanto fraccafseti da i gran colpi, che si davano, che lo sputo di molti di loro era mescolato con fangue. Pregavano questi ben'auventuratiil padre del monastero, il qualera un vero Angelo, fra gli huomini, che gli mettesse catena al collo, & alle mani, e li

mostrati, Signore, a questi poveri, e mi-1 se di la fino al giorno della sepultura, henche anco dell'istessa sepoltura si tenevano indegni .. Ma quando già veniva l'a Timore di hora del morise , all'hora si vedevano co- morte net fedigran timore: fi ponevano incorno al letto di quello, che moriva, e con molti accesi desideri con viso, e parole dolorose lo domandavano, dicendo: Come và, fratellois come và la cola teco? dica; Saluteà i prigioni, & à quelli che cidici? che speranza hai? che pensisarà di te? hai tù forse trovato quel che Havevano sempre la morte innanzi à gli | cencavi ? sei giunto al porto della salute? ti hanno data, alcuna, arra di sicurtà? hai tenciro dentro il tuo cuore alcunanuova iora ? e qualifarà il notiro fine ?, forfe farà l'Iuce ? ò forfe bai udito dentro alcuna voce, che ti dicelle. I tuoi peccati ti sonperdonati? ò pure, La tua fede ti hà fattofalvo? diorie hai udite altre voci, che matt. 30 ti dicano: De foendunt: percatores in infer-M.9. num , G omnes gentes , que obliviscuntur ela. 26, Deum? Descendano i peccatori nell'inferno, e tutte le genti, che si dimenticano di. Dio :: osero .. Con: le mani, e piedi legacommandati , faranno già approfimati à lti , gettatelonelle tenebre efferiori, ove-secusso, Togliali via il trifto, acciò non ve-dum 70. gran puzza delle nostre colpe ? Alcuni di da la gloria di Dio? Che ci rispondi, fra-loro a queste, & altre dimande risponde, rello ? Ti preghiamo , che ci dichi alcuna cola, acciò da te sappiamo quel che per noi sià preparato, perche la tua. lice stà per concludersi: e quello, che hora riceverai , non sei per mutarlo giamai. Ma le nottre cause stanno pendentijes, ast. e si hà da dare la sentenza. A queste dimande alcuni rispondeyano, Benedetto-sia il Signose, che pon hà permesso, che tossimo portati ne i denti del' nemico.. Altri più tristamente rispondevano, dicendo :: O milera quell' anima, che non hàofiervato intieramente la sua professione, perche adello molto bene considera quello, che le stà apparecchiato. Or poiche io vidi, & udii le sopradette cole, reffai tanto attonito, e spaventato, che poco mancò; ch'io non cadessi in un'abisso di tristezza, considerando la negligenza della mia vita, e la tepidezza della mia penitenza, paragonandola con quella di questi Santi. Or che dirò. dopò tutto questo dell'alloggiamento, e della cala, dovè flavano? era tanto brutta, e tanto oscura, e fetida, e sava canto piena di horrore, che veramente era-(così, come: si chiamava) carcere; che: Habitafola la fua figura, e villa ballava per infe-tione di gnare la penicenza. Forse che tutto que- penicembtlo parrà incredibile, ò impossibile à incmetrefic i piedi no i ceppi, e non li toglief- | gligenti: ma à i vani penitenti , & à quel- .

Bi, the films confected bene, she per informità. Aleri, che perdeffero gli ocil peccato si perde, altro parrà: perche l'anima, che porduta già quella prima pace " 🖧 amicitia , .che .teneva con Dio, ruppe i patti, e condizioni, che con esso haveva, e perdè l'inestimabil tesoro della gratia, e le consolationi dello Spirito dantos de anco ammorzò il fuoco della Casità; onde procedevano le delci lagrime, quando di tutto questo si ricorda, è trapassata sì fortemente dal dolore, che mon fole fopporta tutti questi travagli con patienza, ma si vorrebbe parimente crocesiggere, e tagliare in Pezzi, se le sosse concello. In questo mode dunque ricordando-

se questi ben'anventurati padri della se-

licità dello flato, nel qual havevane vi-

vuto, e di quelli tanto fanti, e tanto dolci effercizi, ne i quali s'erano allevati, diceyano col Santo Job: Quis mihi tribuatqueta menfes prifines fecundam dies quibus Dene suftediebat me? Quande felendebat lucerna epis super capat meums. O ad lumon eyes ambadabam in tenebris} sicuo, & c. Chi mi conorderà tanta gratia , ch' io folli adello, come in quei primi giorni, quando Die mi cultodiva, come nel rempo della mia gioventù ? quando secretamente Iddio si stava nella mia casa, quando il suo lume luceva sopra li mio capo, e col suo lume io caminava frà le renebre ? quando col latte mi lavava i piedi, e dalla pietra mi sorgena ungivo d'elio? In quetto modo dunque ricondan-Parole dofi ciascano de i suoi paffati effercizi, e ferventi de i favori, e consolationi, che da Dio

diveripe de l'annuar de l'annu gevano, e frà se stessi dicevano Dov' è quell'antica purità della nostra oratione? dov: èquella si grande (peranza, con la qualeoravamo? dove fono le dolci lagrime in mezso delle noftre afflittioni? dove la gloria di quella puriffima Caftità? dov'è quella Fede, e lealtà col nostro Prelato? dov'è quella Virtà, & efficacia della noffra Oratione? tutte queste cole si sono perdute, e sono sparie come fumo. E dicendo quete parole, era si grande il delese, ch'havevano d'una tal perdita, congiunto con l'horrore di se medesmi, che chiedevano è Dio, che desse levo qual se voglia sorte, di tormend in quella vita, per fan vendetta de i proprieorpii; poiche furono loro lifarro: perche fi came nel corpo humano eccasione di tauto male. Alcuni gli chie- I (one molti membri, uno più nobile, devano, che delle doro alcuna gravistima d'che l'altro: e nel Cielo vi fono molte

chi, e lavilla, e che restallero come spettacolo di miseria al Mondo. Altri, che gli facesse stroppiatidi mani, e piedi, acciò che con quelli mali presenti potessero evitare i futuri. Ma io, fratelli miei, non sò come hò potuto perseverare tanto tempo frà tante lagrime, perche stetti frà costoro trenta giorni, i quali sinitimi ritornaià quel Santo Padre, che era Preposito del monastero: e vedendomieglicosì spaventato, e trasmutato, intendendo la causa della mia turbatione. disse: Che cosa è questa, Padre Giovanni? Hai vista la battaglia di quelli, che combattono? Io l'hò villa , Padre , gli disti. lo l'hovista, e stò maravigliato, e tengo più sicuri quelli, che dopò la caduta piangono in quel modo: che gli altri. che mai cadettero, e non piangono come questi: perche mi pare, che saloro caduta, à questi tali ( disponendo così la divina gratia ) è stata occasione di sì maravigliosa essaltatione. Quasi tutte quethe parole fono di San Giovanni Climaco che da cestimonianza di tutte queste cose. & anco d'altre più ammirabili, e spavento le , come persona che le hà viste con gli occhi propri.

Hò voluto icrivere tutte quelle cole qui Quali etper melti effetti : Il primo acciò che fetti preci confondiamo, & humiliamo, veden duce il do la tepidezza della penitenza de nostri rapenitetempi, paragonandola col fervore, e di za in elegore di quelli Padri paffari. Il feconde<sup>scri</sup> gore di quelli Padri passati. Il secondo acciò vediamo fin doue giunge la virtù della Carità, e della luce dello Spirito santo, la quale stà sempre apparecchiata per tutti i sedeliChristiani, eosì per quelli, che all'hora furono, come per quelli, che adello sono, e saranno, se si sforzaflero a travzgliare, comequelli. Il terzo acció che con quella speranza, & essempio ci destassimo a fare alcuna cosa di più di quello, che facciamo, havendo visto quel tanto che quelli Padri facevano: poiche non havevano altra forte di corpo, che il nostro; nè meno altro Signore, e protettore, ne' loso travagli: perche per quella causa si mettono essempi di cole maggiori, acciò non ci pajano fisane le minori. Egliè ben ver, che non pessiò si deve alcuno subito sbigottire. se non fa quello chequesti Santi hanno

tenza .

segie, una più alta, el'altre più basse: | così anco nella Chiesa vi sono diversi gra-Josn. 14. di di meriti, diverse vite, e diverse peni-Discret- tenze, che ci rispongono per ella: equella peni. lo, ch'e necessario per una vita, non à necessario per l'altra. Nè meno dobbiamo subito cercar di fare tutto quello che i Santi hanno fatto, perche molte cole loro ci si propongono più per ammiratione, che per imitatione: per che quel che stà bene ad un Gigante, non stà bene ad un Nano; e quel che si conforma con uno spirito molto alto, non si conforma con l'infimo.

> DELLE TRE OPERE principali, con le quali sodisfacciamo à Dio. Cap. Ill.

Ssendo proprio dell'opere penali, e travagliose essere, sodisfattorie; di qui nasce, che secondo la Dottrina de' Santi, e della Chiesa, sono trè sorti di opere Sodisfattorie, cioè Digiuni, Elemosine, & Orationi: percio che tut-Cpere fo te queste opere, oltre che sono sante, e disfatto- virtuole; sono penose alla nostra carrie di tre ne: e così per il dolore della pena sodis-Sezui . fanno per la dilettatione della colpa. Et oltre à questo, essendo che nell'huomo vi fono tre cose principali, con le quali il più delle volte offendiamo Iddio, cioè con la robba, col corpo, e con l'anima ; giusto è , che con tutte quelle facciamo la sodisfattione, e che di tutte quelle noi facciamo un facrificio, il qualesi fa con queste tre Virtu; perche con l'Elemosina gli facciamo sacrificio della robba: col Digiuno del corpo: e con l'Oratione dell'anima. Et oltre a questo, estendo che tutti i peccati sono ò contra Dio, ò contra noi, ò contra Botz. il nostro prossimo, a tutte queste sorti di persone hanno risguardo queste tre Virtu, perche il Digiuno serve per noi: la robba per li profimi: e l'Oratione per

> 'DELLAPRIMA OPERA Sodisfattoria , la qual è il Digiuno.

PEr questa cagione colui, che desidera sodisfare a Dio veramente, con Achefer tutto il cuore fi deve essercitare prinva il di-cipalmente in queste tre Virtù: E pri-siunonel ma cominci dal Digiuno: il qual come habbiamo detto, col dolor della pe-

Dio.

na, paga per la dilettatione della colpa, e castiga la carne; la quale il più: delle volte è stata causa di tutti i nostri peccati. E come dice S. Bernardo, astenendosi noi per mazzo del Digiuno dalle cose lecite, acquistiamo perdono delle cose illecite: di modo tale, che con un breve digiuno scontiamo il tormento de'digiuni eterni: Perche per il peccate meritiame l'Inferno, dove non viè cibe alcuno, aè consolatione; dove quel ricco svaro tanti anni fono, che Luc. 16. chiede una goeciola d'acqua, ne mai la riceve. Dunque selice il Digiuno, col quale si riscattano tali digiuni , e fischiyano tali tormenti; ecome disse il medesimo Santo: Il Digiune non solo è lavatorio de' peccati : ma anco estirpatione de vizj: non solo acquilla il perdono della colpa, ma anco merita la gratia: non solo toglie i peccati passati, ma anco preserva da i futuri : Perche il Digiuno, come dice Pietro di Ravenna, è una fortezza di Dio, palaggio di Christo, muro dello Spirito santo, bandiera della Pede, segno della Carità, e essetidel stendardo della Castità. Il Digiuno (di-digiuno. ce S.Agostino ) purga l'anima, inelza i sentimenti, sa soggetta la carne allo spirito, crea il cuore contrito, & humiliato, dista le nuvole della concupifcenza, mitiga l'ardore della lusturia, & accende il lume della Castità. Il Digiuno è freno de'nostri appetiti, mortificatione delle passioni, disciplina della vita, e temperanza della cupidità. Il Digiuno è fratello della povertà, figliuolo della penitenza, padre della Castità, compagno dell'Oratione, coltello dell'amor proprio, guardia della nostra salute, e mezzo efficacissimo per placare Iddio, & acquistare gratie da lui. Con questo lo placarono i Niniviti. Con questo s'humiliavano, e si soccorrevano sempre i figliuoli d'Isdraele ne'loro gravagli. Con soan. e. questo si ripararono, e disselero quelli i Reg. 7 tre giovanetti dal furore del Rè di Ba- Dan. 1. bilonia. Con questo sù rapito Elia nel 4. Res. 4. carro di fuoco. Con questo ricevè Moi- Matt. sè la legge da Dio. E con questo si pre-Marc. 4, parò il figliuolo di Dio per la predica-

luo, ma per ellempio noltro. Però quello, che da dovero deside Asprezza ra sodissare à Dio, esar vendetta de suoi dissano nemici, e goderů tutti quelli privilegi, alla pena. armilicon un forte; e santo odio di le

tione dell' Evangelio; non per bisogno

stesso, cioè contra la sua propria carne, ! facendone giusticia, e castigandola con digiuni, vigilie, discipline, cilici, vesti aspere, eduro letto, e con tutte le maggiori asprezze, che potrà: perche con questo, non solo sodisferà a Dio, ma anco trionferà del più valorolo de suoi memici, e farà il suo corpo, e spirito tempio vivo dello Spirito fanto. Ma tutto questo s'hà da fare con discretione, a moderatione, accioche in tal modo cafighiamo il nemise, che non ammazziamo l'huomo, e destruggiamo il soggetto, del quale habbiamo bisogno per il servigio divino. Percioche per questo commandava Iddio nella legge, che in tutti i sacrifici si offerisse il sale, per significare la discrettione, e temperanza, che dobbiamo haver in tutti questi sacrifici spirituali. E per mancamento di quelto, malte persone spirituali sono venute à straccare, e disfare la complessione, & à mancare in mezzo del cammino: perilche da poi per ricuperare la sanità, fù necessario Araccarli in tutti gli ellercizi spirituali, e quel ch'è peggio, nell'istessa Virtù, che da quelli dipende.

DELLA SECONDA OPERA sodisfatoria, la qual'èl'Elemosina.

M A acciò che il digiuno fia più me-ritorio, è necessario accompagnarlo con opere di misericordia: perche come dice Sant'Agostino, così è il Digiuno senza Carità, e senza elemo-sina, come la lampada senza olio: & in limofina un'altro luogo dice il medesimo Santo: ajuto del un'altro luogo dice il medesimo Santo: ajuto del volemosina, acciò le vostre orationi siano essaudite, acciò Christo vi ajuti ad emendare la vita, e vi perdoni i peccati, e vi liberi da'mali futuri, e vi dia i beni eterni. A questo proposito ancora dice Pietro di Ravenna, che quantunque il Diginno toglia l'infirmità de i vizi, e le passioni della carne, e le occasioni del peccato, non dà però perfetta salute senza l'unguento della milericordia, e senza il fiume della pietà, e senza soccorso dell' Elemofina.

U Digiuno ( dice egli ) sana le serite de'peccati, ma non toglie le ciccatrici di quelli, senza il balfamo della misericordia. Questa ( dice quel Santo Tobia ) libera dal peccato, e dalla morte, e non lascia andare l'anima nelle tenebre. Iguem ardentem extinguit aqua, O eleemolyna resistit peccatis. L'Ecclesia-Eccl. 136. stico dice, che sì come l'acqua estingue il fuoco, così l'Elemosina uccide il peccato. Sopra il che dice Sant'- Quanta Ambrosio, Grande è veramente la for-za della za dell'elemolina, che con la fronte del-limolina. la fua benevolenza spegne la fiamma de i peccati; e co'l rivo della sua larghezza ammorza l'incendio de i vizi: di modo tale, che quantunque stia Iddio offelo, e provocato ad ira: per virtù dell' Elemofina perdona a colui , **ch' havea determinato castigare per le** sue colpe. E Santo Agostino dice, Si come si smorza il fuoco dell' Inferno con l'acqua salutifera del Santo Battefimo, così anco s'estingue la fiamma de i peccati con l'elemosina, & opere di giustitia: di modo che il perdono de i peccati, che una volta ci diè il Bat-tesimo, ce lo dà ogni giorno l'esercitio dell'elemofina, come un'altro secondo Battesimo.

E ben vero, che la comparatione

non è in tutto simile : ma grande lo-

de, e gloria è dell' Elemosia essere paragonata con questo celeste lavatorio che è fonte, e porta di vita: per il che il Profeta Daniel non trovo altro Dan. mezzo per liberar il Rè Nabuchodonosor da quella tanto rigorosa sentenza, che contra lui era dal Cielo fulminata, eccetto, che con dargli consiglio, che s'appoggiasse a quest' Ancora sacrata dell'Elemosina, e così disse: Quamobrem, Rex, consilium meum Goofiglio placeat tibi, & peccata tua eleemosy-a Nabunis redime: & iniquitates tuas miseri-chodonocordiis pauperum. Piglia , ò Rè, questofor. mio configlio, e riscatta i tuoi peccati con l'Elemosina; e le tue malignità con opere di misericordia verso i poveri: Imperoche molto ben sapeva questo buon Profeta di quanto grande importanza fosse per troyare misericordia apprello di Dio, ulare misericordia verso de gli huomini: poichi egli è certo, che con quella misura, che misuriamo, saremo con l'îstessa misurati. E però nel dì del Giudicio si hà da fa-Matt. 7. re si gran festa per l'opere della misericordia; poiche quelle hanno da essere la tarissa, ò tassa, per la quale hà da esser giudicata la nostra vita. Sopra di queste parole dice Sant' Agosti-

no: E scritto, riscatta i tuoi peccaticon | dera sodisfar'a Dio, & acquistare la mil'elemofina.

Per quella ragione, principalemente sa caso il Signore dell' elemosine : perche per esse viene finalmente a dare il gui-Per qual derdone a i suoi : Venite benedicii patris Rimi la lt bis reguum à conflitutione mundi, quia efu-

mei, ( dice il Signore ) possidete paratum vorivi, & dediftis mibi manducare: Sitivi » dediftis mibi bibere, de. Come le più chiaramente dicesse: E dissicil cosa esfaminare diligentemente, le vostre vite, & usare misericordia con voi : ma con tutto ciò venite al Regno Eterno, perche hò havuto fame, e mi havete dato da mangiare: hò havuto lete, &c. Di modo che tù non vai al regno , perche non hai fatto peccati; ma perche gli hai redenti con l'Elemofina. E. Man as dirà per il contrario à i triffi; Andateal fuoco eterno, non solo perche havete peccato, ma anco non havete redenti i vostri peccati con l'Elemosina; perche se voi l'haveste fatte, quelle vi libererebbono da questo castigo: fin qui son parole di Sant' Agostino. Però anco più di questo dice Pietro di Raven-

> na, E cosa maravigliosa vedo, quantoè dilettevole à Dio il nutrimento del po-

> vero; poiche nel regno del Cielo, &

in prefenza de gli Angeli, & in quella

si grande congregatione de i relulcita-

ti, non si sa mentione, nè della morte,

che pati Abel, nè del Mendo che sal-

vò Noè, nè della fede ch' hebbe Abra-

Gen. 11. & 14.& Blibi

> mo, nè della legge che diede Moisè, nè della. Croce di San Pietro umà del pane, che si è dato al povero; per il che maravigliato. San Giovanni. Grifollomo Efferti dell'efficacia, e bellezza di quefta Virtù; hlla li-dice queste parole in un Sermone :: L'elemosina éamica di Dio, e sempre si ricrova appresso di lui; acquista gratia per chi lei, vuole; scioglie i legami de i peccati; scaccia le tenebre, e mitiga le fiamme delle nostre passioni : ad esta stanna sperte le porte del Cielo: e si come à Regina, nissuno de i portieri ardisce dimandarle, chilei, nè chi cerchi : anzi le vanno incontra benignamente a riceverla. E Vergine, ha le ale d'oro, & i vestimenti di gran bellezza. Il suo viso è bian-'eo, e maniuero, e con le ale, e leggierezza, che tiene, sempre assistenella presenza di Dio.

Hora essendo, ch'egliè si grandel'ef-Beacia: di quella. Virtù 2 coluin che deli-

sericordia che desidera, vestasi di questa veste essercitandosi in opere di milericordia, havendo compassione alle miserie de poveri, sollevandole, se può co" suoi beni, e se non può co'l Consilio, con l'Industria, con l'Oratione, con l'a-Intercessione , e quando altro non si puo, almeno con la compafione de i loro travagli; poiche come dice San Gregorio: Non manco dà quel, che col cuore hà compassione, che l'altro, il quale dà de' suoi beni; perche uno dà la sua robba, e l'altro l'anima.

Però qui è molto da notare, quello , Qual fia che Sant'Agostino dice a questo propo-lamiterisito, ch' essendo molte sorti di miseri-cordia cordia, con le quali acquissiamo il per-di tutte l' dono de i peccati , nessuna è maggiore, alue. che perdonare di cuore a quelli, che ci hanno offeso: conforme a quello " che dice Pietro di Ravenna, O huomo guarda bene, che tù non puoi stare senza pescati, e vuoi che sempre ti siano perdonati : dunque per questa caula , sempre perdona tù tanto a gli altri, quanto vuoi, che sia perdonato a te, e: le questo farai, fappi, che perdonando à gli altri, perdonia te stesso. Quasi il medesimodice anco Cesario in quelle pa, role:: Colui, che non hà con che redimere i cativi, ne vestire i pudi; ssorzisi di non portare odio col cuore a i fuoi. profilmi, e di non rendere mal per male: a' fuoi nemici : ma più tostogli porti ampre, e facci oratione, per essi, & habbigrande speranza nella misericordia . epromesse del suo Signore, dicendogli : Dammi, Signore, perche hò dato: per-

DELLA: TERZA OPERA: Sodisfattoria, la qual' è l'--Orations ..

donami, perche ho perdonato...

Ltre tutto questo ajuta l'Oratione (veglis la non folo alla terea parte della percontritienitenza, cioè alla fodisfattione; ma an-ne. co alla prima, cieè alla Contritione; poiche per mezzo ino molte volte il Sienore infonde quelso spirito nell'anime de'peccatori, & anco per ella s'acquista il perdono de loro peccati : poiche con quella l'acquillò quel Pubblicano livangelico, e con l'istella il figliuol Prodigo. Perilche ci configlia il Profeta. che soi siterniame a .Diq per questo mer-

Ofenia · 20 . dicendo! Tollite vobiscum verba: & Inardo, L'orazione acquifia Virtù per di-Luc, 15. convertimini ad Dominum: O dicite ei: Omnem aufer iniquitatem , & accipe bonum , & reddemus vitules labiorum neftrorum. Portate con voi parole, e tornate al Signore, e ditegli; Togli da noi, Signore, ogni malignità, e piglia la nostra buona volontà, e ti offeriremo il facrificio delle nostre labbra . Or con questa sorte di parole tratta con Dio l'Oratione, e fà mansueto quel petto divino, più che di diamante per li superbi, e più che di cera molle per li penitenti, & humili. Ma dimmi, chi l è stato già mai fin'al di d'hoggi, ch'habbia chiamato il Signore con questo cuore, che subito non sentisse nell'anima sua quelli indici, e mellaggieri della sua clemenza? Così ce lo hà promesso egli per il Profeta, dicendo: Omnis qui invocave-Joel, 2. rit nomen Bomini , Salvus erit . Qual fi vo-

glia, che invocherà il Signore in questo

modo, sarà salvo.

Et accioche quell' oratione possa più agevolmente ascendere in alto, è necussario metterle quelle due ali, delle quali habbiamo già trattato, cioè del Ali dell'- Digiuno, & Elemosina, acciò con que-Ormione. se voli più leggiermente senza mai posarsi, fin che giunga nel cospetto di vino. La ragione d'una tal'unione, e fratellanza è questa: perche la misericordia sa sì; che l'oratione non comparisca innanzi al cospetto divino vacua, e che non si possa chiamare oratione secca: & anco usando la misericordia col prosimo, l'huomo provoca Iddio a farla con seco, come ce lo infegna San Giovanni Climaco in queste parole: Se sarai amico dell'Oratione, fà che tù sia ancoamico della mifericordia, perche questa farà, che tù sii misericordiosamente essaudito da Dio; poiche anco tù bai essaudito il prossimo tuo per amor fuo.

Ma il digiuno ajuta l'Oratione, dispo-\$220000- nendo l'huomo per esta, perche stando il pagnata dalla li corpo leggiero, e libero dal pesodel cimosina. be si sa più leggiero per volar in alto. Perilche l'Oratione di quello, che digiuna, oltra che gli è più fodisfattoria, non essercitare, come habbiamo già di-e anco più spirituale, e più pura. Per la chiarato: E dopò l'havere speso alcuni qual cosa dice il medesimo Santo. L'anima di colni che digiuna, ora con iobrictà, & attentione: ma quella del mangiatore è dissoluta, e piena d'imaginationi, e brutti pensieri. E si come il Digia-

no ajuta l'Oratione, così anco l'Oratio-

neil Digiuno: perche come dice S.Ber-

giunare; & il Digiuno merita la gratia dell'orare; di modo, che la fortezza, che bisogna all'huomo per castigare ta carne, ce la dà il gusto, e spirite dell'-Oratione; poiche ciascuna di queste Virtù toglie lopra sè la parte del pelo, di ch' è capace nella fantificatione dell'huomo; perche, come dice S.Girolamo; col Digiuno figuarificono i vizi del corpo, e con l'Oratione i dolori dell'anima.

sodisfattoria, il che s'appartiene al presente Trattato, è anco opera meritoria, e che impetra, e causa divotione. In quanto ch'è sodisfattoria, con ella paghiamo i debiti de'nostri peccati. In quanto ch'è meritoria, meritiamo per essa accrescimento di gratia, e di gloria. In quanto ch'è impetratoria, guadagniamo per esta quel che humilmente chiediamo. Et in quanto che crea, e causa in noi devotione, guadagniamo per ella una nuova luce, gusto di Dio, renovatione de'buoni propoliti, e delideri; pace, e quiete dell'animo; fortezza, e prontezza per ben'oprare. Equesto è quello, che propriamente si chiama divotione. Questi quattro frutti così principali apporta (eco la Virtu dell'Oratione; e però, è cosa conveniente che ci essercitiamo in essa con perfeveranza, e con tutta l'attentione possibile. Ma perche di questa Virtu tratteremo appreso più copiolamente; per adello non farò alcro, che rimettere il Christiano Lettore alle considerationi, & orationi, ch'habbiamo posto di sopra, trattando della Contritione, elsercitandosi in quelle per alcuni giorni avanti, e dopò la Confessione, per isvegliare con esse il dolore, e sentimento de' loro peccati, e per sodisfare à Dio per esti. E questo è quello che qui pretendiamo. E perche una delle cose, che più serve per questo, è la consideratione de i

benefici divini, e de'nostri peccati: In

questa principalmente si deve il Christia-

giorni in questo, potrà pensare alle altre sorti d'Orationi, e considerationi, che

fi pengono nel Trattato dell'Oratione:

acciò che con la varietà de gli esfercizi ri-

ceva più luce, più gusto, e manco fasti-

dio delle cose di Dio.

Ritroviamo dunque conforme a que- Tre vinte sto, che l'Oratione, oltre l'esser operatione

Oracione

64

SEGUEUN BREVE MODO di Confessars, per le persone, che si Confessano spesso. Cap. IV.

I Avendo già trattato della Confestione per le persone, che dirado si Confessano: Hora diremo del modo, nel quale si deono preparare, & essaminare per Confessarsi quelli, che spesso si Confessano; molti de i quali patono gran travagli, e scrupoli, perche essaminando la loro coscienza, alle voite non trovano di che cosa s'habbiano da Confessare; perche essento, che da un canto credono, e sanno per certo, che non sianno senza peccati: e dall'altro nel tempo del Confessarsi non gli sanno ritrovare; per questo si rammaricano disordinatamente. e credono, non essensi mai Confessati benne.

Onde na. Di questo possiamo assegnare due causea il non e. l'una è, che in vero è molto dissicile, reseau. che l'huomo conosca se stesso, e che cono-

sca molto bene tutti i cantoni della sua coscienza: perche non suora di proposito disse il Proseta: Delista quis intelligis? ab occultis meis munda me Domine. Chi conosce i peccati? Signor mio liberami da gli occulti peccati miei. L'altra causa è, che i peccati de i giusti, i quali (come dice il

Prov. s4. Savio, cascano sette volte al giorno) sonopiù tosto peccati di omissione, che di commissione: i quali sono molto difficili da conoscere. E per intelligenza di questo è da sapere, che tutti i peccati si com-Maniere mettono per una di queste due vie, cioè

Pf. 18.

di peccare d per via di commissione, facendo alcune opere male, com'è rubbare, ammazzare, dishonorare, &c. ò per via di omissione, cioè lasciando di fare alcuni beni, come lasciando d'amare Iddio, di digiumare, di dir l'officio, &c. Or frà queste due sorti di peccati, estendo, che i primi consistono in attione, sono molto sensibili, e molto facili da conotcere; Ma perche gli altri non confiltono in fare, ma lasciare di fare, sono più difficili: perche quello, che non è, non si può lasciar vedere: Per il che non è da maravigliarfi, che le persone spirituali, maggiormente, quando sono semplici, non trovano alcune volte peccati, di che accusarsi: essendo che queste tali persone non cadono co. sì spesso in quelli peccati di commissione,

che habbiamo detto: e gli altri, che so-

no per via di omissione, non si cono-

scono: e da qui nasce, che non trovano

di che confessarsi, e si affligono per questo.

Ma per rimedio di questo mi è parso di Peccasi.

metter in ordine questo Memoriale per sontachi
comsimili persone, nel quale principalmente mettono. si tratta di questa sorte di peccati. E perche questi peccati ponno essere, ò contra Dio, ò contra noi medesimi, ò contra i nostri prossimi: per questo l'habbiamo partito in treparti, le qualitrattano di queste tre sorti di negligenze : molte delle qualialle volte non faranno manco peccativeniali: ma tuttavia sono imperfettioni, e mancamenti, e molte volte potrebbono esfere peccati veniali. Per il che quelli, che attendono alla perfettione, non deono lasciar di accusarsene, quantunque questo non lo deono far sempre, ma solo alcune volte particolarmente nel le fette principali, acciò non si fastidiscano i Confessori con la nostra superflua proliffità: Ma ordinariamente l'altre volte potrà ciascheduno pigliare da qui quel che facci più a propolito per il caricare la

## Segue il Memoriale.

fua coscienza.

D'Apoi che si farà la Consessione generale, prima ch'entri nell'accusatione particolare delle sue colpe, accussi di queste quattro cose seguenti.

Primieramente di non venire con la debita preparacione a quello Sacramento; e di non havere usato diligenza in essaminare la propria coscienza, come di sopra dicemmo.

Secondariamente si accusi di non havere quel dolore, e pentimento de suoi peccati: e di non havere quel fermo, e vero proposito di separarsi da quelli quanto dovrebbe.

Terzo, di non essere andato a questo Santo Sacramento della Communione con quella purità di coscienza, e devotione, che si conveniva, e dopò l'essersi Communicato, di non essere stato così raccolto, come si conveniva, havendo ricevuto in casa sua un tal Signore.

Quarto, s'accusidi non havere usata la debita diligenza in emendare la vita sua, e di non havere procurato di fare maggior profitto di giorno ingiorno nel servigio divino: ma più tosto d'estre stato nell'istella tepidezza, e negligenza, e forse anco d'esser ritornato addietro: e dopo questo, potrà incominciare ad accusarsi secondo l'ordine seguente.

Ver o

#### Verso Iddio.

V Erfo Iddio, noi siamo obligati ad havere quelle tre virtù Teologaki, cioè Fede, Speranza, e Carstà: edicia-scuna.di queste si pub accusare nel modo seguente. Circa la Carità s'accusi di non havere amato Dio con tutto il suore, e con tutta l'assima, come era obligato; ma che più presto hà collocato l'amor suo disordinatamente nelle creature, e vanità di questo Mando, smenticandosi del suo Creatore.

Circa la Fede s'accusi, se non hà havuto così ferma Fede come doveva; e se non ha procurato di scacciare subito da se le fantasse, e pensieri, che il demonio gli arreccava circa questo.

Circa la Speranza s'accusi, se ne itravagli, e necessità che gli sono occorse, non è ricorso al Signore con quella Speranza, esicurtà, che doveva: e se troppo disordinatamente si è travagliato, e perduto di animo ne i travagli; perche questo masce da poca Speranza.

Girca la Purità dell'intentione, s'aceust di non far l'opere di Nostro Sia gnore con quella pura intentione, folo per amore di Dio, come doveva; ma alle volte per risperti: altre volte per usanza; altre perche sono conformi al suo gusto, de appetito, de altre per simillinteressi.

Bi deve ance acculare d'essere siate lente, è negligente in cerrispondere allente, è negligente in cerrispondere alle vocationit de l'inspirationi dei Signore, resistendo molte volte in quello
allo Spirito santo per non sforzarsi, è
affatteicarsi un poce. Questa è una colpa
molto spirituale, e secreta, e molto
degna, che se ne facci sempre coscienza.

Clost ance di non effere fiato grate à benefici divisit; come doveva, e. di havergliene di renditto per per effi, è di rech haverlene senito per più amare, e servire il Datore d'ogni bene.

Similmente s'accusi d'essersi dimenticato del Signore, tenendolo molte volte come shandito dal suo cuore, essendo obligato d'haverlo sempre nella sua presenza, & baverlo innanzi à gli occhi.

Circa la Penitenza nelle cose auverse si accusi se per caso non hà sopportato pa-

tientemente i travagli, che il Signore gli manda, e non gli hà pigliati dalla fua mano, come per fuo bene, nè gli hà refo le debite gratie per effi. Questo si potrà specificare al quanto più se la coscienze lo rimorde d'alcuna cosa particolare.

S'accusi anco di non essere stato alla Messa, de ustro divini, e ne' luoghi farci in presenza del Santissimo Sacramento scon la debita devotione, che saceva bisogno.

## Verso se Bello.

L'Huomo hà seco motte parti: perche La hà il corpo con tutti i suoi sentimenti, & anima con tutti i suoi appeatibi, e spirito con tutte le sue potenze, cioè inselletto, memoria, e volontà: e così può peccare contra la retritudine, & ordine, che doveva havere in ciascuna cosa di queste.

S'accasi dunque principalmente di non trattare il suo corpo con quel rigore, &c asprezza, che doverebbe, così nel mangiare, e bere, vestire, e dormire, come in tutte l'altre cose: anzi d'esses stato molto delicato, e pietoso col suo corpo, &c amico di sessessi.

S'accusi anco non tenere così la imaginazione, come gli altri sentimenti esteriori raccosti, e custoditi come dovrebbe: ma molto vagabondi, e sparsi, udendo, vedendo, parlando, & imaginando molvedendo, parlando, & imaginando molve cose, e vane: le quali dapoi sono state cagione, che l'huomo sia stato poco raccosto, e nel suo cuore, e nell'attentione dell'oratione.

S'accusi ance di non havere mortificati gliappetiti luoi, e fatto contra la sua volonta, come doveva, anzi la segue, e le cumpiace in ogni così; e non è così humis le nel cuore, e nel le opere, come doven rebbe: e che non si conosceper ai vile, e miserabile, com'è, nè si tratta in quel madd; che mèrita.

Disiabicust anca d'essere stato tepido, e pigro nell'Oratione, & anco che molte volte hà rotto il filo di esla, per cause leggieri: e di non essere stato in essa costo, & attento, come doveva.

· Verso il prossimo.

S'Accusi prima di non haver amato il suo prossimo con quell'amore, chesi doveva, e come Dio lo commanda.

Ancos'accusi di non gli haver soccorso nella necessità con quel savore, & ajuto, che doveva, e poteva. Oltra a questo s'accussi di non haver havuto tanta compassione delle sue miserie, e non havere pregato Dio per esso, come era obligato.

Di più s'accusi, che non hà sentito, come doveva, e con quel sentimento, che si conveniva, le calamità publiche della Chiesa, come sono guerre, heresse, &c. e che non le hà raccommandate a Diq i

come doveva, e poteva.

Quelli, che hanno superiori, s'accussa di non essere stati loro ubbidienti, e riverenti, come si conveniva. E quelli, che tengono sudditi, sigli, e creati, s'accussino di non haver loro insegnato, castigati, e proveduti delle cose necessarie, e che non ne hà tenuto quella debita cara, che si conveniva.

## Circa i peccati di Commissione.

Doiche si sarà accusato de i peccati di omissione; potrà subito accusarsi di quelli, che chiamano di commissione; discorrendo per li Dieci comandamensi, e sette peccati mortali, ò capitali, ò caccusandosi di quello, che la coscienza gli simorde in ciascuno dressi; E se vuole più brevemente, porra discorrere, per li pensieri, parole, o opera in quello, che può havere peccato, e s'accusi del tutto.

E dopo tutto questo, si deve accusare di tutte le colpe appartenenti allo stato de ussicio, che tiene; dichiarando quelle, che hà fatto, contra le regole, e obligationi del suo stato, come s'egli è religioso, de i tre voti, e delle cose della sua regola. S'egli è giudice, medico sò mercatante, ò auvocato, occ. delle cose del suo ussicio s'egli è Prencipe, del suo stato. Binite

tutte queste accusationi, concluda la sua Consessione, dicendo: Di tutti questi peccati, e di tutti glialtri, che hò commessi in pensieri, parole, & opere, mi accuso gravemente, e dico à Dio mia colpa; e domando a voi Padre, che state da parte di Dio, l'Assolutione, e penitenza di essi. Amen.

## Delle Confessioni Generali.

Sono alcune persone, che hanno divotione di far una confessione generale di tutta la vita passata; al che non meno serve tutto quello, che sin quì s'è detto intorno alle tre parti della Penitenza, che all'altre confessioni ordinarie, se non solamente auvertire, che in ciascheduna di queste s' hà da fare tanto più diligenza, quanto che la consessione sara più generale di tutta la vita.

Questo è bene a fare una volta, quando l'huomo tratta di mutar la vita, è un'altra nella morte: e tanto più conviene farfi quello, quanto meno sodisfatto restò l'huomo delle confessioni passate, ò per
qualche suo diffetto, ò dell' istesso Confesfore, perche in tal caso si deve fare questa
confessione generale, per scopare con quella tutte le negligenze delle passate Confessoni. in questa parte non sono da lodare
quei, che non siniscono mai con scrupoli,
econ rornare a fare più volte queste confessioni generali: con la qual cosa perdono la pace, equiete interiore dell'anima
loro, e l'allegnezza della divotione.

Basta dunque sar questo una volta, come habbiamo detro, con quella diligenza, e cura, che ad un' huomo siacco è possibile, e questo fatto, è meglio mettere tutta la sua cura nell'emendatione della vita, nel che la diligenza, cattentione non può essere troppo, come è ne'scrupuli, i quadi il più delle volte nascono d'amor proprio, ò da troppo timore, ò d'humore malinconico, overo da natural conditione, ò da pusillanimità del cuose.

TRAT-

# TRATTATO TERZO

Nel quale se parla del modo, ch' babbiamo à tenere per apparecchiaret alla Santa Communione. Cap. Primo.

Communione, che dopò quella

fuol seguire: perilche la prima cola, che si dovria trattare, sarebbe! della virtù, e mirabili effetti di questo Santissimo Sacramento: ma perche di quetta materia ci è molto da dire, e la brevità di questo Memoriale non sopporta, che si tratti di materia sì lunga; solamente quì tratteremo della preparatione per andare, & accollarci a quelto mistero : poiche è di tanta importan-Gratia fiza, che quale sarà la preparatione di ziceve dal quello, che lo riceve, tale sarà la gra-

Sacrame tia, che se gli darà; Per essere questo la prepa Sacramento d'infinita virtù ( sì perche ratione. contiene in se Christo, il quale è sonte di gratia, come anco, perche per esso ci si communica la Virtu della Pasfione, la quale è d'infinito valore) e perciò, quanto maggior sarà la preparatione, con la quale noi vi anderemo; tanto maggior sarà la gratia ch' indi rice-

veremo.

Vediamo, che colui, che và a pigliareacqua dal mare, tanta nepiglia,quanto capace il vaso che porta, perche dal canto del mare non gli può mancare acqua, se non gli manca per la piccolezza del vaso: Dunque il medesimo accade a quelli, che vanno a questo divinisfimo Sacramento, il qual'è mare di tutte le gratie: e così quis'adempie quello, che dice il Salmo: Aperi os tium, & implebo-illud. Apri la bocca del tuo cuore, perche riempirò tutto il luogo, che in ello mi dirai.

76.00

2. de Ani- E ango regola di Filosofia, che tutte te cause operino conforme alla dispofitione, che trevano ne i loggetti; e per quella cagione il fuoco arde nel legno secco, e non nel verde; perche questo stà disposto per esso, e l'alero tempo ordinano a gli infermi, che s'aab . Dunque effendo Christo in questo I stenghino, e faccino dieta: il simile fa

Oiche detto habbiamo del Sacramento, il quale è causa generale Sacramento della Consessione di tutte le gratie, è cosa manisesta, che tione si riene, sarà ragiodevole, che conforme alla dispositione dell'anima, cerca in trattiamo adesso della sacra il che le riceve; così opera in essa della della sacra il che le riceve; così opera in essa della della sacra il communicarà la sua suali. communicarà la fua gratia. Questo vedono per isperienza quelli:, che spesso celebrano, e si Communicano, li quali ogni gierno provano che tal frutto, e devotione pigliano da questo Sacramento, qual'è la preparatione, con la quate vi vanno.

Non folo l'esperienza di questo frutto, ma anco il timore dei nostro danno ci deve far diligenti in quello apparec-Sacramechio: perch'è cosa universale in tutti i siano uti-Sacramenti di gratia, che si come dan-li, e danno grandifimo ajuto à coloro, che de-nost. gnamente gli ricevono; così ponno esser cagione di grandissimo danno à quelli, che indegnamente gli ricevono; conforme a quello che ci dice un Doctore, che si come il Sole, l'acqua, e l'aria ajutano à far crescere, e migliorare le piante, quando sono vive, e radicate nella terra; così, se per il contrario non iono vive, queste medesime cause, & influenze più presto le seccano, e putrefanno: così anco questo Santissimo Sacramento (ch'è causa di tutte le gratie ) sa crescere, e migliorare l'anime, che sono vive, e radicate in Carità: mà per il contrario quelle, che non sono vive quanto più spesso lo ricevono, più si acciecano, & indurano, e peggiorano: non per caula del Sacramento, ma per il loro mal'apparecchio.

Questo è parimente molto conforme alla natura di questo Sacramento sacrame( che realmente è spiritual cibo dell'a-caristia nima, perche si come il mangiar corpo-cibo dell'a rale softenta, e sa coescere i corpi de i anima. fani, e fa gran danno a gli stessi corpi, quando stanno infermi, e ripieni di mali humori, perilche i medici a quel

questo cibo divino, il quale per questa I pare, che in questo tempo non si debcazione è vera vita degliuni, e roga morte de gl' altri, secondo la diteratà della loro buona, ò cattiva preparatione.

Ma quale habbla da ellere fa prepa-Con qui ratione, che si ricerca per questo a grap tadisposi mistero, l'istessa Filosofia, & ordine natione a turale ce lo dimostra; Perche vediamo, debba ri- che le forme naturali, quanto più sono cevere il Sacramé- eccellentí, tanto ricercano più nobil dispositione: chiaramente si vede nell'istelso mangiar corporale ( del quale parliamo), che primieramente si digerisce, & apparecchia nello stomaço, per andare al fegato, e là si dispone con altra forma più aobile di fangue, per andare al cuore, e quivi pleimamente fidispone con altre più nobili per andare al cervello, dove riceve la sua ultima perfettione: di maniera, che in ciascuno di questi luoghi si raffina, e si sa più perfetto, per pigliare altre forme più nobili: e questo con tal'ordine, che la perfettione della precedente forma è disrositione per la seguente, e quelle ! ch'è termine dell'una, è dispositione per

Dunque così anco habbiamo da presupporre, che si ricerca l'istessa proportione, & ordine per le cose spirituali, e particolarmente per li Sacramenti, li quali quanto sono più eccellenti, tanto maggiore apparecchio, e purità ricercano, per haverli à ricevere : Perche sono alcuni Sacramenti, che per ricoverli degnamente, baltz baver dolore, e vero pentimento de' peccati, senza essere necessaria la Confessione; ma questo Sacramento, del quale hora parliamo, é di tanta purità, & eccellenza ( per 'essere rinchiuso in esso l'istesso Iddio ) che eltra il sopradet-to, ricerca un'altro Sacramento, il qual'è quello della Confessione (: se è proceduto peccato mortale ): oc anco Devotie più, oltre la Confessione, ricerca atnedirice, tual divotione, e riverenza, per rivere il sa- ceverlo più degnamente: la qual divocramento tione non può star senza attuale attentione, e consideratione delle cose di Dio: e perciò conviene metter da canto per all' hora dall' anima nottra qual si voglia imaginatione, e pensiero delle cose del Mondo; acciò possa liberamente, e senza impedimento te-

a l'huppmo contempare can andar netre di tufth i percati: ma anco delha affatticarsi, per andar parimente netto da tutti i pensieri, e cure, che gli pon-no impedise quella di votibar. Il che molco, chiaramente si dimostra quella solitu- Exed. 14 dine, con la quale ascese Moisè al monte, per parlare con Dio, al quale su commandato, ch'egli solo ascendesse nella fommità di esso, e che per tutt to il monte non comparisse, nè huomo, nè bestia, nè armenti, ma eglisolos & anco a quella solitudine agginyse il Signore una grande nuvola, de oscurità, nella quale entrando. Moise haveva da parlare con esso lui, acciò così la nuvola come la solitudine gli topliesse dalla vista tutto quel che non era in Dio, quando haveva da trattare con Dio: per il che convien sapere, che in quello modo hà d'andare a questo Signore colui, che degnamente cerca diandarvi, cioè con un cuore tento solitario, e raccolto s e tanto smenticato di tutte le cose tern rene, e tanto trasformate in Dio che per all'hora gli paja che non fi trovi nel Mondo altra cosa, che Dio. & esso.

Questo medesimo ancora l'istesso Profeta ci fignificò, con quello cavarfi le scarpe, per ponere i piedi in quella terra, Exod. dove se glidimostrava Iddio, perche quello, che desidera giungere a lui, hà d'andare scalzo, e nudo di ogni cosa mor-

tale, e terrena. E benche questo paja possibile all'-Carità fahumana natura, non è però impossibi-cilità le le alla Carità, e gratia divina; perche cili. come dice la sposa nella Cantica: Fordis Cant & est ut mors dilectio. Percioche si come la morte corporale fa diventare il corpo insensibile a tutte le cose del Mondo; così la perfetta Carità di tal maniera occupa il cuor dell'huomo, e lo trasferisce in Dio, che lo fà imenticare di tutto quello, che non è Dio.

E ben vero, che quella morte non è di tutti, ma solo di questa sposa celeste (ch'è l'anima, la quale merita questa dignità,, e nome ) però: si ricerea , e propone a tutti per la dignità di quello Sacramento, il quale fi come è pane de gli Angeli: così per rice verla si ricerca un' Angelica purità. Ma con tutto ciò, si contenta il Signore, pur che n'habbiaser fermo il cuore in Dio. Per il che ( mo alcuna parte, che sarà confare quel-

lo, che possiamo dal canco nostro per puabo inter innocenses manus mens, Geira havere allora questa dimenticanaza di tutte le cole, & attuale divotione, & attentione a lui.

re il Sa.

A posta,

E per trattare più particolarmente di Purità de la per trattate para anno che colui, famima fi questa preparatione dico, che colui, melricere il quale delidera andare a questo Santissimo Sacramento, come conviene, eramente deve procurare di portar seco le cose te-

#### LA PRIMA COSA, CHE SI RICERCA ser Communicarsi bene, è la purità della coscienza. Cap. U.

A prima cosa, che si ricerca per com-municarsi degnamente è, che l' huomo conosca con grande humiltà, che non è bastante per questo apparec-Disporsa chio veruna diligenza, nè di huomini, riceverde, nè di Angeli, se non vi interviene la guamente nè di Angeli, se non vi interviene la Diocome mano di Dio, la quale specialmente ci auti in questo affecto: perche si come niuno si può disporre, senza la gratia, per l'umento della gratia; così niuno si può disponere per ricevere degnamente Iddio, senza l'istesso Dio. E per questo egli hà da essere invocato, e chiamato con humili, & ardenti desideri, arcioche con la sua mano indrizzi, e netti la casa, nella quale hà d'alloggiare. Vediamo, che quando un Rèva per viaggio ad alloggiare in alcuna villa, non aspetta, che quei villani gl'indrizzino il fuo alloggiamento come egli merita (essendo, che quelli non sono atti per questo ) mà gli manda i suoi carriaggi, e suoi Forieri, con la conveniente preparatione per la sua persona Reale. E poi che questo va così, habbiamo buona occasione per supplicare quelto Signore; poiche, per la gran boutà, e misericordia sua vuole venire ad alloggiare nella nostra casa; che sia contento per questa gratia farcene ancor un'altra, che sara mandare lo Spirito santo co' carriaggi di tutte le virtù, e doni celesti; accioche in questo.modo con la gratia, e virtù dell' onnipotente Iddio s'apparechi la casa, nella quale hà d'albergare l'istello Iddio.

Dunque accioche quelto si facci codi chi ri- me conviene, la prima cola che si ricerca cere il sa- è la purità della coscienza, cioè che der eller andiamo netti d'ogni peccato mortale; perche per questo disse il Profeta : La-( si fanno di molte una, come-sono il vi- l'altere,

Opere Granata Tomo L

cumdabo altare tuum. Talche prima dice : che laverà le sue mani ( che sono le colpe dell'opere sue ) innanzi che s'approflimi all'altare, ch' è la mensa di questo Signore. E per l'istessa causa così spaventosamente, ci minacciò l'Apostolo quando disse: Qui manducat, & bibit Galicem Domini indigne, reus erit corporis, & Sanguinis Domini. Nelle quali parole ci 1. Cer. 12. dà ad intendere, che quelli, che vanno con peccato mortale a quello millero, commettono un peccato fimile a quello che fecero i brocefissori di Christo: poiche egli uni, egli altri peccano contra l'istesso Corpo, e Sangue di Christo, benche differentemente.

Oltre a questo: Che cosa può seguire della congiuntione di due cose Congiuncontrarie, come sono Christo, & il tione del peccatore, eccetto che corruttione con Chridell'una, ò dell'altra, perche le cose sonociva <u>limili agevolmente li unilcono, come</u> un ferro con l'altro, un'acqua con l'altra; mà le contrarie ( come sono l'acque, & il fuoco ) in niun modo fipoffono congiungere, fenza che uno corrompa l'altro. Dunque quando per mezzo di questo Santissimo Sacramento si congiunge l'huomo con Christo, che si può sperare da questa congiuntione, eccetto che corruttione della parte più debole? come si congiungerà il bene col male? il bello col brutto? l'humile col fuperbo? il benigno con l'iracondo ? & il misericordioso col crudele? Dunque per questa cagione conviene, che vi sia alcuna sorte di similitudine fra Christo, & il Christiano, per congiungersi degnamente a lui, e tutto quello distrugge il peccato, quando non è purgato con la penitenza.

E quantunque tutti li peccati mortali faccino quello ufficio, legnalatamente lo fanno due, li quali più parti- Qualipeccolarmente ripugnano alla conditione giungano di questo Sacramento, che sono odio, più l'hu e disonestà. Perche quanto al primo, mo daDio questo Sacramento è Sacramento d'amore, & unione, perche in esso i fedeli partecipano d' un' istesso nutrimento, & uno istesso spirito, il quale sa diventare i fedeli un'istessa cosa per amore. E per significare questo, dice Sant'Ago- come l'e stino: Che nostro Signore instituti que-contrario sto Sacramento sotto quelle specie, che al Sacra-

no, & il pane (perche di molti granelli di frumento si fa il pane, e di molti granelli d'uva il vino) per darci ad intendere, che il Sacramento, che in quelle due speccie s'amministrava, operava in quelli, che lo ricevano, l'istesso effetto, che è fare di molti cuori, un cuore, communicando a tutti l'istesso spirito, quando lo ricevono. Or essendo questo così, qual consa potrebbe esser più fuor di ragione, che andare a ricevere un Sacramento d'unione col cuore diviso? Che altro è questo che domandar e al Cirugico, che vi serri la ferita, e dall'altro canto, che voi procuriate tenerla sempre aperta? Non è dunque minore inconveniente, che noi andiamo a ricevere questa medicina spirituale, la quale hà virth di sanar le piaghe dell'odio, emala volonta, e congiungere in uno i cuori divisi, cercando dall'altro canto di resistere assatto a questo beneficio, e rompere con odj particolari, e di offensioni l'unione della pace, che caula questa medicina. Dunque chi desidera evitare questo

inconveniente, non habbi ardire d'andare

Determida farsi in a questa mensa, senza determinatione di nanzialla esseguire, quello che il Salvatore ci com-- Macc. 5.

LPen 4

mando, dicendo: Si offers munus suum ante altare, & ibi recordatus fueris, quòd frater tuus habet aliquid adversum te, relinque ibi manus tuum, & vade priùs reconciliari fratrituo, Ó deinde venies offeres munus tuum, &c. Se facendo l'offerta innanzi all'altare, ivi ti ricorderai, che il tuo fratello habbia alcuna cola contra di te, lascia l'offerta tua avanti all'altare, e và prima riconciliarri con esso lui, e dapoi tornando offerirai il tuo dono. Dunque con queste forti di sodisfattioni, overo con havere ferma dererminatione di farlo ( secondo il giudicio del prudente Confessore) debbe l'huomo andare a questa mensa celeste: perche in altro modo, è cosa manifesta, che il Signore del convito gli dirà: Amice, quomodo huc intrasti, non habens veto in questo luogo senza la veste nuttiale? cioè la Carità, la quale come dice l'Apostolo, cuopre la moltitudine de'peccati: Operit multitudinem peccatorum. E deve

stem nuptialem? Amico, come sei tù intracon gran ragione temere; che non havendo cosa da rispondere a quello, che il Signore gli dica quel, che segue, cioè, che lo gettino nel fuoco con le mani, e piedi legati.

L'altro peccato contrario a quello Sacramento, è qual si voglia dishonestà, e bruttezza : perche questo Sacra- Come la mento, che contiene in se quella carne dishonevirginale, generata nelle purissime vi-traria al scere della Beata Vergine, ricerca una Sacramo sá grande purità, e netezza di corpo, e todell'ald'animo, che tengono i Santi per impedimento in andare a questo divino Sacramento: ancora un'ombra di diletto, overo un sogno di piaceri carnali; se non fosse quando l'ubbidienza, ò alcuna segnalata solennità a questo ci obligasse: E non solo questo; ma ci consiglia S. Bernardo, che non solo ci asteniamo di Communicarci, essendo proceduto un simil sogno, ma znco di servire alla Messa; tanta è grande la purità, che si ricerca per questa mistero. 1. Cor. 7. Perche se per attendere solo all'Oratione, dice l'Apostolo, che i maritati s'astenghino dalla vita conjugale: quanto più per andare a questo Sacramento divino, nel quale corporalmente si riceve Iddio? E se nella vecchia legge un sogno solo dishonesto, bandiva l' huomo per tutto quel giorno dalle tende, e compagnie del popolo di Dio; quanto maggiormente dalla Communione, e participatione dello stesso Dio. E non Deut. 324 solo è hora conveniente, ch'andiamo a questo Sacramento privi di peccati mortali: ma anco netti de'veniali. Perche questa sorte di peccati, quantunque non estingua il fuoco della Carità, debilita però il fervore della divotione, che è la maggiore preparatione, che si ricerchi per questo divino Sacramento: E per scancellare da noi questi peccati, è cola conveniente che innanzialla Communione preceda la Confessione; overo almeno il pentimenro, e dolore di esti, overo alcuni altri santi essercizj d'amore, e divotione, accioche con esti ci sia restituito il servore!, e divotione attuale, che con simili peccatisi perde. E colui, che lasciasse di fare Quali coalcuna cola di queste; non sarebbe scu- na procesato almeno per questa negligenza, d'un dere innagrave peccato veniale, e perderebbe zialiaco-molto della soavità, e presertione di questo Sacramento; la quale è il proprio effetto, che opera nell'anima di coloro, che con tale apparecchio lo rivevo-

no; ma colui, che folle cascato in pecca-

to mortale, oltre il pentimento sopradet.

to, è necessario, che si Confessi sacra-

mentalmente, sotto pena di peccato mor- i ilche non senza gran ragione deve temet tale come espressamente ci è commandato, nel Concilio Tridentino.

DELLASECONDACOSA. che si richiede nel Communicarsi, . che è la purità dell'intenthee. Cap. Ill.

A seconda cosa che si ricerca per . Communicarsi degnamente, è l'attual purità dell'intentione, ch'è far queto con quel debito fine, che si conviene; perche essendo l'intentione la prin-cipal circoltanza di tutte le nome operationi, quest' è quella, che principal-mente si dee ricercare in tutte le cose, e molto più in questo acciò che non pervertiamo le cose di Dio, usando ad un fine quello, che è instituito per un'altro. Et acciòquello s'intenda meglio, sarà bene poger qu'i fini di quelli, che si Communicano degnamente, & indegnamente, acciò che si conosca più chiaramente quel, che dobbiamo seguire.

Perche si trovano alcuni sacerdoti,, Fini di che si muovono a celebrare principalera per mente, per l'utile temporale, che spe-guadagni rano, per il sacrificio. Mi pare, che co-lev. 10. Roro siano simili a quelli due figliagli Num.; Roro siano simili a quelli due figliagli di Aaron, i quali offersero a Dio il sa-crificio col fuoco alieno, poiche gli muove a celebrare non il fuoco dell'amor divino, ma l'ardore, & ingordigia del danaro; Perilche così come all'hora uscì suoco dal Santuario, & in un momento gli abbrucciò ambedue, così dovrebbono temer costoro, che non auvenisse loro il simile.

Fini di Altri si ritrovano, ché si Communicachi si co-no per non poter far'altro, per mera municaper forza, ò per timor della pena (come fanno alcuni mali Christiani nella Communione della Pasqua) i quali vanno alla mensa del Signore, come tirati per li capelli, e come colui, che và alle forche. Questi tali dovrebbono considerare, che Ifter. niuno entrava nel palagio del Rè Assuero con' veste vile, e grossa; che così niuno dovrebbe entrare in questo sacro palagio, e ricever questo Sacro Sacramento con quella maniera d'animo, e cuore servile. Quel, che si è instituito per amore, s'hà da ricevere con amore: per che non è cola ragionevole, che si riceva con animo puramente servile, quelcolui, che in questo modo vi entra che non gli siano dette queste parole iopradette: Amice, quomode huc intrasti, non habons vostem nuptialem? Altri si ri- Marata trovano ancora, che vanno a communi-Finidi chi carsi, così frà legenti, per fare, come si comu-fanno gli altri, senza tal desiderio, nè manza. procurano quella preparatione, nè quella emendatione di vita, che per questo si richiede. E non sono molto differenti da questi, coloro che solamente si Communicano per usanza, i quali ogni tanti giorni, vanno a questo misteri o senza havere, ne procurar quella divotione, che dovriano. Questi dovrebbeno confiderare, che quantunque sia buona questa ulanza; questo però non è negotio, che s'habbia da fare per sola usanza; ma per il frutto, che da questo si spera, e con la preparatione, che si ricerca, per godere di questo frutto.

Altri ancora vanno a questo Sacramento con un certo desiderietto spiri- Finidichi tuale, cioè, con un'appetito, e desiderio si comudi sentire alcuna soavità, e divotione defiderio sensibile in questo Sacramento, tenendo spisituale. questo, come per ultimo fine di questa operatione, e non indrizzano questa sorte di devotione a quel debito fine, che si deve, ch' è abbracciare la mortisicatione, e la Croce di Christo, e servire al Signore con maggior penitenza, e

volontà.

Tutti questi fini sono sinistri, come certe porte falle, per entrare a rubbare <sub>Finidichi</sub> come ladro, e non a ricever la merce-celebra de, come fedel fervo del Signore. En-mosso dat triamo dunque per la porta, per la qua-Dio, e d'al le entrarono i Santi procurando d'haver tre cose quell'intentione, che quelli hebbero, la quale non è sempre di un modo, ma di molte, e diverle forti, come ben lo dichiara S. Bonaventura con queste

Molti sono gli effetti, & intentione di quelli, che vanno a Communicarsi, overo a celebrare. Alcuni muove l'amor di Dio, acciò per mezzo di questo Sacramento conducano più volte l'amato nella casa dell'anima loro, equivi dentro dolcemente l'abbraccino, e lo tengano con essi loro, e con questa Sacra unione più s'accendono nel luo amore. Altri sono mossi per la cognitione della loro proprià debolezza, & inlo che si ordinò con amor paterno. Per- I firmita, acciòche col favore, esoccor-

so di questo medico celeste siano guariti, eliberi delle loro infermità. Altrisi muovono, per consentimento de' loro debiti, e peccati; accioche mediante quest' hostia divina, e questo sacrificio di salute gli sano perdonati, e rimessi. Altri vi si conducono, per causa d'alcuna tribolatione ò tentatione, accioche per virtù di colui, che è onnipotente, fiano liberati delle loro auversità, e difsesi dall'inimico. Altri muove più il desiderio d'alcuna gratia particolare, acciòche per mezzo di colui, a cui il Padre già mai non negò cola veruna, acquissino quel, che desiderano. Altri si muovono per la gratitudine de i benefici ricevuti, considerando, che usa possiame offerire al Padre dal canto no-stro cosa, che più grata glissa, per quello, che ci sa concesso, che ricevere il calice della salute, ch'eglici hà communicato. Altri si muovono per il desiderio 1 della lode di Dio, e de'suoi Santi, poiche non possiamo honorarli con altro maggior honore, che offerirli dal nostro casto, in loro commemoratione questo sacrificio di lode. Altri sono spinti dal desiderio della salute de i profimi, e dalla compassione de i loro travagli, sapendo che niuna cosa intercede con maggior efficacia innanzi il cospetto dello eterno Padre per la salute de i vivi, e morti come il Pretioso Sangue del suo Figliuolo, che per gli uni, e gli altrisi sparse. Fin qui sono parole di San Bonaventura.

Chi dunque desidera trovar la pura, e retta intentione, che per quello si richiede, cerchi qual di questi fini più l'aggrada, & a questo indrizzi la sua intentione. E molto meglio sarà considerar prima tutti questi fini, che sono i frutti ammirabili di questo Sacramento, e ponerli tutti innanzi a gli occhi, e Qualific il pretendere per questo mezzo divino sia prin- acquistarli tutti. Però il fine più principale del cipale, e più proprio è, procurare per commu mezzo di questo Sacramento, nel quale vi è Christo, ricever nell'anima nostra lo spirito di Christo, mediante il quale siamo trasformati in lui, e viviamo come egli visse, cioè con quella Carità, & humiltà, patienza, ubbidienza, e pore Christo, spiritualmente trasforman-

dosi in lui, e facendosi una cosa stefsa con esso lui, per imitatione della sua vita, come haveva fatto per colui, che Gal. a. diceva: Vivo ego, jam non ego: vivis verò in me Christus.

E per questa cagione questo hà da essere il nostro fine principale; & insieme con quello bilogna fat quello, che egli ci mandò, cioè rinovare in questo Sacramento la memoria della passione, e rendergli le debite gratie, per l'inestimabil beneficio della nostra redentione.

DELLA TERZA COSA, che si merca per ricever queste Sacramento, siel' attuale devotione. Cap. IV.

A terza cosa, che per questo Sacra-L mento si ricerca, é attuale divotione; perilche dobbiamo sapere che questo venerabile Sacramento (così come tutti gli altri ) hà seco un'effetto com\_ mune, & un'altre proprio. Il commune è dar gratià; il quale è anco effetto Effette & di tutti gli altri Sacramenti della legge refertione della gratia; ma il proprio è quello, che del lauca i Teologi chiamano refettione spiri-rifia.. tuale; cioè un nuovo sforzo, e nutri- in remento, per bene operare, de un gusto, esoavità delle cose di Dio, che quivi si dà : perche si come il-mangiare corporale non solo sostenta la vita di quello, che mangia, ma insieme gli dà sorza, e gusto col mangiare; così questo cibo divino non solo conserva la vita spirituale, con la gratia, che dà; ma infieme dà forza allo spirito, ediletta il gusto con la sua propria Virtu. E questo diletto, ( dice San Tomaso ) che è si grande( almeno in quelli, che tengono il palato dell'anima loro purgato ) che non fipuò con parole esplicare, poiche quivi si gusta la dolcezza spirituale nell'istessa fonte, che è Christo nostro Salvatore, fonte di ogni soavità.

Dunque per godere di questo sì gran beneficio diciamo, che particolarmente, fi checora & ricerca attualé divotione, perche essendo, ricerchi ch'egli è necessarie, e che sia alcuna similitudine, sia la forma, e la preparatione, che nella coper esla si richiede; non si può trevare munione più conveniente preparazione per ricevere aumento di devotione, che andare con attual divotione; come vediam per ispevertà di ipirito, e mortification del cor- | rienza, che la maggior preparatione, che po, e dispregio del Mondo, come egli possa haver un legno per infuocarsi è, che visse: perche questo è mangiare, e be- sia caldo, e secco, che sono proprietà dell' ilello fuoce

Ele

E se mi domanderai, che cosa sia quecofa sta attual divetione; non sò come meglio poterlo esplicare, che con dirti, ch' egli è come un'acqua d'angioli, la quale essendo che si distilla da diverse herbe odorifere, tiene in se molti sozvi, e diversi odori; per questa divotione è un' effetto spirituale, composto di altri affetti, e desideri spirituali, a santi, de' quali hà da effere piena l'anima, quando ella và a queko venerabile Sacramento. Perche ( come dice Santo Ambrosio ) con quanta contritione, e pentimento, con che fonte di lagrime, con che timore, e riverenza, con che Castità di corpo, e con che purità di spirito si hà da celebrare, ò Dio mio, questo divino mistero, dove si mangia la tua vera carne, e veramente si beve il tuo sangne; dove le cose sublimi si uniscono con le basse; e le divine con l'humane; dove sono presenti gli Angeli Santi, e dove in un modo inestimabile tù stesso sei Sacerdote, e sacrificio? Chi dunque pôtrebbe degnamente trattare questo mistero, se tu Signore, non lo sacesti degno? E descendendo a trattare più parrie a ticolarmente di questa divogione, che chi s'ac qu'erchiamo; dico, che per corrispon-costa al dere dal canto nostro a quello, che richiede la conditione, e nobiltà di que-No Sacramento, è cola conveniente che noi vi andiamo da un canto con grandidi-

gliarfi. Perche primieramente, per svegliare Il rimore, e riverenza, deve l'huomo alzar gli occhi a considerare l' immensità, e grandezza del Signore, che in questo Sacramento fi contiene; essendo, che realmente sotto quel facrato velo, e sotto quelle specie di pane si contiene quella divina Machà creatrice, e governatrice del Mondo: nella cui presen-1.6 21 tremano le colonne del Cielo, nel cui cospetto stanno prostrate le cose create; il quale lodano le stelle mattutine, della cui bellezza si maravgilia il Sole,

e la Luna; nella cui presenza non sono

mondi gli spiriti celesti, nella cui comparatione questa maraviglosa fabrica del

ma humiltà, eriverenza, e dall'altro con

grandissimo amore, e siducia, dall'al-

tro finalmente con grandifima fame, e desiderio di questo pane celeste. Tutti

quelli affetti ricerca l'eccellenza di que-

sto Sacramento, e ciascun di questi

affetti hà la sua consideratione per isve-

Mondo non è più (come dice il Savio) che una gocciola di rugiada mattutina, overo un grannello di peso, che si suplati mette sopra la bilancia; Come dunque non temerà colui, che così certo vede congli occhi della Fede, che và per ricevere dentro di se un Signore di si grande maestà?

Io non tratto quì al presente della Timose perche grandezza del suogiudicio, nè della sua riberchi giustitia, nèdell'abbominatione, che hà in chi và de tristi ; delle loro malignità : mà nicarsi folo di quello, che ricerca la grandezza len, 6. d'una tanto sublime maestà; accioche non solo il peccatore, mà anco il giusto veda, quanta occasione hà di temere, quando si và a Communicare . Nè debba alcuno afficurarsi con la virtù di questo Sacranmeto, che è vita dell' anime, poiche (comè habbiamo det-to) potrebbe esser per occasion casti-go di quelle, che stesser mal preparate. Mandarono i figliuoli d'Aldrael per l'arca del Testamento, perdare, a Filisteiuna battaglia col favore della presenza sua, parendo loro, che con questo havrebbono sicura la vittoria; il che non solo non auvenne, mà più tosto furono in essa battaglia fraccassati, e morti, e vi sù presa anco l'istessa arca sacrata, di modo tale, cho molto maggior fu il danno che ricevettero, dapoi che, venne l'arca, di quello che prima ricevuto havevano: e così quel che s'imaginarono. che haverebbe loro dato ioccorio ( considerata la virtù dell'arca) sù la loro distruttione per cagione della sua mala vita. Il medesimo auvenne a quel gran favorito del Rè Assuero, che si chiamava Aman, il quale essendo convitato dalla Regina Ester ad un regal banchetto, havendo preso egli per questo gran favore, segli voltò il fogno alla riversa; perche nell' istesso convito si trattò della sua morte, e da quella regal mensa fù subito per commandamento regio condotto alle forche. Dunque per questa cagione esclama l'Apostolo, dicendo; Probet autem seipsum homo, O sic de pane 1. Cor. 123 illo edat, & de Calice bibat: qui enim manducas, & bibis indigne, judicium sibi manducat, & bibit. Essamini prima l'huomo di co-la sua coscienza, & in questo modo man-scienza si gi di quel facrato Pane, e beva di quel dee fare Calice; percioche colui, che lo mangia, alla co

e beve indegnamente, mangia, e beve munione.

il giudicio per l'anima sua; poiche non

Jolu. 3. Riveren-

Sacramento) ricercava sì gran riverenza, qual dunque riverenza si dovrà all' istesso Sacramento? Vediamo che per haver risguardato con curiosità quest'arca li Betsamiti, ammazzò Iddio di loro cinquanta milla huomini: che dunque sarà ricevere senza rispetto colui, che perquest'arca istella era figurato? Quando quest'arca stessa aprì il cammino a' figliuoli d'Israel nell' acque del fiume Giordano, gli commandò che diligentesa che fi mente anvertissero, che non s'approsimassero ad esta; mà che almeno sempre all'arca, fosse di spatio fra loro, e l'arca due milfunificas- la cubiti , accioche Dio non gli ammazzasse. Or se tanta gran riverenza si doveva a quell'arca, che altro non era che ombra di questo misterio; che riverenza bisognera per ricever dentro di se quell'istesso Signore, che per quell'arca era significato; specialmente colui che rivolge gli occhi dentro di se, e mira se stesso, e si ricorda, che quanto alla natura è stato niente, & in quanto alla colpa è anco meno che niente; poi che il peccato è manco che niente? Dunque quanto ragionevolmente debbe temere chi tante volte si ha fattoniente? chi tante colpe hà commesse? tante disonestà? tante bruttezze? tante abbominationi contra Iddio ? come non temerà ricevere un sì gran Signore in un cuore, che tante volte è stato habita-tione di dragoni, e nido di serpenti, e basilischi. Dunque con quelle considerationi de-

Buc. 14. pecessaria ve l'huomo quanto potrà humiliare il in chi fi tuor suo, e venga come il figliuol Pro-

eomenica digo nella casa del suo pietoso padre, gridando, e dicendo: Pater, peccani in colum, & coram te, jam non sum dignus vocari filius tuus, fa me ficut unus ex mercenariis tuis. Padre, ho peccato contra il cielo, e contra di voi, io gia non merito esfer chiamato vostro figliuolo, fațemi ( se vi piace ) come un de' vostri servitori. Venga col cuore di quell' euangelico Publicano, il quale non ardiva approssimarsi all'altare, nè meno alzar gli occhi al Cielo; mà percotendoful petto, diceva: Deus propitius est mihi peccatori. Signore Iddio, habbi pietà di me peccatore. Venga col cuore, col quale verrebbe una donna-, ch'havesse l re, quella lo se instituire quesso Sacra-

tratta come deve il corpo del Signore; rotta la fedeal suo marito, quando egli perche se quell'arca del Testamento (la le perdonasse, e la tornasse a ricevere quale altro non era, che figura di questo | in casa sua, la qual (s'havesse vergogna) non ardirebbe d'alzar gli occhi a mirarlo; ricordandosi da un canto della infedeltà, nella quale cascò: e dall'altro, della nobiltà del suo marito, che dopò tal peccato la riceve; imperoche realmente l' istello, e molto più sa quel sposo celeste, quando in questo Sacramento riceve alla sua mensa, & alla sua casa, e nelle sue braccia quell'anima, che per il peccato lo lasciò, e si se adultera, facendo la volontà del Demonio, e dapoi ritorna a lui. Or dunque con queste, & altre simili considerationi si desti nell' anima nostra l'humiltà, e siverenza, che per questo divino Sacramento si ri-

> Ma l'amore, e fiducia s'accenderà Con quat considerando dall' altro canto, che considera quanto è grande la maessa, e giustitia accenda se di questo Signore, e l'odio che hà del amor. peccato, tanto è grande la bontà, misericordia, e pietà, che hà de'peccatori, perche questa lo sè discendere dal Cielo in terra, e vestirsi della nostra carne, & andar per le strade, e viaggi cer- Matt de candoli, e mangiando in compagnia con loro, e gli sè dire, che il suo mangiare, & il suo diletto era la lor redentione; per costoro digiund, cammind, sudò travagliò, vegliò, e sopportò in-finite persecutioni, e contradittioni del Mondo; per costoro camminava, e predicava il giorno; per costoro vigilava, & orava la notte; e per costoro teneva aperte le porte delle sue viscere di modo tale, che già mai nè rifiutò, nè discacciò nessuno da se, quantunque fosse miserabile, & a tutti abbominevole. E finalmente tanto desiderò la salute, e redentione di costoro, che per vederli redenti non cessò gia mai, fin che si pose in una Croce srà due ladroni, e iparie quanto sangue haveaper loro. E non contento di questo acciò che finito il corso di questa vita mortale non ci mancalle chi gli ricevelle in suo luogo, ordinò questo Sacramento divino, nel quale stà egli medesimo, accioche gli buc. 220 huomini, che hanno bisogno di medicina, havessero a tutte l'hore, l'istella porta, e la medesima bottega aperta per loro rimedio. Di modo tale, che la medesima causa, che l'obligò a mori-

mento: perche si come l'amore sù causa, l'anima frà i denti, e stà si siacco, e si che discendesse dal Ciclo in terra, e lo se debole, che disviando un poco gli occhi ponere in mano de peccatori; così adesso l'amore è quello, che per questavia un' altra volta lo fà venire al Mondo, e lo fa ponere nell'istesse mani: Nel .che chiaro si vede che dal canto suo altro non fù la causa di un'opera sì grande, eccetto che l'immensa, & incomparabil sua carità, e dal canto nostro non altro, che la nostra gran necessità, della sua sola misericordia, e della nostra sola miseria.

Dal che procede che questo Sacramento divino è commune rimedio de' giusti, e de' peccatori; poiche non solo ¿ cibo de'sani, mà medicina d'infermi; non solo è vita de' vivi, mà resurrettione anco de morti. Perche (come dice Sant' Agostino ) questo pane non solo sostenta quelli, che trova vivi, mà spesse volte an-

Dunque per qual ragione mi potrà

cora reluicita i morti.

alcuno impedire della participatione di questo mistero ? Questo: è uno Sepedal regale instituito per misericordia divina, e dotato col sangue di Christo, per univerfale rimedio di turti gl'infermi, e bisegnosi. Bunque per qual cagione essendi do ioinformo mi estimerò estere escluso da esso? anzi per l'istessa cagione, perche sono infermo, e se desidero sanare, hò maggiore obligatione d'andarvi; poiches' io sto infermo, quivi mi cureranno; s'io stò debole, quivi mi rintorzeranno; s'io sono cieco, quivi mi illumineranno; s'io son povero, qui miarricchiranno, s'io iono affammato, quivi mi fatiaraono; e finalmente s' io son nudo, quivi mi vestiranno, e copriranno la mia nudità.

Scufe di ralidi.

Obligo. che hab-

biamo

TULLI

nicarfi .

Quest'è quello, che ò non intendoquentare no, ò non vogliono intendere coloro, Sacra- che con simili escusationi rimuovono, e fanno rimuovere altridalla frequenza di questo Sacramento, non risguardando, che questo divino mistero sù instituito non solo per nutrimento de' sani, mà ancora per medicina de gli ammalati; non solo per nutrimento, e fortezza de giusti, mà anco per rimedio, e sostentatione de penitenti. Di questo Sacramento colui hà maggior necessità, che sente in se maggior fiacchezza, e per questa ragione molto manco può vivere senza ello il debole, che il forte: perche colui che è torte può più tempo perseverare senza questo soccorso: mà chi tiene!

da Dio, e lubito comincia a cadere, questotale, che rifugio haverà, se non s'ajuta di quello loccorio?

E per questo particolarmente, si con- Mar. & doleva il Salvatore, di questa sorte di circale huomini quando parlando in figura di più necesquesto mistero diceva : Si dimisero eos fario a peccarojejunos in domum suam, desicient in via, ii quidam enim ex eis de longe venerunt. S'io Biulti gli rimando digiuni, mancheranno per la strada, imperoche alcuni di quelli sono venuti di lontano. Perche senza dubbio, si come allora maggior pericolo pativano coloro, ch'eran venuti da lungi, che glialtri, che venivano d' appresso, estendo, che havevano più lunga giornata; così ancora di questo Sacramento hanno maggior necessità quelli, che sono più deboli, e quelli che hanno da far maggior viaggio per giungere alla persettione dell'amor di Dio. E poiche per rimedio di costoro s' ordinò questo, pane celeste, non è presentione, mà configlio molto salutifero, che chi desidera la sua redentione, vadi al suo Redentore, e s'ajuti di quella medicina, la quale esso ordinò per questa cagione, non con minore amore, che col prezzo del fuo fangue.

Anzi una delle grandi colpe de gli Golpe dehuofini, e della quale haveranno mag-gii hogior'imputatione nel giorno del giudi-mini inel cio, ha da effer del fangue di Christo, Christo. cioè di non haver voluto ajutarfide'rimedj, che ci furono instiuiti per mezzo di quel pretiolo langue, il maggior de' quali à questo Sacramento; Se un Rè havesse fatto un famoso spedale, e l'havesse provisto abbondantissimamente di tutte le cose necessarie, per la cura de gl'infermi, e dopò finita l'opera con grande sua diligenza, e spesa, non si trovasse infermo alcuno, che si voleise curare in questo spedale: Non havrebbe a male constui, vedendo, che tutti i suoi dissegni, e travagli gli riuscissero in bianco? Dunque non manco s'offende quel Rè del Cielo, se havendoci egli preparato col suo proprio sangue un sì grande, e si pietolo rimedio come questo, noi non vogliamo ajutarci di esso: poiche per l'istessa cagione dal cantonostro facciamo infruttuosi tutti i suoi dissegni, e travagli. E quest'è quella sorte di peccato, che l'istesso Signore figni-

ficò nella parabola della cena, quando già preparate tutte le cose necessarie per il convito mandò a chiamare gl'ininvitati quelli non volsero venire, contra i quali, fulminò quella sentenza di scommunica tanto terribile dicendo: Dico autem vobis, quòd nemo virorum illo-rum, qui vocati sunt, gustabit conam

Or essendo la cosa cosa, qual cagio-

Scule per

afteners ne haverai tù per scusarti da questo condal Sacra-vito? Se tù dici, che sei peccatore, già non è peccator colui, che desidera esser giusto; e gli rincresce essere stato peccatore; perche come dice San Girolamo: I peccati passati non ti dannano, se non t'aggradano. Sedici, che tù sei Matt. 19. caduto, e dato giù, già non si può chiamar caduto colui che gli rincresce esser cascato, e Rende la mano, per essere ajutato. Se dici, che non sei degno d'approfilmarti ad un mistero tant'alto; saresti gran pazzo, se tù pensasti, che si trovi, alcuno nel Mondo che sia perfettamente degno d'approfimarvili, perche a quest'effetto si volse il Signore communicare a fanciullini, acciò da questo più si manifestasse la gloria della sua bontà, che volse communicarsi a simili persone. Tal che considerando bene tutto questo chiaramente vedrai, che non solamente tù non offendi il Signore approfsimandotia lui, mà più tosto molto più l'offenderesti non volendoti ajutare del rimedio, ch'egli hà intlituito per noi altri. Dunque con queste, & altre simili considerationisi sveglia, & eccita il desi. derio, col quale debbono approfimarsi a questo divino mistero.

La terza cosa, cioè la same, e desi-Fame del eibo spi-derio di questo celeste pane si eccita, rituale come a considerando l'influenza, e virtù di questo Sacramento nobilistimo, e gli efeceiti. Cen. j. fetti, che opera nell'anime, che divo-Luc. a. it. tamente lo ricevono. E per intender questo hai da sapere, che si come contra di quel primo huomo Adamo, che fu origine, e principio di tutti i nostri mali, provide Iddio d'un'altro secondo huomo, che fù Christo Gesù principio d'ogni nostro bene: anco coatra quel frutto pernitioso di quell'albore, che su radice d'ogni nostro male, provedette il cibo di questo Santislimo Sacramento, che è la fonte d'ogni nostro rimedio.

Perilche si comea tutti i mali, che pro-

cedono dalla disubbidienza di quel pri-

mo Adamo-, si rimediarono con l'ubbidienza del secondo: così a tutti quelli mali, che procedettero da quel cibo pernitiolo si rimediano con questo Santissimo Sacramento; percioche è come una spiritual Teriaca ordinata per configlio di quel saplentissimo medico del Mondo, per rimedio della natura humana infetta con il veleno, e fibillo di quell' antico ierpente.

Or conforme a questo, chi desiderasse come fapere, quanti fiano i beni che ci ap- no i beni porge quelle carea cil porge quello santo cibo, mettisi a nu-del merare quanti sono i mali, che son pro- spirituale ceduti dall'altro. Perilche si come di quel cibo si disse: In quocumque enim die. comederie ex eo, morte morieris. In qual fi vogliz giorno, che tù mangierai di questo albore, morirai; cosa per il contrario fù detto di quello pane celeste: Qui manducabit ex hoc pane, vivet is uternum: Chi mangierà di quello pane, viverà in eterno. Tù vedi dunque come si oppone direttamente questo cibo all'altro, come medicina ordinata contra quel dolore. Quest'è un mezzo, per il quale si conoscono in parte alcuni de gli effetti di questo Santissimo Sacramento: L'altro mezzo è considerare quello, che in ello si contiene, perche ivi stà realmente la propria carne di Christo, la qual per essere unita col verbo divino, è partecipe delle virtu sue, & influenze, si come il ferro infuocato, & unito co'l fuoco partecipa l'istessa proprietà del fuoco. Però dice San Giovan Damasceno, che quel Verbo Eterno, che dà vita a tutte le cose, unendosi con la carne humana, la fece datrice di vita: dal che procede, che questo Sacramento contiene in se tutte le virtu, & effettidi Christo, poiche in esso si riceve la carne di Christo, la quale unita col Verbo Christo divino partecipa tutte le virtù di esso. nel Sacra-Or da qu' potrai facilmente conoscere mento. quello che opera in te quello Signore quando tù lo ricevi ; perche viene ad honorarti con la fua presenza, per ungerti con la sua gratia, per guarirti con la fua mifericordia, per lavarti col fuo langue, per risuscitarti con la sua morte, per illuminarti con la sua luce, per infiammarti col suo amore, per dilet-tarti con la sua infinita soavità, per unirsi con l'anima tua, e per farti partecipe del suospirito, e di tutto ciò, che per te guadagnò nella Groce con l'istessa. carne,

per esla.

carne, che ti dà : e così questo divino Sacramento perdona i pallati peccati, dà forza contra i futuri, indebolitce le paifioni, fminuisce le tentationi, eccita la divotione, illumina la fede, accende la carità, conferma la speranza, fortifica la nostra debolezza, ristaura la nostra virtu, rallegra la coscienza, fal' huomo partecipe de meriti di Christo, e siualmente gli dà l'arra della vita eterna. Questo è quel' pane, che conferma il cuor dell' huomo, che sostenta i viandanti, rileva i caduti, ingagliardisce i deboli, arma i forti, rallegra gli afflitti, confola i tribulati, illumina gl'ignoranti, infiamma i tepidi, sveglia i pigri , guarisce gli infermi, & è commune di tutti'i bisognosi. Or se tali, e tanto sono maravigliosi gli effetti di questo Sacramento, & estale l'amore, e la bontà di colui, che ce lo dona, chi non sarà desideroso di tali, e tante ricchezze? chi non havrà fame d'un cibo tanto eccellente?

gnità, e poventà sua: perche: (come di

Dignità E benche questo Saramento sia di del sacra tanta dignità, non però deve l'huomo mento no separarh da esso, considerando l'indiventare dal pi-gliario.

Matt. 9.

Mar, s,

Gen, 18.

Sal. 10;

sopra babbiamo detto) per i poveri si è preparato questo tesoro, e per gli infermi s' ordino questa medicina, e per li bisognosi si diede questo soccor-To, e per gli affamati s'ordinò questo cibo, è ben vero, ch'egli è anco pane d'Angeli; mà egli è anco pane di penitenti; è ben vero ch'egli è cibo de' lani, mà è anco medicina d'infermi; è ben vero, ch'egliè convito reale, ma è anco pane di lavoratori; è ben vero, ch'egli è cibo di robusti, mà è anco latte di fanciulli. Tal che è ogni cosa per tutte le cose: E nessuno quantunque imperfetto sia, si deve astener da questa medicina, se desidera con tutto il cuore guarire. Non hanno bisogno i sani di medico, mà gli infermi; e per costoro particolarmente venne Christo al Mondo; a per costoro fegnalatamente viene adello in quello Sacramento. Dunque con quanta fame, con che desiderio, con quale allegrezza dovresti stare aspettando, e desiderando colui, che viene per darti tante gratie? Mira il desiderio, ch'havevano quegli antichi Padri della venuta di questo Signore? quando, che co'gridi rompevano i Cieli, chiedendogli, che venisse, e però lo chiamavano: Deside-Arge. 2.8. ratus cunctis gentibus, Dunque se questo

medesimo Signore è quello, ch' hà da venire nell'anima tua, perfar'in essa quel, che nel Mondo fece, perche (come dice a.q. 😘 San Tomaso) si come quando venne att. al Mondo diede vita di gratia, così quando viene nell'anime le dà l'istessa vita di gratia, perche cagione non lo starai ch sol. n aspettando, e desiderando con l'istesso co quan-desiderio? Risguarda anco il desiderio, to deside-rio debba ch' havevano gli Aposteli della vemuta essere ri-dello Spirito santo, e l'oratione, e gridi, cevuto il co'quali domandavano, e sospiravapo

E di quà vedrai quanto tù devi desiderare questa venuta, perche tù sperimicevere in essa l'istesso spirito, benche differentemente. Risgitarda similmente il defiderio, col quale una donna maritata, e carica di figliuoli, e di necessità desidera la venuta del marito, che stà nell'Indie, con la quale venuta hà speranza ricevere ogni consolatione, foccorso, compagnia, hondre, e rimedio per tutti i fuoi mali. Come dunque non desidererai tù con più ardente desiderio la venuta di quel dolcissimo sposo dell'anima tua, che viene dall'Indie celesti, pieno di tutti i beni, per darti molto più di quello che tutto il Mondo ti può dare? Queste & altre simili considerationi servono per eccitare nell'anima la divotione attuale; la quale habbiamo detto, che si ricerca per questo divino Sacramento.

COME L'HUOMO DEVE PIGLIARE alcum tempo per attendere, alla sopradetta preparatione. Cap. V.

Unque acciò che l' huomo possa di tal modo prepararfi, bisogna pigliare per tempo alcuni giorni innanzi la Sacra Communione, accioche in quel tempo si occupi in queste Sante confiderationi; cioè in purificare, e nettare la sua coscienza, mediante l' essame, e pentimento de' suoi peccati, Confessandosi di essi sacramentalmente, nel che è da riprender molto l'audacia d'alcuni Sacerdoti, i quali senza haver fatto alcuna cosa di questo, dovunque si ritrovino, di là si levano, e de Sacervanno a celebrare, ò stiano parlando, ò doti ridendo, ò stiano occupati, e distratti celebrate. in altri negozj temporali, di modo che con l'istessa inconsideratione, e traicurraggine, che anderiano a mangiar

un pezzo di pane materiale, con l'istessa; preparatione vanno a mangiar alla men-La del Signore il pane de gli Angeli, il che è una abbominatione molto grande. E quest'è una delle cause, per le quali dopò tanti anni, che ulano quella medicina, si trovano si poco ajutati con l'uio di cifa: perche altrimente se ogni volta che I degni di riprensione quelli, che ciò dicono Mella, ricevellero notabile accre- [ scimento di gratia, è cosa manifesta, che dopo: l'haver celebrato vinti anni , havrebbono già raccolto un gran tesoro di gratia: il che non mi pare che si veda; poiche sempre stanno d'una maniera, cioè tanto sensuali, e tanto indevoti, come fempre fono stati, e spesse volte anco peggiori. Dunque che cola è più da temere, che andar'ogni giorno alla fonte della gratia, & alla menfadegli Angeli, & alla bottega di tutte le medicine, e dopò ganti anni starsi così secco, e digiuno, e così debole, e pieno d'infirmita, come fempre?

Nè sono men degni di riprensione alcuni mali Christiani: i quali, dopò haver vivuto in ogni sorte di vitio, quando al fine dell'anno vengono a Confessarsi, appena hanno finito di nominare mille forti d'abbominationi, e peccati, che subito levansi dal piede del Contessore, se ne vanno a sedere al la mensa del Signore, & a mangiare il pane de gli Angeli, per il quale bisognerebbe havere ( se fosse possibile ) una purità Angelica. Non sarebbe dunque cola conveniente, che l'huomo spendesse prima alcuni giorni per placare Iddio, & in lavare, & irrigar con lagrime la casa, nella quele vuol ricevere Iddio? Non farebbe cofa ragionevole far prima la vigilia, e dapoi la festa, e prepararsi prima per una si grande solennità? Perche se havendo il popolo d'isdrael a ricevere la legge di Dio, gli commandò Mosè, si preparassero tre giorni innanzi, e che lavassero le loro vesti, e non converlassero con le loro mogli: quanto maggior cola di quella si dovrebbe fare per ricevere l'istesso Dio, datore non solo della legge, mà della gratia, ch'è maggiore della legge? Come dunque stando ancora la memoria fresca de peccati passati, & essendo ancor fresca la prezza di sì gran bruttezza, l'huomo approfimarii ad un miltero di sì grande purità, e ricevere un Signore di sì grande

- Quest'è un grand'abuso di molte perso-

ne, il qual chi la volesse ponderare, come ch'eglie, pensando le cose non col peso nell'anda di Canaam, del quale dice un Proseta: reà com-In manu epus fratera dolosa, mà col peso del municar-Santuario (cioè col giudicio di Dio, e Ose. 12-suoi Santi ) legga il sermone De lapsis, di San Cipriano, e quivi vedrà quanto siano fanno; perche parlando de Christiani, che poco tempo dopò l'haver sacrificato a gl'Idoli, andavano a Communicarsi, dice così: Partendofi da gli stessi altari del demonio, e tenendo le mani ancor brutte, e sozze col toccar de sacrifici profani, s'approfilmano a quello Sacramento, e stando ancor ruttando per li cibi mortiferi de gl'Idoli, 🗞 anco puzzandoli la gola di quel mangiare pestilentiale. olozzo, hannoardice di pigliare il corpè del Signore, benche ritrovino scritto: Qual si voglia huomo, che starà netto di peccati, potrà mangiar di questo cibo,. perche stando altrimente gli darà la morte: fenza fat calo alcuno del forradetto, ne vanno a far forza alcorpo e cangue del Signore; affai maggiore è il peccato, che hora fanno con la bocca, e con le mani; che l'altro, che fecero quando lo ligarono. Fin qui sono parole di San Cipriano. Or vedi se si può dir cosa di maggior timore, che quella. Io ben vedo, che questo in parte è una certa esfaggera+ tione: Peròtuttavia di quasi potra conofcere, quel che quello Santo giudicherebbe di questo nostro ardire tanto ordinario, e cotidiano.

E se mk dirai, che ti sei già riconci- decinterliato con Iddio per mezzo della prece- po re frà dente Confessione : quantunque questo la confessione e la sia così, non è cola ragionevole, subito Commuin quell' hora medesima finendo di vo- nione. mitare tanti peccati, tù lo riceva senza dare alquanto di tempo alle lagrime, 🖔 al dolore, & alla purificatione della coscienza, acciò tù vadi alla Commu. nione con maggior purità. Sette giorni stette Maria sorella di Mosè senza entra frà l'essercito di Dio , quentunque . già fosse pentita, e gli fosse già stato perdonato il suo peccato. Et Absalonssette tre anni senza intrargiamai nel palagio i Res. 14. reale del tuo padre David, benche gli toffe già state perdonato l'homicidio del suo fratello Amon: e poiche a costui dopò l'essegli stata perdonata l'ossesa se gli. differri la presenza del suo padre offeso per tre anni, non è gran cola, che fi

differifta a te per tre giorni: poiche tan- per uscir di quel peso, per poter ritornato più gravemente hai offeso il padre celeste, havendogli tante, e tante volte posto in Croce il suo diletto figliuolo co'tuoi peccati.

Pretta di con mai fine.

**C**attivo

difficil-

muta.

E se dall'altre cantodirai, che in que-Comme flotempo non ti potrai assenere da pecca-nicars, è re, e per quesa cagione è meglio andar fubito a Communicarti prima che i nuovi peccati di nuovo ti facciano indegno di questo mistero; A questo rispondo, che · se i peccati sono veniali, questi non è cosa inconveniente, perche: Septies in die cadit justus; Sette volte il giorno il giusto Prov. 24 pecca; & a questo male con agevolezza sirimedia. Mase tù temi, ò credi che saranno mortali, che maggior pericolo, overo qual maggior preparatione può elsere, che andare a Communicarti con la coscienza tanto labile, e di sì poca fermezza, che tù non habbi speranza di stare tre giorni almeno senza peccato mortale? Dove è dunque il fermo, e verace propolito di non voler giamai offendere Iddio, quantunque ci fosse il pericolo della vita? dov'è l'amor di Die sopra tutte le cose, che teme il peccato, più che tutse quelle? Non sono sì deboli le forze della gratia : nè meno è tanto agevole a far'un peccato mortale, che se l'huomo mettesse dal canto suo una assai mediocre diligenza, non potesse per molti giorni, & anni, & anco per tutta la vita, vivere lenza quella lorre di peccati, ajutato dalla divina gratia, la qual giamai non manca a chi la cerca. Ma obligara questo gli huomini carnali, e sensuali, ancorche per così breve spatio : è come chi volelle cavare un gran fiume dal suo corlo naturale, il quale essendo che già tanti anni ha profondato, & aperto il canale, per donde corre; è cosa molto difficile cavarlo di là: é se contutto ciò con forza, & arte di là lo caverere, in un tratto di nuovo rempe donde, può, e torna Habito al suo proprie canale. E così cottoro : come, chea tanto tempo, che sono auvezzi mence si arvivere in quella miserabile libertà di fare, e dire quanto lor vien per fantalia, & è di lasciar andare il suo cuore, secondo il corfo de'loro appetiti: voler cavar costoro da questo corso, & obligarli a res-Aere a questi movimenti appassionati, è loro un termento si grande, che non vedono l'hora di liberarfi da quella obligatione, eternariene al corso dell'antica sua libertà ; e per quello fi danno tanta fretta

re subito a quella libera vita, che solevano: di modo, che conoscendo bene il negotio, la caula di quella fretta è il tormento grande, che patiscono in obligarii ad esfere bueni per lo spatie di tregiorni, tanto stanno habituati al male. O male auventurati voi, come presumete disalvarvi, & eller compagni di quelli, che fedelmente combattono, tenendo per istrana cosa portar per tre giorni loscudo della Virtà , e l'arme di questa militia spirituale; poiche, come dice l'Apoltolo: Non ceronabitur, nisi qui legitime certa. & Time verit. Non sarà coronato se non colui. che diligentemente haverà combattu-

E non si pensi alcuno, che questo sia contrario a quello, che di sopra habbiamo detto della confidenza, con la quale habbiamo d'andare a quello mistero: perche quello si diste per animare i pusilla-nimi, e deboli, con che ismisurato, ec indifereto timore si astengono da questo Sacramento: mà questo si dice per raffrenar gli audaci, non perche si rimuovino da questo rimedio; mà accioche con maggior purità, & apparecchio vadino ad esso. Mà qual habbia da essere questa preparatione oltre il sopradetto, il seguente Capitolo più particolarmente lo dichiarerà.

QUELCHES'HA DA FARE INNÂNZI alla Communione. . Cap. VI.

Colui, che desidera fare circa di que-stoquel che deve, pigli alcun tempo, come habbiamo detto, per questa preparatione. E parlando ad esso familiarmente con quelli, che più spesso frequentano quelto miltero, farà bene, che così come Mosè commandò a' fi- Exo. 14glinoli d'Isdrael, come di sopra habbia- Di quan-mo detto, che si apparecchiassero tre debba esgiorni innanzi per andar a ricevere Id- fer la predio, quando veniva a dar loro la legge paratione così noi altri pigliamo l'istesso tempo per disporci a ricevere l'istesso Signore, che fi ci viene a dar legge non di morte, mà di vita; non di lettera, ma di spirito; non after a di timore, mà di amore. E veramente cosa di gran consusone, vedere quel, che la divina Scrittura dice, che facevano le donne del Rè Assuero, per presentarsi una sola volta nella presenza sua: però

Luc. I.

ma, per acconciarsi il viso con un certo oglio, & altrisei con non sò chealtri unguenti, e confettioni. Dunque se tanto si saceva per stare in gratia d'un' huomo terreno, che si dovrebbe fare per stare in gratia nel cospetto di Dio? Non fù una delle principali lodi, che disse l' Angelo alla Sacratitlima Vergine: Tu hai ritrovato gratia nel cospetto di Dio? Dunque sarebbe gran cosa far tanto per questa dignità, quanto si faceva per quella vanità? Sarebbe gran cosa, che spendessimo tutta la nottra vita in pre-Effercizi che tutta la vita di queste miserabili donalla Com-ne si spendeva, e consuma va per venir' munione in gratia d'un' huomo? Ma poiche questo non si fa, almeno in questi giorni sopradetti sarà conveniente; che ci cominciamo a disporre per quello sì grande missero, facendo dal nostro canto tutto quello, che commodamente potremo: E se mi domandi, che cosa sarà questa? Dicoche la prima cosa sia, che in quello tempo tù stia con grande atrentione sopra di te, e che circa le tue operationi, e circa il tuo modo di conversare, per non disviarti in cosa, che possa offendere gli occhi di quello signore non solo mortalmente, mè nè anco venialmente, in quanto sia possibile. E non solo ci dobbiamo guardare da' peccati, mà anco da tutte quelle cole, che poche volte si sanno ienza peccato, di modo, che si come una donna attilata, e polita quando il giorno difesta si veste per uscir di casa, si gnarda quanto può di metter le mani in cosa, che la possano imbratture; così dovremmo andar noi più solleciti in questo tempo, che negli altri, e ci dobbiamo vestir di festa, per andare a ricevere il Signor de gli Angeli; o sederci per mangiar con ello lui della fua menfa. Particolarmente dobbiamo cultodire in quen sto tempo la bocca, oc. attendere con ogni diligenza, che non ti sviamo in parole vane, à dannose : acciò che così si conservi più netta la porta per la quale hà da entrare nell'anima nostra quell' hostia celeste: & anco molto più conviene guardare il cuore da ogni pentiero brutto, vano, & inquieto; poiche per essere questo il letto, dove ha da riposare Iddio, non è cosa conveniente, che l vi fi trovi cosa alcuna, della quale si pos- I sta Vergine, cioè, con quanta gran fer-

che dice, che spendevano sei melà pri- I sano offendere gli occhi divini. E perche la casa più propria, dove dimora Psal. 4. quello Signore, è la pace ( come il Salmilla dice ) sarà ragionevale metter da banda in quello tempo tutti i negozji fastidiosi, & angosciosi: perche il letto di questo sposo celeste è florido (come Cant 41º dice la Spola nella Cantica ) non lo teniamo noi pieno di spine, e triboli, e di simili pensieri : e se la necessità ci obligasse a trattare di questi negozj, questo si faccia con tal discrettione, e modo, che non si attacchi il nostro cuore in esti, e così non c'impedisca la pace, profumi e quiete dell'anima. Et in questi mede- spiritusii simi giorni si dovrebbe attendere più a dell'anima. tutti gli esfercizi spirituali di meditatione, & oratione: percioche quest'è l'incenso, col qual hà da star profumata la casa, nella quale hà d'alloggiare quest hospite celeste. E particolarmente sarà conveniente occupare il nostro pensiero in questi tre giorni in quelle tre sorti di considerationi, che son dette di sopra, per isvegliare nelle nostre anime timore, amore, e fame di questo pane celeste. E negli stessi giorni possiamo anco fare oratione alla Santiflima Trinità, ciascun giorno ad una delle trepersone divine, accioche ne diano quella purità, e gratia, che si ricerca per questa Santissima Communione. E particolarmente possiamo ricorrere alla San- Luc. r. & tissima Vergine nottra Donna, supplicandola per quella divotione, con la quale Preghialriceve nelle sue virginali viscere il figliuo- nanzi alla lo di Dio, e quando lo riceve nelle sue Commubraccia, dapoi che nacque, che c'impetri nione. gratia, acciò possiamo ancor noi riceverlo degnamente nelle anime nostre; e supplichiamo fimilmente per quella divotione, con la quale ella si communicava, dopò l'Ascensione del suo figliuolo in Gielo, e riceves il suo Sacratissimo Corpo; che c'impetri amore, e gratia con la quale ancor not così lo rie c ceviamo! E domandando quelto y laza bene che consideriame la fede, la divotione, l'amore, e lagrime, e l'allegresa za, con la quale quella Sacratissima Ver. gine si Communicava, e riceveva il Corpo del suo tanto diletto Figliuolo, coperto col vello di quelle specie Sacramentali in quel mentre, che si disferiva la chiara vista della sua bellezza; perche consideratse l'altezza della fede, & amore di quemczza,

mezza, e certezza credeva, che in quel pane confacrato stava il Pretiosissimo Corpo del suo Figlinolo, equanto grande era il defiderio, ch'haveva nelle sue vifcere di vedrelo & abbracciarlo, non potrebbe esser che non gustasse alquanto dell'allegrezza, e delle grandi maraviglie, e sentimenti, che in quel Santissimo cuore i haveva, nel tempo, che si Communicava. Domandiamole dunque una scintilla di questa divotione, perciò che questa basterà per condurci a questo convito, come dobbiamo.

La fera precedente alla Communione sarà bene lasciar la cena, ò almeno Che cola procurare che sia molto moderata, e nidebba procuiate che na morto moderata, c fare inna lenza molta convertatione dopo cena, zia: laC8-acció che in questo modo il sonno sia munione più quieto, e più puro, e parimente acciò stia più preparato per spendere un pezzo di quella notte in questi, & al-

tri simili essercizi, ep'quali l'anima si prepari, per la festa del giorno seguente. E quando và a dormire, vadi con l'-Messo pensiero, & imaginatione, supplicando il Signore, che lo liberi quella notte dalle fantasme, & illusioni diaboliche, acciò possa con maggior purità di corpo, & anima andare a lei. E quan-te volte si desterà; stia sempre con l'-Memoria istesso pensiero, & oratione, col quale se della Pas- n'andò a dormire. E la mattina subito fione di appena aperti gli occhi, fi troviabbracper la mat claro con la Croce di Christo, e con la tina della memoria della sua passione, nella qual Commu. nione. specialmente ci habbiamo da occupate in questo giorno, considerando quel smisurato amore, col quale si offerse il Figliuolo di Dio nella Croce, e pose le sue spalle, per ricever le battiture, che i nostri furti meritavano, e parimente la Carità, con la quale in questa mensa si offerse a tutti; per rimedio commune del nostro male. E poiche questo Sacramenta è stato instituito, per memoria della passione di Christo, questo è il principal pensiero, e meditatione, che dobbiamo havere dal canto nostro, accioche così in questo ci confrontiamo con l'intentione del Testatore.

SUELLO CHE SI DEVE FARE NIL tempo della Communione!, e dopò esa / Cap. VII.

Poiche habbiamo già dichiarato quel , che s' hà da ferra incurato quel , che s' hà da fare innanzi la Communione, hora diremo in poche parole quel che l'huomo deve fare quando si Communica, e dopò l'essersi Communicato. Nel tempo della Communione, quando già vuol andare all'altare, imaginati di sentire quella voce del Vangelo, che dice: Ecce sponsus venis, Matto 24. Medita. exite obviamei. Ecco lo sposo, che viene, tioni.neluscitegli incontro, & andate a ricever-l'horadello. Perche veramente in nessuno de gli munione. altri Sacramenti si mostra Dio così chiaramente essere sposo dell'anime nostre , come in questo; poiche l'effetto suo e d'unir l'anima seco, e far di ambedue una istessa cosa, il che è propriamente un matrimonio spirituale. E però per andar a ricevere quello sposo è necessario vedere attentamente, in che modo egli viene, acciò conforme a quello tu possi andare a riceverlo. E poiche egli viene a te pieno di Carità, soavità, bontà, e di misericordia, dicendo, che con gran desiderio hà desiderato di celebrare teco questa Pasqua, nella quale si mangia Luciani l'Agnello Pasquale. Tù dunque dall'altro canto fei obligato andarlo a ricevere contutta la divotione, amore, timore, & allegrezza, che sia possibile; essendo che vai a ricevere il vero sposo della anima tua, il tuo Dio, il tuo Creatore, il tuo Signore, & ogni tuo bene. Perilche Luca. tù devi considerare la grandezza della divozione, & allegrezza, con la quale quel Santo Simeone riceve il fanciullo Cesù nelle sue braccia, quando la Vergine gli l'offerse ( per la cui vista solo desiderava la vita) percioche è cosa conveniente, che tenga l'issessa divotione colui, che và a ricevere per mezzo di questo Sacramento l'istello Signore. Considera parimente la divotione, & allegrezza, con la quale la madre di S. Gio: Battista ricevè quella di questo Signore in casa sua, quando disse quelle parole ditanta divotione: Unde boc mihi, as ve\_ Luc; 1, niat mater Domini mei ad me? Donde mi procede sì gran bene, che venga a me la madre del mio Signore? Perciò ch'è cosa conveniente, che con l'istessa divotione tù ricevi l'istesso Signore, dicen-

do con questa santa Donna; donde de- quali diede licenza, che salissero al riva a me questo sì gran dono, che tù Signor de gli Angeli, e gloria del Cielo ti degni venir a me? O padre, ò Pastore, ò Signore, ò Dio mio, & ogni mio bene, che non ti sei contentato d'havermi creato a tua similitudine, e redento col tuo Sangue: hai voluto ancora fopra ciò venir a me, e ripofarti in me, e trasformare me in te, e farmi una cosa teco, come se tu dipendessi da me, e non io da te; donde procede a me questo Signor mio? per li miei meriti forse? o perche tù guadagni alcuna cosa meco? No veramente Signore: ma per la sola tua bontà, e misericordia, per la quale più ti diletti di star meco, che io teco; però che io ti desidero, come miserabile; ma tù mi cerchi, come misericordiolo: io per havere chi doni, e tù per havere a chi dare, e perche tù più desideri di dare, che io di ricevete, e perche tù sei più buono, io bisognoso, da qui nasce che più ti diletti venire a me, che io a te, eperquesto di-Prov. 6. celli: Delicia mes effe cum filiis hominum, I miei diletti sono di stare co figliuoli de gli huomini. Estendo che si come il natural diletto dell'uccello è volare, e de pesci nuotare, così il diletto naturale del sommo bene è sar Bene, e Communicarlia tutti. In questi, & in altri simili pensieri deve occupar l'huomo tutto il luo cuore innanzi, e dopò l'haver ricevuto in casa sua quest'hospite celeste per nutrire con ello la divotione, che a Rivereza, questo si richiede. Ma perche questo spo-k humil so è di gran dignità, e molto amico che tà nel C6. la sua sposa sia vergognosa; però è cosa municarsi conveniente che questa divotione, & allegrezza vada mesculata con gran riverenza, & humiltà, considerando la dignità di quello che riceve, e la indignità di quello che lo riceve, e così s'adempira quel che dice il Salmo: Servite Domino cum timore, O exultate ei cum tremore, Perilche sarà bene, che ci ricordiamo di quelle sì grandi minaccie, con le quali Iddio commandò, che il suo popolo lo prevenisse quando dava la legge, oltre che non voleya, che niuno ardisse d'approssimarsi al monte, donde parlava Id-dio, nè huomo, nè sorte alcuna di bestiami, sotto pena d'esser subito lapidati. Et all'istesso Aaron, benche fosse sommo Sacerdote, & eletto da Iddio, & ad altri huomini de'più principali, a'

monte, commandò loro, che l'adorassero da lungi, e che non si approffimassero a lui; eccetto, che solo Mosè. Or considerando questo, raccolgasi l'huomo dentro di se stello, e s'abbassi col cuore, sino a terra, e sino a gli abissi quando và a ricevere dentro il suo corpo & anima, il Signore d'una così gran Maestà. Dapoi che havrà ricevuta quest'hostia confacrata, tengala un pochetto nella. Auverta bocca, infino a tanto che si humidisca al-menti do quanto, accioche possa più facilmente po la coconfumarla, perche non facendo così molte volte accade che si attacchi al. palato, e si metta tanta cura indistaccarla, che per attendere a questo l'huomo lascia di pensare a quello, che conviene in tal tempo. E procuri di non sputare subjeto dopo la Communique, se non fosse grande necessità, e questo si facci in luogo honello, e netto, dove non si possa calpessare. Nè deve subito finita la Communione andare a mangiare, perche quantunque questo non sia peccato, è però irreverenza, stando anco le specie sacramentali intiere nel petto, caricarle subito d'altri cibi: maggiormente, che il tempo dopo la Communione è il migliore, che si possa ritrovare per negotiar con Dio, e per abbracciarlo dentro il cuore. E così l'huomo stara in questo tempo pella Chiesa, odove si è Communicato, rendendo gratie al Signore per questo beneficio, & occupando il suo cuore in fanti pensieri & orationi, che per queito effetto gli metteremo nel fine di questo Trattato, E non facci in modo alcuno, come molti fanno, che subito dopò la Communione, si mettono a parlare, e ridere con altri; il che mi pare un grand'abuso, e degno di grandissima riprensione, però che qual più mala creanza trovar si può, che appena havendo ricevuto un tal'hospite in casa vostra, subito gli voltiate le spalle, e lo lasciate con la parola in bocca, e ve ne andiate a parlar

Et oltre a questo dice il Gajetano, Essetti del che questo Sacramento communica la sacramefua virtù all' anima, che lo riceve, e dima. non solo quando attualmente lo rice- sen. 6. ve; mà in tutto quel tempo che stanno intiere quelle specie Sacramentali nel petto dell'huomo; acciò ancor quì si possa dire quel che il Signore disse :

con altri.

Exo 191 L10. 24.

Sal. 1,

Quandin sum in mundo, lux sum mundi . I damento, che commando il Signore a Mentre che stò nel Mondo, son luce del Mondo. E se quest'è così, è moito ragionevole, che in tutto quello tempo l'huomo stiz molto raccolto, e divoto, accioche così gli communichi que-Ra gratia celeste con maggiore abbondanza: poiche (come di lopra habbiamo detto ) questo Sacramento opera conforme alla dispositione che truova nelle anime. E perche la principal porta, donde molte volte entra l'influenza dello Spirito santo, sono l'intelletto, e la volontà, dando all'intelletto maggior luce, & alla volontà maggior sentimento delle cofe di Dio, non mi par cola sagionevole, che quelle due porte principali stiano serrate a questo tempo, e questo lo fanno coloro, che a potta in quel tempo divertono in altre cose. E poiche questo è uno de frutti principali della Sacra Communione, e uno de' migliori bocconi di quella menfa, mi par molto fuor di ragione, che havendo già fatta la spesa, e ricevuto questo ci-bo divino, che si parti l'huomo al tempo, che haveva da stare, aprendo il seno dell'anima sua, e ricevendo il frutto della sua preparatione, e di questo Santo Sacramento. E se mi domandi in che cosa tu possi-

pola C6- meglio occupare questo tempo, dico, munione che in lode & essercizi d'amore di Dio ...

dee spen. Però che (come dice San Bernardo) quivi sono gli abbracciamenti, quivi li baci di pace più dolci, che qual si voglia favo di miele, e finalmente qui vi stà la dolce unione dell'animo con lo sposo celette, e peròquivi principalmente hà luogo l'essercitio di quelle sante aspirationi, che altro non sono che atti di carità, e desider; interni di quel sommo bene, come erano quelle del Profeta quando diceva: Diligam te Domine, fortitudo mea, Gr. e quando diceva: Sicut desiderat cervus ad fontes aquatum: ita desiderat anima men ad te, Dens Gc. Io amerò te, Signor mio, fortezza mia. E

Sal. 17. Sel, 41,

si come il cervo assettato desidera il sonte dell'acque, così desidera l'anima mia tiare Dio, te Dio mio. Dopò questo è cosa convefidee do niente di render gratie al Signore per so la C6-tutti i suoi benefici, e particolarmente per quello, nel quale cissidà l'istesso darore, e Signore di tutti i beni, & acciò che tù meglio conosca l'obligo, che hai l di far questo, ricordati di quel comman- (ricevuto.

Mose, quando dopò l'haver mandata la manna a'figliaoli d'Isdrael, gli disse, che togliesse un valo d'oro, e lo impisse di manna, ponendolo denero l'arca del Testamento, e che ivi stesse conservata in perpetuo: zociò che tutti i loro saccessori sapessero con che sorte di cibo haveva il Signor sostentato i loro predecessori quarant'anni nel deserto. Or dimmi adesa to qual comparatione far si può trà quella manna, ch'era cibo corrottibile, e tra questo Sacramento, che è cibodi vita eterna? Or se Dio richiedeva tal gratitudine, e memoria per quel cibb corrottibile; qual memoria, e gratteudine chiederà per questo, che è ciba non solo di vita, mà di vita eterna? Questo non si può esplicare con niuna sorte di eloquenza.

re anco sopra di se la guardia che richiede una s'grande hospitalità, com'èl'have- Custosia re ricevuto dentro di se Dio. E se il Pro- necessaria feta David haveva sì granderiverenza al à chi s' luogo, nel quale erano stati i Piedi di Dio, nicano. che diceva: Adorate scabellum pedum ejus; non sarà egli ragionevole, che l'huomo tenga gran riverenza nel suo petto, nel sal. s. quale ha ricevuto l'istesso Dio? Mà

questa riverenza s'hà da dirizzare a que-

sto fine, che in quel giorno quanto sa-

rà possibile non entri in quel petto co-

la, che non sia di Dio. E nell'istesso giorno particolarmente si dee serrar la bocca del sorno, acciò non venga suo-ra il calore della divotione, che ci

haverà lasciato il suoco dell'amore di

Dio, che sappiamo quanto sia deli-

cato lo spirito della divotione, is

quale agevolissimamente si parte, e

non senza molta difficoltà ritorna". In

questo modo questo Santo Sacramen-

Nell' istesso giorno deve l'huomo tene-

to farà causa, che andiamo tutti quetti giorni raccolti, così avanti, come dopò la Communione. Perilche si come il Sole illustra, & illumina il Mondo, non solo quando ch'egli esce, mà anco un' hora brima che venga, & un'altra dopò l'occaso, così non altramente il Sol di giuttitia, che in guesto Sacramento si contiene, non solo illustrerà l'anime nostre quando fo riceveremo 🖰 ma anco innanzi, e dopo d'haverlo ricevuto, prima con la speranza di riceverlo, e dapoi con la memoria del beneficio

Ac-

più agevolmente, nel fine di questo Trattato fi mettono alcune Orationi, e Meditationi, le quali potranno molto ajutare, se l'huomo leggerà con ogni divotione possibile, attendendo a quello che dice, e trattenendossin quello, che gli parerà.

DELL'USO DE'. SACRAMENTI e dell'usile, che si riceve per la frequenza di quelli. Cap. VIII.

Avendo già trattato del modo, che Checofa II ci dobbiamo preparare per questo Genoi sa Santo Sacramento; hora diremo breve-della no-mente del frutto che possiano ricevere fira legge da i Sacramenti, frequentandoli degnamente. Per questo dunque è da fapere, che altro non iono i Sacramenti della legge di gratia, eccetto, che un canale overo acquedotto del Cielo, per donde corrono le gratie dello Spirito fanto, le quali originalmente nascono dalla sonte del costato di Christo. E però chi và a Communicarsi) come dice l San Grisostomo ) ha da far conto, che j mette la hocca nella piaga di questo pietolo collaro, e che beve dell' acqua di vita. Sono questi Sacramenti medicina, e rimedio della nostra debolezza la quale molto ben conobbe colui, che fu dal Cielo mandato al Mondo per rimedio d'essa: e così seppe molto bene ordinare quello, che per questo si conveniva: perche non sarebbe stato ragionevole, che havendo tante sorti di medicine per guarire i nostri corpi, non havessimo medicine per curare l'anime; poiche non stanno manco soggete all'infermità, che i corpi, nè vi bilogna minore cura in esse; ma tanto maggiore, quanto sono di più pregio, che gli altri; perche in altro modo noi faremo Iddio, come dicono di colui, che raccoglieva la cenere, e spargeva la farina, s'havendo egli provistodi tanti diverti rimedi per l'infermità corporali, non s'havesse proviste altre tanti per le infermità spirituali. A questo sine dunque sono stati instituiti i Sacramenti della legge di gratia: che come legge persetta, era conveniente, che pro

Accioche l'huomo pella far questo i però che sono anco molto diverse le infermità delle anime nostre.

E non folo a questo giovano i Sacra- Utilità menti dal canto loro; ma parimente quel- che da lo, che fioi facciamo dal canto nostro Sacraméper ricevergli degnamente, perche contin lui, che và a Consessarsi, primieramente s'accusa delle cose passate, e si pente diquel che hà fatto, e s'humilia a i piedi del Vicario di Christo, e chiede perdono de' suoi peccati, si propone d'a emendarsi, quivi finalmente è ricevuto da Dio, e per mano della Chiesa si riconcilia con lui: tutto questo grandemente ci ajuta per vivere bene : peroche l'huomo fà conto con la sua coscienza, havendone da render conto così sottilmente, come chi cammina tra due valli, che non può disviarsi nè a questa s nè all'altra banda, havendo cura di se stello per cagione della Confessione passata, & anco della futura; non ardisce così agevolmente disviarii in cosa che mala sia. Per questa causa dunque ajuterà molto il Sacramento della Confessione, la cui necessità chiaramente vedranno gli huomini, se facessero tanto con-Quantosia to delle cole spirituali, quanto ne fan-necessaria no delle corporali? Ma dimmi per qual some. causa bisogna continuamente nettare il giardino, e scopare ogni giorno la ca-sa, e lavare ogni settimana la camicia, se non perche ciascuna di queste cole ordinariamente s'imbratta? Or dunque se vivendo in questo Mondo tanto tristo, tante volte si macchia la purità dell'anima, perche non procurezemo, che vi sia un'ordinario rimedio; poiche il pericolo è tanto ordinario? perche non si laverà l'anima ogni settimana, come si lava la camica; poiche è di tanto maggior importanza la nettenza dell'una, che dell'altra, quanto più vale l'anima nottra, che la nostra veste? Vediamo parimente, ch'egli è cofa ordinaria la cura, che tengono i na-viganti d'attendere alla fentina della nave per votare l'acqua, che sempre coglie, mastime a tempo di pioggia, perche se non facessero così, la nave piglierebbe tant'acqua, che se ne andarebbe al fondo, e si perderebbe. Or se sono così ordinari i peccati veniali, che ogni giorno facciamo, i quali fono come vedesse intieramente a tutte le cose gocciole d'acqua che cadono nella na-necessarie per la nostra salute. E per ve dell'anima nostra: e questi ci disponquella ragione sono molti i Sacramenti, gono per li mortali, co' quali g'affonda

quefta nave, non farà cola inconveniente ! A quefto si risponde, che la causa di queattendere sempre al rimedio di questi pec- 1. so è la virtù sopranaturale de Sacramoncati minori, per non cadere ne'maggiori, co'qualifi perda il tutto.

Confessio-

Ance vediamo, che melte volte provede la natura ne' corpi pieni di mali die delle humori, d'aleuna fontanella, ò d'alcun' successi altra via per purgargli, e con quello fogliono vivere fani coloro, che altrimente appena vivere potriano. E per questo i medici nen vogliono ferrare queste fonti, quantunque pollano, per non torgli quelto rimedio. Dunque quel che in questo caso ritrovò la natura per rimedio de corpi, ritrovò anco la divina gratia per rimedio dell'anime, acciò poiche si creano tanti mali humori di peccati dentro d'ella, vi folle quelto rimedio per purgarli, cioè la fonte della Confessione, per la quale l'anime si purgano di tutti i mali humori, che in elle fi creano.

### DE GLI EFFETTI DELLA SACRA Communione.

Sacrame I N questo modo si purgano, e recu-coperche I perano la falute l'anime per il Sacrasia deco mento della Confessione. Ma questa saforto spe lute, e vita la conserva quello della Saerimento, cra Communiose, il quale a quest'effetto e flato instituito in specie di nutrimento, accioche, a com'è proprio del autrimento sostentare la vita corporale, così è proprio di questo Sacramento sostentar la vita spirituale, che consile in Carità, acciò non manchi questa virtù con la grande contradittione che pate in questo Mondo: perilche disse il Signore, che la sua carne era vero cibo, & il suo sangue vero beveraggio: sopra le quali parole diceso cummunemente i Dottori, che tutti gli effetti, che opera il nutrimento corporale ne' corpi, opera spiritualmente questo cibo nell'anime: peroche ci sostenta nella vita spirituale, diletta il gusto interiore, ristaura le forze fopranaturali, ripara la virtù indebolita, fortifica l'huomo contra le tentationi del nemico, e lo fà crescere di giorno in giorno fin alla debita perfettione, se per la sua colpa non manca. E se mi domanderai, com' è possibile, che una soltanza, de un mangiare corporale operi un essetto tanto spirituale, come conservare, & accrescere la Carità, e softentare l'huomo nella vita spirituale? Opere Granata Tome L

tì, i quali Dio hà instituiti ner rimedio della noftra debolezza, e volle che sottolegai, e forme corporce, e visibili operalsero effetti invisibili, come chiaro i vede nell'acqua del Santo Battefimo, la quale lavando esteriormente il corpo, lava interiormente l'anima, e la pone in flato di gratia.

Dunque l'istesso sa questo divino Sacramento in suo modo in quanto, ch'è Sacramento, & il maggiore de Sacramenti. Mà oltre a questo tiene anco due vantaggi molto grandi sopra tutti gli altri, per li quali più altamente fà questa operatione; l'ano è, che in ello insieme con la carne di Christo stà l'istesso Christo, cioè il Verbo Eterno di Dio vivo, e vita di tutte le cose: il quale per mezzo di questo Sacramento entra nell'anima di quello, che si Communica, & opera in ello questo effetto tante mirabile ammirabile, com'è dargli vita spiritua- del Sacra. le: perilche si come il medico, che vuo-manto le guarire l'infermo con alcune polveri mell'animedicinali, l'incorpora con un poco di acqua distillata, e glie le dà a bere, acciò che l'acqua liquida conduca la medicina per tutte le vene del corpo, dove hà da fare le sue operationi; così anco hà ordinato quel medico celeste di congiungere il Verbo divino con quella carne humana, accioche per questo mezzo conversando egli frà gli huomini, che sono di carne, operasse in essi questa sorte di salute, e di vita, Et oltre a questo non solo il Verbo divino per se; mà parimente l'istella carne, che pigliò, partecipa questa medesima virtu , e così ancora ella come suo infrumento, è causa della vita, come di sopra Mar. 6. habbiamo dichiarato. E per quella cagione il nostro Salvatore, resuscitato ch' hebbe la figliuola di quel Prencipe della Sinagoga, commandò, che le folle dato da mangiare; accioche si conservasse col nutrimento la vita, ch' egli data l' haveva con sua virtù : per darci ad intendere, ch'egli è anco cosa conveniente, che all'anime resuscitate già col Sacramento della Confessione per la virtù di ciò, che in esso opera, segli ministri questo cibo divino, accioche la vita già ricevuta per un Sacramento, si conservi per l'altro: Nel che si vede quanto siano necessarj questi due Sacramenti

per la vita spirituale, uno per darla, e l'- 1 altroper conservarla. Per la qual cosa, chi desidera acquillare questa vita spirituale, dee molte volte Confessars; e chi desidera conservaria, deve spesso Com-

municarli. E per essere si pochi a questi nostri Onde na tempi coloro, che queste fanno, però fea, che si sono tanti quelli che spiritualmente eacarità, muojono, e per questa cagione stà si smorzata la fiamma della Carità, nella quale questa vita consiste, per essere tanti coloro che non s'ajutano da questi defensivi, e rimedi ordinati dal Siznere a quest'effetto; però che come molto ben disse un Dottore: In questo modo la Carità stà fuora del suo luogo naturale, ch'è il Cielo; dov'essendogli il sommo bene presente, arde senza fine nell'amore di Dio; Mà in questo Mondo stà come forestiera, e peregrina, e come fuora del suo luogo naturale, dove hà mille cose, che le sono contrarie : laonde, hà necessità di grande ajuto, e dissensione per potersi conservare. Vediamo, che una gocciola d'acqua gettata nel mare dura per sempre, però che stà nel suo elemento, dove si conserva con l'altr'acqua simile à lei; mà sparsa nella terra, agevolmente si fecca per la naturale siccità dell'elemento che gli è contrario. Parimente la Città collocata nel cuore, & in mezzo del Regno stà sicura da gli inimici, e non hà bisogno di gente d'armi, nè di guarnigioni per conservarsi: mà quella, che stà alle frontiere, se non stà molto bene circondata, e guardata, alle volte si perde. Dunque nell'istesso pericolo stà r pericolo la Carità in questo Mondo, dove si ridellacari- trova fuora del suo luogo naturale trà ri inque-molti nemici, contra i quali hà provisto questo supremo Imperadore, che que--sto conosceva del riparo di questo Santissimo Sacramento, del qual si possono molto bene intendere quelle parole del Salmo, che dice: Parasti in conspettu meo mensam, adversus eos, qui tribulant me. Havete, Signor mio, preparato nel mio cospetto una mensa, che midà fortezza, e virtu, contra tutti coloro, che mi perseguitano. Or se tuttissiamo così loggetti a contrasti de nemici che faremo senza il soccorso di questa mensa, che Dio a questo effetto hà preparata? O miseri coloro (dice San Bermardo ) che fono chiamati all'operatio-

ne de'forti. E chi sono costoro, che fano chiamati all'opere de' forti, eccetto coloro, che nel giorno, che furono battezzati, sono stati dichiarati per Cavallieri di Christo, e per inimici di Sata-na, e di tutte le sue pompe? E qual'è quel cibo, che dà fortezza contra questí nimici, se non questo Santissimo Sacramento: del quale dice S. Giovanni Chrisostomo, che sa diventare Leoni, che gettano fuoco per la bocta coloro, i quali di esso cibo partecipano. E da quì procede, che dove ( secondo la nofira traslatione) dice David Profeta: Pl. 72 Panem Angelorum manducavit home. San Girolamo lo traslatò dicendo: Panem fortium. L'huomo hà mangiato il pane de' forti: perche in veto tal'è il Sacramento, che per questo cibo è figurato. Essendo dunque questo così, con gran ragione si lamenta questo Santo di co- Onde nastoro, i quali essendo chiamati per que- sca la desta battaglia cotidiana, e non havendo bolezza altre armi migliori per diffenders, non fiania fi vogliono ajutar d'esse? del che altro non tempi nopuò procedere eccetto, che la caduta, e morte di tante anime, come vediamo però che ne' tempi passati con la virtù di questo Sacramento (che tanto frequentemente s' amministrava ) prevalevano i Christiani contra ogni furia, e rabbia de' Tiranni, mecsendo volontieri la vita per la giustitia: Mà egli è sì grande adesso la noftra debolezza, che appena per essa moviamo un pallo.

Chi-desidera dunque adesso rimedio contra tanti pericoli, emorte; accostisi a questa mensa celeste, sostentisi con questo pane de' forti , de affatichisi per imitare non gli errori de' presenti; mà 2. Tim. 2. gli essempi de'passati, se desideralegitimamente combattere, & essere coronato con effi .

SIRISPONDE ALLE OBBIETTIONI d'alcuni negligenti.

Utti gl'huomini carnali, che deGderano vivere secondo la loro vo- Errore di lontà dicono: A che serve tanto Con- la freque fessari, e Communicarii? imperoche za de sabasta Confessarsi una volta l'anne co- cramentia me la Ghiefa commanda: Costoro non conoscono d'infermità della natura humana, ne la Virtu di questa celeste medicina, nè la necessità, che di essa habbiamo. Se l'huomo solo una volta l'an-

volca usare questi rimedi, ma se tutta l'homana vita è una tela d'infirmità conriqua ; fe tante volte ci travaglia l'incendio, e faoco della concupitanza, e la gonfiezza della fuperbia, e l'apostema dell' invidia, e la lepra della lusturia, e le piaghe incurabili dell'odio, & il fastidio dette cole spirituali, e la fame canina delle carnali; come vegliamo rimediare al fine dell'anno a mali tanti cotidiani, e con rimedi tanto tardivi? Molto deboli sogliono essere le medicine, 'duando fono poste nelle piaghe infiltolite: percioche quantunque il Secramen-te della Gonfessione guarifca in tutto i peccati; non però toglie in tutto le ra-Quat ca. dici d' effi, che sont i mali habiti ne' gione i quali già stiamo invecchiati, & accoeffertino flumati, li quali sono molto difficili a

tare i Sa. curarfi. Chi è quell'huomo, che quando eramenti arde la casa, oche gl'inimici battono il maro ; aspetti al fine dell' anno per rimediarci? dunque se la carne arde con tante fiamme di concupilcenza, quanti apetiti tiene disordinati, e le i demonj, che sono nottri capitali nimici, battono continuamente i muri del nostro cuore, contra i quali non vi è altro rimedio, che yaglia, eccetto quello de Sacramenti; como aspettiamo a servirci di questo rimedio al fine dell'anno, essendo così cotidiano il

 pericolo ? Senza dubbio chi fa questo non sà stimare la dignità dell' anima sua, e non intende la malitia, e perversità della sua carne, ne consice la Virtu, & essicacia de Sacramenti, nè il fine, per il quale furono instituiti; poiche egli è certo, che non manco fu instituito il Sacramento della Confessione per guarire le anime, e quello della Communione per sostentantare, che la medicina per guarire i corpi infermi, 100 il pane per mantenerli. E se mi dirai, che al fis ne dell'anno iddio perdona il tutto-a Che mi dirai, della firannia del mal costume, che resta radicato nell'anima tua? Che mi dirai dell'offese di Dio, che havresti potuto schivare, le quali pesano più che la perdita di mille Mondi? Che mi dirai de gl'altri peccati, che da questo sono proceduti? poiche dice San Gregorio, che il peccato, quale non fi cată con la penitenza, în en tratto, inica Patroccon l'inclie fuo pefo ; Quanso mishore configlio familio dunque preveni-

so: s' amundaffe, basterebbe una sola i re le piaghe, che curarle dapoi che sono fatte? Quanto meglio sarebbe alla donna. maticata non commettere l'adulterio, che perdonarie il fuo marito, dopò l'haverle commesso?

E posto caso, che la Chiesa non obli- Per qual ghi l'huomo a Communicarsipiù, che una obligi la fola volta l'anno; però questo lo fece co- chie me pietofa madre, che non volfedare a una fola deboli occasione di Campa volfedare a una fola deboli occasione di Communicarsi inde- anno gnamente, ò di trafgredire i fuoi com- commumandamenti, lasciando affatto di Communicarsi, come fanno alcuni. E per questa causa non volse dare legge più che di quelta sola volta, per li deboli, lasciando dall'altro lato la porta aperta, e la menía preparata per tutto l'anno a' dévoti .

Si ritrovano alcuni altri, che intendono queste molto bene, e per isperienza conoscono la Virtù de Sacramenti; mà lasciano di riceverli spesso per vergogna del Mondo. Mi pare, che questi sono, come quelli Farisei, de quali dice S. Giovanni, che conobbero Chri- Gio. 12. sto, mà non ardivano di consessarlo per Rispetti timore mondano, de quali dicegli, che mendani amayano più la gloria de gli huomini, sener da che quella di Dio. Ditemi dunque se Sacrame. voi confessate, che questo Sacramento Matt. 16. su ordinato, e lasciato da Christo, che cosa è altro il vergognarsi di riceverlo, eccetto, che vergognarii di parer buon Christiano, e discepolo di Christo?

L'istessa paura habbe S. Pietro, quando Mar, 14. negò Christio; però che hebbe timore, Gio sa e vergogna di parer suo discepolo, e per questo si dice, che lo negò. Adesso dunque ancorche già regoa nel Cielo, & éadorato dal Mondo, con tutto questo gli huomini si vergognano, di far cose con le quali dimedirano d'essere suoi discepoli? Quale è (dice Salviano) l'honore, che hà Christo trà i Christiani, poiche è dispreggiato uno, che si dimostra eslere suo? Deve può più ascendere la malitia del Mondo; poiche la religione, e la virtù si tiene per disonore, essendo ella sola quella che merita essere honorata, e per la quale hanno deputato l'honore tutte le leggi divine, & humane .

Mi dirai, che tiritirano da questo mifiério le parole, e gridi del Mondo. Comedunque è questo, se tu contesti, che fshinemici, e perfecueori, che hà l'ani-

Mondo ma nostra, è uno de principali il Monespiacere do, il quale perfeguito Christo, e perfeper esseguitò gli Apostoli, & i Proseti, e tutti i mostro ni Santi? in che modo devi tu stimare uno, che hà fatto tal cosa, e che stà già dichiarato, e bandito per inimico

Chi hebbe giamai per ficuro il configlio dell'inimico suo, e d'un tal nemico, che fempre gli fà guerra mortale? Dunque se quest' inimico da un canto tiritirada queki misteri, edall'altroti Marate chiama Christo ad ess, dicendo: Venide ad me omnes, qui laboradis, & onerati afis, & ego refeiam ves. Ellendo queto così, a'quali de'due conviene, che rispondiamo ? Se chiamandoci Christo, & il Mondo, noi attendiamo al Mondo, e lasciamo Christo, come ci potremo chiamase servi di Christo i però che l'huomo è servo di colui, al quale cerca d'ubbidise, e desidera contentate, e Cat : eosì dice l'Apoltolo: 81 hominibus place-Perche si rem, Christi senus non essem. S'in cercassi fixive a piacere a gli huomini, non farei fervo di che al Christo.

Se il Mondo ci chiamaffe per le consolationi, e Christo per li travagli potressimo pur bavere alcuna sorte di Scusa; mà questo non è così, ma è come lo dimettra Sant'Agostino in queste parole: Il Mondo grida; lo vengo meno, e Christo dice : Io de fortezza, e con tutto ciò l'anima miserabile cerca più di servire a quello, cho viene meno, che a colui, che ci da fortez-

Dimmi un poco e che ti fanno quelle parole del Mondo? che ti danno? che ti colgono? Molte volte noi siamo le bestie ombrose, che si spaventano dell'ombre, e cose di vento; L'amor proprie è l'arrefice di queste paure, che cerca tenere santo secure le sue commodità, che non solo ricusa i veri pericoli, maanco gli imaginativi.

Ma poniamo ealo, che vi folle causa da temere, e le persecutioni de gli huomini bastassero per cavarci il sangue; per qual cagione non fopportesemmo noi uno si picciolo travaglio, per godere un sì granbene? Ti pare caro questo boccone per questo prezzo? Quando l'Orso hà fatta la preda del miele, niente si cura, che d'ogni canto lo becchino l'api, per godere il miele, che porta: Dunque portando en con esso te-

co un'alverso, è uras piens di tanti beni, com'è quest'hostia consacrata, & un favo di miele tante soave, come è la consolatione di questo cibo divino; per qual cagione non fopporterai quelle punture delle lingue malediche per godene d'un tale boccone 5

Vi fono alcuni altri non meno di Auviso questi colpevoli , à quali per pigritia sacia di d'apparecchiarsi a quello Sacramento, frequenlasciano di riceverlo, e di ricevere cramenti. Christo in esto, che è ogni nostro be- per negline. Come dunque ti pare così piccio- genzale quetto tesoro, che ti viene a nein sopportat si poco travaglio per acquistarlo? Mira, ti prego, quanto più lo stimava quel Beaco Martire Ignatio, il quale in una sua Epittola dice così: Fuochi, Croci, bestie, dilaniationi di membri, etutte le pene del Mondo, equelle che poliono trovire i demoni, venzano tutte forca di me, purche io meriti godermi Christo. Dunque se questo Santo s' efferiva a cutti i marciri de' demon), per godera Christo, il quale è quello, che ti fi dà in questo Sacramento, per qual cagion non ti porrai tù inun si piccol travaglio, com'è confessarti, e raccomandarti a Dio, per godere. del medefimo teloro? Che maggior pazzia è di questa, che l'huomo si lassi morire di fame, per non stendere la mac Prev. 19. noa pigliare il cibo, che tiene dinanzi? Dice il Savie: che il pigro nasconde la mano nel feno, e gli pare gran fatica alzarla fin'alla bocca. Che cosa potrebbe esser più siprensibile, & abbominevole di questa? Che scusa si troverà nel cospetto di Dio nell'hora del giudicio colui che in si fatto modo ha dispresa giato il rimedio, che se gli offeriva tan- dal Sacraso gratiolamente per si piccole trava- méto per glio? Ne meno fi deve l'huomo sculare rivereza » fotto colore diriverenza, dicendo: che bu per queka cansa voglicino Communi-scusa. cassi raré velte, acció lo sacciano con maggiore riverenza: Perche è da Sapere. che una delle maraviglie di questo Sacramento (trà l'altre molte lè, che quantunque trà gli huemini, la moltafamiliarità generi poca ellimatione: non è però così in questo Sacramento, quando degnamento si riceve; peroche offendo, che in esso l'huomo riceve gratia, quanto più spello li riceve, più gratia s'acquida . e essego più creice 🍇 :

San Gregorio tra il gusto delle confolationi spirituali ( ciec del gusto diqueso cibo celeste) & il gusto de i mondani, e scaluali: e quest'è la differenza, che i gudi, ediletti fenfuali, quando non 'hanno, generano defiderio: ma poicho l'huemo gli hà posseduti, causano fastidio: come chiaramente si vede nell'huomo afamato, e nel satio; ma per il contrario, i spirituali, quando non s' hanno, non fi desiderano, perche non si co-nosceno: ma poiche l'huomo gli hà ri-trovati, egustati, quanto più si possidono, più si desiderano, e maggior fame causano, conforme a quello, che disse la Sapienza divina: Qui me edunt, adbuc sel socca. esarioue; & qui me bibunt, adbuc sitient. ence il Dunque se il desiderio, e la fame di quedo pane celestiale è una delle principali preparationi, che per esse si richiedono, e questo defiderio cresce col gusto, & isperienza d'esso; è colamaniselta, che quanto più spesso si riceverà, più crefcerà il defiderio, e così più deguamente si riceverà. Dal che s'inserisce chiaramente, che tanto più degnamente l'huomo si Communicherà, quanto anderà più spesso a questo Sacramento: ma coloro, che lo differiscono per molto tempo, ellendo che da un canto non

e la divotione, e la riverenza, e tutte

l'altre Viren, che da ello procedono, le l

quali sono le principali preparationi,

she per questo Sacramento si richiedo-

no. Editutto ciò èprivo, chi rare volte la riceve, & in quella modo la rice-

verà con minor divotione. Si prova il

modefimo per la differenza, che mette

fi riceve. dal Secre-

B se mi dirai, che tù sei peccatore, e nenio per milero, e confeguentemente indegno d'a un tal cibo. A questo ti rispondo, che men the (non ritrevandeti in peccato mortale )
as some per l'iffess ragione che tù tidiscotti dal Santifimo Sacramento ti dovresti mo-vere alla frequenza di questa Communione, peroche quello Sacramento è perdono de i peccati, nutrimento de l i peccatori, nutrimento de i fiacchi, medicina d'infermi, e tesoro de i po-veri, e rimedio commune di tutti i bisognosi: & a questo fine sà de Christo alle volte questo viene per colpa della

banno quello soccorso, e dall'altro per

mancamento di esso si caricano di pec-

cati; da quì nasce, che quanto più fi

tarda in riceverlo, manco degnamente

gmeia; più cresce l'amore, & il timore, I Signor Nostro instituito, non solo perche fosse cibe de i vivi, e fortezza de fani · ma parimente acció fosse medicina d'infermi, e refurrettione de i morti. E però dicono i Santi, che molto volto per Virtù fua fi fa colui, che lo riceve di attrito contrito, cioè, come fiè detto, di morto vivo. Ricordati perimente, che Christo conversava, e mangiava con pubilicani, e peccatori, e rispole a coloro, che di questo mormoravano, dicendo: Non egent qui fani funt Matta. medies; & non voni vocare justos, sod peccateres .

E bene astenersi da questo Sacramen-Perche à to per timore, ma è anco bene andarvi meglio per amore, peroche l'uno, el'altro ri-sacrantfulta in honore di Dio. Ma (secondo la to, che determinatione di San Tomaso) è me-assenerseglio andarvi per amore, che astenersi se sas per timore: imperoche assolutamente : p. 13. & parlando, migliori sono l'opere dell'-16. amore, che quelle del timore, e conforme a quelto leggiamo .che David vedendo morto Oza per la irreverenza ,

che commile contra l'arca del testamento, non hebbe ardire d'albergarla in casa sua: ma commando, che la depositassero in casa d'Obededom; Ma poiche seppe che il Signore havava prosperata la casa dell' hospite suo con abbondanza di beni, fortificato più con questo buon successo, che impaurito per il castigo, deliberò condurla in cafa fua, e però non fù ingannato della speranza, che bebbe nel Signore.

QUAL SIA LA CAGIONZ del poco gusto, e devotione, che hanno alcuni quando celebrano, d si Communicano. Cap. IX.

D Ocrebbono occorrere alcuni dubbi circa il sopradetto; ai quali è necessario rispondere: Il primo è, quale è la causa, che trà molte persone, che celebrano, e fi Communicano spesso, pochi fono quelli, che habbiano nell' anime loro quel gusto, e consolatione, che doveriano, mangiando quello pane cele-Re? Et altri poi, che non solamente non sentono quelto, anzi pare, che manco crescono nelle virtu con l'uso di questo Sacramento, ma sempre quali nell'istesso modo si Ranno.

Dico dunque quanto al primo, che

persona: peroche duon s'era preparato, come doveva per Communicarli, ò non onde na vive, come si conviene: e però non è seallpoco gran cosa, che non sentano quel gusto, gusto nel gran cosa, che non sentano quel gusto, la freque, che sentono coloro, che fanno miglior 22 del 52 vita, e vanno più preparati, & inquegrameato sto modo hanno it gusto dell' oratione loro, più puro, e sano, col gualesentono maggior gusto delle cose di Dio. Ma altre volte manca quella sorte di consolatione, non per colpa della persona, ma solamente per divina dispensatione: peroche così conviene, & èutile a quella persona. Laonde si come molte volte i giusti non trovano quel gusto, econfolatione, the trovare folevapoaltre volte nell'oratione, senza havere fatto cola, per la quale le perdessero; ò questo, perche Dia cost li purga, prova, essercita, & humilia: così parimente l'istesso accade nella sacra Communione senza colpa loro; ma per loro Non faper maggiore utilità.

Altre volte questo accade, perche l'cercare la divotione huomo non sà cercare la divotione con impedice la discrettione conveniente, comp ce lo il gusto la discrettione conveniente, comp ce lo del Sacra-dichiara San Bonaventura in queste paromento. le; Accade alle volte ( dice egli ) alle

persone spirituali, che quanto più procurano la gratia della divotione, che chiamano sensibile, manco la trovano, e quanto più s'affrettano per giungerla, tanto più da loro s'allontana, come accade nelle feste più principali dell'anno, quando la divotione più si precura, e particolarmente quando s'anparecchiano per Communicarsi: e molet perquella cagione grandemente s'attristano, e con una pusillanimità di cuore giudicano, che forse Dio non vuole, che si Communichino in quello stato; overo, chegli discaccia da se come indegni di questo Sacramento, dal che molte volte naice, che s'aitongono da quello Sacramento, ch'è la medicina pe rimedio della loro falute.

Perchano Per molte cause questo porrebbe acn trova la cadere. Alcune volte per colpa, & anco giorni aftre volte senza colpa, pen particolare della com dispensatione di Dio. Però quanto al presente negotio, una delle cause più communi è, che si cerca la divotione iu simili giorni con indiscreta forza , e ve bemenza. Perche pare, che con questo si toglie all'anima la sua libertà, ela virtù naturale s'annega, quando l'huomo disordinatamente s'affatica per cavare il

succe della divotione, come per forps premuto, e cavato, e se non la può lubito trovare, come defidera, per que-Ros'aterista, & affanna: e così resta più indurato, & inhabile per elfa. Da qui naice, che quanto più avidamente s'affatica per trovarla, manco la trova, come quello che si suol dire, chi eroppopreme le mamelle per cavar del latte, ne cavarà sangue. Vediamo, che non efce così paro il fucco d'un citrangolo, ò d'altre cose simili, quando si firingono, e premono con gran forza, comequando fi premono medoratamente per cavarne pian piano quel, cho fi può. Or così accade a quelli, che cercano la divotione; dal che nasse, che quanto il cuore stà più libero, tent'è più dolse, e più copioso l'affetto della divotione. E per quella causa accade, che in altro tempo l'huomo si trova più divoto, the nelle feste principali: perdehe pare, ch'all'hora affoghiamo lo spirito con la follecitadine, e vehemenza di questo desiderio: ma me gli altri tempisicome. il desiderio è più moderato, così to spirito procede in quest'essercitio con maggior purisa: e libertà; con che flà più disposto per acquistare la divotione, cho defiders.

Circa l'altro dubbio ch' era; Da che Onde naprecede ch'alcuni di coloro, che spesso chi si com celebrano, è si Communicano non se- munica lo non si vedano tanto ajutati nella di- non votione: ma nè auco nel resto delle Virtù? anzi pare che quali sempre perseve- tu. rino nell'istella tepidezza, e negligenza? A questo risponde un Dottore; che communemente parlando, quelto snole accadere per una defle due cause: la prima per colpa della fua mala preparatione, come habbiamo già detto del mancamento della divotione. E questo auviene, imperoche non vanno a que-. sto Sacramento con quel favore di Carità, e fame di questo pane celeste; ma per una certa ulanza, ò cerimonia, ò compimento, ò necessità: e dapoi che l' banno ricevuto, aprono incontinente la porta, e sciolgono la lingua, & il cuore à qual si voglia lorage petito senza ragione, senza freno. Di modo che ne prima fi preparono con la debita devozione, nè meno da peiche iono Comminicati fi raccolgono, nè flanno topra di sè con la debita, e conveniente diligenza. Perilche non è grad

sola, che si come vanno à questa men- fendo che in esto si contiene Christo, che sa digiuni : così anco da ella si partano, à almeno con malto poco frutto, per essere stata si picciola la soro preparatione. Questo si conferma per quel-lo, ch'habbiamo detto nel principio di questo Trattato, cioè che tutte le cause operano conforme alla dispositione, che trovane ne i soggetti; e cesì questo supremo Sacramento, il quale è sonte di tutte le gratie, opera parimente secondo la dispositione, che trova nell' anime, e così fà minore operatione in quelle, che stanno manco bene prepa-

Passioni L'altra causa è per cagione d'alcuni occulte, diffetti, e pathocoocculte, e mal mornoccesse tificate, ch' hanno gli huomini nell'anire in virtà mo loro, che gli trasportano, e conducono secondo i loro appetiti; così danno lore gran disturbo, & impedimento al profitto spirituale, come solo il troppo amor proprio, e della propria vo. lontà : e le carezze del suo corpo, e sentimenti, che li sa andar ceccando di quà, e di là diversi gusti, e contenti, co iquali spargono per le creature, & impediscono con questo la divotione, & anco molte volte in tutto la perdono; come fa un vaso di terra mal cotto, che non ritiene fedelmente quel liquore, che vi si mette; anzi lo versa per molce parti, fin che lo perda in tutto. E parzicolarmente quest'accade a quelli, che si danno alle prattiche, e riu, e vane conversationi, e si spargono in visite, e negozi non necessari: perciocche tutte queste cose preparano molto male in letto a questo sposo celeste. L'amicitia di Dio è cosa mosto nobile, e delicata, e non sopporta concorrenti; imperoche fola vuole possedere il cuore dell'huomo.

### . E G L 1 BENE Communicars spesso. Cap. X.

PErche nel Capitolo precedente hab-biamo essortato alla frequenza de i Sagramenti, e particolarmente a quello della Sacra Communione: Dimanderà ferie alcuno quanto ipelio si deve ricevere quello Sacramento. La risposta di questa dimanda da sin canto è molto facile, e dall'altro molto difficile: perche se considerando solamente l'. eficacia e Virtù del Sacramento (el-

è fonte di tutte le gratie; e per effocisi applica la Virtù della sua passione, la qual' è d'infinito valore ) è cosa manisesta, che le noi lo potessimo ricevere infinite volte. che pur'infinite volte lo doveressimo rioevere; poiche per ello tanto maggiot gratia, e meriti riceveressimo. Ma dall'altro canto confiderando la preparatione, e dispositione che questo Sacramento richiede, secondo la quale communica la sua Virtu, come di sopra si è detto, e tanto più, che questo Sacramento non è de i morti, ma de i vivi; poiche il nostro mangiare presuppone vi Gioan. ta: Secondo questa consideratione, che dee haver ciascuno, bisogna considera-

re molte cole.

Perche principalmente per quelto fi deve considerare lo stato di ciascuno, che rosa peroche le persone, che sono dedicate si debba a Dio, come sono i Sacerdoti, religio re per la si, e religiose, stanno più preparate (in frequenza quanto al stato loro) per andare a que- de Sacra-menti. sto Sacramento, come persone non tanto occupate ne i travagli, e negozi mondani. Dico questo in quanto allo stato loro: perche anco molte volte il-Signore supplisce al mancamento dello stato con•abbondanza della gratia, la quale dà egli a chi vuole, e come vuoie, in qual fi voglia stato, che l'huomo si sia, come si vide in David, Abramo, Giob, & altri Santi Rè, e Patriarchi, che sono stati di gran perfectione, quantunque lo stato loro non gli ajutasse tanto, a questo; però eran'ajutati dalla divina gratia, che può molto più, che tutti gli. ajuti di qual si voglia, quantunque molto perfetti fiano.

Si deve havere rispetto parimente, che prima ciascuno sodisfacci alle occupationi, & oblighi del suo stato; acciò che in tal modo si dia a gli essercizi spirituali, che non lasci di sodiffar a queste obligationi. Peroche le donne, ch'hanno marito, e figliuoli da tervire, e figlie da guardare, e case da mantenere, s'hanno da dare alle cose della divotione in tal modo, che non lascino le cose d'obligo: poiche l'une sono per Opere d volontà, e l'altre per necessità; queste di giustitia configlio, e l'altre di precetto: Et uno aquelle di de i principali fondamenti della buona vi- gratia. ta, hà da essere, che giamai non si lascino l'opere di giustitia per quelle di gratia; perche come dice quel Santo Profeta,

. Res. 350 chiamo ubidienza tutte quelle cose d'obligo: e Sacrificio, quelle che lono di volontà, e divotione.

E pur gli huomini ordinariamente sono inclinatia fare il contrario: perche trovano più gusto nelle cose, che fanno per propria volontà, che nell'altre per volontà d'altrui. E quel che io dico circa l'obligo delle donne co'suoi figliuoli, e mariti, l'istesso dice circa l'obligo de figliuoli, e figliuole verso il padre, e la madre, principalmente quando sono poveri, e vecchi, ò infermi: però che servir'a costoro ne i loro travagli, s'appartiene al primo commandamento della seconda tavola, ch'è la prima obligatione, ch'habbiamo a gli huomini doppo quella di Dio. Alche siamo anco in-

citati dall'effempio tanto antico e cele-

bre, delle cicogne, che con gran cuta,

e pietà fervono a i loro parenti, che l'han-

no generate, nella loro vecchiezza. At-

tenda dunque l'huomo, & in tal modo si

dia all'uso de Sacramenti, che non lasci di essequire questi oblighi di tanta impor-

tanza; perche in altro modo Dio non

mere nel nicarg

accetterà la fua divotione. Deve similmente l'huomo considerare bba te-l'usanza, che piglia circa del Communicarsi spesso, la quale deve esser tale, che polla perseverare in esta, e che stia per questo sempre preparato: però che sicome gli albori, che son' auvezzi ad estere irrigati, & inafhati, quando manca loro il solito governo, patiscono notabil danno per il mancamento di quel beneficio si grande, nel quale già tanto s'erano afsuesatti: & anco alle volte per questo mancamento si seccano; così l'anime asfuefatte a questo celeste cibo sogliono patire notabil detrimento, quando sono prive d'un tal beneficio. Talche alcuni per questa cagione si fanno tepidi nella vita spirituale, & anco alle volte vengono a mancare dal propolito incominciato. Imperoche è cosa manifesta, che i corpi deboli alluefatti con alcuna utile medicina, quando la lasciano, si rierovano molto mali: l'istesso accade all'anime deboli quando lasciano di continuare questa falutifera medicina per loro colpa. Perilche l'huomo deve in questo calo haver anco rifguardo alla commodizà e preparatione, che tiene per la frequenza di quello Sacramenao, acciò

Melior est obedientia, qu'un villima: Me- pigli quest'essercicio in modo tale, che glio è l'ubidienza, che il Sacrificio: El posta sempre in esso perseverare, perche altamente verrebbe a mancare in tutto. quando gli mancasse l'uso di quello Sacramento.

E cola parimente ragionevole confi- Diffictioderare, che gli huomini poliono con actipatopiù libertà uscir di casa sua posta, che quentare i le donne, e pollono andar dove vo lacrameti gliono a trovar li Sacramenti è li mie nistri d'essi, e tra le donne più commodamente potranno fare quello quelle d'età pid matura, che legiovanette di minor età, perche nell'età tenera, e sospettofa, la claufura è stata sempre molto lodata, oc ellertata da tutti i Santi. Perilche anco nella wecchia legge commandò Iddio che gli huemini si prefen- Deur. 16. tassero tre volte l'anno nel tempio; ma giamai a questo non obligò le donne manco una volta in tutta la vita: perche ben sapeva quanto pericolo sia nell'andare intorno : e questo molto bene l'esperimentò Dina figliuola di Giacob, poiche per effer una volta andata in- Gen. 14. torno, distrusse non solo se stessa, ma tutta la terra. Per la qual cosa non sen-22 causa lauda tanto S. Ambrosio la Sacratiflima Vergine, la quale stando in casa sua a suo bell'agio, andando poi fuor di cafa, per visitare S. Elisabetta, andava con gran prescia: Non dico questo per metter le donzelle in perpetua claufura ; ma folo acciò che s'auvezzino quanto sia possibile, a trattar con Dio dentro la casa loro, e cercarlo nella lor camera, & uscir di casa quanto mancosia possibile, eccetto che in quelli giorni, che lo commanda la Chiesa, overo quan-do lo ricerca l'uso di questo Sacramento, ricevendolo con quelta moderatio.

Questo dico generalmente parlando, perche sono alcune persono di poca età, nelle quali sono alcune circostanze, che fanno cellare tutti questi inconvenienti; e queste tali non si comprendono sotto

questa regola generale,

Havendo l'huomo considerato tutte Quando si
queste cose, deve vedere come si porta debba cotinuare la con la frequenza di quello Sacramento; frequenza perche se con quetto si ritrova più de- dei Sacravoto, più raccolto, più sopra di se nel menti. parlare, più diligente nell'opere buone, più follecito nella guardia di se sesso, e più Signore dell'ira, e de gli altri appetiti, e paffioni diffordinate (quan-

tunque quello non sia con gran vantag- vagli, e finalmente più trascurato nella gio-& eccesso) è segno evidente, che s' ajuta con quello Sacramento; così lo deve tanto più frequentate, quanto più si sente da esso ajutato. Di modo, che se quanto più lo frequenta, meglio fi fente, deve all'hora humilmenee continuarlo, conoscendo, che gli giova. Ma se non conosce in se cosa alcuna di queste, è segno evidente del poco frutto, checanía da questo Sacramento, e della poca preparatione, con che và per riceverlo: e così mi pare, che deve, overo accrescere la preparazione, ò diminuire la frequenza del Sacramento.

E ben vero, che alcune volte opera

questo Sacramento, così secretamente,

che appena se ne può l'huomo auvedere, essendo, che opera la gratia communemente, come la natura, à poco, à poco; come si vede in una pianta, che non Wilità vedendo noi quando cresce, ci auvediadel sacra- mo dapoi, ch'è cresciuta. Perilche non mento co- fi dee l'huomo in questo caso fidar di se stesso; ma dee rimettere ogni cola in mano del prudente, e savio Consessore, e facci quello che gli sarà consigliato. Ma quì è da notare diligentemente, che non solamente sintende l'huomo essere ajutato da questo, quando accreice, e và avanti; manco quando torna addietro: quantunque ( come dice San Bernardo ) to via Domini non progreds. est rerogredi; però con tutto ciò più chiaramente vede l'huomo quando torna addietro, che quando cammina avanti; si come più chiaro si vedrebbe una pietra, che venille rotando con grande impeto per la costa d'un monte a basso, che l'altra che andasse sù : perche communemente parlando, il crescere è difficile, ma il discrescere è facile: come si suol dire, cheèpiù agevole il rovinare, che l'edificare, e così più chiaramente si vede. Per la qual cola dico, che quantunque paresse all'huomo, che non camminasse avanti, con la frequenza di questo Sacramento; e pur vede dall'altro canto, che lasciando la frequenza d'esso, torna addietro cascando in molti disfetti, e trovandosi più debole per

resistere alle tentationi, più tepido nell'

oratione, più tardo pell'ubidienza, più pigro nell'opere della miscricordia,

più inclinato al riso, e parole otiose, più

pronto nell'ira, più impatiente ne i tra-

cultodia di se stesso : quando in tutte queste cose, d in alcune d'esse trova più mancamento astenendosi dal Sacramento, ma non tanto, quando lo frequenta; e fegno, che tuttavia s'ajuta con la frequenza d'effo: però che uno de i segni dell'andare innanzi nella vita spirituale, è incorrere in manco peccati. E non è manco necesfaria la medicina, che ci preserva dall'infermità, che quella la quale ci accresce la sanità. E questa è cosa di gran consolatione per tuttequelle persone, che Peccari non vedono in se così chiaramente il ventali, aontimo frutto di questo Sacramento. E mettia-vano da mocaso, che si veda molte volte incor-Sacramen rere in alcuni peccati veniali, non però (q. si dee astenere da questo Sacramento, pur che prima si penta; percieche ( co-me dice Santo Illario ) se i peccati non sono mortali, non si dee l'huomo astenere della medicina del corpo del Signore: ma più tosto questa ragione più ci astringe a frequentarlo, poiche uno de gli effetti, e virtù di questo Sacramento è il rimedio di simili peccati, senza i quali non si può stare in questa vita. Dunque conforme al sopradetto agevolissimamente potrà ciascuno determinare quante volte dee andare a questo convito celeste, perche ad alcuni basterà communicarsi le feste principalli dell'anno: ad altri ogni mese; ad altri ogni quindeci giorni; ad altri anco ogni fet-Cap.Quetimana, come ce lo configlia S. Agosti-tidie, de no: e di questo si doveria contentare confid. ogni persona, per virtuosa, che sia, se non occorressero alcune cause, ò circo-Ranze particolari, per le quali dovesse far questo più spesso, perche si come non vi è regola senza eccettione, così non si può stabilire cosa perpetua, che non habbia la sua limitatione. E di questo parere è Santo Bonaventura in un Trattato, che scrive della perfettione ad una sua sorella, nel quale dice in sostanza quafi tutto quello, ch' habbiamo detto,

con queste parole. S'alcuno desiderasse sapere, cho cosa Frequeza sia meglio, communicarii spesso, ò ra- de i sacrare volte: parmi, che non si possa in que menti se sto dare regola generale per tutti: pe-diversità rò ch'essendo i meriti de gli huomini delle perdiversi, e diversi i loro propositi, & es- sone . sercizi, ediverse l'operationi dello Spirito Santo, e diverso parimente lo stato di ciascuno, non si potrebbe ta-

gliare una veste, che stesse bene a tutti. i gior divotione, che potrà : E dopò l'has Carico de semper la medesima medicina, nè meno la medesima quantità di essa: mà secondo l la qualità della persona, & insermità, e complessione, e tempi, e luoghi; così s'applica, e mifura la quantità della medicina.

Così parimente si dee fare nella medicina spirituale del Santissimo Sacramento, per quelli, che sanno intricati I grande Bumiltà a ricevere questo pane ne' pensieri, e negozi del' Mondo, che non possono così spesso distrigarsi, e preparatsi per riceverlo, come quelli, i quali liberi da questi negozi , hanno dedicata la loro vita a gli essercizi spirituali. E trà costoro sono alcuni più diligenti nella custodia di loro medesimi, e nella purità della loro cofcienza, che gli altri. Altri sono parimente, che stanno grandemente infiammati con l'ardore, e desiderio di questo Santissimo-mistero. Altri per il contrario si trovano in gran timore, e paura quando si vogliono: Communicare, e se la coscienza non gli rimordesse, ò l'usanza della religione, o la paura di non discostarsi più da Dio, astenendosi della Secolari Communione, poche volte si Commupostono. nicarebbono. Ma mi pare, che rare vol-

municarii Sacerdoti el'ufficio de'quali è celebrare) nstettimaz cui non bastasse Communicarsi una volta la settimana, se non fosse alcuna causa, ò necessità particolare 🗩 come sarebbe a dire alcuna infirmità, che gli sopravenisse, over alcune principali: solennità , overoalcun nuovo, e non usato desiderio di ricevere in se cosui, che solo può mangiare, e refrigerare l'ardore dell'anima, che l'ama.

Adi comete si troverà persona alcuna (eccetto i

E perche l'impeto d'un fimile ardore piamente si può congetturare, che sia dello Spirito santo ( quando ci concorrono l'altre cole ), mi pare che non si debba resistere a un desiderio tale. E questo desiderio si è disto per isperienza in alcune persone, la cui vita era Christo in tal modo, che se non s'havessero spesso ricreate con la refettione di questo pane di vita, pareva che loro mancasse l'istessa vita corporale; dal che chiaro, e manifesto segno ne dava la loro debolezza ; E però è cosa-molto salutisera , che l'huomo sia preparato molte volte per ricevere la me-

E per questo si come a gl'infermi non si da verlo ricevuto, attenda a se stello con sispetto al gran cura. Questo particolarmente s'ap- celebrate. partiene a' religios , che sono dedicati a Dio, acciò che con tal mezzo acquistino la purità, & innocenza, che per questo Sacramento si guadagna. E quantunque non si trovi alle volte l'huomo tanto divoto; tuttavia (confidato nella misericordia di Dio.) deve andare con di vita . E se gli paresse, che non è degno di quello, deve penfare, che quanto più debole, & infermo fi trova, cioè tanta maggiore diligenza deve cercare il medico della sua salute, poiche (come: eglidisse; ). Non est opus valentibus medi- Matt si co . I sani non hanno bisogno di medi- Luc. se co, mà solo quelli che sono infermi. Nè ti devi imaginare, che tu vai al Signore, per santificarlo con la tua santità, mà lolo accioche egli: fantifichi te con la sua. Nè deve l'huomo restar a dietro, quando non sente in se quella speciale gratia di divotione, che vorrebbe., (quando ello fa dal fuo canto quel'che deve ) overo quando nell'istalsa Communione à dapoi non si trova! così devoto, però che molte volte suole questo accadere per speciale dispensatione di Dio, per causa, ch'egli suole alcuni tempi riputare i suoi di questa confolatione.. Tutto il sopradetto è di San' Bonaventura, la cui testimonianza deve esser di grande autorità appresso tutti , per estere questo glorioso Dottore tanto segnalato, così nelle settere, co. me nella carità, e nello spirito ch'hebbe altissimo, e così scrisse, e seppe molto sopra questa: materia. Dunque con Errore di questo, e con l'altre cose, ch'habbiamochi negadette, si vedrà chiaramente quanta poca la frequeragione habbiano coloro, che con difor- gramenti dinato zelo, fotto colore di riverenza, condannano, & alle volte predicano contrale pérsone, che frequentano i Sacramena ti, però che poniamo caso, che in questo vi fosse alcuno disordine, ci sono tanti altri mali maggiori nel Mondo da riprendere, che non doveriano spendere tante chiacchiare solamente in questo,. tanto più, che se molto bene si considera la cola, molto maggior male è quello, che pate il Mondo per esser tanto alieno. dell'uso de'Sacramenti, che dal troppo frequentarli. Per intelligenza di questo è dicina di quello. Sacramento: con la mag- I da notare diligentemente che ( come di-

Breello, e diffetto mell'ulo de'sacra menti. A&. 2.

Cap, per

acta, de coblec

નાંદા અ

ce S. Tomaso ) essendo, ch'ogni virtù consista nel mezzo, necessariamente ha d'havere due vizj contrarj, l'uno per eccesto, e l'altro per diffetto: benche non sempre habbiano questi vizi i propri nomi. Così parimente diciamo, che nell' uso de Sacramenti, & in tutti gliessereizi spirituali ci potrebbe esser quest'ecesso, e differto. Dunque essendo questo così, se noi considesiamo qual sia il maggiore di questi due estremi, troveremo, che molto maggior danno pate il Mondo per separarii tanto da i Sacramenti, che per frequentarli indiscretamente: imperoche l'errar in questa parte, quantunque errore sia, chi è che non veda quanto sia maggiore, che gli huomini vadano tanto discostati da i Sacramenti, ne' quali hà collocato Dio la medicina per le nostre piaghe, & il rimedio dell'anime nostre? Quest'è la causa, che vadano gli huomini sosì perduti, e con si poca colcienza, eccetto che l'andare tanto discosti da questo pane di vita? Ma considera quanta differenza sia da questi nostri cempi, quando gli huomini si Communicano una sola wolta l'anno, da quelli, ne'quali li communicavano ogni giorno, fin'al tempo d'-Anacleto Papa, che fece quell'ordinatione, e di quà conoscerai quanta differenza sia nel communicarsi spesso, e nel communicarsi d'anno in anno. Chidunque hà zelo di Dio e della sua Chiesa, di questo fideve lamentare, e quello deve piangere, veder andare gli huomini tanto discosti da Dio, e da tutti gli ellercizi ipirituali: poiche questa è la principale causa, e fonte di tutti i nestri mali. Dunque per questa cagione, si come coloro, che hanno cura della Republica, poniamo caso, che conoscano molto bene, così la troppo abbondanza delle vetto vaglie, e delle cose temporali, come il troppo poco potrebbe esser danno alla Republica: mettono pero ogni loro cura, e diligenza, che nen vi sia mancamento di cosa alcuna; nè giamai dà lor noja l'abbondanza: pe-Auverti- rò che da quello ne potrebbe seguir molmento per to maggior danno, che da questa. Coli gover-sì coloro ch' hanno cura della Chiefa, le Chiefe, molto più deono attendere a rimediare al mancamento di quelle ivettovaglio fpirituali, e medicine, che all'abbondanza d'ese, poiche senza comparatione, è

maggiore il male, che procede dal poco. che dal troppo; tanto più che di quello nissunopuò essere buon giudice, per quel che vede esteriormente, non vedendo quel didentro, che però è molto temerario quell'huomo, che senza haver vi-sto il processo, dà la sentenza sopra la causa. E perche di questo s'è detto a bastanza, poperemo alcune di vote Orationi, e Meditationi, nelle quali si potra occupareil Christiano così inpanzi, come dopò la Santa Communione.

#### M R E

Per le Oraționi, e Meditationi, che Seguono da farsi avanti, e do-Pò la Sacra Commu-

¬Utti li Sacramenti della nuova leggo 1 ricchiedono dispositione, e preparatione per rice vergli degnamente, mà alcuni più che gli altri. Perche altra sorte di preparatione richiede il Sacramento del Battesimo, & altra l'estrema Untione, Prepara-& altra anco maggior di questa la Con-verse se fessione, perche richiede speciale atten- condo la tione, e dichiaratione de i peccati : diversità un'altra anco più alta richiede il Sacra-menti. mento dell'Altare: però che essendo questo Sacramento il più nobile di tutti, ricerca parimente maggiore disposatione, e preparatione per riceverlo. E per intelligenza di questo è da sapere, che il proprio effetto di questo Sacramento è la refettione spirituale dell'anima, cioè un gusto spirituale di Dio, & una certa agevolezza per bene operare. E per godece più perfettamente un tale beneficio è necessario, che sia dal Come si santo dell'huomo attuale divotione, & tualmenattentione a Dio, quando si Communi- te la comca; perche quantunque la gratia si pos- munione. la ricevere senza tale dispositione, questa tale spirituale refettione però richiede tal sorte di divotione, & attentiome. Dunque per tener il cuore in tal guila, libero da tutte le cose, e pensieri mondani a quell'hora, è necessario che si prepari prima, non solo co'l Sacramento della Confessione, che si ordina a questo fine, ma parimente con sante Orationi, Lettioni, e Meditationi, acciò che così si truovi nel tempo della Communione più puro, più divoto, e più

e più attento a Dio. Però che ritroyandosi, così come nelle legne secche subito s'accende il fuoco, così parimente s' accenderà nel suo cuore la fiamma di quel fuoco divino che lo purifichi, einfiammi, e transformi in Dio. A tal fine dunque gli potranno ajutare aliquanto l' Orationi, che seguono, le quali sono per dirfi innanzi, e dopò la Sacra Communione, legendole però non già correndo, & in fretta, ma con quel tempo, & attentione, e con quelle pause, e stationi, che riehisde così grande milte-

#### NE ORATIO

Di san Tomaso d'Aquino per dirsi innanzi la Santissima Communione .

R ecco onnipotente, & eterno Iddio, ch'io vengo al Sacramento dell'unigenito vostro figliuolo, e mio Signor Gesù Christo, come infermo al medico della vita, come sozzo al fonte della misericordia, come cieco alla luce della carità eterna, come pove-To al Signor de i Cicli, e della terra, e come nudo al Rè della gloria. Prego dunque, Signer la vostra infinita bontà, e misericordia, che vi piaccia sanare la mia infirmità, nettare la mia bruttezza. illuminare la mia cecità, arricchire la mia povertà, e vestire la mia nudità, accioche io così possa ricevere il pane de gli Angeli, il Rè de i Rè, il Signor de' Signori con tanta riverenza, e timore; con tanto dolore, e vero amore; con tal fede, e purità, e con tal proposito, & humiltà, qual si conviene per salute dell'anima mia. Datemi gratia, Signor che io riceva non solo questo Sacramento, ma parimente la Virtu, e gratia del Sacramento. O pietolissimo Padre, concedetenii che questo unigenito vostro figlio, il quale io propongo adesso ricevere così velato, in questa vita, ch'io meriti vederlo per sempre senza velo nell'altra; il quale con voi vive, e regna ne i secoli de secoli. Amen.

## TRA

Divota Oratione per dire innanzi la Sacratisima Communione.

🎮 I lodo , e ringratio , dolce Signore , e Salvator mio, per li tanti benefici che ti sei degnato fare a questa sì vile, e miserabile ereatura. Ti rendo gratie, Signor mio, per tutte le misericordie, che ti sei degnato usare con l' humana generatione, nel mistero della tua Santa Incarnatione, eparticolarmente per la tua Natività, per la Circoncisione, per la Presentatione al Tempio, dia di Dio per la fuga nell'Egitto, per il digiuno, e verso tentatione, per li travagali delle tue vie, genere per il discorso delle predicationi, per le persecutioni del Mondo, per li tormenti, e dolori della tua acerbissima passione, e per tutto ciò che in questo Mondo hab per me patito, e molto più per l'amore col quale hai patito, che fù ienza paragone maggiore. Sopra tutto questo ti rendo gratie, perche ti haide-gnato farmi sedere Ella tua mensa, e farmi participe di te medesimo, e delli ineftimabili tesori, e meriti della tua passione: O Dio mio, e Salvator mio con che ti pagherò io questa nuova misericordia? Chi sei tù, e chi siamo noi, che tù, Signore della Maestà, ti degni venire nelle nostre case di terra e fango ? Alla tua cafa, Signore, convien<del>e ognî</del> santità per sempre: come vuoi danque pigliar per tua casa quella, che sempre è piena di malignità. Il Cielo è tuo albergo, e trono; la terra è lo scabello de i tuoi piedi, poiche la gloria della tua Maestà riempie il tutto; come dunque ti degni habitare in un albergo sì vile? E possibile (dice Salomone) che Iddio habiti in terra con gli huomini? se il Cielo & i Cieli de Cieli non bastano a darti luogo, come è possibile che ba- silosa mi sti questa sì piccola habitatione? ò gran di Die. maraviglia, che colui, che fenta fopta li Cherubini, e di là risguarda gli abissi, che adesso si abbassi sin'a questo abisio, e posga qui la sedia della sua Maestà.

Poco parve all'infinita bontà tua haver mandate gli Angeli per nostre ser-vigio, che ti sei degnate venir tù stesso da noi, & entrare nelle anime notire,

per trattare con le tue mani li negozi de l- i corpo Santo; piaccia alla infinita mila nostra salute. E quì tù visiti gl'infermirilievi li cascati, insegni a gl'ignoranti, indrizzi gli erranti, e finalmente tù medesimo sei quello che curi noi da tutti i nostri mali: e questo non fai con altre mani, che con le que, nè con altra medicina, che con la carne, e sangue

Ezec. 14. la gratta di Dio.

O buon Pastore, come hai sì fedellavoca- mente attesa quella parola, che protione del- mettesti per il Proseta dicendo: Ego pascam oves meas, & ego eas accubare faciam. lo pascerò le mie pecorelle, e darò loro sonno quieto. Ma chi sarà degno di queste gratie, chi sarà degno di sì gran beneficio, solo la misericordia tua, Signore, ci sa degni di ranti beni . E poiche senza questa niuno è degno, ella sia Signer Iddio mio, che mi favorisca, e mi faccia partecipe di questo mistero, e grato questo tanto, inestimabile beneficio. Supplisca dunque a i mancamenti miei la gratia tua, perdoni li peccati miei la milericordia tua, prepari l'anima mia lo spirito tuo, aumentino la povertà mia li meriti tuoi, e lavi tutte le macchie della vita mia, il sangue tuo pretiolo, accioche io polla degnamente ricevere questo venerabile Sacramen-

Modo di tione (pirituale.

Mi rallegro, Dio mio, quando resurret, mi ricordo di quel miracolo, che sece Eliseo, quando resuscitò quel morto, che fu al suo corpo morto approfilmes. Dunque se tanto potè un corpo morto d'un Profeta, quanto più potrà il corpo vivo del Signore de i Profeti? Io sò certo, Signore, che tù non sei manco potente del tuo Profeta, nè l'anima mia manco mor-ta di quel corpo, nè di minor virtù è questo tatto, che quello. Perche dunque non debbo io sperare ogni simile beneficio ? perche farà maggiori maraviglie il corpo concetto in peccato, di quello che fù concetto di Spirito santo? perche sarà più honorato il corpo del servitore, che quello del padrone? perche non resusciterà il tuo sacrato corpo l'anime che si accosteranno a te, resuscitando quello li corpi, che si accostarono a lui? e perche egli senza cercar la vița fu resulcitato per virtu di quel . Opere Granata Tomo l.

sericordia tua, Signor mio, che cercandola per mezzo di quello Sacramen-. to, sia per virtù sua talmente resuscitato che non mai più viva per me, ma per te.

### OMAND

## Da farfi a Christe.

Y Buon Gesú, per quella inestimabile carità & amore, che ti fece incarnare e morire per me, humilmente ti prego che mi vogli.mondare da tutti li miei peccati, & adornarmi con futte le virtù e meriti tuoi, e donarmi gratia che lo riceva questo santo Sacramento, con quella humiltà, e riverenza, con quel timore, e tremore, con quel dolore, e pentimento de i miei peccati, e con quel fermo propolito di separarmi da quelli, e con quell'amore e carità, che conviene a tanto missero. Donami, Signor mio, quella purità d'intentione, con la quale io riceva questo mistero, a gloria del tuo santo nome, e per rimedio di tutte le debolezze, e necessità mie, acciò mi possa desendere dal nemico con quest'arme, e mi possa sostenere nella vita spirituale con questo cibo, e farmi una cola teco, mediante questo sacramento d'amore; offerendoti questo sacrificio per salute di tutti li fedeli così vivi, come morti, accioche tutti siano ajutati con la vittù inestimabile di questo Sacramento, che per salute di tutti sù instituito, e consecrato: tù che vivi, e regni ne' secoli de' secoli. Amen.

MEDITATIONEPER occuparsi innanzi la sacrasissima Communione, per isvegliare nell' anima timere , CT AMOTE.

Hi sei tù , Signor mio , e chi son' io, perche io debba havere ardire di accostarmi a te? Che cosa è l'huomo, perche egli possa ricevere in fe Dio suo factore? Che è da se l'huomo, se non vaso di corruttione, figliuolo del demonio, herede dell'inferno, operator di peccati, dispregia-Bassezzator di Dio, e creatura inhabilishima dell'huo-per ogni bene, e potentifima ad ogni male? Che cosa è l'huomo, se non animale in ogni cosa miserabile, ne'suoi configli cieco, nelle sue opere vano, ne suoi appetiti molto lordo, ne i suoi desider) molto costante, e finalmente in tutte le cose piccolo, e solo nella fua stima grande? Guarda quì, Signor

mio, chi son'io.

Ma chi sei tù, Signor mio? Tù sei Grandez- fenza quantità grande, senza qualità buono, senza alcuna misura savio, e senza tempo eterno. Tù sei nella virtù onnipotente, nella sapienza immenso, ne i consigli ammirabile, ne i giudicj terribile, & in tutte le virtù perfetto, e compito. Come adunque una si vile, e lorda creatura ardirà d'accostarsi a Dio di sì gran maestà? Le stelle non rilucono innanzi al tuo cospetto. Le colonne del Cielo tremano dinanzi a te; I più alti Serafini raccolgono le lor ali , e si tengono per vilissime farfalle alla tua presenza. Come dunque sì vile, e bassa creatura ardirà riceverti dentro di se? San Gio: Battista santificato nel corpo di sua madre, non ardice toccarti il capo, né u

icarpe.

Luc. 3.

Gio. I.

Il Principe de gli Apostoli esclama e dice, Discossati, da me, Signore, ch'io son' huomo peccatore: & io ardirò d'-Reg. 21. accostarmi a te così carico di peccati? Figura de Se quei pani, che stavano sopra la men-Tempio. sa del Tempio dinanzi a Dio (i quali non erano altro, che un'ombra di quèsto mistero ) non gli poteva mangiar se non chi era mondo, e santificato, come mi afficurerò io a mangiare il pane

iente degno di scioglierti le fibie delle

de gli Angeli, essendo tanto lontano da ogni santità? Quell'Agnello Pasquale, ch'era figura di questo Sacramento, commandava Dio, che si mangiasse axedata con pane azimo, e con lattughe amare, con le scarpe in piedi, con le reni cinte: Or come ardirò io d'acco-ftarmi al vero Agnello Pasquale senza haver nulla di questo apparecchio ? Che cosa è la purità del pane azimo dell'A senza levito di malitia? Che sono lat- iquale, tughe amare, se non la contritione? Dove è la purità delle geni, e la nettezza de'piedi, i-quali sono i santi desiderj. Temo, Signore, e molto temo, come io non farò ricevuto inquesta menia, se mi manca quest'apparec-

Da questa mensa su scacciato colui, che non si trovò con la veste delle nozze ( la qual è la medesima carità ) e le- Matthas. gatoli i piedi, e le mani fù fatto gettar nelle tenebre esteriori. Horache altro aspetto io, se di questa maniera mi troverò in questo convito? O divini occhi, a' quali son'aperti, e palesi tutti i cantoni dell'anime nostre, che sarà del-la mia, se dinanzi ad essi si vedrà così ignuda?

Toccar l'arca del Testamevto (il che non era altro, che figura di questo mistero ) fu cosa tanto grave, che il Sacer- Area del dote che la tocò, il quale si chiamava testaméto Oza, subito su castigato con subitanea sucramemorte: come non temerò io dunque to. il medesimo castigo, s'io riceverò indegnamente quell'iltesso, che penquell'Ar-

ca era figurato?

I Betsamiti non fecero altro, che curiolamente guardar quella medelima ibida Arca del Testamento, quando ella passava per le lor Terre, e per questo sol'ardimento, dice la divina Scrittura, che Dio per quel peccato uccise cinquanta milla huomini del popolo. Ma, ò misericordioso, e terribile Dio, quanto maggior cosa è il tuo Sacramento, che Cagleni i quell'Arca? quanto maggior cosa è rice- timore in verti, che guardati? Or come non tre- chi riceve merò io, quando verrò a ricevere un meto del-Dio di tanta maestà, giustitia? E se io l'altare. hò tanta cagione di temere, considerando la tua grandezza, quanto più devo temere considerando i miei peccati, e la mia malitia ? Ricordomi Signore di molte, e gravi celpe, che lo hò con-

tra di te commesse in questo Mondo. Tempo fù ( piaccia alla tua misericordia, che hoggi non sia ) quando la ci? O amatore dell'anime pure, e moncosa più dimenticata, e meno amata, era la tua infinita bellezza: quando la polvere delle creature era più stimata, che il tesoro della tua gratia, e la speranza della tua gloria. La Legge della mia vita erano i miei desideri, l'ubidienza io haveva dato a'miei appetiti, io non haveva conto teco, come s'io non Medi di t'havessi conesciuto. Io sono quell'igno-accusarse the disse nel cuor suo: Non ci è Dio: perche di tal maniera io visii un

munione. tempo, come s'io havessi creduto, che cu non ci fossi slato. Mai non mi affaticai per tuo amore; mai non temei la tua giustitia: mai per le tue leggi non rimasi di far male: mai per i tuoi benefici, non ti ringratiai, com'io doveva: mai, per ben ch'io sapesse, come tu eri presente in ogni luogo, non lasciai di peccar dinanzi a te: tutto quello che gli occhi miei defiderarono, loro lo concessi, enon fui strano al mio cuore, per impedirfialcun de' suoi diletti : che sorte di malvagità ci è, per la quale la mia malitia Bon lia pallata?

Chealtra cosa sù la mia vita tutta, se Come fi non perpetua guerra contra di te, oc una rimovino rinovatione di sutti i martiriche tù patiparti- sti per me? Quante volte per una giorto-

zidi Chri- nia d'un diletto ò d'un poco di denari, precato. come un' altro Giuda t' venduto ? Che sarà dunque l'accostarmi io hora a riceverti, se non darti pace col medesimo Giuda, dopò l'haverti venduto? che feci in altre volte che mi communicai, se non schernirti insieme co i Soldati, i quali da una parte inginochiandosi t' adoravano, e dall'altra con la canna ti ferivano? Come dunque, è Salvatose, e giudice mio, ardirò io riceverti in così lorda stanza? Come depositerò io il tuo sacrato corponel letto de' Dragoni, e nel nido de Serpenti? Che cosa è l'anima piena di peccati, se non una cafa di Demonj ? una stalla di bestie ? un porcile, & un ricetto di tutte le sporcitie? Come starai tu dunque, purità virginale, e fonte di bellezza, in luogo tanto abbominevole? Che hà da far la luce con le tenebre, e la compagnia di Dio con quella di Belial ? O fior del campo, egigtio delle valli, e pane de gl'Angeli, come vuoi tu hora effer fatto vivanda delle hettie?

Come s'hà da dar questo divin cibo a' cani, e questa si pretiofa matgherita a' porde, che ti pasci frà gigli, mentre dura il Matt. %. giorno; e s'inchinano l'ombre, che patto ti potrò io dare in questo cuore, dove non naicono questi fiori, ma cardi, e spi- Cene. & ne? il tuo letto è di legname di Libano, & hà le colonne d'argento, il reclinatorio è d'oro, gli scalini coperti di porpora; Cunt. s. in quelta cala non è nelluno di quelti colori, però che sedia ti darò io, quando tù entrarai in effa ?

Il tuo facro corpo fù rivolto in un lenzuolo mondo, e sepolto in un sepolcro Compa ra nuovo dove non era stata messa perso- lapurira na; ma che parte è nell'anima mia, che di Christo sia netta, e nuova, dove io ti possa se- ela impupellire? Ch'è stata la mia bocca, altro peccuere. che sepoltura aperta, onde n'usciva la puzza, e la corrottione de' miei peccati-? ch'e state il cuor mio, se non fonte di malvagi defiderj? Che cosa è stata la mia volontà, se non casa, e letto del nemico ? Com'ardirò io dunque d'appressarmi con queste labbra sporche a riceverti, e darti pace? Nessuna parte è nell'anima. miz che sia pura, e netta, e che molte volte non sia stata corrotta per il peccato; però non hò sepolero nuovo, e mondo, dove io possi sepellirti. O Redentore, e Salvatore mio, confondomi di vedermi tale, vergognomi di veder qual io vò al convito, e nelle braccia dello sposo del Cielo, il qual di nuovo mi

ruole ricevere. . Infin'à quì è arrivata la tua pietà, che non ti sdegni, Rèdigloria, di recevere in cafa tua, e pigliar per isposa la discacciata, e dishonorata mia anima per un tanto vil Tiranno.

Portò seco- il demonio il fiore della mia honestà, e tù ti contenti degli avanzi del nemico ? Tù dici, hai fornicato con quanti amatori hai voluto, però con tutto questo ritorna à me, che io ti riceverò,

PARTE SECONDA Di questa Meditatione.

Come fi

Onosco, Signore, l'indegnità mia e conosco la tua gran misericordia. feufilia. Questa è quella che mi dà ardimento per dignitàdel Questa è quella che mi dà ardimento per escatore, farmi apprellare à tequalunque io sono. Perche quanto io sarò più indegno, più glorificato rimarrai tù, in non cacciare, & havere à schiffo così sporca creatura. Signore, tù non discacci i peccatori, anzi li chiami, e tiria to. Tu sei quello che dicessi: Venite a me tutti voi che sereaffatticati, e carichi, che io vi dardrefrigerio. Tù dicesti, i sani non hanno bifogno di medico, ma gli anterim: e lei venuto a cercare i peccatori. Dite publicamente si diceva, che ricevevi i peccatori, e mangiavi con essi. Signore tù

Matt. 11. Matt, 9.

cora tù chiami dal Cielo coloro, che all'hora tù chiamavi in terra. E però io, Cagione mosse da questo pieroso chiamare, vengo d'accoffar a te carico di peccati, perche tù mi scari-Luc. 7. chi, e travagliato con le mie proprie miserie, e tentationi, perche tù mi dia refrigerio; Vengo come infermo al medico, perche tù mi fani, e come peccatore al giusto, sonte di giustitia, perche tù mi giustifichi. Tù dici, che ricevi li peccatori, e mangi con essa loro, e che il tuo

non hai mutato la conditione, che tu havevi all'hora, e perciò credo, che an-

cibo è la prattica di tali.

Se tanto ti diletta questo convito, vedi quì un peccatore, col quale tù potrai mangiare di questo cibo. Ben credo, Signore, che più ti dilettarono le lagrime di quella publica peccatrice, che il superbo convito del Fariseo; nè però disprezzasti le sue lagrime, nè la scacia-Li per peccatrice, ma più tosto la ricevesti, e le perdonasti, e la disendesti, e per un poco di lagrime le perdonasti molti peccati. Quì ti si presenta, Signore, Dove si hora nuova occasione di maggior gloria, gloria di che un peccatore con più peccati, e man-Dio mas- co lagrime: quella non su l'ultima, ne la primodelle tue sante misericordie, di molte altre simili hai tù fatte, e molte altre te ne restano a fare, Entri hora questa nel numero di quelle, e perdona a chi t'ha più offelo, e meno piange di haverti offefo. Egli non hà tante lagrime che bastino à lavare i tuoi piedi ; ma tù hai bene spar-

Non ti sdegnar, Dio mio, che effendo tale, qual tù mi vedi, io ardisca venirti innanzi. Ricordati, che non ti sdegnasti quando quella povera donna, chepativa il flusso di sangue s'accostò à ricevere il rimedio della fua infermità , toccando l'orlo della tua veste, anzi la confortasti, dicendo: Confidati figlingla, che la tua fede s'hà fatte falve. Hora patendo in un'al- matte. tro flusso di sangue più pericoloso, e più incurabile di quello; che posso io fare, fe non appressarmi à te, per ricevere il benosicio della mia salute? Signore, tù non hai mutato la conditione, ne l'ufficio, che havevi in terra, ancorche tù sia salite in Cielo; perche se così fossed'alera scrietura, e d'altro Vangelo haveressimo di bisogno, che ne dichiarasse la conditione, che tù hai quivi, s'ella fosse differente da quella di quì. Io leggo ne' tuoi Vangeli, che tutti gl'infermi, e Mar. 12. miserabili s'appresimavano per toccar- della vir ti, perche da te ufciva la virtà, che tadichila sanava tutti; à te venivano i lepprosi; e tù distendevi la tua benedetta mano, e li mondavi; a te venivano i ciechi, a te i sordi, a te i paralitici, a te gl' indemoniati, a te finalmente ricorrevano tutti i moltri del Mondo, à niuno d'essi ti negasti: In te solo è la salute, in teil rimedio di tutti i mali: Tanto pietoso sei

sei per darla. Or dove-nderemo noi nelle nostre necessità, se non à te? lo veramente conosco, ò Signose, che questo divino Sacramente non solo è cibe dei sani, ma ancora medicina de gl'infermi : non folo è fortezza de i vivi, ma refurrettione de i morti: non folo innamora, e diletta i giulti, ma ancora sana, e purifica i

per voler dar la salute, quanto possente

peccatori.

Ciascuno s'apprefi com'egli è, di là pigli la parte, che gli appartiene: Venghino i giusti a mangiare, e godere in questa menial, e iuoni la voce della los confessione, e laude in questo Calice della salute. Per niuna via posso passar fenza questo mistero , e per niuna parte posso scusarmi d'esso. Se sarò insermo, quì mi cureranno; e s' io che is cafaro fano quì mi conferveranno; vano dals'ie sarò vivo, qui mi conforteran-nione. no; e se morto, qui mi resusciteranno; s'arderò nell'amor divino, quà so tanto sangue, che basta per lavar tutti m' incenderanno; e s' io sarò tepi-i peccati del Mondo. Non mi

giore.

mi sbigottirò per vedermicieco, perche il Signor illumina i ciechi; non per vedermicaduto, perche il Signore rilieva i caduti. Non fugirò da lui, si come sece Adamo, sper vedersi ignudo, perche egli è possente di coprir la mia nudità; non per vedermi lordo, e pieno di peccati, perche egli è sonte di miferieordia; non per vedermi con tanta povertà, perche egli è Signore di tutte le cose create. Io non penso di fargli ingiuria in questo, anzi io gli do occasione, mentre io saro più miserabile, che più risplenda in me la grandezza della sua misericordia in rimediarmi.

Bontà di Le tenebre del cieco nella sua nate-Dio come virà servirono, perche più risplendesse si scopre la gloria di Dio: e la bassezza della mia conditione servirà, perche si vegga

conditione iervira, perche il vegga quanto egli è buono, ch' essendo tanto alto non si sidegna e'una si vile e bassa creatura, specialmente che qui del mio Signos Gesù Christo, per li quali il Padre eterno hà per bene di pigliarmi per sigliuolo, e trattarmi come

Padro del Nostro Signor Gesù Christo.,

che così come il Santo Rè Davidaccet-

tava alla sua tavola un huomo strop-

tale:

3. Reg. 91 Hora ti supplico, clementissimo Dio,

Gen. L

piato, perche egli era figliucio di quel grande, e caro amico suo Jonata, von lendo in questo honorane il figliuolo, non per se menesimo, ma per di meriti Prego, a del suo padre: compiacciati d'accettar ester actuare al facrata mensa, non per se, ma per li mecettare al facrata mensa, non per se, ma per li mecetaro al facrata mensa, non per se, ma per li mecetaro di quel si grande amico tuo Gesù Christo nostro vero Signore, e Padre, il quale con tanti dolori, e travagli per gloria, & honor tuo ne rigenerò nell'albero della Croce: il qual tecq vive, e regna ne'secoli de'scoli. Amen,

SEGFONO ALCUNE ALTRE divote orationi, e meditationi; Nella quali fi potrà occupare il buon Christiano dopò la Sacra Communione.

ORATIONE DI SAN TOMASO

a Aquino per dire dopò la sacra
Communione.

7 I rendo gratie, Signor mio, e Dio mio Padre Onnipotente, per gl'in-Ringratia finiti benefici che da voi ho ricevuto, menti e e particolarmente perche m'havete am- po la Co-messonella partecipatione del corpo dell' munione. Unigenito vostro Figliuolo. Vi supplico Clementissimo Padre, che questa Sacra Communione non mi sia causa di castigo, ma falutifera intercessione di perdono. Siami armatura di fede, scudo di buona volontà, e morte di tutti i miei vizi, effilio d'ogni desiderio carnale, & aumento di Carità, patienza, e vera humiltà di ogni virtù. Sia perfetto gaudio dello spirito mio, e serma disensione di tutti li mici nemici, visibili, & invisibili, e perpetua anione con voi solo mio vero Iddio, e Signore, e piacciavi condurmi a quel convito ineffabile dove voi sete vera luce, satietà persetta, 🏖 allegrezza eterna per tueti li secoli de'secoli. Amen.

S E G V E: U N° M L T R A Meditatione per occuparsi dopò la Sacra Communione.

Dio mio, e misericordia mia, come vi potrò io render gratie che voi Rède i Rè, e Signor de i Signori vi Considesete degnato visitar l'anima mia, & en-delle gratrar nella mia povera casa, e farvi un' tie sattect istessa cosa meco, per mezzo dell'inesti- nella Co. mabile virtù di questo Sacramento ? Con munione. che vi pagherò un tanto honore? Con che vi rimunererò sì gran beneficio? che gratie vi potrà dare una creatura sì povera per cosa tanto ricca? però che non vi contentaste di farciqui partecipi della vostra suprema deità, mà parimente ci fate partecipi della vostra Santa humanità, e di tutti li meriti, che con essa per noi guadagnaste, poiche ci date qui la vostra carne, & il vostro Sangue, e con quella ci fate partecipare tutti li tesori, e meriti che con l'istesla catne, e Sangue ci guadagnaite. Q  $\mathbf{G}_{3}$ 

Opera Granata Tomo I.

Proprietà di Dio.

mini, e degno di essere essaltato con perpetue lodi. O Clémentissimo Reparatore delle nostre anime, con qual maggior ricchezza le potevate arricchire, ecceto che con quella? Ben diceste, Frutti del Signore, parlando nella vostra Oratiosacrificio: ne al Padre, Io, Padre, mi santifico per dell'alta essi, acciò che siano veramente Santi. O nuovo modo di santificare, tanto difficile al Santificatore, e tanto agevole al Tantificato : però che vostra è la Santità, è mio e il frutto; vostra è la fatica, e mia l'utilità: vostra la spesa, e mio il guadagno: vostra la disciplina, e mio il perdono; vostra è la purga, e sagnia, e mia la sanità, e vita, che con quella s'acquista: Per me han sodisfatto li vostri dolori, li chiodi, le guanciate, le spine,e quel Sangue pretiolo, che per me spargeste. Mi lavarono quelle lagrime, mi Sanarono quelle ferite, e per me sodissecero quei flagelli. O ricchissima communicatione, ò carta di fratellanza, ò compagnia d'inestimabili tesori. Che capitale habbiamo nei potto dal canto noftro? Che cosa v'habbiamo noi dato, che voi ci deste tal donativo? Non c'è stato veramente causa alcuna, eccetto che la vostra bontà. Perche illumina il Sole? perche riscalda il suoco? perche raffredda l'acqua? è cosa manifesta, perche coteste sono proprietà naturali, che tali creature producano tali effetti. A voi dunque, Die mio, è proprio perdonare, & havere misericordia, e quel ch'è più, perdonare ad altri, e non perdonare a voi. L'istesta vostra è bontà nostra, e non qual si voglia, ma bontà fomma. Dunque si come alla bontà s'appartiene communicarsi; così alla somma bontà, iommamente communicarsi: e queste havete fatto con noi, poiche vi ci deste in tutto. Nascendo, vi ci deste per fratello: mangiando, per nutrimento: morendo, per prezzo; e regnando, per premio.

tiolo teloro mal conosciuto da gl'huo-

Finalmente, anima mia, se tù cerchi comprendere in una parola tutti li beni che seco ti apporta questo divino Sacramento, considera quel che portò questo Signore al Mondo quando vennell'ani- ne . Poiche, si come quando venne al ma diqua- Mondo, diede al Mondo vita di gratia con tutto il resto che di là segue; così quando per quelto mezzo viene all'ani.

maravigliosa Communicatione, ò pre- ma lidàl'istessa vita. O cibo divino, per il quale li figliuoli de gli huomini si fanno figliuoli di Dio; e per il quale la nostra humanità si mortifica, acciò che Iddio viva in essa. O pane dolcissimo degno d'essere adorato, che nutrisci l'anima, non il ventre: confermi il cuore, e non aggravi il corpo; allegri lo spirito, e non gonfii l'intelletto; con la cui virtù muore la nostra sensualità, e si tronca la testa alla propria volontà; acciò s' esseguisca in noi la volontà divina .

Dunque che gratie, e che lodi vi darò io, Signore, per quello benesicio? Se la gratitudine hà da corrispondere al dono, qual forte di gratitudine basterà per un tal dono? Si legge nell'Esodo, che voi diceste a Moise : Piglia un vaso d'oro, & empilo di manna, e ponilo nell' arca del Testamento, e stia quivi confervato sempre, acciò che sappiano li Bod. 16. posteri, e le genti che verranno, con che Commissorte di cibo sostentai li padri loro nel damento deserto quarant' anni. Or se voleste che di Dioa tanto si stimasse quel cibo corrottibile, che commandalte, che si conservasse per memoria in un luogo di tanta veperatione: in quanta veneratione & deve tenere questo cibo incorrottibile che dà vita eterna a chi lo mangia ? Chiaramente vedo la differenza, che è da un cibo all'altro, l'issessa è tra un beneficio, e l'altro, e l'stessa differenza hà da essere da una gratitudine all'altra. Quel cibo era della terra, questo del Cielo: quell'era cibo del corpo, quelto dell'anima; quello non dava vera vita a chi lo mangiava, questo è vita eterna di chi lo riceve degnamente. Ma che bisogna far comparatione dall'uno all'altro, poiche la differenza che viè dal Creatore alla creatura, quella è da un cibo all'altro. Or se voleste tal memoria, e gratitudine per haver sostentato quel Die ripopolo con cibo corporale, e corrotti- noi la gra, bile; quale gratitudine richiederete per titudine. haverci nutriti con tanto più eccellente cibo, quanto è Dio, meglio che la creatura? Non è lode, nè gratitudine che basti per quello. Dunque come sconfidato già di poter pagare questo debito, non mi resta altro rimedio, eccetto che ricevere col Profeta il Calice della mia salute, & ' invocare il nome del mio Signore: Calicem falutaris accipiam, & nomen Domini Pl. 114 invecabe. Cioè, non pagare li benefic)

Venuta di

que, Signore, che riceviate, questo venerabile Sacramento per sodisfattione di tutte le mie colpe, e peccati; e per perfetta emendatione di mia vita. Per esso mortificate in me tutto quel che dispiace a gli occhi vostri divini, e fatech'io sia huomo conforme alla vostra volontà. Concedetemi, Signore, per esso, ch'io domidarii sempre perseveri in voi, e che vi ami perla grati- fettamente, e perseverantemente, e che flia sempre unito, & incorporato con voi, per gloria, & honore del vostro Sauto nome. Habbi misericordia parimente. Signore, di tutti li peccatori. Fate, che ritornino alla vostra Santa Chiesa gli Heretici, e scismatici.Illuminate tuttigl'infedeli, acciò vi conolbano. Soccorrete a tutti li tribolati, & afflitti. Ajutate tutti coloro, per li quali io sono obligato fare oratione. Consolate tutti li mici Padri, parenti, amici, & mimici, e benefattori . Habbiate misericordia di tutti coloro, per li quali spargeste il vostro pretioso Sangue. Concedete perdono, e gratia a i vivi, & a i defonti requie, riposo, e gloria eterna, voi che vivete, e regnate ne i lecoli de'secoli. Amen.

> MEDITATIONE PER ESSERCITARSI dopò la Sacratissima Communione, pen-Sando alla grandezza del beneficio ricevuto, e rendendo grație al Nostro Signore per quello.

CE tutte quante le creature, che sono in Scielo, & in terra si facessero lingue, e tutte esse Signore m'ajutassero à ringratiarti per il minore de'tuoi benefici, certo è, ch'io non potrei degnamente farlo. Hora chi per il minore beneficio non ti potrebbe degnamente ringratiare, con tanta compagnia; come potrà farlo essendo solo, per il maggiore? O Dio mio, Salvator mio, quali gratie, equali laudi ti darò, perche in que-Rogiorno m'hai voluto visitare, e consolare, e mantenère, & honorare con la tua presenza.

Quella santa madre del tuo Precurfore piena di Spirito fanto, quandolvide entrare per le sue porte la Vergine, che nel ventre suo tiportava, da sì gran maraviglia esclamò, dicendo: Es unde hoe mibi, ut veniat mater Domini mei ad me? Onde a me tanto bene, che la ma-

paffati, ma chiedere de nuovi, e chie- I dre del mio Signore venga a vedermi? der gratie sopra gratie: Vi chiedodun- Or che farò io vilissimo verme, & il maggiore di tutti i peccatori, vedendomisi entrata hoggi per le porte un' Hostia consecrata, nella quale stà rinchiuso il medesimo Iddio, che venivá quivi? Con quanto maggior ragione Luc. 1: potro io elclamare: Onde a me sì gran bene, che non la madre di Dio, ma l'illello Iddio, e Signor di tutte le cose create habbia voluto venire à me? A me che tanto tempo fui ricetto, e stanza di Satanallo, a me, che tante volte l'hò offelo; a me che sempre lodispreggizi, e disbonorzi e crocefisii, e li diedia bere tanti fieli, quanti peccati commisi, e che finalmente li serrai la porta, e lo licentiai da me. Laonde io haveva meritato di non ricever mai colai, che in tal modo haveva vaccciato, nèessere ammello alla sua sacra cena; poiche non mi volsi appressare ad essa, quando mi chiamaya.

> Ma onde a meò Signore? Tù Rè de i Rè, e Signor de Signori, che non hai Bia. 66. bisogno di cosa alcuna creata: La cui sedia è il Cielo, il cuiscabello reale è la terra, i cui ministri sono tutti gli esferciti de gli Angeli, cui lodano le stelle matutine, nelle cui mani fono tutti i confini della terra: tu che assifo sopra i di Dio. Cherubini, vedi fino a gli abiffi, cioè alle cole più lecrete, e nascose del Mondo, penetrando con la sapienza dal più alto, fin'al più basso.

Tù, Signore, di sì incomprensibile Maestà, e grandezza, volesti venire in luogo di sì ttrana baffezza? Vuoi tù forsi, Signor mio, discendere un'altra volta all'inferno? Vuoi tù esser posto un'altra volta nelle mani de' peccatori? Vuoi tù un'altra volta nascere in una stalla di bestie, & esser reclinato in un presepio à tlar frà la paglia e'l fieno? Egli si pare bene, ò Dio mio, che tù hai hora il medesimo cuore che tù havevi all' hora, poiche quel che tù facesti una volta per Opereperli peccatori, il medesimo fai ognigior- petued no per effi . E se d'alcuna altra manie- verso i ra mi visiterai, tuttavia questa sara gran pecca misericordia, non solamente Signore, che tù mi habbia voluto vilitare; ma entrare in me, e dimorar in me, e trasformar me in te, e farmi una medelima cola teco, per una unione si maravigliosa, la quale merita di esser paragonata come tù la paragonasti con quella.

al-

co'l Padre; perche si come il Padre è in te, etù in lui: così chi mangia di te stà inte, etù in lui; che cois può ellere più l

maravigliola ?

Maravigliavasi il Rè David della molta stima che facevi dell'huomo, quando diceva: Quid ) est homo quod memor es ejus ? Signare, che cosa è l'huomo, perche tu ti vogli ricordar lai e porlo nel tuo cuore? Or quanto è maggior maraviglia, che Iddio voglia non Iolamente ricordarii dell' huomo, ma fare se medesimo huomo per l'huomo s e dimorar con l'huomo, e morir per l' huomo, e darfi per cibo all' huomo, e farsi una medesima cosa con l' huo-

4C.8.

Maravigliavesi il Rè Salomone, che Maravi- Dio volesse habitare in quel Tempio., il quale egli con tanti anni, e con sì Ress. grande spesa haveva edificato, dicendo: Ergo ne putandum est, quèd verè Dons sabites super terram è si enim Calum & Cali Calorum se capere non posfunt, quanto magis domus bec, quam adificavi? E possibile che Dio voglia habitar quì in terra con gli huomini? Se il Cielo & i Cieli de' Cieli non ti possono ricevere in se, quanto meno. potrà questa Casa, ch'io ti ho edificato? Or quanto è maggior maraviglia, che l'istesso Signore de i Cieli, per altra più eccellente maniera voglia habitare in una sì Povera anima, che appena fatido un sel giorno per apparecchiargli la iiahza ?

Maravigliafi tutta la natura creata di vedere Dio fatto huomo, di vederlo scendere dal Cielo in terra, star nove mess rinchiusonel ventre d'una Vergine, & è ben ragione che si maravigli; poiche quella fù la maggior delle maraviglie di Dio, e la migliore opera, & il maggior de'suoi benefici. Ma quel ventre Virginale era pieno di Spirito santo, era più rilucente, che le stelle del Cielo, più puro che gli Angeli del Paradilo, più adornato di Virtù, e di gratie che il Ciela, e la terra con tutto il suo ornamento, e così apparecchiarono stanza degna per Dio.

Ma che questo medesimo Signore voglia habitar nel mio , ch'è più impuro che il fango, più scuroche la notte, più iporco che tutti li acquai del Mondo, come non farà questa gran maraviglia?

altissima, e divinissima unione, che tu hai | E posto caso, che per sua infinita bontà folle già lavato, e netto con l'acqua della. sua gratia, e de suoi Sacramenti, come non sarà tuttavia gran misericordia che un Signore di tanta limpidezza, non habbia schiffo di cola che alcun tempo sù tanto iporca?

Offesa sarebbe di un gran Signore, se glimettessero in tavola un vaso che ha- cordia vesse servite in qualche infermeria, per grante di ricever il vomito degl' infermi, & al- Dioverso infermi, & altra simil cofa, ancora che poi lo la- ri, vassero, e facessero più bianco che la neve, perche basta la memoria delle sporchezze passate per sar fastidio a chi lo vedesse. Però, ò Dio mio, e Salvator mio, che maggior misericordia, che non havere tù ichiffo, che si ponga, nella, tua tavola, frà gli altri vasi eletti, un vaso di corrutione, e di tutte le sporchezze, perche tù mangi in ello: perche ancora che già fosse netto con la tua gratia, tuttavia rimane la memoria fresca. del peccato, & il cattivo odore, e lo reliquie che dell'anime sempre restano di esso. Come consenti tù dunque che un vaso tale come questo ti si ponga su la tua tavola, e che sia come un reliquiario, nel quale si depositi questa Hostia con-

fecrata? Benedicano te, Signore, gli Angeli. per così altagratia, e per così gran mi-fericordia, e per sì eccellente opera, e munichi mostra di bontà. Ben pare, che tù sei volentiefommamente communicativo di te me- risellesdeumo, poiche tanto volesti humiliar- 2001.13ti, e perder del tuo diritto fol per far noi buoni. Ben pare quanto sia grande. il tuo amore verso gli huomini, poiche la Carità ( come dice il tuo Apollolo). non è ambitiosa, ò come trasferita altrove, poiche tù non hai a schiffo cosa tanto lorda, com'è il cuore del peccatore. Or che sarà, se con tutto questo s'aggiunge ciò che opera, e significa questo maraviglioso Sacramento. O quante allegre nuove mi dà di te Signor quello millero, e quanto mi fa degnod'ogni contento. Esso mi conferma nel tuo nome, che sei mio Padre, e non solamente Padre, ma ancora dolcissimo sposo dell'anima mia: perche, io odo dire che l'affetto proprio di quello Sacramento, per cui tu lo instituisti, è mantenere, e dilettar l'anime con spirituali diletti, e farle una cosa medesima teco. Or le cià è così, e per l'opere si hà da giu-

forte d'a- opera come questa; perche l'unione l'operadel propriamente appartiene a'maritati, e carezze non suol'essere di Signore a serve; mà di sposo a sposa, nè ancora di padre a figliuolo, se non è figliuolopiccolo, e teneramente amato da suo padre. Perche a tal Padre appartiene non solo provedere il figliuolo di ciò che gli è necessario per la vita, mà ancora di l trattenimenti, e cole, con le quali si rallegri per sua ricreatione. Però tal' effetto d'amore come quello, rellava, Signor, da discoprireal Mondo, equesto si serbava per il tempo della tua venuta, e per la buona nova dell'Euangelio.

Di maniera che nelle altre specie di Sacramenti, e benefici, mi dai a cono-scere come tù sei mio, Rè, e mio Salvatore, mio Pastore, & Auvocato, mio medico, mio Maestro, mio tutore, mio Redentore, e disensore, e finalmente mio Signore, e mio Dio, mà in questo ( onde per una sì fatta maniera ti volesti unire con l'anima mia, e consolarla con sì maravigliosi diletti ) chiaramente mi fai conoscere che sei mio

Sposo, e mio Padre, e Padre che teneramente ama il suo figliuolo, come Giacob amava Benjamin fra tuti i suoi fratelli. Questo mi dà a conoscere l'es. fetto del tuo Sacramento, queste nuove

Semplici- mi dà di te.

Dio .

. Non è doppiezza, Signore nelle voître opere quello, che moltranodi fuori questo hanno dentro. Però per questo effetto conosco la causa, per questa opera giudico il tuo cuore, di questo trattamento, e consolatione che tù mi fai, piglio informatione per conoscere il cuor che tu hai mondo. Mà che maggior beneficio? che maggior gratia? che maggiore amore si potrebbe mostrare che questo? O materia di allegrezza, fonte di diletti, vena di virtù, morte di vizi, pane di vita, medicina di falute, fuoco d'amore, refettione de gli spiriti, salute dell' anime, convito reale, e gusto di tutta la telicità, e satietà celestiale.

Or che farò, Dio mio? che gratie ti renderò? con che amore t'amarò? s'io voglio rispondere al medesimo tuono, all' amore che quì tù mi mostri. Se tù essendo quel che sei, così ami me vilissimo, e miserabile verme, come non amaro io te, ipolo altifilmo, ericchifi-

Daqual giudicare il cuore, di qual cuore usci tal ; mo, e nobilissimo dell'anima mia ? Amarotti io dunque, Signore, desiderarotti, mangierotti, e beverotti? O dolcezza d'amore, à amore d'inestimabil dolcezza, mangiti l'anima mia, e del soave liquore della tua dolcezza fian piene le via Nomi del scere mie. O carità, d' Iddio mio, ò mie- sacramen le dolce, latte molto foave, cibo dilet- cariftiatevole, e cibo di grandi? fammi crescere in te, perche io possa degnamente goder di te.

O fatietà, e dolcezza della mia volontà, ò amore, e desiderio del mio cuore, perche non sono io del tutto infiammato. & arfo nel fuoco del tuo amore; perche non tono io del tutto, si come il ferro nella fucina trasformato in amore, di tal maniera, che in me non sia altro che amore?

O fuoco divino, ò dolce fiamma, ò soave ferita, ò carcere amoroso, perche non iono io posto in questa catena, e ferito con quella faetta, & arfo con questo fuoco, di maniera che le viscere mie ardano, e tutte si struggano in amore? Figliuoli d'Adamo, legnaggio di huomini ciechi, & ingannati, che fate, ove andate, e che cercate? Se cercate amori, questi sono i più dolci, i più nobili, e più honorati che fiano al Mondo. Se cercate diletti, questi sono ipiù soavi, i più forti, & i più casti che possano essere. Se cercate ricchezze, qui è il tesoro del Cielo, & il prezzo del Mondo , & il pelago di tutti i beni . Se cercate honore, qui è Diq, e con esso tutta la Corte del Cielo, che viene per honorarvi.

## SECONDAPART di questa Meditazione .

Posto a questa tavola, ricevuto in Renuncia queste braccia, consolato con tali che si dee diletti, obligato con tanti benefici, e lettimonsopra tutto preso con sì forti lacci d'a- dani dopmore, da hora innanzi, Signore, io re- po la Conuntio tutti gli altri diletti, & amori, per questo amoré; già non sia più mondo per me, non più diletti di carne, per me; già non più pompadi secolo, nè di vanità per me, vadano lontani da me tutti questi falsi, e lusinghieri beni, che solo questo è il vero, e sommo bene. Colui che mangia pane? de gli Angeli, non hà da mangiare cibo di bestie: colui che hà ricevuto Dio nella sua stan-

za, non è bene che riceva in essa altra, così come lo nobilitasti con la tua venuta, Creatura.

Se una donna contadina, e di basso stato, si maritasse con un Rè, subito dispregiarebbe gli habiti vili, e le passate ballezze, & in ogni cola si mostrarebbe donna di cui è. Però se l'anima mia è giunta a questa dignità per mezzo di questo Sacramento, come si abbasserà ella alla viltà del sentier vecchio, e de' passati costumi? come aprirà la porta del suo cuore a pensiero del Mondo, chi dentro di se stello hà ricevuto il Signor del Mondo? come darà luogo nell'anima fua a cosa profana, essendo già stata consacrata, e santificata con la presenza diyina ?

Non consenti Salomone, che la figli-

Confideper guar. uola del Rè Faraone suadonna habitas-- Intioni da le nella lua cala, per ellere flata in ella

un poco di tempo l'arca del Testamento, ancora che più non vi fosse. Dunque se questo si savio Rè non volse, che la fua propria donna, e donna tanto principale mettesse i piedi nel luogo dove era stæa l'arca di Dio, per essere di legnaggio di Gentili, come consentiro io che cosa Gentile, e profana entri nel cuore che è stato Dio istesso? come riceverà pensieri, e desiderio di Gentili il letto ove Dio è habitato ? Come favellerà parole sporche, e vane la lingua Reg & per la quale è passato Dio ? Se per havere offerto il medesimo Rè Salomone sacrifici nel portico del Tempio, lasciò quel portico santificato, perche uon potesse più servire a cosa profana quanto più ragion sarà, che così sia l'anima mia, poiche dentro a essa su ricevuto colui, che era da tutti i sacrifici, e Sacramenti della legge significato? E poiche Signore, tanto honorato mi lafci con quella visitatione; dammi gratia ch'io possa compire con questo honore Entratedi che tù mi desti.

Tù non desti mai honore a nessuno lere effet- senza capitale di gratia, per mantenerlo, e poiche qui m' hai honorato con la tua presenza, santificami con la tua Virtù, accioche così possa compire con questo carico. Così facetti sempre in ogni luogo dove tù entrasti; entrasti nel ventre virginale della tua Santillima Madre, e si come l'alzattiad inestimabil gloria, così li desti inestimabil gratia per mantenerla. Entrasti in questo Mondo a conversar con gli huomini, e I prire all'anime mia in questo Sacramento

così lo riparasti, & illuminasti con la tua gratia. Entrasti poi nell'inferno, e del medesimo inferno facesti Paradiso, beatisicando con la gloria quegli che tù honora-Hi con la tua visitatione.

Finalmente quando la figura di questo Sacramento (che era l'arca del Testamento) entrò in casa di Obededom, subito mandasti la tua benedittione sopra ella, e sopra tutte le sue cose, premiando con si ricca mano la hospitalità, che quivi ti fi faceva. E poiche, Signore, tù hai voluto ancora entrare in quella povera stanza, & alloggiare in essa, comincia a benedir la casa del tuo servo, & a darmi il modo chi io polla rilpondere a quello honore, facendomi degna tua stanza.

Tù hai voluto ch'io sia come quel conditio-Santo Sepolcro, nel quale il tuo Sacro ni del i Corpo si depositasse, dammi tutte le Christo conditioni che haveva questo sepolero, applicate perche io possa essere quel che tù mi all'animaeleggesti, dammi quella fermezza di pietra, e quel sudario di humiltà, e quella mirra di mortificatione, con che io muoja à miei appetiti, e volontà, & a

ce viva. Tù volesti ch'io fossi come un'arca del Testamento, nella quale tù habitasti, dam- Exo. 1 migratia, chesi come in quell'arca non i Reg era cosa più principale che le tavole della legge: così dentro al mio cuore non sia altropensiero nè desiderio che della tua Santissima Legge.

Tu hai voluto farmi conoscere in Quali coquesto Sacramento, che tù sei mio pa- se scopra dre, poiche così mi trattavi come figli- nel Sacrauolo teneramente amato, dammi gratia, mento. che io possa rispondere a questo beneficio, amando te folo con amor forte, mà con amor tanto tenero, che tutte le mie viscere si struggano nel tuo amore, la memoria sola del tuo doscenome balti per intenerire, e struggere il mio-

cuore: Dammi ancora verso di te spirito, e cuore di figliuolo, che è spirito di ubidienza, di riverenza, e d'amore, e di confidenza, accioche in tutti i miei travagli io ricorra subito a te, con tanta confidenza, e sicurtà, come ricorre un figliuolo fedele al padre che molto ama.

Oltra tutto questo, hai voluto disco-

Dammi dunque, Signore, questo medesimo cuore verso di te, accioche io così ami te con amor fedele, e con amor sì forte, che niuva cosa mi possa partir date. Dolcissimo sposo dell'anima mia, distendi quelle dolci, & amorose braccia, & abbracciala di tal maniera con esso teco, che nè in vita, nè in morte da te dividere si posta.

Per quelta unione ordinasti questo Sacramento, perche tù sapevi quanto meglio Rava la creatura in te, che in se stef-Ta: poiche in te stava come in una debole l

creatura.

Frutti del ₽o.

La gocciola dell'acqua che stà da se, al on Chri- primo aere si secca, mà gittata pel mare, & unita col suo principio, rimane per sempre. Però, Signore, cavami fuor di me stesso, e ricevimi in te, perche in te vivo, & in me muojo: in te rimango, & in me vengo; in te sono stabile, & in me pallo

come palla la vanità.

Però non ti partire, ò buon Gesù, resta, Signore meco, perche si fasera, è già si parte il giorno; la notte s'appresla a gran passi, e non una notte, mà molte, cioè la notte della morte, e del Mondo, e del peccato, e della tribulatione, e della tentatione, e della foliendine, & absenza della gratia; tutte questi notti vengono a cadere sopra di noi, & a coprirci, non ci abbandonare, Signore. Da tutte le parti ne va mancando la luce, e la carità si và raffreddando, e la malitia crescendo, che sarà dunque di noi, se tù ci abbandoni? Guai 2 noi, I coli de secoli. Amen.

amore di sposo a sposo, e trattarmi co dice il Proseta, che il giorno s'è inclina-me tale. la sera: Perche và mancando la vera luce, che è il conoscimento di Dio, . de'veri beni: l'ombre de'falsi; e transitor) pajono grandi, e di gran dignità. Però, Signore, rimani con esso noi, tù. che sei la salute del Mondo, accioche ciascuna cosa paja quello che è, e non siamo di quelli che chiamano il ben male, &il male bene, e fanno il dolce amaro. el'amoro dolce.

E poiche mi è toccata sì buona sorte, Prutti del si come è l'haverti hoggi in casa mia ra, chefa ( onde io hò sì buona commodità per ne- Christoce gotiar teco a solo a solo i miei negozi) saime. non farà honesto perdere questa buona congiuntura. Non ti lascierò, Signor mio, teco lotterò tutta la notte, e non

ti lascierò, sin che tù non mi dia la tua benedittione,

Mutami, Signor, il nome antico, dammene un'altro nuovo, che è un'altro nuovo essere, & un'altra maniera di vivere. Azzoppami di un piede, e lasciami l'altro sano, accioche manchi in me l'amor del Mondo, e refti sano, & intiero il tuo solo amore, acciò che dileguati gia, e morti tutti gli altri amori, e desideri, te solo io ami, te solo desideri, & ate solo pensi, con te solo stia, & in tesolo habiti, e viva, in te fonda tutte le voglie, e pensieri miei, a te ricorra con tutti i miei travagli, e da te solo riceva tutti i soccorsi, e finalmente tu, Signore, tutto sia mio, & io Signoretutto sia tuo; che vivi, e regnine'se-

# TRATTATO QUARTO.

## Nel quale si contiene due regole principali per il ben vivere.

ROEMIO.



Apoiche l'huomo con tutto il cuore sarà ritornato a Dio, & havrà procurata la purificatione dell'anima sua con questi due Sacramenti, de'quali habbiamo tratta-

Gratia procede fecondo la natura .

to: bisogna, che subito applichi tutta la sua cura, e diligenza, nella emendatione, & ordine della sua vita, del che tratteremo adesso nelle seguenti regole. E perche si come la natura provede nelle sue operationi sempre dal manco al più, cioè dal manco perfetto, al più perfetto; così anco communemente procede la gratia: per questa causa procederemo ancor noi Sal. 33. così in questa dottrina, mettendo due Dottrina regole, e modi di vivere, ma per quelli, vivere, di-che di nuovo cominciano a servire Iddio, ine desiderano-salvarsi, el'altra per quelli, due parti che oltra di quello desiderano crescere, & avanzarsi ogni giorno più nella via delle

vistà. Per intelligenza di questo è da sapere, che tutta quella dottrina di ben vivere là comparti il Profeta David in due parti principali, l'una in non far male, e l'altra in far bene, cioè una inscacciare, e sbandire dall'anima tutti i vizi, e l'altra in popolarla, & adornarla di tutte le virtù. Questa è la più chiara, e più persetta divisione, che in questa materia si possa dare : imperoche con la osservanza di queste due cose l'huomo viene a rinovarsi, facendosi nuova creatura, struggendo con la prima parte l'imagine del terreno, e vecchio Adamo, e riformando con la seconda quella del nuovo, cioè del nostro Salvatore Gesù Christo. Si sa parimente con quello un'huomo sopranaturale, e divino: però che essendastato creato per un fine sopranaturale, e divino, qual'e vedere Iddio nell'istessa sua gloria, e bellezza; così la vita, che dispone a questo fine, hà da essere similmente sopranaturale, e divina, poiche secondo la regola de'Filosofi, il fine, & i mezzi hanno da essere dell'istesso ordine, e pro-

Et essendo che nell'essercitio, e pratica della vita, & anco della dottrina, quelle due cose vanno sempre congiunte: però che si possono superare i vizi senza l'ajuto delle virtù; però tuttavia per maggior dichiaratione, e distintione della dottrina lepareremo questi da gli altri, quan-

E anco cola conveniente, che resti

della sua santa Chiesa, & altre di consi-

glio, come sono tutte l'altre che nella sua

facra, e divinia Scrittura si consigliano,

le quali servono per meglio osfervare

quelle di precetto, e per acquistare mag-

gior gratia. Questo è molto necessario,

che le persupponga, accioche l' huomo

sappia quel che è di necessità, e quel-

lo che è di volontà, e che consca

in che modo è obligato in caiscuna de

queste cole: accioche ponga più dili-

genza in quelle; che sono di obligatione,

che nelle volontarie, & accioche non la-

sci l'uno per l'altro, come fanno alcuni;

il che miparà grande abuso, e perversione. E però subito nel principio di questa

regola dichiareremo in pochiffime parole,

quello che è di obligo, e dapoi diremo

molte altre cose, che servono per osservanza di questo, e per acquistare mag-gior perfettione. Imperoche quantunque

basti per la salvatione dell'huomo l'osser-

vanza de'precetti: nondimeo perche nella via di Dio l' huomo giamai non si

deve contentare con quello che fà; per

questo vi si aggiungono molte altre cose

insieme con le essentiali, per coloro, che

da vero desiderano avanzarsi, e semper

crescer in ogni virtù.

to farà possibile.

l'huomo auvitato, che trà le cose, le Regole, quali così in questa regola, come in tutte alcune fol'altre simili scritture si mettono: alcune no d'oblisono d'obligatione, e l'altre di volontà, di volotà. di persettione; cioè alcune di precetto, come sono i commandamenti di Dio, e

1. Physic. portione,

## REGOLA PRIMA.

Per li principianti, che cominciano fervire a Dio, e che desiderano di falvarfi.

DELLA VITTORIA CONTRA IL PEC cato, e de' rimedj contra effo. Cap. L

Olni che da vero, e con tutto il cuo-Incheco- Cre desidera servire Iddio, e falvare Affait ne l'anima sua, sappi, che la somma di que-sorio di l'anima sua, sappi, che la somma di que-seivar ra- sto negocio si grande (nella cui comparatione tutti gl'altri negozi, benche siano degl' Imperi del Mondo, iono nulla) contiste essentialmente in un punto solo; cioè tener nell'anima sua un sermo, e determinato proposito di già mai non volere commettere un peccato mortale per qual si voglia cosa del Mondo, nè per robba, neper honore, ne per l'istessa vi-ta, d'altre cose simili. Di modo, che si come la buona donna , & il buon Capitano stanno determinati di volere più tosto morire, che fare tradimento, l'una al suo marito, e l'altro al suo Rè; non al-tramente il buon Christiano ha da stare determinato di non volere già mai fare si-mile tradimento a Dio, & a questo tradimento si commette per un peccato mortale. La ragione del sopradetto è, petche (come dice San Paolo: ) Finis pra-1. Tim. 1. cepti Charitas est. La somma di tutta la

religione Christiana consiste nella Carità, cioè, nell'amore di Dio, e del prosfimo, alla quale non vi è cosa, che così direttamente contradica, come il peccato mortale. Laonde chi questo non commette, adempie essentialmente la legge della Carità. Così parimente ci è manifestato per la Mar. 19.

risposta, che diede il nostro Salvatore a Mar. 100 quel giovine, cioè, che il camming, e mezzo per acquistare la vita eterna, è l' osservanza de Commandamenti. Ci è anco manifelto, che qual si voglia, che osserva questi Commandamenti, non commette peccato mortale; poiche non è queito peccato altro che transgressione de' Commandamenti. Da tutto questo s'inferifce, che tolo in questo punto consiste essentialmente (come habbiamo detto)

Luc. 18.

l'osservanza della lègge di Dio, e la salute dell'huomo, e cioè d'havere un fermo propolito di giamai commettere quella sorte di peccato, il quale consiste nella trasgressione d'alcuno de'dieci Commandamenti di Dio, ò di quelli, che commanda la Chiefa, che stà in suo luogo, i quali communemente sono cinque dico questo così, accioche il Christiano conosca, che quelli sette, che communemente si chiamano peccati mortali, non sono sempre mortali, eccetto quando giungono alla trasgressione d'alcuni di questi Commandamenti sopradetti, come sarebbe a dire, quando la gola è tanta, che viene a rompere i digiuni della Chiesa, quando l'huomo è obligato ad osservarli; e quando la pigritia è tanta, che per troppo dormire lascia la messa, che è d'obligatione, e la iratanta, che venga a dire parole ingiuriose, ò dannose al suo prossimo, e così similmente de gli altri.

Questa è dunque la somma di tutto quello, che deve sare un buon Christiano, e questo basta per la sua salute.

Mà per adempire quella obligatione in-Onde natieramente, vi si trova gran difficoltà per scoltà di ligrandi lacci, e pericoli, che sono nel viver be-Mondo, e per la mala inclinatione della ne. nostra carne, & anco per le continue contradittioni del nemico. Per questa cagione si deve l'uomo valere di molte altre virtù, e diligenze, che possono ajutare grandemente a questo, nel che consiste la chiave di tutto questo negotio, e di questo pretendiamo adesso trattare, dimoitrando brevemente le cose che ci ponno a quelto ajutare.

Trà le quali la prima è considerare profondamente quanto sia gran male un Considepeccato mortale; nel che trà le altre ratione cose, particolarmente ajuterà il consi-del precaderare attentamente la bruttezza, e ma-fuggirlo. litia, che il peccato in se contiene, per esserefatto contra un Signore, dal quale habbiamo havuto sì grandi, & inestimabili boneficj, & al quale per tante, e sì grandi cause siamo obligati : poiche egli è Rè, e Signore di tutte le cose create, principio, e fine di ogni cofa, datore universale di tutti i beni, pelago' di tutte le perfettioni, Creatore, conservatore, Redentore, e santificatore, e glorificatore della generatione humana. Per li quali benesici con altri infiniti, gli dobbiamo esfere obligati con

tutte quelle qual si voglia, che commette Bruttema un perceato mortale. Laonde conclude Cunpec- Guglielmo Parisiense, che in un solo pectiene infe cato mortale spiritualmente fi trovano (a quelle di suo modo) tutte le bruttezze di tutti i peccati del Mondo. E così dice egli, che il peccato mortale è una sorte di tradimento spirituale: peroche, per ello si ribella l'huomo contra il suo Rè, & Imperatore, è dà le chiavi della fedeltà promessa ( cioè l'anima sua ) al suo nemico, esi sa suo vassallo, è parimente (a suo modo) sacrilegio: poiche peccando si contamina, oprofana il vivo tempio del nostro cuore, che era 2 Dio consacrato, è similmente ( & fuo modo ) peccato d'apolialia; poiche si parte l'huomo, e và dal canto del nemico di Dio, alle cui pompe haveva nel santa Battesimo rinunciato, è anco adulterio spirituale, da che l'anima, che era stata quivi sposata con Dio, rompe la sedelta, cheglidoveva, dandosi a tutte le creature, che hà disordinatamente amate: è parimente furto, poiche essendo l'huomo cosa di Dio per tante cause, come habbiamo detto, si toglie dal suo servizio, e gli leva quello, che per tanregiuste cause gli conveniva. Finalmente essendo che solo in Dio consistono tutti i zispetti, etitoli d'hopori, che si ritrovano in tutte le creature di qual si voglia conditione che siano, ( e questo con infinito vantaggio conleguentemente si vede, che l'offesa sola di Dio contiene in se sutte le bruttezze di tutte l'offese del Mondo con lo stello vantaggio:perilche con Titela grande ragione esclama un Santo Dottohorrendi re, dicendo così: O male non conosciudel pereza to, à irreverenza di Dio, à dispreggio di lua Maesta, vituperio di sue grandezze, morte della virtà, coltello della gratia, privatione del sommo bene, perdita della felicità eterna, tenebre dell'intelletto, prevarieatione della volontà, veleno del demonio, legame dell'inferno, destruttione del Mondo, strada della perditione, morte di quel che pecca, seme del Diavolo, porta dell'abillo, pazzia de gli huomini, rete de tentati, pestitenza delle anime, imitatione de gli spiriti maligni, olcurità horribile, puzza intollerabile, somma bructezza, estrema viltà, hellia terocissima, danno gravissimo, e finalmente causa universal di tutti i

Quella confideratione è una delle prin-

tutte le obligationi possibili, e sa contra i cipali, che ci possono indurre ad havere un'odio interno, & horrore del peccato; alche ci potranno parimente servire tutte l'altre considerationi, che di iopra habbiamo polle nel Secondo Trato tato della Penitenza, come sono considerare quanto sia grande quello, che per il peccato si perde, e quanto grandemen-te lo abborrisca Iddio, e l'ingiuria gran-dissima, che si sà con esso a Iddio, con tutte le altre, che habbiamo detto, per moyere l'huomo a dolore, e detestatione del peccato: il che non manco serve a questo luogo, che a quello: mà per haverne di già trattato, non accaderà che quì lo ripetiamo.

La seconda cosa, che giova a questo Fuggir se effetto è, che l'huomo prudentemente eccasioni fugga le occasioni del peccaro, como tono to, ajuta giuochi, male compagnie, pericolose la conversationi, il molto parlare, e parti-fpirituale colarmente la vista de gl'occhi, e la troppo familiarità d'huomini, e di donne, quantunque siano buone. Però che se l'huomo per il peccato è restato si debole, ch'egli stesso dal proprio stato da se cade, ci pecca senza che da altri esteriormente sia provocato, che sarà, essendo tirato per la veste dalla occasione ? convitandolo con la presenza dell'obietto, e con la commodità del peccato ? poiche egli è vero, quel che communemente si dice, che pella casa aperta il giusto pecca? Dunque il vero servo di Dio si deve sempre affaticare per evitare tutte quelle forti d'occasioni, tenendo per certo, che ( regolarmente parlando ) l'huomo non è più buono, se non quando sugge l'occafione d'effer trifto. Ricordifi , che David 4.Reg. 14. era Santistimo, e che sola la vista d'una donna, e la commodità del peccare, bastò per gittarlo in sì gran precipitio, nel quale hebbe tanto da piangere per tutto il tempo della sua vita. Ricordisi parimente del suo figliuolo Salomone, che sù il più savio di tutti gli huomini, e tanto amato da Dio, che gli fu posto per nome Dilettus Domini, amato del Signore, e similmente costui per l'istessa causa si perde; però che havendo il Signore com- Ectis. mandato a'Giudei, che non fraccalassero con donne d'altra natione, acciò non gli pervertissero, e gli facessero adorare gl' idoli , egli con tutto ciò ( parendogli di Ezo 🚓 stare molto da lungi da questo pericolo:) tolle per moglie molte di elle, & a loro perfusione, venne ad adorare gl' kloti a

3. Res. 11. & ad edificar loro tempj ( cole spaven- 1 da, & accenda il cuore. Perche in quetevoli da dire) per il quale peccato si perdè non ello tolo, ma con lui tutto il suo regno. E se tanto hà potuto l'occasione con questi due huomini, uno tanto fanto, el'altro tanto favio : chi havra ardire di tenersi sicuro, se non sugge l'occafioni?

Fuggi dunque, fratello, l'occasione de' nonfi può peccati, così come gli intessi peccati. E suggir se se il desiderio, & appetito dell'occasiocessi sug-ne ti tira, rispondi tù a te stesso dicendo, se l'occa-sione. che se hora non puoi superare l'appetito che se hora non puoi superare l'appetito i essa occasione, come potrai superare Il pericolo, che di là natce dapoi di esserearmato, e fortificato della stessa occasione? Et oltre a questo considera, che il mettersi in pericolo senza necessità, è uno tentare Iddio, e che non merita l'ajuto divino, chi non fà dal canto suo quello; che conviene per meritatlo. Mà trà tutte l'occasioni, una delle più

Qual' oc.

ordinarie, è la compagnia de'tristi: pecasion di roche il Mondo ne sta si pieno, che appeccato pena si può camminare un passo senza di più esti. Da cottoro dunque procuri di sepasuggita, rarsi chi ha defiderio di non peccare: percioche questa è una delle maggiori pestilenze che si trovino : che non tanto nuoce un cane arrabbiato, ne una vipera velenola, quanto una mala compagnia, poi ch'egli è certo (come dice l'Apostolo ) che le mali parole corrompono i v.Cor. sq. buoni coftumi: Corrumpuns benos mores colloquia prava. Scriva dunque nel suo cuore il servodi Dio, quello che il Savio dice: Chi conversa così un savio, sara savio; e chi è amico de pazzi, sarà come uno di Prov. 14. effi: Qui cum Sapientibus graditur , Sapiens erit : Amicus stultorum similis efficietur . Et anco quello dello stesso savio. Chi toccherà la pece, resterà da essa imbrattato: Qui resigerit picem, coinquinabitur ab ea . E quello che converla con superbi, non retterà senza superbia. Quetta Virtù hanno da procurare con grandifima diligenza i padri, emadri per li suoi figliuoli, e figliuole; & i maestri di lettere, e creanza per li fuoi discepoli, se non vogliono, che si perdano in molto pochissimo tempo le fatiche, & ammaestramenti di molti anni.

La terza cosa, che a questo ajuta, è il Refilere alle ten- relittere nel principio della tentatione con sacioni fà ogni diligenza, e fcacciare da se quella saggire il continuo della della continuo della peccate. scintilla del mal pensiero; prima che va-

ito modo l'huomo resiste con grande agevolezza, e merito: ma se si tarda alquanto, si accresce la satica dapoi nel resistere, e siperde il merito della vittoria, & in quelto li commette un nuovo peccato, che almeno farà veniale; e molte volte mortale. Ricordia, che la fiamma del tuoco agevolmente si estingue quando comincia, e che la pianta leggiermente li svelle s'ella è di fresco piantata: mà dapoi che è cresciuta la fiamma, e radicata la pianta con grande fatica, e travaglio l' una si estingue, el'altra si svelle. Molto bene si difende la città, prima che vientrino gl'inimici, mà dapoi, che sono denero, & hanno preso il possesso di esta, malamente si possono scacciar fuori, E (come dice un Filosofo) quando una gran pietra stà nella sommità d'un monte, con poco travaglio quivi si può sermare, acciò non cada: mà dapoi che già è cominciata a cadere a bailo, con grandissima difficoltà si può resistere a quel movimento. Il che cidichiara con quanta maggiore agevolezza si supera il mal pensiero, resistendogli lubito ne' principij: con somma diligenza, e prestezza, che lasciandolo fare radice, e pigliare possesso nel nostro cuore.

Il modo, con che questo si hà da fare, è subito immediatamente metterfi dinan- m zi a gl'occhi dell'anima la figura di Chsi- refifta, sto in Croce, con dolore, e pena, che tene- penseri. va nella Croce, versando per tueto il suo corpo fiume di sangue, con tante piaghe, e ferite, come quivi haveva, e ricordandosi, che tutto questo pate per distruggere il peccato, e dicendogli con tutto il cuore: Signor mio, che voi siate quì collocato in tantepene, e che con tutto ciò io vi habbia ad offendere? Deh non permettete questo, Signor mio, per l'infinita vostra misericordia, e per il sangue, che per me spargeste. Porgetemi, Signor mio, foccorso, e non mi abbandonate: poiche altro non hò a sui ricorrere, le

non a voi .

Et alle volte ajuterà quando l'huomo si troverafolo fegnarfi fubito col fegno della Croce nel cuore, per poter più leggiermente da se scacciare la cognitione interiore con questo movimento, e segno esteriore.

Scrive San Bernardo d'una Monaca del suo tempo, che molte volte faceva que- Miracoio sto, e'che dapoi, che su sotterrata, pas-

naca.

dite, col quale si faceva il segno della i Groce sopra il cuore, essendo già consumato tutto il resto del corpo. Scrive un' altro Dottore nella Città d'Argentina, morì un Priore d'un Monastero dell' ordine di San Domenico, che haveva l'istessa divotione, & aprendo la sua sepoltura, dopo alcuni anni, ritrovarono, che sopra le osse del petto, che stanno sopea il cuore, stava come scolpito il segno della Croce, di modo tale, che il piè di essa stava acuto, e gli altri tre braccia si risolvevano in tre fiori di gigli bianchi, volendoci dare ad intendere il Signore per questa figura, che la purità, e monditia, e castità di quell'anima santa, si era conservata in ello con la virtù della memoria, e segno della Croce, ch'egli molte volte faceva nel suo petto, per discaccia-re da se le tentationi dell'inimico. E l' istello Dottore, che scrive questa maraviglia dice che la vide esso medesimo con gl' occhi propri, e che camminò circa quaranta miglia, solo per vederla. E perche il Signore con queste due maraviglie ci hà voluto dare ad intendere quanto honorava coloro, che honoravano la sua Croce; Tutti dobbiamo pigsiare da quì essempio di fare il medesimo, per acquistare con questo mezzo il favore dell'istesso Sacramento. La quarta cola, che serve questo effet-

to, è che l'huomo ogni giorno essamini Essame la propria coscienza, prima che vada a scienza si dormire, e che veda in quello, che ha vincere il peccato quel giorno in opere, parole, peccato, pensieri, ò in qual si voglia altro modo. E particolarmente veda in che sorte di parole si è distratto, se hà dette alcune bugie, se hà date al demonio le creature di Dio, se hà mandate bestemmie, ò dettealcune parole ingiuriose, ò disonorate, ò disonesse, ò cose simili. Et inquanto al pensiero, veda con che diligenza ha fatto resistenza alle male cogitationi, se si è trattenuto in esse, non le discacciando da se così tosto come una scintilla infernale. Veda parimente come hà sodissatto alle obligationi del suo ufficio, e della lua casa, e famiglia, e così di tutto il resto. Questo consiglio ci è dimostrato, e lodato da molti Santi molte volte, e così lo laudò Eusebio Emisseno in una sua Homilia in quesse parole: Metta-

si ciascuno ogni di la sua coscienza in-

fatialcunianni havendo aperta la sua se I nanzi a gl'occhi del suo cuore, e parli con poltura, trovarono che stava intiero quel I seco, dicendo: Vediamo se ho passato quello giorno senza alcun peccato, senza invidia, senza contentione, e senza mormoratione. Vediamo se in esto ho farto alcune opere, che siano in utile mio , ò edificatione degl'altri : le per auventura, hoggi hò detto bugie, ho giurato; o mi ho lasciato superare dall' ira, ò d'alcuno appetito disordinato, senza havere facto alcun bene, ne pur alcun saspiro per il timore delle pene eterne. Chi mi ritornerà a dare questo giorne, che così ho speso in cose vane, & in pensieri otiosi, e vani ? Pentiamodi dunque, fratello di questo modo, & accustamoci, e condanniamoci innanzi il cospetto di Dio nel secreto della nostra casa, e del nostro cuore. Fin qui sono parole di Eusebio. Ma l'huomo non si deve manco contentare con questo, mà giunga a questa diligenza, alcuna specia-te penisenza, secondo la qualità del peccato; acciò con questo resti l'huomo più timido di commetterli di nuovo. lo conobbi una persona, che quando nell'essame della sua coscienza la sera ritrovava haver' eccello in alcuna parola mal detta, si metteva una scocca nella lingua in penitenza dimetlo; & un'altro, che toglieva usa disciplina così per questo come per qual si voglia altro diffetto. in che fosse caduto, e con questo, oltra chesodisfaceva alla colpa, restava l'anima più castigata, e timorosa di non incorrere altre volte in quel diffetto. Ajuterà similmente ogni settimana procurage la vittoria d'alcuni vizi particolari, & a questo effetto portar seco alcuno svegliatore, che gli riduca a memoria questa impresa: come cingersi sopra le carni alcuna cosa, che gli dia pena, & accioche quello lo stia sempre stimolando, e molestando, acciò stia sempre sepra di le in quel negotio, e non vi si addormenti.

Non si spaventi se alle volte cade, anzi se mille volce il di cadesse, mille Cadere in volte ritorna 2 levarii, havendo iperan- non dee za nella seprabbondantissima bontà di spaventa-Dio. Nonsi turbi vedendo, che non può re il pecsuperare al tutto alcune passioni; per-locuis. che molte volte dopò alcuni anni si lud. a. vince quel, che per molto tempo non si è potuto; accioche l'huomo veda più chiaramente di chi è questa vittoria, e vuole anco alle volte il Signore, che si conservi alcuno Jebuseo nella terra

di promissione (voglio dire alcuna passio- i huomo sollecito, e diligente nel servigio ne, ò tentatione,) nella terza dell'anima nostra : così per essercitio della Virtù, come per guardía dell'humiltà. Et oltre a quello la mattina quando si leva, deve armarsi, e fortificarsi con nuova Oratione, e determinatione contra quel peccato, ò peccati, a'qualisissente più inclinato, e là ponga maggior cura, dove sente maggior pericolo.

La quinta cosa, che a quesso ajuta, Guardarsi sarà suggire quanto sia possibile i pectiveniali, cati veniali ; però che questi disponajuta a gono per li mortali. Perilche si comortali, me quelli, che temono molto la morte, s' affaticano quanto è possibile, per conservare la santità, e suggire l'insermità, che dispone alla morte: così anco quelli, che desiderano schivare i peccati mortali, che sono morte dell' anima, debbono evitare quanto sia possibile anco li veniali, che sono infermità, che gli aprono la strada. Io per me tengo per certo, che (regolarmente parlando) giamai uno giusto, che molto tempo visse bene, e perseverò in gratia, non venne a cadere in alcuno peccato mortale, se non per haversi rimesso nella guardia di se stesso, e per esser caduto in molti peccati veniali, co'quali hà indebolita la virtù dell'anima sua, e meritò, che Dio separasse alquanto la mano sua di lui, e così dapoi agevolmente è stato vinto, e su-perato dalle tentationi. Però che niuno, communemente parlando, in un tratto nè sale in alto, nè cade a basso; mà i mali, e beni vanno crescendo a poco a poco. E per questo si scrive in Giobbe, che innanzi la presenza dell'inimico viene la povertà; perche l'anima prima che venga a cadere ne' peccati mortali, diventa povera, e s'indeboli-fce con le negligenze, & i peccati veniali. E anco manisesto ( come il Si-gnore dice) che colui, ch'è sollecito, e fedele nel poco, è da credere, che sarà anco nel molto, e chi usa diligenza in evitare i peccati minori, sarà più sicuro ne' maggiori. Per li peccati veniali, intendiamo qui le parole otiose, il riso disordinato, mangiare, bere, dormire più di quel che bisogna, & altre cose simili, le qualise non si fanno gran male, almeno è grande il bene, che impediscono; poiche impediscono la divotione, & il fervore della carità, che sa l' Opere Granata Tomo 1,

di Dio.

La sesta cosa, che a questo giova, l'- che cosa asprezza, e mai trattamento nella carne, e così nel mangiare, e bere, come cati venel dormire, vestire, e nelle altre cose, niali. Imperoche essendo la carne, come una fonte, & incentivo delle passioni, & appetiti disordinati, quanto più starà debole, e fiacca, tanto più deboli, e fiacche saranno le passioni, che da essa procederanno. Però che si come nella terra secca, e sterile nascono le piante fiacche, e scolorite, e di poca sostanza: mà per il contrario nella terra fertile, e grassa, massime se stà molto bene rigata, & ingrassata, nascono molto grandi, e verdi: così parimente sono le passioni, & appetiti che nascono da' corpi fiacchi, e consumati con l'astinenza; e quelle che procedono da' corpi grassi, & accarezzati, e latii di mangiare, e bere. Perilche chi desidera indebolire questi maliappetiti, deve diffigentemente procurare, che prima s'indebolisca la causa di essi.

E cosa similmente manisesta, che Qual sia il questa carne è il maggiore nemico, e maggior contradittore che habbia la Virtu, im-nemico della verperoche con la forza de gli appetitità. suoi, e col desiderio del suo buon trattamento, e governo che impedisce tutti i buoni esfercizi; così di Oratione, Divotione, Silentio, Lettione, Digiuni, e Vigilie; come tutti gli altri. Laonde se noi ci auvezziamo a renderci, & obedire a gli appetiti suoi, ci rellerà serrata la porta per tutti i buoni essercizi; e per il contrario se noi ci auvezzeremmo a resisterle, e contradirle, e combattere contra tutte le sue vitiose inclinationi (acquistata già la vittoria, e con l'uso del combattere fatto già l'habito in questo ) non troveremo resistenza alcuna alla Virtù: peroche essa da se non è aspra, nè disficile, se non per corruttione della nostra car-

Dunque il sale, & il rimedio ch'habbiamo contra esla, acciò non dia male odore, e generi vermi d'appetiti di-fordinati; il rimedio dico è la Virtù dell'astinenza, che la guarisce: e dissecca, ela sa servire allo spirito. Peroche (come dice un Dottore: ) l'Assinenza castiga la carne, inalza lo spirito, doma le passioni, sodissa per li peccati, (e quel

Giob I.

quel, che dà più maraviglia) taglia la ! Anisen-radice di tutti i mali, cioè la concupiza è rime-scenza: poiche l'huomo, che si conla carne, tenta col poco, non hà occasione di desiderare molto. Questa Virtu non solo libera da gli altri mali; mà parimente da tutti i discorsi, e pensieri, & inquietudini, al che stanno lottoposti coloro, che vogliono bene trattarfi, & accarezzarfi, e così resta l'huomo libero, e disoccupato per darsi tutto a Dio.

E per questa cagione quelli Santi Padri d'Egitto surono tanto deditia questa Virtù, nè sù altro lo spirito di S. Francesco, che lodò tanto la povertà del corpo, e dello spirito; però che alla fine tutto rifulta in uno, l'asprezza di quelli, e la

povertà di questo.

Dunque per questa causa il vero ama-Grado di perserio- tore di Dio non deve cessare, ne dare rine inca-fligar il poso a gli occhi suoi, finche pervenga a corpe. questo grado di virru, cioè, che venga a trattare il luo corpo, come un grande inimico, e tiranno: poiche veramente al-

> dro, e di mala maniera, al quale come dicono, s'ha da dare il pane col bastone, d almeno come figliuolo creato da un padre virtuoso, e discreto, ienza carezze, anzi con ogni rigore, & asprezza, non gli mostrando mai viso allegro, forzando in questo la sua naturale affectione, per bene, & utile dell'istesso figliuolo. In questo modo dunque il servo di Dio deve trattar il suo corpo; e finche pervenga a quelto gra-

tro non è; overo come uno schiavo la-

do non si stimi haver satto molto profitto nella via della virtà. O selice colui, che a questo grado è giunto, che in tal modo tratta il suo corpo, che così lo

tira affammato, affaticato, mal trattato, bisognoso di sonno, e di nutrimento: quello che in tal modo lo fa per forza

servire allo spirito; quello che in tal ma-

niera ha superata, e vinta la propria natura, Però che chi questo sa, non vive già secondo la carne, e sangue: mà secon-

do lo spirito di Christo; nè milita già fotto la legge, e tributo della natura corrotta, perche si è fatto gia padrone di esta, nè si può chiamare puramente huomo, perche con questo è venuto ad

estere più che huomo. E se questo è così, di quà potra vedere la perditione del |

possibile ogni sorte di carezze, e buon trattamento corporale; essendo che questa cola è tanto repugnante allo spirito di Christo, & alla persettione della vita Christiana.

La lettima cosa, che molto giova per Custodia questo, è tenere gran conto della fin-guacipregua, però che con esta il più delle volte serva das offendiamo Dio, essendo che la lingua peccati. è un membro molto precipitoso, che agevolissimamente trabocca in mille forti di parole brutte, iraconde, ambitiose, vane, & anco bugie, giuramenti, bettemmie, morniorationi, lufinghe, adulationi, & altre cole simili, e perodifie il Savio: In multiloquio non deerit Prev. 10. peccatum. Et altrove: Mors, & vita in manibus lingu... Perilche è molto buono configlio, che ogni volta, che ha, verai da parlare in materia, e con persone dove tù possi cadere in alcun pericolo, ò di mormoratione, ò di jattanza, ò di bugia, ò di vanagloria, che primieramente tù alzi gli occhi a Dio, e ti raccomandi a lui, e dichi col Profeta: Pone, Domine, custodiam ori meo, G Pl. 140. hostium circumstanti. labits meis. Et insieme con questo, mentre che parlerai, habbi grande attentione alle parole. come fa colui quando passa un rio sopra d'alcune pietre pericolose, che stanno attraversate in ello, acciò che tù non incorra in alcuni di questi pericoli. Mà perche quella materia è molto copiosa, ne tratteremo appresso, nel suo proprio luogo.

L'ottava cosa, che a questo molto Grardars ajuta, è non lasciar impiegare il cuore dell'amor con disordinato amore alle cose visibili, visibili, o fiano honori, o robbe, o figliuoli, o preferva parenti, ò amici, &c. però che que-ti. sto tal'amore è più grave quasi di quanti peccati, travagli, noje, passioni, tentationi, & inquietudini sono nel Mondo. E potrai tenere per certo, che come molto den dice San Gregorio; Si come è nno de' principali auvisi de' cacciatori sapere a che sorte di cibo sono più affettionati gli uctelli a quali vanno cacciando, e con esso gl' inescano; così la principale cura de'nostri auversarj, è sapere a che sorte di cose siamo inclinati, però che fanno, che ( come dice il Poeta: ) Trahis sua quem- Eglo. 2, que volupsas. E là ci potranno tende-Mondo, poiche ad altro non attende, re i lacci, deve habbiamo il cuore. eccerto, che a procurare per ogni via | E ben vero, che gli huomini hanno la ra-

mente parlando, tutti per la maggior parte seguono i fuoi appetiti, i quali per questo si chiamano piedi dell'anima: però che la conducono dove vogliono. Et a questo proposito disse Sant' Agostino: che il peso dell'anima era l'amore, e che dove tirava questo peso, là parimente andava l'anima, s'egli sarà amor del Cielo, al Cielo; e se della terra, alla terra. Finalmente quel che fanno i contrapesi all'horologio, l'istesso fanno le affettioni al notiro cuore, e secondo che elle sono, così lo muovono. E per questo si come chi cerca che l'horologio vada ordinatamente, bisogna che gli metta i contrapeli molto bene propertionati, acciò non fiano nè molto gravi, nè molto leggieri: mà secondo che ricerca il spatio dell'hore, che hà da sonare: Così chi cerca di Qual sia vivere ordinatamente, si dee assaticare il somme d'havere misurate, e compassate tutte di tutte le le sue affettioni, estimando le cose co-Christia- mesono, & amandole conforme a questo. E quando sarà gionto a fare que-∖sto , sappi che egli è giunto alla sommità delle Virtù, poiche sappiamo, che una gran parte di elle conlifte in mifurare, e moderare gli affetti con questa forte di proportione. E per fare questo meglio, procuri l'huomo d'andare fempre con particolare pensiero, & atgentione, e non collocare il suo cuore disordinatamente all'amore delle cose spirituale la povertà, e privatione di Povertà visibili : anzi dee sempre raffrenarlo quando vedesse, che fosse sboccato, e non dee amare le cose più di quello, che meritano d'essere amate; cioè come beni piccioli, fragili, incerti, e momentanei, separando il cuore da esse il inimico della generatione humana luoe trasportandolo a quel sommo unico, go donde lo possa assalire. E per quee vero bene. Chi amerà le cose tempo- sa cagione quel Beato San Francesco, zali in questo Mondo, non si attristora per le molti altri Santi vissero in questo elle, quando gli mancano, nè firamaricherà quando gli fossero tolte, nè commetterà molte sorti di peccati, che si commettono in acquistarle, aumentar- o negotiare con esso Mondo, nè esso le, e disenderle. Quì sta la chiave di questo negotio; però che senza alcun mo stà con disordinato amore, affettio- nogivi dedubbio, chi hà rinunciato questo amore, sa molto accorto contra tutti i lac- | tratto il demonio gli ordisce mille lacci del nemico: mà chi non l'hà rimun- ci. Però che se quel che ama honore, ò ciato, non hà pure inconminciato ad es- robba, ò cose simili, subito gli rappreser vero imitatore di Christe. E que- senta mille mezzi, e strade, per le quali ito è quello, che molto profondamente, | possa acquistar quel, che ama, e do-& altamente c'infegna il Signore per po l'haverlo acquistato, altre ne gli pro-

gione, con che si reggano; ma general- San Luca, dicendo: Quis enim ex vobis volens turrim edificare, non prins sedens Luc. 14. computat sumptus, qui necessarii sunt, si babeat ad perficiendum, ne poste aquam posue. rit fundamentum, O non potnerit perficere, omnes ,qui viderint, incipiant illudere ei, dicentes: Hic homo coepie adificare, O non potuit consummare? Cioè, Qual'èquell' huomo, che volendo fabricare una torre, non consideri prima se habbia il denaro necessario per fabricarla, acciò dopo che haverà polto i fondamenti, non possi poi terminarla, di che vedendolo gl'altri se ne ridano, dicendo: Quest' huomo ha principiato a fabricare, e non haveva il necessa-

rio per terminare.

In questo modo dunque, dice il Signore, chi non rinuncierà tutto quello che possiede, non potrà essere mio discepolo. A che proposito viene questa applicatione con quella comparatione? Imperoche mirando questo (a prima fronte) pare, che malamente convengano trà loro , accumulare ricchezze, & esserciti, con renunciare quello che possediamo i poiche l'uno è raccogliere, e l'altro spargere: ma con tutto ciò la comparatione viene molto a proposito. Peroche molto bene sapeva questo celeste maestro, che a quello, che giova la grandezza dell'effercito per combattere, e la moltitudine de' dannari per edificare. all'istesso giova per l'edificio, e militia tutte le cole. Percioche si come il Rè mondana è richezquanto hà maggiore l'essercito, tanto zaappresstà più sicuro del suo nemico: così quan- so a Dio. to l'huomo starà più povero, e privo delle cose mondane, tanto meno hà l'-Mondo tanto poveri, e nudi, accioche non cercando loro cola alcuna del mondo, non havessero che trattare, con loro. Mà per il contrario, se l'huo- Moviment nato ad alcuna cosa mondana, in un gli efferti

pone per accrescerlo, de'quali mezzi, e 1 strade alcuni saranno leciti, & altri no: mà la vehemenza dell'amore accecandosi con la sua passione, tutti gli tiene come leciti, e di tutti si serve, col suo fervore appassionato. E se per caso, nell'adoperare questi mezzi ( come suole spesse volte accadere) si attraversano impedimenti & incontri d'altri, che pretendono quel che voi pretendete, e vi si oppongono in desiderare, quel che voi desiderate; eccovi in un tratto l'ira, l'invidia, il cordoglio, la indignatione, l'odio, le liti, l'ingiurie, le questioni, e finalmente l'onde di tutte le inquietudini, e travagli, che di là rifultano.

Di modo che prima si muove quella

parte dell'anima nostra, la quale chiamano concupiscibile, con tutta la squadra de' suoi affetti, e secondariamente l'irascibile contuttii suoi, la quale è (come dicono i Filosofi ) vendicatrice de gli aggravi, che riceve questa parte concupiscibile, e con questi impetuosi venti si leva sì gran tempella, e tormenti nell'anima, che la conducono in mille secchi scogli, e pericoli; perilche disse l'Apostolo: 1. Tim. 6. Radix omnium malorum avaritia, il che non solo è vero nell'avaritia del danaro; mà parimente in qual si voglia altra cupidità, quando è disordinata, però che ella è causa di tutti questi mali, & anco di molti altri.

Per questo ci significa quella parabo-

la dell' Euangelio, che tratta del convi-

to, e delle nozze del figliuolo del Rè,

Matt. 22. Luc. 14.

dal quale si scusarono i convitati, per haver ad attendere uno alle fue facoltà, e l'altro a' suoi negozi; per darci ad Amer di- intendere, che l'amor disordinato alle cose del mondo tira di modo tale il nostro cuore, che gli sà dispreggiar le cose del Cielo: dal che si conosce quanto ra-

Dio . Luc. 14.

fordinato

del mondo ci fa

(prezzar**e** 

Pial. 6L

gionevolmente disse il Salvator nostro, che non era suo vero discepolo, quel che non haveva rinuntiato l'amor delle cole mondane. Ami dunque l' huomo tutte quesse cose moderatamente, e come dice il Profeta: Divitia si affluant, nolite cor apponere. Se abbondarete di ricchezze, guardatevi di non collocar in esse il vostro cuore, metta l' huomo la sua speranza in Dio, e da lui come da vero padre, aspetti il rimedio di tutte le cose, contentandos con quel, ch'esso gli darà, e nello stato, in che l'hà posto, non voglia esser più di l'sempre scolpita nel tuo cuore, e legata nel

quel che Dio vuole sia. Ma quelli che seguendo i loro appetiti, questo non osfervano, tengono per certo, che non solo non acquisteranno quel, che desiderano, ma anco acquistandolo, non lo conferveranno, & oltre a questo incorreranno in molti peccati, e così perderanno non folo i beni di questa vita, mà con essi quelli dell'altra. Per la qual cosa dice il Savio: Non metter gli occhi nelle ricchezze, che non puoi acquistare, però che torranno le ale, e se ne voleranno prov. 230 infino al Cielo: Ne erigas (dic'egli) oculos tuos ad opes, quas non potes habere: quia facient sibi pennas quasi aquila, & volabunt

in Cælum. La nona cosa, che sa molto a questo Lettione proposito è leggere buoni libri, il che de libri molto giova (come anco molto nuoce spiriluali la lettione de libri vani, ) però che la servigio parola di Dio e nostra luce, nostra me-di Dio. dicina, nostro nutrimento, e nostra guida. Questa è quella che riempie la nostra volontà de' buoni desideri, e con questo ci giova a raccogliere il cuore, quando che stà più distratto, & a destare in noi la divotione, quando stà più addormentata, e morta; & oltre a ciò con questa si scaccia l'otio, ch' è origine di tutti i vizj, come appresso diremo. Finalmente à come per la conservatione della vita naturale è necessario il

nutrimento corporale, non altrimente

è necessaria la parola di Dio per la vita spirituale, e però dice San Girolamo, Cibo dell' che'l cibo dell' anima è meditar nella anima Legge del Signoregiorno, e notte; peròqual siache con questo esfercitio si pasce l'intelletto con la cognitione della verità, e parimente la volontà con l'amore, e gusto di essa. Et essendo che queste due sono le rotte principali dell' horo, logio (cioè della vita ordinata) andando queste due ben ordinate, e riformate tutto il resto, che da esse dipende, andrà ordinatissimo. Et appresso a questo, con la Santa lettione vede l' huo. mo i suoi diffetti, cura i suoi scrupoli, trova rimedio per le tribolationi, riceve molti auvisi, conosce molti misteri, sforzarsi con l'essempio della Virtù, leggendo i frutti di essa, e per questa cagione tanto l'essalta Salomone ne' fuoi Pro-Prov. verbi dicendo: Oserva figlicuol mio i commandamenti di tuo padre, e non contradire alla legge di tua madre, portela

collo a guifa di gioja, quando caminerai, te in un'altro luogo dice: Io sempre po-caminerà ancor ella sempre teco, e quan- i neva dinanzi a gli occhi miei il Signodo dormirai, essa sia la tua protettione, e quando ti desterai parla con esta, però che il commandamento di Dio, ècandela; e ·la sua legge è luce, & il castigo della disciplina è strada per la vita.

lettione fia frutcuofa ...

Ma quì è da notare, che acciò sia la che questa lettione fruttuosa, bisogna ch'ella modo la non sia correndo in prescia, e che non sia solamente per curiosità; nià per il contrario con humiltà, e desiderio di ajutarsi con esta, perche questo modo di lettione è molto simile alla meditatione: benche in questa si trattiene alquanto più nelle cose, ruminandole, e digerendole con più agio, e commodità, il che anco potrebbe, e doverebbe far quel che legge, & in questo modo poco manco frutto si caverebbe dall'uno, che dall' altro: Però che l'illuminatione dell'incelletto, che qui si riceve, subito discende alla volontà, & a tutte l'altre potenze dell'anima, si come la Virtu, e movimento del primo Cislo a tutti gli altri circoli celesti . Ami dunque l'huomò la lettione de li-

Oracione bri sacri; però anteponga la oratione dee effere alla lettione. Non legga in una volta molancePosta alla let. te cose, accioche con la lunga lettione sione i. con venga a straccar lo spirito in luogo di ricrearlo. Sempre riceva la parola di Dio con fame spirituale dalla bocca di qual si voglia, che la dirà, quantunque bassa, e grossamente la pronunzi. E quando conoscerà, che la sente senza gusto, si deve humiliare, e dia la colpa più toito al gusto suo, che all'ignoranza di chi

piaceffe.

peccare .

P(21.24.

Havere La decima cosa, che parimente a Dio dina questo modo giova, è constituirsi sempre zi a glioc- in presenza del Signore, cioè portarlo chi della metre presente presente davanti gli occhi, cocerva dal me testimonio delle nostre operationi, giudice della nostra vita, e sostentatione della nostra fiacchezza, chiedendogli sempre come a tal Signore, il soccorso della sua gratia, con devote, e brevi orazioni, acciò non ci sviamo in cola alcuna. Quello dimostra, che faceva il Profeta David, quando disse: Oculi mei semper ad Daminum , quouiam ipse evellet de laques pedes mees. Io tengo sempre gli occhi miei fissi nel Signore, Opere Granata Tomo L

la dice, credendo, che per sua colpa non hà meritato udirla in modo, chegli

re, però ch'egli stà alla mia destra, acciò che io non polla eller commollo. Providebam Dominum in conspettumeo semper , Pfal.180 quoniam à dextrisest mibine commovear E ben vero, che questa attentione così continua non solo hà da essere verso di Dio, mà parimente a reggimento, e governo di nostra vita : di modo tale, che sempre portiamo un' occhio posto in lui per riverirlo, e chiedergli la sua gratia: l'altro in quel, che havremo da fare, accioche in cola veruna non ci partiamo dalla sua ubbidienza. E questa sorte di attentione, e vigilanza, è uno de principali timori, e freni della

nostra vita.

Mà quì è da notare, che particolarmente ci dobbiamo servire di questa forte d'attentione ogni volta, che vor- sia necesremo entrare in alcun negotio perico- fario fere loso, & atto per poter cascare in alcun attétione, errore: come quando uno essendo stato solo, & havendo trattato con seco, yà poi a parlare, ò a negotiare con persone furiose, & anco quando và a mangiare, overo a sodisfare all'obligatione della Mella, ò dell'ufficio divino ( nel che ci è pericolo, che non si facci con la debita cura, diligenza, & attentione, che conviene ) però che in ciascuna cola di queste, è dimolta importanza, che l' huomo vada con animo preparato, e disposto per li pericoli, che possono sopragiungere. Onde si come quelli, che. vanno per viaggio, quando giungono in alcun mal pallo, si preparano per esso, e si alzano le falde alla cintura, e vanno con altro nuovo pensiero, & attentione di quella, che ordinariamente sogliono havere nella strada piana: così anco conviene che ci provediamo d'un'altra forte d'attentione, & oratione, quando ci si offeriscono queste occasioni, che quando andiamo senza es-se. E si vede parimente per isperienza, che più temperato, e sobrio, e modesto stà nella mensa colui, che prima si prepara contra le tentationi della gola, che l'altro, il quale và senza apparecchio. Questo auviso è tale, che essendo diligentemente osservato, ci potrà liberar da molti peccati, e questo c'insegna l'Ecclesiastico, quando dice, che prepariamo la medicina prima che venperò ch'esso mi libererà da tutti i lacci ; ( ga l'infermità: Ante languorem, adbibe medi-

Quante

colo prima che venga.

L'undecimo rimedio è fuggire l'otio,

Fccl. 18.

Eccl- 16.

otio, ci causa di tutti i vizi, il che è tanto vero preserva che trà quattro cause, che mette il Pro-dal pecca- feta Ezechiel, per le quali Sodoma giunse all'estremo di tutti i mali; dice che questa fù una di esse: Hac fuit iniquisas Sodoma sororis tua, superbia, saturitas panis, & abundantia, & otium ipsius. E fimilmente dottrina di quei primi padri dell'Eremo, che il Monaco occupato non haveva altro, che una sola tentatione; mà che l'otioso ne haveva molte, perche da ogni banda trovava il demonio di entrare in esso per la porta dell'otio; di mode che se ben consideriamo, l'otio hà due cose, per le quali deve essere da tutti i buoni sommamente abborrito. L'una, che come di sopra è detto, apre la porta a tutti i mali, el'altra, che la ferra a tutti i beni;però che non vi essendo nel Mondo bene alcuno che non s'acquisti con fatica, o sia Virtu, o'scienza, o honore, o robba; per l'istella causa, cioè per essere un' huomo inimico di fatica, gli mancal'istrumento generale, col qual s'acquistano tut-

ti i beni. Chi dunque non havrà in odio un vitio, che porta seco due mali si grandi, come questi? Qual maggior male potrebbe havere una Città, che haver due porte, una per la quale vi entrassero tutti ibeni, e l'altra donde entrassero tutti i mali, e che la prima stesse sempre serrata, e la ieconda iempre aperta? Qual cosa può esser più simile di questa a quelli, che stanno condannati all'Inferno? così dunque stà l'anima dell'huomo otioso, la qual tiene la porta aperta per tutti i mali, e ferrata adogni bene, poiche hà voluto la natura, che niun bene si acquisti senza travaglio, del quale l'otioso è nemico. Dunque per questa cagione l'huomo deve procurare di ordinar la sua vita in modo tale, e compassare il tempo, che non stia pure un punto disoccupato. I poveri, e di basso stato si devono occupare ne' loro uffici, e nelle opere manuali: ma quelle perione, che questo non hanno da fare, non potrebbono haver più dolce,

ne più utile, ne più durabile occupatio-Occupa. ne, che darsi a legger alcuni buoni libri , tioni per dopò la Communicatione con Iddio, 'e fuggir 1'. governo di casa sua, Scrive Cassiano di

medicinam, cioè preparati contra il peri- | quelli Padri dell' Eremo, che tenevano questo per cosa di molta importanza, per poter perseverare nell' osservanza della virtù, e religione, che quando a lcun Monaco viveva così separato dalla conversatione de gli huomini, e che le sue fatiche niente gli giovavano; non per questo lasciava d'affaticarsi, & il sin dell'anno metteva fuoco a tutto quello, che haveva fatto per sgombrarsi la cella, e cominciava di nuovo a lavorare. Dice oltre a questo, che quel travaglio di mano non gli impediva l'uso dell'oratione interiore: però che operavano con le mani, e col

cuore attendevano a Dio.

Il duocecimo rimedio è la solitudine, la quale è guardia dell'innocenza: poiche in un colpo toglie l'occasione solitudidi tutti i peccati, essendo che ci toglie ne preserda gli occhi i sentimenti, gl'incenti vada pecvi, & obietti di esti. Questo è un rimedio, che fù dal Cielo mandato al Beato Arsenio, il quale udi una voce dal Cielo, che gli disse: Arsenio, suggi, taci,e quietati. Per quella cagione deve il seryo di Dio affaticarsi didimorar solo con ie stello, & attendere a poco a poco, a distrigarsi quanto sarà possibile da tutte le visite, conversationi, e complimenti mondani : perche ordinariamen, te già mai in queste cose non mancano mormorationi, bugie, lusinghe, adularioni, & altre cose, le quali, benche non siano peccari, come quelle, pur tuttavia lasciano l'anima vota di divotione, e piena d'imagini, e figure di quel che hà udito, e veduto; & al tempo dell'oratione se le appresentano, e le impediscono la purità di essa. E se per mancamento di questi complimenti alcuni si turbassero, ò lo notassero, sopporti questo per amor di Dio, però che è manco conveniente haver seco gli huomini scorrucciati, che Iddio, e poiche i martiri, e tutti gli altri Santi hanno fatte, e patitesì gran cole per il regno del Cielo; non ci paja moleo, che noi sopportiamo questo poco di travaglio, per l'istessa cosa; e tanto più, che se noi ben consideriamo questo negotio, troveremo che la fatica è piccolissima, & il danno, che dall'altro canto ci potrebbe auvenire , b molto grande : però che a questi nostri tempi il Mondo, egli huomini, & i ragionamenti, che si fanno, sono di sì fatto modo, che appena si può con esti trattar ienza pericoli. E per

Cal. I.

fervarii

E per maggior confermatione di quefro rimedio, ve n'aggiungeremo un' altro, cioè, che il buon Christiano si determini di non curarsi del Mondo; poiche non può niuno insieme essere amico suo, e di Dio; nè meno può compia-Disprezzo cere a Dio, & a lui, essendo che tanto del Modo sono contrarie le vie, glissili, l'opere, e da'peccari l'intention dell'uno, e dell'altro . Coan-

guftatum eft enim firatum, itaut alter decidat, & pallium breve utrumque operire non

potest . Il letto è stretto (dice il Profeta) tal ch'egli è forza che uno ne vada per terra, è il mantello è sì piccolo, che non basta per coprir due, cioè Iddio, & il Mondo, e però è cosa conveniente, che il servo di Dio si determini di romperla col Mondo, e distrigarsi da lui, non stimando niente quel, che il Mondo dica ( non vi essendo scandolo attivo ) perciò che essaminando bene tutti questi timori, e rispetti, e pesatili bene in una bilancia, al fine altro non sono, che vento, e spavento da fanciulli, che d'ogni minima cosa s'impauriscono. E finalmente chi fa molta stima del Mondo, non è possibile, che sia vero servo di Dio, percioche a questo fine disse l' Apoltolo: Si hominibus placerem, Christi servus non essem. S'io cercassi di compiacere a gli huomini, io non sarei servo di Dio: Poiche l'huomo si fa servo di colui, a chi desidera di compiacere, e la cui volontà cerea di elleguire. Dopo quedi per pre fli rimedi generali, che lono molto efficaci, ve ne sono tre altri non di manco da pecca- importanza di questi, i quali sono l'uso de Sacramenti, l'Oratione, el'Elemosina: perche il principal rimedio, che sia per il peccato, è la gratia ( come dice l'Apostolo) e queste tre sorti d'operationi sono mezzi efficacissimi per ottenere questa gratia, benche differentemente: perche i Sacramenti la danno, l' Oratione la chiede, l' Elemosina la merita, e questo in modo tale che solo i Sacramenti la danno, e solo l'Oratione la chiede, ma non solo l'Elemosina la merita, però che parimente la meritano con lei molte altre buone opere, benche questo l'attribuimo particolarmente a lei: però che e premio corrispondente, che chi usa misericordia col profilmo, trovianco misericordia nel cospetto di Dio. E così l' Elemosina non solo giova a sodisfare per li peccati com-

messi; mà oltre a questo giova per non farne de'nuovi, per la qual cosa disse l'Ecclesiastico: L'elemosina dell'huomo è come una borsa di danari, che porta seco, la Eccl. 29. quale conserverà la gratia dell'huomo, come la pupilla de gli occhi, e combatterà contra gl'inimici suoi, più che il scudo, e la lancia dell'huomo valoroso.

Or circa i Sacramenti, chi non vede, In che che sono una medicina celeste, institui- modo i ta da Dio contra il peccato? rimedi sacrameti della nostra siacchezza? incentivi del dal peccanostro amore? svegliatori della nostra to. divotione? soccorso della nostra miseria? e tesoro della divina gratia? In ciascupa di queste tre cose ci sarebbe molto che dire; mà perche nel Secondo, e Terzo Trattato di questo Memoriale habbiamo gia detto de' Sacramenti, e dell' Oratione trattiamo nel quinto, e dell'Elemosina, ne habbiamo già trattato nelle tre parti della sodisfatione, come una di quelle, al presente altro non diremo, mà rimettiamo il Chriitiano Lettore a' sopradetti luoghi; e l'auvertiamo, che a questo proposito, una delle principali petitioni, che deve cercare a nostro Signore nell'Oratione, hà da essere, che più tosto gli toglia la vita con sua mano, e facci di lui tutto quel lo che vorrà, è glipiacerà, che lasciarlo cadere in aloun peccato mortale; e per maggior contermatione di quello. chiedagli in tutte le sue Orationi tre sorti d'amore, e tre forti d'odio, cioè, amor di Dio, amor delle fatiche, per amor suo, & amor delle Virtù; esimilmente gli domandi odio contra il peccato, odio contra la propria volontà, & odio contra la propria carne, in quanto che queste due sono causa del peccato, quando disordinatamente si amano. E per mortificare questo male amore, deve l'huomo instantemente domandare quest' odio santo, e procuri, che le sue orationi, e mal trattamento di sèstesso sia conforme alla petitione: perche questa è la chiave del tutto, mà di questo tratteremo più copiosamente nel fine di quelto Libro.

Or ecco quì, Christiano Lettore, che tu hai sedici sorti di rimedi generali contra qual si voglia peccato mortale, nel che consiste una gran parte della Filosofia Christiana, la quale a questo fine è particolarmente ordinata. Sono poi altri rimedi particolari contra i vizi

Quatro l'ente trattare per non essere troppo procofe per lisso, mà per conclusione di tutto il preservar sopradetto, tù devi sempre havere a memoria quattro cose, e tener di esse particolar cura: cioè di castigare il corpo, custodir la lingua, mortificar gli appetiti,& haver sempre lo spirito raccolto, e collocato in Dio: perche con queste quattro cole si riformano le quattro parti principali dell'huomo, cioè la carne, la lingua, il cuore, l'intelletto; le quali ef-Tendo riformate, e poste in ordine, resta l'huomo tutto riformato, e così cellano l'offese di Dio, e questo è il scopo, & il fine, che noi pretendiamo in questo Trattato.

> DELLE PIU COMMUNI TENTATIONI di coloro, che cominciano à servire Iddio, e particelarmente nella religione. Cap. II.

'Ecclesiastico ci dà un consiglio, che Eccl. 18. 🗻 prepariamo la medicina, prima che venga l'infermità, e tutta la dottrina de Filosofi sa molto caso, che l'huomo stia sempre preparato, e sopra di se, acciò non gli sopragiungano i pericoli, e l'assaltino alla sprovista.

Per questo sarà bene, che nel fin di questa regola, mettiamo brevemente alcunne sorti d'assalti, e tentationi, che togliono patire quelli, che cominciano a fervire Iddio, almeno accioche conoscano, che sono tentationi, però che questo molto gioverà per vincerle. Essendo, che si come il cacciatore quando tende un Di che laccio, sempre procura che il laccio non paja laccio, mà esca; così il demotétationi nio quando ci tenta, fi eforza, quanto è possibile di fare, che le sue tentationi non pajano tentationi, mà ragioni, e però disti, che molto giova per acquistar la vittoria delle tentationi, conoscerle per tentationi.

Dunque qual fi voglia, ch'entra in questa nuova militia, presuppongasi primieramente, ch'hà da patire grandi assalti, e molte tentazioni dell'inimico: però che non senza cagione ci am-Reel 2. monisce il Savio, dicendo: Fili accedenc difede & ad servitutem Dei, sta in justitia, & timore, la prima & prepara animam tuam ad tentationem ditucte ! Frà tutte quesse tentationi la prima è della fede; perche essendo stato l'huomo fino a quell'hora come addormen-

particolari, de'quali non bisogna al presentato circa la consideratione delle cose della Fede, quando comincia poi ad aprir gli occhi a vedere i misteri di essa, subito ( come forastiero in paese strano ) comincia quasi a vacillare nelle cose che se gli propongono avanti, per la po-caluce, e conoscimento, ch'hà di esse. E gli accade come ad un nuovo lavorante, ch'entra in una gran bottega d'alcun'ufficiale, dove trova molte fortid'istromenti, e ferramenti, e non sapendo a che servono, subito si maraviglia di quel che vede, e comincia a dimandare : questo a che serve ? & a che serve quell' altro? inche dapoi col tempo, vedendo l'uso di ciascuna cosa, quieta il suo cuore, e viene a conoscere, e tiene per cosa molto conveniente, quel, che prima gli

pareva firano.

L'altra tentatione è della bestemmia la quale gli rappresenta cose brutte, & Bestemia, abbominevoli, quando si mette per me-è tétation ditare le cose celesti : perche portando cotra chi l'imaginatione dal Mondo piena dell' comincia imagini, e figure di esto, non può così bene. subito distaccar da se quel, che gia molto tempo è stato sepolto in essa, e così in cambio delle specie, e figure spirituali, se gli rappresentano le carnali, che danno gran cormento a chi lo pate. Et il miglior modo, che ritrovi per superare queste tentationi, è non fare stima di esse; poiche veramente sono. più tosto una certa maniera di spavento, e timore dell'inimico, che vero pericolo. L'altra tentatione è de gli scru-Tentation poli, i quali procedono dall' ignoranza, ne degli ch'hanno gli novizi delle cose spirituali; scruposi. e per questo vanno come colui, che camina di notte, che dubita di cadere ad ogni passo, e specialmente questo accade per non saper fare differenza dal pensare al consentire, e però pensano, che da ogni cosa, che pensano, consentano. L'altra è, che si scandalizano agevolissimamente di qual si voglia cosa, che vedono contrario a quello, Tentation ch'essi hanno dentro di se conceputo, ne di scaperche come ch' essi cominciano ad andalo. prir gli occhi, & ad intendere quanto gran cola sia il servire Iddio, e così come nuovamente cominciano. così si maravigliano di chi sa il contrario, e per questo si turbano, e sdegnano, costoro non hanno anco conosciuto quanto sia grande la fiacchezza humana, nè l'altezza de giudici divini, nè fono auco

fiene le del idia-

vole .

akte ,

giunti ad intendere quel, che San Grego- i di bene, e con un'apparenza di Virtù; non siodice, che la vera santità hà seco la compassione; ma la falsa, oc imperietta,

indignatione.

L'altra che si scandalizano parimente delle regole, & ordinationi della fua professione, e si vogliono far giudici, e censori di quello, che dice la regola, s'è bene, ò male ordinato: il che ordinariamente è tentatione degl'intelletti superbi, e prosontuosi, che più si considano di loro stessi, che dell'esperienza de' Padri, che l'hanno instituita. Questa tentatione è molto simile a quella dell' antico serpente, che domandava: A che proposito v'hà commandato Iddio, che non mangiate di quest albore. ? Cur pracepit vobis Deus ne comederetis ex omni ligno Paradisis Però ci configlia il Savio, che non ci dispiacciano le parabole (che sono dottrine alte, esecondo che pare, oscure) de i savj: peròche non le dicono senza mistero, quantunque noi altri non l'intendiamo. Il fanciullo quando comincia a leggere, crede quel che gli dicono, senza domandare perche questo, e perche quell'altro? peroche questo col tempo si sa. Lascisi l'huomo reggere per il parer d'altrui, e rassegni intieramente il . luo: e vivapiù tostoper Fede, & ubbidienza, che per ragione, dicendo col Profeta: Ut jumentum factus sum apud se, & ego semper tecum. Chi non fa questo, giamai persevererà nella religione, nè mai havra pace nel suo ouore. L'altra è desiderare disordinatamente le consolationi spirituali, & attristars, e sconsolarfi fuor di-modo quando gli mancano; e stimarsi più de gli altri quando l'hanno, misurando la persettione per la consolatione: e pur non è questa la certa misura; ma principalmente quella della Carità, e dapoi le mortificationi delle passioni, & il prositto delle Virtù: perche queste sono inditio dell'aumento della Carità. Et altri si ritrovano parimente, che quando mancano loro le confolationi spirituali, cercano le sensuali, ch'è un'altro inconveniente non minore del primo

L'altra è, tener poco secrete le visita-Pablicar tioni, egratie, che da Dio ricevono: e le rive!apublicare, emanisestareagli altri, quel che dovrebbono celare, e cercar di farti predicatori, e baccellieri innanzi il tempo, e voler esser maestri, innanzi che siano discepoli: e tutto questo sotto color

considerando, che l'arbore fruttuoso hà da fare il frutto nel suo tempo; e che il Pfala. proprio ufficio di quel, che comincia è ponersi il dito alla bocca, & attendere all' anima sua.

L'altra molto commune, è stare inquieto; con desiderio di mutar luogo; parendogli, che in altro luogo staranno più quieti, e più devoti, ò più ajutati, ò raccolti. Ma non s'auvedono, che nella mutation de'luoghi fi muta l'aria, e non il cuore, come dice il Poeta, che Cælum, non Hor. 14 animam mutant, quitrans mare current . Epift. Però, che in qual si voglia luogo, che l' huomo vada, conduce feco se stesso, cioè un cuore corrrotto col peccato, dal quale derivano perpetuamente tutte le miserie, e perturbationi : questo non fa guarisce con mutatione di luoghi, ma col cauterio della mortificatione, e con l'unguento della divotione: la quale in tal modo muta il cuor dell'huomo, che mentre dura soavità di quest'odore, non si sente la puzza, la quale deriva da questo mondazzaro della nostra carne. Laonde il miglior rimedio, che sia per suggire da se stello, è congiungersi con Dio, e communicar con lui: imperoche stando in esso per naturale amore, e divotione, subito stà l'huomo assente da se stello.

L'altra, è auvilupparsi fuor di modo col nuovo gusto, e fervor di spirito, in indiscrete vigilie, erationi, solitudini, & astinenze, con le quali cose vengano à straccar la vista, la testa, lo stomaco, & a restar quasi per tutto il tempo della vita inhabili per gli esfercizi spirituali (come io n'hò visti molti.) Et altri con queste cose vengono a pigliare alcuna grave infermità, e pure con le carezze dell'infermità, e parte col mancamento de i buoniessercizi, che per essa si lasciano, vengono a crescere le tentationi di tal sorte, che agevolissimamente possono perdere la virtù abbandonata dal favore, e forza della divotione. Altri assuefatti alle carezze dell'infermità, restano co i mali costumi, che in essa pigliano. Etaltri (come dice S. Bonaventura ) per queste occasioni vengono ad armarli tanto indiscretamente, & a vivere, non solo delicati, ma più dissolutamente, togliendo l'infermità per occasione, e per larga licenza a tutti i loro appetiti, e carezze. Altri per il con-

P(2)-72

tentatio-ne del

diavole,

trario peccano per troppa discrettione, rifiutando qual si voglia honesta fatica per timor di pericolo, dicendo, che basta per la loro salute guardarsi da'peccati mortali, quantunque non si osservino gli altririgori, e cose di manco momento: diquetti dice San Bernardo; Il novitio, ch'essende animale è discreto, & essendo novitio; è savio: & ellendo anco principiante è già prudente; non è possibile, che possa durare lungo tempo nella Reli-

Però la più commune tentatione de i novizi, è lasciar la strada cominciata, e ritornarsi di nuovo al mondo: & a questo lo induce il demonio con mille inganni. Alle volte con fortissime tentationi di carne, li rappresenta lo stato de'maritati, come un porto sicuro, e vita quieta (essendo veramente un golfo di continue tribolationi, e fortune) allegandoli per condurli a questo, l'essempio di molti Patriarchi, che sono stati Santi, essendo accasati, facendoli creder'a questo fine, che troverà compagnia conveniente, che sia d'un'istesso parere con lui, e che così alleverà i figliuoli con timor di Dio, e parimente gli rappresenta l'elemosine, che potrà fare, stando in quello stato, le quali non potrà fare nella religione, dicendogli che quetto molto importa, per havere il Cielo sicuro nel di del Giudicio. Altre volte per contrario pretende ingannarli con più alti pensieri, proponendo loro più ritirate, e strette religioni, e specialmente quella de' Cartusiani : e questo la fà per cavarlo una volta dalla Religione con questo capestro, acciò dapoi havendolo fuora della trincera, ò steccato, nel mezzo del cammino possa. dargli dentro, e portarselo sù le corna. Altre volte indiscretamente infiamma, & innamora i cuori de gli huomini alla solitudine, & à quelli essempi, e vita de'Santi Padri nel deserte y accioche conducendoli senza compagnia per questa strada solitaria, & havendoli solisenza l'ombra, e consiglio de' suoi Padri spirituali, così gli possa superare, e vincerli.

Ma trà tutte queste sorti di tentationi, Tentationi più pe- quelle sono te più pericolose, che vengoquali se- no lotto color di bene, e con imagine di virtù: imperòche le cose che manifestamente sond triste, portano sempre seco la loro bruttezza, e la soprascritta, con

re; ma quelle, che tengano apparenza di bene, sono le più pericolose: perche più agevolmente ingannano fotto quest' ombra di virtù; e per questo il nostro auversario più communemente si serve di queste, per tentare i servi di Dio; però che sapendo egli, che esti stanno determinati di fuggire il male, abbracciar il bene, procura quanto può dar loro da bere il veleno del peccato, mescolato con questo falso miele. Nel che pare assai simili a quei grandi nemici di Daniele, i quali desiderando di metterlo in disgratia del Rè Dario, per dargli la morte, & havendo indarno tentati molti mezzi a questo effetto, finalmente deliberarono con dire, che non gli haverebbono potuto tendere alcun laccio, eccetto che per mezzo d'alcun Commandamento della legge, come fecero (benche pur questo poco loro giovo,) però che Dio fù sempre protettore delluo servo. In questo modo dunque ordinariamente tenta i buoni il demonio, e per questa via loro tende lacci: però bilogna andar sempre sopra di se anco nell' affettione, & amore stelle cose, che ci pajono buone; accioche se non è peccato nella semplice affettione nelle cose, almenonon vi sia nella troppa cupidità di quelle. Per la qual cosa ogni disordinata affettione bisogna, che ci sia sospetta: però che il troppo in qualsivoglia materia sempre si deve temere.

Questo sono le più frequenti tentationi Rimedio di coloro, che cominciano a servire Id-centationà dio, il rimedio delle quali è l'Humiltà, coleriche dibene. la soggettione, l'Oratione, la Confessione, e la prudenza del buon Confessore, che è come un buon nocchiero, che ha da guidare questa nave con grandi incommodi, per mezzo dell'onde del tempestofomare di questo mondo, dove soffiano i venti degli spiriti maligni, che sollevano gran tempesta, e fortune: ma sopra tutto ciò è Iddio, che conosce la nostra fiacchezza, e ci soccorre con la sua gratia, e ci desvia dalla terra de i Filistei, acciò non ci muovano guerra, quando ci partiamo d'Egitto: e che finalmente, come dice l'Apostolo, non permette che siamo tentati più di quello, che noi poisiamo, ma quando ci vede nella battaglia, ci accresce la gratia. Finalmente i rimedi di tutte queste tentationi sono gl'istessi, che disopra sono detti contra il peccato: imperòche non vi sono altre arme la quale si conoscono, e si fanno abhorri- contra le tentationi, del peccato, che le

medesime, che vagliano contra lo stesso 'Eperche non si trova altra, che sia più peccato. E quello basti quanto alla prima Regola di quelli, che cominciano a fervir Iddio.

REGOLASECONDA Del ben vivere, per le persone più provette nella vita Christiana.

COME IL FINE DI QUESTA dottrina è la imitatione di Chrifto . Cap. I.

PErche si trovano alcune persone, che non contente di far solo quello, ch' è necessario per la loro salute, cercano di camminare più oltre, & avanzarsi nella via delle virtù, è necessario, che mettiamo anco per essi alcuni documenti. Per costoro potrà servire la seguente regola, oltra di quello, che diremo nel fine di questo Libro, cioè nel Settimo-Trattato.

Joan. j.

E perche il fine delle cose è la regola, diChristo, per la quale si hanno da guidare; però, si vita Chri. come nella regola passata habbiamo po-Rounfine (che fù evitare qual si voglia peccato mortale) così nella presente ne metteremo un'altro, cioè l'imitatione di Christo: poiche a questo fine è ordinata tutta la vita Christiana. E benche in questa seconda Regola si ripetono alcune cose della paffata, non per questo si perde il tempo; perche la sono posti come mezzi, e quì serviranno per schivare il peccato (il che nell'altra era come principal fine) e conforme a questo, quivi l'habbiamo più dichiarate, e qui si ripetono per altro fine : e però si trattano più in particolare.

Dunque conforme a questo, il primo, e più general documento, e fine di questa dottrina siano quelle parole del Salvatore, che dicono: Exemplum enim dedi vobis, ut quemadmodum ego feci, it n & vos faciatis. Perche si come a coloro, ch' imparano di scrivere, sogliono i loro maestri mettergli davanti un'ellempio di lettera molto bella, accioche di là piglino la forma della lettera, che vogliono imparare: così a coloro, che desiderano vivere Christianamente, bisogna, che loro si proponga un'essempio persettissimo, che serva per guida, e regola della lor vita.

perfetta, nè più conveniente che la vita di Christo, che ci sù dato nel mondo per maestro, & essempio di virtù; però pigliaremo tutto quello ch'egli fece, e disse nella sua vita, per essempio, e rimedio della nostra: peròche è cosa manifesta, che si come tutta la persettione de gli affetti, è imitare, & esser simile alle loro cause, come verbi gratia, la persettione del discepolo è imitar il suo maestro, così tutta la perfettione della creatura rationaleè imitare, e farsi simile, quanto sia possibile al suo Creatore. A questa imitatione c'invita il medesimo Signore in tutta la lacra Scrittura. In un luogo dice: Sanchi estote, quoniam ego sanctus sum. E Lev. 19. nell'altro dice: Estote misericordes, quo-Luc. 6. niam Pater vester Cælestis mi/ericors est 。 E

nell'altro dice : Estote perfetti , sient & Matt.s.

Pater vester cœlestis perfectus est .

Or essendo che tutta la perfettione del-la creatura consiste nell'imitatione del suo cagione si Creatore, e per imitare una cosa è neces-vestisse fario, che prima si veda; e perche Id-Dio della nostra nadio non si può vedere nella sua propria tura, natura, e gloria, per questa cagione (tra molte altre) il Figliol di Diosi vestì della nostra natura, acciòche in questo modo potessimo veder quello, che dovevemo imitare: cioè, accioche vedessimo, in che modo conversava con gli huomini, andando per questo mondo, che parole diceva, a che opere attendeva, come si portava nelle auversità, nelle prosperità, nella solitudine, nella conversatione con gl'inimici, con gli amici, co i grandi, co i piccoli, e finalmente, accioche vedessimo l'eccellenza delle sue virtù, della sua carità, humiltà, patienza, ubbidienza, man-fuetudine, povertà, digiuni, orationi, lagrime, vigilie, prediche, travagli, il zelo dell'anime, l'amor del profilmo, il rigor & asprezza con se stesso, e la piacevolezza, e pietà con gli altri. Questa sù adunque una delle cause della sua venuta al mondo; peròche a questo effetto venne Iddio a farsi huomo, accioche l'huomo fi facesse Dio , & accioche non tolamente per l'udire, che anco col vedere; non solo per le parole di Dio, ma parimente per il suo essempio, imparasse l'huomo a vivere come Dio. E questo significava il Profeta quando difle:Gli occhi tuoi vedranno il tuo Maestro, & orecchie tue udiranne la sua voce, che ti dirà,

Quo-

non ti sviare ne alla destra ne alla sinistra. Lum est, caro est: & qued natum est ex spi-Perche per questo mistero, non solo le nostre orecchie hanno intesa, & udita la dottrina di Dio, ma parimente gli occhi nostri hanno vista la sua persona, cioè il Verbo Incarnato, & Iddio nell'huomo, accioche l'huomo imparasse da lui, come havea d'imitare Dio, e non sconfidarsi da potersi fare Iddio, poiche vedeva Iddio già fatto huomo.

Dunque secondo il sopradetto, quello che sarà più simile a Christo in tutte queste Virtù, quello sarà più perfetto, e questo principalmente pretende di fare lo spirito divino, che dimora nell'anima de' giusti, talche (come dice un Dottore: ) Non vi è Pittore alcuno, che tanto s'assatichi, per fare un ritratto tutto simile al naturale, quanto procura esso di far tuttigli eletti suoi similia Christo crocissiso, sapendo che questa è la maggior perfettione, egloria che in quella vita haver si possa,

Ma forse mi dirai: Or poiche questo è così, come potrò io imitare le virtù del Figliuol di Dio ? Io son'huomo, & egli Iddio, io son un'abisso d'impersettioni, & egli un'abillo di Virru, come dunque potrò io inalgarmi tanto, che possa imitare una

purità sì grande.

La risposta è questa, fratello mio, che modo poi veramente da se sesso non può l'huo-12 l' huo-mo invalzarsi in una similitudine sì alta: moimirarma per Virtù dello spirito di Dio, ch' christo. hà d'habitare in lui: Imperoche sù dato questo spirito a gli huomini, accioche per mezzo della Virtù dello Spirito divino, potessero vivere vita divina, e fare opere non già d'huomini, ma di Dio: poiche tengono spirito di Dio. Non sarebbe impossibile, che un huomo parlasse come Cicerone, se havesse lo spirito di Cicerone? e che disponesse coa me Aristotile, se havesse lo spirito d' Aristotile? e così manco sarà impossibile imitare in suo modo le Virtù e vita di Dio, ricevendo lo spirito di Dio. Non è maraviglia, ch'una cosa partecipi la natura dell'altra, quando insieme si uniscono: così come vediamo, che il cibo insipido, col sale si sa saporito, col mele dolce, e conspecie odorisero: Et in questo modo, non è gran coia, che l'huomo si facci divino, partecipando lo spirito divino. L'uno, e l'altro ci dimostrò il Sal-

Questa d la strada, cammina per essa, e vatore, quando disse: Quod ex carne narisu, spiritus est. Nelle quali parole chia- Joss ramente ci dimostra che non era possibile (da sestessa) che la carne fosse altro, che carne, nè meno impossibile farsi spirito con l'ajuto, Virtù, e presenza dello spirito divino.

Tal che della partecipatione di questo spirito (come da un seme celeste) sono nati tutti i figliuoli di Dio : e però non è gran cola, che come figliuoli s'agguaglino al padre, e vivano vita divina; poiche ricevettero lo spirito divino; come ne rese testimonianza uno di essi, dicendo: Nos 3, Cor.30 verò omnes revelata facie gloriam Domini speculantes, in eandem imaginem transformamur à claritate in claritatem, tamquam à Domini spiritu.

Nè meno è da maravigliare, che siano chiamati Dei , in suo modo , come li chiama il Profeta, quando dice: Ego dixi: Dii PLBie estis, O filii Excelsi omnes; peròche non è gran cola che siano partecipi del nome di Dio quelli, che partecipano la similitudi-

ne, espirito di Dio.

Questa sì gran dignità ci venne a dare il medesimo Figliuolo di Dio. E questa su la cauta principale della fua venuta: peroche a quest' effetto si abbasso, a sarsi vero huomo; acciò quello che era vero huomo, si facesse Iddio, non per natura, ma per gratia, e così egli per una parte è la causa (che chiamano essemplare ) di ogni nostra persettione: poiche egli scolpì in noi con la sua vita santissima l'imagine della vita perfetta; & egli è similmente la causa meritoria; poiche egliè quello, il quale con il mistero della sua Incarnatione, e col sacrificio della sua passione ci acquistò questa dignità sì grande.

Questo sia dunque il primo documento della nostra vita, e questo il fine di essa, al quale c'invita l'Apostolo San Pietro dicendo: Christus passus est pro nobis, vobis relinquens exemplum, ut sequamini vesti-1. Pet. 2. gia ejus, qui peccatum non fecit, nec dolus inventus est in ore ejus; qui cum malediceresur, non maledicebas: & cùm paseresur, non comminabatur. Christo hà patito per noi, lasciando l'essempio, che seguiamo le sue pedate, non sè giamai peccato, nè mai si ritrovò inganno alcuno nella iua bocca, essendo maledetto, non malediceva: e patendo, non minacciava. Il medelimo ci chiede l' Euangelista Giovanni con que-

1.Gio 2.

Rom &

ste parole: Qui dicit se in Christo manere, qualsivoglia peccato: non solo mortale: debet sicut ille ambulavit, & ipse ambulare. Colui, che dice di stare in Christo, dee l procurare di vivere, come egli visse. Sopra le quali parole dice Prospero: Che cosa è vivere come Christo visse, eccetto, che dispreggiare tutte le cose prospere, che egli dispreggiò? e non temere le coselauverse, ch'egli pati? insegnar quello, che egli insegnò? sperar quello, ch' egli promise? far bene a gli ingrati? non render malea i maledici? pregar per gli inimici? haver misericordia de i perverfi? tirarease i contrarj? sopportar' humanamente i superbi? e finalmente dice l'Apostolo, morire alla carne, e vivere a Dio?

Queste cose. & altre moltei simili comprende l'imitatione di Christo; mà perche questo documento è molto generale, Icenderemo adefio a trattare in particolare dell' uso, & essercitio delle Virtù, come nel principio habbiamo promesso.

PELL' ESSERCITIO, Et usu delle Virtù. Cap. II.

FRà queste Virtù la principale è la Ca-rità, la quale è come albore di vita in principa. L'rità, la quale e como anocce s'appar-le trà le mezzo del Paradifo. Alla quale s'appartiene amare Iddio sopra tutte le cose, con tutto il cuore, con tutta l'anima, e con tutte le nostre forze.

Quelt'è il principale, & il maggiore di tutti i Commandamenti : questa è la Regina di tutte le Virtù, quest'è il principio, efine di tutta la vita Christiana; quest'è Cor. 13. la vita, e l'anima di tutte l'opere nostre; ienza la quale ne fede, nè speranza, nè profetia, nè martirio, nè tutte l'altre

Virtù vagliono niente .

Per haver questa divina Virtù, tra molte altre, particolarmente tre cose si ricercano. La prima è purgar l'anima da tutti gli appetiti, e passioni disordinate, elda tutti i peccati, che da esse passioni derivano, però che come è scritto: In malevolam animam non intrabit sapientim, nec babitabit in corpore subdito pecoatis.

E per questo coloro, che desiderano amare Iddio, procurino di rimover da fe

ma quanto sia possibile, anco veniale; pero che si come quanto più netto stà lo specchio, con tanta maggior chiarezza riceve in se i raggi del Sole; così quanto l' anima e più pura, tanto più parteciperà della chiarezza, e de i raggi del divino amore.

La seconda cosa, che a questo si richiede è, che l'huomo si raccolga, quanto più spesso potrà, dentro a se stesso, e mettasi a considerare tutte quelle cose, che lo potriano muovere ad amare Iddio; perche facendo quello, troverà che tutte quelle cause di amore che si trovano in tutte le creature, tutte raccolte si trovano solamente in Dio, e quelle tutte in sommo grado di perfettione. E perche i Filosofi dicono: che il ben naturalmente è amabile, e che ciascuno ama il suo proprio bene: di qui nasce, che due cose particolarmente ci muovano all'amor divino, cioè la grandezza delle divine perfettioni, e la grandezza de i suoi benefici, della quale due cole appresso tratteremo, nel luo proprio luogo, & insieme di questo: bilogna anco confiderare sì grande amore, che Dio ci porta, l'obbligo che gli habbiamo, per esser egli nostro Padre, nostro Fratello, nostro Rè, nostro Signore, nostro Dio, e nostro ultimo fine. Perilche si chiama sposo delle anime nothre, e però merita di essere amato con infinito amore, essendo, che tal'è l'amore dell'ultimo fine. Dunque quanto farà più profonda, e grande la consideratione di queste cose, tanto ci sarà più amabile quest'oggetto: però chi desidera far molto profitto in quest'amore, sforzisi di spender molto tempo in questa consideratione. Ciè oltre di questo, un'altro mezzo più breve, e compendioso, ch'è, quando l' anima ferita, e prevenuta dalla dolcezza di questo Signore, & innamorata d'una sì gran bellezza, chiede continuamente con grande istanza a quello, che solamente può dar questo tesoro, che glielo voglia concedere, parendogli, che più certa strada, & espediente per acquistario sia chiederlo, che premerlo a poco a poco per forza di considerationi. Per la qual cosa tiene per meglio l'orare, che il meditare, e così ora, e chiede con ardentissimo, & acceso desiderio, continuamente questa tanto pretiosa gioja, e per questo bisognarebbe haver in pronto alcu-

Sap.za

ne parole dolci, & amorose, con le quali l'anima divota rappresenti a Dio questo desiderio, delle quali tratteremo, e di tutto quello anco, che s'appartiene a questa Virtù, nel suo proprio Trattato dell' Amor di Dio. E tenga per certo, che niuna di queste parole, o gemiti sarà in darno: Percioche essendo il Signore così grande, e liberale, sempre gli concederà per esta, ò nuova divotione, ò nuova luce, ò nuovo amore, ò nuova gratia, ò tirerà a se il cuore con maggior amore, e con maggior'efficacia, ò gli darà ricreatione più doicemente, ò lo fortificherà nel bene cominciato.

Nonvoler dunque, fratello, per un poco di negligenza perdere sì grandi beni, che potresti acquistare in ogni mo-

Come si debba pu-rificare l' intentio. ne .

mento. S'appartiene parimente alla medesima carità purificare l'occhio dell'intentione in tutte le nostre operationi, accioche non pretendiamo in esse il nostro interesse, nè il nostro honore, ò contentezza; ma il beneplacito, e volontà di Dio. Di modo che tutto quello, che facciamo, (ò per nostra, ò per altrui volontà) le facciamo non per obbligo, ne per pura cerimonia, nè per necessità, nè per piacere a gli huomini,nè per alcun'altro interesse del mondo; ma puramente per amor di Dio ; come serve la buona donna al suo marito, non per proprio interelle, che da lui speri: ma per l'amor che gli porta. Nel che bisogna, che l'animasia così sedele, e casta, che si come la donna da bene solo si adatta, e compone, per piacere a gli occhi del suo marito, e non ad altri: còsì l'anima procuri l'ornamento delle virtù solamente per piacere a gli occhi di Dio. Non dico però, che sia male far l'opere buone per il premio della vita eterna, anzi quell'è cosa fanta, e lodevole: ma perche quanto più l'huomo è libero da qual si voglia forte d'interesse, e più puramente pretende compiacere a Dio, tanto più saranno perfette le sue operationi, e conseguentemente tanto più meriterà: però che, come dice San Bernardo, il perfetto amore non acquista forza con la speranza, nè si minuisce con la dissidenza: però che non opera per quello, che spera di havere, necessità d'operare quantunque non speri di haver cosa alcuna, conciosiache a questo non è mosso dall'interesse, ma dall'amore.

E non solo nel principio, ò nel fine dell' opere, deve l'huomo haver quest'intentione: ma parimente nel tempo, che le fà, le deve fare di modo tale, che sempre l'offerisca a Dio, e che stia in esse attualmente amando Iddio, di sorte, che operando, non manco paja che stia amando, et orando, che operando. Et in questo modo, non sara distratto nell'operationi che farà: perche cost operavano i Santi, e per quella cagione non eran distratti dalle operationi. E così si dice per figura della sposa nella Cantica; Che le sue vesti odoravano d'in- cant. 4censo: perche per le vesti dell'anima, intendiamo le virtù, con le quali essa si adorna: per l'incenso, che posto nel fuoco, ascende in alto con soave odore, intendiamo l' Oratione, la quale essendo fatta in terra, opera nel Cielo. Quando dunque leggiamo, che le vesti della sposa odoravano d'incenso, vuol dire, che in modotale faceva l'opere virtuose, che l' operar suo, non manco pareva orare, che operare, per la gran divotione, con la quale operava. Vediamo che quando una madre stà lavando i piedi al suo figliuolo, dal suo marito, che viene da un lungo viaggio, insieme, insieme, lo stà servendo, & amando godendost, e pigliandosi particolar gusto, e contentezza di quel servigio, che gli sa. In questo modo dunque hà da stare il nostro cuore, quando attende a fare alcun fervigio al suo Creatore, e Redentore, e così facendo, le sue vesti parimente odoreranno di questo incenso spirituale.

Quello, che l'uomo sa in questo modo, è di gran merito: peroche il merito delle noure operationi, principalmente dipende dalla purità dell'intentione, e dell'amore, e divotione, con che si tanno. Nel che ben si dimostra, che si come nelle monete non facciamo tanto conto del numero, come del metallo: peròche un poco d'oro assai più vale, che molto rame; così nelle buone operationi non fi deve tanto estimare la mostitudine di esie, quanto l'amore, e divotione con che si fanno, come ce lo dimostrò quel danaro di quella vedova dell' Euangelio, che fù più estimato, che le grosse offerte di molti ricchi: così anco accaderà. che si farà un'opera buona con tanta buona volontà, carità, e divotione, che valerà più nel cospetto di Dio, che molte i custamo la bocca, che infamarlo di cosa fatte in altro modo. Di modo che si come una fervente oratione impetra più da Dio, che molte tepide, così una opera fatta con molta divotione, e molto fervore, merita più di molte altre, che non si fanno in quel modo; e questo dovrebbono molto diligentemente considerare quelli, she vivono in stato, nel quale sono sempre obbligati à fare opere buone, accioche mirino molto in che modo le fanno, & acciò non s'insuperbiscano molto, per far molte buone opere, se non le fanno con molto amore, e divotione.

S'appartiene all'istessa carità amare non Ani di solo Iddio, mà anco il prossimo, per amor di Dio: percioche essendo che appartiene alla catità amare Iddio; e tutte le lue cose, e trà le cose di Dio, una delle più principali è la creatura rationale, fatta ad imagine di Dio, e redenta col suo San-gue; da qui procede, che dall'issessa radice, & habito, donde nasce l'amor di Dio, nasce ancora l'amor del profimo per Iddio. Come si suol dire in lingua Spagnuola: Qui en bien ama Beltram, bien Ama su can , e noi diciamo che s'ama il cane per amor del padrone; E però dicono i Dottori, che la carità è un solo habito, ch'hà seco due atti, uno d'amare Iddio, e l'altro d'amare il prossimo per Iddio. Questa è la causa finale, per la quale dob-biamo amare i prossimi. E questo è quello, che ci deve muovere ad amarli, quantunque indegni siano del nostro amore; però che non dobbiamo risguardare ad esti, nègli dobbiamo amare per loro stelsi, mà per amore di quel Signore, che gli hà creati, e redenti, e ci commanda che gli amiamo per amor suo; perche quantunque in essi non sia cosa alcuna, per la qua le meritino essere amati, nientedimeno in Dio ve ne sono infinite, per le quali merita, che non solo amiamo i nostri prossimi, mà parimente tutti i travagli, e tormenti del mondo per amor suo, di modo che se mancano cause nel profilmo per amarlo, in Dio soprabbondano per queste, e per cole molto mag-

> Quest'amore richiede da noi, che non facciamo male ad alcuno, che non diciamo male di alcuno, che non giudichiamo mal d'alcuno, che teniamo molto secre-- £2 la fama del prossimo, e che più tosto ci

alcuna.

E non basta non far male ad alcuno, mà è necessario anco far bene a tutti; Soccorrete a tutti; Dar buon configlio a tutti. Perdonare a chi t'hà offeso; Chieder perdono a chi hai offeso, e sopra tutto sopportar i pesi, ingiurie, semplicità, e conditione di tutti, come dice l'Apo-stolo: Alter alterius onera portate, & sie adimplebitis legem Christi. Sopportatevi l'un l'altro, però che in questo modo adempirete la Legge di Christo. Quest'è quello, che richiede la Carità, nella quale consiste tutta la Legge, & i Proseti . Senza la quale chi volesse fondare Religione, non farebbe altro, che se cercasse di formare un corpo vivo senza i' Matt. 22. anima, la qual cosa implica contradittione. L'altra virtù, sorella della Carità, è la Speranza (quantunque questa Virtù non sia stata in Christo, nè meno la Fede: percioche haveva un'altra cosa maggiore) alla qual s'appartiene risguardare Iddio come padre, havendo verso di lui cuor di figliuolo; poiche veramente si come non wi enel mondo huomo sì buono, che me- Mat. 10. riti esfer chiamato buono a sua comparatione; così nel mondo non è padre, ch'habbia tale amor paterno verso coloro, ch'hà presi per figliuoli, come il nostro Iddio. E così tutre le cose, che in questo mondo gli succederanno prospere, overo auverle, tenga per certo, che tutte gli auvengono per suo bene (poiche pur un uccello non si prende nel laccio Tenza fua providenza,) & in tutte le cose ricorra subito a lui, con ogni speranza manifestando tutte le sue tribolationi in sua presenza, confidando nella smisurata sua liberalità, e nella fedeltà delle sue promesse, e nell'arra de'beneficj ricevuti, e sopra tutto ne' meriti del suo Figliuolo diletto, sperando fedelmente, che quantunque sia peccatore, e miserabile, nondimeno il Si-gnore havrà misericordia di lui, e quando manco si pensa, indirizzerà tutte le cose per suo bene, e però habbia sempre nella memoria quel verso di David: Ego autem mendicus sum , & pauper , sed Plis. Dominus solicitus est mei. E se l'huomo risguarderà diligentemente le Scritture de'Salmi, e de'Profeti, e de gli Euangelj, tutte le troverà piene di questa sorte di providenza divina, e di spe-

ranza nostra, con la quale di giorno, in giorno acquisterà più animo, per sperare nel Signore in tutti i bisogni, e travagli: che gli verranno. Et habbia per certo, chegià mai non havrà vera pace, e riposo di cuore, se prima non gionge ad haver questa sorte di confidanza, e sicurtà: però che senza esse tutte le Virtù del travaglieranno, inquieteranno, e l'humil-travaglieranno; ma con essa, non ha-tà rispen-vrà di che turbarsi, havendo Iddio per deinChrie ajuto. L'altra Virtù è l'humiltà così interiore come esteriore, la quale è radice, e fondamento d'ogni altra Virtù. Questa in modo tale risplende nella persona, e vita del nostro Salvatore, che particolarmente in essa cercava esser' imitato, quando disse: Discite à me, quia mitis sum, & bumilis corde. Impa-Matt. III rate da me, che sono mansueto, & humile di cuore; sopra le quali parole molto ben dice il Gajetano, che in queste due Virtù consiste la principal parte della Filosofia Christiana; peroche l'humistà dispone l'anima nostra per ricever i doni da Dio, e la mansuetudine ci dispone a trattar dolcemente con gli huomini . S'appartiene a quest'humiltà, che l'huomo si tifficio tenga per una delle più vile, e milere creadeli' hu- ture del mondo, & anco indegna del pane, che mangia, e della terra, che calca, edell'aria, con che respira, e non faccia di se stello più conto, che d'un corpo fetido, & abbominevole, e pieno di vermi, la cui puzza egli stesso non può sopportare, eserrino il naso, per non odorarlo, nè vederlo. Questo ci conviene (dice il Beato San

Vicenzo) fratello mio caro, & a me, & a te, che lo sentiamo, però più à me, che a te; imperò che tutta la mia vita è fozza, efetida; & io sono tutto sozzo; & il corpo, e l'anima mia, & ogni cosa, ch'è dentro di me; stà brutta, & abbominevole con la corruttione de i miei peccati, e quel ch'è peggio, io conosco, che di giorno in giorno si rinova in me l'istessa puzza, con gran vergogna, estendo che si vede in presenza di quegli occhi divini, che così chiaramente il tutto vedono. E dee dolersi quanto potrà dell'offesa di Dio, e d'haver perduta quella gratia, ch'aveva quando fù lavato con l'acqua del Santo Battesimo; dee dolersi, dico, come segià si trovasse presente a quello stretto giudicio di Dio:

e si come crede, e sente, che puzza nel cospetto di Dio; così anco s'imagini, che puzzi nel cospetto de gli Angeli, e degl'huomini : e così vada come confuso con gran vergogna in presenza di esti; e se pensera diligentemente quello, che merita la divina Maestà, e quantogli è obbligato, havendo da essa ricevute tante misericordie, quanto mal contracambio ha reso all'uno, & all'altro, ecome in cambio de i fervigi, gli ha fatto tanti dispiaceri, vedra, che meriterebbe, che tutte le creature si levassero contra lui, e facessero di lui vendetta, e lo mandassero in pezzi, e lo mangiassero a morsi, havendo egli sì gravemente ingiuriato, & offeso il Signore del tutto, e per questa causa desideri esfere vilipeso, e dispreggiato da trtti: e pigli con ogni allegrezza e patienza tutti i vituperi, vergogne, infamie, ingiurie, ecole auverle, che egli verranno, e pigli di esse tanta contentezza, quanta ne suole ricevere un'inimico, quando fa vendetta dell'altro; percioche bisogna, che così pigli vendetta di se stesso, per havere offeso Iddio. S'appartiene alla medesima humiltà, che si sconfididise stesso, e di tutte l'habilità, e e forze sue, e che in tutto si converta, e si metta nelle braccia di Christo poverissimo, dishonorato, dispreggiato, e morto per amor iuo infino a tanto, che ancor' egli giunga a star come morto per tutti gli aggravi, & ingiurie, che patirà per amor fuo.

Poiche è cosa conveniente, che tal sia la figura dell'huomo esteriore, quale è quella dell' interiore : sì come l'huomo interiore, secondo il suo giudicio, stà nel più basso luogo del mondo: così procura d'abbassarsi nell'esteriore, per imitation di Christo, se fosse possibile a lavare i piedi di tutti gli altri, & a procurare che'l vestire, l'andare, il parlare, il convertare, l'habitare, il mangiare, e tutto il resto (servando però la discret-tione) sia conforme all'humiltà interiore; acciò non sia l'huomo differente da se stesso, e doppio, e faccia contra quel commandamento del Signore che dice nell'Ecclesiastico: Non accipias faciem adver-∫us faciem tuam .

Insieme con questa Santa Humiltà, stà molto sicura la eastità, la quale propriamente è virtu Angelica, come la

diffe il Salvatore. Dico, che stà sicura l'humiltà: però che mancando questa virtù, stà l'altra in gran pericolo: e così dice divinamente Sant' Auselmo, che quando la superbia non basta per rovinar l'humilta, rovina la luffuria, e quando la lusfuria non può distruggere la castità, distrugge la superbia; la quale quantunque sia tignola d'ogni virtù, nientedimeno è molto più particolarmente di questa; e però colui ch'è casto veramente, accompagni la sua castità con questa santa humiltà; però che in questo modo la terrà più sicura.

S'appartiene a questa virtù havere il della ca-corpo, e cuore ( se possibil fosse) Angelico, e fuggir quanto sia possibile da flità. tutte le prattiche, viste, conversationi, & amicitie, che gli possano dare impedimento a quelto, quantunque fiano di persone spirituali; percioche (come

Opu. 24. molto ben disse San Tomaso ) molte volte l'amor spirituale si muta in carnale, per la similitudine, che è tra l'uno, e l'altro amore. S'appartiene all'issessa virtu, che subito quando giunge un mal pensiero al cuore dell'huomo; in quello fiesso momento, con grandissima diligenza lo scacci da se, come che fosse un carbone acceso, secondo ch'habbiamo di sopra dichiarato, e procuri quanto a questo di essere si casto, e si fedele a Dio, che tenga gli occhi ferrati, se fosse possibile, per non vedor cosa, con la quale si possa offendere il Datore di essi: e quando gli verrà occasione di mirare alcuna cosa, dica dolcemente col cuore: Signor mio io non voglio servirmi de gli occhi miei per veder cosa, con la quale possa offendere i vostri. Non piaccia alla vostra bontà, che de gli occhi, che mi havete dati, i quali pur'adefio state illuminando con la vostra luce, acció che io vedessi

te battaglie, e pericoli, e viverà in gran

Nosa.

E similmente è parte della Castità, Soggetio. che l'huomo s'affatichi di tenere il cuone di cuo- re tanto loggetto, & unito a Dio, che re a Dio non metta disordinata affettione a veruna creatura vana, ò transitoria; tengasi come veramente morto al Mondo,

le opere vostre, io gli converta in arme

contra di voi. Quello, che osierverà

questa honestà, e custodia ne gli oc-

chi suoi, tenga per certo, che Dio lo

conserverà, e con questo scamperà mol-

Opere Granata Tomo I,

e come foste sordo, e cieco; così non cerchi di veder cosa alcuna, se non utile, e necessaria. E non solo hà da essere il corpo, & il cuor casto; ma parimente procuri, che sian casti gli occhi, le parole, la compagnia, il vellire, il dormire, & il mangiare, come appresso diremo; perche la vera, e perfetta Castità richiede, che tutte le cose fieno caste, & alle volte una sola che manca. rovinail tutto.

Ajuta molto a questa Virtù (trà le altre cose ) la temperanza nel mangiare, Quali co-e bere : perche sì come dice San Gio-tino ad vanni Climaco: Quello, che cerca d'a effer cali

esler casto, e sa carezze al suo corpo ; è come colui, che cerca scacciar da se un cane, & in questo mentre gli dà del pane; per la qual cosa tanto più lo seguirà. Dunque per acquistar questa Virtu, dee l'huomo attendere, che dando il suo nutrimento al corpo, non si carichi lo stomaco, e lo spirito col disordinato mangiare, e bere; ma pigli temperatamente l'uno, e l'altro: non volendo in questo ne soavità, ne diletto; ma cenchi solamente sodisfare alla necessità. E quantunque naturalmente senta qualche gusto in quel, che mangia; però esso non lo dee da sè procurare, nè dee andar cercando saporetti nel mangiare; ma ogni boccone, che mangierà, lo bagni spiritualmente nella pretiosa salsa del sangue del suo Redentore, e pigli quel ch' hà da dare, dalle dolcissime fonti delle sue piaghe; procuri più tosto i cibi grossi, che delicati, e preziosi; ricordandosi che Christo Signor Nostro sul legno della Croce gustò per lui fiele, & aceto. Auverta però, che chi mangia cibi vili, e di poco prezzo, se li mangia con troppa avidità, e dilettatione, perde il valore della vera astinenza, la quale non tanto consiste nella qualità de i cibi, quanto nel modo: pero che, come dice Sant' Agostino, potrebbe essere, che un savio usasse la temperanza, ulando cibi prezioli; e Diferetche un'altro non l'ulasse ne anco ne i tione des che un'altro non i utane ne auco ne i efferac-cibi vilissimi : Però che non consiste il esser'ac-

hà d'havere continua battaglia con la

fua sensualità, negandole prudentemen-

te quello, che ella indiscretamente ri-

peccato della gola nella qualità de i tadal ricibi, ma nel suo disordinato diletto. Tal gerdella che il vero amatore della vita ipirituale

Però

Però dee in tal modo castigar la carne, che non rovini la natura; ne stracchi la complessione, con indiscreto rigore di astinenza, seguendo solamente in ciò il fue giudicio; ma in qual fi voglia cosa servi la misura della santa discrettione, lasciandosi guidare dal consiglio de'savj, e virtuosi. E conforme a questa regola deve spreggiare la vanità, e curiosità nel vestire, stanza, massaritie, e tutte l'altre cose, delle quali

Appresso a questa Virtù ne segue come sorella sua, il Silentio, madre dell'-Che cofa innocenza, chiave della discrettione, fidebba compagno della Castiali compagno della Castità, guardia della acquifter divotione, & ornamento dell'età giovanile. Per acquistar questa Virtu tandel silétio to eccellente, deve procurare il servo di Dio, che già mai dalla sua bocca non elcano parole pregiudiciole dishoneste, né dia l'orecchie a quelli, che le dicono: anzi più tosto procuri d'interrompere queste simile prattiche, con ogni discrettione, col miglior modo, che sarà possibile; abborisca in ogni modo le bugie, e tutte le parole lusinghevoli, ò vanagloriose: Non sia nel luo parlare troppo ai pro; ma dolce, & amichevole : e non siano le sue parolearteficiose, e composte; ma semplici, epiane: Guardarsi quanto potrà dalle parole otiole, per il tempo, che in esse si perde, e molto più quelle di burle, e passatempi; perche con esse si perde la divotione. Però le due cose principali, dalle quali si dee guardar con ogni diligenza, sono, Il parlar bene di se stesso, e male de gli altri: e per star più sicuro da questi pericoli, potendo star quieto ( non essendo però contra la Carità, nè contra l'ubbidienza) servi il filentio molto volontieri: Però il suo tacere non sia rincrescevole, e nojoso; acciò non sia con esso molesto a gli altri, e quando gli converra parlare, abbrevi, quanto sia possibile, il suo ragionamento, e parli con cautela, e discrettione, e prima che apra la bocca, proponga seco, di non dir parole fuor di propolito. Non contradica a gli altri agevolmente, nesia perfidioso con alcuno; ma doppo l'havere affermato due, ò tre volte, quel che tiene per vero; se non gli è creduto, lasci che gl'altrissiano co's loro parere, e stiasi quieto, come non sapesse altro, quando però questo suo si

lentio non fusie notoriamente pregiudiciolo alla gloria di Dio. Non sia nel suo parere ostinato, nè perfidioso nelle sue ragioni, nè deve con troppo asseverare ne affermare, quel che sa; ma con modestia, e temperanza, dicendo; penio, che sia così, overo; così è, se non m'inganno.

Ma per non entrare in questa parte che è tanto principale, e per non com-mettere alcun barbarismo (come dicono i grammatici) in questo linguaggio si erarsi fpirituale, deve l'huomo considerare at-nel parlatentamente quelli lette punti, ò circostanze, quando vorrà parlare. La prima è la materia di che parla, però che bisogna, che questa sia di cose buone, utili, e necessarie; e non male, inutili, e dannose. La seconda, è il fine per il quale parla, che non sia per hipocrisia, ostinatione, vanità, ò jattanza: ma con simplicità, humiltà, e per fine honesto, e necessario. La terza, il modo col quale parla, che non sia con dissolutione, e disordine, nè meno con affettatione, e lusinghe feminili, ma con riposo, mansuetudine, e gravità; benche quella non hà da essere molta; ma meschiata con la soavità, come dicono, che era la gravità di Santo Basilio, e specialmente il parlar delle donne hà da essere più piano, e mansueto, peroche dicono, che hà da essere come l'acqua, la quale per essere buona, bisogna che non habbia sapore alcuno.

Parimente non senza ragione, molto è riprensibile il parlare affettato, con l'Affettaintentione di parer huomo discreto , ciondel e prudente, e di esser buon parlato-denna di re : ilche nell'huomo è gran vitio, ebissimo. nelle donne gran pericolo. La quarta circostanza, è della persona, che parla: perche ai giovinetti non gli è tanto lecito il parlare, anzi in loro è grande ornamento il filentio, compagno della vergogna: e non è anco minore ornamento il medesimo nelle verginelle, e donzelle, alle quali dice Santo Ambrosio, Stà sopra dite, donzella, nelle parole, che tu parli; però che molte volte non stà bene nella donzella parlar di molte cole, quantunque siano buone. La quinta è, che consideri la persona, con cui parla; però che in presenza di quelli, che sono più savj, e più vecchj non è lecito a tutti parlare, eccetto,

do la necessità lo richiede. La sesta è considerare il luogo, dove si parla; perrche fono alcuni luoghi per parlare, & alcuni per tacere, come sarebbe à dire la Chie. la, & altri luoghi simili. La settima è considerare similmente il tempo, nel quale si hà da parlare: percioche (come di-Eccl. 3 ce Salomone : ) Tempus tacendi, & tempus loquendi. Et una delle principali parti della prudenza è questa, specialmente quando vogliamo ammonire, ò configliare, d riprendere; perche in ogni cola bi-fogna cercare il tempo, e la commodità, ma moltopiù in quelto, senza la quale si perde affatto il frutto dell'ammonitione. E come dice il Savio, di coloro, che offervano questa circostanza: Mala aurea in lettis argenteis, qui loquitur ver-Prov. 25. bum in tempore suo. Chi non desidera far'errore nel suo parlare, bisogna che offervi tutte queste circostanze; Perche in qual si voglia d'esse, che manchi, erra, e fa contra la regola del ben parlare; & essendo, che sarebbe gran maraviglia non cadere in alcuno de i sopradetti difetti, per quella cagione, è molto buon rimedio, che l'huomo si ritiri al porto del filentio, dove non è alcuno di questi pericoli.

Dapoiche sarà morcificata & ordina-Mordifica ta in questo modo la lingua, resta da mortificare la propria volontà, la quanecessaria le è un'altra chiave della buona vita, e alla vita per far questo, una delle cose, che più giova è l'ubedienza, però uno de gli essercizi, de i quali si deve far più stima è questa virtù; sapendo, che la persetta mortificatione della propria volontà è sacrificio molto accetto a Dio. Qual si voglia cosa semplicemente fatta per l'ubbidienza (quantunque sia la cosa da se di poco valore) Iddio l'accresce e premia, come opera eccellente. E nissuna eosa ( per grande, che sia ) gli può piacere, s'ella è accompagnata con la dilubbidienza di Dio, e degli huomini. Ubbidisca dunque il servo di Dio, con allegrezza, e divoto cuore a i suoi mag. giori, e porti loro ogni honore, per rispetto di Dio. però che l'honore, il quahe per se stessi non meritano, lo meritano almene per l'ufficio, che tengono. Ubbidisca parimente a gli ugnali, & anco a gl'inferiori, nelle cose, che saranno lecire, & honeste.

che quando non si può fare altro; e quan- sto da qual si voglia, e non si difenda con superbia contra coloro, che lo riprendono; ma imitando il suo Signore, voglia Auvisiper più presto sopportare, e tacere; se non l'haome fosse, che dal suo silentio ne seguisse al- caro. cuno scandalo notabile. Facciasi insimo a tutte le creature, per amor di Dio. B quantunque ricevesse da lui grandi consolationi, e gratie, non per questosi deve insuperbire, nè tenersi miglior de gli altri: poiche per dire il vero, ogni cola buona è di Dio, e potrà tener per suo so-

lamente il peccato. Si deve parimente auvezzare à sopportar senza noja, ò mormoratione, qual si voglia ingiuria, scherni, accusationi, afflittioni, edanni, che permetterà Iddio, che gli vengano, credendo senza alcun dubbio, che Die le manda per sua giusta, e pietosa ordinatione. E però non si deve sdegnare, nè voler male a gli huomini, per la cui mano gli vengono; anzi conformandoli col suo Signore si mostri con essi mansueto, e benigno. Non giudichi temerariamente alcuno, ne gli misuri secondo la miserabile, e corruttibile apparenza del corpo, ma secondo l'incomprensibile dignità dell'anima, che è fatta ad imagine di Dio. Non mostri mala ciera ad alcuno, nè si mostri adirato, nè scorrucciato, nè malinconico, ma così nella convertatione, come nelle parole, eri\_ sposte sia affabile, e benigno a tutti, con mansueta gravità. Sopporti con patienza i difetti altrui. Però quelli, che sono contra l'honor di Dioprocuri con diligenza amichevolmente emendarli, ò da se stesso, ò per mezzo d'altrui, F quando spera di farne alcun frutto. Abborrisca il peccato nell'huomo, e non l'huomo per il peccato; percioche l'huomo è fattura di Dio, & il peccato è fattura dell'huomo. Sia preparato, quando converrà, per far bene a tutti, ancoa quelli che gli vogliono male: & habbia compassione così di quelli, i quali fanno male, come di quelli, che patifcono male. Però particolarmente muo-vasi a compassione dell'anime de i mor-ne, che si ti, che sono tormentate nel Purgato-dee haverio, e preghi il Signor per este : & ac-re dell'aciò più agevolmente si dolga de i ma-morti, lialtrui, mettasi in luogo di quelli, che patono, e senta così i malid'altri, come sentirebbe i suoi propri. Non porti Rallegriss di esser ripreso, & insegna- Linvidia ad alcuno; ne mormori di veru-

no, pensi bene di tutti, e segli venisse- platione, e dolcezza, nè tenga per certa, ro alcune male sospicioni nel cuore, subito con diligenza le scacci da se. Non dispreggi alcuno: Non disperi d'alcuno peccatore; però che quello, chea questa hora è tristo, forse per la gratia di Dio domani sarà mutato. Facci un fermo proposite, di giamai giudicare alcuno, e procuri sempre de interpretrare in buona parteidetti, efattialtrui, udendo, e mirando qual si voglia cosa con semplice, ebenigno cuore. Non si turbi per li mali, per li disastri,

ch' occorrono nel Mondo, ma in ogni cosa fi confidi della divina providenza, fenza la quale non cade pur'uno uccello nel laccio. E raccommandi all'istessa providenza divina sicuramente così se sesso, come sutte le sue cose, sperando con humil confidanza nella misericordia d'un Signore tanto buone, in qual si voglia travaglio ricorrendo a lui con ferventi orationi, come ci amonisce il Proseta dicendo: Insta Super Dominum suram tuam, & ipsete enutriet. Perilche quantunque alle volte gli manchi la consolatione interiore, & oltre a ciò sia gravisumamente afflitto, non lasci per questo il fuo fanto propolito; ma perleveri nella presenza del Signore con humiltà, e iperanza, ienza cercare altre vane consolationi per ricrearsi; però ch' egli lo

Se lo spirito maligno gli mettesse nel cuore alcuni pensieri perversi, e abbominevoli, non facci caso di essi, ma serche deefe. ri subito gli occhi dell'anima; però che e l'uno molto meglio supererà queste battaglie ficatoallo dispreggiandole, senza farne alcuna sima, che facendone caso, ò combattenmaligno. do con essi. Nè si tenga per serito dalle saette, alle quali affacto resiste, e subitamente scaccia da se. Però che in questo non commette peccato, che bisogni confessarlo, essendo che siamo obligati a consessare i peccati; ma non le tentationi de i peccati, alle quali non habbiamo consentito. L brutti penseri non imbrattano, se non dilettano: però che una cola è sentire il male, & un'altra consentire al male: e sappiamo, che molti Santi alle volte hanno sentiti grandissimi incentivi d'vizinella carne, però con la ragione, e con la volontà gli hanno da se sbanditi.

Non pensi, che la santità della vita consista in sentir nell'anima gran conso- ( rò. Ma che dirò io, che cos) debole, &

e sicura divotione quella tenerezza di spirito, con la quale alcuniagevolmen- consolate fanno fonte di lagrime; però che tioni in-molte volte queste cole simili si trovano sono sicutrà gli Eretici, e Pagani; la vera di- re, votione é la pronta volontà, con la quale l'huomo stà determinato a far tutto quello, che conviene [all'honore, e servigio di Dio. Questa sempre perlevera con suo frutto, quantunque l'anima stia secca, & il cuore sterile: però l'huomo spirituale non deve desiderare disordinatamente quella soavità interiore; ma ugualmente stia preparato e per riceverla, e per starne senza, quando Il Signore vorra. Se al Signore piace di consolarlo, riceva la gratia con humiltà, e gratitudine, e guardifi, che non usi un tal dono, solo per sua conialatione, ne si goda del dono, scordandosi del Donatore. E slia così puro, e semplice; così humile, e pronto, quando sarà visitato da Dio, come quando non havra queste visite. Ne si deve tanto assicurare, e quietarsi ne i doni di Dio, quanto nel Donatore di essi, il quale è nostro fine. Quantunque picciola sia la Dissidéza gratia che riceve, sempre si deve giudi- non deccare indegno di essa: anzi sempre creda, cader nella l'haomoche più tofto merita pena, che confolatio. mortifine. Se cantando, ò dicendo l'ufficio, cata. non potrà stare così attento, come desidera, non per questo si turbi, nè sconfidi, però che anco l'orationi fatte col cuore distratto sono fruttuose, e grate a Dio, quando quello, che ora hà queste distrattioni contra sua volontà, e la volentieri tutto quel che può, otferendo a Dio la buona volontà, & insistendo nell'oratione con ogni cura . e diligenza. Però non sia impatiente, nè inquieto, ne si travagli molto: ma ponendesi nelle mani di Dio sisfortisichi, però ch'è si buono il nostro Dio, e sì pietolo, che con benignità sopporta coloro, che parlando con lui neli'oratione, ritengono nella mente cose indegne della sua presenza. E però gli dica, Signore, voi ben sapete, che il mio. cuore stà distratto, volando per molte parti, habbiate misericordia di me vi-

listimo peccatore, ò buon Gesù rispon-

diper me, supplendo a tutti i miei man-

camenti. Io per la mia fiacchezza stò

per cadere, tenetemi voi, e non cade-

Spirito

coniolerà.

Mat.19

PGS4

infermo, e cadendo mille volte sempre i colpe picciole, che delle grandi: però mi aspettate? Dispongasi, e desideri di Communicarli spello per gleria di Dio, e se non si potesse Communicare sacramentalmente, quante volte esso desidera, non si deve per questo inquietare, nè turbare; ma conformandoli con la volontà del Signore, preparisi di recever la Santa Communione spiritualmente; però che niuno lo potrà impedire, che non vada al Signore, e lo riceva spiritualmente, benche velesse mille volte il giorno.

Sonno del l'huomo

PL62

Raccolgasi la sera essaminandosi diligentemente, come hà speso quel giormortifica- no, (come di sopra habbiamo detto) e fatto questo, mettasi per dormire honestamente, accioche il sonno (se sarà posfiblie) lo trovi dolcemente pensando in Dio, e ritenga gli amorosi suoi desideri, per rendergli quando si desterà; e la mattina svegliandos, indrizzi subito il suo cuore a Dio, insieme co' suoi primi pensieri , e parole : dicendo col Proseta : Dons Deus mens, ad te de luce vigilo, & appresso: In matutinis meditabor in te, quia fuifti adiutor meus. In questo modo dunque si deve l'huomo preparare per ricevere, e continuare la gratia della divotione, la qual giamai non si dovrebbe tralasciare.

Però se per la confusione, e distrattione di spirito non può così liberamente convertirsia Dio, ò se dormendo patisse alcuni brutti, e dishonetti sogni; non per questo si conturbi, & attristi indiscretamente: ma subito che sarà desto, e ritornerà nell'uso della fua ragione, abborifca quelle bruttezze, che hà fognato, e fopporti con humiltà e patienza, la molestia, ch'hà patito nel

fogno.

mortifica

Fugga non solamente i gravi peccati; ma parimente le piccole negligenze gir lane- con ogni cura, e sollecitudine: perche gligenza. se non cerca guardarsi da tutto quello, che a Dio dispiace, e da tutto quello che impedifce., e ritarda l'amor suo, non acquisterà giamai la perfetta purità, e pace interiore : E quantunque queste negligenze siano di poca importanza, tuttavia, per farne poco caso, possono diventar grandi: Però che non è nemico sì vile, che non possa dar gran noja, quando di esso non e fatto caso. Perilche dice San Gregorio; accade alle volte, che è maggior il pericolo delle Opere Granata Tomo 1.

che le grandi quanto più chiaramente si conoscono, tanto più facilmente si emendano; ma le picciole quanto manco si conoscono, manco si emendano, e potrebbono causar gran danno.

Ma non deeper questo l'huomo sconfidarsi, quando commette alcun peccato di questi, nè si discosti dalla presenza di Dio: ma convertassa lui con humiltà, e. confidanza, e tratti con lui del male, che hà fatto, e della sua ingratitudine, pian-gendo teneramente, e dolendosi d'haver offeso un tal Signore, e non metta solamente gli occhi nella profonda miseria sua: ma consideri insieme l'immensità della misericordia divina', la quale non può mancare a quelli, che con tutto il cuore a lei ricorrono. E per sodisfattione intiera, & emendatione de' suoi peccati, offerisca al padre Eterno la fantifima vita, & asprissima morte dell'Unigenito suo Figlinolo, e chieda amorevolmente all'istesso Figliuolo che lavi le macchie de suoi peccati, con quel pretiolo sangue, che per lui nella Croce sparse. E fatto questo, habbia speranza, e segua la sua vita con l'istesso spirito, e cuore, che haveva prima, che peccasse.

E non si sgomenti, né diventi pusilianimo, se non si può in modo alcuno superare, e vincere alcuni suoi diffetti, e Vincere i passioni; ma raccommandandosi alla di- propridifvina misericordia, mettendoss nelle sue fetti non dia disti braccia, perseveri con humiltà, e pa-deza quitienza, senza mancar giamai di speran, do non si za, e se cento volte il giorno cades, può sare. le, cento volte si rilevi con speranza di perdono, proponendo a tutte l'hore di esser più vigilante, e più attento a quel che deve: Non si considando però nelle sue forze; ma nella gran bontà, e misericordia di Dio, e nel savore della sua gratia, che giamai non manca à chi sa

dal suo canto quel, che deve.

Deve parimente tener gli affetti dell'anima sua in tal modo ordinati, & in-Qualdebdrizzati a Dio, ch'esso gli sia il tutto in ba esser! tutte le cose, e lui solo riguardi, e tut-gli astetti te quelle in lui. Non metta gli occhi in nell'aniesle, nè cerchi di godersele per quel che ma. fond; ma tutte le risguardi in Dio, considerando quel che in esse è principale, cioè, che derivano da lui, e cirappresentano alcuna cosa di esso. In questo modo sarà il gusto delle creature, non

re. Raccomandi tutte le sue operationi alla sapienza divina, accioche essa l'indirizzi, e facci perfette: & all'istesso Sal. vatore, & all'Eterno suo Padre, offerisca eterne lodi, per la salute di tutta la Chiesa, unite, & incorporate con le santissime opere, & essercitio di Christo, perche così le nostre operationi, & essercizi diventano nobilissimi, e molto grati a Dio; peroche dall'opere Heroiche di Christo (alla cui similitudine son fatte, e per le quali, ci si concede la gratia ) ricevono un valore inestimabi-le. Perilche l'Apostolo ci consiglia, ch'offeriamo a Dio sacrifici di buone operationi, acciò per Christo gli siano grate: e così qual si voglia cosa, che patirà, picciola, ò grande, interiore, ò esteriore, tutte l'offerisca a Dio, acciò che ricevano il valore, e dignità dal valore, e dignità della sua sacratissima Passione.

Non sia precipitoso, e subitaneo nel-

le cose, ch' hà da sare: nèmetta in esse Ansiera sitroppa affettione, facendosi prigione, dee fuffire schiavo d'esse: ma sempre si sforci di spedire i conservare il suo cuore in vera libertà: negozi. Non segua gl' impetuosi motivi dell'animo suo, ancorche siano in cose di virtù; ma con ragione, e consideratione prudentemente sia signore, e padrone delle sue passioni, & assetti. Nè si confidi, credendo, che gli affetti, e motivi suoi siano buoni: però che niuna virtù è virtù senza la discrettione; & anco l'istesso amore di Dio (humanamente parlando) sarebbe dannoso senza la discrettione. Desvii da se discrettamente qual si voglia cosa, che gli possa dare occasione di perdere, ò impedire la pace, e quiete interiore, e diligentiffimamente sbandisca da se le sfrenate passioni dell'ira, dell'avaritia; della dilet-tatione, del timore, dell'allegrezza, tristezza, amore, odio, e dell'altre, percioche queste principalmente togliono la pace dell'animo.

Non è di minor necessità, che l'huo-Scacciar mo Tcacci da se tutti i vani, & indiscregliferopo ti scrupuli, e finalmente qual si voglia li esserva pensiero soverchio, che gli possa tur-dello spi-bare la pace dello spirito. Non si turba già mai per cosa alcuna, che gli auvenisse; poiche alla fine ogni cosa temporale è transitoria: e così tutte le perdite temporali, altro non sono, che paghe

solo più puro; ma più soave, e maggio- ganticipate. E finalmente separando così l'intelletto, come l'affettioni dalle cose transitorie, e mondane, raccolga tutte le forze, e potenze dentro a se stesso: e quivi continuamente communichi folo con Dio.

In ogni tempo, e luogo, consideri con gran riverenza la presenza di Dio: Presenza peroche egli a tutte l'hore, & in ogni di Die sia luogo è presente: e si come farebbe consideracon un suo amico; così gli parli amo- tadali he rofamente, mostsandoli i fuoi fedeli de-tuale. siderj, & accesi affetti. Impari di trattar con esso lui a solo a solo: perche questa familiarità con Iddio gli apporterà grandissima utilità. Nè si turbi, nè perda la speranza, vedendo il suo cuore così mutabile, & havendo gran difficoltà in tener fisso il pensiero in Dio; ma segua constantemente, e diagli tante sbrigliate, fin che lo metta nella strada; perche quando con alcuna fatica sarà auvezzo a questo, non solo gli sarà per l'auvenire agevole, e soave pensare in Dio, e nelle sue cose; ma non potrà star'un'hora folo senza lui: e quando alcuna volta trovasse l'anima fua distratta, ritorni al suo primo estercitio, dicendo: Dove sei tù andata, anima mia? che cola hai tu guadagnata, essendoti separata dal tuo Signore, altro, che perdita di tempo, e distrattione di cuore?

Guardati d'andar per le strade così vagabonda: poiche non è cosa alcuna, che manco si convenga alla sposa d'un sì gran Signore.

Mettasi davanti gli occhi l'imagine di Christo crocissso, e stampila quanto potrà nel centro del suo cuore salutando, e facendo riverenza con divotione interiore a quelle sue Santissime piaghe, degne di eterna memoria: e con un'amorosa, & humile audacia s'-asconda dentro d'esse: & essendo occupato tutto l'intelletto in questa facra imaginatione della vita, e morte del Redentor nostro, non vi sarà luogo per altre strane imaginationi; ma scaccierà fuora tutte l'imaginationi, e pensieri disutili, si come un chiodo con l'altro chio-do. Talche quanto gli sarà possibile, sempre dimori feco, e tratti dentro di fe, dithrigandoli il cuore da tutte le cose transitorie, mirando sempre fissamente in lui, trattando sempre seco dolci, & amorosi colloqui: & habbia per gran perdita

l'allontanarsi, quantunque per brevissi- | la qual cosa quello, che desidera pervemo spatio, da questo sommo bene, nel Quale stanno tutti li beni .

QUELLO', CHE L'HUOMO deve fare con Dio, con se fef-Jo, e col suo prossimo.

Tre obli-

H Ora poi ch'habbiamo parlato delle Virtù in generale, metteremo ghi prin quest' altro Capitolo, per trattar d'esse cipali del più particolarmente, applicando tutto christia quello, che fin quì habbiamo detto a tre principali obligationi, alle quali è obligato il Christiano; cioè, che l'huomo facci quel, che deve con Dio, con se stesso, e col suo prossimo: le quali cose sono le tre parti di giustitia, nelle quali il Profeta Michea pose la somma d'ogni Virtu, quando diffe : Indicabo tibi, Mich. 9. a lomo, quid fit bonum, & quid Dominus requirat à te; utique facere judicium, di ligere misericordiam, & solicitum ambulare cum Deorno. Io ti dichiararo, ò huomo, in che consiste la bontà, e quel, che chieda il Signor da te, cioè far giudicio, & amar la misericordia, & andar con sollecitudine nel cospetto del Dio tuo. Delle quali cose, la prima (ch'è far giudicio) è per se stesso: la seconda, che e amar la mifericordia, e per il proflimo: e la terza, cioè andar sollecito con Dio, s'appartiene al culto, e riverenza dell'istesso Dio.

Or cominciando dalla maggiore di queste obligationi, è da notare diligentemente, che si come trà le pietre pretiose ve ne sono alcune, che naturalmente sono molto più eccellenti, che tutte l'altre, come li Rubbini, li Diamanti, e gli Smeraldi; così trà le Virtù si trovano alcune, che da se naturalmente sono senza comparatione maggiori dell'altre, essendo, che versano circa l'istesso Dio, e però si chiamano teologali: alle quali potremo aggiungere il timore, e riverenza di Dio, e la Religione, ch'hà per oggetto la veneratione di Dio, insieme con tutto quello, che al culto divino s'appartiene.

Queste non solo sono trà l'altre Virtu principalissime, ma parimente causa, & origine d'esse, per il che così sono a paragone dell'altre, come i Cieli a paragone di tutte l'altre creature inferiozi, che dal moto d'essi dipendono. Per

nire alla sommità, e persettione della vita Christiana, quantunque debba pro Unione curare d'have in se tutte le Virtu unite : delle reperche si com'è necessario, che tutte le su necescorde della Viola siano temperate, & perserus accordate per sonare, così anco si richiedono tutte le Virtu unite per la consonanza della buona vita: però particolarmente dee l'huomo procurare di crescere, & aumentarsi in queste; poiche quanto più farà profitto in esse, tanto più sarà persetto. E credo, che per questa cagione sono stati così segnalati nelle Virtu molti di quelli Santi Patriarchi, come David, Abram, Isac, Jacob, & altrisimili: peroche quantunque fossero accasati, e ricchi, & havessero molte obligationi, e pensieri di robbe, al qual doveyano attendere, con tutto ciò erano santissimi; peroche ha-vevano queste santissime Virtù; come ben chiaro fi vede nella fede, & ubbidienzad' Abram, nell'amore, foggettione, devotione, e speranza, che haveva David in Dio, che non altrimente ricorreva a lui in ogni fua necessità, e così si sidava di lui, come un figliuolo del suo padre, anzi molto più ; poiche diceva : Pater mens, & mater mea dereliquerunt me, Do. Pl. 16.

minus autem affampsis me .

Dunque per acquistar queste Virtà così degne, non si trova altro mezzo più Qual sail proprio che persuaderci, e collocar nel conseguinostro cuore con ogni fermezza possi rel'unio-bile, che Dio è il nostro vero Padre, nedelle virtà. e più che Padre : poiche nè in cuor di padre, nè in providenza, nè in amore paterno, alcuno si può a lui paragonare; essendo che nissuno ci hà creato, nè ci delidera tanto bene, quanto ello: e quando terremo questo fermamente nel cuore, procuriamo sempre di mirarlo con tal occhio, e con tal cuore, come figlio il Padre: cioè con un cuol re amorolo, con un cuore tenero, con un cuore humile, soggetto, & ubbidiente alla fua Santa volontà, e con un cuore pieno di speranza in tutti li travagli, e collocato sotto l'ali della sua previdenza paterna. Con quest' occhio, e con questo cuore deve l' huomo mirar'iddio ogni volta, che di lui si ricorda. E questo si deve fare quante volte ii potrà trà giorno, e notte; acciò che in quello modo vada col favor divino a poco a poco creando nell'anima sua

Profeta, che diceva: Nomen tuum, & me-Ell. 16. moriale tuum in desiderio anima. Anima men desideravit te in nocte, sed & spiritu meo in pracordiis meis, de mane vigilabo ad te Il tuo nome, Signore, & il ricordarmi d'esso è tutto il desiderio dell'anima mia: I l'anima mia, Signor t'hà desiderato la notte: e la mattina interiormente col mio spirito veglierò à te.

> Questa sorte di cuore, e di affetto verso Iddio, nè con parole si può spiegare, nè si può con le sole forze humane acquistare, perciò solamente quello lo conosce, che l'hà provato: equel so. lo lo possede, che l'hà ricevuto. E per questa cagione deve l'huomo continuamente chiedere questo cuore verso di lui, e deve sperare, che lo riceverà, confidandosi in quella parola reale di quel Signore, che disse: Si vos, cum sitis mali, nostis bona data dare filiis testris, quanto magis pater vester, qui in cœlis eft, dabit bena petentibus se ? Se questo spirito è quello, e del quale dice l'Apostolo: Non accepistis spiritum servitutis iterum in

zimore: sed accepistis spiritum adoptionis fi-

liorum, in que clamamus, Abba, pater. Non Perfettio havete di nuovo ricevuto lo spirito di nedicuo- timore, come servi; ma si bene lo spirise verío to d'adottione de' figliuoli di Dio: il qua-Dio.

Matt.7

Rom.8,

le spirito ci sa gridare con tutto il cuore, l e chiamarlo interiormente Padre. Ilche altre non è, eccetto ch'havere verso lui questo persettissimo cuore, come di figliuolo al Padre, amandolo con ogni riverenza, & ubbidienza, ricorrendo a lui in ogni nostra necessità, e considando in lui, come verace Padre. Quetto cuore ci promette il Signore per Ezechiele, dicendo: Dabo vobis cor nowum, & spiritum novum ponam in medio vestri: o auferam cor lapidum de carne vestra, o dave vebis cor carneum, o ponam Spiritum meum în medio vestri, & faciam, us în preceștis meis ambuletis, & judicia

men custodiatio, & operemini. Io vi darò un nuovo cuore, e porrò trà voi uno spirito nuovo, e togliendo da voi il cuor di pietra, darouvi un cuor di carne, e porrò in mezzo di voi lo spirito mio, e farò che osservate li miei precetti, & operando, osserviate li miei giudicj: E non solo questo Profeta, ma tutti gli altri ad una voce insieme insieme, niuna cola più spesso promettono,

un tal cuore, come faceva quel Santo I vano da ricevere per li meriti di quell' unico Figliuolo di Dio; e questo ci sù dato particolarmente nel giorno della A&;. Pentecoste.

> E discendendo più al particolare, dice il Beato San Vicenzo, che deve l'- Virtà & huomo tenere sette sorti d'affetti, e renersinal Virtù nel suo cuore verso Dio, cioècuore. amor ardentissimo, sommo timore, riverenza grande, constantissimo zelo, attione di gratia, voce di lode, prontezza d'ubbidienza, e gusto della divina soavità. E per haver queste virtù, deve far sempre oratione à Dio, dicendo: O buon Gesù fà, che io ti ami interiormente, & ardentissimamente con tutto il cuore, e con tutte le mie forze: e ch' io ti tema, e riverisca sommamente, e procuri, e desideri la gloria del tuo ianto nome con sì fatto modo, che qual si voglia ingiuria tua mi spezzi, & abbrucci il cuore. Dammi parimente cognitione, ch'io possa humilmente conoscere li tuoi benefici; e con somma gratitudine per essi renda perpetue gratie, e che sempre di giorno, e notte ti dia perpetue lodi, dicendo con tutto il cuore col Proseta: Benedicam Deminum in omni tempore, semper lans equs in ore mea. Dammi gratia parimente, acciò che io ubbidendoti in tutte le cose persettamente gusti l'ineffabile soavità tua, acciò con essa io cresca più nell'amore tuo, e nella custodia de' tuoi santi, e buoni commandamenti.

> Deve ancora (dice il medesimo Santo) haver così in se stesso sette altre Virtu, Affetti de affetti, trà i quali il primo sarà che mo spirisi confonda, e vergogni de peccati com- tuale ver-

Il secondo, che li pianga, che li senta dentro del cuore, per essere stati tant'offensivi di Dio, e tanto dannosi all'ani-

Il terzo, che per questa cansa desideri d'esser dispreggiato, e posto in oblivione e discacciato da tutti, come indignishmo d'ogni honore, esavore humano.

Il quarto, che procuri macerare il corpo con ogni fervore, e rigore, come incentivo di tutti questi peccati, e come un mondazzaro bruttissimo, & abbominevole.

Il quinto, che habbia un'ira implacabile contra tutti li vizi suoi, e contra che questo spirito di figliuoli, ch'haveol tutte l'inclinationi, e cause d'essi, pro-

curando sempre non solo di troncare i je notte preghi Dio per essi: e procuri, che rami, ma ancora di levar via la radice di

quelli.

Il sesto, che si stia sempre con una grandissima vigilanza, & attentione per reggere, & indirizzare tutte le sue operationi, e parole, e tutti li sentimenti, e passioni dell'anima sua : accioche veruna cosa in esso si trovi, che non convenga alla giusticia della divina

Il settimo, deve havere una perfettissima modestia, e discrettione, per seryare la temperanza, e milura, che conviene in tutte le cose, e speciaimente trà il troppo, & il poco, e trà il molto, & il manco, acciò non sia in lui alcuna cosa nè disordinata, nè dissesa, nè che eccedanel superfluo, nè manchi nel neces-

tario.

Deve oltre a ciò ( come disse l'istesso Santo) haver per il suo prossimo sette altre virtu, & affetti particolari. Però che primieramente deve ha vere una compai-Gone interiore de i mali altrui, acciò gli ienta, come iuoi propri.

· Il secondo, haver'un' allegrezza caritativa, con la quale si rallegri nelle profperità, e beni de gli altri, come si ralle-

grarebbe de'suoi.

Il terzo, deve havere una quieta sopportatione per sopportare tutte le molettie, & inginrie, che gli fossero fatte, per-

donandole con tutto il cuore.

Il quarto, deve haver'una benignità, e piacevolezza con tutti, trattando, e conversando con essi benignamente, e desiderando loro ogni bene, mofirandolo così con parole, come con

Il quinto, deve haver una humile riverenza con tutti, tenendoli per maggiori, e migliori di le stesso, facendosi suddito ditutti, come se fossero suoi veri Signo-

ri, e padroni.

Il ielto, habbia con tutti una perietta unione, e concordia, accioche (quanto da se potrà, e quanto, secondo la volontà di Dio sarà possibile) senta, e dica una medesima cosa con tutti: e così creda, che tutti sono esso, e ch'egli solo è tutti: e così tenga per il suo volere, e beneplacito di tutti.

Il settimo, deve per imitatione di Christo, haver un'animo per offerirsi per tutti, cioè, che stia preparato a poner la vita propria per la salute di tutti, e giorno cutti siano una cosa stessa in Christo, e Christo in esti.

Ma non per questo pensi, che qui l' oblighiamo, che non fuga la compagnia de' tristi, anzi deve sapere, che quando fosse alcuno, la cui compagnia gli desse occasione di peccare, overo impedimento alla perfettione, è che sia per diminuirelil tervore della carità, deve fepararsi da questi tali & come da serpenti: però che non è carbone tanto accelo, che gittandolo nell' acqua non si ammorzi : nè ci è carbone tant' estinto, che gittato trà gli altri accesi, non s' accenda. Ma tolta quest' occasione da parte, deve il servo di Dio conversare templicemente co i prossimi; e faccia, che ò non veda i loro diffetti, ò se li vede li sopporti con patienza, ò gli auvisi con Carità, quando ne spera alcun frutto.

Ma perche la radice, e fondamento di tutte queste virtù, è la Carità, e milericordia verso il prossimo : quest' è quella, nella quale si deve più esserzitare colui, ché desidera piacere a Dio, poiche esta è quella, la quale più essaggeratamente egli ci raccommanda in tutte le Sacre Scritture. Nel Capitolo fetti-Ioan.13.60 mo del Profeta Zaccaria, domandan-alibi. do li Giudei à Dio, se dovevano digiunare quelli, ò quegli altri giorni, per compiacergli, & offervar la sua legge: rispose l'istesso Signore, e dichiarò loro, con che sorte di operationi gli sarebbono stati grati : dicendo : Indicium verum judicate, & misericordiam, & mi-Zach. 7. serationem facite, unusquisque cum fratre suo: Et viduami, O pupillum, O advenam, & pauperem nolite calumniari, & malum vir fratri suo non cogitet in corde su . Fate ch' osserviate la giustitia, che giudichiate giustamente le cause de' vostri prostimi, e che usate la misericordia, & opere di pietà co' vostri fratelli, e non vogliate cercar calunnie per molestar la Vedova, l'orfano & il forestiero, & il povero, e nissuno pensi tra se stesso nel suo cuore di far male à veruno, & in questo modo mi piacerete, & osservarete la mia legge. Molto essagerato stà quì, però molto più l' eslaggerò l' istesso Signore Essas. per Elaja, quando disse: Hec est requies men , reficere lassum , & boc est meum refrigerium; Quest'è la mia consolatio-

me, che date consolatione a gli afflitti. Imperoche non sò come più si posta esfaggerare questo negotio, essendo che il Signore si pone in luogo del povero, e piglia per sua propria consolatione, e rifrigerio, quel che per amor suo si dà a quelli, che sono afflitti.

Mà fopra tutto ciò mi dà gran maraviglia, quel che si legge nel decimo sesto capo di Ezechiel, dove raccontando l' istesso Iddio i peccati, per li quali quell' infame Cistà di Sodoma venne a cadere nell'estremo di si gran male, gli ridusse a cinque, dicendo: Hee fuit iniquitas Sodoma sororis tua, superbia, saturitas panis, & abundantia, & otium ipfius, & filiarum ejus, o manum egeno, O pauperi non porrigebant. Questa sù (dice egli) la malignità della tua forella Sodoma, superbia, satietà, abbondanza, & otio, & il non haver voluto stender la mano per soccorrere il po-vero, e bisognoso. Che maggior male vorresti tù dunque sentire di questo vitio, per li quali vennero quelli sventurati all' estremo di sì gran male.

Dove stanno adesso coloro, che accu-

mulano danari sopra danari, e con tutto ciò si tengono per sicuri, havendo per compagni in questa colpa gli habitatori di Sodoma? Queste, & altre cose simili dicono i Profeti. Or l'Euangelio ch'è legged'amore, che dirà? Che più si può dir in favor di questa Virtù : poiche il Signor mette tutta la ragione, e fondamento della sentenza del giudicio finale, in haver essercitate, ò nò l'opere della misericordia? Che più si può dire di quello, che segue nell'istesso contesto? Qued uni ex minimis meis fecistis, mibi fecistis. Che più si può dire, che metter in questi due commandamenti soli, cioè nell'amor di Dio, e del profilmo la fomma della legge, e Profeti? Et in quell'ultimo sermone della cena, qual cola più ci raccommanda il Salvatore, che la Carità, e benevolenza Matt. 22 col profilmo ? Hecest praceptum meum (dic'egli) ut diligatis invicem, sicut dilexi ves. E più a basso soggiunge: In questo conosceranno tutti, che sete discepoli miei, se y'amerete l'un l'altro; In boc cognoscent ho-Gio. 17. mines, quò d discipuli mei estis, si dilettionem ad invicem habueritis. E non contento con raccommandarci questo con tanto affet-

> to, fasubito Oratione al Padre per l'ssecutione di quella Legge, dicendo: Padre, ti prego, che costoro siano tra essi un'

istessa cosa, si come siamo tù, & io; accioche il mondo conosca, che tu m'hai mandato: dandoci ad intendere con queste parole, che la Carità, & amore trà i Christiani haveva da essere si grande, e così priva di tutto quello, che sperar si può di carne, e di sangue, che doveva effere argomento per convincer l'intelletto de gli huomini, e sar loro credere, che non era possibile, che non fossero huomini celesti. quelli che havessero tal Carità trà loro. Tutto questo ci dichiara, che hà da essere sì grande la Carità, e misericordia che dobbiamo haver verso i nostri prossimi, e comegli dobbiamo supportare, e soccorrere ne'loro travagli, come di sopra habbiamo dichiarato, trattando della Ca-

Per osservar tutte le cose sopradette, è necessario, che l'huomo habbia sempre il vigitanza cuore attento, e sollecito con un perpe-di cuore tuo timore, e vigilanza, per non mancare all' huein coiz alcuna in tutto quello che è detto: mo (pirlpoiche l'hà posto Iddio nell'ultimo grado, Il qual timore hà da essere si vivo, sì pro-tuale. fondo, e si continovo, che giamai non lasci l'huomo spensierato di quel che deve: anzi gli hà da esser in perpetuo stimolo, e svegliatore in qual si voglia virtu. Questo follecito, e continovo pensiero dee sempre portar seco nel mezzo di tutti i suoi negozi, e questa è quella terza parte, alla quale il Profeta ci essortava, quando voleva, che andassimo solleciti con Dio: Indicato Micha sibi, (dic'egli) à home, qued sit bonum, & qued Dominus requirat à te : utique facere judicium, diligore misericordium, & solicitum ambulare cum Des sus . Queste sono dunque fratel mio, le principali Virtù di questa vita celeste; questi sono i fiori di questo Paradiso; queste le stelle diquesto Cielo, e questa è l'imagine, che diciamo riformata, e rinovata a îmilitudine di Christo. Però che tal' hà da essere la vita del Christiano, che sia un essempio di santità, un predicatore muto, una luce del mondo, un'argomento, e testimonianza della Fede, & un specchio, nel quale risplenda la gloria di Dio, molto più, che nell'altre creature, come lo fignificò il Profeta Esaia, quando disse: Et vocabuntur in ea fortes justitie, plantatio Domini ad glorificandum . Si chiameranno i forti, & i giusti, piante che Iddio piantò per esser con esse glorificato.

Mar.ac.

DI DODICI COSE PRINCIPALI, CHE mine. ... deve fare il servo di Dio. Cap. IV.

PErche molte persone desiderano d'haver seco sempre i principali punti della vita spirituale; però ridurrò som-mariamente in questi due ultimi Capitoli le cose principali, che deve fare il servo di Dio, e quelle delle quali principalmente si deve guardare, accioche in questo breve sommario come in un' essempio, veda quello che a lui si con-

Or quanto alla prima parte di quello Elevation che deve fare, la prima cosa è, che prodel cuore curi di star sempre in presenza del Signore; poich'egli è cola manifelta per la dottrina de'Santi, che giamai l'huomo non si muove a far cola, che sia grata a Dio, se prima l'istesso Dio non lo muove, e tocca. E se non potrà sar questo continuamente, almeno spesse volte trà giorno, e notte alzi il cuore a lui con breve, amorole, & humili orationi, e sospiri, chiedendoli sempre il suo soccerso, & amore, come persona, che non può senza lui cosa alcuna.

La seconda, che da qual si voglia cosa che udirà, ò leggerà, procuri sempre di cavare alcuna divota, & amorosa consideratione, con la quale possa nodrire, e sostentar dentro di se quel dolce pane di mele del divino amore, come l'api, che trà i fiori sempre procurano di cavare alcuna cofa, per condurla alla loro cafella, & alveari.

Di modo, che si come un gran suoco converte in fuoco tutto quello che vi si getta, quantunque acqua, ò ferro, ò altra cosa fosse, così parimente deve stare il suo cuore di sì fatto modo acceso nel suoco di questo divino amore, che tutte le cose, che nel mondo si trovano, gli siano materia, e stimolid'amore, ediqual si voglia qualità che siano.

La terza, che quando alcuna volta cadesse in alcun distetto, e distrattione di cuore, non si sbigottisca, nè si la sci cadere sotto il peso, mà ritorni al Signore con humile, & amorosa conversione; riconoscendo la sua gran miseria, e la grandezza della divina misericordia, e facendo quanto potrà dal canto suo per ritornare nel primo stato,

e camminar innanzi nel cominciato cam-

La quarta, che in tutte le cose che farà, procuri la purità dell'intentione. Per la qual cola conviene, che diligentemente essamini tutte le sue parole, opere, e pensieri, e miri l'intentione, che tiene in esse, procurando sempte di rattiscarla, & indirizzarla, con offerire tutto quello che farà a gloria di Dio; non solo una volta il giorno, ma sempre che di nuovo darà principio a cosa alcuna.

La quinta, che procuri sempre di andare armato, quantunque sia in tempo di pace, & apparecchiato per ricevere con humiltà, e mansuetudine tutte quelle cose, che gli occorreranno contrarie, quantunque siano Iubitanee: Percioche l' ira quantunque alcune volte serva a qualche cosa, è maraviglia però che riesci bene, e sempre lascia la coscienza scrupolosa, e timida, s' hà trappassato il termine, è nò, &c. Di modo, che l'ira è una delle passioni, senza la quale con minor pregiudicio potrebbe crescere il servo di Dio. Talche egli è cosa manifesta, che chi superasse questa passione, viverebbe sempre in gran pa-

La sesta, che non essendo lui nè Prelato, ne padre di famiglia, non rifguardi mai ne'diffetti d'altri ; ma sempre consideri i suoi: Pershe il primo, sempre apporta seco sdegno, superbia, giudicio temerario, inquietudine di coscienza, zelo indiscreto, & altre cose, che perturbano il cuore; mà il secondo apporta seco confusione della propria coicienza, humiltà, timor di Dio, eripolo di cuore.

La settima , che non solo con l'anima; mà similmente col corpo s' apparti di tutte le cose transitorie, e ricorra a Dio con tutto il cuore, perche quanto più s'esserciterà in questo, tanto havrà meno dell'huomo, e più parteciperà di Dio, peròche chi ama le cose transitorie, egli ancor passa, e se ne và con esse; mà chi mette il suo cuore solamente in Dio, partecipa in suo modo la fermezza, e stabilità di Dio. Guardisi anco da' molti negozj, se sono immoderati, quantunque non siano mal, però che pur questi danno distrattione al cuore, e non lo lasciano perfettamente quietare in Dio,

L'ot-

Lottava, che sempre rimiri nella vita di Christo, e nella sua Sacratissima Passiome, econvertatione, edottrina, etravagli, quanto farà possibile, per poter imitar quelli tanto illustri essempi delle Virtù sue, l' Humiltà, Carità, Misericordia, Ubbidienza, Povertà, Alprezza di vita, Dispregio del mondo, & Amore della nostrasalute, come nel principio di questo Trattato habbiamo detto.

La nona, che procuri sempre quanto sarà possibile di negare la propria volontà, rassegnandola in tutto nelle mani di Dio, come fanno coloro che rassegnano un beneficio: di modo che in tutto fia morta in lui la propria volontà, e viva sola quella di Dio, & in questo modo non regneremo noi, màil Signore in noi; il che a deve fare in qualtivoglia cóla auverta, ò profpera, meita, ò allegra, dolce, ò amara, &cc.

La decima, che in ogni sua tribolatio-. ne, pensieri, e negozi, ricorra a Dio humil-: mente, con gran iperanza, e con animo, e cuore di figliuolo, poiche egli e sì potente, e pietoso Padre, rimettendo tutte le cose alla sua providenza, pigliandole tutte, co-, me di fua mano, fcacciando, e gettando da, se ogni fastidioso pensiero, mettendoli tutti nelle braccia di Dio.

L'undecima, che sia grato al Signore di tutti i beneficj ricevuti, e gli renda sempre gratie, così de'piccioli, come de'grandi , non riguardando tanto a' doni , quanto all'indignità di chi li riceve, & alla dignità, & amoredi quello che gli da; poiche non conferifce così manco amore le cose

picciole, che le grandi...

La duodecima, che tagli, e discacci da se con cuor grande, e generoso tutte quelle cose, che l'impediscono dalla perfettione, siano cole corporali, o spirituali, o come sono il disordinato amore d'alcune persone, di libri, di studi, conversationi, essercizi, e familiarità, quantunque siano spirituali, quando vedrà, che l'inquietano il cuore, e gl'impediscono la sua periettione.

DI DIDOCI DIFFETTI CHE SI DEPOno schivare mella vita spirituale.

M Olti diffetti si trovano, che impe-discono il progresso nella vita spirituale, per causa de quali molti dopo molti anni sono gl'istessi, che sempre furono. de quali ne metteremo qui dodici de più principali, accioche in essi pessa l'huomo mirarfi, come in uno specchio per conoscere i suoi diffetti, e conesca la causa, ch' impedifee il suo progresso, e così procuri il rimedio.

Il primo d'essi è, quando l'huomo disor- essercial dinatamente si è dato a gli essercizi, e ne-esseriori gozi efferiori , e per questo molte volte è Afabilità privo delle visite, e consolationi interiori, soverperò che niuno trova fuora di sè, quel che dentro di sè dee cercare.

Il secondo, quando l'huomo cerca difordinatamente d'esser amichevole, & affabile con tutti; dal che nasce, che non si sa separaro da negozi, e persone, quando bisogna, e così perde il tempo e manca molte volte negli essercizi fuoi, per non mancar a gli huomini, onde auviene, che tanto manco piace a Dio , quanto più cerca di piacere a gli huomini .

Il torzo, che alcune volte hà poca humiltà verso Dio, & è più audace che non dovrebbe, e così viene a perdere quella vergogna spirituale, che seco si richiede; la quale è figlia dell'humiltà ; e madre del

progresso spirituale.

Il quarto, ch'alcune volte è troppo sboccato, e si precipita ne negozi inconfideratamente, più con impeto d'animo, che congiudicio di ragione; dal che viene a perdere la pace, e tranquillità di cuore col troppo fervore, e viene anco a far male gl'istessi negozi per la troppo prescia, poich'egli escritto: Qui festinus est, pedibus offendes, per il che bisogna che in tutte le cose ci sia il giudicio riposato, il quale è amico, e fedel compagno della prudenza.

Il quinto, che forse alle volte si stima, e presume di sè, e delle sue virtù, quantunque egli non lo conosca, e così insieme col Fariseo secretamente dispregia gli altri, e si stima migliore, e però perde l'humiltà, ch'è fondamento d'ogni

virtù .

Il selto, ch'è inclinato a giudicar gli I stesso, mà molto distratto fuora di se, dal Giudicar altri, & a condannare i fatti d'altrui, e che nasce, che non sà tanto di sè, quanta altri sidee però viene a raffredarsi nella carità, per- bisogna, nè si sà dispreggiare, nè mirare che quanto più ellaggera i mali altrui, a- | guzza il coltello, col quale fà guerra alla carità, che nasce in parte dalla buona opinione, che habbiamo del proflimo.

Il settimo, che ancora tiene una gran Amor transitorio, si dee fuggire.

molto dall'amor divino.

Tepidez-

Diffrattione no-

L'ottavo, che è molto tepido, e lento effercizi, negli effercizi dell'Oratione, cominciandoli con pigritia, esseguendoli con negligenza, e finendoli fenza frutto, onde moite volte è privo delle visite di Dio, e dell' accrescimento della divotione.

Il nono, che è molto lento, e negligente circa la sua mortificatione, & in ac-Neglige. nella quistar vittoria di se stesso; dal che promorriss. cede, che non possa vivere a Dio, chi catione. vive a se stello, nè meno pudesser trassormato in Dio quello, che in se non stà mor-

Il decimo, che non và raccolto in se I maturi.

come conviene.

L'undecime, che tuttavia è molto amatore di se stello, e della sua propria vo-proprio lonta, e del suo commodo; dalche na-nocivo. sce, che non può annegare se stesso, nè parte dell'amor suo posto nelle cose tran- abbracciare la Groce di Christo, ne morsitorie, e però con ragione gli è tolto ttificare la sua natura, e così non può giungere alla perfettione della vita Euangelica.

Il duodecimo ch'è incostante, e leggiero ne'buoni propositi, che propone, mutan Incostandoli facilmente a qual si voglia occasione 32, nocio doli facilmente a qual si voglia occasione, va che se gli offerisce; dalche nasce, che mancandogli la perseveranza, la quale solamente conduce le cose al fine; tutto il tempo se ne và in cominciare, e così non creice, e non fa progresso nella wita spirituale. E quest'è la cagione, per la quale si trovano alcuni come le pergole, le quali dicono, che sette volte l'anno fanno frutto ; mà giamai non li fanno



# DEL MEMORIALE DELLA VITA CHRISTIANA.

### PARTE SECONDA.

Nella quale si contiene tutto quello, che appartiene a gli esfercizi della divotione, e dell' amor di Dio.

#### PROEMIO.



🦠 🥟 Sentenza molto notabile, e 👢 (Christiano Lettore)che la legge di Dio fù data, accio-

la gratia, accioche s'offer-vasse la legge; la quale senza la grazia non si poteva offervare, non già per diffetto della legge, mà della Natura corrotta; I il qual diffetto doveva esfere dalla legge Autore, per le quali si comprende breveprincipale. Però poiche nel precedente I me governarsi.

t Libro habbiamo dato alcune Regole , e documenti per ben vivere, (il che s'appartiene alla legge) resta, che al presente trateiamo dell'Oratione, con la quale si Segnalata di San Agostino, Lacquista la gratia, alla quale s'appartiene darcinuove forze per ben vivere, si come legge di Dio sù data, accio- più chiaramente si dichiara nel Capitolo che s'acquissasse la gratia, e seguente. Et ancora che sia cosa particolare de'Sacramenti il conferire questa gratia; nondimeno perche di quello ne habbiamo detto a battanza nel Secondo, e Terzo Trattato nella Prima Parte di questo Memoriale, però al presente non nescoperto, e dalla gratia rissanato. Que- | parleremo . E perche si ritrovano dueste sono veramente parole degne d'un tale Psorti di Oratione, una, chesi sa solo co'l cuore, la quale si chiama Mentale; e l'almente quasi tutta la somma della Filosofia I, tra, che alla voce interiore del cuore s'ag-Christiana, poiche este ci dichiarano la Na- I giunge la voce esteriore della parola, di tura, e le conditioni della legge di Dio, questa ne ragioneremo nel presente Quin-e la virtù, e necessità della gratia, e ci to Trattato, e dell'altra nel Sesto, acdimostrano i mezzi, co'i quali ella si debbe cioche si nell'una, come nell'altra l' huo-acquistare; frà i quali l'Oratione è molto mo sappia che modo debba tenere, e co-

## TRATTATO QUINTO.

### Nel qual diffusamente si tratta dell' Oration Vocale.

Della difficoltà che si trova in osservare la legge di Dio , e come il rimedio di questa difficoltà e la gratia, e come la gratia si ottione per mezzo dell'Oratione. Cap. I.

D'Ue cose sono necessarie (Christiano to, che dobbiamo sare per viver bene, e Lettore) per ben vivere; l'una è sa- haver sorza, e potere di metterlo in opera, e l'altra potere; cioè sapere quel- opera.

(Habilità della leg-ge, e della gratia .

ŗ

dicemo) s'appartiene alla legge, e l'altra alla gratia dell'Euangelio: perche la legge ci dà luce, e conoscimento del bene, e del male; ma l'Euangelio ci dà gratia di fare il bene, e fuggire il

male.

Di modo , che dalla legge habbiamo il sapere, e dalla gratia il potere; la legge illumina l'intelletto, mà la gratia muove la volontà; la legge ci mostra la via del Cielo, mà la gratia ci dà forze per andarvi ; quella è come corpo , e questa è come spirito, che dà vita al corpo; quella havemmo da Dio per mano di Mosè; mà questa Dio ce la data per il suo Unigenito Figliuolo, si come dice San Giovanni; La legge fù data per Mosè, ma la gratia, e la verità fù fatta per Christo.

Trà queste due parti (che sono necessarie per ben vivere) la seconda è tanto più necessaria, & eccellente della prima, quanto è lo spirito più del corpo, e l'Euangelia della legge. La ragione è que sta, che gli huomini non peccano tanto per non saper conoscere il bene, & il male ( perche per quello balta in un certo modo il lume naturale) quanto per la corruttione del nostro appetito, che fugge il bene, e segue il male; abbracciando quel-

lo che egli lauda.

Nel che si adempie quello che dice l' Per qual Apollolo: Io non faccio quello, che io in neces-voglio, egiudico che sia bene, mà quelfario il lo che io non vorrei, e condanno come che il la male. E se la causa di questo è il dolce, pere, per che pare a gli huomini che si trovi nel vi-feguir la tio, & un non sò che di amaro, che gli par dittij.

di trovare nella Virtù; perilche allettati, e fatti golofi dell'uno, & essendo offesi dall'altro; seguono quello che tengono per dolce, e laiciano quello che gli pare amaro; ancora che questo sia veramente il falutifero , e giovevole . Per la qual cosa noi diciamo con molta ragione, che per seguire la Virtù gli huomini hanno maggior bisogno di potere, che di sapere ; atteso che tutti sano, e conoscono il bene; mà non però tutti lo seguono, per la difficoltà che vi trovano. In questo caso pare propriamente che l' huomo li trovi nella medesima dispositione, estato, che si troveria un'infermo, il quale havesse il gusto tanto disordinato, l

Di queste due cose, una (come già che gli fossero nocive, e contrarie. Perilche questo tale, essendogli messo la vivanda dinanzi, et essendo pregato che egli mangi, con dirli, che gli importa la vita; bene intenderà conni che cola è questo, e che se gli dice il vero, con tutto ciò non ne mangierà; non perche egli non intenda quanto gli importi; mà perche non le lo può perfuadere, e non sa risolversi per il fastidio, e travaglio che egli patisce. Tale possiamo imaginarci ester rimasto l'huomo per il peccato; perche egli sà molto bene, che la sua vita, e salute consiste in osservar i Commandamenti di Dio, nondimeno dice che non può pigliar guito di quella vivanda. Vede egli benissimo che la vita dell'anima sua consiste nella Garità, nella Castità, nell'Humiltà, nella patienza, nella temperanza, e nell'altre Virtù; nondimeno egli le abborrisce, & ama i lor contrarj, che sono la disonestà, la vanità, l'arroganza, lagola, e gli altri vizi, e diletti sensuali. Ma contra di quello potrebbe dimandare alcuno; Perche ragione debba parer difficile all'huomo la Virtù; poiche è sua cosa tanto naturale? Et essendo che l'huomo è creatura rationale, e la Virtu conforme alla ragione; per qual causa dun- per qual que debbe parer difficile alla creatura ra- casione !; tionale, quello che si conferma con la ra- huome ogione? Non èdifficile al cavello il corre- quesamere, nè all'uccello il volare, nè il notare te con dis-al pesce; anzigli è per cosa disettevole; ficoltà. percioche queste cole sono conformi alla Natura diquelle creature. Ora se la natura della creatura rationale è tanto conforme al vivere per ragione, che è vivere virtuolamente, perche gli debbe pater difficile questo vivere secondo la Virtu? A questo si risponde: Che se la natura humana si ritrovasse in quella buona dispositione, & integrità, nella quale Dio la creò, l'essercitio della Virtù non gli pareria difficile; mà molto soave, e piacevole. Mà perche ella per il peccato usch da quel stato felicissimo, e divenne languida, & inferma, non è maraviglia che non possa fare, essendo inferma, quello che havrebbe facilmente fatto, mentre fù sana. Non veggiamo che un'huomo sano, corre, salta, s'inalza, s'abbassa, sale, escende, esta di se quanto egli vuole, essendo che non potrebbe fare nessuna di queste cose stando infermo, se non con eguasto, che non potesse trovar vivanda grandissima dissicoltà. Non è maraviglia alcuna che gli piacesse; eccetto quelle adunque, che la Virtù paja difficile, e di

Ajtly .

Gen. 3.

mal gusto all'huomo in questo stato; poi- I dore della nostra faccia. Di modo che che nell'altro gli sarebbe stata facile, e Mutation dilettevole; come cola conforme alla sua delle fisto natura: Perche (come dice Sant' Agostimosa dis no) all'infermo c'hà guasto il gusto, pare scile la che sia senza sapore, e di niun contento una vivanda, che all'appetito sano parerà dolce, e soave; Etagli occhi infermi darà pena la luce, che a limpidi, e sani sarà grata, & amabile. Nel che si vede chiaro, che tutte le maledittioni che Iddio diede a'primi Padri quando peccarono, non li compresero manco spiritualmente che corporalmente. Perche alla donna disse: che da indi in poi, partorirebbe ifiglinoli con dolore; dato che prima ella non sapesse che cosa fosse dolore. Il che non hà manco luogo nel parto spirituale dell'opere buone; che nel parto de'figli-uoli materiali, perche se l'huomo non havelle peccato, havrebbe fatto tutte l'opere buone, non solo senza fatica, mà anco congran diletto; il che non fà al presente, perche il peccato corrompendo, e disordinando la Natura, sece difficili tutte l'opere della Virtù . All' huomo ancora disse Dio: Col sudore della tua fatica mangierai il tuo pane. Il che similmente si verifica spiritualmente, poiche noi veggiamo con quanta fatica, e travaglio si operano le virtù (che sono il vero cibo dell'Anime nostre) dato che innanzi del peccato si operasse con soavità, e facilità grande. Alla nostra carne tocca ancota la maledittione della terra; della quale disse Dio, che produria triboli, e spine. Perche chi è che non veda, come queito fi convenga alla carne nostra meschina? che terra si trova che produca tante spine come essa? E se tu vuoi sapere quale siano queste spine, odi quello che dice San Paolo: L'opere della carne sono manifeste, lequalisono fornicatione, disonestà, lusturia, servitù d'Idoli, strigarie, nimicitie, contrasti, emulationi, ire, risse, discordie secce, invidie, homicidi, imbriacchezze; crapule, & altrecose simili; le quali l'Apostolo chiama opere di carne; perche la radice di esse è nella nostra carne corrotta per il peccato; si che queste sono le vere spine che da questa terra iono prodotte, e questa è la maggior maledittione che lei havesse per il peccato. Quello è il frutto che la nostra carne produce da sè; è se ella hà da rendere altro frutto, bisogna che venga per forza di braccia, e con fatica, e su-

noi veggiamo per esperienza, che si come questa terra materiale, senza lavoro, ò ajuto alcuno, produce da sè stessa triboli, espine, & altre herbe infruttuose, e seella hà da produrre pianta alcuna, che sia fruttuosa, e utile, bisogna che ciò sia con fatica, e diligenza del lavoratore, il quale debbe prima rompere la terra, poi seminarla, & haverne continua cura, così quella terra della nostra carne, da se stessa, e senza ajuto alcuno produce queste spine di vizj, & appetiti disordinati, mà se ella hà da produrre fiori, e frutti di virtù; per quello ci bisogna fatica, industria, diligenza, & ajuto del Cielo, e della terra. Si che questa è la causa della difficoltà, che si trova nelle virtù, oltre la forza della mala usanza che si trova in alcuni, con la quale si conferma, e fortifica molto più la Natura depravata, e corrotta.

#### Come la gratia ci dà forza per osservare la legge di Dio.

M A per auventura tù mi addimande-rai dicendo: se questo è così, che rimedio ci farà per vincere questa difficoltà sì grande? Questa dimanda la fa l'Apostolo, & egli stesso gli risponde; imporoche dopò l' haver dichiarato copiosamente la malitia, e ribellione della nostra carne; nel Capitolo ottavo dell'Eptstola scritta a'Romani, al fine esclamo, dicendo: Misero , cinfelice me huomo, chi mi libererà da questo corpo di morte; cioè da questa carne sottoposta alla morte del peccato? Risponde l'istesso, e dice: La gratia di Dio, la quale ci è nata pet Giésù Christo. Perche il Signore venne al mondo non ad altro effetto, che per riformare la Natura, per risanare le nostre piaghe, e per esser nostro precettore, nostro Salvatore, nostro ajuto, e nostro rimedio; accioche noi ricuperaffimo per la gratia del secondo Adamo; quello che Natura perdemmo per il peccato del primo. Per-resaurata che si come egli per la sua superbia, e di-dalla grasubbidienza corruppe, e rovinò la Natu- tiara; così il vero Adamo, Christo Giesù, con la sua humistà, & ubbidienza la restaurd, e rimedid. Il che si fà per il mezzo della gratia, che egli dà all'huomo, per il merito della sua passione; impero-

Calis.

145

Natura; quella che restituisce la vera imagine all'anima nostra, quella che la veste, l'adorna, e la sa gratiosa a gli occhi di Dio; è quella che con le virtu, & habiti che da se produce, medica i nostri mali, sana le nostre serite illumina il nostro intelletto, infiamma la nottra volontà, fortifica la nostra debolezza, addormenta le nostre passioni, reprime le nostre cattive inclinationi, raffrena i nostri appetiti, ci rende il gusto delle cose spirituali, ci fà venire in fastidio le cose carnali ; & a questo modo ci sa soave il giogo della legge di Dio.

Opere de' doni dello Spiri**to** fanto nell' anima.

Perche fi come dall'effenza dell' Anima nostra procedono le potenze, con le quali ella opera; così dall'essenza della gratia (che è come Anima della vita spirituale) procedono tutte le virtù, e doni dello Spiritofanto: i quali ricevuti, e compartiti in ciascuna potenza dell' Anima nostra, la riformano, & habilitano per fare ogni opera virtuola, di tal sorte; che quelle che prima erano come legate, & inhabili per bene operare, diventano leggiere, & agili per fare ogni bene. Laonde, con ragione i Teologi assomigliano queste virtu, & habiti celesti, a quella untione che si adopera per ungere quei legni dove stanno le ruote d'un carro: perche si come le dette ruote si muovono leggiermente, quando quei legni fono onti; così le potenze dell'Anima nostra si muovono soavemente, e con gran facilità, per fare ogni opera virtuols: quando sono onte a questo modo con la ontione dell'olio dello Spirito fanto.

Gradi di alcuni più, & in alcuni meno, secondo i no diver- gradi, ne' quali si communica a ciascuno questa gratia celeste. Si che a questo modo con la virtù della gratia, si vince la difficoltà che si trova in portar la soma della legge di Dio; secondo che in poche parole lo dimostrò il Profeta E(2, 10. Elaja, quando disse: Che il giogo si marciria per virtù dell' oglio, dando in queste parole ad intendere, che il peso della legge Divina, si farrebbe seggiero con la virtù della gratia, la quale è significata per questo santo oglio. Dice aucora l'istesso Profeta in un'altro luogo: Quelli,

E ben vero, che questo auviene in

Ela. 40. che sperano nel Signore, muteranno fortezza, correranno, e non si affaticheranno, e cammiuando non si stracheranno. Vedi tu dunque Opere Granata Tomo L

che questa gratia è quella che riforma la 1 come la Virtù della gratia fortifica, e fà leggieri gli huomini per fare questo viaggio.

In quello che il Profeta dice: che muteranno la forza, dimostra chiaramente, che quelli che prima havevano forze di huomini (ricevendo poi lo spirito, & Gler, 11. ajuto di Dio) haveranno altre forze date dall'istesso Dio, con le quali si muteranno di tal sorte, che quelli, i qualigià erano gagliardi per far male, e deboli al ben fare; verranno per il contrario ad esser deboli per far male, e forti, e gagliardi per far bene. Questo medesimo ci promette Dio per bocca di Gieremia, dicendo: che verrà tempo quando egli darà un'altra sorte di legge al mondo, che sarà molto differente dalla pallata : la quale egliscriverà, non in tavole di pietra, mà nell'istesse viscere, e cuori humani, mediante la Virtù dello Spirito fanto; il qualegli illuminerà, & ammaestrerà di tal sorte nella legge di Dio, che gli farà innamorare di esta, e gli commoverà, & accenderà con ardentissimo, e sviscerato desiderio, alla custodia di essa. Ve-diamo hora di gratia con quali più chiare parole si poteva spiegare la conditione dellagratia, & il soccorso, & ajuto che da esse habbiamo per bene operare, mediante le virtà, e doni che da essa procedono. Mà frà queste tre cose ci ajutano particolarmente a ciò fare: cioè la Carità, la divotione, e l'allegrezza spirituale: perche frà molte grandi eccellenze che hà la Carità, una è far'il giogo di Dio soave, e la sua soma leggiera; si come Da quali lo dimostrò Sant'Agostino con queste pa- cose siarole: Non sono aspre, e penose le fati- mo ajurache di quelli che amano; anzi sogliono operate. essere dilettevoli, come di coloro che pescano, cacciano, & uccellano. San Bernardo ancora dice: In quello che si ama, ò non si trova fattica, overo che l' istessa fi ama. Dice ancora il medefimo Santo in un'altro luogo, parlando con Dio: La servitù, che io ho, ò buon Giesù, appena è di un'hora; e caso che ella durasse più, l'amore non me la lascia sentire. Il che è tanto vero, che (come dice San Basilio, in una sua Epistola) più dilettevole è la fatica con amore, chequallivogliacofa cheda se sia dilettevole con disgusto.

Per questa causa San Bernardo assimiglia molto bene l'amor di Dio alle ruote d'un carro, il quale essendo senza ruo-

.

vele, con tutto che se gli accresca maggior peso, se gli accresce ancora leggierezza, & agilità. Così è ancora l'amor di Dio, il quale con essere il maggior obligo, e la maggior soma che noi habbiamo, è però una foma di tal sorte, che è più presto sollevamento, & ajuto per portar l'altre some; si come si fanno le penne all'uccello, le quali, dato che habbiano esse ancora il suo peso, fanno nondimeno che l'uccello, sia più agile, leggiero per volare. La seconda cosa che Ajuto ci dà particolare ajuto per acquistar la della di- gratia, è la divotione; ancora che quealla gra- sto sia più difficile da intendere, che il passato a chi non ne hà fatto, ò fa l'esperienza. Perche se bene uno non sà per isperienza, che cosa sia l'amore di Dio; può nondimeno per la conditione de gli altriamori, intendere in un certo modo le qualità di questo ancora. Mà la divotione (essendo che ella sia una Virtù sopranaturale, e un'affetto, mottivo interiore delle Spirito fanto ) in che modo fipotrà conoscere, e saper quello, ch'el-· la sia, da uno che che mai non la provò, nè esperimento, per molto che la se gli dia da intendere? E non ostante questo, parleremo ( con la gratia di Dio ) di sei, quello però che si può con parole esprimere, edichiarare.

Per tanto tù dei sapere, che divotione è una prontezza, e destrezza sopranaturale che lo Spirito santo crea immediatamente nell'anima dell'huomo divoto, mediante la quale lo fà pronto, destro, e leggiero a far tutte le cose che s'appartengono al servigio di Dio; a tal che colui che senza divotione era mal' atto, epigro, e svogliato di sare opera alcuna buona; la divotione ( per Virtù dello Spirito (anto ) gli dà un nuovo contorto, e nuove torze, per far quelle opere, non con pigritia, e con gran fatica, mà con leggierezza, & agilità mirabile; non con dispiacere, e nausea, mà con gran gusto; non con mala voglia, mà con grand' allegrezza: non quasi che forzato, mà con prontezza, e buona volontà. Nel che si vede che la divotione ècontraria al vitio della pigritia, ò ma-Dirotio- linconia spirituale; perilche si come la necontra- pigritia, e l'accidia fanno l'huomo pirigritia. gro, esvogliato nel sar l'opere buone, e grate a Dio; così per il contrario la ch'essa è una resettione dell'huomo in-

teapena si puo muovere; mà mettendo- | lonteroso, di modo che si come la Fede è una Virtù sopranaturale, che induce l' intelletto nostro a credere indubitatamente le cose della Fede (ancorache siano sopra ogni ragione, ) e la Carità essendo un'altra Virtù, che inclina la nostra volontà ad amar Dio sopra tutte le cose, & ad ordinare così esse come noi a questo sine, così la divotione è un'effetto, e un movimento sopranaturale, che induce questa medesima volontà, a fare tutto quello che s'appartiene al servigio di Dio, con prontezza, & allegrezza. Di ciò ne habbiamo essempio in un viandante quasi morto di fame, che appena può muovereil passo, il quale arrivando all'osteria, e ripolandosi alquanto, gli pare che ritorni l'anima in corpo, e sente tanto conforto, e ristoro, e si rifranca tanto per la fatica del viaggio, che gli resta a fare, che levandosi in piedi tutto allegro, e consolato, si mette di nuovo all'ordine, e dice a compagni, andiamo. Questa cose sia medesima mutatione che causa nel corpo assomidel viandante il cibo, e ripolo corpora- gliata la le, la fà ancora la divotione (ch'è come una refettione spirituale) nell'anima di colui che l'hà.

Considera ancora alla prontezza con che stà una madre, che hà un' amato figliuolino, il quale sia infermo nel letto, per fare ogni cola che bilogni fare per la sua sanità, per difficile ch'ella sia: e quanta ansietà, e pronta voglia habbia un misero avaro, & un' usuraro di attendere a qual fi voglia cosa, dond' egli ne sia per cavare qualche notabil guadagno: e così per gli essempj di quelle cose ordinarie, e famigliari, potrai intendere la conditione di questo affetto sopranaturale, che lo Spirito santo opera nell'anime de' veri divoti. I quali quando si sentono tocchi da questo affetto, si trovano tanto pronti, & agili per fare ogni cosa, che conoscono esser grata a Dio, che non contenti con la soma ordinaria de' commandamenti, vi aggiungono ancora altre foprasome di fatiche volontarie, e tutto quello parendo ancora poco al lor desiderio, vengono molte volte a bramare di spargere il sangue, e dar la propria vita per amor di Dio. Si che, Checofa fratello, questa è divotione, in quan- sia divoto si può dichiarare con parole, cioè tione. divotione lo sa pronto, allegro, e vo- teriore, un riposo, e conforto spiri-

tuale, una ruggiada del Cielo, un soffio i questi, mà tutte le some, e travagli del dello Spirito fanto, uno splendore della Fede, una incitatrice della Carità, un raggio della divina luce, dalla quale nasce questo buon' affetto della volontà. A questo proposito dice un religioso Dottore; Chealtra cosa è divotione, che una fonte di acqua viva che adacqua, e bagna tutti i nostri essercizi spirituali ? un vino celeste che rallegra il cuore dell' huomo? un balsamo pretiosissimo che risana le piaghe delle nostre passioni? un cibodell'anima, col quale ella si mantiene, e dura nel bene? una lingua spirituale, con la quale noi parliamo con Dio? una manna dal Cielo, che hà in se ogni soavità? e finalmente un savo di mele, il quale non lo fanno animali salvatichi; mà leapi spirituali che vanno volando per i fiori della vita di Christo.

Nelche si vede, come questa divotione è una medicina, & una ontione proportionata per la commune infermità della Natura humana. Perche lo stato, nel quale rimase l'huomo per il speccato, è della sorte che saria quello di un' infermo che fosse senza gusto, & havesse perso l'appetito di mangiare, come già di sopra dicemmo. Esi come il rimedio di questo tale saria risanarlo, e fargli ritor, nare l'appetito di tal sorte, ch' egli pigliasse gusto delle cose buone, e gli dispiacessero le cattive; così il rimedio dell'anime nostre consiste nella riformatione dell'appetito delle cose spirituali; il che lo fà la divotione, poiche ella hà sì gran forza per darci gusto, e conforto in tutte le cose buone, e disgusto nelle cattive; atteso che dalla medesima radice che nasce l'uno, procede anco l'altro. Ajuto Non meno ajuta questa cosa stessa il gaudelle alle dio, & allegrezza spirituale, la qual (cogrezza dio, exallegrezza ipilicuale, la qual(cospirituale me dice San Tomaso) è effecto della mealla gra- desima divotione, & è uno de' principali frutti dello Spirito santo come dice San Paolo.

Questa adunque è quella che ci sa correre allegramente per la via de'commandamenti di Dio, secondo quel detto del Profeta; Signore, io corsi per la via de' tuoi commandamenti, quando tu allargasti il cuor mio; il qual allargare è causa, dell' alleggrezza, si come il terrare, e strignere è causato dalla mestitia, e dolore. Ma che dico io li commandamenti di Dio ? poiche non folo [

mondo, fece sopportare allegramente a Martiri quelta allegrezza, e dolcezza ipirituale. Così lo afferma Santo Agostino nel capitolo 22. de'suoi colloqui con quefte parole: Signore la tua dolcezza fece, Effetti che le dure pietre paressero dolci a San della doi-Stefano. La tua dolcezza fece parer soa-rituale. ve la graticola, e le brase a San Lorenzo. Per causa della tua dolcezza si rallegravano gli. Apostoli alla presenza del concilio; per essere stati riputati degni di sopportare ingiurie per tuo amore. Quetta dolcezza havea gustato quella Santa Vergine, la quale tutta giojosa, e contenta andava alla prigione come s' ella fosse andata a qualche convit-

Questa dolcezza stessa havea gustato il Profeta, quando diceva: Signore, quanto grande la moltitudinc della tua dolcezza, la quale tu tieni nascosta per quelli che ti temo-Pl.29. no? In un'altro Salmo ancora c'invitava l' istesso Profeta alla prova di questa dolcezza, dicendo: Gustate, e vedete quanto Pl. 15. sia sonve il Signore. Questa dolcezza sa disprezzare tutte l'altre dolcezze, e vani diletti del mondo, poiche (come dice San Bernardo) tosto che si gusta la soavità spirituale, subito tutta la carne (cioè ogni diletto sensuale) perde il sapore, e come tale è disprezzata. Nato che fù Isach, dice Sara ad Abramo: Scaccia fuora di casa la schiava Agar col suo figliudo: imperoche non è bene, che sia herede col mio figliuolo Isach. Et ancora che Abramo havesse di ciò dispiacere, tuttavia Dio approvò la dimanda della donna, e così commandò che si essegui-sce. Che cosa vorrà significar questo? sachfigu-Prima che Isach nascesse, Ismael era tanto ra della apprezzato, & accarezzato; e dopò l'allegrezza effer nato Isach, è tanto abborrito, e vi-spirituale. lipeso? Che altro significa questo, se non che per Isac ( il quale è figliuolo della padrona, e vuol dir Riso) è figurata l'allegrezza spirituale, e per Ismaele figliuolo della ferva ( che fignifica la noftra carne) è figurata l'allegrezza carnale, e sensuale? E però, prima che glihuomini conoscano la grandezza de' diletti spirituali per esperienza, che sono figurati per Isac, fanno gran conto de diletti carnali, perche non ne conoscono altri migliori.

Mà quando Dio gli apre un poco gli occhi, egli fa gustare questa manna ce-

P£. 118.

tia. Gal. 4.

leste con sano appetito; e con lo stoma- i derdone, e merito l'impetrare; come co purgato, subito gli puzzano tutti i diletti mondani, e discacciano da se tutti i piaceri sensuali, e cacciando suora di casa il figliuolo della serva (ch'è.l' allegrezza carnale) vi rimane solo Isach figliuolo della padrona libera, ch'è il contento, & allegrezza dello spirito; nel che si vede chiaro di quanta importanza sia questa allegrezza, sì per il dispreggio de'diletti mondani, come per correre leggiermente per la via de' commandamenti di Dio. Si che, fratel mio, queste sono le quattro rotte principali, che muovono questo carro della virtù; questi sono i mezzi principali, ( che dopò i Sacramenti ) la divina providenza hà ordinato per medicina della natura, e per risormatione del nostre appetito, e per facilitarsi la via del Cielo, e farci parer soave il giogo della sua leg-

COME L'ORATIONE E MEZZO EFFIcace per acquistar la Gratia , la Carità, a la Divotione.

SE forse tù mi dimanderai, che vo-gliano inferire le cose sopradette, atteso, che qui si hà da trattare dell' Oratione: Io ti rispondo e dico, che non hò trovato mezzo più convenevole, per dichiarare l'efficacia di questa virtù, e la necessità che di essa habbiamo. Perche se la materia della virtù è tanto difficile, (come di sopra habbiamo dichiarato, ) e per vincere questa difficoltà è tanto al proposito la Gratia, la Carità, e la Divotione, con l'allegrezza spirituale, come habbiamo già detto, quanto sarà grande la Virtu, & efficacia dell' Oratione, poiche essa è virtà, & mezzo convenientissimo per ottenere efficacia tutte le cose sopradette? Perche primiedell' ora- ramente, uno de'mezzi principali che si trovino per acquistar la gratia è il dimandarla con grande istanza a colui che iolo la può dare; attesoche, come dice l'Apostolo: Il Signere è tante riceo per tutti quelli che lo chiamano. A qual'altra virtà adunque si aspetta questo, se non all'Oratione? Perche l'Oratione oltre l' ester opera meritoria (si come sono tutte l'altre opere virtuose fatte in Carità ) è ancora impetratoria, poiche si come ella hà per proprio ufficio di dimandare; così corrisponda per proprio gui-

chiaramente ci promise il Salvatore, dicendo: Dimandate, e vi sarà dato; cer- luc. 11. cate, etroverete; battete, e arauvi aperto. Perche ogn'uno che dimanda, riceve, e chi cerca trova; & a chi batterà, sarà aperto.

Ora che cosa si potea dire più chiara, nè più liberale, ò di maggior consolatione all'huomo che questa? Perche come dice Grisostomo: Dio non negarà il Quanto soccorso chi lo dimanderà, poiche egli sia grande stesso ci sollecita, e conforta acciò che la pienez-lo dimandiamo, & è argomento chia- nel donaro, che è apparecchiato per darci chi ci. tante volte ci esorta, e comanda che dimandiamo, perilche dice Davide: Benedetto sia il Signore, che non allontana la mia oratione, e la sua misericordia da me. Sopra le quali parole dice Sant' Agostino: Tien per certo che se Dio non allontana la tua oratione da te, manco allontanerà la misericordia; perche chi ti da spirito, acciò che tu dimandi, ti darà ancora quello che col detto spirito dimanderai. Il Signore stesso ancora in un'altre luogo, esortandoci pure a questo con maggiore istanza, dice così: Chi di voi dimanderà a suo padre del pane O egli in luogo di pane gli darà una pietra d E segli sarà dimandato un pesce, forse che darà in luogo di pesce un serpente? Adunque se voi essendo cattivi, sapete dare buoni presenti a' vostri figliuoli, quanto maggiormente il voftro Padre, che sta in Cielo, darà il suo spirito buono a ciascuno che lo dimanderà? Vediadunque che il mezzo che si hà per ricevere lo spirito buono, (che è lo Spiritofanto, il quale si dà per gratia) è il dimandarlo. Finalmente questo mezzo è tanto proportionato a questo fine; che Sant'Agostino nel libro del Dogma della Chiesa, dice queste parole: Non crediamo che niuno venga alla falute, se Die non lo chiama, e nessuno dopò l'esser stato chiamato; opera quello che si conviene per questa salute, se Dio non l'ajuta, e nessuno hà questo ajuto, se prima non lo dimanda per via dell'O- qual fia ratione. Il che diffe quello Santo, non il mezza perche egli non sapesse molto bene, che più conci fono altri mezzi per ottenere la divi- per ottenagratia, ma lo dille per farci conoice-neriagrare, come questo sia proprio, e proportionato mezzo frà tutti gli altri per questo effetto. Perche essendo la gratia do-

tione.

Lem. 10.

Pf.120.

In che

ci (veg!i

di Dio.

per ottenerla, è dimandarla; alzando gli occhi al Cielo, e dicendo col Profeta: In alzai gli occhi mici a'monti, donde mi verrà soccorso, & ajano. L'oratione ajuta ancora grandemente non manco per acquifar la Carità, cheper ottener la gratia, dato che l'oratione è una dimanda di quello che habbiamo bisogno, e ci è necessario, & è ancora un'alzare il nostro cuore a Dio. Perche di sopra noi habbiamo dimostrato due mezzi che si trovano per acquistare l'amor di Dio; l'uno de quali è il confiderare la grandezza delle fue perterrioni, e benefizi, (perche questo è quello che particolarmente ce lo fa amabile, ) e l'altre è il dimandargli di questa Victù con grande istanza, e con orationi, e sviscerati desideri; attosoche l' uno, e l'altro così il pensare, come il dimandare s'appartiene all' Oratione, per donde si vede che essendo, l'ufficio suo alzare il cuore a Dio, e dimandargli gratie, e mercede, segue che ella sia un convenientissimo, e molto proportionato mezzo per ottenere questa Virzù, che con questi due mezzi si acquista. Oltreacio, seil conversare, ela prattica frà le persone, suole essere un grande incentivo, & occasione di amore, e l'Oratione non essendo altro che un pratticare, e conversare con Die, che parlare, e pratticare à sempre, à spesso con lui? Di più ancora, se il medesimo Dio essentialmente è fuoco di amore, & il fare oratione non è altro che accostarsia Dio, seguita che chi più si accosterà a questo fuoco, più s'infiammerà, e riceverà maggior parte del suo calore. Perche se questo suoco materiale (per essere elemento tanto nobile) non sà negare il suo calore a chi se gli auvicina, che farà quel Signore, che è infinitamente più nobile, più buono, e più communicativo di se stesso. Peril che disse Sant' Agostino : Se l'huomo hà da estere qualche cosa, bisogna, che egli û accosti a colui, dal quale egli hà ricevuto l'esere, & il modo per essere qualche cosa. D'onde ne nasce che partendosi da lui, egli si oscura, e ri tornando, si sa chiaro, e bello; allonta-nandosi da lui, divien freddo: oc auvicinandolegli, s'intiamma. Estendo similmente questo amore un santo affetto, e movimento della volontà, & essendo la volontà una potenza cieca, la qua-. Opere Granasa Tomo L.

no di Dio, la ziù diritta via, che ci fia e le non si muove, se non precedono prima alcuni atti dell' intelletto ; necessariamente banno de precedere tali considerationi nell'intelletto, le quali accendano poi questo affetto nella volontà: il che Sappartiene all'Oratione in quanto ch'ella è una elevatione del nostro cuore a Dio, come già dicemmo, si che tù vedi quanto ci ajuta, e giova questa virtù per Divotio-acquistare l'amor di Dio, Ora non meno ne s' acci ajuta l'Oratione per acquistare la divo- quisacon tione, ch'è la terza cosa che ci spiana oratione. questa via; anzi pare che questo sia suo ufficio particolare. Perche da quali altre fonti nasce la vena della divotione, se non dall'oratione, e della consideratione delle cose divine? Questo lo dice San Tomaso nelia 2. 2. nelia quæst. 82. nella quale trattando delle cause della divotione, dice ch'elle son due, una ch'e suora dell' huomo (è questa mostra ch'ella sia lo Spirito fanto, ch'è quello che inspira questo santo, e celeste affetto, ) e l'altra ch' è dentro dell' huomo, e questa vuole, ch'ella sia la Medicatione, e Consideratione delle cose divine. Perilche essendo la divotione un santo affetto, e movimento della volontà, & essendo la volontà (come già dicemmo) una potenza cieca, la quale non si muove regolata-mente, se non gli và innanzi qualche luce, e consideratione dell'intelletto, necessariamente bisogna che preceda questa consideratione, acciò ne nasca questo affetto di divotione, ancora che quelle folo non basti; e però vi si aggiunge l'altra causa di fuora, che (come habbiamo detto) è lo Spirito santo, il quale non manca mai a chi fa il debito dal canto fuo, & a questo modo concorre con quelli, che humilmente fi danno alla consideratione delle cose divine, per risvegliare in essi questo affetto celeste. Mà se tù mi dimanderai, perche causa attribuisce questo Santo Dottore questo affetto allo Spirito santo più che gli altri: poiche è cosa chiara che tutti gli habiti, & atti della Virtù infuse, procedono similmente da questo medesimo Spirito? A questo ti rispondo, che se bene questo è vero, nondimeno perche la divotione (la quale è il primo atto della virtu, che si chiama Religione) è una sagrande cosa tanto universale, e tanto nobile, l'eccetche perciò ci è ragione particolare di la divo. assegnare per autore di essa lo Spirito tione. fanto. Atteso che la divotione non si

K 3

modo fi Posta a-

di virtù (come l'altre virtù fanno) ma ci l inclina generalmente a tutte l'opere virtuose con prontissima volontà, cioè à tutte le cole che si appartengono al servigio di Dio, e questo grande affetto, che veramente è un gran salto, non si dà senza particolare ajuto dello Spirito santo. Onesto in certo modo si può intendere con questo ellempio. Dicono i Dotteri (emoltitudine) che un'huomo non può amar Dio sopra tutte le cose, solo con le forze naturali, dato che con le medelime egli possa fare altre opere buone moralmente; ancora che non meritorie. Màamar Dio sopra tutte le cose, è alla similitudine di una rete, che si tira dietro mare Dio ogni cola; che in lei s'intoppa; perilche sopra eut-nissuno lo può amare a questo modo, se te le cole, non ordinando, & indrizzando ogni sua opera a Dio, e lasciando ogni altra cosa da parte per amor suo; la qual determinatione è tanto universale, & è tanto notabile, che nessuno la può havere veramente senza l'ajuto di Dio. Il medefimo diciamo ancora della divotione, la quale havendo per proprietà naturale, di fare che la volontà dell' huomo sia pronta, e leggiera, non solo per una ò due opere buone; mà per tutte l'opere che appartengono al servigio di Dio ( che sono tutte l'opere virtuole ) però hà bisogno dell'assistenza, e movimento particolare dello Spirito santo, se debbe produrre un'atto così universale e tanto generoso. Nel che si vede chiaro che la divotione, con essere atto di una fola virtu, (che è la Religione) è nondi-meno un stimolo, e risvegliatojo di tutte le virtu . Questo suol' essere effetto dello Spirito divino, il quale egli opera nell'oratione (quando però ella si fa come si deve fare ) dove accade che molte volte con un modo maraviglioso si trasformano i cuori di quelli, che orano di tal forte, che cominciando l'oratione i tepidi, stanchi, e deboli per fare qual si voglia bene; in termine di un'hora che quivi perseverano, picchiando humilmente alla porta della divina mise ricordia, divengono tanto gagliardi, allegri, e pronti per fare ogni bene, e per concluderla tanto mutati da quello che erano, che appena si conoscono da sè stessi. A tal che una delle cose, che sono frà le opere di gratia; frà molte altre che pare che siano miracolo, una

contenta di indurci a una opera particolar

èquesta così grando, fubito mutatione in uno stello cuore. Con tutto ciò non è miracolo (ancora che sa un'opera sopranaturale come sono i miracoli) perche il modo col quale si fanno è miracoloso; mà ordinario, enaturale; col qual modo communemente Dio lo suol fare. Mail Allegrezquarto ajuto poi, che è l'allegrezza spis za spirirituale, di dove nasco, se non di donde sulle acquista col procede la divorione, cioè; dalla mede-mezzodelsima oratione? Così lo dimostrò l'istesso l'oratio-Dio, per il Profeta Esaja, quando disse: ne. Che condurrebbe i suoi servi sopra il suo Esa, 56. santo monte, e gli rallegrerebbe nella cala della lua orațione . Perchè ( fi come dice San Bernardo) nell'Oratione (i beve quel vino spirituale, che rallegra il cuore dell'huomo; che è il vino dello Spirito fanto, il quale inchria il nostro cuore, e lo fà dimenticarii di tutti gli altri diletti sensuali. E ben yerò, che non ogni sorte di oratione, è bastante a far questo. Perche l'Oratione (secondo San Tomaso) ancora che possa essere meritoria, & impetratoria, mancandole l'attentione attuale, quando ella non manca per colpa di colui che ora, questa nondimeno è necessaria per l'altra proprietà dell'-Oratione, ch'è l'esser causatrice di divotione, e di questa allegrezza spirituale, ch'è come San Tomaso dice, una refettione dell'anima, e una soavità celeste, per la qual cola, come gia diffi, necessariamente bisogna che vi sia questa attuale attentione.

Conclusione delle cose sopradette, con essempi di Santi.

TU vedi adunque quanto ci ajuti l'-Oratione per acquistare quattro cose tanto principali, e degne, e che tanto ci ajutano a portare leggiermen-te la soma della legge di Dio. Da quelto si può anco vedere chiaramente; quanta necessità habbia l' huomo del continuo essercitio di questa virtù, s'egli vuole haver forze; con le quali possa osservare la legge di Dio. Di qui si cavila ne-può anco vedere, come dopò l'haver cessità dato molti auvisi, e regole di ben vive- dell' orare nel Trattato precedente, conveniente-tione. mente trattiamo al presente dell'Oratione; poiche la difficoltà che si trova nell' uno, si faccia agevole con l'esfercitio dell'altro, e così vediamo, che'l desiderio d'offervar la legge richiede l'uso dell'ora-

tione; accioche con l'ajuto dell'uno pos- p gratia poi si acquista con l'Oratione, disiamo facilmente portare il peso dell'altro. Per la qual cosa dice l' Ecclesiastico : Eccl. 55. Colui che offerva la legge, moltiplica l'-Oratione; perche conoscendo la necessità ch'egli hà del foccorfo dell' Orazione per vincere la difficoltà della legge, così come è antiolo, e diligente nell'uno, così sarà parimente nell'altro. Et a questo proposito sono le parole che l'Ecclesiastico dice in un'altro luogo: Non sia cosa, che ti lievi dalla continua Oratione, nè manco dal ben fare, fino al fine della vita, poiche il premio che Dio dà, dura in eterno. Considera come bene egli accompagne insieme il sempre orare, e sempre ben fare, per dimostrarci la necessità grande, che habbiamo dell'uno per l'altro. Dove si vede, che se l'Ora-Opere buone co. tione fosse sterile, cioè senza la compapagne dell' oras gnia dell'opere buone, non farebbe perfetta Oratione, anzi che potrebbe essere tione. inganno del nimico. Perche si come una delle maggior laudi che habbia l'oratione, è il dare tanto ajuto alla Vircu, & a ciascuna opera buona; se queste s mancassero, già l'oratione verrebbe a essere senza uno de' suoi frutti principali. Però allontanisi da ogni male, chi si sia che chiami il nome del Signore, come ci configlia l'Apostolo: Nè 1. Time 2. fi contenti questo tale col non far male, mà procuri di fare ogni bene che sarà possibile, & a quel modo havrà ottenuto la perfetta Oratione. Conforme alla qual cola, dice Sant' Agostino in un Sermone: Con che faccia ardirai di addimandare a Dio quello ch'egli ti promise, le tù non fai quello che ti comando? Ascolta, e poni in opera prima le sue parole, e dapoi dimandagli le sue promesora, e pecca, non sa Oratione a Dio, ma lo disonora, tutte queste cose che sino al presente habbiamo detto, le comprende persettamente Santo Agostino in una breve sentenza, che dice così: La legge commanda, la gratia adempie, & osserva; e la Oratione, mediante la Fede, impetra. Le quali parole vogliono inferir questo: La legge da se iola non fa altro che commandarci, dichiarandoci quello, che dobbiamo fa-

mandandola però con viva Fede, e ferma Speranza, nel modo che si deve. Il sopradetto Santo dichiarò ancora più distintamente questa terza parte dicendo: Lo spirito della gratia sà che habbiamo fede, ela Fede orando acquista gratia, accioche noi possiamo osservare la legge. Ora queste sono le principali virtù, è proprietà dell'Oratione, che fanno per noi al nostro proposito, ella ne hà ancora dell'altre oltra quelle, delle quali ne habbiamo trattato in un'altro luogo; e percidal presente non dirò di essa se non quel tanto che dice brevemente Simon di Cassia, con queste parole; L'oratione è Attributi un'opera spirituale in corpo terreno; è dell' Orauna vista dell'anima che risguarda Dio con occhi di Fede; ordine dell'anima nostra verso Dio, il quale si sottomette: voce che ferisce le oracchie divine foave romore nel senso del cuore; silentio di tutte l'altre opere corporali, quando ella fi fa; rettringimento de' sensi; dimenticanza di se stesso e d'ogni creatura; porto dello spirito vagabondo; rappresentatione di sè, dinanzi all'eterno Giudice; condennagione di se stesso; giudicio che fa prima, che il giudicio divino; overo specchio dell' anima; lampada lucente della coscienza; luce invisibile per l'opere invisibili; ombra che tempra gli ardori della nostra carne, & è finalmente un constituto: che l'huomo sa dise nelle mani di Die, non volendo più di quello ch'egli vuole. Tutte queste cose si convengono ( ogn'una però nella sua maniera) all' Oratione; la quale come disse uno de' Santi Padri dell'Eremo, all'hora è perfetta, quando colui che ora, in quanto à se, non se . San Grisostomo ancora dice . Chi se ne auvede; perche intraviene bene spesso, che orando uno si dimentichi di se, e di tutto quello che non è Dio. A talche per queste, e per moite altre grandi utilità di che si cavano dall' Oratione, erano così suoi amici, e dati ad essa i Santi Padri come noi leggiamo nelle loro historic.

Dimmi di gratia, che altro facevano communemente i Santi Padri nel de-ferto, sino quando attendevano à tesse-Santi Pa-dri frete le loro sportelle, se non attendere al-quenti l'oratione? che altro fece il primo di ef-nell' orare; mà nou ci dà forza per essequirlo, l'oratione? che altro fece il primo di et-neilo mà la grazia dello Spirito santo ci dà si chiamato Paolo, nel tempo di settanquesta forza, mediante l'habito della ta anni, ch'eglistette nel deferto senza virtu, che da elle procedono, e quella vedere, nè eller visto da huomo morta-

del continuo in digiuni, Salmi, & Orationi? che altro facevano tutti gli altri Santi Monachi chiamati Anacoreti, cioè solitarii, se per non fare sempre l'usficio de gl'Angeli, cioè non cessar mai dalla contemplatione delle cose divine? Che altro si legge ne' libri di Guditta, di Ester, di Tobia, de'Rè, e di quei nobili Machabei, se non maraviglie stupende, e Giud. 8. gratie grandissime ottenute, e causate dal-2 & 13. l'oratione? Chi diede tanta fortezza d' animo a quella Santa Judith, per metterfi a fare una sì grande imprela, come fu il tagliare la testa ad Oloserne, se non la virtù dell' oratione? Quando la sua Città si troyaya assediata dall'essercito de gli Assirii, i sacerdoti, il popolo, i fanciulli, la Santa Giuditta, e tutti facevano oratione, e quando ella uscì dalla Città per andare al campo de'nemici, ordinò che tutti non facessero altro contra essi che orare; e quando poi ella era nel mezzo de'nemici, ogni notte usciva fuori del padiglione per fare oratione, e nel punto ch'ella sfoderò la spada per feriresul collo del Tiranno, dette forza al braccio feminile con la virtù dell' oratione, e così tagliando la testa al nemico, e ritornandosene alla Città, dette fine a quella degna, e memorabile impresa. Mà se tù dicessi per sorte, che tutti i padri antichi, e massime quelli chestavano nell' Eremo, havevano maggior commodità, e miglior apparecchio per fare questo essercitio, non havendo altro che fare, a questo ti rispondo, presentandoti dinanzi uno de' più occupati huomini del mondo, che fù il glo-Occupa-riolo San Domenico, il quale non però sioni non lasciò di arrivare alla cima della perscono r fetta oratione, e contemplatione; di eratione. modo che troyandosi nel mezzo della piazza di tutti i negozi, che la Carità del prossimo ricercava, non per questo lasciava di orare, e contemplare come facevano i monaci nel deserto. Peril-

che con ragione se gli conviene quella lo-Leel, so. de del Savio che dice: Io fui come l'Oli-

vo, che comincia a germogliare, come

jl Gipresso, che s'alza in alto. Pare ve-

ramente cola strana, che in una persona

Rella, liano le proprietà di due cose tan-

l'oratione, e contemplatione? A che al-

tro effetto mutò il Beato Ilarione più di

dieci volte la cella per nascondersi dalla

gente, che lo cercava, fe non occuparsi

le, se non occuparsi notte, e giorno nel- ! to differenti, come sono il Cipresso alto, e sterile, e l'Olivo basso, e fruttisero. Nondimeno sì l'uno, come l'altro si conviene a questo beato Padre, poiche a guisa di Oliva fruttisera produceva olio di misericordia per il prossimo, occupandofinella vita attiva, e come Ciprello che và sempre in alto, saliva con movimenti di amore agli effercizi della vita contemplativa. E così tutto infieme abbracciava queste due bellezze di Olivo, e di Cipresso, piliando dall'uno la fertilità, e lasciando la bassezza; e dall'altro pigliando l'altezza, e lasciando la sterilità. Mà Modi di orare usa quanto fiano flate continue le orationi di ti da Sin questo Santo, e quanti modi di orare egli Domenihabbia usato, è bene che tutti lo serva-co. no, e massime chi si gloriano del nome de' suoi figliuoli, a' qualì parerà più dolce, e sarà più efficace la memoria de gli essempj dal Padre. Della continua oratione di questo Santo, e de' modi che egli teneva nell'orare, nescrive Sant'Antonino nella Terza Parte delle sue historie, dicendo così: Ancora che tutta la vita di quello Santo fosse una continua oratione, nondimeno oltra le sette hore canoniche, usava molti altri modi di orare, acciò che con alcuni atti esteriori, risvegliasse maggiormente la divotione interiore. De quali il primo era, ch' egli si inclinava prosondamente dinanzi all'Altare, presupponendo che l' Altare era figura di Christo, e ricordandosi, che è scrito : L' oratione di chi si Ecclishumilia penetra i Cieli. E così egli configliava i suoi Frati che si humiliassero, & inchinatiero allai, quando pallavano dinanzi alla imagine del Crocefillo, humiliato per nostro amore. Il secondo modoera, che egli si distendeva in terra orando nel modo, che orò Christo nell'Orto, e così compunto nel luo cuore, e come huomo confuso dentro di se, diceva : Signor Iddio, habbi misericordia, e pieta di me peccatore. Di- psal. 41. ceva ancora quelle parole del Salmo: L'anima nostra è humiliata nella polvere, & il nostro ventre è attaccato alla ter. ra. Così essortando i suoi Frati a questo modo di orare, gli allegava l'estempio di quei Santi Magi, che prostratti in terra Matta. adorarono il fanciullino Gesu; dicendo ancora di più, che se bene esti non havessero peccati, per li quali dovessero orare, ancorche non fi trovi huomo ienza peccato, come dice Salomone a Par. 6.

Lect.7. Luc. s.

Pf. 17.

nella fua oratione, dovevano nondimeno p fare oratione per la conversione de i prossimi loro. Il terzo modo era stando in piedi, è disciplinandosi con una catena di ferro, dicendo quel verso del Profeta: Signere la tua disciplina me hà corretto sino al fine; la tua disciplina mi insegnerà. Il quarto modo era inginocchiandoli molte volte, ad imitatione di quel leproso dell' Euangelio: il quale inginocchiato alla presenza del Salvatore, diceva: Signore se vuei, mi puei mendare. Imitando ancora il glorioso Santo Stefano, il quale inginocchiato fece oratione per li suoi nemici. In questo modo d'orare molte volte era sentito alzar la voce, e dire: Signore, io chiamarò à te, Dio mio, non tacere con me. Altre volte parlava solo con il cuore in gran silentio, dove egli occorreva alle volte stare tutto sospeso, e spaventato per un buon pezzo, e quivi pareva che egli si levasse a volo, e penetrasse i cieli con l' intelletto, e dapoi ritornava tutto in sè con grandissima allegrezza, e rasciugava le lagrime, che gli piovevano da gli occhi, e con una modesta prestezza, tornava levarsi in piedi, e di poi tornava a inginocchiarsi come prima. Il quinto modo era stando in piedi dinanzi all'Altare con le mani alquanto alte e distese, come saria un libro aperto, e così stava come dinanzi a Dio, leggendo con gran divotione, riverenza, e meditando le parole divine, dolcemente ruminandole fra le stesso. Il sello era, che egli si metteva in atto come fe fosse stato in croce, orando nel modo che orò il Salvatore, quando che essendo crocessio, prego il Padre Eterno per noi con gran voce. Il settimo era, che alcune volte stanco in piedi teneva le mani congiunte, ma alzate verso il Gielo a guisa da una saetta, che vien spinta in alto dal-l'arco; e credesi che con questo modo di orare, (oltre il crescergli la gratia) otteneva ciò che dimandava al Signore per il suo ordine. Alcune volte ancora mentre che egli orava a questo modo, i Frati il sentivano dire quelle parole del Salmo: Signore, esaudisci la mia voce, quando io ti chiamo, e quando io alzo le mie mani al tuo sante tempie. L'ottavo modo era dopò le ore Canoniche, overo dopo le gratie che firendono doppo il mangiare, perche in quelle ore il Santo huomo pien di spirito di divotione, con le parole de i Salmi che haveva cantato, overo che haveva fentito nella lettione della mensa, subitò si ri-

tirava nella sua cella, din qualche luogo solitario, fattosi il segno della Croce, apriva un libro, e cominciava a leggere congrangusto, parendogli che Dio parlasse in esso, e che egli con attentione l' ascoltasse, dicendo col Profeta: lo udirò Pa quello, che parlerà in me il Signormio. Eta per certo cola maravigliola a vedere come egli faceva questo esfercitio; perche pare-va alle volte che egli disputasse con un' altrapersona, e pareva alle volte che uno gli parlasse; & altre volte pareva, che altri lo ascoltassero con gran silentio; alcune volte rideva alquanto, & altre volte piangeva; alle volte teneva gli occhi fissi in luogo, & altre volte gli abbassava, & in quelto esfercitio come in tutti gli altri, egli haveva per collume nel lasciare la lettione, darsi alla meditatione, e dalla meditatione alla contemplatione; & era tanta la riverenza che egli portava alla parola di Dio, & a i libri Santi, che quando egli era solo, chinava la testa in atto di far riverenza al libro, e lo pigliava in mano, e lo baciava, e massime se era libro de gli Enangelj. Il nono modo era un costume molto lodabile, che l'huomo santo haveva, quando andava in viaggio, il quale era questo, che andava sempre orando, o meditando frà se stesso; e per poterlo fare più commodamente, diceva a i luoi compagni, ò che andallero innanzi, o che restassero indietro per rimaner egli solo, allegandoli a questo proposito quelle parole del Profeta, che dicono: Io la con- Ofea 21. durro in solitudine, e quivi gli parlero al cuore. Havevaancora per usanza in questo modo di Oratione, muovere alcune volte le mani come s'egli havesse voluto cacciar via qualche mosca dinanzi à sè : molte volte ancora si faceva il segno della Croce. Credevano i Religiosi che con questo modo di orare, e con questo essercitio egli havesse ottenuto la intelligenza delle Scritture Sante. Sin qu'i sono tutte parole di Sant' Antonino. Hora questi sono i modi di orare, questi sono gli essercizi, & essemps di quel glorioso Santo. Veramente io non sò che cosa debba prima dire, ò di che mi debba maravigliare. Mi maraviglio quando io considero al gran gusto che haveva questo santo Padre, quando era canto perseverante, & assiduo in questi esfercizi; poiche nè di giorno, ne di notte, nè camminando, nè stando fermo, nè mangiando, nè dopò

questi colloquii divini. Maravigliomi di vedere tanta diversità di delicate vivande, e saporetti che si troyano in questo essercitio dell'Oratione, le qual mai non generano nausea, ancora che sempre si mangi di un medelimo cibo, anzi pare, che quanto più se ne mangi, più si aguzzi l' appetito delle cose spirituali con questa varietà. Oltre le cose predette mi stupisco, considerando la gran destrezza di questo valoroso Capitano, il quale combatteva tanto con la mano finistra, quanto con la destra; poiche si vede che egli era tanto assiduo nel souvenire al prossimo, come anco nel pratticare con Dio, fenza che un'essercitio impedisse l'altro. E cola Angelica l'attendere di tal sorte a' negoti de gli huomini, che non per questo lascino la contemplatione di Dio, così questo Angelo della terra, e huomo del Gielo, havea indirizzato gli occhi suoi di tal sorte in Dio; che nè il governo di tutta la sua Religione, nè lo studio delle sacre lettere, nè le occupationi del predi-care, e confessare, e disputar con Ereti-ci, & andare in viaggio, & intromettersi a tante sorti di negozi, de' quali egli ne haveva il carico, gli impedivano quella santa unione del suo beatissimo spirito con Dio. E se pure auveniva alcuna volta per qualche brevissimo spatio, che lo impedissero; è da credere che subito andava, e tornava al secreto del suo star ritirato, come un risplendente baleno, ( alla similitudine di questi misteriosi animali. che vide il Profetz Ezechiel.) Perche Ezecala. come valoroso soldato, era gionto a quel stato perfettissimo, e felicissimo, dove si sa una compositione di quelle due vite, attiva, e contemplativa, senza che l'una pregiudicasse all'altra, anziche l'una con l'altra insieme si ajutavano. Perche l'esiercitio delle opere buone faceva effere più efficace la sua Oratione, e la divotio-Vita attl-ne che egli cavava dall' Oratione, lo sa-va e con-templati- ceva più pronto al bene operare. Di più, unice con l'Oratione guidava meglio i negozj del infieme: fuo governo, perche prima egli trattava con Dio, e con la medesima oratione reggeva l'ufficio del predicare, perche per caufa di esla egli mandava fuori quelle sue parole colorite dello spirito della divotione, & accese a guisa di torcie nella fiamma del divino amore. Chi desidera adunque imitare gli essempj de'Santi, e

mangiare, mai si straccava, nè si vedeva, far profitto negli essercizi delle virtù, ser-satio di essere occupato di continuo in vasi di questo essercizio; perche questo gli sarà uno stimolo, anzi sarà un'ajuto per tutti gli altri; poiche per mezzo suo si acquista la Gratia, la Carità, la Divotione, e l'allegrezza spirituale, le quali sono cose, che fanno l'huomo habile, e pronto a tutte le virtù.

### DISEI CONDITIONI CHE DEUZ havere la buona Orasione, Cap. II.

Sentenza commune di tutti i Dotto- importan-L ri, che il merito, e valore delle ope- za fia re nostre, non procede tanto dalla sostan- mode za di esse, quanto dal modo col quale si orare. fanno. Perilche disse uno di essi molto sottilmente, che Dio non premiava tanto i verbi, come gli auverbj, ch'è un voler dire, che Dio non guarda tanto a quello che noi facciamo quanto alla Carità, e divotione, con che lo facciamo. E questo ancora che in tutte le opere sia vero, si vede però particolarmente nell'Oratione; la quale se non si sa con il modo, e circostanze che si deve fare, sarà di poco, ò di nessun fructo. Per la qual cosa disse S. Giacomo. Voi domandate, e non ricevete, perche voi dimandate male, e non come dovreste. E però il Profeta David ancora essortandoci a cantare laude a Dio. diceva: Cantate al nostro Dio mà cantate saviamente. Per mancamento di questa saviezza, rispose il Signore all'Oratione de' figlivoli di Zebedeo dicendo: che non sapevano quello, chei si addimandassero. Perquesto dice San Bernardo in un Sermone, che se bene in tutte l'opere buone che noi facciamo, ci bisogna grand'attentione, e vigilanza; nondimeno l' Oratione richiede questo particolarmente. La ragione è quella, che se bene si trovano alcune sorti di cibi, che da se son buoni, nondimeno hanno bisogno d'alcune sorti di condimenti, e di specie, con le quali cose si fanno più saporiti, così l'Oratione, che da se è una virtù molto lodevole, hà tuttavia bisogno dell'ajuto d'alcune altre virtù, acciòche per mezzo loro ella ottenga la sua ultima persettione. Perche ella hà bisogno della Carità, per esser ope-

ra meritoria, e della speranza per essere

impetratoria; e d'una certa sorte di atten-

tione, per esfer Oratione; ma ha particolar

bifogno dell'attentione attuale, accioche I dire tutti i pensiezi, e fastidj terreni dall' con esta si acquisti l'allegrezza spirituale, con la divotione; come nel seguente Capitolo dichiareremo. Tutte quelle virtu, Tono come forme dell'Oratione , ciascun delle quali le dà la sua propria persettione, e bisogna, che ella habbia ajuto da tutte, se ella deve esser persetta . Perilche dice S. Bernardo in un Sermone: L' Oratione che non hà speranza, non penetra i Cieli; perche il timor superfluo la trattiene, e non solo la tiene, che non si I reno di negozi mondani, stiamo con levi in alto, ma non lascia manco passare innanzi. L'Oratione repida, quando sale, vien meno; perche non hà calore, nè vi-gore per salire. L'Oratione temeraria, e prosontuosa, fale in alto, ma torna subito a cadere al basso, perche ella trova chi glifàrelistenza, e non solo non acquista gratia, ma incorre ancora in offela. Ma l'Oratione fedele, humile, e servente ienza dubbio penetra i Cieli, d'onde mai non ritorna vacua. Sin qui sono parole di S. Bernardo, per le quali si vede chiaro come l'Oratione hà bisogno d'ajuto dell' altre virtù, si come habbiamo proposto. Il medelimo poffiamo ancora intendere di questa virtù, per le parole che dice Ilario, le quali sono queste: Iddio disprezza le Orationi senza speranza, leggieri, inutili, affannate, con fastidi del secolo, piene di vari pensieri, e sigure terrene, sterili, e senza compagnia delle opere buone. Adunque se nell'Oratione possono occorrere tutte queste sorti di difetti; è cosa chiara che la presenza, e compagnia dell'altre virru è necessaria per discacciarli; assinche poi l'Oratione sia pura, e perfetta.

Prima conditione.

Ora presupposto questo fondamendione che to, sarà bene dichiarar quì più minufi ricerca tamente, quali siano le conditioni, che sione . deve havere l'Oratione, accioche ella sia perfetta, frà le quali la prima è questa, che ella si faccia con spirito, & attentione. Quella conditione ci addimanda il Salvator nostro, quando disse: che noi dovendo orare, entrassimo nel nostro camerino; e che quivi secretamente facessimo oratione al Padre, che stà ne cieli.

anima nostra, accioche essendo raccolta insieme tutta la nostra attentione, e spirito, possiamo attendere a Dio, soli, in filentio, e con quiete. Perche non essendo altro, orare, che parlar con'Dio, e trattar, con lui i maggiori negozi, che possano essere ( che sono quelli della nostra salvatione) si può pensare con quanta attentione, e riverenza ciò si debba fare. Perchese parlando con un Rè tertanta riverenza, & attentione, quanto più si conviene sar questo, parlando col Rè del Cielo, di negozi celesti? In figura di questo noi leggiamo, che i due 1, Par. 14 Cherubini, i quali furono da Salomone posti dalle bande dell'arca del Testamento, erano diritti, e levati sopra la punta de i piedi con l'ali distese; per dimo-strare, che il cuore dell' huomo deve eliere elevato, e lontano da tutte le coieterrene, quando egli vuole accostarsi a Dio, & attendere a i negozi celesti. Ma non si deve però contentare con questa attentione sola; ma si deve astaticare, eprocurare che la detta attentione sia accompagnata con spirito, chè è una sviscerata affettione, & un desio di ottenere quello, che addimandiamo: quando però è cosa che appartenga alservigio di Dio. A questo ci invita l'Apostolo quando egli dice, che facciamo Oratione in spirito in ogni tempo . Rom. 8. Equelto si chiama orare in spirito, perche il fare Oratione a quello modo, è un movimento, & un special dono dello Spirito santo: del quale dice l'istesso Apostolo, che sa orare i Santi con gemiti inesplicabili. Questa Oratione per ordinario non suole ritornar vacua, per la dignità dello Spirito santo, che la ri-Iveglia , & infiamma . Perilche dice il Profeta: Iddio bà esaudito il desiderio de i poveri. in un altro luogo similmente dice: Io ti bò chiamato con tutto il cuor mio, esau discimi, Signore. Ilche egli disse a quel modo, perche sapeva molto bene, che quel chiamar di cuore, era in buona parte causa che l'Oratione fosse esaudita; attosochequella è la polvere, che lacaccia, e la fà arrivare a Dio. A questo proposito dice San Gregorio: Uno tanto manco chiama, quanto manco defidera, e tanto più con la voce penetra i Nelle quali parole noi siamo auvisati; che . Cieli, e si fa sentire dalle orecchie di Dio, al tempo dell' Oratione dobbiamo spe- quanto più allarga verso ini il suo desso.

qual fia.

Questa prima Conditione si ricerca per ! causatrice di divotione, nondimeno di la sostanza istessa dell'Oratione: perche se Oratiene ella fosse senza ogni sorte di attentione, si potrebbe più presto chiamare distrattione, che Oratione. Il che dice Cassiano con queste parole: Poco ora colui, che non ora se non tanto quanto stà inginocchiato: equello, che se bene stà inginocchiato, è volontariamente distratto, non ora niente. Contra costoro, che a questo modo fanno Oratione dice S. Gio: Ghrisostomo: Tu stesso non odi la tua Oratione, e vuoi, che la oda Dio ? Tu dici, che stai inginocchiato in Chiesa, questo è vero; ma tu non mi dici che il tuo cuore se ne và distratto fuora di essa: il tuo corpo stà nel luogo sacro, mail tuo cuore gira per tutto il mondo: la bocca parla con Dio; ma il cuore per auventura pensa di qualche usura. Di modo che questa tale Oratione non è efficace per ottener gratia da Dio; anzi che molte volte sarà peccato, massime quando l'huomo si pone in Oratione senza iorte alcuna di riverenza, ò attentione. Perche (come dice il Cajetano) ancor che l'huomo non sia obbligato di orare in ogni tempo; nondimeno quando egli ora (poiche urare non è altro che parlar con Dio) debba parlare con riverenza, & attentione. E le volontariamente, & a posta non lo fà, non è scusato dal peccato, almanco veniale. Conforme a questo dice ancora S. Basilio, (il quale è allegato da S. Tomaso a questo proposito) che l'ajuto divino si deve addimandare, non freddamente, e col cuore distratto; perche chi a questo modo lo dimanda, non folo non l'otterrà, ma più presto farà dispiacer'a Dio. E però sono biasimate alcune persone, e massime i Religiosi, che dicono il loro ufficio, overo altre divotioni con tanta poca attentione, e riverenza, che pare più presto che vogliano imparare a mente versi di Vergilio, che pensare di parlar con Dio, e gli dimandano gratie. Questi tali se considerassero un poco con chi, e di che parlano, forse che piglieriano un'altro tuono, & un'altro modo di parlar. E ben vero che quando questa distrattione di quore non procede da difetto della persona che sa quanto ella può, ma viene dal vitio della natura, la quale non stà soggetta del tutto alla ragione, all'hora non solo non è peccato, ma s'acquilta ancora merito. E se bene l'oratione (come dicono i Dottori) hà tre segnalati frutti, perche è opera meritoria, impetratoria, e

questifrutti solo l'ultimo ricerca necessariamente attentione attuale, perche la divotione procede dalla attuale confideratione & intelligenza delle cose divine : ma per li due primi che sono meritare, & impetrare, basta la buona volontà, & intentione, con la quale l'huomo si mette in Oratione, non offante che dapoi il cuore si difonda in diversi pensieri, quando ciò intraviene senza sua colpa. Questa dottrina serve per le persone humili, e divote, che si sogliono affliggere fuora del dovere, quando vedono di non poter tenere il cuore quieto, & intento quando sono in Oratione, con tutto che questo sia cosa naturale di tutti gli huomini, per caula della corruttione della natura. A questo proposito dice S. Gio: Climaco: Non ti perder d'animo, se quando tu sei in Oratione, il nemico sottilmente s'intromette, die secretamente ti rubba l'attentione, anzi che ti dei consolare se sempre ti affatichi per star quieto col pensiero, che di natura sua è tanto veloce, & instabile, perche solo a gli Angeli e stato concesso l'esser liberi da simili ladronezzi. E con tutto che ciò sia vero, nondimeno l' huomo divoto non solo si deve affatticare di discacciar da sè queste mosche importune de i vani pensieri quando egli sa Oracione, ma deve ancora procurare di ordinar la vita sua di tal sorte, che non habbiano detti penfieri molta causa di dargli fastidio quando egli ora. Il mezzo per ciò fare, dice il Venerabil Beda, che è l'allontanarsi al possibi le dal male operare, e dal parlare d'ascoltare cose vane, & otiose, perche tutte le figure delle cose che noi udiamo, ò vediamo, ò parliamo, vengono poi a pofarsi nel nostro cuore, come nel luogo proprio d'onde già uscirono. E si come i porci naturalmente vanno cercando letamarj, e fanghi, & altri luoghi fetidi, & immondi; e per il contrario le colombe cercano i ruscelli dell'acque limpide, echiare; così i pensieri dishonesti vanno a trovare l'anima dishonesta, & i pensieri puri, e netti se ne vanno all'animasanta, e casta.

Seconda conditione.

La seconda conditione dell' Oratione Becli. 15. è la humiltà, della quale dice l' Ecclesia-Humiltà stico: L'oratione di chi si humilia, penetra che si ri- i Cieli, e non si riposerà sino che arrivi a cerca nel-l'Otatio-Dio, e non si partirà se prima Dio non la guarda. A questa Virtu s'aipetta di far sì che colui che gra, conosca l'estrema nudità, e poversà, ò per dir meglio il profondo abisso delle miserie, nel quale rimale l'huomo dopò il peccato, insieme con quelle che egli poi per propria malitia viaggiunge. Perche l'huomo per il peccato rimafe come quel viandante, del quale fi legge nell'Euangelio, che scendendo da Gerusalemme in Gerico, dette nelle mani de gli affaffini, li quali lo fpogliaronodi ciò che egli haveva, e gli dettero tante ferite, che lo lasciarono mezzo morto sù la strada. A questo modo intravenne all'huomo per il peccato: perche fù spogliato di tutti i beni della gratia, e su ferito in tutti i beni della Natura. L'intelletto rimase oscuro, la volontà interma, il libero arbitrio debole, la memoria sparsa, la imaginatione inquieta, l'appetito ribello, i sensi curiosi, e sopra tutto la carne dishonesta, e male inclinata. Oltre a ciò rimase habilissimo per ogni male, & inhabile per il bene; pronto per dannarsi, e pigro per salvarsi. Vorrei hora che tu mi dicessi, che cosa si potria sperare di un fanciullo di poca età, che fosse sopra un Cavallo indomito, e furiolo, & bavesse in mano una briglia debolissima, e si trovasse in una strada alpestre, e piena di precipizi? Imaginatiche in tale stato si ritrovi un'huomo tenza gratia, atteso che il suo appetito è come un cavallo sboccato, e furioso; e la ragione, che lo ha da governare, è tanto oscura, e tanto debole, & il libero arbitrio col quale gli deve metter la briglia è tanto indebolito, e questo mondo è tanto pieno di precipizi, e di lacci tefi, i quali fono più che se fossero piovuti: che maggior pericolo, che maggior povertà, che maggior miseria può essere di questa? Finalmente l'huomo è di tal forte misero, che una sola parola, solo un buon proposito, ò desiderio, ò solo un pensiero che sia grato a Dio non può havere da se stesso; se in ciò

non è ajutato dall'istesso Iddio. Di modo che se egli cade in peccato, non se ne può levare, le Dio non lo leva: e dopò l'essere stato levato sù, non può da se operar bene, se non ci si intromette il mezzo della gratia, e le altre virtà che

da essa procedono.

Ma nè anco tutto questo basta, per condurre a fine l'opera cominciata; perche bisogna havere nuovo ajuto, e favore, per perseverare sino al fine. Hora qui potrai considerare come questa natura sia ferita, emal trattata, poiche ci bisognano tanti impiastri per medicarla. Di modo che, si come una casa vecchia che da tutte le parti minaccia rovina; così ella hà bisogno di tutte queste sorti di puntelli, e rimedi per sostentarsi in piedi, e non cascare. Uno adunque che in tante parti, & in tanti modi si vede indebolito, e fiacco; non ti pare ch'egli habbi bisogno di gridare col Profeta, e dire: Salvami, Si-gnore, perche l'acque sono entrate sino all' Pl. 68. Anima mia . lo sono entrato nel fanco profondissimo, enontrovo dove potermi sostentare? Se a i sopradetti mali si accompagnassero quelli che ogn'uno sa da se, con la rovina che hà patito l'anima sua da essi, e la mala compagnia del mondo, (che stà sempre armato co'vizj, e cattivi essempj) non ti pare che accompagnandosi tutte queste cose insieme, havresti ragione di dire col Profeta: Salvami, Signore, perche i Santi sono mancati nel mondo; e la verità è pe 11 stata diminuita da i figliuoli de gli huomini ? Possiamo adunque dire che questo profondo conoscimento delle proprie miserie, fa che l'huomo facci oratione con spirito di humiltà. Perche, che altro deve fare il povero, che dimandar limosina? il debole fortezza, il nudo vestimenti, il peccatore perdono, il schiavo libertà, e l'infermo sanità? Di modo che quanto più l'huomo conosce la sua miseria e povertà, tanto più fi muove s chiamar Dio, dimandando misericordia. E si come un povero mendico, dalla mattina sino alla sera, non resta mai di chiedere; così quanto l' huomo è più humile, e più conosce la sua necessità e povertà, si muove tanto, più a rara e continua Oratione a Dio, dimandandogli humil-mente limofina di mifericordia. Ma bifogna che l' huomo sia molto ben fondato, e resoluto in questo conoscimento; si per quello che egli legge di questa materia, si ancora per la continua espe-

rienza delle fue fragilità; che quasi veda i Vedi dunque quanto bisogno hà l'Oratiocon gli occhi, e tocchi con le mani, questa sua estrema poverta, e miseria. Ma bisogna auvertire che non solo la grandezza della nostra miseria, mà la grandezza ancora della Maestà di Dio, ci deve fare humiliare, quando che andiamo a parlargli, si come bene ci insegnò S. Bernardo dicendo: Se è vero, come veramente è, che migliara di migliara di Angeli servono a Dio, e dieci volte cento milla migliara assistono alla sua presenza, e con quanta humiltà deve ulcire la povera rana dal suo paltano, per presentarsi dinanzi a così grande Maeltà? Con questo spirito orò quel publicano dell'Euangelio, il quale non ardiva manco di alzar gli occhi al Cielo; e però meritò una buona speditione. Con uno spirito simile si humiliò dinanzi a Dio, Achabe Reddolatra, e malvagio, & ottenne per humiltà, quello che non segli dovea per giustitia. Ma che diròio, che il Figliuolo di Dio orò con quello spirito medesimo,, quando nell' horto prostrato in terra fece Oratione al Padre, volendo con quella figura esteriore, dimostrar l'humiltà dell'huomo interiore. Hora se tanto si abbas sò quella tantogrande innocenza, e soprana grandezza, quando faceva oratione al Padre; dove si metterà, ò come si humilierà la sentina di tutte le sporcitie, e vizi del Mondo?

#### Terza conditione.

tione.

Giac. I.

Dopò l'humiltà, seguita convenientefi ricerca mente la Fede, è confidanza ò iperanza, nell'ora- che à la rerra che è la terza conditione dell'Oratione, perche l'humiltà ci dichiara, che non dobbiamo confidarci in noi Ressi : ma la Fede ci dice, che ci dobbiamo confidare in Dio. L'humiltà ci cava da un'inganno, tacendoci auvisati dove non è il rimedio; ma la Fede ci cava da un'altro inganno, e ci mostra dove è il rimedio. Questa conditione | ricerca da noi l' Apostolo San Giacomo, quando dice, che dimandiamo con fede, e senza dubitare, perche facendo altramente non otterremo quello, che addimandiamo. Quanto ci importi questa sede per questo effetto, il Signore istello lo dichiard in S. Matteo dicendo: Qual si veglia cosa che voi addimanderete nell' Oratio me, credete, che vi sarà data; e così l'otterete.

ne questa Fede, ò confidanza per impetrare? Da questo tu intenderai quello che habbiamo accennato di sopra, cioè che l' Oratione dalla Carità piglia il meritare, e dalla Fede e confidanza l'impetrare. Però si come secondo la misura della Carità. sarà quella del meritare; così conforme alla misura della confidanza sarà quella dell'impetrare. Dice S. Cipriano nella sua Epist. a Donato: Quanto sarà grande il vaso della fede, che portiamo con noi. tanta farà l'acqua che poi raccoglieremo dalla fonte della divina misericordia.

Di questo ne habbiamo frà molti altri, tre essempi nel Santo Vangelo. Quel prencipe della Sinagoga hebbe fede, che se il Signore fosse andato a casa sua, & havesse posto le mani sopra la sua figliuola, si saria rifanata: il Signore fece quanto egli desiderava, e la risanò. Ma la donna che pativa il flusso del sangue passo più oltre, & hebbe tanta fede, che con solo toccare la fimbria della veste del Salvatore si saneria: e come ella credeva sù fatto. Più innanzi ancora passò il Centurione, credendo che senza nestuna di queste cose, sola la voce del Salvatore, che commandasse, basteria per risanare il suo servo, e secondo la sua fede, così ottenne la gratia. Ne Confidan-i quali essempi si vede, che quanto mag-oratione giore folle la fede di chi ora, tanto più fa- doveprinrebbe potente la sua oratione per ottene- cipalmére quanto ella dimanda. Ma tu dirai forse, In che modo potrò io havere quella maniera di fede, e confidanza, havendo fatto si minimi servigi a Dio ? A questo si risponde, che il sostegno principale di questa confidanza non sono soli i meriti dell' huomo; ma sono principalmente i meriti di Christo, e la grandezza della bontà, e misericordia di Dio. E se tu mi dimanderai quanto sia grande questa bontà, e milericordia, ti dico, che tu lo potrai conoscere per la immensità della divina sostanza: Perche (come dice il Savio) tale è la Ecclagrandezza di Dio, qual è la sua misericordia. Perche essendo egli infinitamente grande, così è infinitamente milericordioso: esi come egli hà infinite riochezze da partire, così hà infinita liberalità per distribuirle. Perche altramente sarebbe grande impersettione, e dissonanza in quella divina sostanza, se havendo infiniti benida dare, non havesse infinito animo per dargli. E se bene tutte le divine perfettioni, sono in lui una cosa istessa, e

siano tutte eguali; non può però negare, che nell'opere di misericordia egli non sia abbondantiflimo, e più copiolo.

dia di

Dio.

Perche dato che egli habbia fatto mol-Opere te, e grandi opere per mostrare l'altre sue della mi- virtù, e perfettioni; molto maggiore le fericor- hà fatte per mostrare la sua bonta, e'misericordia. Perche per mostrare la grandezza della sua potenza, e sapienza creò il Mondo: per mostrare la grandezza del suo rigore, egiustitia lo distrusse con le acque del diluvio; mà per mostrare la grandezza della sua misericordia volse morire spargendo tutto il proprio sangue, e per suo amore. Or quanto ti pare chesia maggior opera morire Iddio, che morir gli huomini, quanto è cosa maggiore, patire Iddio per il Mondo, che crearlo? Perilche in quella maravigliofa visione, nella quale Moisè vide la gloria di Dio su'l Monte, frà le gran perfettioni, e maraviglie, che quivi si scopersero, questa su quel la , che maggiormente gridò , e si tece sentire, dicendo ad al ta voce: Misericordioso, pietoso, patiente Signore di gran misericordia, che levi via i peccati, e l'iniquità de gli huomini, ne si trova nessuno che alla tua presenza sia innocente in se: Però canta la Chiesa; Signor Iddio, di cui è cosa propria l'haver misericordia, e perdonare. Il che si dice non perche non gli siano proprie tutte l'altre virtu , e perfettioni ; ma perche questa è opera di bontà, e misericordia; che è la cosa, di che egli più si vanta, e di che egli più vuole effer lodato: & è quella che maggiormente dichiara la grandezza della sua potenza, e glo-

> Per tanto, fratel mio, quando tu anderaia questo Signore a dimandar perdono, e milericordia, non ti auvilire, non ti perdere d'animo, nè ti imaginare di ellergli importuno, overo che tu lo vogli obligare a far cola che sia contra l'honor suo, e fuora del costume di sua natura : anzi credi che tu gli vai a dare una materia di lode, una occasione di fare una cosa molto honorata, e gloriosa, e conforme a chi egli è. Perche si come è naturale del Sole lo illuminare, e del fuoco abbruciare, e della neve esser fredda; così, anzi molto più è naturale di quella infinita bontà il far bene a tutte le sue creature. Manco voglio, che ta pensi, che egli si sdegni,

> ria: poiche la perfetta miscricordia si ap-

partiene solo a colui, che è libero da ogni

portunati: i quali hanno a noja che gli sia dimandato, perche perdono quello che che danno : ma perche Dio non perde quello che egli ha, se bene lo dà; per questo non si può importunare, dimandandogli sempre; perilche dice Sant' Agostino; Non ti ingannare pensando, che si come tu ricevendo, guadagni; così Dio donando perdi; perche per molto affamato che tu habbi il ventre, e secca la gola per la gran sete, la fonte nondimeno l' ammorza, nè però perde cosa alcuna. Il secondo fondamento di questa confidanza, habbiamo detto che sono i meriti di Christo, il quale è nostro Salvatore, Redentore, auvocato nostro, mediatore, Rè, Sacerdote, e nostro sacrificio, nè si trova altro nome sotto il Cielo, per mezzo del quale possiamo salvarci, se non questo. Perche si come Dio non volse che nel mondo fosse più di un Sole, il quale havesse lume da se, e dal quale tutte le stelle ricevessero la luce; così non vosse che nel Mondo fosse se non un solo santificatore, per mezzo del quale fossero fanti quelli che facessero l'opere buone. Questo adunque e quel nome, per il quale egli ci commanda tante volte nell'Euangelio, che dimandiamo gratical Padre; certificandoci che tutto quello che in quel nome dimanderemo (cioè per li suoi meriti) tutto ci Fia. 14. sarà concesso. Non contento ancora di Mar. 11. questo, il medefimo Signore ci insegnò Mat 6. alcune parole, acciò che con esse dimandassimo per amor suo queste gratie; le quali furno l'oratione del Pater nosser. La quale oratione noi la possiamo presentare al Padre Eterno, dicendogli, che siamo mandati dal suo figliuolo, e che per segnale, egli medesimo ci haveva insegnato le parole, con le quali gli dovessimo dimandare misericordia, come egli può co-noscere mosto bene, che siano sue. Così fece Tamar, quando il suo socero la voleva fare abbrucciare, come donna trista, Gen, 8. la quale mandando i segnali che facevano fede di chi ella havea concetto, con questo fù liberata dalla sentenza del suocero. e così rimale giustificata. A questo modo dobbiamo ancora supplicare il Padre Eterno, che voglia riconoscere di chi sono le parole che noi li diciamo; e chi ci manda a lui: acciò che dal medesimo sia revocata la sentenza della nostra condannatione: e per amor suo possiamo ottenere quello, che non meritiamo da noi. Questo come fanno gli huomini quando sono im- | adunque è il tempio vivo del vero Salo-

Mal. s.

si come egli ne diede testimonio dicendo per il Profeta: Isacrifici, & bolocausti loromi saranno grati, offerendomegli sopra il mie alsare. Il quale altare veramente non è altro, che la sacratissima humanità di Christo. Questa era la causa, che Dio si mostrava tanto geloso, di che non si trovasse se non uno altare di sacrifici in Isdraele, e per conseguente in tutto il Mondo: per daread intendere, che non si trovava se non un solo sommo sacrificio, & un solo sommo altare, e Sacerdote; sopra il quale, e per il quale tutti i nostri sacrifici gli fossero accetti: che è Christo. Ma accioche tu intenda meglio, quanto sia grande questo tesoro, e sappi prevalertene, e ringratiare Iddio; io ti dard un'essempio, il quale basterà in parte per darti luce, e conoscimento di questo tesoro. Non sono molti giorni, che un'huomo da bene volendo dimandare una gratia a un Prencipe, scrisse una supplica, nella quale raccontava per ordine tutta la servitù, & alcuni fatti notabili che in varj tempi, e diversi luoghi havea fatto suo Padre, in servigio, e per commandamento di detto Prencipe: e doppo l'haver raccontato, & aggrandito con belle parole questi meriti, a uno per uno, dimandava con grande istanza il premio, e la remuneratione di essi; come se fossero stati suoi propri. Una causa simile a questa è quella che habbiamo con Dio; e questo il modo che noi habbiamo a tenere per negotiare con lui: poiche realmente tutti quelli, che sono in gratia, sono sigliuoli addottivi di Christa, & egli è noitro Padre, si come lo chiama Isaja; & egliè il nostro secondo Adamo, come lo chiama San Paolo; e per confeguente noi siamo i suoi leggitimi heredi, non ab in-1. Cor. 15. testato; ma per il testamento che il Giovedi dell'ultima cena, egli ordinò, e confermò, non con sangue di capretti; ma col suo istesso, il quale egli disse voler spargere per nostro amore, e così ce ne faceva heredi. Questa è la causa che noi habbiamo autorità di dimandare il premio delle sue fatiche, e travagli, con tanta autorità, e confidanza; poiche tutto quello; che egli in questo Mondo sopportò, e patì, e quanti passi egli sece, non gli fece per se; ma per noi si incarnò, per noi nacque, s' affaticò, dizinno, camino, sudo, pati same, sete,

mone; e l'altare dove tutte le dimande e morì finalmente per nostro amore, e opere di chesi rappresentano a Dioglisono grate, di ogni cosa ci lasciò heredi nel suo te-christo scome egli pe diede testimonio dicendo scome egli pe diede testimonio dicendo nessuna di queste cose, per pagare ciò che fatte a dovez (atteso ch'egli sù sempre inno- netto. cente) nè manco ne havea bisogno per ottenere gratia, e gloria; perche egli

era Iddio. Adunque il Patriarcha Giacobbe guadagnò la benedittione, che non se gli dovea, non per altro, che per esser vestito delle vesti del primogenito a chi elle toccava di ragione : come non otterremo noi altri la benedittione della gratia, ancora ch'ella non ci si debba, portando con noi l'autorità, e le ragioni dell' Unigenito Figliuolo di Dio, a chi ella si deve di ragione? Si che, fratello, tu vedi, questi sono i fondamenti principali della speranza del Christiano, oltre la verità della parola di Dio con la quale egli ha promesso il suo

ajuto, e soccorso, a tutti quelli che ri-correranno a lui, si come tutta la Scrittura divina ne fa fede.

Hora l'ufficio di questa confidanza è di far sì, che noi a occhi chiusi rimettiamo tutte le nostre attentioni nelle mani del Signore, e quando haveremo provato i mezzi leciti, che la sua misericordia ci concede, e ci da per istromenti della sua providenza, dobbiamo pigliare in noi una ccurezza, e contento per ogni cola che succeda, che havendoci rimesso alla bontà di Dio , & essendogli comparsi innanzi, & havendo presentata la nostra supplica, siamo sicuri che ogni cosa è bene incaminata, e che non ci resta à far'altro, che haver ferma speranza in quello, che noi non intendiamo del suo infinito sapere; poiche siamo certi, che la sua misericordia, e le sue parole non possono mancare,

### Duarta conditione.

Ma bisogna auvertire, che non basta Opere san- il fare Oratione con questa sorte di fede, te debbo- s'ella non si accompagna con le opere, e no accompagnar l' con la buona vita. Perche posto caso, oratione. che alcuna volta la ineffabile misericordia di Dio si stenda a udire un peccatore ch'è fuora della gratia ina, concedendogli per misericordia quello, che non se gli deve per giustitia; nondimeno, parlando ordinariamente, possiamo dire, ch'è verissima quella sentenza dell' Euangelio che quel buon cieco dille: cioè, Non sappia-Gio. 1. mo, che Dionon ascolsa i peccatori; ma si bene qualli che la honorano, e lo servono. Questa è legge generale di Dio, dichiarata in tutte le divine Scritture, S.Gio. nella fua canonica dice; così : Fratelli, se la coscien-4.]02. ;. za nostra non ci riprende, habbiamo confidanza che otterremo dal Signote le gratic, che noi le addimandiamo : perche osserviamo i Suoi commandamenti, et acciamo la sua volontà. San Paolo ancora dice : lo voglio 4. Tim. che gli huomini orino in ogni luogo alzando le manipure, enette, fenza consesa. San Pietro medelimamente nella sua Canonica commanda a' mariti che trattino amorevolmente le moglie loro, come vasi deboli e fragili : accioche non si impediscano le orationi, se per sorte havessero il cuore inquieto; e pieno di passioni; e per conseguente inhabile per negotiare con Dio. David nel Salmo dice ancor'egli : Se io hò vedute alcuna Pf. 65. iniquità nel cuor mio; il Signore non esaudirà la mia Oratione. Ma l'istesso Signore dice questo medesimo molto più chiaro e con maggiore affettione per bocca del Profeta Isaja in quello modo: Efa. E. Quando alzerete le mani per orare, volgerò gli occhi in altra parte; e quando moltiplicherete le vostre Orationi, non udiro: perche le vostre mani sono piene di sangue. Per tanto lavatevi, e state notti, e di-scacciate la malignità del vostro pensiero dinanzi a gli occhi miei , lasciate il mal fare, efate il bene, soccorrete il bisognoso, fate giustitia all'orfano, difendete la vedoua, & all' hora venise, e riprendetemi. Il che vuol dire: quando habbiate fatto le cose sopradette, lamentatevi di me se io non esaudirò le vostre orationi. Eccoche tù vedi la purità della vita, e la compagnia dell'opere buone, che l'oratione dimanda. Per dimostrare que- Lvirtu, cioè, Digiuno, Elemosina, & Ora-Quere Granata Tomo 1.

tho ancora più chiaramente, Dio commandò, che quando il Sacerdote entrava nel Santuario a fare oratione, portalse una piastra d'oro in fronte, nella quale fossero scritte queste parole : La Exo. 28. santità al Signore: cioè la santità siappartiene, e deve al Signore. Dovea portare ancora un pettorale dinanzi al petto, dove fosse scritto Dettrina, e Verisà; accioche per questo s' intendelle attribuite che il fondamento, & apparecchio prin- all'oratiocipale dell' oratione sacerdotale dovea flamento essere Santità, Dottrina, e Verità: pera vecchio che senza queste qualità l'oratione è molto povera; anzi nuda. In figura di quello noi leggiamo, che commandando il Proseta Eliseo al Rè Joas che tirasse una saetta con un'arco (per significar con quell'atto la vittoria che Dio gli doveva dare contra il Rè di Siria ) 4. Reg. 13. mise le sue mani sopra quelle del Rè, & a questo modo gii fece tirare la saetta: nel che.si intende che tutte due le mani hanno da concorrere in tutte le nostre opere, così di Dio, come nostre : le nostre mani debbono operare, equelle di Dio ajutare; e questo ajuto lo meriterà colui che in ogni sua operatione accompagnerà le mani con quetle di Dio. Ma ancora che veramente tutte le opere buone ajutino l'oratione, nondimenodue in particolare sono le sue favorite, che sono Digiuno, & Elemosna, che sono come due Ali, con le quali Quali opel'oratione vola in alto : perche essendo siano più legge di Dio, che con la misura che mi-proprie sureremo ad altri, sarà misurato a noi : cione. nell' istesso modo per la misericordia che noi usiamo verso il profilmo, ci facciamo degni della misericordia di Dio. Ma il-Digiuno poi ajuta l'oratione per un'altra via; prima, perche tempera il corpo con la parlimonia del nutrimento, e lo fa esser più leggiero per volare. con l'oratione al Cielo. Secondo, perche castigando la carne, accioche ella non si ribelli contra lo spirito, già comincia l'huomo a fare quello che tocca alla sua parte; e così viene a meritare, che Divancora faccia la sua. Oltre a ciò, colui che in quello modo cerca Dio, e che a questo fine tratta male il suo corpo, facendo forza all'amor proprio, già. si vede che questo tale lo cerca da dovero, ne è dubbio alcuno, che questo tale lo trovera. Ma perche di queste tre

tione, (che sono le tre parti della sodisfattione) ne habbiamo trattato nel suo proprio luogo parlando della penitenza, non sarà bisogno dirne altro al presente,

### Quinta conditione.

Laquinta conditione, che s'appartiene all' oratione è circa quello che si de-Qualico ve dimandare. E se l'huomo considererà bano di-con attentione quanta sia la grandezza mandare di quel Signore ch' egli và a dimandar nell' oramercede, conoscerà veramente, che sì gran Signore è quello, che tanto desidera il nostro bene, e che se gli debbono dimandare beni grandi, i quali fono tutti i beni spirituali, ed eterni; perche tutto il restante che per questa vita si può dimandare, è un niente; atteso che la vita stessa è niente. E ben verò, che, ancora che queite cose temporali da se fiano un niente: nondimeno quando fervono allo spirituale si possono cominciare a chiamare qualche cofa, e per quella ragione si possono dimandare con questa. intentione, rimetsendo però il tueto nelle mani di Dio, il quale sa meglio quello che ci bisogna; che noi stessi.

Perche intravione bene spesso, che quello che secondo il giudicio nostro ci pare utile: secondo il giudicio di Dio, che deve il tutto, può esser dannevole; & in questo caso egli ci nega per misericordia, quello che per rigore ci concedeva.. Dice S. Agostino a questo proposico: Gran misericordia è, che l'huomo non riceva quello, di ch'egli si servirebbe per luo danno. E però chi dimanda cose tali, può più temere che Dio non gli conceda, ellendo corrucciato: quello che per suo utile gli negheria, essendogli propitio. In un'altro luogo ancora dice l'illello Dottore; Colui, che fedelmente sa oratione a Dio per le necessità di questa vita, e non è esaudito, e sua misericordia. Perche il medico sà meglio di che cosa hà bisogno l'infermo, che l'infermo istesso.

Dimandiamo dunque queste cose temporali con conditione, rimetrendo il tutto alla benignità, e providenza paterna del Signor nostro: ma le cose spirituali dimandiamole senza conditione alcuna: e la prima sia fra tutte, il perdono dei nostri peccati; la seconda, dimandiamo stabilità, e tatdo proposito di non far mai cosa che sia percato mortale; e la terza, dimandiamo poi in particolar le virtù più principali, delle quali habbiamo maggior bisogno, come sono Carità, Castità, Humiltà, Patienza, Obbedienza, Vittoria contro se stello, & altre virtù simili.

Nel numero di queste virtù, bisogna che ci mettiamo la gratia del dimandare (ch'è la virtù dell'oratione) la quale è dono di Dio, si come afferma San Gregorio in queste parole; I Santi huomini quanto più ardentemente si accostano a Dio, tanto maggior spirito ricevono per dimandargli quello, che essi conoscono, che più gli aggrada; e così dal medesimo Dio ricevono insieme l'acqua e la sete.

Bisogna poi dimandar soccorso, & ajuto per tutti gli stati delle persone Ecclesiastiche, per i Prencipi Christiani, per il padre, madre, parenti, amici, ebenefattori, fimilmente bisogna orare per tutti i poveri, infiermi, incarcerati, e per ogni uno che si trova in necessità, per tut-ti i fedeli, eretici, e cattivi Christiani, e generalmente per tutti gli huomini, e pregare anco per li morti: perche quelta è una oratione molto grata a Dio; il quale amando così tenerameste gli huomini, (come quello che gli hà creati, e redenti) sempre vuole esser pregato per essi. Perilche dice S. Gregorio ne i suoi Morali; Colui che procura di pregar Dio per altri, sa utile a se stesso: e tanto più presto merita di essere esaudito; quando prega per le, quanto egli più divotamente prega per altri. S.Gio: Grisostomo ancora sopra S. Matteo dice così: La necessità ci obbliga a pregare per noi medelimi; ma a pregar per gli altri ci ob-bliga la Carità. Però fra quelle due orationi, è più grata, & amabile dinanzi a Dio quella che procede dalla Carità, che quella, che deriva dalla necessità.

Sesta conditione.

L'ultima conditione dell'oratione diremo, che sia la patienza, e perseveranza, che dobbiamo havere orando, per non venir manco, e non restare dalla nostra dimanda, per moltoche il Signor allonghi il termine di adempirla. Anzi che in questa parte bisogna esfer tanto ostinato, (s'è però lecito dir così) che noi possiamo dire col Santo Giobbe: Ancora ch'egli Ciob 13. mi ammazzi , spererd in lui. Di duelta conditione ci auvila il Salvatore nell' Euangelio, & a questo proposito diede la similirudine di uno amico, che a mezza notte andò a dimandar in pressito tre pani ad un'altro suo amico, perche haveva un forastiero in casa sua, ne haveva che darli; e perche l'amico si scusava dicendo, ch'era in letto co'suoi figliuoli, e con l'altra sua famiglia, tuttavia per la importunità di colui, che dimandava, bilognò, che si levasse, e gli desse ciò, che dimandaya. Concluse poi il Signore dicendo, che se noi perseveraremo chiamando alla porta della divina misericordia, quello, che non potremo impetrare per amicitia, lo orterremo con la importunità tanta è la forzache hà laperseveranza appresso Iddio. Questa virtu è molto necessaria per l'oratione, perche il Si-gnore indugia alle volre di farca le gratie, che gli addimandiamo, ò per provar la nostra fede ( per vedere se per causa della tardanza ci mettiamo a cercare il rimedio per vie illecite, & ingiuste) overo, acciò che conosciamo maggiormente la nofira necessità; ò per accendere in noi maga gior fervore di divotione; con quelta dilatione: overo perche così è espediente per nostro profitto; overo per altre caule, ch'egli solo intende. Per questo adunque è molto necessaria questa Virtù nell'oratione, & anco perche conservi il frutto di esla, & accioche la tentatione non cicavi tanto bene dalle mani; per-che sono alcuni che si dispongono di fare l'oratione per un poco di tempo, e vi mettono grande efficacia; & ancorche in altre cole sopportino molte fatiche, non ianno però sopportar la dilatione del loro desiderio, e questo gli sa perder d'animo, & è caula che non vadino innanzi con la loro dimanda. E però bisogna, che l'huomo sia auvertito del modo, e

indugia molte voite a mandare il rimedio nell'ultimo pericolo, quando già è perfa la speranza d'ogni humano soccorio: a come leggiamo effere accaduto alla fanta Sufanna, & a Davidde, quando Saul lo teneva assediato sul monte: & alla Città di Betulia, quando haveva Dan.18. intorno il campo degli Asirj. Altre vol- Judit 18, te pare all'huomo, che Diosissa dimenticato di lui, ò che egli faccia il sordo, ò che stia come addormentato, si come Mat. 8. fù figurato nel dormire dei Salvatore, quando trovandoli nella barchetta co' luoi discepoli; si levò quella fortuna. che quali pareva, che volelle sommergerli: e questo s'intende non perche in Dio, come Dio, possa trovarsi sonno; ma per mostrarci questo modo di abbandono, e dimenticanza. Alle volte ancora la cosa passia più innanzi; perche all' huomo pare, che il Signore non solo fia addormentato, ma che sia ancora corrucciato con lui, e che l'habbia quasi abbandonato, si come chiaramente su figurato nella dimanda della Cananea; la quale pare che il Signore ributtasse da sè, con le austere, e dure parole che le Mauss. rispondeva: e si comeancora Davidde lo rappresenta in tutto quel Salmo che comincia: Domine Deus salutis mea: Dove il sopradetto Profeta ci proponegran Ps.87. paure, e terrori, e quasi dice, che saremo abbandonati da Dio: con tutto ciò non solo non tralasciava la sua Oratione. anzi che pure all'hora la raddoppiava; perche prima soleva chieder misericordia il giorno solo: ma in quel tempo accompagnava il giorno con la notte, e diceva: Signor Iddio della mia salute; il giorno con la notte io grido dinanzi a te. E questo non lo potrebbe fare huomo mortale, se non sosse che il medesimo Signore che ci spaventa, ci chiama: quello che ci discaccia, ci invita: e quello che pare ti faccia fuggire, ti fa anco chiamare, facendoti stare con timore da una parte, e dall'altra mettendoti in speranza. Serve ancora per questo proposito il considerare, che si come le Virtù, e doni che molte volte addimandiamo a Dio, sono di inettimabile, e grandissimo valore, però egli con ragione vuole, che prima siano molte volte dimandati, e molto desiderați, affinche poi l'huomo gli stimi, ene faccia gran conto, gli sappia conservare, e stile che tiene il Signore: imperoche egli | se gli mostri grato, rendendo le douvute

gratical donatore di tali, e tanti beni. Hora essendo che molte volte il Signore prolunga di adempire le dimande de suoi, per tutte le vie iopradette, di qui naice, che parendo ad essi, che egli se ne sia come dimenticato, gridano con alta voce dicendogli: Livieti sù, Signore, perche dormi? Lievati sù; e non ci abbandonare per sempre. Odi il Profeta Abacuch che cominciò la sua prosetia in questo modo: Sino à quando griderò, Signore, e non mi sentirai? ti chiameròvedendomi perseguitato, e non mi risponderai? Sopra le quali parole dice San Girolamo: Si come l'infermo con una febbre ardentissima, dimanda al medico, che gli dia dell'acqua, gridando, edicendo; io mi sento abbruciare, io muoro, io non posso patire tanta sete: così diceva il Profeta: ma il pietoso, e prudente medico gli può rispondere: Io sò molto bene, in che tempo ti si debba dare quello che tu addimandi; non ti hò adesso compassione, perch' ella sarebbe crudeltà, atteso che quello, che tu addimandi, tiè contrario. A questo modo il Signore, che conosce molto bane il peso, e la misura della sua misericordia, alle volte mostra di non udire colui, che j chiama, per provarlo meglio, e provocarlo più a chiamare; e così facendolo passare per il golfo di tanti travagli, lo fa più giulto, e meglio purgato.

Abac. Id

Per questa cansa il Profeta Gieremia tioni uci-diceva, ch'egli chiamava le tribolationi, sopporta e le miserie, perche si come altri chiamasono chie- no Dio, acciò che li liberi da esse, così aca Die questo valoroso, & invitto Cavaliero disfidava e chiamava i travagli, e le miserie, acciò che per mezzo di esse rimanesse più provato, e purificato. Sin qui sono parole di San Girolamo, sopra il primo capitolo del Profeta Abacuch. E però quello che questo Santo Profeta desiderava per suo profitto, il medesimo ordina la divina providenza dilatione di adempir le noare dimande. Il rimedio dunque di tutto questo è la perseveranza accompagnata con la confidanza, che si dee havere nella bontà, e misericordia di quel Signore, che tutte le cose indrizza per bene de isuoi eletti, come dice l'Apostolo: e si come egli sà quello, che ci deve dare, così sà ancora il tempo quando le deve l dare. Conforme a questo dice S. Grego- co della divotione a poco a poco, di rio ne'suoi morali: Il Signore onnipoten- sorte, che quella che al principio era te, che conosce quello che è bene per quasi spenta, al mezzo è alquanto più vi-

che prega, per far poi quello, che più gli conviene, accioche la vita si purghi con la penitenza, & accioche la quiete della pace, che in questa vita non si trova u cerchi nell'altra. In un'altro luogo del medesimo libro dice così; Molte volte accade. che quanto più la nostra Oratio- Oratione è ne si prolunga, più s'adempie: e quando alle volte ci pare, che le nostre voci siano disprez- senza che zate, all'hora si fortificano più i nostri de- noi ce ne sideri nella radice del cuor nostro, nel auvediamodo che intraviene alle semenze, le mo. quali quanto più tardano a crescere per causa del freddo, e delle brine, fanno tanto miglior radice, e vengono poi fuora la Primavera con più bel germoglio. Questa è una sorte di perseveranza nell'Oratione, la quale ricerca una affiduità di molti giorni. Se ne trova ancora un'altra, la quale è similmente necessaria, per durare più spatio di tempo nell'Oratione, come fù quella del nostro Salvatore nell' horto; dove trovandoù in quella grande agonia, dice l' Euangelista, ch'egli faceva più lunga la sua Oratione. E cosa di grande importanza per noi, che habbiamo questa sorte di perseveranza, per durare in quelto esercitio, e godere maggior frutto, e vincere il fastidio, e la fatica della prolisità dell'orare. Perche si come coloro, che cavano un pozzo, quanto più vanno al basso, tanto, più trovano humore, & al fine trovano la vena dell' acqua viva; così ancora quelli, che si pongono in Oratione, quanto più durano in quell'ellercitio, tanto maggior profitto ne cavano; perilche disse il Savio, che il fine dell'Oratione è meglio del principio: perche l'oratione (come tutte l'altre cole) hà principio, mezzo, e fine. L'huomo che simette in Oratione, nel principio sente in se una certa freddezza, & un combattimento di pensieri, che gli danno gran noja : nel mezzo poi fi comincia a Fine dell' fentire un certo calore di divotione, che è più ferconsola l'anima alquanto: ma nel fine si vente prova una quiete mirabile, con una priocipio. sovità celeste. Di modo che si come il suoco che si accende con legne verdi, non fa subito fiamma. ma và lavorando a poco a poco, di modo che in breve spatio si accende, & arde; così puoi esfersicuro, che si và accendendo il fuomoi, mostra alle volte di non udire colui, va, manel fine è totalmente accesa. Ma

to più può di impedirci un tauto bene . Perilche fare (come dice San Basilio) eglifinge mille caule, e trova mille fotti di necessità, accioche con simili occasioni ci levi dall'oratione, & a poco a poco ci tiri nella sua rete, con la corda di alcune ragioni apparenti, Mainoi, come gente avisata di questo pericolo, dobbia-mo stare appareceniati contra di lui il e perseverare in questo esercitio; picchiando alla porta della divina misericordia. S. Girolamo in una sua Epistola ad Eustochio, dice di se queste parole: Io mi ricordo, che una volta accompagnai il giorno con la notte gridando in Oratione, nè restai di percuotermi il petto, sino che il Signore mandò tranquillita all' anima mia. Chi sarà dunque colui, che perseverando in oratione con chiamare continuamente misericordia, non ottenga qual si voglia cosa da colui, che è un pelago d'infinita bontà, e clemenza ?

Grandez-

Io credo, che questo che habbiamo sa del fut. detto debba bastare, per sapere con che eratione. conditioni deve esser accompagnata la buona Oratione. E se per sorte ti paresse troppo quello che ti s'addimanda; volta gli occhi, e guarda quello che ti si promette: perchesenza dubbio il frutto di questa virtù è tanto grande, che nistuno che non l'habbia provato, lo potrà cre-

Perilche lasciando da parte altri argomenti, io hò sentito di molte persone, le quali ricordandosi del tempo, nel quale non sapevano che cosa fosse oratione, e del tempo nel quale cominciarono a usarla, e vedendo la dispositione, nella quale il cuor loro era prima, e come fi trovavano dapoi, non facevano fine di ludar Dio, e di maravigliarsi, considerando alle pasfioni, e tormenti che già per ogni minima cofa pativano, e guitando dall'altra parte la pace, e quiete, che di poi godono, non ostante qual si voglia travaglio che loro possa dare il mondo. Donde che perquesta, e per altre mutanze simili, che vedevano, e sentivano in se, riconoscevano la virtù, l'onnipotenza, e la bontà di Dio; per la qual cosa si confermavano nella fede con uno modo maravigliolo, es'infiammavano nella carità, e si tortificavano nella (peranza. D'onde nasceva) poi, che crescendo in queste Vireù, che iono la fonte di tutte l'altre, ogni di me-

Opera Granata Tomo I.

il demonio che sà quelto, s'affacica quan-pritavano più, e s'auvicinavano allo flaro della perfettione.

> DEL TEMPO CHE DEVE DVRARE l'Oratione. Cap. II.

Dopo l'haver detto delle conditioni dell'oratione, seguita che noi diciamo alcuna cola del tempo, nel quale ella si dee fare. San Basslio sa questa di- Oratione manda, & egli medesimo risponde, dicen-quanto do: che il tempo dell'oratione hà da esrare. ser l'istessa vita. Di modo che non le assegna tempo certo, perch'egli vuole, ch' ella comprenda tutti i rempi , conformans dofi con quella sentenza del Salvatore, che dice: Bisogna sempre orare; e non mancar que. 18. mai: ancorche questo non sia commandamento, mà configlio che egli ci dà. In che modo si debbano intendere quelle parole, l'habbiamo dichiarato in altra parte; perche quello non s'intende come intenderia un Matematico, mà nel modo che si debbono intendere le cose modo che il debbono intennere le cole illo-rali, cioè con la maggiore affiduità, che raccorsi sia possibile, e secondo che ci sarà per-nell'oramesso dalle necessità, & occupationi di tione dalquesta vita. Frà le quali non manca però tioni. del tutto qualche spatio di tempo, per alzare il, cuore a Dio, e sempre stare alla fua presenza (poich'egli è veramente presente in ogni luogo, ) e di già dicemmo, che Oratione è un'alzare il nostro cuore a Dio, ilche si può fare in ogni tempo, e luogo. Questo ce lo dichiara, & a ciò ci esorta quell'ambasciata che Mosè portò a'figliuoli d'Ildraele da parte di Dio, icendendo dal monte Sinai, la quale fu questa (parlando egli in periona dell'istesso Dio:) Voi havete veduto le grandezze, e maravi-Exo, sa glie, the per vejtre amore hò fatto in Egitto, e come vi hò portato sin què sopra l'ali di Aquila. Però se voi vorrete osservare i miei commandamenti, sarete la mia heredità, 👉 il mio popolo frà tutti i popoli della terra , perche esa è tutta mia, e mi sarete un Regno Sacerdotale, & una Gente Santa. Questa fù l'ambasciata del Profeta.

Ora vediamo un poco che cola è questo, che Dio promette quì: e che cosa dimanda, quando dice che sarà un Regno Sacerdotale, e Gente santa. Già sappiamo, che l'ufficio del Sacerdote é orare, e placare l'ira di Dio, & offerirgli i sacrificj. È questo era uno de gli ustici principali, & occupationi, che Dio ricercaya da quel popolo, che egli

Die.

voleva, che tutti fossero Sacerdoti, non Popolo d' nel grado, ò nella dignità, e ministerio sal'arael fa- cerdotale, ma nella imitation di questo vorito da principalissimo usticio sacerdotale, ch'è orare, & honorare Iddio. In ciò voleva egli, che quelto popolo fosse differente da tutti glialtri popoli : perche glialtri non havendo così buona guardia, nè così potente difensore, spendevano la vita nelle guarnigioni, e provisioni delle loro Republiche, come genti che vivevano con le loro braccia. Ma quel popolo che viveva principalmente per il braccio di Dio; il suo principale intento doveva esser orare, servire, e placar Dio; perilche facendo essi così, egli havrebbe pigliata la difesa di quelli, che si occupassero in questo essercitio, sopra di se. Dalche pare, che si comprenda, che l'arme principali del popolo Christiano, sono, religione, & oratione: così le confesso Joas Rè d'Isdraele, ancorche idolatra, il qual essendo tutto afflitto, perche moriva Elisco ( nel quale haveva ogni speranza delle sue vitorie ) disse: Padre mie, padre mio . carro d'Isdraele , e suo governatore; ò come dice un' altro testo; carro d'Isdraele, e fuo cocchiero; come s'egli havesse detto, scome anco la Glossa dichiara. Tu sei la nostra difensione, & il nostro riparo; perche con la tua Oratione eri più atto a difendere questo Regno, che tutti i Cavalli, e carriche sono in esso. Questo dunque è l'ufficio che Dio addimandava, e questo è il premio ch'egli prometteva. E Oratione seegli voleva, che tali fossero i fedeli di vengagra. quel tempo, molto più vorrà che siano demente questi del tempo presente, poiche vivono in stato di maggior persettione. E però non ti dei maravigliare, se San Basilio allarga tanto i termini dell'Oratione,con-Modo di segnandoli per tempo tutta la vita: poifar oracio- chè ella si deve reggere, e governare, ne per tut-to il gio- per mezzo suo. Cominciando poi l'istesso Santo a mettere in prattica questa dottrina dice così: Nell'apparire del giorno, diamo principio a fare oratione, lodando il Creatore di tutte le cose, con Can-

tici, ed Inni spiricuali; quando poi il So-

le comincia a spargere i suoi raggi per il

mondo, cominciamo a metter mano alle opere, che a noi si convengono, e

perche coaino.

alleg 2

20.

haveva elletto per se. Di modo che egli i che, accioche così ci pajano più soavi. In un'altro luogo ancora: dice così : Quando tu ti metti afedere a tavola, fa prima oratione, e quando ti poni il pane dinanzi, ringratia colui che te lo dà, e quando foccorri alla debolezza del corpo con l'uso del vino, ricordati del dono di Dio, il quale lo creò per rallegrare il cuore, e per ristoro del corpo humano. Passata l'hora del mangiare, non permettere, che con lei passi la memoria di colui che ti donò il cibo; vestendoti la mattina, accendi'il tuo cuore nell'amore di Dio: e mettendoti il mantello, rendi gratie a colur, il quale, acciò che ci potessimo riparare sì dal freddo, come dal caldo, ci hà provisto del vestito necessario, col quale conserva la nostra vi- Modo dta, e cuopre le nostre carni. Quando fare orapoi vien sera, ringratia colui, che ci dies la notte de il Sole per ministro, & ajuto dell'opere del giorno, & insieme con lui li concesse il suoco, la Luna, e le Selle per la notte, con molti altri ajuti, che servono alla necessità della vita. La notte che succede poi , tidàrà altri nuovi motivi per fare oratione. Perche quando tu alzerai gli occhi al Cielo, e contemplerai la bellezza di tanti lumi, che in esto risplendono, è ben dovere che tu rendi gratie al Creatore di tutte le cose visibili, e che adori, quell'eccelente, e soprano artefice, che tutte le cose creò con tanta sapienza. Quando poi in questo tempo contemplerai il filentio della notte quieta, il dormire ripofato di tutti gli animali, adora, eringratia di nuovo quel Signore, che col sonno ci ristora delle fatiche del giorno, e dopo l'haverci ristorati, indi a poco ci habilita, accioche possiamo di nuovo affaticarli.

Ma non vorrei che tu pensassi, che tutta la notte fosse stata deputata solo per dormire, nè manco tu devi confentire che il sonno inuttile ti portivia la metà della vita senza profitto alcuno: però ne dei pigliare quanto bisogna per il dormire ordinario, & il resto spenderlo in Oratione. Sin qui sono parole di San Basilio, nelle quali si può molto ben vedere la divotione grandissima di quel Santo monaco. A tutti questi essercizi, sur fa una gionta San Girolamo dicen-d'oraresequesto si faccia accompagnandole con do: Quando usciremo di casa, armiamo- condo San santi pensieri, e divote Oratiopi, le ci con l'Oratione, per li pericoli che Girelame quali devono esser il sale, che dia sa- potriano occorrerci: e quando ritornepore a tutte le nostre attioni, e fati- remo, sia prima l'orare che il riposare, a

tal che il corpo non si riposi prima dell' la, di questo continuo riparo. Ilche dianima. Quello effercitio racconta San Gio: Climaco, ch'era molto in uso frà quei Santi Monaci del suo tempo, i quali si affaticavano aslai, accioche in niun luogo, e tempo, il cuor loro si allonta-nasse da Dio. E per non mancare in in quelle f attesoche il cuere humano con proprio pelo, si piega facilmente alle cole terrene) dice questo Santo, che molti di quelli che habitavano ne' Monasteri, havevano messo ordine, di auvisars, & inanimarsi l'un l'altro con alcuni cenni, quando erano a tavola, quando li scontravano per casa, quando si radunavano tutti insieme, & in altri luogi simili. Che cosa può essere più dolce, e divota di questa ? Da questo si può intendere, quante sono le diligenze, & inventioni, che cercano i servi di Dio con servore di spirito, per non si dimen-

ticare mai di lui. Hora tornando al nostro proposito,

questo è il tempo, che San Basilio deputo per l'Oratione; e questo deve pretendere colui, che da dovero, e con tutto il cuore si è dato al servigio del noftro Signore; perche dato che non arrivi a quella continuatione, non sarà però molto iontano, e tanto più vi si Exod. 16. approfilmerà, quanto che più per essa si affaticherà. Ogni buon Christiano doverebbe sforzarsi di pigliare ogni giorno Tempo da tanto tempo per l'Oratione, quanto gli del Christe divoto, e confertato nel Signore, per oratione. tutto quello, che hà da fare; di modo che si come i figliuoli di Isdraele raccoglievano tanto di quella Manna, che Dio gli mandava nel deserto, quanto loro bastava per il medesimo giorno, che la raccoglievano; così noi doveressimo procurare di acquistere ogni giorno tanta divotione, quanta baltasse per conservare la vita spirituale di quel giorno; non perdendosi d'animo nelle fatiche, e travagli, nèallargandosi ne i peccati, perche l'effetto, che saceva quella Manna per mantenimento della vita corporale, il medelimo fà l'Oratione, e divotione per la vita spirituale; e si come in quella, vita era il calor naturale, che havea bisogno dell'ajuto di quel mantenimento; così in questa si trova un colore pestilentiale sì della Natura corrotta, come della medesima vita huma-

na, che non hà minor bisogno di quel-

J chiara San Gregorio nel suo pastorale con queste parole; Perche il cuor nostro Necessità si sparge, e si raffredda di continuo con che noi habbiame l'uio del parlare: e la conversatione, e dell' oraprattica di ogni giorno che habbiamo tione. con gli huomini, fa indebolire la follecitudine, e diligenza, che doveressimo havere delle cose di Dio; però bisogna rimediare del continuo a questo errore con la meditatione delle parole della Scrittura divina. E perche la compagnia de gli huomini mondani ci tira lempre à seguire i costumi della vita mondana, bilogna che l'essercitio della compuntione ci rinovi sempre l'amore della patria celeste.

E poiche noi vediamo che la inquietudine che danno le occupationi esteriori, tirano sempre al basso il nostro cuoro; però bisogna del continuo affaticarii di sollevarlo con lo studio della Meditatione, & Oratione: Sin qui sono parole di San Gregorio. Conforme a questa dottrina il servo di Dio deve mettersi a far conto con se stesso; e secondo lo stato della vita ch'egli tiene, considerare alla spesa della sua coscienza: havuta questa consideratione, deve aggiustar le bilancie di tal sorte, che quello che da un canto spende la mala inclinatione della carne nostra, lo ristori la divotione del spirito: e quello che perdiamo con la conversatione de gli huomini, lo ricuperiamo col converfare con Dio.

Per meglio far questo, sarà molto al Hore parpropolito l'havere alcune hore determi- ticolari nate frà notte, egiorno, accioche fenza per l'oraimpedimento possiamo attendere al servigio di Dio più intieramente: perche molte volte il cuore resta tanto preso, e dato alla divotione, per lo spirite che da questo essercitio deriva; che sempre si rallegra di perseverare nel medesimo; & apre mal volentieri la porta a qual si voglia cosa, che da ciò lo possa impedire. Di modo che si come il corposstà forte, e gagliardo per la virtù del mantenimento, ch'egli riceve una, ò due volte al giorno; il medesimo intraviene all'huomo interiore per la virtù di questo cibo celeste. Per il che fare sono particolarmente lodati due tempi. cide la mattina, e la sera: come già habbiamo trattato in altro luogo. Di questo ne sà sede il Profetta, quando di-

Pf. 118.

tima come fi faccia

ela mattina sarè vigilante a te, con le spiriancora dice: Gli ecchi miei si levarene la mattina a buon' bora, per meditare le parole, e misteri della tua legge. Veramente ch' è cosa notabile, il vedere un Re sì grande, che haveva sopra di se tanti negozi, così di pace, come di guerra; e nondimeno haveva il cuore tanto libero, e tanto astratto da tutte le cose, che il primo, & il meglio di tutti i suoi pensieri, fosse levarsi la mattina à buon'hora, non solo per orare ( ilche è cosa che si può fare brevemente) ma à meditare le parole, & opere di Dio; ilche ricerca più spatio di tempo, & il cuore più quieto, e ripolato. Et ancorche i negozi reali siano di tanta importanza, e di-mandino tanto tempo, non però si scusava il buon Rè di pigliare tanto di tempo ogni giorno, e del migliore, che gli bastasse per negotiare con Dio; perche cou lui dilponeva, & indrizzava meglio i medesimi negozi, che doveva poi trattare il giorno. Ma acciò che l'Oratione della mattina sia più persettta, è molto al proposito l'Oratione della sera, perche ella dispone per l'Oratione della mattina, la ragione è questa, che lasciando il cuore occupato in fanti penfieri, rimane quafi apparecchiato il luogo per l'altra oratione, e ne segue poi ch'ella suol essere più pura, e più divota. E però volendo far questo, importa molto, che l'huomo si metta nel letto Oratione con questo pensiero, e quando la notte si dellamat- risveglia, lo rinovi, e tanto più la mattina poi. Di modo che bisogna, che il prioin per- mo pensiero sia di Dio, e che questo occupi la stanza, e ne pigli il possesso, e chiuda presto la porta ad ogni altro pensiero, che volesse entrare; perche in quel tempo l'anima si trova tanto pronta, e disposta, che la prima cosa che in essa s'imprime, la piglia di tal maniera, che è poi difficil cosa à fare, ch'ella la lasci. Per il che dice Sant'Agostino: Non allontanare il cuor tuo da Dio, nè di giorno, nè di notte, e subito, che il sonno si parte da gli occbi, fà che i tuoi sensi veglino in oratione. Il frutto di questa poca fatica è tanto grande, che l'huomo hà poi ordinata la vita sua tutto quel giorno; e massime havendo fatto oratione perfettamente la mattina. A questo proposito scrive San Gio: Climaco, che uno di quei San- I E quando i negozi, e travagli di que-

ce: Signere, l'anima mia si desiderò la serà, 1 che nell'oratione della mattina vedeva tutto il corso di quel giorno; perche seto, e con le viscere mie. Il Santo Rè Davide | condo che gli occorreva in quella oratione, così gli succedeva ogni altra cosa quel giorno.

> DI DVE SORTI DI ORATIONE, cioè veloce, e mentale, Cap. IV.

R Esta adesso che parliamo alquanto di due sorti di Orationi, una delle qualififa solo col cuore, e però si chiama mentale. Noi oriamo a questo modo, quando noi pensiamo attentamente alle cose di Dio, e presentiamo le nostre necessità dinanzi a quel Signore, il quale intende sì bene il linguaggio del cuore, come il parlare della lingua. Di questa materia ne parleremo nel Trattato seguente; mentale, perche del resto già ne habbiamo parlato come in un'altro libro. Habbiamo poi un'altra forte di oratione, la quale aggiunge le parole vocali alla voce del cuore, e questa si chiama oratione vocale: la quale è molto profittevole per ogni sorte di persone, e molto più per li prencipianti, se però si sa con quella attentione, e divotione che si richiede. Perche in questa oratione, la divotione hà molti che la risvegliano, e fanno risentire, che so-no le parole di Dio, le quali à guisa di saette amorose feriscono il cuore, come dice Sant' Agostino, come fiamme spirituali l'accendono, & infiammano nell' amor divino, come dice Geremia. E però quelli che per non sapere, non hanno materia di meditatione, ò per non havere divotione, non fanno trovar parole per parlar con Dio; se ne vanno per l'orme di queste parole divine, & a questo modo guidano, & alzano à poco à poco il loro sprito, nel modo che fanno i fanciulli, i quali non sapendo ancora camminare da se stessi, si mettono in alcune cariolette , fatte artificiosamente per questo, e si muovono secondo il moto di elle, con tutto che da se non si potriano muovere. Il medesimo intraviene a questi che non sapendo parlare con Dio con parole proprie, si servono dell'altrui: con le quali risvogliano, & incitano la loro divotione, ti Padri dell'Eremo gli haveva detto, I sta vita mortale, come masse di piom-

sano a terra, all'ora le parole sante, el divote lo sollevanol, & alzano al Cielo : perche il leggerle prende e lega l' intelletto, e per all'ora non lo lafciano diffondere in cose stravaganti, e strane. Ma lasciamo andare le molte parole, perche non solo questa oratione ajuta i principianti, ma è di molta utilità per quelli che già sono provetti, e perfetti nella via del Signore, e massime quando sono impediti da negozi, da travagli, da viaggi, infermità, & altre simil cose, che non gli lasciano alzare lo spirito a Dio così facilmente, perche in simili occasioni le parole sante, e divote gli risvegliano, e riaccendono la divotione. A questo proposito si legge di Sant' Agostino, che dieci gior-ni prima, ch'egli morisse, fece scrivere i sette Salmi Penitentiali, e comandò, che fossero attaccati nella parete a riscontro, dov'eglistava, e così li leggeya, spargendo in quel mentre molte lagrime. Con quella medelima intentione, la Santa Madre Chiesa piena di Spiritosanto ordinò il canto de i Salmi, e de gli altri uffici divini, per risvegliare la divorione di quelli, che orano, con quelle voci celesti: dove non solo la virtu, & il senso delle parole, ma ancora la soavità, & armonia della voce penetra il cuore, e lo induce a di-votione, si come si legge del medesimo Santo Agostino, il quale spargeva mol-te lagrime, e gustava gran dolcezza, sentendo i Cantici, & Inni delle voci di Chiesa, che dolcemente risonavano. Perche la musica è tanto dilettevole all' anima nostra naturalmente ( come dice il Filosofo) che sino i bambini nella cuna si acquietano, e fi addormentano per la soavità della voce delle madri, che a questo fine dolcemente cantano. Ma si come le parole sante ajutano a risvegliare la divotione, quando ella è adormentata; così dapoi, ch' ella è risvegliata, & accesa, molte volte la potriano impedire. Perche quando l'anima s'alza, e stà sospesa in qualche grande affetto, ò sentimento amoroso, ò in timor di Dio, o nel maravigliarsi dell' opere sue, all' ora essa vorrebbe star quieta in quel sentimento, che gli dà lo Spirito santo, e non uscir di là; ma il pensare, ò parlare di altra cosa gli dà gran noja. Équanto più le forze

bo, caricano il cuor nostro, e l'abbas- si ficongiungono a godere la soavità, che Dio le concede, tanto più rimane immobile la lingua, e tutti gli altri membri, e sensi, per non potere essercitare il loro ufficio; nè attendere ad altro. Pe-rò quando alle volte l'huomo si vedrà in questa dispositione, e sentirà che il proserire le parole, gl' impedisce parte della sua divotione, deve subito lasciar le parole, come dice San Tomaso nella 2. 2. qu. 83. perche non è ragione, che quello che su ordinato per divotione, gli militi contra. Dalche fi vede, che non la intendono alcune persone divote, le quali dicendo alcune divote orationi che leggono ne i loro libretti, e dando loro il Signore qualche particolare divotione in elle, e vedendo che per all' hora il passare più oltre gli impedisce il gusto, e sentimento di quella divotione, che loro sù particolarmente concessa; vanno nondimeno seguitando il suo intento, e non considerano, che questoè un fuggire da quello, che cercano, &è un gettar via quello, che già havevano in mano: poiche si sà, che tutte le orationi sono state ordinate per acquistar divotione : e che le parole divote tanto fanno più, ò manco profitto, quanto più, ò manco servono per questo propolito.

Vero è, che questo non s' intende delle orationi pubbliche, che sono ordinate per edificatione del popolo : nè manco s'intende di quelle che l'huomo è obbligato a dire per qualche voto , ò per altro obbligo simile, ma s'intende di quelle, che l'huomo piglia a dire di sua volontà, per risvegliare con esse la sua divotione. E perche l'huomo al principio dell'oratione (parlando generalmente) si sente freddo, & al mezzo acceso alquanto, ma nel fine bene infiammato; però mi pare, che sarà buon consiglio, quando egli si trova in tal modo, (ilche intraviene sempre, ò il più delle volte ) ch' egli cominci con l'oratione vocale, e finisca con la mentale; dicendo prima le orationi, che perciò hà apparecchiate, & è solito a dire; e dapoi quando la divotione comincia infiammarsi, passi all' altro modo di orare pensando a qualche passo della vita di Christo, overo ad alcuno de i suoi benefici, ò parlando con lui, overo ringratiandolo delle gratie ricevute, ò dimandandogliene altre. Questo è un auviio molso molto importante per li principianti, perche in vero queste sono gratie, che A L C U N E D I V O T E non hanno così facile entrata; cioè di ottenere perfetta divotione, come più in-

nanzi si dichiarerà.

Questo basterà al presente per preambolo di questo Trattato, nel quale habbiamo messo diverse sorti di Orationi accommodate a diversi tempi, & a diversi propoliti, eper dimandare al Signore diverle virtu, si come in esse li vedra. Ma particolarmente ci sono quattordeci Orationi, sette delle quali contengono sommariamente i passi, e misterj della Vita, e Passione di Christo. Le altre sette sono opere, & essercizi di alcune eccellentissime virtù, che hanno proprio ufficio, amare, temere, e sperare in Dio, e rendergligratie de suoi benefici, e lodare le sue persettioni. Le quali Orationi si possono compartire per li giorni della Settimana, da chi ha tempo, per divenir più divoto; & accioche non venga a fallidio il ripetere ogni giorno una cola stessa. Ultimamente io torno a dire, che ogn'uno ora s'affatichi di accompagnare la lua oratione con le conditioni assegnate di topra; se però vuoi godere i maravigliosi frutti, che di questa virtù si predicano. Perche chi sa altramente, poco ò nessun frutto caverà dalla sua oratione: atteso che si vedonolal giorno d'hoggi alcuni, i quali recitano molte orationi, e sono tanto pieni di passioni, di ingordigie, e di vanità, e punti d'honore, come se mai in fua vita non haveslero pure intelo, che cola sia fare orazione, perche non l'accompagnano con le parti iopradette : del che non ne hà però colpa l'oratione, mà la negligenza di quelli, che non la sanno adoperare. Il che è cosa veramente degna digran consideratione.

Orationi, nelle quali si comprendono brevemente tutti i misterj principali della Vita di Christo Nostro Salvatore, che sono tutti i passi della sua Vita, e Morte Santiflima

LE QUALI ORATIONI SI POTRANNO accommodare a'sette giorni della settimana, procurando d'intendere, e gustare con animo quieto, quel tanto, che ciascuno di questi misteri ci rappresenta.

### PRIMA ORATIONE

Della Vita di Christo.

Oti rendo infinite gratie, d dolce Giesù, che ti degnasti scendere per amor mio dalla tua casa Reale, e dell'altissimo seno del Padre, in questa Valle di miserie : e volesti pigliar carne humana nel castissimo ventre della Sacratissima tua madre, Vergine Maria. Io ti prego Signore, che tu vogli apparecchiar il cuor mio per tua stanza, & a questo fine lo adorni di virtù, acciò che tu solo habiti in lui perpetuamente. O piacesse alla divina bontà, ch'egli fosse tale, che io meritassi d'inviarti, che tu venissi ad habitarvi, e che io ti ricevessi amorolamente, enell'istesso cuore ti conservassi per sempre. O s'io potessi così amorolamente abbracciarti con sì gagliarde braccia di amore, che giamai nè col pensiero, nè con l'affettione mi allontanassi da te.

2 Io ti ringratio, dolce Gesù, perche dapoi che fosti concetto nel ventre della gloriola Vergine Maria, volesti ch'ella andasse a visitare Elisabetta sua parente, accioche la salutasse, e gli servisse nella sua gravidanza. Tù non ti sdegnassi di star rinchiuso nelle sue gloriose viscere per lo spatio di nove mesi, però ti prego, che tu mi concedi gratia di vera humiltà, e che ti degni d'imprimerla nell'intrinseco del cuòr mio: accioche per suo mezzo tu mi trovi sempre apparecchiato nelle cole del tuo lervigio. Fà, Signore, che il cuor mio habbia sempre a noja le cose mondane, e che sia sempre desideroso di haverti per luo habitatore, e patrone.

3 Rin-

3 Ringratioti anco sommamente Gesu mio, il quale nascesti dalla Sacratissima Vergine senza dolore, e senza pregiudicio della sua purità virginale, la quale mettendeti come povero, e mortale in una mangiatoja, humismente ti riverì, ca dorò. Io ti prego per la tua divina misericordia, che ti degni nascere del continuo in me, per nuovo servore di Carità: e ti prego, che tu vegli esser unica: e ti prego, che tu vegli esser unica del cuor mio. Piacesse alla tua bontà, ch'io cercassi sempre te solo, in te sempre pensassi, e te solo amassi con ardentissimo amore.

4 Kendoti infinite grarie, dolce Gesù, poiche nascendo nell'estremo rigore del freddo, non ti sdegnasti d'esser', involto in poveri panni, e succhiare il latte dal petto della tna gloriosa madre, come semplice fanciullo della terra, ancora ch'eri, come Dio. Concedimi, Signore, che alla tua presenza io sia sempre un vero fanciullo per humiltà, e vero povero di spirito. Contentati che per tuo amore io sopporti qualsivoglia cosa aspra, e saticosa, e che io non ami in questo mondo cosa niuna, se non per amor tuo, e nessuna cosa desideri possedere fuori di te.

5 Gratie ti rendo, benigno Gesù, che tosto che fossi nato, fossi lodato con allegre canzoni da gli Angeli: e da Pastori sosti adorato con grandissima maraviglia, & allegrezza. Donami gratia, Signore, che io perseveri allegramente nelle tue lodi, e che in compagnia de' Pastori ti cerchi diligentemente, e cercandoti, ti trovi, e trovandoti, ti possa possedere in etterno.

6 Sii tu per sempre lodato, dolce Gesù, che nell'ottavo giorno, (fecondo il costume ordinario de gli altri fanciulli) volesti estere circonciso, & in quella tenerissima età cominciare a spargere il sangue per amor mio; e per darci grandissima consolatione, volesti esser chiamato Gesù. Supplicoti, Signore, che ti degni scrivermi nel libro de'tuoi eletti, e vogli circoncidere la superfluità dell'anima mia, cioè male parole, & opere, con vani, e cattivi pensieri. Redentor mio, tu ti chiami Gesù, che vuol dire Salvatore; perche a te solo si conviene dar la salute. Però ti addimando, che la memoria di questo soavissimo nome discacci da me ogni difordinata pufillanimità , e tepidezza, e diami ferma speranza della cua misericordia, e mi disenda da cutte le persecutioni del nimico.

7 Gratie ti rendo, dolce Gesù, il quale fosti ritrovato da'Magi, che ti cercavano con sviscerata divotione, e fede; per mezzo della guida d'una risplendente stella; i quali inginocchiandosi dinanzi a te, ti ofterirono oro, incenso, e mirra! Concedimi, Signore, ch'io ancora ti cerchi in compagnia di quelli Rèsanti, non in Bettelemme, mà nel presepio del mio cuore, e dentro di esso ti adori in spirito, e verità, e ti facci offerta di oro risplendente di Carità, incento di divotione, e mirra di perfetta mortificatione; e finalmente donami gratia, ch'io occupi, e spenda tutte le forze dell'anima mia, per imitare la tua fanta vita.

8 Ti ringratio, Signor mio Gesù Christo, che per darci essempio di obbedienza, & humistà, volesti sottommetterti alla legge per nostro amore, & esler portato al Tempio nelle braccia della tua Santissima Madre, e volestiche per te fosse fatta l' offerta da povero. Perilche il giusto Simeone, e la profetessa Anna rallegrandosi della tua prefenza, diedero honorato testimonio della tua gloria. Piaccia alla tua bontà, Signore, che nel cuor mio non entri mai un minimo pensero di vanità. Oh che gratia serebbe, se da me sosse sbandita ogni serte di prosontione : & ogni appetito di favor mondano moriffe in me, contutto l'amore disordinato di me stesso. Degnati di farmi gratia, che io mi guardi da ogni lode humana, e che mi sottometta a tutti gli huomini per amor tuo, & a tutti sia obbediente di buona volontà.

9 Io ti rendo gratie, dolce Gesù, perche essendo ancora picciolino, cominciassi a esser perseguitato con la tua cara Madre, e non ti sdegnasti di suggirtene in Egitto. Donami gratia, che in tutte le tempeste delle mie persecutioni, & in tutte le mie tribolationi, e tentationi, a te m'accosti, te cerchi, e te solo chiami; e quando le dette cose mi verranno dalla tua mano, sa Signore, che le riceva allegramente, e le sopporti col cuore quieto, e tranquillo, rendendoti gratie del continuo d'ogni cosa che di me ti piacerà disporre.

10 Gratie infinite ti rendo ancora, dolce Gesù, perche la tua pietosa Madre con grandisimo dolore ti andava cercan-

do,

do, quando tù rimanesti nel Tempio, e i in quello Mondo con molte pene, e diverse dopo tre giorni, con grande allegrezza ti trovò in mezzo de' Dottori; i quali tu ascoltavi, & interrogavi con gran sapienza. Ah Signore, per tua fola bonta donamiti di tal sorte, che mai io non mi parta da te, ne mai t'abbandoni. Scaccia dal cuor mio ogni pigritia, manda in perpetuo bando la tepidezza, la quale tanto ti dispiace, e donami persetta divotione, & ardente sete della tua giustitia, la quale pollegga il cuor mio di tal sorte, che giamai non mi veda stanco ne satio di lervirti. Pater noster. Ave Maria.

### SECONDA ORATIONE a Gesu .

TO ti rendo gratie, dolce Gesù, perche entrando nel fiume Giordano, vo. lesti ester battezzato, per mano del tuo servo Gio:Battista. Habbi per bene, Signore, di purificarmi in questa vita per i tuoi meriti, e di nettarmi da'miei vizi, & inebriarmi del tuo amore, e del deliderio della patria celeste. Piacciati di farmi tale, prima che l'anima mia esca da questa carne, quale tù desideri, ch'io sia, accioche partendomi da questo pellegrinaggio, mi accompagni subito teco, accioche io sempre ti veda, egusti in quella beata eternità, che durerà in eterno. Gratie senza fine ti rendo, benigno Gesù, che stando nel deferto, prima che tu predicasti l'Euangelio, fràgli animall fieri, e perleverando in digiuno quaranta giorni, e quaranta notti, e vegliando del continuo in oratione, e sospiri, volesti dapoi esser tentato da Satanasso, & essendo tu rimasto vittorioso, vennero gli Angeli a festeggiarti, elervirti.

Concedi a me ancora, Dio mio, che con la tua gratia io castighi, e sottometta tutte le mie affettioni vitiole, e che con la tua perseveranza mi occupi in digiuni, vigilie, & orationi, & in tuttiglialtriefsercizispirituali; mà in particolare concedimi, che col foccorso della tua gratia io sia liberato dal vitio della gola, e da tutti glialtri lacci, & imboscate del nemico; nessuna tentatione m' imbratti, nessuna mi separi da te, anzi fà si, Signor mio, che tutt'esse mi sian' occasione d'accostarmi,& accompagnarmi con te. lo ti ringratio, dolce Gesù, che per amor mio fosti afflicto \ cedi un cuore veramente innocente, elem-

necessità, con freddo, con caldo, con sete, etame, construcchezze, esudori, con viaggi, vigilie, persecutioni, e con tribolationi di diverte forti. Concedimi. Signore 3: ch'io per amor tuo accetti tutte le auversita allegramente, come cose date dalla tua mano, e le sopporti con patienza; ocin quallivoglia piacere, o dispiacere; disturbo, overo occorrenza, io sempre perseveri in te senza ponto movermi, procurando iempre, che in ogni cola fia iatta la tua volonta, e non la mia. Ti ringratio ancora, amoroso Gesù, perche tu patisti molti travagli, cercando la conversione, e salute dell'Anime; come vero pastore, e Salvatore del Mondo; rifvegliandoti in orationi , faticandoti in viaggi, publicando la dottrina celeste, scorrendo di paele in paele, di citta in città, per i castelli, per le ville, e per tutto, non tralasciando di tare ogni cota, che toccusse all' ufficio di buon pattore. Io defidero, Signore, che tù mi conceda gratia, ch'io non divenga mai pigro nelle cole del tuo fervigio, ma che l'empre mi trovi pronto, e leggiero per ogui bene. Fà, ch'io desideri ardentissimamente la salute di tutti, e che in quanto a me s'aipetta, la procuri; ch'io habbia sempre zelo del tuo honore, & in ello mi occupi tutto. Ti rendo gratie, benigno Gesù, perche conversando con gh huomini, voletti confolargli benignamente, e con molta misericordia volesti risanare le loro infermità. Dona a me ancora un cuore pieno di una pietofa affettione verfo tutti, havendo di ogn'uno compassione, quando gli vedrò tribolati.

Fà, Signore, ch'io habbia dolore delle miserie altrui, come delle mie proprie, e ch'io sopporti con cuore sincero, e senza passione l'impersertioni di tutti, e dia soccorso allegramente in quello che potrò, alle loro necessita. O Signore, purga l'anima mia perfettamente da tutte le passioni vitiole, e da'cattivi desideri che la tengono oppressa, accioche essendo risanata da tutti questi mali, e libera da questi impedimenti, filevi liberalmente in alto,e non fi fermi fino a tanto, che per puriffimo amore, meriti di arrivare a'tuoi divini abbracciamenti. Ringratioti, ò buon Gesù, che peramormio patisti molte ingiurie, bestemmie, calunnie, e persecutioni, da quelli particolarmente, a'quali til facevi tanti beneficj. Io ti dimando gratia, che mi con-

plice, accioche io ami i miei nemici, e | gnore, risveglia, ti prego, in me un vimi doglia del male di essi nelle viscere del cuore, elempre gli fenti, se in qualche cosa errano, accioche rendendo bene per male, sia imitatore della tua perfetta Carità, e patienza. Ti rendo gratie, dolce Gesu, che venisti in Gerusalemme humile, e mansueto a cavallo di un'Asinella: e mentre quelli, che ti vennero incontra, cantavano gloriole lodi , tu spargesti dolorole lagrime, per il dolore che havevi della distruttione di quella Città, e della perdita di tante Anime . Concedimi , Signore, una intrinseca cognitione di me stesso, accioche io chiaramento vegga la mia bassezza, e mi humili profondamente, e venga a disprezzar me stesso di tal sorte, che mai non mi piacciano i favori, e lodi de gli huomini, mà stia sempre occupato, si piangere i miei peccati, come quelli del proffimo: & ogni fuo danno re-Pater noster. Ave Maria:

### TERZA ORATIONE a Gesù.

R Ingratioti, caro Gesu, che per dar fine alla legge vecchia, mangiasti l' Agnello Pasquale in Gerusalemme co' tuoi discepoli : e dando loro essempio di grandissima humiltà, e sviscerato amore, t'inginocchiasti, elavasti i piedi a tutti. rasciugandoli con la tovaglia, che havevi cinta. Ti prego, Signore, che questo essempio penetri il cuor mio, e discacci qual si voglia prosontione, è superbia che in esso si ritrovi. Donami, Signor mio, una profondissima humiltà, con la quale io mi rallegri di esser soggetto a ciascuno senza alteratione.

Concedimi perfetta obbedienza , con la quale io osfervi intieramente i tuoi commandamenti, insieme con quelli di colo-10, che ci governano, e commandano in tuo nome. Fammi gratia di una forventissima Carita, con la quale io ti ami puramente, e per amor tuo ami anco tutti gli huomini. Ti rendo gratie, dolce Gesù, che con Eccellentissima Carità, insituisti il Sacramento del tuo corpo, e langue, e con una maravigliola liberalità, ti ci donasti in cibo, e ti contentatti di rimanere corporalmente con noi in questo modo, fin'alla fin del mondo. Deh, Si-

vo desiderio, e una ardente same di questo venerabile Sacramento. Fammi gratia, che io vada a riceverti a questa tavola di vita, con casto amore, con profonda humiltà, con purità di cuore, e sincerità di mente. Fà ancora sì, che l'anima habbia tal sete di te, e sia talmente serita dal tuo amore, ch'io meriti al fine di godere i tuoi eterni piaceri, per honore, e gloria del tuo nome.

Io ti ringra<del>tio , o</del> buon Gesù, che volendoti partire da questo mondo, ammonisti, e consolasti i tuoi discepoli, con parole piene di santo amore, e con non meno ardente oratione gli racomandasti: al Padre, dimonstrando quanto amore portavi a loro, & a tutti quelki, che per la loro dottrina dovevano credere in te. Comanda, Signore, che il cuor mio senta gusto nelle tue parole, e che sempre le trovi più dolci del mele: spira nel petto mio lo spirito di quella tua affettionata esortatione, accioche io mi trasformi tutto nel tuo amore. Dirizza ogni mia attione, accioche in me, e da me sia fatta sempre la tua volontà.

Gratie tirendo, diletto Gesù, che disteso in terra facesti oratione al Padre, e ti rimettesti tutto nelle sue mani, dicendo r che in tutte le cole, non la tua, mà la lua volontà si facesse.

Io delidero, Signore, che tu mi facci tal gratia, che in ogni mio bisogno ricorraate con l'oratione; e tutto mi rimetta alla tua providenza, senza elettione della mia volontà, nè di alcun mio proprio interelle. Vorrei non mai fuggire le auversità, nè per esse ritornare indietro dal bene incominciato; ma ogni cola che m'intravenga, desidero di accettarla con animo ripofato, come cosa data dalla tua pietola mano, sopportando il tutto con cuore humile, e quieto. Io ti ringratio, ò buon Gesù, che permettesti esser preso da gente armata; e legato con una fune come malfattore, esser menato a casa di Anna: e volesti comparire in giudicio dinanzi a lui.

Omansuetudine stupenda del mio Redentore, essendo preso, legato, schernito, mal trattato, non ti lamenti, non mormori, non fai resistenza, mà tacendo seguiti i passi diquelli, cye ti menano, anzi strascinano; tu ubbidisci a quelli, che ti comandano, sopporti con somma pazienza i tormenti che ti sono dati.

Deh contentati. Signore, che gli essempidi tali, e tante Virtù risplendano in me',
per gloria, & honore del tuo Santissimo
Nome.

del popolo fosti menato ad Erode per commandamento di Pilato. Concedimi fortezza, accioche le persecutioni non mi
confondino; nè manco le inginzie de'

Gratieti rendo, amato Gesti, Rè del Cielo, e della terra, ch'essado dinanzi al superbo Pontesice, come se tu sossi stato un'huomo vile, fosti stracciato, e sopportasti patientemente la csudel guancialta; che uno de suoi ministri ti diede nella santa faccia. Pregoti, Signore, mortisca in me, tutti gl'impeti' dell'ira, placa ogni sdegno, leva via ogni rancore, & ammorza ogni scintilla, ch'io havessi di desiderio di vendetta: accioche essendo io ingiuriato, non però mi conturbi, nè alteri, ma sopportando ogni cosa con patienza, per amor tuo io renda bene a tutti quelli che mi faranno imale.

Pater noster. Ave Maria.

## QUARTA ORATIONE a Gesù.

Ratie ti rendo, dolce Gesù; che nel-Ila notte della tua passione fosti schernito, e bestato da'tuoi nemici, havesti molte percolle di pugni, e calci; e con diverse sorti d'ingiurie fosti disonorato. Tu sai molto bene, Signor mio, quanto mi fia grave soffrire ogni minimo dispiacere; tu fai, che io non hò virtù niuna, che la mia volontà è pigra, & i miei buoni defiderj fono tutti freddi. O Signore, per tua mifericordia ajuta la mia debolezza, donami gratia, che qual si voglia impeto di auversità non mi spaventi, ò mi getti per terra. Soccorrimi, accioche io non mi venga meno co'mali, che mi sopraverranno, nè mi alteri per le ingiurie che mi fiano fatte, mà ringratiandoti in ogni cola, riferisca il tutto a gloria & honore del tuo fanto nome. Io ti ringratio, benigno Gesù, che trovandoti alla presenza di Pilato, non rispondevialle false querele, che ti erano date, a guisa di Agnello mansueto, che non apre la bocca, nè fa resistenza a quelli, che lo tosano. Concedimi, Signore, che io non mi alteri per le mormorationi, & infamie, che mi saranno date, mà a tuo essempio tacendo possa vincere tutti quelli, che mi ingiuriano, & infamano. Dammigratia di perfetta humiltà, accioche io non brami di effer lodato, nè manco tema di essere infammato per amor tuo, Ti rendo gratie, amato Cesù, che con grande impeto, e furore

del popolo fosti menato ad Erode per commandamento di Pilato. Concedimi fortezza, accioche le persecutioni non mi confondino; nè manco le ingiurie de' miei nemici mi faccino alterare, nè i suoi affronti mi faccino vergognare, ma il tutto sopporti con mansuerudine, e tacendo superi ogni cosa, accioche io possegga l'anima mia nella patienza, conforme alla legge de'tuoi santi commandamenti. Ringratioti, Gesù pietoso, che essendo stroicercato da Erode di molte cose, & accusato da Pontesici, e Sacerdoti in molti modi, tu nondimeno non volesti rispondere a cosa alcuna, mà udisti ogni cosa accuso.

Dammi il modo, Signor mio, col quale io raffreni la lingua mia , nè mai mi piaccia parlare di cose otiose, vane, e disoneste; nè spenda mai il tempo in favole infruttuole: mà concedemi che io mai parli se non cole giuste, e utili; e che siano secondo la tua santa volontà. Fà sì, che io abborrisca il vitio del dir male; & ami l'udire, e parlar bene di tutti. Ti ringratio, dolce Gesu, che essendo stato messo al paragone con l'infame, e seditioso ladro Barabba, tu fosti giudicato peggiore di lui, e più indegno di vita: e così fù perdonato all'homicida, e tu autore della vita fosti condannato a morre: ò Rèdell'eterna gloria , in che modo potevi più abbaliare la grandezza della tua Maestà ? Ben pare, Signor mio, che tu eri quella viva pietra reprobata da gli huomini, la quale Dio scelse per sè. Piacciati, Signore, che io non anteponga cosa alcuna a te, nè per niente ti cambi; mà ogni cola reputi come vile sterco in tua comparatione. Concedimi, che il veleno dell'invidia mai non infetti l'anima mia ; mà mi ripoli sempre in te, & in te ritrovi ogni mia falute. Ti rendo gratie, amorolo Gesù, che consentisti di essere spogliato, lasciando veder nuda la tua facra, e virginal carne, & ti lasciasti legare alla colonna , dove fosti stagellato con battiture terribili; accioche con le tue si risanassero le nostre ferite. Deh Signore, spoglia il cuor mio da ogni brutto pensiero, spogliami dell' huomo vecchio con tutte le fue opere, è rivestimi del novo, creato a tua simiglianza, in giustitia, e vera santità: e concedemi, che io sopporti con ogni humiltà, e patienza tuttii flagelli del tuo paterno cassigo. Io ti ringratio, benigno Gesù, che dopò l'haver havuto tante battiture, e iparie tanto sangue; fosti ingiuriato in diversi modi, con diversi affronti, viituperj. E per maggior tuo vituperio, e disonore ti vestirono con una veste di porpora, e ti posero in testa una Corona di pungenti Ipine, eti diedero in mano una canna in vece del scettro Reale, & inginocchiandotisi dinanzi, fintamente ti salutavano (anzi beffavano) dicendo: Dio si falvi, Rède'Giudei. Fà, Signor mio, che la memoria di questo doloroso passo sia del continuo impressa nel mio cuore, e trapassalo con le saette acute della tua ardentissima Carità, accioche te solo ami, in te solo pensi, e solo in te mi riposi sicuramente, nè tribulatione, ò angustia, nè persecutione alcuna m'allontani da te, ne io habbia per male di esser auvilito, e disprezzato per amor tuo.

Ti ringratio, dolce Gesú, che oltre tanti affanni, tante tribolationi, & ingiurie che per me sopportasti, volesti ancora portar la Croce fino al monte Calvario con grandissimostento, e satica per il soverchio peso; perche tutto il tuo corpo era percosso, & impiagato. Concedimi, Signore, che con gagliardo, e divoto cuore io abbracci la tua Croce, negando me stefso, & imitando gli essempi delle tue virtù con servente Carità, accioche io meriti di seguirti humilmente sino alla morte. Ti sendo gratie, o buon Gesu, chein quel cosi travagliato viaggio, quando tu eri menato ad eller crocefillo, ellortalli benignamente le donne che piangevano; che per loro stesse, e per li loro figliuoli, e non. per te piangessero. Fà, Signore, che aucor'io iparga lagrime di pietola compassione, edisanto amore, di modo che si disfacci la durezza del cuor mio, e divenga gratioso nel cospetto della sua Maestà. Concedimi ancora Signore, che essendo acceso del tuo santo amore, facci poco, ò pessua conto delle cose mondane; mà te soloami, & in te solo mi riposi in perpetuo. Amen.

Pater noster. Ave Maria.

# QUINTA OR ATIONE a Gesti.

I O ti ringratio, dolce Gest, ch'essendo tu assantato, e stracco per lo smisurato peso della Santissima Croce, arrivasti al luogo del sacrissicio; dove ritrovandoti tutto assilitto, & assetato, ti diedero quei malvagi una bevanda di aceto mescolato con siele.

Deh, Signore, piacciati con quello ammorzare in me l'ingordigia della gola, & i diletti della carne, e sa sì, che mai per tempo alcuno non acconfentisca a niuna dilettatione brutta, e non lecita. Mà fammi dono di quella honestissima, e molto necessaria virtù della temperanza sì nel mangiare, e nel bere, come nell' altre cole; accioche havendo raffrenato ogni disordinato appetito della gola, di tesolo habbia same, esete, & in tesolo siano tutti i miei piaceri. Gratie ti rendo, benedetto Gesti, che consentisti di esserespogliato nudo alla presenza di tutto il popolo; dovenel cavarti le vesti alla riversa, si rinovarono le tue piaghe, dalle quali di nuovo cominciò ad uscir sangue, e di nuovo cominciarono i tuoi dolori. Concedimi, Dio mio, il vero amore della povertà, e dammi gratia che mai mi contristi per cosa che mi manchi; mà con patienza sopporti la necessità, & i mali di questa vita. Spoglia, Signore, il cuor mio di tutte le imaginationi, & affettioni terrene; e rinova ogni giorno in me, vivi desiderj' del tuo santo amore. Ti ringratio ancora, dolce Gesù, che sopportasti di essere distirato crudelmente con una corda, quando ti volsero crucifiggere, perche si appersero tutte le gionture del tuo Sacratistimo Corpo: e permettesti, che le tue sante mani, e piedi fossero rapassati da durissimi chiodi, e rimanessero confitti su la Santissima Croce. Concedimi, Signore, che io con animo fedele, e grato, tenga sempre memoria di questa tua ardentissima Carità, con la quale tu stendesti così benignamente le tue braccia, & apristi le tue mani, accioche fossero confitte, & accommodasti i tuoi piedi, accioche fossero col duro chiodo trapassati.

Horsù, Signore, distira, & allunga il cuor mio con perfetta Carità, trapassa, e conficca tutti i miei sensi, con l'istesso chiodo del tuo divino amore, accioche

ogu

ogni mio pensiero, e desio mai si possa partire da te. Geatie ti rendo, ò Santo Gesù, che per lo spatio di tre hore stesti confitto, patendo sù l'obbrobrioso legno della Santifima Groce, e ipargendo copiolamente il tuo Pretioto Sangue, fenti-Riacutifimo dolore in tutti i tuoi fanti membri. Conticha, Signor mio, al medefimo legno, quelt'anima metchina, che giace in terra, e nettata dall'immondezza de l'aci peccati, & appetiti, lavandola co correnti rivi dei eno Preciolo Sangue. O langue, che da salute, e vita. Non ti icemar, Signore, di lavarmi con que langue, e purificarmi, e fantificarma con quei caro liquore . Contentati di efertio al tuo fommo Padre, per perfetta le instattione, erimedio di tutti i miei mali. Io ti supplico, che tu facci sì, ch'io meriti di bere col cuor mio, e leccare con la lingua dell'anima, le goccie pretiose di quel Sangae Divino, accioche quivi io gusti, quanto è soave il tuo spirito, e quante è dolce questo pretioso liquore. Ti rendo infinise gratie, dolce Gesù, che per amor mio volesti eller messo in mezzo di due ladroni, & eller riputato per tale; accioche con la tua incredibile humiltà, e patienza, fi rifanasse la nostra superbia, & impatienza, e del tutto la distruggelli.

lo ti prego, Signore, alza il mio spigito in alto, accioche io disprezzi tutte le cose che in questo mondo si veggono, e pongagli occhi mici in te, te solo ami, mai d'altro che di te pensi, per te sospiri, di te parli, in te midiletti, & ognimia attione sia sempre in te, e per te; e suora dite non cerchi di havere contento alcuno. Ringratioti, diletto Gesù, che foili tanto buono con quelli, ch'erano pelsimi, che per li medesimi che ti crocesissezo, facesti Oratione al Padre dicendo: Padre perdona loro, perche non sanno ciò che si facciane. Donami gratia, Signore, ch'io habbia una vera patienza, e mansuetudine, con la quale (secondo l'essempio che tu mi desti, & il commandamento che mi lasciasti) io ami i mici nemici, z facci bene a quelli mi fanno male, e ti preghi per loro, che gli perdoni l'ingiurie, con tutto il cuore. Ti rendo gratie, benigno Gesù, che fosti vilipeso, e schernito con tante ingiurie, e bestemmie da' tuoi nemici, all'hora che tu fentivi dolori, & angustie intollerabili sù la Croce.

cordandomi di quella tanta humiltà, e patienza, con la quale tu sopportasti tanti dolori, e tollerasti tanti vituperi, io ancora sopporti con patienza simil cose: perfeverando con te sú la Croce con la patienza fino alla morte. Neffun' impeto di tentatione, nessuna tempesta di tribulatione, nessun furore d'ingurie mi sviino mai dal buon propolito cominciato; nè la morte, nè la vita, nè il presente, nè l'auvenire, nè altra creatura alcuna mi separi mai da te. Gratie ti rendo, dolce Gesù, che soffristi di essere schernito, e bestemmiato da uno de'due ladroni, & all'altro che confessò il suo demerito, e con pietola fede predicò la tua innocenza, promettesti la gloria del Paradito. O beatome, s'io fossi tanto auventurato, che meritassi di esser guardato con gli occhi mifericordioli, co' quali guardasti quel fortunato ladro; e con l'ajuto della gratia, io vivessi tanto innocentemente, che al fine della vita mia io meritaffi udirti dire quelle dolci parole: Hoggi farai mece in Paradifo.

Pater noster. Ave Maria.

## SESTA ORATIONE

l'Oti ringratio, dolce Gesù, chedalla Croce vedendo la tua dolcissima Madre piena di dolore, e di lagrime, havendo compassione de luoi affanni, la raccomandasti al ruo diletto discepolo Giovanni: e dapoi raccomandasti il medesimo a lei, & in personasua, tutti noi altri. Concedi, Signore, a me ancora, che io ami, & honori quelta beata Vergine con ardentissimo amore, accieche rendendola in luogo di: madre, meriti che essa mi tenga in luogo di figliuolo, e come tale mi tratti. Confegnamela per mia auvocata in tutte le mie occorrenze, e massime nell'hora della mia morte. Io ti ringratio, dolcissimo Gesù Christo, che con le ferite aperte, con la tella coronata di spine, con le mani, e piedi confitte in Croce dicesti: Dio mio, Dio mio, perche mi hai abbandonato? Opera, Signor mio, talmente in me, che in tutte le mie auversità, e tentationi, ricorra a te, Padre pietoso, e non confidandomi in me, mi confidi in te, e tutto mi rimetta nelle tue braccia. Io desidero, che tu ferisca l'interiore dell'anima mia, con la memo-Fammi questa gratia, Signore, che ri- | ria delle tue piaghe; fa che elle siano

impresse nell'ultimo del mio cuore, e ine- i d'esser più sollecito in lodarti, e servirti. briami di tal sorte col tuo sangue, che ad 1 altro non pensi, nèaltro cerchi se non te, accioche trovandoti, io ti tenga, e possegga in eterno. Gratie ti rendo, dolce l Gesù Cristo, che avendo il corpo tuo indebolito, e secco per sì gravi tormenti, e per il spargere tanto sangue, sopportando crudelissima sete, & arso per il desio grande cheavevi della nostra salute, di-Joann, 19. cesti: lo hò sete. Fà, Dio mio, che io ancora abbia una sete ardentissima del tuo onore, e della falute delle anime; acciò in questo mi occupi tutta, (conformandomi però con la tua santa volontà) in quanto secondo lo stato mio mi sarà concesso. Pregoti, che nessuno amore nelle cose transitorie mi pigli, nesiuna creatura mi tiri ne' lacci pericolosi: 'anzi che tutte le cole degne di essere amate, vorrei amarle per amor tuo; amandoperò te più di tutte esse, & in te solo trovando il mio riposo. Ringratioti, dolce Gesù, che nell'ora della tua morte, per ammorzarti la sete, volessi che ti sos-le posto alla bocca una spongia piena di aceto; accioche gustando quell' amaro refrigerio in sì travagliato passo, sodisfacessi al Padre Eterno per tutte le nostre golosità, e piaceri, e ci lasciasti ancora un maraviglioso esempio di povertà. Fammi gratia, che per amor tuo io di-sprezzi ogni qualità di sapori, e vivande esquisite; e mi contenti di adoperare con ogni modestia, e temperanza solo quel tanto che mi basta, per sostentar quello corpicciuolo, rendendoti di cio infinite grazie. Purifica, e risana il palato dell' anima mia, accioche quel che t'aggrada, eme paja saporoso; e quello che a te dispiace, io reputi senza gusto. Io ti rin-grazio, Gesù amator serventissimo del genere umano, che tanto persettamente, e con tanto ordine, desti fine all' opera della nostra Redenzione, offerendo te stesso in sacrificio vivo sù l'altare della Croce, per li peccati del mondo. Io ti prego, Redentor mio, che tu solo vogli esfere la mira, e lo scopo di tutti li miei penseri, parole, & opere: accioche in tutte le cose procuri solo l'onor tuo con buona, e casta intenzione; e fuora di te non mi piaccia, nè desideri cos'alcuna. Concedimi, che io non mi trovi mai stanco, nè satio in tuo servigio; mà rinovandosi ogni giorno in me l il fervore dello spirito, sempre procuri cesti a godere le perpetue allegrezze Opere Granata Tomo I,

Ti ringrazio, dolce Gesu, che di tua volontà chiamasti la morte, chinando la tua Venerabil Testa, e raccommandando il tuo spirito in mano del Padre, lo licenziasti della tua carne; nel che mostrasti chiaramente, che tu eri quel buon pastore, che mettelli la vita in servigio delle tue pecorelle. Concedimi, Signore, che io muora a tutt'i vizj, e viva a te solo: accioche finendo il corso di questa vita in vera carità, entri subito in te, che sei il vero Paradiso dell'anime nostre. Grazie ti rendo, ò mansueto Gesù, che volesti che il tuo cuore Divino fosse aperto con la lancia da uno de' foldati, d'onde n'ufcì acqua con fangue, per lavare, e dar vita all'anime nostre. Piaccia a te, Signore, di ferire di tal maniera il cuor mio con la lancia del tuo Santo Amore, che io non possa volere, se non quello, che tu vuoi. Entri, Signore, l'anima mia per la piaga del tuo Costato, e vadasene alla stanza della tua Carità, & al tesoro della tua Divinità, accioche quivi io adori te Dio mio, per me crocessilo, e morto: e scancellando tutte le figure delle cose visibili dalla mia memoria, attenda a te solo. e te folo in ogni cola abbia prefente " Io ti ringrazio, diletto Cesù, che con gran pianto de'tuoi amici fosti levato di Croce, & onto con odoriferi, e pretiosi unguenti, & involto in un lenzuolo candido, e netto, e posto nell'altrui sepoltura. O Signore, sepellisci teco tutt' i miei sensi, e tutte le mie forze, & 2ffezzioni; accioche essendo congiunto con te con un forte legame di amore, resti come attonito, e fuora di me in tutte le cose, che sono contrarie a te; E per il contrario nelle cose che ti piacciono, io sia tutto vivace, & esperto, & in te solo mi goda, unico Redentor mio, e vero teloro dell'anima mia.

Pater noster. Ave Maria.

#### SETTIMA ORAZIONE a Gesù.

I o ti ringrazio, dolce Gesù, che di-scendesti all'inferno, dove avendo superato le forze di Satanasso, rallegrasti con la tua presenza i Santi Padri, che erano quivi prigioni: e cavandogli da quelle tenebre, gli condu-

del Paradiso. Ora io ti prego, Signore, I sericordia sia ricevuta nelle stanze della che la virtu della tua passione, e del tuo Sangue scenda sopra l'anime de'miei, padre, e madre, parenti, amici, e benefatori, e di tutti i sedeli desonti; accioche liberate dalle pene del purgatorio, siano ricevute nell'eterna felicità. Ti rendo gratie, dolce Gesù, che uscendo dal sepolcro vittoriolo con nobilissimo trionfo, & havendo superata, e distrutta la morte, resuscitasti il terzo giorno: & essendo circondato il tuo glorioso corpo d'immenso splendore, desti allegrezza inestimabile a'tuoi amici, vilitandogli. Concedi a me ancora, Signore, che resuscitando io dalla morte de vizi, e dalla mondana conversatione, e cammini da qui innanzi in novità di vita; e cerchi solo cose alte, e sublimi, e non vili, e transitorie; accioche quando tu vera Vita un'alera volta apparirai interra, io ancora polla apparire teco nella gloria. Gratie ti rendo, ò pio Gesù, che essendo passati quaranta giorni dopò la tua Refurrettione, alla presenza de tuoi Discepoli salisti glorioso, e trionfante in Cielo; dove sedendo al la destra del Padre, vivi, e regni in perpetuo . Piaccia alla tua bonta, Signore, che l'anima mia languisca del tuo amore, & habbia in fastidio tutte le cose mondane, e sempre sospiri per desiderio delle celesti, e di esse habbia una continua, & accela voglia; nelluna cola la rallegri, a nessuna ponga affettione, eccetto, che a te solo, Signor mio, e Dio mio. Rendoti gratie, gratioso Gesù che mandasti lo Spirito santo sopra i tuoi eletti, che perseveravano in oratione, e li mandasti a predicare, 🕰 infeguare alle Genti per l'universo Mondo. 10 ti supplico, Signore, purifica l'interiore del cuor mio, e dammi vera purità, e nettezza di coscienza, accioche l'istesso consolatore, ritrovando in essa una gran stanza, l'adorni, e faccia bella co' doni abbondatissimi della fua gratia; egli folo mi confoli, mi contermi, mi regga, e sia del tutto mio possessore. Gratie ti rendo, dolce Gesù, che quando verrai nell'ultimogiorno, a giudicare il Mondo, darai a ciascuno secondo il merito dell'opere sue, ò premio, dealtigo. Pietolo Dio mio, concedimi gratia, che passando l'anima mia il corso di questa misera vita innocentemente, secondo la tua santa volontà, esca al fine della prigione di questo corpo tanto adorna di meriti, e virtù, che ella per tua mi-

tua gloria, dove del continuo ti lodi, e.benedica in compagnia di tutt' i Santi per tutti i secoli de' seculi. Amen.

Pater noster. Ave Maria.

ALTRE SETTE ORATIONI, CHE appartengono al culto, e veneratione del Nostro Singuor Iddio; e trattano delle persettioni, & opere della sua Santissima Divinità.

PROFMIO PER INTENDERE IL MODO, a l'insente delle Orationi, che Seguene.

🔪 Uando tu federai alla tavola del potente (dice il Savio ) devi considerare con diligenza quello, che tu dei apparecchiare dal canto tuo. Conforme a questo documento, colui, che si vuol mettere a trattare, e negotiare con Dio nell'Oratione, deve prima fissar gli occhi nel Signore, con il quale egli vuol pratticare, e deve confiderare attentamente la sua grandenza; perche tal cuore, e tali afferti gli bilogna haver con lui; qualitono le cose che quivigli sono messe dinanzi. Alza adunque humilmente gli occhi in alto, e contemplalo a sedere nel trono della sua Maestà sopra tutte le cose create: e considera che egli è quello, che nelle sue vetti, e nel fianco hà scritto il titolo della sua dignità, il quale è Rè de'Rè, e Signor de'Signori. Pensa ancora, come egli è infinitamente persetto, bello, gratiolo, buono, milericordiolo, giulto, gloriolo, terribile, & ammirabile; e come è benignissimo Padre, è liberalissimo benefattore, e clementissimo Redentore, e Salvatore. Quando poi l'haverai considerato a questo modo; procura d'inten-dere con quante virtù, oc effetti devi dal canto tuo procurare di corrispondere a questi titoli; e troversi, che in quanto che egli è Dio, merita di essere adorato; in quanto che egli è infinitamente perfetto, e glorioso, merita d'esser lodato; in quanto che egli è buonissimo, merita d'esser amato; in quanto che egli è giustissimo, e terribile, merita d'esser temuto; in quanto che egli è Rè, e Signore di tutte le cole, merita d'essere ubbidito; e per conto de' benefici da lui ricevuti, merita d'esser infinite volte benedetto, e ringratiato; e per esser nostro Creatore, e Redentore, merita che gli facciamo dono di tutti noi

steffi; poiche il tutto è suo; e per esser il i il perdono de' suoi peccati; E sequel Sannostro auvocato, e Salvatore, è cosa conveniente, che habbiamo ricorso a lui in tutte le nostre necessità. Questi, & altri fimiliatti di virtù deve la creatura rationale, a tante eccellenze del suo Creatore. Di modo, che alla fuz Divinità, si deve l' adoratione; alle sue perfettioni, laude; a' fuo: benefici, gratitudine; alla fua bontà. amore; alla sua giustitia, timore; alla sua misericordia, speranza; alla sua Maesta, ubbidienza; alla possessione di tutte le cose, che ogni cola sia offerta; & al continuo ufficio d'ajutarci, e perdonarci, si deve che ogni cola le gli addimandi. Queste sono le viscà, questi gli affetti, co quali dal canto nostro dobbiamo corrispondere, & honorare il Signor nostro; il quale si come è ogni cosa, cosa ancora vuole essere honorato, e riverito, con ogni affetto, e con tutti i nostri sensi: i quali ancora che virtuosamente fi esercitino, & intervenghino in tutte le opere, che si fanno per amor suo, particolarmente però si sogliono essercitare nell'Oratione, nella qua-le si tratta di tutte queste cose. A questo fine adunque sono state ordinate queste sette Oracioni che seguono; per soddissa-re in certo modo a questi obblighi: e sono state cavate da diversi detti de Santi, e Profeti, especialmente da Salmi, e dal gloriolo Sant'Agostino. E perche il giusto al principio è accusatore di sè Resso: e la l prima porta, per la quale si entra a Dio, è la penicenza , e l'humiltà : l'huomo prima che cominci l'Oratione deve dire la Confessione generale; overo alcuno de sette Salmi, quanto più devotamente potrà: e fatto questo, può cominciare la sua Oratione.

### PRIMA ORATIONE.

Nella quale la creatura adora humilmente il Suo Creatore, considerando la grandezza della sua Macstà, per la quale me rita di osfere adorat a come vero Iddio, dicendo così.

S E quel Publicano dell' Euangelio, non ardiva d'alzare gl'occhi al Cielo; mà di lontano si percoteva il petto, diceva: Signor Iddio mio babbi misericerdiadi me peccatore; E se quella santa peccatrice, non | ciato; sotto di tutte, nè però abbatuto; sohebbe ardire di andare dinanzi alla faccia | pra di tutte, nè per questo innalzato. Tu del Salvatore; mà girandogli dietro alle sei somme, e vero Dio, somma, e vera viipalle ie gli gettò a' piedi, e con le lagri- [ ta, da chi, e per chi hanno la vita, e vivome che da gli occhi le piovevano, ottenne | no tutte le cole, che beatamente vivono.

to Patriarca Abramo volendo parlare con te, Signore, diceva: Parlerd col mio Gen. A. Signore ancera ch'io sia polvere, e cenere? Se questi sopradetti erano tanto humili , e riverenti, quando li presentavano dinanzi alla tua Maestà, essendo chi erano, che cosa farà un povero, e miserabile peccato-re, come son'io è che farà la polvere, e cenere ? che farà l'abifo di tutte le milerie, e peccati? Mà perche, Signor mio, io non posso ottenere quel timore, e riverenza, che si deve a sì gran Maestà, se non fissando gli occhi miei in essa; però dammi licenza, che io ardifca di alzare gli occhi miei a te, senza che lo splendore della tua gloria riverberi nella fragilità della mia vista. Ben veggo, che tu sei quel gran Dio, che supera il nostro sapere. Conosco, che nessun'intelletto creato ti può comprendere; ma con tutto che nessuno ti possa comprendere, non si può però tare cola migliore, che fissare gli occhi in te.

Adunque, o sommo Onnipotentissimo. Milericordiolifimo, Giustiffimo, Secretissimo per tutto il presente, Bellissimo, Fortifimo, Stabilifimo, Incomprensibile, Semplicissimo, Perfettissimo, Invisibile, e che vedeil tutto; Immutabile, che ogni cola muta, e rinova, il quale gli ipazinon allargano, nè le angustie stringono, ne la varietà muta, ne la necessità corrempe, nè le cose meste conturbano, nè le allegre muovono del suo esfere; al quale nè la dimenticanza leva, nè la memoria da cola alcuna, nè le cole passate passano, nè quelle da venire succedono; al quale nessuna causa hà date principio, nè i tempi aumento, nè le occorrenze daranno fine: perche tu vivi, e regni in eterno. Tu sei quello, che possiedi il tutto da un termine all'altro : & ogni cola disponi soavemente. Tu sei quello, che creasti tutte le cose senza ninna necessità, e le mantieni senza stancarti, e le reggi senza satica, e le muovi senza esfer moffo.

Tu sei tutt'occhi, tutto piedi, e tutto mani; perche tu vedi, sostenti, & operi il tutto. Tu sei in tutte le cose, ne però sei riftretto ; fei fuora di tutte , e non difcac-

Luc. 18.

Tu dolcissimo Signore, sei l'istessa bon- I senza fine. Tu solo sei quello che sei; pertà, esomma bellezza, dal quale, e per li quale, è bello, e buono, tutto quello ch'è buona, e bello. Tu sei quello che ci commandi, che ti cerchiamo, e fai sì che ti troviamo, eci apri quando ti chiamiamo. Tu sei quello, il partirsi dal quale, ècadere, & al quale accostarsi, è un levare; & in chi stare , è un durar per sem-

Tu sei quello, da chi nessuno si parte, se non ingannato; chi nessuno cerca, se non auvertito ; e chi nessuno trova , se non

purgato.

Tu sei quello, il quale conoscere, è vivere ; al quale servire ; è regnare ; il qualo lodare, è salure; e sei l'istessa allegrezza di chi ti loda : Per tanto Rè mio , e Salvator mio, che potrò dire, io povero vermicello, della grandezza delle tue lodi? Dirò quello che i tuoi Profeti col tuo Spitito dissero: Chi softenta con tre deti la rezondità della terra. O bà posto i monti sal suopeso, & i colli su la sua bilancia? Chi ajuto lo Spirito del Signore, overo chi fu mai suo consigliero, e gl'insegnò qualche cosal Tutte le Genti sono come un minimo rivolo d'acqua, e come un gran di peso dinanzi a lai. Tutte le Isole sono un poco di polvere nella sua presenza, e tutte le legna del monte Libano, con quanti greggi, & armenti vi si trovano, non sariano bastanti per osferirgli un degno sacriscio. Tutte la Genti alla sua presenza, sono come se elle non fosero; e saranno reputate come viente dimanzi a lui. Perche se in presenza del Sole non danno luce alcuna tutte le Stelle del Cielo;anzi sono come se non fosiero; (con tutto, che & egli, & esse siano creature) che cosa pareranno tutte le cose in tua presenza, che sei il Creatore del tutto? Perd, Signore, principalmente io ti adoro con la più profonda humiltà , e riverenza che io posto, e con quella adoratiope di latria, che a te folo si deve, e non ad alcun'altra creatura, nel modo che ti adorano le Dominationi del Cielo, e tutte le creature del Mondo, molte delle quali se bene non ti conoscono, nondimeno non coli, de'secoli. Amen. Postono lasciare di adorarticiascuna di esie nell'effer fue, e rendere homaggio allo scettro della tua Divinità, e riconoscere la tua grandezza; perche tu solo sei Dio de'Dei, Rè de'Rè, Signore de'Signori, e causa delle cause: Tu sei l'Alpha, & Omega, cioè principio, e fine di tutte le cole: e lei principio lenza principio, e fine l

che tutte l'altre cose, per altissime ch'elle siano, hanno l'essere dipendente è prestato: mà l'essere tuo è sommo, perfetto, universale, e che non dipende da alcuno. Perilche con molta ragione si dice, che tu solo sei quello che sei: poiche tutte le cose create non hanno essere dinanzi a te. Ora Signor confessando io tutte queste maraviglie, e grandezze, prostrato alla tua Divina Presenza, con tutta l'humiltà che io posso, ti adoro nel modo che ti adorano tutt' i Beati Spiriti, che prostrati in terra dinanziali Trono della tua Maestà, e posando le los corone 2' tuoi piedi, ti adorano e riveriscono; confessando che tutto quello che hanno, procede da te. Così io ancora che sono la più vile di tutte le creature, ti adero, e ti faccio mille volte riverenza, confessando che su sei il mio vero Dio, e Signore, e che tutto ciò che io sono, e mi trovo, come il vivere, l'havere, lo sperare, tutto è tuo, e così prego tutte le creature, che esse ancora insieme con me ti lodino, & adorino, con quel cantico del tuo Profeta che dice: Venite, e rallegriameci dinanzi al Siguere, e cantiamo a Die nestre Salvatere, M. M. presentiamoci dinanzi alla sua faccia confes-Jando la Jua gloria , ledandele cen Salmi , 🗢 Hissi. Perche il Signor nostro è gran Dio, & è Rè grande sopra tutt'i Dei; perche il Signore non discaccierà il suo popolo, perche in sua mano sono cutt' i confini della terra; & egli rifguarda l'altezze de' monti. Suo è ancora il mare, & egli lo fece, e le sue mani fondosno la terra. Venire adunque e prostrati in terra, adoriamolo, epiangiamo dinanzi a lui, perche egli è il nostro Signor Iddio, e noi siamo il fuo popalo, e le pecorelle del fuo gregge. Si che, Signor mio, poiche tu lei tanto degno d'esser adorato, e siverito, donami gratia ch' io del continuo ti adoria non folo con le parole, con la bocca, ma ancora con il cuore, con l'opere, e con la vita. Tu che vivi, e regni per tutt'i fe-

Pater noster. Ave Maria.

5ap. 1 16

](a. 40.

SE-

### SECONDA ORATION E.

Nella quale l'huomo si humilia, e si spaventa, considerando la grandezza di Dio, e la sua giustisia.

CI come, Signor mio, a te folo si deve adoratione, come vero Dio; così ancora fi deve havere sommo timore di te, eportarti somma riverenza; si come ne rendesti testimonianza tu stesso quando Matt. 10, dicesti; Non vogliate temere quelli, che ammazzano il corpo, e dapoi non hanno che fare altro; ma temete colui, che dopo l'haver ammazzato il corpo, può mandar l'anima all'inferno. Questo medesimo c'insegna la Chiesa, quando ella canta nell' ufficio de gli Angeli: Non habbiate timore in presenza della gente ; mà temete, & adorate il Signore nel vostro cuore; perche il fuo Angelo stà con voi per liberarvi . Però Signore fà, che l'anima mia ti tema, poiche non meno sei degno di esser temuto, che amato; essendo tu infinitamente misericordiolo, & insieme sommamente giusto; e così l'opere della tua misericordia sono innumerabili, così ancora l'opere della tua giustitia sono senza numero: e (quello, che più si deve temere) senza comparatione sono molto più i vasi dell'ira, che della misericordia, poiche i condannati sono tanti, e sì pochi gli eletti. Opera dunque, ò Signor mio, talmente in me, che io ti tema per la grandezza della tua giustitia, e per la profondità de' tuoi giudicj: per l'altezza della tua Maestà, e per l'immensità della tua grandezza: per la moltitudine de' miei peccati, per le prosontioni, e sopra il tutto per la continua relistenza, che io hò fatto alle tue sante inspirationi. E ben dunque ragione, che io tema alla presenza di colui, dinanzi al quale tremano le colonne del Cielo, con tutto il cerchio della terra. Chi non ti temera adunque, Rè delle genti? Chi non si spaventera per le parole, che tu dicesti per bocca del tuo Profeta? Hora adunque non mitemerete, non vi ramaricherete dinanzi allafaccia mia, che hò posto i' arena per termine del mare, e gli diedi un'eterno commandamento, che maisarà preterito? Ben si insuperbiranno, O innalzeranno le sue onde, nondimen non preteriranno il termine loro presss. Perche se tanto tutte le creature ! Opere Granuta Tomo I.

del Cielo, e della terra ti temono, & obbediscono a questo modo; che devo tare io milero peccatore, che sono polvere, e cenere? Se gli Angeli tremano quando ti adorano, e cantano le tue lodi: perche non tremera il cuor mio quando si occupa nell'istesso ufficio? Ah misero me, e come si è così incrudelita l'anima mia, che non sparga infinite lagrime, quando il servo parla col Signore, la creatura col Creatore, l'huomo con Dio, quello che fu formato di terra con colui, che il tutto fece di niente? Fà Signore, ch'io ti tema ancora per la grandezza de tuoi giudicj, li quali hai dimostrato dal principio fin' al presente. Giudicio grande sia la colpa d' un solo. Non fù grande il giudicio dell' universal castigo di tutto il mondo, fatto con l'acque del diluvio? Fù giudicio grande altresì l'elettione di Giacobbe, e la reprobatione di Esau: la disperatione di Giuda, e la vocatione di San Paolo: la reprobatione del popolo Ebreo, e la electione de' Gentili, con altre maraviglie simili; le quali senzache noi le iappiamo, occorrono secretamente a gli huomini. Mà sopra ogn'altra cola, spaventoso giudicio è il vedere tante nationi sopra la faccia della terra, le quali se ne stanno nella regione, & ombra della morte, e nelle tenebre dell' infedeltà, camminando dall' une all'altre tenebre; e da travagli temporali, a tormenti eterni . Io ti devo dunque temere, Signor mio, per la grandezza di questi giudicj, poiche io non sono an-cora certo, se sarò uno del numero di questi tali, abbandonati del lume della tua Santa Fede. Perche se appena il giusto si salverà; il peccator perverso dove potrà comparire? Sel 'innocentissimo Giob Job. 12. teme tanto il furore dell'ira tua, come farebbe il furore dell'onde del mare, quando egli è più turbato; come non temera per paura colui, che si trova lontano dall' innocenza? Se Gieremia Gier, a santificato nel ventre di sua madre hayea tanto timore della tua ira, che non trovò cantone dove nascondersi; hor che fara colui, ch'è uscito dal ventre di sua madre con peccato; e dipor ne hà commessi tanti alcri? Si che, e per questo, e per la infinità delle mie iniquità, ti voglio, e devo temere: poiche con esse devo presentarmi al tuo tribunale; quando dinanzi a te verrà

Gier. C.

Pſ. 6

quel fuoco ardente, con gran tempella; quando tu unirai il Cielo con la terra per giudicare il tuo popolo. Quivi alla pre-fenza di tante genti, popoli, e nationi, saranno discoperte tutte le mie iniquità : alla presenza di tutti i chori Angelici si publicaranno i miei peccati, e non solo si vedranno gli errori commessi con opere, e parole, mà ancora quelli del pensiero. Dove io havero per giudici, tuttiquelli che mi avanzarono nell' opete buone; e tanti testimoni haverò contra, quanti furono quelli che mi die-rono i buoni essempi. E con tutto che io aspetti questo giudicio, non però raffreno i miei vizi; anzi del continuo mi vado putrefacendo nella feccia de peccati; la gola mi stimola, la lusturia mi perseguita, la superbia mi fadivenir altiero, l'avaritia mi stringe, l'invidia mi confuma, la mormoratione mi lacera, l'ambitione mi sa inalzare in pensieri vani, l'ira mi conturba, il desio vano m'inquieta, la pigritia mi auvilisce, la tristezza mi abbatte, & il savore mi sa stare tumido, e gonfio. Eccoti qui, Signore, questisono i compagni, co quali hò speso male il tempo della mia vita, dal giorno che io nacqui sino al presente: questi sono li amici, co quali hò conversato; questi sono li maestri, a'quali sono stato obbediente; questi sono i Signori, i quali hò servito. Nondimeno Signor mio, non entrare in giudicio col tuo servo: perche al tuo cospetto non farà giustificato huomo vivente; perche chi troverai tù giusto, se giudicherai senza pietà? E però prostrato a' tuoi piedi con spirito humile, e contrito piangerò col Profeta, dicendo; Signore, non mi riprendere vel tuo fervore, e non mi castigare 'nell'ira tua . Habbi misericordia di me , perche io sono infermo : sanami, perche tutte Cosse mie Sono conturbate, e l'anima mia è travagliata grandemente, mà tu, Signore, fin' a quando ? Convertiti Signore, e libera l'anima mia, e salvami per tua misericordia: perche nella morte non si ritrova alcuno, che si ricordi di te, e nell'inferno, chi ti loderà? Però ajutami, Signore, che vivi, e regni in éterno. Amen,

Pater noster. Ave Marja.

19.

TERZA ORATIONE.

Che tratta delle lodi Divine, nella quale si raccontano molte perfettioni del postro Signor Iddio,

R Edentor mio Giesù Christo, sarebbe cosa conveniente, ch'io spendesti tutta la vita nell'ellercizio del timore, e della penitenza; poiche io hò tanto che temere, e piangere. Con tutto ciò, fi come la grandezza della tua gloria ci obliga ad adorarti, e riverirti; così ancora cidice, che ti dobbiamo lodare, e glorificare, perche 2 te solo si conviene l' Hinno di lode in Sion, per essere ( come veramente sei) un pelago di tutte le perfettioni, un mare di sapienza, un'abisso di potenza, di bellezza, di grandezza di ricchezza, di soavità, di Maestà, nel quale sono tutte le persettioni, e bellezze di quante creature sono nel Gielo, & in terra, e ciascuna di esse in supremo grado di perfettione. A tua comparatione, ogni bellezza è molto brutta, ogni ricchezza è povertà, ogni forza è debolezza, ogni sapienza è ignoranza, ogni dolcezza è amaritudine, e finalmente ogni cosa, che si trova sì in Cielo, come in terra, dinanzi a te risplende molto meno, che una picciola candela dinanzi al Sole. Tu sei in ogni cola perfetto, lenza deformità alcuna, senza quantità grande, senza qualità buono, forte senza infermità, vero senza bugia, senza luogo sei in ogni par-te presente, senza divisione in ogni luogo tutto; nella grandezza sei infinito, nella virtu onnipotente, sommo nella bontà, inestimabile nella sapienza, ne'consigli terribile, ne giudizi giutto, ne pensieri secreto, nelle parole vero, nell'opere santo, nella misericordia copioso, patientissimo co' peccatori, e co' penitenti pietolistimo. Mà che pols'io dire in particolare della tua sapienza, se non quello, che disse il Profeta? Tu Signore intendesti tutti i miei pensieri da lontano, e ritrovasti il filo, e santiero del-la mia vita. Tu provedesti ogni mia via, Pf. 138. nè posso ne dire, ne imaginarmi parola, che tu non la sappi. Tu hai conosciuto le cose antiche passate con quelle che hanno da venire. Tu mi formasti, e mettesti la tua mano sopra di me. La tua scienza è maravigliosa a gli occhi miei; ch'è più profonda di quello che

io posso penetrare. Dove potrò io al-! senopre il prosondo delle tenebre, e sa venire!'
lontanarmi dal tuo spirito, e dove sug- ombra della morre alla luca: Moltidica la giròdalla tua presenza? Se io salirò in Cielo, tu sei quivi; se scendero all'inferno, ti troverò presente: e se io piglierò l'ali a buon' hora, & anderò a stare nell' ultimo confine del mare, di quivi mi caverà la tua mano, e mi tenerà la tua destra. Dissi poi : Forsi le tenebre mi nasconderanno? anzi le medesime discopriranno i furti de miei diletti, perche dinanzi a te le tenebre non sono tenebre, mà la notte diverra come chiarogiorno alla tua presenza. Gli occhi tuoi (dice un savio) stanno sopra le vie de gli huomini, e tu consideri ogni lor passo: non si trovano tenebre, nè ombre di morte, dove si possino nascon-dere da te quelli, che operano iniquità. Mà che dirò della grandezza della tua potenza? dirò quel tanto che il Profeta m'insegna dicendo; Dio, che è nostro Re innanzi atutti i secoli, ha operato salute in mez 20 della terra. Tu apristi la via per mezzo il mare, e spezzasti la testa del Dragone nell'acque:ela de/si per viuanda a popoli d'Etiopia. Tu apristi le fonti co' correnti, e facesti seccare i fiumi di Ethan.Tuo è il giorno, e tua è la notte. Tu fabricasti il Sole, e l'aurora. Tu facesti tutti i termini della terraila state col verno sono opere delle tue mami.In un'altro luogo dice il medelimo Profeta: Signor Iddio delle virth, chi fara simile ate? Tu sei Signore potente, e la tua verità ti stà d'intorno. Tu bai dominio sopra la pos-Sanza del mare, e su plachi il furore delle sue onde. Tu humiliasti il superbo come ferito, e mandasti in dispersione i tuoi nimici , con la virtà del tuo braccio . Tuo è il Ci ele , e tua è la terra. Tu fondasti la sua rotondità con ciò che vi è dentro; e tu creasti il mare, & il vento Aquilone. Il monte Tabore, & Ermon si rallegreranno nel nome tue, solo il tuo braccio è potente. Conosceva altresi questa tua €i ob. 12. onnipotenza il Santo Giob quando diceva: In offo sitrova la fortezza, e la sapienza, egli possiede il consilio, e la intelligenza; se gli ruinerà, non si troverà chi di nuovo edifichi; se egli serra, non sarà chi apra, se gli trattenerà l'acque, ogni cosa si seccherà; e se le lascierà correre, ogni cosa si allagherà. In esso stà la fortezza con la sapienza, egli conosce l'ingannatore, e l'inganno, egli guida i consiglieri a fine pazzo, e di-Sordinato, o fà che i giudici rimangano spasimati. Lieva la centa a' Règloriofi, a fà che

PL 73.

PG 88.

ombra della morte alla luce: Moltiplica le genti, e le distrugge, dapoi le ritorpa nel primo stato. Se egli concederà la pace, chi la levera? e s'egli nasconderà la sua faccia, chi Giob 34. guarderà? Questi, Signor mio, sono i te-stimoni della tua grandezza; mà che potro dire delle ricchezze della tua gloria, e della vena della tua felicità? Se tu peccherai (dice la scrittura) che danno gli farai? e se le tue iniquità si moltiplicheranno, che cosa farai contra di lui? se tu sarai giusto, che gli darai per questo? overo che cosa riceverà egli dalla tua mano? La tua mano potrà dar danno all'huomo, che è simile a te, e la tua giusticia potrà giovare al figliuolo dell' huomo. Mà tu, Signore, sei tale, e tanto beato, che non hai bisogno di cosa alcuna: sì che io ti confesso per tale, per tale ti laudo, e glorifico il tuo Santo Nome, spirami un lume nel cuore, e dammi parole in bocca, acciò il cuor mio pensi sempre alla tua grandezza, e la bocca mia sia piena delle tue lodi. Ma perche questa laude non è bella nella bocca del peccatore; però prego tutti i Angeli del Cielo, e tutte le creature del Mondo, che ti lodino insieme con me, e suppliscano in questa parte al mio diffetto, invitandole a ciò fare con quel glorioso Cantico, che cantavano i tre Dan & Santi giovanetti in mezzo delle fiamme della fornace di Babilonia, dicendo: Si tu Benedetto, Signor Iddio de' nostri padri, e lodato, & eTaltato per tutti i secoli. Benedetto tu sei nel santo Trone del suo regne, elodato, & esaltato per tutti i secoli. Benedetto si su, che siedi sopra i Cherubini, e guardigli Abissi, e lodato, & esaltato per tussi i secoli. Benedetto sei nel firmanento del Cielo, e lodato, & esaltato per tutti i fecoli de' secoli . Amen .

Pater noster. Ave Maria.

# QUARTA ORATIONE.

Mella quale si rendono grazie al Signeza per li beneficj ricevuti .

Ratie ti rendo,, Signor Iddio mio, per tutti i benefici, e gratie, che mi hai fatto, del giorno ch'io fui concertonel ventre di mia madre, sino a questo presente giorno, e per l'amore, che ab eterno mi hai portato, quando sino all' si cingapo con una funo incorno ilembi; egli | hora determinali di crearmi, e ricompe-

rarmi, e farmituo, e darmi tutto quel- a tutti quelli, che patiscono aggravio: Il lo, che sino al presente mi hai dato; poichequanto hò, e quanto spero havere, tutto è tuo. Tuo è il mio corpo con tutti i suoi membri, e sensi: tua è l'anima mia, con tutte le sue habilità, que sono tutte l'hore, e momenti, che sino al presente hò vivuto, tue le forze con la sanità, che tu mi hai concesso, tuo è il Gielo, e la terra, che mi sostentano, tuo è il Sole, la Luna, con le stelle, le campagne, gli uccelli, i pesci, gli animali, e tutte l'altre creature, le quali mi servono per tuo commandamento. Tutte queste cose sono tue, e per esse ti rendo infinitegratie, Signor mio; nondimeno molto maggiormente ti ringratio, perche tu medesimo volesti esser mio; poiche tutto ti offeristi, e spendesti per mio rimedio: per amor mio ti vestisti di carme, per me nascesti in una stalla, per me falti polto in una mangiatoja, rinvolto in poveri panni, per me fosti circonciso l'octavo giorno, per me fuggisti in Egitto: per caufa mia ultimamente fosti tentato, perseguitato, mal trattato, battato, e flagellato, coronato di spine, disonorato, e sententiato a morte, & al fine crocifisso ful legno della per me salutifera Croce. Mà prima per amor mio digiunalti, orasti, veggiasti, piangesti, e camminasti, e patisti i maggiori obbrobr), e tormenti, che mai si patissero. Per utile mio ordinasti le medicine de' tuoi Sacramenti, confettandole col liquore del tuo Pretioso Sangue ( massime il maggior di tutti, che è il Sacramento del tuo corpo Santiflimo) nel quale sei tu, Dio mio, per miori-'paro, per mio mantenimento, per mio conforto, per mio diletto, per pegno della mia speranza, e per testimonio del tuo sviscerato amore. Per tutte le sopradette cose ti rendo quanto più posso gratie maggiori, dicendo con tutto il cuore col Santo Rè David : Benedici il Signore animamia, e tutte le cose che sonoth mis, benedicano il suo Santo nome. Benedici anima mia, il Signore, e nen ti dimenticare delle gratie, che ogli ti hà fatto. Perchè gli divien pietolo contra le tuc iniquità, e sana tutte le tue infermità. Egli liberò la vita tità dalla morte, egli ti carona con misericordia, e pietà. Egli: adempie ogni tuo buon delio, la gioventù tua si rinoverà come quella dell'Aquila. Il Signore ula milericordia, e la giultitia

Signore è misericordiolo, e pietoso, e patiente, e benigno di cuore, e molto amorevole. Non si corrucierà per sempre, nè sempre minaccierà. Non ci hà trattato secondo i nostri peccati, nè ci ha dato il castigo, che meritavano le nostre iniquità. Quanto è grande l'altezza della terra al Cielo; egli tanto aggrandì, e moltiplicò la misericordia sua sopra quelli, che lo temono. Quanto è lontano il Levante dal Ponente, tanto allontana da noi i peccati nostri. Nel modo che un padre ha compassione de'suoi sigliuoli, così ha compaslione il Signore di quelli, che lo temono; perche egli conosce di che materia siamo formati. Egli si è ricordato che noi siamo polvere, e che l'huomo è come il fieno, & i fuoi giorni pallano come un fiore del prato. Perche il suo spirito si partirà da lui, e verra al manco, e non conoscerà più il suo luogo. Ma la misericordia del Signore durerà in eterno sopra quelli, che lo temono. E la giustitia sua sopra i figuiuoli de loro figliuoli, ch'osservano il suo testamento, e si ricordano de'suoi commandamenti per adempirgli, & osfervargli. Il Signore hà preparato la sua sedia in Cielo; Il Regno suo fignoreggerà il tutto. O tutti voi Angeli del Signore beneditelo, voi che sete potenti in virtà, & osservate isuoi commandamenti , & obbedite la voce delle sue parole. Benedicano il Signore tutte le sue virtù, co suoi ministri, che fanno la sua volontà: Benedite il Signore, tutte voi opere sue, & in ogni luogo della sua signoria, benedica l'anima mia il Signore.

Pater noster. Ave Maria.

# QUINTA ORATIONE.

Per dimundare il sue amore al Signer

TE l'obbligo, che noi habbiamo co I nostri benefattori per causa de beneficj ricevuti è tanto grande , e ciascuno di est è come una face, & un' incentivo di amore, e se conforme alla moltitudine delle legne è grande il fuoco, che in esse si accende; quanto, ò Signor mio, bifognera che sia grande il fuoco dell' amore, che deve erdere nel mio cuore, se le legne de tuoi be-

nefici, che l'accendono, son tante? Se mia, ò principio mio amabile, ò somma tutto questo Mondo così visibile, come sufficienza mia, quando sarà quell'hora invisibile, con ciò che in esso si ritrova, sono benefici tuoi verso me; quanto deve ragionevolmente esser grande la fiamma d'amore, che si dovria accendere in es fi? Tanto più che io non solo devo amare per questo, ma ancora perche in te sole si ritrovano tutte le ragioni, e cause cosa nessuna, eccetto tu, viva in me? d'amore, che sono intutte le creature, e ciascuna di esse in sommo grado di perfettione. Perche se noi consideriamo la bontà, chi siritrova di tepiù buono? Se habbiamo riguardo alla bellezza; tu fei bellissimo, nella cui faccia desiderano guardare gli Angeli. Se cerchiamo benignità, e soavità; chi si ritrova di te più toave, ebenigno; s'ella và per ricchezza, elapienza, chi è più ricco, e più lavio di te? Se per amicitia, chi ci amò più di colui, che pati tanto per nostro amore? Mase ci rivoltiamo a i benesic); di chi è tutto quello, che noi habbiamo, fe non tuo? Che diremo della speranza, poiche da te solo, e dalla tua misericordia speriamo tutto quello che ci manca? Se naturalmente si deve si grande amore a padri carnali; chi è più padre di colui che dice: Non chiamate Padre neffuno fopra la terra , perche un folo è nostre Padre il qualt' fix in Cielo? Se lono amati ghi sposs con si grande amore dalle foro spose, chi è lo sposo dell'anima mia, se l non ca ? e chi riempie il seno del mio cuoce, e tatia tutti i mici desir, se non tu? Se furore del tuo sdegno: con questo pei Filosofi dicono, che l'ultimo fine è amare con infinito amore; chi è mio principio, e mio ultimo fine, se non tu? Di dove ho havute origine, e dove vado a finite, le non a te l'Dichi e ogni cola, chio hò, e da chi ipero havere quello che mi manca, se non da te? Finalmente fe la fimigliariza è causa spiro, dammi questo tuo amore, e ba-· di: amore ; a imagine , · e fimiglianza] chi fu creata l' anima mia, se non alla tua? Horase solo questo titolo, e ciassuno de lopradettie lufficiente motivo di amore, qual dovrebbe effete queilo, che deriva da tutti questi titoli insieme? Veramente bilogacrebbe, che quanto vanraggio hà il mare co'fiumi che in esso entrano, tanss as havefie questo amoré con rutti gli altri amori. Per tante, Signed | Iddio mio, se io hò tenta ragione, e causa di amarti, perche non ti devo amare con tuttoil capse; e con tutte le viscere?

che veramente ti ami con tutta l'anima mia? Quando mi ti mostrerò grato in tutte le cole? quando vedro morto in me tutto quello, che è contrario a te ? quandosaro del tutto tuo? quando lascierò di esser mio? quando verrà quell'hora, che quando mi vedrò tutto acceso dalla fiamma del tuo amore? quando mi piglierai con impeto, e mi inebbriarai, e mi trasporterai tutto in te? Quando vedrò quel felice giorno, che cellando ogni importunità, e disturbo, farai ch'io sia un'istesso spirito conte, ne mai da te mi allontani? Ah Signor mio, che cola ti costa farmi tanto bene, che cosa levi di casa tua? che perdi tu delle tue facoltà? Perche causa, Signore, trattieni le tue milericordie con la tua ira verso me; essendo tù un pelago d'infinita liberalità, e clemenza? Per qual causa le mie iniquità? debbono superare la tua bontà perche hanno da havere più for za le mie colpe per condennarmi, che la tua bontà persalvarmi? se tu vuoi por mente al dolore, & alla penitenza; io mi dolgo tanto di haverti offeso, che vorrei haver patito più presto mille morti, che haverti fatto una minima ingiuria. Se tu vorrai haver riguardo alla sodisfattione, eccoti quivi questo misero corpo esequisci, e satia contra esso tutto il ro, che tu non mi nieghi il tuo amore. Non tidimando oro, ne argento, ò altra cofa creata', perche tutto questo non mi faria senza te : e senza il tuo amore, ogni altra cola per me è povertà. lo bramo amore, cerco amore, ambre ti dimando, per il tuo amore sostami. Perche prolonghi tanto di farmi questa gratia, Signor mio? perche causa non mi soccorri, vedendomi pe-nare, giorno, e notte? sino a quando ta dimenticherki di me? fino a quando rivolgerai altrove la tua faccia? fino a quando fară agitata l' anima miz da quella anlietà, e desiderio? Risguardami Dio mio, & habbi misericordin di me . Non ti dimando la parte abbondance che fi da a' figlicielli lo mi contentero di una fola molica, che auvanza, ecade dalla tua delitiola, eco-Ofperance many gloris man pallegrence plots myold, Midlingue io mi ti prefente dinanzi, come sà un povero, & assamato cagnoletto, a una ricca tavola: io
riguardo sisso in faccia, considerando come
tu mangi, e dai mangiare a i tuoi sigliuoli
col cibo della tua gloria: io muto mille
sembianti, faccio diversi atti con questo
mio cuore, per sare, che il tuo habbia commio di carne humana, e mortale: soffer-

passione di me.

P£ 17.

Tu vedi, Signore, che le cole di questa vita non mi satiano, te solo voglio, te cerco, desidero veder la tua faccia, e del continuo dimanderò il tuo amore, e canterò col tuo Proseta: O Signore fortezza mia, sa che io ti amt. Il Signore diminifortezza, mio refugio, mio liberatore, Dio mio, e mio ajuto, in lui sperardo. Egli è mio sostegno, e disenso il signore, e sarò falvo da i mici nemici. Il quale vive, e regna, Dio onnipotente in eterno. Amen,

Pater noster. Ave Maria.

#### SESTA ORATIONE.

Nella quale la creatura si consegna, e si osferisce nelle mani del suo Greatore, rendendogli ogni ubbidienza, e ponenda in lai tutta la sua speranza.

C Ignor Iddio mio, tutte le ragioni, che Omi obbligano a d'amarti, mi obbligano ancora a porre ogni speranza in te. Perche in chi devo io sperare, se non in chi ama tanto, in chi mi ha fatto tanto bene, in chi hà patito tanto per me, & in chi tante volte mi hà chiamato, aspettato, sopportato, perdonato, e liberato da tantimali? In chidevo sperare, se non in colui, che è infinitamente misericordioso, pietolo, amorolo, benigno, patiente, e che così volontieri perdona? In chi devo porre la mia speranza, se non in colui che è mio Padre, e Padre onnipotente? Padre per amarmi, potente per rimediare a'miei bisogni? Padre per volermi, e potente per farmi bene; il quale hà maggior cura, e providenza, de i luoi figliuoli spirituali, che nessun Padre habbia de i figliuoli carnali 📝 In chi devo finalmente sperare, se non in colui, che quali in tutte le fue scritture mi commanda, che mi accosti a lni, in lui speri, e mi promette migliara di favori, e mercedi, se io sarò così: eper tutto ciò midà in pegno la fua verità , la fua parole, i fuoi

so in confermatione di questa Verità? che cosa non sperarò io da un Dio tanto buono, e tanto vero? da un Dio, che mi hà amato tanto, che si vesti per amor mio di carne humana, e mortale: sofferle pene, tormenti, flagelli, battiture, e finalmente sofferse morte in croce, e tutto ciò per amor mio? Non ballò quello. che per mio utile, e bene si rinchiuse in un'hostia consacrata. Si che, in che modo potrà fuggire da me, quando io lo cercherò, colui che si diligentemente mi cercò, mentre io lo fuggiva? Come mi sarà negato perdono, quando io lo dimando, da colui, che lo impetrò per me, quando io non lo dimandaya? Come mi sarà negato il rimedio, da colur, che non gli costa niente; poiche egli lo procurò per me con tanta diligenza, quando gli costava sì caro? Adunque per tutte queste ragioni sperarò in lui, & in ogni mia tribulatione, e necessità canterò arditamente in compagnia del Regio Profeta dicendo: Il Signore è mia luce, è mia falute, di chi havero paura? Il Signore, è Pf. 16. difensore della vita mia, di chi haverò timore? Se contra me [aranno ]quadre di huomini armati z. il cuor mio non temerà ; le fileverà guerra contra di me, iobaverò nondimeno speranza in lui. Ma perche la speranza non è sicura senza l'ubbidienza; si comedice il Salmo : Sacrificate facrificio di giuftitia : e Pl. 4. sperate nel Signare, per tanto tu Dio mio, concedemi, che con la speranza della tua misericordia, io accompagni l'ubbidenza de'tuoi commandamenti, poiche non meno ti devo quella ubbidienza, che tutto il resto; perche tu sei mio Imperatotore, mio Rè, e mio Signore, al quale ubbidiscano il Cielo, la terra, il mare, e tutte l'altre creature, le quali hanno sempreoficrate, & offervaranno le tue leggi, e commandamenti. Fa si dunque, Signor mio, ch' io ancora ti sia ubbe-diente più di esse, poiche ti sono ancora più di effeobbligato. Fà, Rè mio, ch'io ti ubbidisca, & osservi intieramente i tuoi commandamenti, e le tue santissime leggi, Regna tu in me, Signore, non più ci regni il mondo con il suo Prencipe, non regai la mia carne, non la mia propria volontà, ma la tua: partansi da me tutti quelli tiranni, ulurpatori della tua fedia, ladri della tua gioria, defiruti tori della tua giusticia : commanda en 10lo, Signore, tu solo ordina, tu solo & i so, acciò ch'io sia non più mio, ma tuo: il tuo scettro sia riconosciuto, & ubbidito, accioche si faccia la tua volontà in terra, come ella si sa nel Cielo. Quando farà quel giorno? Quando mi vedrò libero da questi tiranni? Quando non si ndiranno nell'anima mia altre voci, che le que? Quando saranno tanto oppresse le forze, e l'arme de miei nemici, che io non trovi contraditione in me, per ofservare, & adempire la tua santa volon-22? Quando farà tanto quieto questo mare? tanto sereno questo Cielo ? Quando saranno tanto mortificate, e sopite le mie passioni, che non vi trovi onda, nenuvola, ne voce, ne qualsivoglia alero disturbo, che alteri questa pace, & abbidienza, che impedisca questo tuo re-gno in me? Fammi dono, Signor mio, di questa ubbidienza, ò (per dir meglio) dammi questo dominio sopra il cuor mio, e che egli miubbidisca di tal sorte, che io poi del tutto lo faccia soggetto a te. Esicome io sono obbligato di ubbidirti, così sono ancora di donarmi, & offerirmia te, e confegnarmi nelle tue mani, poiche io sono tutto tuo, dico per tante, e sì giuste ragioni tuo; tuo, perche mi creasti, e mi desti l'essere ch'io hò: tuo, perche tu mi conservi in esso co'benefici, e carezze della enta providenza: tuo, perche mi cavasti di servitù, e mi ricomperalti non con oro, ò argento, ma col tuo pretiolo sangue; sono ancora tuo, perche tante altre volte mi hai redento, quante mi hai cavato di peccato. Se adunque io son tuo per tanti titoli, e ragioni, e tu medelimamente in tanti modi sei mio Rè, mio Signore, mio Redentore, e liberatore; al presente io torno a darti quello, che di già è tuo, cioè mestello: io mi ti dò per schiavo, e per servo; quì ti dò le chiavi, & il dominio della mia volontà; accioche horamai per l'auvenire io non fia più mio, ne d'altri; ma fia del tu tto tuo, acciò che io non viva per me, ma per servire a te: di modo ch'io non mangi, non beva, non dor-ma, ò altra cosa faccia, che non ti sia grata, & acetta. Io mi ti costituisco dinanzi, acciò che tu disponghi di me, come di cola rua, secondo il tuo volere. Se tu vuoi, ch'io viva, ch'io muora, ch' iostia sano, overo infermo, sia ricco, ò povero, honorato, ò dishonorato, del tutto mi offeriico, e mi confegno nelle tue mani, e mi privo del possesso di me stes-

a fin che quello, che è tuo per giustitia, sia ancora per tua volontà; e questo non una iol volta, ma sia per sempre. Amen.

Pater noster. Ave Maria.

#### SETTIMA ORATIONE.

Per dimandare ab Signore tutto quello, che si appartiene alla nostra Salute.

l O ti rendo infinite gratie .Signor Dio I onnipotente, e Padre di misericordia; perche tu stesso ci inanimisti, accioche ti dimandassimo misericordia, dicendoci per bocca del tuo Unigenito Figliuolo: Dimandate, e riceverete, cercate, etro- Luc. 12. verete; battete alla porta, e saranvi aperre. Ci facesti ancora animo con le parole del tuo Profeta dicendo: Non fi zrous al- Bla. 45tro Dio giusto, e Salvatore, eccetto me. Convertitevi a me, tutti voi confini della terra, e sarete salvi. Hora, Signore, se tu stesso chiami, e c'inviti; & apri le braccia, accioche noi ricorriamo a te; perche non haveremo noi confidanza, che tu ci riceva? Tu, Signore, non fei come gli huomini, che quando danno, fiimpoveriscono, e peròsi fa loro fastidio, quando si dimanda. Tu non sei a questo modo: perche si come dando non diventi povero, così non hai per male, che ti sia dimandato; e però il dimandarti misericordia, non è per questo importunarti; anzi è un ubbidirti (poiche tu ci commandi, che dimandiamo, ) & è un'honorarti, eglorificarti; perche in questo noi protestiamo, che tu sei Dio, e sei universal Si-gnore, e donatore del tutto; al qualesi deve dimandare ogni cola; attelo che tu solo puoi dare il tutto. Anzi tu stesso ci dimandi questa force di facrificio dicendo: Chiamami nel giorno della tribulatione Gio ti libererd, e su mi honorerai. Onde che io mosso da questo amoroso commandamento vengo a te, e ti prego,. che ti degni di carità tutto quello, che io ti devo, cioè ch'io ti adori, ti tema, ti porti riverenza, ti lodi, ti ringrazj per li tuoi beneficj, ti ami con tutto il cuore; tutta la mia speranza habbi posta in te, ubbidisca a i tuoi santi commandamenti, del tutto mi rimetta, e consegni nelle tue braccia, e di tal forte ti fappi dimandare queste, & altre simili gratie,

ch'io habbialempre dinanzi a gli occhi, - e dentro nel cuore la tua gloria, e la mia falute. Ti dimando ancora, Signor mio, che tu mi concedi perdono de i miei peccati, con vera contritione e pentimento di haverli commessi: e sammi gratia, che nell'auvenire io non ti offenda più, nè in quelli, nè in qualsivoglia altro peccato: ma particolarmente ti dimando virtù, per castigare la mia carne, raffrenare la mia lingua, mortificare gli appetiti del mio cuore, raccoglier i pensieri della mia imaginatione, acciò essendo in tutto riformato, e rinovato a questo modo, meriti di estere tempio vivo, e stanza dove ti piaccia habbitare. Concedemi ancora tutte quelle virtà, dalle quali non solo resti purificata, e netra, ma ancora adornata questa tua stanza, le quali sono, timore del tuo Santo nome, ferma speranza, profonda humiltà, patienza intiera, chiara discretione, povertà di spirito, ubbidienza perfetta, fortezza continua, e diligenza in tutte le fatiche, che si fanno in tuo servigio, ma sopra tutto ardentissima Carità, tanto verso te, come verso il prossimo. E perche io conosco, ch'io non merito nesiuna di queste cose, ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, che tu non vuoi la morte del peccatore (come tu medesimo dicessi) ma che si converti, e viva. Ricordati, che il tuo Unigenito Figliuolo non venne al Mondo a cercare i giusti, ma i peccatori. Ricordati, quante cose egli fece; quanti travagli softerse dal giorno, che egli nacque sino che morì in Croce, tanto più che egli non operò nesiuna di queste cose per se, ma per amor mio, le quali cose ti offerisco tutte in sacrificio per li miei peccati, e per le mie necessità, e bisogni; e tutto quello, ch'io ti dimando, lo dimando per amor 140, e non in nome mio. Perche causa, si dice di te, Signoré, che tu honori i Padri ne i figliuoli, facendo gratie ad uno per amore dell'altro (si come fece Davidde con Misibolete, per amore di suo Padre Gionata) honora tu ancora il tuo Unigenito Figliuolo, facendo bene a me per amortuo; poiche egli è mio Padre, e mio secondo Adamo, & io son suo figliuolo, ancora che esso sia tuo. Considera, Signore, che io ricorro a te, e vengo alla tua porta, e ti presento le mie necessità, e scuopro le mie piaghe come a vero medico; e con questo spirito ti chiamerò, con quella Oratione che Davidde compose di-

cendo: Signore inchina le sue orecchie, & ascoltami, perche ie son povero, e necessitate. PC 34. Habbi custodia dell'anima mia, perche io mi sono offerto a te: salva, Dio mio, il tuo servo, che spera in te. Habbi misericordia di me, perche io ti chiamo tutto il giorno; rallegra l'anima mia, perche iol'hoalzata, & indrizzata a te. Perche tù, Signore, sei soave, e piacevole, e sei mosto misericordioso verso chi ti chiama. Ascolta la mia Oratione, e stà attento alla voce de i miei prieghi. Nel giorno della mia tribulatione chiamai a te, perche tu mi essaudisti . Non si arova similia te frà tutti gli Dei; ne si trova chi faccia l'opere, che tu fai. Tutte le genti che tu hai fatto, verranno, e ti adoreranno, e glorisicheranno il tuo nome, perche tu sei grande, e sai cose maravigliose; tu sei solo vero Dio. Guidami nella tua via, accioche io cammini per la tua verità; rallegrisi il cuor mio, accioche egli tema il tuo santo nome. Signor Iddio mio, io ti loderò con tutto il cuore, eglorificherò del continuo il nome tuo. Amen.

Pater noster. Ave Maria.

# DIVOTISSIMA Oratione.

Da dire la mattina: nella quale l'huomo considerando i benefici ricevuti, è gli obblighi grandi, che hà con Dio, ringratia humilmente sua Maestà di ogni cosa; e si offerisce a lui, e gli dimanda la sua gratia.

lo mio, Dio mio, atevegghiola mate Dina a buon'hora, dice il Santo Re Davidde in un Salmoje poi un poco più a basso Ps. 62. dice; Signore, io mi ricordai di te stande nel mie lecto; la mattina a buen' bera penserè di te, perche tu sei stato quello, che mi hai ajutate. Io ancora, Signor Iddio mio, voglio vegghiare a te la mattina a buon'hora in compagnia di quello Santo Rè. Quello sia il primo de'miei negozi, il primo de 'miei pensieri: poiche questo è il mgggior obbligo, ch'io habbia, 🛠 è il fine, per il quale io fui creato, insieme con tutte l' altre cose, cioè per lodare, e glorificare, & esaltare il tuo Santo nome, perche. tu sei principio, e fine di tutte le cole,

principio, dico senza principio, e fine sen- ! za fine. Perche si come nessuno le poteva creare ienza te, così non poterono esser create per altri, che per te, cioè, accioche tutte ti servissero, e ti lodassero, e tutte predicassero la tua gloria. Tu sei il donatore universale di tutti i beni , poiche non si trova bene alcuno, nè di natura, nè di gratia, nè di corpo, nè di anima, che originalmente non derivi da te, che sei il fonte universale di tutti i beni. Tu sei un pelago di tutte le persettioni, un'abbisso di tutte le grandezze, un mare d'infinita bontà, e misericordia, sei il ritratto d'infinita bellezza. Tu sei il Dio de gli dei, Santo de i Santi, Rè de i Rè, e Signore de i Signori, causa delle cause, essere di ogni essere, vita de i viventi, ordine dell'universo, bellezza del Mondo, e gloria del Gielo. Tu sei il mio Creatore, che di niente mi formasti a tua imagine, e similitudine. Tu sei mio conservatore, che mi mantieni con la tua providenza, accioche io non ritorni in niente. Tu sei mio santificatore,che mi inalzi per gratia a più alto, e degno essere: tu mio glorificatore, perche tu mi creassi, accioche io godessi la tua gloria. Tu sei ancora mio risvegliatore, adjutore, diffensore, preservatore, pastore, benefattore, tu sei mio Rè, mio Signore, mio Padre, e mio sposo. Tu fei il centro dell'anima mia , il mio ultimo fine, in che consiste tutta la mia felicità, e beatitudine, e l'ultima perfettione di tutta la vita mia. Tu mi sei tutte queste cole in quanto Dio: ma in quanto huomo, tu sei il mio Redentore, e Salvatore, liberatore, e (come dice l'Apostolo:) Tu sei la mia sapienza, mia giustitia, mia fautificatione, mia redentione, mio facrificio, mio Agnello, mio facerdote, mio auvocato, mio intercessore, pastore, maeltro, mio ellempio, mio conforto, mio consolatore, sei il medico universale di tutt'i miei mali: poiche tu medicasti la mia superbia con la tua humiltà, la mia avaritia con la tua povertà, miei diletti co'tuoi dolori, la mia ira con la tua mansuetudine, la mia invidia con la tua Carità, la mia gola con l'aceto, e fiele, che tu bevelti per amor mio; la mia pigritia con le gran fatiche, & immensi travagli, che per me sopportasti. Per amor mio digiunalti, camminalti, fudasti, vegghiasti, orasti, piangesti, tosti discacciato dal tuo paese, fosti perseguita-

to, schernito, bessato, coperto di stomacosi sputi, battuto, coronato di spine, crocesisso, rassilitto più di tutti gli huomini del Mondo, & alla sine morto.

Tutte quelte cole, Signor mio, son beneficituoi, per li quali io ti sono obbligato, esono ragioni, per le quali io ti son debitore di me stesso, e sono legami co' quali tu mi tieni legato, e preso. Che cosa ti potrei dare, Signor mio, per tanti benefici da te ricevuti? con che cosa ti potrei rimeritare di gratie tali, e tante ? Perche io son certo, che se io havessi tutt'i cuori degli huomini, e con tuttitiamafsi, non potrei sodissare al minimo de gli obblighi, che io hò con te: come potrò dunque sodisfare a tanti? in che modo ti potrò negare quello solo, che io hò, per l'odisfare a tutti, dovendoti tanto per ciascuno de'tuoi benefici fattimi? che dirò, Signor Iddio mio, che farò? Non posso dire,nè far altro, che renderti infinite gratie per tutta la moltitudine di questi tuoi benefici, e pregar tutte le creature del Cielo, e della terra, che esse mi ajutino a lodarti, e renderti quelle gratie, che io da me solo non ti posso rendere: e cos) le chiamo con quel cantico, che cantarono i tre Santi fanciulli nella fornace ardente, dicendo: Benedite, tutte l'opere Dan. le del Signore, il Signore, lodatelo, & essa!tatelo per tutti i secoli. Benedite, Angeli del Signore, il Signore, lodatelo, & esfaltatolo per tutt'i secoli. Voi, Cieli, Benedite îl Signore, lodatelo, & essaltatelo per tutti i secoli. E voi, asque, che sete sopra i Cieli, benedite il Signore, lodatelo, & essattatelo per suts'i secoli. ( A questo modo si può finire tutto questo cantico. ) Non solo ti son debitore di tutte queste benedittioni, e laudi, per esterio tutto tuo, ma ti devo me stesso, poiche son tuo per tante giuste ragioni.

Nell' Indie nuove un' huomo compra alle volte un' altro huomo per una beretta rossa; e quell' huomo comprato per sì vil prezzo, rimane di tal sorte soggetto, eschiavo di chi lo comprò, che non èssignore d'un' hora di tempo, nè d' un minimo dinaro: e quando piace a chi lo comprò, lossa star serrato in qualche casa; ot alle volte lo sa stare con i ceppi a'piedi, e se glie ne vien voglia, lo batte, lo bolla, e sà di lui quanto gli piace. Hora io, Signore, che per tante vie, in tanti modi, e per tante ragioni son tuo, perche mi creassi, e col tuo pre-

inta

tioso Sangue mi ricomperatti, perche tu mi conservi in ogni punto, e momento UN' AUVERTIMENTO. della vita mia, ( di modo, che senza te non posso mover ne mani, ne piedi, ne fare quallivoglia altra cola) talche se per tutte queste ragioni son tuo, in che modo mi potrò liberare dal tuo servigio, in che modo ti negherò quello ch'è tuo, e come potrò io essere Signore di me, per vivere secondo la mia volontà, essendo io tuo in tanti modi? per tanto riconoscendo humilmente questo obbligo, per l'auvenire mi offerilco, e mi dò per tuo perpetuo lervitore, eschiavo: e cos) ti offerisco tutte le cose, che hoggi, e nel restante della vita mia penserò, dirò, ò farò di buono, & ogni cola, ch'io per amor mio foffrirò; accioche il mangiare, il bere, il dormire, con tutto il resto delle mie attioni, resulti tutto in tua laude, honore, e gloria.

Ma sopra tutto ti offerisco me stesso, per non esser più mio, ma tuo; e per non viver più secondo il voler mio, nè affaticarmi per me, nè cercar me stello; ma accioche in tutto, e per tutto cerchi, e procuri il tuo fervigio, & il beneplacito della tua divina volontà; di modo, ch'ogni volta, ch' io farò il contrario, conosca, che sono un ladro, & usurpatore dell'altrui: poiche havrò rubbato il servigio, & ubbidienza, ch'io giustamente ti devo per tante ragioni. Ma perche io non posso sodisfare a questo debito sì grande senza la tua gratia, io ti prego, Signor mio, che in questo tu mi ajuti, e crei in me un cuor nuovo, il quale non reputi suo pur un'hora di tempo, ehe non la spenda in tuo servigio; damni ancora una volontà, la quale non habbia maggior desio, che osservare, & adempire la tua : concedimi ancora un'intelletto, & una memoria, che mai si dimentichi di te. Oltra ciò fammi gratia di un freno per reggere la mia lingua, di una guardia per li miei occhi, di una fincera purità per il cuor mio, di rigore contra la mia carne. di una mortificatione di tutti i miei appetiti, de gli affetti della sensualità. Donami finalmente una profonda humiltà di cuore, e con la patienza, ubbidienza, mansuetudine, purità, vera discretione, povertà di spirito, zelo dell'honor tuo, amore, e tolleranza col profilmo, con una sviscerata compassione de suoi travagli. Tu, che vivi, e regni ne'secoli de'secoli. Amen .

Per questa Oratione.

L Christiano Lettore dev'essere auverl tito, che non è cosa necessaria, che questa Oratione si dica sempre parola per parola, ma l'huomo deve haver riguardo alle parti, al senso, & alla forza di essa, e poi nel suo cuore andar'imaginandoss quelle parole, che gli amministrerà la sua divotione. Perche a questo modo ella sarà sempre più nuova, e risveglierà nuovi affetti di divotione ne i cuori. Perilche [i deve auvertire, che il fondamento di questa oratione e la consideratione de i beneficj, per li quali noi siamo tanto obbligati al Signor nostro. I quali devono esfere consideratidall'huomo con grandissima attentione, quando gli vengono in memoria; accioche così il cuore si risenta, e si muova all'amore, e servigio di quel Signore, al quale egli conosce di essere tanto obbligato. I quali obblighi se sossero a pieno conosciuti dall'huomo, egli si vedredde circondato da tanti benefici, e groffe catene, che con poca difficoltà saprebbe governarsi nell'altre tre parti di quella oratione, che sono: Rendimento di gratie; Offerta che si sa al Signore: e Dimanda. E questo si può allongare molto più di quello, che qui hò posto, venendo a dimandare minutamente tutte le cose, delle quali habbiamo bisogno, non solo per noi, ma ancora per il nostro prossimo: Al fin poi ci possamo trattanere quanto vogliamo nell'ultima dimanda, ch'è l'amore di Dio: la qual dimanda, è la più divota, la più utile, e più dolce di tutte.

Questo auviso tanto più è necessario, quanto che questa oratione è ordinata per quando l'huomo si leva di letto la mattina à buon'hora : anzi che a molti intraviene, ch'e avanti il giorno. E facendo prattica in questo esfercitio mentalmente, non gli occorrerà cercar lume per poter leggere, ma allo scuro, e più ritirato, l' huomo potrà meglio discorrere tutti i passi di questo essercitio. E dicendo quel cantico de i tre fanciulli, auvertifcasi che nella ferittura si replica ad ogni verso quelle parole, che dicono. Lodatelo, & esaltatelo per tutti i secoli; le quali parole sono di gran virtù, e divotione per quel cuore, che se,

quante volte si replicano, tante saette amorose trappassano il cuore del vero divoto; E chi non vorrà dire tutto quel cantico, ne potrà dir la metà. E se a caso alcuno volesse ancora dire qualche cola di più, vada discorrendo con la mente per tutti i chori de gli Angeli, de' Patriarchi, Profeti, Apostoli, Euangelisti, Martiri, Confessori, Vergini, e Vedove, edimandia tutti, che l'ajutino a lodare, eglorificare il commun Signore, replicando con cialcuno di effi quelle parole: Lodatelo & esaltatelo per tutti i secoli | de'lecoli. Amen.

#### ORATIONE

Per dimandar al Signere perdene de i peccati i

Padre onnipotente, tutto pietoso, e milericordiolo, io milero peccatore prostrato a i tuoi piedi, consesso i miei gravi errori, e peccati, co'quali hò offeso te, benignissimo Padre. Confesso ancora la mia ingratitudine verso gl'infiniti beneficj, che mi hai fatti, mostrandomi tanto amore, e benignità, aspettandomi tanto tempo, accioche io ritornaffi a penitenza, per non mi profondare nell'inferno, si come meritava la mia malitia; anzi, che mi hai sempre invitato, e provocato con la tua gratia. O Signore mio, quante volte hai chiamato alla porta dell' anima mia con molte buone inspirationi? quante volte mi hai provocato con benefici? quante volte m'hai incitato con carezze? quante wolte m'hai percosso con travagli? e con tutto ciò, io discaccian-doti da me, ti rivoltai le spalle, e nondimeno tu mi hai sempre sopportato con infinita patienza,

Non è dubbio, che tu potevi profondarmi giustamente nell'abisso, e per tua sola clemenza trattenesti l'impeto della tua ira, che io ho in tanti modi meritata, e

Drovocata.

Per certo è gran maraviglia, Padre dolcissimo, che il cuor mio non si spezzi di dolore, quando io considero queste cose. Io sono indegno di chiamarmi tua creatura, e che la terra mi sostenga, e mi produca frutti co'quali io viva. E uno stupose a considerare, come tutte le creature

che cola sia amar Dio. Di modo che quasi I non si sieno vendicate contra di me, per le tante ingiurie, dishonori, e torti, che ho fatto a te. Nondimeno, Padre clementissimo, habbi misericordia di me, & aprimi le viscere della tua infinita pietà, perdonami, perche io hò induggiato tanto a ritornare a te. Scuoprimi quel tuo benigno petto di Padre, e dammi il mantenimento, che sei solito di dare a i tuoi figliuoli. Io ti supplico, Signore, che al presente tu operi quello in me, perilche m'hai aspettato tanto tempo. Io confesso veramente di essere il maggior vitioso, che nel Mondo si trovi; ma con tutto ciò io mi confido nella tua bontà . Perche, dato che i miei peccati fiano fenza numero, la tua misericordia ancora è infinita . O Padre amantissimo, se tu vuoi, tu mi puoi nettare. Sanami, Signore, e sarò sano, poiche io confesso di haver peccato contra di te. Ricordati di quelle parole di tanta consolatione, che tu dicesti per bocca d'uno de'tuoi Profeti: Tu bai fornicato con melti innamerati , nendimeno ritorna a me , che io ti riceverò . Perilche, Padre pietolo, confidatomi di questa promessa, con tutto il cuore ritorno a te, come se tu havessi chiamato me solo, e me solo havesti invitato con quella amorola voce: lo confesso, che sono quella misera, & infelice creatura, io sono quel figliuol Prodigo, che mi sono allontanato da te, Padre de'lumi, dal quale derivano tutt'i beni, e come pecora smarrita mi seno allontanato dal tuo gregge, dissipando le gratie, che tu mi hai concesso. Io hò abbandonato te , fonte d'acqua viva, e sono andato a bere a i pozzi salsi, pieni di amare consolationi, che in un subito si asciugano: poiche è cosa certa, che tutt'i piaceri sensuali si risolvono in niente come il fumo.

Io hò lasciato te, pane di vita . & hò mangiato le ghiande, e legumi, calpestate, & avanzate a'porci: seguendo le mie vitiose affettioni, & i miei appetiti bestiali. Mi son partito da te persetto, e sommo bene, & ho seguitato beni terreni, e transitori, dietro a quali mi son perdute. Ma adesso, Padre mio, io ti supplico, che tu ti dimentichi dell'ingiurie, e dispiaceri, che io ti hò fatti: e ciò ti dimando per li travagli, che hai patiti, e per li fervigj, che ti hà fatto il tuo unigenito Figliuolo per me. E tu unigenito figliuolo del sommo Padre, Signore, e Salvator mio, habbi misericordia di me.

Ioscarico tutte le mie iniquità, la mia ingratitudine, la mia dishonestà, con l'ira, fuperbia, avaricia, difubbidienza, la mia poca vergogna, la mia profontione, con tutti gli altri mali, che hò commessi contra di te, sopra la tua benignità, e clemenza, e nelle tue sacratissime piaghe che per me ricevesti, rimettendomi del tutto nella tua divina gratia. Tu sei tutta la mia speranza, tu sei il mio ajuto, e fortezza. Quanto mi turbano i miei peccati, tanto mi rallegra, e conforta la tua bontà, & i meriti della tua passione. E dato che i miei peccati siano grandi, & innumerabili; nondimeno in comparatione della tua misericordia sono pochi, e piccoli. Per la qual cosa io confesso la tua bontà, e spero che non lascierai perire, chi tu creasti a tua imagine, e similitudine : e per il quale ti facesti partecipe della nostra Natura, della noitra carne, e del nostro sangue: spero finalmente, che non iarò condennato da te, poiche mi ricomperasti con tanta fatica, e travaglio, e con sì caro prezzo. Tu che vivi, e regni ne'secoli de'secoli. Amen.

### Oratione per render gratie al Signore de' beneficj ricevati,

I Oti rendo gratie, dolce Gesù, perche tu mi creasti à tua imagine, e similitudine; per questo corpo, che tu mi desti con tutti i suoi sensi, e per quest'anima con tutte le sue potenze, accioche con esse ti conoscessi, & amassi. Concedimi gratia, Signore, che io serva di tal sorte a te mio Greatore, e Padre celeste, ch'essendo morte tutte le mie passioni, & asfettioni vitiole, ritorni a riformare in me l'imagine, che tu mi creasti, & assomigliarmi a te per innocenza di vita. Io ti rendo gratie per il beneficio della conservatione; perche tu medesimo che mi creasti, mi conservi del continuo in questo esfere, che tu mi desti: ti ringratio ancora, perche per questa medesima conservatione creassi tutte le cose, che si trovano nel Mondo: il Cielo, la terra, il mare, il Sole, la Luna, le Stelle, gli animali, i pesci, gli uccelli, gli alberi, e finalmente tutte l'altre creature; delle quali alcune creassi per mantenermi, altre per medicarmi, altre per ricrearmi, altre per insegnar-

mi, & altre per castigarmi. Io ti supplico, Signore, che mi facci gratia, ch'io fappia adoperare tutte queste cose nel modo, che si deve, e me ne sappi servire perglieffetti, per li quali tu le creassi, cioè accioche per mezzo loro io venga in cognitione di te mio vero Dio, e Signore, esi accenda nel cuor mio una maraviglia, & amore del tuo Santo nome. Ti ringratio ancora, dolce Gesti Christo, per il beneficio della Redentione, cioè per quella bontà incomprensibile, e per quella estrema misericordia, che meco usasti: e per quella ardentissima Carità, con la quale mi ricomperasti, scendendo tu in terra per alzar noi al Cielo, facendoti huomo, perche noi fossimo Dei; patendo morte crudele, accioche havessimo la vera vita. Ti rendo gratie per l'humiltà della tua Incarnatione, per la povertà del tuo nascimento, per il sangue della Circoncisione, per la fuga d' Egitto, per il digiuno del deserto, per le viglie dell'Orationi, per la Rracchezza de viaggi, per la povertà, & humil-tà di tutta la tua vita Santifima. Io ti ringratio per tutte le fatiche, e dishonori, che per mia causa sopportasti nella tua mestissima, e vergognosissima morte. Io ti ringratio per l'Oratione dell'horto, per il sudore di sangue, per quando sosti preso, per le guanciate, per le bestemmie, per le battiture, per la corona delle spine, per la veste della porpora, per li vituperi, per il fiele, per l'aceto, per ichiodi, per la lancia, per la Croce, e per la morte, che tu patisti per mia salute. lo ti rendo gratiè, dolce Giesù, perche dal principio della vita mia mi ricevesti nel grembo della tua Chiesa, e mi allevasti nella Fede Cattolica, e mi sacesti Christiano, & hai sostentato, e conservato l'anima, & il corpo mio fine al presente. Prego la tua pieta, che mi conce-da, che tu solo sii il cibo soave del cuor mio, e l'anima mia habbia sempre sete di te fonte vivo: accioche mancando il corso di questo pellegrinaggio, possa godere nella tua beatitudine, e gustare quell'abbondantissimo siume di diletti, che procede da te, fonte di vita, e di tutt'i beni. Ti ringratio, amoroso Gesù, perche sino al presente, quasi che senza auvedermene, mi hai liberato da molti, e grandi pericoli, tanto del corpo, come dell'anima, meritando io per le mie continue iniquità, di essere abbandonato da te, lo ti ringratio, perche el- {ORATIONE, NELLA QUALE sendo io sopito nel puzzolente letamajo de'miei vizj, mi hai sopportato con tanta patienza, e mi hai aspettato a penitenza, con tutto che io ti habbia offeso tante volte, e fatto resistenza alle Lue sante inspirationi. Concedimi, Signore, che per l'auvenire io ti seguiti con humil affectione, e con ogni prestezza, & ubbidienza abbracci le tue sante inspirationi, discacci dal cuor mio l'amoredi tutte le cose visibili, accioche egli si occupi tutto in tuo servigio, senza allontanarsi mai da te. Io ti rendo gratie, Signore, oltre tutti questi benefici, perche per mia salute, e rimedio ordinasti tanti, e sì maravilgliofi Sacramenti; perche ancora tulmi visiti con tante inspirationi; per la beatitudine della gloria, la quale tu hai apparecchiata per me, se io per mia colpa non me ne farò indegno. Questi, Signor mio, sono i bene-fici communi, che io sò: molti altri saranno quelli, ch'io non sò, per li quali non ti devo gratie minori, che per li passati, ma tanto maggiori, quanto che in questo si conosce maggiormente la grandezza della tua bonta; poiche al tempo che io dormiva, tu vegghiavi per diffendermi da mille pericoli, e per farmi molte gratie.

Per le quali cose; così come io hòra-gione di dimandarti perdono, non solo de'peccati, che hò saputo, ma ancora di quelli, che non hò saputo: così hò ragione ancora di ringratiarti quanto più polso, non solo per li benefici, ch'io sò; ma ancora per quelli, ch'io non sò: e però ti adoro, tilodo, e benedico per tutti. Si che, Redentor mio, concedimi gratia, che io adoperitutti questi benefici in tal modo, che non mi sieno occasione di superbia, ò di negligenza, ma di maggior' humiltà, e gratitudine, & accendino in me un maggior delio del tuo servigio. Tu che vivi, e regni per tutti i secoli de'

iecoli. Amen.

l'buomo presenta à Dio sutte le fatiche, e meriti di Christo nostro Salvatore, per dimandar gratie per mezzo di essi.

CHe cosadarò io al Signore, per tut-to quello, ch'egli ha dato a me? con che lo ristorerò di tanti benefizi? che cola gli offerirò per tante misericordie? ò come male hò corrisposto a sì liberale, e pietolo benefattore! Io sono stato sempre ingrato de i tuoi benefizi: hò sempre intramello impedimento nelle tue inspirationi; hò aggiunto sempre colpa a colpa, e peccato a peccato. lo confesso, Signore, ch'io non merito nome di figliuolo; con tutto ciò, io ti riconosco per Pa dre, perche tu sei veramente mio Padre, tu sei la mia speranza, tu sei il vero fonte di milericordia, che non discacci i peccatori, che ricorrono a te, anzi gli lavi, egli ricrei. Eccoti qui dunque, soccorso mio, vedi come io, che sono il più povero di tutte le creature, vengo a te, senza portar con me altro, che la soma de' miei peccati. Io mi getto humilmente a'piedi della tua pietà, humilmente dimando misericordia; perdonami, ti prego, ò mia ferma speranza, salvami per tua infinita clemenza.

O dolce Gesu, in remissione de' miei peccati, io ti offerisco quell' immensa Carita, per la quale tu Dio d'infinita Maesta non ti sdegnasti di farti huomo per nostro amore, e vivere in questo Mondo trentatre anni, con molti travagli, persecutioni, contradittioni, stracchezze, e fatiche. Io ti offerisco quella an-goscia mortale, quel sudore di sangue, quella agonia, che assigeva il tuo cuere, quando nell'horto con le ginocchia in terra facevi oratione al Padre. Io ti offerisco quell'ardente desio, che tu havevi di pacire, quando volontariamente tidestinelle mani de i tuoi nemici, e ti offeristi in sacrificio per noi. Io ti offerisco la tua presura, i flagelli, le ingiurie, le bestemmie, le guanciate, gli urtoni, gli sputi delle setide bocche de i tuoi persecutori, con tutte l'altresorti di tormenti, che in casa di Anna, e Caifa, per causa nostra patisti in tutta quella notte. Io ti offerisco tutte queste cose, pregando la tua infinita bontà, che per questi meriti mi perdoni i mici peccati, mi purifichi l'anima, e la conduchi al fine alla vita eterna. Ti offerisco ancora quella humiltà, e patienza inestimabile, che tu havesti, quando fosti coronato di spine, e per maggiore scherno ti vestirno di porpora, e bestandoti ti salutavano, e ti sputavano nel volto, e ti percuotevano con la canna, che tu havevi in mano. Io ti offerisco quella affannata stanchezza del tuo sacrato Corpo, quei passi dolorofi, equella grave soma della Croce, che tù portavi sopra le tue delicate spalle. Io ti offerisco quella sete, che sopportasti in Croce, con molte altre pene, che patisti con mansueto cuore: tutte que-Re cole ti offerisco, con quelle gratie maggiori, che render tiposso; pregando la tua immensa pietà, che per questi meriti tù mi perdoni i miei peccati, purifichi l'anima mia, e la conduchi alla vita eterna.

Dolce Gesù mio, in cambio delle mie iniquità ti offerisco i crudelissimi dolori, che tu patisti, quando essendoti spogliata la veste, ch'era attaccata alla tua carne santissima, si rinovarono tutte le plaghe delle battiture; quando furono crocefiffe le tue mani, e piedi, sul santo legno, quande furono disgiunte, e slegate tutte le gionture de'tuoi membri : quando il tuo pretiolo Sangue (come i ruscelli dalle fonti) uscivadalle tue ferite. Io ti offerisco ogni goccia di detto pretiolo Sangue. Io ti offerisco quella benignità, e mansuetudine, con la quale sopportasti la contradittione, e vituper) di quei malvagi, che crollando il capo ti bessavano, mentre che tu per esti facevi Oratione al Padre, scusandogli. Ti offerisco ancora i tormenti horribili, che tu sopportasti, quando che dato del tutto in preda alla forza de'dolori, & abbandonato, e privo d'ogni confolatione, stavi dolorosamente confitto in Croce, in mezzo di due ladroni. Io ti offerisco la gran sete, che quivi patisti, e quella humiltà, eriverenza, con la quale raccommandasti il tuo spirito al Padre, con la testa china. Io ti offerisco quel salutifero Sangue, che usc) dal tuo costato (ferito di un colpo di lancia) in tant'abbondanza. Tutte queste cole ti presento insieme, con le maggior gratie, che io ti possa dare; supplicandoti, che per questi meriti mi perdoni i miei peccati, purifichi l'anima mia, e la conduchi al fine alla vita eterna. Tu che vivi, e regni ne' secoli de'secoli. Amen .

Oratione à Dio, & à tatti i Santi, per dimandare le cole necessario, tanto per noi, come per il prossimo.

P Adre benignissimo, Padre pietoso, e misericordioso, habbi misericordia di me. In remissione de i miei peccati, e di quelli di tutto il Mondo, io ti offerisco la vita, la passione, e la morte del tuo Unigenito Figliuolo. Io ti offerisco tutto quello, ch'egli in questo Mondo fece, e patì pet nostra causa. Io ti presento tutti i meriti della sua dolcissima madre, e di tutti i Santi, accioche peramor loro mi perdoni , & habbi misericordia di me , e mi concedi la vita eterna. Pietoso Gesù, Redentor mio, habbi misericordia di me. Io ti ringratio per la infinita moltitudine delle tue misericordie, e per le gratie senza numero, che hai fatto, e fai ogni giorno, a me misero, & indegno peccatore. Io ti prego, clementissimo Signore, che mi facci partecipe de'tuoi meriti, accioch'elsendo incorporato con te, e divenuto una cosastessa per amore, & imitatione della tua fantissima vita, io meriti goderti, come il sarmento nella vite; poiche tu sei la vite vera, e sei la vita di tutti i sedeli, Spirito santo consolatore, ajutami, Signor mio. Io ti raccomando l'anima mia, il corpo, & ogn'altra mia cosa. Nelle tue mani pongo il progresso, & il fine della vita mia. Concedimi, che io la finisca in tuo fervigio, facendo vera penitenza de' miet peccati, prima che l'anima si parta da questo corpo mortale. Io cieco, & infermo mentre che vivo in questo Mondo, casco facilmente nel laccio delle mie affettioni, erro facilmente, facilmente sono ingannato: eperò mi ti raccomando, e mi metto sotto la tua protettione. Ah Signore diffendi questo tuo povero servo, guardalo da ogni male. Insegna & illumina il mio intelletto, governa l'anima mia, reggi il mio corpo, fortifica il mio spirito, contra la disordinata fragilità del mio cuore. Concedimi fede certa, ferma iperanza, pura, e perfetta carità. Fà che io con soavità ti ami, e che in ogni luogo, è tempo facci la tua santa volontà. Io ti adoro, riverisco, e gorifico, ò lanta Trinità, Dio Onnipotente Padre, Figlinolo, e Spirito santo. Io mi costituisco dinanzi alla tua Divina Maesta, e mi rimetto del tutto alla tua fantissima, & irrevocabile volontà. Io ti supplico, Signore, allontana da me, e da tutt' i fideli Chri- I fliani tutto quello, che ti dispiace, e concedici tutto quello, che è grato a gli occhi tuoi; e fa che noi siamo tali, quali tu desideri. Io ti raccommando mio Padre, e mia madre, fratelli, e forelle, figliuoli, parenti, benefattori, amici, famigliari, vicini, e tutti quelli, per li quali io sono obbligato di pregare. Ti raccommando la tua santa Cattolica Chiesa; fà, Signor mio, che tutti ti servino, tutti ti conoscano, tutti ti amino, e fi amino anco l'un l'altro Ritorna nella buona via quelli che sono smarriti, distruggi l'heresie, converti alla tua vera fede tutti queli, che non hanno cognitione del tuo Santo nome. Donaci pace, e conservaci in esta, nel modo che a te piace, e per noi è utile. Ricrea, e consola tutt' i tribolati, e che vivono in miserie, in tentationi, în disturbi, & afflittioni, corporali, e spirituali.

Finalmente alla tua protettione raccommando tutte le tue creature, accioche a' vivi concedi gratia, & a quelli che sono morti, l'eterno riposo. Io ti saluto, ò risplendente giglio della bella e dolce primavera, Vergine sacratissima Maria.

Io ti saluto; rosa odorisera di soavità divina. Io ti saluto, viola freschissima, ripiena di celeste gratia, e vaghezza, della quale volse nascere, e poppare il latte il Rè del Cielo Gesù Christo, splendore della gloria del Padre, e figura della sua sostanza. Ottieni per me, Signora mia, dal tuo unigenito Figliuolo, tutto quello che tu conosci esser necessario per l'anima mia. Ajuta, pietola madre, la mia fragilità, e debolezza in tutte le mie tentationi, e necessità, e nell'hora della mia morte; accioche per il tuo ajuto, e soccorso io meriti esfer sicuro in quel grande, & ultimo travaglio. O beati spiriti Angelici, che con soave melodia tutti ad una voce glorificate il Signore, e godete sempre della sua beata presenza, habbiate misericordia di me. E principalmente tu, Santo Angelo, guardiano dell'anima mia, e del corpo; al quale io sono particolarmente raccommandato; io ti prego, che mi habbi fedele, e diligente custodia. O Santi, e Sante di Dio, che dopò l'haver passato il tempestoso mare di questo Mondo, & esser usciti di questo esilio, sete giunti al porto della Città celeste, siate

li vostri meriti, & oraționi, io sia favorito, & ajutato, adesso, e nell' hora della mia morte, Amen.

Oratione di San Tomaso d' Aquino per dimandare tutte le virtà.

Naipotente, e misericordioso Signore, dammi gratia, che tutte quelle cose, che alla tua divina volontà piacciono, lo ardentemente desideri, prudentemente le cerchi, veramente le conolca, e perfettamente le operi à gloria, e lode del tuo santissimo nome. Disponi, ò Signore, lo stato della vita mia: dammi lume, accioche intenda quanto vuoi, che io faccia, e dammi forze per metterlo in opera, nel modo più conveniente alla salute dell' anima mia. Siami tu, Signore, il cammino per venire a te sicuro, dritto, e persetto, e sa che nelle prosperità ti ringrazi, e nell'auversità nonvenga meno; non mi alzando nell'uno, nè mi disanimando nell'altro. Di niuna cosa senta piacere, ò tristezza, fuori di quello, chea te mi auvicina, e da te mi allontana. A niuno desideri piacere, ò tema dispiacere ad alcuno, se non a tesolo. Concedimi, che io nulla stimi le cose contrarie per amor tuo; e le cose tue sommamente mi siano care, e preziose, e sopra tutte quelle, tu Dio mio. Mi vengano in fastidio tutt'i piaceri senza te: e non desideri cosa niuna fuor di te. Siami dilettevole ogni fatica, che per te io prenda, faticolo ogni ripolo, che senza te io pigli. Dammi gratia, che io spesso levi il mio cuor a te: e le alcuna volta in quetto io mancherò, ricompensi l'error mio co'l dolermene, e co'l proporre di emendarmene. Fammi, ò Signor Dio mio, humile senza turbatione, grave senza rigidezza, verace senza doppiezza, callo fenza corruttione, timorofo fenza disperatione, & animolo senza prosontione. Donami gratia di correggere il profilmo senza fittione, e di edificarlo con parole, & opere senza superbia, e di ubidire a i maggiori senza contradittione, e di sopportare volontariamente i travagli senza mormoratione.

Santi, e Sante di Dio, che dopò l'haver passato il tempessos mare di questo Mondo, & essere di questo Mondo, & essere di questo essere di questo Mondo, & essere di questo essere di cuore segliato, acciò niun pensiero il ritiri da te: un cuor generoso, acciò niun basso, e mondano affetto il ritiri a se: tutti miei procuratori, & auvocati, e pregate il Signore per me, accioche per lo stanchi: un cuor libero, acciò nessua.

forza lo possa violentare: un cuor diritto, il quale niuna mala intentione il possa dal vero torcere. Dammi, dolcissimo, e soavissimo Signor mio, intelletto per conoscerti, affetto per cercarti, sapienza per trovarti, vita la quale sempre ti piaccia; speranza, acciò che in te operi; e perseveranza, acciò considatissimamente ti abbracci. Dammi ultimamente, Signor mio, che io meriti elser' inchiodato nella Groce tua per penitenza, e che io usi de tuoi benesici in questo Mondo per gratia, e goda delle tue allegrezze in Gielo per gloria. Amen

# ORATIONE ALLO Spirito Santo.

Spirito fanto confolatore, che nel giorno Santo della Pentecoste discendesti sopra gli Apostoli, e riempisti quei sacrati petti di Carità, di gratia, e di sapionza, ti lupplico, Signore, per quelta ineffabilo milericordia, o liberalità, che ti degni riempire l' anima mial della tua gratia, e tutte le mie viscere della ineffabile dolcezza del tuo amore. Vieni, ò Spirito santissimo, e mandaci dal Cielo un raggio della tua luce . Vieni, ò Padre de poveri. Vieni,ò dator della luce,e luce de i cuori. Vieni ottimo confolatore, dolcissimo sposo delle anime, e refrigerio dolce di quelle. Vienia me, nettezza de' peccati, e medicina dell'infirmità nottre. Vieni, fortezza de'deboli, e rimedio de' caduti. Vieni, maestro de gli humili, e destruttore de'superbi. Vieni, gloria singolare de viventi, & unica salute di quei, che nauojono. Vieni, Iddio mio, & apparecchiami a ricevere te con la ricchezza de' tuoi doni, e misericordie. Inebriami col dono della fapienza, illuminami col dono dell'intelletto, governami col dono del configlio, confermami col dono della fortezza, insegnami col dono della scienza, feriscimi col dono della pieta, e trappatla. il cuor mio col dono del tuo fanto timore.

O dolcissimo amatore dei mondi di cuore, insiamma, & in suoca tutte le mie viscere con quel soavissimo suoco del tuo amore, accioche queste insuocate, siano rapite, e condotte a te, che sei il mio ultimo sine, & abisso di tutti i heni. O dolcissimo amatore dell'anime pure, poiche tu, Signore, sai, che io da me non posso cosa alcuna, stendi la tua pietosa mano sopra di me, e sammi uscire di me, accio-

che così possa venire a te: e per questo, Signore, getta tu a terra, mortifica, annulla, e dista in me tutto quel che vorrai, accioche in tutto mi facci conforme alla tua volontà. E così tutta la mia vita sia un perfetto facrificio, che tutto s'abbrucci nel fuoco del tuo fanto amore. Q chi mi concede, che a si gran bene io possa. ester ammesso! risguarda, Signer mio, rilguarda, che a te sospira giorno, e notte quelta povera, e miferabile creatura tua, l'anima mia: l'anima mia, ch' hà havuto lete di te Dio vivo. Quando verrò e comparirò inanzi la faccia di tutte le gratie? quando entrerò nel luogo di quell'ammirabile tahernacolo, tanto ch'io arrivi al-la casa del Dio mio ? quando mi riempiral tu, Signore, d'allegrezza con la tua faccia? quando mi vedrò satio della tua gloriola presenza? quando per te sarò liberato dalla tentatione, e trapasserò il muro di questa mortalità? O sonte de' splendori eterni, riconducimi, Signore, a quell' abillo di eterno bene, dal quale fono stato produtto, & ivi ti possa conoscere nel modo, che tu m'hai conosciuto, e ch'io ti ami, come tu m'hai amato, e ch' io ti vegga sempre mai in compagnia di tutti gli elerciti del Ciele, come tu m' hai veduto ab eterno. Amen.

ORATIONE PER DIRE, mentre si dice la Mossa; nella quale s'offerisco al Padre la morte del suo unigenito Figliudo; cavata da molte parole di

Sant' Agostino.

Lementissimo, e supremo Creator 🌶 del Cielo, e della terra, io quantunque sia il più vile di tutti i peccatori, nondimeno infieme con la Chiefa ti offerifce questo pretiosissimo Sacrificio (ch' è l'unigenito tuo Figliuolo) per tutti i peccati, che 10 hofatto, e per tutti i benefici, che da te ho ricevuto. Rifguarda, clementifimo Rè, colui che patisce, e ricordati benignamente per chi patisce. Non e forse costui quel figliuolo. che offeristi alla morte per rimedio del servitore ingrato? Non è forse costui l'autor della vita, il quale essendo condotto come pecorella al macello, non ricusò patir sì acerba morte? Deh volgi, Iddio mio e Signor mio, gli occhi della tua Maestà verso quell' opera di carità, e pietà ineffabile, Risguarda il tuo dolce Figliuolo disteso sopra quel duro legno, che sparie il sangue delle sue innocenti mani, e piacciati perdonar le sceleragini, che hanno commesso le mie. Considera il suo nudo petro, e serito col crudel ferro della lancia, e rinovami al facro fonte, che da quello, credo fermamente che sorga. Risguarda i sacratisfimi piedi, che con tutto ciò che non mai fiano stati nella via de i peccatori, sono tuttavia trafitti con duri chiodi, perche io vorreiche ti degnassi indrizzare i miei nella via de' tuoi comandamenti. Ti prego, Rè de Santi, per questo Santo de Santi, per questo Redentor mio, dico, che io sia unito con lui in spirito, poiche eglinon si segnò unirsi meco per mezzo della carne. Forse non consideri, pietoso Padre, il capo scaduto dell' amantissimo Rigliuolo, il suo bianco collo inchinato, e caduto con la presenza della morte. Risguarda, clementissimo Creatore, come stà il corpo delleuo Figliuolo tanto diletto, & habbi misericordia del tuo servo da lui redento. Risguarda come è pallido il nudo petto, vermiglio, e languinolo il suo costato, distese, e disseccate le sue viscere: come lassigli occhi suoi, e la regal figura pallida, distese, e stirate le braccia; come stanno pendenti le sue ginocchia d'alabastro: e mira finalmente, come rigano la terra i suoi trafitti piedi con rivi di sangue divino. Risguarda, piecoso Padre, le spezzate membra dell'amantissimo tuo Figliuolo, e ricordati delle miserie del tuo vil servidore. Risguarda al tormento del Redentore, e perdona la colpa dicolui, ch'è redento.

Questo è nostro fedele Auvocato dinanzi ate, Padre onnipotente. Questo è quel sommo Pontefice, che non hà bisogne di esser santificato col sangue altrui; poiche risplende bagnato del suo. Quello è quel santo sacrificio grato, e perfetto, offerto, accettato in odore di sozvità. Questo è l'Agnello senza macchia alcuna, che sempre tacque in presenza di coloro, che gli toglievano la lana; il quale flagellato con battiture, imbrattato con sputi, & ingiuriato con li obbrobri, non aprì mai la bocca sua. Questo è quello, che non havendo fatto peccati, hà patito per li nostri peccati, e sanò le poltre ferite con le sue.

Ordimmi, che cosa hai fatto tu, ò Si gnor dolcissimo, per essere così giudicato; che hai commesso, innocentissimo Agnello, per essere così mal trattato? quale è la causa della condennation tua? Opere Granata Tomo I. Veramente, Signore, io sono la piaga del tuo dolore, io sono l'occasione della tua morte, io sou la causa della tua condannatione. O mirabile intercessione, e dispensatione di Dio! Pecca l' huomo tristo, & è castigato il buono: offende il reo, & è ferito l'innocente. Quel che merita illervo, paga il padrone. O Figliuol di Dio, sin dove dicese l'humiltà tun? sin dove si distele la carità tua? fin dove andò l'amor tuo? fin dove giunse la tua compassione? Io seci il male, e tu sei castigato: io peccai, e tu ti sottometti a i tormenti: io misono insuperbito, e tu humiliato: io sono stato disubbidiente, e tu ubbidiente fino alla morte paghi la colpa della disubbidienza mia. Eccoti, Rèdigloria, eccoti la tua pietà, la tua giustitia, e la mia malitia.

Mira dunque, Padre eterno, come tu dei haver misericordia di me, poiche divotamente ti hò offerto la più pretiosa cosa, che offerir ti poteva. Ti hò presentato il tuo amantissimo Fagliuolo, oc hò preso per me questo fedele auvocato. Ricevi con occhi sereni il buon passore, e risguarda la pecorella smarrita, ch'egliti porta sopra le sue spalle. Ti prego, pietoso Padre, che per questa oratione in meriti haverlo per auvocato: poiche per gratia, senza mio merito, me lo hai dato per Redentore. Amen.

Segue un' altra Oratione , la qual si può dire ancora mentro si dice la Messa , è in qual si vogla altro tempo.

I O ti adoro, lodo, è glorifico, Signor Cesù Christo; io ti benedico, ti ringratio, Figliuolo di Dio vivo, perche volesti, che per amor mio i tuoi delicati membri fossero in tanti modi afsitti, e tribulati. Io gli saluto tutti a uno, per uno, per tuo honore, & amore. Io vi saluto, ò piedidel mio Signore per causa mia stracchi, assitti, e trappassati con duri chiodi. Io vi saluto, ò ginocchie, che per me tante volte vi chinasse in terra, e tante volte vi straccassi nel camminare.

Io vi saluto, de solido petto, per amor mio tutto mutato, de assistito con percosse, eserite. Io vi saluto, costato sacratissimo, cheper mia salute sosti serito con una lancia. Io vi saluto, cuore amoroso, soave, epietoso, che per mio

rimedio fosti dal duro serro trappassato . 1 prego, Signora mia, che tu impetri per Io vi faluto, ò schena santissima, tutta con battiture, e diverse percosse impiagata per causa mia. so vi saluto, cariffime braccia, per amor mio distese, e confitte su la Croce. Io vi saluto, delicate mani, per mia salute trapassate da duri chiodi. Io vi saluto, spalle bellissime, per amor mio ammaccate, e. divenute livide per l'aspro peso della Croce, so vi saluto, gola, ebocca soavissima, che per colpa mia fosti ripiene di amaritudine d'aceto, e fiele. Io vi la luto, benigne orecchie, che per causa mia fosti offese con ingiurie, vergogne, e bestemmie. Io vi saluto, o beati occhi, che per me pioveste infinite lagrime. To vi saluto, honorata testa coronata di spine, per coronarme di corona di gloria.

Clementissimo Gesù, io saluto tutto il tuo pretioso corpo, per amor mio flagellato, impiagato, crocifillo, morto, e lepolto. Io vi faluto, fangue pretiofo, spario, & offerto al Padre per mia salute. Io vi saluto, anima nobilissima del Salvator mio, che fossi afflitta, & angustiata per mia maggiore allegrezza. Amorofo Signore, io ti prego per tutti i tuoi santissimi membri, che tu santifichi i miei, e lavi tutte le macchie, con le quali io gli hò imbrattati, servendomene male; però ti prego, che mi perdoni: Tu che vivi, e re-

gni ne' secoli de' secoli. Amen.

SETTE ORATIONI alla Sacratissima Vergine, le quali conrengono un divoto Memoriale della Jua santissima vita; e queste si potranno dividere per li Sette Giorni della Settimana, per rinovare ogni giorno la divotione con BHOVE OFATIOBIA

# ORATIONE PRIMA.

Ioti salvi, dolcissima Vergine Maria, che da Dio fosti eletta per Madre innanzi a tutti i secoli. Tu sei quella beata Donna, da lla quale il Rè del | Gielo, e della terra volse pigliar carne per redimere il genere humano. Tu sei quella pietosa mediatrice frà Dio, e gli huomi, per mezzo della quale si accom-pagnò il Cielo con la terra, e le cose alte, e degne, con le basse, e vili. Tu sei la guida della vita nostra, eu sei la porta della gratia divina, tu sei il porto sicuro del tempestoso mare di questo mondo. Io ti

me il perdono de' miei peccati, & ottenghi gratia, che io con tutto il cuore honori, & ami il tuo figliuolo, e mio Signor, insieme con te, Madre di misericordia. Dio ti salvi, Maria, che fosti deside rata da gli antichi Padri consviscerato desio, edi te rappresentarono diverse figure, e ti. promilero con diverse profetie, e rivelationi. Ricevimi, Vergine gloriosa; per tuo servo; fà, ch'io sia nel numero di quelli, che tu ami, e tieni scritti nel tuo casto petto, a i quali tu insegni, indrizzi, e difendi in tutti i lor bisogni.

Dio tisalvi, Maria, che sosti sata maravigliosamente bella nel ventre di tua Madre dal sommo Iddio, il quale ti adornò di tutte le perfettioni, e gratie. O Vergine chiara, e risplendente, Vergine purissima, scelta frà le migliaja; non mi rifiutare, Signora, ancorche io non ne sia degno; anzi ascolta il misero, che ti chiama, & il povero, che ti cerca; & ajuta colui, che hà posto in te tutta la sua-

iperanza.

Dio ti salvi, Maria, il cui nascimento tanto bramato, e defiato da tante genti, rallegrò il mondo con nuova luce, e nuovo gaudio. O Vergine innocentissima, fa, che io sia innocente, e dissa in me tutto quello, che dispiace a gli occhi tuoi purissimi. Habbi pietà di me, poiche dalla tua pueritia per tutte l'età, crebbe con te la misericor-

Dio ti salvi, Maria, nella qual Dio sparse tanta bellezza corporale, & ogni gratia spirituale, con la quale ti sece grata a tutte le Genti. O Vergine gratiolissima, e bellissima, io ti prego, che tu adorni l'anima mia con ornamenti spirituali: pianta nel cuor mio una viva affettione di purità, e castità, accioche io così ti piaccia in ogni colase sia tuo vero ser-

vo, & imitatore.

Dio ti salvi, Maria, che fosti portata al Templo da tuoi santissimi Padre, e Madre, e fosti presentata al Signore, & offertaal suo servigio, dove facesti vita Angelica: in ogni cola pietola, in ogni cosa piacevole, in ogni cosa soave, in ogni cosa gratiosa, e grata al Signore. Concedemi, che io senta in me l'odore della tua fantissima conversatione, accioche io mi sforzi al possibile di non dispiacere, ò esser nojoso a persona alcuna, nessuno scandalizi, nessuno offenda: ma tutti siano da me consolati, e pro- 1 & in presentarti servigi grati. Volesse vocati all'amore di Dio, & al dispreggio Dio, che in me non si trovasse cos'alcudel Mondo.

Dio ti salvi, Maria Vergine, e Consa-Ione dell'altre Vergini, la quale dedicandoti tutta a Dio, facesti voto di verginità con allegra, e determinata volontà. Tu sei il vero ritratto della persetta castità, e povertà; la cui santissima, e castissima converfatione, penetrava il cuor di chi ti mirava, con lume celeste, e creava in effi un vivo amore di callità, e purita. Io ti prego, che dal tuo figliuolo ottenghi per me una vera nettezza dell'anima, e del corpo, di tal sorte, che nessuna bruttezza mi macchi, nessun vitio mi posseda, & a nessun diletto sensuale acconsentisca, ma disprezzando tutte la carezze, & ingordigie della carne, i miei diletti, e ripoli siano tutti nel tuo benedetto sigliuolo.

Dio ti salvi, Maria, che ne i tuoi sacrati studi, & essercizi di contemplatione, eri consolata da Dio, per ministerio de gli Angioli, con un maraviglioso gaudio della purità della tua confcienza. Impetra per me l'amore del filentio, e della quiete, & un vivo desiderio di occuparmi in queste sante Orationi, e nelle sacre lettioni, & in altri spirituali essercizi, con sincerità, e quiete dell'anima mia; e fa che questi siano i miei spassi tutto il tempo, che io fare ritenuto nella mifera carcere di queflo corpo.

Dio ti salvi, Maria, ch'essendo Vergine, fosti sposata dal Santo Vergine Giofesso per consiglio divino. Non consentire, Madre beata, che io mi allontani da te, ma guardami sempre co' tuoi occhi benigni. Perche si come colui che tu guarderai con occhi fdegnoli, non può vivere per sempre; così non potrà perire in perpetuo colui, che tu guarderai con occhi benigni. Accetta, ti prego, l'anima che ti ama, e conserva chi in te si fida. Sii sempre pietola con me, accioche per mez-20 tuo io trovi gratia appresso il Signore, che tiefesse.

Dio si salvi, Maria, la quale stando in altissima contemplatione, fosti salutata dali'Angelo Gabriele humilmente, mentre chestavisola, e ritirata nella tua cameretta; dove fosti fatta da lui consapevole, e partecipe de i misterj, e consigli divini. Dio faccia, che ogni mia allegrezza confilta in salutarti spesse volte,

na, che offendesse la tua vista più pura che quella degl' Angeli.

Dio ti salvi, Maria, che concepisti il figliuolo di Dio nelle tue castissime viscere; ò beata, e felice sopra tutte l'altre donne, dimmi di gratia, che gaudio, che consolatione sentisti in quell'horanet secreto del tuo cuore, e con quanta dolcezza l'anima tua beata si liqueseçe; quando quella venadiacqua viva, principio d'ogni dolcezza, entrò nel tuo talamo santissimo, e si vesti della tua purissima carne? Io ti lodo, e glorifico Vergine gloriole, io riverisco humilmente le tue viscere castissime, & intatte, & ti prego; che ti degni di far crescer sempre il dono della purità, e castità nell' anima mia.

Dio ti salvi, Maria, che portando il Rè della gloria serrato nel tuo ventre, salisti le montagne della Giudez, e visitasti la tua parente Santa Elisabetta. Vi+ sita ancora l'anima mia, e sa, che in tutto il tempo della vita mia io ti serva sedelmente, e ti ami con tutto il cuore. Amèn .

#### SECONDA ORATIONE

#### Della vita della Madonna.

Dio ti falvi, Maria, donzella pura, e delicata, la quale essendo gravida, ti partisti dalla propria casa in compagnia del tuo sposo Gioseffo, per andare a pagare il tributo commune, che tutti gli altri pagavano. Donami gratia, che ie sopporti con prtienza le miferie di questo esilio. & habbia sempre rivolto il penstervalla celeste Berelemme, dove stà il vero pane della vita, Gesù Christo nostra salute.

Dio ti salvi, Maria, ch'essendo stracca dal cuminare, e sopravenendo il tempo del tuo felice parto, non trovatti, luogo, dove potesti riposare, ma ben per tua stanza eleggesti una stalia, dove partoristi il Re del Cielo. Io ti prego per quel gaudio, che all'hora havesti, che tu governi le affettioni dell'anima mia, acciocche io non ami cola alcuna vitiolamente, e nessuna mi domini; anzi procura, che io come forestiero, e pellegrino sospiri sempre per la Città eterna,& in Dio solo speri trovare il vero riposo.

Dio ti salvi, Maria, che senza dolore, sammazzarlo, e però ti dovessi partire b detrimento della tua Verginità, partozisti il Salvator del Mondo, e l'allegrezza del Cielo. Tu sei insieme Vergine, e Madre j tu sei il Tempio del vero Salomone; tu sei l'arca, e Santuario di Dio; tu sei la porta serrata, che vide Ezechiele, tu fei l'horto chinso, e la fonte sigillata dello sposo celeste. Empi, Signora mia, il mio cuore, e tutti i mici sensi della tua gratia: accioche ellendo rinovato con quelto foccorso, io faccia una vita, che sia grata al tuo Figliuolo, & a te.

Dio ti salvi, Maria, che rivolgesti Gesù (frutto delicatissimo del tuo ventre) in poveri panni, e lo polasti in una mangiatoja d'animali. Io bramo, che il tuo amore occupi di tal sorte il mio fpirito, e la tua bellezza adorni in tal modol'anima mia, che io diventi come un fanciullino di nuovo nato; accioche in qual fi voglia tribulatione io meriti di essere ajutato da te, e ricreato con

i twoi benefici.

Dio ti salvi, Maria, che desti a suchiare il purissimo latte del tuo cassissimo petto al bambino Gesù, e tenendolo dolcemente delle tue braccia, humilmente il baciasti, & adorasti. Concedimi, Signora mia; che quando io sarò affaticato da' travagli, e miserie di questa vita, possa ricorrere al seno della tua materna pietà, & essendo ricreato da te col latte della consolatione spirizuale, disprezzi tutte l'altre consolationi di quello Mondo fallace, e vano.

Dio ti salvi, Maria, che dopò i quaranta giorni presentasti Gesù al Tempio, dove il Santo vecchio Simeone lo pigliò nelle sue braccia, e cantò quella dolce canzone, ancorche dapoi la mescoly con lagrime, dihiarandoti i travagli, e le persecutioni, ch'era-no apparecchiate al tuo santissimo Figliuolo, predicendoti, che il coltello del dolore trappasseria il tuo cuore. Io ti supplico, Madre santissima, che tu per me ottenghi, che io sia imitatore di questa lunga Croce di patienza, ricevendo tutti i travagli, che il Signore mi manderà, patientemente, e riconoscendo per questo essempio la gratia grande, che egli mistà.

Dio ti salvi, Maria, ch'essendo auvisata dall' Angelo, qualmente il Rè Erode a guisa di arrabbiato cane andawa cercando il tuo figliuolo Gesù per didove stavi, & andare in Egitto: per dar luogo a quel furore, ti partisti a mezza notte, & abbandonasti la terra, e la casa, con tutta quella poca poveratà che havevi, ce andasti in Egitto, dove stesti sette anni fra Barbari, & infedeli, forastiera, e povera, con infinita patienza.

Fami gratia, ò Regina del Gielo, che io ti accompagni sempre in questo pietoso viaggio, imitando la tua patienza, humiltà,e povertà, vivendo in questo Mon∹

do come pellegrina .

Dio tisalvi, Maria, ch'effendo Gest d'età di dodeci anni, & andando con lui al Tempio, lo smaristi senza tua colpa, o lo cercavi con grandifimo dolore, e diligenza, e dapoi lo ritrovasti nel Tempio a disputare in mezzo di molti Dottori, del che havesti grandissima allegrezza. Concedimi, Vergine benedetta, che quando io alle volte perdeffi la gratia della divotione per colpa mia, la cerchi con la medesima diligenza ; e troyandola la tenga, e guardi con più cura, accioche con ella io sia più pronto al servigio del mio Greatore. Amen.

### TERZA ORATIONE

Della vita della Madonna.

D'o ti salvi, Maria che nudristi, & allevasti il Salvator Gesu con grandifima cura nella fua infantia, e teneractà: e dapoi nella sua gioventù, & età virile, divotamente lo seguitasti, quando egli predicava. Donami gratia, che dispregiando tutte le cose transitorie, ami te, te segua, e sempre sospiri per la tua presenza.

· Dio ti salvi, Maria, che con pena incredibile havesti dolore de dolori, e perfecutioni del tuo amato Figlinolo, 🏖 havesti grandissima compassione della sua terribile, e vergognosa morte. Donami gratia, che io sempre lodi il medesimo Signore per tutte le cose, ch'egli fece, e sopportà per amor mio: e per amor suo habbia compassione di tutti quelli, che si trovano afflitti, e tribo-

Dio ti salvi, Maria, la cui beata anima fù trappassata dal coltello del dolore, quando ti ritrovasti al piede della Crose bagnata di lagrime, e guardavi con occhi pietoli, e mesti le serite, & il sangue, che si spargevadel tuo Figliuolo, che pativa. Contentati, che io in tua compagnia sedelmente perseveri al piè della Croce, e con divoto cuore celebri la passione del tuo unigenito Figliuolo,

mio Redentore.

Dio ti salvi Maria, che trovandoti nel sopradetto luogo, ti su detta quella dolorofa parola del tuo Figliuolo Santissimo, cioè: Donna, ecco qui il tuo Figliuole, con la quale in sua absenza, ti raccommandaya al suo diletto discepolo Giovanni; provedendo à te di figliuolo, & a lui di Madre. Nell'istesso luogo ancora sentisti dirgli, che haveva sete; e non ti fù concello, che tù gli potessi dare un poco d'acqua, al punto della sua morte; anzi vedesti, che gli su dato aceto, e fiele. Vedesti similmente con tuo grave dolore spirare il tuo figliuolo, che tanto amavi, e gli vedesti aprire il suo Sacratissimo Costato con una lancia, la qual serita non la senti egli, che di già era morto; mà la sentì il tuo purissimo, e materno cuore, il quale anco egli era come morto per le cole del Mondo; mà per il dolore del tuo amato Figliuolo era più che vivo. Per tutti questi acerbissimi dolori io ti dimando, ò Vergine Santiffima, che tu vogli ferire il cuor mio, con la passione, e memoria di tutti i dolori, che il mio Redentore hà pazito per me, , e mi facci partecipe del loro frutto; accio che per la colpa mia io non perda il rimedio, ch'egli mi guadagno per lua gratia.

Dio ti falvi; Maria, che fossi rallegrata, e consolata dal tuo sigliuolo Gesu, con la sua trionfale Risurrettione; la quale ancora (dopò la sua salita in Cielo) fossi essaltata sopra tutti i chori de gl'Angeli, collocandoti sopra un trono Reale, come Regina, e Signora di tutte le cose create. Noi adunque ti preghiamo humilmente, Avvocata, e Madre nostra, che tu vogli havere cura sedele di noi, e procurar per noi dinanzi al tribunale del tuo amato Figliuolo; accioche quando egli verrà a giudicare i vivi, & i morti, siamo liberati dalla morte eterna per tua intercessione, e siamo collocati alla parte destra in compagnia di quelli, che regne-

sanno in perpetuo. Amen.

# QUARTA ORATIONE

Alla gloriosa Vergine Maria.

O ti salvi, Eccellentissima Signora, dopo Dio frà tutti i Santi Santissima Maria, la quale con Verginita di Madre, e con maternità di Vergine, generasti maravigliosamente Gesu Christo Salvatore del Mondo. Tu sei Tempio di Dio gratiosissimo, tu sei il sacrario dello Spirito santo, tusei la camera segreta della Santissinia Tripità. Per il tuo figliuolo, ò Vergine beata, si mantiene il circuito della terra, con tecosi ricreano i vivi, e con la memoria del tuo dolce nome si rallegrano l'anime de' defonti. Inchina, Madre pietola, le orecchie della tua misericordia, all' oratione di questo vil servo, e co'raggi della tua fantità discaccia l'oscurità de' miei vizj, accioche a questo modo io sia grato, e piaccia a' tuoi purissimi oc-

Dio ti salvi, benigna Madre di misericordia. Dio ti salvi, reparatrice della gratia, e del perdono. Chi non t'amerà? Chi non ti honorerà? Chi non si raccommanderà a te? Tu sei nostra luce nelle cose dubbiose, nelle mestitie confolatione, nelle angustie nostra ricreatione, e ne' pericoli, e tentationi sedel occorso. Tu sei (dopò il tuo unigenito Figliuoso) certa salute, e speranza nostra. Reatiquelli, che ti amano, e quelli che per santità di vita si sanno tuoi samigliari servi divoti. Io raccommando alla tua pietà l'anima mia, il corpo mio; reggi, insegna, governa, e difendi ogni cosa, secondo il tuo volere, ò resugio

della vita mia.

Dio ti salvi, magnifica sala, e risplendente palazzo dell' Imperadore eterno. Tu sei quella semina amabile, pietosa, prudente, generosa, elegante, e degna d'essere honorata sopra tutte le creature. Tu sei la Regina del Cielo, che risplendi come l'Aurora, bella come la Luna, eletta come il Sole, e terribile a' demoni come le squadre di gente d'arme ben ordinate. Concedimi gratia, ti prego, che nelle sortune di questa vita, io habbia sempre gl'occhi in te, accioche disprezzando tutte le cose visibili, contempli quei bellissimi diletti, e dilettevoli bellezze delle stanze eterne.

Dio

Gio, 19.

chiara luce Maria, della qual nacque il Sole di giultitia, Christo nostro Salvatore. Tu sei Vergine sopra ogni bellezza bella: tu sei madre sopra ogni honestà gratiola, che con occhi benigni risguardi i figliuoli della Santa Chiesa, in qual parte si siano del Mondo. Il tuo dolce nome ricreagli affaticati, il tuo sereno splendore illumina i ciechi, il soave odore delle tue virtù rallegra i giusti, il benedetto frutto del tuo ventre Verginale satia i beati. Tu dopò il Signore sei la prima, che meriti tutte le lodi de gli Angeli, edegli huomini. Prega per me, Signora, accioche ajutato da' tuoi preghi, meriti vedere il Dio de gli Dei, e te Signora delle Signore in Sion, cioè, nella gloriz

Dio ti salvi, Madre beata, ripienz di fuprema clemenza, e consolatione; per mezzo della quale venne al Mondo la benedittione celeste, e la gratie della felicità eterna; in te prese carne, e dal tuo ventre intatto usch quei bambino Gesu, unico autore della nostra salute, il più soave, il più bello, il più nobile di tutti i figlinoli de gli huomini. Tu memoria religiosa confoligli afflitti, tu casta contemplatione rallegri i Santi, tu persetta innocenzà ajuti i peccatori. Impetra per me ancora una perfetta purità di cuore, accioche tu mi conti nel numero diquelli, che meritano essere amati da te, edal tuo

Unigenito Figliuolo.

Dio ti salvi, Maria Vergine bellissima, Vergine più chiara del Sole, più dolce del miele, più soave del balsamo, più bella delle rose, più bianca del giglio, e più vaga delle viole. Tu sei la fonte del Paradiso, tu sei il pozzo dell' acqua viva, tu sei il trono del vero Salomone, tu sei il vaso purissimo, vuoto di ogni amaritudine, e pieno di ogni consolatione. Il Signore ti cred Vergine senza macula, il Signore ti amò, come sposa degnissima. Tu sei la gloria del genere humano, tu sei la bellezza, e l'ornamento ingolare di tutto l'universo. Non riwoltare gl'occhi tuoi da me misero peccatore: anziti prego, che di bruto mi facci netto, di peccatore giusto, di pigro diligente, di tepido, esecco, servente, e divoto.

Dio ti falvi, sicura speranza di quelli, che si disperano di se stessi , esticacissima ajutrice di tutti gli abbandonati; a te fa l titudine eterna.

Dio ti salvi, stella risplendente, e grande honore il tuo figliuolo; in tanto, che ti concede tutto quello, che tu gli dimandi; e mette ad effetto ogni cosa, che tu desideri. Tu tieni la chiave del tea soro celeste, tu sei più honorata de Cherubini, più alta de Serafini; tu sei la gloria, & honore del lignaggio humano. Tutte le età, e generationi ti benedicono, tutte le creature esaltano la gioria del tuo nome. Tu lei elaltata sopra i chori degli Angeli, e come vaga Primavera ti accompagnano le role, & i fiori, con la frescura delle valli. Sanami, o beata, e saro sano, e ti benedirò per tutti i secoli de'secoli. Amen.

# QUINTA GRATIONE.

Alla gloriosa Vergine Maria.

Dio ti falvi, Maria allegrezza del Cie-lo, e gaudio della Terra. Tu fei quella Serenissima Madre della suce, che amorofamente illumini l'anime di coloroche ti amano. Tu lei quella dolciflima Madre di pietà, che felicemente conduci i tuoi servi sedeli alle gloriose sanze del Cielo. Tu sei come colomba, tu sali sopra i correnti dell'acque, le cui vesti spargono una sozvità inestimabile. Io alzo la faccia mizz te, Reginz del Cielo, a te guardanogl'occhi del cuor mio, in te si consida l'anima mia; habbi misericordiz di me, perche dopò il tuo figliuolo in teconsiste ognimia salute. Dio ti salvi, Maria madre di Dio, netta, e libera d' ogni peccato.

Dio ti salvi , soccorso certissimo di tutti quelli, che ti chiamano. Tu sei rocca fortissima, dentro le cui mura fono seuritutti quelli che a te ricorrono : tu fei fedelissima disenditrice di tuttiquelli, che ti lodano: tu lei una nuvola risplendente, che tempri l'ardore de nostri appetiti: tn sei una ruggiada dilectevole, che smorzi il fuoco delle nostre ingordigie: en sei la chiave smaltata di perle, e pietre pretiose, che apri le porte del Para-diso: tu sei il nore fra le spine, tu sei il giglio delle Valli, che rallegri gl'occhi di quelli, che ti guardano: tu sei tutta piacevole, tutta dilettevole, tutta riiplendente, e tutta benigna. Soccorrimi, dolcissima Auvocata mia, e dopo l'onde di questo secolo, guidami al porto della bea-

Dio

Die ti salvi, lode de'Profeti, hono- i pato di tutte le cose. A te inchinago la re degli Apoltoli, fortezza, e conforto de' Martiri, Consessori, e Vergini: tu fei palma bellissima di giustitia, giglio purissimo di Castità: tu sei giardino dilette-. vole pieno di piaceri celesti: tu sei l'Arca del testamento, dove stà la Manna nascosta; tu sei la terra benedetta, che producesti il frutto dell' Albero della vita: tu sei la pietra, dalla quale uscirono i rivi dell'acque vive. Deh Vergine beata, purifica il cuor mio, e nettalo da ogni bruttezza di peccato: allontana da me tutto quello, che ti dispiace, e libera l'anima mia dalle affettioni terrene, & accendila nell'amore delle cose celesti, per gloria, & honor tuo, e del tuo unigenito figliuolo.

Dio ti salvi, pietosissima gemma, e perla singolare del genere humano: tu sei bella, Vergine Santissima, nè si trova macola alcuna in te: tu sei vasodi elettione, tusei l'armario di tutte le gratie: tu avanzi in Fede i Patriarchi, in scienza i Profeti, in zelo gli Apoltoli, in patienza i Mattiri, in temperanza i Confessori, in humiltà & innocenza le Vergini : tu sei adornata di pretiosissime gioje, di modo che per maraviglia fai star sospesi cutti i cortigiani del Cielo: tu sei il Sole chiarissimo, che non patisse eclissi: già dalla terra illuminaviil Ciela, & hora dal Cielo illumini la terra, e disfai le tenebre, e nebbie del mondo. Non mi disprezzare, ò speranza mia; ajuta, e soccorri questo misero peccatore in tutte le sue necessità.

Dio ti salvi . Vergine sacratissima, e benedetta frà cutte le donne, d'ogni sorte di benedittione: tu sei il prato dilettevole . adornato di fiori eterni: tu sei una rosa bellissima, che rende di se odore di soavità inestimabile : tu sei la Stella risplendente di Giacobbe, che illumini il Cielo, e la terra: tu sei la Verga di Giesse, che rallegri il mondo. Tutti gli Angeli si maravigliano della tua bellezza, tutti si rallegrano di vedere la tua faccia. Attendi, Signora, alle mie lagrime, e sospiri; visita, e consola questo tuo servo inutile, & impetra per lui il perdono de' suoi peccati. Dio ti salvi, fingolare ornamento del Gielo, eriparo della terra.

Dio ti salvi, Madre del Rè eterno, mille volte felice, e beata. Tu dopo il tuo Unigenito figliuolo tieni il princitesta tutte l'età, e tutte le generationi: a'tuoi piedi s'inchina il circolo della terra: perche dopò la ineffabile somma Trinità, il palazzo del Cielo non hà cosa più bella

I demonj tremano sentendo il tuo nome; scoprendofi il tuo splendore, fuggono le tenebre, e le porte del Cielo si aprono al piacer tuo; tu sei la vera speranza de'Christiani, dopò Gesù Christo suo Figliuolo; tu sei Regina di misericordia. dolcezza di vita : lo misero figliuolo di Eva, messo in bando in questa valle di lagrime, sospiro a te. Ajutami, Signora, nelle mie fatiche, difendimi ne'pericoli, conforta la mia debolezza: e dopò questo esilio mostrami il benedetto frutto del tuo ventre Gesu Christo; il quale vive, e regna per tutti i secoli. Amen.

#### SESTA ORATIONE

alla Madonna.

lo ti falvi, camera fecreta dello Spiritosanto, tabernacolo sacrato del Verbo Divino; Dio ti salvi, Santissima Madre, che partoristi il gaudio de gli Angeli, e la salute de gli huomini Christo Gesù, e nella fua infantia lo rinvolgesti in poveri panni, lo stringesti nelle tue braccia, lo nutristi col latte del tuo petto, e lo accarezzasti con baci, & abbracciamenti materni. Io ti prego, Vergine gloriola, per quel tuo misericordiolo cuore, e per la diligenza, e sollecita cura, con la quale nutristi, e provedesti alla fanciullezza del tuo Unigenito Figliuolo, che tu difenda la mia causa dinanzi a lui, e facci scancellare i miei peccati, & ottenghi il perdono di essi. Ajutami, mia governatrice, mentre che io navigo in questo pericoloso mare: principalmente al fine della vita mia, accioche illuminato, e guidato da te, possa arrivare prosperamente al porto della celestemerusalemme : dove io ti possa lodare, e benedire in eterno.

Dio ti salvi, Serenissima, e soavissima Maria, Madre del Salvatore del mondo. Tu sei quella tortora castissima, la cui voce risonò soavemente nell'orecchie dell' Altissimo. Tu sei quella colomba honestissima, il cui pietoso canto, an-

ži gemito, piacque sommamente allo-i Spirito santo; d Vergine gratiosa, Ver- & gine di maravigliosa bellezza, rischiara le tenebre interiori dell'anima mia col raggio della tua luce, accioche tolta via l'oscurità de' miei vizi, io possa contemplare la grandezza della tua bellezza. Dio ti falvi. Vergine pietofa Maria.

Dio ti salvi porta d'Oriente sempre serrata, per la quale venne alla nostra terra il più bello di tutti i figliuoli di gli huomini. Rivolgi. o Signora, rivolgi verso me, quei occhi piacevolissimi della tua faccia verginale, e discaccia le ténebre della mia cecità, con la chiarezza della tua venuta: separa l'anima mia da tutte le cose terrene, e sospendila in pura contemplatione della tua grandezza, facendogli gustare il dolcissimo liquore della felicità eterna. Dio ti salvi, amatrice della solitudine, e guardiana diligente della quiete interiore.

Dio ti salvi, Vergine dotata di ma-ravigliosa honestà, e d'inessabile sapienza, o Vergine eletta, Vergine più bella di tutte le figliuole di Gerusalemme, raccogli i pensieri sparsi del tuo servo, é sà ripolare in te il mio spirito sparso, e distratto. Tu sei il tabernacolo sacratissimo della Divinità, tu sei il dilettevolegiardino, dove si colle quel bellissimo, & unico fiore Gesù Cristo, Salvator dell'anime nostre. Dio ti salvi, viola di grandissima humiltà, rosa di Carità, e giglio pu-

riffimo di caltità.

Dio ti salvi, o generosa Madre del Creator soprano, Vergine delicata, e soave, sa che io senta l'odore de' tuoi profumi aromatici, lo spirito mio ti senta la notte, e le mie viscere godano con teco il giorno. Fà che il cuor mio si affettioni a te soavemente, e l'anima mia ti ami svisceratamente, e si occupi allegramente nelle tue divote lodi. Tu sei il talamo fiorito dello Sposo Celeste, tu sei il dilettevole Paradiso de gl'Angeli, tu sei il sacrario de Sacramenti divini, tu Madra gliuola, e sposa di Dio altissimo, zu sarai sempre mia unica speme, e solo mio refugio, e sola prottetrice della mia vita, Amen.

## SETTIMA ORATIONE

Alla gloriosa Vergine Maria.

Vergine gloriola, e beata, in che modo potrà comparire la mia Oratione alla tua presenza, poiche la gratia, che io meritai per la passione del mio Redentore, l'hò persa per mia iniquità, e colpa? Mà con tutto, che io sia così gran peccatore, vedendo che la mia dimanda è giusta, haverò ardire di pre-

garti, che tu mi ascolti.

O Regina del Cielo, io ti fupplico, che tu preghi il tuo Figliuolo, che per sua infinita bonta, e misericordia voglia perdonarmi. E se bene io non meriti questo per essere indegno, siami concello, accioche per colpa mia non perisca, quello ch'egli creò a sua imagine, esimilitudine. Tu sei la luce della tenebre, tu sei il specchio de' Santi, tu sei la speranza de peccatori. Tutte le generationi ti benedicono, tutti i sconsolati ti chiamano, tutti i buoni ti contemplano, tutte le creature & rallegrano; gli Angeli in Cielo per la tua presenza, l'anime del Purgatorio con il tuo refrigerio, egli huomini in terra per la speranza, che hanno in te. Ogn'uno ti chiama, e tu rispondia tutti, e per tutti preghi. Mà io indegno peccatore, che farò per acquistare la tua gratia? io sento, che il peccato mi turba, il mio poco merito m'assligge, la mia malicia mi fà divenir muto? Io ti prego, Vergine pretiosissima, per quel grave, e mortale dolore che tu sentisti, quando vedesti il tuo diletto Figliuolo, che caminava verso il luogo della giustitia con la Croce in spalla, che tu vogli mortificare tutte le mie passioni, e tentationi; accioche per mia iniquità non si perda quello, ch'egli ricomprò col suo sangue. Quelle pietose lagrime, che tu spargesti seguitandolo fino alla Croce, defidero, che siano sempre nel mio pensiero; accioche contemplandola ne escano tante da gl'occhi miei, che bastino per lavare le macchie de'miei peccati.

Percioche, qual peccatore haverà ardire di comparire dinanzi all' Eterno Giudice senza te, perche se bene egli è piacevole in sopportare, & aspettare, è ancora giusto nel castigare? Or chi sara tanto giusto, che non habbi bisogno

del tuo ajuto in questo giudicio? Che sarà dime; Vergine beata, le io non guadagno per tua intercessione quello che io perdei per il mio peccato? Io ti dimando gran cosa in quanto a'mici errori, ma è molto piccola in quanto alla tua virtù. Niente èquello, che io ti posso dimandare, in comparatione di quello, che tu puoi dare. Emenda la vita mia, Regina degli Angeli, ordina tutte l'opere mie di tal sorte, ch' io meriti (se ben sono indegno) di essere essaudito da te.

Mostra in me la tua misericordia, accioche per questo i buoni ti lodino, & i tristi habbino speranza in te. I dolori, che tu patisti nella passione del tuo amato Figliuolo, e Redentor mio Gesu Christo, stiano lempre dinanzi a gl'occhi miei, e le tue pene siano il cibo del mio cuore. Il tuo ajuto non mi abbaudoni, non mi manchi la tua pietà, non mi dimentichi la tua memoria: se tu Signora mi lasci, chi misostenterà? Se tu mi dimentichi, chi si ricorderà di me? Se tu (che sei stella del mare e guida de'peccatori) non mi illuminerai, che sarà di me? Non mi lasciar tentare dal nemico, e se pur'egli mi tenterà, non mi lasciar cadere, e se pur caderò, ajutami a rilevarmi su. Chi mai ti chiamo, che tu non gli rispondessi? Chi mai ti dimandò cosa giusta, che non l'ottenesse? Chi mai ti servì, che tu non lo rimeritassi con molta liberatità, e magnificenza? Fà sì, Vergine benedetta che il cuor mio senta quel spasimo, che tu havevi, quando che tolto di Groce il tua Pretiosissimo Pigliuolo, lo pigliasti nelle tue braccia, conadorata dagli Angeli, & all'hora tutta [ sputacchiata da tristi, e ribaldi: e vedendo

la strana crudeltà, con la quale l'innocenza del giusto sodisfece per la disubbidienza del peccatore, veramente il coltello del dolore trapaísò l'anima tua.

lo contemplo, ò mia Regina, in che modo tu dovesti stare all'hora con le braccia aperte, con gl'occhi fonori, con la testa bassa, pallida in volto, sentendo maggior tormento nel cuore, che nelluno potesse mai sentire nel proprio corpo. Stiano lempre nel cuor mio quelle dolorose parole, le quali haveresti potuto dire a quelli, che ti guardavano: O vei tuttiche passate per la via, vonite, e vo- It. si dete se si trova dolore simile al mio : accioche per esie, io meriti di esser essaudito da te. Ficca nell'anima mia quel coltello del dolore, che trappassò la tua, quando mettestinel sepolcro quell'afflitto corpo del tuo Figliuolo; accioche io mi ricordi, che son terra, e che al fine gli devo rendere quello, che hò ricevuto da lei; accioche la gloria transitoria di questo Mondo non m'inganni. Ponimi nella memoria tutte le volte, che tu miravi il monumento, dove lasciavi serrato un tanto bene; accioche io ottenga da te tal gratia, che ti degni ascoltare spesso la mia dimanda. La contemplatione della solitudine sia mia compagnia, di quella dico, dove ti trovasti quella dolorosa notte, dove tu non havevi (dirò così) altra cosa viva, se non i tuol dolori, bevendo l'acqua delle tue amare lagrime, e mangiando il cibo delle tue compassionevoli contemplationi: accioche piangendo io per l'angustie, che tu patisti in terremplando quella gia bellissima faccia pra, meriti di vedere la gloria, che tu ottenesti nel Cielo per tutti i secoli de tecoli, Amen.



# TRATTATO SESTO.

Nel quale si tratta dell'Oratione Mentale, e de'Misterj principali della Vita, Morte, e Risurrettione del Nostro Salvatore.

PROEMIO.



Assando innanzi al nostro Memoriale, poiche sin quì habbiamo trattato dell'Oratione vocale (ch'è più facile, e più commune d'ogni forte di persone) sin bene

sorte di persone) sarà bene, che adesso trattiamo della mentale, la quale è alquanto più difficile, o però conviensia persone più esfercitate nello spirito. Quest'ordine vediamo, che tiene l' istessa Natura, salendo sempre dalle cose facili alle più difficili, e però è ragione, che l'arte, la quale è sua imitatrice, proceda col medesimo ordine, massime in questa parte. Perche, û come le piante giovani, e tenere, quando cominciano a crescere, hanno bisogno di qualche appoggio per sostentars, e per crescer più diritte, e belle, e dapoi che sono divenute grandi, non hanno più bisogno di quell'ajuto, percioche da se si sostentano; così ancora i novizj, che cominciano a nascere nella vita spirituale, quando vogliono parlar con Dio, hanno bisogno dell'ajuto di qualche Oratione vocale, accioche con essa alzino il fuo cuere a lui, e fappiano parlargli. Mà dapoi che son sondati, e radicati nel suo amore, & essendo tocchi da un poco di divotione, essa dà loro le parole, & insegna in che mode debbano parlare, e conversare con Dio . E perche di questa sorte d'Oratione habbiamo a lungo trattato nel libro dell'Oratione, e Meditatione, al presente non tratteremo qui d'altro, che della materia di effa, cioè delle cose, nelle quali potremo occupare la nostra consideratione fruttuosamente. Perilche fare si mettono quà i misteri principali della Vita di Christo, con alcune altre cose, che fanno a questo proposito, delle quali non si tratta nell'altro sopradetto libro.

DEL FRUTTO DELL' ORATIONE Mentale. Cap. 1.

Abbiamo dichiarato in altro luogo, come non fi trova nessuna differenza essentiale, frà l'Oratione mentale, e la vocale: Perche l'una, e l'altra, è un'atto di quella nobilissima virtù, che si chiama Religione; e tutte due hanno un'ufficio medesimo, cioè dimandar limosina al nostro Signore: ancora che l'una sa dimanda. solo col cuore; e l'altra col cuore, e con la bocca insieme. Di modo che ci potrebbe occorrere qualche differenza accidentale, per causa delle circostanze, con le qualiss può fare l'altra Oratione. Perche essendo verità, che la divotione, e lo spirito, col quale noi facciamo oratione, è come vita dell'oratione; segue che tanto sarà più degna una dell'altra, quanto che sarà fatta con maggior spirito, e divotione. A tal che se colui, che dice la corona, ò dice altre orationi sù qualche libro, ora con maggior spirito, e divotione dell'altro, quella sarà ancora più efficace, e più fruttuosa oratione dell'altra. Perche orare a questo modo, è in buona parte causa d'esser essaudito, secondo quel detta del Salmo: Io chiamai con tutto il cuore, esfaudi- Pf 118. scimi Signore. Et in un'altro luogo: Die bà esaudite il desiderio de'poveri, cioè l'oratio-Page ne che si fà con spirito; perche orare in spirito non è altro, se non dimandare qualche cela con sviscerati sospiri, e col desiderio del cuore, come già dicemmo. Tale su l'Oratione di Anna, madre di Samuel, che vedendosi tribolata dalla sua competitrice, fece Qratione a Dio con grande ansietà di cuore, d'onde le occor-se, che per la forza dello spirito saceva di fuora alcuni gesti, che Heli Sacerdote credeva, che lei fosse inebriata: ella era inebriata per certo, mà non del vino, ch'egli pensava; ma del vino della divotione, che si era scolato nel tino dell' anima sua col torcolo della tribulatione. Μà

tione , è Oratione mentale, la Meditatione ancooratione ra, e la Consideratione delle cose di Dio; mentale. se bene quando ci occupiamo in questo, per all'hora non dimandiamo cos' alcuna. E questa consideratione non si può negare, che non sia di grandissima utilità. Perche si come la speculatione, e lo studio delle scienze humane, è un mezzo molto principale per ottenere dette scienze, così la consideratione delle cose divine, è un mezzo principale per ottenere la sapienza divina, ch'è il maggiore di tutt'i doni dello Spirito fanto, al quale fi ordinano tutti

gli altri domi.

Di più di questo, questa consideratione è un mezzo molto importante per ottenere la vera divotione, che fà l'huomo habile, e pronto ad ogni virtù, (come presto diremo) il che equello, che maggiormente dichiara, & aggrandisce l'ec-Differen cellenza di questo esercizio. Questo mooratione tra utilità grande, ch'è la digestione, & la menta il sentimento delle cose spirituali, perche colui, che dice le sue orationi sul libro, ò con la corona, palla via con maggior facilità, sin che arriva al termine della sua oratione, & al fine delle sue divotioni ordinarie: mà colui che conside-ra, non si cura di questo, mà accende a stare occupato sopra una parola della Scrittura, din qualche mistero della Vita di Criflo, tutto il tempo, ch'egli ritrova, che ruminarvi sopra; & accade alle volte, che si dura così per grande spatio, si come si legge di San Francesco, che tutta una notte stette in questo esercizio, ripetendo queste due parole: Dio mio, fà che io conoscate, e me stesso. Giova molt o più un mistero considerato a questo modo, che molti altri che si passano via con fretta. E ben vero, che uno, che dice delle orationi sopra un libro, potria fare il medesimo, se tutte le volte, ch'egli trova qualche passo dolce, edivoto, si fermasse, facendo panía, e si metresse a poco a poco a considerare quello, che lo Spirito santo gli concedesse. E pero si vedono alcune persone, che stanno un buon spatio di tempo, solo a dire il Pater noster, overo il Credo, trattenendosi nella consideratione de'misterj, che quivi si contengono, e questo fanno con loro gran guito, & utilità. E questo modo di orare ( oltra che è più facile per ogni sorte di perione) è di gran profitto, & il medesimo

Medica- Mà qui e da notare, che noi chiamiamo modo, che al presente noi lodiamo. & insegniamo, ch'è quello, che hà annessa la consideratione a se,

#### DELLA MATERIA DELL'ORAZIONE Mentale. Cap. II.

Perche per l'Oratione mentale, noi Qual sia intendiamo ancora la consideratio-la mare-ne delle cose di Dio (come poco fa di-ria dell' oratione cemmo) fara bene, ch'addesso si dichiari, mentale. qual sia la materia di questa consideratione: il che è il proprio Argomento di questo Trattato. Al che si risponde brevemente, che tutte le cose, che possono muovere il nostro cuore all'amore, o al timore di Dio, allo schivare il peccato, & al dispregio del Mondo; sono materia di questa consideratione, e così tutte le Scritture Sante, e tutte le vite, & essempj de' Santi; e finalmente tutta la fabrica di questo Mondo, con quante creature in esso si trovano: perche l'huomo spirituale, e divoto da qual si voglia delle sopradette cose cava materia di consideratione; però frà tutte San Tomaso ne assegna due nella 2, 2, quest. 82, dove dice: la vera divetione si risveglia in noi con la consideratione delle perfettioni divine, come de' suoi benefizi; e parimente de' nostri propri diffetti, e peccati: con l'una facciamo profitto nella Carità, e con l' altra nell'humiltà: di modo che l'una è come un radicarsi molto bene a basso; e l'altra come crescere, esalire in alto: e tanto una come l'altra è necessaria per il profit to della vita spirituale. Mà per maygior dichiaratione di quello, aggiungerò qui le parole, che dice il Gaetano sopra questo articolo di San Tomaso, le quali son molto notabili, e sono queste: in questo terzo articolo, si devono notare due cause intrinseche della divotione, come assegna il Santo Dottore, le quali so-Quali como, da una parte la meditatione delle per-tengono fettioni di Dio, e de' suoi benefizi, callamedia dall'altra la consideratione de propry dif- tatione della perfetti. Alla prima parte s'appartiene la fettione consideratione della bontà, misericor di Dio: dia, giustiria, carità, e bellezza di Dio, con tutt'i suoi attributi, e persettioni; e particolarmente della Carità, & amore verso tutti gli huomini : e più particolarmente ancora, verso ciascuno d'essi. Di più, la consideratione de' benefizj divini, come dire la creatione, la redentione, il Bettesimo, il Sacramento dell'al-

tare,

Quali co- tare, le inspirationi divine, le voci di Dio, i procede. Sin qui son parole del Gaetano: tengono, che ci chiamano, da se, o per il mezzo, nelle quali tu vedi quanto egli loda, & esalla medi- d'altre seconde cause; l'haverci aspettato delle no tanto tempo a penitenza, l'haverci pre-ière im-servato misericordiosamente da tanti perersettio- ricoli, così del corpo come dell'anima, e l'haver deputato gli Angioli fuoi per nostra custodia, con tutti gl'altri benefizi. Alla seconda parte si appartiene la consideratione di se stello, cioè de'propri diffetti, e miserie; tanto delle colpe presenti, come delle passate. La facilità, e prontezza tanto grande. che noi habbiamo di peccare, in quanto il nostro appe-tito: Il disordine delle habilità, e beni della natura, che Dio ci diede, per havere habituato le potenze dell'anima no-stra nel mal'operare: L'habitatione di questa regione, tanto distante, e tanto separata della conversatione, & amicitia di Dio: La perversità del nostro appetito, che più fi duole della perdita, e danni temporali, che degli spitituali. La povertà delle virtù: Le piaghe, e ferite spirituali dell'anima nostra, che sono cecità, malitia, concupiscenza, e fragilità: Le catene con che habbiamo legate le mani, e piedi, che sono gl'impedimenti grandi, che habbiamo nel ben operare, per causa della nostra carne: Lo stare nelle tenebre, nella puzza, nell'amaritudine, e non se ne accorgere. Non udire la voce del buon pastore, che dentro noi ci chiama; e sopra tutto l'haverci fatto nimico Dio, peccando mortalmente; e per conseguente havergli fatto sì grande ingiuria, quali che non lo volessimo tenere per Dio: anzi in suo luogo haver posto, e fatto nostri Dei il ventre, i dinari, l'honore, i diletti, & altre cose simili, le quali habbiamo anteposte a Dio.

Sì che con queste meditationi, le quali dovriano estere cottidiane a' Religiosi, & a tutte le perione spirituali (lasciando da parte il molto parlare delle orationi vocali, quando elle non fono d'obbligo) fi causa la divotione, e con lei tutte l'altre virtù. E quelli che non si essercitano in questo al manco una volta il giorno, non meritano nome di Religiosi, è Religiose, nè di persone spirituali. Perche si come non si può huvere l'effetto senza la causa, nè il fine senza il mezzo, nè il porto senza la navigatione, che per ciò si ordina: così ancora non si può acquistare la vera Religione senza frequentare, e ripetere gli atti della causa, e mezzi d'onde ella

salta l'essercitio di questa meditatione. Percioche prima dice, che con la cottidiana consideratione di queste cose, si genera la divotione; e per conseguenza con lei tutte le virtù : lo stimolo delle qualièla divotione. Secondo dice, che non meritano nome di Religiosi, nè di persone spirituali, quelli che almanco una volta al giorno non si ritirano un poco per attendere a questo santo essercitio. Terzo, dice, che si come non si può conseguire il fine senza i mezzi, così non si può conseguire la purità, e perfettione della Religione, senzagli estercizidell'Oratione, e consideratione, che sono la causa di essa. In quanto poi che egli dice, doversi lasciare di molto parlare nella Oratione vocale, non intende egli però di vocale no biasimare l'uso dell'Oratione vocale: dee effere perche non ècosa, che venga dall'intelletto di un'huomo di ragione, lodando l'Oratione mentale, condannare la vocale. Perche se è cosa santa chiamar Dio col cuore: come non può esser santo aggiungere alla voce del cuore quella della bocca, e della lingua, che egli creò per fua lode? Ma egli diffe questo per condannare, non l'uso delle oratione vocali; mà l'abuso d'alcune persone, che dicono l'orationi con tanta furia, e senza attentione, che poco, ò nissun frutto cavano Oration da questo modo d'orare. Anzi alle volte qual do in cambio di frutto se ne acquisti danno; dannosa. quande ponendosi a parlare con Dio, non lo fanno con quella riverenza, & intentione, e con le altre circostanze, che doveriano, si come dichiara il medesimo Dottore nella somma de peccati. E piacesse a Dio che fossero pochi quelli che incorrono in questo errore. Mà chi consideralse poi in che modo molti Preti, e Religioli del giorno d'hoggi dicono, e cantano i loro uffizj, così in publico, come privatamente; & il poco frutto, edivotione che da ciò cavano; vedrà chiaramente con quanta ragione questo Dottore riprende, non l'uso, mà l'abuso di questo modo di orare. Tutte le volte che io leggo questa dottrina, io ti confesso veramente, Christiano lettore, che mi maraviglio vedendo, come questo Dottore in così poche parole comprese tutti gli essercizi, e quasi tutta la dottrina di quanti libri spirituali si trovano: perche ogn' uno, che gli leggerà attentamente, vederà,

modo del parlare, nondimeno in sostanza non dicono più di quello che questo Dottore insegnò; nè danno maggiore auttorità, d'laude a' suoi essercizi di quello ch'egli fece. Dal che si vede chiaro, come la Chiesa si regge da un medesimo spirito, e come tutt' i servi di Dio hanno un'istesso maestro: poiche tutti vanno per una medesima via, per arrivare ad un' istesso fine. Fà tu quello, che questo Dottore insegna ( cioè statuisci un poco dell'orare di tempo per ogni giorno, per pensare a' rieisco-no tutti a tuoi peccati & a' benefici di Dio: frà i quali il principale è quello della nostra Redentione; nel quale entrano tutt'i misteri principali della Uita di Christo) & affaticati, come animal puro, a ruminar le parole, & opere della Vita di questo Signore: perche la Corona della Madonna, e tutte l'orationi, e libri spirituali non vogliono inferir'altro. Tutte queste cose sono una vivanda istessa ) della Redentione, dov'entrano tutt' i mà interviene come de gusti, che a passi, e misteri della Vita del Nostro Saluno piace una cosa concia a un modo, & all'altro a un'altro modo. Leggi ( chi | questo soprano beneficio . La terza è del potrà ) gli Opusculi di San Bonaventu- conoscimento di sè stesso; cioè de suoi ra, cue tu Dottore così legnalato in let- propri diffetti, e miserie, dal che nasce tere, in divotione, e religione, & in il dispregio di sessesso, e la virtù dell'hu-prudenza di governare. (che redeciare prudenza di governare, (che tredecianni dopo la sua professione sù satto Generale del suo Ordine, e dapoi Cardinale, ) e quivi vedrà, quante sorti di vivande fà quel gloriolo Santo della, vita di Christo, e della sua Passione, insegnando a meditarla alcune volte secondo l' hore del giorno; altre poi per i giorni della Settimana; altre riducendola, in Hinni, & Orationi, che si possono dire vocalmente, & altre volte facendo di essa un'albero della vita del Crocifisso. E tutto ciò faceva quel benedetto Santo, perche da una parte conosceva, quanto c'importava questo santo essercitio, e dall'altro sapeva quanto differenti siano igusti, & habilità de gl' huomini; e pe-Tò cucinava quella vivanda in tanti modi . Per dichiaratione del frutto, che di qui si cava, non allegherò più di quel-Frutto cioè la esperienza di molte persone, staruota: perche lo Spirito santo gli dadell' esseri delle quali egli scrive, che al suotempo rà sempe nuovi gusti. Questa imagine estatione. secero gran prositto col mezzo di questi esserione esserione prositto col mezzo di questi girar così a passo a passo, e dopo girafo, perche siacchi si voglia, che guardeta, replicarsi: poiche da questo proprie questo satto con occide puro esserio esserio prosituale dipende ogni Opere Granata Tomo 1.

derà, che se ben pajono disferenti nel I hanno le sue hore deputate per occuparsi in queste sante Meditationi, e considerationi ( parlando regolarmente ) fanno maggior profittoogni giorno nel servigio di Dio, e nella via delle virtù, e sono più pronti a fare tutte l'opere di milericordia, e di pietà; e per sopportare tutte le fatiche, & asprezze della pe nitenza; e per allontanarsi con maggior cura da tutte l'offese di Dio.

# Conclusione delle cose sopradette.

S Econdo questa dottrina, noi habbiamo qui tre sorti di cose, che possiamo chiamar materia della consideratione. La prima è delle perfectioni divine, come sono la Bontà, la Carità, la Bellezza, la Giustitia, la Misericordia, la Providenza del Noltro Signore con tutte l'altre perfettioni di Dio. La seconda è de' benefici divini, e particolarmente del beneficio vatore: perche ciascuno d'essi è parte di miltà, la quale è il fondamento di tutte le virtù. Frà le quali considerationi la prima, ch'è delle divine perfettioni, (perche quello ierve particolarmente per l' Amor di Dio ) rimarrà per il seguente Trattato: mà dell'altre due ne tratteremo qui; perche l'huomo da esse, come da un publico deposito può pigliar materia di consideratione, ogni volta ch'egli vorrà ritirarsi a filosofare in questa filosofia celeste. E perchesi troyano alcuni tanto Configlio occupati, che non possono ritirarsi a far circa l'oratione questo, se non una volta al giorno, que-per quei sti tali ogni volta potranno pigliar un pas-che sono so, è due della vita di Christo, ò de be- oscupati. neficj divini, & a questo modo andar' innanzi di giorno in giorno, fino ch' habbianoscorso tutti questi misteri, e benefici: e quando habbian finito, tornino di nuovo a cominciare, e trascorrere i melo, che allegò questo Santo Dottore, desimi passi, occupatdo la vita in querà quello fatto con occhio puro, tro- gresso, e moto spirituale dipende ogni verà certo, che tutte le persone, che nostro bene: si come dal progresso del

Consiglio Sole per il Zodiaco, dipende il governo. giole,

circa i di questo Mondo inferiore. Quelli che per leper- non hanno tante ocupationi (come so-sone rell- no le persone ecclesiastiche, e religiose; il cui uffizio è attender sempre a Dio, e pregare per li peccati del Mondo, & altre perione ancora, che sono libere da'negozi) possono molto bene ritirarsi due, o tre volte al giorno, ripartendo questi misteri in tal modo, che per ogni tempo habbiano i suoi passi deputati da considerare; e finito questo discorso ( come di sopra dicemmo ( possono ritornare a cominciar di nuovo. La causa perche si assegna una materia tanto copiosa per sar questo, è per vietare di generar noja all'huomo a pensare ogni giorno sopra una cosa stessa: perche questo veramente potrebbe venire in fastidio a' manco perfetti. Eper il contrario la novità de' misteri ajuta assai a risvegliare la divotio. ne, si come dice San Tomaso in una sua opereta. D'onde nasce, che alle volte i novizjal principio della loro conversione sogliono havere maggior fervore, e gusto sensibile di Dio, che non han-no dopoi, che hanno fatto profitto: perche la novità, e grandezza del conoscimento delle cose non esperimentate, causainessimaggior risentimento, & ammiratione.

> DI CINQVE PARTI, CHE POSSONO intervenire in questo santo esfercitio. Cap. III.

Ncora che la materia principale dell'Oratione, della quale noi trattiamo quì, sia la consideratione delle cose sopradette: nondimeno può, e deve accompagnarsi con altre cose, che hanno da andare innanzi, e dopò di es-Quali co la . Perche prima deve precedere una fe accom- divina preparatione, con la quale l' pagnino l' huomo si apparecchi per entrare nel oratione fuo essercitio; e dapoi possono seguire tre cole, che sono, Rendimento di gratie, Offerta, e Petitione; delle quali tratteremo qui brevemente, perche ne habbiamo trattato più alla lunga in altra parte. Ora quanto alla prima parte, che è la preparatione, l'huomo deve | cercare luogo, e tempo conveniente, secondo la conditione, e stato della vita sua: il tempo conveniente è la mez- potenza, e presenza; mà ancora per veza notte, e la mattina a buon hora: il ra, e reale essenza. Perche dovunque si luogo poi tanto è meglio, quanto è 1 trova cosa che habbia essere, quivi si trova

più remoto, e solitario, e senza lume; accioche il cuore stia più ristretto, non havendo dove iparger la vista. Posto l' huomo in questo luogo, & armatosi il Treconstituore, e la fronte con il segno della Groderationi ce, alzi gl'occhi dell'anima sua a conside- nell'orarare queste ere cose. Prima, che cosa egli tione mée và a dimandare; seconda, che cosa và a fare; terza, con chi và a parlare. Quan-to alla prima, s'egli colidererà, che cosa và a dimandare, troverà che egli và a dimandare gratia, e gloria con tutte le altre cose, che in ciò so possono ajutare: le quali cole sono le maggiori, che si possano dimandare. Mà accioche questa di manda sia essicace, bisogna ch' ella sia accompagnata con tutte le conditioni raccontate di lopra; e particolarmente con una grande attentione, & humiltà di cuore, come si è dichiarato : perche queste cose fanno, che le dimande tali non tornino vacue. Se tu passi più oltre, e guardi quello, che vai a fare, troverai, che quivi tù vai a procurare lo spirito della divotione, per mezzo della consideratione delle cose di Dio (ch'è proprietà sua:) e di quì vedrai, che per questo ci bisogna più che per il passato: poiche (come già dicemmo) ella balta per impetrare l' attentione, chesi chiama virtuale, ancora che manchi l'attuale; mà non basta per ottenere divotione ( come dice San Tomaio) perche quello buono effetto procede da questa attuale attentione, e consideratione delle cose di Dio. Per donde vedrai, con quanta follicitudine, e diligenza dei attendere a quello negotio, accioche il cuore non si dissonda : perche altrimente tù non otterrai quello, che tù pretendi. Ma se tu consideri il terzo, cioè, con chi tù vai a parlare, troverai che tù vai a parlare con quella Maestà soprana, che empie il Cielo, e la terra: dal che tù intenderai non solo con quanta attentione, mà ancora con quanta humiltà, e riverenza dei parlare di un negotio di tanta importanza, con un Signore si potente, e grande. Ma accioche questo si capisca ratione della premeglio, es'intenda, che quando si stà in senza di oratione, non si parla al vento; e che co- Dio. lui, che ci deve ascoltare, non è troppo lontano da noi, poniamoci dinanzi a gl' occhi la presenza di questo Signore, che è presente în ogni luogo, non solo per

Confide-

re, dandolo a tutte le creature : perche la causa, el'effetto, necessariamente hanno da stareinsieme, e toccarsi l'un l'altro. E perdè necessario che Dio sia presente in ogni luogo: come lo contemplava Elia a Res 12 quando diceva: Vive il Signor Dio de gl' offerciti nella cui profenzacio frà. Così ancora dei intender tu, che egli sia presente alla tua oratione, & ascolti le tue parole, e guardi la tua divotione, dilletandoli in essa: perche se bene universalmente egli è affissence a tutte le cose, nondimeno egli è particolarmente affistente a quelli, che orano, si come ci auvisa la Scrittura Divina , dicendo : Non fi trova nel Mondo na-Deut. 4 tione si grande, che habbia i suoi Dei tanto vicini a sè; come il nostro Signor Iddio è assistente a tutte le nostre orationi. Che altro vuoi Riveren-za, che si tu, che esser certo (se ben tu non lo vedi dee fare a con gl'occhi carnali) che il tuo Dio ti ve-Dio nel de, & ode ? quel Dio dico, che è tanto podell' era tente, e pietolo, per rimediare a bilo-sione gni della vita tua? E peròquando ti troverai dinanzi a lui gli dei fare una profomdistima riverenza. Mà bisogna auvertire, che lo chiamo qui riverenza un conoscimento della Maestà di colui, a chi tu vai a parlare. Per il che bisogna, che tu alzi un poco gl' occhi, e che penfi alla grandezza, Maestà infinita, immensità, onnipotenza, sapienza, bontà, bellezza, & altre persettioni di questo eccellente Signore, le quali sopravanzano ogni intelletto humano: perche questa consideratione basta per sare, che tu ti humilicome la polvere della terra; e che tu raccoglil'ali, eti abbassi nell'abisso, per modo di dire, alla presenza di sì gran Mae-

Accusar sommariamente la sua mala vita passata, deel'huo demandandone humilmente perdono mo nel accioche perciò si faccia favorevole il principie Giudice, col quale hà da trattare i suoi del ora-

ro il Salmo : Mi/erere mei Dens, à altra cola fimile: per rifyegliare con quese sante parole la tepidezza, che suo-

stà. Questa medesima ti farà stare con

timore, e tremore dinanzi a questo Si-

gnore: perche quanto più il cuor tuo farà

ripieno di questo timore, tanto manco

si dissonderà in altri pensieri stravaganti.

Fatta questa riverenza, perche il giusto

al principio è acccusatore di se stesso, bi-fogna che l'huomo cominci accusarsi de'

suoi peccati, riducendosi alla memoria

negozi. A fai questo potrà dire divo-

tamente la Confessione generale; ove-

egliancora, come causa, e fonte dell'esse- le havere il cuore al principio dell'oratione. E non tolo dimandi al Signore perdono de luoi peccati, mà anco ajuto, acciache in quel paco di tempa, che egli vol parlare con lui, lo facci con quel timore, e riverenza, che si deve a sì degna Maestà: e con quella attentione, & humiltà, che si richiede per ricevere lo Spirito santo, e la gratia della divotione, la quale in quell'essercitio si riparte con tutti quelli, che perseverano in esso religiolamente. Quello basti quanto alla preparatione, nella quale l'huomo può stender le vele quanto egli vorrà, nel cono-feimento di se stesso, e delle sue proprie milerie, come più innanzi si dichiara, Ajuterà ancora molto questa preparatione (quando l'animo fosse molto astratto) raccoglierlo con la lettione di qualche libro divoto, è con qualche oratione vocale ( come di fopra dicemmo ) perche quelle sono cose, che sogliono ajutar molto a raccogliere il cuore, massime quando l'Orationi si dicono divotamente.

#### Della Meditatione.

Opo questa preparatione, seguita la Meditatione, à Confideratione d'alcuna delle cose sopradette nel precedente capitolo, cioè, di qualche passo modo l' della vita del Nostro Salvatore, e di qual-debba enche altro suo beneficio, perche questo è trare alla come il fondamento, e la sostanza di que Mediasto esfercitio. E perche la materia principale di quella consideratione, è la vita del Nostro Salvatore, sarà bene che noi dichiariamo quì, come ci habbiamo a governare. Sarà dunque bene, che prima l'huomo legga in questo libro, ò in altro limile, quel passo della vita di Christo, ch'egli vuol meditare ( caso però ch' egli non havesse in memoria la sostanza di es-10, per haverlo letto altre volte, ) e quando poi vorrà ruminar questo, e trattarlo nel suo cuore, deve imaginarsi, che quel mistero gli sia dinanzi a gl' occhi; figurando così nella fua imaginatione, perche per cose simili ci sù data da Dio questa potenza, Procuri ancora di star faldo quivi col cuore humile, compaitionevole, & amorolo, e divoto: contentandosi di considerare con semplicità, e senza superflua speculatione quel sacrato misterio, ch' egli hà dinanzi, con le circostanze principali, che lono in lui; le quali ( se noi trattiamo della Vita,

lette.

Rom. s.

cioè, chi patisce: per chi patisce: perche 1 causa: & in che modo. In quanto a chi? Dio d'infinita Maestà. Per chi? perche!' huomo, creatura tanto ingrata, e sconoscente. Penche causa? per sua sola bontà, e misericordia. In che modo ? con grandiffima humiltà , carità , e manfuetudine, pasienza, & ubbidienza. Queste sono le circostanze principali, che noi Effercitio dobbiamo considerare in questi mister; della vo dobbiamo considerare, che se bene questo più Rima, santo essercitio è dell'intelletto, e volon-che quel tà insieme (perche l'intelletto và considerando le cose, e la volontà le và gustando, e loro affettionandos ) però molto maggior conto si dee fare dell' esfercitio della volontà, che di quello dell'intelletto, per esser più fruttuoso quello della volontà; perche si trovano molti dotti, che conoscono cose altissime di Dio, e con tutto ciò l'amano poco: E molti Filofesi, dice l'Apostolo, furone al mondo, li quali conobbero Dio, mà non però come Dio lo glorificarono, nò gli servirono. E però noi non pretendiamo qui tanto di acquistare conoscimento speculativo di Dio (ancorche questo sia buono) quanto amore, e timore di lui, & abborrimento, e faftidio del peccato, dispregio del mondo, e di le stello, allegrezza dello Spirito santo, e sviscerata divotione, con altri simili effetti, che sono opere, e movimenti della volontà, nelle quali consiste ogni nostro bene. Mà perche la volontà, come già dicemmo, è potenza cieca, che non può operare, se non le và innanzi qualche luce, ò opera dell'intelletto; (sia come ella si voglia) per questo ci serviamo qui dell'intelletto; accioche egli illumini, guidi, e risvegli la volontà a questi santi effetti, e movimenti. Di modo, che si come l'ago è necessario per Dio dell' cucire, non perche ella sia quella che cuintelletto ce ma il filo; & il filo non può entrare necessario nel panno senza lei; così ancora è necesper quello nel panno lenza lei; così ancora è neces-della ve. sario l'uso dell'intelletto, per l'uso della lontà. voloneà: mole così volontà: posto caso, che quello, che principalmente si pretende, sia quello della volontà: ancora che io m'auveggo benessimo, che la comparatione non è in tutto simile, mà solo in quanto l'uno è mezzo per l'altro. Per il che, si come sariagrande errore, che l'hnomo spendesse tutto il suo tempo,e fatiche ne' mezzi, lasciando il fine, così ancora è errore quello d'alcuni, che mettendosi a considerare

Vita, e Passione di Christo) sono quattro: questi sacrati misteri, adoprano più l'intela letto, che la volontà: e pare che quivi sudiano più per predicare, che meditino per orare, e per affettionarsi alle cose di Dio. A tal che per fuggire questo inconveniente, affatichiul'homo quanto più potra, d'applicare il sentimento della sua volontà a questi misteri, pensando in essi col cuore humile, divoto, amorolo, timoroso, etutto ritirato dinanzi a Dio, con il quale egli tratta, e negotia: perche questo e il frutto principle, & il fine di questo essercitio. Che cio sia vero, considera che gl'Angeli nel nascimento di Christo, non annontiorno pace a gl' huomini di buono intelletto; mà a quelli di buona volontà: nella cui rifforma consiste la nostra santiscatione: poiche molte volte not veggiamo, che si trova in uno buono intelletto, senza buona volontà: mà non si troverà mai buona volontà, senza sano intelletto. Questo documento non solo devesi ostervare tutte le volte , che l'huomo fi ritira a pensare in Dio; mà ancora tutte le volte, che frà giorno, e notte alzerà il cuor a lui: applicando quivi la fua volontà, con tutta humiltà, e riverenza, e con tutto l'amore, edivocione, che gli sia possibile. E tenga per certo, se egli si assuefarà che si caa questo, che in breve tempo farà gran-vadall'esdiffimo proficto: perche dapoi, che il fercitio della Mesuo cuore si habiliterà in questo, troverà ditacioneun nido, & una stanza tanto dolce per il Signor Iddio, che quasi non potrà vivere ienza la pace, e calore, e consideratione, che di là se gli communichera. Ora quando l'huomo haverà pensato a qualcheduno di questi misteri, nel modo, e congliaffetti già detti, se con tutto ciò troverà il suo cuore secco, e freddo, non si perda tuttavia d'animo; perche il Signore alle volte fuol fare gratie grandissime a quelli, che fedelmente, e con patienza aspettano la sua visitatione, facendo mezzanamente quanto pollono: & alle volte egli ricompensa la tardanza della venuta con qualche gratia segnalata. Manaco fi affatichi troppo, procurando quali forzatamente di trarne la divotio- Auvertine, come struccolata con un torcolo per menti per forza: anzi contentis (come gli dicem-ta fenza mo) con una humile, e semplice vista di confegut questi mister), e con stare assistente, & re divocio: accompagnare il Signore in questi pietosi passi, e misteri della sua passione, che egli per amor nostro sofferse. Non voglio ancora, ch' egli si auvilisca, ò du-

Profitto

dubiti, se all'horasarà combattuto da diversi pensieri , poiche questo non è sempre in potere dell'huqmo, e molte volte non è colpa della persona, mà della natura cora rotta; intendali però lempre che egli fac-cia il debito dal canco luo, fracciandogli da se, combattendo virilmente contra di effi . Non voglip ancora , che egli resti dal · fue ellercitio, le così al primo colpo non dà nel segno; perche molte volte si con-cede al fine quello, che si negava al principio, a chi persevera sedelmente ; e qui consiste la chieve di questo negotio. Per tanto affaticati, fratel mio,, e stà fermo, e costante, ricordandoti, che le gratie, le quali il Signore fa con il tempo a quelli che durano in questo effercitio; che molti anni di fatica ci sariano spesi bene. È ben vero, che una delle caule principali (frà molte altre), di quella aridità, El'havere il cuore troppo irriga to, & imbrogliato in quefti negozi efteriori, e però tardi si viene ad applicare alle cose interiori : si che bilogna procurare quanto più fia pollibile di haverlo occupato nelle cole di Dio; perche havendo di già dentro di fe questo Ajuto per caldo, e di votione, facilmente si accendeoccupare rà , e fialzerà alla meditatione delle cofe nelle cofe celesti. Al che fare, ajusano particolarmente due cose. La prima è la lettione ordinaria de'libri spirituali, e divoti, ( ilche occupa il cuore nella materia, che in essi si tratta, ) ela seconda, e più principale, è l'affaticarsi di star sempre in presenza di Dio, ne mai perderlo di vista: overo così il giorno, come la potte alzare il cuore a lui spesse volte con qualche breve oratio, no, pigliando occasione dalle cose medesime, che noi vediamo, ò che trattiamo; perche l'huomo deve havere ordinaco, e deputate le sue orationi, e considerationi, per quando và a dormire,, e per quando lieva; quando vuol mangiare, parlaro, ò negotiare; per quando è tentato, quando sence l'hprivolo, che batte l'hore; quando vede i campi fioriti, & il Gielo fiellato; overo per quando vede qualche male al profilmo, tanto corporale, come spirituale; accioche quasi ogni cota gli causi motivo di alzare il cuore a Dio, e con questi tizzoni posta conservare dentro di se il fuoco del suo amore. Perche si come nelle legne lecche fiaccende presto la siamma, cos) ancora si accende la divotione nel cuore, che statempre caldo con l'uso della continua oratione, lettione, e medi-tatione delle cole, di Dio.

, Opere Granata Tomo la

نان Di ⊶

Del rendimento di gratie.

Opò la meditatione, si può sare un Dopo la justiamento, tanto per quel mistero, à beneficio, che si finisce di confiderare, come per gli altri benefici divini, tanto generali, come particolari, così manifesti, come occulti: de quali trattaremo più innanzi. Per meglio far quello, li pollono chiamare tutte le creature del Cielo, e della Terra, accioche tutte ajutino a ringratiare, e benedire il Signore per tanti benefici, si come habbiamo par lato nel precedente Trattato, nell' oratione assegnata per dire la mattina.

Dell' Offeren.

D Opò il ringratiamento, si può fare una divota offerta di se stesso, e di tutto quello che noi faremo in questo mondo, accioche tutto sia pergloria, & honore del Signor Nostro; perche finita la memoria, e riconoscimento de'benefici, subito il cuore stesso sa una dimanda col Profeta, e dice: Che darò io al Signore, per tante cose, che egli hà date a me ? Nel PLIIS che si vede che in certo modo l'huomo offerendo se siesso, e tutte le cose sue, corrisponda in quello, che per lui si può, alla liberalità di Dio, dandosi a lui come per suo schiavo, e per fare in tutto la sua santa volontà, negando la propria. Mà oltr' a tutto questo si può, anzi si deve offerire tutte le fatiche, e meriti di Christo Nostro Salvatore, che è la più degna, e più efficace offerta, e di maggior merito, che si possa fare, la quale è tutta nostra, poiche è postro il patrone di esla; egli è nostra carne, nostro sangue, nostra salute, nostra redentione; il quale nel suo testamento ci lasciò per heredi di tutti i suoi meriti, e fatiche. E così gli possiamo raccontare a uno per uno presentandogli al Padre eterno da parte nostra, per scarico de' nostri peccati, e per rimedio delle nostre miserie, & a gloria del suo Santo Nome.

Della

Same of the con-

Market March 1985

Della Petitione .

Atto quelto, si può far poi una dimanda di tutte le cose necessarie per la nostra salute, si come si dichiatò nel Trattato precedente nel secondo capitolo, e pella quinta conditione, dove si tratta dell'Oratione. Mà qui è da notare, che procedendo per queste cinque parti, colui che ora, deve affaticarsi al possibile di trattarle, parlando humilmente con Dio, alla cui presenza egli stà. Perche il parlare con un Signore di sì gran Maestà alza più gli spiriti; e richiede maggior attentione, e più riverenza, e divotione, per ragione della persona con chi si parla, che quando si parla con la propria anima, overo quando fi penfa a qualche cofa fanta , ruminandola frà se stesso : come quando uno pensa alla morte, ò al Giudicio, ò alle pene dell' inferno, da cose simili. Perilche frà le cinque parti sopradette, le tre ultime sono molto principali; che sono rendimento di gratie, oratione, e petitione: perche queile non si possono essercitare, senza parlareattualmente con Dio, ò ringratiandolo, ò dimandandogli mercede, overo offerendosi a lui: Ilche (comegià dissi) alza più lo spirito, e par quasi che lo dirizzi, accioche egli possa arrivare a quel Signore, che stà in alto. Per la qual cosa l'huomo deve procurare, che nella preparatione, e meditatione similmente, dove si pogrà, si parli a questo modo con Dio. Queste, Christiano lettore, sono le parti principali, che può havere l'Oratione, le quali ci sono commandate in molti luoghi: della Divina Scrittura, e nella dottrina de' santi (le quali autorità non le pongo quì, per non esser prolisso) e queste l' huomo le deve accompagnare, & essercitare in un medesimo tempo di raccoglimento; come già si è detto, ancora con brevità, per ester questa materia più copiosamente trattata nell'altro nostro libro dell'Oraone, e Meditatione.

Mà quì deve auvertire il lettore, che hò messo quì quest' ordine, non per sare una legge generale nè per fare editti publici, che si habbiano da osservar sempre; mà per introdurre i principianti in questa strada, perche estendoci entrati una volta, : & essendo ammessi nella camera del sposo, e nella stanza de' suoi vini pretiosi, la esperienza, e divotione gl'insegna poi meglio quello che hanno da fare. Perche per es-

perienza sila, che se tirnon fai altro, che lodare communemente l'Oratione, à Meditatione a un novitio principiante, fenza metterlo nella via, & affegnarli in particolare la materia, & il modo di questo esfercizio: fi metterà a meditare con un cnore vagabondo, & altratto, senza fermezza, ò stabilità alcuma: Ilche ancora che sia consideratione, non è però delle prese sore più fruttuose, egiovevoli, delle quali vo- to il no. gliamo trattar qui. Perilche si deve sape- me di core ( come dice Riccardo ) che sotto questo ne nome di consideratione, si comprendono tre cose, cioè, Cogitatione, Meditatione, e Contemplatione; le quali sono differenti frà loro in questo modo, che la Cogitatione discorre senza fatica, e senza frutto, ò almanco con poca fatica, e poco frut-to: la Meditatione se ne stà salda in una cofa , con fatica , econ frutto : mà la Contemplatione se ne stà fissa, & immobile in una cola, lenza fatica, e con grandifimo frutto.

Da questa distintione si raccoglie quanto poco giova questa sorte di cogitatione; la quale è quella, che senza haver materia certa, ne la bile intentione, discorre per diversi pensieri, lasciandosi trasportare ora da uno, ora da un'altro pensiero, e senza fermezza, senza stabilità, e senza attentione sollecita, e diligente: stando con il pensiero ora quà, ora là, e trattando questo negotio con tanta tepidezza, che facilmente si lascia trasportare a qual si voglia diverso pensiero.

te che (almanco ne' principi) ci sia una cagione si materia determinata, e ci frano tempi fla- materia tuiti per quelt' esfercizio, i quali siano decermiessenti dall'altre occupationi del giorno, e principio siano deputati solo per Dio: si come gli dell' Oratiene ordinati la Chiesa per le orationi pu-tione me-bliche, & uffici divini. Mà auvertificali tuttavia, chenè anco questo si dimanda con tanto rigore, che facendo 11 contrarlo, fia lubito peccato: perche fuora di quel tempo, e luogo députato a ciò, l' huomo pudancora alzare il suo spirito a Dio, tanto con quelle meditationi, come con altre, che lo muovono a divotione; perilche effendo queko il fine, che fi pre-

tende, qualsi voglia cosa, che faccia a

quello propolito, non si dee riputare per

non buona per quello effercizio. Si che

uno de' più communi auvisi, che per ciò

si danno, è questo, che quando i huomo

si trova in una consideratione, e segl'offe-

Per quello adunque, è cosa convenien: Per quai

lempre deve proceder l'altra : poiche per effa fi confeguisce meglio il fine, che fi cerca, che è la divotione. E però conforme Come i a questo, i Confessori, e Padri spirituali, confessorie che vogliono introdurre in questo esserei debbano tio, quelli che desiderano di far profitto principia in esso, potranno tenere quest'ordine. Prima gli debbono andar leggendo,

risce evidentemente più frutto, e mag-

gior dolcezza, che in un'altra, quella

mentale, overo parlando di tutti i passi principali della vita di Christo; e particolarmente poi di quei punți, sopra i quali potranno filosofare; non partendo però dalla vita di Christo, come più innanzi si tratta, Et accioche questo gli resti impresso meglio nella memoria, è molto buon' auviso, (dove però si possa fare commodamente) dimandargli conto ogni giorno della let- principio della nostra felicità. La ragion tà di Chri-tione già passata, commandando loro, che di questo è, che noi non conosciamo mospera prima dicano l'historia del miltero, e do- Dio per se stello in questa vita mortale, di Dio. pò i punti, sopra i quali potrà pensare: perche si vede per esperienza, che facendo a questo modo, alcuni in poco tem-po sono diventati molto pratichi, ec hanno fatto gran profitto. Introdotti che saranno a questo modo, esti da se potranno facilmente auvertire, e notare qualche punto, è qualche consideratione sopra i detti passi, co quali alle volte si movano ad imitatione de gli essempi di Christo; altre a ringratiarlo de' suoi benesici, altre ad havergli compassione de suoi dolori; altre all'amore, e divotione d'un Signore che amò tanto loro, & altre ad altri effetti, e documenti simili.

Ora presupposto questo breve preambolo, cominciaremo a trattare della materia della Medicatione, overo Oratione Mentale; della quale si parla particolar-mente in questo Trattato. E si come frà tutte le materie, che sono a questo proposito, la principale è la vita del nostro Salvatore, la quale è quella, che ci dà maggior conoscimento della divina bontà, giultitia, e milericordia, con providenza, & amore verso il profilmo; parleremo d'essa principalmente, con quella brevità però, che a questo Memoriale si richiede, dato che la materia è la più ricca, la più copiosa, e divina di quante si polla parlare.

e go Mary toma the war to

MEMORIALE DIVOTO DE' MISTER I principali della vita del Noftre Satuatore. vel quale si tratta della consideratione di questi sacrati misteri. Gap. IV.

A materia, della quale si parla, pri-ma che noi trattassimo della consideratione della vita del nostro Salvatore, richiederia che si dichiarasse il frutto grande, che da questo santo essercizio ne suol seguire: Mà perche in questoci é molto che dire, e la brevità, che noi leguitiamo, non ci dà tanto luogo; dirò al presente questo solo, che ella è quella che maggiormente illumina, e rischiara l'intelletto nostro, e ci dà maggior conoscimento di Dio, ch' è il Humanimà per l'opere sue, e tanto maggior-Gen-18, mente per elle, quanto sono più ercellenti, e maggiori. Adunque essendo certo, che frà tutte l'opere di Dio, quella che senza comparatione è maggiore di tutte, è l'humanità di Christo nostro Salvatore (ilche è l'haversi Dio fatto huomo per amore degli huomini ) così ella è quella che maggiormente ci scuopre la grandezza delle perfettionidivine, cioè, la Sapienza, Bontà, Carità, Misericordia, Giustitia, Providenza, Benignità, e l'altre sue persettioni. Di medo ch'ella è quella scala mistica, che vide Giacobbe, per la quale gli Angelisalivano, e scendevano: perche per essa sagliono le persone spirituali al conoscimento di Dio; per esta similmente scendono al conoscimento di se stessi.

Quella consideratione hà ancora un' altra proprietà, la quale è universalmente giovevole ad ogni sorte di persone, tanto principianti, come persette: perche questo è l'albero della vita, che stà in mezzo del Paradiso della Chiesa. dove sono rami alti, e bassi. I ra-tissimo di mi alti sono per li grandi, che per el-contemsi sagliono alla contemplatione delle plare. perfettioni divine, che già dicemmo: & i rami bassi sono per li piccoli, che in esti contemplano la grandezza de dolori di Christo, e la bruttezza de' propri peccati, per moyersi a dolore, & a fastidio di esti. Questo è uno de' più propri essercizi del vero Christiano, cioè andar sempre dietro a Christo. e

seguitar l'Agnello, dovunque egli vada. Questo è quello che ci insegnò Esaja, duando (fecondo la traslation Caldea) disle: Che i giusti, e fedeli sariano"la cinta delle reni di Christo, e che gli anderiano sempre intorno. Ilche si fa spiritualmen-Efg. 9. te, quando il vero servo di Christo mai non si parte da lui, nè lo perde di vista 3 accompagnandolo in ogni suo viaggio je pensando di lui a ogni passo, e mistero della sua vita Santissima. Perche veramente Christo non è altro ( parto 'con' chi hà qualche gusto spirituale') che 'un souvissimo ballamo ipario, come disse la Sposa, il quale in qual si voglia passo, che tu lo consideri, getta da se un soavissimo odore di santità, di humileà, di Carità, di divotione, di compafiione, di man-In che di divotione, a di tutte le virtà. D'onde na-modo il fuetudine, e di tutte le virtà. D'onde na-Christia fce, che sicome uno che sia uso a manegno fi effic giare, o portare in mano cole odorifere, Christo. và sempre odorando quello, ch'egli maneggia; così il Christiano, che a questo modo negotia con Christo, viene col tempo a partecipare dell'odore dell'istefso Christo, cioè assimigliarsi a lui in humiltà, in carità, in patienza, in ubbidienza, e nell'altre virtù sue; si che per questo effecto è stato scritto il presente Trattato, che parla de' principali passi, e misteri della vita di Gesu Christo ponendo al principio di ciafcun misterio la propria historia, e poi accommodandovi con ogni brevità alcune pietole considerationi, per aprir la via della meditatione all'anima divota. Delle quali alcune lervono per rifyegliare la divotione, altre la compassione, altre per la imitatione di Christo, & altre par muoverci, & indurci all'amor suo, & al ringra-ziarlo de' suoi benefici, & altre ancora per altri simili propositi. Hò imitato in questo Trattato, frà molti che sece San Bonaventura, uno chiamato Meditatione della vita di Christo: il quale egli icrifle ad una fua forella: ed un'altro chiamato Albero della vita del Crocefisso, il quale su composto dal medesimo Dottore per quello stesso effecto, ė 1' hò ridotto così in brevità, accioche si possa portare in seno, quello che doveria eller sempre nel cuore', e così potesse dir l'huomo con la sposa della Calle 21 Cantica: Vn mazzetto di mira è il mia diletto per me, egli se ne sturà frà le mie mammelle. Mà prima che noi scendiamo a parlare in particolare di quessi misteri,

ho voluto agglunger qui un breve preambolo della incarnatione di Christo, là quale sinta Mai alla confideratione 

LIPPRINCIPALP MISTER! DELLA Sacratillima Vita, e dolorofa Morte, e gloriofa Riferrettione di Gesti Christo Nostro Salvatore: भवाग ५५ अस्तु । वर्ष

Dell'Amonciariane dell'Angelo alla gloriofa

Ominciando ora à discorrere per li Purità de passi, emisteri principali della Vita Maria V. del Salvatore, la prima cosa, che mi s' appresenta, e l'ambasciata che fece l'Angelo alla Sacratifima Vergine Maria. Dove inhanzi a fatte l'altre cose è ragione, che rivoltiamo gl'occhi alla purità, e fan-1 tità di questa Signora, la quale Dio elesse ab eterno per pigliar carne in lei. Perche si come quando si determinò di creare il primo huomo, che sit Adamo, gli apparecchiò prima la casa dove egli lo voleva mettere; (che fù il Paradiso terrestre) così quando volle mandare al Mondo il secondo Adamo, che su Christo, prima gli apparecchiò il luogo, dove egli potesle alloggiare, che fu il Corpo, el'Anima della Gloriosa Vergine. E si come al primo Adamo terreno, si conveniva una cosa terrestre, così per questo che veniva dal Cielo, bisognava una casa celeste, cioè adornata con virtu, e doni celestiali. E perche la conditione di Dio è il far le cole tal quale è il fine, per il quale egli le sette prifa; così essendo stata eletta questa Vergia vileti di ne per la maggior dignità, che si trovi, eccettuando l'Humavità del Figliuol di Dio, che fu l'effer fui Madre; così le fu concelsa la maggior santità, e perfettione, che si trovi dopò lui. E perche ella era Madre del Santo de' Santi, a lei furono concelfe con modo maravilgiofo tutte le gratie, e privilegi, che furono concessi a tutre le Sante, é Santi : e fopra ciò le fu-rono concessi di più serte pri vitegi di grandiffima dignità . Il primo , e maggior di tutti, fu l'essere Madre di Dio. Il lecondo, non sentire in se nessuna sorte di cattiva inclinatione, ne di appetito disordinato. Il terzosù, non haver mai commesso un solo peccato, in sessanta, e tant'anni ch'ella visse, peccato dico, non solo mortale, mà nè anco veniale,

il che è cola, che sopravanza ogni mara- | Gabriele à questa Vergine piena di graviglia. Il quarto, l'haver concetto per virtà dello Spirito santo. Il quipto, l' haver partorito senza dolore, e senza detrimento della sua purità verginale. Il sesto, l'essere stata portata in Cielo in corpo, & in anima, senza che il suo corpo sapesse, che cosa fosse corruttione. Il settimo è l'esser a sedere alla destra del suo Figliuolo, ne più alti beni di gloria, che siano mai stati communicati ad altra creatura. Hora effendo questa Vergine tanto privilegiata, & avantaggiata sopra la vita, che ella faceva in questo Mondo? Che maraviglia a vedere la sua Purità, Carità, Humiltà, Benignità, Honesta, la sua Misericordia, e Discretione, con tutte l'altre sue virtu, che risplendevano in essa più che smeraldi, e rubini? Che gratia saria stata haver veduto in questo Mondo conversare con gli questa è una di quelle considerationi, notra sa. huomini, e frà essi vivere, quella che che più sospende il cuore dell' huomo alla luteda un'altra parte praticava, e conversa-va con gli Angeli? Che stupore saria stame ; le sue vigilie, le sue astinenze, le niente: e con questa maraviglia gli debsue Oracioni, nelle quali ella splendeva bono render gratie, tanto per il beneficio, con Dio? Che cosa di maggior marayi- lo fece; e molto più ancora per l'amore, glia, che in sessanta, e tanti anni di vi- con che lo sece, che senza comparatione ea, conversando con gli huomini, e vitale, che chi havesse occhi per mirarla, conofceria molro più per questa via la fapienza, potenza, e bouta di Dio, che havea formato un'anima tale: che per la fabrica, e bellezza di tutto questo monrimedio del mondo, mando l' Angelo di temere, vedendost dinanzi un'Ange-

tia, la più bella, più pura, chesi trovasle già mai, scielta frà tutte le creature del Mondo; perche era cola conveniente. che quella, che doveva esser Madre del Salvatore del Mondo, sosse tale. E dapoi. che l'Ambasciator celeste la saluto con ogni riverenza, e gli fece l'ambasciata, che le portava da parte di Dio, e le disse il modo, col quale si doveva operare quel mistero, il che non doveva essere per mezzo d'huomini, ma per opera dello Spirito santo, subito la Vergine con parole humili, e divota ubbidienza, contutti i Santi, e tanto piena di gratie, parole humili, e divota ubbidienza, con-che degna con faria stata, haver veduto denti all'ambasciata celeste: & in quel punto il vero, & onnipotente Dio icese nelle sacrate Viscere, e si fece huomo, acciò che l'huomo venisse a farsi Dio.

Prima quì tu puoi considerare la convenienza di questo mezzo, che la sapien- conve za divina elesse per nostra salute: perche nientisione questa è una di quelle considerationi mo per la maraviglia di quell'ineffabile sapienza di Dio, il quale incaminò il negotio della to a vedere i suoi esercizi, le sue lagri- nostra salute con un mezzo tanto conve-, igiorni intieri, e le notti, converfando che ci fece, come per il mezzo, col quale

I fù maggiore. vendo in corpo fottoposto alla fanie, & Considera ancora qui l'inestimabile Ca-i alle necessita degl'altri corpi, già mai rità di Dio, la quale al tempo che noi dor-, uscir dall'ordine un punto solo, ne in mivamo, e manco pensiero havevamo delmangiare, ne in bere, ne in dormire, ne ila nostra salute, e che ne con Orationi; in parlare, ne in nesiun'altra cosa, ha-finè con sacrifici procuravamo il nostro rivendo sempre le potenze dell'anima sua, medio, egli si ricordo di rimediarci; e memoria, intelletto, e volonta, e la potendolo fare in molti altri modi, lo, fua intentione collocare in Dio? Come volse fare per quelto, che gli costava tan-; era piena d'amore, e di diletti celesti to, per essere il più conveniente, che quella, che perseverava in questo modo, sosse per la nostra salute. Della qual Caunita con un'indissolubis modo di amore, rità, disse il medesimo Signore nell' Eue soavità con Dio? Finalmente la sua vi- angelio: Di tal sorte amò Dio il mondo, che ta, purità, e bellezza dell'anima era gli diede il suo Unigenito Figliuolo, accloche mediante la fede, & amore, che gli portassimo, ottenessimo la vita eterna.

Considera ancora la maravigliosa modestia, 'e silentio di questa Vergine, la ratione do. Estendo adunque apparecchiata que quale turta vergognosa a pena rispose delle vir. sta casa, che è questo Paradiso di de- una parola necessaria, dopo una lunga, vergine litie sopradetto per secondo Adamo, ambasciata, che gl'haveva fatta l'Angedapoi che su venuto il tempo, che la lo. Considera ancora la sua grande sapienza divina haveva determinato per umiltà, poiche havendo canta ragione

lo in figura tanto risplendente, non si fa però mentione di questo timore, se non quando ella si senti lodare, e chtamarsi piena di gratia, benedetta frà tutte l'altre Donne: Perche al vero humile, nessuna cosa pare più nuova, e più timorosa, che sentirsi lodare; perche questi sono i ladroni, che rubbano il tesoro dell'humiltà.

Considera ancora l'amore inestimabile, che questa Vergine portava alla Castità, perche esta sù la prima, che in questo Mondo sece questo nuovo voto, senza havere esempio da imitare. E quanto tosse grande l'amore, che esta portava a questa Virtù, si vede chiaro, polche estendole osserto gloria sì grande, come è l'esser madre di Dio, trattò nondimeno di sottrarsi per la gloria di questa virtù e (come dice San Bernardo) ella havrebbe havuto dispiacere, se tosse bilognato dispensare il voto della sua purità ver-

ginale. Pensa ancora alla viva sede di questa Signora, della quale ella fù lodata da Santa Elifabetta con molta ragione, poiche credette tante maraviglie infieme, le quali incredibili per ogni humano intelletto. E se l'Apostolo soda tanto la fede di Abramo, perche egli credete, che una Donna sterile partorirebbe; quanto fù maggiore la fede di questa donzella, che credette, che una Vergine partorirebbe, e che Dio s'incarnerebbe, e che tutto questo si farebbe per opera dello Spirito santo senza commercio d'huomo? Da questo imparerai tu, huomo fragile, a credere, e fidarti sempre di tutte le parole, e promelle di Dio, ancora che paressero incredibili all'intelletto humano. Considera dopà tutte queste cose che pasfarono in questo dolce dialogo, con quanta humiltà, & ubbidienza quella gloriosa Vergine si rimesse nelle mani di Dio, dicendo: Ecco la serva del Signore, facciasi a me secondo le tue parole. Ma sopra tutto è cola degna veramente da esser considerata, a pensare ai santi movimenti, ai giubili, & alle allegrezze', che erano in quel purissimo cuore; e come egli si sentiva tutto giocondo con la venuta dello Spirito santo, e per l'Incarnatione del Verbo Divino, e per il rimedio del Mondo, e per la nuova dignità, e gloria, che all'hora se gli offeriva; e per si grande, e maravigliose opere, che in quel minero furono rivelate, Eloperate nella

lo in figura tanto risplendente, non si fa l sua persona. Ma qual intelletto potrebperò mentione di questo timore, se non per a pieno intendere, e capire le coquando ella si sentì lodare, e chiamarsi se che in quel glorioso missero passapiena di gratia, benedetta frà tutte l'al-

### DELLA VISITATIONE

#### Di santa Elisabetta.

Uando l'Angelo fece intendere alla gloriosa Vergine Maria, che Elisabetta sua parente havea conceputo nella vecchiezza un figliuolo, dice l'Euangelista, ch'ellass parti con gran fretta, & andda visitarla; ed entrando in casa sua la salutò con ogni humiltà. Udendo Elisabetta il saluto di Maria, il figliuolo sece festa nel luo ventre, & in quel punto la buona vecchia fù ripiena di Spirito flanto, e gridà dicendo con gran voce: Tu sei benedetta frà tutte l'altre denne, e benedetto il frutto del tuo ventre; deve bà io meritato tanto gran bone, che la Madre del mio Signore venga da me ? Tu hai qui tre persone in chi poner gli occhi dopò il Figliuol di Dio, il quale opera queste meraviglie; cioè, il fanciullino benedetto Giovanni, sua Madre, che l'haveva nel ventre, e la gloriosa Vergine Maria.

Nel fanciullino considera un risentimento d'allegrezza inulitata, e strano, li come racconta l'Euangelista, perche in quel punto gli fù accelerato l'uso della ragione, e gli fù dato il conoscimento di quel Signore ch'era quivi ancor egli nel ventre della Madre, e del mistero inestabile della sua Incarnatione. Ora l'allegrezza, che ricevette l'anima fua, fù tale, che lo fece saltare col corpo, per causa del contento, che sentiva lo spirito. Dal che tu potrai congietturare, quanto fosse grande la luce, & allegrezza sua; poiche egli non si potè contenere, che non ridondasse nel corpo, e si dichiaralle con quel salto, e movimento tanto inusitato. Da questo accidente potrai ancora intendere, quanto sia grande il beneficio dell' Incarnatione del Figliuol di Dio: poiche con tal sorte di movimento, e riverenza, volle che folle celebrato da quel bambino, e per confeguenza vedrai, che cola fia obbligato a fare quello, che di già è huomo perfetto; poiche il fanciullino rinchinso nel ventre della Madre ne mostrò, tal legno. Nel-

Luc. 1.

Maravi- allegrezza di quella santa Donna per il I voce ci mostra chiaramente la grandezplia & al fubico fplendore di sì gran luce, cioè per f za dell' affetto, d'onde ella procededi Elia- il conolcimento di maraviglie si grandi, betta nell' come quivi furono rivelate: poiche in effer visi quell'istante per un modo ineffabile le tata dalla quell'istante per un modo ineffabile le B. Vergi- fu fatto relatione quali di tatto il misserio dell'Evangelio, e della redentione 'del genere humano. Percioche prima ella conobbe, the quella donzella era madre di Dio, e che haveva concet-

to di Spirito santo, e che il Figliuolo di Dio era rinchiuso nelle sue viscere, e che il Messia era venuto al Mondo, e che il genere humano doveva ester redento con la sua venuta. Quivi ella intese, che ormai era adempito il desiderio de Patriarchi, la predicatione de' Profeti, la speranza di tutti i secoli presenti, passati, e da venire. Quivi ella conobbe il profondissimo misterio della Santissima Trinità, perche ella inte-fe, che il figliuol di Dio era concetto per opera dello Spirito fanto, e però dovea intendere la distintione delle persone, cioè, il Padre, il cui figliuolo s'eral in che modo giubilasse il suo spirito in incarnato, & il figliuolo, che era quel- lei, vedendoli tutta coperta, e ripie-

ferente da queste ragioni, che giubilo doveva senhuomini, tire quel pietolo cuore, per lo splendore di così altì, & incomparabili misteri? massime poi se si considera la differenza che si trova frà l'insegnar di Dio, e quello de gli huomini; perche questo ordinariamente non fa altro, che illuminar l'intelletto, senza mover la volontà; ma l'insegnar di Dio è di tanta virtu, & esficacia, che quanto illumina l'intelletto, tanto muove la volontà a fentir la grandezza delle cole concette nell'intellerto, E se tali, e tanti erano i splendori del fuo intelletto, quali dovevano ester gli ardori della sua volontà; cioè l'al legrezza, la sodvità, e la maraviglia grande di quei sacramenti? Non si trovano parole bastanti per spiegar questo fatto come egli è, accioche tu potessi meglio conoicere, quanto siano grandi le confolationi e doni che Dio dà a' suoi amici, sino in questa vita mortale : poiché in tal modo gli visita, e ricrea col sentimento di cose tanto ammirabili. Tutto questo ci scuopre con una parola sola l'Evangelista, quando dice, che

Nella madre poi si considera, quanto quella Santa Donna esclamò con gran doveva esser grande la maraviglia, de voce; perilche la grandezza di quella

Havendo per questa via conosciuto il cuore di quelta Santa Donna, affaticati d'intendere ancora il cuore della gloriofa Vergine, e le parole di quel maraviglioso Cantico, che ella quivi cantò sopra questo misterio.

Considera dunque, che gaudio in- sa della B. estimabile poteva sentire la benedetta vergine la Vergine Maria, per questa seconda con visitare Efermatione, e testimonio delle maraviglie, che Dio haveva operato in lei; e quali potevano esser' in quel panto i risentimenti, e motivi dell'anima sua: io credo che ella dovea sparger lagrime tenerissime da gli occhi per la eccessi. va allegrezza del cuore, e per il riconoscimento de benefici sì grandi; a tal che spinta dal spirito ella comisciò a cantare quel Cantico divino del Magnificat, Quanto si deve pensare, che l'anima sua lodasse, e magnificasse Dio; Modede'r lo , che haveva preso carne humana, e na di doni, e gratie tanto maraviglioinfegnar lo Spirito santo, per la cui virtu era stadi Diodif- to operato quello Sacramento. Stante sentiva il tuo pietoso cuore, quando dicevi: L'Anima mia magnifica il Signore, & il mio spirito si rallegrò in Dio? Et in me sece gran cose tolni the pub il tutto? Che grandezze, che maraviglie sono queste, Vergine gloriosa? Non è concesso a noi altri di poterle minutamente investigare; ma solo di maravigliarci, e rallegrarci, e rimanere attoniti, quando pensiamo ad esse. O felice sorte de giusti, poiche si altamente son visitati, e consolati da Dio! Considera ancora, che si come quella Signora coposceva tanto la misericordia, e gratia di Dio, & il mezzo, per il quale ella si ottie-

cellenza di questa Vergine, poiche non

ne, ch'è l'humiltà, così spese tutto quel Cantico in dichiarare queste due cose: perche chi tanto bene havea ne-della gotiato per il mezzo di questa virtà , contiene in nesiuna cosa era più conveniente chi la miseriella sciogliesse la lingua, the nelle sue cordia e lodi; accioche per quelto s' intenda, tà. che colui, che delidera ottenere: la di. Saluto di vina gratia, la deve cercare per quelta chiabetmedesima via. Non manco si deve ri- 12. volgere il pensiero alla dignità, & ec-

si tosto risogo la voce del suo saluto; ne mancoscorerie il secreto di quel gran in quel punto sù Dio con lei per questa via tanto particolare; percioch'ella sù ripiena di Spirito, fanto, per la cui luce conabbe tali, esissette cose. Di modo, che si ceme quando al principio del Mondo Dio difle, Facciosi la luce; e iubito iù fatta: così dicendo la Vergine, Dio si salvi, entrò la luce, e la salute sua divina providenza. nell' anima della santa vecchia insieme con la voce; ancora che il medo dell' operare solle differente: rerche l'uno si sece commandando come creatore; e l'altro pregando, e supplicando, come santissima creatura. Nel che tu vedrai, quanto ci importa, che questa Signora sia nostra avvocata, & havergli particolar divotione, poiche le sue parole hanno tanta virtu per conserir la salute; la qual gratia non hanno adello manco nel Cielo, che all'hora haveslero in terra,

. LA RIVELATIONE DELLA · Verginità , e parto della Vorgine. . Maria à S. Gioseppe.

R Itornata che sù la Vergine a casa sua, accorgendosi Giosesso che ella era gravida, nè sapendo in che modo: dice l'Evangelista, che non volendo accularla, si volse patire di nascosto, & abbandonarla; quando ecco che l'An-gelo di Dio gl'apparve in fogno, e gli Traveglio rivelò quel maravigliofo millerio. In-Pine, per torno al quale considera in prima, che la turia: travaglio, e che pena doveva patir la che con accuse, e liti conseguire la sua tune di Vergine in quel tempo, vedendo il suo ragione. Perche la vera giustitia è semdiletto spolo tanto turbato, & afflitto; il quale haveva di ciò tanta occasione: e da questa consideratione vedrai, come a certi tempi pare, che il Signore abbandoni i fuoi, e gli provi con grandi angustie, e tribulationi, per essercitar | dia, e con quanta ragione disse l'Ecclela lor fede, speranza, e carità, per conservare la loro humiltà, e provare la Patienza, le quali virtù nelle tribulationi crescono, e si fanno più persette; si ve, che sosse opera d'huomo; ma più come l'oro si purifica col fuoco, & il fuoco più s'accende col vento.

Considera ancora la patienza, & il tano, & ècola da huomo a far male, a silentio, col quale la Vergine sopporta- chi lo merita; ma cosa Angelica è, non va questo travaglio; poiche nè anco far male nè ancora a quelli, che lo meri-per questo perdè mai la pace della sua tano. Di modo, ch'era tale quel beato,

nell'orecchie di S. Elifabetta (che fa- millerio, potendo allegare un tanto apzia come dire: Die ti falvi ) che subito provato testimonio della sua purità, come era quello di Santa Elisabetta, oltre la innocenza, e purità della sua vita, tanto lontana da ogni sospetto. Non fece, nisluna di queste cose, ma poila in oratione, iccpriva, e raccommandava al Signore la lua causa, rimettendosi in questo, & in ognialtra cosaalla

Medefimamente confidera la grandez. Confidera za della sua fede, e speranza, poichevergine in caso di tanta difficoltà ( dove parevain Dio. che la prudenza humana non vi sapesse trovar rimedio) non solo non si sconsidò, anzi aspettò il successo della cosa con fidanza grandissima; tenendo per fermo, che d'onde era proceduto il miflerio, quindi vorrebbe ancora il rimedio; e chi era autore dell'uno, sarebbe inventore anco dell'altro: poiche l'opere di questo Signore non sono difettose, ò imperiette; ma sono compite in tutta perfettione. E così tanto dall'uno, come dall'altro, conoscerai la verità di quella sentenza, che disse il Profeta: Molse /ono Pf. 31; le tribulationi de' Siusti , ma di tutte gli

libererà il Signore, Considera poi la santità del buon Carita di vecchio Giosesso, che havendo un' oc- Giuseppe casione così grande per accusare, e con-verso la casione così grande per accusare, e con-verso la vergine. dennare l'innocente, e mettendogli la Vergin legge issessa il coltello in mano, non volle però infanguinarfi con accufar la Vergine, com'egli teneva per fermo, ch'ella meritasse, anzi se ne voleva più presto andare per il mondo errando, pre piena di misericordia, e la vera Carità non tiene per guadagno proprio cos alcuna, che fia melcolata con perdita d'altri. Dove tu vedrai, quanto sia famigliare de buoni la Misericorfiastico, che il giusto hà compassione sino delle bestie; ma che le viscere de cattivi sono crudeli. Questa non parpreslo di Angelo. Perch' è cosa da demonj il far male a quelli, che non lo mericolcienza, nè l'humil tà dell'anima sua, e nuovo Angelo terrestre, con tutto che

la gloriosa Vergine fosse tanto aliena da ! penso, che rendettero a Dio per questa

qual si voglia colpa.

4 Pet.2.

Dopò questo rivolgi la mente alla rivelatione, che fù fatta a questo Santo Patriarcha, accioche tu intenda in che modo il Signore flagella, & accarezza, mortifica, e dà vita, profonda ne gl'abiffi, & alza sino al Cielo: e com' è vero finalmente quello che dice l'Apostolo, il signore sà liberar molto bene i giufti dalle tribolationi. Dalche ti si presenta materia per considerare, quanto porè esser grande l'allegrezza, e maraviglia, che questo Santo hebbe, quando ritrovò l'innocenza, dov'egli tanto la desiderava: ma non folo vi trovò innocenza per non abbandonarla, ma ancora tanta dignita, e gloria per tenerla in tanta riverenza. Che gratie, che lodi dovea rendere il buon vecchio al Signor Iddio, perche l'havea così illuminato, così cavato d'inganno, così tratto fuora di pena, e fastidio, e così allontanato dal vano propolito, ch' egli haveva fatto, & havendolo eletto per guardia, e depositario di si gran tesoro? Co-me credi, ch'egli andasse subito a ritrovare la Vergine santissima (la quale à quell'hora sarà facilmente stata in oratione, celebrando le Vigilie del mattutino, e dimandando a Dio quel rimedio ) e con lagrime di divotione si gettasse a'suoi piedi, dimandandole perdono del sospetto, che di lei havea havuto, raccontando la rivelatione dell'Angelo

Qual crediche fosse all'hora il gaudio della santissima Vergine, considerando da una parte la fedeltà grande di Dio verso i fuoi amici nelle loro tribolationi, edall' altra vedendo il suo santissimo sposo suora di travaglio, e le sue lagrime rivolte in allegrezza; la cui pena le era tanto molesta, quanto ella teneramente l'amava. Perche se bene in quanto all'uso del matrimonio non lo conosceva per marito, nondimeno in quanto all'amore, e riverenza conjugale, non fù mai trovato cuore di femina maritata, che più sinceramente amaile il marito di lei. E se, come dice l'Ecclesiastico, la misericordia di Dio è bella nel tempo delle tribolationi, che fentimenti saranno stati quivi della bellezza di questa misericordia, nel tempo di si gran tribolatione ? ò che mattutino, credo che celebravano quivi tutti due, che lodi, credo, che cantarono? con quante lagrime m'imagino, che follero celebrati quelli ufficj ? quante gratie,

Misericordia?

# DELLA NATIVITA

Del Salvatore.

'N quel tempo (dice l'Euangelista) l' Imperatore Cesare Augusto fece un qual foceditto, che tutte le genti andassero alle se il nasue terre a farsiscrivere, e pagare un certo di Chri-censo all'Imperio Romano; Per la qual sto. cosa la S. Vergine andò da Nazarette in Betelemme, per adempire questo com-mandamento: & essendo venuto il tempo de'nove mesi, partori il suo Figliuolo Unigenito, e (come dice l'Euangelista) lo involse in poveri panni, e lo posò in un presepio, perche non havea altro luogo in quell'albergo. Questa è la somma dell'historia di questo mistero soprano. Uscite adello fuora, ò figliuole di Sion (dice la sposa nella Cantica) e vedete il Rè Salomone con la corona, con la quale lo coronò sua madre nel giorno del suo sposalitio, e nel giorno dell'allegrezza del suo cuore; ò anime religiose, & amatrici di Christo, uscite suora adesso di tutti i pensieri, e negozi mondani, & havendo raccolti insieme tutti i vostri pensieri, esentimenti, mettetevia contemplare il vero Salomone, e pacificatore del Cielo, e della terra; non con la corona, con la quale lo corond suo Padre, quando lo generò eternamente, e gli communicò la gloria dell'a sua divinità; ma con quella, con la quale lo corono sua madre, quando lo partori tempotalmente, e lo vesti della nostra humanità. Venite a vedere il Figliuolo di Dio, non nel seno del Padre; ma nelle braccia di fua Madre: non fra i Chori degl' Angeli, ma nel mezzo di due animali : non a sedere alla destra della Miesta nell'altezze, ma posto in una mangiatoja di animali: non tonando, e balenando nel Cielo, ma piangendo, e tremando di freddo in una stalla.

Venite a celebrare quello giorno del suo sposalitio, nel quale egli esce dal talamo Verginale, sposato con la natura humana con uno sì ilretto legame di matrimonio, che ne in vita, ne in morte si scioglierà mai. Questo è il giorno dell'allegrezza secreta del suo cuore; quan-

bino, si rallegrava interiormente della 1 nostra falute come vero Redentore. Ma per procedere con ordine in questo misterio, considera prima le fatiche, & i disagi, che la gloriosa Vergine pati Maria nel nel viaggio, ch'ella fece da Nazarette a Betelemme. Perche il viaggio era lungo, La Naza-rere à Be- i viandanti poveri, e mal provisti, la Verwiemme, gine molto delicata, e vicina al parto; il tempo molto contrario al camminare, per li gran venti, e freddi ch'erano; e per il cattivo apparechio de gl'alloggiamenti, per rispetto della moltitudine, che all'ora andava ad esseguire il commandamento di Celare.

> Cammina dunque tu ancora in spiritoin questo santo viaggio, con purita, e semplicità di fanciullo, e con humile, e divoto cuore, leguita quelli pietoli palsi, & ajuta in quello, che tu potrai, questi santi pellegrini; e considera, come per la via alcune volte parlano di Dio; altre parlano con lui; alle volte orando, & alle volte ragionando insieme; e così cambiando gli esercizi, passano via la tatica del viaggio. Si che, fratello, cammina con loro, accioche tu essendo compagno del viaggio, e della fatica, fii ancora dell'allegrezza, e della gloria di questo mistero.

Considera poi quì l'estrema povertà, & humiltà, che il Rè del Cielo elesse in questo Mondo per il suo nascimento; povera casa, povero letto, povera Ma-Poverra di dre , e massaritie tanto povere , che la fue maggior parte delle cose, che quivi sernascimen- virono, non solo surono poverissime, e basissime; ma (come dice S. Bernardo) furono ancora tolte in presto; edachi? da animali . Tale fù il palazzo , ch'elelle il Salvator del Mondo, tale furono le carezze, & i diletti, che hebbe quel sacrato parto. O Signor Iddio nostro, (dice San Cipriano ) quanto è maraviglioso il tuo nome in tutta la terra: veramente tù lei Dio, che operi maraviglie. Io non mi maraviglio più della figura del Mondo, della fermezza della terra (con tutto, ch'ella sia circondata da un Cielo sì mobile ) non della successione de' giorni, non della mutanza de' tempi ( ne' quali alcune cose si seccano, altre rinverdifcono, alcune muojono, altre vivone ) di nessuna di queste cose mi maraviglio; ma mi stupisco bene di veder Dio nel ventre d'una donzella; rimango

do piangendo esteriormente come bam-; attonito di vedere colui, che può il tutto, posto nella cuna; son pieno di stupore in vedere in che modo si potè unir la carne al Verbo di Dio; e come essendo Dio fostanza ipirituale, piglio vestimento corporale.

Mi maraviglio di tante spese, di sì lungo procello, e di tanto tempo, che fifpese in quest'opera. Questo negotio si sia grande poteva concludere in più breve tempo, il misse della e con una parola di Christo si poteya Redentioredimere il Mondo, poiche con una so- \*\*• la fu creato. Si vede bene in questo quanto più nobile creatura è l'huomo rationale, che questo mondo corporale, poiche si secero tante cose di più per suo rimedio, e salute. In tutti gl'astri misteri trovo l'uscita, ma in questo la grandezza della maraviglia mi rubba tutt' i sentimenti, e mi fà dire col Profeta: Signore, ie bouditele tue parele, O Abac . hò temuto; considerai le tue opere, e rimasi spaventate. Per certo, Santo Profeta, ti spaventi con ragione, perche per il vero, che cosa più spaventosa, che quella, la quale l'Evangelista ci racconta in po-Luc. 3. che parole dicendo. La Vergine Maria partori il suo unigenito Figlinolo, e la rivolse in poveripanni, e lemise nella mangiatoja, perche non haveva altro luogo in quella stalla? O misterio degno di gran veneratione, ò cosa più presto da gustare, che da raccontare; più presto da spiegarsi con silentio, e maraviglia, che con parole; che cola può essere più mirabile, che veder quel Signore, il quale lodano le stelle mattutine, quello che stà à sedere sopra i Cherubini, che cammina sopra le penne de'venti, che con tre dita tiene sospesala rotondità della terra, la cui sedia è il Cielo, e tiene la terra per scabello de' suoi piedi; che habbia voluto venire à si estremo grado di povertà, che quando egli nacque ( poich'egli volse nascere in questo Mondo ) sua Madre fosse forzata a metterlo in una mangiatoja, per non haver'altro luogo dove polario? Qual perfona giamai fi trovò sì vile, e povera, che arrivalle a tanto estremo di povertà, che per non haver luogo migliore, fosse forzata a mettere il suo Figliuolo in una mangiatoja? Chi congiunse insieme due estre- Estremi

mi tanto distanti, e differenti, come è congiura-Dio, e mangiatoja? Che cose è più vile scimente della mangiatoja, ch'è luogo di bestie, dichriste. e che cola più alta, e degna si può tro-

Dio.

vare, che Dio, che stà à sedere sopra i sfaccia, come sanno i figliuolini, verso Cherubini? Com'è possibile, che l'huomo non esca fuora di se, considerando questi due estremi tanto distanti? Dio in una stalla? Dio in una mangiatoja? Dio piangendo, e tremando di freddo, rivol-Granders to al meglio, che si pote in vili, e rozzi 22 della panni? O Rè di gloria, ò specchio d'in-carità di mocenza, che vuol dire vederti in questi pensieri? che vogliono inferire le tue lagrimo? perche patisci tu il freddo essendo mezzo nudo? che importava a te di pagare il tributo, e sodisfare il castigo de nostri peccati? O Carità, ò Piecà, ò misericordia incomprensibile del nostro Dio, che farò Dio mio? che gratie ti renderò? con che risponderòa tanta misericordia? con che humistà potrò corrispondere a questa profondissima humiltà ? con che amore à tanta Carità, con qual ringratiamento, ò altro effetto di gratitudine ristorerò questo beneficio sì grande?. Io mi veggio intorniato da ogni parte di tanti oblighi; io mi veggio quasi sommerso sotto l' onde di tanti benefici, e non vedo il modo da poter renderne il cambio. Prima mi si mostrava, che chi ti offendeva, meritava mille inferni; ma adello dopò tali, e tante gratie, e benefici, conoico che non si trova pena bastante, per chi non ti ama. Benedetto sia sempre il tuo santo nome, Dio mio, poiche tu mi pigliasti con sì dolci catene; e con tal arte procurasti di tirare il cuor mio a te, e con beneficj tali cercasti d'infiammarlo dell'amor tuo, e confermar-] lo nella tua speranza, & affattionarlo] alla fatica, allapovertà, all'humiltà, al dispreggio del Mondo, & all'amore della Croce. Ma leviamo un poco via gl'occhi da quello santo presepio, e poniamogli nel tesoro, che vi stà dentro: lasciamostare il favo della cera, & affatichiamoci digustare il miele, che vi è chiufo dentro.

Considera adunque l'inestabile soavità, e misericordia del Salvatore, che particolarmente risplende in questa età, in questa tenerezza di membri, & in questa figura di fanciullo, come di fuora si vede. Il giorioso Dio (dice un Dottore) pende dal perto d'una donzella, & hà legato le mani, e pledi con una faicia, ma alle volte sfasciandosi, distende i suoi santi piedi, e le felici mani per quello stretto. Mostra lieta

la madre, & in quel modogli fa carezze, e rivolge bene spesso i suoi occhi a mirarla. Maper verità, se bene egli era un pelago di soavità, nondimeno più soave lo facea quivi la tenerezza de' fuoi membri. Questa dolcezza è incomparabile, questa è inesfabile pietà, pensando, che io vedo quel vero Dio, che mi creò, fatto un bambino per amor mio, Grande sei Dio, e molto lodabile, disse PG 47. il Profeta: ma adello possiamo dire di lui: Tù sei piccolino, ma molto amabile. Mentre che noi guardiamo così il Figliuolo, rivoltiamo gl'occhi alla Madre ancora, la quale non è la minor parte di

questo mistero.

Considera adunque l'allegrezza, la Allegrezdivotione, le lagrime, e la diligenza di za della quella Verginella, e vedi come quivi intorno à ella fece persettamente l'ufficio di Mar- Christo ta, e di Maria. Vedi con quanta solleci- nato. tudine, e diligenza ella serve a quel fanciullo: ella lo piglia în braccio, ella lo fascia, e disfascia, ella l'abbraccia, l'adora; lo bacia, egli dà la mammella. Tutte queste son cose piene di gaudio, perche in quel factato parto non vi fù dolore alcuno. Quivi (dice San Cipriano) non vi bisognavano ne bagni, ne lavatori, che si sogliono apparecchiare per le donne di parto; perche la madre del Salvatore non havea ricevoto ingiuria alcuna, e si come ella havea concetto scaza diletto, così partori senza dolore. Il frutto che di già era maturo, e stagionato, da se cadde dall'albero, nè bisognò rompere a forza, quello che volontariamente ci si offeriva. Non si pagò tributo alcunoin questo parto, nè il diletto, che non vi fù, potè dimandare usura di dolore alcuno.

E però non era cola conveniente à che quella ch'era innocente, fosse afflittasenza causa; nè manco consentiva la divina giustitia, che quell' Armario dello Spirito santo fosse aggravato con l'ingiuria dell'altre donne, poich' ella partecipava con esse solo per natura, ma non per la colpa. Le massaritie di casa, che non vi erano, se bene vi fossero state, nessuno l'havrebbe guardate, perche la presenza di quel Bambino teneva tanto occupata la vista di Giosesso, e di chi si voglia altro, che quivi fosse stato; che ben pareva, che in lui consisteva la somma di tutt'i beni, nè bisognava andar

mendicando in parte, quello che rap- | aspra penitenza per li tuoi peccati. E presentava persettamente in se sola Ministe quella onnipotente fanciullezza. Non è rio de gl' Angeli al però da credere, che quivi mancasse il natcime- l'ervigio de gl' Angeli, nè la preienza to diChri-dello Spirito santo, che sopravenne nella Vergine. Quivi stava, quivi possèdeva il suo palazzo, quivi adornava il Tempio, ch'egli havea dedicato per se, e guardava il suo sacrario, & honorava quel talamo Verginale, e rallegrava quell' anima benedetta con inestimabile consolatione, e discacciava da lei tutte le ingiurie di vari, e nojosi pensieri: di modo, che la legge della carme non contradiceva à quella dello spirito, nè sorte alcuna di repugnanza turbava la pace, e quiete del cuor suo. Il fanciullo stando in braccio della Madre, e tettando, godeva di quel latte provisto dal Cielo, e la fonte del sacrato petto infondeva nella sua bocca un purissimo liquore. Sin quì son parole di S. Cipriano. Dopo questo tu potrai poi da una parte alzar gl'occhi alla schiera de gl' Angeli, che cantavano, e dall'altra, all' adoratione de' pastori; lodando con quelli il Signor commune, e con questi adorandolo. Perche se gl' Angeli con tanto concorso, e divotione lodano il Signore, e lo ringratiano per quelta redentione, che venne dal Gielo, ma non per loro; che devono far gl'huomini, che sono stati redenti? Se quelli lo ringratiano per la gratia e milericordia d altri, che deve far colui, che con ella fà redento?

# LA CIRCONCISIONE del Signore.

R Acconta l'Evangelista, che passati gl'otto giorni del nascimento del Salvatore, fu Circonciso, e gli su posto nome Gesù: il qual nome fù dichiarato dall' Angelo, prima ch'egli fosse concetto nel ventre.

Dolore di Christo concilione,

Circa di questo misterio, prima tu potrai considerare, che gran dolore nella Cir-sent) quella delicatissima, e tenerissima carne di Gesu con quel nuovo martirio; il quale era tanto grande, massime l'ottavo giorno, che occorreva alle volte, che se ne morivano alcuni. E da questo vedrai, quanto tu sei obligato a questo Signore, che così presto comin- se Accarezza, anima mia, abbraccia, e ciò patire sì gravi dolori, & a fare tant' | bacia questo dolcissimo nome, più dol-

porrai mente, come il primo giorno del suo nascimento sparse lagrime, e l' ottavo sparse sangue, e vedrai come la carità di Gesù Christo non si stanca, e come l' huomo sempre gli costa più caro. Considera ancora il dolore, e le lagrime del Santo vecchiarello Gioseffo, il quale amava quel fanciullo così tene- Dolore di ramente. Ma molto più ti darà che Giofefo, pensare il dolore della Madre, che l'a-e di Mamaya fenza comparatione molto più . Circonci-O quanta diligenza mi credo che usa-sione vano per acquetarlo, cunandolo frà Christo. le braccia, e facendogli mille carezze ( perche se bene egli era vero Dio, nondimeno sentiva dolore, e piange-va come vero huomo:) pensa con quanta riverenza dovevano raccogliere quelle sante reliquie, e quel pretioso sangue, il cui valore conoscevano molto bene.

Considera ancora, quanto tardi cominciò il Figliuol di Dio a predicare, e quanto presto a patire; poiche di trent'anni cominciò la predicatione, edi otto giorni pati la Circoncisione, e cominciò a Christo far l'ufficio di Redentore. Vedi come tardo quel sposo di sangue, comincia a spar-predicare, gerlo già per la Chiesa sua sposa: e co-patire. me il secondo Adamo uscì dal Paradiso delle viscere verginali, e comincia à provare, e sentire del bene, e del male, co-

me uno di noi.

Confidera ancora, come quel cauto Mercante, e Redentore del genere humano, comincia à dare i segnali della paga da venire: spargendo al presente quel poco sangue, per caparra del molto, che per l'avvenire spargerà. Da questo conpscerai, con che desiderio egli venne al mondo, poiche così presto cominciò a spendere tanto tesoro, per ricomperarti. Adora adunque, anima mia, e riverisci quelle goccie di sangue, nelle quali consiste il prezzo della tua salute, ancora che una sola saria bastata, ma la misericordia di Dio vosse sodisfare così copiosamente per li nostri peccati.

Confidera ancora, come gli fu posto nome Gesu, che vuol dire Salvatore, cagione perche se il segnale, e forma di pecca-Chisto tore ti smarriva, il santissimo, & effica-fosse chiacissimo nome di Salvatore ti inanimal-su,

ce del miele, più soave dell'oglio, più i ineffabile di questo Signore, il quale a medicinevole del balsamo, e più potente, che tutte le possanze del mondo. Questo è quel nome, che bramavano i Patriarchi, per il quale sospiravano i Profeti, al quale cantavano, e replicavano Salmi, & Inni tutte le generationi del mondo. Questo è il nome, che adorano gl'Angeli, temono i demonj, dal quale fuggono tutte le potestà contrarie, e col chiamar del quale si salvano i peccatori. O nome dolce, nome soave, à nome glorioso, à chi ti portasse sempre scritto à lettere d'oro in mezzo il cuore! Per tanto, ò huomo fragile, e di poca fidanza, se non bastò la piacevolezza del figliuolino nuovamente nato per farti accoltare a lui, basti la virtù, & efficacia di quelto nome, per fare, che tu non lo fugga. Accostati allegramente a lui, e digli col divotissimo Anselmo: O Gesù, per honore del tuo santo nome, fa che tu sia per me Gesù, che altro non vol dire Gesù, che Salvatore. Mostra dunque in me l'essicacia di questo santissimo nome, e per esso dammi la vera falute.

# L' ADORATIONE DE tre Magi.

Stella and Rà le maraviglie che occorsero il parsa nel giorno, che nacque il Salvatore, codiChri- una di esse su , che apparse una nuova to, the stella nelle parti d'Oriente, la quale significava la nuova luce, ch'era venuta al mondo, per illuminare quelli, che vivevano nelle tenebre, e nella regione, & ombra della morte. Hora conoscendo certi gran savj, ch'erano in quella regione, quello, che quella Stella signi-· ficava, per istinto dello Spirito santo si partironné subito dal paese loro, per venir a trovare, & adorare quello Signore. Et essendo arrivati in Gerusalemme, dimandavano del luogo del suo nascimento, dicendo: Dov'è colui, ch'è nato Re de' Giudei ? Et essendosi quivi informati del luogo, e guidandogli la medesima stella, che havevano veduta in Oriente, pervennero alla Capanna di Betelemme, e quivi trovarono il

Carità di Christo

Matt. 24

fanciullo in braccio di lua madre, e scoperta prostrandos in terra l'adorarono, e gli scimento. offerirono i suoi doni, che surono oro, incenso, e mirra. Da questo tu puoi chiaramente vedere la bontà, e carità Opere Granata Tomo I,

pena era nato nel mondo, che cominciò a partecipare la sua luce, e ricchezzo con lui; facendo venir con la sua stella gli huomini di paesi tanto loncani, accioche lo adorassero: e da questo tu intenderai, che non fuggirà da chi lo cerca con diligenza, colui che con tanta cura cercò quelli, che ne stavano senza pensieri. Quì tu hai la prima eosa da considerare, la divotione, la perseveranza, la fede, el'offerta de' Santi Magi; perche in qual si voglia di queste cose ci è molto che considerare, e che imitare. Prima dunque considera la grandezza della sua divotione, la quale gli fece fare un sì lungo viaggio, e gli fece sopportare tanta fatica, e pericoli, iolo per venire ad adorare quello Signore, e godere della sua presenza: e questo lo farai solo per condannar la tua pigritia, vedendo per quanto poca fatica lasci alle volte di godere questo medesimo benesicio, per non andare alla casa di Dio, dove tu potresti veder il medeumo Signore, e godere della lua preienza, e riceverlo anco nell'anima tua per mezzo della sacra Communione. Poni mente ancora alla loro perseveranza, poiche abbandonandogli la guida celeste, non però si perdettero d'animo, è ritornarono indietro; maseguitarono costantemente il cominciato viaggio, ulando ogni industria, e diligenza, quando gli mancò la guida. Da questo noi habbiamo un bello essempio, di non ci smarire, è venir meno ne i nostri buoni essercizi, quando siamo abbandonati dal raggio della divotione, edalla luce, & allegrezza della soavità interiore; anzi ci dobbiamo sempre affaticare di passare inanzi perseverando, e continuando i nostri esercizj, facendo il debito dal canto nostro, e tenendo per certo, che la luce della consolatione, che havevamo prima, tornerà a visitarci per commandamento del . Signore, come fece a questi Santi Rèla stella, secondo quel detto del Santo Giobbe, che dice: Nelle sue mani nasconde la

luce, eglicommanda, the un'altra volta. Giob. 36. torni a nascere, dichiarando con essa a suoi. amici, che egli è il suo possessore.

Confidera ancora la fede grande di Fede de quei Santi Baroni, poiche entrando in l'adorate così povera stanza, nè vedendo alcun' Christo. apparato, d segnali di Rè, nondimene

l'adorarono con fomma riverenza. Grande fù la fede del buon Ladrone, il quale in mezzo dell'ingiurie, e vituperi della Croce, confesso il Regno del Crocefisso. Ma fù grande ancora quella di questi Magi, poiche in tanta povertà, & humiltà, riconobbero, & adorarono la Maestà, e Divinità. O maravilgiola pueritia, alla guardia di cui vegghiano gl' Angeli, servono le stelle, tremano i Rè, s'inchinano in terra i seguaci della Sapienza. O beato presepio, seconda sedia del Dio del Cielo; dove non risplendono torcie accese, ma rilucenti stelle. O palazzo celeste, capanna felice, dove non habita Rè coronato, ma Christo humanato: il quale hà per suo seggio Reale una dura mangiatoja, e per palazzo dorato una stalla affumicata, adornata però, e rischiarata con celeste splendore.

Dopò questo ci resta da considerare alquanto all'offerta, con la quale questi gloriosi Prencipi accompagnarono la lor Fede; conoscendo che la Fede non hà Missero da esser sola, e nuda, ma accompagnadell'offer ta con opere buone. E se noi considesaremo minutamente il mistero di que-Ra offerta, troveremo, che in essa ci è stata significata tutta la somma della giustitia Christiana: Perche le cose principali, che comprende quella giustitia sono ere. La prima è, che l'huomo facci il suo dovere verso Dio; la seconda con se stesso; e la terza verso il prossimo: e chi offerisce spiritualmente le tre specie di cose, che questi Santi offerirono, sodissa a tutte tre queste parti: perche peril'incenso, s' intende l' Oratione, ch'è opera di virtù della Religione, alla quale s'aspetta adorare, & honorar Dio: Perilche diceva il Profeta: Sazlia Signorela mia Oratione al suo cospetto, come incenso. Perche si come l' incenso sale in alto con soavità di odore, così l'oratione sale dalla terra al Cielo con gran soavità, & accetto da Dio. Dapoi per la mira, che in quanto a una parte è amara, & in quanto all'altra è molto falutifera, e di soave odore, intendiamo la mortificatione de i nostri appetiti, e passioni, il che pare molto amaro alla nostra carne; ma mol- I veano spargere gli occhi suoi? gli ardo-

non dubitarono, anzi credettero, che Per l'oro poi intendiamo la Carità; perquel figliuolino era vero Rè, e Signore che si come l'oro è il più prezioso di dell'universo: e così prostrati in terra, I tutt'i mettali, così la Carità è la più ec-

cellente di tutte le virtù.

Conforme a questo ¿ colui che vorrà Offerta da fare il suo dovere verso Dio, offerisca- farsia Dio gli incenso, cioè un cuore divoto, & conforme elevatosempre dalla terra al Cielo, per de Magi. una continua memoria del suo Santo nome: perche quello è offerire incenso, il cui odore và sempre in alto: Ma colui che vorrà fare quello che deve con se stesso, offerisca mirra di mortificatione, castigando la propria carne, raffrenando la sua lingua, restringendo i fuoi fensi, mortificando tutt, i suoi appetiti; perche questa è la mira di soave odore alla presenza di Dio, ancora ch' ella sia molto amara, e disgustevole per la nostra carne. Colui poi, che oltraa ciò desidera di sodisfare col prosimo, offerisca oro di Carità, facendo parte delle sue sottanze a quelli, che n' hanno bilogno, lopportando, e perdonando con Carità a i disordinati, e scandolosi, e trattando benignamente con tutti. Di modo che chi vorrà essere persetto Christiano, bisogna che si affatichi di haver tre cuori in un sol cuore, uno verso Dio, l'altro verso il possimo, & il terzo verso se stesso; cioè verso Dio bisogna haver'un cuore divotissimo, & humilissimo; un'altro liberalissimo, e benignissimo verso il prossimo; e l'altro molto aspro, e molto severo per se stesso. Beato colui che adora la Trinità in Unità; e beato colui che havrà queste tre sortidi cuori; sole in un cuore. Ultimamente in questo mistero puoi con- christiasiderare, quanto su grande l'allegrez- no perser-to, dee ha-za, che hebbe la gloriosa Vergine in vere tre quel benedetto punto, vedendo la gran cuori. divotione, e fede di quei Santi Rè, & alzando gli ochi alla speranza, che quelle auventurate primitie promettevano: e vedendo quelto nuovo seltimonio della gloria del suo figliuolo, oltre molti altri di già passati, come Figliuol senza Padre, vergine, e madre, parto senza dolore, canto di Angeli, adoratione di pastori, & adesso questa offerta da perione tanto principali, venute dalla estremità della terra.

Or che allegrezza dovea sentir l' anima sua? che lagrime di dolcezza doto soave, e salutisero al nostro spirito, f ri, e giubili del suo cuore, tanto più ch'

PL 140

Bi<sub>2</sub>

essa vedeva che di già cominciava à re-tallegare în tutte le nostre necessità, gnare il conoscimento di Dio nel Mondo, eche la Chiela li fondava, e li adempivano tutte le maraviglie, che erano state profesizate? Si che colui, che tanto desiava la gloria di Dio, e la salute dell' anime, quanto pensi ch'ella si rallegrasse con le premitie di un'opera si grande ? Se il suo spirito si rallegrò tanto con la promessa di queste maraviglio, quanto più si dovea rallegrare di vederle adempire con s) felici principi?

## LA PURIFICATIONE della Madonna.

Finiti i quaranta giorni, commanda-va la legge ( alla fine de quali fi dovea purificare la donna che partoriva) dice l'Evangelista, che la gloriosa Vergine andò in Gerusalemme per osservar questa legge, e presentare il fanciulli-no Gesù nel Tempio: dove egli sù ricevuto nelle braccia cel santo Simeone, il quale già tanto tempo haveva aspettato quel giorno; e dove ancora fu conosciuto', & adorato da quella santa Vedova Anna; che si ritrovò quivi all'

Hamiltà

In questo mistero, prima tu puoi condi Maria fiderare la profondissima humiltà della Vergine helfa pu. fanta Vergine, ch'essendo rimasa più siscuis- pura da quel parto, che le stelle del Ciepura da quel parto, che le stelle del Cielo, non si sdegnò di sottomettersi alla legge della purificationi, offerire il sacrificio, che offerivano le donne immonde. Da quello tu conoscerai, quanto sia differente la strada, che tengono la Madre, & il Figliuolo, daquella che teniamo noi. Percioche noi vogliamo effer peccatori, e non parere: ma Christo con sua Madre non vogliono esser peccatori, e-non si sdegnano di parere che siano. Perche del Figliuolo si dice, che passati gl' otto giorni si sottomise al rimedio della l Circoncisione; (il che era segno di peccatore) e della Madre si dice, che passati i quaranta giornisi sottomise alla legge della purificatione, che era sacrificio di donne immonde.

Carità di Considera ancora l'humiltà, e carità Christo del Figliuolo di Dio, il quale nell'istesso stesso del Figliuolo di Dio, il quale nell'istesso stesso del Figliuolo di Dio, il quale nell'istesso stesso del figliuolo di Offerse per nostro amore nel do di dire, sale la bassezza dell'opere no-Tempio, e si dette per nostra offerta stre, se noi le accompagniamo conquesto soavissima gratia a gl'occhi del Padre; albero di Vita, posto in mezzo del Para-accioche noi havessimo questo nuovo diso della Chiesa, che è Christo nostro

dimande: il che è l'havergli offerto, & offerirgli ogni giorno sì ricco presente per parte noltra: Dove tu puoi considerare, quanto di buona voglia offerille la gloriosa Vergine il suo primogenito, & unico Figliuolo. a Dio per la falute del Mondo; come colei, che era tutta piena di carità, e tanto desiderava la salute del Mondo, e conosceva ancora il prezzo, e valore di quella offerta, che per lui si offeriva. Ma è molto più da considerare la prontezza, & allegrezza di volontà, con la quale l'istesso unigenito Figliuol di Dio si offeriva quivi al suo Eterno Padre, per salute dell'huomo, come quello che tanto l'amava, e tanto desiderava il suo rimedio, poiche per suo amore scele dal Cielo in terra, si vesti di carne humana, l'andò cercando trentatre anni in questo Mondo, e finalmente si offerse su la Croce: & era solitodi dire, che la conversione, e salute de gli huomini, era il suo mangiare, & il suo bere; e questo ardente desso della loro salute lo dimostrò con quella fete, che egli pativa essendo confitto in sù la Croce. Colui dunque, che a questo modo amava, e desiderava la salute de gi huomini, come credi, che si offerisse di buona voglia al Padre Eterno per la salute loro? Gli altri Padri quando sa veggeno in estrema necessità, vendono i suoi figliuoli, & è occorfo, che alcuni gli hanno ammazzati per sostentarsi con effi; ma questo benigno Padre venuto dal Cielo, vende se stesso, e si presenta alla v morte per la salute de suoi figliuoli.

Considera ancora , come la madre Offerta di Maria accompagna questa offerta di tan-Maria to valore, con una di così poco prez- Vergine nella sua zo, come erano quei due uccelli, che putificala legge commandava, che si offerissero: tione. accioche da questo tu impari di accompagnare i tuoi poveri servigi con quelli di Christo, accioche per il valore, e prezzo de' suoi, siano ricevuti, & apprezza-ti i tuoi. L'hellera è un'herba, che da se non può salire in alto; ma accostatasi a qualche albero, ò muraglia, sale tanto inalto, quanto la muraglia, è l'albero articolo ; e quella nuova ragione per Salvatore. Per tanto appoggia le tue

orationi alle sue, mescola le tue con le i colore, e sembiante del suo volto, e la fue lagrime, accompagna i tuoi digiuni, e vigilie con le sue; & a quel modo presentale al Signore, accioche quello, che da se è di poco prezzo, per mezzo suo sia di molto valore. Una tazza d'acqua da le sola, non è altro che acqua; ma se tu la metti in una botta di vino, piglia un'essere più nobile, e diventa vino: così intraviene all'opere nostre, che in quanto son nostre, sono di poco valore; ma accompagnate con quelle di Christo, si fanno di prezzo inestimabile per ragione della gratia, che per lui ci è data.

Considera similmente, che quella of-Uccelli ferta era di uccelli, di una specie, che offerti da danno il gemere in luogo di canto; Maria nella fua perche da questo tu intenderai, che la purifica- vita de' Santi in questo Mondo, non è i rione, che altro che gemere, e volare, e dall'uno cola si altro che gemere, e volare, e dall'uno gnificat- ne seguita l'altro : percioche dal volo della consideratione, ne seguita il gemito della compuntione. Perche colui, che del continuo considera l'absenza di Dio, le miserie di questo secolo, il pellegrinaggio di quest' esilio, con gli pec-cati, pericoli, & inganni del Mondo, come può fare di non gemere del continuo? come può far di manco, che non dica co'l Profeta: Le mie lagrime mi futono pane giorno, e notte, mentre dicono del continuo all'anima mia, dove è il tuo

meone

Pf 41.

Dopo questo considera, che grande per la vista a presenza di quel bambino, che trapassa ogni segno. Perche Christe, quando il santo vecchio ( che haveva tanto zelo dell'honor di Dio, e della salute dell'anime, e desiderava tanto di vedere innanzi la morte sua la saccia di colui, in contemplatione del quale respiravano tutt' i Santi Padri; e nella cui venuta consisteva la salute, & il rimedio di tutt'i secoli) se lo vide dinanzi, e lo pigliò nelle fue braccia, e conobbe per rivelatione dello Spirito santo, che dentro di quel fanciullino vi era tutta la Mae. Rà di Dio; e vedendo ancora in compagnia di tal figliuolo, tal madre; sentì tanta consolatione nel cuor suo per la vista di questi due chiari lumi, e per la cognitione di tali, e tante maraviglie, che non si potrebbe dir più. Che pensi, ch'egli dicesse, e che sentisse? O che gran cosa sarebbe stata veder le lagrime, che di tenerezza gli piovevano da gli occhi! il

divotione con la quale canto quel soave cantico, nel quale consiste la somma dell'Evangelio! O Signore quanto sono felici quelli, che ti amano, e servono, e quanto sono bene spese le loro fatiche; poiche innanzi la paga da venire nell'altra vita, tono si à pieno rimunerati, e confolati in questa! Dapoi che tu haverai con- Allegrezsiderato alquanto il cuore del Santo vec-za, edior chio Simeone, affaticati un poco d'inten-di Maria dere il cuore della facrata Vergine; e da purificaun canto la troverai piena d'inestimabile tione. allegrezza, e maraviglia, sentendo le gran cole che di quel figliuolino si dicevano: e dall'altra parte la troverai occupata da grandissima malinconia mescolata con allegrezza: la mestitia procedeva dalle meste nuque, che il Santo Simeone le dava del suo figliuolo, dicendole, che eglisaria come un legno, nel quale il Mondo, 🤘 tutti gl' huomini carnali tirariano le faette del suo surore, egli fariano tutte le contraditioni, che gli potessero fare, con le quali il cuore gli saria trapassato con un'acuto coltello di dolore. Ah Signore, perche volesti che così presto sosse data questa acerba nuova alla tua innocentissima madre, la qual gli fosse un continuo coltello, & un martirio in tutta la vita fua? Perche non poteva stare questo misterio sotto la chiave del filentio sino al tempo del travaglio, accioche in quel punto solamente ella fosse martire, e non in tutto il tempo di sua vita? Perche non ti contenti, Signore, che la tua gloriosa Madre sia sempre Vergine, senza volere ch'ella sia sempre Madre? Perche affliggi chi tanto t'ama? chi tanto ti ha servito? chi mai non ti fece cosa che meritasse riprensione, non che cassigo? Veramente, Signore, tu l'affliggi, perche tu l'ami, per non defraudarla del merito della patienza, e della gloria di questo martirio spirituale, e dell'essercitio della Virtu, e della tua imitatione, e del premio delle fatiche, che quanto sono maggiori, tanto. fon degue di maggior corona.

Non sia adunque nessuno, che biasimi i travagli, nessuno abborritca la Croce, netsuno si pensi di estere abbandonato da Dio, quando si vede tribulato; poiche la più amata, e favorita di tutte le creature, fû lapiù tribulata, & afflitta.

# LA FYGA'IN EGITTO.

Apoi che i Santi Magi ritornarono nel suo paese per diversa via da quella che vennero (secondo che furono auvertiti dall' Angelo ) vedendo Erode, che le sue speranze erano fal-laci, & i disegni riuscivano vani, (non potendo haver nuova certa del fanciullo) determind di fare ammazzare tutt' i fanciulli, ch'erano nel paese di Betelemme, per amazzare frà estr quello, ch'egli bramava di estinguere. All' hora l'Angelo apparve in sogno à Gioseffo, egli disse, che pigliasse il fanciullo, e sua madre, e se ne suggisse in Egitto; e se ne stesse quivi fino a nuovo auviso, perche Erode andava cercando il fanciullo per amazzarlo. Il quale levando-fidinotte, pigliò il fanciullo, e la madre, e fuggi in Egitto, e quivi stette sett' anni sin' alla morte di Erode, dopo la quale Giosetto su di nuovo auvertito dall' Angelo, che ritornaffe nel paese d'Isdraele, perche erano morti quelli che cercavano la morte del fanciullo.

gitte.

Quì tu puoi considerare, che subito spavento spavento; e terrore hebbe la Vergidi Maria, ne , udendo quella crista nuova , dopo udendo di l'allegrezze paffate: vedendo che un Re gir in E- tanto potente andava cercando il suo figliuolo, ch'ella tanto amava, per farlo ammazzare: come credi, ch'ella fosse diligente, esollecita in procurare di condurre in salvo quel pretioso tesoro? Quante lagrime pensi tu, ch'ella andasse spargendo per quel viaggio, sopra la faccia del luo benedetto figliuolo, che ella portava in bracio? credo ben certo ch'ella conosceva, che di già si comin-Ciavano adempire le dolorose profetie del fanto vecchio Simeone, che non erano altro, che le persecutioni, e travagli, che quel Signore dovea patire.

Confidera adunque, con quanta pre-Rezza ella si dovette levare, & abbracciare il benedetto fanciullo, partendoli subito da quella terra, abbandonando i parenti, gli amici, la propria casa con Travagli ciò che vi era dentro, per conservadel viag- requello, che valeva tanto più. Habgio nel bi mente ancora a'travagli, e disagi, che Christoin quei poveri viandanti pativano in quel Esitto pericololo viaggio , massime essendo tanto mal provisti , si per causa della lo-

·Opere Granasa Tomo L

ro povertà, come per la gran fretta della partenza; ma molto maggiori poffiamo considerare, che fossero quelli che patirono in quell'esilio di sette anni in terra de idolatri, e gentili, dove dovea essere tanta poca carità, & humanità verso i forastieri, quanta vi era maggiore inhumanità co fuoi propri; tanto più ancora essendo la Vergine tanto povera, che per non havere un' Agnello, il giorno della sua Purificatione, offerse al Tempio un paro di tortore, ò di colombini, ch'era l'offerta de' poveri. Si che so ne stavano quivi, come gente forastiera, carichi di necessità, incantonati in qualche povera stanza, senza favore alcuno del mondo: ancora che stavano allegri, e contenti per havere in salvo quel pretioso tesoro. Tu potrai da quello comprendere, in che modo tratta il Signore i fuoi amici cari in questo Mondo, come gli tribula, prova, & esercita in questa vita, per acca- tioni quirezungli, e coronarglinell'altra. Infie- to prefto me con quelto confidera, come comin-ciaffero ciò presto ad esser mandato in estilo que- nella persto Signore, de a patire persecutioni, e Ghristo. contradittioni nel Mondo, accioche quelli che sono suoi membri, da questo intendino, che non devono sperare dal Mondo più di quelle, che il Signor toro spesà. Poni gli occhi ancora nella trudeltà di quel malvagio Rè, chie pote sopportar di voder spargere tanto sangue innocente; dalche tu verrai a conolcere, quanto fia abominevole, e detestabile il vitio dell'ambitione, edella cupidità di regnare, poiche ella potè tanto con questo crudel tiranno, che gli fece far decapitare tanti fanciulli, per amazzar quel solo, per il quale egli si imaginava, che si dovesse finire il suo Imperte.

Da questo voglio, che tu impari, fratel mio, a fuggire gli honori mondani, e disprezzare le faise, & ingannatrici ricchezze, accioch'elle non ti siano occasione d'incorrere in simili precipizi. Considera ancora, che appena Christo persegui-era nato, quando Erode si leva su per tatoda E-amazzario: e da questo intenderai, rode che cosaciinche appena sarà nato Christo nel tuo segua. cuore, quando se gli levaranno incontra molti Erodi per levargli la vita. Perche subito il Mondo con le sue persecutioni, e la carne con le sue luinghe, & i falsi amici co'suoi mali consi-

Christo

ci, si sforzaranno di levarti dal buon propolito, il che non è altro, che voier amazzar Christo, nato nuovamente in te. Fuggi dunque con quella Santa Donna dell'Apocalisse, nel deserco (ch'è la solitudine, elontananza da gl'huomini) Apoe, 12. emassime guardati da quelli, che ti posiono far danno.

Vedi che Christo sù più sicuro in Egitto, che in Giudea, cioè più in paele d'infedeli, che di fedeli; perche alle volte il Christiano è più sicuro frà i pagani, che frà carnali, e cattivi Christiani, perche è manco pericoloso l'inimico publico, che il traditor secreto; e manco male fà il lupo in figura di lupo, che con la pelle di pecora: perilche dice l'Apo-Rolo: Is vi be scrisse, che voi non prasicafi con gli buomini carnali, e fornicaseri; Non intendiate però, ch'io parli de'fornicatori di questo mondo ( perche a far questo, bisognarebbe uscir dal mondo) ma dico, che se qualch'uno di quelli, che hanno nome di fratelli, è fornicatore, immondo, ò avaro; da quello vi allontaniate di tal sorte, che l nè anco vi mettiate a mangiar con ello.

Essendo adunque arrivato il Salvatose in Egitto, son ti sia grave di accompagnarzi con quella santa compagnia in quel bando, che sopportarono per tuo amore, anzi voglio, che gli prometti di effer loro fedel compagno : perche tu non meriterai mance. se alle volte gli accompagnerai con pietose meditatiomi, che se tu gli havessi accompagnati corperalmente. La scrittura non dicompa chiara quello, che facessero in Egi-gnia, che to; ma tu puoi fare molte considera-si de fare tioni da te stesso, in quanto alla pueritia a Christo del Signore, accioche tutte ti muoratorno di no a divotione.

Similmente poi imaginarti, che tu terni con essi a giornata per giornata, quando riternarono alla terra loro Ajutagli alle volte con le cose che biiognano per il viaggio: altre volte tratta con la Madre delle cose del suo dolcistimo filiuolo: altre volte accarezza il gratiolisimo Bambino, e pregalo, che tiaccetti per suo, e ti dia la sua benedittione: con quelta pratica il tuo cuore si struggerà d'allegrezza, e con la familiarità del vero Sole di giustitia, rice- l'amava te.

gli, &il Demonio con tutt'i suoi artefi- I timamente passati i sette anni, & essendo morto Erode, la Madre con il figliuolo ritornarono nel paese loro: accieche per questo tu veda, come presto passa la felicità de cattivi, e similmente finiscono i travagli de buoni: che la prosperità di quelli causa tribolatione eterra: & i travagli di questi generanoallegrezza fenza fine.

Onesto lo dimostrò il Signore, dicendo per bocca del Profeta: Io si abbandonai per un punto, e per un breve spatio di Ma 14tempo; ma mi ricorderò di te con misoricor-

dia eterna .

COME GIEST ESSENDO DI dodici anni , rimase in Gierusalemme.

E ssendo il giovanetto Gesù di do-dici anni, e venendo sua Madre, e gli altri suoi parenti in Gerusalemme, secondo l'usanza del giorno della festa, egli rimase nel Tempio, ch' essi non se ne accertero. E quando si auvidero. ch'egli non era nella compagnia, dopo di haverlo cercato tre giorni con gran-diffimo cordoglio, lo trovorono finalmente nel Tempio a sedere in mezzo de' Dottori, ascoltandogli, et interro- Marie, rer gandogli molto saviamente; e metten- haver ladogli in grande ammiratione, per la ciaco profondità della sua scienza, e risposte. Gierusa. Quì tu puoi considerare il grandifimo temme. dolore, che sentiva la sacratissima Vergine in questo passo. Per intelligenza del quale è da lapere, che tre effetti furono nel cuore della Vergine, tanto grandi, e tanto maraviglioli, che trapassano tutto quello, che si può intendere la nostra capacità. Il primo fu la grandezza dell'amore, ch'ella portava al suo figliuolo; perche in essa concorrevano tutte le cause di amore, che potessero essere; e tutte in altissimo grado di perfettione. Perche si trova amore di natura, amore di gratia, & amore di giustitia. L'amore naturale, era il maggiore, che mai folle, ò larà; perche era amore di Madre à figliuolo unico, il quale è il maggiore, che il Rè Davidde trovasse, quando volse fare comparatione del suo verso Gionata suo intimo amico, dicendo: Si come la Madre ama un figliuol solo, ch'ella hà; così io

verà lume, e calore di divotione. Ul- Adunque grandissimo era l'amore del-

Egitto.

L.Cot.ji

di tutti

la Vergine, ch'era di madre verso l'uni-, veggia alla custodia del mondo; se la Qual co suo figliuolo: ancora, che tal maore fia niera di madre senza compagnia di Padre, etal sorte di figliuolo mai non sà, gli altri. nè mai si troverà. L'amore di gratia ancora non si potea trovar maggiore in questa vita: perche a nessuna pura creaconforme alla grandezza della gratia, gliuole.

Il terzo amore, che noi chiamamo di giustitia, ch'èquello, che fideve alla cosa amata per causa delle sue perfettioni, hebb'egli ancora il maggior motivo, che potesse essete, perche l' amato non solo era Figlinolo della Vergine, ma era ancora Figliuolo di Dio infinitamente perfetto, e però degno d'effere amate con amore infinito, se questo fosse possibile. Perche se quanto un figliuolo è più persetto, tantopiù merita di eller amato; quanto lo meritava quello, ch'era infinizamente perfetto? Si che questi tre fiami principali d'amore uniti insieme , quant'acqua denti congionti insieme, amor naturale, amor di gratia, & amore digiustitia, cióe amore di Dio, amore di Figlinolo, e di figliuol tale, che gran fiamma fariano! Non si trova lingua, che la possa spiegare'.

Allegrez-

Il secondo affetto, che segue dopo za di Ma-questo, è l'allegrezza grandissima, che gine per la Vergine haveva per la prefensa, e mi Gie compagnia di un figliuol tale. Perche l'allegrezza nasce dalla presenza, e fruitione della cosa amata; di modo, che quanto è maggior l'amore, tanto è maggiore quella allegrezza. Hora quella, che portava si sviscerato amore al sigliuolo, quanto gaudio dovea sentire di haverle sempre da canto, vederlo ogni di alla sua tavola, di udire le sue parole, e contemplare la sua presenza? il veder poi particolarmente quella faccia divina, quegli occhi risplendenti, quella bella sua presenza, le facevano gustare un gaudio inestimabile. Quante volte ella dovea stare a tavola senza mangiare, vedendo mangiare quel che mantiene gl' Angeli ? Quante vol- dovea dire a tutte l'hore; d Rigliuol mio : te passavano le notti intiere, & ella stava ingenocchiate vicino al letto del starai, dove mangierai, dove dormifanciullo, vedendo dormire colui, che rai, ò dove ti riposerai? O mansueto

memoria sola di questo Signore bastava per risvegliar la notte il Profeta Esaja, quando diceva: Signore l'anina mia ti bà 🕰 🚓 🐔 desiderare di nette. E se noi leggiamo di alcuni Santi, che contemplando le per-fettioni, e bellezze di questo Signore, tura su data la gratia in tanta abbon- uscivano di se, e quasi che tramortiva-danza come alla gloriosa Vergine; e no, & erano sollevati in aria, come si legge di Santo Antonio, di San Francele sù dato l'amore, e carità verso il Fi- sco, di S. Tomaso, e di molti altri: questa Signora, che tanto maggior Carità, e gratia haveva di tutt'i Santi; questa, che haveva sempre presente il Santo de Santi, che dovea fare? Che contento dovea sentire? qual saria l'allegrezza, i moti, e sentimenti del suo cuore? troverassi lingua, che lo possa dichiarare? Per tanto dalla grandezza di questo potremo congietturare la grandezza del terzo effetto, che dopo questi segue; cioè la grandezza del dolore, che la Vergine sentiva, quando alla sprovista si vide priva di tanto bene; massime ricordandoli delle Profetie del Santo Si-Dolori meone, e della persecutione di Erode, della verdella morte degl' Innocenti, della fugga sine per meneriano? questi tre fuochi così ar- d'Egitto, della paura che havevano di tione di Archelao: perche tutte queste cose le mi-Christo. nacciavano , e promettevano travagli grandi. Si legge della madre di Tobia, che tardando il suo figliuolo più del do-Tob. 18. vere a ritornare da un viaggio dove l'havevano mandato, piangeva con lagrime

> Perche ti habbiamo mandato girando, bastone della nostra vecchiezza, lume de gl' occhi nostri, speranza della nostra posterità, e conforto della nostra vita? se quella Madre sentiva tanto dolore, che pensi, che sentiva questa? Che Esserciai comparatione ci è da madre a madre, della Verda figliuolo a figliuolo, da tesoro a te-sine, per soro, da perdita a perdita? La differen- la perdita (Chriza, che sisà, ch'era dall'uno all'altro, ao. era ancora da dolore a dolore. Ma che pensi, che facesse la gloriosa Vergine in questo tempo, quanti sospiri, quante lagrime spargeva, quanti discorsi, & orationi faceva? In questo tempo credi tu, ch'ella mangiasse, ò bevesse, ò potelle dermire, sino ch'ella non ritrovava colui, che l'anima sua amava? Ella

irremediabili. dicendo:

Rine

Gesit.

cercar

Lfa. 28.

Pf. 440

Luc. 2.

Agnello, come potesti trapassare il cuo-, cò molti versi dolorosi, e dette molti sofre della tua afflitta madre cop sì acuto coltello? Tre giorni di tempo furno dati al Patriarca Abramo, dapoi che gli fù commesso, ch'egli sacrificasse il suo figliuolo, accioche in questo tempo il pietoso Padre patisse il dolore, che la memoria della morte di sì amato Fi- I gliuolo gli dovea causare; altretanti s ne furono dati a questa pietolissima madre, accioche ella sopportasse il dolore, che questa dolorosa absenza gli causeria. O Signore, che cosa è questa? tu affliggi il cuore che tanto ami? che diligenza fai di dargli materia di meriti e corone? tu gli dai tante occasioni di patire, diorare, di temere, disperare, di humiliarli, e di ricorrer sempre a te in tutt'i travagli, accioche da questo essempio noi impariamo di fare il simile. Diligenza Dopo il dolore della Vergine Benedetta, considera poi la diligenza, con la della Verin quale questa santa Donna andava cercando la gioja perduta, e dimandando di ella in ogni parte; ma particolar-mente, dice l'Evangelilla, che l'andava cercando tra i parenti, e conoscenti, e non lo trovò; e da questo tu imparerai, come Christo non si trova ne gli affetti, e carezze della carne, e del sangue; ma nella mortificatione di tutte queste tenerezze : A chi ( dice il Proteta) insegnerà Dio la sua sapienza: a chi revelerà i suoi misteri? A' banditi dal latte, & a quelli, che sono separati dalle mammelle. E però dicesi alla figliuola del Rè, Odi, Figlinola, e vedi, & abbassa le tue orecchie, e dimenticati del suo popolo: e così il Rè desidererà la sua bellezza. Ma quando la Vergine non trovò il fanciullo frà parenti, ritorno nel tempio d'onde si erano partiti , per cercarlo, e quivi lo trovò in mezzo dei Dottori della legge, ascoltandogli, & interrogandogli molto saviamente, con gran stupore di quelli, che erapo presenti : e dissegli : Figliuolo , perche hai fatto così con noi? Vedi che tuo Padre adottivo & io, si babbiamo cereato con dolore. Io mi rivolgo a te, Christiano, che cerchi il fanciullo perduto; cioè il fervore della divotione passata, e la dolcezza della famigliarità divina, che già gustasti; non pensare, che tu la trovi così ogni volta, le tu non la cerchi come questa Vergine, con gran dolore, e diligenza, Il Profeta Davidde, repli-

piri in quel famoso Salmo dalle penitenza; & al fine poi venne a dire : Signore , rendimi l'allegrenza della sua fan Phone lute, e confermami con spirite principale. Prudentissimamento disse un Religioso Dottore. Quello che niente costa, niente vale; e quello che vale assai, bisogna, che molto ci costi. Quella gloriosa donna dell'Apocalisse non partori lenza grandishmi dolori ; accioche tu Apoc. 124 perciò intenda, che tu non consegui-rai il glorioso frutto della persettione, se non per mezzo del doloroso parto dell'afflittione. Perilche dice San Bonaventura, che regolarmente parlando , nelluna gratia notabile si communica all'anime, se non per la via d'afflittione, & oratione. Finita la disputa, Gesu si parte dal tempio, e se ne vă co' suoi Padre, e madre, & è obbediente. cou ogni humiltà a due creature, ancora, ch'egli fosse il Signore di tutte le cole create. Humiliati tu ancera, polvere, e cenere, dico a re, huomo; & impa- Humina ra da questo essempio di obbedire nonco Maria, folo a i tuoi maggiori, & eguali; ma an-econ Giucora à quelli, che sono tuoi inferiori per seppe. amore di questo Signore. Ma che cosa vuol significare, che da un canto gli obbeditce con tanta humiktà, e dall'altro risponde:loro con tanta libertà & Perebe can-In mi cercavate? ( dis'egli: ) Non Japese Luc.20 voi, che mi bisogna stare occupato nelle coso del Padre mio? Da questo tu intenderai, che la filosofia Christianasà accompagnare insieme molte virtu, che pajono fra se contrarie: come sono humiltà, e magnanimità; gravità, e soavità; soggettione, e libertà; fervore, e discrettione; giustitia, e misericordia, con altre simili. E però quando la ragione, ò l'honor di Dio lo ricerca, il vero Christiano deve passar'a volo sopra tutte le cose humane, e mettersi sotto i piedi tutte le creature, come faceva l'Apostolo, il quale secondo la qualità de i negozi, alcune volte si faceva formica, altre elefante; alle volte si metteva fotto i piedi d'ogn'uno, & altre saliva sopra tutto il mondo.

# DEL BATTESIMO del Salvatore.

🔪 A questi dodeci anni sinnalli trenta non habbiamo cosa alcuna

vatore; perche tutto quello tempo egli lo volse dedicare a una lettione segnalata, che ci bilogna saperla, la quale è il silentio: e quelto ce lo insegnò tacendo trent' anni colui, che sin da piccolino era pieno di sapienza; & elesse soli tre anni per predicare: accioche tu pensi quanto tempo egli si dedicò al silentio, e quanto poco all' uffizio del predicare. Noi altri (dice San Bernardo) siamo pieni di bocche, e per tutte vorressimo parlare. Se noi ci pensiamo di sapere qualche cosa , non possiamo star cheti, ne ci teniamo per savi; se gli altri non sanno quello, che noi sappiamo: di modo che tutte le nostre habilità per piccole, ch'elle siano, vorressimo, ch'elle fossero publicate per le piazze. Finiti adunque trent' anni venne il Signore di Galilea in Giudea al fiume Giordano al Battesimo di San Giovanni: Dove ty puoi considerare, quanto povero, solo, e senza compagnia andò il Salvatore per quel viaggio (perche non havea ancora difcepoli, l'accompagnassero) è sopra tutto guarda, com'egli viene in compagnia di publicani, di peccatori, e di Farisei, come s'egli fosse stato un di loro; aspettando, che gli toccasse la volta per esser battezzato con essi. Chi sarà colui, che penfando a questo, non si abbassi sino alla polvere della terra? chi ardirà di giustificarsi, d'insuperbirsi, ò mettersi dinanzi a gli altri? Mà tu, bellezza del Cielo, fonte di purità, e di vita, che cola havevi, che fare col lavatojo dell'immonditie, e col rimedio de peccati, essendo tu Gloria di stato concetto senza peccato? Non era Chillo Rato concerto lenza peccato i Iton ela nell' el ragione, che quella stupenda humiltà passalle senza qualche gran gloria, poiche la ier batconditione del Signore è di humiliare i superbi, & esaltare gli humili. Così pure occorle in questo passo, perche quivi si apersero i Cieli, e scese lo Spirito santo in forma di Colomba, e si senti risonare quella magnifica voce del Padre, che di-CEV2: Questo è il mio Figliuolo diletto, nel Matt. 23 · quale io mi son compiaciuto; Udite lui, Que-No medelimo intravenne generalmente in tutti i paffi della vita del Signore, che dov'egli più si humiliò, quivi fù maggiormente glorificato. Nasce in una stalla, e quivi cantano gli Angeli del Cielo. E circoncito, come peccatore, e quivi gli vien pollo nome Gesù, che vuol dire Salvatore de peccatori. Muore in Croce frà due ladroni, e quivisi oscura il Sole con J

scritta nell' Euangelio della vita del Sal- la Luna, trema la terra, si spezzano le pietre, risuscitano i morti, e si alterano tuttiglielementi. Così ancora in questo mistero; da una parte è battezzato come peccatore, e dall'altra è publicato per Figliuolo di Dio. Da questo conosceranno tutti quelli, che sono suoi membri, che giamai non si humiliaranno per amore di Dio, che non siano honorati, eglorisicati dal medelimo Iddio.

#### DIGIUNO, DEL

# E tentatione del Signore.

, Opo il facro mistero del Battesimo , 🛭 e J dopo quel gloriolo teltimonio del Padre, Gesù fù condotto dallo Spirito santo nel deserto, accioche quivi fosse tentato dal demonio. Che convenienza han della rentrà loro questi due misteri in uno si dichia-tatione di rano i travagli, e solitudine del deserto : nel denell'altro le lodi celesti con la testimo-serto. nianza del Gielo? in uno le tentationi del nemico, nell'altro i favori dello Spirito santo? Prima da questo tu intenderai, che quando Dio accarezza i suoi servi, non lo fà per assicurargli, mà per confortargli, e disponergli a fatiche maggiori. Nel medesimo modo governa bene il viandante il suo cavallo, accioche egli sia più gagliardo nel viaggio: & il Capitano ama, e favorisce il suo soldato, per metterlo nel maggior pericolo. E però colui, che si vedrà es-Ter così visitato da Dio , non per questo si tenga per più licuro ; anzi li tenga citato per travaglio maggiore.

In questo passo si deve ancora conside, rare, che prima che il Salvatore delle principio alla predicatione dell' Euangelio, si apparecchiò col digiuno di quaranta giorni, e con la solitudine del deserto; e quello lo fece per dimostrarci, quanto sia grande il negotio della salute dell'anime; poiche quel Signore, ch'era sommamente perfetto (senza haver di ciò bisogno alcuno) si dispose per fare il detto ustizio con si grande apparecchio. E da quelto potranno intendere quelli, che esercitano questo uffizio, in che sorte di essercizi si debbono esfercitare, prima che comincino a metterlo in opera; perche nessun si deve mettere al publico della predicatione, se prima non si sarà essercitato nel secreto della contemplatione: poiche dice San Gregorio, che nessuno

tezal o

tuose, una puramente attiva, la quale principalmente attende alle opere della Milericordia: ed un'altra puramente contemplativa (mà più perfetta della prima) che si occupa in esfercizi d'Oratione, e contemplatione, eccetto quando l'ubbidienza, ò la necessità della Carità ricercasse il contrario: l'altra poi, ch'è più perfetta diquefta, è composta di tatte due, e partecipa dell'una, e dell'altra; come fù la vita de gli Apostoli, e come doverebbe essere quella de buoni Predicatori. Si che l'ordine, che si hà da tenere in questa vita (secondo San Bonaventura) é, che ordinariamente parlando, nessuno deve passare alla soconda, se non dopò l'effersi effercitato nella prima; ne mancoallaterza, se non si è passato per la seconda. Perche S. Gregorio dice, che i veri Predicatori debbono raccogliere nell'

Oratione, quello che spargono nella pre-

to di dentro. Perilche bisogna sapere,

che i Santi assegnano tre sorti di vite vir-

dicatione. Di modo che la principal maestra de' veri Predicatori (dopò le scienze a questo necessarie) deve estere la solitudine, dove Dio parla al cuore parole, ch'escono dal cuore; e rivela i secreti della sapienza a quelli, che sono veramente humili. Amiamo dunque la solitudine, la quale il Signore lantificò col luo essempio : perche colui, che non conversa con gli huomini, forza è che conversi con Dio. O miseria del secolo presente! Dove sono adesso quei selici tempi? dove sono i deferti di Egitto ? gli Eremi di Tebaida, di Scitia, e di Palestina ? i quali erano pieni dismonasteri, e di solitari. Dove è adesso quel deserto, del quale dissero li Profeti: Il Signore farà, che il deferto sia pieno di diletti, o che la solitudine sia come un giardine di Die? Dove sono adesso quei fiori sempre verdi, se bene erano piantati in terra deserta, e senza acqua? Gli huomini hanno abbandonati i diserti, esi son dati in preda alla vita carnale piena d'intrichi. Mà poiche tu non t'hai apparecchiato per andare al deserto (per esser questa via ripiena, e coperta d'herbe) almanco fà un deserto spirituale dentro di te, restringendo i tuoi sensi, e raffrenando i tuoi appetiti, & entrando dentro te stesso, perche di là entrerà Dio. Nel deserto Mosè vide la gloria di Dio : & in questo deserto spirituale Dio si dà a co-

esce fuora sicuro, se prima non è esercita- p noscere, e si fà gustare a suoi amici. Mà entrando in questo deserto, bisogna che tu saglia al monte con l'istesso Mose, cioè che lasciando le bassezze della terra, alzi il cuore alle cose del Cielo. Per la qual cola fare, faranno necessarie due ali, una di Oratione, e l'altra di Digiuno; il qual è necessario per la medesima oratione: perche il ventre troppo carico, difficilmente và all'insù. E se stando in questo deserto non haverai quest'ali, da te potrai intendere la parte, che ti toccherà di quella sentenza del Filosofo che dice: L' huomo che vive in solitudine, è è divino, ' dè bestiale.

Digiund questa carne Santistima, che per qual non lapeva, che cola folle il ribellarli carione contra lo spirito; accioche digiuni la tua, digiunalch'è perversa, & ogni ora esala fiamme, se, a guisa della fornace di Babilonia . E considera, che frà le opere esteriori, il Signore cominciò col Digiano ? perche la prima battaglia del Christiano è contra il vizio della gola, la quale chi non procurerà di vincere, in vano si affatichera contra l'altre. Mà non solamente digiund, percioche egli orò, e contraltò col nostro auversario ancora, e tutto sece per nostroprofitto. La solitudine sù nostro essempio, l'Oratione nostro rimedio, il Digiuno sù per sodissattione delle nostre colpe, e l'abbattimento col nimico fù per lasciare debilitato, e vinto il nostro auverfario. Adunque, fratel mio, accompagna il tuo Signore in tutti questi essercizi, e travagli, pigliati per causa tua, poiche quivi si trattano i tuoi negozi, e si pagano i tuoi debiti. Imita in tutto quello, che ru potrai, il tuo Signore, ora con lui, còn lui digiuna, habita a certi tempi nella folitudine con lui, accompagna i tuot essercizi, e le tue fatiche con le sue, accioche per quello mezzo ogni tua cola lia grata a Dio.

Dottrina, & opere maravigliose di Christo.

DELLA PREDICATIONE

Opò il Battesimo, e dopò passati li quaranta giorni del digiuno, cominciò il Salvatore a pratticare con gli huomini, & attendere all'ufficio del predicare, e dar notitia al Mondo, di chi egli

Oratione dee pre predicailone.

E(a. 12.

gra, con le maraviglie, che faceva. Dove q mento, amore, e fruitione del sommo ci si offeriscono in commune quattro cose da considerare; le quali sono, l'altezza della sua dottrina, gli essempi delle sue virtù, le fatiche de'suoi viaggi, & i benefici, ch' egli sece in esti al Mondo.

Alterra tri na di Christo.

Quanto alla prima è da notore, che l' della dot- altezza della dottrina di Christo (della quale tratta particolarmente l'Euangelio) è tanto alta, e tanto perfetta, che non è possibile imaginarsi meglio. Per intelligenza della qual cosa è da notare, che sì come questa tanto grande, e maravigliosa fabrica del Mondo si divide in due ordini di creature, alcune spirituali, come sono gli Angeli; & altre corporali, come iono i Cieli, con entro quello, ch'è sotto di est; l'huomo stà in mezzo dell'una, e dell'altra, e partecipa della natura di tutte due: percioche con queste hà il corpo, come l'hanne tutte le cose corporali: e con quelle hà lo spirito, come hanno gli Angeli: per il che egli si può applicare alla parte, che gli piacerà: ò imitando la purità, e persettione de gli Angeli ( poiche egli hà lo spiriro per poterio tare, come effi) overo seguendo la bruttezza, e vita delle bestie; poiche egli hà il corpo, co'sensi, & appetiti, come quelle: ancora che per fare il primo, egli habbi bisogno di ajnto dal Cielo.

Di modo, che sì come uno, che imparò Fisica, e Cirugia, può essercitare qual si voglia di queste due scienze, nel modo, che gli piacerà, così l'huomo può haver calne, e spirito; egli si può fare tutto carnale, e bestiale, dandosi in preda alle cose della carne: overo inchinando all' opere, & essercizi dello spirito, farsi tutto spirituale, come sono stati generalmente tutti i Santi. Si che i Filosofi intendendo questo, e massime i seguaci della scola di Platone, determinarono, che rutta la perfettione dell'huomo consisteya in morire ,in quanto fosse possibile, alla parte bestiale, ch'egli hà in se, ( renontiando, esprezzando tutti i suoi diletti, & apdettiti, e tutti i beni terreni, e materiali, nellequali cole fi diletta questa parte, non pigliando d'esti più di quello, che puntualmente le bisogna per sa vita) & affatticarsi di vivere solo con l'altra parte spirituale, e divina, ch'egli hà in se (nella quale stà l'intelletto, e la volontà) spendendo, & occupando queste due nobilissime potenze, in quello, che le impiegano gli Angeli, cioè nel conosci-

bene: congiungendos in questo modo con lui, e trasformandoli in lui per amore, tion dell'huemo ch'ela cosa più alta, e più divina, alla consiste quale possa arrivare la creatura. Santo nion e-Agostino riferisce, che un Filosofo Pla- Die. tonico dice, che la perfettione, e beati-tudine dell' huomo, consisteva per una parte in nn purissimo, e persettissimo appartamento da ogni materia, e cose terrene, e sensuali; dall'altra in un congiungimento, e unione col fommo Padre per conoscimento, & amore, & attuale contemplatione; perche così chiamano Die i Filosofi Platonici. A questo modo ancera (s) come dice l'istesso Platone, nel Dialogo chiamato Phedon ) l'huomo vienea unirli, e farli spiritualmente una medelima cola, non solo con quelle soprane intelligenze (le quali noi chiamiano Angeli) mà ancora con quel supremo intelletto non creato (ch'è Dio; ) ancora; che questo non è per natura, nè per essenza, mà per partecipatione della sua fantità, felicità, e purità, sì come si vede, che'l ferro messo nel fuoco, senza lasciar di esser ferro, partecipa delle medelime proprietà, e conditioni del fuoco.

Mà se contraquesto tu mi dirai: Com'è possibile, che un' huomo in questa vita possa arrivare a tanta purità, che si faccia simile a Dio, & a' suoi Angeli; occupandos in quello, ch'essi si occupano? percioche gli Angeli non hanno corpo, per il quale debbano affaticarsi, nè al quale debbano servire, e provedere: e però possono liberamente volare in alto, & occuparsi sempre in cose spirituali, come creature puramente spirituali; il che non possono fare gli huomini, per il carico del corpo, al servigio del quale sono obbligati? A questo si risponde brevemente, che per questa causa i Santi fi affaticarono fempre (ancora che fosse a santi per costo idel corpo) di pigliar sempre per qual caesso il manco, che fosse possibile; e tam- gione fos.
to poeo, che con difficultà bassas sono tinentia. per vivere, e sostentar la natura, con una scarsezza incredibile: accioche non potendo lasciare del tutto di servire al corpo, il servigio sosse tale, che si riputalle quali per niente, e così non però perdellero il nome di spirituali, ne di chiamarsi Angeli della terra, ò huomini del Cielo.

Questa è adunque, come io dissi, la maggior perfettione, alla quale possa

questa è quella, che segnalatamente c' insegnò il Figliuol di Dio nella sua dottrina, & è quella, che generalmente seguirono tutt'i Santi, e massime quelli, che col mondo lasciorno ogni iua cosa, e se ne andarono ne deserti, dove sodisfacendo alle necessità del corpo con radici, & herbe, e con altre co-le, poco migliori, occupavano tutto il fuo spirito nella contemplatione, & amore delle cose celesti, a modo di Angeli. Questa è la persettione della vita Euangelica, la quale ci sù al naturale rappresentata, non solo da gli Apostoli; mà ancora da altri fanti huomini Apostolici, & Euangelici, uno de'quali sù San Francesco, che tanto perfettamente rinontio a tutte le cose mondane, & al mondo stesso, vivendo in somma povertà, e miseria, e spendendo la vita nell' amore, e contemplatione delle cole celesti; nel ch'egli spendeva non solo il giorno, mà ancora gran parte della

Chi dunque desidera di sapere, qual sia la meta, e la somma di tutta la filosofia dell Euangelio, sappia, ch'ella non è altra, che quella, che in queste poche parole habbiamo raccontato: il ch'è la più alta sorte di persettione, che si possa imaginare; percioche si come nel mondo non si trova cosa miglior di Dio, così nessuna dottrina può essere miglior di quella, la quale havendo disprezzato tutte le cole, c' infegna a unirsi, e divenire un medesimo spirito con lui; nel modo già dichia-

rato. Mà per fare questa gran mutatione, ci bisognano tutte le virtù: alcune per ajutarsi a separar dal mondo, altre per unirci con Dio; alcune per mortificare l'affettione delle cose terrene, & altre per accendere in noi l'amore delle cose eterne : alcune per levar via gl'impedimenti della salita, & altre per accommodare gli scalini per salire più facilmente : di tutte le quali tratta il santo Euangelio.

E perche frà esse vi sono i suoi graprincipa- di, & ordini differenti (perche alcune legge Eu- ajutano più, & altre meno) l'Euangelio angelica. tratta delle più alte, e che più c'ajutano a questo, le quali sono principalmente quelle tre soprane Virtù, Fede,

Virtù

arrivare una creatura in questa vita: e tratta dell'humiltà, castità, mansuetudine, patienza, ubbidienza, limofina, misericordia, oratione, digiuno, buona intentione, purità di cuore, povertà di spirito, dispreggio del mondo, mortificatione d'apporiti, amor della Croce, negation di se stesso, e della propria volontà, con altre simili; le quali deve procurare di havere con ogni diligenza colui, che desidera essere Barone Euangelico, e vero discepolo, & imitatore di Christo.

E per meglio ottener questo, ponga gl'occhi negli essempi della vita di queito Signore, dove troverà tutte queste virtù, più dichiarate con l'opere, che con le parole: perche egli sapeva molto bene, quanto più compendiola via per la virtu era quella della vita, che della dottrina. Et ancora, che tutti gli estempi delle victà, risplendano nella lua vita Santiflima; nondimeno particolarmente vi risplende la profondissima humiltà, la grandezza della sua carità, la soavità della mansuetudine, la dolcezza della converfatione, la benignità delle parole, e la patienza, e moderatione in tutte le cose. Hai ancora molto che considerare ne'discorsi, e fatiche de'iuoi viaggi, confiderando, in che modo andò per il mondo, procurando la salure del l'anime, di Provincia in Provincia, di Città in Città, di villa in villa; ora in Giudea, ora in Galilea, & ora in Samaria.

Considera adunque, con quanta ca- carità di rità questo buon Pastore andava per li Christo monti, e per le valli, cercando la pecora viaggi. smarrita per ridurla al gregge, portandola sù le proprie spalle; e quanti travagli, povertà, freddo, caldo, stracchezze, periecutioni, contraditioni, e calunniedi Farisei pativa, andando in questo negotio; predicando il giorno, orando la notte, e sempre essendo intento alia nostra salute, come vero Padre, Pastore, Salvatore, e Redentor nostro.

Considera ancora, quanto benignamente pratticava co'peccatori, entrando nelle lor case, mangiando con essi per inamorargli con la fua dolce convertatione, e tirargli a se co suoi benefizi; edificargli co'fuoi essempi, & insegnarli con la sua dottrina. Testimonio di questa misericodia è Matteo Publicano, testimonio è Zacheo Prencipe Speranza, e Carità; e dopo queste de'publicani; testimonio è quella Don-

na peccatrice, con quell'altra adultera, l temuto. Et ancora che queste due sorti alle quali su così benignamente perdo- i di persettione risplendano in tutte le nato. I sue opere, ) nelle quali si trova sempre

Non sono manco da considerare i benefizi grandi, ch'egli sece al monodo in questi viaggi, ritanando infermi, il-[uminando ciechi, mondando leprofi,] guarendo paralitici, discacciando demonj, e risuscitando morti, e (quello che importa più ) cavando i peccatori dalle mani del nimico. A questo modo conversò il Signore con gli huomini, così andò scorrendo per tutto quel paese, facendo bene generalmente a tutti. Era veramente cosa conveniente, che in questo modo conversasse con gli huomini colui, che si sece huomo per amor loro: e casì conveniva, che vivesse nel mondo colui, che discese dal Cielo in terra per visitare il mondo. Era ben ragione, che la sua dottrina fosse tale, e tale la sua vita, i suoiessempj, le sue opere, & i suoi benefici, ne'quali si dichiarasse la grandezza della sua possanza, e la grandezza della sua bontà: percioche se Dio si dovea incarnare, e conversare frà gli huomini, era conveniente, che tele fosse l'entrata, e uscita della sua vita, e tale il successo, e frutto di essa.

DELLA SAMARITANA, DELLA Cananca, della Maddalena, e della Donna adultera.

A Neora che tutte l'opere, e bene-fizi di quello Signore fiano molto da considerare, nondimeno la misericordia ch'egli usò con quelle quattro Donne, richiede particolar considera-,, tione; cioè con la Samaritana, con la Cananea, con la Maddalena, e con la Donna adultera. Per intelligenza della qual cofa si deve sapere, che ( si come si raccoglie dall' Ecclesiastico ) il sine, per il quale Dio fece tutte le sue opere, così quelle di natura, come quelle di gratia, fil per manisessare la sua gloria; cioè per dichiaratione delle grandi, e maravigliofe fue virtu, e perfettioni, le quali ancora che siano innumerabili, & infinite, si come egli è infinito, particolarmente però si riducono in due ordini. Percioche alcune appartengono alla sua misericordia, & altre alla sua giustitia: e così alcune fanno che egli sia amato, & altre che egli sia

sue opere, ) nelle quali si trova sempre mescolata la miseticordia con la giustitia) tuttavia ce ne sono alcune, nelle quali risplende più la giustitia, & in altre la misericordia. La giustitia si dimostrò segnalatamente nel castigo dell' Angelo che s'insuperbì; e di quello dell'huomo disobbediente; & in quello di tutto il mondo, che su distrutto con l'acque del diluvio; e finalmente in tutti quelli che saranno condennati, li quali l'Apostolo per questo gli chiama vasi d'ira. Mà per il contrario la grandezza della misericordia risplende in tutti gli eletti, e ne'benefizj che Dio loro sa per essettuare la loro elettione, li quali per quelta causa si chiamano vasi di misericordia. Mà per maggiore dichiaratione di queste due perfettioni, il Signore determinò due tempi segnalati, e due sorti di opere, che sono due venute al mondo: una per dichiarare la grandezza della sua giustitia, ( che farà la venuta del Giudizio), e l'altra per mostrare l'infinita sua bontà e misericordia; ( che fu la venuta in carne a operare la nostra Redentione) per la qual venuta faceva oratione il Rè Davidde, quando diceva: Signere mostraci la tua misericorda, e mandaci la tua salute. Però che egli sapeva molto bene quan-PLSS to si doveva manifestare al mondo, la grandezza di quelta milericordia, in questa venuta, e con quest'opera. Si che il Figliuol di Dio non per altro venne al mondo, che per dar notitia a gli huomini della graudezza della sua misericordia, e del Padre Eterno, che è l'istessa misericordia. Per il che egli disse ad uno de suoi discepoli : Filippo, chi vede Giosa. me, vede il Padre mie. Et un poco più innanzi disse: Se voi conosceste me, conosoereste ancora il Padre mio, & adesso lo conoscerete, e di già l'havete vedute; come s'egli havesse detto: Adesso lo conoscerete più perfettamente, quando venga lo Spirito Santo, e vi dia maggior lume, e notitia di lui, e di già l'havete veduto, poiche havete veduto me nel mondo, che hò pratticato con gli huomini, con tanta mansuetudine, e bontà, e misericordia . perche tale è mio Padre qual son'io; e s'egli fosse venuto al mondo, havrebbe pratticato, e convertato con gli huomini come me, & havrebbe det -

to le

to le medesime parole; perche tutto quel- 1 mandata, perche faceva questo, rispose, lo che io parlo, & opero, egli è quello che parla, & opera in me. Per tanto chi desidera di conoscere, qual sia la bontà, e misericordia del Padre Eterno, ponga gl'occhi nel suo Unigenito Figliuolo, ch'è una imagine perfettissima, non solo della sua so-Ranza, e bellezza, mà ancora della sua bontà, e misericordia: la quale egli venne a dimostrare a gli huomini qu'à giù in terra, si come la dimostra agli Angeli su in Gielo: peressere, & a gli huomini, & agli Angeli sempre imagine della gloria di Dio: poiche si richiedeal figliuolo d'esfere imaigne, e ritratto del Padre. Ponga adunque gl'occhi fuoi l'huomo in questo Signore, e confideri la incarnatione, la natività, la vita, la morte, e quanti passi cammind in questo Mondo: perche tutti sono pieni di bontà, e di misericordia: accioche di qui tu conosca, che gran cagione tu hai peramarlo con tutto il cuore, e di sperar in lui in tutte le tue tribolationi, percioche si gran bontà richiede grandissimo amore; (poiche l'oggetto della volontà è la bontà) e una pietà, e misericordia si grande, dimanda tutta la nollra fidanza; perche altramente in vano loda la mifericordia di Dio colui, che al tempo del bisogno non sà sperare in esfa: e colui non sà sperare, che si perde d' animo nelle tribolationi, e non si consida nell'Oratione. E se tu vorrai contemplase più in particolare questa misericordia (lasciando da parte altre opere della sua vita Santissima) considera il caso di quelle quattro Donne, nominare di sopra, & in ciascuna di esse vedrai come in un specchio, la pietà, e misericordia in questo nobilissimo, e benignissimo Signore; accioche quanto più; conofcerai questo, più cresca in te l'amore, e la confidanza,

#### Della Samaritana ..

N quanto alla Samaritana, ci si appre-senta principalmente quella ardentissima fete, che il Salvatore haveva della nostra salute, la quale trapassa ogni segno. Leggeli di Santa Catterina da Siena, che quando vedeva passar per la strada qualche Predicatore, usciva di casa, e baciava la terra, dov'egli haveva messo i piedi, con gran divotione; & essendo di-

che il Signore le haveva dato conoscimentodella bellezza dell'anime, che stavano in gratia ; e però teneva per felicì gli huomini, che attendevano a questo esfercitio; e non poteva lasciare di mettere la bocca, dove esti mettevano i piedi; e baciar la terra, che essi calpestavano. Ora se quella Santa Donna haveva tantozelo, per quella poca di luce, e gratia, che le era stata concessa; qual doveva essere il zelo di colui, ch'el'istessa sonte di gratia? di quel grande amatore dell'anime? di quel che veniva a esser Padre del secolo futuro? di colui le cui viscere erano mangiate dal zelo dell'honor di Dio? Questo grande amore fu quello, che lo fece scendere dal Cielo in terra. Questo l'assannava, risvegliava, faceva sudare, & affaticarli, & andar sempre cercando anime \* da salvare. Perquetto effetto arrivò a una Città di Samaria all'hora del mezzo giorno, tutto stanco, sudato, & assanato dal viaggio. Dimodoche qui per nostro amore si stanco il riposo, sudò il refrigerio, pati fame il pane de gli Angeli, & hebbe lete la fontana della vita; si mette a sedere sopra un piccio! ruscello, la fonte d'acqua viva; nel modo che havrebbe fatto ogn'altro huomo povero firacco, e travagliato. Non penfate, ch'egli fedesse per bere ( perche nell'Euangelio non fi famentione, ch'egli bevelle) mà per aspet, tare l'occasione di pigliare un'anima, che quivi doveva venire; frà tanto gli tendeva un'amorofo laccio. Di modoche se beneegliera stanco per il camminare, non era però stanco per operar bene: e così arrivando quivi una donna peccatrice, come affaticato dal viaggio, le dimandò da bere, e le offerfe gratia, come deliderolo, e liti- Gio. bondo della sua salute: Donna (disse egli formalmente) dammi da bere.

Considera un poco l'humiltà, affabilità, e benignità incomparabile di quello Signore, che si mise a ragionar con questa Donna tanto famigliarmente, anzi con quell'anima, infegnandogli; illuminandola, e rispondendo alle sue dimande, invitandola con la fua gratia, e dandogli motivi, ch'ella la dimandasse, come poi dimando; ancora che non intendelle ciò, che dimandava. E se questa cosa solle occorfa con qualche persona discreta, e di riputatione, non era tanta'maraviglia; mà tutto questo dialogo paísò con una Donnicciuola da servigio, Samaritana,

Gie.4

Idolatre, moglie di cinque mariti, e che ! lui la salute che desiderava; accioche attualmente era in peccato, che sono le jeu intenda, che facendo l'huomo il domaggiori viltà, che possino estere, e con tutto ciò pratica il Signore tanto benignamente con lei: e non solo pratica, ma gli scopre tanto chiaramente, chi egli era, con termini tanto espressi, che appenaise ne troverebbono altri più chiari in tutto l'Euangelio. E non contento di quello, vi aggiunge un'altra misericordia maggiore, che di Samaritana la fà Euangelilla, Apostola di Samaria : e tutto quello fece, essendo vennta quella Donna al pozzo per un secchio d'acqua; senza haver più alti propoliti nella mente, e quando a nelluna cola manco pensava, ò cercava, che quella, ch'ella trovò. O giudizi maravigliosi di Dio! d'secreti della sua bontà, esapienza! or chi non vede quì la grandezza della bontà, e misericordia di questo Signore? Che cosa è in questo fatto, che non sia pura gratia, pura bontà, e pura misericordia? Perche dove non si trova nelluna parte di merito da parte dell'huomo (se non tante repugnanze:) che altro ci può essere da parte di Dio, se non sola bontà, e misericordia? E perche non mancasse cosa nessuna al compimento di questa misericordia, il Signore la fece tanto volontariamente, e rimale tanto contento di haverla fatta, che quando i Discepoli vennero, e l'invitarono a mangiare, egli rispole: Io hò già una vivanda da mangiare, che voi non sapete; e dimandando loro che vivanda era questa, rispoie: U mie cibe è fare la volontà del Padre che mi hà mandato, O attendere all'opera, per la quale io son venuto, che à la salvatione de gli buomini. Chi non conoscerà adunque da operare, e parole come queste, la grandezza della boutà, e mifericordia di questo Signore, il quale tiene la nostra salute per suo mangiare, e per suo bere?

Giod

### Della Cananea.

1 On meno si dimostra questa mi-Mar.7. fericordia del Nostro Signore, in quello che passò con la Cananea : che l le bene nell'esteriore si portò differentemente seco, fù nondimeno un operare l'illella salute per diverse vie. Partendosi dunque il Signore da' confini di Giudea, venendole incontro questa donna, dalla sua terra partitali, riceve da

vere dal canto suo, è ajutato da Dio, & acquista la vera salute, Nè basta che l'huomo operi, se Dio non l'ajuta: nè che Dio ajuti, se l'huomo non opera: perche l' uno, e l'altro è necessario; si come lo dimostrò il Profeta quando disle: (Se il Signore non edifichera la cafa, Pl. 116. in vano si affaticano quelli, che la edisicano. ) Ma questa gratia, & ajuto ce-leste non si divide sempre a un modo, ma iecondo, che dispone, & ordina la sapienza, e misericordia divina. Perche a certi la dà con tanta facilità, che pare, che il bene gli entri per le porte, Cenza che lo cerchino; & ad altri non si concede, se non la cercano con molta fatica. Di modo che sono alcuni, che Dio gli cerca; & altri che cercano Dio: quetti sono come chi trova un tesoro senza cercarlo, e quelli sono come il diligente mercatante, che cercava la gioja pretiosa, e trovolla. Di questo ne habbiamo essempio chiaro in queste due. donne, una delle quali trovò con tanta facilità quello, che non cercava; e l'altra con tanti prieghi, e sommissione ottenne quello, che ella desiderava. Et ancora che in quella risplenda più la Divina milericordia, & in quelta la giustitia, con tutto ciò non è minor misericordia quella, che quella; poiche cercar Dio con fede, humiltà, e perseveranza, è similmente dono di Dio, & opera della sua misericordia. Però colui, che in questo modo cercarà Dio, s'egli vorrà sapere come lo debba cercare, pongagl'occhi in questa donna peccatrice, e cerchi, come cercò ella, che lo troverà limilmente, com'ella trovo. Mà in che modo cercò? con gran fede , con grande humiltà, con gran patienza, e perseyeranza, gridò feguì, importunò, perseverò, sopportò, fi considò, si humiliò, si gettò a' piedi di Christo, e trovò quello, che ella desiderava. Per tanto cerca tu ancora Dio a questo modo, e tien per certo, che se bene sarai stato Idolatra, e Cananea, al fine lo troverai. Se voi mi cercarete con sutto il voftro cuore, Gierino. mi sroverete: dice il Signore. Cercalo con tutto il cuore, e cercalo con fede, con humiltà, con patienza, con perleveranza, e con oratione continua, come lo cercò questa Donna.

Del-

Della Maddalena.

On lascia di mostrare il suo splendo-re questa bontà, e misericordia del Salvatore, nella conversione della Maddalena. Perche come si sarebbe convertita una Donna tanto pería, con tanta contritione, e fervore, se il Signore non l' havesse risvegliata, & illuminata, e prevenuta con la sua misericordia? Perische dice S. Gregorio: Di che ci maravigliamo, fratelli, di Maria che venga al Signore, ò di lui che la riceva? che la riceva'dico, oche la tiri? Diromeglio a dire, che la tira, e la riceve. Perche co-lui, che con la sua misericordia la tirò di dentro, egli fu ancora, che con la sua mansuetudine la ricevette di fuori. Trovandofidunque il Signore a mangiare in casa di un Fariseo, dice l'Euangelista, che venne quella Donna peccatrice, & accostandosi dietro alle spalle del Salvatore, (perche non ardiva di comparire dinanzi alla fua faccia) cominciò a bagnarli i piedi con le lagrime, & asciugargli co' suoi capegli, e baciargli, e ungerli con unguento. Che intentione, che modo di sodisfattione, e di penitenza si poteva trovare più propria, e più conveniente a quella forte di vita? Chi non havrebbe fatto lagrimare, e mosso a penitenza, quefto nuovo modo di pentirli? Mosse bene il Beato S. Gregorio, il quale parlando di questa peccatrice, dice così. Pensando in questa penitenza di Maria, vorrei più presto piangere, che dir cosa alcuna, perche, che cuore si trovarà tanto di pietra, che non lo muovano a penitenza le lagrime diquesta peccatrice? Perche pensando ella in quello, che sino a quell'hora haveva fatto, non volse metter tassa in quello, che doveva fare; e così entrò dove erano gli invitati al convitto, e venne senza ester chiamata, e frà le vivande offerisce lagrime, accioche da questo tu vegga, conche amore arde quella, che alla festa de gl'invitati a mangiare, non hà riguardo di piangere. Perche tosto ch'ella conobbe la bruttezza dell'anima fua, corse a lavarla nella fonte della misericordia, senza vergognarsi di coloro, che erano presenti. Percioche essendo ella tanto confusa di dentro, non hebbe che curarsi di tutto quello, che vedeva di fuòri. E così prostrata a piedi del Signore cominciò

a bagnare i suoi piedi con le lagrime, & asciugargli co capegli, e bacciargli, ed ungerli con unguento. Sino a quell'hora haveva adoperato quella donna unguenti pretiosi per delitie della sua carre, mà adeslogii spende lodevolmente in tervigio di Dio. Con gl'occhi haveva guardato, e desiderato le cose terrene, ma adesso gli cassigava spargendo molte lagrime. Con la bocca haveva parlato parole superbe; mà adesso la santificava, baciando con esta i piedi del Salvatore. Dei capegli si era servita per vano ornamento della faccia; mà adeflo con essi rasciuga le lagrime, che haveva sparso sopra i piedi di Christo. Di modo, che di tutte le delitie, che prima havea usate, ne fece holocaulti, e sacrifici; & a questo modo converti in esfercitio di virtà, tutte le cose, che haveva adoperate per i vizj; accioche tutto quello, ch'haveva offeso Dio con la colpa, lo servisse adesso con la penitenza. Chi non vede, quanto sia stata grande questa penitenza, e quanto grande la gratia, e misericordia Divina, che su il principale risvegliatore, e causa diefia? Perilche, qual testa, quali occhi, qual cuore saria stato bastante a mandar fuora di se un sì copioso rivo di lagrime, che bastassero per lavare i piedi a Christo? e qual'ingegno faria stato atto a ritrovare una sì nuova inventione di rasciugargli 🤿 come fù adoperare i capegli, se l'amor grande, che il Signore haveva creato nell'anima sua, non le havesse dato forza, e luce per farlo? E donde nacque quelto sì gran dono per una tanto indegna creatura. ie non dalla grandissima bontà, e milericordia di Dio) Con tutto ciò non bastò questa gran penitenza per sar sì, che il iuperbo Fariseo non la condannasse; nondimeno se bene la Donna taceva, Christo però la diffese; accioche da questo si comprenda, quanto sono differenti i giudizj di Dio, da quelli de gli huomini; e quanto sia buona diffesa, che l'huomo taccia, per fare, che Dio sia suo diffensore.

Luc.7.

pace, e guardati di non peccare più. Quello è dunque questo, che significò il Profeta

dicendo, ch'egli non spezzeria la canna sbattuta, e percossa, ne spegneria il lino che famava; dichiarando in questo la gran-

dezza della misericordia, la quale dove-

va usare il Signore nella sua prima venu-

# La Donna Adultera .

Gio.L

Dan d.

£(2, 18,

N El caso della Donna adultera, non ti manca similmente, che considerare, rivolgendo la mente alla incomprensibile soavità, e misericordia di Dio, la quale trovò via di dar luogo alla calunniade'suoi auversarj, senza poter essere Miseri- ripresa. Perche tale era la sua vita, la rio verso sua dottrina, le sue opere, e le sue parol'adultera le, che parve cosa impossibile a' suoi confû sezari- trarj, che da quella bocca potesse uscir parola di condannazione. Non trovarono via alcuna gli auversari di Daniel di calunniarlo, se non procurando d'impedirgli l'orasione, che egli usava tanto: così intravenne a gli nemici del Salvatore, che non trovavano via di tassarlo, se non mettendo in pericolo la sua mansuetudine, e misericordia, di che egli tanto si pregiava. Questa egli ce la dichiarò nel luo Evangelio in molti modi. Però che, quando mai lodò tanto altra virtù, e con sì grande essageratione, ch' egli dicesse Matt. 29: quelle parole: Quello, che wi faceste a qual si voglia di questi minimi miei frațelli, l'havete fatto a me? E quasi le medesime parole ripete il Profeta Esaja dicendo: Questo è il mioriposo, e refrigerio, che voi ristoriate, e consolate gli afstitti. Nell' Evangelio si legge, che camminando il Signore per il paele di Samaria, & i Samaritani non lo volendo accettare, idegnati di ciò i discepoli contra quella gente, dissero al Salvatore: Vuoi tu, che noi commandiamo, che venga il fuoco dal Cielo, che eli abbruci? A'quali con la sua solita mansuetudine, e misericordia, rispose il Christo Signore; We non Sapete, di che Spirito vi Mondo siate. Il figliuolo dell' buomo non venne a pet usar gifrugger l'anime, ma a salvarle. Questa miserimedesima misericordia vide il Proseta Esaja in spirito, quando che parlando delle conditioni del Messia, disse: Non Sarà perfidioso con nessuno, nè sarà accettatore di persone, nè si udirà la sua voce fuo-

ra, non spezzerà la canna percossa, e non

Opere Granata Tomo I.

Christo

Luc.s

.cordia • F.fa 42. Mat.12.

Gio.8,

ta. Per tanto, fratel mio, tali bisogna, che siano le tue viscere; tali le tue opere, e le tue parole, se tu vuoi essere un bellissimo ritratto di questo Signore. Pe-rò non si contenta l'Apostolo di commandarci, che siamo misericordiosi; mà ci dice ancora, che ci vestiamo di viscere di misericordia, come figliuoli di Dio. Considera ora tu, come staria il Mondo, se tutti portassimo questo vestimento. Tutto questo si è detto, accioche per il mezzo di queste opere tanto segnalate, si conosca qualche cosa di quel gran pelago della bontà, e misericordia del come se nostro Salvatore, la quale in queste ope-conosca re risplende chiaramente; poiche (fi huomo in come già dicemmo ) noi non possiamo questa viconoscer Dio in questa vita, da se; mà ta. dalle opere sue, nel modo che le cause si conoscono per li suoi effetti. Mà quì bisogna auvertire, che questo conoscimento della milericordia di Dio, non hà da servire per pigliare occasione da questo di perseyerare nella mala vita (come fanno i cattivi) promettendosi troppo, e troppo assicurandosi di detta misericordia, adoperandola per istromento della loro iniquità; percioche questo è una grandissima bestemmia. E questo perche ci serve? Perche (come già dishi) questo conoscimento ci sia un stimolo per amare si gran bonta, e sperare in tanta milericordia; poiche la bontà richiede l'uno, e la mitericordia l'altro. Nel che noi vediamo errare molti, dico di quelli che hanno ottenuto altre virtù; i quali subito che hanno un poco di tribolatione, pare che mai habbiano letto, nè udito cosa alcuna di quella bontà, e milericordia, così ii perdono d'animo; e perdono il cuore, come se mai non ne havessero saputo cosa alcuna; non considerano, che quasi spegnerà il lino che fuma. Il che manise- tutti i Salmi, e le divine Seritture ci prestamente si vede nella ientenza di questa dicano particolarmente questa miseri-Donna adultera, alla quale dimandò il cordia, accioche ci confidiamo in essa Signore: Donna, dove sono quelli, che ti al tempo delle tribolationi, e non per-accusavano ? Nessuna ti ha condannata ? diamo la speranza nell'Oratione, ha-Rispose la donna: Nessuno, Signore. Et vendo un pegno tanto sicuro della paegli : Manco ti condannerò io : Vattene in rola di Dio, Bisogna ancora auvertire,

\* P(.100.

In the che mai ci lasciamo trasportare di tal sor- a animo, e forza per meglio combattere. Gloria andebba ef- te a confiderare la divina misericordia ser consi- che non si ricordiamo della giustitia; nè derata la manco habbiamo talmente riguardo alla cordia di giustitia, che ci dimentichiamo della misericordia; accioche nè la speranza sia senza timore; nè il timore senza speranza. Perche questi, come dice S. Bernardo, sono come due piedi di Dio; i quali bisogna, che noi baciamo, & adoriamo tutti due insieme, e non un solo, senza l'altro; acciò la speranza senza timore non diventi prosontione, & il timore senza la speranza non incorra in disperatione. Perilche dice il Profeta: lo cantevò al Signore misericordia, e giudizio insieme. Perche egli sapeva molto bene, quanto era pericoloso cantar l'uno senza l'altro, cioè misericordia senza giudizio, e giudizio lenza milericordia; accioche così la speranza non sia troppo ardita, nè il timore troppo vile, e pusillanimo.

DELLA TRASFIGURATIONE del Nostro Salvatore.

Rà i passi più principali della vita del Nostro Salvatore, è molto segnalato, e divoto quello della fua gloriosa Trasfiguratione, quando pigliando in sua compagnia tre Discepoli de più amati, e familiari, sali sopra un monte; e quivi postosi in Oratione (come dice San Luca) si trasfigurò alla presenza loro di tal sorte, che la sua faccia risplendeva come il Sole, & i suoi vestimenti divennero bianchi come neve.

Considera qui in prima, il maraviglio-

Matt. 17. Mar.g. Luc. 9.

Arreficie di Christo fo artificio, che usò questo Signore per er tirar tirarci ase. Egli vedeva, che gli huomil'anima a

Eccl. 6.

ni si movevano più per il gusto de beni presenti, che per le promesse di quelli da venire, conforme a quella sentenza del Savio, che dice: Più vale il vedere quello che su desideri, che il desiderare quel-lo, obe su non sai. Si che per quello dopò haver loro predicato molte volte, e detto, che il premio loro saria grande nel regno del Cielo, e che stariano a sedere sopra dodici sedie, e giudicheriano le dodici Tribù d'Isdraele con altre Matt. 19. fimil cose; all'hora gli fece gustare una piccola parte di questo guiderdone, ac-

Mà non mostro già qui la miglior parte di gustata da questa promessa (che è la gloria essentiale gli Apode beati) perchè quella sopravanza ogni traisgusenso; mà gliene fece gustare una mini- racione di ma parte dell'accidentale (choè la chia- Christo. rezza, e bellezza de corpi glorioli, ) e questo fece con molta ragione: Perche questa carne è quella, che c'impedisce questo viaggio : questa è quella , che ci allontana dalla imitatione di Christo; e questa è quella, che ci disturba il portar la Croce: però conveniva che per rifvegliarla, & inanimarla loro fosse mostrato la grandezza di questa gloria; accioche per quello si confortalle più a sopportar le fatiche. E però se tu ti perdi d' animo, quando ti si commanda, che tu mortifichi, e debbi crocefiggere la tua carne; confortati poi sentendo quello, che dice l'Apostolo: Noi aspettiame il Salvator Noftro Gesà Christo, il quale ri- Filipp. 5. formerà il cerpo della nostra bumiltà, facendola simile al corpo della sua gloriosa Chiatezza.

Considera ancora, come il Signore Christo celebrò questa gloriosa festa sopra un perche si monte solitario, e lontano da ogni stre- rasse nei pito, e tumulto mondano; la quale egli mote, può havrebbe potuto similmente celebrare altrove. in una valle, è in qualche luogo publico; mà egli lo fece, acciò che tu intenda, che gli huomini non sogliono conseguire questo beneficio della trasfiguratione nel publico de negozí del Mondo; mà nella solitudine, e nello star ritirati ; nè manco nella valle fangola de gl'appetiti bestiali, mà sul monte della mortificatione, cioè nella vittoria delle passioni sensuali. Si che sopra questo solitario monte si vede Christo trasfigurato, si vede la bellezza di Dio, si riceve la caparra dello Spirito fanto, si sa gustare una goccia di quel fiume, che rallegra la Città di Dio; e finalmente si dà il saggio di quel pretioso vino, che imbriaca gl'habitatori del Cielo. O fratello, se tù arrivassi una volta su la cima di questo monte, come diresti con tutto il cuore con San Pietro: Signore d buona cosa, che noi stiame qui . Come se dicesse : Cambiamo tut- Matt. 476 to il resto con questo monte: Cambiamo tutti i beni, e delitie del Mondo per li beni di questo diserto. Mà l'Evangeciò che mostrando il premio della vit- I lista dice, che Pietro non sapeva, che toria al combattente, lo facesse pigliar | cosa dicesse; accioche tu intenda quan-

quanta la forza di quet vino celeste, poiche di tal sorte rubba i cuori, degl'huomini, che del tutto gli aliena, e fa uscir di se stessi : poiche San Pietro era tanto alienato, & non sapeva quello che si dicesse; nèsi ricordava di cosa humana, per la grandezza della soavità, e gusto, che quivi sentiva. Egli non haverebbe mai voluto partirsi di quel luogo, nè lasciar di bere del continuo quel soavissimo liquore: però diceva: Signere, Mat. s. buona cofa è, che noi ftiamo qui . Se ti pare, facciamo qui tre stanze, una per te, una per Mosè, el'altraper Elia.

Grandez.

Ora se San Pietro diceva questo, za de' di-non havendo gustato, se non un minivita bez mo che di quel vino celeste, vivendo ancora nell'esilio di questo Mondo, in corpo mortale; che havrebbe fatto, le a bocca piena havesse havuto di quell'inpetuoso fiume de' diletti, che rallegra la Città di Dio? Se una molica sola di quella tavola celeste lo satiò, & arricchì di tal forte, che egli non bramava altro, che la commutatione di questo bene; che havrebbe fatto, s'egli havesse goduto quella abbondantissima tavola di coloro, che veggono iddio, e lo godono, & il loro cibo è l'istesso Dio? Per tanto da questa maravigliosa opera tu intenderai, che non è tutta Croce, e tormento la vita de giusti in questo Mondo, perche quel piecoso Signore, e Padre, che ha cura di loro, sa confolargli a" suoi tempi, e visitargli, quando bilogna, e fargli ancora gustare in questa le primitie dell'altra, accioche non cadessero sotto la soma, nè venissero manco per la via.

Considera ancora come il Signore su trasfigurato a questo modo, stando in oratione: e da ciò tu intenderai, che l' anime divote sogliono molte volte trasfiguracsi spiritualmente nell' Oratione; ricevendo quivi nuovo spirito, nuova luce, nuovo refrigerio, e nuova purità di vita, e finalmente un cuore tanto gagliardo, e differente dall' altro, che non pare, che sia più quello, perche Dio lo muta, e lo sa trassigurare.

Consid**era ancora**, che cosa si tratta in mezzo di questi favori; cioè de' trayagli, che fi devono patire in Gerusalemme: perche tu intenderai il fine, per il quale il Signore sa queste gratie; e quali debbano essere i pensieri, e pro-

ta sia la grandezza di questo diletto ; positi, che deve fare il servo di Dio in questo tempo; i quali hanno a essere determinationi, e desideri di patire, e metter la vita, quando bilogni, per quel tanto bene che gli è stato mostrato, & è tanto degno, che questo, e molto più si faccia per lui. Di modo che quando Dio communicherà all'huomo le sue dolcezze, all'hora egli deve penfare a'dolori, che egli hà da patire per amor fuo; poiche doni tali, ricercano tal ricompenía.

> DELLA SACRAPASSIONE DI Gesù Christo Nostra Signore.

Nella quale si tratta del medo, che si deve tenere nel consideraria.

## ROEMIO.

Avendo finito di trattare brevemen-te de principali misteri della vita del Nostro Salvatore; è cosa conveniente, che ora trattiamo con l'istessa brevità de' misteri della sua Passione: la consideratione della quale è di tanta efficacia, virtù, e consolatione per l'anime, che ci bisognarebbe molto tempo per trattar degnamente di questa materia: però lasciandola per un'altro luogo, tratteremo qui solamente con prevità, come ci dobbiamo governare nella consideratione di essa; accioche lo facciamo con maggior frutto.

Però che si truovano alcune persone, tieni d'alche quando in questo si occupano, nen cuni nel hanno rispetto ad altra cosa, più che alla re ia pascompassione de' dolori, che il Nostro Sal- sione di Christo.

valtore per amor nostro pati.

La qual cosa quantunque sia buona, e santa, non è però solo questo il frutto, che si raccoglie da questo albero di vita. Però è da sapere, che oltre a questo vi sono cinque altre cose da considerare, quando pensiamo, ò meditiamo nella sacata Passione; (come già altrove più copiosamente habbiamo (dichiarato ) perche primieramente possiamo indurre il nostro cuore a dolore, e pentimento de'nostri peccati: al che molto ci moverà la passione del Salvatore; poiche egli è certo, che quanto il Signore patì, tutto lo sopportò per gli pecca-

÷

ti; talche se non fossero stato peccati s nel Mondo, non sarebbe stato necessario un rimedio tanto penolo; di modo che gli peccati, così li tuoi, come li miei, e come di tutto il Mondo, furono li Carnefici, che lo legarono, lo flagellarono, lo Come si coronarono di spine, e lo posero in Croce.

CHOICA

Dalche vedrai, quanta gran causa tu la gravez- hai di sentire la gravezza, e malvagità firi per-de' tuoi peccati; poiche realmente quelli furono la cagione di tanti dolori : non perche quelli forzassero a patire il figliuolo di Dio, ma perche da quelli tolse occasione la divina giustitia per chiedere sì grande sodisfattione. Nè solamente per abborrire, e suggire il peccato, mà parimente per l'amore delle virtù, habbiamo grande occasione negli essempi delle virtù del Signore; li quali particolarmente risplendono nella sua sacratissima passione: nelle quali virtù parimente dobbiamo collocare gl' occhi nostri per provocarci all' imitatione di quelle, e particolarmente nella grandezza della fua humiltà, patienza, ubbidienza, benignità, mansuetudine, esilentio, & in tutte l'altre: perche questo è un modo de più alti, e utili che si trovino, di meditare la lacra passione, cioè per via d'imitatione.

Beneficio grande di Christo fattoci passione.

Altre volte dobbiamo ponere gl'occhi della nostra consideratione nella grandezza del beneficio, che il Signore si fece; nella sua considerando, quanto egli ci habbia amato, e quanto ci habbia donato. quanto caro gli costi quel, che ci chiede, con l'altre circostanze, come di sopra habbiamo toccato, accioche in questo modo veniamo a rendergli infinite gratie, e lodi.

Altre volte bisogna, che inalziamo gl' Cognitio-ne di Dio occhi alla cognitione di Dio, a consideras'acquista re la grandezza della sua bontà, misericormeditado dia, giustitia, benignità, & in particoladichisto, redella suaardentisima Carità, la quale in cola niuna tanto riiplende, quanto nella sacra sua passione. Perche è maggior segno d'amor, patir male per l'amico, che fargli bene: & Iddio poteva fare l'uno, e l'aitro, mà perche gli huomini non ne havevano intiera cognitione dell' amor suo, piacque alla Divina bontà vestirsi d'una natura, con la quale potesse patire male, e per sì grandi mali, che l'huomo si potesse in tutto certificare di questo amore; e così amasse quel, che tanto amò lui,

Altre volte ancora finalmente di qua fi Altezza potrebbe considerar l'altezza del divino glio di consiglio, e la convenienza di questo mez. Dio, pari zo, che la divina sapienza elesse per redi- christo. mere la generatione humana, cioè per sodisfareable noftre colpe, per infiammare la nostra casità, per fortificare la nostra patienza, per confermare la nostra speranza, per curare la nostra superbia, la nostra avaritia, e le nostre dilettationi ; e per inclinare le notre anime alla virtà dell'humiltà, al dispregio del Mondo, all' horrore del peccato, all'amor della Croce, & ad altre virtà fimili. Tal che habbiamo quì sei modi di meditare la passione. Il primo per via di compassione. Il secondo di compuntione. Il terzo d'imitatione. Il quarto di gratitudine. Il quinto d'amore. Il sesto di ammiratione della sapienza, e configlio divino ; perche per tutte quelle sei cose troveremo motivi in qual si voglia passo della passione, e così in tutte quelle dobbiamo mettere gl'occhi, or nell'una, or nell'altra, seconde che lo Spirito santo ci dimostretà la strada. E ben yero, che alcune di queste cose appartengono più a una sorte di persone, che all'altra: perche alli principianti si conviene molto il primo, e secondo modo di considerazione; cioè per via di compafione, e di pentimento de'pescati passati: però a coloro che sono più provetti, più si convengono l'altre, che fervono per eccitare, & accendere l'huomo nell'amor di Dio, benche, e questo, e quello communemente fi convenga a tutti. Mà quì è moltoida nottare, che il fondamento di tutte queste considerationi è l'intendere, e penetrare (quanto sia possibile ) la grandezza de' dolori di Christo.

Perche quanto conosceremo, che siano no fondastati maggiori questi dolori, tanto maggio- ce le conri motivi ci verranno di compassione; poi- sideratio che è certo, che quanto maggiore è la passion di pena di alcuno, tanto maggiore è la Christo. compassione verso di lui. Così anco quanto maggiori sono stati i dolori, che sopporto il Signore per distruggere il peccato, tanto sarà maggior il motivo per abborrire quella cosa, che egli distrusse con tanto prezzo, e costo iuo. La grandezza parimente delle sue virtu più eccellentemente risplende nella grandezza de' suoi dolori, essendo cola manifesta, che quella patienza è maggiore, che più sopporta; e quel-

la humiltà è maggior, che a maggior pelo i si sottomette, e così potiamo andar di-/DELLA GRANDEZZA

scorrendo per tutte l'altre.

Nè mi par, che sia questo motivo manco atto per eccitare l'huomo a più grande amore: perche se noi siamo obbligati amar Christo per quello che pati per nostro amore; quanto farà più grande questa passione, tanto sarà più grande l'obbligo di amarlo.

Da qui anco si conosce la grandezza di questo beneficio, poiche quanto più caro costò al Salvatore la nostra redentione, tanto più per quella cagione gli siamo obbligati. Questo medesimo serve per la cognitione, che habbiamo detto di Dio, cioè per conoicere la grandezza della fua Carità,bontà, misericordia, e giustitia, che sono cose, la cui cognitione molto importa per indurre li cuori humani all'amore, e timore di Dio, & osservanza de' suoi commandamenti. Perche quanto più conosceremo l'acerbità, e grandezza de'fuoi gran dolori, tanto più chiaro vedremo, quanto fu grande la Carità, che tanto patì, e la bontà, che tanto si distese, e la misericordia, che tolle lopra di le tali milerie, e la giustitia, che così rigorosamente castiga le colpe anco nella propria persona sua.

Dal che chiaramente si vede che'l sondamento di tutte quelle considerationi è intendere, e conoscere la grandezza di questi dolori, & hayendo già noi ben fisso il piede in questo, havremo occasione, e motiviper far tutte l'altre cole sopradet-

te, hor'una, hor l'altra. Esecondo che l'anima si troverà posta in queste considerationi, così si potrà fermare in esse più, ò meno, conforme al frutto, che vi troverà. Percioche non è sempre necessario correre per tutte queste; mà si propone tutto cio per esser tutto cola buona, esanta, & accioche quelli, che non trovassero gusto in una cosa, lo trovano nell'altra.

Però mi parve bene prima che entrassimo ne'misteri della sacra Passione, trattar qui brevemente della grandezza de'dolori che'l Nostro Salvatore pati, per il sopra-detto fine: E delle cause, delle quali si trattò più copiosamente nel libro dell' Oratione, e Meditatione, quì ne tocche-

remo più brevemente,

De'Dolori di Christe,

Imanda S. Tomafo nella terza parte Compafdella fua fomma, se i dolori, che pati sone
Gesù Christo nella fua Sacratissima Passio-Christo
versa ne, fureno i maggiori, che si patirono verso la giamai in tutto il Mondo.

Al che egli medesimo risponde dicendo: va i suei che tolti i dolori dell'altra vita, cioè quelli dell'inferno, e del purgatorio, questi furuno i più horribili, & i maggiori, che nel Mondo si patissero, ò patiranno giamai, e quella conclusione la prova egli con molte efficacifilme ragioni,

La prima, per la grandezza della carne di Christo, (la quale era la maggiore che potesse effere) che gli faceva desiare la gloria del grande Iddio, e la redentione dell'huomo con sommo desiderio. E perche quanto più grandi dolori, e tormenti pativa per li peccati, più intieramente sodisfaceva all'honor di Dio offeso, e più copiosamente redimeva ! huomo colpevole, e reo : per questo volse egli, che i suoi dolori fossero grandissimi, accioche così fosse perfettissima questa redentione.

La seconda causa era la purità de fuoidolori; i quali non havevano mistura alcuna di consolatione, mà erano semplici, e puri dolori, perche nessuno pati giamai in questa vita dolori così puri, che non fossero adacquati, ò mescolati con alcuna sorte di consolatione, con la quale fi facessero alle volte tollerabili, & alle volte anco allegri, come accadeva a Martiri,

Mà in Christo non fù così : perche per la sopradetta ragione serrò egli tutte le porte, d'onde gli potesse venire alcun raggio di luce, ò di consolatione, e così con le braccia piegate in tutto si offerse, e diede all'impeto de'tormenti; accioche lenza contradittione, nèmitigatione alcuna le tormentassero, quanto più tormentar potevano.

La terza causa su la delicatezza del suo corpo, che non fù formato per humana virtù, mà per operatione dello Spirito santo : e però fù egli il più persetto, & il più ben complessionato di tutti i corpi : e così anco era il più dedelicato, e sensibile di tutti: e però sen- j tiva più, che qualfivoglia altro, grandifumi dolori.

Oltre 2 ciò sommamente l'affliggeva la memoria, e compassione della sua benedetta Madre; la cui anima ben sapeva egli, che doveva essere trapassata coi più acuto coltello di dolore, che giamai Martire alcuno patisse. Perche si come non vi fù Martire alcuno, che tanto amasse la propria vita, quanto ella la vita del suo Figliuolo, così non sentì mai Martire alcuno tanto la propria morte, quanto ella la morte del suo Figliuolo.

L'affliggeva anco naturalmente la rappresentatione, e memoria della propria morte: perchesi come è naturale l'amor della vita, così è parimente l'horrore della morte: e tanto più, quanto più merita la vita essere amata. Per la qual cosa dice Aristotile, che il savio molto amala propria vita, perche come savio conosce, che tal vita merita essere molto

Dunque conforme a questo, quanto doveva amare il Salvatore quella vita, della quale sapeva, che una sola ora voleva più che tutte le vite create? Or quelle cause di dolori assiligevano tanto quell' anima Santissima, quanto si potesse giamai pensare; nella qual cosasi vede, che sono stati molto maggiori idolori dell'anima sua, che quelli del corpo; e su molto maggiore la passione invisibile, che dentro pativa, che la visibile, che pativa esterior-

Oltre a ciò, l'issessa force di morte è l'agiutie dolorosissima (come appresso diremo:) Christo & insieme con questo si aggiunge, che in nella sua questa morte eoncorsero tante sorti d' passione. ingiurie, e tormenti, che non fu cola alcuna in tutta quella sacra humanità (tolta la parte superiore dell'anima) nella quale non patisse il Signore il suo proprio tormento.

> Peroche egli primieramente patì nell' anima fua Santislima i dolori, che di già habbiamo detto, & anco nel suo corpo quelli, che appresso diremo.

> Patì anco nella fama co'falsi testimoni, & ignominioù titoli, con i quali fù condannato.

> Patì anco nell'honore con tante inventioni, e modi di Icherni, ingiurie, e vituperj, che gli furono fatti.

Patì nella robba, che erano solamente quelli poveri vestimenti, che haveva, de quali fu anco spogliato, e posto ignudo nella Croce. Pati negli amici, poiche tutti fuggirono, abbandonandolo, e lasciandolo solo in poter de suoi nemici. Patì parimente in tutti i membri , e sentimento del suo Sacratissimo Corpo, in ciascuno il suo proprio tormento. La testa su coronata di spine, gl' occhi ottenebrati con lagrime, le orecchie tormentate con ingiurie, le mascelle percosse con guanciate: il viso allordato da sputi; la lingua amareggiata con fiele, & aceto; la facra barba pelata; le mani trapassate con chiodi; il costato aperto con la lancia; le spalle fracassate con slagelli; i piedi trapassati con duri chiodi, e tutto il corpo finalmente insanguinato, impiagato, disgiunto, e stirato nella Croce. Accioche si come tutti i membri del suo missico corpo stavano specialmente feriti, e flagellati, così tutti quelli del vero, e naturale stessero feriti, e tormentati. Con anco, poiche era stata tale la nostra malitia, e malvagità, che con tutte le nostre cose, e con tutti i nostri membri, e sentimenti havevamo offeso Iddio, così la sodisfattione di Christo fosse tale, che in tutte le cose patisse tormenti, essendo che noi con tutte le cole noltre havevamo commello peccato

Crebbe parimente questa pena con la continuatione, e moltitudine de puarione travagli, che il Salvator pati dall' hora de tiava-che su preso, fin che spirò nella Croce. Christo Peroche in questo tempo tutti a gara necrebta s'affaticavano per tormentarlo, ciascuno la sua pe-a suo modo. Uno so piglia, s'altro lo lega, l'altro l'accusa, l'altro lo sbessa, l'altro lo sputa, l'altrò gli dà guanciate, l'altro lo flagella, l'altro lo corona, l'altro lo percuote con la canna, l'altro gli velagi'occhi, l'altro lo veste, l'altro lo lpoglia, l'altro lo bestemmia, l'altro gli mette la Croce addosso, e tutti finalmente si occupano in darli ciascuno la iua parte di tormenti; lo menano, e rimenano, lo conducono da un Giudice all'altro, da un tribunale all'altro, e da un pontefice all'altro, come se fosse un publico ladro , e malfattore . O Rè di gloria, qpanto ti siamo noi obbligati per tanti inventioni, e modi di travagli che patisti per noi; Dunque queste, &

altre cause simili chiaramente dimostra- essendo questo così, qual maggior bonno, che i dolori, che il Salvatore patì, sopravanzavano quanti dolori fin a questo di sono stati patiti in quella vita, e si patiranno giamai.

Or che frutto caviamo noi da queto si cavi sta consideratione? veramente grande, dalla con- & inestimabile. Perche tutto quel che se sopra di se tutte le miserie, e debidella c' insegna la filosofia Christiana, c' inpassion di fegna brevemente la Groce di Christo; e ciò che operano la Legge, e l'Euangelio (dandoci conoscimento del bene, & amor di quello) tutto questo, in suo modo c' insegna, & opera la Filosofia della Croce. Perche primieramente di quà meglio, che da tutti i mezzi del Mondo, si conosce la gravezza, e malitia del peccato ; considerando quel che patì il Figliuol di Dio, e quel che sece per distruggelo.

Diquasi conosce la gravezza delle pene dell'inferno, poiche volfe il Signore entrare in tal'inferno di pene, e dolori

per cavarci da quelle.

Di quà si conosce, quanto siano grandi i beni, così di gratia, come di gloria: poiche ci bisognò tal merito per acquistarli, dopo l'haverli perduti per via di giustitia. Di quà si conosce la dignità dell' huomo, & il valore dell'anima fua, confiderando quanto l'hà stimata Iddio, poiche tal prezzo volse dare per essa. Di qui parimente più, che per altro mezzo, veniamo in cognitione di Dio, non però quale l' hebbero i Filosofi ( che sì poco loro giovò, poiche poco più conobbero, che l' onnipotenza, e sapienza sua, che risplende nelle cose create) mà tale, qual conviene, e sà divenire gli huomini santi. e religiosi, cioè della bontà, carità, misericordia, providenza, e giustitia di Dio; perche questo conoscimen-cognitio to cause nelle anime nostre amore, e fi riceve timore di esso Iddio, e speranza nella dalla pas- sua misericordia, & ubbidienza a' suoi sou di commandamenti, nelle quali virtù consiste la somma della vera Religione. Mà l quanto risplendano queste divine perfettioni nel missero della Croce, chiaro si vede con questa ragione. Però che di starsene a letto, quando lo vede analla bontà s' appartiene communicare, e dar sè stessa i all'amore far bene all' gli essempi d'un Rè, che al fine è huomo amato; alla milericordia pigliar sopra di mortale come noi altri, quanto più pose tutte le miserie, e mali del miserabile; & alla giustitia castigare severamente i delitti del colpevole, e reo. Ora | Specialmente che gli essempi di Chri-

tà si trova, che quella, la quale gionse a communicare le stesso, e farsi una medesima cosa con l'huomo? Qual maggior carità di quella, che se l'huomo partecipe di quanti beni haveva? Qual maggior misericordia di quella, che tolti humani? Qual maggior misericordia chericevere Iddio sopra le sue spalle i flagelli, che i nostri furti, e rapine meritavano ?'patir la nostra Croce ? bever il nostro calice? e voler esser tormentato per li nostri peccati è disonorato per la nostra superbia? spogliato nella Croce per la nostra cupidità? e finalmente dato tutto in poter delle tenebre, per liberare gli huomini da quelle? potrebbe estere già mai maggior misericordia di questa? Ne crediate, che sia minor di Giustita questa la giustitia, che quivi risplende di Dio Peroche qual maggior giustitia esser po-che trebbe, che haver voluto Iddio piglia-la paffion re così strana forte di vendetta, perdi Chrisil peccaso del monde il peccato del mondo, nella persona del sto. suo Dilettissimo, & Innocentissimo Figliuolo? perche giustissimo è quel giudice, che al proprio suo figliuolo non perdona, per haver tolta sopra di sè la colpa altrui. Ora essendo questo così, chi non temerà tal giustitia ? e chi non spererà in tal misericordia? chi non amerà tai bontà ? Veramente non era possibile proporre all'humo maggiori motivi, d'amore, di timore, di ubbidienza; e disperanza, che quelli li quali quivigli furono dati, talche il cuore, che con questo non si vince, non sò qual cosa lo potrà mai vincere.

Oltre a ciò quanto sono grandi gli essempi, & occasioni, che quivi ci si dan-di virtà no per tutte l'altre virtà, e particolar-nella cura mente, per la virtù della humiltà, ubbi-di Co. dienza, patienza, mansuetudine, povertà di spirito, e per tutte l'altre? perche (come dice San Tomaso) gli essempi delle virtù tanto sono più essicaci, quanto sono di persone più alte. Perche chi haverà mai ardire di andare a cavallo, quando vede il fuo Rè andare a piedi? ò dare in battaglia? Or se tanto ponno gli essempj d'un Rè, che al fine è huomo trannogli essempi di quella Regia Maestà, che sè tante cose maggiori per noi?

Christo .

fto hanno altra degnità, e forza ammi- q vacinelle altezze. Qui primieramente ci rabile; perche gli essempj suoi, così fono essemp), che sono parimente be-nesici, e rimedi, e medicine, e stimo-li d'amore, di divotione, e d'ogni virtù.

Christo.

Rendiamo dunque infinite gratie al che si de Signore per questo beneficio sì grande, vono ren- cioè per il molto che esso ci diede, e gereapio per il molto che amò, che patì, c fione di molto più patirebbe, se ci fosse necessario. Per tutte quesse tre cause gli dobbiamo render eterne gratie : e poiche dal canto nostro non habbiamo cola degna da dargli, almeno sforziamoci. che tutta la nostra vita sia sua, poiche la sua tutta sù nostra. Or presupposto questo piccolo preambolo, narreremo fommariamente i principali passi della Passione, cominciando dall' intrata del Signore in Gerusalemme co' rami; perche questo sù il principio. & essordio di

# L'ENTRATA DEL SIGNORE IN Gerusalemme co' rami.

Iun<u>to</u> che fù il tempo, nel quale il G Salvatore haveva determinato offerirsi in sacrificio per la saluté del Mondo ; si come egli per propria volontà si volle sacrificare, così con l'istessa venne al luogo del sacrificio, che era la Città di Getusalemme: accioche nella Città, e nel giorno che l' Agnello missico Mat. 21. era sacrificato, fosse anco fatto il sacri-Gio 12 ficio del vero Agnello: e dove tante la passio- volte erano stati uccisi i Proseti, quivi ne perche parimente fosse ucciso il Signore di essi i todaChri- e dove poco avanți era stato tanto ho-Roin Ge- norato, quivi fosse anco condannato, e crocefisso: accioche così fosse la sua palsione tanto più ignominiosa, quanto il luogo era più publico, & il giorno più solenne. E però havendo egli eletto la villa di Betelemme per la sua Natività, elesse la Città di Gerusalemme per co-Matto al, testo sacrificio; acciò la gloria della sua Natività fosse nascosta in quel luoghetto di Betelemme, e l'ignominia della sua passione fosse più palese nella Città Christo di Gerusalemme. Entrando dunque nella Città, fù ricevuto con grande solennimente in tà, e festa, con rami d'olivo, e palme, stendendo molti le loro vesti per terra, e gridando tutti ad una voce: Benedetto

s'offerisce luogo per considerare la grandezza della carità del Nostro Salvatore, e l'allegrezza, e prontezza della volontà, con la quale andava per offerirsi alla morte per noi; poiche in questo dì volle egli esser ricevuto con così gran festa, in segno dell'allegrezza, e festa, che nel suo cuor teneva, vedendo che gia s'approssimava l'hora della nostra Redentione. Perilche si dice, che Santa Agata, effondo prefa per Christiana, andava alla carcere con sì grande allegrezza, come se l'havessero condotta ad un proprezza convito, per l'honor di Dio. Dunque di Christo con che prontezza, e divotione doveva andando andare colui, che haveva tanto maggior gone, Carità, e gratia, quando andava per esseguire l'opere della nostra Redentione, per l'ubbidienza, & honore dell' istesso Iddio? Dal che chiaramente imparerai, con che modo di prontezza; e volontà tu debbi attendere all' opere del suo servigio, poiche con tanta a.Cor. s. allegrezza attese egli a quelle di tua redentione; ricordandoti che dice l'Apostolo , che sommamente piace a Dio il Gier. 38. servidore allegro, e dell'altro dice il Profeta: Maledetto sia l'huomo, che fa l' opere di Dio negligentemente. Considera parimente le parole della profetia, con la quale si rappresenta questa entrata, che fono queste : Rallegrasi affai , figli- Zach, 9. uola di Sion, fà festa figliuola di Gerusa-lemme: E vedi come il tuo Rè povero, e mansueto viene a trovarti, sedendo sopra un asina, ed un poledro suo figliuolo. Tutte queste parole sono di grande consolatione: perche dice, Re tuo, e per te; come se dicesse, che questo Signoreètutto tuo, eche tutti i saoi passi, e fatiche sono per te. Per te viene, per tenalce, per te si affatica, per te digiuna, per te ora, per te vive, per te muore, e per te finalmente risuscita, & Regno di ascende al Cielo. Nè ti scandalizare del diverso nome di Rè, perche quello Rènon è co- da Regni meglialtri del Mondo, che regnano più mendania per propria utilità , che per utilità de valsalli, procurando la loro povertà per arricchirsi, ponendo arischio la vita di coloro per conservar la propria. Mà questo nuovo Rè non farà già in tal modo; però che egli ti arricchirà a sue spese, ti diffenderà col suo Sangue, e ti darà la vita, perdendo egli la sua. Perche a fia colul, the viene nel nome del Signore, fal- | questo fine diffe egli per San Giovanni, Gio. 17.

Mar. 2.

rufalem-

Cerulalemme, lvi.

Ela.9: Manale che gli fù data potestà sopra ogni carne, acciò che delle a tutt'i suoi la vita eterna. Questo è quel principato, del quale dice il Profeta .: Che fù posto sopra le spalle del prencipe, e non del suo popolo; accioche la fazica del carico sia lua, & il frutto, e l'utile sia nostro. Dice oltre a ciò, che viene maniue-

to sedendo sopra una povera cavalca-catura. Talche quel Dio di Vendet-

Con quita humiltà venille Getulalemme: Gen. j.

Exe,20.

Christo in 12, che siede sopra i Cherubini, e vola sopra le penne de' venti, e mena dopò sè mighiaja di migliaja di Angeli, questo medelimo adesso viene così

mansueto, & humile, come ci si rappresenta: eccioche tu non fugga da lui come fece Adamo nel Paradifo terrestre, e come il popolo Giudaico, quando dava loro la legge; ma che ti auvicini a lui , vedendolo già convertito di Leone in Agnello : percioche non havendo egli spezzato il tuo cuor insino adesso con la forza della sua possanza, nè con la grandezza della sua Macstà; vuole hora vincerlo, e superarlo con la grandezza della sua humiltà, e con la forza del suo amore. Questo è un nuovo modo di combattere, che hà eletto il Signore, come disse la Santa Profetessa; e con questo fra-casso le porto de suoi nemici, superò, e vinse il cuor loro. Questo ci si

rappresenta in questa entrata di Geru-

salemme così solenne; dove, come di-

ce l'Euangelista, tutta quella Città si

commosse, uscendo tutti a riceverlo con

rami di palme; e d'olivi in mano, &

altri stendendo le proprie vesti per ter-

ra cantando le fue lodi , e chiedendo-

gli la falute eterna.

Or che altro ci rappresenta lo Spirito santo, eccetto, che havendo questo Signore prima battagliato con il Mondo, con rigori, con diluvi, con casti-ghi, e minaccie spaventevoli senza farlo mai rendere, elesse per questo nuovo modo di combattere, procedendo non con castighi, ma con beneficj : non con rigore, ma con amore: non con ira, ma con piacevolezza: non con Maestà, ma con humilta, e finalmente non ammazzando i suoi nemici; ma morendo egli per loro: all'hora s'infignorì de i loro cuori, e trasse tutte le cose a se, come disse nell' Euangelio: Se io sarò es-

faltato forta una Crece ) mettendo la pro-

trard a metutte le cose: Non conforze di acciajo; ma catene d'amore: non con flagelli, e castighi; ma con buone opere, e

benefici.

All'hora dunque cominciarono gl'huomini, altri a tagliar rami di olivi, privandofi de propri beni, e spendendoli in opere di pietà, e misericordia, che per gli olivi ci si rappresenta: & altri passarono più oltre, stendendo le proprie vesti per terra per adornar la strada, d'onde doveva camminare il Salvatore; e questi fono coloro, che con la mortificatione de' loro appetiti, e proprie volontà, e con castigare, e maltrattare la carne, con la morte de propri corpi fervirono alla gloria di quello Signore, come fecero innumerabili Martiri, che si lasciarono gettar per terra, fracassare, e tagliarea pezzi la veste del proprio corpo, per la contetsione, egloria di Dio. Nel che ci si dimostrano tre sorti di virtà, con le quali dobbiamo andare à ricevere questo Signore, quando viene spiritualmente all'anime nostre.

La prima è l'Oratione, figurata in Virtù, con

colore, che vocalmente lo lodavano, e le qualiti chiedevano la loro salute. La seconda è des rice-l'Elemosma, & opere di misericordia, tualmete ch'è figurata in coloro, che tagliavano Christo. rami di olivi, perche come habbiamo detto, per l'olivo s'intende la misericordia. La terza è la mortificatione della carne, & il dispreggio di se ftesso, ch'è figurato per coloro, che mettevano per terra le proprie vesti, acciò sossero peste, e calpestate per honor di Christo. Delle quali virtà la prima, cioè l'Oratione, si deve a Dio: la seconda, cioè la misericordia, al profilmo: ma la terza, cioè la mortificatione, la deve l'huomo a se stesso. Queste sono tre Croci spirituali, che hà da portar sopra di se sempre il Christiano: e così quando si leva la mattina, come anco quando haverà rese gratie a Dio, e raccommandatogli tutto il corso di quel giorno, subito si deve caricare di queste tre Croci, cioè di queste tre grandi obbligationi, & andar tutto quel giorno con una perpetua attentione per metterle in essecutione, havendo un divotissimo cuore verso Iddio, & un'altro piissimo verso il prossimo, e l'altro severissimo verso se itesso, castigando la sua carne,

raffrenando la sua lingua, e mortifi-

Gio. 12.

pria vita per la salute del Mondo ) ie cando tutt'i suoi appetiti. E sopra tut-

gomento, & occasione per dispreggiare la gloria del mondo, dietro alla quale vanno gli huomini così perduti, e per fua cagione vengono in tanti estremi. Vuoi tu dunque vedere quanto si deve stimare questo honore, e questa gloria? Metti gli occhi, e conidera l'hono-re, che fa qui il mondo al Signore, e vedrai che l'istesso mondo, che hoggi lo riceve con tanto honore, quindi a cinque giorni lo ssimò peggior che Barabbas, desiderandogli la morte, gridando ad alta voce; Crucifige, crucifige eum. Tal che colui, che hoggi lo essal-Luc 11. rava, e lodava per figliuolo di Davidde, cioè per il più Santo di tutt'i Santi; domani lo stima per il peggiore di tutti gl'huomini, e manco degno della

vita, che Barabbas.

inftabini.

Or qual'essempio più chiaro potresti havere per conoscere, che cosa sia la gloria del mondo, e quanto si debba stimare la testimonianza, e giudicio de gli huomini? Che cosa più leggiera, più cieca, più disleale, più incostante, che il giudicio, e testimonio del mondo? Hoggi dice, e domani disdice: Hoggi loda, e domani biasma: Hoggi leggiermente v'inalza sopra le nuvole, e domani con maggior leggierezza vi sbasla insin'all'abisso: Hoggi dice, che sete fi-Giudiei gliuol di Davidde, e domani vi giudica del mon peggio di Barabbas. Tal'è il giudicio di ce sieno quella bestia di molte teste, di questo a fraudolente mostro, che non hà fedeltà, nè lealtade alcuna, nè osserva verità giamai con huomo alcuno, nè dà vivere, nè valor alcuno, se non per proprio interesse. Non è buono se non quello, ch' è verto di lui prodigo, quantunque sia pagano; e non è tristose non colui, che lo tratta come merita, quantunque faccia miracoli; perche non hà altra misura per misurare le virtù, eccetto che il proprio interesse. Ma che dirò delle sue fallacie, & inganni? A chi osiervò giamai fedelmente la sua parola? A chi diede giamai quel che promise s Con chi hebbe giamai. lunga amicitia? A chi ha conservato molto tempo quel che diede? A chi hà mai egli venduto vino, che non fosse adacquato, e misto con mille imbrogli? Solo in questo è costante, e fedele, che non fù giamai fedele ad alcuno.

Quest'è quel falso Giuda, che bacian-

to ciò vi è qui parimente un grande ar- f do l'amico lo tradisce à morte: Questo e quel traditor Joab, che abbracciando Mattas. amichevolmente quel che lo salutava. fecretamente col pugnale gli trapassò il corpo. Promette vino, e vende aceto; promette pace, e tiene secretamente apparecchiata la guerra; malamente si conierva, e peggiormente s'acquista; pericoloso a tenere, e difficile a lasciare. O Mondo perverso, falso promettitore, e vero ingannatore, publico lufingatore, e secreto traditore, nel principio dolce, al fine amaro, nell'aspento piacevole, nelle mani crudele, avarone i benefici, prodigo ne i delori , esteriormente bello. interiormente d'ogni bellezza privo, nell' apparenza florido, e lotto i fiori spinoso.

#### I L LAVARE do' piedi.

Uando pervenne all'estremo della fua vita il Salvator del Mondo, prima ch'entrasse nel conflitto della sua sacrata passione, licentiandosi da fuoi discepoli, volte eglistesso con le proprie mani lavar lore i piedi, & instituire il Santissimo Sacramento dell'Altare, e far loro un sermone pieno d'ogni soavità dottrina, e consolatione. Percioche tal gratia, e tal fine si conveniva alla soavità, e carità grande di tal Signore.

Scrive adunque l'Evangelista, dicen- Gio. 13. do, che il giorno innanzi la Pasqua, sapendo Gesu, ch'era venuta l'hora, nella quale egli dovea passare di questo Mondo al Padre; havendo sempre amato i luoi, ch'erano nel Mondo, gli amò particolarmente nel fine. E fatta già la cena, haveado posto il demonio nel cuor di Giuda, che lo vendesse; sapendo egli che il Padre Eterno haveva posto ogni cola in sua potestà, e che si era partito da Dio, e ritornava à Dio; levandosi da tavola, e posta giù la veste, tolto un l'enzuolo si cinse con quello; o mettendo l'acqua in un vaso, cominciò a lavar' i piedi a' fuoi difcepoli ,afciugandogli col lenzuolo, col quale stava cinto. Fin quì sono parole dell'Evangelista. Ora essendo da considerare molte cele legnalate in un'atto così notabile, la prima che ci si offerisse, è questo essempio d'inestimabile humiltà del Figliuol di Dio: la cui grandenza

cominciò l' Evangelista a raccontare | catrice ? e se questo ti darebbe grande nel principio di questo Evangelio, accioche più chiaramente si vedesse la grandezza di quella humiltà, paragonata con sì grande Maestà, come se dicesse; Questo Signore, che sapeva tutte le cole, quello ch' era figliuolo di nava a lui: Questo nelle cui mani il Padre haveva posto tutte le cose, il Cielo, la terra, l'Inferno, la vita, la morte, gl' Angeli, gli huomini, i demoni, e finalmente tutte le cose : Questo il quale era di Maestà sì grande, sù tanto grande nell'humiltà, che nè la grandezza della sua postanza lo se dispreggiare questo ufficio, nè la presenza del-la morte lo sè dimenticare di questo atto, nè l'altezza della sua Maestà lo sè ritirare, chenon si abbassasse ad un servigio così vile, il qual'è uno de i più bash, e vili, che sogliono far'i servi; e così come servo si spoglio, e cinse, e pose l'acqua nel vaso, & egli stesso con le proprie mani, che crearono i Cieli, con quelle, nelle quali il Padre Eterno haveva posto tutte le cose, comminciò à lavare i piedi: a chi? à poveri pescarori; e quello che più importa, i piedi del peggiore di tutti gli huomini, cioè i piedi di quel traditore, che l'haveva venduto . O immensa bonta, o suprema Carità, ò ineffabile humiltà del Figliuolo di Dio! Chi non restarebbe attonito, e supesatto, vedendo il Greatore del Mondo, la gloria de gl'Angeli, il Rè de i Cieli, il Signor di tutte le cose profirato a piedi di pescatori; e quello ch'è più, a piedi di Giuda? non si contentò co'l scendere dal Gielo, e farsi huomo, ma volle abbassarsi ancora più (come dice l'Apostolo) avvilindos, & Phil. 2. humiliandesi in mode tale, ch'essendo Iddio, piglio non folo forma di huomo; ma di servo, facendo ufficio proprio di

Si maravigliava molto il Farisco, che convitò Christo in casa sua, vedendo, ch'egli si tasciava toccare i piedi da una donna publica peccatrice ; parendogli, che fosse una cosa indegna di un Profeta. Se su stimi per cola così indegna, d Farisco, che un Profeta si Iasci toccar' i piedi da una donna peccatrice, che faresti, se tu credessi, che questo Auc. 7. Profetz fosse Iddio, e che con tutto ciò si lasciasse toccar'i piedi da una pec-

ammiratione, dimmi ti prego, che faresti, se credendo, che questo Signore fosse Iddio (com'egli era) tu vedessi, che non solo si lasciava toccar i piedi da peccatori, ma ch'egli stesso prostrato a terra lavava i piedi de' peccatori? Quan-Dro, questo che veniva da Dro; e ritor- to è maggior cosa Iddio, che un Proseta? e quanto è più, ch'egli lavi i piedi altrui, che lasciarsi toccar'i suoi? Or quanto più cestaressi attonito, e stupe-dine dell' fatto, se ciò havessi veduto, e creduto? huomo Credo certo, che gli stessi Angeli resta- verso Dio. rono stupefatti di questa sì grande, & ettrema humilea : Egli posò giù le vefti, di-ce l'Evangelista, dingratirudine, e miseria grande della generatione humana! Iddio toglie tutti gl'impedimenti per fervir all'huomo; or per qual cagione non gl'torrà l'huomo per servir'a Dio? Se il Cielo così s'inchina alla terra, perche non s'inchina la terra al Cielo? Se l'abisso della misericordia s'inchina a quello della miseria, per qual causa non s'inchinerà l'abisso della miseria all' istella misericordia ? Egli stesso si cinse, egli pose l'acqua nel vaso, & egli medesimo lavò i piedi a i discepoli: accioche di quà pigliassero essempio gli amatori della virtù, e coloro che hanno cura d'anime, che non devono commettere ad altri gli ushcj di opere di Carità, ma essi stessi debbano mettere le mani in ogni cosa. Se l'huomo desidera il premio in se stesso, e non in altri; da se stesso deve fare l'opere virtuose, e non per mezzo d'altri.

Confidera di gratia, come venne a propolito quello atto, quando il Signor lo fece, perche cominciarono allora i discepoli a disputar qual fosse trà lo- Luc 22. roil maggiore; la qual disputa altre vol-te havevano fatta, ne si guarirone da questo differto con l'ammonitione, che il Signore fece loro con parole : e perciò per guarire questa infermità, aggiunse adesso un'altra medicina più esficace con opere; facendo trà loro, e per loro questa opera di sì grande humiltà, oltre quelle che haveva già fatte, e doveva fare; essendo, che molto ben sapeva questo Signore la grande necessità, che havevano gli huomini di questa virtù, e la grande repugnanza, che vi era dal canto loro in esleguirla: e perciò volse egli curare tale infermità

con sì forte medicina.

Nè ci lasciò solamente quivi essempio di humiltà; ma parimente di Carità: per-Carità di che lavar'i piedi, non iolo è servigio; ma Christo in è parimente amorevolezza: e questo lo Javar i e parimente amorevolezza: e queno lo piedi a gi fece il Salvatore a piedi de fuoi amici la Apostoli fera innanzi il giorno, che fossero li suoi inchiodati, e lavati co'l proprio sangue:

acciò che tu conosca, quanto sia pura la Carità in se stessa, e piacevole verso il

proffimo.

Gen.45.

Questo essempio dunque di Carità, & humiltà lasciò per commandamento il Si-Teftamé-gnorea tutt'i suoi nel testamento; racto lascia- commandando loro in quell'hora estrema, christo a che pigliassero l'essempio suo, e che l'un l'altro si amassero, e trattassero in quel modo, ch'egli haveva loro trattati. Or qual'altra legge, qual'altro commandamento si potrebbe aspettare da quel petto sì pieno di Carità, e misericordia, più proprio di questo? Qual'altro commandamento lasciarebbe un padre nell'hora della sua morte a' suoi diletti figliuoli, se non che si amassero trà loro? Questo commandamento diede quel Santo Giuseppe a' suoi fratelli, mandandogli al suo Padre, dicendo loro? Andate in pace, ne vi facciate dispiacere l'un l'altro. Commandamento sii questo di vero fratello, che veramente amava i fratelli, e desiderava il ben loro: poiche per dimostrare il Signore il medelimo amore verso gl' huomini, qui pone il medelimo commandamento (che per eccellenza si chiama mandatum) nel quale ci commanda quello, ch' era più conveniente per la nostra pace, per il nostro bene, e per la nostra conso-

Talche se questo commandamento si osservasse nel Mondo, senza dubbio viverebbono gli huomini, come in un Paradiso. Dal che conoscerai, quali siano i commandamenti, che ci commanda Iddio no-Aro Signore: Poiche sono tali, e tanto utili all'humana generatione, che se ben si considera, più siamo obligati a lui per le cole, choci commanda, ch'egli a noi per l'osservanza di quello, che ci commanda; poiche posto da canto il guiderdone, e premio del Cielo, non ci poteva commandate cos'alcuna in questo Mondo, che

ci tolle stata più giovevole.

LAINSTITUTIONE del Santissimo Sacramento.

TRà tutt'i segni di Carità, che il Si- Garità di gnor nostro ci diede in questo Mon-Christo do, molto ragionevolmente fi numera trà nell'instile cole molto legnalate la institutione del Sacramé-Santissimo Sacramento.Per la qual cosa <sup>to</sup> • dice S. Giovanni, che havendo il Signore amato li suoi, che haveva nel Mondo, cioè i fuoi eletti, particolarmente dimostrò loro questo amore nel fine della sua vita. Percioche in quel tempo fece loro il maggior beneficio, dando loro maggior

segno dell'amor suo.

Per intelligenza dunque di queste parole, le quali sono il fondamento così di questo mistero, come de gli altri, che leguono, bisogna presuppore, che non è lingua creata, che basti per dichiarare la grandezza dell'amore, che Gesù Christo portava all'eterno suo Padre, e conseguentemente à gli huomini, che gl'haveva raccomandati. Percioche essendo che legratie, ebenefici, cheil nostro Signo-Gio 13. re, in quanto huomo, haveva ricevuto grande da questo supremo Padre, erano infinite, che hebbe si come anco la gratia dell'anima sua san-patire, tissima, d'onde procede la Carità, ch'era infinita; da qui nasce, che l'amore il qua-

le corrispondeva tutto ciò, era sì grande, che non è intelletto humano, nè Angelico, che lo possa comprendere.

Hora essendo cosa propria dell'amore desiderare di patire fatiche per la cosa amata, di qui procede, che non è anco possibile comprendere la grandezza del desiderio, che Christo haveva di bere il Calice della morte; e patir travagli per la gloria di Dio, e per la salute degl'huomini; la quale egli tanto desiderava per suo amore. Or questo divino amore che tanto tempo era fato come rinchiuso, e ricenuco, acciò non facelle tutto ciò ch'egli deliderava, e poteva fare, in questo giorno gli furono aperte le porte, egli fù dato licenza che ordinalle, e facesse, e patisse ciò, ch'egli volesse per la gloria di Dio, e per la salute de gl'huomini. Onde poiche hebbe questa licenza, la prima cola che fece, su aprir la porta à tutt'i doleri, e tormenti della sua passione, acciò

che tutti uniti insieme assalissero pri-

mieramente l'anima sua santissima con questo Sacramento; perche uno de' sila loro apprensione, e rappresentatione; & appresso tutto il suo sacratissimo cospo. E furono tali questi dolori, che la loro imaginatione, e rappresentatio-ne basto per farlo sudar gocciole di vivo sangue. Questo medesimo amore fece, che si offerisse in tutto nelle mani de' peccatori, e lo legò ad una colonna, e lo corono di spine, e gli se portare la Croce adosso, e nella medesima lo crocefisse. Questo medesimo fece, che offerisse le sue mani, acciò le legassero: e le sue mascelle, acciò ricevessero le guanciate: e la sua barba, acciò la pelassero: e le sue spalle, acciò le flagellasfero: & i suoi piedi, e mani, accioche gl'inchiodassero: & il suo pretioso co-stato, acciò che con la lancia l'aprissero; e finalmente tutt'i suoi membri, e sentimenti, acciò per noi fossero tor-mentati: e di quà si dee pigliar la misura de' travagli di Christo, non dalla furia de'suoi nemici; percioche questa non s'agguaglia all'amor suo; nè meno alla moltitudine de' nostri peccati, che per questi bastava una sola gocciola del suo Sangue; ma folo alla grandezza dell'amor fuo .

Ma sopra tutto ciò l'istesso amore lo sece ordinare un Sacramento mirabile, il quale in ogni modo che lo confideri, getta da sè fiamme, e raggi d'amore. Laonde chi desidera sapere, quanto sia stato grande tale amore, metta gl'oc-chi in questo Sacramento divino, e consideri le cause, e gli essetti, per li qua-li su issituito: perche questi gli daranno certi, e veri segni della grandezza della carità, che ardeva nel petto, d' onde usch questo fantissimo Sacramensegni di to. Perche tutti gl'indizi, e segni del vero amo- vero, e persetto amore, tutti si tronel Sacra- vano in questo divino Sacramento. Percioche primieramente il segno principadell' Al- le del vero amatore è desiderare la unione, e farsi una cosa stessa con quello che ama. Dal che procede, che co-· lui, che ama, tiene collocati tutt' i suoi sentimenti, la memoria, l'intelletto, la volonta, l'imaginatione, con tutto il resto, nella cosa amata. Tal che l'amore è una certa alienatione da sè stesso, che procede per cagione, che l'

ni, per li quali fù istituito, fù per incorporarci, e farci una medelima cola con lui : e perciò lo institut in specie di cibo; perche si come del cibo, e di colui che lo mangia, si tà una medesima cosa; così anco di Christo, e di quello che degnamenae lo riceve : come egli medesimo lo significo dicendo : Quello, che Gio. 6: mangiala mia carne, e beve il mio sangue, stà in me, & io in lui. E questo si sa per la partecipatione d'un medesimo spirito, che stà trà loro, che è, come se stesse frà tutti due un medesimo cuore, & una medesima anima: dal che procede un medesimo modo di vivere, e conseguentemente una medesima gloria, benche in gradi differenti. Or che cosa si deve più prezzare, e stimare, che questa? Il secondo segno del vero amo. reèfar bene alla persona amata, e farla partecipe di quanto hà; poiche gl' hà dato il proprio cuore, e sè stesso. Percioche il vere amore non stà mai otioso, ma sempre opera, e s'affatica per far bene all' amato. Or che maggior beneficj, che doni più grandi di quelli che Christo ci da in questo Sacramen- Benefici ; to? Perche in esso ci si dà l'istessa car- che rice ne, e Sangue di Christo, & il premio, viamo, da che con l'istessa carne, e Sangue ci acqui- nel Sacrastd. Tal che in esso ci si dà il favo, insie-mento me co'l mele, cioè Christo co'luoi trava-tare. gli, e meriti, de quali ci facciamo partecipi per virtù di quello Sacramento, fecondo la dispositione, e preparatione di chi lo riceve. Laonde, si come toccando l'anima nostra la carne che discende d'Adamo, quando Iddio la crea, & infonde, subito si sa partecipe di tutt' i mali, e miserie di Adamo; così per il contrario, toccando ella per mezzo di questo Santissimo Sacramento, degnamente ricevuto, la carne di Christo, si fà partecipe di tutt' i beni, è tesori di Christo: equesta è la causa, per la quale questo Sacramento si chiama communione, perche per mezzo suo Gesù ci communica non solamente la sua pretiola carne, e langue; ma parimente ci fà partecipi di tutti i meriti, che col sacrificio della medefima carne, e sangue s'acquistano. La terza operatione, e segno di amore, è destar la memoria dell' amato, e cercar che sempre si ricordi di lui; e per questa cagione quelli, che si amano trà loro, quando si separa-

huomo stà tutto trasformato, e trasferi-

to nella cosa amata. Or questo principale effetto d'amore ci dimostrò Christo in

memoriali, i quali destinò in loro questa memoria. Per il medelimo fine dunque ordinò parimente il Signore questo Sacramento, accioche in ablenza sua fosse memoriale della fua perfona, e della sua santissima Passione. E così havendologià istituito disse: Tuttavolta, che sa-1. Cot, 15. crificherete questo mio corpo, lo farete in rimembranza della mia Passione. Accioche vi ricordiate del grande amore che io v'hò portato, del gran bene ch'io v'hò voluto, del molto che per voltra causa hò patito. Or quanto amor crediamo che ci portava quel, che richiede da noi tal memoria dell'amor suo con tali segni, e me-

moriali ?

Luc 22.

E non si contenta il vero amore della sola memoria, ma richiede amore reciproco, & ogni altra paga si stima per piccola a comparatione di quella, & alle volte si sa questo desiderio si grande, che viene a cercar modi di bocconi, ò cibi arteficiosi, & incantati per causare quest' amore, quando conosce, che non vi sia. Ora infino a questo segno giunse quel supremo amor di Dio, che desiderando essere amato da noi, ordinò questo misterioso boccone, e cibo con tali parole consecrato, che chi degnamente lo riceve, lubito è toccato, eserito d'amore. Che cosa dunque ritrovar si può giamai più maravigliosa di questa?

La quinta operatione, e segno d' amore, quando l'amore è tenerino, è desiderare di dar piacere, e consolatione all'amato, e cercar cose appropriate à tal fine, come fanno i Padri a' loro piccoli figliuolini, che procurano, e portano alcune belle coselline, che servono per loro gusto, e ricreatione. Il medesimo fece qui questo supremo Amatore degl'huomini, ordinando il Santissimo Sacramento; il proprio effetto del quale è dare una spirituale resettione,

Confola- e consolatione alle anime pure, e netschraei se; le quali ricevono con quello si gran da Christo gusto, e soavità, che (come dice San nel sacramento. Tomaso) non vi è lingua che lo possa dell' Al- spiegare. E vedi di gratia à che tempo volle il Signore preparare un cibo di tanta soavità; cioè la sera innanzi la sua passione, quando a lui stavano preparando i maggiori tormenti, edolori del Mondo. Di modo, che quando a lui si preparavano i dolori, egli ci preparava

no, si lasciano l'un l'altro alcuni segni, ò l questi sapori; quando a lui si preparava , il fiele, egli ci preparava il miele; quando a lui si ordinavano i tormenti, egli ci ordinava queste consolationi, nè bastava la presenza della morte, e di tanti travagli, e tormenti che gli stavano preparati, ad occupare il suo cuore, di modo tale, che lo ritrahessero da farci si grandi benefici . Veramente con gran ragione si dice : Fortis est ut Cant. & mors dilettio; l'amore è force come la morte, poiche le molte acque, & i grandi torrenti di passione e dolori non bastarono, non folo per estinguere, ma nè anco per oscurar la fiamma del divino amore.

L'ultimo segno dell'amore è desiderar la presenza dell'amato, non potendo sopportar il tormento della sua absenza. Questo lo vedrà chiaramente, chi leggerà le cose, che pativa la madre di Tobia per l'ablenza del suo figliuolo; e quel che fece il Patriarca Giacobbe per il suo figliuolo Giuseppe; perche nellaetà di cento e trenta anni fiparti con tut- Prefenza ta la sua casa, e famiglia di Canaam per di Christo andare in Egitto a vedere con gl'occhi lasciaraci suoi, prima che morisse, quello che tan- mente to amava. Perche la conditione del vero dell' AL amore, è cercare di tener presente la cosa amata, e godersi sempre della sua presenza e compagnia. Per taf cagione adunque il divino Amatore istimì questo maravigliolo Sacramento, nel quale stà egli medelimo realmente, e sostantialmente; accioche stando questo Sacramento nel Mondo, restalle egli parimente nel Mondo, quantunque si partisse per il Cielo: il che è manifesto argomento dell'amor suo, e del desiderio che haveva diesser con noi; perche la grandezza dell'amor suo non sopportava così lunga ablenza.

Quest' opera del Signore verso di noi fù il maggior' honore, la maggior' utilità, la maggior consolatione, e la maggior medicina, che ci poteva lasciare in questo Mondo; accioche havestimo in chi collocare gli occhi nostri, a chi ricorrere nelle nostre necessità, & a chi parlare a faccia a faccia, quando ci fosse necessario: la cui presenza eccitasse la nostra divotione, accrescesse più la no-stra riverenza, fortificasse più la nostra speranză, e più accendesse il nostro

amore.

Aggrandiya Moisè il popole d'Isdraele

Miani per menso dell'Al-

Deut &. così favorita da' fuoi dei , come noi dal nostro Iddio in tutt'i nostri bisogni, e preghiere. Or se tali parole diceva egli innanzi la istitutione del Santissimo Sacramento, che direbbe ora, che habbiavediamo, & a faccia a faccia feco con-Felicità versiamo? Veramente gran cola fece il de Chri-Giani and grando quada fece il mo Iddio presente, che ci vede, e lo il Sacra accioche lo ricevessimo dentro di noi; però ancor gran cola fece in volere, che lo tenessimo perpetuamente in compagnia nostra ne' luoghi facri. O felici, e bene auventurati li Christiani, che tutto il giorno ponno visitare tali luoghi, & assistere in presenza del Signore, e parlar seco a faccia a faccia: molto più felici sono li secerdoti, e Religiosi, che albergano nelle medesime Chiele, e possono godersi la medesi-ma Fresenza sua, e giorno, e notte trattando famigliarmente con Dio. Vedi dunque come tutt'i segni del persetto amore concorrono in questo divino Sacramento, e tutti in sommo grado di perfettione: tal che non ci resta luogo da dubitare della grandezza di queîto amore, poiche con tanti, e così evidenti argomenti ci si dimostra. Nel che conoscerai, che Iddio non è men grande in amare, che in tutte l'altre opere sue. Perche si com'è grande nel premiare, nel consolare, e nel castigare; così è parimente in amare, Or che maggior tesoro, che maggior consolatione potrebbe essere di questa? perche è cola certa, che (parlando rigorolamente) il maggior bene che noltro Signore polla fare ad una creatura, è di amarla. Perche l'amore ( come dicono i Teologi) è il principal dono chesi dà, dal quale nascono tutti gli altri doni. come rivoli dal fonte, ò come effetti dalla caula.

Or essendo questo così, che maggior ricchezza, ò consolatione ponno havere i servi di Dio, che sapere così iono da Dio amati? perche quantunque di questo amore non si possa havere evidente notitia, se Iddio non lo rivela, però tuttavia se ne posson havere molte congetture, le quali sogliono dire coloro, che perseverano molto tempo senza peccato mortale; ilche dovrebbe bastare per ricevere grandissima consolatione con simile notitia; e non

dicendo: Non si ritrova al Mondo natione i solo consolatione, ma ancora grandissimi stimoli e motivi, così per amare-Iddio, come per sperare in lai; perche se non vi è cosa alcuna, che siapiù atta per accendere un fuoco, se non un'altro fuoco; con che cosa si potrà meglio accendere ne'nostri cuori il fuoco deld'amor suo, che con tal fuoco d'amore, E se non è cosa alcuna che più fortifichi la speranza, che sapere per cosa certa esfer'amato da colui, che ci può foccorrer; come non havremo noi speranza in colui, che ci porta tanto amore? che cosa ci potrà negare colui, che ci diede se stesso ? e colui che tanto ci hà amato? poiche il dono principale èl' amore? Ci è però anco altro segno, che molto dichiara la grandezza di questo amore. Però ch'essendo già questo dono sì grande, s'egli l'havelle dato a persone che lo meritassero, è che gli fossero state grate, overo a persone che s'havessero saputo valere degnamente di esso, non sarebbe stato tanto stupore: ma darle a molti, che così malamente lo conoscevano, e sì poco gl' erano grati, e così malamente si sanno valere di esso; questa è cosa, che s'appartiene a Carità, e milericordia singolage.

Voleste, Signore, dichiarare la grandezza della vostra Carità al Mondo, e lo sapeste molto ben fare, perciò che à tal fine cercaste ana creatura tanto ingrata, e tanto indegna come sono io: accioche tanto più risplendesse la grandezza della tua gratia, quanto più folle indegna questa persona. I Pittori quando dipingono una imagine bianca, fa pongono in campo negro, accioche il bianco comparifica meglio vicino al suo contrario: Così tu ancora, Signore, ulasti questo arteficio, anzi gratia, con una creatura tanto indegna, com'è l'huomo : accioche la indegnità di quella creatura, scoprisse maggiormente la grandezza della tua gratia.

Dimmi di gratia, ò Rèdel Cielo, che cofa ha questo huomo di buono, che tu glia deli tanto l'ami, e tanto cerchi essere ama- amor di to da lui? ò cosa grande, ò cosa stupen- Dio verso da! se tutto il tuo essere, e gloria dipendesse dail'huomo, si come l'huomo con tutto quello, che hà di buono, dipende da te; che più faresti di quello, che facesti per essere amato da lui? Que-

anzi prodigiosa, ch'essendo tutta la mia i lunghe pene. Allontanandosi poi il Sisalute, ogni mia gloria, e beatitudine in te, con tutto ciò io ti fugga: & havendo ta tanto poco bisogno di me, facci tanto

per amor mio.

Non è minore argomento di questa Carità, la specie, nella quale questo Signore volse rimanere con noi; perche s'egli fosse rimasto in sua propria forma, saria rimasto per ester venerato; ma rimanendo in forma di pane, rimane per eller mangiato, e venerato insieme, accioche con l'uno si essercitasse la Fede, e con l'altro la Carità. E chiamasi pane di vita, perch'egli è la medelima vita in figura di pane; e perche l'altro pane và dando la vita à poco à poco a chi lo mangia, dopò molte digestioni; chi degnamente mangia questo pane, in un momento riceve vita; perche in ello si mangia l'istessa vita.

Di modo, che se tu hai horrore di questo cibo, perch'eglièvivo, accostati con tutto ciò à lui, però ch'egli è pane; e se tu ne fai poca stima, perche sia pane; ricordati di farne gran conto, perch' egli è

vivo .

#### DELL'ORATIONE

Del Signore nell'Horso.

E ssendo finiti i misteri della Cena, & il sermone che il Salvatore dopo essa fece, dicono gl'Euangelisti, ch'egli andò all'horto di Getlemani per fare Oratiune, prima ch'egli entrasse nella batta-Christo glia della sua passione. Dove tu potrai prima considerare, come essendo finita nell'ani. questa misteriosa Cena, e con essa i sacrima, che fici del testamento vecchio, & odinati relcorpo quelli del nuovo, il Salvatore aperie la porta à tutti i dolori, e martiri della sua passione, accioche tutti insieme tormentassero l'anima sua santissima, prima che gli cominciassero ad assiigere il corpo. E così diconogl'Euangelisti, che pigliò seco tre de'luoi Discepoli più cari, e cominciò à temere, e contristars, e disse loro quelle meste parole : L'anima mia è trista sino alla morte; cioè piena di malinconia mortale, la quale sarebbe stata bastante di causargli la morte, se egli non havesse riservato la vita a più l

gnore un poco da essi, si mise in oratione: e la terza volta ch'egli orò, l' Anima sua santissima senti tanta mestitia, e patì la maggior'afflittione, che giamai fosse patita nel mondo. Testimonio di questo, furono quelle pretiose goccie di sangue, che per tutto il suo corpo correvano: perche un così strano modo di sudare, non veduto mai nel mondo, dichiara, che questa fosse la maggior tristezza, & agonia, che mai si potesse imaginare. Perche chi giamai udi dire, ò fi ricorda haver letto, che alcuno sudasse sangue in tanta abbondanza, che corresse sino in terra; Veramente questo sudore esteriore dava indicio dell'agonia interiore, nella quale si ritrovava l'anima sua; poiche da che il mondo è mondo, mai fù veduto un simil sudore, nè mai fù provato un simil dolore.

Le cause di questo surono molte. Percioche una fù la perfettissima apprensione, di tutt'i dolori, e martiri, che gl'erano apparecchiati; li qualiglifurono rappresentati quivi tanto distintamente, che con questo sù interiormenne (se però dir fipuò) flagellato, iputacchiato, percosso, fchernito, coronato, reprobato, e crocifiso: di modo, che con questa rappresentatione, pati grandissimi dolori nella parte affettiva dell'anima sua, vedendo come presentitutte queste

imagini .

Hebbe ancora un'altra causa maggiore, che fù la grandezza del dolor, Peccati ch'eglisenti, per la rappresentatione, e gione de memoria di tutt'i nostri peccati. Per-dolor che si com'egli per sua misericordia si Christo. volse offerire per sodisfar per esti, era ben ragione che innanzi questa sodisfattione patisse questo dolore. E per far questo si mile dinanzi à gl'occhi tutte le iniquità, & abbominationi del mondo, così le già fatte, come quelle, ch'erano per farsi; come anco quelle di coloro che dovevano eller condanti: e da tutto quello ricevette sì gran. dolore, quanto era grande la sua Carità, & il zelo ch'egli haveva dell'honore di suo Padre. Di modo che si come quello zelo, & amore non li può stimare, il simile interviene di questo dolore. Perche se Davidde diceva, che per questa causa languiva, e quasi si disfaceva, quando vedeva l'offese, che facevano

afflitto

prima

gl'huomini contra Die; che dovea fare l'Padre a i Discepoli al il Salvatore nostro, che havea tanto magPerfidia gior Caricà di Davidde; e vedeva melto
del pope- più, e maggiori mali di lui: poiche halo Ebreo, veva dinanzi à gl'ecchi tutt'i peccati di
dazion de veva dinanzi à gl'ecchi tutt'i peccati di
dazion de tutt'i secoli, presenti, passati, e da weChristo. nire? Questi eranequei tori, e cani rabi
Liefe che speciavano in perzi l'anima
de Sacerdoti armati di funere della

nire? Questi eramoquei tori, e cani rabbiosi, che firacciavano in pezzi l'anima sua santifima, & erano molto più crudeli diquelli, che dovevano tormentare il corpo; de'quali egli diceva nel Salmo: Molti vitelli mi hanno circondaso, e tori grassi, e bravi mi stanno all'intorno. Questo adunque era una causa principale di

questo dolore.

Bial ar.

Un'altra causa era il peccato, e la perdita di quel popolo, che dovea esser castigato così terribilmente per quel peccato sì grande. Il che doleva al Signore molto più, che il dover morire. Questo era il Calice, che il benedetto Signore riculava (secondo l'espositione di San Girolamo ) quando egli suplicava il Padre Eterno, che se fosse possibile, ordinafie un altro mezzo, col quale il Mondo fosse redento; senza obe quel fuo antico popolo commettelle una iniquità sì grande, e però andalle in doppia ruina. Si che tanto queste, come altre simili considerationi, assissero tanto la benedetta anima fua in quella oratione, che lo fecero sudare così maravigliosamente sangue. Ma, ò buon Gesit, à benigno Signore, che afflittione è questa sì grande? che pelo sì grave? che infermità è quelta, che ti sa sudare goccie di vivo sangue? L'infermità è noitra, ma tu fudi per rifanarla: Noi fiamo gl'infermi, e tu pigli la medicina: Tu facesti la dieta, che la nostra gola meritava, quando digiunasti per noi. Ate fù cavato il sangue, che meritavano di spargore i nostri mali. Tu pigliasti la purga dovuta alle nostre sensualità, quando bevesti aceto, e siete: & al sine, per liberarci da ognidolore, tu volesti entrare nella stussa della tua ardentissima Carità, che ti fece sudare goccie di sangue. Che cela ti daremo, Signore, per quella sorte di rimedio, che a te costa tanto, & a noi così poco?

Confidera, duaque, ò huemo, quanto tu sei obligato al tuo Signore; vedi, come egli stà per amor tuo in questo passo; circondato da tante augustie, contrastato, e travagliato dalla presenza della morte; andando, e tornando dal

Opere Granata Tomo I.

Padre; trovando in ogni parte serrate le porte della consolatione; perche il Padre non essadiva l'Oratione, che gli era fatta per parte della innocentif-sima carne di Christo, & i Discepoli dormivano, mentre che Giuda ce'Prencipi. de'Sacerdoti, armati di furore, e d'invidia vegliavano: ma oltra l'essere in tutti questi modi abbandonato, era maggiore l'esser abbandonato da se stesso: perche nè dalla divinità, nè dalla parte superiore dell'anima sua riceveva consolatione alcuna. Di modo, che il Padre dette a bere al suo amantissimo Figlimolo il Calicé della passione puro tenza una minima mescolanza di consolatione. Perilche egli disse quelle parole del Salmo; Sepra di me passarono le tue ire, & ituoi spaventi mi conturbarono. Play. Dice molto bene, passarono; percioche non li fermarono: perch'egli non meritava l'ira come peccatore; ma come sicurtà, e Salvatore de peccatori. E quella tanto grave soma, chi te la mise sopra lespalle, ò Agnello innocentissimo. che solo a pensarvi ti sa sudar sangue, Chi ti hà serito Signore? che goccie di sangue son quelle, che piovono dalla tua faccia? Non veggo adello i miniliti della giustitia, che ti tormentino, quì non si scorgono segnali di battiture. nè di spine, nè di chiodi, nè di Croce: Io conosco ben, Signore, che la tua Garità vuol esser la prima à cavarti sangue senza coltello, acciò che s'intenda, che ella è quella, che apre la strada a tutti gli altri perlecutori.

In questo passo doloroso, fratel mio, di Christo non solo hai materia di compassione anell'horma ancora essempio di oratione; per-to-che ca che qui principalmente il nostro verogua. maestro ci insegna, che dobbiamo ticorrere a Dio in tutte le nostre necessità, come a Padre di misericordia, il quale molte volte ci manda travagli. per darci motivi di ricorrere a lui, & sperimentare la sua providenza paterna nelle nostre necessità. Ci insegna ancora di perseverare nell'oratione, e non lasciar subito stare di domandare, quando che non siamo così presto essauditi secondo il nostro volere , anzi dobbiamo perseverare come sece il Salvatore, che tre volte replicò un'oratione istessa, perche molte volte quello, che si nega al principio, si come al fine

dobbiamo orare con grandissima speran- scola, non vedi miracoli, non conversi za, edall'altra con grande ubbidienza rimettendo il tutto alla volontà di Dio. Che potrai sperare di te, se non sarai speranza si vede in quella parola: Padre vigilante da ogni banda ? Questo tradirezza, che si possa dire; e la ubbidienza si manisesta in quelle parole: non sia fatta la mia, ma la sua volontà, ilche co- no tender lacci al maestro dolcissimo, al tioni.

#### DELLA PRESA DEL Signore .

Opa questo, considera, come finital'oratione, arrivò quivi un squadrone di gente armata, e con essi molti Prencipi de' Sacerdoti, e Farisei per pigliare l'Agnello mansueto Gesù: però che non si volsero fidare in questo negotio de'ministri, e soldati mercenari ( accioche non accadelle, come altre volte auvenne loro, che alla predicatione del Signore si convertirono) ma esti stessi in persona vi andarono, come quelli, che confidavano tanto nella sua malitia, che non dubitavano nè per sermoni, nè per altra cosa, che vedessero, di restare di non eseguire la sua perversa volontà. Di modo che quelli, che erano maggiori in dignità, furono maggiori ancora in malvagità: poiche vennero a fare sì vergonoso, anzi diabolico usficio. Da questo tu imparerai, che si come del miglior vine si fa più forte aceto, (quando si viene a guastare) così quelli, che per ragione del loro stato sono più vicini 2 Dio ( come sono tutte le persone Ecclesiastiche, e dedicare a Dio) quando diventano tristi, sono pegiori di tutti gl'huomini, si come noi veggiamo, che il maggior Angelo si fece Demonios quando peccò. Veniva Giuda per guida, e Capitano

Caduta di Giuda per di quelto esfercito,, caduto gia, come non resi- un'altro Lucifero, dal più alto stato delflete a i la Chiesa, nel più protondo abisso della rtincipj. iniquita, che era l'esser il primo congiurato nella morte di Christo. Considera

adunque, à che estremita di mali pervenne questo milero, per non resistere à i principi, per la sua avaritia: Guai a te, Christiano, se tu ancora non faral·loro resistenza: Percioche, che cosa si potrà sperare di te, che non hai tanto ap-

Ci infegna parimente, che da una parte llui, poiche tu non impari in una tale con tal maestro, nè con tali scolari? Mat. 16. mio; la quale è parola di maggior tene- tore gli haveva dato un segnale, dicen- Mat. 16. do: Colui, che ia bacierò, quello è esso, tenetelo forte. Con che altra esca dovevasì dobbiamo dir noi nelle nostre ora- fonte della carità? con che altri contrafegni lo dovevano pigliare, se non con segui di amore ? Accettò il Signore questo crudel bacio, per rompere per quella via con la dolcezza, e mansuetudine la durezza di quel cuore ribello: ma i rimedi non giovano a gl'animi ostinati, e pervorsi. Ma tu, anima mia, considera, che se quel mansueto Agnel-Christo lo non ricusò il fasso bacio di colui, che esse sa così crudelmente lo vendeva, in che derpertermodo ricusara il bacio interiore di chi ra quei l'ama svisceratamente? Ma acciò che la nero prosontione humana conoscesse, che prenderlo, non poteva cosa alcuna contra la potenza divina, il Salvatore, prima che lo pigliassero, con une sola parola gettò per terra tutt' i suoi nemici, ancora che essi, come ciechi, & ostinati nella sua malitia, non si volsero convertire nèanco per quella maraviglia: e di quì potrai conoscere, a che stato si conduce un'huomo abbandonato da Dio, e quanto è incurabile la infermità di un'animo ostinato, se egli non la medica; poiche quella tanto efficace medicina non rifano colui, che egli haveva abbandonato. Maledetto sia il suo furore tanto pertinace, poiche non si rese, nè piego per la vista di sì gran miracolo, nè si placò per la dolcezza di beneficio sì grande. Ma il Signore in quel punto. non folamente mostra la sua potenza, ma la milericordia ancora infieme, zifanando l' orecchia che San Pietro hayeya: tagliata a quel ministro. Sono anco da confiderare le parole, che il Salvatore disse a San Pietro in quell'atto, cioè : Rimesti il suo coltello nella guaina. Il Calice che mi bà dato mio Padre, Gio. 18. non unei tu, ch' ie le brun? Questo è lo scudo generale, col quale si deve di-. fendere il Christiano in tutte le sue tribolationi, e travagli, che gl'occor-: ronot percioche tutto è calice, che dà : il Padre eterno, accioche lo beviamo per nostro esfercitio, e purgatorio. Queparecchio per la virtù come haveva co- sto lo confesso il Sante Giobe, quando

Giob.

vedendosi tanto mal trattato, & afflit- ! Pontefice. O che dolore dovevano hato dal demonio, disse: Die le diede, e Dio l'hàtolto: come hàpiaciuto al Signore così sia fatto; Sia benedetto il nome del Signore. Il medesimo confesso Davidde, quando 21 Reg. 16. Semei lo malediceva, dicendo, che Dio gl'haveva commandato, che lo maledicesse, e se tutte le auversità sono calici 'al Padre, non habbiamo, che temere di pigliar la purga ordinata da medico tanto savio, e che hà nome, e fatti di Padre: Ma nè anco bisogna haver a schiso

Auversità l'amarezza del vaso, poiche le labbra perche no dolcissimie del figliuol di Dio (nel quale debbano ester te su parso ogni gratia) rimasero impres-mute de se, e scolpite in esso. Finito di risanare Christia. Christia Il servo, i discepoli se ne fuggirono, & abbandonarono il Signore. Lo accompaguarono alla cena, e lo Izsciarono solo alla passione. In questa parte noi siamo

tutt' imitatori de gl' Apostoli; poiche tutti suggiamo i cravagli; e lasciamo di feguir Christo, quando egli và alla Croce , desiderando di seguirlo , quando egli va al suo Regno. E se pur qualche volta so seguitamo , so facciamo alla lontana ( come facevano i discepoli )

cioè mettendoci a sopportar cose di poco momento per suo amore. Ma ohime, gl'Apostoli fuggivano da te, Signor mio, per il pericolo; che vedevano; ma io fuggo senza pericolo, e non

folo fenza pericolo, ma vedendo ancora il pericolo, nel quale io incorro nell'allontanarmi da te; poiche partirmî da te, è un lasciar la luce, la pace, e

la vita con tutt' i beni. Si che, Signore, tu vedi quanto è maggior colpa la mia, Christo & che la loro.

presonell. Havendo i disceposi apparation afforma di Signore, subito quella frotta di lupi afforma l'Agnello mansueto, è senza macola, il quale era rimasto l folo nelle lor mani. Ma chi potrà udire senza dolore, in che modo quelle genti crudeli stesero le loro sacrileghe mani, e ligarono quelle di quel mansueto Signore, il quale non contradiceva, nè si difendeva? Che compassione savia stato l'haver veduto, in che modo, e con che furia, e con quanto romor lo me-navano via così legato? sarebbe ancora stato cosa stupenda l'haver veduto il concorso della gente, che correva per te strade, dove quei malvagi dovevano passare, solo per vedere il Salvatore che quei bestiali menavano a casa del

vere allora i discepoli vedendo il suo Maestro separato dalla loro compagnia, e menato via con tanto furore; e quello che più loro doleva, era, che uno di loro l'haveva venduto, e tradito: anzi il medesimo Giuda hebbe tanto spavento del male, che haveva fatto, che si disperò, & impiccossi. Or chi sarà colui per duro, che egli sia, che non si muova a compassione, fissando gl'occhi, e la mente in un Signore di tanta santità, e che tanti beni haveva fatto in tutto quel pace, discacciando i demonj, sanando tutti gl' infermi, e predicando tanto maravigliosa dottrina? chisarà colui, dico, che non fi muova a compasfione, vedendolo effer menato con tanta vergogna, e sì impetuolamente per le strade publiche, con una corda al collo, con le mani legate? O cuori crudeli, come non vi' muove a pietà tanta mansuetudine? Come potete far malea chi vi hà fatto tanti benì ? Come non considérate almeno quella grande innocenza, e mansuerudine; poiche provocato da voi con tante ingiurie, nè vi minaccia, ne si lamenta, ne si sdegna contro tante discortelle?

DELL'A PRESENTATIONE del Signore dinanzi a i Pontefici Anna, e Caifa, e delle pene, e sravagli, che egli part la notte della fua paffione.

E Siendo stato preso il Salvator nostro nel modo sopradetto, lo menarono Gio. 22 con gran voce, e strida a casa di Anna: per che egli éra suocero di Caisa, il quale era Pontefice di quell'anno,

Considera quì primieramente l'ingiuria si grande, che hebbe il Salvatore Acerbirà in casa di questo malvagio suocero del dell' in-Pontefice, percioche dimandandogli de ga achisuoi discepoli, e della sua dottrina; som casa e rispondendo egli di havere insegnato di Anua. publicamente a gl' huomini, e che da essi poteva saper questo; un servo maledetto di quel perverso Pontefice gli diede una guanciata, dicendo: A questo modo vispondi al Pontesice ? Tu puoi considerare adesso, come quell'iniquo con gli altri, che erano presenti, si doveva ridere, di vedere il Signore così duramente battuto: e per il contrario quelli, che erano dalla sua parte, (se pur ve n'era alcuno!)

lagiarle come dovevano attrifarsi, non potendo sofferteda soffrire si grande ingiuria fatta a perso-Caifa, di na di tanta dignità.

Considera ancora, con quanta carità, e mansuetudine il Signore parlò à colui, che l'haveva percosso, dicendo: Se io hò mal parlate, mostrami in che; ma se bò parlato bene , perche mi basti? come s'egli havesse chiaramente detto; Tu mi hai ingiuriate malamente, senza che io l'

habbia meritato. Dalla casa di costui il Salvatore su menato a casa di Caisa; mentre ch'egli è per la via, tu pptrai considerare, quante ingiurie gli furon fatte, e dette in casa di quel malvaggio Anna. Ma non ti pensare, che egli fosse trattato meglio in casa di Caisa, massime quando gli dimandò, chi egli era, perche quivi non un solo, ma molti di quelli, ch'erano presenti, assaltorno l'innocente, e mansueto Agnello, come rabbiosi lupi, e tutt'insieme lo urtavano, e percotevano ienza Pietà alcuna. Alcunigli davano guanciate, & urtoni, altri gli sputavano nella faccia, altri strapavano i capegli, e gli pelavano la barba, & altri gli dicevano molte ingiurie, e vituperi. Di modo, che quella faccia adorata da gl' Angeli; la quale con la fua vaghezza rallegra la corte celeste, quivi da quelle scelerate bocche erz imbratta con sputacchi, ingiuriata con percosse, dishonorata con vituperi, e coperta con un velo per mag-

Luce see

giore scherno. Finalmente il Siguore Scherni dell'universo è trattato quivi come un Christo la sacrilego, e bestemmiatore; standosi lui notte del dall'altro canto con la faccia ierena, e lafus paf- sopportando con patienza tutte queste ingiurie. Ma ancora che sutte queste cole siano degne di gran compassione, non è da meno quello, che racconta San Luca, dicendo; che nella medesima notte i soldati, che gli facevano la guardia, si facevano burla di lui battendo, e coprendogli la faccia, e poi dicevano: Profetiza adesso Christo, chi è stato quello, che ti bà percosso? e molte altre cose dicevano contra di lui bestemmiando: le quali cose l'Euangelista non le scrive; ma dalla patienza, e carità del Signore, e dalla crudeltà, e furore di quei cuori crudeli, i quali erano attizzati dal demonio, possiamo raccogliere, qual potesse esser quella notte, e quante pene, dolori, travagli, e tormenti patì il Signore da quelle Genti crudeli, & inhumane,

DELLA PRESENTATIONE

Del Salvatoro dinanzi a Pilato. & Ercde; e delle battitu-re, ch' egli hebbe alla o Celonna. 

P Assa quella dolorosa, notte, nella Maca en quale il Salvator Gesù Christo sopporto tante ignominie, e travigli in cala de i malvaggi Pontefici; la mattina a buon'hora lo menarono legato a casa di Pilato, il quale cra Prelidente in quella provincia per li Romani, dimandando con grande istanza, che egli lo condannasie alla morte. Et accufandolo turtavia con gridori horrendi 43 de allegando contra esso mille falsità, e bugie, il Salvatore frà tucta quella confulione di voce, e gridori, stava come un'Agnello. mansueto, in mano di colui, che lo tosa, senza scusarii, senza disenderii, e senza risponder parola: ia tanto che il Giudice si maravigliava grandemente, vedendo tanta gravità, e filentio, in Mansuemezzo di tanta confusione, e gridori salvatore Ma con tutto che Pilato sapesse, che quel- dinanzi a la Gente si era mossa per zelo d'invidia; Pilato, però vinto da massaminità, e timore humano, comando, che l'innoceute folse flagellato parendogli, che con questo si saria placato il furore de suoi nemici. Fatto quelto crudel commandamento, Flagellidi eccoti i ministri dell'iniquità, pigliano per ordine con furia il Salvatore, e spagliandolo di Pilato. delle sue vesti lo legano molto benestretto ad una Colonna, e quivi cominciano a battere, e flagellare quella purissima carne, con aggiungere battiture a battiture, piaghe a piaghe, e ferite a ferite. Correvano rivi di sangue per quelle sacratissime spalle, the arrivavano sino in terra, e quivi facevano una fossa di sangue. Ahime che cola si può sentir più do-Iorosa, ò più ingiuriosa di questa? Per che l'esser frustato non è castigo di huomini honorati, e nobili; ma di (chiavi, ladri, e publici malfattori. Perilche i Romani havevano fatto una legge, che nessun Cittadino Romano, per gran delitto ch'egli facesse, potesse esser frustato: per ester questo un castigo vilissimo, che si dava a persone ignominiose, e vili. Per la qual cosa Cicerone in una Oratione bialima tanto la tirannia di un

Giudice, il quale haveva fatto frustare un Cittadino Romano; onde egli vedendost casì ingiuriato, mentre che lo frustavano, diceva del continuo, Io son Cittadino Romano. Ora se era cosa tanto indegna frustare un Cittadino di Roma, dimmi un poco su, anima mia, che cosa farà a vedere il Signor di tutto il Mondo, legato a una Colonna, & esser frustato come un publico malfattore? Ohimè, che dovevano dir gl' Angeli, che conoscono così chiaramente la Maestà di questo Signore, vedendo-lo così mal trattato? che cosa è questa, ò Rè soprano? che castigo è questo? che penitenza è quelta? che furti hai fatti, Signor mio, perche tu debbi esser così battuto? Questa è cosa certa, che la causa delle tue battiture sono state le mie ribalderie, e miei furți; le mie iniquità, e non le tue; perche si come per tua immensa carità pigliasti la mia humanità, così ancora pigliasti con essa tutt' i debiti, & oblighi che ella haveva; e però tu sopporti adesso questi tormenti, i quali mostrano chiaramente, chi sei tu, e chi son'io: chi son'io, perche commisi tali peccati, che meritarono sì horrendo castigo; e chi sei tu, poiche sù tanta la tua carità, che pigliasti sopra di te tali delitti. Quanto sia stato il numero di quelle battiture non lo dicono gl' Euangelisti; ma lo dice la moltitudine de' nostri peccati, e la crudeltà di quelle furie infernali, che si pilgliavano tanto gusto di spargere il sangue, e di dar dolore al Salvatore. O huomo insensato, e smarrito, tu che sei causa di tutte queste serite, considera un poco, che grandissima cagione tu hai qu' per amare, temere, per sperare in questo Signore, e per havergli compassione. Per amarlo tu hai motivi, vedendo il molto, ch'egli hà patito per te, per temerlo, vedendo a che copiosa redentione, e sodisfatione si osterisce quivi; e per havergli compassione, considerando la grandezza di questo tormento, & il molto sangue, ch' egli sparse.

DELLA CORONATIONE DI Spine, e dell' Ecce Home.

Finito questo tormento delle batti-ture, ne su cominciato un'altro non manco terribile, & ignominioso, che fà l'incoronatione di spine. Percioche fi-nito questo martirio, dice l'Euangeli-Mat 17. sta che vennero, i soldati del Presi-Mar. 16. dente a far festa delle ingiurie, e dolori del Salvatore, e tessendo una corona di giunchi marini, gliela posero in testa; Corona di accioche così da un canto havesse some disho- soldatiper da mo dolore, e dall'altro sommo disho- soldatiper nore. Molte delle spine si rompevano dolore, e nel forar della pelle, altre (come di-dichrifto, ce S. Bernardo Jarrivavano fino all' ofso, rompendo, e forando in molte parti il sacrato cervello. E non contenti di questo doloroso vituperio, lo vestirono con una yeste di porpora, che in quel tempoera vestimento da Rè, & in luogo di scettro gli diedero una canna in mano, & ingenocchiandosi dinanzi à lui, gli davano delle guanciate, e gli sputavano nella faccia, e levandogli la canna di mano lo percuoteyano con essa, dicendo: Dio ti falvi, Rède' Giudei. Non pare cosa possibile, che in cuore hu- cio. 19. mano si potessero ritrovare tante inventioni di crudeltà: perche queste erano cose tali, che se fossero state tatte in persona d'un nemico mortale, sariano state bastanti per intenerire qualsivoglia duro cuore. Ma perche il demonio era l'inventore, e colui, che le pativa, era Dio; e come quella malitia grande non si satiava con qualsivoglia tormento, per l'odio grande, che a Gesù portavano; così questa suprema pietà non si contentava, con minori travagli, secondo il suo grande amore.

Io non saprei determinare, qual fosse Ingiuriae maggiore, ò l'ingiuria che il Salvatore patito da riceyette, dil tormento, che egli patì, Christo Percioche ogni giorno noi vediamo , per la che si mettono delle mittrie in capo a' spine. Malfattori, per dishonorargli con questa ignominia; ma queste se ben son ver-. gognose, non cavano però sangue, nè sanno sentire dolore alcuno: Ma una corona di spine, che trapasso sino al cervello, e da un canto caulasse un'obbrobrio sì, grande, e dall'altro facesse sentire tanto dolore, chi si ricorda mai haverla vedu-

Opers Granala Tomo L

dolle a Ghrifte

di dare tormenti usati, & ordinari al Salvatore; ma ritrovò nuove arti, e nuovimotlidi tormenti non veduti giamai; iquali svergognassero di tal sorte la pervena di sona, che insieme con la vergogna gli porpora dessero ancora pena intollerabile. Ma mena in che diremo dell'altre misture, che entrazono in questa amara medicina, come perscher fù, il mettergli una veste rossa come a Rè; dargli in mano una canna in luogo di fcettro reale; ingenocchiarlegli dinanzi per bestarlo, e percoterlo con quella canna su la testa, e dargli delle guanciate in quella faccia divina? Quando giamai, dapoi che il Mondo è Mondo, si vide tal cosa, tale inventione, e tal sorte di festa tanto crudele, e sanguinosa? Nonsi legge nessuna di queste cose, nè nelle battaglie de'Martiri, nè ne' castighi de'malfattori, dove se ben si trovano diverse sorti di crudeltade, nondimeno non vi erano queste inventioni, e queste burle mescolate con sì aspri tormenti. Ma tutto questo si serbava per questo Signore, il quale si come sodisfaceva per li peccati de gl'huomini, e con la grandezza de' suoi dolori pagava i nostri diletti, e piaceri; così col disono-Acerbità re delle sue ignominie sodisfaceva per le te eletta nostre superbie, e vanità. Nel che ci si da shuise dichiara ancora la grandezza della sua riamente, bontà, e carità; la quale non si contentò di morire così di morte ordinaria, ma elesse la morte più acerba, più ignominiosa, epiù ingiuriosa che potesse essere; e volse che in esta intravenissero sutti questi modi d'ignominie; accioche per questo la sua carità fosse più conoiciura, e la nostra redentione fosse più copiosa. Che questa sia stata opera della sua immensa bontà, e carità, fivede chiaro per questa ragione. Percioche è eosa certa, che senza comparatione era maggiore la bontà, e carità di Christo, che la malitia, e l'odio del demonio. Ma se questo odio, e questa malitia furono bastanti di ritrovare queste sorti d' ingiurie; molto più dovette esser bastante la bontà, e carità di Christo, non Mezzo te- folo per sopportarle, ma ancora per de-nuto da siderarle.

Pilato per falvar la Christo.

· Havendo dunque il Presidente conosciuta chiaramente l'innocenza del Salvature, evedendo, che non la sua colpa, ma l'invidia de' fuot nemici cercava di

ta, nè letta? Di modo che la crudeltà, e 'farlo condannare a morte, procurava con fierezza di quel cuori non fi contentava i ogni mezzo di liberarlo dalle lor mani. Perilche fare, gli parve che saria mezzo bastante di metterlo, così come eglistava, in vista del popolo surioso; percioche egli era mal tratttato di tal sorte, che ballava la figura ch'egli haveva, per placare (come Pilatos' imaginava) la furia de' cuori loro. Ma tu, anima mia, procura di ritrovarti à questo doloroso ipettacolo; e come se tu fossi quivi presente, considera con attentione la figura, con la quale il tuo Signore fù presentato in vista del popolo. Vedi come è stato mai menato colui, che è gloria, dell'Eterno Padre, e specchio della sua: bellezza.

Considera, come egli doveva star vergognoso alla presenza di tanta Gente, Christe econ quella vette da burla in dosso, con sposto, e le mani legate; con la corona di spine flagellate in testa, con la canna in mano, col cor-co. po tutto flagellato, livido, e pesto, e tutto sanguinoso. Considera, come dovea stare quella faccia divina, tutta gonfiata per le percosse, pugni, e guanciate ricevute; imbrattata con sputacchi, pesta dalle spine, e tutta bagnata di langue, che del continuo dalla testa gli pioveva. E perche l'Agnello innocentisimo haveva legate le mani, non poteva nettarsi lestriscie del sangue, che gli colavano negl'occhi; e così quelli due lumi del Cielo erano come ciechi per il langue, che intorno di essi si congelava. Finalmente la sua figura era tale, che egli non pareva più quello, che era; anzi che appena pareva huomo; & haveva più presto simiglianza d'un ritratto di dolore, dipinto per mano di quei crudeli Pittori, e di quel falso Giudice; acciò questa sì dolorofa figura fosse auvocata per se stessa dinanzi a' suoi nemici.

DELLA COMPARATIONE i caso dobbiamo fare de giudici di Dio, e di Christo con Barabba.

Luc.'2 3. Mat. 15. Ma:- 17.

brei

Lle tante sopradette ingiurie se ne A aggiunse un'altra, la maggiore per-auventura di quante il Signore ne ricevesse nella sua Passione. Percioche essendo folito quella Gente di donar la vita a un condannato per honore della Pasqua; e desiderando Pilato di liberare il Signore dalla morte, le propose al copolo con Pilato dal uno de' peggiori huomini , che in quel tempo fosfero, il quale era Barabba; coelertione agli He stui haveya con una seditione messa la Citbrei di tà putta fotto fopra, & in quello romore di Barab hayeva commello homicidio ( la morte del quale tutti dovevano desiderare per ragione, ) & oltre questo era ladro, di modo, che il Presidente s'imaginava, che per non dar la vita a costui tanto tristo, la dariano a Gesù Christo; percioche essendo il concorrente tanto indegno della vita, non si poteva imaginare il Giudice, che coloro fossero tanto ignoranti, e ciechi , che giudicallero più degno di vita un huomo seditioso, homicida, e ladro; che un'huomo tanto mansaeto, che risuscitava i morti, & era liberalissimo. A questo modo si pensò Pilato di poter li-Humiltà berare l'innocente.

In questo fatto tu vedi prima, dove arnell' effer rivo l'humiltà del Signore; poiche venne fano infe- a competere con Barabba; e non si sde-Barabba. gnò, che si mettesse in disputa, chi di lor due ora migliore, e più degno di vita. Ma'

la cosa và ancora più oltre: percioche esfendo polti tutti due in giudicio, il Signore innocente su condannato, e Barabba malfattore fù assolto, e liberato. Chi non farà per maraviglia istupire questa abjettione, & humiltà del Figliuol di Dio? Pa-Superbla re che si abbassalle, & humiliasse più quì,

per l'huo-che su la Groce: perche su la Groce su ab posto come malfattore in compagnia di dall' hu altri malfattori, comes egli fosse stato uno miltà di di loro. Ma and fatto di di loro: Ma qui fatta comparatione con quello ribaldo, per sentenza commune, e per publica voce del popolo, fù giudi-

cato peggiore di lui.

ORe di gloria, e come si poteva abballar più la tua humiltà ? fin dove pervenne la tua patienza, e carità? Dimmi di gratia tu huomo, quanto penfi, che folle grande la luperbia, che per esser sanata, hebbe bilogno di sì estrema humiltà? ma che ti pare, se ne anco con tutto ciò tu la vuoi risanare? Dimmi ancora questo, che

de i pareri del Mondo: poiche tu vedi, che parere fù il suo in quella causa, e quanto disordine vi su ? ma non solo in questa intraviene così, perche nella condannazione de' Profeti, de gl' Apostoli, e di tutt'i Martiri, il Mondo sempre fece il simile, giudicando al contrario. Se tu una sol volta trovi un tuo servitore in bugia, appena gli credi più cosa, che ti dica; (perche tu ti imagini, ch'egli non ti dica mai la verità. ) Conforme a questo, che credito sarà ragione, che noi diamo al Mondo, havendolo trovato tante volte in bugia, quanti Santi egli hà condannato: ma lopra tutto, non gli dobbiamo credere. per questa terribile, e svergognata bugia, che fù riputare il Figliuolo di Dio reggiore di Barabba. Senza dubbio questo solo dovrebbe bastare, accioche serassimo gl'occhi, e ci turassimo l'orecchie a tutt'i fatti, e detti di questa bestia da molti capi, tanto furiosa, tanto cieca, e tanto disordinata in tutt'i suoi giudicj, e pareri.

COME IL SALVATORE pertò la Croce in Spalla.

Perche tutto questo non giovò cosa alcuna, su finalmente dato senten-Mat 27. za, che l'innocente morisse. Et accio-Gio. che il fuo tormento crefcesse per ogni parte, ordinarono, ch'eglistesso portasse in spalla la Croce, sopra la quale doveva morire. Pigliarono dunque quei crudeli ... carnefici il santo Legno) il quale secondo che si scrive, era lungo quindeci piedi ) e lo misero sopra le spalle del Salvato- Crudeltà re; il quale per tanti travagli, che have-de Giudei va patiti quel giorno, e la notte passata, in farpor-tarla Croe per il molto sangue, che haveva sparso, seà Chriappena poteva stare in piedi, e sostentare ste. il proprio corpo; ma con tutto ciò gli caricarono adoffo quella per lui terribil foma del legno della Croce. Quella fù un'altra inventione, e sù un nuovo modò di crudeltà, non mai veduta, nè usata nel Mondo. Percioche è quasi general costume, che quando uno si sa morire, se gli nascondono gli istromenti, che devono adoperare, più che si può. E però quan-do si taglia la tessa a uno, gli legano una benda a gli occhi, accioche egli non vegga la spada, ò la manara; che lo dee ferire; ma qui fu ulata tanto firana crudeltà con quel mansuetissimo Agnello, che non 10lo nongli nascosero la Croce, ma gliela

fecero ancora portare su le spalle, accio- l re ancora era assai, massime che egli non che col vederla sentisse pena l'anima, e col pelo haveste dolore il corpo; e così venisle apatire due Croci, prima che in una fosse Crocesisso. Non si legge, che si facesse il simile co' due ladroni, i quali dovevano esfere giustiziati con lui; percioche se ben dovevano morire in Croce, non gli sforzarono a portarla in spalla, come secero al Salvatore: volendo in questo dare ad intendere, che la fua colpa folle magziore, poiche il castigo era più attroce. Che cosa dunque si può imaginare più ingiuriosa, e più compassionevole di questa? O buon Gesu, che mi havesse concesso, che io ti havessi potuto ajutare in quel fatico-Ingiuria so viaggio? Tutta la notte hai viaggiato, e aquei ministri, anzi Carnefici crudeli, mai co'l farglinon ti hanno lasciato pigliare un momenpertar la to di ripolo, anzia gara si come si affati-Croce. cayano di stracciarti, darti mostaccioni pugni , sputandoti nella faccia , pelandoti la barba, dicendoti mille ingiurie, e doppo sì lungo martirio, dopò l'haverti indebolito; ecavato là maggior parte del fangue del tuo corpo, ti caricano ancora la Croce fopra le delicatissime spalle, e così ti menano alla giustitia. O delicato corpo, che soma è quella, che tu porti ados-so? Dove vai, Signore, con quel peso? che vogliono inferire quelle infegne dolo-Poccati role? Come và questa cosa? Adunque da dell' huo- te stello dovevi portare in spalla gl' instrograve la menti della tua passione? Orsu anima \*Christiana, considera il tuo Signore per questa strada, & habbi mente alla terribil Ioma ch'egli ha su le spalle; & imaginati, che ru sei gran parte di quella soma, che vi sei dentro con tutto il peso de'tuoi peccati, ciascuno de' quali pesa più di tutto il Mondo, e ringratia que l buon pastore, che porta la pecora imarrita sopre le sue spalle per ritornarla alla mandra. Le persone Spirituali, e divote, sogliono contemplare an quelto passo, come il Signore in quel penoso viaggio dovea spesso inginocchiarsi per il troppo peso, & alle volte cadere în terra. Percioche le bene gli Euangelisti non lo dicono, è quasi cosa chiara, che dovea esfer così, poiche egli era divenuto debole, sì perche haveya la persona tutta pella, & impiagata, si anco perche havea sparso buona parte del sangue, oltre che la corona delle spine gl'haveva indebolita la tella grandemente, & haveva]

si voleva ajutare con la sua divinità, per non lasciare di patire tutto quello, che la crudeltà, e fierezza de fuoi nimi ci volesse. Ora puossi sentir cosa di maggior compassione, che vedere il Salvator del Monde cadere in terra con quella Croce adosso? Qual cuore sarà sì crudo, che considerando il Signore così strabocchevolmente caduto, tutto sbattuto, tutto mala trattato, non si spezzil di dolore, tanto più considerando, che in quella soma era molto maggiore il peso de'nostri peccati, che quello dell'istessa Croce ? In questo passo habbiamo ancora un'altro spettacolo, non manco dolorolo, da considerare: il quale è l'incontro dell'asslitta Madre col tribolato Figliuolo: perche di questo ne resta memoria particolare, si come al giorno d'hoggi si vede in Gerusalemme. Ma che lingua potrà mai spiegare quanto fosse grande il dolore del Salvator nostro, Christoinquando egli vide la sua santa Madre, tan- contrando to più che egli sapeva molto bene, che la Madre, questo coltello acutissimo di dolore trapo portava la passava le viscere materne di quella glo- Croce. riola Vergine, la quale era tenerissimamente amata da lui, nel modo che un vero figliuolo deve amare una vera madre, e tal Madre come ella era? Che dolori, che passioni, che tormenti, si può pensare, che assalissero il cuore della Benedetta Vergine, quando ella vidde l'innocente Agnello in mezzo di quei lupi rapaci, con quella corona in testa, con quella Croce in spalla, con quella faccia tanto affannata e diversa da quella, che era prima, nella quale si conosceva, quanti fossero i travagli ch'egli pativa; e sopra tutto questo. vedendolo esser sententiato, e condurre al supplicio della Croce? O come le tornavano allora in mente le profetie del vecchio Simeone, e come vedeva quivi adempiuti tutt'i dolori, che quell'huomo Santo li predisse. Dove sono adesso, ò Vergine Benedetta, quelle magnifiche promesse dell'Angelo, che ti disse: Cofini Luc. 1. farà grande, e farà chiamato figliuole dell' Promette Altissimo, e saragli dato da Dio il Regno di di Dio si Davidde suo Padre, e regnerà nella casa di pettar con Giacobbe in eterno? Dove è al presente que- patienza. sto Regno? dove è questa corona? dove è. questa sedia Reale in casa di Davidde? Quiimpareranno quelli, che hanno da sperare nel Signore, con quanta patienza, e havuto si mala notte, il peso della Croce longanimità devono aspettare l'essecuera soverchio per lui, la furia del cammina-I tione delle sue promesse, ricordando-

E(2. 18:

Abac.1.

ci di quello, che dice Isaja : Colui che crederà, non si affretti. Perciochè così in questo essempio, come in altri, l'huomo vedrà, che alle volte il Signore differisce l' essecutione delle sue promesse: perilche molti vengono a sconfidarsi per causa di questa tardanza. Così vediamo, che egli differi per molti giorni il Regno di Davidde che gli era stato promesso; lasciandolo prima passare per molti travagli: così ancora differì la publicatione, e magnificenza del Regno di Christo vero Rè, e Signore nella casa di Davidde, la quale è la Chiesa Christiana, figurata per il medesimo Regno di Davidde. Per il che ci auvisa il Profeta dicendo: Egli apparirà al fine, la sua parola non manchera; se ti parera, che tardi troppo, aspettala nondimeno: perche al fine ella verrà, e non tarderà. L'Apostolo ancora nella sua Epistola. ch'egli scrisse a gli Hebrei, ci insegna, che habbiamo questa medesima patienza: percioche senza questo fondamento di patienza, subito verrà meno la confidanza. Per tanto, anima mia, accompagna il Si-guore con la gloriofa Vergine in questo affannato viaggio, ascolta i bandi publici, che di lui si fanno, ajutagli a portar la Croce, per compassione di quello, ch'egli patisce; accompagna le tue lagrime con quelle di quelle pietose Donne, che per amor luo piangevano, e considera ben dentro te stessa queste parole del Signore: Che cosa si farà nel legno secco, poiche tal cosa fanno nel verde? Accompagna ancota con ogni humiltà la Sacratissima Vergine, e l'amato Discepolo, sino al' luogo della Croce, e penetra, se tu puoi col pensiero considerare, a che termine pervenne il lor dolore in questo passo. Percioche se il Signore in questo viaggio era mal condotto di sorte, che spezzava i cuori delle Donne, che non lo conoscevano, nè gli appartenevano cosa alcuna, a che termine poteva trovarsi il cuore della Madre, che l'amava con si grande, & incomparabile amore? E da questo conoscerai, in che modo tratta Dio i suoi grandi amici in questa vita; e come quelli, che si determinarono veramente di essere suoi amici, bilogna che passino per queste leggi di amicitia, per le quali passarono tutti quelli, che veramente l'amarono.

COME IL SALVATORE fu Crocefille.

E Ssendo arrivato il Salvatore al mon-te Calvario, su spogliato delle sue vesti; le quali erano attaccate alla carne, per le molte piaghe, ch' haveva dalle battiture.

E quando lo spogliarono, si può credere, che quei malvagi lo facessero con tanta crudeltà, che gli rinovarono tutte le ferite passate: dalle quali di nuovo comin-

ciò a uscire il sangue.

Che cola poteva fare il benedetto Signore, vedendoli così nudo, e meszo scorticato? Si può parimente pensare, che egli alzalle gl'occhi al Padre, e lo ringratialle, che lo havesse condotto a tal punto, che si vedesse tanto povero, svergognato, & afflitto per amore dell' huomo.

Trovandoli adunque il Signore in questo termine, lo fanno distendere sa la Groce, che era quivi distesa integra; & egli come Agnello innocente ubbidisce al loro commandamento, e si distende in quell'aspro, e duro letto, che il Mondo haveva apparecchiato; e distende volontariamente le mani, e piedi al tormento. Or quando il Salvatore si vide così disteso sù la Croce con gli occhi rivolti al Cielo, in che termine h doveva trovare il suopietoso cuore? e che doveva dire in questo tempo? si può parole di ben credere, che egli si volgesse al suo Christo al Eterno Padre, e gli dicesse così: O Pa-Padre, a' dre Eterno, io ringratio la tua infinita piedi delbontà, per le opere, le quali hai operato per mezzo mio, in tutto il corso della mia vita passata; Essendo adesso ( con tua volontà) finito il termine de'mici giorni, io vengo a te, non per altra via, che della Croce.

Tu ordinalti, che io patissi questa morte per la salute de gli huomini, & io vengo a fare il commandamento, & offerirti la mia vita in sacrificio. Essendo dunque disteso il Signore su questo letto, viene uno di quei malvagi ministri con un grosso chiodo in mano, e posta la punta in mezzo della Sacrata palma della mano del Salvatore, cominciò a batterlo con un martello, facendostrada al ferro duro, per le delicate carni di Gesù Christo.

Le orecchie della assista Vergine

Luc. 24.

Christo udirono quelle martellate, e ricevettero | capo, e facevano sesta, motteggiando, e contro in quei colpi in mezzo al cuore, & i suoi facendosi besse di lui. Giudei. occhi poterono vedere un tale spettacolo ienza morire.

Torméte gior

Veramente il suo cuore sù trapassato della Cro- con quel medesimo chiodo, e le furono di trafitte tutte le viscere. Per la forza i travagli, e le pene del Salvatore, mà tormenti del dolore di quella ferita, tutte le cordichristo de, e nervi del fuo corpo fi ritirarono verso la parte della mano inchiodata, e si tirarono dietro tutto il peso del corpo : Essendo dunque il buon Gesù tutto ritirato verso quella parte, il crudel | duta crudeltà. Carnefice pigliò l'altra mano, e per tarech'ella arrivalle al buco, già fatto, la diffire tanto crudelmente, che se gli bocca secca, e scolate tutte le vene, & aperfero l'olla del facrato petto, e ri-mafero tanto distinte, che (come dice il Profeta) si sariano potute contare a uno a uno. La medesima crudeltà usarono ancora quando gli conficcarono i santi Piedi, & a questo modo rimase il facro corpo confitto in Croce, nè vi rimafe offe, nè giuntura, che non fosse mossa dal suo luogo.

Questo tormento della Croce su il maggior de' tormenti corporali, che il Signore sopportate nella sua passione. Perche questa sorte di morte di Croce, era uno de' più acerbi, e penosi e nelle mani, che sono luoghi del corpo, ne'quali sono più giunture di ossa, e dinervi, le quali cose sono organi. istromenti del sentire, e però le ferite, che sono in queste parti, così come sono difficilia fanare, così danno acerbissimi dolori. Oltre a ciò questa sorte di morte non è cool spedita, e presta come l'altre; mà dura affai la pena, che si patisce; tanto più, che in essa non solo si pretendeva di far morire il condannato, mà

ancora tormentario.

Et in questo mezzo il corpo, che stà pendente in arià, sossento solo da' chiodi, cala naturalmente a basso, e così le ferite si vanno sempre sacendo maggiori, stracciandos la carne, e rompendoli i nervi, e del continuo creice il dolore. E con tutto, che questo tormento fosse tale, che una siera salvatica, che l'havesse patito, havrebbe mos-fo a compassione, chi l'havesse veduta; con tutto ciò gl'inimici del Signore erano tali, che nell'istesso tempo, che poiche sù messo di due ladre-

Che altro era quello, che gettargli sale nelle piaghe fresche, e crocefiggerlo ancora con la lingua, dopò l'haverlo cro-cefillo co' chiodi? Mà non finifcono quì passano ancora più innanzi; percioche ne il fervore della sua carità, ne il surore de' suoi nimici si contentavano con questo. Così alle tante pene di già dategli, aggiunsero un'altra nuova, e non più ve-

Percioche ritrovandosi horamai il Signore quali senza sangue, havendo la havendo per ciò grandissima sete, disse questa afflitta parola: Sisio, caoè, Io ho lete. Udendo quei malvagi questa pa- Christo rola, furona tanto crudeli, ce inhuma- acto, eit ni, che gli porlero alla bocca una spongia fiele. piena di aceto, e fiele. Or che maggior Gio. 19.
Membra crudeltà si può imaginare, che dare una di Christo bevanda tale a uno che si ricrovava in surono tal termine; e non dargli più tello un turte parpoco di acqua, poiche era tanto vicino la fua palalla morte? In questo si vede, che il bei sione. nigno Signore non volfe, che alcuno de fuoi membri restasse senza il suo proprio, e particolar dolore; e però volfe, che la lingua ancora patisse la sua pena, no ricomperato con questo mezzo, ammaestrato con questo essempio, oc obligato con quello gran beneficio; ponga tutta la sua felicità ne'diletti, e piaceri della carne, e non haverà piacere di patir qualche cosa per honore, & imitatione di Christo?

In questo luogo è dovere, che si con- passione sideri, che se bene la passione di Christo di Christo fu tanto acerba, come habbiamo inte-da quanti lo; nondimeno non fù manco ingiurio- foffe acsa, che dolorosa; perche l'una pena la crescinta-patisse la vita, e l'altra l'honore: perche la morte, che egli patì, fù ignominiosissima, cioè il morire in Croce, che a quel tempo era cassigo de' ladroni; il luogo ancora era vergognoso, perche era il luogo publico della giusticia, dove si giustitiavano i publici malfattori: era ancora vituperosa la compagnia, egli pendeva in Croce, scrollavano il Ini, e per giunta del resto, il giorno era

solenne, perche era la vigilia della Pal-, delle nostre miserie; e parte per la com-ma ner la quale erano venute in Ge- passione, che di te sua madre haveva, qua per la quale erano venute in Ge-rulalemme diverse Genti, da diverse parti. E per maggior confusione, e disonor suo, su posto in Croce nudo, il che è cosa di gran vergogna per un cuore nobile, e costumato. Da tutte queste cose si conosce chiaramente, come le su dato a bere l'aceto, e fiele, che nella sacratissima passion del Salvatore; vi fù incredibil dolore, grandissima ver-Accidenti gogna, & elirema poverta: Ilche fu condella pat. veniente, che così folle, perche la sua sione di passione dovea essere il coltello, anzi la perche le morte dell'amor proprio, che è la prima radice di tutti i mali, dalla quale ne accessario nascono tre rami pestilentiali, che sono, desiderio di honore, di robba, e di diletti mondani; le quali tre cose sono l'escadi tutti essi mali. Però contra il desio di honore, su nella passione di Christo somma ignominia : contra la sfrenata voglia della robba, vi fù somma povertà: e contra l'appetito de' diletti, vi su sommo dolore. Et a questo modo l'amor proprio, che è l'albero della morte, si risana col frutto benedetto di quest albero della Vita; il quale è medicina generale di tutti i mali; le cui foglie (come dice San Giovanni) sono per salute delle Genti.

Mà levando per ora gl'occhi dal Fi-dellavere gliuolo, rivolgiamoli alla fua Santifilma gine a Madre, la quale si ritrovo presente a piedi del- tutte le sopradette cose. O Vergine Benedetta; in che termine si dovea trovare quel tuo prezioso cuore, poiche essendo presente a tanti martiri del tuo figliuolo, e bevendo tanta parte di quel calice, vedesti con gl'occhi propri quel corpo Santissimo, che tu castamente concepisti, e tanto dolcemente allevasti, e tante volte portasti in braccio; lo vedesti, dico, trasitto di spine, disonorato con diverse percosse, trapassato con chiodi, alzato in aria sopra un legno, tutto afflitto per il proprio peso, & al fine abbeverato con aceto, e fiele? Vedesti ancora con gl'occhi spirituali quell'anima Santissima piena di fiele di tutte le amaritudini del Mondo: la quale già si contristò, sù turbata, angosciosa, & al presente condotta all'estremo di abbandonare il corpo; di modo che ella si trovava piena di grandissime angustie , parte per il sentimento vivacissimo de' suoi dolori; parte per l'ossele, e peccati de gli huomini; parte per compassione

vedendoti esser presente a tutti i suoi dolori. Veramente allora l'anima di quella afflirta Madre era spiritualmente crocefissa col suo Figliuolo, e su trapassata con un acutissimo coltello di dolore, e egli ancora bevette. Quivi ella vide adempite perfettamente le Profetie, che il Santo Simeone le haveva profetizato, tanto delle perfecutioni, che doveva patire il Figliuolo, quanto de' dolori, che dovevano trappassare il cuore della Madre . Quivi ella vide l'immensità della della verbontà di Dio, la grandezza della sua sine crogiustitia, la malitia del peccato, il pre-cistra spi-zzo del Mondo, la stima ch'egli sa de recon travagli sopportati in patienza, poiche Christo, li comparte così a man piene co'suoi amici cari.

Dopo questo tu potrai considerare Parole di quelle serte parole, che il tuo Redento- Croce. re diste su la Croce; atteso che le parole, che si dicono, quando l'huomo si parte da questa vita, sogliono esser molto notate, e tenute a memoria; e tanto maggiormente quando sono di padre , à di amico, ò di persona segnalata. E perche il più saviodi tutti gli amici, il più amorevole di tutti i padri, disse sette parole al fine della vita fua, giusta cola è, che noi altri, che siamo suoi figliuoli ipirituali, le habbiamo sempre in memoria, e che le studiamo del continuo,

Considera dunque, con quanta cari- Carità di tà egli raccomandò i suoi nemici al Pa- Christoin dre eterno; con quanta carità ricevet- Croce. te il Ladrone, che lo confesso vero Dio; con che affetto pietoso raccom-mando la Madre al suo caro discepolo Giovanni; con quanta sete, & ardore mostrò, che desiderava la salute de gl' huomini; con che dolorosa voce sece: la sua oratione, e pronontiò la sua tribolatione dinanzi la Maestà del Padre; come gli fu ubbidiente sino alla fine, e come finalmente gli raccommando il suo spirito, e si rimesse tutto nelle sue benedette mani. Non è dubbio alcuno, che in ciascuna di queste parole stà rinchiuso un singolar documento di virtu. Perche nella prima ci fù raccomandata la Carità verso gl'inimici, nella secon-. da la misericordia verso i peccatori, nella terza la pietà verso i padri, nella quarta il desiderio della salute de gli huomini, nella quinta l'Oratione nelle tribolationi, nella sesta la virtù dell'ubbidienza, e perseveranza, e nella settima il rimettersi del tutto nelle mani di Dio, che è la somma di tutta la nostra persettione. Con questa ultima parola finì il Salvatore insieme con la vita l' opera della nostra redentione, e l'ubbidienza che gli era stata commessa: e così come vero figliuolo di ubbidienza, chinando la testa, ritirandola dall'honorato titolo della Croce, raccommando lo spirito nelle mani del Padre. Allora il velo del Tempio si aperse, tremò la terra, le pietre si spezzarono, e si aprirono le sepolture, e molti morti risuscirarono: e così il più bello di tutti gli huomini, con gl'occhi smorti, con la faccia pallida, e mesta, rimase il più mal trattato di tuttigli huomini; fatto holocausto di soavissimo odore per essi, per placare l'ira del Padre, che essi havevano meritato. Guarda dunque, ò Padre santo, dal tuo santuario, nella faccia del tuo Christo: guarda questa Santissima Hostia, che ti offerisce il Sommo Pontefice per li nostri peccati. Considera poi tu ancora, huomo ricomperato, quale, e quanto grande sia colui che pende in Croce, la cui morte risuscita i morti, per il cui transito piangono i Cieli, i cui dolori sentono le pietre, e tutti gli elementi. Dunque, ò cuore humano, ben sarai duro, e crudele, se havendo un tale spettacolo dinanzi a gl'occhi, non ti spaventa il timore, non ti muove la compassione, nè ti humilia la pietà.

DEL COLPO DELLA LANCIA, che hebbe il Signore, e della sua Sepoleura.

Ome se non havessero bastato tanuti tormenti, che haveva patiti il Christo corpo vivo, volsero quei malvagi satiamorto, ecorpo vivo, vontero quer marvage ferico nel re il lor furore ancora nel morto cor-Costato- po: e così dapoiche Gesù sù passato di questa vita, uno de'soldati glidiede un colpo di lancia nel costato, d'onde usch acqua, e sangue, per battesimo, e laval torio del monde. Levati sù, ò spola di Christo, sa qui il tuonido, come le colomba ne'buchi della pietra; e come passaro edifica qui la tua casa; e comtertora casta nascondi quivi i tuoi figli-

uolini. Dio commandava nella legge, che si assegnassero alcune Città, nella. Terra di promissione : accioche fossero luogo di risugio, dove potessero ricor-rere i malsattori; mà nella legge di gratia, i luoghi di rifugio, dove si ritirano i peccatori, sono queste pretiosissime Piaghe del Salvatore, dove sono sicuri da tutti i pericoli, e perfecutioni del Mondo . Mà particolarmente serve a quello la piaga del costato, figurata per quella senestra, che Dio sece sare a Noe da un canto dell'Arca: accioche per esla entrasfero tutti gli animali per salvarsi dall'acque del Diluvio. Si che tutti gli afflitti, e tribolati dall'acque torbide, & amare di questo tempestoso secolo; tutti i desiderosi della tranquillità, e pace, siritirono a questo porto, entrino in quest'Arca sicura, & entrino per la porta aperta di questo Prezioso Co. stato. Quella sia la vostra rocca, la vostra stanza, il vostro Paradiso, il vostro tempio, dove voi possiate riposare in

Dopò questo, resta da considerare, con quanta compassione, e divotione, Compassione di quei santi huomini tolsero il Santissimo quei, che Corpo dalla Croce, e con quante lagri-levarono me, e dolore lo piglio l'afflitta Madre Christodi nelle sue braccia, e quante lagrime do- Cioce. veva spargere similmente l'amato Discepolo, con la Maddalena, insieme con le altre pietose Donne : e come lo rinvolsero in quel lenzuolo netto, e gli copersero la faccia con un sudario, e finalmente lo portarono in quell' horto, dove era il Santo Sepolero. Nell'horto si comincio la Passione di Christo, e nell'hortosi finì; e con questo mezzo ci liberò il Signore dalla colpa commella nell' horto del Paradiso, e con esso ci conduce al fine all'horto del Cielo. Io ti prego, ò buon Gesù, che tu mi conceda gratia (ancora che io non ne fia degno) poiche io non meritai di ritrovarmi a quelle mestissime essequie, ch' io mi ritrovi al manco a meditarle, e contemplarle nel cuor mio con Pede, che particella di quell' affetto, e compassione, che la tua Santissima Madre, e la Beata Maddalena hebbero di te in quel giorno. Questa, fratel mio, è la somma della sacrata Passione; queste iono le ferite, e piaghe, che per noi altri ricevette il Figliuelo di Dio. Que-

allegrezan i me Christia-

Il come era di quel divotissimo San Ber-'nardo, e di San Bonaventura, il quale parlando di questa materia dice così: O passione amabile, ò morte dilettevole,
Morte di se io sossi stato il legno della Santa CroChristo, è ce. & in me sossi ma legno. ce, & in me fossero stati confitti i piedi, e le mani del buon Gesù, havrei detto a quegli huomini, che lo levarono di Groce: Non mi separate dal mio Signore, mà sepellitemi con lui, accioche io non mi trovi mai da lui lontano. Mà quello che io non posso fare col corpo, lo voglio fare col cuore; ò che buona cosa è stare con Gesù Christo Crocessifo! Io voglio fare in lui tre stanze; una ne'piedi, l'altra nelle mani, e la terza perpetua nel suo pretioso costato. Quivi voglio acquietarmi, ripolarmi, dormire, & orare. Quivi parlero al suo cuore, & 'egli mi concederà, quanto gli domanderò. O amorose piaghe del mio pietose Reden-

sta sia dunque la nostra gloria, la nostra

Entrando una volta în esse con gl' occhi aperti, il fangue che da esse usciva, mi tolse la vista; e posche io non po-tei vederaltro, che sangue, entrai dentro a tentoni con le mani, fino che arrivai alle viscere della sua, carità nelle quali mi trovai rinvolto di tal sorte, che io non ne potei mai uscire. Io me ne stò in esse, e mi fostento con le sue vivande, e bevo del suo dolce liquore, il quale è tanto soave, che io non sò, ne posso spiegarlo. Mà io hò gran paura di uscire di questa stanza dilettevole, e di perdere la confolatione, nella quale lo vivo: nondimeno ho ferma speranza, che stando le sue piaghe sempre aperte, tornerò ad entrare per elle, accioche la mia stanza sia sempre in lui ? O fortunata lancia, ò felici chiodi, che ci apersero la strada della vita. Se io fossistato il serrodi quella lancia, mai havrei voluto ufcire di quel petto divino: mà più presto havrei detto : Questo è il mio riposo ne' secoli de' fecoli; io habitero qui, perche mi hò fcelta questa stanza: sin qu) fon parole di San Bonaven-

Eccoti qui, anima mia, il Salvatore in Croce, ecco dove egli dorme, dove ripola, e dove sa stare all'ombra le sue pecorelle al mezzo giorno. Quì tu hai la pastura della tua vita: quì la medici-

na delle tue piaghe, qui il rimedio della custodia, le nostre orationi, e lamen-tua ignoranza, qui la fodissattione delle tationi, tutto il tempo della vita nostra, tue colpe, e lo specchio, nel quale tu vedrai tutti i tuoi diffetti. Questo è quel specchio, che Dio comandò, che si te-nesse nel Tempio; dove si dovevano guardare i Sacerdoti prima, che facessero cosa alcuna in esso; perche l'anima divota guardandoli nella Croce, e contemplando le virtà, e persettioni di colui, che vi è crocesisso sopra, vede meglio, che in un chiaro specchio, tutti i dissetti della Sua vita.

> O specchio limpido, e chiaro di tut- Confidete le virtu, o come stando su quella fopra Croce tu scopri bene tutti i miei vizi, christo e peccati. Quella, per te dolorosa Cro- in croce. ce, condanna i miei disordinati appetiti, e diletti: quello esfer del tutto nudo, vitupera le mie superfluità: quella corona di spine, grida dietro a tutte le mie borie, e fassosità : quell'aceto, e quel fiele tanto amaro, perseguita il mio superfluo, e curioso mangiare: quelle braccia aperte per abbracciare amici, e nemici, condannano i miei odii, e le mie passioni : quella oratione che tu facesti per li tuoi nemici, riprende l'ira, e lo sdegno, che io tengo co'miei : quel cuore aperto pet tutti, e per li medesimi, che con la lancia lo trapassarono, condanna la durezza del mio, serrato per le necessità de mici fratelli, e prof-simi: quegli occhi pallidi, e lagrimosi per i miei peccati, castigano la vanità, e dissolutione de miei : e quelle orecchie, che con tanta patienza udirono tante ingiurie, scoprono la grandezza della mia impatienza, che si turba per ogni minimo che. Di modo che tutta la tua persona dal piede alla testa mi è un specchio di perfettione, e un ritratto fingolare d'ogni virtù. Qui particolarmente risplendono quelle quattro nobilissime virtu, Carita, Patienza, Ubbidienza, & Humiled .

Con queste quattro pietre pretiose voiesti adornare le quattro braccia del-Virtà che la Croce. Delle quali ( come dice San rifplen-Bernardo) la Carità sià mei più alto luo-done in go; l' Humiltà come fondamento di Christe tutte le virtu stà giù al basso; l'Ubbidien-asso. za alla banda destra; e la Patienza alla sinistra. Con queste quattro gioje arricchisti questo glorioso stendardo, mostrandoti in esso tanto patiente nelle ferite, tanto humile nelle ingiurie, tan-

ii i

to amorofo, e caritativo con gli huomini, 1 & ubbidiente verso Dio. Si che, anima Effectimia, qui tu hai con che imparare, con delle pia-che riprender te stessa, & ancora con ghe di che consolarti: perche le piaghe di Christine, che consolarti: perche le piaghe di Christine. flo fanno tutti questi uffici, & operano tutte queste virtà. Insegnano a'diligenti, correggono i negligenti, fananno gl'infermi, e confortano i deboli, e sconfidati. Contentatiadunque, Eterno Padre, che la sua ubbidienza sodisfaccia per me, e per la mia disubbidienza dinanzi alla tua Maestà, la sua humiltà, per la mia superbia; la sua patienza, per la mia impatien-tia; la sua liberalità, per là mia avaritia; isuoi travagli, e pene, per li miei diletti, edelitie. Io ti offerisco la sua, non a lui debita morte, per quella, che io devo: e le sue pene, per le pene ch'io merito; e la sua persetta sodisfattione per tuttii debiti de miei peccati ; poiche tutto quello, in che io manco dal canto mio, egli supplisce dal canto suo. E poiche tu, Signore, non castighi una cosa due volte persettamente, havendo cassigato le mie colpe in lui, non le voler castigare eternamente un'altra volta in me; mà donami gratia, che io piangendole, e castigando-le con le fatiche, e travagli di questa vita, meriti regnare per sempre con lui nella Celeste gloria. Amen.

#### DELLA RISURRETTIONE

Del Salvatore.

Inita la battaglia della passione,quando il Dragone infernale pensò di havere ottenuto vittoria contra l'Agnello immacolato, allora cominciò a risplendere la po-Inferno tenza della divinità nell'anima sua, con la spogliate quale il fortissimo Leone della Tribù di da Chri. Giuda scese all'inferno, & havendo vinto, Giuda scese all'inferno, & havendo vinto, e preso quel forte armato, lo spogliò della ricca preda, che egli quivi teneva rinchiusa: accioche havendo il tiranno assaltato il capo principale senza ragione alcuna, perdesse tutto quello, che egli pretendeva havere di ragione ne'membri. Allora il vero Santone morendo, uccife i fuoi nemici. Allora l'Agnello senza macula col sangue del suo testamento liberò i suoi prigioni dal Lago, dove non era acqua. Allora il vero Davidde tagliò la tella a Golia con la fua propria fpada, quando il. [ Salvatore con la sua morte superò l'autore della morte, il quale menava tutti gli huomini prigioni al suo Regno. Ottenuta dunque questa gloriosa vittoria l'autore della vita, havendo destrutta la morte, il terzo giorno risuscitò da morte, e così il vero Gioleffo uscì della prigione dell'inferno per volontà, e commandamento del Rè sovrano, havendo già tolati i capelli della mortalità, & estendosi vestito con veste di bellezza, & immor-

Qui tu potrai considerare la grande allegrezza di tutte le apparitioni, che occor-fero in quel giorno gloriofo, che sono l'al-adesanlegrezza de Santi Padri nel Limbo, i quali ti radri primieramente il Signore visitò, e liberò nel Limda quella ofcura prigione; l'allegrezza ancora della Sacratissima Vergine Maria; l' allegrezza di quelle fante Donne, che andavano al Sepolcro per ungere il suo corpo; e l'allegrezza similmente de'Discepoli, che erano tanto sconsolati senza il loro Maestro, e tanto gaudio sentirono vedezlo riluicitato.

Ora principiando dalla prima, considera, quanto dovea esser grande l'allegrezza de Santi Padri nel Limbo in simil giorno, per la vilitatione, e presenza del loro liberatore; peníz, quanto gli doveano rendere, per la salute tanto aspettata, e desiderata. Sogliono dire quelli, che tornano dall'Indie Orientali in Spagna, che tengono per bene spese le fatiche, e travagli della navigatione passata, per la grande allegrezza, che sentono, quando ritornano nel paele loro. Se la navigatione di un'anno causa questo effetto, che pensi faria una prigionia, un'esilio di tre, ò quattro mille d'anni, nel giorno che ricevettero quei Santi gratia si grande; venendo a entrare nel porto della terra de' viventi? Mà l'allegrezza estrema, che hebbe la gloriosa Vergine in quel giorno, per vedere il suo figliuolo risuscitato, chi la potrebbe mai raccontare? percioche è cosa certa, che si come ella senti maggior dolore il giorno della sua Passione, così ancora hebbe maggiore allegrezza il giorno della sua Risurrettione. Che gaudio, che giubilo dovea sentire nel cuore quella intatta Vergine, vedendosi dinanzi il suo Figliuolo vivo, e glorioso, accompagnato da tutti i Santi Padri, che rifuscitarono? quali credi che fossero i dolci abbracciamenti, gli amorosi bacci, le copiose lagrime, & il

stato concesso? Che diremo poi dell' allegrezza di quelle Sante Marie, e specialmente di quella, che perseverava piangendo dinanzi al monumento, quando gettandosi a' piedi del Salvatore, lo vidde in così gloriosa figura? Considera bene, che dopo la madre, apparve prima a quella, che più amò, più perseverd, più pianse, e più sollecitamente lo cercò, accioché per questo tu tenga per certo, che tu troverzi Dio, se lo cercherai con le medesime lagrime, e con

Fragilità de disce-

l'istessa diligenza, Dopò questo potrai ancora considepoli nella rare da una parte la fragilità de'dilce-Salvatere, poli, che ranto presto si sconsidarono, e persero la fede per lo scandalo della passione; e da questo considera, quanto sia grande la nostra miseria, e quanto poco ci vuole per farci perdere la conhdanza, per gran certezza, che noi habbiamo di qualche cosa. Dall'altra parte confidera la bontà, e providenza pa-terna del Signore, che non abbandona i suoi per troppo tempo, ma subito gli consola, e soccorre con la ricreatione della sua visita, e della sua presenza. Egli conosce molto bene la fragilità, egli sà di che materia noi siamo composti, e però non permette, che noi siamo tentati più di quello, che possiamo sop-portare. Cinque volte gli apparve il medemo giorno, che egli risuscitò, & i tre giorni della sepoltura gli abbrevio in quaranta hore, cominciando a contare, da che egli spirò in Croce; (che non tanno manco due giorni naturali) & in luogo di queste quaranta hore di mestitia, diede loro quaranta giorni di allegrezza; acciò si conosca, quanto egli sia pierolo co' suoi, e quanto è più liberale in dare le consolationi, che i trava-

a. Cor. 10. Considera ancora, în che modo ap-Affabilità parve a quelli due discepoli, che andadi Chisto vano in Emaus, cioè in forma di pellenoti, an. grino, e considera, quanto si mostro lo-dando in ro assabile, come famigliarmente gli accompagnò, quanto dolcemente fingeva con esti, & al fine quanto amorosamentesi discorperse, lasciandogli col mele, e dolcezza su la bocca. Fà dunque, che le tue prattiche siano simili a quelle di questi due discepoli, e tratta con dolore, e rissentimento di quello, che essi trattavano (cioè de travagli, e do-

desiderio di andar con lui, se le fosse i lori della passione di Christo) e sij certo, che non ti mancherà la sua preienza, e compagnia, si come non mancò ad essi.

#### DELL' ASCENSIONE del Signore il Ciele.

P Assati quaranta giorni, il Signore Mar. 16. menò i suoi discepoli fuori della Città al monte Oliverto, e quivi licentiandosi doloemente da essi, e dalla sua Benedetta Madre, con le mani in alto, vedendolo i suoi Apostoli visibilmente, fall in Cielo fopra una nuvola risplendente: menando ieco al suo Regno i prigioni, che havena liberati, facendogli Cittadini del Cielo, & habitatori della Trionfodi Christo cala di Dio.

Mà che lingua potrebbe spiegare, al Ciedo. con quanto gaudio, con che giubilo, con che voce, e lodi fù ricevuto quel nobile trionfature nella Città soprana? che accoglienze, e feste gli surono fatte? che degna cofa era vedere uniti insieme huomini, & Angeli; etutti uniti camminare per quella Celeste Città, e riempire le sedie vacue, e sopra tucco vedere questa Santissima Humanità di Christo salire sopra tutti i chori de gli Angeli, e sedere alla destra del Padro? Tutto questo è soggetto degno di consideratione, accioche si conosca, quanto siano ben spesi i travagli patiti per amor di Dio, e come quello che si humilio, e pati più di tutte le creature, quivi fù esaltato sopra qual si voglia di esse. In questo sì glorioso misterio prima tu puoi considerare, come il Signore prolungo questa salita sino a'quaranta giorni, prima per confermare i discepoli nella fede, e speranza della risurettione, e poi anvezzargli a poco a poco a vivere senza lui, e sopportare in patienza l'absenza della sua dolcissima com-

pagnia. Perche se glie l'havesse levata in un subito, non potea essere, che non sen- Ascenso-tissero grandissimo dispiacere. E però, Christo si come la Madre và levando il latte a perche poco a poco al figliuolo, che ella nu-longara rrisce, e non glielo leva turco in un quaranta tratto; (perche la natura non comporta queste subite mutationi:) così non era ragione, che fosse in un tratto levato a'Discepoli il latte soavissimo dellaconversatione, e compagnia di Chri-

tenendo a poco a poco, fino alla venuta dello Spirito fanto, il quale gli doveva disauvezzare da questa terra del tutto, e fargli camminar da se stessi, e mangiarpane duro con le croste. Nella qual cola risplende maravigliosamente la providenza di questo Signore, & il modo che egli tiene di governare i suoi in diversi tempi, accarezzando i deboli, essercitando i gagliardi; dà il latte a quelli che sono piccolini, e lo leva a' grandi, questi consola, e quelli prova, e così tratta ciascuno secondo il loro bifogno. Di modo, che nè l'accarezzato hà di che presumere, poiche il sar carezze a uno è argomento di debolezza, che sia in lui; nè il sconsolato, di che perdersi d'animo, poiche questo molte volte è indicio di fortezza.

Discepoli perche i offero eletti a veder Christo falire in Cielo.

Passati adunque quaranta giorni, sali in Cielo alla presenza de'Discepoli, che chiaramente lo vedevano; percioche essi dovevano esser testimoni di questi misteri; e nessuno è miglior testimonio dell'opere di Dio, che colni, che le sà per esperienza. Se tu vuoi sapere veramente, quanto Dio sa buono, quanto dolce, e quanto soave verso i suoi, quanta sia l'efficacia della suagratia, del suo amore, della sua consolatione, e diletti, dimandane a quelli, che ne hanno fatta la prova: perche essi te ne daranno sufficiente ragguaglio, e testimonio. Volse ancora il Signore, che gli Apostoli lo vedesiero salire in Cielo, accioche lo leguillero con gl'occhi, e con lo spirito, e perche gli rincrescesse la sua partita, e la sua absenza, gli facesse parere di essere in un luogo solitario; perche questo era il miglior' apparecchio, che fosse, per ricevere la gratia sua. Eliseo dimandò il suo spirito ad Elia : fugli risposto dal buon maestro? Se tù mi vedrai quando mi partirò da 4. Reg. 2, se, Sarà fatto quello che hai dimandate. Conforme a questo, quelli saranno heredi del spirito di Christo, che haveranno dolore della fua abfenza; e rimarranno in questo Mondo sospirando per la sua presenza. Percioche lo Spirito santo ama gli amatori di Christo, e gli ama di tal sorte, che il più conveniente apparecchie, che egli ricerchi, per communicar loro la gratia sua, è questo amore. Questo su satto con quella, sto sino al giorno del Giudicio, si come santa Peccatrice, della quale su detto: 1

fto; ma meglio ft, che gli andalle trat- Gli sono frati perdonati melti peccasi; perche bue 7. ella bà amata molto.

> Mà qual si deve pensare, che fosse la solieudine, il dolore, e le lagrime della Santifima Vergine, e dell'amato Discepolo, della Maddalena, e di tutti gli Apostoli: quando viddero partire da gl'occhi fuoi colui, che haveva rubbato a tutti loro il cuore.

Quello non si può spiegare con pa- partita di role. Mà con tutto ciò u dice, che ritor- Christo narono in Gerusalemme con grandis- al Cielo simo gaudio, per rispetto del molto, dolerose che amavano; perche l'amore, che loro accei. faceva rincrescer tanto la sua partenza, il medelimo gli faceva godere altrettanto della sua gloria; essendo, che il vero amore non procura per sè, mà per la cosa amata. Mà non pensare per questo, che se bene il Signore si parti da gli huomini, e regna nel Cielo, si dimentichi però de'suoi figliuoli, ch'egli lasciò in questo Mondo: percioche si come quà giù ci ajutò con le sue fatiche, così la sù ci ajuta con la sua intercessione; facendo in terra ufficio di Redentore, & ia Cielo d' Auvocato.

Però bisognava, che il nostro Ponte-Membri fice fosse tale, santo, innocente, puro, della separato da peccatori, e più alto de chiesa de Cieli; il quale sedendo alla destra del Pa-simigliare de la christiano de contra quivi le piaghe ricevute da Christiano de contra quivi le piaghe ricevute de Christiano de contra qui de contra de

dre, gli mostra quivi le piaghe ricevute sa comper amor nostro: governando da quella po. sedia il corpo missico della sua Chiesa, compartendo diversi doni a gli huomini, per incorporargli, e fargli simili a se stesso. Perilche, si come egli (che è nostro capo) sù assiste, e martirizato in questo Mondo con diversi tormenti, così vuole, che siano ancora li suoi membri, accioche non sia deformità, ò íproportione fra 'l capo', & i membri . Percioche (arebbe una gran dissonanza, che il capo fosse tormentato, & i membri fossero accarezzati: e se essendo eslo tanto humiliato, essi volessero esser adorati: e non havendo egli dove ripolarli, effi volessero esser Signori del tutto. Si che per questa causa ordinò la divina sapienza, che tutti i Santi, che sono maistati nella Chiesa fin dal principio del Mondo, fossero provati, & essercitati con diverle sorti di tribolationi, e travagli. E per questa medesima via hanno da passare tutti gli altri membri vivi di Chrivi passarono i Patriarchi, Profeti, Apo-

Eremiti con le Vergini; ordinandolo così il Signore dall' alto Cielo, accioche al fine vengano a cantare col Profeta, dicendo: Noi samo pasati per fuoco, O acqua; e Pf. 6ti au Signere, ci bai tirati in refrigerio. A questo modo il nostro Pontesice Christo Giesù, sedendo nella sedia Geleste, gorgena il corpo mistico della sua Chiesa. Per tanto, Padre Geleste, ogni lingua ti ringratii per quello gran dono, nel quale tu cidonasti il tuo unigenito figliuolo, accioche da un canto egli fosse nostro governatore, e dall'altro postro auvocato: perchetale, e tante furono le nostre miferie, che altri che egli, non era baltante di rimediarle.

#### DELLA VENVTA DEL Gindicio.

Opo questa salita al Cielo testifi-Att. 1. carono gli Angeli in quest' hora medesima, che il Signore verrebbe un' altra volta a giudicare il mondo, nel medesimo modo che egli era salito al Testimo-Cielo; volendoci in questo auvertire, niodegli che noi pensassimo di tal sorte nella nell'Accé- misericordia della prima venuta, che ci sione di ricordassimo ancora del rigore, e giusti-Christo al tia della seconda; accioche questa memoria fosse freno, e correttione della nostra vita. Quanto questo Giudicio habbia da esser cerribile, non si può spiegare con parole. Percioche Dio hà mostrato molti altri giudici particolari nel mondo (come quando annegò tutto il genere humano con l'acque del diluvio; quando aperse la terra nel deserto, e fece inghiottire i peccatori; quando sece piovere il fuoco sopra Sodoma, e nell'altre Città vicine) mà tutti questi a rispetto di quello, che si tarà nell'ultimo gierno, sono come ombre paragonate con

Segni del

la verità.

Mà per intendere qualche cosa della terribilità di questo giorno, considera del Giu- prima gli spaventosi segni, che verranversali. no innanzi, li quali saranno nel Sole, Luc. 21. nella Luna, nelle Stelle; nel Mare, e 10pra la Terra. E così dice l'Vangelo, che gli huomini rimarranno attoniti, & attratti per il timore de'mali, che hanno da iopravenire al Mondo. Pensa all'horrendo suono di quella terribil gromba, che si udirà per tutte le regioni Opere Granata Tomo 1.

ftoli, Martiri, Confossori, Monaci, & doll' Angelo, che dirà: Levatevi sa, t. Tep-Morti, venite al Giudicio. Considera, che spavento, che confusione sarà di vedere risuscitare tutti i morti; chi uscirà dal mare, chi dalla terra, etuttà co' medelimi corpi, co' quali vissero inquello Mondo, per ricevere il merito, secondo il bene, o male, che haveranno operato. Mà quella sarà una gran maraviglia, che essendo i corpi de'morti alcuni diventati terra, altri cenere, altri essendo stati mangiati da' pesci, & altri minuzzati in infiniti pezzi, nondimeno Dio sapra sciegliere a ciascuno crice di le sue ossa, la sua carne, e tutto il resto, apparirà senza che in questo si confonda l'uno nel gior. con l'altro. Non farà ancora cosa spa- Giudicio. ventola veder arderè il Mondo, rovinare gli edifici, cremar la terra, alteraru tutti gli elementi; oscurarsi il Sole, la Luna, e le Stelle, morire tutte le creature, aprirsi le sepoleure, udire la sonora voce della tromba, tremare le genti, scoprissi le coscienze, vedere gli spa-ventoù Demon, et il suoco infernale acceso? Mà sopra tutto questo sarà cola ipaventola il vedere alzato in aria il stendardo reale della Croce, con tutte l'altre insegne della passione, e vedere il Signore, quando rinfaccierà a' suoi nemici tanti dolori, quanti per loro havea patiti. Considera ancora la venu- Matt. 25ta del Giudice, e lo spavento, che haveranno i cattivi, quando lo vedranno venire con tanta gloria ; poiche pregaranno i monti, che gli cadano addosso. e le colline, che gli ricuoprano; per non comparire dinanzi a lui. Considera il partimento, che si farà di tutti gli huomini, mettendo gli humili, e mansuetialla destra mano; & i superbi, e disobbedienti alla sinistra; e lo spavento che i grandi di questo Mondo haveranno, quando vedranno i poveri, & humili, che essi già disprezzarono, esaltati, e lublimati. Gonudera il rigore del conto, che quivi si dimanderà dell' opere di ciascuno: poiche noi habbiamo nell' Vangelo, che nel giorno del Giudicio bisognerà render conto sino Mate, 14. di una parola oriofa ; e fe su vorrai imtendere, quanto habbia da esser rigoroso questo conto, rivolta principalmen- Giudicie te gl'acchi alla terribiltà del Giudice universa-Christo, il cui aspetto non mostrarà al- geroso. tro, che vendetta; non ostante che neldel Mondo, & a quella spaventosa voce lla sua prima venuta non mostrasse se

pon misericordia. Dal qual non ti po- i va forzatamente lasciare, si vedrà quivi trai appellare; perche egli è supremo i perpetuamente condannato, e bandito giudice; perche è potentissimo, non po- I dal Cielo, trai fuggire; perche è Dio delle scienze, nessuna cosa gli sarà occulta, e perche gli dispiace il poceato grandissimamente, non lascierà error nessuno senza casligo. Allora ti bisognerà render conto di tante cose, che la minordi esse sarà bastante di metterti in travaglio. Chi potrà ioddisfare a tanti debiti, quanti quivi ti saranno dimandati; Quivi ti sarà dimandato, come tu haverai speso il tempo, come hai trattato il tuo corpo, come tu haverai cistretti i lensi, come haverai custodito il cuore, come haverai risposto alle divine inspirationi, e come haverai riconosciuto, & adoperato tanti benefici. In queste accuse vi saranno tanti testimonj; quante sono le creature, che tu haverai ad operato malamente; lequali in quell' ora ci turberanno di tal sorte; che se sosse possibile, gl' immortali moririano di paura in quel punto. Conforme a questo, che terribil cola allora, quando il cattivo si vedrà circondato da ogni parte da tante angustie, perche dovunque egli volgerà gl'occhi, troverà cause di timore, e spavento; In alto vi sarà il gudice supremo; a basso l'inferno aperto, da un canto i peccati, che lo accularanno, e dall' altro i demoni apparecchiati a portarlo ne' tormenti eterni. Fuori di lui vi sarà il Mondo, che arderà, e dentro di lui la coscienza, che lo rimorderà.

Or quando egli si yedrà in mezzo di tante angustie, dove anderà? che dirà? che farà? Nasconders è impossibile, comparire è intollerabile; perche se appenna il giulto si salverà, il peccatore dove comparirà i Ultimamente considera il suono di quella terribil sentenza, che dirà: Andate maledetti al fuoco eter-Macc. 15. no, che è apparecchiato per Satanaffo, e per li suoi Angeli; perche io hebbi fame, non mi desti da mangiare", hebbi sete, non mi desti da bere, Oc.

> Quivi tu conoscerarii valore dell'opeme del la misericorda, e vedrai quanta allegrezza, e contento haverà colui, che fù pietolo verso il prossimo, poiche quivi Dio farà così ancora eon lui, è per il contrario si vedrà il termento, che haverà colui, che per non voler dare ei quello, che gli au vanzava, e gli bisogna-

#### DELLE PENE DELL Inferne .

Ata quella sentenza, i giulli anderan-no alla vita eterna, & i trisli al fuoco eterno .

Mà per intendere la conditione di questa pena, tu ti dei immaginare, qual sia il luogo dell'Inferno, per alcune similitudini, e congietture, che ci hanno lasciate i Santi.

Imaginati adunque, che l'Inferno è una ofcurita horribile, un lago abbominabile, che è fotto la terra, un pozzo profondissimo pieno di fiamme di fuoco. Imaginati ancora, che egli sia una Città spa ventosa, piena di consusione, i cui cittadini si stracciano le carni notte, e giorno, con spaventos urli, e stridori, per la rabbia de' dolori, che patiscono. Pensa poi all' acerbità delle pene, che quivi si tentono, & alla loro moltitudine, e perpetuità. In quanto all' acerbità. pensa, che intollerabil tormento sarà quello del fuoco, ardente, il quale abbruccierà, e tormenterà del continuo, senza mai finire di tormentare. Il medesimo ti dei imaginare del freddo intollerabile, e della puzza, e fetore, che si fente in quell' abbominevol luogo. La grandezza di queste pene si dichiara per lo stridore de' denti, e per il gemito, e pianto, e per la rabbia, e bestemmie, che si dicono in quel luogo, si come dice la Scrittura. Pensa ancora alla moltitudine di queste pene, perche quivi è fuoco, che non si può spegnere; è fredde, che non si può soffrire, fetore horribile, tenebre palpabili, come erano quelle di Egitto, e molto più dense, & oscure. Quivi patiranno, e peneranno tutti i sensi, ciascuno de'quali haverà il suo proprio tormento. Gl' occhi per la vista horribile de' demonj ; le orecchie per li gemiti, e gridori lamentevoli di quella disgratiata compagnia, e di quei crudeli tormentatori, che mai non si stancano di tormentare, ne sanno che cosa sia pietà, i quali allora romperanno il cervello di quei meschini con stridori horribili, dicendo; Dove è adello la gloria, & il fasto de vostri stati, dove è l'essercito

1.Pet-4.

E(a.66.

Sap.s.

navate dietro? Patirà il gusto, patirà il tatto con tutti gli altri fensi, nè manco pátiranno tutti i membri, che furono istromenti, & arme del peccato, ogn'uno però secondo la qualità del demerito. Dopo delle pene esteriori del corpo, pensa alle interiori dell' anima, massime a quel verme, che mai non muore, cheè il rimordimento perpetuo della coscienza, per causa della mala vita passata. Mà chi sarà sufficiente a pensare, quanto sarà grande il dispetto, e la rabbia, che quivi haveranno i cattivi, quando considereranno, con quanta poca fatica poteyano liberarli da sì grandi, & intollerabili tormenti? Gli darà ancora grandissima pena la memoria delle prosperità, e diletti passati; perilche verranno a dite quelle parole della sapienza: Che ci hà giovato la nostra superbia, e la boria delle nostre ricchezze : Tutte queste cose son passate come ombra che vola, ò come il corriero, che và per la posta. Queste pene veramente sono gra-Compa-vissime, però non è manco molesta la gnia dell' compagnia de' condannati, e la oscurissima, e mestissima morte, che gli copre; all' infer-mà sopra tutto non si può dire, quanto sia il dolore di haver perduto Dio, senza speranza di poterlo mai ricuperare, la qual pena sopranvanza tarito l'altre pene sensibili, quanto la bellezza divina è maggiore della bruttezza dell' Inferno. Considera il tempo, che durano queste pene, le quali offra l'essere tanto grandi, tanto univerfali, e tanto continue; ( poiche in esse non si dà un sol punto, nè di trattenimento, nè di alleviamento) dall'altro canto mai non haveranno fine, nè dopò mille, nè dopò cento mille, ne dopò cento millioni di anni; perche quivi non vi sara nè termine, nè fine, nè redentione, nè appellatione, nè anno di Giubileo, nè luogo di penitenza, nè remissione di colpa; mà perpetuo dolore, e disperatione per tutti isecoli. Di modo che se i mal auventurati danati sperassero, che quando si finisse di icolare tutta l'acqua del mare Oceano, cavandone una goccia fola in capo di, mille anni dovesse finire l'inferno, essi lo haveriano per grandissima consolatione; percioche questo al fine (ancora che folse tardi) havrebbe pur fine; mà i miseri non hanno nè anco questa poca speranza.

de servitori, & adulatori, che vi me- i dinato, se il tener solo un dito sopra un 1 carbone di fuoco per spatio di un Credo, ti pare un tormento sì intollerabile, e non è cosa nel Mondo, che tu non facessi per fuggire quella pena; perche non ti affatichi un poco per non stare sepolto in quella fornace ardente, che durerà per tutti i secoli de' fecoli?

## DELLA GLORIA DEL Paradiso .

S I come i cattivi saranno condannati al- Confide-le pene dell'inferno, così per il con-del Paratrario i buoni faranno coronati, e me-dife. nati alla gloria del Paradiso. Mà per poter meglio contemplare la grandezza di questa gloria, ti dei imaginare il luogo di esta conforme alle similitudini, e congietture, con le quali i Santi le hanno descritte, conformandoci in que-No con la nostra capacità. Imaginati dunque una Città tutta di oro purissimo, lavorata maravigliosamente di pie-. tre pretiose, e ciascuna delle sue porte è di una gemma. Imaginati ancora un campo piano, spatioso, e bello, pieno di tutti i fiori, e piacevolezze, che si possano imaginare, dove è perpetua primavera; dove sono piacevoli giardini sempre floridi, e verdi; dove si sente del continuo un'odore d'inestimabile soavità. Dopo l'haverti imaginato a questo modo il luogo, considera poi, che gloria sarà di vedere quella beatissima Trinità, che è un perfettissimo ritratto, nel quale risplende ogni bellezza, ogni nobiltà, tutta la bontà che si polla imaginare, e tutta la soavità che si possa ritrovare, nella cui visione haverai tutto quello, che tu vorrai; e saprai tutto quello, che desidererai, secondo la misura della gloria, che ti toccherà. Percioche questo è il libro, che si chiama della Vita, la cui origine è eterna, la cui essenza è incorruttibile, il cui conoscimento è vita, la cui dottrina è facile, la cut scienza è soave, la cui profondità non si può misurare, la cui scrittura non si può scancellare, e le cui parole non si possono spiegare. Pensa poi alla seconda gloria, che feguita dopo questa, che è la vision chiara di quella sacratissima humanità di Christo, che per Dimmi adesso tu, huomo pazzo, e disor- I nostra salute su Crocesisso su la Croce, e

Considera, che in questo noi siamo su-periori a gl'Angeli, perche veramente noi vediamo il nostro, e loro Signore esser' huomo, e non Angelo; ancora ch'egli sia il tutto in tutte le cole. Considera poi il gaudio, che l'anima riceverà dalla compagnia di tutti gl'altri Santi, che sono innumerabili, le allegrezze de'quali goderai tu ancora con essi: percioche la grandezza della Carità, che quivi regna, fa communituttiibeni, e così quello, che non haverai in te, lo troverai in esti. Considera similmente quelle doti singolari, che riceveranno quivi i corpi de'Santi, in premio di essere stati servi fedeli, che sono immortalità, impassibilita, agilità, e bellezza tanto grande, che non si può spiegare. Le doti, e doni dell'anime loro non sono anco minori, come dire, sapien-, za perfetta nell'intelletto con perpetuo bando d'ogni ignoranza, & allegrezza compita nella volonta senza tristezza di forte alcuna, con altri beni ineffabili, che quivi riceveranno. In questo luogo l' huomo divoto potrà passeggiare quanto gli piace, qui potrà allargar la vista, considerando la grandezza di questo soprano bene, che ci è serbato. Quanto ti pare, che sei obbligato al Signore, che ti creòper sì gran bene; e non solo ti creò, mà ti hà redento, ti hà aspettato sino al presente, e ti ajuta sempre con la sua gratia, accioche tu acquisti questa corona ? O quanto beato è il regno, dove tutti i Santi regnano con Christo, la cui legge è la Verità, la cui pace è la Carità, la cui vita è l'Eternità, il quale non si divide per la moltitudine di quelli che regnano, ne si fa minore per la moltitudine di quelli che di esso partecipano, nè si confonde per il numero, nè si disordina per la varietà, nè si fà più stretto per il tempo, che altera tutte le cose; mà durerà eternamente per tutti i secoli de'secoli. Amen.

#### PROEMIO

Per synttare del conoscimento di se stesso .

A L principio di quello Trattato noi dicemmo, che secondo la dottrina di S. Tomaso, due maniere di considerationi iono al propolito per il vegliare la divotione. Le prime sono delle persettioni,

per nostra gloria sù residenza in Cielo., e benefici divini: e l'altre delle colpe. miserie humane. Delle quali alcune appartengono al conoscimento di Dio, & altre al conoscimento di se stello; e così alcune servono per accendere la Carità, e l'altre per generare l'humiltà ; con l'une l'huomo fà le radici nella Virtù, e con l'altre cresce in esta, e si fà più persetto. Sin quì noi habbiamo trattato del maggiore di tutti i benefici divini; (che è quello della Redentione) nel quale si rinchiude tutta la Vita del Nostro Salvatore,) come una eccellentissima, e soavissima materia di confideratione,) mà degl'altri benefici, e persettioni divine nè scriveremmo nel Trattato seguente, che è dell' Amor di Dio, per il qual serve particolarmente questa consideratione. Resta adesso per conclusione di questo Trattato, che si dica qualche cosa del conoscimento di sè stesso: dal quale (si come già dicemmo) procede la virtù dell'humiltà, che è il fondamento di tutte le Virtù; & è quella che accommoda la stanza a Dio nell'anima nostra perche egli habita volontieri nel cuore de gli humili, ) e discaccia da esti ognifumo di prosontione, e di superbia, che sono gli impedimenti principali della divotione. Per acquistare adunque questa Virtù l'huomo deve considerare due cose, che sono molto per questo proposito. Una è la moltitudine delle miserie, e mali, che l' huomo hà dal canto suo, e l'altra è, come egli non hà bene alcuno, che sia suo, e che non lo habbia havuto da Dio. Con la prima consideratione egli vedrà, quanto si trovi povero, e nudo; e con l'altra, come egli si trovi serito, & impiagato. In una vedrà chiaramente, come egli non hà di che gloriarsi, poiche l'Apostolo afferma, che egli non hà cosa alcuna, che non l'habbia ricevuta; e nell'altra vedrà, che causa grande egli habbia di humiliars, e disprezzars; poiche riconosce tante mi-ferie dentro sè stesso.

## PRIMA

Di questo Essercitio.

Uanto si aspetta alla prima Parte di questo Essercitio, cioè della di questo Essercitio, cioè della consideratione delle miserie, e mali proprj, ci è molto che dire; per esser l'huomo molto ricco in questa materia di miserie, e mali, Percioche essendo

egli composto di corpo, e di anima, i te, che in brevissimo tempo erano morpatisce ancora mali del corpo, e ma- ! li dell'anima. Frà i mali dell'anima (che ) sono i maggiori) alcuni sono communi a tutti gli huomini (come i mali naturali) alcuni sono particolari, che sono pro-pri di ciascuna persona: trà i quali ve ne iono alcuni, che appartengono alla vita passata, ne quali siamo incorsi per altri tempi; & altri si aspettano alla presente, ne'quali incorriamo ogni giorno; si che tratteremo qui di tutti questi per il suo ordine (ancora che brevemente,) & apriremo la strada a chi vorrà filosofare in quella filosofia tanto Christiana, e tanto utile,

#### De mali del Corpo,

Che cosa Ominciando adunque da'mali del corpo, tu potrai considerare brevemo inna-mente, che in questo consistono tre corafcinic fe, cioè, quello che tu fei flato prima, che tu nascessi, e quello, che sei dopo l' ester nato, e quello che sarai dopò morte. Prima che tu nascessi, fosti una materia sporca, e setida, & indegna di esser nominata: dal che tu potrai conoscere, quale sarà l'opera composta di tal materia; poiche nessuno effetto può sopravanzare la conditione della sua causa. Dapoi che sosti nato, se tu ti saprai guardare molto bene intorno, così di dentro, come di fora, troverai che tu sei un letamajo coperto di neve, una sepoltura imbiancata difuori, e dentro piena di marciume, e corruttione; un lacco di mille miserie, & infermitadi, e finalmente la più debole creatura del Mondo, sottoposta a mille pericoli, & a più miserie, disordini, accidenti, e malatie, che non è l'arena del mare. Quì tu potrai a tuo piacere allargar gl'occhi alla consideratione, e scorrere per le miserie della vita humana, la qual'è breve, incerta, fragile, volubile, ingannatrice, e misera, & è più fragile, che un vaso di vetro; delle quali conditioni ne habbiamo trattato copiosamente in altro luogo. Non lascierò però di dire per confermatione di questa verità, che al tempo, che questo siscriveva, venne nuova in questa Città, che in una villa, chiamata Azutara, arrivò una cassa piena di panni, la quale era stata portata da un certo paese, dove era la peste; e questo solo bastò per insettare l'aria di tal sor-Opere Granata Tomo L

teottanta persone, e trenta ven'erano inferme di quel male, e temevasi che con quello non si insettasse tutto il Regno, se non si fossero fatte grandissime provisioni, e guardie. Ora dimmi un poco, che vaso di terra, che vetro, che tela di granchio può esser più fragile, e che più facilmente si spezzi, della vita nostra; poiche ella è sottoposta a tali fragilite pericoli; e sì poca colabasta per finirla? humana. Dove fono coloro, che vogliono fabricare sì gran castelli di vento sopra sì tristo fondamento? A che propolito bisogna allargar tanto la speranza, poiche la vita notira è tanto fragile, e dubbiosa? Mà tornando al nostro proposito, se tu consideri quello, che tu sarai dopò morto, e le non tilouviene altramente, vattene a una sepoltura, e guarda un corpo. che non lia stato sepolto, se non due à tre giorni, e considera il colore, l'odore l'horrore, la bruttezza, la miserabil figura, ch'egli hà, e quì vedrai, che cosa sia un corpo morto; e vederai quanta poca disferenza sia da lui a un cavallo morto, che sia ditteto nel fango, ripieno di vermi, con una figura, e con puzzore tanto horribile, che il viandante sera gl'occhi, e si tura il naso, e cammina in furia, per non vedere, nè sentire quella puzza pestilentiale. In questo finiscono le Mitre, gli Capelli, i Scettri. e le Corone; in questo si converte tutta lagloria, e bellezza del Mondo. Et i corpi, che poco fa quando vivevano, erano trattati così delicatamente, provisti d'ogni commodità con tanta diligenza, serviti con tanta riverenza; vestiti con tanta curiosità, profumaticon tanti odori; per li cui diletti servivano il mare, e la terra, con tutte le delitie dell' Oriente, & Occidente; vengano ad essere la più brutta, la più horribile, ela più puzzolente cosa del Mondo, e più indegna di comparire dinanziagl'occhi de gli huomini. Ne trovandosi nel Mondo animale più bello, e più forte di un' huomo vivo; non si trova anco cosa più brutta nè più fragile, che l'istesso huomo dopò la morte,

'Pf. 50.

De'mali dell'anima, e prima di quelli, che Sono communi a tutti gli huomini .

Uanto alle miserie, e mali interiori dell' anima, tu potrai considerare anima di queste tre coie, cioè i mali communi della tre forti. natura humana, che si appartengono a tutti, e dapoi i tuoi propri, così quelli della vita passata, prima, che Dio ti chiamasle, come quelli della presente, se per ventura sei stato chiamato da lui. Quanto a'primi, tu dei sapere, che non si trova lingua humana, che sia bastante per dichiarare la povertà, & il disordine, nel quale rimase la natura humana dopò il peccato; e quanto ella sia inabile per operar bene senza ajuto particolare dello Spirito fanto. Mà frà tutti i suoi mali, e miserie, tu potrai considerare queste quattro, le quali sono come radici, e fonte dell'altre. La prima adunque sara l'essere stato concetto in peccato; la quale è quella miseria, che Davidde allegava in sua scusa, dicendo: Vedi, Signore, che io sono stato concetto nell'iniquità, e la mia Madre mi hà concetto in peccato . Egli chiama in questo luogo il peccato originale, iniquità, e peccati; perche si come dice un Dattore, ancora che egli sia un peccato solo in atto, è nondimeno ogni peccato in potenza, perche da questa mala radice, come da un veleno mortifero, ne nascono tutti gli altri peccati; e da quì naice, che la via della virtù fia tanto difficile, si come lo dimostrò il Santo Giobbe, quando disse: Chi potrà far netta una Creatura concetta in seme immondo, se non su, Signore? Percioche si come il panno Giob 14. della lana tinto difficilmente si scolorisce, così la mala inclinatione del peccato, che hà il luo principio, e fondamento nell' huomo; (cioè nella materia dell'huomo) fino innanzi, che egli sia huomo, chi lo potrà vincere, se non sarà ajutato particolarmente da Dio? E se le inclinationi, e costumi, che si pigliano da fanciullo, sono con difficili da lasciare; che saranno quelli, che sono più vecchi, che uscirono con te nel ventre di tua Madre; la cui mo; poiche nel tempo della infusione, iniun male si trova, che non habbia

tra miseria molto grande, che è la corruttione, e disordine di tutte le forze, e potenze dell'huomo: perche si come il formento si stende per tutta la massa della pasta, e la farebbe divenire tutta acetosa, se la lasciassero stare troppo; e come il veleno bevuto si disfonde in tutti i membri del corpo, e gl'infetta tutti; così aqcora il formento, e veleno di quel peccato si sparse per tutte le potenze dell'anima nostra, e lavord in tutte, e partecipò con esse la sua malignità. E così l'intelletto, che è la principale di queste potenze, rimase oscurato, & ottuso per intender le cose di Dio; il libero arbitritorimase infermo, la volontà debole per far bene, l'appetito divenne forte, e sfrenato per far male, la memoria debole, la imaginatione inquieta, i sensi curiosi, e la carne rimase immonda, e mal' inclinata. Mà fra queste forze dell'anima, considera un poco, quanto rimase instabile, & inquie-ta l'imaginatione, e quanto disubbidiente alla ragione; poiche appena possiamo dire un Credo con il pensiero sisso in Dio, che quali fenza auvederfene non ci rubi il cuore, e vada vagando per tutto il Mondo senza fermarsi. Di modo, che appenna si troverà foglia, che così si muova ad ogni vento, come la nostra imaginatione si muove con qualsivoglia accidente. Che dirò poi del disordine del nostro appetito ? sione delche letamajo fi trova tanto immondo, che l' huomo paltano tanto fangoso, che esali simili instabile, e perche. vapori, e puzza? perilche con ragione disse l'Ecclesiattico: Che cosa è più cattiva, che i pensieri, i quali la carne, & il Eccl 13. mai imaginare, ò spiegare la moltitudine delle disonestà, le inventioni di passatempi, e diletti, che ogn'ora nascono in lui?La imaginatione pare che fuoni, & egli balla secondo il suono, che ella gli fà: perche quanti oggetti , e figure gli rappresenta l'imaginatione, a tanti si stende il desiderio della sua affettione, se noi non lo raffreniamo fubito con la ragione. Se tu ti rivolti poi di fuora a' sensi esteriori, e consideri i pericoli, a' quali questa nostra anima è soggetta solo per il vedere, intenderai allora, quanta ragione hebbe l' Ecclesiastico quando disse: Che cosa se trova nel mondo, che Beclist. radice, e principio è più antica dell'huo- | sia peggio de gl' occhi dell'huomo? Poiche si mescolarono con la medesima fabrica, e i havuto principio da essi. La causa di materia dell'huomo? Di qui nasce un'al- | tutto questo, sù il perdersi la giustitia

originale, e la gratia, per il peccato. Perche si come la carne si conserva col sale dalla corruttione, e senza, subito si marcisce, e genera vermi, così la natura humana si conserva con questo dono Celeste! mà essendosi poi perduto per il peccato, tutte le potenze dell'huomo rimasero disordinate, e maltrattate. D'onde nasce, che esse sono molto pronte ad ogni male, e lente, e pigre al far bene; se non sono riformate, e riparate, mediante la gratia Divina. Da questa medesima radice nasce la tirannia dell'amor proprio, sigliuol primogenito del peccato originale, perche l'uno volta le spalle a Dio, e l'altro volta gl'occhi dell'amore a sè stesso, amandosi più di tutte le cose, e più anccora che l'istesso Dio. San Tomaso dice, che quello entra in tutti i peccati del Mondo, e ch'egli è il fomite di tutti; perche nissuno pecca, se non per qualche bene, che egli disordinatamente ama, anteponendolo a Dio, & alla obbedienza de'suoi santi commandamenti . Da questa mala radice siero; poiche in sì poco tempo sa prene nascono mille altri mali, che sono causa della nostra perditione. Da qui nasce, che l'huomo è tanto diligente nelle cose proprie, e tanto negligente se sola; e quanto indisposta, & inaper le cose divine: tiene tanto conto di l un punto dell'honor proprio, e fà sì poca stima dell'honor di Dio: stà tanto fervente nelle cose dell'utilità di sè l stesso, e tanto pigro in quelle del servitio Divino: sopporta tanta fatica per proprio interesse, e gli pare tanto difficile di fare un pallo per l'amor di Dio: fa tante cose perla sanità del corpo, curandosi tanto poco di quelle del-l'anima; è tanto sentitivo per le perdite temporali, e tanto infensibile per le spirituali, è tanto nimico d'ogni sorte di diletto, e tanto nemico di tutte le virtù: fa tanto conto de gi'occhi de gli huomini, e così poco ii cuta ansietà le cose di questa vita, niente stimando le cose dell'altra: hà tanto dolore di una perdita corporale, e mortale, e finalmente da qui naice,

& all'altro non bastano a tirarvelo tutte le voci della Chiesa; nètutte le promesse, e minaccie Divine; nè tutti i benefici, e misteri di Christo; nè tutti i tormenti, che egli patì per questo: Poiche tutto ciò sù indrizzato a questo fine. E se tu vuoi, che con un'essempio ti mostri come col dito, la leggierezza, & agilità, che noi habbiamo per far male, e la pigritia, e gravezza per fare il bene; considera, quanto tempo, e quanta fatica ci bilogna per accendere il tuo cuore con un poco di divotione, d fervore di fpirito, e quanto presto si spegne, quando egli è acceso, poiche nel batter dell'occhio con una sola parola si perde, e sparisce. E per il contrario se ti si rappresenta nell'imaginatione un mal pensiero, ancora che sia come per transito, in quel punto non solo l'appetito, mà l'istesso corpo si accende, e si attacca tanto terribilmente, che bisogna cacciarlo via a forza di braccia. Di modo che un mal pensiero pare più tosto, che sia fuoco, che pensa, e lavora, & accende le siamme nel cuore. Nel che si vede, quanto rimale disposta la natura per fare il male da bile per far bene; poiche per l'uno è come esca, e per l'altro è come un legno verde, e bagnato, e così in uno balta una sola favilla per accender subito il fuoco, ma nell'altro quantunque con molto fuoco, appena doppo molto tempo s'accende. Da questo gran disordine, e rovina della Creatura rationale, ne procede un'altra miteria grande, che è il venir l'huomo a degenerare, e quasi bastardare la generosi-tà della sua natura, e farsi bestiale; ch'è quella miseria, della quale il Profeta si lamentava, quando diceva: L'huomo ritrovandosi in honore, non lo intese; su assimigliato alle bestie pazze, e PC48. ra di quelli di Dio: procura con tan- fatto simile a quelle. Perche lasciando da parte l'altre simiglianze, noi vediamo, che si come le bestie non amano nessuna altra cosa, nè procurano, ò niente pensa a commettere un peccato desiderano, se non i beni temporali ( perche non sono capaci d'altro: ) coche l'huomo è cosi pronto per far ogni si la maggior parte de gli huomini sono male, e tanto lento, e pigro per far divenutiper sua colpa al termine, che sobene, che all'uno si lascia tirare con no le bestie per natura : poiche a nessua" un fil di bombagio, e con qual si vo- altra cosa pensano, altro non desiderano, glia piccola occasione, che egli trovi, non tengono altra prattica, non fanno

insegnano, se non questi beni terreni; fenza ricordarsi, nè che sono huomini; nè che hanno ragione, fede, e legge; nè che hanno speranza di un'altra vita; mà come vere bestie passano il tempo, misurando ogni suo male, e bene, col profitto del corpo. A questo modo vivono non solo tutte le nationi de gl' Infedeli, & Eretici, che sono innumerabili, màancora la maggior paste de'Christiani, eccetto tali, e quali, che vivono in timore di Dio. Mà dato che tutti questi habbiano la ragione, e la essercitino, & adoprino ( cosa che non fanno le bestie) dimmi di gratia, a che gli serve questa ragione, le non a essere schiava, dispensiera, e massara della lor carne, & essere l'inventrice, non solo di tutte le vanità, e diletti del Mondo, mà ancora di tutte le sue iniquità, e crudeltà? per la qual cosa l'huomo misero viene a diventar bestia, non solo più colpevolmente, mà anco più pregiudicialmente; poiche le bestie sono una volta bestie; mà l'huomo è doppiamente bestia; poiche egli è bestia con l'appetito, e si fà bestia ancora con la ragione, obbligandola a servire solo a questo appetito, separandola da Dio. Questa è una cosa della quale un Filosofo si vergognava, dicendo: lo son maggiore, e per maggior cola son nato, che per esser schiavo della mia carne. Che cosa più misera, edi maggior compassione, che vodere un'huomo battezzato (che hà capparra da poter passare a volo sopra gli Angeli) venir a tanto, che per sua propria volentà si facci simile alle bestie? Da qual più alto grado poteva cader l'huomoin stato più basso? Si che, fratel mio imaginati, che l'huomo rimase tale per il peccato, fatto simile alle bestie (non ostante, che egli fosse creato in tanto honore) spogliato di tutti i beni della gratia, e debilitato in tutti i beni di natura; discacciato dal Paradiso, e consimato in questo Mondo; nemico di Dio, figliuolo dell'ira, e licentiato da tutti i beni della gloria; e tale esce del ventre di sua Madre, perche questa è l'heredità che riceve dal suo Padre Adamo. Finalmente se tu vuoi vedere la dispositione, e figura che l'huomo hà in questo stato, considera, come rimate Giobbe, quando per divina dispensatione sù dato in potere del demonio. Prima gli fù tolta la rob- do vivevi più lontano da Dio, ) e tro-

altri traffichi, altro non procurano, nè "ba, rubbati, & abbrucciati gli armenti, rovinate le case, morti li propri figliuoli, sù risoperta la persona sua di piaghe, da' piedi fino alla sesta, nè gli rimase, dove poter ripolarli, se non sopra un letamajo, e un pezzo di pignatta, (ò di vaso rotto, che folle) col quale spremeva la marcia delle sue piaghe. In simile stato condusse l'anima nostra il demonio per il Giebfigupeccato, come egli condusse il corpo di ra dell'aquel Santo huomo, perche gli fu conces- nima recsa l'auttorità da Dio: Di modo che l' catrice. huomo rimase spogliato di tutti i beni della gratia, e piagato in tutti i beni della natura; scacciato dal Paradiso, e messo nel letamajo di questo Mondo: senza havere altro apparechio per nettare la marcia di queste piaghe spirituali ( che son le sue male inclinationi ) eccetto un pezzo di vaso, che è un pezzo di libero arbitrio; perche se bene eglihà libertà di non consentir giamai per alcun tempo al peccato; non le hà però per non esser tentato, e combattuto da ogni sorte di cattivi pensieri. Però l'huo- Luc. 16 mo si deve presentare a Dio, come tale, overo come era quel povero Lazaro dell' Euangelio, coperto tutto di piaghe, desiando di satiarsi delle moliche, che cadono dalla ricca tavola della sua divina misericordia, per rimedio delle sue proprie miserie.

De' mali propridella persona, si della visa presente, come della pas-

H Avendo confiderati a questo modo i mali della natura humana, rivolta poi gl'occhi a' particolari della tua propria persona; così in quelli della vita presente, come della passata, accio-che tu veda, quanto tu hai cresciuta la tua miseria dal canto tuo, poiche quello che nacque disordinato per il peccato originale, tu lo mettesti in maggiore scompiglio col peccato attuale, e col costume di peccare. Percioche non si trova cosa alcuna più contraria alla Creatura rationale, che vivere contra la ragione, perilche si come nessuna cosa distrugge più un contrario dell'altro contrario, così nesiuna cosa distrugge più rationi la Natura humana, che l'usanza, e co- delle mi-stume della mala vita. Volta adunque vitapassaun pocogl'occhi alla vita pallata, (quan-ta.

verai per ventura, che in tutto quel tempo tu vivesti con la coscienza tanto disordinata, e guasta, come se tu fosti stato un'huomo senza Dio, come una bestia sfrenata, e sciolta; andando dove tiguidavano i tuoi appetiti, come un figliuolo di questo secolo, come schiavo del peccato, e del demonio, e come Gentile, che non hà nè legge, nè conoscimento di Dio. Perche, dato che tu havevi la Fede, non facevi però più havendola, di quello che haveresti fatto, se tu ne fossi stato senza; poiche tu bestemiavi, spergiuravi, maledicevi, rubbavi, e desideravi tutto quello, che tu vedevi, come se tu non havesti havuto Dio, ne havesti mai pensato, che ci sosse altro che nascere, vivere, e morire; poiche noi vediamo, che tutti quelli, ne'quali non nasce il lume della gratia, per la maggior parte vi vono così, senza havere altra legge, che quella de'membri, & appetiti loro; ne hanno riguardo a coia alcuna, se non agl'occhi del Mondo; nè hanno altro Dio, che il ventre Miserie pieno con le loro infinite vanità; nè codella vita noscono altri mali, ò beni, se nou quelpresente noscono altri mali, ò beni, se nou queldell' huo-li, che toccano al suo corpo. Havendo mo in par-consideranto a questo modo i mali della vita passata, tu dei poi rivolger gl' occhi alla presente, cioè ne' diffetti, e mali di ogni giorno: li quali bisognarebbe, che tu havesti sì ben contati, e sapessi a mente, che si come un' infermo dà notitia al Medico di tutte le parti

> medichi, e tirisani. Considera dunque, se tu sei iracondo, delitiofo, vanagloriofo, curiofo, incostante ne' buoni propositi, cianciatore, invidioso, ambitioso, malitioso, doppio, fatto alla tua volontà, pigro, riportatore, inhumano, mal costumato, fastidioso, inconsiderato, molto amico di te stesso, tenace, e duro in tutt'i tuoi affetti, ostinato nella propria volontà, e similialtre cose. Perche questo conoscimento è la chiave, e la fonte della vera humiltà, e dell'utile spirituale, atteso, da, che ci dobbiamo mettere a sedere nel-che senza questa cognitione, nessuno può l'ultimo luogo, quando saremo invitati esser veramente humile, ne sapere quello, al convito. Posto a sedere in questo luogo che hà da dimandare a Dio, nè come hà da medicare le sue insermità spirituali dell'anima.

del corpo, che lo affannano, così gli do. vresti tu palesare a Dio, accioche egli ti SECONDA PARTE

di quello Esfercitio.

Come tutt'i beni, che noi babbiamo, Sono di Dio .

Apoi che tu haverai considerato nel modo sopradetto tutte queste miserie, e mali che noi habbiamo dal canto nostro, resta a considerare, come tutti beni, che noi habbiamo, sono di Dio; acciche tu posti vedere più chiaramente quello, che tu sei dal canto tuo, e quello che sei dalla parte di Dio; accioche dal tuo canto tu sii humile, e dal canto di Dio ti mostri grato. Ma riducendosi tutt'i beni in tre ordini, per-cioche, d sono beni di natura, d di gra-huome tia, overo di fortuna (come gli chiama fono di tre il Mondo) discorri per tutti quelli e forti. il Mondo) discorri per tutti quelli, e vedrai chiaramente come tutti sono di Dio, nè cosa niuna è tua, se non il peccato, & il medesimo niente. Ora cominciando da'beni della natura, il primo è l'essere, che è il fondamento di tutti gl'altri; poiche tutti appartengono all' essere, e lo presuppongono. Considera adunque, come quest'anima Rationale, che tu hai (la quale ti da l'esfere) è beneficio, & opera della mano di Dio; la quale da lui fù creata di niente. Che cosaèniente? La più bassa, la più vil cola, che si posta imaginare, man- Animaraco di una pietra, manco di una paglia, tionale, è manco di un'atomo di quelli, che si so- beneficio, gliono vedere ne raggi del Sole; e si- di Dio. nalmente niente. Imaginati adunque questo niente, come tenebre olcurissime, & un'abillo profondissimo, che stà sotto a tutte le cose, nel più infimo luogo del Mondo; quivi ti dei metter tu poiche questo è cosa tua, perche tu eri questo, prima che Dio ti creasse, e questo fosti ab eterno, se non che da pochi giorni in quà sei venuto da questa parte. Facendo questo, osferverai quel commandamento dell'Euangelio, che ci commanal convito. Posto a sedere in questo luogo Luc. 14 appresso al niente; imaginati, che tu sei Matt. 331 quel niente; e quello è il luogo naturale, Bassezza che ti ci conviene: e per conseguente dell' huoquello è il centro, dove l'anima tua mo. si deve riposare col conoscimento di

questa verità: perche nessuna cosa è più quivi trovarai un centro, un luogo di repropria tua, nè che più ti si convenga, che questo niente; perche, si come nessuna cosa si conviene più a Dio, che l'essere, cost nessuna cosa si conviene più alla Creatura in quanto a sè, che il non essere. Questa è dunque la cosa del Mondo più tua vicina, e parente, & a che più ti assomigli; e dove, come in uno specchio possi vedere quello, che tu sei. Perilche si come il Santo Giobbe, sedendo sù la massa del letame, e pieno tutto di piaghe, e vermi, dicea: lo dissi alla putredine, tu Giob 17. sei mio Padre, & ai vermi disse, voi siate mia Madre, e mies fratells: così tu (havendo realmente villo che dal canto tuo sei niente) abbracciati con questo niente, e digli. Tu sei mia Madre, e tu sei mia sorella, poiche nessuna sorella è più simile all'altra, che un niente all'altro. Siedi dunque in questo luogo quietamente; perche (se tu non sarai del tutto cieco) di qui vedrai, & intenderai tutto quello, che ti bisogna sapere. Prima vedrai, come tutto quello, che tu hai in te, dopo quel niente, cioè, corpo, anima, vita, sanità, forze, ragione, e discrettione, con tutte l'altre habilità, e facoltà naturali, con tutto il resto che hai di buono, tutto viene da altri, tutto è puro, e mero dono di Dio. Vedrai poi, quanto tu dei amare, lodare, servire, ubbidire, e ringratiare colui, che ti diede tante cole per sua pura gratia, e misericordia; poiche il niente, niente meritava. Voltandoti poi, vedrai quanto tu dei esser lontano da ogni prosontione, ambitione, superbia, vanagloria, e stima di testesso. Perche si come uno vede un cavallo molto ben guarnito, ò coperto di oro, e seda, intende, che nessuna di queste cose procede da lui, ma tutto è posticcio, e però non hà di che gloriarsene; così tu intenderai, che tutto quello che tu hai di più del niente, è l'altrui, e possiccio; e ti è communicato da Dio, e però non dei gloriartene. Vedrai ancora stando quivi, l'inganno, e trascuraggine degl'huomini, e la vanità de'suoi pensieri, poiche sono tanto dimenticati della sua origine, e del suo principio (cioè di chi gli diede il tutto, ) e s'ingannano tanto nel conoscimento di se stessi. Con questa consideratione tu ti misurerai con la tua propria misura, humilierai i tuoi pensieri, abbasserai l'ali della superbia, e ti farai soggetto a Dio, e

fugio, un porto sicuro dove potrai salvarti, ogni volta che le onde della vanità faranno fortuna al tuo cuore: e conoscerai per sperienza, che nel Mondo non si trovano due altri luoghi più convenienti per il cuore dell'huomo, che Dio, e niente; perche solo in queste due se ne stà sicuro, e in tutti gl'altri sente travaglio. Egli stà sicuro in questi due luoghi, perche in uno stà in carità, cioè in Dio, e nell'altrosta in humiltà, & in verita; perche egli sta nel vero conoscimento di se stesso. Eccotidunque, fratello, dichi è l'essere che tu hai. Ma tutti gl'altri beni di natura, chi può negare che non siano dell' autore, e Signore della medesima natura? Ese tu vorrai allargar gl'occhi meglio. troverai, che tutte le cole che sono in questo Mondo, sotto il Cielo, co' Cieli istessi, sono parte di questo beneficio: poiche ogni cosa ( tutti nel suo ordine però) serve per nostra conservatione. I benipoi, che il Mondo chiama di fortuna, non gli dà esta, perche nel Mondo rengono
vengono non si trova fortuna; magli dà Dio solo; da Dio. si come chiaramente testifica l'Ecclesiastico con queste parole: Il bene & il male, la vita e la morte, la povertà e la ricchezza Eccl. II. Dio la dà. Perche se ben pare che queste cose vengano per il mezzo di altre seconde cause; nondimeno è cosa chiara, e certa, che nessuna cosa si fa in quella gran Republica del Mondo, se non per commandamento, & ordine di quel sommo Imperadore, che la governa. E però dice San Basilio, che la somma di tutta la filosofia Christiana è attribuire le cause di tutte le cose, tanto grandi, come picciole, a Dio, poiche ci si manifesta per parola dell' Euangelio, che solo un passero non cade nel laccio senza sua dispensatione; e volontà. I beni poi, che si chiamano di gratia, il nome istesso dice di chi sono, e perche si danno, cioè per pura gratia, e miscricordia di Dio; perche (come già dichiarammo di 10pra ) l'huomo rimase tanto povero per Matt. 10. il peccato, e tanto nudo, e tanto inhabile per ogni bene, che da se solo non può fare un passo buono, nè metter la mano in un'opera buona, nè aprir la bocca per chiamare il nome di Gesù, se a ciò non lo risveglia, e gli da mano il medesimo Dio con la sua gra-tia. Di modo, che quanti buoni desi-

derj, o pensieri, o propositi hà ha- I tia ; e per conseguente di tutte ne siavuto in tutta la vita, & hà al presen-Beni del- te, tutti sono stati doni, e misericorla grazia die sue. E se tu vorrai discorrere per no daDie tutt' i beni di gratia ( i quali militano, e servono per effettuare la nostra falvatione) tu vedrai chiaramente, che tutti sono gratie, e misericordie di Dio; frà le quali la prima è la gratia della predestinatione, che è la prima di tutte le gratie, & il fondamento

Questa di già s' intende, che è pura Predesti. gratia, e misericordia di Dio; poiche non presuppone meriti, anzi che esta è eprima di prima di ogni merito, solo per il be-tutte le prima di ogni merito, solo per il be-gratie la neplacito della volonta di Dio, La seconda è la gratia della vocatione, e giustificatione, con la quale Dio cava l'huomo di peccato, e lo mette in stato di gratia, e di pemico lo sa amico, e questa ancora si deve, ch'è pura, e mera gratia di Dio, e che manco non si da per meriti: poiche essendo un' huomo in cattivo stato, & essendo nemico di Dio, non può far cosa che sia meritoria di si gran bene. La terza è la gloria, che si chiama, concomitante, la quale ci accompagna nella buona vita, e fà che l'opere nostre siano grate a Dio, e siano meritorie di vita eterna, la quale ancora che proceda da i nostri meriti, nondimeno non lascia di esser gratia, poiche il merita-re procede dalla gratia. La quarta è la gratia, ò vogliamo dire, il dono della perseveranza, che è durare sino al fine nella buona vita, senza venir manco per la via: e questa ancora è gratia, e misericordia di Dio; anzi che è di tal sorte gratia, che non cade sotto merito alcuno, perche nessuno può fare opera, per la quale meriti un tanto bene per giustitia. Tutto il passato val poco senza questa gratia; perche (come dice S. Girolamo) frà i Christiani non si loda il principio, ma il fine: S. Paolo cominciò male, e finì bene; Giuda per il contrario hebbe buon principio, ma pessimo fine. La quinta è la gloria, che è la gratia coniumata, e questa ancora è gratia, poiche ( come dice l' Apostolo ) per la gratia di Dio si da la vita eterna. Dell' altre sorti di gratie, che si chiamano gratis date, se tu ne hai alcuna, il nome stesso ti dice, che son date per gramo obligati al donatote. Vedi tu adun que, come tutto quello che tu hai, così dentro, come fuora di te, tutto è di Dio? Da questo che cosa ne seguita? Che da qui in poi tu consideri Dio come fonte, & origine di te stesso, e di quanto hai dentro, e fuora di te, e di tutto quello che sei, e puoi essere; e per conseguente che ru non sacrifichi, nè alle tue reti, nè alla tua industria, nè al tuo braccio carnale; ma solamente a lui ; poiche da lui solo procede quello, che già fosti, quello che sei al presente, e quello che speri di essere nell'auvenire. Conforme a quelta ragione, con che occhio dei tu mirare un tal Signore? Io ti voglio dare per questo alcune comparationi, accioche tu intendi meglio quello, che hai da fare: & è, che da questa sorte di aspetto derivano tutte le influenze del vero Sole di Giustitia nell'anime noftre:

Guardalo adunque nel modo, che tutti gli effetti guardano le sue cause, dalle quali procede ogni loro essere, & alle quali rendono sempre grandissima foggettione, e riverenza: poiche Dio è la causa universale di tutte le cause. Guardalo come il Figliuolo il Padre (ch'é principio del suo essere) perche Dio è Padre, e più che Padre, & origine, e principio dell'effer no-ftro. Consideralo come la sposa lo sposo, dal quale dipendono tutt'i suoi beni, così presenti, come da venire; perche Dio è il vero sposo, che dà persetto contento all'anime nostre. Consideralo come il corpo l'anima, dalla quale riceve tutta la vita, l'honore, e bellezza, ch' egli hà: perche Dio è come anima dell' anima nostra, e vita della nostra vita. Guardalo come guarda naturalmente la terra il Cielo, dal quale essa riceve tutta la fertilità, e bellezza, che lei hà: perche Dio è il Cielo spirituale, che ci illumina, e governa, dal quale procede tutta la nostra vita, e bellezza. Guardalo come i raggi del Sole l'istesso Sole, dal quale derivano, e per il quale si conservano; perche Dio è quello, che ci diede questo essere, ch'abbiamo; & è quelle, che del conrinuo ci conserva. Guardalo finalmente con quelli occhi, co'i quali la sacratissima humanità di Christo guarda il Verbo divino, col quale ella è unita, e dal quale riceve tutte le perfectioni, che 1 lei ha sino all'essere l'istesso, co'l quale si ! sostenta: la qual vista è la più humile, la più casta, la più amorosa, e la più leale, di quante l'intelletto humano possa comprendere. Si che affaticati tu ancora, per imitare in qualche modo questa sorte di vista, secondo l'ajuto, e spirito che il Signore ti dirà. Or se conforme a questo ogni tuo estere, & ogni tuo bene, presente, passato, e da venire, procede da queslo Signore; a chi dei haver riguardo? chi dei temere? a chi dei compiacere? a chi osservar sede, e lealtà, se non a lui, ò per lui? scaccia dunque fuora di te tutt'i rispetti humani, vadano tutte le cerimonie terrene; poiche essi non hanno, che far reco, ne tu con loro; ma solo il Creatore del tutto.

Voltati dunque con tutto il cuore a questo Signore, e digli così: Signore, se tu sei il mio principio, e mio fine, chi altri devo amare, se non te? se tu sei mio Rè, e mio Signore, a chi debbo ubbidire, se nona te? se nelle tue mani consiste ogni mio bene, e male, chi devo temere, ò riverire, fuor che te solo? se solo dalla tua misericordiosa mano ho ricevuto tutto quello, che io hò; e da essa spero di ricevere tutto quello, che mi manca, in chi hò da tenere la mia speranza, se non in te ? tu solo sei mio Padre, mio Signore, mio Greatore, mio Governatore, e Redentore, a chi devo ricorrere nelle mie necessità, se non a te? Se da te hò ricevuto, e ricevo ogni giorno tanti beni, chi debb'io lodare, eringratiare, se non te solo? E se i fervitori fervono i fuoi Signori con tanta fedeltà, e diligenza, & in negozi di tantafatica, e pericolo, per quel, che da essi hanno ricevuto, overo sperano di ricevere; io ch'hò ricevuto tanto più da te, e tanto più spero di ricevere, perche non ti debb'io servire, Dio mio, con maggior fedeltà, diligenza, e sollecitudine, & in fatiche maggiori: poiche tu, Signore, più meriti, & io ti devo più: e senza comparatione è molto più quello che speroda te?

Rendimento di gratie.

"Utto il sopradetto conviene alla cognitione di se stesso ; dopò la quale possono seguire quelle tre parti, che habbiamo messo di sopra, le quali devono intervenire in qualsivoglia esercitio di Oratione; che sono Rendimento di gratie, Osferta, Petitione: le quali oltra l'essere di tanto profitto, & essentiali in questo negotio, sono da un'altra parte tanto congiunte, & incatenate insieme, che ciascuna di esse con una conseguenza maravigliosa dimanda l'altra. Percioche per il principio dell'esercitio, nessuna entrata habbiamo più conveniente, che l'accusatione, e cognitione di se stesso, entrando per la porta dell'humiltà, come già dicemmo. Dopò quella cognitione, nessuna cosa seguita più al proposito, che il Rendimento di gratie per li benefici ricevuti da Dio; perche quando l'huomo hà considerato, che egli dal canto suo è niente; & hà quasi, che toccatolo con le mani, all' hora se gli aprono gl'occhi, e vede chiaramente, che ogni cosa che egli hà di più di niente, non e suo, ma d'altri; e Gravie conosce che gl'è stato dato gratiosamente che si deo-no rendedalle mani di Dio, E quanto più chiara-rea Dio. mente vede questo, tanto più di cuore come si rende gratie al Signore. Di modo, che conosca. si come le guardie si mettono topra le Torri alte, accioche possano scoprire il paese da ogni parte, così per il contrario chi vuol veder Dio, bisogna che si metta nel più basso luogo del Mondo, che è il niente, del quale egli fù formato; perche di quì vedrà chiaramente, che ogni cosa che egli hà, è di Dio, cioè ogni cosa di più del niente. Dopò questo ringratiamento per le cose ricevute, convenientemente leguita l'offerta, cioè dare qualche cola dal canto nostro a chi hà dato tanto a noi. E perche noi non potremo dare cola nelsuna più a proposito, che i meriti, esatiche di Christo, giusta cosa è, che per meriti tali dimandiamo gratie grandi; e però dopò l'Offerta nè segue convenientemente la dimanda, ch'è l'ultima parte di quefo essercitio. Egli hà ancora un'altra grandissima commodità, cioè, che si come ella è molto breve per quelli, che sono assai occupati; così può esfere molto lunga per li divoti!; perche in ciascuna di queste

parti vi è molto che pensare, tanto nella | altra per esaminare la sua coscienza; & cognitione di se stesso, come nel Rendi-mento di gratie, e nella consideratione l'ordine, che habbiamo di sopra assede'benefici divini (che sono tanti, e sì grandi: ) il medesimo possiamo dire dell' Offerta, perche in quella parte si può andare discorrendo tutt'i passi della passione di Christo, facendo offerta di ciascuno da per sè all'Eterno Padre della Petitione ancora non manca, che dimandare, poi-che noi habbiamo bisogno di tante cose. Al fine di tutto questo mi è parso di auvisare, che quelli che hanno più tempo, edesiderano di far più profitto nella via di percioche questa è più universale, e più Dio, possono ritirarsi due volte al giorno, copiosa materia di consideratione, e Meuna per pensare alla vita di Christo, è l' ditatione.

gnato, ò in qualche altro modo, secondo che meglio gli parerà. Ma se per causa delle sue occupationi, & obbligationi, ò governi di stati, ò per si-mil'altra legitima causa, non potran-no ritirarsi più di una volta al giorno, comincino da questa cognitione di se stesso di tesso di giusto al principio è accusatore di se stesso e dapoi segutino nella consideratione della vita di Christo;



# TRATTATO SETTIMO.

Dove si tratta dell' Amor di Dio, nel quale consiste la perfettione della vita Christiana.

# Alcuni Versi, ne quali si toccano quasi tutte le materie della Vita di Christo.

Il Christiano dimanda, e Christo Risponde.

Dimanda. Netoso, e Clementissimo Signore, perche ti vestisti di carne humana, Risp. Di questo voglio, che tu impari, che e volesti scendere dal Cielo in

Risposta. Accioche l'huomo terreno ( che era stato gettato per terra dal peccato) potesse col mio ajuto salire dalla terra al

Dim. Chi fù, che ti sforzò (essendo tu innocente, e libero dal peccato) a patiredolori, e morte per li peccati?

Risp. L'amor grande, che io portai, e porto all' huomo, accioche egli lavato col mio Sangue, fosse habile ad habitar'

Dim. Perche causa hai le braccia aperte, e distese sù quel legno, & i piedi uniti insieme trapassati con un chiodo?

Risp. Perche io chiamo la gente dall'una, el'altra parte del Mondo; e le vengo a congiungere insieme in unione d'una medelima fede .

Dim. Perche causa stando sú quella Croce, tieni inchinata la testa, e gl'occhi humilmente bassi, e rivolti in terra?

Risp. Perche con questa figura insegno a gl'huomini, a non alzarsi con superbia, ma abbassare humilmente il collo, e metterlo fotto il mio fanto, e dolce giogo.

Dim. Perche causa sei in Croce nudo; e quella faccia divina con tutto il corpo tanto sbattuto, e confummato?

Risp. Perche a questo modo io ti volsi insegnare a disprezzare le ricchezze, e beni del Mondo, & accioche da me tu imparassi a patire fame, e disagi con patienza.

Dim. Perche causa hai coperti i fianchi con un panno di lino? che cosa

significa quella veste, che ti cinge i lombi?

mi piacciono i corpi puri, e casti, e che abborisco ogni disonestà.

Dim. Che vogliono inferire quelle percofse, quei sputi, quei flagelli, la corona di spine, egl'altri tormenti della Croce? Ri/p. Che tu habbi patienza nelle ingiurie,

e non vogli rendere male per male, fe tu desideri vivere in perpetua pace sopra le Stelle del Cielo.

La vita è breve, la fatica è poca, il premio è grande, e durerà in eterno.

Ma le fi trova alcuno, che non fi mu ova per la grandezza del premio, muovasi al-meno per la paura dell' horribil tormento, e per l'infelice compagnia di quella progenie infernale.

Per quel fuoco, che mai non si smorza, per quelle tenebre, che mai non risplendono, per quel verme, che sempre morde, per quella miseria, che non haverà mai fine .

Perche queste cose si serbano per coloro, che al presente son prigioni dell' honor vano, e del fuggitivo piacere, il quale gl'inganna con diverse lusinghe.

Promettendo ricchezze all'avaro, riposo al pigro, disonesti piaceri al carnale, pretiosi vini, e cibi delicati all'amico del ventre, pompa e fasto al superbo, spoglie e trionfial bravo.

Con questa esca inganuato il misero popolo, dimenticato della propria salute, cammina dritto, anzi corre alla perditione.

E non vuole udire le mie ammonitioni, ne fa conto de'miei essempi, ne si cura niente del mio giudicio.

Ma

Maquando verrà quel tempo, quello farà giorno d'ira, di tenebre, di folgori, e tuoni.

Quando tremeranno i Cieli, e le stelle caderanno in terra. Allora la Luna con la sua faccia sanguigna spaventerà il mondo, e il Sole si oscurerà, e nasconderà i raggi della sua luce.

Tutte le cole tremeranno, il mondo si finirà, e fino i chori degl'Angeli si spa-

venteranno.

Una fiamma di fuoco ardente volerà per il Mondo, & il mare con la terra diventeranno come vive fornaci.

Allora io verrò con gran potenza, e Maestà sedendo sopra una nuvola rispien-

Intorno di me faranno migliaja di Santi gloriofi, e migliaja di fpiriti beati.

Si sentirà poi subito una tromba con un suono terribile, il quale sfenderà la terra, e sentirassi sino nel prosondo dell' inferno.

E subito senza dimora risusciteranno tutti quelli, che perduto il lume della vita, furono ricevuti nel grembo della

gran madre terra.

Tutta questa compagnia risuscitata starà dinanzi al mio giusto tribunale, aspettando con un cuore tremante la sentenza terribile del mio giudicio.

Nessura cosa secreta, e nascosta passerà senza essere esaminata, se ben fosse quello,

che l'huomo pensò nel suo cuore.

E secondo il merito di ciascuno gli sarà dato il premio; a una parte, della vita eterna, & all'altra, della morte, che mai non morirà.

Adunque, o huomini miserabili, che sete invilupati in tanti inganni, mentre che adesso potete, cavate i piedi da tanti

lacci.

Apritegl'occhi, e state vigilanti, accioche l'oscuro giorno di questo tempo non vi giunga alla sprovista.

Considera, con quanta leggierezza sugge il tempo, e come l'hore sollecite non possono sopportare tardanza alcuna.

Beato quello, che spende bene i giorni della vita, e pensa sempre, che il suo fine sarà hoggi, ò dimane. Parole del Crocefifo, che suole ordinariamente essere nell'entrata delle Chiese.

Hi tu ti sei che passi di qui, e sali queste scale del Tempio, sermatialquanto, e risguardami, e pensa come io essendo innocente, vossi patire si crudel morte per li tuoi peccati.

Io ion quello, che havendo compafione della caduta del genere hemano, venni in questo Mondo, per esser mezzano di pace, e perdono abbondante del peccato

commune.

Per me su dato una chiarissima luce in terra, io sono l'imagine della vera salute, io sono il tuo riposo, via diritta, redentione vera, bandiera di Dio, essendardo Reale, degno di perpetua memoria.

Per causa tua, e per amore della tua vita, entrai nel ventre di una Vergine; per te mi seci huomo, e per te ho patito una morte terribile, senza trovar riposo alcuno in tutt'i confini della terra, anzi in ogni luogo trovai minaccie, dolori, e travagli.

La stalla, e la mangiatoja rozza di Giudea, furono il Palazzo Reale del mio nascimento, e le compagne della mia povera madre.

Quivi frà le bestie brutte hebbi un letto

di paglia, dove ripolarmi.

I primi anni della mia tenera età vissi in Egitto, discacciato, e bandito dal Regno di Galilea dal persido Erode, ritornando poi, vissi l'altro tempo in Giudea; dove sempre hò patito travagli, & estrema povertà.

Con tutto ciò mi affaticai sempre di metter gl'huomini nella buona via della virtù, con salutiferi consigli, accompagnando, e confermando la mia dottrina

con opere maravigliose.

Por le quali cose la persida Gerusalemme, mosta da crudel odio, e da rabbiosa invidia, e cieca dal furore, hà disteso le suemani contra di me, e mi ha procurato morte crudele, sopra una terribil Croce; la quale se io vorroi piegare per ogni parte, e tu mi vorrai accompagnare, chaver compassione de missi dolori; voglio che tu rivolga gl'occhi alta radunanza, consigli dei miej nemici, e le imboscate, che mi hanno satto, & il pretio vile del mio sangue innocente, & i sinti baci del

mia

mio discepolo, e l'assalto, & i gridori. di quel lagente crudele.

Pensaancora a tanti tormenti, che mi fecero patire, & a quelle false lingue tanto pronte a mentire, quei testimoni falsi, e quel perverso giudicio del cielo Presidente, e quella grande, e grave Croce, caricata sopra le mie indebolite spalle.

Considera quei passi dolorosi, che io feci portando l'istessa Groce ; e dapoi che l

io fui confitto in ella .

Guardami levato in alto, & allontanato da gl'occhi della mia dolorosa madre.

Considerami finalmente dal capo al piede, che tu non vedrai in me se non

Vedrai i mi**e**ì capegli rivolti nel fangue, & il collo similmente insanguinato.

Vedrai la testa mia trappassata con pungentispine; dalle quali punture vedrai correre il vivo sangue sopra la divina faccia.

Considera ancora gl'occhi oscurati, e chiusi, le guancie afflitte, la lingua secca, & attofficata confiele, e tutto il volto pallido con la presenza della morte.

Vedi le braccia distese, e le mani trapassate con duri chiodi, e la ferita grande del mio costato, e la fonte di sangue che da essa corre, i piedi confitti, e tutt'i membri languinoli.

Si che inginocchiati, e sa riverenza a quello Santo Legno della Croce, e ba-ciando con humil cuore la terra sanguinosa, spargi sopradiessa molte lagrime, e non mi perder mai di vista, e non mi allontanare dal tuo cuore, feguendo fempre i passi della mia vita.

E considerando questi tormenti, e quefa morte crudele, contuttigl'altri innumerabili travagli, e dolori mici, impara da questi a patire auversità, & havere perpetua, e sollecita cura della tua salute.

#### N L O D E.

Di Giesà Christo .

Gesù le caste Vergini, a Gesù la santa Agioventù, a Giesù gl'huomini vecchi con le Donne attempate diano laude, gloria, & honore; ella cui fede noi viviamo : il quale ci favorifce, & ama con amore di Padre.

Eterno Figliuolo del sommo Dio, Creatore delle stelle, della terra, e del mare, nessuna cola comprende in se la grandezza del Cielo, e la rotondità della terra, che non sia stata fatta dalla tua destra.

Tu fedendo alla destra del P**adre "ordi**-

ni, egoverni tutte le cose.

Tu per la tua immensa carità mosso a compassione della nostra miseria ti vestisti di corpo mortale, & essendo Crocesisso lopra un'aspra Groce, con la tua morte ci liberasti dal fuoco eterno.

Tu havendo fuperato la morte, tornando al tuo palazzo Reale, collocasti i tu**oi** con te in quella parte dorata del Gielo.

A te canta giorno, e notte la compagnia

degl'habitatori del Cielo.

Di te da testimonio quell' eterno spirito, dicendo, che tu fei unico autore della nostra salute.

Tu fei ripolo , lume , e diletto dell'ani-

ma mia.

Tu fei il Pastore e l'Agnello , che levi i peccati del Mondo.

Tu sei eterno Pontefice, potente in placare l'ira del Padre soprano.

Adunque, Signore, chi non ti loderà? chi non ti amera con tutto il cuore?

Però ti prego, benigno Gesù, accendi l'anima mia di questo amore, mostrami quella tua divina faccia: fa beati gl' occhi miei co'tuoi, e non voler negare, a chi ti ama, il tuo santo bacio di pace.

Tu sei sposo dell'anima mia, ella cerca

te, te chiama con vive lagrime.
Tu Santo de'Santi, havendola con la tua morte liberata dalla sua, & havendola ferita del tuo amore, non la dei abborrire.

Perche causa adunque la misera non sente la dolcezza della tua presenza?

Odimi, & esaudiscimi Dio mio, Salvator mio, dammi un cuore, che ti ami; poiche non si rrova cosa più dolce , che arder sempre nel tuo dolce Amore. Amen.

CHE COSA SIA CARITA, e de' frutti; & eccellenze di quella . Cab. I.

PErche in questo Libro il nostro principale intento è stato di formare un perfetto Christiano, con tutte le Virtu, e conditioni, ch'egli deve havere; poiche fin qui habbiamo trattato di tutte l'altre virtù, che per questo si ricercano, resta adesso che noi trattiamo della principale, che è la Carità: nella quale consiste la perfettione della vita Christiana, e con la cui perfettione si ottiene, & acquista la persettione di questa vita. Per la qual cosa prima diremo dell'eccellenza di questa virtù, e dapoi parleremo della ina perfettione, & ultimamente mostreremo i mezzi, co'quali questa perfettione si acquista. Quanto al primo è da sapere, che Caritàche (come dice Prospero nel Libro della vita cosa fia. contemplativa) carità è una volontà retta, separata da tutte le cose transitorie, & unita con Dio, infocata col fuoco dello Spirito fanto, (dal quale essa procede, e dal quale lei è ordinata) libera da ogni immonditia, alienada corruttione, domatrice di ogni instabilità, alzata sopra le cose, che si amano carnalmente, più potente di tutte le affettioni, amica della divina contemplatione, vincitrice di tutte le cose, sommario di tutte l'opere buone, fine de i commandamenti Celesti, morte de' vizi, vita delle Virtù, Virtu e forza di quelli, che combattono, corona de' vincitori, armatura delle anime sante, causa de tutt'i meriti; senza Eccellen la quale nessuno mai su grato a Dio, con mag-la quale nessuno mai gli dispiacque; frut-giore del la caritàtuosa in quelli che cominciano, allegra qual sia, in quelli che fanno profitto, gloriosa in quelli che perseverano, vittoriosa ne i Martiri, e lavoratrice continua con tutt' i fedeli; sin qui sono parole di Prospero: per le quali in certo modo si dichiara brevemente, che cola sia carità, e quanto siano grandi i suoi frutti, & eccellenze. Ma la maggiore di tutte è, l'esser lei maggiore di tutte le Virte, & il fine, e sommario loro. Della qual cosa ne habbiamo La Carità sa ancora gl'huomini marargomento dalla dignità di quei soprani Ipiriti, che si chiamano Serafini, ne qua. li particolarmente risplende la carità, più che, come dice Sant' Agostino, nel Opere Granasa Tomo I,

questa causa hanno il supremo luogo fra effi, perche gl'avanzano in questa virtù. che è la più alta di tutte le virtù. Di quest ordine, dice San Gregorio, che sono in un certo modo tutti quelli che in questo Mondo ardono nell' amore di Dio, dicendo così. Si trovano alcuni, che havendo acceso il cuore con la contemplatione delle cose Celesti, ardono nel desiderio del loro Creatore, non desiderano cosa alcuna di questo Mondo, e si sostentano solo con l'amore dell'eternità, disprezzano tutte le cose terrene, trappassano con lo spirito le cose temporali, amano, & ardono, e si riposano nell'istesso amore: ardono amando, e parlando accendono gl'altri, e quelli che toccano con le parole loro gli fanno similmente ardere Dio col nel medesimo amore. Però come chia-chiamarsi merò io costoro, se non Serafini, il la caricà, sa cui cuore di già converso in suoco, ri-più eccelsplende, & arde? sin qui sono parole di San Gregorio. La Carità hà ancora un' altra grande eccellenza, la quale (come dice Sant'Agostino ) è, che l'istesso Dio si chiama Garità, d'onde ne nasce, che ella partecipi una gran fimiglianza con lui. Perilche si come Dio è il tutto. così ancora la Carità in un certo modo è tutte le cose, poich'ella giova, & è buona per tutte, & atutte dà vita, e perfettione. Perche principalmente la Carità fa gl'huomini fanti; poiche, secondo il detto di San Bernardo, tanto è grande la Santità, quanto è la Carità, e tanto sarà l'huomo più santo, quanto sarà più amico di Dio. La Carità ancora fa gl'huomini favj, secondo quel detto del Salmista: Il commandamento del Signore è risplendente, & illumina gl'occhi dell' anima. Perilche disse Sant' Agostino: Chi vorrà conoscer Dio in modo, che gli piaccia, e gli sia grato; amilo, e lo conoscerà. La Carità è similmente quella, che sa principalmente, che i Prelati siano degni di questo nome. Perilche volendo il Signore costituire San Pietro Prencipe della sua Chiesa, non lo esamino di nessuna cosa, eccetto che di questa Virtù: dimandandogli tre volte, le egli lo amava più de gl'altri, tiri; perche quanti mai furono martirizati, gl'indusse a ciò questa Virtù, poiche ne gl'altri chori degl'Angeli, e per Mondo non si trova cosa più potente

vergini; poiche ( secondo che dice San Giovanni Climaco) casto è colui, che con un'amore vince l'altro amore, e col fuoco dello spirito vince il fuoco sensuale della carne. La carità sa l'huomo vincitore in tutte le tentationi, e però dice Pietro di Ravenna: O huomo, ama Dio, & amalo con tutto il cuore, accioche tu possi superare tutte le tentationi del nemico lenza fatica. Considera ancora, che è una piacevole battaglia, & un dolce modo di combattere, il trionfare di tutt' i vizi con la dolcezza dell'amore. Finalmente la Carità è la persettione, e l'intiera osservanza della legge, e de' Profeti; si come dimostrò l'Apostolo, quando egli disse: La perfettione della legge consiste nell'amoictimete re: perche in questa parola si comprende il mità frà susso. Si assomiglia ancora l'amor di lacarità, Dio con l'istesso Dio, nelle proprietà, Diostes e nobiltà, le quali egli hà conformi a quelle di Dio; perche (come dice un Dottore) l'amore ènobile, è generoio, è savio, e bello, è operatore di cose grandi, è dolce, fruttuoso, forte, semplice, casto, inespugnabile, e vincitore di tut-te le cose. L'amore è tutto allegro, tutto gratioso, tutto dilettevole, e tutto mirabile. L'amore penetra, e rompe, inalza, & humilia, e vince tutte le difficoltà. L'amore è alto, e profondo; ferisce, e risana; dà morte, e vita; non si può ricompensare, nè pagare, se non con amore; e per amore dà ogni cosa, perche non vuole, nè cerca altro che amore. Il cuor di colui, che ama perfettamente, sempre pensa in amore, la sua lingua sempre parla di amore, egli invigorisce la memoria, rischiara l'intelletto, infiamma la volontà, ruba i sensi, santisica l'anima, e trasforma tutto l'huomo in Dio. Essendo adunque questo così, è ben ragione, che tutto il nostro studio, e diligenza si spenda in acquistare questa Virtù, poiche le mena in sua compa-Volontà gnia tanto alte; & eccellenti Virtù. Quedell'hue sto leggiamo haverlo insegnato il Salneve con- vatore ad un'anima santa, alla quale frà

ter noster piglia questa parola: Sia fat-

ta la tua volontà; & affaticati al possibile di conformar sempre la tua volontà

con la divina in tutte le cole, tanto pro-

spere, come contrarie, le quali egli or-

dell'amore. La Carità sa ancora esser

dinerà. E quando tu dirai l'Ave Maria. piglia il nome di Gesù, il quale sia sempre fillo nel tuo cuore; acciò che egli ti sia scudo, guida, e conforto nel corso di questa vita, & in tutte le tue necessità. Del resto di tutta la Scrittura divina piglia questa parola, amore; col quale camminerai sempre diritto, puro, leggiero, sollecito, e diligente; perche egli è potente per fare tutte le cose senza fatica, senza paura, e senza stancarsi; a tal che per mezzo suo, il martirio istesso divien soave. Non si può esprimere una minima scintilla della virtù, e forza del vero amore, e delle opere che Felicità egli fà. Egli ti ajuterà a confumare dell'huctutte le male inclinationi, e tutti gl' fein bucappetiti disordinati delle cose di que-na parte fia vita. Ma frà tutte queste prerogati- rità. ve, ci invita assai all'amore, e desiderio di quella virtù, il lapere, che in essa, non solo consiste la perfettione della vita Christiana, ma ancora gran parte della felicità, e beatitudine, che il cuor humano può ottenere in questa vita. Perche, come dice Boetio, tutta la vita de mortali, che si occupa in tante sorti di essercizj, e fatiche, non pretende altro per tutti questi mezzi, che un sol fine, il quale è la felicità, e beatitudine; la quale si ritrova, quando l'huomo è arrivato a ottenere un bene, nel quale sono tutti gl'altri beni. E però ritrovando la volontà quivi il tutto, non hà occasione di cercare più di quello, che già ritrovò; nè può patir fame di altra cola, poiche ella si sente satia di quanto desidera. Questo bene non può essere altro che Dio, e però nè fuora di lui si può ritrovare persetto riposo; nè può esser di manco, che non si ritrovi in lui. Et ancora, che questo principal-mente si serbi per l'altra vita, quando si possederà persettamente Dio per gloria, nondimeno si acquista in un certo modo in questa ancora, quando si possiede manco persettamente per gratia. A questo modo dimostra San Bernardo, che egli lo godesse, e possedesse, quando in un Trattato, che egli scrisse possessiodell'Amor di Dio, disse così. Ritrovan- ne di Dio domi nella casa della solitudine come per gratia animal solitario, che sa la sua habita- della Catione nella terra sterile, e deserta, co- ritàn minciando a sentire il vento del mio amore, apro la bocca, e tiro il fiato a me; & alcuna volta stando io come con

mo che formars molti notabili documenti di virtù disse con quel-ladidio, così: Quando tu dirai l'oratione del Pa-

mio una cosa, che a me non si conviene sapere ciò che ella si sia. Io sento il sapore, e sento la dolcezza, la quale mi conforta di tal sorte, che se mi fosse data persettamente, non mi resterebbe altro, che desiderare: sin quì sono parole di San Bernardo, con le quali (ancora che per diverse similitudini ) si accordano quelle dello sposo nella Cantica, che dicono: lo dormo, d il mio cuore vegghia. Che altro vuol dir questo, se non, che si come colui, che dorme, tiene per tutto quel tempo in silentio, e sospesi tutt'i sens ( perche egli non ode, non vede, non parla, nè desidera cosa alcuna ) così alcune volte Dio si communica all'anima con tanta soavità, & amore, e sparge sopra di lei come un fiume di pace, col quale ella rimane tanto satia, tanto sodisfatta, e tanto contenta, che per allora dorme per tutt'i desiderj, e pensieri di questa vita; percioche ella non ne sa più conto di quello, che faccia uno che dorme: Ne si contenta di chiamare questo essetto col nome di sonno, ma in un' altro luogo del medesimo libro lo chiama morte, dicendo: L'amor è Cant 8. forte come la morte. Le quali parole di-l'amor di chiara un Santo, dicendo, che la for-Dio quan-to sia grado ell'è nella sua persettione, che rivoglie con la grandezza del diletto tutte le potenze dell' anima nostra, e per allora le fà stare come morte per ogni guito, & appetito del Mondo. Questa è proprietà di quella Carità, che i Santi chiamano violenta. Perche l'allegrezza, e soavità che questa sorte di Carità apporta con se, è tale, e tanta, che supera, ancora dolcemente tutte le sorze dell' anima nostra, e se le tira dietro, e le fà lontane dall'amore, e gusto delle cose terrene, e le trasforma in Dio. Questa medesima per al-Fervore tro nome si chiama carità che ferisce, perdellacari- che ella serisce, e trapassa il cuore di tal tà tà discorre forte, che si come colui, che è ferito, tutte le non può lasciare di non pensare al docole. lore della ferita; così colui, che è ferito, da questo amore, non può levarsi mai del pensiero la cosa, che egli ama, senza grandissima difficoltà. Perche se

quando il dolore è acuto, non si può la-

gl' occhi chiusi, e sospirando per te, non fara simile effetto il diletto, quan-Signore, tu poni nella bocca del cuor do egli è grande; poiche non è minore la forza dell'uno, che dell'altro contrario? Conforme a questo si legge di uno di quei Santi Padri dell' Eremo, che estendo andato uno a dimandargli non sò che cosa dalla sua cella, havendo egli cominciato a cercarla; subito la perdette della memoria, & essendogli occorso tal cosa tre ò quattro volte, venne finalmente a dire a colui, che la dimandaya, che egli entrasse dentro, e cercasse ciò, che voleva, perche in verità egli non poteva ritenere nella memoria per quel breve spatio, quello, che eg'era dimandato; tanto era grande la suspensione, e godimento, che l'anima sua sentiva in Dio. Questo non è maraviglia, perche le cose spirituali, senza alcun dubbio, sono di tanta dignità, e nobiltà, che l'anima, la quale ajutata dal lume dello Spirito santo, le intende, e gusta; appena può haver riguardo a cosa alcuna di questa vita per eccellente, che ella si sia. E però si scrive dell' Abbate Silvanno, che quando egli si partiva dall'oratione, gli parevano tanto vili, & abjette tutte le cose terrene, che egli chiudeva gl' occhi per non vederle; parlando con se stesso diceva, chiudetevi occhi miei, chiudetevi, e non guardate cola nessuna del Mondo, perche in esso non si trova cosa degna di esfer veduta. Che essempj son questi, che argomenti per intendere, dove arriva la potenza di questo amore, e la satieta, e soavità di questo affetto Celeste? Ese tu vorrai un'altro essempio, odi quello, che racconta San Girolamo degl' essercizi, e diletti, co'quali Diodella vita estercitava, e satiava l'anima sua, men-di San Gitre che egli stava in quel deserto, ab-rolamo, bruciato, come egli dice, da i raggi del Sole. Dice adunque: se si trovava qualche poggio alto, ò qualche grotta profonda, quello era il mio luogo per tare oratione.

E si come il Signore mi è testimonio, dopo molte lagrime, e dopo haver tenuti per buon pezzo gl'occhi fiffi al Cielo, mi pareva alcune volte di stare frà i chori de gl' Angeli, e cantavo con allegrezza, e giubilo: Signore noi cor-Canti: riamo dietro all'odore de i tuoi unguenti. Questo scrisse questo santo alla Vergine Eustochio. Scrivendo poi ad altre versciare di pensare in esso, in che modo | gini dedicate a Dio, dice così: Credete,

Efe, 33.

figliuole a un vecchio esperto: Se voi quello, che scrive Aristotile; il quale gustaste una volta quanto è dolce il Signore, potreste havere udito da lui que-se parole: Venite O io vi mostrero tutti beni. Et aliora io mostrerò cose tali, che nessuno le può conoscere, se non l'hà provate. Io sò quel, che io dico, care sorelle: e confessandovi la mia ignoranza, dico che io homicciuolo tanto abjetto, e vile nella casa del Signore, vivendo in questo corpo, mi trovai molte volte frà i chori de gl' Angeli, sostentandomi per alcuni giorni solo con la dolcezza di questo spasso. Dopò il quale, essendo restituito al corpo, & havendo saputo molte cose da venire; piangevo per quello, che io havevo lasciato. Ma quanto fosse grande la felicità, la quale io godeva in quel tempo, e quanto fosse inessabile la soavità, che quivi sentiva, nè è vero testimonio la santissima Trinità; e testimoni ne sono tuttigli spiriti beati, che erano presenti, eneètestimonio ancora la mia propria coscienza, la quale godeva tali, e tanti beni, che non gli potrebbe mai spiegare la fragilità, e debolezza della mia lingua. Poco più a basso aggiunge di più, e dice: Il cuore ripieno di negozi, & intrichi terreni, non si può Dolcezze alzare alla dolcezza di questa contemdellacote platione, ma bilogna, che egli muora feno im-al Mondo, e viva, e fi accosti solo a pedito da Dio, con sante Meditationi, e desiders. chi dei Perche come disse il Salvatore: Il grano Mondo. del formento, che caderà in terra, se gli non muore, rimane esso solo; ma se muire, rende

Girolamo. Ma che dirò poi del glorioso San Tomalo d' Aquino; il quale stava alle volte tanto trasportato in Dio, che il corpo leguiva lo Spirito, e si alzava in alto, & alcune volte rimaneva senza senso nessuno? Perilche occorse, che trovandosi una volta a questo modo con una candela accesa in mano, la candela si consumò, e la mano si abbruciava : Tenza che egli sentisse cosa alcuna: del che ne rimasero testimoni le piaghe dello scottamento del fuoco, che rimasero nella mano. Un'altra volta dovendo darsegli un cauterio di suoco, si mile in oratione; e fu trasportato di tal sorte in spirito, che egli non senti cosa alcuna. E se questo ci dà ammiratione, non manço ci deve far maravigliare

molto frutto. Sin qui sono parole di San

parlando dell' altezza della contemplace, che la vita del favio alle volte arria della con-vaa essere tale, quale à somme della contione dell'huomo savio, e persetto, divaa essere tale, quale è sempre la vita me secondel primo principio, che è Dio. Dando do Aristo-per questo ad intendere, che ella arriva alle volte a partecipare la simiglianza diquella pace, tranquillità, e felicità, nella qualle vive sempre Dio. Ora se un' huomo, che non iapeva, che cola sia gratia, nè amore sopranaturale infuso dallo Spirito santo, disse questo, che fara ragione, che dicano quelli, che posseggono, e conoscono gl'effetti, & opere mirabili dello Spirito santo? Perche segli habiti morali, e la diligenza, esapienza humana sono bastanti d'alzare un'huomo in tale stato, che per allora si dica assimigliarsi a Dio, trovandosi tanto quieto, tanto contento, e con la porta di tutt' i suoi desideri serrata; dove ti pare, che lo alzeranno le gratie, & i doni dello Spirito santo, e la perfertione dell' Euangelio? Essendo adunque questo così, ti pare che sarà ragione di comperare quella gioja pretiola, e di dare quanto l' huomo possiede in suo pagamento? Perche se gl' huomini fanno, e patiscono tante cose, per li beni impersetti di questa vita ( i quali più presto accendono, che smorzino la lete dell'anima nostra) che cosa sarà dovere, che si facci per un bene, che così satia l'appetito, & il desiderio ardente di tutti gl'altri beni? E tenuto ricco colui, che hà l'oro nella cassa, ( dice Sant' Agostino, ) e non sarà ricco colui, che hà Dio nella sua coscienza?

Questa adunque è una delle ragioni principali; frà molte altre, che ci doveria sforzare a non ripolar mai, fino che si acquistasse questo pretioso tesoro. Al che fare ci invita un Dottore con dolei 💃 & esficaci ragioni, dicendo così: Essen-Ragioni do la verità, che solo Dio, il quale è in-che invifinito, e sommo bene, può acquietare tano i desideri dell'anima rationale: con ra- alla gione ogni huomo deve avidamente rità. desiderare la persettione della vita spirituale; accioche per suo mezzo venga a unirsi intrinsecamente con questo sommo bene, e si faccia partecipe di esso. Perche se l'huomo arrivasse a queslo segno, senza dubbio riceveria Dio dentro di se con gratia soprabbondante: il quale con la sua allegra, e divina

ogni povertà, e miseria, e la farebbe ricca di vere ricchezze, e la riempirebbe di un gaudio inestabile. Di più, l'huomo non anderebbe altratto, cercando i diletti falli, e contrafatti nelle Creature, perche in un subito ogni cosa, che Anima non è Dio, gli parrebbe senza gusto, rationale e dispiacevole. Noi vediamo, che lo non può spirito rationale etanto capace, e tanto beni tem-nobile, che nessun bene caduco lo può potali. fatiare: percheècosa chiara, che quel-

lo, che è meno, non può riempire la capacità di quello, che è più. Et è cosa certa, che il Ciclo, e la terra, con il mare, e tutte le cose visibili, sono molto minosi dell'huomo, e però nessuna di queste cole, nè tutte insieme possono riempire il seno della sua volontà. Solo Dio è infinitamente maggiore dell'huomo, e però solo con esso si satia, e contenta; e non con altra cosa minore. Ma nè auco gl'Angeli possono far questo, perche se bene sono maggiori per natura, non sono però così nella capacità, Per la qual cosa mentre, che l'huomo non possederà questo sommo bene, e lo abbraccierà con braccia di amore, sempre sarà astratto, & inquieto, ansioso, e senza riposo, e sarà sempre ·affannato senza trovare la vera satietà. Et ancora che egli folle pieno di tutte le ricchezze, e diletti del Mondo, non otterrà per questo il riposo, che egli defidera, se non per mezzo di questo divino Amore.

Madapoi, che egli haverà ritrovato questo sommo bene, facilmente rifiuterà tutte le Creature, e dirà col Salmi-Ra: Buena cosa è per me accostarmi a Dio. Dirà ancora col Santo Giobbe: lo morirà Gusto del nel mio nido, o come colomba moltiplicardi de cose di miei giorni. Questo cale horamai non cer-Dio fi di-mentisa- ca consolationi terreni suora di se; perretutte le che egli conosce di possedere dentro di Altrecose se quelle, che è un pelago di consolatione inestimabile, & è la vera gloria, che il cuore humano può desiderare. Et è toccato di tal sorte dal gusto del provocato conoscimento di Dio, e penetra con tanta chiarezza la verità de' Misteri della Fede, che se tutti gl'huomini del Mondo gli dicessero: tu ti inganni, misero, tu sei in errore, perche le cose della Fede, che tu cieni, non so-

no vere : egli con grandistima costanza l

sisponderia; Voi altrisete miseri, voi, Opers Granata Tomo L

į

presenza, discaccieria da quell' anima ! vi ingannate, perche quello, che io credo, e somma verità. Questo risponde-ria con grandissima sermezza, non solo per il lume, & habito della Fede, la quale lo inclina aquesta; ma ancora per la esperienza, e gusto, che egli hà di Dios. il quale è tanto grande, e tanto maraviglioso, che quando egli entra in un'anima con abbondanza de i suoi doni, egli lascia sempre il segnale, e la mostra di che egli è. E quelli, che à questo modo sono uniti con Dio, non può esser di manco, che non siane amici suoi famigliari: e però intraviene, che molte volte con le loro orationi ottengone beni maggiori per la Chiesa in un'hora, che non fariano molti altri, in molti anni . Questi tali godono ancora una maravigliola tranquillità, e libertà d' Libertà d' animo, la quale gli leva in alto sopra animo di tutt' i pensieri, e perturbationi del in Carità Mondo, sopra ogni timore della morte, dell'Inferno, e del Purgatorio: e sopra tutte le calamità, che loro possono occorrere in quello Mondo; perche confidati, & abbracciati con Dio, tengono tutte le cose socco i piedi, e però nè la compagnia de gl'huomini, né le occupationi esteriori, gli separano dalla presenza interiore di Dio: perche di già sono habituati, & ammaestrati, a conservare l'unità, e simplicità dello spirito nella moltitudine de i negozi, come chi hà ricevuto stabilità essentiabile, e conversione perpetua dal cuore di Dio. Di qui nasce, che da tutte le cose, che odono , e vedono , pigliano motivi per alzare il cuore a lui, poiche in tutte esse non cercano altro con l'intentione, e con l'amore, se non lui solo. Questi tali ritrovandoli tanto occupati , & uniti con Dio, stanno come fuora di sè, vedendo le cose come ciechi, & udendo come fordi, e parlando come muti; perche havendo trasferito tutto lo spirito loro in Dio, vanno frà le creature, come se non vi fossero. A questo modo vivono una vita Angelica sopranaturale, per la quale a possono chiamare Angeli terreni; poiche conversando in terra folo col corpo, tutto il resto stà in Cielo. Tale fù lo spirito, la vita, e la conversatione di tutt'i Santi, ad imitatione de i quali , 1 fedeli doveriano indrizzare ogni suo intento, e deside-

Mà qui bisogna auvertire, che non

Pace inte- ogni grado di Carità è bastante di dare, sto, ò riposo, se non in lui. E perche ella riore non dell' huomo questa pace, e satietà intena se non riore, della quale noi parliamo; ma solo per via la Carità perfetta. Perilche bisogna sarità per pere, che questa Virtù, si come ella và fetta. crescendo, così và operando nell'anima maggiori, e più eccellenti effetti. Percioche prima ella (quando Dio la ordina) mena con sè un conoscimento provato della bontà, soavita, e nobilta, di Dio; dal quale conoscimento nasce una grande infiammatione della volontà; e da questa infiammatione, un maraviglioso diletto; e da questo diletto, un' ardentissimo desiderio di Dio; e dal defiderio, una nuova fatieta; e dalla satietà, una ubbriachezza; e da lei una sicurtà, e persetto riposo in Dio: nel quale l'Animanostra si acquieta, e fa il suo Sabbato spirituale con lui. Nel che si dimostra; che questi otto gradi vanno incatenati infieme di tal forte, che l'uno apre la via all'altro: e quello, che va innanzi, accommoda la strada per quello, che segue. Perche il primo grado, che è quel conoscimento probabile di Dio, è una porta principale, per la quale entrano i doni, e beneficj di Dio nell'anima, e la arricchilcono grandemente. Perche da quello conoscimento, che sta nell'intelletto (ancora che derivi dal gusto della volonta) procede una gran de infiammatione, e fuoco nella stessa volontà, col quale egli arde nell'amore di quella immenta bontà, e benignita, Diletto, che quivi se gli discoperse. E da questo che nasce suoco nasce un soavissimo diletto, che dal suoco è quella manna pascosta, la quale non è conosciuta, se non da chi l'ha prova ta; il qual fuoco per proprietà naturale và in compagnia dell'amore, e procede da lui, si come la luce procede naturalmente dal Sole. Quello è uno de' principali istromenti, che piglia Dio per cavare gl' huomini dal Mondo, e dis-vezzargli da tutt'i diletti sensuali. Perche è tanto grande il vantaggio, che hà quello diletto con tutti gl'altri diletti, che l'huomo facilmente rinoncia tutti

Desiderie, gl'altri per esso. E perche le cose spiriche nasce tuali sono tanto eccellenti, e tanto didal gusto vine, che quanto più si gustano, più si delle cose desiderano, però da questo gusto ne nasce un ardentissimo desio di godere, e possedere questo tesoro; perche di gia l'anima in nessuna cola trova vero gu-

, sa, che quello bene non si acquista, se non con la fatica delle virtù, e con l'asprezza di vita, e con la imitatione di quel Signore, che dice: lo sono la via, Gio. 14. verità, evita, nessuno viene al Padre; so non per me : Di qui nasce un'altro ardentissimo desiderio; non solo di meditare, ma ancora di imitare la vita di quello Signore, & andare per la via, che egli andò, & i passi di questa via sonochumiltà, patienza, ubbidienza, povertà, alprezza di vita, mansuetudine, miseri- delle cose cordia, & altri simili. A questo desso suc- foirtuali. cede la satieta, (tale però, quale si può dai guño. havere in questa vita) perche Dio non da defiderja i luoi per tormentarli; ma per accommodarli, e disponergli a cose maggiori. E fi come egli e quello, che ammazza, e da la vita; così ancora egli èquello, che da a'fuoi il defiderio, e la iatietà: con la quale si genera nell'anima un fastidio sì grande delle cose del Mondo, che ella le viene a tenere come totto i piedi: e een questo ella rimane pacifica, lodisfatta, e contenta di questo delicato cibo, nel quale ella trova tutt'i gusti , e diletti insieme, e conosce per especienza, che la creatura rationale non può ritrovare perfetto ripofo, se non solo in lui . A questo canto Cant s. alto grado succede l'ubbriachezza, che Ubbriasopravanza la fatieta, alla quale ci in-spirituale, vita lo sposo nella Gantica, e con la the nasce quale l'anima si dimentica di vutte le calla sacole transitorie, & alle volte di sessesla, per ellere attuffata, & annegata nell'abbisso dell'infinita bonta, e soavità di Dio. Di questa celeste ubbriachezza ne seguita il settimo grado, che è sicurtà, ancora che non perfecta, come è quella della gloria: ma come si può sopportare in questa vita, che è maggiore di quello, che si posta imaginare: con la quale l' huomo canta allegramente col Profeta, dicendo così (secondo la traslationedi S. Girolamo: ) Tu, Signore, mifacefti habitar sicuro nella conudanza. Perche dall' haver provato per quosti mezzi la immensità della bontà, e providenza paterna di Dio, viene a partecipare una maravigliosa sicurtà, e confidanza in quella providenza, la quale fà dire animosamente quelle parole del Proseta: Il Signore è nostro rifugio, e nostra forsezza, ps. 45e però non temeremo, ancora che si turbi la terra, e siana trasportati i monti nel cuore.

grande nasce la tranquillità dell'anima, Tranquil- che è un perfetto riposo, & una allegrezza spirituale, un silentio interiore, nasce dal- un sonno riposato sul petto del Signola sicurtà re, & è finalmente quella pace, della de Filip. 4. quale dice l'Apostolo, che sopravanza ogni senso: perche non si trova intelletto humano, che sia bastante d'intendere, che cosa ella sia, eccetto chi l'hà provata. La felicità di questi due ultimi gradi promise il Signore a i suoi eletti, quando per il Prosetta Esaja disse: Il mio popolo sederà nella bellezza della pace, e E(2. 32.) ne tabernacoli della confidanza, 🗸 in un riposo perfesso, è provisto di sutt'i beni. Questo, fratelmio, è il Regno del Cie-lo in terra; & è il Paradiso delitioso, nel quale possimo godere nell'esilio di questa vita; e questo è il tesoro nascosto a gl'occhi del Mondo nell' heredità dell'Euangelio, per il quale il saviò mercatante diede egni suo havere per farlo fuo.

Miseria de 📜

Qual fara adunque quell'huomo, che gl'huomi- havendo havute queste nuove, e sapenni lontani do, che la divina gratia è così apparecchiata per lui, come per tutt'i Santi, non si affatichi di entrare per-quella porta'a godere un bene si grafide în questa vita? O miseri; diciechi figliuoli di Adamo, a che fine andate cercando con fanta fatica', & in tanti luoghi, quello che tanto piacevolmente fi trova tutto faliene in Dio? Veramente il figliacli di Sion piangono, perche non si trova chi venga a quella folennità, a quella fella, a quello Sabbato fpirituale, nel qualo l'anima fedele si rallegra, e si riposa in Dio. Pereioche-se è la verità, (come habbiamo allegato di sopra di Boetio ) che tutte le fatiche, e peasieri de gl' haomini tirano tutti a un legno, che è ottenere ripofo, e satietà della loro voiontà, il che è impossibile, che si trovi fuora di Dio ( che è il nostro ultimo fine) che pazzia è adunque cercarla suora del fuo proprio luogo? Alcuni vanno nell' Indie, e rivolgono il mare con la terra, cercando cose, helle quali pensano di ritrovar ripolo; e non considerano, quanto sia grande errore il cercare fuora di sè con tanta fatica quello, che doveriano cercare dentro di se stessi. Luci 17. Non dide il Salvatore, Che il Regno di Dio è dentre di noi? E che altro è questo Regno (se non come dice l'Apostolo)

del mare. Adunque da questa sicurtà si l'Giustitia e pace, Gallegrezza nel Sipirito santo? A talche la giustitia è come la radice di questo bene: ma la pace, & al-Rom. Ulegrezza sono come i frutti, che procedono da questa radice; nel che consiste la nostra quiere, e felicità. Questo ce lo dimostrano i due nomi di Melchisedech; il quale si chiamava Rè di giustitia, e Rè di pace; le quali due cose vanno gnia della sempre tanto accompagnate, che gia-edella pamai non si trova la pace senza la giusti- ce figuratia, nè la giustitia senza la pace: di modo mi diMelche si affatica in vano per ritrovar la chisedela. pace, & allegrezza vera, chi la cerca senza giusticia, e senza la buona coscienza. Si ritrovano alcuni, che sentendo queste cose, cominciano subito a disponersi per cercar Dio, ma non con quell' humiltà, e semplicità, nè con quella determinatione che questo fatto richiede : e questi tali non havendo radice profonda di fermo propolito dell' amor di Dio, al primo Sole che gli tocca, fi seccino; poiche vinti da un poco di difficoltà, che trovano al prinicipio, ritornano subito indietro. Altri sono, che cadono molte volte, e si rizzano di novo in piedi, & alcune volte si perdo-no d'animo, & altre volte si rincorano, e si sforzano. Li quali con questo cadere, e rilevaris su , finalmente ajutati dalla divina gratia faune profitto in questo esfercitio, & arrivano al fine. Altri poi dicono, cibalta a vivere come vivon gl' altri, che bisogno habbiamo adello di fare queste particolarità, poichè ci possiamosenza esse salvare? A questo modo vanno combattendo gl' huomini in que- Difficoltà fil poincipi, perche la volontà carna-l'amor le, e la spirituale contrastano insieme, del Mone così fa l'amor mondano col divino do con! E perche l'amor mondano al principio amor diè molto forte, relifte all'amor divinot perche non vorrebbe perdere il nido, nè l'attione, ohe egli hà nell' huomo sino dal suo mascimento: Ne si può negare che questo divortio non sia disficile, e faticolo, essendo quasi una disfidadi due partiti tanto potenti; ma la gratia di Dio, e la ferma volonta je la perseveranza vince il tutto; perche continuandoli gl' effercizi spirituali, a poco a poco viene a conformaril la parte superiore dell' anima contrà la inferiore; di tal sorte, che la parte superiore riceve maggiori gusti, e sentimenti di Dio; e la inferiore seate minori gu-

sti, e contenti del Mondo: così la Na- | lui: il che è ussicio proprio della Carità, tura corrotta viene a cadere sotto la che unisce l'huomo con Dio, per amore, forza, e Wirtù della divina gratia. Perche l'esercitio continuato delle lettioni divote, delle Sante Orationi, e pie Meditationi, santifica, e purifica il nostro cuore; il quale così purificato comincia a gustare, quanto sia soave il Signore: & havendo gustato la soavità spirituale, tutta la carnalità perdeil suo sapore, e subito l'huomo corre leggiermente per la via di Dio, all' odore de' suoi unguenti. Si che continuando l'huomo a questo modo i suoi esercizi, crescono sempre i buoni desideri, e sempre trova nuova pastura per sostentars: perche in cosa alcuna non si trova maggior materia di ammiratione, nè maggior causa di diletto. Peroquesta gratia più si acquista con intima compuntione, che con profonda speculatione; più con sospiri, che con argomenti; più con lagrime, che con parole, e finalmente più con oratione, che con lettione; ancora, che la devota lettione sia di molto frutto.

COME LA PERFETTIONE della vita Christiana consiste nella perfettione della Carità, e qual sia la perfettione di essa Carità . Cap. Il.

Perfetion E Sentenza commune di tutt'i Santi, della vita Chri-Christia. stiana consiste nella persettione della Ga-na perche consista rità: per il che l'Apostolo in un luogo nellacari- la chiama, Vincolo di perfettione: & in un'altro, Fine di tutta la legge. La ragione di quelto è, che allora una cola è in tutta la sua persettione (come dice San Tomaso) quando è arrivata al suo termine, at all'ultimo fine, per il quale ella fù creata: perche non hà dove salire più in sù, poiche ella pervenne, dove poteva arrivate. Sappiamo ancora, che l'ultimo fine della creatura rationale, è Dio, in cui solo si trova tutto quello, che l'intelletto humano può intendere; e tutto quello, che la volontà può amare, come in un bene universale, che comprende il tutto. Dalche ne risulta, che in quella Virtù sarà partico!armente la perfettione di questa creatura, che ha per ufficio di unire l'huomo con questo sommo bene, e farlo una medelima cola con

e lo fà una cosa istessa con lui, si come testifica l'Euangelista Giovanni, dicendo: Die d Carità, e chi ftà in Carità; ftà L.Cio.4. in Dio, o Dio in lui. Dal che pare, ellendo la Carità frà le altre virtù, quella che unisce l'anima nostra con Dio, ce essendo quella, che la pone nel suo centro, e la fa conseguire il suo ultimo fine; sia anco quella nella quale consiste la perfettione della vita Christiana, e così secondo, ch' Gradi di ella sarà più ò manco perfetta; così sarà carità, danno più ò manco perfetta questa vita.

Di medo, che coluiche farà perfetto la perfetnella Carità, sarà perfetto in questa vi tion Chrita. Ma forse tu mi dimanderai; in che consiste la persettione di detta Carità? A questo risponde il medesimo Santo Dottore dicendo, che tre gradi, overo sorti di persettione si trovano in questa Virtu. Il primo si appartiene solo a Dio; il secondo a quelli che vedono chiaramente Dio; & il terzo a quelli, che camminano a Dio in questa vita per gratia.

Adunque la prima, e somma persettione della carità, (che si appartiene so-Perfectiolo a Dio ) è amarlo tanto , quanto egli ni della merita di essere amato. Il che non può quali safare nessuno, eccetto lui: perche si co-no. me egli solo persettamente si comprende, così egli solo persettamente si ama. La seconda persettione è di coloro, che vedono Dio chiaramente nella sua bellezza: i quali lo amano con l'ultimo delle for ze loro, e queko fempre, & attualmente, senza mai poter cessare. Perche u come colui, che hà gl'occhi aperti " non può lasciar di vedere l'oggetto, che egli hà dinanzi, così la volontà havendo dinanzi a se il sommo bene per oggetto,non può lasciare di amarlo del continuo attualmente con tutte le sue forze, e con l'ultimo della sua potenza: perche l'ec-cellenza di questo bene lo rivolge di tal forte, e se lo conduce dietro, che non può lasciare di non amarlo del continuo con questa forza.

La terza persettione è di quelli, che in questa vita amano Dio, la qual ancor che non possa arivare a questo grado de'Beati, si sforza nondimeno quanto può per arrivarvi; perilche si affatica di levare da sè, non solo tutt' i peccati, ma ancora tutti gl' impedimenti, che lo allontanano dall' amor di Dio at-

tual-

tualmente, overo, che pollano intepidi- i no i Filosofi stessi, senza haver lume di re la sua affettione. E perche tutti nascono dalla concupiscenza dell' amor s proprio, però tutta la sua guerra, & il suo contrasto è contra di lui: e conforme alla vittoria di questa passione, si determina questa sorte di persettione. E così dice Sant'Agostino, che il veleno dell'amor di Dio, è l'amor proprio; e la persettione dell'amor di Dio, consiste nella mortificatione di quello amore ( perche questo è l'effetto, che seguita da questa causa ) ancora che questa mortificatione non può essere del tutto perfetta in questa vita: perche come dice il medefimo Santo; la concupifcenza può diminuirsi in questa vita, mà non fimirli.

Di qui adunque conclude il Santo Carità Dottore, che la persetta Carità di'queperfetta la vita, è quella, che potentemento reli-vita, qual se, edificaccia da se tutto quello, che intepidisce, e separa l'anima da questo attuale amore di Dio; che sono tutti i peccati, e tutti gl'altri impedimenti, che per parte dell'amor proprio lo fanno divertire dalla continuatione, & effercitio di questo amore. Di modo che quanto più sarà infiammata l'affettione della carità, e quanto più sarà unita con Dio per attuale amore, tanto più fortemente reliste a tutti gl'amori alieni, che allontanano da questo amore, tanto fark ella più perfetta, quanto fara più fimile a quella de gli habitatori del Cielo, che sempre, & attualmente, e con tutte le forze ardono nell' amore di Dio. Questo è dunque l'essempio, che ci fidà per amare Dio, & a questo risguarda quel precetto, che ci commanda; Che loamizmo con tutto il cuore, e con tutza l'anima, e con tutte le forze; non perche questo commandamento si possa perfettamente adempire in questa vita, mà accioche da questo noi sapessimo, a che fegno dobbiamo drizzare ogni nostra intentione; e tutti i passi di detta vita. Conforme a questo, dice il medesimo Santo Dottore, che la perfettione pos-fibile alla Carità di questa vita, è, che l' huomo ponga ogni suo studio, e diligenza in amar Dio, rinonciando tutti gli altri pensieri, e negozi terreni, se non tolle in quanto, che l'obbligo dello stato, in che l'huomo si trova, ò la necessità naturale, puramente lo ricercasie, Questa è verità sì grande, che si-

Fede, l'intesero solo con l'uso della ragione. Perche uno di essi dice così: Il principio, e fine della perfetta, e beata vita, è un continuo considerar Dio, & è un' abbracciamento interiore, e una sviscerata affettione della nostra volontà verso lui. Perilche essendo l'anima fondata in lui con salde radici, conserverà, e conseguirà quella perfettione, per la quale Dio la creò. Mà quando si allontanerà da lui, verrà a seccarsi, e mascirfi, come fa un ramo, quando è tagliato dall'albero, che subito perde tutta la viva verdura, e bellezza. Tutto questo seppe dire un Filosofo Gentile, accioche tu veda, quanta fia la forza di questa verità. Però quando un' huomo in Huomo, questa vita mortale perverrà a un talquandossa grado di amore, che disprezzando tutte in perfet-le cose transitorie, non pigli gusto in di Garità. nessuna, nè senta contento disordinato; ma ogni suo gusto, ogni suo amore, e tutti i suoi pensieri, e desideri siano in Dio; e questo con sì grande continuatione, che sempre, ò quasi sempre habbia posto il suo cuore in lui, per non ritrovare riposo suora di lui, e ritrovarlo in lui folo, quando morendo a questo modo a tutte le cose, viverà solo a Dio, e con la grandezza del suo amore trionferà di tutti gli altri amori; allora sarà veramente entrato nella cella de'vini pretioli del vero Salomone, dove ubbriacatoli col vino di questo amore, si dimenticherà di tutte le cose, e di se stesso insieme, per amor fuo.

Veggo bene, che pochi possono pervenire a questo grado, e che la necesfità della vita, gl'obblighi della giukitia, e la medefima Carità ci addimanda molte volte ( se dir si può ) che lasciamo Dio per Dio: nondimeno questa si dice così, accioche noi vediamo il termine, dove dobbiamo camminare, in quanto ci sarà possibile: perche se ben nessuno vi può persettamente arrivare, nondimeno più vi si avvicineranno quelli, che stenderanno gl'animi, & i propoliti loro a cose maggiori; che quelli, che metteranno il segno a' suoi desider in più basso luogo. Consorme allaqual cosa dice un Savio, in tutte le cose buone si deve desiderare la sommità, accioche al manco possiamo ottenere il mezzo. E con questo affetto, e desiderio diceva San Bernardo:

P( 62.41.

B14.26.

cose del Mondo, e tanto lontana da esse, secolo, per la gran dolcezza, ch'egli ricome fono non solamente i giusti, mà ancora gl'Angeli, se questo fosse possibile. Perilche il desiderio ardente, & acceso, non hà consideratione delle proprie forze, non riccnofce termini, non si misura con la ragione, e non desidera solo il possibile, perche egli non hà riguardo a quello può; ma quello, che egli vorrebbe. Questo amore i Teologi milici lo chiamano nuitivo, perche la sua natura è di unire di l tal forte colui, che ama, con la cosa amata, che non trova ripolo fuora di ella: perilche hà il cuore sempre rivolto a lei. Taleera l'amore, che il Santo Profeta at-Amore, tribuì in figura di Benjamin, quando disse : chiamato Benjamin diletto dal Signore, habiterà sicuda Teolo-gi uniti- ramente, tutto il giorno se ne starà nel suo vo. tabernacolo, e riposerà dolcemente nelle sue tabernacolo, e riposerà dolcemente nelle sue Deut. 13- braccia - Perche l'amor grande ha proprietà di fare questa lega, e tanto più stretta, e congionta, quanto egli è più forte, come dice San Dionisio. Il Profeta Davidde dimostra, che tale era il suo amore, in molti luoghi de'suoi Salmi; perche alcune volte dice, che l'anima era tempre legata, e unita con Dio: & altre poi dice, ch'egli haveva sempre presente il Signore, e che hayeva gl'occhi suoi sempre rivolti a lui. Tale era ancoral amore del Profeta Esaja quando diceva: Il tuo nome, e la tua memoria, è tutto il desiderio dell'anima. L'anima mia ti desiderò la notte; e la mattina vegghiard a se | brevemente nel restante di questo Trattan contutte lo spirito + è con tutte le viscere. Simile era ancora l'amore del Melliflus Doctore San Bernardo, del quale si legge, che nel principio della fua conversione era tanto immerso in Dio (perdir così) & haveva perciò perduto di tal forte l'uso de'sentimenti, ch'egli non sapeva ciò che mangiava, nè di che si vestiva, nè dove stava, ne dove andava; e questo era, perche il suo spirito era del continuo elevato, e unito con Dio: perche questa è proprietà naturale dell'amore, quando egli è perfetto, cioè unire il cuore di colui, che ama, con la cosa amata, & il nodo di quella lega è la dolcezza,e soavit à inestimabile, che dall'istesso amore procede, (come proprietà sua naturale) la quale di tal sorte pigha il cuore con la forza del suo diletto, che sente gran pena a lasciare que sto delicato cibo; perche

Muora, Signor mio, l'anima mia, non togni altra cosa gli pare senza gusto. E solo di morte di giusti, mà ancora di An- però si scrive del Beato Sant' Agostino, geli: cioè, che ella sua tanto morta alle che gli parevano nojosi tutti i negozi del trovava in Dio, e nella bellezza della sua casa, ch' egli amavá. Mà questa non è cosa da maravigliarsi, perche chi considererà la bellezza di Dio, e la benignità, e piacevolezza, ch'egli usa co'suoi fedeli amici, non terrà per impossibile nessunz di queste cose, perche si può sperare ogni bene da tal bontà, carità, e nobiltà. Manco non deve nessuno voler misurare la persettione de Santi, e la virtù Virtù de" della Carità, con la sua fragilità, e fred- Santi non dee effet dezza: ma devono auvertire, e conside- misurara rarla per il mezzo di Dio, considerando da gli chi egli è, e col mezzo della medesima imperser-Carità. Perche se gli huomini, che han- tino figliuoli, dicono, che nessuno può sapere, che cola sia l'amore de'figliuoli, se non chi ne hà (essendo questa una cosa tanto naturale, e commune) in che modo potrà saper alcuno, che cosa sia amore sopranaturale di Dio, se non arderà nel medesimo amore? Havendo adunque inteso questo principio, sarà facil cosa a vedere, come ben dice un Dottore; che lo studio principale del servo di Dio deve essere l'affaticarsi al possibile, che l'anima sia sempre unita con Dio, per Oratione, contemplatione, & attuale amore; che èquello, chesin quì habbiamo dichiarato. Mà perche per venire a quello ci bilognano mezzi, che siano come scalini da salire più facilmente, tratteremo di essi to; il quale si dividerà in due parti principali: nella prima tratteremo delle coie, che ci ajutano per acquistare l'amor di Dio, e di quelle, che lo impediscono: e nella feconda poneremo alcune Orationi, e considerationi, sì de benefici di Dio a come delle sue perfettioni, per incitare, e risvegliare con esse il nostro cuore nell' amor di questo Signore.

#### DI PRIMA

questo Trattato.

Delle cose che ajutano, e di quelle che impediscono l'Amor di Dio.

Del principal mezzo , co'l quale s'acquista l' amore di Dio, che è l'haverne ardentissimo desiderio. Cap. III.

Y Avendo già dichiarato, come il fine della vita Christiana consiste nell' Amor di Dio, seguita che adesso si dichiari, con che mezzi si acquitta questo amore: ancora che sarà meglio dire, in che modo Amor di Dio lo suole communicare all'anime, ac-Dio, con cioche da questo l'huomo intenda, in che quali ap-modo si deve andare accommodando, & par cchi apparecchiando a ricevere questo benesicioda Dio, facendo il debito dal canto suo, & operando unitamente con lui. Per la qual cosa prima bisogna presupporre, che nesiuna diligenza humana è bastante da se sola per ottenere questa virtu, perche ella è opera di un gratioso dono di Dio, eprincipalissima fra tutti i suoi doni. Questo lo disse l'Apostolo, scrivendo a'Romani: La Carità di Dio è stata infusa ne noftri cuori, per mano dello Spirito fanto, che si e state dato. Di modo che lo Spirito fanto (il quale frà le persone Divine, essentialmente è amore) è quello, che scende nell'anima del giusto, & è quello, che influisce, e crea in ella questo habito celette: il quale lo inchina, e muove ad amar Dio. Perche, si come il medesimo Spirito, mediante l'habito della Fede, induce il nostro intelletto a creder tutto quello, che dice Dio; così questo habito della Carità induce la nostra volontà (ch' era divenuta fredda del fuo amore) a fare che ella l'ami sopra tutte le cose, che si possono amare. Gli kuomini sono andati cercando inventioni, & arteficy, con millestravaganti fatture, per cercare amqre, dove egli non era: e questo per distrugger l'anime, & auvilupparle ne' vizj. Ora essendo, che quella divina bontà, e somma providenza, non è manco ingegnosa, e diligente, in cercare inventioniper il bene, di quello che siano i catpivi per il male; non è maraviglia, che

egli crei questo habito sopranaturale ne cuori de gli huomini, per accender-gli nell'amore delle cose sopranaturali, & invisibili; perche si erano affreddati. Bisogna adunque sapere, che il più commune, & ordinario modo, che il Signor nostro tiene per accrescere, e far persexta questa virtù ne'suoi eletti, è il dar loro prima un nuovogusto, e conoscimento sperimentabile della divina gratia, e della saovità, e bellezza di questa virtu, per accender nell'anima un grandissimo desiderio di essa, e di affaticarsi per lei, quanto sia possibile. Di modo, che il Signore in quella parte è come un mercatante, che voglia vendere qualche perfetto vino, il quale lo da prima a gustare al compratore, accioche egli affettio. nandosi della bonta della mercantia, si apparecchi a pagarla, quanto per essa gli sarà dimandato. Questo ce lo rappresenta in figura il matrimonio del Patriarca Giacobbe con Rachel; il qual vide prima la bellezza di quella donzella, e da quella vista gli nacque nel cuore una intensa voglia di maritarsi con lei, e lo fece venire a tal termine, ch'egli diste a suo padre: lo si servirò sette anni Ginina per la tua figliuola Rachel; e per la gran-dezza dell'amore, gli parve poco tutto questo. Che altro significa questo, se non il medesimo, che si legge nella Cantica: Se l'huomo darà ogni sua cosa per la Carità, Cauc. 8. riputera il tutto come niente, per l'amore di effa? Odi dunque, fratello! Questo vino, e questa Rachel, sono una cosa stessa. Perche questo vino è la Carita, e questa Rachel è figura della divina contemplatione, che si ordina alla medesima Garità. Questo è il vino, che il Si-gnore sece di acqua alle nozze: è il vino al quale ci invita la sposa quando dice: Bevete amici, & inebriatevi carissimi: Egli è finalmente quel vino, del Cant se quale diceva Davidde: Al Calice mio, che mi inebria, è come è preclaro, e risplendente! Questa ultima parola non si troya ne' P(sa. Testi Hebrei, dove il Salmista dice solamente: Il Calice, che mi inebria; e restò come sospeso, senza voler passare innanzi, perche non troyò parola, che fosse bastante ad esprimere quello che sentiva il cuor suo, e però volse quasi ricoprire con un'ombra quello, ch' egli non poteva dichiarare con colo-La prima cosa adunque, che sà il Siscere in questa vireù, è il dar loro a gustare un poco dell'immenta soavità di questo vino, che è il dar un conotcimento non humano, mà divino; non naturale, mà sopranaturale; non speculativo, mà esperimentato; con il quale sa sentire all'huomo la dolcezza ineffabile, e la bellezza stopenda di questa virtù, & insieme lor mostra, come ell'è Regina di tutte le virtù, e mortedi tutti i vizi, come ella è quella, che alza l'huomo sopra tucti i Cieli, e lo accompagna con Dio, e lo fa partecipe della loavità Celeste, accioche essendo prevenuto con benedictioni di dolcezza, e cibato di questa vivanda, e visto il prezzo di questa mercantia, si estatichi al possibile di otteneria.

Di modo chequesto il Signore lo dà come per mostra, e per saggio, senza fatica alcuna, però tutto il resto vuole che si compri. E però si legge che prima Giacobbe ricevecte Rachele per sua sposa; mà poi seguirono i sette anni, che egli servi per ella. Così ancora il mercatante dà prima a gustare il vino senza pagamento, mà il resto lo da poi per giu-

so prezzo.

A questo modo adunque dai sopra-Defiderio detto conoscimento ne segue nell'ania particola- ma un' ardentifismo desiderio di questa rechena- Virtù, il qual desiderio è ancora egli un scedalco dono di Dio particolare, così come è rodelle ancora il conoscimento, donde egli nacost cele- sce. Ma quanto questo desiderio sia grande in alcune persone, appena si trovano comparationi, con le quali si posla spiegare. Grande è il desiderio, che di questo pretioso unguento. A questo l'avaro hà de'suoi dinari, e l'ambitioso dell'honore, poiche l'uno, e l'altro di questi per conseguire il desiderio loro, non ripolano mai, e rivolgono il Mondo sotto sopra; mà tutto questo è poco in comparatione del desiderio del quale noi parliamo; perche si come **proce**de da principio più nobile, e pretende più al fine, così è maggior senza comparatione. Quello defiderio haveva il Savio, quando parlando di questa Virtu, diceva: Questa amai, e cercai dal principio, e procurai pigliarla per /pe/a, perche ero innamorato grandemente della sua bellezza. Nelle quali parole egli dimostra, che si come un'huomo, che è per- Un tesoro tanto pretioso, e tanto deduto nell'amore di una donzella ( si co-

gnore co'suoi; quando gli vuol far cre- uola di Davidde) non mangia, non beve, non dorme, non ripola, mà l'empre è occupato in questo pensiero (perche la piaga della svitcerata affettione non lo lascia ripolare) ne si trova fatica, e pericolo, dove non s'arrischi per quetta causa, né si trova atto di attendere ad altro negotio, che quello, perche in ello hà occupati tutti i sensi : così ancora uno che arda a questo modo con sviscerato de Amor Disio per quella celeste sposa, che è la di-menticar vina Sapienza, e la Carità, di nessuna tutte l'alcosa pensa se non di lei, nessuna prezza più, di nessuna hà maggior desiderio, e nessun'altra dimanda con maggior instanza, nèsi trova fatica, nè pericolo, al quale non fi metta per lue amore. L'anima adunque, che come Cerva è ferita con le saette di questo amore, che arde ferventemente con questo desiderio perche di gia ha ricevuto le primitie. e la caparra dello Spirito santo; & hà gustato col palato purgato, e netto una goccia di quella loavità ineffabile della bontà di Dio : questa tale per nessuna via può riposare sino, che non arriva alla fonte dell' acqua viva, che di già hà provato; e si come il cane del cacciatore fi va tutto tardo, e pigro, quando non hà ritrovato la traccia dell'animale, mà dapoi, che l'hà sentita, si accende, e con gran leggierezza và cercando ora in questa, & ora in quella parte quello, che egli sentì al naso, nè si riposa sino, che non la trovi. così ancora fa l'anima dapoi, che una volta hà veramente sentito l'odore di quella infinita sua soavità, correndo dietro all'odore modo ci commanda il Signore, che noi cerchiamo, e ci promette, che l'otterremo, in quelle parole dell' Euangelio, Luc 130 che dicono: Dimandate, e vi sarà date; cercate, e ritroverete; battetel, e vilsarà aperto. Le quali parole sono dichiarate da Eusebio Emisseno in questo modo; Dimandate orando, cercate affaticandovi, e chiamate desiderando: Perche bisogna, che il desio con l'ardore delle cole Celesti sia molto grande in noi, accioche con la grandezza de'doni, si accordi la grandezza de defiderj. U Signore con vuole che i suoi doni si faccino vili, con la facilità di ottenergli a gno di estere desiderato, ricerca un'arme si scrive di Amon per Tamar sigli- dente, anzi ingordo amatore, e un'

magnifico promettitore di cose sì grandi, non si compiace con il tepido, disprezza il fastidioso, non ammette il forzato, e discaccia il non divoto: perche egli hà per grande ingiuria del donatore, che l'huomo sia lento, e poco grato a suoi doni. Desideriamo adunque, fratelli, quanto più possiamo, poiche non possiamo quanto doveremmo. Più a basso poi nell'Homilia medesima ci torna l'istesso Dottore a rammentarci il medesimo ardore, e desiderio dicendo: Il desiderio acceso di ottenere, & il costume di far sempre profitto, ci inalzerà sempre a cole maggiori: e vedendo Dio la nostra divocione, accenderà più il nostro cuore; e quanto più crescerà il nostro desiderio, tanto più crescerà il suo soccorso: e quanto sarà maggiore la nostra diligenza, tanto farà maggiore la fua gratia, seconfatt.11. do che èscritto: A chi hà, saragli dato ancora , & abbonderà . Et in un' altro luogo: Io posi, dice Dio, l'ajuto nel posense, cioè ajuta colui, che si ajuta. Di modo che secondo questa autorità la gratia nasce dalla gratia; & il profitto dal profitto, & il guadagno dal guadagno: accioche quanto più uno acquisterà, tanto più sisforzi, e diletti di acquistare, & il frutto della diligenza accresca il desiderio del guadagno. Colui dunque, che cercherà a questo modo, tenga per certo, che troverà. Mà colui, che non haverà il fiore di questo desio, sarà ancora privo di questo dolce frutto; si come brevemente raccosse, eraccontò S. Bernardo in una fua Epistola, con queste parole; Si come la Fede dispone per il persetto conoscimento, così fà il desiderio per il perfetto Amore. Esicome il Profeta diffe: Se voi non crederete, non perseverarete, così ancora convenientemente si può dire: Se non desiderarete, non amerete perfettamente. Adunque questo desiderio tanto acceso è la prima fentenza di questo albero di vita , come chiaramente testificò il Savio, quando disse: Il principio d'onde nasce la divina Sapienza, d uno si ardentissimo desiderio in lei. Perche questo desio muove l'huomoa tutti i mezzi, e fatiche, che per ottenerla si richiedono. Percioche colui che veramente desidera, non sente fatica, nè difficoltà alcuna (come ben disse un savio ) Tale, erail desiderio che haveva Davidde, quando con giuramento,

£. 88.

Lil7.

\$ap,6.

avaro negotiatore, di modo che quel e con voto diceva: Che non enereria nel tabernacolo della sua casa, nèsi riposeria Sopra il suo letto, nè daria il sonno a gl'occhi PLISL suoi, nè riposo a' giorni della sua vita, sino che ritrovasse un luogo per il Signore, ed una stanza per il Dio di Giacobbe? Si che questo nobil desio è il bellissimo siore, d' onde nasce questo frutto Celeste; e questa è la vigilia di questa festa, si come chiaramente dimostrò il Savio, quando disse: Se tu cercherai la sapienza con quella an- Provasetà che gli huomini cercano il danaro, e far ai per lei le fatiche, che essi fanno per trovare itefori, non per certo, che tu lo ritroverai. Tutto questo comprese S.Bonaventura in poche parole, dicendo: Questo dono Celeste non l'hà, se non chi lo riceve: nè lo riceve, se non chi lo desidera; e non lo desidera, se non colui, che prima è infiammato dal fuoco dello Spirito fanto, il qual fuoco Christo venne a mettere in terra.

> D'altri mezzi più particolari , che servono per acquistare l'amore di Dio. Cap. IV.

> Uesto desiderio adunque, come già habbiamo detto, è la radice, dalla quale nascono tutti i rami delle virtù, che per ottenere questo bene tanto desiderato si richiedono. Perche la gran voglia d'ottenerlo, non lascia riposare il cuore, anzi del continuo lo sprona, accioche per ogni mezzo possibile procuri di haver ciò che desidera.

> Delle Orationi, & inspirationi continue all' amere di Dio.

PRima dunque, perche l'huomo sà, che questo bene desiderato, è in potere di Dio, e che egli e quello, che nelle sue mani nasconde la luce, e gli commanda, che torni a nascere (come si scrive nel libro di Giob) e sà similmente, che uno de' mezzi principali che si trovino, per ottener gratie da questo Si-gnore, è l'Oratione fervente, secondo le parole del Salmo, che dicono: Il Si- PG-1441 gnore è vicino a quelli, che lo chiamano, se però le chiamereme in verità; cioè con vero, e cordiale desiderio: si che considerando questo, sollecita tanto di essemor fuo.

che egli fa, mai non cessa di gemere, e di sollecitare le viscere del suo pietoso Padre, dimandandogli questa gratia. Che più? l'huomo tale si trova tanto ripieno di questa volontà, che nè mangiando, nè bevendo, nè camminando, nè stando fermo, mai non si riposa, nè cessa di empire il Gielo di gridori, chiamando a tutte le porte, dove egli pensa di ritrovar soccorso, especialmente dimandando il fa-· voredella Gloriosa Vergine, e di tutti i Santi; accioche l'ajutino in quello fatto. Non si acquieta, non si riposa, non gli pare di vivere, mentre si vede privo di questo tesoro. E con questa smania, & Paroleper ansietà, si presenta al cospetto divino, dichiedere a cendo col lebroso dell'Euangelio: Signore, l Dio l'a- fe tu vorrai, io sò che tu puoi nettare l'anima mia da tutti i suoi peccati, e la puoi purgare, come l'oro nelle fiamme del tuo amore. Setu volessi, potresti subito arricchire il povero. Se tu volessi, mi potresti fare il più allegro, & il più auventurato del Mondo. Che ti costa, Signore, il farmitanto bene? che cosa ci poni di casa tua? che perdi tu della tua facoltà? Perche adunque, Signore (essendo tu un pelago d'infinita bontà, liberalità, e ricchezza) trattieni tu le tue misericordie nella tua ira verso di me ? Perche hanno da poter più le mie iniquità, che la tua bontà? Perche debbono più presto condannarmi i miei peccati, che salvarmi la tua misericordia? Se tu cerchi dolore, e sodisfattione dell'errore commello: io mi pento, e dolgo tanto di haverti offeso, che vorrei più presto haver patito mille morti, che haver peccato contra di te. Se tu cerchi sodisfattione; eccoti questo corpo, esleguisci in esso tutti i castighi della tua ira: con questo però, che tu non mi neghi il tuo amore. Fà adunque che io ti ami, Dio mio, fortezza mia, fermezza mia, refrigerio mio, liberator mio, ajuto mio, esperanza mia. Tesolo. cerco, te solo desidero, e te solo chiamo, Signor mio; poiche tu solo sei il mio principio, & il mio ultimo fine. Le cose di quelta vita non mi satiano, non hanno gusto, nè stabilità, nè fermezza; quanto io vedo fuora di te, tutto è povertà, senza te ogni cosa mi pare acqua torbida, e

re importuno a Dio, che giorno, e notte, | falmastra, che non leva, mà cresce la nel tempo dell'Oratione, è fuora di esso, sete. Te solo cerco, te voglio, desidero anzi che nel mezzo delle proprie facende I folo la tua faccia, Signor mio, io ti priego, non allontanare la tua Garità da me. sospirare come colomba, nè si vede satio | Con questi & altri simili gridori, che il defiderio stesso insegna all'anima, dopò l'essere stata prevenuta da questo Amore, và l'huomo sollecitando le orecchie di Dio: e quella pietola Cananea; e con quell' per dima. amico importuno dell' Euangelio, mai dara Dio non cella di dimandare con instanza sue congrande questa gratia. E cosa molto al pro- venimepolito,& è un convenientissimo mezzo per questo, che l'huomo pigli in se il cuore, e lo spirito de'poveri, che vanno mendicando (come lo pigliava quel Santo Rè Davidde; che alle volte chiamava se stelso orfano, altre infermo, altre povero, altre mendico, & abbandonato, ) e con questo cuore tanto humile, chiamare Dio, e dimandargli questa limosina. Non deve solo imitare i poveri nella diligenza, e continuatione del dimandare; mà ancora in tutte l'altre diligenze, che essi usano. Considera adunque, come essi vanno impiagati, rognosi, & infermi; patendo fame, sete, caldo, e freddo con mille altri disagi; così il giorno, come la notte, cercando da mangiare.

Considera ancora, con quanta patienza le ne stanno tutto il giorno per aspettare una piccola limofina, la quale molte volte non è loro data. Però se si patiscono tante cole per un pezzo di pane, quanto farà ragione che si patisca per quel pane degl'Angeli, che mantiene l'anima? Considera ancora, come li detti poveri procurano di cercare i luoghi più commodi , & opportuni per dimandare, come sono le Chiele, e le persone più limosmiere, e là concorrono tutti a dimandar soccorso. A questo modo questo mendiço spirituale cerca il luogo del filentio, e della folitudine, che è luogo più conveniente per orare, è dimandar limofina a Dio; c di quà poi si rivolta verso i Santi, che sono come case di ricchi pierosi, per dimandar ajuto ad elli ancora.

Considera ancora, come il povero nasconde il bene, che egli hà ( se niente hà di buono) e scopre le piaghe, & i membri stroppiati, & offesi, per muovere a compassione quelli, che lo possono ajutare, così ancora il povero spirituale, non scopre nell'Oratione le ricchezze, ch' egli hà (comé faceva il superbo Fariseo, ) mà le

misericordia divina con la rappresentatione delle sue miterie. Finalmente si come spende il tempo dalla mattina alla sera, porta (servendosi di quante occasioni gli occorrono, cheaciò lo possono ajutare) così questo spiritual mendico si affatica quanto può, accioche tutta la vita sua sia piglia occasione per accendersi più in questo desiderio, & esser perseverante in mandare, & alzare il suo cuore a Dio. Occasioni Quando egli vede la bellezza di questo per acce. Mondo, e di tutte le creature, che sono dessi più in esso, considera, e conosce per mezzo derio del loro, quanto sia più bello il Creatore, l'amor di che le creò; e quanta maggior ammiratione, & amore causerà la sua presenza : e così ciò lo muove a dimandargli questo amore con maggior instanza. Se vede poi qualche cosa brutta, da quella intende, che non si trova maggior bruttezza di quella dell'anima, che si ritrova senza questo amore; e però dimanda al Signore, che non permetta, che si trovi in luiquesta bruttezza sì grande. Finalmente quance creature sono in Cielo, & in terra, da lui sono riputate beneficj di Dio, e mostre della fuabontà, e perfettione: e così gli pare, che tutti gli dicano, che egli dimandi con instanza l'amore del loro Signoze. Per meglio far questo, è bene, che l' huomo tenga apparecchiate alcune brevi, e divote Orationi, le quali egli debba havere del continuo nella bocca dell'anima fua, con le quali dimandi questo Amore al Signore, & accioche ottenendolo, fi accenda maggiormente in lui. Perche le parole di Dio, sono come incitatori di questo fuoco Celeste, e di queste Orazioni ne metteremo alcune nel fine di questo Trattato. E ben vero, che le più convenienti Orationi, che si trovino per questo, sono quelle, che l'istesso desiderio, e fame di quella gratia insegna a dire; tanto più, quanto egli è grande. Perche la divotione, e la lingua dell'anima (come dice S. Bernardo) e però quando ella è divota, sà allargare molto bene le sue ragioni, e sà scoprire i suoi bisogni a Dio. Mà quando poi ella non fi trova in questo stato di divotione, allora queste orationi sono un conveniente mezzo, come dimostra Sant'A-

piaghe, e miserie de peccati, come face- gostino; il quale dice di havere scritto il va l'humile Publicano, per procurare la Manuale a questo effetto, nel quale si trovano molte di queste Orationi. Questo è adunque il primo esfercitio, che procede il povero mendico in nessun' altra cosa da questo santo desso, il quale è molto lodato da tutti quelli, che trattano di fe non in andar dimandando di porta in questa materia, per esser uno de'mezzi porta (servendosi di quante occasioni gli principali, che sono al proposito per ottenere la perfettione di questa virtù. Perche dato caso, che ci siano molti altri mezzi, per li quali ella cresce, e si fà più-persetuna perpetua oratione: e da tutte le cose | ta; particolarmente ella cresce co' suoi propriatti (cioè con l'essercitio di amar Dio) e tanto più, quanto essi sono più ferventi, e più vehementi. Perche si come un chiodo si piega più con una martellata grande, che per molte piccole; così Carità la cresce molto più la Carità con un'atto ge- cresce reneroso, e vehemente, che con moltitepidi, e rimessi. I quali ancora che potriano accrescer la Carità essendo moltiplicati; nondimeno con l'usargli, l'huomo viene a diventa re tepido, e freddo a poco a poco; con ilche si và disponendo di perdere la medesima Carità, che è cosa molto da temere, e considerare. Ma perche questi desideri, & orationi accese, delle quali noi parliamo, ò sono atti di Carità, ò molto suoi vicini; di quì nasce, che essi sono in buona parte causa di far profitto in esta; e di esser tanto lodati da tutti i Maestri di questa mistica Teologia.

> Del ritirar i sensi, e del ritirarsi dalla moltitudine de'negozi.

Uesto divoto oratore sà ancora, che l'Oratione dovendo esfere attenta, e divota, bisogna ch'ella sia separata, e lontana dalla moltitudine de negozi non necessarj, e che bisogna ristringere i sensi: particolarmenue il vedere, e l'udire; perche l'uno, e l'altro di questi sossoca lo spirito con la moltitudine de'negozi, e pensieri, con la diversità delle cose, che entrano nell'anima nostra, per via di questissens. Perilche si affatica al possibile di serrarli dentro di se stello, separandosi in quanto egli ragionevolmente può, dalla moltitudine de negozi non necessari, e raccogliendo i sensi, e potenze dell'anima sua, accioche essendo unito a questo modo con le stello, se ne stia tutto intiero

senza dividersi, per alzare puramente il 1 conservare con gran diligenza. E però disuo cuore a Dio, e tutto darsi, & occuparsi in lui. Alla qual cosa c'invita Sant' Anselmo, dicendo così. Horsù via, huomomisero, fuggi un poco le tue occupationi, e nasconditi da'tuoi pensieri inquieti; discaccia da te i pensieri intricati, e fastidiosi, e metti da canto le distrattioni travagliose, e ritira il tuo cuore in sè, accioche egli possa attendere a Dio, eripofarsi in lui. Fuggi le occupationi dell'opere esteriori, nasconditi dalla inquietudine delle tue imaginationi, licentia i pensieri della ragione, metti da cantogli spargimenti della volontà, & apparecchia il tuo spirito per attendere a Dio. Ma auvertisci, che tu facci questo in tal modo, che i tuoi nemici non se ne faccino beffe de'tuoi sabbati; cioè del riposo della tua contemplatione. Però habbiriguardo, che tu ti dei dare a Dio di tal forte, che non folo tu lo veda con l'intelletto, mà ancora lo gusti con la volontà, perche in questo modo disprezzerai facilmente tutte l'altre cose per lui. Perche come dice Richardo, pelluno può havere a fchifo i beni esteriori , se non hà gustato gl' interiori; nè manco gusterà li interiori, se a poco a poco non abbandonerà gl'esteriori. Per tanto l'huomo divoto ritiri il fuo cuore dalle cose esteriori alle interiori, edalle interiorialle superiori; accioche tutta la sua conversatione sia in Dio: ilche è proprio di quelli, che aspirano alla perfettione.

# GIUNI,

Discipline, & altre asprezze.

Afflittio Non lascia di sapere questo oratore pi perche Non i perche le Orationi accomsi ricer- pagnate con digiuni, discipline, & afflitacquisto tioni corporali sono molto potenti per della Ca- meritare apprello a Dio; come furn o quelle del Profeta Davidde per questa causa, si come l'Angelo l'istessogli rivelò. Perche una persona religiosa disse una volta molto al proposito, che niente vale quello, che vale asiai, bisogna, che asiai ci costi. Nè pare, che si convenga nè alla si curezza dell'huomo, ne alla dignità di Dio, che fi dia per poco prezzo, quello, che fi deve

ce Eusebio Emisseno: Chi non sà desiderare il Beneficio, non lo sà confervare;e la gratia sta in pericolo, quando ella non si cerca con diligenza. La ragione, & ordine che Dio pose nelle cote, è, che ci sia proportione fra la causa, e l'effetto, frà i mezzi, & il fine, e frà la forma, e le dispositioni, che devono precedere: E poiche il fine, e la forma, che noi pretendiamo, è tanto eccellente (perche per mezzo dell'amore di Dio acquittiamo il medesimo Dio) che satica, che diligenza si troverà, che sia grande, paragonata con questo fine ? Risponda adunque la diligenza alla gratia, & accordifi la fatica col premio. Non vuole il Signore, chesi facci poco conto de'suoi doni; però se benealle voltegli hà dati a chi non gli cercava, e risvegliò chi dormiva (come fece con S. Paolo, e con alcuni altri) però Doni di parlando generalmente, non glidà se non Dio a chi a chi veramente gli cerca; nè gli cerca munemecon afflittione del corpo, e dell'anima. Es comus perche la gratia, che si dimanda, non ènicatiper l'anima sola, mà ancora per l'huomo tutto; giusta cosa è, che tutto l'huomo insieme la procuri; l'anima col desiderio, &il corpo con le afflittioni; accioche a questo modo siano partecipi della fatica, quelli che saranno compagni in godere il frutto. Intendendo danque quello il desideroso dell'amor di Dio, comincia subito a offerira ad ogni sorte di fatica, come digiuni, vigilie, cilici, discipline, & altre simili asprezze, e si diletta in questo di tal sorte, che dura le fatiche senza fatica, perche egli non pensa alla fatica, mà al frutto; nè hà riguardo al patire, mà alla causa, che è l'amore di Dio; per il quale non gli pajono men poche le sue fatiche, di quello, che paressero a Giacobbe per amore di Rachel,

Dell'

# Dell'Opere della Misericordia.

I Ntende ancora questo spirituale Orato-re, di cui si parla, che la chiave di questo negotio, è l'effer grato a Dio, e fare la sua santa volontà. Perche come dice il Mileri- Profeta: Gloschi del Signore stanno Sopra i giufti, e le sue orecchie ascoltano i prieghi loro. Perche il Signore hà quella conditione, d'amare, chi l'ama, & ascoltare chi fia grata lo ascolta, e fare la volontà di chi sa la sua. Considera adunque, che una delle opere, che più piacciono al Signore, e che egli maggiormente ci raccommanda, è il soccorrere i bisegnos, servire gl'infermi, visitare, e consolare gli affitti, & ajutare quelli che possono poco; dicendo il Salvatore, che egli stesso è quello, che riceve quello beneficio, e che quello che si fà per amor suo, si fà a lui, Il buone adunque, quando considera queste cose, si rallegra tutto, per l'occasione, che da que-- ste cose hà di potere havere frà le mani il Signore nelle sue creature; e reputa grandiffima gratia, e giudica che sia sua providenza, il ritrovarsi poveri nel Mondo; poiche in essi habbiamo il Signore, e per mezzo di esti se gli apre la strada di potere accettare in casa sua, e servire colui, che è potente per fargli tanto bene. E con questo presupposito, non serve al povero, come powero, nè lo considera, come tale; mà hà riguardo alla persona, che egli rappresenta, e lo serve con la medefima allegrezza, e divotione. Perche con gl'occhi della Fede, che egli hà, non guarda alla persona del povero, mà considera le parole di colui, che disse: Quello che voi facesti a uno di questi miei minimi fratelli, lo bavete fatto a mo. Perche si come coloro che hanno qualche gran negotio con un Rè mondano, reputano per gran favore, che qualche suo famigliare favorito, andando in viaggio, vada per alloggiare a casa sua; (parendogli che con l'ajuto di costui guidaranno a buon fine il negotio loro) così fanno ancora quelli che menano alle case loro i poveri di Christo, per mezzo de'quali sperano di essere favoriti dinanzi al Rè Celeste. Et ancora che quelli che fanno questo, siano persone povere; mai però non si ritrovarono poveri per far bene; perche il desiderio di L daregli fa ricchi: e così ora di quà, ora . Opere Granasa Tomo I.

di là sempre cercano qualche cosa per dare . Perche si come dicono , che al givocatore mai manca che giuocare ( perche la voglia che egli ne ha, fa ritrovare il dinaro sotto terra; ) così il desideroso di far bene, per povero che egli sia, mai non gli manca il modo di farlo. E quando gli manca la robba, hà nondimeno pronta la volontà, e la persona, con la quale può servire, & asfaricarsi per il povero, che alle volce importa più "

Dell'amor della poversà, e delle persecusioni, dispregio, per amer di Dio.

L nostro divoto Oratore sente ancora dire, che la somiglianza è causa di amore, e che una delle cose che più piacciono a Dio, e che faccia l'huomo più simile a lui, è il patir travagii, portocultationi ingiurie, e povertà per amor suo. Per la Conforqual cosa considerando egli, che tutta la marsi con vita di Christo su un pelago di travagli, christo, è delori, e povertà, con perse, di a lui, è il patir travagli, persecutioni, fatiche, dolori, e povertà, con perse pera cutioni, viene alle volte ad havere tanto Garità. gran desiderio di tutte queste cose , che gli huomini del Mondo non defiderano tanto le ricchezze, & il riposo, quanto egli desidera la fatica per amore di Dio. Gonforme alla qual cola si legge del glorioso Padre S. Francesco, che egli desiderava più la poverrà, che nessuno avaro le ricchezze; e del Beato S. Domenico si legge, che egli desiderava il martirio, come il cervo desidera la fonte delle acque chiare. E come se fosse stato poco un martirio solo per il suo desiderio, desiderava un martirio particolare per ciascuno de'suoi membri. accioche a quel modo fosse più perfetto imitatore di Christo. Io conosco bene, che questa perfettione non è di tutti, nondimeno ella si propone a tutti, accioche con gli essempi di cose tanto alte pigliano animo di cominciare cose minori, per venire alla perfettione. E questo tanto meglio si farà, quanto più volontariamente pigliaremo le fatiche, perche elle faranno tanto più facili da sopportare. Diconogli Scrittori, che il Cocodrillo è un fiero animale, il quale ellendo assaltato, fugge; mà perseguita, chi fugge da lui. A questo modo sono le fatiche di questa vita, le quali non sono

cordia

verlo i

poveri,

สมายเอ

a Dio.

cole del

abbraccia, e le cerca; mà per il contrario tribolano, & affliggono coloro, che le fuggono: perche la fatica non consiste nella grandezza de travagli, mà nella repugnanza della volontà. Con quello medelimo spirito, il servo di Dio viene a disprezzare quello che il Mondo stima, & a metdelle terfifotto i piedi quello ch'egli adora; che sono honori, ricchezze, & altre colesinasce dal simili; e comincia a desiderare di ester videsiderio tuperato, e disprezzato per Christo: e sidicenfor- no che egli non si veda in quello stato, non marfi con si riposa; e non tiene il suo amore per vero, finoche egli non lo veda provato nel fuoco della tribolatione. Egli gode nella povertà, hàa schiffola superfluita, ela discaccia, quanto più può, e gli rincresce, quando non lo può fare. Ma in ogni stato ch'egli si trovi, trova sempre via di l'eguire la povertà, rigettando lempre il superfluo, epigliando puramente quello, che al suo stato è necessario. Raccontano alcuni de'cani d'Egitto, che quando bevono del fiume Nilo, bevono a gorgate, & all'imprescia, correndosù per la riva di esso, per timore de serpenti, & animali velenosi, che stanno sotto l'acqua. A questo modo si servono gl'amici di Dio delle cose necessarie per il mantenimento di questa vita, pigliandole scarsamente, e quasi cheall'imprescia, senza bere a bocca piena, accieche il suo cuore non sia

> Della pace del cuere, e della confidanza in Die.

allettato dall'ingordigia, & amore disor-

dinato di esse.

T Avendo questo nostro oratore occhi purificati, e chiari, vede, che per la medesima cagione, per la quale si determina di repudiare il Mondo, e morire per conto suo, che non vuole adorare Dei alieni, nè sperar soccorso da loro (perche egli non vuole raccogliere, dove non hà seminato; nè ricevere, da chi non gli de ve:) considerando questo, e vedendo dall' altra parte, che la vita humana è logget ta a molte necessità, e miserie, e che hà bitogno di molti appoggi per sostentarsi; però si determina di porre ogni sua speranza in colui, per amor del quale lascia, & abbandona il tutto, credendo veramenre, che egli è tanto buono, tanto fedele,

fatiche per colui, che per amor di Dio le i & ha tanta cura de suoi (si come testificano tutte le Scritture) che egli solo gli balterà in ogni suo bisogno. E sacendo quelto, nou pensa di trovarsi sprovisto, nè di far Castelli in aria, anzi si trova esser tantopiù sicuro, quanto che egli vede, che per questo mezzo hà ritrovato maggior'ajuto. Piglia ancora animo, e conforto per far questo, leggendo i Salmi, e l'altre Scritture sante, nelle quali appena trova un Capitolo, dove Dio non permetta favori, gratie, e providenza a tutti quelli, che sperano in lui: non mettendoli però a dormire, nè lasciando di affaticarsi, e di fare il debito dal canto suo; perche facendo il contrario, saria un tentar Dio.

Di modo, che con questo appoggio si trova ricco nella povertà, contento nella necessità, sicuro ne' pericoli, e pacisico

nelle contradittioni, dicendo con l'Apo-Itolo: le se molte bene di chi io mi son fidate, perche io sò, ch'egli è potente per guardare il confiden-deposito, che io gli hò messo in mano. E quan-nascedaldo a costui si rappresentano travagli, e sacairà difficoltà, alza gl'occhi a'Monti, d'onde gli deve venice il soccorso; perche egli sa, che colui, che guarda Ildraele, non dorme, nè si dimentica di quanto bisogna fare: e però dorme sicuro, sapendo ch'egli ha una guardia, che fa la sentinella così

le cose, che gli occorrono, e credendo, che egli lo cavera dal fango, non ha di che turbarsi, nè affliggersi, nè perche andar disperso per l'Egitto, cercando paglia, & allontanarsi dalle cose, che appartengono all'amor suo.

fedelmente. A questo modo con la virtù

della speranza conseguisce la pace del

cuore, ch'è la dispositione più propria,

che si trovi per la divina unione, e contemplatione; perche confidendos in tutte

sia da'cattivi: perche non havendo quella sorte di confidanza viva in Dio, tutte le cose gli alterano, & inquietano, e gli rubbano il cuore: perche havendolo polto in esse, patisce tuttele fortune che else

La qual pace non è intesa, che cosa si

patiscono.

Begl' impedimenti principali dell' amor di Dio, e prima dell'amer proprio. CAP. V.

L E cose che sino ad ora habbiamo raccontato, c'ajutano per arrivare alla perfettione dell'amor di Dio. Mà non basta di procurare le cose che perciò c'ajutano, se non ci affatichiamo di discacciare quelle, che perciò c'impedifcono.

Frà le quali la prima, e più principale (dalla quale procedono tutte l'altre) è proprio si l'amor proprio : cioè l'amore disordinacacciar da to, e sensuale, che noi portiamo al no-

chi vuole ftro corpo. acquifta-

Amor

di Dio.

La vittoria, e mortificatione del quale è tanto necessaria per acquistare l'amor Divino, che nel grado, che noi vinceremo quell'amore, cioè il proprio, nel'modesimo acquisteremo l'altro, cioè il Divino, si come al principio del Trattato si dichiarò.

Dove noi dicemmo, che alla perfettione della Carità in quella vita , si appartiene la perfetta mortificatione, e vittoria della concupiscenza, (che non è altro, che amor proprio) perche questa è il veleno della Carità, come dice Sant' Agostino: e però chi vorrà far profitto nell'amor di Dio, bisogna, che habbia sempre guer-

ra con l'amor proprio.

Le cause di questo sono molte, e bisogna intenderle, accioche noi vediamo più chiaro, quanto questo c'importa. Perilche è da sapere, che si come dice un Filofofo, colui che veramente ama, non può amare perfettamente più d'una cola sola: perche la capacità del cuore humano è tanto picciola, che occupandosi del tuttoin una coia, appena gli rella, con che pensare all'altra. Di modo che si come una medelima terra non può produrre diverse semenze insieme; così un cuore humano non può capire diversi amori, massime quando sono contrarj. Mà che cosa si trova più contraria, che amor di Dio, & amor proprio? Perche l'amor proprio vuole ogni cosa per sè, & ordina per sè tutte le cole, e per sè fà ultimo fine del tutto. Mà per il contrario l'amore di Dio, ordina ogni cosa per Dio; e nega, e crocefigge se stesso per suo amore. E peròsi come questi fini sono contrarj, così

sono tutte l'altre affettioni, & opere, che da essi procedono; di modo, che è cosa impossibile che tutti due siano in un cuor' istesso. Perche in che modo potranno accommodarsi insieme, amor di Dio, & amor mondano? amor terreno, & amor Celeste? amor di carne, & amor di spirito? amor proprio, & amor Divino? Come si accompagneranno insieme la verità, e la vanità? le cose temporali con le eterne? le alte con le basse ? le dolci con le amare? lequiete, con le inquiete? e le spirituali, con le carnali? Perilche dice molto bene S. Giovanni Climaco, che si come è impossibile con un'occhio medestmo mirare il Cielo, e la terra; così è anco impossibile con l'istesso cuore amare le cose Gelesti, e le terrene. Intesero questo molto bene alcuni Filosofi, e per fignificarlo fi immaginarono, che il Mondo stava diviso in due parti, in una delle qualistavano le cose eterne, e nell'altra le temporali, e che l'huomo stava in mez-bilità d' zo di quelle come nell'Orizonte di tutte attendere due, cioè in mezzo del tempo, e della di Dio, e eternità; percioche tenendo egli corpo del Mon-corruttibile, fi confa con le cofe terrene. E presupponendo questa consideratione, dicevano, che si come quello che stà sopra quest'Orizonte, cioè sopra questo mezzo Mondo, non può veder le cose, che stanno nell'altro mezzo contrario a questo; nè quelli che stanno nell'altro, possono vedere le cose di questo: così l'huomo, che stà dentro quest'Orizonte del tempo, non può vedere le cose dell'eternità; e chi stà tutto occupato nelle cose dell'eternità, non ha occhi per vedere le cose temporali. Dal che nasce, che gli huomini spirituali vanno così occupati in Dio, e sono così dimenticati del Mondo; e per il contrario li sensuali sono tanto fommersi nel Mondo, e così dimenticati di Dio: perche questi stanno nel mezzo Mendo del tempo, e gl'altri nel altro mezzo della eternità. Ora effendo, che l'anima nostra stà collocata trà questi due estremi tanto differenti, come Eternità, e Tempo; Creatura, e Creatore; dice Sant' Agostino, che convertendosi ella al Creatore, resta illustrata, & edificata in lui: mà convertendosi alle Creature, resta oscurata, scolorita, & auvilita con quelle. S'immaginava questo Santo Dottore, che si come una cosa, che stà trà il muscio, & il fango, se si congiunge co'l muschio, odora di muschio, e se fi unisce co'l fan-

e le Creature, diventa tale, quale è la parte, alla quale si accosta, il che lo con-ferma l'Apostolo, quando dice: Colni, che 1 Gor.s. fi accosta alla mala Donna, diviene un'istesso corpo con lei; mà chi si accosta a Dio, divensa un'istesso spirito con lui. Nè solamente l'amor proprio impedisce l'amor Divino per questa sola causa, cioè per haver il fine, e li mezzi così diversi, mà anco per diverse altre cause: percioche oltre, che questo amore è causa generale di tutti li peccati, & impedimento di tutte le virtù, che iono due mali sì grandi, e contrarj all'amor di Dio: lo impedisce anco, perche occupa tutto il tempo in cercar l quel che serve all'utile, e gusto del corpo. Percioche si come il pesce, e gl'uccelli, & altrianimali bruti ad altro non attendono in tutta la vita loro, eccetto che in confervare la vita, non havendo essi capacità per cose maggiori; così gli amatori di 'alla presente, nèstimando altra cosa, eccetto quello, che si appartiene ad essa; così non attendono mai ad altro, che a questo: perilche sempre gli manca tempo per gl'essercizi, che ricerca l'amore di Dio; che sono leggere, orare, meditare, confessars, communicars, e servire a tutte le

Impedifice questo amor proprio ancor l' Travagli amor di Dio con la inquietudine, e con i dell'amor travagli, che apportano le mondane ocproprio impedi cupationi, percioche non mai si trassica scono la ne'negozi del Mondo senza travaglio; per la qual cosa l'anima meschina si tribola, Dio. affligge, e viene a perder la pace, la libertà, e la purità del cuore; che è il grato, e

cose, che la Carità richiede.

Cant.3.

Luc. 2.

horito letto, sopra il quale si riposa il vero Salomone. A questo modo impediscono le cattive piante le buone soffocandole; acciò ch'elle non crescano, si come dimostrò il Salvatore in quella parabola del seminatore, dove dice, che la buona semenza, la quale cadde sopra le spine, non si tosto spuntò fuori della terra, che le spine crebbero esse ancora, e la sossocatono: e queste spine, dic'egli, sono i pensieri, e le disordinate affettioni delle cose temporali, le quali porta leco questo cattivo amore. Egli lo impedifce ancora con le sue superflue delitie; perciocche i grandi amatori di se stessi, sono troppo delicati, & amici di passatempi, e piaceri: perche se bene non lodano con le parole la sentenza d'Epicuro ( il quale poneva la l

go, puzza; così l'anima, che stà trà Dio, [ felicità ne'diletti ) la confermano nondimeno con l'opere; poiche in tutta la vita loro non attendono ad altro. E però vanno del continuo cercando qualche nuovo modo di spassi, e piaceri, ora in caccie, ora in musiche, ora in feste, ora in giuochi, ora in conviti, ora in conversationi del tutto mondane, e carnali, & in altre cose simili, fuggendo la solitudine, e lo star ritirato; sono amici solo del ventre, nemici della Croce, rincresce il silentio, e fastidisce lor la lettione, ne possono fermarsi punto in oratione. Or chi si trova così intricato, che habilità havrà negli essercizi dell'amor di Dio? Percioche questa impresa non è d'animi delicati, e femminili, mà di pesone virili, e di grande animo. Quella forte donna tanto lodata Piacert da Salomone pose mano a cose forte, e contrarj cinse le reni con fortezza, e fortificò le all' amor fue braccia per travagliare. Mà costoro Prov. 31. per il contrario fuggono di ajutarsi, e piloro stessi non pensando ad altra vita, che I gliar lo scudo, e sarsi incontro a travagli; e finalmente non vi son cose nel Mondo, che siano più contrarie di queste due, amor di fatica, & amor di piaceri: e poiche l'amor di Dio s'acquista con travagli, come l'acquisserà colui, la cui vita tutta consiste in dilettationi? Ora il servo di Dio, che molto ben conosce la verità di tale Filosofia, subito si metta in ordine, e pigli l'arme con se stesso, e cominci a combattere sotto lo stendardo reale di quel nobile Alfiere, che dice: S'alcuno vuol venir dietro a me , neghi se stesso, e pigli la Mart. 16. Croce, e mi seguiti. È se tu cerchi sapere, qual sia questa Croce, ti dico, che altro non è, eccetto quella della quale disse l'Apostolo: Quelli, che sono di Christo, hanno crocefiffo la lua carne, co'vizi, e concupiscenze Gale s. sue. Nè altra cola è negar se stesso, eccetto contradire a tutte le sue affettioni, e male inclinationi, e propria volontà, quando è contraria a quella di Dio; percioche questo è negar se stesso, nè far conto di se, mà solo dell' onnipotente Iddio.

Charles Contra

#### Della mortificatione della valons à.

L secondo, e molto principale im-I pedimento della Carità, è la propria volontà, e sensualità la quale dice San Bernardo, che è fonte di tutti i peccati, i quali sono i più grandi ne-Volentà mici, che habbia la Carità. Et oltra a impedisce ciò non si può perfettamente essequire l'amor di la divina volontà, se prima non si ri-noncia l'humana, la quale al piu delle volte le suol'essere contraria. Or conoscendo questo il servo, & amator di Dio, si determini diventar un spirituale Nazareo ( che fignifica un' huomo dedicato a Dio, ) & a quello non per tempolimitato di tanti giorni, mà per tutta la sua vita, acció per l'auvenire non viva più per se stello, mà per Dio; nè facci più conto di se stesso, mà di Dio; e questa è la morte spirituale, che tante volte essalta l'Apostolo, dicendo: che siamo morti al Mondo, e che viviamo a Dio. Il che figuravano quegli facrificj della legge, che si chiamavano ho-Holoceus locausti; ne quali tutto l'animale intiefilicheco-ro si ardeva, e sacrificava a Dio. Tali ta fignifi- sono adunque coloro, che così hanno nella vec- sacrificato a Dio il proprio corpo, & anichia leg-ma, & anco la propria volontà, senza riservarsi cos'alcuna; perche il tutto hanno sacrificato al commune Creatore. Di modo che si come il Calice, overoicorporali, dapoi che sono consecrati, non ponno servire in usi profani; così l'huomo una volta dedicato a Dio, da dovero sempre desidera essere talmente dedicato a lui, che non sia per altro negotio giamai separato da lui; e perciò si determina non essere mai nè suo, nè d'altri, mà solamente di Dio; nè pretender di cercare se stesso, pe far conto della propria volontà, ò propri appetiti, ne di quello che dice il Mondo, mà solo della volontà di Dio, stimando in un certo modo, come un furto spirituale, occuparsi in altro che nel servigio di Dio, essendosi già una volta spogliato di se stesso, e consecratos a Dio. E se paresse ad alcuno che questo è troppo, e che questa Filosofia è molto alta, ricordasi, che siamo pervenuti a fine della giornata, e che parliamo qui della vita persetta, la quale molto ben può giunger a questo grado. E perciò non si

. Opere Granata Tome L

deve alcuno lamentare, che noi gli mostriamo la strada : percioche non lo obblighiamo a camminare per quella .

#### Come ogni sorte di peccato si dos fuggire .

A cagione, per la quale noi tanto con-L danniamo l'amor proprio, e la propropria volontà, è, perche elle sono le principali radici, fonti, & origine di tutti i peccati; laonde melto maggiore odio dobbiamo portare a gl'istessi pecca-ti, che alle cause d'essi, le quali non sariano vituperose, se non per cagione di questi mali effetti, che producono. Dunque conforme a questo chi cerca l'amor di Dio, deve ricordarsi di quello, che Cagioni è scritto: S'amase Iddio, odiate il male di tutti i Percioche non è cosa più contraria a quali siequesto amore, che'l peccato; e s'egli è no mortale, estingue tutta la Carita; e s' Sal. 96. egli è veniale, il fervore di essa Carità, e dispone l' huomo ad estinguerta del tutto. L'uno è come la morte, e l'altro è come una malattia, che auvicina l' huomo al morire. L'uno è come mettere il fuoco al piè di un'albero, e l'altre è come levargli la scorza: perilche egli rimane languido, & inhabile a far frutto. Oltra a ciò consideri l'huomo, che colui che cerca l'amor di Dio, pretende di far l'anima sua casa, e sedia di Dio; e sap-sal. 91. piamo che alla casa di Dio si conviene fancità, e che il giuditio, e la giustitia sono l'apparecchio della sedia di Dio, come dice il Profeta. Mà che cola è santi-sal. 83. tà, se non nettezza, e purità di coscienza? e che cola è giuditio, egiustitia, se non che l'auomo essamini diligencemente la fua vita, e sia vigilante a far guardia all' anima sua, per non far cosa, che sia contra la legge di giusticia? Questo è dunque il Purità principal apparecchio della sedia, e ca-sidee cer. sa di Dio: perche (come dice Sant'Ago-care stino) un Signore tanto nobile e degno, din. deve ester alloggiato in una bella, e bene adornata casa. Per tanto ogni nostro pensiero sia di affatticarsi per conservare intieramente quella purità. Io mi ricotdo hayer letto di una persona santa e divota, che facea tanto gran conto di questo, che molte volte replicava questa parola, purità, purità. Sapea costui molto bene, che è scritto: Beati puri, e netti di cuore, percioche essi vederanno Id-Matt. 4. dio. Si che l'huomo deve havere del

sempre, dove egli mette i piedi dell'anima, per non allordargli. Io dico, continuo, perche si trovano alcuni, che per un poco di tempo danno un bravo Guardia assalto, mà subito si auviliscono, i quadel cuore li a tempo hanno cura di se, mà non ferve per durano in questo proposito: per ilche conservar direction in questo dissicoltà particolare, della vita. bisogna ancora haverne special cura eusarvi particolar diligenza. Per la qual cosa fare, ancorche l'huomo debba generalmente esser vigilante, e provisto in ogni banda, & andare con un santo timore, e sollecitudine in ogni passo (come chi cammina frà i nemici) nondimeno deve haver riguardo particolare del cuore, edella lingua, cioè de'pensieri, e delle parole: perche questi sono i due porti principali, dove s'imbarcano tutti i peccati; e chi custodirà diligentemente questi, conserverà l'anima sua in molta purità. Perche dell'uno dice Salomo-Prov. 4 & ne : Veglia con ogni diligenza sopra il suo suore, perche da lui procede la vita. Mà dell' altro dice il medesimo in un'altro luogo:

> RECAPITOLATIONE DELLE cose sopradette.

> Colui, che guarda la sua lingua, e la sua

bocca, guarda l'anima sua dalle angustie.

tenga.

Alle cose sopradette si vede chiaramente, che le due cose principadell'amor li, le qualifono al proposito per ottenedi Dioco re quelta divina unione, che si fa per amore, iono l'oratione, e la mortificatione: perche la mortificatione manda lontano dall' huomo tutto quello che è contrario a Dio; e l'oratione unisce l' huomo con Dio; e così lo fa simile a lui. Perche si come il mezzo principale, che si trova per sare, che il serro diventi fuoco, è l'unirlo col suo istesso, così uno de'migliori mezzi, che servono per trasformar l'huomo in Dio per patecipatione del suo medesimo spirito, è havere sempre il cuore unito con lui. E però questa è la causa, che nel libro della Cantica si sa mentione particolare di queste due virtu, perche quelle sono quelle che alzano particolarmente l'huomo a questa dignità.

Del che maravigliandosi uno gl'Angeli Canta se stessi gli domandano, e dicono i Chi d

continuo diligente riguardo, mirando! questa, che vien sù dal deserto come una verga di fumo, che esce dalla mirra, e dall'incenso, a da sutte l'altre cose odorifere? Nel qual luogo facendo mentione di tutte le cole odorifere, fignifica l'università delle virtu, che si ricercano per questa salita: ma facendo memoria particolare della mirra, e dell'incenso (che sono mortificatione, & oratione) da ad intendere che queste due virtù ajutano particolarmente questa trasformatione; percioche l'una mortifica tutto quello che si trova nell'huomo contrario a Dio; el'altra le unisce, e sa un'istello spirito con lui.

> Nelle quali virtu l' huomo si deve essercitare insieme, dimandando sempre la fua gratia al Signore, affaticandofi in que- Effercisio sta impresa : percioche non basta sola-gustricer. mente il dimandare, se dal canto noftro ca co'i do noi non ci affatichiamo: nè potremo re- mandare fiftere alla fatica. Ce non dimendiamo cin a Dio. sistere alla fatica, se non dimandiamo aju-

to a Dio.

Riducendo dunque in somma tutte le cose dette, dico, che in un certo mo do noi potremo affimigliare tutto il discorso di questa salita a un albero perfetto, la radice del quale è quel primo gusto, e conoscimento della dolcezza, e bellezza inestimabile, sì dell' amor di Dio, come dell'istesso Dio: perche questa luce è principio d'ogni / cosa. Il tronco che nasce da questa radice, è quello ordentissimo, & acceso desso d'acquistare questo bene tanto stimato. Li rami sono tutte l'altre virtù e diligenze predette, che nascono da tal desio. Mà il frutto è la persettione della Carità, & unione divina, Sapienza ch' è fine di tutta quella giornata. E che fono una sia così si dimostra chiaramentente nel Li- medesima bro della Sapienza, presupponendo pri-cota. mieramente, che la Sapienza della quale in questo Libro si tratta, è quasi l' ittella Carità, della quale quivi trattiamo: Eccetto che la Carità dimostra principalmente atto di volontà, e presuppone quello dell'intelletto; mà la Sapienza dimostra atto d'intelletto accompagnato dall'amore, e gusto della volontà. Considera adunque, come incomincia il Savio nel Capo sesto, e settimo, a lodare la Sapienza, dicendo cose maravigliose di essa, per incitarsi con tale informatione al desiderio di una cosa tanto eccellente. E così dice, che subito si accese in lui grandissimo desiderio di essa, in tanto che venne a dire

queste parole: Io amai questa sapienza, e la cercai fino dalla mia gioventù, e procurai di pigliarla per ilpofa, e rimasi innamorato della sua bellezza. Et in altro luogo poi Sap. & dice: lo l'amai più che la sanità, e più di Sap. 7. ogni bellezza, emi determinai di pigliarla per luce, e perguida della mia vita. Vedi qui adunque, quanto egli eslaggera la grandezza del desiderio, col quale desiderava questo tesoro; e da questo desiderio nacque la diligenza, che pose in cercarla, usando tutti i mezzi, che vi si Sap 8richiedevano; e così loggionge apprelso, e dice: Pensando queste cose nel cuor Diligenza mio, andava girando per tueto, per trovar l'amor di mode di possedere questo gran bene. Consi-Dio, onde dera come dice, che cercava, accioche nalca. conoscessimo la sollecitudine, e diligenza della sua inquisicione, e la diversità de' mezzi, co'quali cercava, facendoci conoscere, che si come coloro, che tengono assediata una gran fortezza, la circondano, e cercano da ogni banda, per vedere, donde meglio potranno entrare: così l'anima defiderosa di questo bene, và sempre con difigentillima follecitudine, e pensiero, confiderando i mezzi, per li quali lo possa acquistare. Eperche trà tutti quessi mezzi, uno de' più principali è l'Oratione (percio-Sap. 9. che essendo ella dono di Dio, per que-Dimanda trattare, ) subito l'huomo si da a quedell'amor sto santo essercitio, e comincia a dire: che fi fac- Signor mio, e Dio de padri miei con-

sto mezzo particolarmente si deve seco cedimi quella fapienza, che assiste alla tua l'edia regale: poiche egli è certo, che se vi sarà alcuno perfetto trà i figliuoli de gl' huomini, essendo privo della tua sapienza, niente sarà stimato. E poi congiunse l'uno, e l'altro, cioè il desiderio, e l'oratione insieme più chiaramente, quando disse: lo desiderai. e mi fudatoil senso: feci eratione, e venne in me lo spirito della Sapienza. Vedi adunque, come dal conoscimento nacque il desiderio, e dal desiderio l'Oratione, e tutti gli altri mezzi, per li quali si acquista questo bene : or queste sono le parti principali dell' albero della vita, e quetti iono i passi numerati, per li quali si ascende alla persettione della Carità.

Sap. 7.

ALCUNI AVVIST NECESSARII per quelli, che cercano l'amor di Dio; primieramente dell'humile conoscimento di so stesso. Cap. VI.

Ltre il sopradetto mi par cosa necessaria, che poniamo qui alcuni auvisi di molta importanza per coloro , Matt. 11. che camminano per questa strada. Trà i quali il primo fara, che il favio merca-Dio tante dell' Euangelio, che va cercando per conquesta perla pretiosissima, determinato seguir la già di dar quanto gli sara chiesto, per carità. ottenerla, si persuada, che non basta perfar quelto tutto il suo capitale, & industria, e tutto quello che potesse mettere di casa sua, se non è specialmente ajutato dalla gratia, e misericordia Divina. Percioche, come dice il Profeta: Se il Signore non edificherà la città, si affaticheranno in vano quelli, che l'edificano; e se eglinon la guarderà, veglieranno Sil.116. indarno coloro, che la custodiscono. Or se questo è vero anco nelli beni che chiamano di fortuna, quanto si verificherà ne'beni di gratia, li quali tanto più dipendono dalla divina volontà? Conosca dunque l'huomo, che solamente il Signore è distributore di questi beni, e divisore di queste robbe. Egli occulta la luce nelle sue mani, e commanda di nuovo che torni a rinascere quando egli vuole; e perciò bisogna collocare in lui tutta la speranza, poiche il dono è tutto suo. Deve l'huomo dapoi conofcere, che si come tutta la chiarezza Giob. 30. Chiarezza che tiene la Luna, a tal guisa procede dell' anidal Sole, che solamente con la sua vista mada chi sidebba rila rischiara; e non la mirando, non la consiceillustra: così parimente tutta la chiarezza, e bellezza spirituale dell' anima a. Reg. 11. nostra, procede da Dio: tal che lasciando egli di mirarla, ella lascierà di essere. Siano di ciò veri testimoni Davidde, e Salomone, padre e figliuolo, huomini fantifiimi, li quali quando questo Sole di giustitia sviò alquanto gl'occhi da loro, uno tolse donna altrui, e l'altro adorò gl' Idoli.

Conosca dunque l'huomo quello, che scel. 182 tante, etaute volre ci replicano le Di-Rom. 9. vine Scritture, che si come stà la creta sal. a. nelle mani del Vasajo ò sigulo; così stiamo noi nelle mani di Dio. Laonde bilogna, che noi ci humiliamo sotto la s. Pet. s. potente mano di Dio, accioche egli ci

esalti nel giorno della visitatione. Get- pendesse per una corda da una Torre tiamoci kumilmente a'suoi piedi, cono-Conosci-sciamo la nostro poverta, intendiamo mento di che siamo conceputi in peccato, che fondame-siamo dal canto nostro negligenti ad dell'ogni bene; e figliuoli di parenti povehumilia. ri, e nudi, e che il Signore è quello, che volendo, può facilmente arricchire, è vestire il povero. Questo humile conoscimento di noi stessi è principio, e fondamento dell'humiltà, e di tutte le virtù, e specialmente della Carità; si come l'acque de' monti generalmente corrono alle valli, così tutte le divine gratica i cuori humili; percioche come dice l'Apostolo: Iddio fà resistenza a' superbi, & a li humili dà la sua gratia. Per la qual cosa sconfidandos l'huomo di se stesso, converta tutto lo spirito suo, tutti i suoi pensieri, e tutta la sua speranza in Dio, & in lui si appoggi, in lui si considi, lui chiami, sopra lui si riposi, in lui si glori, e sopra questa ferma pietra fondi la fabrica dell'edificio suo. Chi è Lia. co. di voi (dice il Profeta) che tema il Signore, odala voce del suo servo ? chi hà camminato nelle tenebre, enon hà lume per camminare? sia costuichi si voglia, se egli desidera rimedio, speri nel nome del Signore, & habbia fidanza nel suo Dio. Deve dunque l'huomo appoggiarsi sopra questa ferma colonna, e non sopra la fragile bacchetta di Faraone: cioè non sopra le forze, e possanze della carne, mà solo

#### Del timor di Dio.

Timer di Uell' humiltà, e speranza si deve Dio, è est accompagnare con un sauto, e repagnodel ligioso timore, il quale habbia origine da questo medesimo principio; cioè che l'huomo consideri, quanto è povero, nudo, e miserabile; quanto inabile, e fragile da se stesso ; e quanto deve stare attaccato con Dio, se cerca di non cadere. È perciò disse l'Apostolo: Operate la vostr a salute con ti-Bilip, 2, more, etremore, ricordandovi, che il fine, O il principio tutto dipende dalla volontà di Dio. Come se chiaramente dicesse, andate sempre con timore guardandovi di non offendere gl' occhi di quel Signore, dal quale tanto dipendete: poiche la somma di ogni vostro bene deriva da lui. Considerate, come starebbe un'huomo, seun'altro lo tenesse ligato, e che

altissima, dalla quale se cadesse, caderebbe in un grande precipitio? come sarebbe costui? quanto gran timore havrebbe? quanto sarebbe cortese, & ubbidiente a colui, che così lo tenesse sospeso? e quanto starebbe costui alieno da fare, ò dire cosa alcuna, che gli fosse a noja? A questo modo dovrebbe l'huomo considerare di esser sostenuto da Dio con un filo, cioè con la sua providenza paterna. E con questo me-desimo sospetto deve sempre stare in timore di non far cosa, che dispiaccia a colui, che gli può fare tanto bene, e male. E questo timore non solo deve accompagnare in tutte le cose : che egli farà, & in tutta la vita; mà ancora negli effercizi stessi di divotione , ne' quali quanto più si troverà divoto, e più favorito, & accarezzato dal Signore; tanto più deve esser humile, e stare più ritirato, e vergognoso, e con più timore, considerardo la grandezza della Macstà, dinanzi alla quale egli si trova, e con la quale egli prattica; imitando la divotione del glorioso Sant'Agostino, il quale haveva im-parato di rallegrarsi dinanzi a Dio con paura, e tremore, si come egli medesimo racconta.

#### DELLA PVRITA DELLA intentione ne' suoi effercizi.

S Opra tutto importa molto, she l' Intentio-huomo consideri l' intentione ch' ne circa egli bà in questi santi esfercizi, perche sliessercivisitando il Signore alle volte i suoi zi spiricon consolationi grandissime, e facen-effer pudo loro sentire l'abbondanza della sua ramaravigliosa soavità, di qui nasce ; che l'amor proprio (il quale natural-mente è amicissimo di ogni sorte di diletto) allettato dal gusto di questo pane celeste, viene a fare quanto egli sà, che per esso si ricerca, non pretendendo più che il suo gulto, e la propria consolatione: si come farebbe ancora in qual si voglia altra cosa, che altrettantogli piacesse. Il che se si considera bene, non è cercar Dio; mà è un cercar se stello sotto colore di Dio, & è un'affaticarsi per il proprio ripolo, e un digiunar per suo gusto; e far più per il dono, che per il donatore: e finalmente servirsi male de' benefici divini, poi-

، Dio و ف

che da quello che egli ci diede, accio- più di tutti, e nel proprio pensiero esseche lo fervissimo: noi pigliamo occa-Pavori ni- fione del nostro proprio gusto. Ilche cevuti da se bene non è sempre peccato, nondis'usino in meno non resta, che non sia sempre mala par- imperfettione. Che vi parerebbe di un' huomo: al quale voi deste da mangiare, e bere, e danari per andare in un viaggio, & egli dopo l'haver mangia-to, e bevuto, e spessi danari, se ne andasse a passeggiare, e vi lasciasse in bianco? Imaginatevi, che il simile faccino in un certo modo quelli, che ricevendo questi favori dal Signore, acciò loro servano, come per risvegliatori delle virtù, e siano incentivi dell' amor suo; essi se ne servono per il proprio gusto, e riposo, e non per audar puramente per il mezzo loro a Dio. Il che intraviene alle volte tanto occultamente, che colui, che patisce questo inganno, non lo intende, e non se ne auvede: perche vedendo l'opera buona, che egli sa esteriormente, gli pare che tale debba essere l'intentione dentro: ma non è così, perche la natura dell'amor proprio è molto sottile, & entra per tutto, senza che noi ce ne auvediamo; si che il vero amatore di Dio deve havere gran sospetto di questo, ratificando la sua intentione, e procutando di cercar Dio puramente per amor dell'istesso Dio con la maggior sincerita, e purità, che sia possibile: e tenga per certo, che il più certo segno che noi habbiamo di doverlo ritrovare, è il cercarlo a questo modo. Il che conferma San Bernardo con queste parole; Se noi non vogliamo cercare il Signore in vano, cerchiamolo in verità, e con perleveranza, e non cerchiamo altra cosa, nè per lui, nè con lui, e non lascia-mo lui per qual' attra cosa che si sia. Et a questo modo sara più facile cola, che caschi il Cielo e la terra, che colui, che cerca a questo modo, non trovi; e che non sia dato a chi così dimanda, e non sia aperta la porta a chi batte a questo modo. E se tu vuoi sapere più in particolare l'intento, & il fine, che tu dei havere in questi essercizs; il fine è questo, osservare i commandamenti di Dio, fare la sua volonta, negar la propria, bandire da casa l'amor proprio, introdurvi l'amor divino, morrificare gl'appetiti fentuali, far profitto ne gl'effercizi delle virtù, procurare di affaticarsi

re il minore di tutti; e finalmente (poiche tutto il sospetto di questo male naice dall'amor proprio ) fare asprissma guerraa quest'amore, & adoperar per questo tutt'i favori, e consolationi di Dio: & a questo modo è cosa lecita, e santa il desiderare, e procurar queste consolationi, ma in altro modo, vi egran pericolo, come di sopra habbiamo dichiarato. Ma oltre a ciò, colui che gli piacerà usar debitamente queste contolationi, bisogna che egli sia tanto apparecchiato di starne senza, come per goderle: rimenttendofi humilmente nelle mani del Signore, e pigliando da este quello che gli piacerà di dare, con rendimento di gratie: poiche egli ci ama più di noi medesimi, e sà meglio quello che ci bisogna, che non sappiamo noi, & hà phù voglia di dare, che non habbiamo noi di havere. Questo è adunque il punto più principale di questa dottrina.

## DELLA DISCRETTIONE, the si deveusare in taliesferciaje

B sogna parimente havere discrettio- Effereizi ne, e temperanza, così nel rigore spirituali, delle asprezze corporali, come nell'uso quando de gl'estercizi spirituali: perche si tro-discreti. vano alcuni, a i quali il Signor communica i suoi doni molto abbondantemente, e costoro quando hanno gustata questa soavità celette, si danno di tal forte ad essa, & agl'altri esfercizj, e mezzi, per li quali s'acquista, che molte volte si fcordano di mangiaré il proprio pane. Voglio dire, che si dimenticano di soccorrere alla debolezza naturale, non pigliando il sonno, e nutrimento, e l'altre cofe, che a ciò si ricercano. E con questo vengono a poco a poco a perdere la sanita, e restano tali, che non fono più atti, nè per questo, nè per altro. Questi tali dunque debbono tenere in ciò il freno della discrettione, accioche usino in tal modo le gratie di Dio, che non tentino Iddio; volendo che egli miracotosamente conservi, quel che esti con altri mezzi leciti ponno confervare. Coloro, che vanno per mare molte volte stanno in pericolo, non solo co'l mal tempo, ma anco col buono, quando è troppo quieto; così parimente l'istessa protperità può effere molte volte oc-

cassone di cadere, se l'huomo non la sà mi humori : e perciò quantunque vos che vi sia in suo modo gola, e disordine ne icibi spirituali, come anco ne i corporali; questo si dice per coloro, a i quali si communica questa gratia copiofamente, non già per quelli, che la ricevono a gocciola a gocciola, come cota distillata. Questa discrettione è necessariz non solo per tal'effecto, ma anco per molte altre cose; e particolarmente per celare quanto commodamente si può, gl'essercizi, e propositi virtuosi: perche, come dice S. Bernardo, maggior diligenza si dee mettere in celare le virtà, che innascondere li vizj:ò per il pericolo della vanagloria, la qual cosa è molto generale, molto dannoia, e molto fecreta, ò per evitare i giudici, e le contradittioni del Mondo, il quale fù sempre nemico della virtù, & ora è gionto quasi in tale stato, che ò non vorrebbe che si trovasse virtù, ò pur trovandoss, che fosse di tal sorte, che non fosse visibile, essendo che solamente col vederla resta offeio.

## DELLA CONTINUATIONE e perseveranza ne i buoni essercizj.

mor

Dio.

Pretensio Ultimo avilo sia circa la perseve-ni di chi cerca l'a ranza, che si richiede in questi sanditi esfercizi, se cerchiamo pervenire al desiderato fine; percioche qui noi pretendiamo due cose le più disficili, e sopranaturali, che si trovino nel Mondo; I' una è scacciare dall' anima nostra l'amor proprio con tutto l'essercito suo; e l'altra distruggere il regno del peccato originale, col quale nasciamo, & introdurre l'amor divino, & il regno di Dio, che ci si dà per gratia; e questo altro non è, eccetto che combattere, e dar batteria alla propria natura corrotta, che è la cosa più inespugnabile, che si trovi nel Mondo. Percioche la forza dell'inclinationi naturali è sì grande , siciarli: percioche quando il cuor humache quantunque le scacciate da voi a no si assuesa in andar divoto, & occuforza di braccio, subito ritornano, per- pato in Dio, quella buona usanza a po-

usare con timore, e discrettione. E cosa | tagliate tutt'i rami, agevolissimamente molto lodevole il fervore dello spirlto, subito tornano a rinascere. Sono come e la diligenza madre di tutte le cose il cane goloso, & affamato, il quale buone: però il troppo, in qual si voglia quantunque lo cacciate di casa con ba-materia, è cosa pericolosa. Deve dunque stonate, da una porta esce, e dall'all'huomo cibarsi di questo pane, e be- tra se ne entra. Vediamo, che una pietra re di quella fonte celeste con milura, dura) la quale havendo già perduta col considerando che può ben essere anco, calore del suoco la frigidita naturale) è diventata calce, murata già in altra natura disserente, e perduta insieme la specie col proprio nome; con tutto ciò, impassandosi ella con un poco di arena, substamente ritorna alla sua antica durezza, & alla sua prima natura : accioche di quà conosciamo, quanto sia potente la natura in tutte le cose. Se dunque è così, non è manco potente la natura dell'amor proprio, anzi quella è la prima, e la maggior delle nostre inclinationi naturali: e perciò bilogna gran gratia, e gran diligenza per iuperarla. Ma con tutto ciò non vi e cola alcuna nel Mondo tanto ardua, e difficile, alla quale non pervenga la perleveranza, accompagnata con la divina gratia. Quale edificio è sì grande, che non venga al fine a poco a poco giungendo una pietra con l'altra? qual viaggio è si lungo, che finalmente non finisca, misurando anco i passi? Lo scarpellino, che cerca cavare una gran pila d'acqua in un marmo, quantunque non tagli con lo scarpello in ogni colpo una sola punta di ago, dopo pochi giorni perseverando viene al fine dell'opera iua. Or se tanto può la perseveranza senza la gratia; quanto più potra ajutata da quella?

Perleveri dunque l'huomo in quelta giornata si gloriosa, continuando sem- Effereizi pre i suoi buoni propositi, & esfercizi , ti ci renora con divotione, & ora senza: per-dono più cioche dopo pochi giorni vedrà il frutto delle sue fariche, & acquistera più forza per perseverare in quelle. E sappi, chesi come è cosa più agevole pettinar' i capelli ogni giorno, quando il pettine entra, & esce per quelli senza disficoltà, che pettinarli rare volte, quando che più presto si pelano, che pettinarsi; così è parimente più agevole continuare i buoni esfercizi, che tralache hanno le radici nelli nostri medesi- co a poco, quasi si converte in natura, e pren-

e prende gusto, e diletto in quello, in che I ser lontano da gl'amatori di sè stessi, prima sentiva disficoltà. E se per caso le occupationi, infirmità corporali, overo aridità di spirito, lo molestassero, e lo distrahessero da questa strada, torni subito, cessando l'occasione, a seguire il suo viaggio, nè si sbigottisca per contradictione alcuna, che gl'auvenga; ricordandos che contratta con quel Signore, cheè un'abisso vi pietà, e conosce molto bene le nostre infermità, nè si può negare, ò nascondere da chi lo cer- l ca, benche molte volte si perda di vista.

#### DE PRINCIPALI SEGNI del nostro prositto spirituale,

Asterà per adesso il sopradetto per luce, e guida di coloro, che attendono alla persettione della Carità; benche la materia essendo sì copiosa, & abbondante, richiederebbe che se ne trattasse molto più copiosamente; pe-Preficto rò questo non lo sopporta il titolo, e la Carità quelli che vanno per questa strada, desicome si dera d'intendere, se ha fatto profitto, i principali segnali, che frà molti gli poisiamo dare son quattro. Il primo, è se egli riceve tanto gusto, e sapore nelle cose di Dio ( massime nella communicatione con lui ) che non solo nel tempo, & essercitio dell'Oratione, ma in ogni tempo, & in qual si voglia essercitio, per la maggior parte hà il cuore posto in lui; con una humile, & amorosa attentione; di sorte tale, che egli non trova gusto alcuno, quando si vede appartato, e fuori di questo: Percioche questa è proprietà di quest'amore, che si chiama Unitivo, come habbiamo di-chiarato di sopra. Tale era l'amore di quella Vergine, della quale canta la Chiesa, che giorno, e notte non cessava da' colloqui divini, nell' essercitio dell'Oratione. Il secondo segnale è un fervore, & un vivo desiderio di affliggere, e maltrattare il proprio corpo, con digiuni, cilici, vigilie, discipline, & altre simili asprezze corporali per amor di Dio. Perche questo è argomento, che l'amor divino prevale contra l'amor proprio; dal che ne nasce questo desiderio di affliggere il proprio corpo: e questo desiderio per ordinario suole es-

perche non si possono persuadere di tribolare quello, che essi amano tanto. Ma Rigor de' per il contrario noi vediamo, che tutt'i affiggere Santi generalmente sono stati prontissimi corpi. in quello rigore, & asprezza d'affliggere con trattamenti i propri corpi, almeno quelli che hebbero età, e forza per poterlo fare; come quelli che erano tanto lontani dall'amor proprio, che di già erano passati a l'odio santo di se stessi. Il terzo segnale è un gran fervore, & una Carità ardente verso il prossimo, & una diligenza grande di ajutarlo, e soccorrerlo nelle fue fatiche con viscere amorose, e con pura, e semplice volontà, e con parole, & opere straordinarie, e differenti da quelle, che si sogliono usare frà gl'altri huomini; disorte tale, che chi haverà questo, possa probabilmente dire co' maghi di Faraone; Quì ci è detto di Dio; che un' animo tale, & una tal prattica non si trova frà gl'huomini, e non è proprietà di carne, e di sangue, ma dello Spirito di Dio; Il cui odore si comincia di già a sentir quivi. Che questo sia segno della perfettione della Carità, si vede chiaro; perche non può crescer l'amor di Dio, che non cresca ancora l'amor del prossimo: poiche tutti due sono atti di un habito stesso, come due rami, che procedono da una medesima radice; perilche se per esser cresciuta la radice, cresce un ramo, necessariamente bisogna che cresca l'altro, & essendo tanto cresciuto, non può esser di manco, che il crescimento non si manifesti in qualche modo per il frutto. Il quarto segnale è un sviscerato desiderio, di sopportar travagli, povertà, persecutioni, e dispregi per amor di Dio, e spargere anco il sangue per amor suo. Percio- Grado più che essendo molti gradi nella Carità; al- aro della cuni sono maggiori de gl'altri: quello pa- qua sa. re più alto, e più degno, che si dispone di metter la vita, l'honore, la robba, & ogni cosa per amor di Dio allegramente; perche essendo queste tre cose l'oggetto principale dell'amor proprio; quando l' huomo non solo viene a sofferire la perdita di queste cose in patienza, ma ancora desiderarlo con ansietà grande; questo è segnale, che l'amor propriosi hà reso, e regna potentemente l'amor di Dio; poiche eg li passa per mezzo de gl'Idoli del proprio amore senza contradittione alcuna. Questi quattro sono i segnali principali della perfettione, e finezza della

Carità, i quali sono esperimentati da s molti nel principio della loro conversione, massime quelli che sono prevenuti misericordiosamente dal Signore con abbondanza di lagrime, e benedittioni di dolcezza, la quale gli conduce questi, e molti altri beni; ma con tutto ciò molto pochi son quelli, che sappiano guardare questo teforo, perseverando fino al fine del proposito cominciato. Perche dopò quelli proiperi principi, vengono a mancare molte volte ne'suoi buoni essercizi, ò per propria negligenza, ò per qualche secreta Superbia, ò per intromettersi in occupationi superflue, con le quali affogano lo spirito; & altre volte per longa insermita, dopò le qualinon tornana secondo il costume al primo fervore che solevano, & altre volte per darsi tanto superfluamente, & indiscretamente all'ambitione del sapere, che lasciano dall'altra parte gl' estercizi della divotione: perilche non è maraviglia, che se gli secchi il cuore; poiche si dimenticarono di mangiare il suo pane. Però chi arriverà a questo termine, habbia sempre nell'anima quelle parole di San Giovanni, che dicono: Tieni quello, che tu tieni, perche la tua cerona nen sia data ad un'altre. Quelli, che ciò faranno, anderanno facendo ogni giorno profitto, crescendo di virtù in virtù, sino che arrivino alla persettione; dove goderanno quei tesori, che occhio non vede, ne orecchia ode, nè può capire un cuore humano. Maquelli, che fanno altramente, oltra che perdono quello, che già havevano, vengono a incorrere in una perpetua aridità e freddezza di spirito, piangono quando si ricordano di quello, che hanno perduto, e volendo ritornare nel grando di prima, non sanno ritrovar la via, perche questo è il castigo, che per giusto giudicio di Dio meritano quelli, che non seppero cuttodire le sue gratie : si trovano anco molti, che dopò tutti questi favori, vengono ad incorrere in mali maggiori; il che è un tristo segno di reprobatione, secondo quel detto dell'Ecclesiastico, che dice: Colui che passa dalla Eccl.16 giustitia all'iniquità, Die l'hà appareschiato per il colsello.

SECONDA PARTE di questo Tattato,

Nellaquale si pongono alcune Orationi, e Considerationi, che servono per accender l'amor di Dio ne' nostri cuori.

#### EMIO.

Opò l'havere apparecchiata la casa, Die come e purificata la coscienza con le virtu, munica voloneie-& apparecchi sopradetti, è cola conve- ri se netniente, che noi alziamo il cuore a Dio focon alcune sante Oracioni, e confiderationi, le quali ci provochino, & accendino nel suo amore. Percioche se questo fuoco materiale, communica tanto liberamente il luo calore ad ogn'uno che se gl' accosta (per essere il più nobile, e più attivo degl'Elementi ) quanto maggiormente farà il simile quel Signore, il quale si come è infinitamente più nobile, così è più comunicativo di se stesso, e de'suoi doni? I santi Dottori assegnano due vie per far questo; l'una la chiamano scholastica, ch'è considerare tutte quelle cose, che possono accendere il nostro cuore nell' amor di Dio, come sono specialmente i suoi beneficj, e perfettioni: percioche ciascuna di queste cose c'invita, che noi amiamo un Signore tanto degno d'esser' amato; e dal quale habbiamo ricevuto tanti beni: l'altra via poi la chiamano mistica, ch'è dimandare all'istesso Signore questo celeste dono, con ardentissime orationi, & infiammato desiderio; poiche questo è veramente suo dono, anzi il maggiore de'suoi doni; il quale non lo può darealtri, che lui; ma lo da volontieria chi lo dimanda con la perseveranza, & istanza, ch'egli merita. Perch'egli non può mancare, a chi non se nepriva da se stesso, non lo ricercando, come ragionevolmente si deve. Per tanto l' huomo dee perseverare in questa dimanda per queste due vie; e più per la seconda, che per la prima; perche ella è più breve, e più efficace. E perche non è cosa così per ogn'uno, il saper considerare queste, e dimandare questo dono come si conviene, per quello si pongono quì alcune considerationi, sì de'benesici di Dio, come delle sue divine persettioni, con

alcune infiammate, e divote orationi, benefici, i quali compongono quel Salno di far profitto in questa virtà. Perilche dopò quello esfercitio, il tempo, e l'esperienza, elo Spirito santo, che è il vero maestro di questa Filosofia, gl' insegnerà poi molto meglio quello, che hanno da fare. Et ancor che queste orationi, e considerationi scritte, siano necessarie per molti tempi, & a molti propositi; però il più delle volte que-Ito si fa con maggior fervore, e divotione, quando vengono dal cuore, con le parole che la divotione detterà. E perche questo è il fondamento del tutto, l'huomo deve principalmente adoperare i mezzi, che lo possano meglio servire in questo essercitio. E riputato per buono ordine, il cominciare l'essercitio con queste orationi, e considerationi scritte; e dapoi che si sente il cuore alquanto commosso, seguire il restante da se solo, overo come meglio gli riuscirà; con questo però, che le orationi siano come vive faville, che escono da quell'infiammato desiderio, che di topra habbiamo dichiarato.

## SEGVITA VNA DIVOTA consideratione de benefici Divini.

TNa delle cose che suole maggior-

mente commuovere i cuori all'amore, è la confideratione de beneficj ricevuti; perche si come l'huomo naturalmente ama se stesso, così ama ancora chi gli fa bene. E questa legge di amore è tanto naturale, che fino gl'animali bruri, Tigri, Leoni, Serpenti, e tutti gl'altri riconoscono i loro be-Graticu nefactori, e gli fanno tutto quel bene, dinenatu-the essi postono. Ora se le bestie sanrale ano questo, che debbono far gl'huomini, che hanno il lume, & uso della ragione, per faper conosceré, estimare il bene, che ricevono? E le quella gratitudine, e se questo amore si deve a i benefici communi, che si doverà a i beneficj Divini, che sono tanti, e sì grandi: poiche ne in noi, ne fuora di noi, ne nell'effer naturale; ne nell'effere digratia habbiamo cofa buona, che non fia beneficio Divino!" Et ancora, che questi benefici siano innumerabili, nondime-no per ajutar la memoria, li potremo al presente riffringere in dieci ordini di

Rie -

con le quali si possano essercitare (al- terio di dieci corde, nel quale il Rè Dameno ne' principi, quelli che desidera- vidde cantava le lodi Divine; ringratiando Dio per li benefici ricevuti. Il primo adunque è il beneficio della Creatione, il fecondo della conservatione, il terzo della Redentione, il quarto del Battesimo, il quinto della vocatione, il sesto delle ispirationi Divine, Creatione il settimo della preservatione dal ma-beneficio le, l'ottavo dei Sacramenti, il nono de' di Dio. beneficj particolari, & il decimo della Beatitudine della Gloria, che ci è stata promessa. In qualsivoglia di questi beneficj ci sarebbono molte cose da dire; ma io per ora non farò altro, che discorrere per ciascuno di essi, accioche s'intenda l'importanza del beneficio; e lo ringratiamento, & amore, che ad es-

so si deve. Di questi benefici, il primo, & il fon-damento di tutti è, l'haverci Diofatti a sua imagine, e similitudine. Di modo, che hoggi sono tanti anni, che tu eri niente, e niente fusti ab eterno, ( che è manco di una formica, manco di una pietra, e manco di un vil verme; che più ? eri niente: ) e così havresti potuto esser eternamente, e tanto honorato saria stato il Mondo, se tu non ei fossi, come essendoci; & essendo questo cost, piacque alla divina bontà senza alcun tuo merito, per sua fola misericordia, e per sua meragratia, di cavarti da quell'abisso, e da quelle profondissime tenebre, nelle quali zu stavi ab eterno, di darti l'essere, e farti qualche cosa, cioè non pietra, non uccello, non serpente, non albero; ma huomo, che è una delle più nobili creature del Mondo, nel qual beneficio ci diede questo corpo; con tutt'i suoi membri, e sensi; il valor de quali si conosce quando un corpo è privo d'alcuni di esti; e ci diede l'anima rationale con tutte le sue potenze, fatta a sua imagine, e similitudine, cioè, immortale, incorruttibilé, intellettuale, e capace del medelimo Dio, e della sua beatitudine. Dal che tu vedrai, che se tu sei tanto obbligato al Padre, & alla Madre, perche fono stati istromenti di Dio in formar il tuo corpo; maggiormente sei obbligato'à 'coluis che formo esti, & il tuo corpo; ellenza efficred l'anima, senza la quale il corpo non sarizaltro, che una bellia muta, & un pezzo di varne puzzolente.

tione, perche non solo egli di niente ti diede l'essere, mediante il beneficio della Creatione, ma ancora ti conserva nell'essere, ch'egli ti diede, di tal forte, che s'egli tirasse la sua mano un punto della tua conservatione, subito ti risolveresti in sumo, e ritorneresti nel medelimo niente, ch'eri prima. Di modo, che si come il Sole produce da se i raggi della luce in quest'aria, & il medefimo che li produce, li conserva nell' essere, che li diede; così ancora fa il Signor con noi, tirandoci dal non essere nell'essere, e dapoi conservandoci nell' tiberalità effer istesso; di modo ch'egli ci da, e ci di Die conserva del continuo, quello che gia nel bene una volta ci diede: il che è, come sè conferva- del continuo ci creasse di nuovo. A questo fine surono create tutte le cose, che iono nel Mondo, poiche si vede che tutto servono alla conservatione dell'huomo, ciascuna nell'esser suo . Percioche alcune cose sono per mantenerlo, altre per vestirlo, altre per insegnarli, altre per castigarlo, & altre per medicarlo: percioche in casa del buon Padre è il dovere, che ci sia d'ogni cosa. E cosa veramente da considerare la liberalità, & abbondanza, con la quale questo benigno Signore ci hà provisto di tutte queste cose, Quante sorti di cibi hà creati per sostentarci ? quante cose per vestirci ? quante herbe per medicarci ? e sopra tutto, quanta disferenza di cose per ricrearci ? Percioche alcune servono per ricreare gl'occhi (come i fiori, e la varietà de'colori) alcune altre per le orecchie, come le musiche, ecanti, de gl'uccelli; altre per l'odorato, che iono tutti gl'odori, e specie aromatiche; altre per la bocca, che sono infinite forti di frutti, di pesci, di uccelli, e di Animali. Perilche tutte queste cole, sono più per l'huomo, che per se stesse; poiche l'huomo ne gode più di loro, che non fanno esse medesime. Considera adunque, come il Signore si portò largamente, or amorevolmente in questa parte verso di te, e quante sorti di benefici si sece in questo beneficio sol: percioche ia esso si comprendono tutte le più chiaro tessimonio del molto amore Creature del Mondo, che surno create che ci portava; e per incitarci con queper tuo servigio, poiche egli non haveva bitogno di nessuna di queste cose

per sè. Nè si contentò, che ti servissero

Il secondo beneficio è la Conserva-1 che il simile facessero quelle del Cielo, come il Sole, la Luna, le Stelle, i Pianeti. Più oltre, ancora ordinò, che le Creature, che sono sopra i Cieli, come gl' Angeli, che vedono la sua faccia, e furono creati per la sua gloria, fossero deputati per tua guardia, e custodia.

Miffert

Il terzo è il beneficio della Redentione, il quale eccede, & auvanza tutto Redenticquello, che ti potesse dire lingua huma-ne bene na. Perche se tu consideri in esso queste Dio. cinque cose, cioè, quello che il Signore per questo beneficio ci diede, il mezzo con che lo diede, l'amore col quale lo diede; la persona che lo diede, e la persona che lo riceve; ciascuna di queste cole ti darà nuova maraviglia, & ammiratione; intenderai che nè il dono puote esfere maggiore; ne il mezzo più conveniente; ne l'amore più alto, egrande; nè la persona che lo diede più degna; nè la persona, che lo ricevè (lasciando da canto i Demonj) più indegna. In ciascuna di queste cose habbiamo molto da considerare, e particolarmente Misseria nella grandezza dell'amore, colquale il conten Signore operò tutto quello, perche egli mella Re-era bastante di patire mille volte più dentione. di quello, che egli patt, se tanto ci sosse stato bisogno: così ancora habbiamo molto che pensare, del mezzo che egli elesse per fare questa degna opera; che fù il pigliare sopra di sè tutt' i nostri mali, per farci gratia de'suoi beni: Qui entrano tutt'i misteri, e passi della sua vita, e della sua morte fantissima, i quali sono tutti parte di questo beneficio, e ciascuno da per se, è un grandissimo beneficio. Qui si comprende l' humiltà dell'Incarnatione, la povertà del Nascimento, il sangue della Circoncisione, la fuga di Egitto, il digiuno del deserto, i viaggi, e le vigilie, le fatiche, le persecutioni della vita, i dolori, & affronti della morte, (che furno tanti, quanti fossero veduti gia mai ) per tutte le quali cose, e per ciascuna in particolare, dobbiamo rendere infinite gratie al Signore, che ci andò cercando per si aspro cammino, e ci comperò con sì caro prezzo: il che egli fece per darci sto mezzo, accioche noi lo amassimo, quanto egli ci amò.

Il quarto beneficio è il Battesimo le Creature della terra, ma volfe ancora I per il quale quel Signore d'infinita pietà

e mi-

e misericordia, senza merito alcuno dal schiamato alla gratia; poiche quelta canto nostro, maper sua sola clemenza, i non pare mutatione di carne, e di san-Battefimonon si sdegno di lavarci con quell' acqua, e berefi che uscì dal suo pretioso costato, e di mandar via con essa la bruttezza dell' anime nostre, e liberarci dalla tirannia de'nostri nemici (che sono il peccato, l'Inferno, il demonio, e la Morce) facendoci tempio vivo, e stanza sua, dan-doci lo spirito di addottione, cioè l'essere ricevuti per figliuoli di Dio, provedendoci di tutti gl' ornamenti, che per questa dignità si richiedono, (che sono la gratia, e le virtù infuse, e doni dello Spirito santo ) con le quali noi comparissimo adornati; e belli alla presenza di Dio, e pigliassimo nuove forze per trionfare del demonio; & accioche potessi-mo conseguire il fine, per il quale siamo Grandez-stati creati, che è il Regno del Cielo. 23 del be-Con che pagherai adunque questo be-nesicio del nesicio al Signore? Che cosa gli darai, Batteliperche frà tanta moltitudine di nationi barbare, & infedeli di Turchi, Mori, e Gentili, che adorano pietre, legni, e serpenti; egli volse che tu sossi Christiano, e che ti toccasse la sorte nel grembo della Chiesa, e nell' heredità ecasa sua, e nell'arca del vero Noè; accioche zu non andassi in perdirione col restante del Mondo nel diluvio dell' infedeltà, dove periscono ogni giorno tante migliaja d'anime? Considera quante anime creò Dio, il giorno, che egli creò la tua, delle quali alcune cadettero in Turchia, altre nell' Indie, altre in Barbaria, & in altri luoghi simili; & havrebbe potuto accadere il simile alla tua; nondimeno questo amoroso Signore non volse, ch' ella cadesse se non nel Paradiso, e grembo della Chie-sa; la quale è la casa de figliuoli di Dio, e de'suoi predestinati. Considera adesso tu, che cosa gli potresti mai dare, in ricompensa di così grande, e tanto de-

2110.

Dio .

gno beneficio. Vocatio-Habbiamo di sopra detto, che la vone de be- ratione è il quinto beneficio; e per questo nome di vocatione, ò chiamamento, intendo, se in tempo alcuno vivesti disordinatamente, senza nessuno timor di Dio, & adesso vivi a un'altro modo, affaticandoti con tutte le forze tue di fuggire ogni peccato mortale: quetto è quello, che io chiamo vocatione; percioche ella è una grandissima cong ettura per credere, che tu sei l

gue; ma della destra dell'Altistimo; Se tu vivesti adunque per qualche tempo in quello stato milerabile, Dio senza tuo merito te ne cavo con la sua pietosa, e potente mano, e ti mise nello stato, che tu ti trovi: che graticadunque sarà ragionevole, che tu gli renda per que-sto beneficio? Perche se tu consideri bene. qui non entra un beneficio folo, ma della vomolti, che vanno in compagnia di que- catione si : Peròche un beneficio fu l'aspertar-accompati tante tempo a penitenza, senza ta- molti. gliarti il filo di quelta vita, mentre che tu eri in questo stato così cattivo; il qual filo perdifaventura farà stato tagliato ad altri, che forse per questa causa si trovano nell'Inferno. Un' altro beneficio fuil sopportare tanti tuoi peccati, tante prosontioni, tante disonestà, tante disubbidienze, etante sceleraggini, ch' egli ti comportò in quello flato, con sì longa patienza. Fù un' altro beneficio ancora il mandarti in cambio di castigo, tanti auvisi, tanti maestri, e risvegliatori, e tante buone ispirationi per risvegliarti, e cavarti di quel pericolo, Beneficio fù ancora il chiamarti con una voce tanto potente, che fù bastante di rompere le catene, con le quali tu eri legato: le quali erano il diletto del vitio, la possanza del demonio, e la forza della mala usanza, che è la fune di tre capi, con la quale il demonio tiene legati i suoi schiavi, che così difficilissimamente si rompe. Un'altro beneficio fù riceverti finalmente come il 6gliuol Prodigo, accettarți in cafa fua, e perdonarti tanti peccati (le per lorte ti è stato perdonato, il che Dio ti conceda ) e farti piana la vía del Cielo; e darti un' altro cuore, col quale ti paresse dolce quello, che prima ti pareva amaro, e ti paresse amaro quello, che prima giudicavi che fosse dolce; accioche così tu potessi perseverare nel be- Gratia di ne. Ma sopra tutto è cosa degna d'es- Dio ci hà ser notata, che il Signore habbia fatto beneficatutto questo per pura gratia, e mera nostrimemilericordia, senza niuno merito tuò: riti. peròche nello stato, nel quale tu ti trovavi, non potevi, far cosa, che fosse di condegno merito, ò prezzo dinanzi a sua Divina Maestà. Quante migliaja d'anime pensi tu, che per auventura fi ritrovino adesso nell' Inferno,

Beneficio

sericordia con loro, e per non haver fatto loro sì segnalato beneficio? vogliodire, ò perche non le aspettò tanco tempo, ò perche non le sopportò con tanta patienza, ò perche non le chiamò con sì potente vocatione, ò perche non le confermò con sì abbondante gratia ? Ma dimmi di gratia, che cola hai fatto tu più di loro? che cola hai meritato, perche tu fossi tanto più auventurato; se tu sei uno di quelli due, che tiravano un medesimo carro, e se voi dormivate in un medesimo letto (voglio dire, se tu eri intricato nel medesimo laccio, ò nel medesimo pec-cato; ) perche causa dovevi esser chiamato tu alla gloria, el'altro lasciato alla pena ,poiche tutti due eravate nel mede- | simo errore? Perche dovevi esser elet-Confideration nel to tu per vaso pretioso della tavola di Dio; e l'altro lasciato per vaso abodella vo. Catione. minevole, & immondo, del quale si serve il demonio? Và discorrendo per tutte le età passate, e prima ricordati de sanciulli, e de giovani che tu havesti per vicini , ò per amici , overo per compagnide i tuoi vizi, i quali forde perseverarono, e forse finirono la vita in quello stato, dal quale Dio ti cavò: considera un poco molto bene, che gran misericordia su questa, che perseverando esti in quel misero stato, Dio ti cavasse da quel pericolo, havendo tu navigato con essi in una medesima barca. Ritorna adunque a Dio, rivolgitialui, edigli: Ah Signore, che cola vedesti in me, che bisogno havevi tu di me ? che servigio ti seci mai? d'onde mi viene tanto bene? in che modo hò io meritato, che lasciando tu quelli nelle sue tenebre mandasti a me questo raggio di luce ? che cosa ti darò, Signor mio, per questo beneficio? con che parole ti ringratierò di questa misericordia? Loditi la mia lingua, il mio cuore, e tutte l'olsamie dicano; Signore chi è simile a te? Chi havrebbe potuto far questa mutanza se non tu? Chi mi havrebbe potuto liberar dalla: bocca del dragone infernale, se non la tua misericordia? chi mi poteva far parere amaro il dolce, & il dolce amaro, se non la tua potenza? Lodate il Signore, dice il Profeta, perche egli è buono, e perche la sua misericordia dura per tutt'i secoli.]

per non haver'ulato il Signore tanta mi- ! Chi vuoi tu che io lodi, o Profeta? Chi haverà lingua bastante a saper pronuntiare le sue lodi? Lodinlo, risponde egli, quegli che da lui fono stati redenti, quelli che egli liberò dalle mani del nemico, perche essi particolamente ha-veranno lingua per lodarlo, i quali hanno esperienza di questo gran bene-

ficio. Il sesto è beneficio delle ispirationi, e buoni propoliti, che il Signore ci doni buomanda, co'quali ci risveglia del conti-ne sono nuo, e ci chiama al bene operare di Dio. Perche si come il cuore humano del continuo manda spirito e calore a tutti i membri del corpo; così lo Spirito santo (il quale secondo San Tomaso, è come cuore della Chiesa ) manda del continuo buone ispirationi e propositi nell'anima, dove egli habita. Conforme a quello, quante opere buone facesti mai, quanti buoni propositi, e desideri hai havuto, quante lagrime hai sparso, quante consolationi dello Spirito santo hai ricevute, quanti passi buoni hai camminato, quanto lume, e sentimento di Dio hai havuto, quanto pensassi mai di buono, quanti negozi hai spediti in bene, tutte quelle cose sono benefici di Dio. Perche si come quante goccie di acqua cadono in ter-. ra, vengono dal mare (il quale è la fonte di tutte l'acque ) così ancora quante forte di beni succedono a gl' huomini, tutte nascono dall'abisso, di tutt'i beni, il quale è Dio. Perilche si come quando un' huomo infermo di alcune sorti di Movimemalattie, si trova sempre carico di son-ti interni no, se gli mette un appresso il quale deli aniben spesso lo auvisi, che non dorma; co- cagionati sì dobbiamo imaginarci, che lo Spirito dallo Spia santo ci stà a lato facendo questo uf-ritosanto. ficio medesimo con noi; e questo lo fa per tante vie, & in tanti modi, e tanto continuamente; che pare, che essendo disoccupato da ogni altra cosa, non habbia altro a che attendere, eccetto a questo. E però ogni volta che l'huomo si sente muovere interiormente, e sissente toccare, accioche si risvegli, e si ricordi di Dio, overo che metta le mani a qualche opera buona, doverebbe subito riconoscere la visitatione e beneficio della presenza Divina, e fargli una grandissima riverenza nell'anima fua, eringratiarlo di questo dono, & apparechiarsi subito di esseguire, quanto egli commanda.

Sal. 106

beneficio

Il beneficio della preservatione frà sto una fonte aperta nel suo pretioso molti è il settimo: il quale comprende in sè tutt'i mali del Mondo, da I quali il Signore ci hà liberati per sua misericordia. Frà quelli mali ce ne sono alcuni che sono mali di Natura, altri mali di fortuna, & altri sono mali di colpa; che sono tutte le sorte di peccati, che nel Mondo si trovano. Bisogna adunque che tu tenghi percerto, che non fi trova male che un'huomo habbia, che non lo possa havere un'altro huomo; poiche è huomo come lui, figliuolo di Adamo come lui, e concetto in peccato come lui, e compagno finalmente della medesima Natura, e della medesima colpa, e però soggetto alla medesima miseria. Secondo questa ragione, tu troverai per certo, che quanti mali si trovano nel Mondo, tutti sono benefici tuoi, poiche potevi esfer'incorso in ciascuno di est, se Dio per sua misericordia non ti havesse preservato. Tu vedrai uno che sarà cieco, un'altro zoppo, un' altro stroppiato, un'altro pazzo, un'altre haverà dolori di gotte, l'altro il mal di pietra, un'altro farà in prigione tanti anni fono, l'altro sarà schiavo, l'altro farà condannato alla galea, l'altro alla forche, con altri infiniti mali, che alla giornata intravengono a gl' huomini in questo Mondo. Ogni volta che tu vedi questo, doveressi inginocchiarti col cuore a Dio, & alzar con le mani gl'occhi al Cielo, e dire : questo ti devoio, Signore; Sia benedetto per sempre il tuo Santo Nome: Io conosco, Signore, che mi saria potuto intravenire come a quelto, ò come a quello; e se ciò mi fosse intravenuto, havrei forse perduto la patienza, e desiderarei la morte, e darei tutt'i tesori del Mondo per non mi vedere in stato tale, e basiarci i piedi a chi me ne liberasse, e me gli darei per ischiavo in vita. Io bacio adunque i piedi à te, dolce Signor mio; e mi offerisco per tuo schiavo in perpetuo, e ti rendo infinite gratie, perche con tua misericordia indrizzasti la vita mia di modo, ch'io havessi da esser libero da tutti questi mali.

L'otravo è il beneficio de Sacramen-Sactamenti fe ti, e particolarmente della Confessione, e Communione, i quali godiamo più spesso. Vedi hora, quanto tu sei obbligato al Signore per haverti lascia-Opere Granata Tome I.

Dia

costato, accioche tu ti bagnassi in essa. e ti lavassi tutte le volte, che l'anima ena fosse macchiata di qualche pecca-to. Che cosa è il Sacramento della Confessione, se non una fonce chiarissima, per lavare le nostre macchie; & una medicina perfettissima , per rifanare le nostre infermità; & un mezzo esficacissimo, per reconciliarsi con Dio a costo del Sangue di Christo? Dimmi un poco, se tu fossi sententiato a una morte vergognola, overo ad esfer frustato per le strade publiche, & un tuo amico per sua mera generosità, e compassione, si mettesse a patire quella. vergogna, & a ricevere le frufature per te; e tu lo vedessi essere a quel modo frustato per le strade, e con una corda al collo, con le mani legate, con che occhi lo guarderesti? con che cuore gli restaresti obbligato per quel beneficio? Il medesimo dei pensare, che sia il Sacramento della Confessione, Perche tu eri sententiato alla morte perpetua per li tuoi peccati, & il Figliuol di Dio, mosso da pura compassione, se fece innanzi, e pigliò sopra di sè le battiture, e la sentenza che tu meritavi, & in virtù di questa sodisfattione, Dio commanda al Sacerdote, che ti liberi dalla pena eterna: perche il tuo debito l'haveva tolto sopra di sè il suo Figliuolo. Però con che cuore, con che amore, con che occhi sarà ragione, che tu guardi, chi fece tali cose per te? e che cosa sarà dovere, che tu sacci per lui ? Ma che diremo del Sacramento della Communione?

Questo è il Sacramento de Sacramenti, il misterio de'misteri, il benefi- sacracio de'benefici, & è il memoriale di dell' Al, tutte le maraviglie di Dio. Questo è Sa- sare magcramento di gratia, e d'amore, d'unio- tutti gi, ne, di divotione, di remissione, e di tur- altri. t'i beni: quì l'huomo è visitato da Dio, quì è honorato con la presenza Divina, quì è fatto tempio vivo del Corpo di Christo, qui si dà la gratia in mag-gior abbondanza, qui si gusta la soavità Divina nella propria fonte, quì si accende il fuoco dell'amor di Dio, quì l'anima abbraccia il suo vero, e legitimo sposo, dal qual risultano in lei maravigliosi diletti. Questo è il viatico. co'l quale si deve fare il viaggio del Cielo: quà è il pane de la voratori, co' l qua-

s'affaticano nella vigna del Signore. Ouì si ritrovano i buoni propositi, quì firinverdiscono i buoni desideri, qui s'accreice la divotione, qui s'aprono le fonti delle lagrime, qui si rinova la gioventù dell'anima, e qui l'anima mangia, e si mantiene di Christo, che è il suo proprio pasto, & il maggior bene ch' ella possa ricevere in questa vita. Perche nonealtra cola il mangiar Christo, che farci partecipi del suo Spirito, del suo sangue, della sua gratia, de'suoi meriti, e delle sue fariche. Perche si come colui che mangia, fa suo quello ch' egli mangia; così colui che mangia Christo, applica a se lo Spirito, e la gratia di Christo, accioche essendosi trasformato in lui, sia guardato dal Padre eterno con gl'occhi ch'egli guarda lui; non più come pellegrino, e forestiero, ma come suo figliuolo; non per natura, ma per adottione, e per gratia: con che pagheremo adunque al Signore un beneficio sì grande?

Tutt' i beneficj de' quali fin qu'i habbiamo trattato, sono per la maggior parte communi a tutt'i fedeli, restano adesso i particolari, & occulti, che ciascuno particolarmente havrà ricevuto : de' qual si come nessuno ne può far somma, Benefici COSì chi gl'haverà ricevuti, ne haverà particola- maggior notitia. Và discorrendo adun-

ri fattici que per tutte quelle tre sorti di beni, da Dio que per tutte que la come si che si tryano ne gl'huomini, che sono considerio beni di natura, di fortuna, e di gratia, e considera, in che cosa ti hà fatto vantaggio il Signore più che a moltialtri,

e riconosci che di tutto gli sei debitore. Quanto a i beni della natura, considera, che le habilità naturali che egli ci hà dato, come sono l'ingegno, la con ditione, la discrettione naturale, i Padri, la patria, il legnaggio, le forze, la l fanità, la vita, & altre cose fimili, tutti sono beneficj particolari. Quanto a f

beni della fortuna, considera la robba, che egli ci diede, l'honore, il luogo, l' ufficio, & altre cose simili, che non naicono con noi, ma le habbiamo havute dapoi dalla providenza di Dio, ancora medesimo huomo preservato non lo che il Mondo le chiami beni di forcuna. I intende, e non lo sa. Che cosa sai tu,

le si rinforzano quelli che lavorono, e e contento di quello, che Dio ti ha dato

> Considera, s' egli ti hà preservato molto tempo dal peccato mortale, il ch'è grande, e particolar segno della gratia Divina, Pensa a i pericoli, e tentationi, e travagli, che per sua misericordia, e providenza hai passati, con altre cose simili,

Considera ancora co beni di gratia agl'apparecchi, che il Signor ti hà dato per ben vivere, come Maestri, Confel-chi fori, Predicatori, amici, compagni, conservar la dottrina, l'ufficio, e lo stato, nel qua- net ben le ti mise. Habbi riguardo, se tu sei sua- vivere secerdote, se ben maritato, ò per sorte Dio. libero dal peso del matrimonio, e se con questo tu vivi contento, e sicuro, che è maggior bene del primo. Ma sopra tutto considera, se tu sei Religioso, massime in qualche Provincia, ò Monasterio, dove fiorisce l'osservanza Regolare: perche se nel Mondo si trova cosa / che si assomigli al Cielo, la congregatione unita, & olservante della vita Religiosa è quella. Ci sono ancora altri benefici più secreti di questi, 'li quali non iono conosciuti da'medesimi, che gl' hanno. Perche il Signore infonde alle volte alcuni doni, e gratie nell'anima tanto tecretamente, che il medesimo che li riceve, non lo sà: si come dimostrò il Santo Giobbe, quando disse: Se egli verrà a me, non lo vedrò; e se egli siob. si partirà, questo anco non lo Sapral'ani-

Così si legge ancora di Moisè, che calandogiù dal Monte, haveva la faccia piena di splendore, & egli non vedeva la luce, che portava seco, sino che non sù auvisato dal popolo; che il Sgnore faccia questo così, è una doppia misericordia, perche questo è un' assicurarci dal pericolo della superbia, & accioche così la gratia stia più sicura in noi, che è come chi dona un tesoro, e dona ancora la cassa da poterlo guardare, e custodire. Esi come ci sono doni occulti, così ancora ci è la preservatione da occulti mali, che il Quanto a i beni della gratia, guarda un fe effendo alle volte per passare a sorte periosi poco, se tu ha ricevito qualche bene periosi dende se de periosi poco, se tu ha ricevuto qualche bene per una strada (dove ti si potrebbe rap- sono levaparticolare dal Signor, come sono lagrime, divotione, Castità, Carità, dispreDavidde) il Signore ti impedisce quel gio della robba, d'ufficj, e di dignità, I viaggio; overo le egli fù, che ti mile in

liberarti da quel pericolo? Quante volte havrà fatto il Signore con noi, come fece con San Pietro, quando disse: Pietro, Satanasso andava girando frà voi, per crivellarvi come il grapo ; ma io bò fatte eratione Euc. 11. perte, accioche la tua fede non manchi? Quante volte il Signore havrà previsti con la sua providenza paterna i nostri pericoli, e tagliato i passi al demonio, & indebolite le forze del nostro auverfario, accioche egli non prevalesse contra noi? si che noi non siamo obligati di ringratiare meno il Signore per questi benefici occulti, che per li manifesti, anzi molto più. Perche dice un Dottore, si come gli dobbiamo dimandar perdono per li peccati occulti, così ancora per li beneficjocculti lo dobbiamo ringratiare. Il decimo è il beneficio della glorifica-

Clorifea tione, che per l'auvenire ci si promette per corona, & al presente si possiede per tione, è heneficio di Dio. speranza. Quì l'huomo può allargarsi

quanto gli piace, e nella consideratione di questo degno premio distender la vista, quanto può, per considerare la grandezza di quetto bene, che ci è serbato. Sali adunque, fratel mio, con lo spirito, a questa nobil stanza, e considera attentamente, che cosal sarà il veder le bellezze di quella Città soprana, quelle muraglie, e porte di pietre pretiose, quelle piazze d'oro purissimo, e quelle fonti di acqua della vita? che degna cosa sarà il vedere i nove Cori de gl'Angeli, compartiti nelle sue Gerarchie, e tanto belli, e gloriosi, ben ordinati, e Grandez tanto risplendenti? Che vaghezza sara gloria de la veder quelle honorate schiere de Pa-gentia de la veder quelle honorate schiere de Pa-Beati. triarchi, Prosetti, Apostoli, Martiri, triarchi, Profeti, Apostoli, Martiri, Confessori, e Vergini? Ma che gioja sarà poi il veder la gloriosissima Vergine Maria, nostra auvocata, esaltata sopra tutt' i Cori de gl'Angeli? Che più degna cosa si potrebbe imaginare, che veder quella sacratissima humanità di Christo, Signor nostro, e nostro Fratello, posto a tedere alla destra del Padre, del continuo pregando per noi, e trattando i nostri negozi al tribunale della Santisfilma Trinita? Che stupore allegro, che maraviglia giojola farà il veder colui, nel quale si vede ogni cosa, si gode il tutto, & il tutto lui sà, e possiede insieme? che cosa sarà il veder quella immensa luce, quella infinita bellezza, quel pe-

cuore, che tu andassi per altra strada per i ti, e quella viva fonte di tutt' i beni? Che sarà udire quella musica. sedere a quella tovola, passeggiare per quelle piazze, e conversare con quei Cittadini , tanto nobili, tanto fanti, e tanto belli, e tanto discretti ? quanto sei tu dunque debitore al Signor, che ti creò per un bene sì grande, e ti hà redento, e ti hà aspettato sino al presente, e del continuo ti ajuta, accioche tu acquisti questa corona?

Per tanto tu dei rendere infinite gratie al Signore per tutti questi benefici, & dine debiaccioche tu posti far questo con maggio- ta a Dio re attentione, sarà bene, che tu proce- per li beda in questo rendimento di gratie, par-cevuti. lando co'l medelimo Signore, & indrizzando le fue parole a lui. Perche ( come habbiamo accennato di sopra) il cuore stà più attento, e lo spirito più elevato, e l'animo più Religioso, quando considera queste cose, pariandone con Dio, che quando le pensa solo da se stesso; perche il parlare con quella soprana Maestà, è una cosa, che alza lo spirito dell'huomo, e così non stà tanto spensierato, ne tanto pigro, ne tanto facile ad esser trasportato da qualsivoglia imaginatione; perche il timore, e riverenza di colui col quale si parla, sa stare il cuore più attento. Dopò l'haver reso le gratie a questo modo, l' huomo potrà invitare tutte le Creature del Cielo, e della terra, accioche tutte lo ajutino a benedire, e lodare questo Signore, che si è portato tanto honoratamente con lui: per il qual'effetto, potrà servire il seguente Cantico, s'eglisi dirà con un' ardentissimo, & affettionatissimo desiderio della

ANTICO.

gloria di Dio.

TUtte l'opere del Signore benedica-no il Signore, lodinio, & efaltinlo per tutt' i secoli. Angeli, & Archangeli, benedite il Signore, lodatelo, & esaltatelo per tutt'i secoli. Virtù, e Dominationi, benedite il Sgnore, lodatelo, & esaltatelo per tutt'i secoli ( a questo modo si replica per ogni verso) Prencipati, e Potesta, benedite il Signore, Iodatelo, &c. Beati Troni, sopra i quali siede, e giudica il Signore, benediteio, e lodatelago di ricchezze, quell'abisso di diler- i lo, &c. Patriarchi e Profeti benedite il Signo-

Signore, lodatelo, &c. Apostoli, & me orationi, che seguono, le quali trat-Euangelisti sondatori della Chiesa Christiana, benedite il Signore, lodatelo, altre Meditationi, sopra l'oratione del &c. Esercito glorioso, e trionsante de' Pater noster: con una poi nel fine, con la Martiri benedite il Signore, lodatelo.

Pontefici Sanți, e beati Confessori benedite il Signore, lodatelo, &c. E voi fanti Monaci, & Eremiti, habitatori de' deserti, e luoghi solitari, benedite il Signore, lodatelo, &c. Cieli, benedite il Signore, lodatelo, &c. Stelle, che risplendete nel Cielo, benedite il Signore,

lodatelo, &c.

Sole, eLuna, che illuminate il Mondo, benedite il Signore, lodatelo, &c. Acque, e Nevj, benedite il Signore, lodatelo, &c. Giorno, e notte benedite il Signore, lodatelo, &c. Inverno, freddo, estate fiorita, herbe, & albori co' vostri fiori, e frutti benedite il Signore, lodatelo, &c. Brina, e rugiada, benedite il Signore, lodatelo, &c. Tuoni, e Baleni, benedite il Signore, lodatelo, &c. Uccelli dell'aria, benedite il Signore, lodatelo, &cc. Pesci del mare, benedite il Signore, lodatelo, &c. Monti, e valli, benedite il Signore, lodatelo, &c. Boschi, e campagne benedite il Signore, lodatelo, &c. Fiumi, e fonti, benedite il Signore, lodatelo, &c. Animal selvaggi, e gregi domestici benedite il Signore, lodatelo, &c. Spiriti, & anime de giusti, sti, benedite il Signore, lodatelo, &c. Tutte l'opere del Signore lo benedicano, lodino, & esaltino per tutti i secoli. Beneditione. e chiarezza, e sapienza, rendimento di gratie, honore, virtù, e fortezza sia al nostro Dio, per tutt'i secoli de'secoli Amen.

Seguono sette divote Orationi, per procurare, e dimandate l'amor di Dio,

Dopò la sopradetta consideratione de' benefici Divini, ne seguono altre sette; sì delle Divine perfettioni, come dell'amore, che questo Signore porta a gl'huomini; perche una delle cose che più provocano ad amare, è l'esser amato. E perche questo amore, che il Signore ci porta, risplende particolarmene nell'oratione Pater noster, dove si dichiara, come Dioè nostro Padre, e noi siamo suoi figliuoli adottivi, Per questo doppe le tre pri-

no delle Divine perfettioni, vi sono tre altre Meditationi, sopra l'oratione del Pater noster: con una poi nei fine, con la qual l'huomo dimanda il suo amore à Dio con ardente deliderio; acciò che con questo numero di sette, l'huomo si possaccommodare a i sette giorni della Settimana, havendo per ogni giorno la sua oratione per non replicare una fola oratione ogni giorno . Et al fine di ciascuna di queste orationi vi si può aggiungere il precedente Cantico: invitando tutte le Creature, che lo ajutino alodare il Signore. Questa è cosa che ajuta assai, per accendere il nostro amore verso Dio. Perche non essendo amare, altro che voler bene. per un principale effetto dell' amore, non possiamo desiderare cosa maggiorea questo Signore, di che egli sia lodato, e glorificato da tutte le sue Creature. Atteso che essendo egli pieno di tutt'i beni, questo solo (se però dir si può) gli manca: ancora che questo non fà mancamento in lui; poiche egli non ne hà bisogno; ma si bene in noi che a ciò siamo obligati. Per far questo più facilmente, più divotamente, habbiamo alcuni Salmi a proposito nel Salterio di Davidde, che sono i sette Salmi penitentiali: e così ancora ve ne sono sette altri appropriati alle Lodi Divine: li quali sono questi : Benedic anima mea Domino, Gomnia, qua intra, Gc. Benedic anima mea Domino, Domine Deus mens, Cc.Exaltabote Deus mens Rex, & benedicam , Cc. Laudate Dominum , quoniam bonus est P/almus, Oc. Lauda anima mea . Dominum, Cc. Laudate Dominum de cœlis: landate, &c. Di questi Salmi, i primi due sono nel Mattutino del Sabbato, gl'altrisono al fine del Salterio. Si che il divoto amatore di Dio potrà risvegliare il suo cuore con queste parole Divine, ogni volta ch'egli vorrà, ò dire un Salmo di questi al fine ciascuna di queste sette orationi, overo se egli non sa far questo, potra (come già dissi) sinire ogni oratione con il Cantico posto di sopra, overo col Te Deum landamus, come meglio gli parerà.

## PRIMA ORATIONE Delle perfettioni Divine.

A, che io t'ami, Signore, forcezza mia ( dice il Profeta ) il Signore è mia fermezza, mio refrigerio, e mio liberatore, Dio mio, ajuto mio, esperanza mia. Se la nottra volonta, Signore, fteffe in quella purità, nella quale tu la creasti, & arricchisti co'doni della gratia tua, non havrebbe bisogno di tante considerationi, e motivi, per inchinarsi al tuo amore. Perche una vivanda delicata dinanzi a uno, che habbia buon gusto, si invita da eè ad esser mangiata. Ma dapoi :che il nostro gusto su disordinato, e guasto per il peccato, gli bisognano divesse salse, e sapori di considerationi, per farlo mangiare il pane de gl'Angeli; poiche egli è tanto inchinato alle vivande, e diletti bestiali. E poiche la conditione della nostra volontà è di amare tutte le cose eccellenti, e perfette; io adello, Signor mio, vorreialzar gl'occhi miei a confiderar la luce delle tue perfettioni, del tue maravigliolo esfere, per accendere con questo mezzo la tepidezza del cuor mio nel tuo amore. Cerri dunque, anima mia, corrt a guifa di un' Ape diligenvissima, per tutt'i fiori delle perfettioni di quelto belliffimo giardino ferrato, e posati sopra ciascun di esti, e quivi raccogli la rugiada dell'eterna foavità, con la quale tu ti possi sossentare, e possi empirti il seno di dolcezza di questo Celeste liquore. Fà, Signor mio, che io ti ami con tutto il cuor mio, con tutta l'anima, e con tutte le forze, si come tu commandi, poiche tu sei infinitamente perfetto, l e però meriti di essere infinitamente amato. In te folo si trovano le persettioni, e bellezze di tutte le creature, e quanto si vede di bello sparso per questo Mondo, che tu creasti, tutto si trova in te con grandissimo vantaggio. Perche se tu desti alle creature tutte le perfettioni, che esse hanno, e niuno può darquello, che non hà; necessariamente bilogna, che in te si trovi tutto quello, che tu desti a quello, che creasti. Se nel Mondo si ritrovasse un sel'Imperadore, lotto la cui giurisdittione fossero innumerabiligoverni, e magistrați, ordinati, e posti da lui, cosa chiara è, che Opera Granata Tomo L

tutte le giurisdittioni, e prencipati di costoro, con più sublime modo cutti consideriano in quel sommo, & unico prencipato, dal quale procederono tutti gl'altri. E poiche tu, Signore, sei sommo Imperadore, e Monarca diquesto Mondo, e sei il Creatore di tutte le persettioni, che in ello si trovano, è cosa necessaria, che tutto questo si trovi in te, poiche tu creasti il tutto. Vediamo similmente, che il Maestro, che hà per ufficio, e per costume d'insegnare al discepolo, e farlo savio, e però bisogna necessariamente, che egli sia savio, edotto, se il discepolo deve riuscir tale. Ma le tu, Diomio, indrizzi tutte le cose alla sua ultima perfettione, bisogna che in te si trovi abbondantemente quello. che tu communichi alle tue Creature. Quella è la caula, che la divina Scrittura ti dà tanti nomi, per dimostrare per questa via la moltitudine delle tue infinite perfettioni: percioche alcune volte ella ti chiama sole; altre Luce, altre Ma-re, altre Aquila Reale, altre Leone, altre Agnelle, altre Pane del Cielo, altre-Acque della vita, altre Stella mattutina. altre Fiore di campo, altre Giglio delle valli, e con molti altri fimili nomi: perilche, Signor mio, estendo tu un mare di tutte le persettioni, & essendo le Creature tanto povere in tua comparatione, la Scrittura usadiverse sortedi comparationi, accioche dichiari con molte quello, che ella poteva fare con una sola. Perilche dissero molto bene alcuni Filosofi, che à ninna cosa potevi meglio eslere assomigliato, che all' istesso Mondo, che tu creasti, con questa conditione però, che si levasse via tutto il materiale, & impersetto, che in esso fi ritrova, e tutto il perserto ponessimo in te. Perche, si come quando noi diciamo, che una statua è l'imagine di un'huomo, non vogliamo però dire, che la pietra della quale ella è fatta, sia sua imagine, ma solo la figura. Cesì ancora quando noi diciamo, che questo Mondo è tua imagine, bitogna che ne leviamo tutto il materiale, & imperfetto; e tutto il perfetto applicare a te.

Si che a questo modo noi diciamo con ragione, che il Mondo fra tutte le cose s'assomiglia più a te; perche, si come tutte le cose sono in questo Mondo visibili, così ancora sono in te con più X 3

eccellente modo, e così tu vieni a essere, ma, e figura, e secondo il modello, che un Mondo di persettione, di bellezza, di sera in te. Perche si come nel seme un'alonnipotenza; un Mondo di bontà, di solo per un maraviglioso, e secreto solo vi stà tutto l'albero, così in te se di tutte le ricchezze.

Onde si come tutte le cose, che si trovano nel Mondo, sono presenti al Mondo, di tal sorte, che nessuna può stare tanto nascosta, che non sia presente a lui: così non si trova nessuno, che non sia presente agl'; occhi tuoi Divini; perche nessuna cosa può suggire dal letto della tua grandezza, e della tua infinita sapienza. Perilche disse il Profeta: Dove anderò lont ano dal tuo spirito, e dove fuggirò dalla tua faccia? se io salirò nel Cielo, ti ritroverò quivi; e s'io scenderò all'Inferno, su vi stai presente; e s'io piglierò le ali la mastina a buon'hora, & andere per habitare negl'ultimi confini del mare, quindi mi cazerà la tua mano, e quivi mi tenerà la tua destra. Però che se il Mondo abbraccia, e tiene in se tutte le cose, molto maggiormente le abbraccia la tua onnipotenza; e però nelluno potrà ritrovar via di fuggire dalla tua divina potenza: e colui, che non ti havera placato, sappia certo, che ti troverà adirato, come dice il Salmo: Non basta à suggire, ne in Oriente, ne in Occidente, ne alle montagne più alpostri , e deserte; perche Dio del tutto è Giudice, & il tutto vede. Perilche si come noi chiamiamo l'huomo Mondo picciolo, in comparatione di quello grande, perche quello maggiore si trova abbreviato in lui; così noi diciamo, che tu, Signor mio, sei un Mondo grandissimo, attelo che da te è ulcito quello picciolo, come effetto dalla sua causa, e come fattura dal suo fattore. E però tutto quello, che si ritrova in lui di buono più perfettamente si ritrova in te: peroche in esso sono le cose imperserre, come in Creatura; ma in te sono persettissime, come nell'ohnipotente Creatore. In esse sono tutte le cole corporalmente, e temporalmente, come cose corruttibili: ma in tesono spiritualmente, eternamente, edivinamente: perche in Dio, tutte le cose sono Dio. Da questo Mondo grande adunque usci questo picciolo, il bello uscì dal bellissimo, il ricco dal ricchissimo, il perfettodal perfettissimo, & il visibile dall'invisibile; e dall'eterno il temporale. Percioche se bene egli su facto di niente, quanto alla materia; non fù però di niente, quanto alla forma essemplare; poiche egli fù formato secondo la for-

era in te. Perche si come nel seme un'albero, per un maraviglioso, e secreto modo vi stà tutto l'albero, così in te (che sei principio, e fattore del Mondo ) stà tutto il Mondo, che uscì da te; eccetto, che l'aibero stà nella sua semenza, come in causa materiale (e però vi stà confusamente, ed impersettamente, come la lettera nell'inchiostro, e la casa nelle pietre, calcina, tegnami, & altre co-fe con che ella fi fà:) ma in te vi stà tutto il Mondo come in causa efficiente, e formale : e però in te si trova più perfettamente, e distintamente, che in se stesso. E se è cosa lecita assomigliare le cose alte alle basse, e farne comparatione: si come nella bottega di un famolo Stampatore, oltra il Maestro principale, che regge la Stampa, vi sono molte forme, esorti di lettere, alcune grandi, & alcune picciole; alcune semplici, & altre con diversi lavori, & ornamenti intorno, e molte altre sorti ancora; così io, Dio mio, contemplo il tuo Divino intelletto, come una grande, e Regal bottega, di dove uscì tutta la Stampa di quello Mondo: & in te non solo consiste la virtù esticiente, & operatrice di tutte le cole; ma ancora infinite differenze di forme, e di bellissime figure, conforme alle quali uscirono le specie, e forme di tutte le cose create, che noi vediamo, e non vediamo; ancora che queste forme, per molte ch' elle siano, non sono però molte in te, ma una sola, che è la tua essenza semplicissima; la quale è partecipata da diverse creature in diversi modi. Di modo, che fuora di te non si trova cretaura alcuna, che non habbia la sua forma, e modello dentro di te, conforme al quale ella fu formata. Queste sono quelle Idee, che i Filosofi ponevano nel tuo Divino intelletto, le qualifono come forme di lettere, che lono alla bottega dello Stampatore, dalle quali venne a luce questo bellistimo Mondo, e con la medesma facilità ne haverebbono potuto uscire mille altri Mondi; perche per tutti vi erano ritratti, e persettioni in te. Per tanto, Dio mio, se tu desti l'essere, e la perfertione a tutte. le cose, segue, che in modo maraviglioso tutte siano in te. In te sono le perfettionidituttigl'Angeli, la grandezza de' Cieli, lo splendore del Sole, della Luna, e delle Stelle, la virtu de'Pianeti, la bellezza de'campi, la yaghezza de'fiori, il

R(.74\*

Pf. 138.

fresco delle valli, la limpidezza de fonti, la dolcezza de fapori, la soavità degl'odori, la fapienza de Savi, la fortezza de'forti , e la fantità di tutt'i Santi . E però chi goderà te, goderà tutte queste cole, e tutte le vedrà in te più perfertamente, che se le vedesse in loro sesse: perilche questo si chiama conoscimento della fera me il conoscimento, che è in re, èquello della mattina. E se la perfettione di tutte le cose è tanto amabile, quanto più sarai tu amabilissimo, Diomio, nel quale si trovano tutte le perfettioni infinitamente abbondanti? Donami adunquegratia, Signor mio, ch'io t'ami, se non tanto, quanto tu meriti, almeno quanto mi sia possibile in questa vita; t'ami con tutto il mio cuore, con tutta l'anima, e contutte le forze, ò dolcissimo, benignitlimo, amantissimo, bellissimo, pietolisimo, carissimo, soavissimo, altissimo, ammirabile, inesfabile, inestimabile, incomparabile, potente, maguifico, grande, liberale, incomprensibile, infinito, immenso, onnipotente, tutto pietolo, tutto amorolo, più dolce del miele, più bianco della neve, più dilettevole che tutt'i piaceri, più soave d'ogni delicato liquore, più pretioso dell'oro, e delle gemme; ma che dico al fine, quando dico queste cose ? Tu sei mio Dio, vitamia, unica speranza mia, mifericordia mia grandiffima , e mia dolcezza beata: ò tutto amabile, ò tutro dolce, à tutto dilettevole! Concedimi, Signore, che io mi rallegri in te folo, in te solo mi riposi, tesempre ami, a teserva del continuo, in te pensi veggiando il giorno, di te sogni dormendo la notte ; accioche così io sia sempre vostro, e voi siate sempre mio, per tutmi lecolide lecoli. Amen.

### SECONDA ORATIONE della medasima perfeccioni Divine.

A che io t'ami, Signor mio, Creator mio, per amore del tuo nobilifimo, e perfettifimo effere; il quale è tanto proprio, & effentiale in te, che non è possibile, che possa capire nell'intelletto di chi sa, che cosa è Dio, che tu non sii. Perche se tu non sossi, nessuna cosa saria, poiche tutto quello che hà essere, pende da te.

Ma l'esser tuo non pende da nessuno, se non da te stesso; perche egli non è essere partecipato, ma proprio; e però non è limitato, nè con misura, ma universale, & infinito: poiche egli solo comprende ogni estere. Io ti debbo ancora amare, Signor mio, poiche tu solo sei l'ordine, e la regola di tutte le cose, (come disse un Filosofo) e sei la misura di tutte le sostanze; perche ciascuna quanto più s'accosta a te, e più partecipa di te, tanto è più nobile, e più perfetta nell'esser suo. Frà le quali, le cole che non hanno se non l'essere, stanno nel più basso luogo, come sono gl'ele-menti: & un pocco più innanzi quelle che hanno vita, come sono le piante; edopò queste, quelle che hanno senso, come sono gl'animali: e dopò tutte queste, quelle che hanno intelletto, e sapienza, come lono gl'huomini; e sopra tutti questi, poi quelli che sono in gratia, & in Carità, perche sono più vicini a te, e partecipano più della tua bontà; poiche, come disse il tuo Euangelista: Dio è charità, e chi stà in Carità, fià in Dio, e Dio in lui. Io ti debbo ancora amare, poiche tu solo sei causa universalissima di tutte le cose; il che conobbero i Filosofi per ragion naturale, vedendo, che è impossibile, che si procedesse in infinito nelle cause ordinate essentialmente;ma bisognava, che tutte havessero finalmente un scopo solo, e venissero a finire in una prima caula, donde elle fossero procedute, e dalla quale fossero moise; il che è come la prima ruota d'un'horinglo, che move tutte l'altre; overo il capo principale d'una Republica, dal quale dipendono tutte le caule; e questo medesimo sei tu in questa gran Republica del Mondo. Io ti debbo ancora amare, Signor mio, poiche tu fei vita felicissima, & auttore d'ogni cola che hà vita. Perche

senza, e tui sei il miglior di tutte le cose, ne segue necessariamente che tu habbi vita; eseè migliore la vita rationale, che la irrationale, seguita, che la tua vita è l rationale, & intellettuale, sopra ogni intelletto.

E se è migliore la vita selice, che la infelice, seguita, che la tua vita è selice, e perche tu sei il maggiore, e migliore di tutte le cose, seguita, che la tua vita sia selicissima sopra tutte l'altre vite. Fà, Signor mio, adunque, che io t'ami; poiche tu sei il fonte della felicità, e della vita, dal quale riceverono la vita tutte le cose, che vivono; nel quale noi viviamo, ci moviamo, e siamo; e dal quale, e per il quale vivono tutte le cose, che felicemente vivono. Io ti debbo ancora amare, Signor mio, poiche tu sei potentissimo mantenitore, e sostentatore di tutte le creature, le quali non havendo potuto venire dal non essere all' estere senza , così ancora non si potriano conservare nel medesimo essere senza te. Tu sei quello, che stà a sedere sopra i troni de'Cieli, equindi penetra la tua vista sino negl'abiffi. Tu (come dice il Profeta) tieni sospesa con tre dita la rotondità della terra; (cioè, con la grandezza de lla tua potenza, della tua fapienza, e della tua bontà, ) con le quali cose tu vi ponesti sopra i Monti, e colli per giusto peso, e misura. Tu mettesti le sue porte, e serrature al mare, e gl'ordinasti le leggi, e dicesti: Tu arriverai sin quì, e non passerai innanzi, e quì romperai il furore delle tue onde. Di te canta con molta ragione quel gran Filososo Christiano ne'suoi versi, dicendo: O sommo Dio Creatore della terra, e del Cielo, che governi il Mondo con leggi perpetue, che dal principio commandassi al tempo, ch'egli corresse con il suo ordine, e stando sempre in un medesimo esfere, varj, e muovi tutte le cose. Tu sei il principio, e Tostegno di esse, tu sei la guida, il sentiero, & il termine loro; tu sei il porto, e ripolo quieto de'buoni, & il vedere la tua faccia è il fine d'ogni noftro desio. Io sono ancora obbligato d'amarti, Signor mio, perche tu sei fonte di sapienza, della quale procedono tutt'i tesori della sapienza, e della icienza. Perche si come questo Sole universale è principio, e causa di tutta la luce del Mondo, e per mezzo suo noi vediamo tutto quel che si vede; così tu sei una luce invisibile, e sei il Sole dell' intelletto nostro, dal quale deriva la luce

s'è miglior cosa haver la vita, che esserne q di esso: per la chiarezza, e beneficio della quale egli intende tutto quello, che intende. Tu sei la ragione, & ordine delle cose; esciquello, che secondo la regola della tua rettillima volontà le mettelli ne'gradi. e luoghi, che ti piacque. Tu facesti alcune creature corporali, altre spirituali, & alcune altre, che partecipano dell'uno, e dell'altro. Alcune facelli corruttibili, & altre incorruttibili; alcune semplici, & altre composte; alcune per reggere, & altre pereller rette, e governate: alcune per causare, & altre per estere causate; alcune altissime, e nobilissime; altrepicciole, e vili; & alcune altre mezzane fra l'uno, e l'altro, si come ti parve, che fosse conveniente per la persettione di questo universo. Tu similmente assegnasti i suoi luoghi a tutte le cole, secondo la conditione della natura di ciascuna: e così alcune ne ponesti in alto, altre al basso, & altre nel mezzo; accioche nel Mondo non firitrovalle luogo, che non fosse ripieno dell'opere delle tue mani ; e cialcuna cola hayelle il luogo conveniente alla fua natura . 🗘 quelto modo ordinalti quali infinite cose molto diverse a un'istesso fine; e ditutte ne facesti una ben concertata musica, un Mondo tanto bello, una Republica tanto perfetta, che non si trova cosa, con che la fi possi comparare. Adunque se la sapienza è un bene sì grande, & è tanto degna di elser pregiata: e la tua, Signor mio, è tanto grande, quanto la università di tutte l'opere tue teffificano; perche non ti debbo io pregiare, e riverire? perche non ti amerò io contutto il cuore, e con tutte le forze? Per qual causa non mi saranno testimon; della tua gloria tutte l'opere tue? perche non mi saranno specchi della tua bellezza?predicatrici della tua sapionza, e risvegliatrici del tuo amore?poiche tutte a una vocedicono, che io ti ami? Io ti debbo dunque amare ancora perche tu sei bontà essentiale, & infinita; perche tu non lei buono per qualità, ma per essenza: di modo che la tua medefima natura, è l'istessa bontà, la quale si conosce benissimo nelle tue opere; perche tanto una cosa è più buona, quanto è più communicativa di le stessa; come è il Sole frà le creature corporali, il quale communica la sua luce tanto liberalmente, e sparge il suo calore per tutto il Mondo. Ma chi si trova, sia in Cielo, d in terra, che sia tanto liberale, esia tanto communicativo, come sei tu, Signor mio? Qual creatura si trove-

rà per piccola ch'ella sia, che non parte-cipi qualche cosa di te? anzi sia piena delle tue ricchezze ? poiche nessuna hà altro patrimonio, nè altro essere, oltra quello che tu gli desti? Di modo che tu sei il tesoro di tutto il Mondo, tu sei il sommo bene; dico bene universalissimo. Diqui nasce, che si come tutte le cose naturalmente desiderano la sua perfettione, & il suo proprio bene, così tutte desiderano di accostarsi a te, & esser partecipi di te, che sei la sua perfettione, & il suo bene: di modo che sino la prima materia (ch'è la cosa più bassa, vile, e più senza essere, che tu creasti) ella dico, come tanto povera dell'essere, lo desidera: per il quale possa partecipare qualche cosa di te, & habbia qualche sorte di simiglianza con te. Orasequesta vil Creatura, che non hà occhi per vederti, nè volontà per amarti, nè essere intiero; per il quale sia qualche cosa, ( essendo tanto povera, e vacua del tutto ) non è però priva del tuo amore, e del naturale desiderio, che cosa sarà dovere che io faccia, Dio mio; poiche tu m'hai dato gl' occhi della ragione per conoscerti, e satto un cuore per amarti; havendomi ancora fatte tutte le gratie, che tu facesti a tutte le Creature del Mondo; per la qual cosa io son chiamato Mondo piccolo? Ci tanto hà ricevuto, e diede tanto, e vede tanto, e col tuo ajuto ti può amartanto, come è possibile, che si la: sci vincere dalla materia prima, nel satto dell'amor tue? Fà dunque, Signor mio, che io t'ami, per questa infinita bonta, che si troya in te, che è la più forte causa di amore, dalla quale ci viene ogni bene. Perche si come è conditione propria del Sole illuminare, e del fuoco icaldare, e della neve raffreddare; così, emolto più, è proprietà della tua somma bontà di far ogni bene, e communicarsi. Or chi sara tanto nemico di se stesso, che non ami tal bontà, dalla quale habbiamo tanto bene? Certamente, Signore, tutti corriamo a te, dice San Bernardo, per causa della grandissima mansuetudine, che di te si predica; perche tu non disprezzi il povero, tu non fuggi dal peccatore, tu non discacciastill Ladrone, il qual ti confessava, piante, edianimal; in tutti i luoghi del Cananea che ti chiamava, nè la Don-I vedono segnali della tua bellezza. Nel

banco, nè il Publicano che orava, nè il Discepolo che ti negò, nè il Persecutore della tua Chiesa, nè quelli che ti crocefissero. Per quello, Signore, noi correremo dietro a te all' odore di questi pretiofi unguenti : perche non fi trova nei Mondo cofa più foave, ne più amabile, ne più dolce da placare di te. Estendo tu adunque un pelago sì grande, anzi un Mondo di tante perfettioni, e virtu, come non ti amerò io con tutto il cuore, e con tutte le forze mie? E se ciascuna delle tue perfettioni, per essere infinite, merita di esser amata con amore infinito; con che amore potrò amar colui, che hà in sè infinite perfettioni? con che lingua ti lodarò? con quali parole predicherò la tua grandezza? con che viscere amerò la tua bontà? Il debito si vede chiaro, e vedesi ancora la povertà del debitore. Io ti prego, Signore, che tu vogli supplire a quello che io manco; e poiche cu meriti di essere amato tanto, e tanto strettamente mi commandi, che io t'ami, dammi un cuor nuovo, col quale io ti ami, come tu commandi: poiche a te solo fi deve infinito amore, perpetua lode, eterna gloria, somma potenza, Regno perpetuo, & Imperio senza fine, per tutti i secoli de' secoli. Amen.

#### TERZA OR ATIONE DELLE MEDESIME perfettioni Divine.

SE frà tutte le cose, che provocano all'amore, una delle principali è la bellezza; perche non devo amarti, Signorimio, ellendo tu il fonte di ogni bellezza? Tu sei la bellezza dell'universo, poiche tu creasti tutte le cose belle nell'esser suo, della tua bellezza si maravigliano il Sole, e la Luna, nella tua faccia desiderano di guardare gl' Angeli, con la cui vista hanno la sua ultima felicità, e gloria tutti gli Spiriti soprani. Da te riceverono la sua bellezza gli uccelli, ifiori, le fonti, i campi, i fiumi, i mari, i boschi, gl'alberi, la terra, i monti, le valli, e tutte le altre cose. Tu abbellisti il Cielo con le stelle, l'aria con gl'uccelli, l'acqua co'pesci, i prati co' figri, e la terra con infinità varietà di nè la Peccatrice che piangeva, ne la Mondo tu sei bello, perche in tutti si ma adultera, nè l'Euangelista che stava al Cielo tu sei bellezza di gloria, nell'in-

ferno di giustitia, ne' buoni di gratia, e l'largo della terra, e più spatioso del macora amare, Signor mio, perche tu sei perfettione di tutte le cole. Tu sei lode a gli Angeli, guiderdone de' Santi, speranza de Patriarchi, lume de Proseti, allegrezza de gl'Apostoli, corona de' Martiri, gloria de' Confesiori, purità delle Vergini, e sahutedi tutti gli eletti. Tutti gli Spiriti beati ti lodano, di te tremano le colonne del Gielo, & a te fanno riverenza , & honorano tutte le Creature del Mondo. Tu riempi tutte le cose senza distenderti, e passi per ciascupa di esse fenza moverti, e stai dentro di tutte senza stringerti. Tu le creasti senza necessità, e le governi senza fatica, e le muti senza mutarti. Tu solo giudichi senza errore , e castighi senza passione, e fai infinite gratie lenza perdere cosa alcuna del tuo tesoro. Perche se il mare diffondendo tanta acqua per la terra non si scema, non essendo infinita, in che modo si scemeranno i tuoi tesori, che sono infiniti? Tu solo sei, & a te, & a tutte le cose sussicientissimo. E però chi hà te solo, tiene il tutto, e chi non hà te, ancora ch'egli habbia tutto il resto, non ha però cosa alcuna, & è povero, miserabile, e mendico. Tutte queste perfettioni, e lodi, Dio mio, conaltre infinite fi ritrovano in te, le quali l'intelletto non può comprendere, nè linguz mortale ipiegare, perilche la maggior lode, che possa celebrare la nottra bassezza, è il dire, che tu sei del tutto incomprensibile, e che tu dei esser riverito con silentio (come disse un Filosofo ) dando questa soprana gloria alla tua sostanza, dicendo, che ella sola èinfinita nell'essenza, nell'onnipotenza, nella fapienza, nella bontà, nella bellezza, & in tutto il resto; e si come ell' è infinita in tutte le cole, così non può esser compresa con il nostro intelletto, e molto meno spiegata con la nostra lingua mortale; perilche si come se si trovasse qualche mare senza fondo; dapoi che si fosse sceso un miglio, e doi, e cento, ne resteriano ancora infiniti per scendere: così ancora, dapoi che l'intelletto humano si sarà fondato nella profondità delle tue eccellenze, gli resterà ancora un campo infinito da discoprire; perche tu sei quel gran Dio, del quale è scritto: Egli è più alto del Cielo, più sprofondo de gl'abisti, più

ne cattivi di patienza. Io ti debbo an- re. Questo è il Diogrande nella sua fortezza, non si ritrova sra tutti i savj, e fondatori delle leggi, che si assomigli a lui. Chi potrà investigare le sue vie, ò chi haverà ardire di dirgli, che egli habbia fatto qualche cosa male? Considera che tu non puoi comprendere perfettamente le sue opere, delle quali hanno icritto tante cole huomini grandi. Tutti gli huomini lo veggono; mà ogn' uno lo guarda di lontano. Questo è quel Dio grande, che vince la noltra sapienza, & il numero de gl'anni luoi è inestimabile. Dallequali parole si raccoglie manifestamente, come in ogni parte tu-lei, Signore, inestabile, oc incomprensibile. Tu sei più alto di quanto si possa immaginare, e figurare; lei più alto di quanto si possa intendere, e contemplare; & ancora sei più alto, e degno di quanto si posta amare, godere, e desiderare. Perche l'immensità della tua grandezza sopravanza tutte quelle cose. Dimodo che tu sei incomprensibile a tutte le Creature (come dice San Dionisso) perche il fenso humano, nè la immaginatione, nè l'opinione, nè la ragione, nè qual si voglia altra virtù creata, ti puòcomprendere. E poiche la tua immensità sopravanza ogni nostro senso, & intelletto, questa, Signor mio, sarà la migliore delle nostre confessioni, e la maggiori delle tue lodi, cioè confesfarti per incomprensibile. Il medesimo confessavano i Filosofi, e particolarmente uno di loro testifica con queste parole: Se tu considererai ( dice lui ) le parole di Platone, troverai, che Dio è una tanta nobile, & alta sostanza, che non fi trova parola, nè pensiero che la possa comprendere. E se tu dirai qualche cosa di lui, potrai dire delle sue cose, mà non lo dirai mai di lui. Tu potrai dire, ch'egli è causa di tutte le cose; mà chi eglissa, & in che modo sia, non si trova intelletto che lo sappia. Perche gl'intellerti nostri subito s'inchinano alle nothre cole istesse, e quanto noi intendiamo, lo intendiamo a nostro modo; pensando che egli sia, come siamo noi; e quello che non è come noi, non lo conosciamo, nè possiamo accertare, come egli sia. Sia dunque questa la prima verità del primo principio, è la prima confessione, cioè conoscere, ch'egli è incomprensibile. E però quando tu l'ha-

che tu gli offerirai, farà il confessare, ti ama. ch'egli è il desiderio commune di tutte le cole; & il terzo larà affermare, ch'egli è principio, ecausa del tutto. Ora s'un PRIMA MEDITATIONE Filosofo senza lume di fede seppe dir que-Moi, che cola larà ragione, che dica di te, Signor mio, uno che per il tellimonio tutte trovano in te quanto loro bilogna, ti desideri? Obene universale del Mondo, dultimo fine, per il quale fu creata l'anima mia, consentirai tu tal mostruosità nel Mondo, che io solo sia quello che non t'ami, e desiderj, O Dio mio Creatore, e Signore del tutto; perche non t' amerò io con tutti gl'amori? Tu sei mio Diovero, Padre mio fanto, Signor mio pietoso, Rè mio grande, amator mio bello, pane mio vivo, Sacerdote mio eterno, Sacrificio mio puro, lume mio vero, dolcezzamia santa, sapienza mia certa, semplicità mia pura, heredità mia ricca, misericordia mia grande, Redention mia intiera, speranza mia sicura, Carità mia persetta, vita mia eterna, allegrezza, e beztitudine mia infinita. Adunque se tu, Dio mio, fei tutte quefie cole, perche non t'amerò io con tutte le mie viscere, e con tutto il cuore? O allegrezza, e ripolo mio, ò gaudio, e diletto mio, pregoti Creator mio, e Redentor mio, che tu allarghi il mio cuore nel tuo fanto amore, accioche tutte le mie forze, e sensi conoscano, e provino, che dolce cosa è liquesarsi del tutto, e nuotare, e sommergersi sotto l'onde del tuo amore. Il fanto Profeta dice, che vidde un fiume di fuoco acceso, e furiofo, il quale usciva dalla faccia di Dio; o Signor mio fammi nuotare in quel fiume, mettimi in mezzo della corrente, accioche ella mi porti seco, nè sia mai più veduto al Mondo, mà resti del tutto confummato, e trasformato in quel fuoco d' amore. Sia quella la mia dimanda, que-Ro il mio continuo studio, in questo spenda i giorni, a questo pensi la notte, nè vegga con gl'occhi cola alcuna, che non mi sia un sveglizzore, ed uno stimolo dell'amortuo. Fà, ch'io viva con questo pensiero, questa sia l'ultima parola, con la quale io finisca la vita mia, poiche

veral adorato, chiamandolo incompren- quelli, che muojono in te, sono beati, sibile, di inestabile: il secondo honore, le colui muore in te, che mentre vive,

### Sopra l'Oratione del Pater Noster.

delle tue parole ha cognitione di te? Se S Ignor Dio mio; un Savio di quello tu sei il desiderio di tutte le cose (perche S Mondo, dille; che l'eloquenza, che non poneva in ammigatione gli ascoltanpoiche tu sei il fine universale di tutte ) in ti, non meritava nome di eloquenza. che modo farò io folo frà tutte, che non Dando con questo da intendere, che s'afpetta alla facoltà, & ingegno d'un' huomo mortale, fare le fue orationi, e ragionamenti contanta eccellenza, & artificio, che bastasse a far maravigliare tutti che l'ascoltano. Mà se l'ingegno dell' huomo arriva a quella perfettione; qual farà la perfettione dell'opere tue, Signor mio? Perche è cosa certa, che quello che và da cause a cause; il medesimo và da esfetti a effetti, e da opere a opere: e se la tua potenza hà tanto vantaggio, e così la bontà , e sapienza tua, con tutta la potenza, e sapere de gli huomini; quanto saranno maggiori, e più maravigliose l' opere tue, di quelle de gl'huomini? Io intendo da questo, Dio mio, che tu hai quelta conditione naturale, di far'opere tali, che non si trovi lingua, che le possa spiegare, ne intelletto, che le polla capire, nè lodi, che bastino per aggrandirle. Perche bisogna che le opere tue siano tali, che s'assomigliano a te: esi come tu sei infinitamente savio, potente, e buono, e per conseguente incomprensibile; così bisogna, che nel grado loro siano le tue opere (massime quelle della tua bontà, e misericordia, delle quali più ti servi) di tal modo che tutti gl'intelletti, che le considereranno attentamente, restino come attoniti, e fuora di sè. Perche le il medesimo intravenne alla Regina Sabba, quando ella confiderava l'opere di Salomone (il quale al fine era huomo mortale come ciascuno di noi) quanto maggior stupore daranno l'opere di quella infinita iapienza, e bontà, che regna in eterno? In questo conto entra principalmente il misterio della Sacratissima Incarnatione del tuo unigenito Figliuolo, e così ancora quello della Sacratissima Passione, e 1' Istitutione del Santissimo Sacramento (il quale ci lasciò in questo Mondo per sua memoria) & in questo medelimo conto

Dans.

entra ancora, che tu Dio, e Signore d' i si vede chiaramente, che nessun padre ei immensa Maestà, e grandezza, volesti addotarci per figliuoli, o proferirti di esser nostro Padre. A questo modo ci commandò il tuo unigenito Figliuolo, che ti chiamiamo, & egli ci da nome di figliuoli in tutta la Scrittura del suo Euangelio. In un luogo dice: Vostro Padre sà di che cosa havete bisogno. Poco più oltre dice: 1bid. Considerate gl'uccelli dell'aria, che non seminano, e non raccolgono: nondimeno il vo-Bra celefte Padre gli nusrisce. Più oltre dice: Non è di volontà del vostro Padre, che perisca uno di questi piccolini. In un'altro Gio. 10. luogo poi dice a' suoi Discepoli: Vedete, ch'io saglio al mio, evostro Padre, mio, e vostro Dio. Perilche dice l'Apostolo, che il Salvatore non si vergogna di chiamarci fratelli, dicendo: Io uredicherò il suo no-Heb 1. me a' miei fratelli. Questa dignita tanto grande ci acquistò, è merito per noi, il tuo medesimo Figliuolo, per il misterio della sua Incarnatione, e Passione, si come dimostrò similmente l'Apostolo, di-Gal.4. cendo: Die mandò il sue Figliuelo al Mondo, nato di Donna, e fatto ubbidiente alla legge, perredimere quelliche vivevano sotsalamedesima legge; O accioche così ricevessimo l'addottione di figliuoli di Dio . E perche voi sete già figlineli, pere infuse Die lo Spirito del suo Figlinolo ne vostri cuori, il quale con un sviscerato affetto vi incita a chiamarlo con tutto il cuore Padre, Padre. Di modo che non solo ci diede nome; mà ancoraspirito, e cuore di figlinoli, infondendo nell'anime nostre il medesimo spirito, che per eccellenza habitò nella sua , accioche habitando ancora nelle nostre anime, ci facesse partecipi di questa dignità, e glorioso titolo. Il medesimo conferma S. Giovanni, dicendo: Atusti quelli che riceverono Cio. I. Christo, il medesimo zli diede podestà di poter essere figlinoli di Dio, i quali havendo ricevuto questa dignità, non vivono più secondo i desidero, & appetiti della carne, e del fangue, ma conforme alla purità, e fantità, che si conviene a' figliuoli di Dio. Et accioche noi non pensiamo, che la dignità di Padre fosse folo di nome, e non di opere, & amore, aggionge il suo medesimo Figli-Matt. 21. uolo dicendo: Non vegliate chiamar nessuno Padre sopra la serra, perche un solo è vostro Padre, il quale stà in Cielo. Dandoci da intendere, che in comparatione dell' amore, eprovidenza paterna che tu hai con gl'huomini, tutti gl'altri amori, e providenze di padri non si stimano: poiche

ha deputati per tanto bene, come hai fatto tu: nè fece tanto per quella caula, come tu ; poiche tu ci hai deputati per la tua gloria; e mandasti alla morte il tuo Figliuolo per darcela. Però disse Davidde con molta ragione: Mie padre, e mia madre mi abbandonarono ; mà il Signore mi ricevette . Similmente il Profeta Ilaja dice: Tu, Si- Sal. ac. gnore, sei nostro Padre, & Abramo non ci Esa.63. conqbbe, & Isdraele non seppe cosa alcana di noi. Ma tu medesimo, Signore, dicelli per bocca dell'istesso Proteta: Che madre 261.49. fitrova, che si dimentiche del suo figlinolo, e che non habbia compassione di colni che uses dalle sue viscere? Nondimeno se ella si dimenticherà, io non misscordarò di te; perche so ti porto (critto nelle mie mani, 👉 ituei muri mi stanno del continuo dinanzi.

#### Padre nostro.

Per tanto, Signore, conforme a quella grande, & inessabile misericordia, il tuo unigenito Figliuolo ci da licenza, e ci comanda, che facciamo oratione a te, dicendo: Padre nottro, che sei ne'Cieli. O parola reale, parola dolce, parola di consolatione, e divotione inestimabile. Chi havrebbe havuto ardire, Signor mio, di parlarti a questo modo, se il tuo unigenito figliuolo non ci havessedato licenza?chi sei tu, Dio mio, echi son'io, perche io ti debba chiamar Padre? Tu sei quello che fei; io fono quello che non fono: anzi che questo Mondo tanto grande, che tu creasti, dinanzi a te non è. Or che maggior maraviglia? che maggior misericordia di questa, che tu Dio di Maesta infinita, Rè de'Rè, Signore de' Signori, Santo de'Santi, Diode'Dei, gloria degl'Angeli, & allegrezza de' Beati; vogli esser mio Padre, emi vogli addottare per figliuolo, essendo io un vilissimo fango, un mitero vermicello, e una perversa creatura? O maravigliosa pieta, ò longhezza, ò larghezza, daltezza, o profondita della carità, ebontà di Dio. Padre nostro. O parola di consolatione, parola d'amore, parola di confidanza . Che ti daremo , Signore, per questa gratia? con che parole essalteremo quella misericordia? quale intelletto non rimarrà attonito, confiderando tal'è tanta liberalità? Padre nostro. Che miele si troya tanto dolce, che latte tanto soave, che balsamo tanto dilettevole,

quanto questa parola? Adunque io ha- quello che noi dobbiamo fare, e l'altra verò ardire di chiamarti Padre? ò allegrezza inestimabile, ò dolcezza inessabile! Che cosa potevi sar più, Signore? Che cosa poteva io più desiderare, che haverti per Padre? O come bene intendeva questo il Santo Euangelista, quando disse: Vodi qual ful' amore, che Dio ci portò: poiche ci concedette, che fossimo chiamati, e che veramente fossimo figlineli di Dio, cioè: Egli non si contentò con darci il titolo di figliuoli, mà ci diede ancora l'essere, e lo stato di figliuoli: accioche così noi fossimo certi, ch'egli è nostro Padre: poiche non si trova Padre senza figliuolo, nè figliolo senza Padre. Di modo che il Padre ci pigliò per figliuoli; il Figliuolo per fratelli; e lo Spirito fanto per tempi vivi, e per suoi sacrarj. Che gloria, che diguità può esser maggiore di quelta? Disse un Filosofo, che il guadagno era la più dolce cosa del Mondo; perche per amor suo tutte le fatiche de gl'huomini si fanno facili, edolci. E se il maggior guadagno che si posta fare, è l'haver Dio per Padre, non solo di nome, mà di fattiancora; che cola può elser al Mondo più dolce, e più soave di questa? Questa parola, Padre, ferisce il cuore, commuove le viscere, accarezza lo spirito, conforta il cuore, rallegra l'anima, e fà nascer fonti dalle lagrime, Padre nostro. O parola compendiosa, o parola abbreviata, che fece Dio so-pra la terra. Diceva l'Apostolo, che egli non sapeva altro che Christo, e questo Crocefisso; & haveva mosta ragione; perche in questo misterio solo si comprende, quanto si può sapere. Io, Signore, non voglio saper'altro, se non questa scienza, non voglio intender altro, che quella grata parola: Padre nostro. In questa io voglio leggere, in questa studiare, in questa meditare giorno e notte, perche questa mi balta. Si dice, che l'huomo è Mondo minore, perche in lui si vede abbreviato, quanto si vede nel maggiore; così ancora questa parola si può chiamare sapienza abbreviata, perche in essa si rinchiude, quanto insegna tutta la Scrittura Divina. Perche ella fi ristringe in due parti principali , l' una è promettere, l'altra dimandare; perche l'una soccupa in dimandare all'huomo, quello che egli deve a Dio; el'altra in promettere savori, e gratie all'huomo ubbidiente; e però l'una ci insegna

quello che dobbiamo sperare. Mà quai promessa si trova, che non sia compresa lotto questo nome di Padre? e che obblighi si trovano, che non s'intendano sotto questa parola, figliuoli? Adunque che bene, che gratie, che providenze non spererò io da chi veramente si chiama Padre? Per certo è cosa conveniente ch' essendo egli mio Padre, m'amerà, mi: provederà, m' indrizzerà, mi ajuterà, mi difenderà, mi consiglierà, mi insegnerà, mi honorerà, e mi farà herede; quando larà bilogno, mi castigherà come Padre: perche qual'è quel figliuolo, che suo padre non lo castighi? Il viver dunque sotto la tutela, e providenza di un padre tale, èun dolce stato, èuna servitù libera, una guardia perfetta, un timore allegro, un castigo piacevole, una povertà ricca, una possession sicura, per-che è officio del Padre il pigliare sopra di sè i pensieri e le fatiche, e partire il frutto co' figliuoli. Di più ancora; se questo padre è Dio onnipotente, e Signore di tutte le cose create; che cosa mi può mancare havendo un Padre tale? Perche si sà, che i figliuoli hanno parte in tutte le cose del padre. Che tribolatione, che travaglio sarà bastante a turbarmi, havendo Dio per padre? se i miei nimici mi perseguiteranno, egli mi diffendrà; se mi spoglieranno de'beni temporali egli mi provederà; se io sarò in qualche intrigo, ò havero qualche dubbio, egli mi insegnerà; se io camminerò in mezzo delle tenebre, e dell'ombra della morte, egli m'accompagnerà; se mi sarà apposte qualche falsità, egli risponderà per me; se squadre di huomini armati verranno contra dà me, io non le temerò, perche tu, Signore, sei in mia compagnia. Per tanto, che maggior gloria, che maggior'honore, che maggior misericordia può esser di questa; La prima dignita, che sia nel Mondo, è l'elser figliuolo di Dio per Natura; e la seconda, è l'esser figliuoli per gratia. E perche non era possibile, che fosse più ch'un figliuolo solo per Natura, tu Signor mio, ci mettesti nel secondo luogo, facendoci figliueli per gratia, della qual dignita non si può trovar la maggiore. Perilche si vede, che tutte le tue promesse unite insieme si comprendono fotto questa parola, anzi

questa sola dice, più che tutte insieme: poi ch'è molto maggior cosa, che tu, Signore, ti degni d'esser nostro Padre, che tutto il resto, che suora di questo ci pottesti dare; perche essendo tu Padre, e noi figliwoli , fiamo heredi de'tuoi | beni, e siamo partecipi della tua robba col tuo unico Figlinolo. Questa parola mi insegna ancora quello, ch'io | aebbo fare, e quello, che debbo sperare: perche si come sei mio padre; cost ancora fon tuo figliuolo, non folo di parole, mà di fatti: dal che si vede, che io sono obbligato a far'opere di figliuolo, si come tu le fai di padre. Essendo questo così, ne segue, ch'io fono obbligato di amarti come Padre, servirti come Padre, honorarti come Padre, ubbidirti come Padre, e mettere tutta la mia speranza in te, come in vero Padre; ricorrere in tutte le mie necessità a te come mio pietoso Padre; haver zelo dell'honor tuo, e procurarlo come si richiede a un caro Padre; servirti con purissima intentione per puro amore, come serve il figliuolo al Padre; rimettermi del tutto nelle tue mant, come in mano di Padre; sopportare allegramente tutti i tuoi castighi, come di un'amorevol Padre; e finalmente rimettere, collocare ogni mio penfiero, e disegno in te, come in vero Padre. Il nome di figliuolo ricerca giusta. mente tutte quesse cose da me, & io del tutto ti sono obbligato, come a vero Padre.

E poiche in questo si comprende la somma di tutto quello, che tumiinsegni nelle tue Scritture, seguita, ch'io hò tutta questa dottrina abbreviata in questa parola, & hò che studiare in esta tutto il tempo della vita mia. Mà questo si vedrà più chiaramente, accompagnando la seconda parola con la prima, e dicendo: Padre nostro, perche il tuo unigenito Figliuolo non volse, che noi dicessimo, mio: nè in tutta questa Oratione si ritrova, mio, nè tuo: ma nostro; perche egli volse communicare a tutti la gloria di questa dignità: accioche tutti noi fossimo per gratia, quello ch'egli è per Natura. Si che dicendo: Padre noilro, noi confessiamo chiaramente, che tutti siamo fratelli, come figliuoli d'un medefimo Padre, e così dobbiamo amar ciascuno come fratello, e te come Padre univeriale di tutti.

Di qu' si vede, che in queste due parole, ci si ricorda l'amore di Dio, edel profilmo, ne'quali due Commandamenti consiste tutta la legge, & i precetti. Ora qual dottrina poteva esser più sublime, & alta, e più compendiosa di questa, la quale in due parole sole insegna tanto chiaramente tutto quello, che ci bisogna sapere? Ostre a ciò, queste parole non solo m'insegnano quello, che mi bisogna sapere, e quello che debbo fare, e sperare; mà mi aprono ancora la via della penitenza, e le porte della speranza, quando il peccato me le chiude. Perche non per questo mi perderò d'animo, nè perderò la fidanza; anzi, che imitando l'essempio di quel figliuol Prodigo, esmarrito, ritornerò a te, mio Padre, con le parole, e roslore con che egli ritotnò, e dirò: Padre, is bò peccato contra il Cielo, e contra te . Quel figliuolo havendo ricevuto la parte della robba che gli toccava, partendosi da te, subito la consumò malamente; perche la robba che si possiede senza la providenza del Celeste Padre, và per questa via. Di modo che la robba senza te, spogliò il figliuolo, lo cavò del grembo di suo Padre, lo scacciò di casa sua, lo bandi dalla sua Patria, lo privò della sua fama, gli sece perdere la castità, e lo sece diventare guardiano di porci; accioche la propria miseria gl'insegnatie e faccelle conoscere quanto mal'haveva fatto in partirli di cafa d'un tale padre ; e per il male , ch'egli pativa, conoscesse il bene, ch' haveva perduto. Di modo che ritornando questo misero in se, comincida dire: A quanti iervidori, e mercenarjavanza la robba in casa del mio Padre; & io mi muojo qui di fame? Per ritornare a suo padre, ritornò prima in sè: percioche egli si allontanò da sè, quando si parti dal padre. E senza dubbio egli si allontanò molto da sè, poiche havendo perduta la dignità di figliuolo, e d'huomo ancora, venne a farsi simile alle bestie, & haver il suo nutrimento in compagnia loro. Di modo, che il misero ritornando in sè, si determino di ritornar a te, suo Padre. Mà con che faccia? con che ardire? con che speranza rieornò a te? non con altro, che con sapere, che tu sei nostro Padre; perche se ben'egli haveva perduto la dignità di figliuolo; tu non haveyi perduta la pietà, & amorevolez-

za di Padre. Il Padre adunque subito che vide il figliuolo ritornato, ricoprì il suo peccato, e distimulò la persona di giudice, per far'officio di padre; e mutò lo ídegno in perdono, deliderando più prelto il ritorno del figlinolo, che la sua perdita. Etaccostandosegli, le mise le braccia al collo, egli diede un bacio di pace; e subito commando, che della prima veste fosse vestito. Egli non lo dimando, donde vieni? dove sei state? dov'è la robba che portasti teco? perche cambiasti sì grand'honore con tanta vergogna? non li dimandò neisuna di queste cole, perche la forza dell' amore non yede i diffetti. Il Padre non sà, che cosa sia la misericordia tarda, ma subito commanda, gli sa messo un'anello in dito; percioche non contento di restituirgli la prima innocenza, lo vuol'ancora nobilitare con questo segno di honore. Commanda ancora, ch'egli sia calzato; accioche di nuovo cammini per la via della giustitia, la qual egli haveva imarrita; & accioche li veda, a che estrema pover-22 era venuto, quando si parti da suo padre; poiche egli ritorno senza scarpe in piedi. Commandò ancora il Padre, che fosse ammazzato un vitello grasso; perche non contento d'un vitello, se non era ancor grasso, vuol honorar la festa di questo ritorno del figliuolo, e dichiarar in questo la grandezza della sua carità verso lui. Ora Signore, io mosso da questo essempio, & allettato da sì gran mostra di Carità, dopo tanto mio girare, & andar vagabondo, con ogni humiltà, e vergogna, quanto mi è possibile, ritorno a te, Diomio; dicendo con quel imarrito, e Prodigo figliuolo: Padre, io hò peccato contra il Cielo, e contra te; non sono più degno d'esser chiamato tuo figliuolo; però trattami come uno de'tuoi servi mercenarj. Iodirò queste parole: Signore, e s'io le dirò con quel cuore, ch'egli le disse, io spero, che prima, ch'io le finisca di dire, tu mi verrai incontra, e mi getterai le braccia al collo, e mi darai il bacio della pace: percioche questo si spera dalle viscere paterne; cioè procurar di ritirar a se il figliuolo già perduto. Molto a proposito dice un Dottore. Che si come quando un'uccello vede un fuo figliuolino caduto fuora del nido, dov'egli stava sicuro, s'affatica per riportarvelo; le a caso wede qualche animale, che le gli auvicini per mangiarlelo, và volando con ogni

gridando, e facendo il possibile per liberarlo; così il Padre Eterno procura la salute de suoi figlinolini, e medica le loro infermità e perseguita la fiera bestia (cioè il Demonio) e ritorna il suo figliuolo al nido, e si dimentica dell'ingiuria pallata, e procura di ritirarlo a penitenza. E sopra tutto, non cessa mai di ammonirci come vero Padre, e di configliarci, & indrizzarci nella via della salute. Perche, si come quando uno vuol veder lume di giorno, non và cercando la luce, perch' ella medesima si rappresenta a chi guarda; così colui, che vuole alzar gl' occhi suoi al Ciolo, e guardare il Padre, mai non gli manca questa chiara luce, la quale si communica a tutti.

#### SECONDA MEDITATIONE

Qual seguita la dichiaratione del Pater noster.

– Che sei no Cieli.

🕥 Opò la prima parola , che è, Padre nostro, seguita la seconda, non meno dolce, ne manco ricca, ne manco compendiosa della passata. Perche se tu, Signore, chesei mio Dio, e mio Padre, e mia heredità, sei ne' Cieli; che cosa hò io che fare in terra, havendo ogni mio tesoro in Cielo? E se tu, mio Padre, stai nel Cielo, leguita ch'io son pellegrino, e forastiero in questo Mondo; e non hò quà giù Città permanente, estabile, mà vado cercando la mia patria vera. E perche il pellegrino, che và per viaggio, si trova lolo col corpo; percioche il cuore, & i pensieri gli hà del continuo per ritornar alla patria, dove egli hà la sua casa; così io che son pellegrino, mentre che son iontano da te, dove devo tenere il cuor mio, & ogni mio desiderio, se non in te? Questa parola fortifica ancora la mia confidanza, e m'assicura il partito: perche se tu, mio Padre, sci ne Cieli, già jo v'hò che fare, già hò un piede in quella stanza, essendovitu dentro, & essendone padrone. Dove hanno da star i figliuoli, se non dove stà il Padre? dove han da star i membri, se non con la testa? dove l'Aquila, se non dove sarà il corpo? Il Padre non prestezza, e sollecitudine all' intorno, discaccierà mai di casa sua uno, a chi egli

hà dato titolo di figliuolo, e di herede. Oltre a ciò, questa parola aggrandisce, & alza l'anima mia sopra tutte le cose del Mondo. Perche qual maggior foddisfattione d'animo, e che maggior gloria si può desiderare, che stando in terra, haver il Padre in Cielo, e per mezzo suo diventar figliuoli del Rè del medesimo Cielo? O voi che desiderate honore, e gloria, a che propolito andate cercando gloria di fumo, che se la porta il vento? Perche lasciate una gloria, & honore sì grande, come è l'ester figliuoli del Rèdel Cielo? E se voi non credete questo, in che modo sete Christiani? e se lo credete veramente, com'è possibile, che andiate cercando gl' honori vani, che fuggono da voi, con tanta ansietà? Non è molto meglio accettar questo vero honore, che volontariamente, e lenza premio alcuno vi viene offerto? Rallegratevi nel Signore, e godete tutti voi giusti, e gloriatevi voi puri di cuore: poiche havete sì caro pegno in Cielo, & havete Dio per Padre. Adunque, Signormio, io piglierò l'ali d'Aquila, e lasciando queste bassezze, e vilta della terra, volerò a te nell'alto: perche come potrò far più stima di cosa nessuna in terra, vedendomi esser herede del Cielo? In che modo potrò io voltar la faccia a' diletti bestiali di questo Mondo, ò alle ricchezze transitorie, e terrene, essendo di già fatto possessore del Cielo, per mezzo di te, mio Padre? Questo mi sarebbe maggior vergogna, che s'un figliuolo d' un Rèandassespazzando stalle, ò governando cavalli. Es' un primogenito di un Rè, ancorche non habbia hereditato, nientedimeno per la ragione, & autorità ch'egli hà nel Regno di suo Padre, è tanto stimato in tutto il suo regno ; io ch'hò la medelima pretensione, & autorità per parola di Dio vivo, non al Regno transitorio, e mondano, mà al Regno del Cielo; perche non mi terrò per ricco, & auventurato con quell' aspettativa, e con quella speranza?

Sia fantificato il nome tuo.

O quanto convenientemente seguita la presente petitione, Sia santificato il nome tuo. Percioche se io son già stato ricevuto per tuo figliuolo, che coiaè, che più mi si convenga, che procurare la gloria del tuo santo nome, la vittoria del tuo regno, e l'osservanza della tua Santa volonta? che altro vuol fignificare il dimandarti io queste cose, se non che dopò l'haver ricevuta questa nuova dignità di figliuolo, pigliarne subito il possesso, & elleguir le cose che ragionevolmente si convengono a' figliuoli? Perche si come tosto che un'huomo è electo per Re, per Prelato, ò per altro, subito piglia il possession di quella dignità, e comincia a peniarealle cole che si appartengono all' uffizio suo; così io, Signore, havendo ricevuto per gratia tua questa nuova dignità, comincio subito a pigliarne il possello, & ad esleguirla, facendo, e dimandando quello, che si conviene ad un figliuolo di tal Padre: il che è desiderare, e procurar la Santificatione del suo Santo nome, e la gloria del suo Regno, cioè ch' eglissa conosciuto in tutto il Mondo, & adorato, e glorificato: poiche l'huomo facendo quelto sa i propri negozi, e sapendo certo, che la gloria del Padre, è similmente honore del figliuolo, si come disse il Savio. E se la natura, e proprietà del buon figlinolo, è amare il Padre, el' amore trasforma l'amante nella cosa amata (di tal sorte che dimenticandosi di se stesso, pone ogni studio in procurare, e desiderare quello, che l'amato desidera per sè, come s'egli fosse un'altra lui) che devo desiderare io per te, Signor mio, dapoi che per amore io sono trasformato in te, se non quel tanto, che tu medesimo desideri? E si come non è cosa che tu desideri più, che la gloria del tuo Santo nome, (perche non è cola più degna d'esser desiderata di questa) che devo io fare, se non desiderare, e procurare questa gloria? Ioveggo bene, Signore, che tu non hai bilogno di questo; perche se ben la lingua mortale tace, tutte le Creature gridano, e predicano la tua gloria, e ci invitano a fare il medesimo, come dice il Salmista. Perche se noi guardiamo gli spiriti Angelici, tutti del continuo ti celebrano feste di gloria, e perpetua lode. Se noi ci rivoltiamo alla maravigliosa compositione de'

Cieli, e consideriamo con gl'occhi chiari i le lor maraviglie, la concordia di sì differenti Elementi, il crescere, e calare ordinario del mare, il perpetuo forgere delle l fonti, il continuo corso de'fiumi, tanta varietà d'alberi, tanta diversità di herbe, tante specie d'animali, e tante altre cole senza numero, e ciascuna con la propria virrà naturale, come a re piace di dargli, tutte queste cose che del continuo habbiamo dinanzi a gl'ocehi, che alero dicono, e predicano, se non la gioria, e magnificenza del tuo Santo nome? Effe tutte a viva voce chiamano te solo per vero Dio, folo ennipetente; favio, buono, e misericordioso; solo giusto, vero, ammirabile, e solo meritevole d'esser lodato infinitamente. Mă fra tutte queste Creature l'huomo è quello, che è plù obbligato di fantificare, e celebrare il tuo Santo nome. Percioche havendo egli ricevuto insesolo tutte le habilità, e persettioni di tutte l'altre Creature (perilohe egli fi chiama Mondo minore) le ciaseuna è obbligata di santificare il tuo nome per la parte che gli toccò, che obbligo haverà colui, che ha ricevuto il tutto, o per il quale fù creato tutto quello, che si vede in questo Mondo visibile? Per tanto, Signore, io desidero con tutto il cuore, che il tuo nome sia Santificato in tutto il Mondo, di tal sorte, che tutte le lingue, e nationi, tutte l'età, e qualità di persone, in oggi loco siano conformi per lodare, eglorificare il tuo Santo nome. Io, Signor mio, non si dimando ricchezze terrene, 'nè honori del Mondo, nè diletti carnali, mà sol ti dimando, che il tuo nome sia Santificato , e glorificato nel Mondo. Siaquella la prima, e la maggior delle mie dimande, questo sia il mio prin-cipal pensiero, & il più essicace, & assettuoso de'miei desider; ; poiche l'amor, che strdeve a te, dee esser'il maggior di tutti gl'amori. E s'io ti dimanderò la tua gloria dopò la presente, fa, Signore, ch'io non la dimandi folo per mia utilità, mà per tua gloria; e reputi beati gl'habitatocori del tuo regno; poiche essi in sempiterno ti loderanno. . . . . . .

Opere Granata Tomo I,

Venga il Regno suo,

🕆 Tu vedi , Signore, che molti Rè (ò per dir meglio) molti Tiranni si sono impatroniti di noi; il Demonio con la sua superbia; il Mondo con le sue pompe; la carne con le sue lusinghe, e delitie; e la noftra propria volontà co'suoi appetiti. Tutti questi crudelissimi Tiranni ci hanno tirannizato, e ci hanno allontanato dalla tua giurisdittione, e Regno; incitandoci del continuo a far la loro voiontà, & a vivere conforme alle leggi lore, abbandonando le tue. Però, Rè del Cielo, provedi a questo disordine per honor tuo, e non permetter più quella tirannia nel tuo Regno. Vadino fu**or**a questi tiranni, siano dissipati li tuoi nemici, e suggano dalla tua presenza, tutti quelli che ti odiano. Regna tu, Signor mio, governaci tu solo; e solo il tuo scettro, & il tuo Regno, sia riconosciuto da noi. La tua voiontà fia la nostra legge: la tua parola, la nostra luce e i tuoi commandamenti, la nostra allegrezza: l'esfer tuoi, sia la nostra ricchezza: & il patire per amor tuo, sia la nostra gloria. Reggici con la tua providenza, diffendici con la tua destra, guidaci co'l tuo spirito, insegnaci con la tua parola, governaci con le tue leggi, facci ricchi co tuoi doni, e cassigaci con la tua mano misericordiosa. Fàsì, che il Mondo, la carne, il demonio, ela propria volontà, non habbiano più che fare con noi. Partasi da noi il Prencipe di questo Mondo, regna tu solo inme, reggimi tu folo, habita nell'animamia, & il tuo regno occupi tutto il cuormio. Fà, che tu solo sii il lume del mio intellecto, la refettione della mia volontà, te solo cerchi, te solo dimandi, e te folo desideri l'anima mia: perche vado io discorrendo, e diffraendomi per diverse cose, poiche folo il tuo regno mi basta? Concedimi dunque, Signore, quella gratia, che per l'auvenire ad altro non pensi, nè altro brami, nè altro procuri, se non il tuo Regno, egli sia la Pinia occupatione, in lui sia ogni mia conversatione. Tu solo sei buono, tu solo sei bello, tu solo amabile, & amaprore dell'anime nostre: e però, Signore, reggimi tu solo, tu solo governami, & indrizzami nella tua volontà. Il petto mio si ricrei solo in te, in te si riposi

il cuor mio; fa che io corra verso te, ul- ! mo mio fine, centro, e regno mio, dove si riposano l'anime pure, e sante. Venga ancora in noi il guo Regno, che è il fine di tutte le nostre speranze, & il porto commune de'nostri desti : dove noi postiamo vedere te nostro Rè, e Padre nella tua bellezza, e possiamo godere eternamente l la tua presenza. Perche qual'è più preprio, enatural desio de'figliuoli, che vedere il Padre nel suo regno? ò Dio mio, quando verrà quell'hora? quando verrà quel giorno? quando vedrò questa luce? quando verrò, e comparirò dinanzi alla faccia tua, Dio mio? Quando vedrò quei palazzi d'oro ? quei giardini pieni di fiori eterni? quelle fonti di vita? quelle porte, emuraglie fatte di pietre pretiole? quei Cori degl'Angeli, e delle Vergini, che segueno l'Agnello immacolato, dovunque egli và? quei cantori e cantatrici, che con perpetui hinni, celebrano, e lodano il Re soprano, & il Padre commune di tutto ? ò Gerusalemme Madre nostra, quando ti yedrò? quando sarà quel giorno che io chiamerò alle tue porte d' oro? vedrò i tuoi muri lavorati di pietre pretiole, & udirò le voci di lode che quivi riluonano? O quanto lono amabili i tuoi tabernacoli, Signor Dio delle virtù, l'anima mia se ne vien meno per il desiderio delle stanze del Signore. Si come il cervo affaticato da Cacciatori desidera le fonti d'acqua, così desidera l'anima mia di vedere il mio Dio. Questo è desiderio naturale de figliuoli, & è proprietà di quell'acqua, che salta verso la vita eterna, alzar'il cuor dell'huomo dalla terra al Cielo. Questa era quella, che quando Sant'Ignatio era condotto al martirio, gli faceva dire queste parole: Il mio amore è stato crocefisso, e non meco; mà è rimasto in una certa acqua, che del continuo mi dice: Và a tuo Padre. Questo dunque è il Padre commune, che noi desideriamo: e per il quale noi sospiriamo in questo esilio, gridando, e dicendo: Signore, venga il tuo Regno in noi.

SIAFATTALATVA
volontà, si come nel Cielo, così
in terra.

Questa volontà, dice San Cipriano, che sia quella, che il tuo unigenito sece, ec insegnò. Questa volontà, e humiltà nel conversare, stabilità nella sede, vergogna nelle parole, giusticia nell'opere, milericordia nelle altrui necessità, e creanza ne costumi; non fare ingiuria a nestuno, sopportar la impatienza quando vien fatta; stare in pace co'fratelli, amar Dio con tutto il cuore, amarlo come Padre, e temerlo come Dio, non anteporre cola alcuna all'amore di Christo, poiche egli non antepole cola piuna al nostro; sin quì son parole di San Cipriano. Però Signore, questo voglio, e questo desidero; io non cerco altro, se non che in me, e per me sia fatta la tua volontà; e che io sia tuttotuo, e tutto mi occupi in tuo fervigio. Io non bramo, che il mio appetito più mi trasporti, nè voglio più haver riguardo al mio interesse, non all'affettione particolare de' parenti, & amici, non alle voci del Mondo, non a gl'affetti della carne, e del sangue; non pensarò più qual cosa sia amara, qual dolce, quale honorata, ò vergognosa; facile, ò difficile; ogni mio intento per l'auvenire sia solo il fare la tua fanta volontà. Questo iolo mi rallegri, quelto mi paja foave : quelta fia la consolatione del cuor mio: in somma ad altro mai attenda, se non a fare la tua volontà. Vorrei poter'io solo far tutto quello, che si conviene alla tua Divina Maestà, Veramente, Signore, se io fossi fatto in pezzi per amor tuo, doverei contentarmi più di quello, che godere quanti diletti fi possono desiderare; salvo però, se questi diletti non risultassero in maggior tua gloria; perche allora non desidereria i diletti per diletto, mà solo per tuo servigio: perche io non devo haver siguardo alla mia volontà, ma alla tua. Che cosa può esser per me più dolce, più amabile, che risolvermi del tutto in tuo honore? O che allegrezza faria la mia, se io potessi sopportare qualche cosa, che fosse aspra, peramor tuo, e per tuo honore? Questo è il gaudio de gl'Angeli, il desiderio de'Santi, e l'allegrezza de'giusti, cioè servirti persettamente, conformarsi in tutto con la tua fanta volontà, & haver

sempre riguardo al tuo honore. Io non; il pasto delle fostanze spirituali. Si che, dubito, Signore, che più si rallegrino gl' Angeli, e l'anime sante della magnificenza dell'honor tuo, che della grandezza della propria gloria. E però si come la qua volontà s'offerva, & efatta perfettamente in Cielo; così s'adempia, e faccia in terra; dital force, che tutti la seguitiamo con grandissimo servor di cuore, per bonori, e per disonori; per infamia, e per buona fama; per auverlità e prosperita, rinontiando tutte l'altre volonta, e rispetti, che non siano secondo te, e per te: poiche tu solo sei nostro Dio, tu solo per eccellenza sei nostro Padre, tu solo lei il Rède' Rè, e Signor de' Signori ; e però a te si deve somma ubbidienza, perfetta riverenza, e perpetua gloria, con eterna lode . Amen .

TERZA MEDITATIONE sopra l'oratione del Pater noster .

> Dacci boggi il nostro Pape costidiano . .

BEn si vede, Signore, che tu fosti il Maestro di questa persetta oratione, poiche tutte queste dimande vengono tanto a propolito l'una dopo l'altra. Che cola debbono più deliderar i figlimoli, che l'honor de' fuoi Padri, la prospezità del suo Regno, e l'offervanza della lor volontà? E similmence proprietà de figliuoli (maffine quando fono picciolini) dimandar del pane al Padre. Questa parola è replicata molte volte, e Tpello da esti, massime quando hanno same; perche allora l'addimandano con una voce compassionevole, con la quale commuovono le viscere paterne, e gli fanno partire il pane. Però, Padre mio Celefte, e come uno de' tuoi figlinolini, grande d'anni, ma picciolo di meriti, tribolato dalla fame, e dalle altre mie necessità, dimando del pane a te, con l'ardire che banno i figliuoli; cioè ti chieggio il mantenimento per questa vita, che tu mi hai dato. E perche in me fono due fostanze,. una corporale, e l'altra ípirituale, però ti dimando pane per l'una, e per l'altra. Per la corporale ti dimando pane terreno, e per la spirituale ti dimando pane del Cielo, ch'è il pane de gl'Angeli, i quali come Creature spirituali non vivono d'altro mantenimento, eccetto che dite, che sei

Padre mio, io che un tempo sono stato in Egitto frà le putride pignatte piene di carne de' diletti Mondani, disprezzando oramai queste vivande bestiali, sospiro per haver del pane de gl'Angeli, che venne dal Cielo. Questo cerco, questo voglio, questo humilmente ti dimando; ò gratia inestimabile, ò misericordia inaudita; il Dio de gli Dei, il Signor de Signori, il Premio de Santi, il gaudio degl'Angeli, il Verbo del Padre, la Sapienza eterna, la luce del Mondo, il Sole del Cielo è dive-

nuto mio mantenimento.

Che cosa posso io più desiderare, nè più pregiare? Sia dunque lontano da me il dilettarmi in cole del Mondo, poicho io hò ritrovato un cibo tanto pretiolo , dilettevole, e falutifero. Il quale ancora che io non posta sempre ricevere sacramentalmente, lo doverei almeno sempre ricevere spiritualmente, habitando il mio spirito in lui per amore, e per continua rimembranza. Veramente è maraviglia grande, che il cuore humano non fi diffaccia per la gran foavità di questo cibe. Mà poiche tu, à buon Gesù, ti sei fatto mio manimenimento, e mia refettione, voglio mangiar te solo; e di te solo voglio haver fame con desiderio insatiabile. Perche le sole il tuo odore è bastante di mantenere tutto il Mondo, quanto più tarà la tua refettione? Se noi viviamo tutti con la parola della tua bocca, e ne siamo sostentati, quanto maggiormente viveranno le anime con la refettione Sacramentale del tuo corpo? Mà com'è possibile, Signore, che i cuori nostri non si disfaccino alla tua presenza? come non si rallegra tanto l'anima mia in te, ch'ella si dimentichi di sè stessa, e di tutte le cole per amor tuo? se le cose terrene (anzi che alcuna volta sono limagini e figure ) occupano tanto il cuor mio, che mi fanno dimenticare di te, come non s'impatronirà di me la tua Real presenza di tal sorte, ch'ella mi faccia dimenticare di tutto il Mondo per amor tuo? Per tanto, Padre Celeste, dacci hoggi questo pane, accioche noi lo possediamo adesso, & in ogni tempo. Ricordati, Signore, che i tuo Figliuolo chiamò quello pane, pane d'ogni giorno; e ci commanda, che lo dimandiamo hoggi. Dimmi, ò buon Gesù, perche solleciti tanto di star con noi, che tu ci commandi, che dimandiamo hoggi, e non

non vuoi aspettare sin'a dimani? che cosa hai veduto in noi, per la quale tu sii tanto pieno del nostro amore, che tu non vuoi aspettar un di solo? Se l'amore, che tu ci porti, tisforza tanto-i che tu non vuoi prolungar un poco la nostra venuta, mà subito ti vuoi ritrovar con noi, non guadagnando tu nulla inquello; quanto doveremmo esser più solleciti noi, che siamo vilissimi vermi, e guadagniamo tanto di ritrovarci con te, sommo ben nostro specchio senza macola, & allegrezza degl'Angeli? Epoiche tu, buon. Gesù, secondo che quì dimostri, non vuoi prolungar questo negotio, nè manco lo vogliame prolungar noi; e poiche tu ci commandi che dimandiamo non per un'akto giorno, mà per hoggi, per hoggiti dimandiamo questa gratia, hoggi speriamo ottenerla: perche altramente questa tua dottrina non havria conseguenza, se commandando per hoggi, non lo potestimo ottenere: per tanto, poiche noi desideriamo di possederti al presente, e tu bai il medesimo de-siderio, vieni, & entra nel nostro cuore. Tu, Signore, sei tutto infiammento del nostro amore, & il cuor nostro parimente arde per il tuo: poiche il peso dell'amore ti conduce a noi, e noi trasporta te; fa, Signore, che cessando ogn' impedimento, l'anima mia si abbracci con sì grand'amore, ch'ella si venga meno, frà li tuoi abbracciamenti, per il gustogrande della tua ineffabile soavità, e dolcaza. B perchetu vuoi, che noi ti dimandiamo ognigiorno (perche ti contenti di stare del continuo con noi ) noi ancora vogliamo star con te, nè mai partirsi da te, che sei il cibo soavissimo, e lo sposo dolcistimo dell'anime pure.

## E PERDONACI I NOSTRI DEBITI, fi como noi perdoniamo c'nostri debitori.

O buon Gesù, ancora che tu benignamente, e con grande istanza ti offerisci a noi in questo pane d'ogni giorno, nondimeno io temo d'accostarmi a te. Io temo il convito della Regina Ester, perche non mi intravenga quello, che intravenne ad Aman, il quale essendo stato invitato da lei al suo convito, su poco dapoi impiccato per li suoi delitti. Mà ancora che questa, Signormio, non sia la tua inten-

tione, io temo nondimeno la mia difpostione, per causa della moltitudine de'mici peccati, che si sono moltiplicati più che l'arena del mare. Perche, chi potrà mai contare la moltitudine de'miei vani penfieri, delle mie male opere, e delle ditordinate parole: poiche appena i giusti sanno raffrenare la lingua loro? Ma i peceati delle trasgressioni, e negligenze, chi le porrà contare ? che farò dunque , Signor mio, in questo constitto? io vedo, che da una parte tu mi inviti alla tua tavola, egl'Angeli mi chiamano , la fame mi costrigne a desiderarla: mà sento dall'altra parte la moltitudine de mieipeccati, che mi ritira, e mi fà perdere d'ahimo. Ma poiche tu midai licenza, che ioti chiami Padre, io verrò a te con pentimento, e cuore di figliuolo, e ti dimanderò perdono de' miei peccati, li quali io chiamo debiti giustamente (perche uno , che robba quello ch'è d'un'altro, è suo debitore) & essendo noi, con tutto quello, che habbiamo, tuoi; e dovendo spendere ogni cosa in tuo fervigio (vilche non folo non habbiamo fatto, mà ti habbiamo ancora con ogni cosa offeso ) è cosa chiara, che ti siamo debitoriidel servigio, & honore, che rineghiarnor, Perdonaci dunque, Signore, queîti debiti , poiche tu commandi , che ti aŭ≓ dimandiamo perdono. O maravigliofa elemenza del nostro Dio! Havendolo noi difprezzato; e cambiato per cole si balle, e vili v con sutto ciò agli medefimo ci commanda che gli dimandiamo perdono, & estendo esti l'offeto, ci profesific la pace. Egli non fece quelta misericordia agl' Angeli che peccarono, perilche franno, e perpetnamente staranno nella loro imquità. Mà tu , Signore , havendo mavuro una sodisfattione tanto grande, per li nostri debiti, come è il Sangue del tuo Unigenito Figliuolo, ci commandi, che ti dimandiamo perdono: perdonaci tutte le nostre offese, si come noi perdoniamo a tutti i nostri offensori. O felice offeia, ò beato debito, il quale dopò l'essere stato perdonato, e rimesso, merita d'esser allegato nel giudicio di Dio per nostro perdono. Perilche noi non ci dobbiamo attristare, quando gli huomini ci offendono, ci perseguitano, e ci fanno ognimale; anzi ci doveremmo rallegrare, e desiderare cose tali, perche perdonando noi queste offese, possiamo ottenere più facilmente perdono delle offele, che noi facciamo a Dio. Nè bisogna dubitare,

anzi dobbiamo tenere per certo, che que- I sono i giorni della vita, che restano al tito sta allegatione che ci insegna quì il nostro | servo? Quando farai giustitia di quelli che giudice, & auvocato, sia di grande importanza dinanzi a lui . Perilche il Rè Davidde sopportava di buona voglia tutte le male parole, & inginsie di Semei, da te? Quando saro morto a tutte le cose che lo malediceva; perche egli intendeva. che questo gli giovava per riconciliarsi l con Dio :

A NON C'INDURRE IN TENTATIONE, . mà liberaci dal male. Amen.

Hemigiova, Signore, uscire de' debiti vecchi, se io torno a farne degl'altri nuovi? che mi giova lavarmi, per haver toccato un morto, le finendomi di lavare, io lo torno a toccare? Per tanto, Signore, se tu permetterai, che noi siamo tentati per nostra humiltà, e per nostro esfercizio, e per nostra patienza, e per nostra corona, e finalmente accioche vedendoci afflitti, ricorriamo a te, come a nostro Padre; non permettere almeno, che noi siamo vinti nella tentatione . La nostra fragilità è tanto grande, che noi non possiamo lasciar di cadere senza la tua gratia; dopò la ricevuta della quale non possiamo perseverare senza tuo pasticolare ajuto; poiche a molti si concede la gratia, mà non perseveranza a tutti. Le contradittioni, e nemici, che noi habbiamo, tu li vedi. La carne è un nemico domestico, continuo, e famigliare. Il Mondo è ingannatore, bugiardo, e traditore. Il demonio è crudele, forte, aftuto, e molto effercitato in combattere. Ora ritrovandomi io frà tante squadre di nemici, frà tanti fautori della nostra carne, e frà tanti persecutori dello spirito, che sarà di me, Signore, se tu ti allontani? che farà una povera pecorella frà tanti lupi ? una Creatura sì debole frà tante spade | nemiche? che debb'io fare Signore? non! trovo altro rifugio, fe non chiamare te, come il figliuolo della Rondinella, e gemere, e sospirare, come colomba. Che debbo fare, se non alzare gl'occhi a'Mondunque gl'occhi miei a te, che habiti ne' Cieli, a tealzo l'anima mia, Dio mio; in te spero, non fare, ch' io resti confuso: corri in mio ajuto, Signore, e non l tardare d'ajutarmi. Sino a quando ti ditrionferanno di me i miei nemici? Quanti | perche quello che tu dai a noi, lo dai a Opere Granata Tomo I.

mi perfeguitano? Quando mi vedrò del tutto libero da loro per venire a te?Quando sarà, che nessuno mi possa allontanare del Mondo, & a mestesso, per suggirme-ne a te? Quando metterò ogni cosa in oblio, per tenere tutti i miei fensi, e pensieri fissi in te? Quando sarà, che ogni cola mi parerà vile e nojosa, eccetto te? Quando sarò tutto tuo per mia volontà, poiche io lo sono per giustitia? O Padre di milericordia, e Dio d'ogni consolatione, fammi quella gratia, che io muora a tutti li mici appetiti,e muora ancora a mo stesso, & a tutti i mici nemici, e viva soloa te, e per te. O Padre, ò Rè, ò Signore, d'sommo ben mio, d'centro dell' anima mia, fa ch'io habiti in te, riposi in te, nè habbia altra gloria, ò tesoro, suor che te solo. Noi ti addimandiamo tutte queste gratie, per amore del tuo Unigenia to Figliuolo, cheè nostro Auvocato, nostro Sacerdote, nostro Sacrificio, e nostro procuratore dinanzi a te. Perche noi non habbiamo ardire di fare le nostre dimande, confidandos nella nostra giustitia, come disse il Profeta, mà habbiamo solo speranza nella grandezza della tua milericordia, e ne'meriti del tuo Figliuolo, Signor nostro: poiche tutto quello, cheegli fece, e pati in questo Mondo, tutto fù per nostro amore. Però noi ti addimandiamo per lui, che tu ci facci gratia, che noi siamo liberati, e rimediati. Tu creasti per lui tutte le cose, e per mezzo suo le ricuperasti, estendo perdute. Per lui tu creasti l'huomo a tua immagine, e similitu dine, e per il mezzo suo lo restituisti alla medesima immagine. Egl'è il fondamento della nostra giustitia, la causa de'nostri meriti, l'intercessore delle nostre orationi, l'Anyocato del le nostre cause, & è la principal fermezza della nostra iperanza.

Si che noi ti addimandiamo per amor suo tutte queste gratie; poiche quello zi , donde mi verrà il foccorfo ? Io alzo che non fi deve alla nostra giustitia , si deve alla sua gratia, Se tu non rittovi cosa da considerare in noi di buono, in lui non ritroyerai cosa nessuna cattiva. Se dal canto nostro mancano i meriti, vedi che ci avanzano dal suo. Per tanmenticherai di me? sino a quando rivol- to ti addimandiamo per amor suo, per gerai la tua faccia da me? sino a quando lui ti supplichiamo, honora lui in noi;

lui , poiche tutto quello , che si dà a'mem- | bri, si dà al capo, di chi essi sono. E se dal canto nostro noi non habbiamo che offerirti; per non comparire vacui alla tua prelenza, noi ti prelenteremo lui con tuttele fatiche, e servigi, che egli ti sece spensatore della tua robba, per haversi dal Presepio sino alla Groce, poiche noi procurato amici, che lo ajutassero, e ricesiamo partecipi di tutti. Di modo che noi ci facciamo innanzi con questi pegni, e con queste ragioni, e ti dimandiamo misericordia per giustitia , se tu hai riguardo al tuo Figliuolo; e milericordia, le tu hai ri-

guardo a noi .

Mà sopra il tutto considera, Padre Eterno, che noi veniamo mandati dal tuo Figliuolo, il quale ci hà commandato, che parole intelligibili, e conosciute, le qua-li sono queste, che noi babbiamo pronontiate. Riconoscile, Signore, perche elle sono parole del tuo Figliuolo, il quale con esse procura il uostro rimedio. Ricordati, che quando quella savia Donna di Tecue dimandò perdono al Rè Davidde per Ab-l salon, figliuolo del medesimo Davidde; tosto ch'egli intese, che quella dimanda era stata ordinata da Joab Capitan Generale del suo esfercito, si placò, e concesse, quantogli fù dimandato: perilche il medesimo Joab lo ringratio, confessando che quella gtatia fi faceva a lui ; e non alla Donna, che la dimandava. Così io, Signore, sono mandato quì dal tuo Unigenito Figliuolo; egliè quello, che mi hà posto queste parole in bocca, accioche io te | 2 car. 184.

le dicessi: egli è quello, che ti dimanda per me; quello che tu concedia me, lo concedi a lui, & egli te ne renderà eterne gratie. Ricordati ancora, Signore, che tu non condennasti, anzi lodasti il mal divessero nelle case loro, venendogli il bisogno. Però io ancora, che sono il più povero di tutte le Creature, e che più male hò ípeío la tua robba, mi affatico di accoftarmi al tuo Figliuolo, per prevalermi didui; accioche essendo io tanto povero di meriti, sia soccorso, & ajutato co'meriti suoi. E poiche ci importa tanto il non compariredinanzi alla tua faccia senza il nostro dimandiamo in nome suo, e ci hà dato spiritual fratello Benjamin (cioè il tuo unigenito Figliuolo) eccolo, che in noi lo habbiamo quì, e lo presentiamo dinanzi a te, accioche per mezzo suo noi siamo benignamente ellaudiți. E tu unigenito Figliuol di Dio, che sei similmente figliuolo dell'huomo, stendi sopra di noi il tuo braccio; poiche tu sei il nostro protettore, ricuopri con il tuo manto la nostra nudità, e povertà, nè voler privare della tua gratia quelli, che tu facesti compagni, e fratelli della tua Natura.

> Ultima Oratione per impetrar l'amor del Mostro Signore,

Comincia, Se l'obbligo che noi habbiamo, &c. Vedi nel Quinto Trattato,

# AGGIUNTA AL MEMORIALE DELLA VITA CHRISTIANA. TRATTATO PRIMO.

Nel quale si tratta dell' Amor di Dio, e della persettione della vita Christiana.

titolato, Memoriale della Vita Christiana, dove su mia intentione formare un perfetto Christiano, essaltandolo per tutti i suoi gradi, dal principio della conversione. per fino all'ultimo della perfettione, la qual consiste nella pesettione della Carità, ch' è l'amor di Dio: dichiarando quello, che in ciascuno di questi stati si doveva fare. Mà perche la materia comprendeva molte altre cose, non si potè trattar tutto quello, le non con brevità, come il medesimo nome di Memoriale manifesta; sperando, che se il nostro Signore mi desse spatio di vita, io haverei potuto trattare alcune di quelle materie copiosamente, secondo che elle ricercano. Ilche in parte è stato fatto, perche il Libro dell' Oratione, e Meditatione, e la Guida de' peccatori servono in parte a quelto. Ma ora m'è pario d'aggiungervi due altri Trattati, uno dell' amor di Dio, che corrisponde al Settimo Trattato del Memoriale, ove si tratta della medesima materia; ma qui si discorre più copiosamente: E l'altro d'alcuni passi, e misterj divoti della Vita del nostro Salvatore, che corrisponde alla vita di Christo del detto Libro dove questi misteri furono scritti brevemente; mà quì Li trattano più distintamente : perche si come questi sacrati misteri sono pieni di divotione, e di soavità, così era cosa

Crissi a'giorni passati, Chri- convenevole, che si trattassero più di-stiano Lettore, un Libro in- stintamente. Nè deve alcuno tener per cola superflua il scrivere due Trattati dell' Amor di Dio, perche v'è tanto da dire dell'eccellenza di questa virtù, e delle cose, ch'c'ajutano ad acquistarla, e di quelle, che per il contrario ce l'impedifcono, e così de gli obblighi, e motivi grandi, che habbiame d'amare il nostro Creatore, che quantunque si scrivessero infiniti libri, non si potrebbe esprimere tutto quello, che in tal materia sarebbe da dire. Et io procurerò ( per quanto la materia m'ajuterà ) di non replicare in questo libro cosa, che sia stata detta nell' altro, se bene io procederò co'l medesimo ordine; perche la materia così ricer-ca, E poiche vediamo per li nostri peccati aggiungersi ogni giorno tanti libri di nuove cavallerie favolose, e bugiarde, a' vecchi, donde non si cava frutto, se non di vanità, disonestà, e perdimento di tempo, che gran cosa è, se a' libri, che trattano dell'amor di Dio, e dell'opere della sua Santissima Vita (nella cui contemplatione consiste gran parte della nostra beatitudine in questa vita ) s'accrescono ogni giorno novi trattati, quasi nuovi stimoli dell'amor di Dio, e d'ogni virtù! E quanto sia grande il frutto di questa lettione, lo dichiarò molto bene Garande San Bernardo in an Trattato, ch' egli il frutto scrisse a una sua sorella, degno di tale audelle sante lettioni. tore, e di tale spirito, nel quale trattan- Bernardo do della lettione, dice così: Se tu vuoi, Ser 4.

Sal . 118.

Sal. L

Sal. 118.

ora sempre, e leggi sempre: perche la lettione ci è grandemente necessaria; conciosiache per mezzo di quella impariamo ciò, che noi dobbiamo fare, e ciò che noi dobbiamo fuggire, è per cove habbiamolda camminare. Epere disse il Profeta: Le sue parole, Signore, sono candele de' miei piedi, e lume de'miei viaggi.

La lettione muove i nostri sensi, & illumina il nostro intelletto: la lettione c'insegna, come habbiamo da orare, & operare'; la lettione ci informa di quello, che dobbiamo fare nella vita attiva, e nella contemplativa. E però dice il Salmista: Beato Rhuomo, che giorno; e notte pensa nella leggo del Signoro. La lettione, & oratione fono l'arme, con-le quali si vince il Demonio, & istromenti, co' quali s'acquista la vita eterna. Con l'oratione, e con la lettione si distruggono i vizi, e si creano nell' anima le virtù. La serva di Dio sempre deve orare, e leggere; e così dice il Salmista: Allera, Signere, non sarè confu-So, quando m'esserciterò in tutti i tuoi commandamenti. Per tanto procura, mol-to amata forella, d'occuparti nell'oratione, e persevera molte volte nella meditatione delle parole di Dio, e della fua Santiflima Legge. L'effercitio di leggere ti sia molto continuo, e la tua lettione sia la meditatione quotidiana della legge di Dio. La lettione leva gl' errori della vita, e separa l'huomo dalle vanità del Mondo. Fin qui sono parole di San Bernardo; le quali doverebbono bastare per metter silentio a chi riprende la lettione de' libri spirituali, e divoti, i quali c' insegnano il cammino di Dio: la quale tanto spesso da questo Santo, e da San Girolamo in tutte le sue Epistole, & ancora da molti altri Santi Dottori è raccommandata. E polto caso, che questo libro, in quanto Persettio- tratta della persettione dell'amor di Dio ne della ( nella cui perfettione consiste quella vita Chri. ( nella Vita Christiana, dalla quale qui che const similmente si tratta ) appartenga principalmente a persone religiose, le quali per ragion del suo stato sono obbligate di camminare alla perfettione: tuttavia non mancano molte persone fuor di questo stato, che camminano a quella con gran purità di vita, senza esfervi

punto obbligato. Perche la gratia di Dio hà tanta forza, & èsì mirabile, che

molto amata sorella, star sempre con Dio, quantunque lo stato non ajuti ( anzi in parte impedisca) ella può con la sua gran virtù vincer tutti gl'impedimenti di tale stato. Anzi bene spesso l'autor della gratia, per moftrar la sua potenza, alza a gran perfectione quelli, che hanno più impedimenti: perche si come egli elesse rozzi pescatori per convertire il Mondo, volendo che in ciò risplenda maggiormente la grandezza della fua virtù, così molte volte elegge persone, le quali sono poco ajutate dalla conditione del suo stato, ad acquistar la perfettione, per manifestare in quelle l'essicacia, & il posere della sua gratia. A questo modo si trovano giornalmente perfone, nella Chiefa di Christo, in ogni sorte di stati, de'grandi, de'piccoli, de'ricchi, de'poveri,de' maritati, de'non maritati, che camminano con gran purità alla perfettione di questa vita, vincendo co'l favor del soccorso Divino gl' impedimenti dello stato. Di maniera che si come l'Apostolo parlando della malitia del commun peceato del Genere humano, disse, che dove abbondò il delitto, abbondò molto più la gratia; così dove nello stato sono maggiori impedimenti, accresce bene spesso il Signore il favor della sua gratia in tanto grado, che possono facilmente vincergli. Perche quivi sono maggiori impedimenti, che quelli, iquali si trovavano nello stato, e vita de' Rè? E nondimeno leggiamo, che vi sono stati molti meno leggiamo, cue vi todo la fa festa imperioritationi Rè, de'quali la Chiesa sa festa metrorita particolare. Taccio de' Rè del Testamen- vita perto vecchio, Davidde, Josafat, Ezechia, e Jolia, i quali furono tanto Santi, e Rè molto felici. Nel nuovo Testamento habbiamo Luigi Rè di Francia, ed un'altro San Luigi, figliuolo del Rè d' Aragona, e di Sicilia; Sants. Elisabetta vedova, fi-glinola del Rè d'Ongària; e la Santa Regina di Portogallo, che sino al di di hoggi fà manifeltiffimi miracoli, de'quali sono pieni i Libri; e Sant'Odoardo Rè d'Inghilterra, in cui si mostro bene la virtu, e forza della Divina gratia. Perche essendo giovane, & havendo per: moglie una honestissima donzella, e degna di tal matrimonio, ambedue di commune consentimento secero voto di perpetua virginità, e vivendo, e conversando congiunti per tutto il tempo della vita, perseverò in loro l'amor sincerissimo di maritarli con la purità di questa virtù. E dicendo San Bernardo,

Ř.

della let-

tione .

ch'è maggior miracolo osservar castità, vi- I vendo congiunti marito, e moglie di sofpettola età , che rifulcitare i morti : questi due giovani conversando sempre nel mezzo della pompa, & apparato della vita reale, poterono col favore della divina gratia confervar questa purità fino all'estremo della lor vita. Perilche tutt'i Christiani, confidati nel soccorso di questa gratia, doveranno aspirare alla perfettione di questa vita: perche se bene non vi arriveranno; manco bassi staranno, procurando salire in alto, che se si contentassero di stare nel più basso, senza cercar di passare innanzi, tanto più perche sempre è ragione, che sia molto più quello, che desideriamo, e proponiamo, che quello, che facciamo.

E posto caso, che grandemente a juti alla Rinuntla delle cose perfettione il rinuntiare tutte le cose del del Mon-Mondo, per seguir nudi Christo nudo, & do in che esser più spediti, per innescarci più perfettamente nell'amore, e servigio solo del Greatore; quelta rinuntia non consiste tanto in privarli della possessione de'beni, quanto in perdere l'affettione disordinata di quelli: perche questa impedisce princi-

palmente i fanti propoliti.

Erano ricchi questi santi Rè quì posti da noi, e così ricchi furono molti de i Santi Patriarchi, qual fu Abramo, Padre di tuto ti i credenti, come lo chiama l'Apostolo, il quale potè mettere insieme un'essercite di 318. servi, ch'egli haveva al suo servigio, e con tutto questo non lasciarono d'esser perfetti, possedendo tante ricchezze, perche in quelle non havevano posto la loro asfettione. E però procuriamo di far quello, che dice il Profeta, che se abbondano le ricchezze non vi mettiamo il cuore. Perche essendo libero il cuore da questo affetto, le ricchezze non impediranno il cammino della perfettione.

Ma qui bisogna notare, che quantunque il titolo di questo sia della perfettione dell'Amor di Dio, non perciò si lascia di trattare in esso della persettione della Vita Christiana: perche si come il fine di tutta la legge, e di tutt'i configli della vita Euangelica è l'amor di Dio; così nella perfettione di quell'amore consiste la medesima vita. Il che chiaramente si vedrà nel progresso di questo libro; perche tutti i documenti, che servono per arrivare alla perfettione di quest'amore, servono per conseguir la perfettion della medesi-

ma vita.

Perche, lasciate da parte l'altre diffinitioni, quella è vita perfetta, la quale descrive S. Girolamo in una parola, trattando di quei Santi Padri d'Egitto, de'quali dice, che vivevano nella carne, come se

fossero stati fuor della carne.

Di maniera che morti al Mondo vivevano solamente a Dio, cioè morti alla carne viveyano solamente con lo spirito, vita spirituale, e Divina, più che humana. Ma per intender questo, sarà bene assegnare la differenza, ch'è frà gl'huomini carnali, e gli spirituali: L'usticio de'carnali è haver posto tutto l'amor suo, i pensieri, intentione, & i desiderj nelle pompe, edelitie del corpo, e far quel conto dell'anima, che se non l'havessero; ma per contrario l'intentione degl'huomini spirituali (come fà manifesto l'istesso nome ) è, attender sempre al la purità dello spirito, illuminando il suo intelletto col lume, e consderatione della prima verità, e delle cose eterne, & ornando la sua volontà di tutte le virtù, e doni dello Spirito santo, tenendo tanto conto del corpo, quanto a punto è necessario per conservar la vita, anco questo gli danno scarsamente, & a misura.

L'imagine persettissima di questa vita ci fu rappresentata da Christo, e da suoi Apostoli, e da tutti quei Padri dell'Eremo, i quali disprezzate le cose del Mondo, occupavano tutta la vita nella contempla-.

tione, & amordel Greatore.

E molto particolarmente quasi a'nostri tempi la rappresenta il Beato San Francesco, persettissimo imitatore del- S. France. la vita Euangelica, il quale havendo ban- sco imi-dito da sè tutt'i negozi, e pensieri ter- la vita reni, stava occupato giorno, e notce nel- Euangelila contemplatione delle cose Celesti, es- casercitando in terra l'ufficio, che fanno gl' Angeli.

Adunque in questo glorioso Santo volse lo Spirito fanto ritrarre tanto al naturale la perfettione di questavita che senza dubbio ella mi pare un commentario vivo cosà di questa, come della perfettione Euangelica, il quale non con parole, ma con opere dichiara molto meglio la conditione di questa vita, che altri commentari con molta scrittura.

Perche si come conosce molto meglio la figura, e'l dissegno di Roma, chi l'hà vista con gl' occhi suoi, che chi l' hà letta in qualche libro dichiarata con parole, così meglio inten-

de la conditione della vita Evangelica, chi vide il santo, che la vive, che chi legge il commentario, che la descri-

Adanque secondo questo, vita perfetta è quella, che questo essempio ci insegna: cioè stare in terra, e dimorare con lo spirito in Cielo, viver frà gl'huomini,

e conversar con gl'Angeli.

Vita perfetta, è partecipare spiritual-Figura di mente di quella beneditione, che fu data Giacobbe al Patriarca Giacobbe , quando l'azzopparono d'un piede, e gli lasciarono l'altro sano; perche perquesti due piedi s' intendono i due amori, che sono l'amor proprio, e l'amor Divino.

Allora dunque sarà partecipe l'huomo di questa benedittione, quando resterà zoppo il piede dell'amor proprio, rellando sano quello dell'amor di Dio. Il che è necessario, che così sia, perche se non sarà debole, e zoppo l'amor disordinato di se medesimo, non potrà essere intero nell' anime nostre l' amor Divi-

Da questo essempio dunque s'intende, che il trattare della perfettione della vita Christiana, è il medesimo, che il trattare della perfettione della Carità, poiche ambedue queste cose sono ordinate a un medesimo fine, e procedono per li medefini mezzi al medefimo fine : quello adunque , che si ricerca per la persettione di questa vita, si richiede ancora per la perfettione della Carità. E quantumque di questa materia non doverebbe scrivere, se non chi fosse perfetto, poiche (come dice il Savio) chi naviga per il mare, fia esperto contra i pericoli di quello; non è però inconveniente, che leggendo le Scritture de Santi, quali trattano di questa materia, possa un'impersetto raccorre, & ordinare quello, che esti circa

Effercia iciò hanno lasciato scritto. Il che io propreceden-curerò in questo Trattato a gloria del noti per in-stro Signore, & ad edificatione de fedequest'ope li. Ma nel fine di questo Proemio m'è parso d'avvisare, che per leggere fruttuolamente questo Libro, & intendere il suo linguaggio, bisogna che sieno pre-cedenti gl'essercizi della penitenza, e dell'oratione, e divotione, di maniera

che l'anima habbia già sentito dentro di sè alcune scintille, e movimenti dell'amor di Dio; senza il quale non potrà bene intendere la dottrina di quella vir-

tù . Il che dice San Bernardo con quelle S. Bersfer. parole: (Se alcuno desidera haver notitia delle cose, che appartengono all'ila canta amor di Dio, bisogna che ami Dio.

Perche altrimente indennati Perche altrimente indarno udirà, ò leggerà i cantici di questo Divin'amore, chi non l'hà; perche le parole accele non possono entrare nel petto freddo. E si come chi non sà Greco, non intende colui, che parla Greco: nè chi non sà Latino, quel che parla in Latino, (e il medesimo s'intende di tutte l'altre lingue ) così la lingua dell' amore farà barbara a chi non ama ; come il metallo, che suona, è la campana, che rimbomba.) Fin quì dice San Bernardo.

Di nove grandi eccellenze dell'amor di Dio. Cap. l.

P Rima che noi trattiamo de gl'essercizj, e mezzi, che servono per acquistar l'amor di Dio, sarà bene trattar de'frutti, & eccellenze di quest'amore, perche chi s'affatica d'acquistare questa virtu, sappia per quanto pretiosa cosa egli s'affatica : perche samo certi, che la grandezza del guiderdone, alleggerisce molto il peso del travaglio. Percioche dapoi ch'ella si sarà acquistata, non dubito punto, che non diciamo con la Sposa della Cantica : Se l' buomo deffe, tutto Gant. S. quello, che bà, per la Carità, gli parrebbe niente tutto quello, che per essa desse . Per questo è bene, che con quel- re st. la vatorofa donna de i Proverbj di Salomone, gustiamo prima qualche cosa dell'eccellenza di questa virtù, accioche noi habbiamo per molto buon trasfico il dare per quella tutto ciò, che ci sarà dimandato.

Ma non per ciò pensi alcuno, che in L. Tim. L. picciola scrittura si possa comprender tutto quello, che merita questa virtù, & anco non sò se sarebbe meglio honorar con silentio quello, che non si può degnamente spiegar con parole.

Perche si come la Carità è il fine di tutt' i commandamenti, secondo che dice l'Apostolo, tutto quello che è scritto, così nelle sacre lettere, come in tut-ti i libri de'Santi, ò è Carità, ò appar-tiene alla Carità. Perische si conosce chiaramente, quanto poco si potrà dir qu' di questa singolar virtà : poiche ne tutto quel, che è stato scritto, ne quel.

che si potrebbe scrivere, basta per arriva-! l'anima, la quale hà Carità, se non re al pelago delle sue grandezze. Solo l'istesso Signore, il quale diede la Carimetteremo qui brevemente alcune legnalate eccellenze, che ha sopra tutte l'altre virtà, perche da questo si conosca in opera, e l'essercitio di quella sara il

Prima eccellenza della Cazità.

parte, che cosa ella sia. La prima eccellenza dunque di questa virtu, è, che parlando secondo tutto il rigore della Teologia, è regina delle pio, & habito; perilche se l'habito virtu, e maggiore di tutte l'altre. Per della Carità è il migliore di tutti gl'haintelligenza della qual cosa bisogna sa-l pere, che le virtù dette Teologiche (queste sono Fede, Speranza, e Carità) hanno il prencipato sopra tutte l'altre, perche honorano, e risguardano Dio a come fine sopranaturale, & a quello ordinano l'huomo, quantunque in differente maniera. Perche la Fede lo guarda come prima verità, dando ferma, & intera credenza a tutte le cole, ch'egli ci hà rivelate: la Speranza lo risguarda come altissimo, e seprano bene, il quale pretende acquistare, ajutata dalla gratia di Dio, edall'opere buone. Ma la Carità lo rifguarda come sommo bene, degno di eller'amato, per quel ch'egli è, con sommo amore. E questa è la più eccellente maniera di rilguardare Dio, honorarlo, e perciò è più nobile questa virtu, che la Fede, e la Speranza. Perche la Fede risguarda Dio con oscurità, e come sotto un velo: e la s To 1.2. Speranza lo rifguarda come bene arduo, q.4 ar.6. il quale ancora non possiede; ma spera possederio, e lo risguarda con un poco d'interesse, perche lo vuole per sè, cioè per sua propria persettione, e que-sto nel suo genere appartiene all'amo-re, che i Teologi chiamano concupisto nel suo genere appartiene all'amore, che i Teologi chiamano concupiscibile e ma la Cirità l'ama con amore
di vera amistà, cioè con amor puro,
so, che hà d'amare Dio, poiche per e senza interesse. Del quals dice San Bernardo, l'amor puro si contenta di sè solo, e non ha rispetto all'interesse. Con quella maniera d'amore possiede l'anima Dio dentro di sè, perche la conditione del perfetto amore, è tequella; e così è il vero innamorato di cù non solo è fine di tutte l'altre virtù, cellenza e Dio, secondo che dice San Giovanni; ma ancora vita, & anima, e perfeteira dell'altre virtù dell'ensa Dio è Carità, chi shà in Carità. ner tutt'i sensi mella cosa, che s'ama, 1. Gia 4 Dio & Carità, chi ftà in Carità, ftà in Die, e Die in lui. La qual maniera d' unione co 'l fommo bene, per esser tan- vita, così le virtù senza Carità, quan-co intima, fà che la Carità sia eccellente tunque sieno habiti buoni, non hanno fopra tutte le virtà , e così dice Sant' | vita , nè valore , nè merito dinanzi à Agostino: Nestuna cola è maggiere del- Dio, per sodisfargli per li peccati, nè

tà. Dalche si cava, che se questa viren è la più eccellente di tutte le virtù, l' più eccellente di tutti gl'altri esfercizi. Perche quella è opera più eccellente, che procede da più eccellenre princibiti spirituali, ne segue, che l'atto di questa virtù, il quale è amare attual-mente Dio, sarà il migliore, e più meritorio di tutti gl'altri, che sono quivi. Nè distrugge questa ragione la singolare eccellenza del martirio, la quale è nella vita presente; perche se questo è tanto aggradevole a Dio, non è tanto per sè, quanto rispetto alla Carità, che lo sa aggradevole, senza la quale il martirio non sarebbe martirio ( ma come dice l'Apostolo ) tor- Less. 13.

mento senza frutto.

La seconda eccellenza di questa virtù è, che mon solo è la più eccellente seconda di tutte, ma il fine di tutte le virtù, ma della della e di tutt'i commandamenti, e consigli Garità. Divini, i quali sono tutti ordinati a quella; di sorte che si come il mangiare è ordinato a sostentare il corpo, il vestimento a coprirlo, la medicina a sanarlo; così tutta la legge di Dio è ordinata ad amare il profiimo per amor di Dio. E non solo tutta la legge di Dio, e tutte le Divine Scritture, ma ancora tutte le cose create in Cielo, & in terra, cioè tutta questa gran machina del questo su formato per mano del medesimo Signore; per questo vive, e per questo il Cielo, la terra, il mare, l' aria, e tutte le Creature le servono. Il che tucto (quanto alla parte sua) sà infruttuolo, e vano, quando non s'occupa in quest'Ufficio.

di tutte quelle. Perilche si come il cor- rità. po senza anima è un corpo, ma non hà

meritar gratia, ne gloria, quantunque non havero Carità, non mi giova punto per non restino d'esser fruttuose a molte altre cole. La ragione è, perche non essendo l'huomo grato a Dio, non glisarà grata l'opera fatta di chi non gl'è grato. Oltre a questo si come nessun' huomo non è obbligato a mettere in conto quello, che non si sà per lui, così Dio non hà cagione d'aggradire alcuna opera, per eccellente che sia, quando non si fa per amor suo. Perche se il digiunare, dar limofina, effer casto, giusto, e patiente, e non fare alcuna di queste cose per Dio (come secero molti Filosofi Gentili) che hà da vedere Dio, ò che ha aggradire in questo fatto? Di sorte, che questa virtù sola è tanto vantaggiola, e tanto singolare frà tutte l'altre, chequesta sola è bella per se stessa, & aggradevole a gl'occhi di Dio, nè fuor di lei è cosa, che lo faccia, se non per lei . E perciò può ella in un certo modo esser paragonata co'l medesimo Figliuolo di Dio. Perche si come non è Creatura rationale in Cielo, nè in terra, che sia grata a gl'occhi di Dio, se non per il gratissimo Fgliuolo di Dio, così nessuna virtù, nè opera è tanto eccellente, che sia aggradevole a Dio, se non e accompagnata, e fatta bella da questa virtu . E perciò con ragion si dice, che la Carità è la radice, & il principio di tutt'i meriti, e di tutta la vita spirituale; perche tutto quello, che e di qualche valore dinanzi a Dio, è per il valore, che da quella riceve. Di maniera che quel, che è la radice all'albore, l'anima al corpo, il Sole al Mondo, quello è la Carità al cuore del Christiano. Non verdeggiano i rami, se non sono uniti con la radice : non vivono le membra, se non sono informate dall'anima, nè haverebbe luce il Mondo, se gli foise levato il Sole; e così non hanno vita, nè valore, nè luce l'opere nostre, se non quanto ne dà loro la Carità. Delche molto diffusamente ne sa fede San Paolo con queste parole: Se io parlerò con lingue d'huomini, e d'Angeli, e non ha-1. Con 13. verò Carità, sarò come un metallo, che Suora, ò come una campana; e se baverò il dono della Profesia, e sapròsuss' i miste-rj, e susse le scienze, & baverò sansa sede, che io faccia caminare i monti da un luogo à un' altro, e non haverò Carità, sarò nien-Le : e se io distribuirò tutt' i miei beni co' poveri, & esperre il mie corpo, che arda, e

quanto t'altetta ad esser grato a Dio, e meritare nel suo cospetto. Perilche si vede, chiaramente, che tutte le virtù, s doni di Dio, che sono di qualche valore, sono tali, perche ciò ricevono dalla

Carità. E quel che è più , non folo l'opere Opere acvirtuole fatte in Carità sono accette a cette Dio, ma anço l'opere, che di suo essere Dio per la Carità. sono indifferenti, e quelle, che sono naturali, e necessarie per sostentar la vita, fatte con Carità, sono esse ancora tali. Di maniera che senza la Carità l'oro delle virtù diventa fango, & il fango di qual si voglia opera di questa qualità, per batsa che sia, diventa oro per mezzo di questa virtu: Perilche, dice Sant'Agostino: Ama, e sà quel che ti piace; se tacerai, taci per amore; se perdonerai, perdona per amore; e se castigherai, castiga per amore; perche tutto quello, che si sa per amore, è meritorio dinanzi a Dio. Che cosa dunque può essere più Divina, che quella, la quale sa Divine l' opere indifferenti? Di sopra dicemmo, che la Carità è oro, adesso diciamo, che ella è talmente oro, che tutto quel, che tocca, fà diventar'oro. Che darebbono gl'huomini per una tal arte di alchimia, che con essa convertissero ogni metallo in oro? Quanto dunque si deve havere in pregio quella virtù, che di piombo fà oro, e di ferro fà oro? voglio inferire, che ogni opera per bassa che sia, per lei diventa meritoria di vita eterna.

Per questa ragione/il nostro maggior pensiero doverebbe essere d'adempire quel, che dice l'Apostolo, cioè fare tute l'opere nostre in Carità. Di ma- 1. cor. 14 niera che, come dice il medefimo in un' altro luogo: Il mangiare, & il bere, : qual si voglia altra opera, che facciame, 1. Goz. 16. facciamela a gloria di Die. Come se di-cesse. Qual si voglia opera, che voi farete, per bassa che sia, fatela con Carità, che tutto vi sarà meritorio. Non era nel Tempio di Salomone cosa alcu- 3. Reg 16. na, che non fosse vestita d'oro, e così non dovrebbe effere nel tempio dell'anima nostra opera, che non fosse vestita di Carità.

Ma l'efficacia di questa virtù patta ancora più innanzi, perche non folamente fa buone l'opere indifferenti, ma ancora fa proprie l'aliene. Il che dice San Gregorio con queste parole: Nostri s Grezi

sono ancora quei beni, che noi amiamo in altri, quantunque non possiamo imitargli: perche quello, che nel Profilmo s'ama, diviene di quello che ama. Perilche possono pensare gl'invidiosi, quanto sia grande la virtù della Carità, la quale senza travaglio nostro sa nostri gl' altrui travagli.

Più oltra si stende ancora questa virtù, perche non solo sa nostri i beni del Proffimo, di che noi godiamo per amor di Dio, ma ancora ci fa partecipi di tutt' i beni di Christo, e della sua Chiesa, che tutto è il corpo missico; perche dunque la Carità ci unisce co'l capo di quello corpo, cioè con Christo, e co'l medesimo corpo, che è la Chiesa, ne segue ch'ella sia quella, per cui ci, vien parte de'beni dell' una cola, e dell'altra, si come la salute commune di tutto il corpo è beneficio proprio di ciascuno de' Quarta membri .

eccellen-Carità.

Carità.

La quarta eccellenza è, che non folo della questa virtù è vita di tutte le virtù, mà ancora stimolo., e svegliatojo di tutte; perche ella è tale, che le anviva, e proyoca a fare i suot ufficj, & attendere a i suo essercizi. Perche dall'amor di Dio (quando egl'è grande) procede un ferventissimo desiderio d'aggradirli, e fare la sua santa volonta; e come l'huomosà, che nesiuna cosa gl'aggrada, se non l'abbidienza, e l'osservare i suoi commandamenti, e l'opere delle virtù, subito procura di essercitarsi in tutte, e commandar loro, che tutti attendano al suo servigio. Di maniera che si come la ípoia, ò la donna maritata, che ama molto il suo marito, quanto più l'ama, tanto più procura tutto quello, che gli può dar contento: così nel servigio della casa, come nell'attillatura della persona: così l'anima, che di tutto cuore desidera aggradir'allo sposo celestiale, cerca tutte quelle politezze, & attillature, con le quali più pensa di potergli aggradire. E perche già sà, che non vi sono altre attilature, che gl' aggradano, se non le virtù, però si mette subito con tutto il cuore ad essercitarie. Nel che vede la somiglianza, che ha la Carità Tutte le co'l medesimo Signore, il quale ama; virtà fo perche fi come effendo egli uno, e sem-no aella plicissimo nella sua essenza, è ogni cosa ciarità. in persettione, & onnipotenza; così la Caritànel suo genere hà in poter suo, e come sotto il suo Imperio tutte le non più.

virtù. Perilche l'Apokolo gliel'attribuisce tutte, come più innanzi vedremo. Perche quantunque elle non sieno propriamente figliuole sue ( in quanto che ella non hà se non due figliuoli propri, che sono l'amor di Dio, e quello del Proffimo ) nondimeno tutte queste fono creature sue, & ubbidiscono al suo Imperio. E per intendere questo più chiaramente, possiamo imaginarci due sorti d'albori, uno di morte, e l'altro di vita, uno de' vizj, e l'altro delle virtù, & ambedue con una medesima proportione, e corrispondenza. Nell'albore di morte (come in tutti gl'altri albori) sono radici, tronco, rami, efrutto. La radice è il peccato originale, il quale (come dicono i Teologi ) è un peccato in atto; e tutti peccati in potenza: Il tronco è l'amor proprio, quando è difordinato: I ramai iono tutte le passioni, e desideri disordinati, che procedono da questo amore: I fructi sono i vizi, e l'opere cattive, che nascono da questi tali desiderj. Questo è il modo, e l'ordine di quest'albore di morte; e simigliante a questo è quello dell' albore della vita. Perche di quest'albore la radice è la gratia dello Spirito santo; il tronco principale, che nasce da questa radice, è la Carità; i rami sono le virtù fopra i quali (come già dicemmo) la Carità tiene l'Imperio, e maggioranza; & da quette virtù nascono l'opere buone, e l'osservanza de i commandamenti di Dio. Perilche disse San Paolo, che l'of- Romais. servanza di tutta la legge era l'amore, e chi ama, hà gia offervato la legge s, Greg. Per questo ancora dice San Gregorio: L'amor di Dio non mai stà otioso, percheseè vero amore, sempre opera cose grandi, e per questa cagione è molto bene paragonato al fuoco, il quale è il più attivo di tutti gl' Elementi; perche ancora l'amor Divino, quanto è più vehemente, e più arde di desiderio della cosa amata, tanto meno si riposa, e più s'auvicina, per aggradire a chi ama. In conformità di questo, dice Sant' Ago- S. Agos. stino: A me pare, che sia brevissima, e sufficientissima definitione della virtù, chiamarla ordine d'amore. Perche quello è veramente virtuolo, chea tutte le cose dà il suo giusto peso d'amore, amandole con quella misura di amore, con che ciascuna deve essere amata, e

Di

Di qui nasce, che chi hà questo amo- ggloria doppo morte, questa sola nor re, in tutte le cole guarda il compasso, e la misura, che deve, conforme a quello, che dice il medesimo Sant'Agostino. La Carità nelle auversità è patiente, nelle prosperità temperata, nelle passioni forte, nell'opere buone leggiera, nelle tentationi sicura, nell'hoipitalità larga, frà i veri fratelli allegra, frà i falsi patiente. Et in un'altro luogo: La Carità, (dice egli) nel mezzo dell'ingiurie stà sicura, ne gl'odj sà bene, frà gli sdegni è mansueta, frà l'arme de i malvagi innocente, nella varietà quieta, nell'altrui disgratie afflitta, e pella virtù allegra.

Ateributk della Carità.

Ma è molto meglio udir tutte quelle eccellenze di bocca dell'Apostolo, il quale lodando questa virtù, & attribuendole l'Imperio, e la Signoria dell'altre virtu, delle quali ora trattiamo, dice in questo modo: La Carità è patien-1. Cor. 150 te y e benigna; la Carità non hà invidia di cosa alcuna, non sà cosa alcuna catti-va, non s'insuperbisce, non à ambitiosa, non è amica dell'util suo, non s'adiracon alcuno, non pensa male d'alcuno, non si rallegra con la malitia, ma si rallegra con la verità, ogni cosa sopporta, ogni co-Sacrede, ogni cosaspera, O ogni cosa prende sopra di sè: la Carità non manca mai. Le quali parole glosa molto bene San Bernardo in questo modo: La Carità nelle auversità non manca, perche è patiente; nelle ingiurie non procura vendetta, perche è benigna; a cui la prosperità d'altri non da tormento, perche non hà invidia: a cui la coscienza non rimorde, perche non sa cosa cattiva : non s'innalza per gl' honori, perche non è superba; nè per il proprio disprezzo si consonde, perche non è ambitiosa; non si lascia vincer dalla cupidità, perche non cerca l'util proprio; non fente passione dell'ingiurie, perche non s'adira; il sospetto non la conturba, perche non penía male d'alcuno; non si rallegra del male altrui, perche non gode della malitia; gl'errori non l'ingannano, perche si rallegra della verità; le persecutioni non la spezzano, perche ogni cosa sopporta; l'incredulità non l'indura, perche ogni cosa crede; la disperatione non la sparge, perche ogni cola spera; nè la morte istessa può mutarla, perche quantunque l'opere dell'altre virtù cessino in

cesserà mai . O virtù invincibile, che vincesti l'istesso Signore di tutte le cose ; e quello, à cui son soggette tutte le cose, mettesti sotto al tuo giogo, quando essendo vioto d'amore, si sece obbrobrio de gl' huomini, e disprezzo del Mondo. Perche per l'amor grande, che ci portò, non volse mai trattenere nell'ira sua la sua misericordia, finche non offerse la sua amatissima vita à i nemici per amor de gl'amici. Fin qui sono parole di San Bernardo. Le quali, quantunque altro non fosse, balteriano per innamorare il nostro cuore d'una virtà, che hà tante, e così mirabili eccellenze.

Dalle cose già dette s'inferisce, che si come questa virtù è stimolo di tutte l' altre virtù, così è ancora il coltello di tutt'i vizj; perche si come desidera aggradire a Dio, e per questo procura tutte le viren , perche queste le aggradano; così teme di dispiacergli, e per questo fugge tutt' i vizj, perche questi toli le dispiacciono.

E quantunque la Carità sia tanto Fortezza grande stimolo, & ajuto per tutte le rità. virtu, è in particolare per una virtu molto principale, e questa è una general fortezza, la quale ajuta à levare ilpeso di tutte l'altre virtà. Questa fortezza è tanto propria dell'amor di Dio, che al Mondo non è cosa forte, quanto lei. Perche questo Divino amore comprende cose grandi, non ricusa i travagli, assatza i pericoli, rinforza i cuori fiacchi, mette glispronialle facende, e porge ardir a i pufillanimi: perche non misura le difficoltà con la ragione, ma co'l desiderio.

La ragione di questo è, perche come gl'effetti seguono naturalmente la conditione delle sue cause, quanto le cause sono più potenti, e sorti, tanto più sono ancora gl'effetti, che da quelle procedono. Adunque essendo il fine la prima, e principale di tutte le cause (perche egli muove tutte l'altre ad operare) di qui è, che quanto è maggiore l'amor del fine, con tanto maggior forza operano tutte l'altre cause mosse da quello, il quale procura quel, che conviene per conseguire il medesimo fine. Di quì è, che quanto è maggior l'amore, che uno porta al danaro, ò all' honore, ò allo studio delle lettere, a tanto maggior

che ama. Di maniera che si come si dice dell'acqua, che tanto sale, quanto scende, ò quanto hà sopra peso, così ancora posiamo dire, che in tutt' i negozi tanto v'è di fortezza, quanto v'è d'amore. Sono testimoni di questo fino gl'animali, che per deboli, che sieno, si cacciano bene spesso frà le lancie, e gli spiedi de i cacciatori per disfesa de' suoi figliuoli, dando ad effi l'amore quella forza, e quell'animo, che loro negò la natura. Perche l'amor grande l'empre ha per piccioli i suoi pericoli, e per grandi quelli della cosa amata; e per questo arrifica facilmente sè a i suoi, per salvarla da quelli; e disprezza il timore del suo proprio danno, percioche non teme al fuo, ma l'altrui.

Da questo dunque chiaramente si vede, come l'amor di Dio è cagione della fortezza, di modo quanto uno haverà più di quest'amore, tanto baverà più forza per metteru a qual si voglia travaglio per quello. Che altro significano quelle parole della Cantica: L'amore d forte, come la morte? Qual cola è più forte, ò più potente della morte? Qual'arme hanno fino al di d'hoggi prevalso contra di lei? di chi non hà ella trionfato? Adunque si come la morte è vincitrice di tutte le cose, così l'amor di Dio vince tutte le cole; poiche ancol l'issessa morte vincitrice del tutto, è vinta da questo amore, perche il vero amator di Dio può bene eller morto . ma non mai vinto. Chi dirà, che San J Lorenzo non fosse vir.citor della morte, delle fiamme, e di tutte le forze del Mondo? poiche tutte ii posero in arme, e fecero i ultimo sforzo per combatter la sua sede, e la sua costanza: e restò vinta la morte, & appagate le fiamme, e'l corpostracciato; ma la fede, o la fortezza dell' animo suo restò tanto intera nel mezzo dell'assalto di quei tor-, menti, come un fino diamante, che pri-ma spezza l'incudine, passa il martel-lo, e stanca il braccio di chi lo batte. Donde nacque altresì quella voce, e confessione di Daciano (il quale dopo l' haver provato tante sorti di tormenti nel corpo del glorioso martire S. Vicenzo, stupefatto della sua costanza, disse: Siamo vinti) se non da questa fortezza ine-

travagli s'espone, per acquistar quel, tire vincitore? Echiara, e manifesta la vittoria, quando la parte contraria si rende, e confessa la gloria del vincito.

> Ma che gran cola è, che la Carità sia vincitrice della Morte, poiche è vincitria ce di quante forze, e potenze sono al Mondo? Ma dicalo quel grande amator di Christo, che fù in effetto vincitore della morte, & in proposito, di tutte le cofe. Egli dunque dice così: Chi m' allonsanerà dalla Carità di Christo? tribolatio\_Rom.80 ne ? angoscia , à persecutione , à fame , à nudità, ò pericolo, ò coltello, farà sufficiente à questo? Non per certo. la conformi. tà di questo dice il Profeta; Perte, Signore. siamo tutto il giorno esposti alla morte, e trateaticome pecore, deputate al macello. mà frà sutte queste cose restiamo vincisori per amor di quello, che ci amò. Perche io son certo, che ne marte, ne vita, ne Angeli, ne Prencipati, ne Potestati, ne le cose presenti, ne le future, ne l'altezza de i Cieli, nè la profondità dell'Inferno, nè altra Creatura alcuna sarà bastante d'allontanarmi dall'amor di Dio, il quale babbiamo per Gesà Christo. Fin qui sono parole di S. Paolo: nelle quali io non sò di che maravigliarmi prima, ò dello sforzo, e determinatione di questo Sant'Apostolo, ò della fortezza, & eccellenza della Carità, che hà la gran Signoria sopra tutte le cose Create, delle quali qui si fa vincitrice; la quale è tanto forte, che della più debole Creatura del Mondo, che è l'huomo, tanto timorolo del suo danno, quanto amico del suo interesse, ne sa la più potente cosa del Mondo.

Ma che accade andar facendo comparatione delle sorze della Carità con quelle delle Creature, poiche hebbe forza di vincere il Signore di tutte le cose create? Percioche chi l'abbassò da' Cieli alla terra? chi lo legò a una colonna? che gli trafisse con chiodi i piedi, e le mani? chi lo fece (come egli flesso grida) ministro, servo degl'huomini? chi gli fece congiungere col trono del Cielo il tronco della Croce, se non l'amore della nostra salute? Perche digiunò, sudò, travagliò, vegghiò, e morì, se non per questo amore? O Carità, quanto grande è la tua forza? se tu prevalesti contra Dio, come non doverai prevaler cotra gl' huomin! ? O dolce spugnabile della Carità, poiche restando | Tiranno, con quante carezze, e lusinwinta la Morte, e'l Tiranno, restò il Mar- I ghe armi i cuori, e gli sai sar cose tan-

Cant . S.

tograndi? Questa è quella fortezza Ce- 1 leste, che il Signore promise a i suoi Discepoli il giorno della Pentecoste, quando sopra loro doveva scendere lo Spirito santo, che essentialmente è amore, in forma di fuoco, dicendo lo-Luc 24. 10: Sedete nella Città, fin che dall'alto siate vestiti di fortezza. Dice vestiti; per significare, che questo Santo amo-re è come un' arnese intrecciato, che cuopre l'huomo da i piedi alla testa, senza che vi resti luogo scoperto a col-

pi del nemico. E dunque vero quello, che intorno a questa materia dice un Santo Dottore dell' amor Divino con queste parole; La forza del cuore è l'amor di Dio; perche l'amor vero, e legitimo, è sempre forte, non sà tornare indietro, non teme i pericoli, non ricula i travagli, si mette a imprese disficili, sopporta con patienza le contrarie, non sente i dolori, e sempre procura di passare innanzi con desiderio di far profitto. Se si sollevano le guerre, se lo tentano i vizj, se tutto il Mondo si mette in arme contra di lui, (se hà Carità perfettà, e vera, ) non sarà mai nè soggiogato, nè vinto. E quel che sopra tutto questo, è ancora più degno di gran meraviglia, è, che la Carità non solo è sorte con altri, ma ancora molto più contra chi la possiede. Poniamo essempio d'una madre, che ami molto il suo figliuolo, Issempio chirlo in tutti quei modi, e vie, che gli

che hà solo, la quale travaglia per arricdella Ca-sia possibile. Che cosa è dunque l'amo re in costei, se non un boja crudel di se stella, & ella un schiavo di quello, che ama? Qual maggior prigionia, che non mangiare, non bere, non dormire, nè viver per sè, ma per altri? Abbandona i piaceri, si spoglia delle facende, accresce i pensieri, & i dolori, e gli tratta peggio, che ichiavi : gli fa travagliar di notte, e di giorno, senza aspettar guadagno, nè frutto proprio, ma 10lo d'altrui: Questo è suo interesse, e con questo si rallegra, perche gl'è più dolce il bene di quello, per cui s'affatica, che amaro l'issesso patire. Perische nel hele trova miele, e nelle fatiche riposo. E per questo pare, che non sia cosaal Mondo più dolce, nè più forte, nè più crudele, nè più pierofa, che questo amore. E dolce al cuore, che ama, forte per patire i travagli, crudele con se l

ticso, pietoso con la cosa amata. Perilche con molta ragione ci invita San Bernardo all'amor di questa virtù, che tanto bene porta seco, dicendo: Servite, fratelli, a quella Carità, che scaccia suo-ra il timore, che non sente i eravagli, che berale, & non ha rispetto a i meriti, che non cerca avara. premio, e con tutto quello c'invita più alla virtù, che ogni cosa.

Da questo medesimo principio si inferisce, che la Carità non solo è sorte a patire per chi ama, ma ancora liberalissima, per dargli quanto hà; essendo molto scarsa per sè. Testimoni di questo sono i Padri, che si privano di quanto hanno, per arricchire i figliuoli, e si spogliano, per vestirli: & ancoi medesimi animali bruti si cavano il boccon di bocca per loro. Dalche ne segue, che quello, il quale ama più Dio, che se stesso, tutto quel che hà, lo vuol più per Dio, che per se. Di qu' nasco la purità dell'intentione, che hanno quei tali nell'opere sue, la quale è un'altissima virtù; perche si come amano Dio più, che sè, e vogliono se medesimi per Dio, non sono servi mercenari, nè fanno le cose per suo inceresse, nè ordinano Dio à se, nè desiderano l'honore, nè altra cosa per sè, ma tutto vogliono per quello, che amano più di se stessi. E quanto più sono liberi della cupidigia, tanto più sono pieni di Carità, e tanto più guadagnano, quanto manco pretendono di guadagnare, e quanto più lono lontani dallo spirito mercenario; tanto è maggior la loro mercede, che non sono pagati come servi mercenarj, ma come figliuoli heredi de i tesori del Padre Perilche dice S. Bernardo, che la Carità non è mercenaria, ma non per quello manca della mercde.

La quinta eccellenza di quella virtu, eccellen è tirar seco ( quando è molto infiam- za mata) allegrezza, e guadio spirituale; Carità, perche si come dal Sole nasce la luce, e dal fuoco il calore, così nasce l'allegrezza dalla prefenza della cosa amata. E questa allegrezza spirituale è uno de' frutti dello Spirito fanto, che percio sichiama Paracleto (che vuol dire consolatore) per l'usficio, che hà, di ricreare, e consolar l'anime, che travagliano spirituali per amor di Dio. Queste consolationi, de tentus e diletti eccedono per molte vie i di-li. letti sensuali; perche prima sono più

propri, e più conformi alla natura dell'

huomo, il quale è creatura fationale : e | limitato il gaudio di quelli; ma dall'alper quello titolo necellariamente hanno ad esser tanto maggiori di tutti gl'altri, quanto per più eccellente parte gli sono competenti . Perche fono diletti delle più nobili potenze, che sieno nell'huomo, le quali sono l'intelletto, e la volontà; le quali quanto sono più nobili di tutte l'altre, tanto sono capaci di maggiori diletti. Secondo, perche i deletti che nascono da questo Divino amore, non sono diletti di natura, ma di gratia: perche procedono dalli doni dello Spirito fanto, e particolarmente dalla Garità, che è la più alta di tutte le gratie, e così tira feco altissimi, e nobilissimi diletti. Terzo, perche questi diletti non sono di Creature, lequali iono finite, elimitate, ma del medefimo Signore, e Creatore di tutte le creature, il quale è bene universale, & infinito, e così è sufficiente a causare molto maggiori allegrezze, e diletti. Di maniera che da questa parte tutte le cose sono più vantaggiate, il soggetto, le potenze, la cagione, e l'oggetto de i diletti, che è quell'ecerno, e sommo bene, il quale contiene somma perfettione; e così egli è la nostra ultima perfettione, nella quale consiste ogni nostra felicità, e contento. Perche il maggior contento; the polls havere una Creatura, carrivare al fue centro, & al fue bene) nondimeno questo Signere lo com- ta. ultimo fine; perche questo è il termine d'ogni suo desiderio : e si come non le resta altro, che desiderare, così non hà più di che godere. Essendo adunque Dio sommo bene, & ultimo fine, e come consolatione de travagli, che per lui centro della Creatura rationale, di qui sopportano. è, che l'acquistar questo sommo bene, è sommo contento, il quale non s'acquitta con le braccia, ma con gli abbracciamenti, cioè con l'unione di questo Szinco amore.

. Di questo virè ancora un'altra ragione, & è, che il diletto, è allegrezza, è causata dall'acquisto, che sa l'huomo del bene desiderato. Perche, come dice S. Tomaso, desiderio, è un movimento di cuore, il cui termine è il bene desi-derato: & arrivando questo movimento al suo termine, hà necessariamente da ziposarsi, e rallegrarsi di quello. Ma quì bisogna notare (come dice il medefimo quelle del Mondo, che tutte le ab-Santo) che qual sarà il bene, che s'ac-quista, tal sarà l'allegrezza, che si ri-mente, e si fuggirono a i deserti, ceve. E perche tutt'i beni di questa vita havendo per compagne le fiere, e sono limitati, e particolari, è ancora per cibi l'herbe, e per habitationi le . Opere Granata Tomo I.

tra parte, perche Dio è bene universale, in cui solo si trovano tutt'i beni, perciò l'allegrezza, che si riceve in lui, è senza comparatione molto maggiore, che in tutt'i beni del Mondo congiunti insieme. Nè sia chi di ciò si maravigli, perche se il Sole, che è pura Creatura, è maggior parte della luce del Mondo, che tutte le Stelle insieme, (anzi elle non risplendono alla presenza di lui) che maraviglia è, che il Creator solo hà più sussicienza per rallegrare, e soddisfare un cuore, che tutte le creature insieme? Anzi è grandissima pazzia de gl' huomini, cercare contento suor di Dio. Perche è cola chiara, che non può una Creatura haver compito contento fuor del suo centro, è del suo ultimo fine: perche mentre sarà fuor di quello, sempre hà da piangere, e sospirare. Et è cola manisesta, che l'ultimo sine, per il quale fù creato l'huomo, è Dio: adunque se l'huomo non può esser Beato, le non godendo quest'ulzimo fine, e questo è Dio; che maggior pazziz, che cercar perfettogaudio, e contento fuor di Dio?

E quantunque la perfectione diquesto commugaudio sia nell'altra vita (dove più per- nicato da tetramente si vedrà, e goderà questo Dio munica tuttavia a' suoi famigliari, &. amici in questa valle di lagrime, con qualche particella, come primitie, e reliquie di quella mensa Celestiale, per

Di qui è, che quando questo dolce,

& amoroso Signore vuol consolar l'anima, che veramente lo cerca, & ama, illumina il suo intelletto con una luce tanto grande, & infiamma la sua volontà con sì grand'amore, & allegrezza dello Spirito fanto, che l'abbondanza di quello viene a ridondare nella parte inferiore dell'anima; di maniera che può dire co'l Profeta: U mio enore, e la mia carne si rallegrano in Dio vive 💸 Questo ci mostrano chiaramente gl'essem-'sai, si. pi di tanti Santi, a i quali crano tanto dolci le cose di Dio, e tanto insipide

caverne de i monti. I quali non have- ! quando diceva : Confesso , Signore , di rebbono potuto in modo alcuno tollerar tal forte di vita, se non havessero tro-vato maggior consolatione in quello, che Dio loro dava, che in quello, che havevano lasciato al Mondo. Nè di questo bisogna maravigliarsi; perchese molti Filosofi lasciarono tutte le cose del Mondo. per darsi alla contemplatione delle cose naturali, per il gusto grande, che trovavano in quelle, che gran cosa è, che facciano questo i grandi amici di Dio, per la contemplatione delle cose sopranaturali, e Divine, ajutati da i doni dello Spirito santo, e dalla gratia Divina.

Da quest'eccellenza ne segue un'altra Commandamenti non minore, & è, che si come il mele di Dio non felo è dolce in sè, ma fa dolci per la Ca-ancora tutt'i cibi , ne'quali fi mette ;

così la Carità non solo è soave in sè, ma ancora fà soave, e leggiero il peso de'commandamenti di Dio: Perche hà posto tanto gl'occhi nella cosa amata, che quando intende, che i mezzi per acquistarla seno i travagli, ama ancora i medefimi travagli. Perche non considera i travagli, come travagli, ma come mezzi per acquistarla: e più allegrezza gli danno per questa ragione, che pena per la loro asprezza. Però dice S. Agostino: In quello, che si ama, ò non si travaglia, ò s'ama il medesimo travaglio. Et in un'altro luogo: Nonfono (dice) pelanti i travagli dichiama, anzi i medesimi dilettano, come quelli de'pescatori, e de cacciatori. E San Bernardo dice : Se alcuno è ubbriacato dal gusto dell'amor di Dio, subito è pronto, & allegro ad ogni bene; travaglia, e non si stanca; s'affatica, e non lo sente; si ridono di lui, e non se ne cura: O giogo del fant'amore, quanto dolcemente prendi, e quanto dilettevolmente ci carichi? Et in un'alcro luogo dice più brevemente: Dove è amore, non è travaglio, anzi sapore.

E gran cola l'andar sette anni per monti, e valli, guardando armenti; ma Gen. 19. tutto questo pareva niente al Patriarca

Giacobbe per amor della sua Rachele. Travegli ma piena dell'amor di Dio, il travaglio dalla Ca- delle virtù, quando considera, che perciò hà da confeguire il sommo bene, & ottener per ripolo il Signore di tutte le cose create: Tale era lo spirito, e la divotione del Beato San Bernardo,

non hazer portato il pelo del giorno, e del caldo; ma una leggierissima carica, che il Padre di famiglia pose sopra le mie spalle. Il mio travaglio è appena di un'hora, e se è più, l'amore sa, che io non lo sento. Ecerto dolcissima cola quella, che può far dolci tutte le cole, e se alcuna e, che questo saccia, non s se non l'amor di Dio, come dice il medesimo Santo con queste parole. O buon Gesù , l'amor tuo non stà mai in otio in quelli, che t'amano. Ricordarsi di te, è più dolce, che il miele: pensar di te, è cibo soave; parlar di te, è satietà persetta; meditar di te, è persetta consolatione; & accostarsi a te, è vita durabile.

Per le cose già dette, & intenderà la Matt. II. verità di quelle parole del Signore, nel-giogo del le quali disse, che il suo gioco era soa-signote ve , & il suo peso leggiero : perche il soave. suo peso è la sua legge; & il compimento di questa legge, è amore: e l'amore è molto soave, e santo soave, che sa tutte le cole soavi ; e se bene si chiama giogo, e pefo, è pondimeno pefodi tal maniera, che è come quelle delle penne de gl'uccelli, che gli fanno più leggieri a volare. Perilche con molta ragione esclama un Santo Dettore dicendo: O soave giogo d'amore, quanto dolcemente prendi , quanto firettamente leghi, quanto piacevolmente premi, e con quanto diletto ci poni il pelo ad-

Qual wirth dunque può esser più deside- Carità rabile di quella, che sa entre l'altre vir- huomo tù soavi? Perche questo vantaggio solo, con Die. che gl'huomini trovano ne'vizj, abbandonano le virtù. Parendo loro, che il vitio con tutt'i suoi mali sia saporito, e la virtù con tutt' i snoi beni sia insipida: perilche adescati dal cibo del diletto, corrono al vitio, & abbandonano la virtù. Di che prezzo adunque sarà quella virtù, che pone il miele in tutte le virtù, e le spoglia della difficoltà, & asprezza, che hanno? Che cosa è questa, se non ridurre in un certo modo l'huomo ad un' imagine di quel felicitimo stato dell'innocenza, dove la terra dava frutto fenza travaglio, e la donna partoriva senza dolore, cioè dove l'huomo senza il sudor del suo viso raccorrà il frutto della virtù, e senza i dolori del parto produrrà il frutto dell'opere buone?

rità.

Hà

Hà la Carità un'altra eccellemea an- sche pare, che la persona si dimentichi cora di più, cioè d'unir l'huomo con Dio, e trasformarlo in lui. Perche (come dice Sant'Agostino) l'amore è vita, che unifice l'amante con l'amato, e di due cole ne fa una. Perilche i Filosofi fanno questa differenza frà l'intelletto, e la volontà, che l'intelletto, quando intende, sà le cose simili a sé, dimaniera che di materiali le sa spirituali, & intellettuali, proportionandole seco, per haverlead intendere; ma la volontà per il contrario, quando ama le cose, si sa somigliante a quelle, perche tutta si trastorma in quelle, abbracciandos, & ammastandos con loro, nel che pare, che l'intelletto sia un sigillo, che in tutte le cose, che tocca, lascia la sua impronra; ma là volontà è come la cera, che subito prende la figura di quello, che a lei si congiunge. Perilche disse S. Agostino: Tale è ciascuno, qual'è l'amore, che hà: Se ama terra, è terra : se ama-Dio, che voi ch'io ti dica? è Dio. Qual maggiore eccellenza dunque si può predicare dell'amor di Dio, che haver forza di trasformar l'huomo in Dio?

. Maper intender questo, bisogna, che noi presupponiamo, che questa trasfor-Quar sa matione non è naturale, ma spirituale: la trasfor-perche non muta la natura d'una cosa dell' huo in un'altra, ma muta i cuori, cioè gl' moinDio affetti, i desideri, e tutta la vita. Come

per essempio, una madre ama un figliuolo più, che se stessa. Dimmi, che cosa fara il figliuolo per sè, che la madre non lo faccia per lui? Il figliuolo per ragione dell'amor, che porta a se sfesso, attende sempre all'util suo, & in questo impiega tutta la vita. Che fa manco la madre, che tanto l'ama ? Ogni suo negotio, e pensiero è in lui, e per lui. Procura che quello, che sà, torni a suo profitto, e le pesa il suo danno, la mettono in pensiero i suoi pensieri, l'affliggono i fuoi dolori, piange quando egli piange, s'allegra della sua allegrezza, hà per proprie l'ingiurie del figliuolo, e l' infermità di lui per sue. Di maniera, che si come l'ombra di un corpo sa tutto quello, the fa quel corpo, e segue tutt' i movimenti, e figure di quello, così se noi potessimo vedere questi due cuori, troveremmo, che come stà uno, stà ancera l'altro; e gl'accidenti, e sembianti, che muta uno, gli muta l'altro. Il di se stessa, e della sua propria natura. Perche così vediamo, che la madre fi dimentica di sè, per ricordarsi del suo figliuolo, e spoglia sè, per arricchirlo. Nel che pare, che più sia in lui, che in sè: poiche si dimentica di sè, e se stessa abbandona per lui. E perciò molto bene disse Platone, che chi veramente ama, è morto nel suo corpo, e vive nell'altrui.

Adunque l'anima, che talmente ama dell'ani-Dio, viene a trasformarsi in lui, di ma- ma trasniera, che ciò, che vuole Dio, vuole l' formata anima, e ciò che dispiace a lui, dispiace in Dio. a lei; e ciò che egli ama, d'abborisce; ama, & abborrisce ancor ella; nè tien conto di sè, ò dell'util suo, nè del suo honore, ne del suo contento, ma del contento, e dell'honor di Dio; e così in sutto, e per tutto viene ad esser d' un volere, e d'un non volere, e di una medesima volontà con Dio: e mutata la volontà, subito si muta la vita, e l'opere, che procedono da quella. Perche si come quando si taglia un ramo d'un'albore, e vi s'inesta d'un'altra sorte, i frutti, che fono prodotti, non fono più conformi a quel ramo tagliato, ma all' inestato : così tagliata la volontà dell' huomo, & inestata con quella di Dio. i frutti delle parole, opere, e pensieri, che di là procedono, non sono già conformi con la volontà antica dell'huomo, ma con la nuova di Dio. Di maniera che si come un pezzo di serro posto in un gran fuoco, senza lasciar d'esser ferro, hà le proprietà, e conditioni del fuoco: così l'huomo, che arde nell'amor di Dio, senza lasciar d'esser huomo, partecipa della purità, e santità di Dio, come S. Dionisio riferisce di S. Paolo con queste s. Dian. parole: L'amore hà forza di unir le cole frà loro, e non lascia, che chi ama, sia Signor di se istesso, ma che si mutinella cosa amata. Perilche quel grande amator di Dio diceva: lo vivo, ma non Gal. 4.

vive, anzi vive in me Christo. Questa medesima trasformatione si pro-Amante si va ancora per un'altra ragione. Perche trasforma è naturale all' huomo travagliare, e nella cola far' ogni opera di trasformarsi nella amata. cosa amata. Perilche chi molto ama le vittà, procura d'esser molto virtuolo: chi ama le lettere, letterato: chi ama l'arme, cavalliero: e chi i giuochi, gioche è cola tanto naturale, & ordinaria, | catore: e così il grande amator di Dio

desimo Signore commanda, quando dice: Sarete Santi, si come io Sono Santo.

Questo apparirà ancora più chiaro, Signoria se noi consideriamo la signoria, che ha re sopra la l'amor sopra la volonta, e la volontà velonià. fopra tutte le potenze dell'huomo : perche quel, che è il Rè nel suo Regno, è la volontà nell'huomo. E per questo, quando la volontà declina a qualche cosa, subito tira seco tutto quello, che ha nel suo Regno. Perilche si come il primo Cielo co'l suo moto rapisce, e trasporta tutti gl'altri Cieli: così la volontà tira a sè tutte l'altre forze dell'anima, e trasporta la memoria, l'intelletto, & il desiderio, e le membra del corpo con ogni altra cosa. Tenendo adunque la volontà signoria sopra tutto l'huomo, e l'amore tenendola sopra la volontà (perche dove piega l'amore, ivi piega la volontà) ne segue, che dove si accosterà l'amore, ivi s'accosterà la volontà, & esso abbraccierà tutto l'huomo con tutto quello, che è dentro al suo Regno, e così verrà ad essere tale, quale è quello, che ama. Di quì è, che se uno ama i vizi, per la medesima cagione è già vitioso; e se il Mondo, mondano: e se la carne, carnale: e se lo Spirito, spirituale: perche tutto quello, che abbraccia l'amore, l' abbraccia tutto l'huomo congiunto infieme con tutte le sue potenze, e questo basta per farlo tale, qual'è la cosa amata. Perilche dice il Profeta, parlando de gl'huomini rei, che si erano fatti abbominevoli, come le cose, nelle quali havevano posto il suo amore.

Se dunque l'amore hà vireu di fare questa trasformatione, quanto alta cosa sarà l'amor di Dio, perche per quello l'anima sarà trasformata in Dio? Può Nobilià ella havere maggior dignità, maggior dell' anis gloria, ò maggior nobiltà di questa? Dove può l'huomo andare, che più avanzi? e dove può falire, che più vaglia? che cosa può fare, con cui sia più nobilitato, che in amando Dio, e partecipando di quella sì gran nobiltà, e purità di Dio? Questo potrà l'huomo isperimentare ogni giorno in se stesso, quando s'accorta a Dio, che se in questo essercitio è tocco da una scintilla di questo amore, subito sente in se nuovi propositi, e desideri di migliorar la sua vita: perilche si vede, quanto l'amor di Dio | chi se gli dà tutto.

travaglia per osservar quello, che il me- i nobiliterà quell'anima, nella quale sempre riposa; poiche così la nobilita, passando solamente per quella.

Altre innumerabili eccellenze hà questa virtù della Carità, che sarebbe un procedere in infinito il volerle spiegare: perciò darò fine a quella materia, dicendo, che si come questa virtù è maggiore di tutte l'altre virtù, & il fine di tutte, così è quella, in cui essentialmente consiste la perfettione della vita Christiana, e donde si cava la misura, così della perfettione, ch'acquistano i giusti in questa vita, come della gloria, che riceveranno nell'altra. Et in conformità di quelto, dice S. Bernardo, trattando della qualità dell'anima, que-ste parole: Chi hà gran Carità, è grande ; e chi l'hà picciola , è picciolo : e chi n'hà niente, è niente: Adunque 1. Con. 11. (dice l'Apostolo) se ie non haverò Carisà, sarò niense. Di maniera, che se una vecchiarella al punto della morte si troverà con maggior Carità, che un'altro, che havesse fatto molti miracoli, e convertito molte anime, senza dubbio terrà maggior gloria essentiale in Cielo, poiche hebbe maggior Carità in questo Mondo; perche, come dice San Tomaso, l' haver patito più travagli, e convertito più anime, non appartiene al premio essentiale, ma all'accidentale. Ma chi haverà maggior Carità, haverà maggior premio essentiale, conforme a quel, che dice Sant'Agostino : Non la moltitudine de travagli, nè la lunga servitù, ma la maggior Carità fà maggiore il merito, ed il premio.

É non è maraviglia, che così sia; perche posto caso, che tutto quello, che l'huomo sa dalla parte sua, sia poco a paragone di quel, che riceve da Dio, però con tutto quello fa molto, e da molto, chi ama molto; perche amando, dà se stesso sa il maggior servigio, che si possa fare. Perche come la volontà (secondo che noi dicemo) è regina, e signora di tutto quello, ch'è nell'huomo: e l'amore è signore della volontà, che pienamente offerisce ancora la volontà con tutto quel che hà, finchegli resta cosa alcuna da offerire; la qual offerta è dovuta a Dio solo, perche in quella l'huomo fà il suo ultimo storzo: per questo Dio risplende a questo servigio, come che egli è, dandosi tutto a

in D**ie .** 

Ofea 9.

ne, e ristoro per li poveri, i quali non kanno che dare, e per quelli, che nè com lettere, nè con ingegni, nè con travagli Dottrim del corpa (per esser vecchi, diufermi,) per con possono fare a Dio servigi grandi : perche solatione de poveri, senza queste cose possono amar molto Dio, e molto può, chi molto ama; e molto dà, chi da sestesso; esa molto, chi mol-to desidera di fare; poiche dinanzi a Dio, che vede i cuori, non val meno la buona volontà, che l'opera buona: se non puoi far molto, desidera molto, & ama molto, che nell'amore farai ogni cosa. Se sarai povero di ricchezze, per far limesine, sii ricco d'amore, per desiderar di farle, e tien per certo d'haverle fatte. Non hai chi ti stracci, e rompa per Dio, desidera con tutto il cuore d'ester così trattato, e sarai come Martire negl'occhi di Dio: Perche (come dice Cipriano) altro è mancare il cuor al martirio; altro mancare il martirio al cuore. Perche l'una è cosa della debolezza humana, ma l'alera è della dispensatione Divina.

. Ecco dunque, Christiano Lettore, a quante cose, e quanto grandi giova la Carità, poiche ella è maggiore di tucte le virtù, il fine di tutte, la vita, la perfetsione, la somma, e la recapitolatione di tutte. Dicono i Teologi, che l'amor disordinato di se stello è principio di tutt'i peccati. Essendo dunque l'amor di Dio contrario a quello, ne legue, che sarà il coltello di tutt'i peccati, & il principio generale di tutte le virtà. Adunque chi non procurera con ogni diligenza una sì essicace medicina di tanto grande infermità? Chi non travaglierà per acquistare una virtu, che tanto ci ajuta per acquistare ogni virtù? O maravigliosa virtà, radice di tutte le virtà, figliuola maggiore della gratia, maestra della sancità, specchio della Religione, peso del merito, veste nuttiale, heredità degl'occhi di Dio, chiave del Paradi-10, conservatione dell' anima, dolcezza del cuore, fortezza di quei, che combattono, corona di quei che vinco-no, ferella della verità. Madre della sapienza, compagna de Santi, allegrezza degl' Angeli, spavento de' Demoni, vittoria de vizj, e compimento d'ogni perfettione. Senza te si fiaccano tutte le forze humane, s'oscura l'intelletto, resta senza vita la Fede, presume va-Opere Granasa Tomo L

, Questa dottrina è di gran consolatio- i namente la considanza, si perde il me-ne, e ristoro per li poveri, i quali non I rito d'ogni bene, che si fa, si rompe ii legame dell'amor fraterno; ma con te stà l'huomo forte pelle tentationi, humile nelle prosperità, e sicuro nelle auver-

> Adunque le quella virtù porta leco, tanto frutto, non farà dovere, che il favio mercatante del Vangelo trovata quella pretiola margarita; dia quanto hà, per haverla? Che essercizi, che mortificationi, che travagli si potranno qui insegnare, che non sia molto bene impiegato tutto quelle che si spenderà in essi, per questa gioja sì pretiosa? E molto quel, che riserca, ma che è tutto quello, che può dar l'huomo, paragonato Dio, il quale si possede per la Carità? Dio à Carisà (dice San Giovanni) e chi stà in 1,610,4, Carità, stà in Dio, e Dio in lui. Sopra le quali parole dice San Bernardo: Dio è Carità, qual cola è più pretiola? e chi stà in Carità stà in Dio; qual cosa è più ucura? e Dio in lui : qual cosa più dilettevole? Epoco il dire, che Dio è Carità? è pogo tenere Dio in sè? Alla Carità sola conviene questo privilegio, che Dio si chiami Carità. Perche non si dice, che Dio è humiltà, nè castità, ne ubbidienza; perche essendo ogni virtu dono di Dio, sola questa fra tutte le virtu gode questo privilegio, che sia dono di Dio, ¢ sia intitolata Dio.

Che sarà dunque tutto quello, che si dà per la Carità, se non picciola parte del della Catutto: cioè una picciola parte delle cose ità. create, che è tutto l'huomo, per it Creatore del tutto? Chi non dirà di cuore quelle parole, che scrisse un grande amatore di questa virtù , dicendo : O Carità , le io lapelli , quanto tu vali , darei per te ogni cola ,che mi lapellero dimandare . Ma lenza dubbio il tuo valor escede tutto quello, che lo postedo, e dentro di me non troverò prezzo, che ti paghi. Ma con tutto questo darò tutto quel, che haverò, e lo darò tutto. E poiche tutto haverò dato, lo terrò tutto per niente. Darò di buona voglia tutt'i piaceri della mia carne, etutt'i gusti del mio cuore, peracquistarti; perche tu sola mi sarai più amabile, più fruttuola, più dilettevole, e più soave. Tu sei quella, che megliorala legri, più satolli, più sicuramente diffendi, e più dolcemente ricrei. Tu sei finalmente quella, che ingrandisci, & inalzi l' anime nostre a Dio.

Ma

 $\mathbf{Z}_{3}$ 

re, che trattando in quello Libro della Difficultà perfettione della Carità (nella quale consiste la persettione della vita Christiana) perfection habbiamo necessariamente a dimandar'al ne. desideroso di esta desideroso di essa, cose molto alte, molto spirituali, e difficili alla natura, quantunque facili alla gratia. Perche come questa perfettione consiste nell' unione dell'huomo con Dio, (il che si tà per imitatione, e somiglianza col medesimo Dio) non si può fare, che non dimandiamo cole molto spirituali, se noi dobbiamo accoflarcia diventare un medelimo fpirito con lui. Ma non per questo hà ragione alcuna di rimanersene; poiche noi non obblighiamo alcuno a quella perfettione; ma auvisiamo quelli, che la desiderano di lor proprio volere, quantunque tutti doverebbero desiderar la: percioche noi non me-ritiamo tassa ne' desideri de'beni temporali, melto meno la debbiamo metter ne' Celestiali, ospirituali,

> De principali mezzi co quali s'acquista l'amer di Die. Cap. II.

E ssendosi già parlato della Carità, e fatti affettionati i cuori all'amor di quelta gioja tanto pretiola , l'huomo delidera ormai sapere il cammino, & i mezzi peracquistarla. A questo dunque servirà Condition tutto quello, che in questo Libro si scrive. di Perilche farà necessario intender prima la natura, e conditione del fine, che noi pretendiamo, il quale non è altro, che l'amor di Dio, Ora cerchiamo di spiegar la conditione di questo amore: la quale è d'unire, e trasformar l'huomo in Dio, essendo d'un medesimo volere, e non volere con lui, imitando (in quanto ci sia Possibile) la sua santità; e purità. Questo ci dimanda il medefimo Signore in molti luoghi della Scrittura Sacra, come quando dice: Siate fantinfi come fone anco ie. E non folo le Scritture Divine vogliono, che noi indirizziamo la nostra vita a questo sine, e che regoliamo con questa prima regola, che è infallibile; ma fino la Filosofia humana arrivò a questo,

Perche Platone nel dialogo intitolato Timeo, viene a dire il medesimo in persona di Socrate, con queste parole: Nonè possibile, che il Mondo stia senza

Ma oltre a tutte queste cose è da nota- i mali, perche noi non viviamo qui frà Dei, ma fra huomini. Perilche dobbiamo mettere ogni nostra forza, per passare da questo Mondo all'altro, in fuggir dalle cofe terrene, & imitare Dio , in quanto sia possibile all'huomo di ciò fare.

E quello imita Dio, il quale imita la fua giustitia , la fua fantità, e la fua prudenza, perche ellendo Dio giustissimo, nessuna cola è più lomigliante a lui, che l'huomo giusto. Dal che s'inferisce, che la cognition di Dioè la vera sapienza, e la vera virtù: & il non conoscerlo, è ignoranza, e manifesta malitia. E qualsivoglia altra maniera di sapienza, eccetto questa, par sapienza, manon è. Fin qui sono parole di Socrate nel sopradetto Dialogo. Per le quali pare, che anco il lume della ragione trovò, che tutta la persettione dell' huomo confilteva nell'imitatione, e fomiglianza di quella somma santità, e purità, donde procede la medesima creatura rationale. Da questo principio dunque facilmente si conoscono i mezzi, che si ricercano per confeguir quello fine. Perche se il fine è l'imitatione, e trassormatione in Dio, edin nessuna cosa può venire ad effer suo quel, che non è, chiaro è che il principal mezzo, che per quella mutatione si ricerca, è l'abbandonar noi stessi, le proprietà, & imperfertioni dell'huomo vecchio, per vestirci del nuovo, che è riformato ad imagine, e fimiglianza di Dio, principa-Perche si come, naturalmente parlando, trasforma non può esser la generatione, se non pro- in Dio. cede la corruttione, (poiche non nasce il granello del grano, se prima non si corrompe) così non può farsi l'huomo Divino, se prima non lascia d'esser humano, cioè lasciando (per quanto possibile sia) la debolezza, & imperfectione dell'huomo. Così vediamo, che non può esfere un'h uomo favio , fe non lafcia d'effere ignorante: nè può esser sano, se non lascia d'essere infermo: nè può esser giusto, se non lascia d'esser peccatore : ne manco Divino, se non lascia, in questo senso, d'esfere humano. In tutto il moto fono due terminisoli, uno donde la cosa parte, e l'altro deve ella cammina; e non è possibile accostarci a uno , se non partendoci dall' altro. Se dunque in questo spiritual moto cammina l'huomo da sè a Dio, non potrà arrivar a Dio, se non lasciando prima se stello . Il fuoco non può fare d'un legno fuoco, se prima non ne cava l'humidità, e frigidità, e tutto quello, che è contra-

amot

Dio.

Lev.100

sio alla forma del fuoco: nè l'huomo con- i rituale, figliuolo legitimo della Carità. cetto in peccato, e circondato di carne, e di sangue, potrà pervenire a trasfor-marsi, or imitar la santità, e purità di Dio, se prima non vince gl'impedimenti finistri, che gipugnano a questa purità, e santità. Il che sa principalmente l'onnipotente gratia del Signore. Il quale per questa cagione si chiama nella Scrittura fuoco, che consuma, perche è suo ufficio consumare tutt'i vizj, et impersettioni de gl'huomini, e purificarli tutt'i suoi peccati, per communicar loro se sesso. Perche (come dice S. Dionisio) egli è di natura di tirare tutte le cole a sè, e farle par-

Sforzo

tecipi di sè. Ma perche questo Signore, se ben creò che deve l'huomo senza l'huomo, non santifica l' far l'huomo senza l'huomo; cioè senza che l' huomo infieme con lui faccia quel, che è dalla sua parte, ajutando Dio a tirar l'aratro, & accompagnando le sue mani con quelle di Dio; di quì è, che si come Dio pretende confumar tutto il male, che è nell'huomo, così ancora l'huomo deve dalla sua parte procurare il medesimo, cioè mortificare, e consumar tutto quel, che in lui impedisce la simiglianza di Dio, perche si possa venire alla desiderata unione, e simiglianza di lui. Vediamo, che per piantare un'horto in un monte alpe-Are, prima è nocessario cavarne, e svelberne tutti gl'albori selvaggi, e fatto questo, subitamente si sogliono piantare i fruttuoli, e domekici. Il medefimo dunque hà da fare, chi vuol, che l'anima fua sia giardino di Dio, e Paradiso delle sue delitie. Percheprima deve affaticarsi di cavar le spine, e pruni de vizi, e cattive inclinationi, che contradicono a quella unione; e fatto quello, potrà subito piantar le buone piante delle virtù, che vuole ; e particolarmente quelta, di cui trattiamo adesso, (la qual come albore di vita nel mezzo del Paradiso) da cui tutte procedono, come di sopra s'è dichiarato. Questo ci rappresenta il nascimento del Patriarca Isaac: il quale (come dice la Scrittura Divina ) nacque, quando Sarra sua Madre era oramai in età, che erano mancate in lei tutte le cose, che sono proprie della donna. Il che se bene è scritto, per figliuolo, viene anco a darci notitia, che l all'ora l'anima religiosa viene a concepire, e partorire il vero Isaac, cioè il gaudio spi- l'ella da per sè corre al suo luogo natura-

quando vengono a mancar'in lei le debolezze, & imperfettioni, e superfluità della natura corrotta. Perche pretendendofi di fare d'un' huomo carnale un'huomo spirituale, ò per dir meglio d'un'huomo. un Dio per amore, (poiche e proprio dell'amore trasformar l'amante nella cosa amata ) bisogna necessariamente distrugger prima la carne, e l'huomo sensuale, e poi si genera lo spirituale. Perilche si come quelli, che per arte d'alchimia vogliono far di rame oro, è necellario, che prima corrompano il rame. accioche poi si fissi in oro (se questo fosse possibile) così ancora pretendendo noi di fare in questa spirituale alchimia di terra Cielo, di carne spirito, e di huomo Dio, prima è necessario, che distruggiamo un'estremo, accioche poi succeda l'altro.

Diquisinferisce effer vero quel , che communemente dicono i Santi Dostori, e particolarmente Cassiano nella prima cuore, che delle fue collationi, che la purità del cuo-usseio re è il principal mezzo, che sia, per acqui- faccia in star l'amor di Dio, alla qual appartiene noi. bandir dall'anima nostra tutto quello, che impedifce questo fanto amore, cioè tutto l'animale, terreno, e finalmente tutto quello, che è contrario, e dissimile a Dio. Et in questo conto entra prima la purificatione, e mortificatione dell'amor proprio: e nel secondo luogo, della propria volontà, forella di questo medesimo amore: nel terzo quella de peccati: nel quarto quella delle perturbationi, e pafsioni dell'anima: nel quinto quella de' pensieri disordinati : nel sesto quella de. i negozi foverchi: nel settimo la mortificatione di tutte l'altre superfluità, e male inclinationi dell'huomo; nell' ot-tavo finalmente l' Impurità dell' intentione, dove si contiene la purificatione d'ogni sorte d'interesse, così spirituale, come temporale; le quali cose tratteremo ordinatamente ne' Capitoli seguenti.

Mortificate adusque tutte queste superfluità, e vizidella nostra carne, fioriscesubito, e regna lo spirito; e resta. disposto così d'andar'egli a Dio pes amore, mostrar, che questa donna venne a conce- p come di venire Dio a lui per gratia. Perpire, e partorire miracolofamente questo I che si come la pietra posta in alto, levatil gl'impedimenti, che ivi la tengono contra la sua naturale inclinatione, subito

le; così l'auima nostra, che è sostanza spi- difficoltà non consiste nell'amore, ma in rituale, rotte le prigioni degl'appetiti i consumar quello, che impedisce quello sensuali, che la tengono presa con l'affettione delle cose terrene, ella subito ajutata dalla Divina gratia (come sostanza spirituale, e sorella degl'Angeli) s'accosta, es'abbraccia con le cose spirituali, che sono conformi alla dignità, e conditione della fua natura.

Ma se ben ciò bastasse per alzar l'anima all'amore del suo Creatore, nondimeno aggiungeremo à questo alcuni effercizi, e considerationi, che l'accendano di questo Divino amore, e l'ajutino alla medelima mortificatione. Perche essendo vero quello, che dice l'Apostolo, che quelli, che s'accostano a Dio, si fanno uno spirito son lui; e non essendo questo accostarsi con passi del corpo, ma dello spirito (cioè con devote considerationi, & affetti amoroli; ) era dovere, che noi ragionafilmo di questo. Perche con questo accostarci spiritualmente a Dio, viene l'anima a partecipare nel suo genere de raggi della fua fantità, e splendore, co quali resta ella tanto bella, e ritplendente, come una nuvola percossa dalla chiarezza, e lame del Sole, la quale pare l'istesso. Sole. E conforme a questo, si dividerà questo Librerto in due parti principali. Nella prima tratteremmo delle cofe che ci long d'impedimento per quella spirituale unione con Dio, che si fà per mezzodella Carità. Nella seconda delle virsù, che più ajutano a questa unione. Et a questa aggiungeremo alcuni discorse , e confiderationi, & orationi divote, che fervono per accendere il noftro cuore all' assor di Die.

Difficoltà in che confifte.

Bisogna similmente auvertire in quello della per- luogo, che la principal difficoltà di quosto negotio non consiste nell'effercitio d'. amor di Dio ( perche quelta è opera di gran foavità ) ma in bandire dall'anima nostra gl'impedimenti di questo amore: delche si tratta in questa prima parte. Cosi vediamo, che tutta la difficoltà, la qual'è in far d'un legno fuoco, consile in confumar quello, che contradice alla forma del fuoco (cioè i humidicà, frigidità, e materia de' vapori, che vi sono) perche facto quello, in un subito s'alza la fiamena del finoco, & arde. Il medesimo dunque interviene, quando è un cuor freddo, & affettionato al le coie del Mondo, e noi vogliamo, che venga ad andere nell'amor di Dio . Perche la

Divino amore.

Di qu' fi cava un'auviso molto notabile, il qual serve per conoscere, e sug- Inganni gire una gran parce degl'inganni, che da conoqui possono intervenire, & è, che non sugirsi deve l' huomo misurare il suo profitto nella vita in quello cammino, dalla soavità, no perfetta. dalle consolationi, ò tenerezze, ò lagrime, che alcuna volta s'hanno (benche quella sia santa, e lodevol cosa: ) ma dalla mortificatione, e vittoria di tutti questi nemici, de' quali habbiamo a raginare in quella prima parte, che sono disordinato amor proprio, e propria volontà con turti gl'appetici, che di quì procedono. Perche fono alcune persone tenere di cuore, che per qual si voglia pensiero, ò della passione del Signore, ò d'altra cosa tale, subitosi risolvono in lagrime, e sentone gran soavità. Ma procedendo questo in tali persone da natural tenerezza di cuore più, che da puro amore, non hanno a giudicare il luo profitto da questo, ma congiungeranno conqueko la vittoria della sua propria volontà, e de'suoi appetiti, e male inclinationi.

Conviene ancora auvertire, che havendo ne gl' essercizi dell'orationi, e confiderationi della seconda parte, gustore seavità; & in quei della prime difficeltà, molti si danno più al dolce, che all'agro; ma non bifogna in modo alcuno, che facciamo così : perche da questo ne feguiriano pericoli, de inconvenienti: ma l'huomo deve darfi egualmenteali'uno, & all'altro: havendo un' ecchio alla mortificatione, e l'altro all' oratione, & alle confiderationi, che ci accendino nell'amor di Dio, pesche con la soavità dell' uno possimo inghiottire l'amaritudine, e travaglio, ch'è nell' altro.

DEL

DEL PRIMO RIMEDIO, CHE SI RIcercaper acquifear l'amor di Dio, ch'è. la uitteria dell'amor proprio . Cap. III. .

Vanti, che nei cominciamo a trat-A tar di questa prima parte, bisogna In chesta- Lar di questa prima parte, bilogna to fosse presuporre, che in quel beato stato, nel huomo a niuna cola gli nuomo da qual Dio creò l'huomo a niuna cola gli nuomo a niuna co era più facile, ne più naturale, ne più loave, che amare il suo fattore: perche qual cola è più naturale, che la Creatura ami il suo Creatore, l'effetto la sua causa, il principato il sua principio, e la parte il tutto, dal quale procede? Per questa ragione vediamo , che il braccio si pope dinanzi alla testa a ricevere il colpo della spada, per conservaria; dove si vede chiaramente, che la parte ama più il suo tutto, che se stessa.

Natura

Mà effende questo così, e stando la sorrotta natura intiera, s'attraversò il peccato per mezzo, e guasto la natura, onde l'huomo non cammina più, come camminava, nepuoquello, che prima poteva, per li grandi impedimenti, che da questa parte l'aggravarono. Perche quello, il quale innanzi al peccato amava Dio più che se stesso, doppo il peccato ama lestesso più che Dio. E da quel tempo in quà il peccato originale non è altro, che un torcimento, & adulterio spirituale, co'l quale l'huomo nasce affettio-, nato a se stello, e senza affettione verso Dio.

Adunque questo amore disordinato Amor die con tutte l'altre affettioni, che ne nafordinato fcono, è il principale impedimento, che l'amor di noi dobbiamo: per amare Dio; perche Dio: tirandoci a sè., ci allontana da lui : e chiamandoci all'amor de beni terreni, ci fà voltar le spalle a' Celesti. Perilche fe quest'amore si levasse di mezzo, non vi sarebbe impedimento alcuno nell'amor di Dio.

Secondo questo adunque chi veramente, e di sutto cuore desidera d'acquistare l'amor di Dio, sappi cerso di havere a bandir la guerra contro l'amor. proprio. E per amor proprio in quello Trattato intendo sempre il disordinato amore del suo proprio corpo, e di sutto quello, che appartiene al corpo; E dico disordinato, perche essendo bene ordinato, e regolato, non è cattivo, mà buono, e necessario per la conser- de colori, de gl'edisiej, delle tappezza-

vatione della vita. Pesche non è cosanuova, mà molto possibile, che una co. sa sia di sua natura buona, e necessaria. per la vita, la quale essendo soverchia, e disordinata, è dannosa. Così vediamo ¿Qual fia? che il sangue è necessario per la con-amore di-servatione della vita, mà se è soverchio, sodinato. ne succedono infermità, & alle volte la morte. Il medefino s'intende del calor naturale, nel quale confiste la vita dell' animale, mà se è soverchio, cagiona febbri, & infermità. Similmente i rivi, quando corrono per li fuoi letti, non danneggiano alcuna cosa, mà quando escono fuora, e crescono, allagano tutti i luoghi, per li quali pallano. Così diciamo dunque, che l'amor proprio con tuttigl'altri affetti, che da quello procedono, così d'honore, come di facende, quando sono misurati con la regola della ragione, e della legge di Dio, fono lodevoli, e virtuoli, mà quando escoso di questo compasso, sono di pregiudicio. e vitiofi.

L'ufficio, e natura di questo amor Natura proprio, è desiderare disordinatamente proprie. tutti i beni, che servono al corpo: i quali sono quasi innumerabili; però gli riduce San Giovanni a tre foli; che sono, facendo, konori, e diletti corporali. Però si come noi poniamo nel Mondo quattro venti principali, che soffiano dalle quattro parti di quello, frà i quali ne raccontiamo quali innumerabili, che si riducopo a questi, così ancora si mettono queste trè maniere di beni temporali, secto i quali fi comprendono tutti gli altri. Perche sotto l' honore si comprendono ustizi, dignità, titali, imperi, fignorie, privationi, eccettioni, libertà, precedenze, cari-

dano.

Sotte le facende si comprendono tutte le specie, e maniere d'interess, edurili temporali, come sono patrimoni, heredità, entrate, guadagni, & altre infinite maniere di beni di quella, analità.

chi, fasto, pompa, compegnia, & al-

tre cole tali, che servono all'honor mon-

Sotto quello nome di diletti si com- Diletti prende un'altra gran frotta di diverse sentuali, cose, nelle qualisi dilettano isensi esteriori del corpo, come gl'interiori dell' anima. Perche gl' ecchi naturalmente si dilettano della varietà, e bellezza

sie, delle danze, balli, e d'ogni sorte I come scrivono l'historie de nostri temdi bellezza. L'udito si compiace d'ogni maniera di musiche così naturali, come artificiali, che sono le delitie de palazzi, e de' Prencipi. Il senso dell' odorato si l contenta d'ogni compositione d'unguenti, & acque odorifere, e d'infinite maniere di speciarie aromatiche, che per l questo nascono, è alla giornata si fanno. Quanto al gusto poi non si potrebbono contare le differenze de' cibi provisti dalla natura, e molto meno degl'intingoli, e guazzetti trovati dall'arte, & i banchetti, che per questo ogni giorno si fanno. Quanto al tatto poi serve il morbido letto, la veste pretiosa, con tutte l'inventioni di fogge, che senza fine si scuoprono ogni giorno.

Con questi vanno altri oggetti più spirituali, che servono per gl'altri sensi più delicati. Perche la curiosità de gl'ingegni humani è desiderosa di sapere, vedere, e tener tutte le cose molto pulite, e belle: alche servono le massaritie pretiose, i libri, gli studi più curiosi, che di frutto, le prattiche, le conversationi, le viste, le salite, le visite, i discorsi diversi, per dilettare con la varietà delle cose

tutti questisens.

Non essendo dunque altro amare, che voler bene, è chiaro, che chi disordinatamente ama se stesso, desidera ancora disordinatamente tutti, ò almeno molti di questi beni per sè. E perciò quest' amore si chiama ragione volmente fecondissimo, perche ha tutti i beni corporali del Mondo per oggetti: e così questo disordinato amore pare, che sia come il ventre d'una vipera gravida, di cui nascono molti viperotti non manco venenosi, che la madre de propri istessa, che gli partorisce. Colui dunque, desideri. che cerca il pura Dio, hà da licentiar da sè, e mortificar tutti questi appetiti, & amori, quando sono (come habbiamo detto) soverchi, di maniera, che a tutti hà da dare il libello del repudio, e tutti gli hà da cacciar fuor di casa, se vuol trionfare dell' amor proprio. Perche si come non si può svellere un'albore, se non gli tagliano le radici, con le quali è tenuto in piedi; così ancora non si può svellere quest'albore di morte ( cioè quest'amore disordinato) se non tagliando tutte le radisci de gl'amori particolari, che ne | mascono, e lo sostentano. Perilche si

pi, che per acquistar la Città di Granata furono prima conquifiate ad una, per una tutte le Castella, e Fortezze, che l'erano intorno, e la diffendevano; così ancora per conquiltar quell' amore tanto potente, è necessario andere vincendo a poco a poco tutti gl'altri amori, che da quello procedono, e lo sostentano, spiccando dal cuore l'amor di tutte le cole transitorie, e visibili, e traf-ferendolo alle invisibili; perche a questo modo regni nell'anime nostre senza contradittione l'amor di Dio. Perilche altramente, (come dice San Giovanni Climaco) si come è impossibile, che un medesimo occhio guardi al Cielo, & alla Terra, così è ancora, che una medesima volontà ami disordinatamente se stessa. & ami Dio.

#### COME NON SI COMPORTANO insieme l'amor di Dio, e l'amor disordinato di se stesso.

E Perche quanto più l'huomo sarà certo di questo, e più disingannato, più si sforzerà di pigliar l'arme, e combattercontra questo gigante, metterò quì le ragioni, per le quali chiaramente si vegga l'impossibilità, e contrarietà di questi

due amori.

Percheprima già si sà, che (come di-pedimence Sant' Agostino ) l'amor proprio è ca- togione di tutti quanti i peccati del Mondo; & eglièquel, che edifica, e fa popolata la Città di Babilonia de fuoi Cittadini, ( che fono i figliuoli della confutione ) si come per il contrario quel di Dio Amor diedifica la Città di Gerusalemme. Perche à cagione nessun' huomo pecca, se non per acqui- del peccastare alcuna cosa, che disordinaramente to. ama, come peccò Giuda per cupidigia de' trenta danari, che gli diedero per Christo: e Davidde per la cupidigia della bellezza di Bersabea: e la nostra prima madre per la golofità dell' albore vietato; e così và discorrendo. Adunque tutti questi desideri, e cupidigie si vede chiaramente, che sono figliuoli dell'amor proprio; poiche è quello, il quale desiderando disordinatamente essi beni, ci fà serrare gl'occhi a Dio, e tralgredire i suoi commandamenti. Se nessuna cosa adunque è più contraria alla Carità, che il peccato mortale (perche la Carità è vita del anima, & il peccato mor-

Prime im-

Mortifi-

tale émorte) quanto sarà contrario alla I questo Santo amore, è la presonda ora-Carità quello, che è cagione di tutti i peccati del Mondo, che è questo disordinato amore? Vedi adunque, quanto grande impedimento sia questo, per acquistare questa virtù.

Ci fa ancora danno in un'altro modo,

Seconde impedimento.

perche non solo è incentivo de peccati, ma ancera il maggior impedimento, che sia, per acquistace le virtu , alle quali appartiene dispor l'anima all'amor di Dio; alquale tutte sono ordinate, come le medicine alla sanità: la ragion di questo è, perche (come tutta la Filosofia confessa ) è proprio della virtù essercitarsi in cose ardue, e disticili, al che ri-Virtà im- pugna l'amor proprio, la cui natura è pedite dall'amor fuggir tutte lè difficoltà; e trausgli, e proprio. perciò necessariamente hà da fuggire dalla virtù, co'quali stà abbracciata. Perilche si come a chi non piace il dolce, non può mangiar cibi acconci con cole dolci ( benche per sè sieno molto saporiti) così chi è capital nemico del travaglio, è ancora della virtù, permolto pregiata che sia; poiche ella và sempre accompagnata con ello. Perilche disse molto bene Seneca, che nel regno delle delitie non haveva luogo la virtu. Et in un'altro luogo dice il medesimo, che molto poco stimerà la virtù, chi sarà molto amico di sè medesimo.

A questo s'aggiugne ancora, che la maggior parte delle virtù morali s'impiegano a moderar le passioni naturali, allontanandole da gli estremi (perche sono vitiosi) e riducendole a una temperata mediocrità, nella quale consiste l

Terzoim la virtu.

pedimen io.

impedimento.

A questo ancora dunque contradice il disordine di questo amore, il quale si come è precipitoso, e veemente in ogni suo desiderio; così è ancora in tutte l' altre passioni, che seguono da lui; e quanto queste sono più furiose, e gagliarde, tanto meno può la virtu vincerle, e superarle; si come al cavalliero d'un cavallo furioso, sboccato, e disubbidiente. Adunque quel che è tante grande impedimento per acquistare le virtù, farà ancora per acquistare la Carità, che non può stare senza esse.

Oltre a questo, yi è ancora un'altra ragione da mostrare, che questo cattivo amore ci ferra la porta all'amore di Dio. Perche, come di sopra dicemmo, uno de'principali mezzi per acquistar

tione, e consideratione di tutte quelle cole, che possono accendere il nostro cuore di quest'amore: & a un tale essercizio serra la porta quest'altro amore, quando s'è molto inlignorito del nostro cuore : la ragione è , perche dove è l' amore , ivi è tutto l'huomo con tutte le sue potenze, e sentimenti, senza ha-ver chi di là l'allontani. Perche chi disse, che dove era l'amore, erano gl'occhi, se ben disse il vero, disse poco. Perche per la ragione, per la quale stanno ivi gl'occhi (che è per il gusto, che hanno di mirar la cosa amata) per la medelima vi sono tutti gl'altri sensi, godendo ciascuno nel suo genere la pre-Tenza di quell'oggetto. E per quelto oltre alla volontà ( la quale stà abbracciata con la cosa amata ) v'è ancora l'intelletto pensando di lei, e la memoria ricordandosene, la lingua parlando, e discorrendo di lei, e così tutti gl'altri sensi. Perilche disse il Salvatore: Dovo à il suo sesere (cioè dove hai l'amor tuo) ivi è il sue suere, cioè la tua volontà, il tuo pensiero, con tutto il resto, che dipende dal cuore, cioè dalla volontà. Perche la prima cosa, che sa l'amore, è prender la volontà, (facendo ch'ella vogliz quello ch' egli vuole: ) & essendo la volontà Regina di tutto l'huomo, e di tutte le sue forze, dove è la volontà, ivi sono tutte quelle. Edi qui venne quella commune sentenza; che dice, che l'anima stà più dove ama, che nel medesimo corpo, nel quale dimera, & al quale dà vita.

Questo medesimo si conferma per quefla molto celebrata fentenza di Sant' Compa-fla molto celebrata fentenza di Sant' satione Agostino, la qual dice, che quel, ch'è dell'amor il poso a gli Elementi, & a'corpi natu-terreno, e del celerali, il medesimo è l'amore nelle Creatu- fe. re rationali. Perche si come tutte le cole naturali si muovono conforme al pelo, che hanno (onde una si muove in su, come l'aria, e'l fuoco; un'altra in già, come la terra, e l'acqua, e tutti i corpi gravi) così ancora le Creature rationali fimusyono conforme all'amore, che le predomina, e regna in loro. Di maniera, che se predomina l'amor della terra, tutti i moti, deliderj, maneggi, & esfercizi sono di terra; mà per il contrario, se predominerà l'amor del Cielo, tutte queste cose sarando in Cielo; come v' era l'Apostolo, che diceva: La nostra

che l'amor di Dio sia come suoco, che naturalmente ascende in alto, & ivisolamente ripola; mà quest'altro è come terra grave, che naturalmente tira al basso, perche ivi hà il suo centro, & ivi solamente riposa. Perilche si vede, di quanto differenti vite sieno cagione questi due amori; poiche l'uno sa esser vita tutta terrena, e l'altro tutta celeste.

E(20 28.

Tornando adunque al proposito no-Medica- Tornando adunque a principal mezzo one è firo, se è vero, che il principal mezzo che l' impedita dall'amor per acquistar l'amor di Dio, è, che l' proprio. huomo richiami tutte le potenze dell' anima sua , alzandole, e collocandole in lui , pensando giorno , e notte alle sue grandezze, e maraviglie, & a tutro quello, che ci può muovere ad amerlo; come potrà far quest'ufficio l'huomo pieno d'amore delle cose terrene, il quale hà l'intelletto, la volontà, e la memoria sua, l'imaginatione, gli af-fetti, e tutti i sensi, e pensieri nella prigione di quelle? Dove troverà qui luogo disoccupato l'amor di Dio? dove si riposerà? di quali potenze si servirà; poiche già ogni cola è stata occupata da un'altro amore esterno? Una tavola scritta, e dipinta d'una figura, come sarà capace di riceverne un'altra, se la prima non si cancella? Una terra seminata d'un seme, come potrà ricevere, e dare il frutto d'un'altro disserente? Per questo, dunque un cuore, il quale sia tutto preso all'amor del Mondo, come sarà habile per ricevere l'amor di Dio, massime essendo tanto contrario? Perilche disse molto bene Seneca, che chi veramente amaya, non poteva amare più d'una cosa sola. Perche di quì naice la gelosia tanto potente frà gl' amanti: perche una delle parti fubito s'accorge, che tutto l'amore non è volto a lei, le si pone altra cola; come accade nell'acque de'fonti, che quanto più danno per un canale; tanto meno resta loro, che dare per un'altro. E però disse il Signore per Isaja, parlando con l'anime, che lasciavano lui peraltri amozi : Il letto è stretto, e perciè conviene, che uno ne caschi: e la vesta è angusta, e non basta per coprir due ; la qual sentenza in niuna cosa si può meglio verificare, che nell'opere dell'amore.

Di qui è, che queste tali persone sono inhabili a gl'essercizj dell'amor di Dio, I lontà di Dio.

conversations à ne Cieli. Nel che pare , 1 come per esperienza si vode . Perche in volendo ritirarli un poco, & alzare il cuore a lui, sono tante l'immagini, e figure, tanti i pensieri, e cogitationi, che se gli parano innanzi, che appena per breve spatio possono tener fermo il cuore in Dio; perche questi pensieri gli tirano a se, & anco molte volte alzano il cuore, e'l corpo insieme, per correre nell'acquifto delle cose, che disordinatamente amano. Di maniera, che questo Tiranno non si contenta di prendere il cuore, e'l corpo con tutti i sensi, e potenze, mà ruba ancoratutto il tempo, e tutte l'hore; perche non gli resti corpo, ne spirito, ne cuos libero per le cose di Die. A questo mode l'amator dell'interesse, ò dell'honore, ò delle lettere ( quando s'amano disordinatamente ) corre subito a tutte le maniore di traffichi, di negozi, ò d'essercizi, da'quali queste cose si cavano, parendogli tempo perduto quel, che si spende fuor di questo.

Mà che dirò, che non folo per tutte simpel queste vie tronca il filo questo amore a tutti gl'essercizi spirituali, mà ancora. gli fa gravi, & insipidi? Perche (come dice l'Apostolo ) l'huomo animale non intende le cose, che sono dello spirito di Dio, e non l'intendendo, non l'amaz e non l'amando, non le gusta ; e dove non è gusto, non è travaglio, nè essercitio. Perche (come dice il Proverbio:)

Il diletto finisce l'opera.

Quest'amore impedisce ancora per un' 6 impedi altra via, perche per la maggior parnedell'ote corrompe l'intentione, e fine dell' pere buoopere nostre, che sono tali, quale è dita dali
il fine, al quale l'indrizziamo. Perilche amorprosi come l'amor di Dio ordina tutte le prio. cose a Dio (di maniera che sa lui ultimo fine, e tutte l'altre cose, mezzi per quello ) così per contrario l'amor proprio ordina tutte le cose al bene del suo padrone, e fà quello ultimo suo fine. In oltre l'amor di Dio in tutte le cole cerca Dio, quantunque con luo danno: mà l'amor proprio cerca in tutte il suo interesse, e'l suo honore, benche con iscapito delle cose di Dio. In oltre l' amor di Dio in ogni cola procura piacere a Dio, e far la sua volontà, negando la propria; mà l'amor proprio cerca in ogni cola il suo proprio contento, e volontà, quantunque sia contra la vo-

Don-

Donde nasce, che l'amor di Dio pro- l tione, & amor di Dio (come fanno semcura esfercitarsi in tutte le virtà, perche con queste trovi Dio: e l'amor proprio in tutto quello, che gl'apporta contento, perche egli di questo fi diletta. Per le quali differenze si vedrà chiaramente, quanto sia impossibile, che questi due amori dimorino in un'istesso cuore, essendo tanto contrario l'uno all'altro; e per questo è necessario, che uno vada fuora, se vogliamo ricever l'altro. Perilche si come un vaso pieno d'un liquore, è necessario, che si voti, se n'hà da ricever un'altro (maggiormente quando l'uno è amaro, el'altro dolce) così ancora bifogna votare il cuor noftro dell'amaritudine dell'amor proprio, se vogliamo empirlo della dolcezza dell' amor Divino. liche mostrò elegantemente Sant' Agostino con un' altra comparatione, dicendo: Imaginatevi, fratelli, che l'amore sia una mano, la quale se tiene una cosa, non può riceverne un'altra. E però per poter pigliare quel, che le danno, hà da lasciar quello, che hà. Nel che vuol dire, che chi ama il Mondo, non puo amare Dio: perche la mano dell'anima sua è occupata da questo amore. Dal che si vede, che questi due amori sono come due bilancie d'un peso, le quali sono talmente disposte, che necessariamente se una si alza, l'altra si abbassa, e si rivolta. Perche quanto cresce l'amor di Dio, tanto scema l'amor proprio; e quanto cresce l'amor proprio, tanto scema l'amor di Dio. E però chiaramente si vede, quanto sono lontani dall'amor di Dio i grandi amatori di se stessi, come sono gli huomini interessati, ambitiosi, esseminati, e pusillanimi: perche essendo questi tali di poco cuore, tutte le cose proprie hanno per grandi, e così conforme a questo ne Manno con timore, l'amano, e procurano disordinatamente.

Mà perche nessuno si spaventi, nè tenga la presente dimanda per molto grave, sappia, che parte di questo conseguirono i Filosofi antichi, senza havere il lume del Vangelo, dessempi di Christo, come habbiamo noi . Perche Platone havendo molto copiolamente trattato, che la vera sapienza, e la persettione dell'huomo confiste in morire a gli affetti disordinati di quello corpo, & alle cole, che a questo appartengono, per vivere in quanto sia possibile con la miglior parte di noi, cioè con lo spirito, voltandolo alla considera-

pre quelle altissime sostanze, che mancano dicorpo) venne a risolver tutta la perfetta sapienza in due cose, in Auversione, e Conversione, cioè in licentiare l'amor di tutte le cose transitorie, e voltarsi all'eterne. E questo medesimo parere seguirono tutti i Filosofi, che uscirono di quella Scuola. E però non è maraviglia, che la Fede, e lume del Vangelo faccia professione di quello, che accennò il lume della ragione.

## DE' MEZZI, ET AIUTI

Per acquiftar vittoria dell' amor disordinato di se stesso.

Cap. IV.

PErche la difficoltà di vincere questa così potente inclinatione non ci faccia Amor di sbigottire, sarà bene dichiarar qui gli diocontra ajuti, che a questo habbiamo. Frà quali l'amos il primo, e principale è quello del mede- proprio. simo amor di Dio, che si come è tanto contrario all'amor proprio, così è quello, che gli fa più guerra, e più presto lo caccia di casa. Perche si come la luce della mattina sa spirar le tenebre del la notte, di maniera, che quanto cresce la luce, scemano le tenebre, e lo scemar di queste, è il crescer della luce; così ancoraquanto più cresce l'amor di Dio, tanto scema l'amor proprio: e quanto più cresce questo, tanto più scema l'altro. Il medesimo ancora si dichiara per un'altro essempio molto conveniente. Perche si come, accioche l'aere entri per una finestra, bifogna prima aprir le porte di quella, le quali apre il medesimo aere, che entra; così ancora, perche entri nell'anime nostre l'amor Divino, conviene cacciar suora l'amor disordinato; mà questo amor. divino è quello, che più ci ajuta a licentiar dall'anima ogni altro contrario amore. La ragione di questo è, percheinsieme con questo amor di Dio entra il medelimo Dio, cioè l'amore di questa virtù Celestiale; e dimora con quello, che vive nell'amor suo, & insieme con. quello yengono altri beni, e diletti di: tanto gran dignità, e soavità, che facilmente l'huomo, che l'hà gustato, il mette seco a licentiare, & alloneanare.

Perilche, si comé uno rinuntia molto di buona voglia un beneficio picciolo, be l'aratro, se sapesse, che da quello voalto; così facilmente licenza da sè l'a- do le forze. more de beni terreni, chi sà, che per questo gli hanno da esser dati anco in questa vita altri senza comparatione maggiori. Ilche è talmente vero, che (co-l me dice Santo Agostino) una sola gocciola, che il beva di questo rivo del Paradiso, basta per appagar la sete di tutti i beni del Mondo. Ma se noi crediamo a San-Bernardo (come è ragione) non solo basta per far fuggire il desiderio di questi beni , mà ancora per disprezzargli, & abbominargli . Il che mostra egli chiaramente, trattando quelle parole del Libro della Cantica, con le quali minacciando, & infegnando lo sposo celestiale alla sua amata sposa , le dice così: Se non ti conosci , ò più bella di tutte le Donne , alzati , e guardati dietro i cancelli del'le tue ricchezze, à pasci le sue caprette appresso all'orme de pastori. Sopra le quali parole questo glorioso Santo dice cos): L'anima, che già una volta imparò dal Signore a entrar dentro di sè, & a sospirar dentro di sè per la sua presenza, e di quella nel suo genere godere, non sò se piglierebbe più presto partito di patir per qualche tempo le pene sensitive dell'Inferno, che esser bandita, e mancar della dolcezza di queste poppe Divine, & ester obbligata di tornare un'altra volta a cercar le ricreationi sensuali nelle cose humane.

Perche questo è pascere i suoi capretti, che sono i suorassetti, e sentimenti, appresso alle pedate de pastori; cioè dove gl'huomini del Mondo pascono i suoi appetiti, e desideri sensuali. Vedi dunque ora, ti prego, quanto lara lontano il vero amater di Dio da lasciare il suo amore per gl'amori, e diletti del Mondo, se già s'è accostato a godere altre consolationi tanto grandi, che in compara- il desiderio disordinato di queste cose, tione di quelle, tiene tutti i gusti, el linguaggio del Mondo, opera di vanipiaceri del Mondo per poco meno travaglion, che le pene dell'Inforno. Nel porta della dannatione, che s'aperie

da se tutti gl'altri beni per questo bene, je beni sono tanto grandi, che la loro e tutti gl'altri gusti per questo gusto, comparatione tutti quei beni, per i quali perche vede per isperienza, quanto più gl'huomini del Mondosi disperano, vengli fruttano questi, che tutti gl'altri. gono a parere l'aterno. Si che, fratel mio, non ti sbigostire, poiche la medesima Carità, che tu cerchi, t'ajuterà a per haverne un altro maggiore , & un eacciar di casa i medesimi nemici, che le contadino di miglior voglia lasciereb- fanno guerra : poiche (come già s'è dichiarato) si come ella và crescendo, così lessoro farlo passare ad un'altro stato più i nemici s'indeboliscono, e vanno perden-

> Ajuta fimilmente a questo medefimo l' istanza dell' Oratione, con la quale Oratione s'acquista la Divina gratia, la quale è contra i più potente, che la natura corrotta; amer pro-e così prevale contro di lei. Ricordati, prio. che co'l suono delle trombe Sacerdotali furono battute per terra le mura di Gerico, perche tu comprenda questo, che al fuono dell'Oratione ( la quale è propria de' Sacerdoti'), yanno per terra le forze di tutti i nostri auversari .. Il che veggono per isperienza ogni giorno quelli, che si danno a questa vistù, poiche tante volte tornando da quella, si trovano haver l'animo tanto allegro, e tanto vigorofo, che per all'ora non par loro, che alcuna forza li polla abbattere ..

Ma con tutti questi ajuti non deve l' hnomo stancars, anzi deve continuamente apparecchiarsi, e disporsi con la purità della vita all'influenze della gratia, perche dalla parte sua non è cosa, chegli terri la via a questo; e così congiungerà insieme queste due mani, che si ricercano a ciascuna opera buona, che sono il travaglio dell'huomo, e la gratia di Dio. E però deve prima fare ogni cola possibile per fradicar dall'anima sua questo cattivo amore. E perche egl'è appreso con tante radici, quanti appetiti hà de'beni terreni, tutti questi bilogna, che s'affatichi di tagliare ad uno per uno, co'l coltello dell'amore, e timor

di Dio. In conformirà di questo dunque , af- rimedio faticati prima di mortificare l'amor di-contra 1. fordinato, degli honori, e lodi humane, amor proe'l favor popolare, che passa più leggie-prip. ro, che il vento, con tutte l'altre pompe, dignità, e fallo del Mondo, essendo tà, e rami di superbia, che su la prima che imparerai, che quelle consolationi, in Cielo, e nel Paradiso, & ora sta

aperta nel Mondo. A questo ci ajuta particolarmente quella nobiliffima wirtù dell'humika, sadice, e fondamento di tutte le virtà, si come è la superbia di tutti i vizi, del che gratteremo pi u avanti, a cui appartiene scieglier semme il più ballo luego; così multa riputatione interiore, e dispresso di se stelle, come in ogni maneggio , e servigio efferiore della persona, desiderando anzi servire, e lavare i piedi de gl'altri con Christo, che eleggero il più alto luogo co'l Demonio, guardando con succo ciò il decoro, chefi deve alla persona, de autorità dell'ufficio

Difareszo

Affaticati ilmimente di mossificar l' delle ric- amor disordimese delle sicchesee, mon medio co- effendo ragiones, che la tanto amato un era l'amor bene, che non perfevera con chi le poifiede, nè balla per facto migliere, le maggiore, nepiù allegro, anai è a molti maceria di vizi, aucrimento di delitie, sti-mole dipensieri, e puntura di Luperbia, è di profencione . B quel che più, auco perquello foto, elle par buono, & è cattive, cieè per appagare l'appetito della cupidigia. Perilche diffe melto bene Beneca: Da che male ci possono liberare le ricchezze, poiche non ci liberano dal desiderio di la Resie?

· A questo l'ajuterà la virtu della povertà Buangelica, la quale è la prima delle octo bentitudini di Christo, alla quale apparciene non solo il disprezzo volontario di tutte le ricchezze del Mondo ( il qual hebbe San Gregorio nel mezzo di tante ricchezze.) mà ancora d'amoro, e l'imitazione della nudità, e Povertà povertà di Christo. Perilche 1 huomo ci, rime- dave eleggere entre le cose, che si ricerdio contra cano all'aso della vita, vili, e povere, proprio, povera cala, povero letto, povera difpenla, povera velte, povere mallaritie, e finalmente ogni altra cofa sia tale, che tiri seco l'odore della povertà, havendo l'occhio con tutto questo alla convenienza dello stato della persona, come ora pigliamo a dire. E se questo s farai, sappi certo, che ostre al Regno del Cielo (il quale promette il Salvatore in premio di quelto ) farai dibero dalla supi-digia, pestilenza commune del Genere humano, destruttione della Chiesa, esemenza univesale di tutti i peccati, e pensieri del Mondo. Et oltre a questo, sappi, che quanto più povero farà il corpo, tanto più

ricco farà lo spirito.

Affaticati oltre a quello di mortificare ancora tutti i diletti de' sens, così de gl'occhi, come dell'orecchie, e Morela. come ancora del gusto, e del tatto, con de lessi tutti gl'altri appetiti delle cose curiose, distrugge e vistole, facendo faerificio a Dio di l'amor tutti questi diletti, espargendo con Da-proprio, vidde per amor di questo l'acqua desiderata della cisterna di Bettelemme; aReg. ap. e saorificando con Abramo il figlino-Gen in lo tanto amato; rinunciando di buona roglia a tutti questi diletti, oc abbracciando l'asprezza della sua Croce. E per quelto guarda, quanto aspramente trattarono i corpi loro tutti i Sanvi, e particolarmente quello, che per bocca del Salvatore fù dichiarato per Matt. II. non inferiore ad alcono di quelli; peiche si vestiva d'un cilicio, e mangiava locuste, e miele selvaggio , e non mai bevava vino, ne ceruola, e se ne stava ne diserti lontano da ogni ricreatione, e consolatione humana : & affaticati quaato puoi d'imitare il rigore, & asprezza di quelli, essendo manisesto, che quelle cole non si danno, se non a chi s'affliggerà, come loro. Perche se lo Spirito Tanto non venne sopra I Discepoli, mentre che il Salvatore dimorè corporalmente con loro ( perche la Divina lapienza non volle, che havessero due confolationi insieme) molto meno vorrà inviar le consolationi del Cielo a chi s'appiglia alle confolationi della terra. Il che intendeva molto bene il Santo Giob, quando disse, che la sapienza Divina (cioè la cognitione amorola, e foave di Dio, ) non si trovava in terra di chi vive delitiosamente, perche di qui tu conosca, che è lontano dal trovare Dio, chi in questa terra lo cerca, cioè colui, che delicatamente vive.

A questo modo dunque deve l'huomo andare egni giorno morendo a tutti questi affetti, per vivere a Dio solo, e così sarsi tutto spirituale, e quanto più spirituale, tanto più simile a Dio, che è spirito puro, e più disposto ad unirsi, e farsi una cosa Odio concon lui . Oltre a ciò, perchequivi princi- tra gl'appalmente pretendiamo di mortificar l'a-petiti di-mor proprio, & un contrario non si può terdinati. vincere, se non con un'altro contrario, però dobbiamo affaticarli cun ogni nostro potere, d'introdurnell'anime nostre un giusto sdegno, & odio fanto della nostra carne co'luoi difordinati appetiti, perche questo caccia fuor l'amor proprio

Matt. s.

fuo contratio. Il che c' insegnò il Salva- . Chi dunque vortà sapere, in che motore, quando disse: Se alcuno verrà ve- do si possa creare nell' anime nostre Maty 16. nire dietro a me, neghi fe steffo, epigli la fua Croce, e mi segua. Perche chi amerà disordinatamente la sua vita, la perderà; e chi l'haverà in odio in questo Mondo per amor mie, latroverà in vita eterna. Nelle quali parole ci raccommanda il Signore la mortificatione, e la rinuncia di se kesfo (cioè la Croce della, vita Christiana, ) E perche egli intendeva molto bene, che questo non si poteva fare se non cacciando fuor di casa un'amor cattivo con un'odio buono, aggiunte immediate dicendo: Chi ama la sua vita; la perderà; e chi l'hà in odio, la trousrà. Mà perche nessuno si spaventi, udendo dire odio, e disprezzo di se stello, sappia, che noi non trattiamo qui di quello, che è opera, e Creatura di Dio; mà di quel, ch'è opera dell'antico Serpente, che co'l suo velenoso fiato attossicò la nostra carne, e lasciò in essa tutti i semiti, & appetiti disordinati, e le male inclinationi, che hà, contra le quali vale quell'odio santo, che quivi ricerchiamo. Il quale, quantunque propriamente sia contra queste male inclinationi, che uscirono dal peccato, nondimeno perche elle flanno salde nella nostra carne, e crescono con le delitie di quella, però trattiamola male, come quella, che dà ricetto, e savore a' nostri nemici. Mà questo mai trattamento, che procede da un giusto sidegno, & odio santo verso di lei, benche noi lo chiamiamo odio, è veramente il maggiore amore, che l'hnomo le possa portare. Il che si prova molto bene per una risposta, che San Bernardo diede a certi, che si spaventavanodi vedere i suoi Monaci, che trattavano tanto male i lor corpi, dicendo, che portavano loro odio capitale. A'quali rispose il Sant' huomo, dicendo, che essi veramente erano quelli che havevano in odio i corpi loro: poiche per dargli un poce di guste delle cose sensuali, gl' obbligavano a' tormenti eterni; mà i Monaci veramente gl'amavano, & affliggevangli un poco, per meritar eterno riposo. Perche il padre non odia il figliuolo infermo, quando gli cava di mano legololità, che sono per fargli danno : nè meno quando aipramente lo castiga, meritandolo: anzi allora più l'ama,

quest' adio santo, & amorolo della no Comeneitira carne, sappia, che si crea come l'ianimassi istesso amore. Perilebesi come moltipli-della procando l'opere dell'amer di Dio, si và pria car-creando, e fortificando questo santo ne. amone is cost andors amoltiplicando l' opere dell'odio (che sono i rigori, estrazi del suo corpo ) si va a poco a poco introducendo, e creanda quell'odio santo. Perilebe chi desidera quello Divino amore, deve affaticarsi di fare al suo corpo tutti i mali trattamenti, che deve, con discrettione però, ricordandofi, che di chi fa il contrazio, è scritto : Chi delicatamente namisce il suo servo fin datha tenera es à , le proverà più zibelle , Prav. 29. e consumace: Per non venir dunque a que-Ro affatichisi sempre l'huomo di trattar quello mal servo con rigore, & alprezza in tutte le cose, nel mangiare, nel bere, nel dormire, nel vestire, & in ogn'altra cosa + dandogli il pane a milura, e castigandolo molte volte con discipline, cilici, digiuni, e con letto dure : secondo che comporterà la stato, la sanità, e conditione di ciascuno. E molto deve far questo ancera iu cose non necessarie, per creare in sesselso un' habito necessario, a far le cose necessarie, come fanno quelli, che s'allevano per la guerra, i quali in tempo di pace s'effercitano in quel, eh' hanno a fare in tempo di guerra. E quella parmi, che sia stata una delle cagioni, per le quali cutt'i Santi, e particolarmente quei Padri dell'Eremo ( i quali da molti anni di vita, & astinenza, erapo stați posti fuor de pericoli, e tentationi della carne) con eutro questo non mai lasciavano la consueta asprezza-, e maceratione di quella; non tanto per li pericoli d'ella, quanto per non perder l'effercizio di trattarla male, facendo fempre cole contrarie all'amor proprio . 🦠

E perche l' huomo possa con più fa- Come l' cilità usare questo rigore, e severità huomo col suo corpo, deve considerare, l' huo- re asprezmo non esser Creatura irrationale, come va contra sono tutte l'altre Creature, così del Cie-se stesse. lo, come della terra ( le quali sono à puramente spirituali, come gl'Angeli; d paramente corporali, come tutte l'altre ) ma è composto di due parti, una spirituale, l'altra corporale, tanto differenti frà sè, che l'Apostolo ne chiama

Aleffi . Cant. 8.

lo spirito le spirituali, & Eterne, cioè fimili, e proportionate alla sua natuspirituale, e desistendo da gl'appetiti, dal fomite, e dalle sue cattive inclinationi, sia conforme (in quanto le sia possibile) con la parte spirituale dell' qual dice, che castigava il suo corpo, e lo faceva stare in servitù dello spi- la parola di Dio, e della sua gratia, la rito, e non ne'suoi appetiti. Di maniera che si portava con lui, come un Cavalliero con un cavallo, che và molco furioso, e frenato, di cui con industria, e valore s'impadronisce, e lo sa camminare verso dove gli piace, e con che passo vuole. Furono alcuni Filosofi, i quali hebbero in tanta stima que-Ozinione sta divisione delle due parti dell'huochi File mo, che dicevano, lo spirito esser l'huo-tosi circa mo vero, & havevano il corpo come )'huome, per una veste, che lo coprisse. Onde habbiamo, che Necroceone Tiranno di Cipri, havendo nelle mani Anassarco, nobile Filosofo, e ricordandosi di certa ingiuria ricevuta da lui ne'tempi d'Alesfandro Magno, lo mando a far battere con verghe di ferro. Perilche l'animolo Filosofo disse quelle memorabili parole: Straccia, ò Tiranno, e percuoti, quan- lutifera divisione, co vuoi, la veste d'Anassarco, perche spirito, e la carne. Anassarco non toccherai. Hò messo questo essempio, perche l'amator della perfertione intenda la divisione di queste due parti dell'huomo (benche non in quel modo, che l'intendeva queko Filosofo) perche quando il suo spirito castigherà il suo corpo, intenda, che non combatte contra le stesso, mà contro un fuo nemico vicino. Et a questa severità, & odio Santo

Amor di l'ajuterà grandemente (come dicem-pio ci mo) l'amor di Dio, di cui è scritto diar nei nella Cantica, che è forte, come la defi. morte. Et il senso di queste parole è, che si come la morte allontana l'huomo che l'huomo sia diligentissimo estima-ne de prodall'amore, e maneggio di tutte le cose tore di tutti i suoi dissetti, e male pri dissetti neces. do in suo potere il nostro spirito, lo guore lume per conoscerle: e cono-Opere Granasa Tomo 1.

una huomo interiore, e l'altra huomo i fortifica talmente, che s'allontana dalesteriore. Di sorte che nell'huomo se-ll'affetto della carne talmente, che non no in un certo modo due huomini, tan- si lascia levare da' suoi appetiti, cupidito contrari nelle sue inclinationi, quan-to sono nelle nature. Perche il corpo mà sa più presto, che la carne serva ama le cose corporali, e temporali; mà a desideri dello spirito. E questo è quello, che l'Apostolo brevemente, e divinamente lignificò, quando disse, che ra. Gran parte dunque dello studio, & la parola di Dio era viva, e penetraessercitio della virtù consiste in fare, va più, che qual si voglia coltello tache questa parte corporale ubbidisca alla gliente da ogni banda; la quale veniva a far divisione, e separatione frà lo spirito, e l'anima: intendendo per anima la parte sensitiva di quella, dove stanno i nostri appetiti sensuali, che huomo, come faceva l'Apostolo, il peraltro nome si chiamano carne. Nelche diede ad intender la virtù delqual sa che il nostro spirito si parte da tutti gl'appetiti, fomiti, e male inclinationi della nostra carne, e non si lascia alzare da quelli, come fanno gli spiriti de gl'huomini sensuali, che in tutto, e per tutto si lasciano levar da quelli; e tutta la sua vivacità, & accutezza mettono in carcere, e trovar' ogni modo, e maniera di poter accarezzar la carne, e darle soddisfattione di tutti suoi appetiti. Di sorte che ( si come disse il medesimo Apostolo: ) chi 1. Cor. 6. s'accosta alla mala donna, divensa un corpo con essa: così accostandosi lo spirito talmente alla nostra carne, viene a cadere dalla sua natural generosità, e nobiltà, e fassi tutto carne. Il contrario di quel, che sa la parola di Dio, e la sua gratia ne' Santi : ponendo questa sa-

> Questi sono documenti generali, che appartengono universalmente a tutti, poiche tutti hanno l'amor, e la volontà propria. Ma voglio aggiungere a questo altri particolari, per rimedio de particolari diffetti, e male inclinationi, con le quali nasce ciascuno, ò ha preso per cattiva usanza. Perche se bene questi non sono mali tanto generali, come gl'altri, nondimeno una sola inclinatione cattiva, che non sia vinta, è bastante ad impedir la persettione, & aprir la porta a tutti i nemici dell'anima. Perciò dunque bisogna, Gognitio.

lutifera divisione, & inimicitia frà le

del Mondo; così l'amor di Dio, haven- inclinationi, e dimandi al nostro Si-taria.

Efe. c.

Riute che l'ha, procuri far loro per-1 dell'huomo, l'Inferno, il Demonie, petus guerra, non perdendo la speran-a della victoria. Perche chi potè nel to, che è il maggiore: il secondo è la mo quali fuo Euangelio far dell' acqua vino, & ogni giorno fà delle pietre, figlinoli d'Abramo; potrà mutare ancora le sue naturali conditioni in altre, e di cattive farle buone. A questo modo adunque, e con questi essercizi si verrà a poco a poco vincendo la natura, & introducendo nell'anima nostra questo il peccato. santo odio, che basta per cacciar suora i suoi contrari, che sono amor disordinato di se stesso, e propria vo-

lontà. Mà tu dirai forse, come sarà possibile, che alcuno possa odiar se stesso, cioè il suo proprio corpo, di cui naturalmente è tanto amico, tanto più che l'Aposolo dice: Che nissuno hà in edio la sua propria carne, anzi ciascuno n'hà sura, & l'accarezza? Questa dimanda è propriamente di carne, e di fangue: mà lo spirito, e la gratia dimanderà più Odio, che tofto, e con ragione, come sia posibile, si deve che ciò non sia così. Perche qual cosa portare al è sotto il Cielo più abbominevole, e peccato. degna d'odio, che il peccato? Paragonalo con l'Inferno istesso, e troverai, che il peccato è maggior male, che l'Inferno, e che l'Inferno è minor castigo di quel, che merita il peccato. Chi dunque è stato cagione della maggior parte de peccati, che hai fatto in questo Mondo, se non la tua propria carne? Non ti par dunque, che meriti d'esser'aggravata, e disprezzata una cosa, che ti sia stata occasione, e motivo di tanto male? Quante volte t' hà posto nell' Inferno? quante volte t' hà fatto offender quella infinita bontà? di quanti beni spirituali t'hà privato? quante volte all'hora mette in pericolo la tua salute? Come dunque non ti sdegnerai contra chi t'hà fatto tanti mali, ti hà impedito tanti beni, e polto in tanti pericoli? Se tu abborrisci il Demonio, e l'hai per nemico capitale, per la guerra, e danno, che ti fà: sappi cer-20, che nè tutti i Demonj insieme ti possono fare tanta orudel guerra, nè tanto continua, quanto tu con la tua propria carne, che teco vive. Perche molto poco potrebbono teco i Demonj, se non havessero Eva dalla parte sua, per farti guerra con lei. Di ma-

niera, che effendo i maggiori nemici

nostra carne, la quale è madre, e se sieno menza del peccato; perilche l'Aposto-Rom. & lo la chiamò peccato. E per questo il primo odio del vero amator di Dio hà da esser contra il peccato, il secondo contra le male inelinationi della fua propria carne, la quale attizza

Madissi poco a dir, che la carne con li suoi appetiti è la principale occasione di quanti peccati tu hai commeffo contra Dio.Perche con la medesima verità, è ragion dire, che è similmente di quanti peccati sono stati fatti, si fanno, e si taranno al Mondo. E se il Mondo stà hoggi, come ttà, vivendo in tante maniere di delitie, di cupidigie, e di vanità, di giuochi, d'inventioni, di voracità, di banchetti, e diletti sensuali, chiara cosa è, che la carne, è uno de fonti più principali, donde procede tutto questo; & esta è quella, che principalmente tien distrutte il Mondo, & abbattuta la gloria, & honore di chi lo creò.

E le vorrai anco armarti dipiù giusto sdegno contro di lei, ricordati, che i Perqual vizj, e peccati, che da lei procedono, cagione furono quelli, che crocefillero il tuo venne Dio, e Signore, e lo flagellarono, bat- rire terono, schernirono, coronarono di spi- terra. ne, e gli diedero fiele, & aceto; essendo cola chiara, che se non era il peccato di mezzo, non vi era cagione, perche egli patisse quello, che patì. Essendo dunque così, come sarà possibile, che tu ami così disordinatamente, chi congiurò nella morte del tuo Signore? Nel che vedrai, mirando ciò con l'occhio della ragione, esser maggior maraviglia, il trovare chi ami tanto la sua propria carne, ricevendo queste opere da lei, che trovare chi l'abbia in odio. Mà questo male naice, non dalla ragione, mà dal vincelo della natura, che ci fa tanto amare chi tanto doveressimo disprezzare. Il 2 Reg. 12. che mi par di veder figurato divinamente in quell'amore, che portò Davidde al suo figliuolo Absalone; poiche havendo ricevuto da lui le maggiori offele, che mai ricevesse padre da figliuolo, hebbe cura nondimeno della sua vita, e pianse la lua morte con gran dolore. Adunque ciò, che quì faceva il vincolo della na-

tura, fa l'amor disordinato, che por- ¡ Fin qu' fono parole di Mercurio : le tiamo alla nostra carne. Perche oltre a ciò, non merita ella d'esser amata più, che lo meritasse Absalone, peggiore di tutti i figlinoli del Mondo. Si che queso non procede per ordine di giustitia, anzi per miserabile doglia della natura.

Oltre a quello (per liberarti da questo giogo ) devi ancora considerare, quanto brutta cosa sia, che una Creatura tanto generola, come è l'huomo Ragione (il quale è capace di Dio, e della sua per mue-gloria) venga essere schiavo d'una cosa mo all'o tanto bestiale, come è la sua carne, co' dio della suoi appetiti, e diletti. Divinamente tus carne, diffe Seneca: Io fono maggiore, e naqui per cole maggiori, che per essere schiavo del mio prorio corpo. Che altro è far questo, se non andare co 'l figliuol Prodigo a guardare i porci? Perche si come i porcissi dilettano del setore del fango, così gli appetiti della nostra carne di nessun'altra cosa si dilettano, ie non del fango sporco de'diletti senfuali ; e però chi a questo modo vive 3. sappia, che negl'occhi di Dio và con quello figliuol Prodigo guardando i porci. Qual cosa dunque è più indegna della generosità, e nobiltà dell'huome, il quale fu creato per cole tanto grandi, che spender la vita in tanto vile essercitio: nel quale ( per nostra gran cecità) s'occupa hoggi la maggiore, e miglior parte del Mondo? Perche qual'altra cola con maggior pensiero, & ansietà procurano gl'huomini, che la morbidezza, pompa, e delicatezza del suo corpo, e le ricchezze del Mondo, per poter sostentar tutte queste cose. Contra de'quali non voglio allegare ciò che dicono i Santi, mà quel che dice Mercurio Trimegisto, Filosofo Gentile, esclamando così: O huomini, che-dimorate in terra, i quali vi sete immersi nel sonno, nell'ubbriacchezza, e nell'ignoranza; vivete ormai temperatamente, & allontanatevi dallo delitie, e servigio voltro del ventre. Perche cibati dalla dolcezza del sonno bestiale, correte al precipitio della morte, non vi mancando il modo d'acquistar l'immortalità? Volgetevi sopra voi stessi, voi che vivete nella povertà dell'anime vostre, e nelle tenebre dell'ignoranza. Ulcite da questa oscurata luce, e procurate l' immortalità, e fuggite la corruttione.

quali sono a grandissima confusione del Popolo Christiano, nel quale tanti sono. che talmente si son dati al servigio del suo ventre, che sotto questo nome di. Christo, vivono come discepoli d'Epicuro, il quale teneva, che la beatitudine fosse ne diletti.

Mà essendo noi venuti a farmentione di questo gran Filosofo, riferirò qui un' altra sua mirabil sentenza, allegata da Ludovico Gelio, nel Quarto Libro delle Lettioni antiche: la quale quando io la Jesti, mi sece veramente maravigliare. Perche essendo questa dottrina quì da noi trattata la più alta dell'Euangelio, egli dice in poche parole, quanto qui s'è detto di quest'odio di se medeúmo, & inúeme inlegna i motivi, co' quali posliamo ajutar noi stessi a questo. Egli dunque dice così : O figliuolo, se Biortatiotu non abborrirai il tuo corpo, non pusi ne al diveramente amar te stello; mà poiche eu sprezzodi lascierai d'amarti, & amerai Dio, subito haverai vero, e sano giudicio; e questo giudicio trova subito la vera sapienza. Perche è cosa impossibile, che: un'huomo attenda alle cole mortali, & alle Divine insieme. Per tanto convien, che tu ti spogli della veste, che tu sei vestito, che è dell'ignoranza, fondamento della malitia, vincolo di corruttione, velo oscuro, & ombroso, morte viva, corpo morto, e sensibile, sepoltura posticcia, e finalmente ladro di cafa, il quale mostrandoci amore, ciabborrisce, & abborrendo, ci porta invidia. Esimilmente caligine inimica, che accieca lo spirito con le cose della terra, perche non abborrisca la malitia del corpo, se vedrà il dume della verità. Nemi da-Fin qui fono parole di questo Filosofo, tida Mer-il quale gl'antichi hebbero in tanta ve-curio Trineratione, che gli posero nome Trime- megisto, che vuol dire tre volte grandissimo. Et hebbero veramente ragione di mettergli questo nome : poiche in mezzo alle tenebre della Gentilità trovò tanta luce, quanta si contiene in queste parole. Nelle quali sono degni d'ester notati i nomi, che egli pole a quelto corpo (il quale l'Apostolo chiama corpo di Rom,?. morte) mà questo Filosofo lo chiama veste d'ignoranza, morte viva, sepoltura posticcia, corpo morto, e tensibile, per significar che l'anima stà circondata da quello, come l'huomo della fua ve-Λa 2

ste, e come corpo morto dalla sua sepoltura: la quale chiama posticcia, perche l'anima stà come sepoltura in esso, e nondimeno si muove da una parte all'altra. E lo chiama molto propriamente veste d' ignoranza, perche con la nebbia delle sue passioni accieca il lume della ragione, che non veda la verità. Lo chiama morte viva, viva, perche sente, e morte, perche ammazza l'anima, tenendola dentro di sè come morta; poiche non le lascia usar la generosità, & altezza della sua natura. Et aggiunge di più, che il corpo co' suoi appetiti attacca il nostro spirito alle cose della terra, perche affogato, & involto in quelle non s'alzi a conoscer la bellezza della verità, e così venga a disprezzare, & abborrire il luo corpo, da cui tanto danno riceve.

Co spe co-Intese dunque bene queste considerame deve tioni, crearanno no nome.

effer trat- fanto sdegno; perilche tratteremo male
lato da santo sociali che è quanto noi quì deve tioni, crearanno ne'nostri cuori questo il nostro corpo, il che è quanto noi qui pretendiamo. E se ancora con tutto questo non potremmo pervenire a quest'odio, almeno arriviamo a trattare i nostri corpi nella maniera, che un discreto padre tratta un suo figliucio, al quale da molto buona creanza, nè mai gli mostra un buon vilo, anzi severo, e grave, usandolo a'travagli, e procurando, che nel mangiare, nel dormire, nel vestire, & in ogn'altra cosa sia aspro, & alieno da tutte le delitie, e morbidezze del corpo: perche così faccia la pelle dura, & il callo ne' travagli, e s'addatti a tutto quello, che con virtù, & honestà bisogna fare; poiche non è virtù senza tra-vaglio, e difficoltà.

Odio di le Mà perche questa bestia è tanto indode mita, che anco tutto questo appenna baafterà per vincerla, deve l'huomo aggiungere a questo un'altra cosa somigliante a quella, che fà per acquistare l'amor di Dio. Perche si come il desiderio di questamore lo dimanda a Dio notte, egiorno, de insieme s'essercita nella consideratione di tutte quelle cose, che possano infiammare il cuor suo aquest'amore (come è principalmente nella consideracione de benefici di Dio, e delle perfettioni Divine) così quello, che vuol'acquistare questo sant'odio nell'anima sua, le dimandi sempre a Dio, come gli dimanda il suo amore, e pongasi alcune volte a confiderar tutto quello, che a questo sant'odio lo può incitare; com'è

darfi

Dio.

la moltitudine de danni, che da questa mala carne habbiamo ricevuto ( come già fi disse) insieme con le malitie, & i diffetti, ch'ella hà in sè, perche questo ci sveglia a sdegnarci contra di lei con merito nostro. Tutto questo, & anco-Dio, ajuta questo ministerio per creare nell'anime nostre quest'affetto; poiche non è negotio di minor difficoltà l'abborrir sè stello, che amar Dio.

Era una divota persona, che ricordandoli, come il Beato San Francesco, desiderando molto conoscere Dio, per amarlo, e se stesso, per disprezzary, consumò la maggior parte d'una notte in ripetere in una oratione quelle parole: Dio mio, conosca io te, e conosca me. Dio mio, conosca io te, e conosca me: quelta persona ricordandosi ancora dell' essempio del medesimo Santo, ripeteva nella sua oratione altre parole simili a queste dicendo: Dio mio, amore, & odio: Dio mio, amore, & odio: intendendo per l'amore, quello di Dio, e per l'odio: questo giusto, e salutisero sdegno, e severità contro gl'appetiti della sua carne.

Et alcune volte pigliando una disciplina, ripeteva le medesime parole tutto il tempo, che durava, dimandando al nostro Signore questo Santo affetto; & insieme essercitandos nell'opera, con la quale si crea, che è il castigo; e rigor del suo corpo. Questa è buona maniera di trasficar con Dio, con l'oratione ( come dicono ) in bocca, e con la mano all'opera.

Ne alcuno si maravigli di tanta fabrica, e munitione, che qui si provede contra questo amor proprio: perche è tanto potente, e tanto generale questa passione, che quello, e molto più fà di mestiero, per ridurla a quella temperanza, e moderatione, che conviene, perche non sia impedimento delle virtù. Perilche si come quando vogliamo drizzare: una bacchetta torta, la pieghiamo, e voltiamo verso la parte contraria, non perche così resti, mà perche finalmente venga a star diritta; così ancora carichiamo tanto la mano contra l'amor proprio, non per distruggerlo, mà per drizzar. lo, e temperarlo, come di sopra si disse.

## A PURIFICATIONE,

E mersificatione della propria volontà. Cap. V.

Oppo la purificatione, e mortificatione dell'amor proprio, ne segue quel-Differen-za fiàl'a. la della propria volontà, sorella, e fimor pro-gliuola del medefimo amore. Ma sarà for-prio, e la se chi dimanderà, che differenza sia frà la propria volonia, velonta propria, e l'amor proprio. A questo diciamo, che nel significato, che noi pigliamo qui questi due nomi, per amor proprio ( secondo che s'è detto ) intendiamoil disordinato amere di tutte le cose, che servono alle delitie del corpo, & all'eccessivo apparecchio, e pompa del Mondo. Ma per la propria volontà, intendiamo non solo l'appetito di queste medefinie cose, mà ancora gl'appetiti, & inclinationi vehementi, che gli huomini hanno ad altre cofe . .

· Perche uno farà naturalmente inclinato a giuocare, un'altro alla caccia, un'altro ad uccellare, un'altro a pescare, un' altro ad edificare, un'altro a parlare, e conversare, un'altro amormorare, un'altro alle lettere profane; un'altro all'arme, un' alero alle delitie, & a trattar bene il suo corpo, un'altro alle pompe, e vanità, un' altro a legger libri di cavalleria, un'altro a mutar luoghi, un'altro al vizio della curiosità, ch'è desiderar di veder cose nuove, è saper la vita degl'altri. Altri faranno come gli Attenieu, che in nessun' altra cola s'occupavano, che in udir cole nuove : altri saranno troppo apprensivi, e perciò troppo volontari, e così troppo impatienti nelle cose, che vogliono: & altri finalmente faranno inclinati ad altreinfinite sorti di cose. Le quali sono tante, quante sono le conditioni de gli huomini, che quanto differenti sono ne' volti, tanto sono nelle conditioni, e ne' particolari appetiti, & inclinationi, che da quelle procedono, Quello è quello dunque, che noi chiamiamo qui propria volontà. Questa sorre dunque di volonsà non è manco dannola dell'amor proprio, nè manco difficile da effer vinta: la cui vittoria non è manco necessaria dell'altra -

Perche consistendo in somma tutta la Religion Christiana nell'amor di Dio, con-·Opere Granata Tomo I,

siste ancora nella persettissima ubbidienza, e conformità del suo santo volere; il quale è proprio effetto del medesimo amor di Dio. Perche (come dice un Savio) la vera, e ferma amistà, è i' esser d' un medesimo volere, e non volere con l' amico nostro . Perilche fono queste due virtu forelle frà loro talmente, che il Si- Gio. 14. gnore istello in un luogo dice: Chi ama me, osserverà i mici commandamenti: & altrove : Chi offerva i miei commandamenti, m'ama.

Questa persettissima ubbidienza dunque', e conformità di voleri, è quella, dienza che fa l'huomo vero servo di Dio : per dell'huoche noi vediamo, che la miglior parte, mo v che possa havere un servo, è l'essere ubbidientissimo al suo Signore, e fare in tutto, e per tutto la fua volontà. Hà dunque il servo di Dio a tener questa medesima prontezza d'ubbidienza a tutto quello, ch'egli commanda, &c a quelli che stanno nel suo luogo, abbidienti a quanto egli ci tien dichiarato nelle sue Divine Scritture. E non solo hà da ubbidire a queilo, che commanda con parole, mà ancora a quel, che manisesta per ispirationi, e vocationi, con questo, che sieno conformi alle Scritture Divine, & alla dottrina de' Santi. Come per essempio; Se un huomo si sente di far bene nell'essercitio dell'Oratione, edel raccoglimento; dall'altra parte à più inclinato ad un'al-tro virtuolo effercitio, nel quale trova l'anima sua, nè tanto custodita, nè tanco raccolta, nè tànto monda da diffétti, come nell'altro, al quale non è tanto inclinato.

Questo è indicio grande, che Dio lo chiama all'altro effercitio più, che a queito. Perilche gli converrà vincere in questa parte il suo proprio gusto, & inclinatione, elasciare il meno per il più : quando quello non sarà contra il suo particolare uffizio, & obbligo: Parendo, che quella sia la volontà di Dio, la qual tira iempre (come dice l'Apostolo ) alla neilra santificatione. E non solo in questo, mà ancora in tutte l'auversità, & infermità, povertà, solitudine, e siccità di spirito, ci dobbiamo conformar con la Divina volontà, riponendoci sempre nelle sue muni, e stando apparecchiati a pigliar con esse il calice, che egli ci vuol dare.

Quei, che ciò fanno, sono i Fedeli, e veri servi di Dio, e figliueli d'ubbi-

1. Reg 2. Efa. 48.

ti dalla Scritura figliuoli di Belial : che l vuol dire; senza giogo; per esser essi ribelli, e duri di testa, come era quel popolo, a cui disse Dio per un Profeta; Io sà molto bene, che tu sei duro, teso, e fasto a modo suo, e che la sua sesta è come una verga di ferro; e però dal ventre di sua madre si chiamai ribello. Per fuggir dunque un tal nome tanto wer-Mortif- gognolo, e godere quella dignità tandella pro- to grande di figliuoli d'ubbidienza, è pria vo- necessaria la negatione, e mortificatione della propria volontà, la quale fuol'essere alle volte tanto repugnante alla Divina, che diceva il lanto Giob: Perche, Signore, mi ponesti contrario ate.

Giob. 7.

sono divenute grave a me stesso? Essendo questo dunque così, è impossibile, che in noi regni perfettamente la volontà Divina, se non muore la nostra propria. Di sorte, che si come dicemmo di sopra che per acquistar l'amor Divino, era necesiario mortificare l'amor proprio, così ancora perche regni in noi la volontà di Dio, hà da esser distrutto il regno della nostra. E le non pollono regnare ambedue queste volontà, nè vivere insieme; bisogna & è forza, che una muoja, perche l'altra viva: qual cosa è più giusta, che vivere la volontà di Dio, e non quella dell'huomo? Perilche non è cosa, che più convenga, che il privarsi della nostra volontà, perche sia fatta più dolcemente la volontà di Dio. Quelli che molto spello adoperano i cocchi, procurano di far tener onte l'asse, dove vanno le ruote, con oglio, ac-ciò che così corrano meglio; mà noi altri, perches'adempisca in noi fenza contradittione la volontà Divina, è necessario, che prima diamo bando alla nostra pro-

Questo essercitio ce lo raccommandanomi del no i Santi sotto diversi nomi. Perche ficatione una volta lo chiamano annegatione, un' cella pro- altra mortificatione, & ora rassegnatione; i quali nomi tutti lignificano una medesima cosa, benche i pomi sieno diversi. Chiamasi annegatione, perche ne-ghiamo la nostra volontà, e libertà, che è una delle cose più intime, e principali, che sieno in noi, ponendola nelle mani altrui; e desistendo dalla signoria natural di quella, privandoci, & alienandoci da noi stessi, il quale è il maggior sacrificio, che noi possiamo fare a Dio.

dienza; mà i disubbidienti sono chiama- i Chiamasi ancora mortificatione, perche ammazziamo il nostro proprio volere, facendone facrificio a Dio. Il che per-Rom & che non si fà senza dolore, è ragionevolmente detto sacrificio, e mortificatione, Chiamafi ancora raflegnatione ( e questo è vocabolo più significativo ) perche mette l'huomo in mano, e soggettione di Dio, e lo spoglia di se stesso, come sa chi rinuncia un beneficio in mano d'un suo maggiore; il che non è altro, che uno spropriarsi di quelle, e metterlo in dispositione, e volontà del saperiore. A questo modo gl' huomini Santisi spogliano delle loro pro prie volontà, e si fanno soggetti a quella di Dio 🖫 di maniera che pare, che sempre siano Ad. 9. dicendo con & Apostolo: Signore, che vuei, che io faccia?

> A questo essercitio dunque c' invita il medefimo Signore fotto nome di mortificatione, dicendo: In verità vi dice, Gio. 220 che se il granello del grano, che cade in terra, non morirà, esso resterà solo: mà se morirà, darà molto frutto. Onde pare, che nella perfetta mortificatione sia nascosto il frutto della vera, vita; per-, che chi sempre muore in se stesso, sempre vive nuovamente in Dio. E l'anima rassegnata, e mortificata, è come un grappo d'uva matura, e soave: mà quella che non è così, è come uva verde. & agresta. Niuna cosa si può offerire a Dio più aggradevole, che la rimunciatione della propria volontà; perche niuna cosa épiù amata dall'huomo, che quella Rendcia-Perilche quando un'huomo resiste a que- re la prosta volontà sensuale, benche in cosepria picciole; sappicerto, che sa un servigio lontà, è moltogrande a Dio. Se viene in tavola a Dio. una delicata vivanda, della quale può l'huomo senza peccato mangiare, se nondimeno la lascia per amor di Dio, 2 Reg. 23contradicendo, e negando in questo il suo appetito, sappia, che sa un servigio grande a questo Signore; come si scrive. che sece Davidde, quando non volse bever dell'acqua della cisterna di Betelemme tanto da lui desiderata, non perche egli pensasse di far molto a spargere un vafo d'acqua per Dio, mà perche così sacrificava il desiderio della sua volontà, la quale era stata molto grande, e così intendeva d'offerir gran Sacrificio a Dio. Se dunque Dio dà così gran guiderdone per una sà piccola mortificatione, che terra egli prepa-

> > rato

negato tutte le cole? Per essercitarsi in questa virtà, bisigna che l'huomo dica l molte volte fra le stesso: Per amor tuo, Signore, non voglio veder quella cosa, nè udir quell'altra, nè gustare questo boccone, ne prender ora quella ricreatione; [ perche in tutto questo meriterà, e s'habituerà a negar la sua propria volonta. Di maniera, che (si come già s'è detto) aju-Ajuti per ta molto per la mortificatione dell'amor mornifica- proprio il resistere a suoi appetiti, benre la pro-chenelle cose lecite; e giova similmenpria vo- te per la mortificatione della propria volontà, relister molte volte a' suoi desider, nelle medelime cose: perche essendo queste due passioni fra se tanto somiglianti, tali hanno da essere ancora i rimedi, e le cure di quelle. Perche si come l'amor proprio è una passione potentissima, e difficilissima da essere vinta, e che il più delle volte s'intromette in tutte l'opere, che facciamo, così ancora fa la propria volontà, la quale è un'abillo profondissimo, che appena si può penetrare, nè intendere Perche in molte cose (senza che noi la sentiamo) s'attraversa in mille modi sotto colore, ora di discrettione, ora di Carità, ora di necessità, ora di complimento ora di misericordia, ora di giustitia, ora per l'essempio d'altri, ò per non le essere molesto, ò coa altri honestissimi titoli, sotto color de'quali sa l'huomo ciò, che vuole, più di quel, che conviene, e più la sua propria volontà, che quella di Dio: e bene spesso senza auvedersene, anzi credendo il contrario. E questo benche non ogni volta sia peccato, non resta per questo, che non sia inganno, il far la nostra propria volontà, credendo far quella di Dio. Per tanto (gia che i nemici fono i medesimi, & il combattere d'un'istessa maniera) bisogna che sia ancora la medesima maniera di resistenza, generando dentro di noi un' odio santo contra questa medesima volontà, e negandola in tutto quello, che ci sarà possibile, governandoci più volontieri a voglia altrui, che a postra; e compiacendoci più dell'humile soggettione dell'ubbidienzza, che della libertà aell' proprio volere: tenendo per sospetto tutto quello, di che haveremo molta voglia, se non sarà molto essaminato. Et oltre di questo, tutti gli acci- } denti gli riceva, come dalla mano di cuno, mà lascia, che ogni cosa sia quel,

rato per quelli, che per amor suo hanno | Dio, per molto aspri che sieno: il quale tien conto d'ogni capello de' suoi; senza la cui volontà non cade in terra una foglia, d'albore; dicendo sempre in tutti i travagli quelle parole del Salvatore: Il Giob. 18. calice, che il mio Padre mi diede, non vuoi che io lo beun?

E quando, vinto dalla sua propria Modo di volontà, caderà in qualche differto, so-accusar la spiri, e gema di cuore; mà non perciò sità. sbigoteisca, benche gl'intervenga questo molte volte il giorno; mà invocchi il Signore, e gli dica: O Signore Dio mio, quanto sono io miserabile; poiche talmente vivono in me le passioni! O quanto mi trovo fiacco, e debole! io penfava, che già la mia volonta fosse mortisicata, & ora la trovo così ribelle, e così dura come prima. Mà io non diffido, Signore, della tua pietà, nè della gratia tua. Habbi misericordia di me, Signore, & ajutami; perche per amor tuo determinoun'altra volta di negar me stesso, e tutte le cose per te. A questo modo faccia orațione, esi rinfranchi, nè per esfer così impefetto pensi d'estère in disgratiadi Dio, perche non può essere, che non sia accetto a questo Signore, chi travaglia di tutto cuore, per esfergli: e beato, chinelmezzo di questa impresa finirà la vita fua.

Ben veggo, che questa mortificatione è difficile ne' princip); mà dapoi, che l'huomo per qualche spatio si sarà esfercitato in essa, subito co'l favore, & ajuto del Signore, le la troverà facile, come si fanno tutte le cose per aspre che sieno, con l'uso, & effercitio di quelle.

Per questi mezzi dunque s'acquista la mortificatione della propria volontà, e di chi già v'è arrivato, così s'intendo- Galos; s. no quelle parole dell' Apostolo: Già vei, fratelli, Jete morti, e la vostra vita è nascoft a con Christo in Dio. E se desiderate Segui del. sapere, quando l'huomo sia arrivato a lamoreisiquesto, cioè quando sia così morto, di-catione dell' huoco che allora sarà, quando lascia la mo, sua volontà per quella di Dio; e quando bandisce da sè l'amor proprio; quando rifiuta i diletti del Mondo; quando mortifica i desideri disordinati della sua carne; quando si tiene per il più vile di tutti; quando prontamente ubbidisce a gl'huomini per Dio; quando non s'auviluppa ne'pensieri superflui; quando non giudica i fatti, ò le parole d'al-

che è; quando non si rallegra di esser l'riore, e la vera libertà dell'huomo lodato, nè s'affligge d' esser biasimato; quando sopporta qual si voglia ingiuria, ce auversità patientemente; quando di nessunosi lamenta; e quando a tuttigl' huomini apre il seno del cuor suo, e gli mira, come tempj di Dio. Chi sa tutto questo, è veramente mosto al Mondo, e vivo a Dio.

DELLA MORTIFICATIONE, E purificationne de gli appesiti, e passioni naturali. Cab. VJ.

Parti principali dell' autma,

NIVO.

Oppo l'haver mortificato l'amor proprio, e la propria volontà, seguitano le passioni, & inclinationi, che di qu) procedono; e così convien mortificarle, come cose, che procedono da questa radice: e per intendere questo, bifogna sapere, che nell'anima noftra sono due parti principali, chiamate da' Teologi portione superiore, & inferiore. Nella superiore (la quale chiamano spirito, omente) stà la volontà, e l'intelletto, che regge l'istessa volontà, & è come occhiquella. Nell'inferiore stà l'appetito lensitivo, con l'imaginatione, che è ancor'ella come occhio di questo appetito, dal quale è mossa. In questo appetito mettono i Filosofi undici affetti, che noi possiamo chiamar passioni, ò motinaturali, che sono amore, odie, necessità, allegrezza, defiderio, fuga, timore, ardire, confidanza, disfidanza, & ira. Affeni Quelle due parti, come Republiche sodell'appe- no nell'huomo, una come di bestie, l'altra come d'Angeli: per tutto quello, che è in questa portione inferiore, l'hanno ancora le bestie, e gli altri animali, come noi. Mà è da sapere, che innanzi al peccato questa portione inferiore era perfettamente soggetà alla superiore, come cosa manco nobile alla più nobile, e come natural servo al suo Signore. Mà per il peccato si perdè questa soggettione, la quale non si restituisce per il Sacramento del Battelimo, quantunque per esso si cancelli il peccato, one la cagionò; e così resta tuttavia in noi altri questa esentione, e ribellione del nostro appetito, per materia di merito, & essercitio di virtà .

La virtù dunque consiste nella vittoria, e moderatione di queste passioni, e vi consiste aucora la pace inte-

E per queito s'adopera qui la maggior parte delle virtù morali nel domare, e moderar queste passioni , e specialmente la fortezza, e la temperanna con tutte l'altre parti, e specie di queste virtu, che da esse sono comprese. Di maniera che si come la fanità, e buona dispositione del corpo consiste nella proportione delle quattro qualità, & Elementi, de quali siamo composti; e l'infermità nel disordine di quelli ;; così ancora la sanità spirituale dell'anime nostre, e la buona, e mala dispositione di quelle consiste nella temperanza, ò disordine di queste passioni; perche quando son moderate, Riamo bone, e quando

nò, male.

Per tanto deve l'huomo flar fempre vigilante alla guardia di queste passioni, come in figura fi dice, che facevano quei pastori, a' quali l'Angelo annuntiò la Natività del Signore, i quali stavano vigilanti, e guardavano le vigilie della notte fopra il suo gregge. Adunque non meno dobbiamo star noi vigilanza altri sopra la guardia di queste passo-si deve uni naturali, le quali come bestie si muo- fate nel vono per la prefenza de loro oggetti, dalle pascome qual si voglia bestia; prevenen- soni. do molte volte la ragione, e levan-dole la preminenza. E queste sono quelle, che molte volte ci fanno fimili alle bestie nel modo di feguire i nostri appetiti, levandoci dalla fedia, e dignità reale d'huomini, e facendoci come animali bruti, cancellando per allora l' imagine di Dio, e penendovi l'imagine di bestie. Queste ci fanno schiavi del Demonio, ribelli di Dio, prigioni del peccato, servi del Mondo, e foggetti a tutte le miserie, e mutationi di quello. Queste acciecano l'intelletto, imprigionano la volontà, indeboliscono il libero arbitrio, turbano la pace della coscienza, bandiscono l'al-legrezza spirituale dell'anima, la privano della vera libertà, impediscono il ripolo della colcienza, feacciano fuor dell'anima le virtù, & in sue luogo v'introducono i vizj , e sono finalmente cagione, non essendo moderate, di tutti i mali. In che modo adunque haverà luogo con queste cose l'amor di Dio, e tanto più essendo queste passioni sigliuole legitime dell' amor proprio, &

Per

Per questo adunque uno de i princi-Appetito pali pensieri del servo di Dio hà da essefenfrivo pari pennera de fempre a freno quelto apà petito con tutte le sue pessioni, come un cavallo sboccato, e difficile al maneggio, nos gl'allargando la mano, nè lasciando dar di bocca nelle cose, che l sppetifes, facendolo flare a dieta, e mettendogli la talla del mangiare, senza laseiarlo satiare di quel, che gli piace. Per tanto non lasci allacciar il cuor spo dalla smisurata affettione delle cole visibili, & apparenti. Non metta smifuratz affettione ad alcuna Greatura, benche buona sia > Perche quantunque l'oggetto lia buono , non mai è buona l'affettione , quando è smisurata: poiche noi vediamo, che non meno impedisce la vista de gl'occhi una piastra d'oro, chouns di piombo. In tutte le cose, che tu vedrai, udirai, teccherai, possederai, ò tratterai, habbi sempre l'occhio, che il cuore non se gli accosti con qualche imilurato affecto, od'amore, ò di timore, òdi mestitia, òd'allegrezza, ò d'ira, perche ciascuna di queste cose fà impressione nell'anima, e lascia in quella una semenza, che produce frutto di pensieri, e figure, che se le fanno innanzi, e l'inquietano al tempo dell'oratione. Quando udirai qualche Istoria, ò negotio di cose terrene, odilo in modo di dispregio, come cosa, quele non importa molto; poiche tutto è poco, quel che non è per Dio, & indisizzato a Dio. Perilche, si come una candela di cera posta destro all'acqua, n'esce così asciuta, come era prima; così ancora il cuore del servo di Dio, che se bene và nel mezzo del Mondo, non s' empie delle cose di quello. Nuoti dunque sopra tutte le cose, e non si lasci annegar în quelle, si come fa l'oglio frà tutt'i liquori, che infuso nel mezzo di quelli, sempre torna di sopra. E non meno bilogna, che sia di questo pensiero nella spiccarsi dalle cose picciole, che dalle grandi, poiche (come dicemmo) non intrica meno l'anima l'affetto di quelle, che di queste, quando è smisurato. Nelche (come dice Gaffiano) s'ingannano molte persone, che dopò l'haver lasciato per amor di Diotutte le cose del Mondo, vengone ad intricarsi talmente nell'amore d'alcune cose picciole, che per quelle si turbano, e perdono la parte interiore dell'anime loro.

frene,

Chi strascinerà dunque le sue passioni talmente registrate, e domate, troverà lexirtà morali, che confiftono nella moderatione di quelle, quieterà l'anima sua, e la fara discepola della vera sapienza, che in tal quiete si trova: e troverà ancora la vera libertà, e pace interiore dell'anima sua, eh'è il frutto della giustitia, e quella che apparecchia l'habitatione a Dio, che è quello, che noi cerchiamo.

BBLLA MORTIFICATIONE idelle male inclinationi, e de diffetti particolari di ciascuna. Cap. VII.

E Tanta la debolezza, e miseria, in Cui resto la natura humana per il peccato, che doppo l'esser purificata l'anima da queste passioni, e proprie volontà, che detto habbiamo, che si trovano generalmente in tutti gl'huomini, ci resta a vincere altri particolari disfetti, e male inclinationi, con le quali ciascuno nasce, ò s'hà per mala usanza acqui- tioni par-fiato. Onde noi vediamo, che uno sarà ticolari naturalmente inclinato all'ira, un'altro degl'huo-mini. alla gola, un'altro all'accidia, un'altro mini. alla vanagloria, un'altro alla cupidigia. Altri laranno molto interellati, astuti, malicioli : altri pulillanimi , invidioli , maldicenti : altri fono vani di sè, & amici del vento, e savor popolare: altri sono naturalmente prosontuosi, & estimatori di se stessi : altri sono appetitosi, e molto volonterofi nelle cose da loro desiderate: altri capricciosi, & amici del suo proprio parere. Altri sono nemici capitali d'ogni molestia, e travaglio per il grande amore, che portano al fuo proprio corpo, non volendo nojarlo in conto alcuno. Machi potrà concare tutte le maniere di mancamenti, e diffetti, che sono ne gl'huomini; i quali fono quali tanti, quanti gl' huomini stessi?

Già si vede, quanto tutto questo sia contrario a Dio, e quanto cattivo letto può fare al fuo amore, e così bilogna, che tutto quello, & ogn'altra cofa vada fuora dell'albergo, ehe s'apparecchia a Dio: poiche ana sola inclinatione cattiva non vinca, è bastante ad impedire la persettione, & aprir la porta a gl'altri nemici dell'anima. Per questo dunque bisogna, che l'huomo sia diligentissimo estimatore di tutt'i suoi dif-

sempre al nostro Signore lume per conoscerle, e forcezza per vincerle. Perche chi potè sel suo Euangelio sar dell'acqua vino, potrà mutase ancora le naturali conditioni, e farle fervire alla virtu . E perche ivi è maggiore la battaglia, dove è maggior la forza della natura ribella, ivi hà da esser maggiore il travaglio, la vigilanza, e l'abbattimento. Et auvertisca, che l'amor proprio non gl'impedilca la cognitione di se stesso, perche sempre è sospettofo qual si voglia Giudice amico nella propria causa. Habbi caro di esser'auvertito di tutt'i tuoi diffetti, e pensi, che chi l'auvisò di qualche differto, gli scoperse un tesoro, perche se non l'havesebbe emendato.

Ma non hà da contentarsi di dimanessame Mra non na da contentaru di diman-della pro- dar sempre al nostro Signore questo lupria co- me, e fortezza per conoscersi, e vin-scienza le cersi, ma (come suol dirsi, dando co'l Particola- mazzo, e gridando a Dio) egli ancoincli- ra combatta, e faccia dalla parte sua tutto quello, che sarà in lui. Mettasi dunque la mano al petto, e guardi molto bene tutt'i ripostigli della sua coscienza: essamini tutt'i vizi, a quali si sente più inclinato, se all'odio, all' ira, alla gola, all'accidia, atl'invidia, alla loquacità, all'adulatione, alla jattanza, alla vanagloria, alla leggierezza, e facilità di cuore, alla morbidezza, e buon trattamento del suo corpo, alla superbia, alla pusillanimità, e debolezza di cuore, alla strettezza, e sparagno, e. così di tutti gl'altri vizi, e faccia dissegno di mettersi a questa si gloriosa imprela, quanto è vincer se stesso, e bandir dall'anima sua tutti. questi mostri, e purgar la terra di promissione da queste bestie velenose: e non riposare, ne dar sonno a gl'occhi, se prima non la vince seco. Nè per alcuna altra via conoscerà meglio i vizj, e le male inclinationi, che affaticandosi d'acquistar le virtu contrarie. Perche abbracciando la vireù, si dichiara la contradittione del vitio, che le repigna. Perche l'huomo non conoscemai la forza de i suoi vizj, finche non s'affatica d'uscirne.

> A questo l' ajuterà ancora l' essaminare ordinariamente la propria coscienza, il che's' hà da fare almeno una

fetti, e male inclinationi, e dimandi | volca il giorno: e deve entrare in giudicio con se stesso, e palletare tutt' i suoi mali affetti, e passioni, & essami. nar tutte le lue parole, opere, e pensieri, e l'intentione, che hà in quel. che fà, e'l fervore, e diverione, con che lo fà ; e castigarsi , e penitentiarsi per le cose mai fatte, con qualche maniera di penitenza, che deve havere particolare per quello; e dimandare a Dio istantemente gratia di zinscire vincitore. le bò conesciute una persona. che quando sell'essame della notte trovava di esser trascorfa in qualche parola mal detta,, si faceva un morso alla lingua, per penitenza di quello, che haveva detto: & un'altra , la quale st disciplinava per questa colpa , ò per qual si voglia altro diffetto. E con quetho, oltre alla sodisfattione della colpa, restava l'anima più castigata, e timorosa per non ardire un'altra volta di trascorrere in cose cattive. E così può ciascuno prender la sua maniera di penitenza conforme a queste.

Farà profitto ancora in ridur alla memoria ogni lettimana la vita di alcuni vizj particolari , e portarii addolso per questo qualche sveglintojo, come cingersi alle carni qualche cosa, che gli dia molestia, perche quella sempre l'ammonisca, e stimoli, che cammini con l'avviso di quel negotio, e

non dorma.

A questo modo dunque anderà cacciando tutt'i Jebusei, che sono tutt'i viz), e male inclinationi, della terra di promissione, ch'è l'anima sua : perche in essa venga ad habitar Dio: poiche ( come si è detto ) se noi non bandiremo dall'anima nostra tutto quello, che è contrario, e dissimile a lui, non potremmo esser trasformati in lui.

#### DELLA VITTORIA, e purificatione di tutt'i peccati-Cap. V114

Abbiamo detto fin qui delle prin-cipali radici, e fonti di tutt' i peccati, che sono l'amor proprio, la propria volontà, le passioni, e le male inclinationi della nostra carne. Questi sono i quattro venti principali, che mettono sottosopra il mare, e la terra. Questisone come i quattro Elementi, de ! per molte maniere di parole ci xappreseniqualisi compossono tutti i peccati del Mondo. Quelli lono i quattro rivi principali, che scaturiscono non dal Paradiso, madalla corruttione del peccato, con cui lifaceste le sue radici, e dimorasse nella s'isrigano tutte le piante de'vizj , che naseomo dalla dostracerne. E poi che sabbiamo già trattato delle sadici ,'e semide' mali, sarà dovere, che trattiama ancora del frucco diquelli, che sono i medesimi peccari, e mali: poiche quelli fanno maggior danno all'anima, e più ferrano la porra all'amor di Dio, il quale ora cerchiamo: poiche escritto : Chi ama Dio , bà in odio il male . E cost medefimamente, che nell'anima maligua non riposerà la sapienza, ne dimorerà nel corpa forgetto a i peccati.

Le essendo vi due maniere di peccati, una di mortali, & un'altra di veniali, de i mortali n'estato detto affai nel secondo Libro della Guida de i peccatori, dove si tratto del rimedio de i sette vizi capitali. Restano i veniali, che se bene non diaruggono la Carità , distruggono il fervor di quella, e dispongono alla sua morte, & in oltre ofcurano l'anima, impedifcono la divotione, igomentano il cuore, troncano il filo de i buoni effercizi, distraggono l'huomo, e mettono come una nuvola frà lui, e Dio. Per tanto bisogna, che ciascuno vegli diligentemente alla guardia di se stesso con tant'occhi, come ci rappreientan ogl'animali di Ezechiel, guardandos d'egn' interno, & essaminando con diligenza tutte l'opere sue, le parole, i propoliti, i delideri, & i pensieri, per non trafgredir punto (per quanto ci fia postibile) il segno della legge di Dio. Perche questa è la principal dispositione, che si ricerca, per cercare quello Signore, e per mettergli in ordine l'albergo, secondo che dice il Salmo: Il Giudicio, e la Giusta ia sono l'apparecchio della Sedia di Dio . Perche con tali masseritie hà da esser fornita la casa di questo Signore; il quale essendo Santo, vuole che ancora sia Santo il Tabernacolo, nel quale hà da habitare. Di sopra dicemmo, che la purità del cuore era il principal mezzo, per acquistare l' amor di Dio, e non è picciola parte di questa purità, l'havere la coscienza monda , che libera l'huomo da ogni peccato, e fantifica la cafa del Signore. Uno finalto molto pretiofo, e fino non fi lega in ferro, main oro; e così questa virtù celestiale non sarà communicata all'anime immonde, ma alle purgate, e limpide. Il che

ta l'Ecclesiastico, dicendo, che Dio commandò alla Sapienza, che si fermaffe in Eccl. 14. I idraele, e che nel mezzo de i suoi electi Città santificata, e se ne stelle nella compagnia de i Santi. Adunque con tutte que-ite maniere di parole ci si dà ad intendere, f quanto pura , e limpida hà da eller la cafa, dove hà da ripolanti la Sapienza Divinà: B ciò veramente con molta ragione: Perche si come quanto uno specchio è più puro, e limpido, tanto più risplendono in esso i raggi del Sole; così quanto più limpida. e pura farà un'anima, tanto più risplenderanno in essa i raggi della Sapienza Divina; e tanto più perfet tamente acquiste. rà l'intelligenza di tutte le cose, per sua gran purità. Per tutte queste cagioni deve l'huomo andar molto sopra di sè, guardando, dove mette i piedi, per non incianipare ne peccati, temendo in ciascuna coía, & apparecchiandos per ciascuna diquelle, implorando sempre il savore, & ajuto di Dio: riducendoli prima al giudicio, e sempre facendo ritorno sopra tutto quello, che haverà da fare per non pare: tirli da i termini della ragione. Ma con tutto questo s'adiri in tal modo contra sestesso, esi castighi, che del tutto non perda gl'appoggi, nè tronchi, ò spezzi il filo de'fuoi buoni effercizi, benche molte volte caschi in qualche diffetto leggiero, senza i quali non può passar questa vita. Perche è cola naturale, che il peccato porti seco spavento, e timore, come disse il Savio: Lafortezza dell' huomo accorso, è l'andare per il cammine di Dio; ma per con-prov. 10. trario chi opera male, và sempre con timore. Questa paura dunque essendo tanto naturale al peccato, molti vi s'immergono talmente, che perdono il vigore, e la forza, di cui hanno bisogno per continuare gl'essercizi delle vircù. Perilche bisogna tenere tal temperanza frà l'ardire, e'l timore, che ne il troppo timore ci faccia sbigottire, nè il diffetto dell'ardire, lasciar l'impresa.

Sal.98.

5al.96

### D' ALTRI IMPEDIMENTI

Dell'amor di Dia, & in particolare delle occupationi sovenchie. Cap. IX.

O Uesti sono i principali impedimenti dell'amor di Dio: ma fuor di questi Regola ancora ne seno degl'aleri, che impeditoper cono no questa virtà, Iquali è facil cosa insescere gl'gnarli, ma non è facil cosa il vincergli. Questa dunque si può tenere per una regola dell'amorgenerale, che tutto quello, che è dissimile, à contrario a Dio, è ancora contrario all'amersuo. Perche essendo la conditionedi quest'amore unir l'anima con Dio, e trasformarla in lui, e presupponendo l' unione somiglianza delle cose, che s'hanno da unire; tutto quel, che impedisce la somiglianza, impedirà ancora l'unione, e per conseguenza l'amore. Così vediamo, che il fuoco non può naturalmente congiungersi con l'acqua, per ester cole contrarie; nè l'acqua con l'oglio, perche quantunque non sieno contrarie, sono disfimili. Nè ancora si può ammassare la creta co'l ferro, per la medesima cagione, perche uno è duro, e l'altra tenera. Ma si bene un'oglio con un'altro oglio, ò qual si voglia altro liquore con un'altro, che sia simile a quello. Per questa cagione adunque non solo bisogna, che il desiderio dell'amor di Dio bandisca dall'anima sua tutt'i peccati mortali ( i quali sono contrarj a questo Divino amore) ma ancora tutte l'imperfettioni, e tutto quello, che sarà dissimile a Dio, perche così possa unissi a lui, e farsi (per quanto alla debolezza humana (i concede) (imile a lui. Il che venne ad accenuar Plotino Filosofo Platonico, il qual disse, che per essere in Dio tre proprietà, che sono, l'ester unico, e sommo bene, tale doveva tarli l'huomo nel fuo genere, per unirfi con lui.

E per tanto (dice egli) chi vorrà unirsi, Tre pro e far i somigliante al bene, bisogna che s' prietà di allontani da tutte le cose cattive: e chi al fommo, da tutte le bassezze: e chi all'uni-Pletine co, dalle molte. Dove in poche parole congiunse tre gradi necessarj à questa unione: Il primo, e più necessario, è, allontanarsi da tutte le cose cattive: cioè

l also di quello, è allontanarsi da sutte le cofe balle, quantunque non fieno cattive, come sarebbe attendere a i negozi del Mondo, & a i traffichi delle facende, perche le bene quelle non loso cole cattie ve y nondimeno fono effercizi vili, e balfit le già l'ubbidienza non ci obbligafie, ò la carità. Il terzo è ancera più alto, cioè; allontanazzi dall'attendere a molte cole y benche non fieno, ne cattive, ne basse, ma buone, quando elle sono soverchie cioè quando ci carichiamo di più occupationi di quel, che può soffrire la deboleze za del nostro spirito, e del nostro corpo. Perilche veniamo molte volte a dar con il. pelo in terra, & affogar lo spirito, e perder la divotione. Perche con la moltitudine de negozi non ci resta ne tempo, nè cuore per le cose di quella. Con quello scrive molto a lungo San Bernardo a Papa: Eugenio, e contra questo istesso ci ammonisce il Savio dicendo: Figlinelo, non to occupare, o diffondere in molte opere, perche chi in manco opere si occuperà, farà più profitto nello spirito della sapienza: La qualo. egli vuole, che apprendiamo nel tempo della quiete : e conforme a queste commanda il Beato Sau Francesco a suoi Religioli, nella lua regala, che li affatichino; ma talmente, che non sia tanto l'estercitio dell'occupationi, che affoghi lo spirito dell'Oratione, al quale hanno a servire tutte le cose: e quella verità, che c'insegna questo Santo, l'infegna ancora Seneca, il quale tiene molte occupationi per ranto grande impedimento della virtù , che disse queste parole: Niuno già mai arri vò ad haver buona coscienza, essendo soverchiamente occupato. Questo potè dire un Filosofo, e non è punto maraviglia. Perche se la virtù è la maggiore di tutto. le coie del Mondo, non ègran coia, che sia necessario diloccuparsi da tutti gl'altri negozi non necellari, per acquiltar cola. tanto difficile. Chi dunque leverà di mezzo questi tre impedimenti, tenga per certo, che acquisterà questo gran teforo.

Nè alcuno si maravigli, che io habbia quì caricato tanto la mano in quello: negotio della mortificacione, penche l'elperienzaci ha mosteato, esser molte persone date all'effercitio dell'Oratione, &, anco ad altre virtù, oc opere buono, le quali con tutto quello lono tanto ferme nellasua propria volontà, & hanno le sue palda tutti i peccati. Il lecondo grado più l'fioni tanto vive, come le non havelleto

alcun trattato, ò maneggio con Dio Æco- | po, & un'anima mortificata, e libera da sì vengono a prorompere con impatienza, in parole disordinate, se tu le tocchi in qualche cofa, il che dichiara S. Grisostomo nel libro del facerdotio, e l'esperienza ce lo mostra ogni giorno. I quali perche più s'occupino nell'Oratione per suo gusto, e trattenimento della vita; che per conseguire il fine, al quale è ordinata, che è il compimento della volontà Divina, e la mortificatione della propria: poiche è cosa chiara, che hà da morir una, e da viver l'altra.

E se al Christiano Lettore paresse, che folle troppo quel, che noi ricerchiamo, ricordifi, che lo ricerchiamo da lui, e lo diamo a Dio. La cagione della difficoltà di questa giornata, è la grandezza di quel, che cerca: Perche se bene Dio è tanto liberale, e tanto communicativo di se stesso, edi tutte le sue cose; nondimeno essendo infinitamente savio, e giulto, dispone tutte le cose con grand ordine, e proportione. Già che questa appartiene, per ricevere doni tanto grandi, l'huomo si disponga a travagli grandi: acciòche sia qualche maniera di proportione, e corrilpondenza frà quel, che si dà, e quel che si riceve; frà la dispositione, e la forma; frà la mercantia, ed il prezzo di quella.

Queste sono, Christiano Lettore, le principali cose, che hà da mortificare, e purgare in sè l'anima, che desidera farsi uno spirito con Dio, & essere introdotta nel letto, e camera di quello sposo Celestiale. Questo ci è figurato nella Scrittura Divina in molte maniere. Perche primieramente questo ci significa quella circonci-Josus (income jenerale, che Dio commando à Giosione, che suè, che si facesse in tutti i figliuoli d'Isguiscava, draele, passato il fiume Giordano, quando entravano nella terra di promissione. Perche la terra di promissione, dove tutti in queka vita camminiamo per il deserto della penitenza, è la perfettione della Carità, alla quale nessuno perverrà, se non dopò la circoncisione generale dell'amor proprio, con tutti gl'altri mali, & imperfettioni, che nascono da quello. Questo è lo icalzarii le scarpe del medesimo Giosuè per commandamento dell'Angelo per haver già cominciato a mettere i piedi in questa medesima terra, che è la ragione dell'amor di Dio. Questo è quel Salterio di corde, e quel cembalo di carta pecorina, che ci dimandò Dio nel Salmo, e nel quale egli vuole esser lodato, cioè un cor-

le(.s.

Sal. 324

tutti gl'amori, e diletti sensuali: perche si come la corda, e la carta pecorina, che hà da fervire in quell'istromenti, è necessario, che sieno asciutte, e curate da tutta quella humidità, everdura, che tirano dal corpo dell'animale; così bisogna, che quest'huomo tenga mortificate, e sopite (in quanto gli sia possibile) l'infermità, e fiacchezze, che trasse dal ventre di iua madre, se vuol'essere istromento vivo delle lodi di Dio. Quando l'acque altresì lof.e. del fiume Giordano Ii seccarono, allora dice la Scrittura, che si perderono d'animo tutti i Rè della terra di promissione, che subito si diedero per vinti, e la terra per acquistata. E così fanno i Demonj, quando veggono seccarsi i rivi delle nostre passioni, & appetiti sensuali; subito si tengono per vinti, e per conquistata la regione di quest'amor Celestiale. Ma non si smarrisca l'huomo, parendogli cosa difficile, d'impossibile bandir da sè tutte ! humanità, e fiacchezze, perche quelto medesimo, che qui gli dimandiamo, ajuta Dio a farlo, come egli stesso lo promise per il luo Profeta nella legge con quelle parole: Il Signore circonderà il tuo cuore, e Deut to i quello de'tuoi figlinoli, perche tu l'ami con tutto il cuor tuo, e con tutta l'anima tua , accioche su possa vivere. Dalle quali parole si cavano chiaramente due cose; la prima che è necessario tagliare i rami dell'amor proprio con le fue istesse radici (per quanto ci sia possibile) per dar luogo all'amor di Dio. Perche quelta circoncisione del cuore non è altro, che l'istessa mortificatione, di cui fin quì habbiamo trattato.

La seconda, che quest'opera, la quale è sopra ogni natura, ajuta grandemente, è la gratia Divina: promettendo il medesimo Signore, che egli farà questa circoncisione, la qual promessa ci osferva, dandoci spirito, e fortezza di circoncidere, e mortificar tutto quello, che impedisce l'amor fuo. Quì mettiamo fine alla Prima Parte di questo Trattato, e comincieremo (come da principio s'è promello) la

Seconda.

# PARTE SECOND

- Nella quele si contengono le principali virtù, & esfercizi, co i quali si acquista l' Amor di Dio.

Del primo di questi Esferciaj, che è la contmua memoria di Dio , o la dimanda di questo Divino amore. Cap. L

Ue cose dicemmo al principio di que-Ro Trattato esser necessarie per acquistar la Carità: l'una è bandir dall'anima nostra tutto quello, che in lei è di contrario, ò dissimile a Dio: l'altra procurar sempre di tenerla occupata, & unita con lui con esfercizi amorosi, e divoti. Ciò sarà chiaro per quello essempio: Noi vediamo, che per far conserva d'un frutto verde, '& acerbo, la prima cofa che fi fa , è dargli una buona cotta , per cavarne tutta quella verdura, & amaritudine naturale, che hà. E fatto questo, si cuoce tosto un'altra volta nel zucchero, onel miele; perche havendo già nella prima cotta lasciata l'amaritudine, e l'infipido naturale, che haveva, prende nella feconda la dolcezza del liquore, con cui si congiunge. Così ancora dunque per trasformar l'huomo in Dio per amore, è necessario cacciar prima da lui tutto quello, che vi è contrario a Dio (cioè ogni male) e fatto questo, bifogna che fi congiunga feco per gl'effercizi dell'Oratione, e dell'amore, perche per mezzo di questa congiuntione, venga a tarfi une spirito con lui. E poiche fin quì habbiamo trattato del primo, ci resta a trattar del secondo: cioè degl'essercizi, e mezzi per li quali l'anima nostra si congiunge con Dio, che è il fine di tutte le l perfettioni.

Per questo dunque dobbiamo innanzi studio ogni cola presuppore, che il principale stuprincipa- dio del servo di Dio hà da essere, l'affati- le Lettioni quella sa più a proposito le nel ser carsi, che l'anima sua sia congiunta sem- per questo, la quale è più affettuosa, vor di carsi, che l'anima sua sia congiunta sempre con lui per via dell'Oratione, edell' Die. amore attuale. Perche perseverando egli Dio, come sono le Meditationi di in questo, quel Sol digiustitia, il quale è Sant' Agostino, lo stimolo dell'amor luce, l'investirà talmente con essi, che la altri Trattati di questo Santo, ch'egli tarà simile a sè; perche per questa spiri- scrisse alcamente di queste materio spiritual congiuntione ella si farà tanto bella, tuali.

come una nuvola, quando il Sole la perenote, & investe co i suoi raggi, co'quali la sa tanto risplendente, che pare il Sole stelso. Questa cosa è fondata in due principi di Filosofia, uno de quali è, che le cause naturali pretendono di far tutte le cose: simili a sè: come vediamo, che il fuoco. genera un'altro fuoco: e'l freddo, il freddo : e'l caldo , il caldo. Ilche fa tanto maggiormente ciascuna di queste cause, quanto ella è più nobile, e più potente ad operare. Il secondo è, che tutte queste cause operano, tenendo la ma-. teria, nella quale hanno ad operare, appresso di sè: perche se sosse lontana, non potrebbono operare in esta; conciosiache il fuoco non scalda, se non chi se gl'accosta. Essendo adunque vero, che frà tutte le caule la prima, la più nobile, e la più potente per operare, sia Dio. ne segue, ch'ella sia più attiva, e più communicativa di se stessa, e della sua Divina similitudine, in che ne sarà capace, come è l'huomo. Ma per questo è necessaria l'applicatione, cioè che l'huomo si congiunga con Dio, perche così s'applichi a ricevere l'influenze della. sua luce. La qual congiuntione non si sa : con passi di corpo, ma di spirito: cioè congiungendo il nostro intelletto, e volontà con Dio per consideratione, & gongiun. amore. E quanto più l'huomo conti-tiene delnuerà questo, e più vi persevererà, tan-con Dio to più participerà de raggi della sua lu- e ce. E San Bernardo dice, che questo si faccia. fà particolarmente con quattro ellerci-. z), che sono Lottione, Meditatione, Oratione, e Contemplatione, che sono i quartro principali scalini, per li quali gl'huomini divoti, e raccolti ascendono a Dio: frà i quali èquesta differenza (come dice un Dottore) che la lettione và, la Meditatione corre, l'Oratione vola,. ma la Contemplatione giunge al fine della giornata, esi riposa in Dio. Adunque ajutandoci ciascuno di questi essercizi per andare a Dio, si trova in ciascuna d'essi il più, ed il mene. Perche frà, per questo, la quale è più affettuosa, e divota, e più tratta dell' amor di tanto communicativo de' raggi della sua Divino di San Bonaventura, e molti

Ma

più a proposito per questo, le quali Melita- sono de i benefici, e perfeccioni Diproponico vine, e di sutte quelle cole, che più per ecci- possono accendere il nostro cuore nel-tar l'amor l'amor di Dio. Frà l'Orationi quelle ajutano più: a questo, le quali si fermano molto in dimandare questo Divino amore, e maggiormente se nascono da un' ardentissimo desiderio di quello Ediquelli, che tengono sempre occupato il cuor suo in queste san ze orationi, dice Sant' Agostino in una delle sue meditationi: Beati quelli, Signore, la cui speranza sarai tu solo, e la cui vita è una perperua Oratione. Gran cosa è questa per certo; ma non molto difficile, come si pensano alcuni. Perche noi non intendiamo qui per Oratione il star sempre con le ginocchia in terra orando, ò parlando sempre con Dio, perche basta havere il cuore raccolto, e custodito dal suo santo timore, eriverenza, e con un pentiero perpetuo, e desiderio d'aggradirgli, e d'andare alla fua presenza, che è cosa molto famigliare a quelli, che si sono dedicati al luo fervigio

E Metcitio edicamor. di Dio.

Ma frà tutte le cole, che per quello ci possono più ajutare, è il medesimo uso, & essercitio d'amare Dio: perche questa nobile victù non cresce per opera alcuna più, che per le sue proprie; così per esser più proprie, come per esser le più eccellenti, e meritorie, perche procedono dalla più eccellente virtù, che è la Carità. Perilche si come gl'habiti, che s'acquistano con l'uso, & essercitio d'alcuna opera, co'l medesimo crescono, e si fanno più persetti ( come noi vediamo, che uno dipingendo si sa pittore, e scrivendo scrittore) così ancora accade in quegli, che infonde Dio nell'anima nostra, e particolarmente in questo no bilissimo habito dell'amor suo; benche in ciò sia per altra differente maniera, che è meritando l'huomo, & accrescendo Dio questa virtà, dal che si inferisce, che chi più di continuo si occuperà in amare Dio, quello crescerà più in quest' amore,

Questo è dunque il più conveniente effercitio per quello negotio, e così dice un Dottore, che posto caso, che visieno molti cammini per arrivare alla perfettione della Carità, nondimeno che il più compendioso, & efficace è

Ma fra le Meditationi quelle fanne i questo, che insegna San Dionisio, e molti altri dopò lui, cioè alzare il nostro cuore a Dio coa affetti, e desiderj accesi del sue sant'amore, conversando con lui, e parlando con lui, andando fempre raccolto nel suo cosperto, e prendono motivo da tutte le cose, per meglio conoscerlo, e più amarlo. Questo essercitio è il proprio studio della vera sapienza, e mistica Teologia, le quale non s'apprende leggendo, nè disputando; ma orando, & alzando la pura affettione a Dio, perche col'l medesimo gusto, & esperienza della sua bontà. foavità, e nobiltà, l'huomo conosca per esperienza, chi è Dio, per haver partecipato, e ricevuto in sè i benefici, & effetti del medesimo Dio; si come sa uno d'un Prencipe, ch'egli sia liberale, e ben conditionate, non perche l'habbia letto, nè inteso da altri; ma perche egli stesso l'ha provato, e conversato molto tempo, & hà sperimentato per molti benefici ricevuti la grandezza della sua liberalità, e nobiltà . Perilche possiamo conoscere la gran differenza, che è frà la Teologia scolastica, e la mistica; perche l'una s'apprende per gl'atti dell'intellerto, e l'altra per gl' affetti amoroù della volontà, i quali danno conto all'intellecto, quanto buono, e quanto soave sia il Signore. Secondo questo adunque, il cammi- della Di-

no per arrivare à questa Sapienza, è vina con. il trattar sempre con Dio, e canver-necisalar giorno, e notte con lui, come mare Dio faceva quella Santa Vergine Cegilia, perfettamente che si portera in ch di cui è scritto, che si portava in seno l' Euangelio di Gesù Christo; e che nè giorno, nè notte s'allentanava da i colloqui Divini, e dall'oratione. Al qual' essercitio c'invita molto a propolito la Spirito fanto ne i libri della Sapienza sotto molto-belle somiglianze, dicendo eosì : Beate I' Eccl. 14. hnomo, che dimera con la Sapienza, e pensanell'opere della giustitia, o contempla con attentione le cose di Dio; quel chetratta nel cuor suo i viaggi della Capienza, e considera i secresi di quella, seguendo la sua traccia, come chi la và cercando, e perseverando ne i suoi viaggi, e si mette a guardarla per le sue finestre. O a udirla dentro alle sue porte, e quello che siede appresso alla casa di lsi, & appoggia il sue bastone alle sue

sa appresso di lei, nella quale sarà sem-pre l'abbondanza di tutt' i beni: Metterà i suoi figlinoli sotto all'embra sua, e dimerera Jotto i suoi rami, e con l'ombra di lei si diffenderà dal calor del giorno, e nella gloria di quella si riposerà. Tutte quese sono parole dello Spirito santo. Or vedi dunque, con quante maniere di parole, e similitudini ci dipinge, erappresenta qui lo Sprito santo gl' essercizi dell'huomo virtuolo, e desideroso d'acquistar questo tesoro: il quale disoccupato da tutt'i negozi del Mondo, à niuna cosa attende, se non a darsi alla cerca di lui perpetuamente, prendendo occasione da quante cose, vede, ode, e pensa, di fare ogni maggior profitto nella cognitione, & amore del suo Si-gnore. Questa su la vita, questo lo studio, e l'effercitio continuo de' Santi, e quelto è quel che significa quel seguire la traccia della Sapienza, andarla cer-cando, e guardar per le sue finestre, e per entro le sue porte, & appoggiare il suo battone alle mura di quella, & edificare appresso alla casa sua, insistendo continuamente nella contemplatione delle cose Divine, e ripasandosi sotto l' ombra sua : cioè godendo dolcemente i frutti, & ammirabili refrigeri di questa Sapienza.

A questo medesimo essercitio c'invita ancora l'Apoltolo, benche con più chiare, e templici parole, dicendo, che entriamo in noi medesimi, recitando Salmi, & Inni Spirituali, cantando, e lodando il Signore ne' nostri cuori , e ringratiandolo d'egni cola. Questo medefimo configlio, che l'Apostolo ci dà, egli l'adempiva molto interamente, perche essendo uno de' più occupati huomini del Mondo, andaya tanto raccolto, & unito con Dio, ch' egli è testimonio di se stesso, che tutta le sua conversatione era ne' Cieli, perche ivi era tutto il cuor suo, e tutt' i suoi penlieri.

Talche frà le lodi dell'huomo giusto una delle più principali, che la Chiesa canti, è, che vivendo in questo modo, vi teneva solamente il corpo, ma co' i pen-

sieri, e desideri dimorava sempre in quella patria Celeste.

Et anco per quelta cagione gl' huogiunti mini giusti si chiamano nella Scrittura Divina, Cieli, perche liberi da tutti

mura. Questo tale edificherà la sua ca- | gl'affetti, e paffioni di questa vita, come da impressioni esterne, ogni suo maneggio, e penúero, i suoi desideri, le sue allegrezze, le sue speranze sono in Cielo: perilche con molta ragione si chiamano Cieli, poiche tengono la minor parte di essi in terra, e la maggiore, e migliore nel Cielo.

Et anco per quelta medelima cagione dice il Salmo, che il Signore fà i fuoi sal, son. ministri siamma di fuoco, perche si come la fiamma naturalmente ascende sempre in alto, così i giusti stanno sempre co'l cuore aspirando, & alzandosi come una viva siamma a i beni di

quella quiete Gelestiale.

E se bene alcune volte i negozi di questa vita gl' aggirano nelle cose della terra, subito lo spirito di Dio, che dimora in loro, torna ad alzargli al Cielo, come sa un legno, che se tu per forza lo tussi sotto acqua, subito per la sua leggierezza naturale torna in sù, perche quel che fa qui la natura, ivi lo fanno i buoni costumi, e la gratia divina, che sono più potenti, che la natura. Perche se l'uso è bastante a far mansuete le fiere, che maraviglia è, che per virtù della gratia l'humano si faccia Divino, ed il terreno Celestiale

Conforme danque a quelta dottrina . deve il servo di Dio (se vuole esser discepolo di questa sapienza Celeste, fabricar dentro di sè un' oratorio, dove sempre vada raccolto: cioè, che talmente vada sempre nella presenza di Dio, e talmente attenda a tutt' i suoi nego-zi, che sempre gli paja d'havere Dio dinanzi, e che non mai perda affatto quella maniera di raccoglimento, e divotione, che da questa presenza se gli cagiona. Così ci mostra il Proseta, che faceva, quando dice: lo poneva sempre il Sal. 150 Signore dinanzi à gl'occhi miei, perche egli cammina sempre alla mia destra: accioche io non possa esser mosso. Questo medesimo faccia il servo di Dio, alzando sempre il suo cuore a lui, non con impeto, e violenza, ma tranquillità, e simplicità, inchinando amorosamente lo spi- Raccorlirito a quella soprana Deità. E non re- mentosel sti sconsolato, quando vede d'esser leal serre molte volte distratto per l'istabilità di Dis. de' nostri cuori, ma torni subito a raccorlo, e presentarlo a Dio; perche dapoiche si sarà habituato a questo, l'uso li convertirà in natura, e non troverà

difficultà in raccoglierii, nè anco ii tro- I cole terrene; anzi palla in cima di quelverà senza raccoglimento; come il pesce che si trova tuor dell'acqua, egli subito procura di ritornarvi. E ricordisi, che nessuna cosa può far da se stesso; ma con l'ajuto di Dio, il quale non manca mai a chi con questo spirito d'humiltà sà quello, che è in sè. Serrisi dunque dentro di se stesso, perche quivi troverà Dio: il quale quantunque sia generalmente in tutte le cose, è particolarmente nell'intimo dell'anima rationale; perche in esta dimora, come in sua propria imagine, e'figura. E però presupponendo, che questo Signore sia dentro di lui, sforzisi di stare con un santo timore, riverenza, & humiltà dinanzi a gl'occhi suoi, come pare che facesse Elia, quando diceva: Vive il Signore, alla cui presenza io sono. E replichi spesso dentro di sè queste parole: Il Signore è presense. Il Signore mi vede: con le quali deve restituirsi, e volgersi alla sua pre-Tenza, quando si troverà fuor di quella. Serrisi co'l Proseta dentro di Dio; e si nascondi nel più riposto della sua presenza, & ivi se ne stia come guardato in una casa; e rallegrisi di poter così facilmente trovar Dio dentro di sè, e polsedere nell'anima sua tanto bene.

Zioni.

E se qualche volta le prattiche, & i modo de negozi della vita humana gl' impedi-veportari negozi della vita humana gl' impedi-fi il fervo fcono lo star tanto raccolto, non per diDionel-questo perda del tutto questo proposile occupa- to, nè del tutto esca suor di sè, ma sempre gli resti una particella del cuore aperta per mirare Dio : perche questo gli servirà a faro, che più facilmente possa subito, finito il negotio, tornare a lui. Beato l'huomo, a cui nè la compagnia de gl'huomini, nè altri tali impedimenti, ò strepiti lo possono allontanare da questa Divina presenza. il che farà, quando in tal modo starà serrato, e radicato in Dio, e talmente unito, & allacciato per amore con lui, che sempre l'habbia presente più, che tutte l' altre cole. Perchesenza dubbio, chi haverà l'anima sua spogliata di tutte le cole, che s'amano troppo; quello che fondato nella vera humiltà, nessuno de' doni di Dio attribuisce a sè, benche stia nel mezzo a tutt'i negozj, & occupationi del Mondo, non ne riceve detrimento notabile, conforme a quel, che disse uno di quei Santi Padri: l'huomo Opere Granata Tome L.

le, e le lascia correre al suo cammino. e non si cura d'intricarsi, nè essaminar quel, che non tocca a lui, dicendo dentro di sè : lo cerco Dio solo con ogniaffetto, & attion mia: tutte l'altre cole stieno in pace, vadano, e corrano al corso suo. Chi sa questo, & in nessuna cosa cerca se stesso (anzi patlando ignudo per tutte le cose, così prospere, come auverse, cammina con l'Apostolo puramente a Dio) potrà far tutte l'opere sue senza spargimento di cuore, e star dentro di se quieto, nel mezzo della moltitudine de i travagli. Non cessi adunque mai il servo di Dio da questo santo essercitio, ne per la sua inhabilità, nè per la molestia, che ne riceverà da principio: poiche non è cosa nuova, che nelprincipio si faccia dissicilmente, e male una cosa, la qual poi con l'essercitio si viene a facilitare. Dico queko, perche Longanifono alcuni, che doppo l'haver consu-mità che mato qualche tempo in questo trava-fi ricerca glio, se non trovano quel, che cerca-ne gl'esno, subito si perdono d'animo, & abban-spirituali. donano il luo buon propolito, i quali non intendono, che per arrivare alle stato della perfettione è necessaria la longanimità, e perseveranza, per arrivar doppo lungo viaggio alla terra della promissione: posto caso che sieno alcuni, a i quali la Divina bontà suol fare più breve questo cammino. Ma per continuare questo estercitio con più facilità, e soavità, sarà molto a proposito, che l'huomo sappia alcuni Inni divoti, ò Salmi, o versi di Davidde, o d'altri Santi, co'quali posta molte volte accendere, & alzare il suo cuore a Dio, come quando questo Profeta dice : Si come il cervo desidera le fontane dell'acque, cose sal.44 desidera l'anima mia a se , Dio . Hebbe sete l'anima mia di Dio vivo ; quando verrò, O apparirò dinanzi alla facciadel mio Dio? le mie lagrime mi sono state pane il giorno, e la nosse, mentre che dicevano all'anima mia : Dove è lo Die tuo ? E quei versi del Salmo, che comincia-no: lo amo te, Signore, fortezza mia; il Sal. 17. Signore è la mia fermezza, ed il mie refrigerio, e la mia liberatione, Dio mio, ajuto mio, io spererd in lui. E non solo de gl'Inni, e Salmi, ma di qual si voglia altra cosa deve haver l'huomo alle mani molti altri versi, orationi, prose, e parole diperfetto non ha il cuor suo piegato alle [ vote , & amorose , convertendo moite

volte le canzoni profane in spirituali, e Divine, con le quali s'accosti, s'alzi, e st svegli la notte, e le ripeta molte volte il giorno, pe raccogliere il suo cuore, & alzarlo a Dio, e tener sempre il palazzo dell'anima sua profumato, & odorifero con l'incenso delle divote Orationi. Potrà dunque alcuna volta dire in questo modo.

### ORATIONE

Per dimandare l'amor di Dio.

Buon Gesù , ò salute dell'anima mia , Jauando Signore ti piacerò in tutto, e per tutto? quando morirò a me, & a tutte le Creature per amor tuo? Habbi misericordia di me , Siguore , & ajutami . Io mi presento avanti alla tua Divina Maestà, e fin qui saluto tutte le tue odorose, e belle piaghe. Nascondimi, Signore, in quelle, accioche io sia persettamente mondato, & inebriato dell'amor. O Signore, Dio mio, dammirabile principio mio, dchiarissima luce del mio intelletto, ò riposo della mia volontà, quando t' amerò ardentissimamente? O Signore, piacciati ferir l'anima mia con le saette del tuo dolcissimo amore! O tutto il mio desiderio, tutta la mia speranza, tutto il refrigerio; ò se l'anima mia fosse degna d' esser tutta infocata del tuo santo, e Divinoamore, perche così tutta la sua tepidezza fosse consumata da questo fuoco Divino! O dolcissimo Salvator mio, io desidero te, & a te tutto m'offerisco, tutto atutto, uno auno, unico aunico. Niuna altra cosa voglio, niuna altra cosa desidero, nè dimando, se non te, perche tu solo mi basti: tu sei mio Re, mio Signore, e mio Governatore; mio Padre, e tutte le cose: Tu sei tutto amabile, tutto dilettabile, e tutto fedele. Chiè tanto liberale, quanto quello, che per una vil Creatura diede se stesso? Chi tanto humile, che così abbassasse la grandezza della sua Maestà? O dolcissimo Signore, che nessuno disprezzi, nessuno hai a schivo, nesiuno che ti cerchi, discacci, anzi gli previeni, e svegli, e mostri loro il cammino: perche i tuoi diletti fono l'esser con i figliuoli degl'huomini. Gl' Argeli, Signore, ti benedicano; che trovasti in noi se non miserie, e peccati, che tu volessi

stare in nostra compagnia fino alla fin del Mondo? Non ballava l'haver patito per noi, & haverci lasciato i Sacramenti r e gl'Angeli per nostro rimedio, che con tutto quelto tu volesti Signore dalla Maestà. stare ancora in nostra compagnia. Facciamo dunque, Signore, un cambio ( se ti piace) habbi tu pensiero del mio rimedio, & io l'haverò del tuo servigio, e sa di me. ciò che vuoi, e lai, che mi conviene: perche tuo esser voglio, e non d'altri. Concedimi, Signore, che ninn'altra cosa desideri, se non te, e che tutto m'offerisca a te, senza che mai mi venga a togliere. O fuoco, che m'accendi, ò Carità, che m' iofiammi, ò luce, che m'illumini, ò riposo mio, ò amore, che sempre ardi, e non mai muori: quando, Signore, t'amerò perfettamente? quando t'abbraccierò con le braccia ignude dell' anima mia ? quando disprezzerò me, e tutto il Mondo per amor tuo? Quando si vedrà l'anima mia unita con tutte le sue forze a te? Quando si vedrà immersa, & asfogata nell' abillo dell'amor tuo? Dolcitlimo, amantissimo, bellissimo, sapientissimo, ricchissimo, nobilissimo, pretiosissimo, e dignissimo d'esser amato, & adorato. O vita dell'anima mia, che per darmi vita, patisti morte ; e morendo , ammazzasti la morte; mortifica, Signore, affatto meancora: cioè tutte le mie male inclinationi, e propria volontà, e tutto quello che può impedire, che tu non viva in me: e poiche m'haverai così morto, fammi vivere in te, cioè nell'amore, e nell'ubbidienza tua, osservando sedelmente i tuoi commandamenti, e quelli de'miei maggiori, facendo sempre la tua santa volontà. Obuon Gesù concedemi, Signore, che io m'allontani, & abborrisca perset. tamente tutti i peccati, e converta perfettamente il mio cuore, a te, perche in te folo fono tutti i miei pensieri, i miei desideri, le mie cogitationi, la mia memoria, il mio intelletto, la mia volontà, e tutte le forze mie. Amen.

Degli Esfercizi particolari di ciascun giorno, e del fervore, co'l quale s' bà da procurare, edimandare l'amor del Signore. Cap. XI.

Abbiamo detto del principal mezzo, Che si ricerca, per amare Dio, che è sa continua Oratione, & Essercizio del suo amore; ora diciamo delle cose, che principalmente ci possono ajutare a questo: frà le quali la prima è, che ciascuno habbia almeno ogni giorno due tempi deputati a raccoglirsi, & attendere in silentio a Dio, continuando nell'Orationi, e considerationi, che ci parano innanzi per infiammar il cuor nostro nell'amor di Tempi questo Signore. Perche con questa mad-putati niera d'Essercitio quotidiano (se si fa, per gl'ef- come conviene) potremo tener più facilspiritus mente il cuor nostro raccolto, come già s'è dichiarato. Perche da quetto Essercitio suole il più delle volte restare nell' anima un'affetto, & impressione tanto dolce, che la fà dimenticare, e dispiacerle l'altre cose, e perseverare in questa, dove gusto tanto bene. Di maniera, che fi come quelli, che pigliano l'acqua del Palo, mandano per ordinaria medicina a prenderne certa quantità due volte ilgiorno: edapoi tutte le volte, che vogliono bere frà giorno, bevono sempre di quella, perche essa è quella che hà da render loro la sanità: così volendo acquistar questa gratia, che desideriamo, bisogna havere i fuoi certi tempi deputati per queko santo Essercitio, oltre al, perpetuo pensiero, che noi dobbiamo havere d'andar sempre alla presenza del nostro Signore, come già dicemmo.

Ma bisogna auvertire, che in questo santo Essercitio s'attenda con tale auviso, chesempre si tengano le redini all'intelletto, accioche non sia molto speculativo, ne smisuratamente parli, benche sia con Dio, perche così non sieno impediti gl'affetti, e moti della volontà, poiche quì trattiamo tanto della cognitione, e speculatione di Dio, quanto dell'amor sno. Perilche allentando sempre le redini alla volontà, la debbiamo tirare all'intelletto, non gli dando più licenza per Speculare, di quel, che basti ad illuminare, e guidar la volontà, ponendole innanzi Dio con una semplice rappresentatione: perche ella distenda humilmente le braccia dell'affettione, e con esse l' abbracci. Questo auviso è di molta importanza, perche moltiper non auvertir quelto, fi fanno con questi esfercizi più Lettori, e Predicatori, che amatori di Dio. Perche essendo l'intelletto la porta principale, per la quale entrano le cose nella volontà, accade molte volte, che l'huomo dimora tanto in questa prima kanza, che non entra nella seconda : e così resta satio l'intelletto, e digiuna, e secca la volontà: che è un rimaner tutto l'huomo vuoto, e quasi senza frutto.

E perche meglio s'intenda, quanto è più Quanto eccellente cosa amar Dio, che conoscer-fiameglio lo, riferiro qui una notabile sentenza di marer quel famoso Conte della Mirandola, il conoscerquale dopò l'aver provato per isperienza. lo. quanto era cosa più fruttuosa l'amar Dio, che speculare la conditione, e natura di Dio, in una lettera, ch'egli scrive ad un amico suo, dice così : Vedi, ò amico, che gran pazzia è la nostra, considerare le potenze che habbiamo per congiungerci con Dio, e goderlo, è molto più quello, che noi possiamo amare con la volontà, che quel che noi possiamo conoscere con l'intelletto; & amandolo facciamo più profitto, e menoaffatichiamo, & i nostri servigi gli sono più accetti: e con tutto ciò noialtri, come precipitosi, vogliamo più tosto con smisurato travaglio di studio andarlo sempre cercando con l'intelletto, senza poterlo trovare; che voltarcia cercar quello, che se non l'amiamo, lo troveremmo con danno nostro. Fin qui sono parole di questo Savio: per le quali manifestamente si vede, quanto più fruttuosa, & eccellente cosa sia l'amare Dio, che conoscerlo; benche l'una, e l'altra cofa sia necessaria.

B se contra questo m'allegarai, che secondo la sentenza di San Tomaso, la beatitudine de' Santi in Cielo essentialmente consiste in conoscere Dio; perilche pare, che sia più eccellente cosa conofcerio, che amarlo: a questo si risponde, che in Cielo vedremo Dio, come egli è in se stesso, e questo basta per far beato, chi lo vede; ma in questa vita non lo vediamo, come egli è (cioè nella sua propria gioria, e bellezza) ma come a noi è possibile, secondo la misura della nostra capacità, la quale è molto picciola: come noi vediamo, che il mare

Bb a

Gibilterra, non entra con tutta la grandezza, e larghezza, ch'egli hà; con quella, che hà la bocca di quello stretto, Pino à che per il quale egli entra. A quello modo adunque intendiamo qui Dio, stringendolo, e conformandolo con la mitura del haver co- nostro intelletto, il quale vede le cose guitione di Dio in spirituali, e Divine, come per una tela questa vi- di setaccio: cioè impersettamente. Ma l'amor di Dio non è così: perche il proprio officio dell'amore è trasformare l' amante nella cosa amata; il quale dimenticato di se stesso, stà tutto trasserito in quella, e fatto una cosa medesima. Nel che appare, quanta differenza sia frà il conoscere Dio, & amarlo: perche in questa vita lo conosciamo, come possiamo; ma nell'altra l'amiamo, come egli è. In una cosa proportioniamo, e strigniamo Dio con la capacità del nostro intelletto: ma nell'altra proportioniamo noi, e ci trasformiamo in Dio, come egli è, per mezzo di questo amore: E per questa medesima ragione si dice, che le cose alte, e Divine è meglio amarle, che intenderle: essendo meglio nelle cose basse intenderle, che amarle. Perche intendendo le cose basse, le nobilitiamo, e spiritualiziamo, per farle intellettuali, e proportionarle co'l nostro intelletto: però amandole abbattiamo la nostra volontà, e veniamo ad auvilirla, inclinandola ad amar cose basse. Ma per il contrario, intendendo le cose alte, e Divine, non veniamo a nobilitarle, ò aggrandirle, anzi a diminuirle, e stringerle, proportionandole con il nostro fiacco intelletto, perche le possa intendere. Ma amandole, non è così, perche non le mutiamo, quando l'amiamo; anzi ci mutiamo in quelle: poiche si sà, che tale è ciascuno, quali sono le cose, che ama: se buone, buono: se cattive, cattivo. Da tutto questo s'inferisce, quanto maggior pensiero dobbiamo haver in questa vita d'amar Dio, che di conoscerlo, e che a questo dobbiamo drizzare particolarmente tutt'i nostri essercizi.

Bisogna ancora molto bene anvertire, Attentio- che all'huomo non basta occuparsi ne' che all'huomo non basta occuparsi ne' il Christiano Lettore, e quì tratteremo ne che si tempi ordinarja questo santo essercitio, solo di quello, che ci può ajutare all'amor ricercane s' egli stà nella pigritia tepido, e rilafgl'esserie sato; poiche per l'opere negligenti, e fruttuoso, ha da procedere (come dicemo) suali. rimesse non crescono gl'habiti delle vir- da un'ardentissimo desiderio di questo suali.

Oceano, quando entra per lo stretto di | Per tanto bisogna, che l'huomo stia ivi con ogni possibibile attentione, e divotione, benche non debba fare in questofmisurata forza alla natura, pensando di havere a premer la divotione per forza di braccia; poiche questo è dono gratuito di Dio, che si dà a gl'humili, e diligenti. E sappia, che un sorso d' oratione di questa maniera, vale più, che molti altri, che non sono tali. Molto bene disse un Filosofo, che non era giusto, chi faceva opere giuste; ma quello, che le faceva giustamente. Il che Nota. essendo vero in tutte l'opere virtuose, è molto più particolarmente in questa, perche non si può chiamar divoto quello, che recita lungo tempo, nè molte orationi, ma quello, che le recita con divotione; perche molti Sacerdoti dicono ogni giorno tutto l'ufficio Divino, e Divotioquel che è più, celebrano ognigiorno, ne vera e non tutti sono divoti, perche non lo qual fa. fanno con divotione. Nel che si vede chiaro, che nè la lunghezza del tempo, nè dell'orationi, nè anco l'eccellenza di quelle, non è cagione della divotione, ma la maniera d'orare. Perilche di questa deve principalmente tener conto il vero oratore. Et a questo val molto il modo, co'l quale s'apparecchia per entrare all'oratione, perche il resto suol per il più rispondere a tal principio. Procuri ancora, che il tempo dell'oratione, oltre all'esser conveniente, sia piu lungo, che si può: tanto più, quando navigherà con prospero vento, perche allora non si deve troncar il filo allo Spirito santo, che ci viene in ajuto, ne si deve lasciare in vano una tanto buona occasione, nella quale potremo scoprir molta terra, e passar la regola commune del nostro profitto con questa nuova luce, nuova gratia, e nuovo ajuto per le virtà. Quest'è un'auvito di grande importanza, co'l quale a minor costo potra l'huomo far molto profitto in poco tempo.

Ma perche di questa materia (in quanto appartiene all'oratione, edivotione) n' habbiamo trattato nel libro dell'Oratione, e Meditatione, però ivi rimettiamo tù, e molto meno quel della Carità. co celestiale, il quale nasce dall'avere Dio

pervenute l' huomo con benedittioni di la quei, che lo cercano, s'egli muove lodolcezza, e datogli gusto, & esperienza Guño della soavità, & eccellenza di quello. E dellecose perche meglio s'intenda l'istanza, e con-fpirituali perche meglio s'intenda l'istanza, e con-freglia l'ditione di questo desiderio, metterò per amor di questo alcuni essempj. Mira, come cammina uno, il qual habbia perduto una cosa di molto valore, quando la cerca; che non ripola, non si quieta, non gusta il mangiare, & alle volte non vuol mangiare, per cercare quel, che desidera, nè vorrebbe, che per allora gli fosse parlato di cosa alcuna, nè ascolta quel, che gl'è detto, perche essendo tutto perduto in quel, che cerca, appena può attendere ad altro. Se così dunque; e con quell'anfierà si cerca una gioja temporale, con quanto maggiore si doverebbe cercare quella margarita pretiosa del Vangelo? Chi dunque talmente lo cerca, porta dentro di sè non solo un perpetuo Predicatore, maancora un continuo motore, che sempre l'inclina, e muove ad amar Dio, di tal maniera, che tutte le cose, che vede con gl'occhi, e maneggia con le mani, gli pare sieno motivi, per amare Dio. Di maniera che si come chi tiene dinanzi gl' occhi un vetro verde, tutte le cose che guarda, gli par che sieno verdi; così chi hà il cuore preso da quest'amore, ciò che vede, gli par materia d'amore, & ogni cola l'invita, e sveglia a quest'amore; come accade in un gran fuoco, che tutte le cose, che tocca, converte in suoco, e d' egai cola la materia da loltentarli, e fino l'acqua istessa, che gl'è contraria, converte in fuoco.

Questo continuo studio adunque di stare attualmente amando Dio, e desiderando, E sempio e dimandando continuamente quelt' amore, continuando con fede, humiltà, e divotione in quelta dimanda, gridando dall'intimo del cuore a Dio, e dimandandogli una scintilla di questo Divipo suoco, è il proprio fludio della mistica Teologia, cioè dell'amorofa cognitione di Dio, il quale si frequenta non tanto co' discorsi dell' intelletto, quanto con gl'affetti, desideri, e gemiti della volontà, a quali non cessa mai di rispondere quella infinita bontà , vedendo l'anima andar tri-Ra, & afflitta (come un'altra Maddalema) in cerca per lui .

Dio.

Tanto più, essendo il medesimo Signorequello che così la chiama, la muove, e la tira dopò sè all'odore de suoi unguenti .

Opere Granata Tomo I.

ro, e niuna cosa più desidera, che communicarli a tutti ?

Questo santo esfercitio, del quale tutti i Teologi mistici parlano, vidi io molto chiaramente rappresentato in una povera donna, la quale essendo per colpa del marito spogliata dalla giustitia di tutti i beni, e considerando, quanto ella restava povera, hebbericorso a quel Signore, al quale apparteneva questa sua robba, a dimandar misericordia; e sù tanta l'istanza, el'assiduità del suo dimandare, surono tanti i gemiti, e le lagrime, che sparse, e tanto pietose le ragioni, che per questo allegò, che sarebbono bastate a intenerire un cuore di pietra. E quei pochi giorni, ch'ella attele a questo negotio, correva a tutte le persone, che a questo potevano ajutarla, e con tutte piangeva, & a tutte faceva pregare, & alcune volte dormiva di notte alle porte della casa di questo Signore, piangendo, e mantenea-dosi di quel, che ivi le veniva dato: talche finalmente fece tanta istanza in questa dimanda, che con la fua importunità suppli alla giustitia, e racquistò le cose perdute. E fù tanto grande l'allegrezza, e piacere, che poi hebbe della ricuperata facoltà, che fù poco meno importuna poi nel far gratie, di quel che fosse stata prima in dimandar mercede. Questo essempio mi dichiara più in breve la conditione di questo santo esfercitio, che quanto habbianoscritto a lungo melti Dottori. Perche mutata la materia di quello, che quì fi pretendeva, & applicando tutte quelle diligenze, e desideri alle cose eterne, come quì s'applicavano alle temporali, anderebbe l'huomo al passo di meritare questogran tesoro. Perche tale hà da essere il desiderio, tale lo studio, il calore, l' istanza, e la perseveranza, con la quale l'huomo s'hà da mettere a questo negotio, chiamando a una porta, oc all'altra, invocando ora il favor di Dio, ora de Santi, servendos in ciò di tutti gli ajuti possibili, humiliandosi, & assligendosi innanzia tutti, perche tutti fieno suoi intercessori; & essendo poi tanto grato per haver trovato quel che desiderava, come fù questa buona donna per il beneficio ri-

Questa maniera di dimandare, e di cercare Dio, fignificò l'Apostolo, quando disse, che lo Spirito santo dimandava Perche come farà possibile, che si nieghi | mercede per noi altri con gemiti tanto

gran-

grandi, che non fi poteva con parole spiegare. Ilche disse, non perche lo Spirito fanto fia quel, che dimanda: essendo quello, a cui tutte le gratie, e mercedi si dimandano: ma perche egli dà all'anime de' suoi famigliari amici, e servi suoi una nuova luce per conoscer la dignità, & eccellenza delle cose spirituali, & un desiderio tanto accelo, & infuocato di quelle, che glie le sà dimandare con ardentissimi delideri, e con questi gemiti, che non si possono spiegare. Ma che bisogna maravigliarli, che si procurino con tanto grande ansietà i tesori del Cielo da chi gli conosce: poiche con altrettanta cercano gl' huomini la polvere della terra, la qual'è portata via dal vento? Chi adunque con questo ardore, e pensiero cercherà questa gioja tanto pretiola, tenga per certo d'haverla a trovare. Equello è quel, che ci dichiarò Salomone, quando disse, che se noi cercassimo la Sapienza con l'ardore, e pensiero, col quale gli huomini cercano il danaro, e cavano per trovar tefori, fenza dubbio la troveremmo. Perche chi cerca Dio di quella maniera, sappia certo che non mai lo cercherà in vano. E questo è quello, che tante volte ci promette lo Spirito santo nelle Divine Scritture. Perche in un luogo dice: Beato l'huome, che ode le mie parole, e quel, che vegghia ogni Piov 8. giorno alle mie porte, e guarda dinanzi alla mia casa; Perche chi mi troverà, troverà lavita: ericeverà salute dal Signore, Et in un'altro luogo dice : Chi la mattina si leverà a cercar la Sapienza, non s'affaticheràmolto, perche la troverà alle porte della SHA CASA .

> Della purità dell' intentione mell' opere buone . Cap. XII.

Juta ancora a quelto effercitio gran-A demente la purità dell'intentione, la quale effendo qual effer deve, e come un' In che altra feconda oratione: perche a quella modello- altra feconda oratione: perche a quella modello- altra feconda un modello- altra feconda oratione: perche a quella modello- altra feconda oratione: perche altra fec pere buo prima appartiene, quando ci mettiamo a ne fieno far qualche opera buona (quantunque fia delle necessarie alla vita humana) indrizzarla attualmente a Dio; riferendola a gloria], & honore del suo santo nome. Perche questo sa, che qualsivoglia opera di queste sia di molto merito. Ma circa questa materia darò qui un'auviso di molta importanza; &c è, che quando noi ci

mettiamo a far qualche cola, a fin che ne risulti qualche profitto generale, ò particolar del proflimo, non habbiamo principalmente gl'occhi al frutto, ò bene succello dall'opera, ma al fare in quella la volontà di Dio, di maniera che questo sia il formale, e come il bianco della nostra intentione. Di maniera che si come i Mattematici trattano delle quantità, e figure de i corpi senza guardare, se la materia, in cui stanno, sia oro, ò argento, ò altra materia, perche questo non appartiene a loro, così il servo di Dio nell'opere, che farà, habbia principalmente l' occhio a far la fua fanta volontà, e così larà la lua intentione più pura, e goderà maggior pace. Perche chi fa questo, non liturba, quando per alcuna yia se gl'impedisce, o sa impossibile il successo, e frutto, che pretendeva nell'opera buona. Il contrario di quel, che fanno coloro, che mettono troppa affettione al profitto, ed utilità dell'opere buone, che si fanno: perche se per qualche via s'impeditce loro l'effetto del buon déliderio, li turbano alle volte disordinatamente, e vengono a perdere non folamente la pace del cuore, ma ancora la patienza, e qualche cosa di più. Il che è argomento, che l'huomo non cercava puramente Dio, ma che cercava ancora le Rello: perche dove s'è posta l'affettione, ivi è subito la turbatione, quando il desiderio è impedito. Dalche è libero colui, che come spirituale Mattematico non guarda tanto al successo, e frutto dell'opere, quanto a fare in esse tutto quello, che è in se per gloria di Dio. Il medefimo auvilo bilogna havere nell'amore, 🧲 fervigio de postri prossimi, dimenticandoci ditutti i rispetti humani, e mirando in essi Dio solo, mirandogli come sue membra, e cose sue; perche si come la madre con quell'amore, co'l quale ama il suo figliuolo, ama tutte le cose del suo figliuolo, benche sieno gli schiavi di casa sua; così ancora co i medefimi occhi di Carità, co i quali guardiamo Dio, guardiamo ancora i proflimi, come cose di Dio, non guardando in esti altra ragione humana, che l'esser figliuoli di Dio, e raccomman-della Cadati da lui. Perche per questo dicono i rità. Dottori, chela Carità è una sola virtù, & habito, che hà due atti, i quali iono amor di Dio , e del profimo per amor di Dio. Esi come ella è virtù Theologica in uno, quandoguarda Dio, così ancora è nell'altro. O quanto pura, e casta sarà l'

anima, che rrriverà a questo; & a questo ! gozi terreni, e profani ( per esser luomodo, e con questa simplicità amera il suo prossimo. Quella che è tale, non è distratta da'servigi del prossimo, nè dalla cura degl'infermi, perche non guarda gl' infermi, come infermi, ma come che in quelli sia Dio, per solo amor di cui sa quel, che fa. Ma oltre a tutte queste co- l se, bisogna guardar particolarmente alla parità dell'intentione, che s'hà da tenere in quesso così santo ellercitio, con cui si cerca l'amor di Dio, cosa che importa molto al frutto di questo negotio; ma di questo ne tratteremo qui di sotto al suo proprio luogo.

Della purità, e guardia del cuore. Cap. XIII.

Oppo la purità dell'intentione segue la purità, e guardia del cuore, mezzo principale assegnato da'Santi per acquistare l'amor di Dio. A questa purità principalmente appartiene mondar l'anima da ogni sorte di peccati, e da tutte l' occasioni, e radici di quelli: che sono amordisordinato di se stesso, propria volontà, pationi, e mali inclinationi; il che tuttos'è trattato nel principio di que-Ro libro.

Ma a questa prima purità, la quale è come estentiale, se n'aggiunge un'altra come accidentale, quantunque essa ancora necessaria in questo proposito: cioè purità non solo da tutti i peccati, ma ancora da tutti i penferi soverchi, e da tutti gl'aftetti, e cogitationi terrene. Perche di tutto queko bilogna, che lia vuoto, e netto il cuore, che hà da esser pieno di Dio. Perche essendo l'intelletto nostro tanto limitato, che non può in un medesimo istante intender molte cole insieme (come fal'intelletto Divino) è cola necellaria, che le noi vogliamo, che in ogni tempo Ria occupato in Dio, sia vuotato di tutto quello, che non è Dio, ò per Dio. E le nella terra, dove noi feminiamo il grano, non vi seminiamo altra semenza (perche l'una non abbruggi l'altra) così nel cuore, dove vogliamo, che dimori sempre Dio, non habbiamo a consentire, che vi caschi altra semenza fuor di Dio. Fascia conto di essere un tempio vivo di Dio (come veramente è) e si come questo luogo stà serrato a tutti i trassichi, nego deputato a Dio ) così pensi ancora del cuor suo. Perche con questo presupposto starà egli più mondo, e più cuftodito.

Perilche bisogna prima metter la guardia a tutti i fensi: Perche si come quei, Custodia che vogliono guardare una cafa, ò una de fensi. vigna, dispongono le guardie a tutte le porte, & entrate di quella : così quei che vogliono custodir l'anima sua monda da tutti i pensieri, e sigure terrene, devono metter diligente guardia a tutte queste porte; perche di qui sogliono entrare tutte queste imagini, e figure, essendo commune sentenza de i Filosofi, che miuna cosa sia nell'intelletto, che prima non vi sia entrata per le porte di questi sépsi. E per questo quando Dio volse par÷ lar con Moisè nel monte Sinai, coperse prima tutto quel luogo con una nuvola molto spesia, perilche gl'occhi del Proseta non vedevano cola alcuna: & entrando egli:in questa nuvola, si mise a ragionar con Dio. Per tanto qui vorrà acquistar la perfetta purità del cuore, fia in lui questa legge generale, che non habbia occhi ; nè orecchie, nè lingua, se non per Dio, e per le cole del fuo fervigio , & affatichifi di bandir da sè tutto quello , che per queto non gli ierve.

Equando qualche volta gli fosse necessario udire, ò trattar cose del Mondo, odale (come si dice) a mezze redini, senza lasciare , che il cuore si pieghi a quelle ; accioche non s'imprimino in lui l'imagini diquelle, e poi se gli pongano dinanzi, quando vorra trattar con Dio . E se questo gli par troppo, ricordiù, che sempre hanno da ester maggiori i propositi , & i desideri, che l'opere: tale per tanto hà da essere il proposito, el 'opera, acciò arrivi più innanzi, che si puo. Nè anco questo è tanto impossibile, poiche noi non habbiamo visto alcune persone, che tenendo l'appetito molto vivo per le cose di Dio, l'havevano tanto mortificato a quelle del Mondo, che udendo parlarne, s' addormentavano in quel modo, che altri s'addormentano, udendo predicare, di parlar di Dio, E anco altri habbia-mo visto, i cui cuori erano talmente fissi in Dioco i chiodi della Carità, che era loro di mestiero il farsi forza per distaccare il cuore da questa soavità celeste, & applicarlo ad adire, e trattare negozj humani.

E per

·'coro

E per questo ancora bisogna, che noi non Pensieri accostiamo il cuor nostro all'affettioni, e delle cose pensieri delle cose terrene, essendo cosa certa, che dove è il pensiero, e l'affettiosuggissi. ne, iviè il cuore, el'imaginatione, con tanto gagliarda impressione, che l'huomo appena può lasciar di pensare a quello, che hà così preso il cuor suo: e così non è habile ad occuparsi in Dio, havendo la casa

piena d'altri hospiti.

Ma quì bisogna ester molto auvertiti che questa guardia, e raccoglimento del cuore al principio non si può conservare senza gran forza, e travaglio; perche l'imaginazione, la qual (come bestia selvatica hà per costume correre, & andare dove le piace) non può tanto presto addomesticarsi, e riconoscere un luogo, e presepio certo, dove dissegni di stare, fin che fisia habituata a questo. Perilche è molto conveniente legare ( come ancora configlia S. Dionisio ) con una forte catena i nostri sensi, e pensieri, perche non vadano per tutto, e molto meno per li luoghi vietati: afferrandoli fortemente con duri chiodi, e tenendoli prigioni al pie della Croce.

Ma perche di questa materia già se n'è

Solirudia detto in parte, non ci resta al presente ne ege altro da fare, che auvertire, come quella riore aju- solitudine, e raccoglimento interiore, ta l'inte-ajuta molto l'esteriore, procurando l'huomo (quanto gli sia possibile) di fuggir tutte le conversationi, visite, prattiche, e complimenti del Mondo (quando non saranno per Dio) dove si perde tanto tempo, e dove tante volte trascorre la lingua, e l'anima torna a casa piena di tante imagini, e figure, che quando si vuol raccogliere, non può senza travaglio, edifficoltà; e così hà da restar co'l Proseta, dicendo, che trovava il cuor suo, quando lo cercava. E non deve far molta stima d'alcune querele humane, che può per questo udire; perche se noi guardiamo a quelto, tutta la vita se ne anderà in visite, e complimenti, e così non mai haveremo tempo per quel, che importa\_

DELLA PACE, E QUIETE interiore dell'anima.

Cap. XIV.

Oppo la purità del cuore, ne segue la pace, equiete diquello, non manco necellaria al propolito nostro, che l' altra. Quello è uno de i principali frutti dello Spitito fanto (come dice l'Apoltolo) & è ancora frueto della giustiția (come dice Isaja) & è una gran parte del Regno di Dio, che stà dentro di nei; cheè (come dice il medesimo Apostolo) Reman giustitia, pace, & allegrezza nello Spirito santo, & è finalmente quella, ohe apparecchia luogo a Dio, come dice il Sal.79 Salmo: In pace è frato fatto il suo luogo. Perilche si dice di quella sapienza Celeste, che in tutte le cose cercò quiete, e riposo: perche questo è il luogo, dove ella si ripola. Il che intesero fino i Filosofi Gentili, confessando tutti, che l'anima nostra si fa savia, quando stà quieta : cioè quando le passioni, & appetiti sensuali fono mortificati, e quieti, perche in questo tempo non vi fono passioni gagliarde, che co'suoi disordinati movimenti turbino la pace dell'anima, & acciechino gl' occhi della ragione, come elle fanno, quando sono alterate. Perche essendo proprietà della passione acciecar la ragione, e diminuire la libertà del notiro arbitrio; quietate queste, l'intelletto resta chiaro per conoscere il bene, e la volontà libera per abbracciarlo; e così viene l'huomo a farii favio, e virtuolo.

Chi dunque defidera, che l'anima fua fia letto, e fedia di questa sapienza, cerchi d'acquistare, e conservare questa pace; e (come dice il Profeta) non solamente la segua, ma la persegua, finche la trovi. Saliss. Et havendo detto di lopra, che questa pace era frutto di giustitia, bisogna, che necessariamente proceda da opere di giustitia: equeste ci bisogna cercar diligente-

mente, quali sieno. Troviamo dunque, che questa pace procede prima dalla vittoria, e mortificatione delle passioni, di ches'è detto di sopra, e molte volte ne facciamo mentione: perche questa serve particolarmente a questa pace. Perche quel che

Cono

fono i venti al mate, fon queste pas-jajuta a questo, è quella perfettissima sioni al nostro cuore, le quali grandemente l'alterano, è conquassano co'suoi appassionati appetiti, e movimenti. E particolarmente fà questo l'ira, nemica della pace, e perturbatrice di quel-la; e così ella è, che più ci mette sottosopra, e sa perder la tranquillità, e quiere dell'anima, quando si riscalda. Il medefimo ancora fa la propria volontà, che quanto più è inclinata ad una cosa, tanto più si turba, e s'altera, quando se le impedisce quello, che desidera. E questo medesimo fanno tutti i nostri appetiti, e desiderj, quando sono molto accesi: perche si come l'allegrezzá nasce dall'acquistare quel, che noi desideriamo; così la mestitia, e turbatione dal non ottenerlo; e l'uno, e l'altro è vento, che gonfia il mare del nofiro cuore. Di qui è, che gl'huomini, breve ) la quale in alcuni è tanto granne'quali bolle la vanità, & il desiderio [ di cole diverie, necellariamente hanno in tutte le necessità considi tanto nella a tener dentro di se materia d'infinite turbationi, & alterationi. E però disse il Profeta, che il cuore dell'empio era come il mare, quando và lottolopra per la tempesta.

E non sono minor materia di turbatione tutti gl'affetti disordinati delle di tutti i capelli del fuo capo: e che pur Creature, perche dove è l'affettione, ivi è il cuore soggetto à tutte le mutationi, che pate quella Creatura. E cosa manifesta, che dalla parte dell'anima nostra, che si chiama concupiscibile (donde procedono gl'affetti, e desideri delle cole humane) nasce l'irascibile (la quale è madre di tutte le turbationi. ) E per tanto thi vorrà esser libero dalle perturbationi della seconda, affatichisi

di tagliar le radici della prima.

La seconda cosa, che serve per con-Purità servar questa pace, è quella purità d'innon si turba, quando senza sua colpa scudo sortissimo, e così non si turba, sono impediti i suoi buoni propositi, & nè s'altera per gl'accidenti di questa vita; questo si turbi, nè perda la sua pace, valore. come si dichiarò nel capitolo prece-

ubbidienza, e conformità con la Divina volontà (di cui trattammo di sopra) la quale con egual cuore prende tutto quello, che viene dalla mano di Dio, sia prospero, è sia auverso: perche chi sarà così persettamente soggetto, e raisegnato a questa volontà, non si turba per cosa, che gli succeda, perche il prov. 10. tutto prende come venuto di sopra. Perilche dice il Savio: Il giuftonon s'astrifterà per accidente alcuno. Et in un'altro luogo. Il giusto stà nella sua sapienza, senza mutarsi, come il Sole: mà le Ecch 17. sciocco per qual si voglia accidente s'altera', e muta, come la Luna.

La quarta cosa, che molto specialmen-Confidan-te ajuta a conservar quella pace, è una za in Dio famigliare, e filial confidanza, che han-conferva no i giusti in Dio (delche tratteremo in integiore.

de, che non è figliuolo al Mondo, che protettione del padre, quanto essi confidano in quella di Dio. Perche sanho. che non è padre in terra, che meriti nome di padre a comparatione di quello, e sanno, che questo padre tien conto di tutte l'ossa del suo corpo, & anco un solo non gli nè sarà levato senza la : sua dispositione, e volontà. Sanno queso, & altre cose tali per sede : e le sanno ancora per isperienza de particolari favori, providenze, e carezze, che hanno ricevuto da lui : perilche vivono con tanta confidanza, e si tengono per tanto proveduti in tutte le sue necessità, che cantano dolcemente co l Profeta, dicendo: Il Signor mi regge, & Sal. 29, è mio pastore, e per questo niuna cosa mi puè mancare. E più a basso: Se io andesell' in- servar questa pace, è quella purità d'in- rò (dice egli) nel mezzo desl'ombre della tentiore tentione, di cui trattammo di sopra, morte, non temerò di male alcuno, perche conserva pace la quale pone gl'occhi nel solo bene- en Signore, sei meco. Queste promesse rò (dice egli) nel mezzo dell'ombre della ael euore. placito della Divina volontà, fenza in- si recitano a ogni passo in mille luoghi tricassi nel successo, e fine di quello, della Scrittura Divina, e da quessa veche pretende, perche a questo modo i verità è coperto il giusto, come da uno intentioni: tanto più sapendo, che quel-lo, il quale conosce i cuori, accetterà to da una parte, consida che Dio glieso la ina buona volontà : e così non per renderà da un'altra in cofa di maggios:

> A questo modo dunque ripoíano ( come dice Isaja) i figliuoli di Dio in una ssa. 120 La terza cosa, che grandemente ci bellissima pace, ene tabernacoli della

E (2+ 57.

dove ogni cosa si trova in quello, che è ogni cosa. E però il Profeta congiunse molto bene la pace con la confidanza, perche da una ne segue l'altra, cioè dalla confidanza la pace: perche chi si confida in Dio, mai hà di che temere, nè di che turbars, poiche hà Dio per di-fensore, e proveditore.

Queste quattro cose ci ajuteranno a confervar questa pace, ch'è come un silentio interiore dell'anima, dove stando tacite, e quiere le passioni, e deve dorme dolcemente lo sposo Gelestiale. E chi sopra queste quattro colonne fermerà questa virtù, tenga per certo d'haverla ben fondata. E per questo dicemmo, che quella pace è frutto di giultitia, perche si come da tutti i benesici, che si fanno a un'albore, procede il frutto di quello; così da tutte le virtà, e particolarmente da queste quattro, ne resulta questa bellissima pace, e tranquillied dell'anima : la qual'è (come dicemmo) luogo proprio di Dio, e come una imagine di quell'eterna felicità. E per queilo segnalatamente è annoverata trà quelle otto beatitudini dell' Euangelio, dove si dice: Beati i pacifici, perche saranno chiamati figliuoli di Dio: dove per Matt. Quali a pacifici non s'intendono folo quelli, che intendano stanno in pace co'l profilmo, mà molto veri paci più quelli, che hanno pace con Dio, e con se stessi : quando raffrenate, e domate le passioni, regna Diopacificamente, e senza contradittione nell'anime nostre. Perilche si come dicono i medici, che dalla temperanza, e proportione delle quattro prime qualità ne risulta la sanità del corpo humano; così dalla moderatione, e temperanza delle passioni dell'anima nostra ne risulta quella bellissima pate.

> DELLE VIRTU, E PARTIcolarmente dell' bumiltà. Cap. XV.

Unntunque il presente libro tratti principalmente dell'amor di Die, non si può lasciar di far mentione dell' altre virth, the in particulare ajutano Nome de ad acquistarlo. Prà le quali l'humiltà non gl'humili. hà l'ultimo luogo, la quale è fondamento di tutte le vistù, & apparecchio per

confidanza, & in un ripoto compito, Tricevere tutte le gratie. Il che c'insegnano tutte le Scritture, così del vecchio, come del nuovo Testamento, che promettono queste gratie una volta agli gli humili, un'altra a'piccioli, un'attra a'poveri di spirito , chiamando per questi , e per altri tali nomi, i veri humili, di-cendo, che Dio resiste a superbi, & a gli humili dà la gratia. La ragione è, Jac. 40 perche il vero humile, quanto più ficonosce, tanto più s'abbassa; s'humilia, e distida di sè: e di quì prende motivo di mettere ogni sua confidanza in Dio, con cui si dispone, e dà luogo, che operi in lui. E per la medesima ragione si dice, l' humiltà esser fondamento di tutte se virtù, e di tutto l'edificio spirituale; perche per fondar bene una casa, bisogna prima leyar viz la materia mossa, e cavar fuora tutta la terra, finche si trovi il duro, per edificarvi sopra. Quesso dunque appartiene all'humiltà: la quale cava fuora tutto il mosso (cioè la fiacchezza delle forze humane) e fonda sopra Dio. che è la pietra ferma, sopra la quale s' afficura l'edificio. Dico questo, perche sono alcuni, che desiderando sar profitto nel cammino delle virtù, tacitamente, quasi senza sentirlo, presumono, e confidando di se ftessi: uno nella vivacità del suo ingegno, altri nella sua buona conditione, altri nelle lettere, e fapienza, altri nella bontà della natura, altri confidarnella castità, e nobiltà, altri ne maestri, fi all'huoda'quali hanno imparato, altri nelle buo- mo. ne compagnie, con cui hanno pratticato, & altri nella buona creanza, che hanno havuto, parendo loro, che queste cose sieno per fargli più eccellenti nello studio della virtù, che gl'altri, ne'quali non sono queste conditioni. Vera cofa è, che queste cose ciascuna nel suo genere ajutano alla virtu, mà senza la gratia, tutto questo è fumo. Perilche quelli, che per queste cose presumono di se più, che gl' altri, e si promettono maggiori cose di quelli, sappiano, che edificano sopra l' arena, perche tutto quello è posticcio, & a comparatione della gratia Divina, è come niente. Per tanto chi vuole, che il suo edificio sia fermo, non confidi in questo posticcio, mà lo fondi sopra Dio folo, il quale è quella pietra angolare, di cui dice l'Apostolo, sopra la quale si 2001, 2. fonda questo spiritual edificio; il qual appartiene alla virtù dell'humiltà, e della confidanza; una delle quali diffida di

sè, e l'altra confida in Dio; e così l' chiaro, quanto sono balordi quelli, che una, e l'altra fondano questo edificio, e danno luogo a Dio, perche fondi, & operi in quello.

Abbon.

E perche meglio s'intenda questo, danza con bisogna sapere, che dalla parte di Dio le la quale Dio leome gratie, e misericordie sue non sono limunicase mitate: perche si come egli è infinita-4 Reg 4. mente buono, così infinitamente dona, ecommunica se stesso, e le cose sue. E se in qualche grado non si communica, non è per diffetto suo, mà del vaso, che non è capace di più. Di maniera che la sua misericordia è come quell'oglio della vedova del Profeta Eliseo, il quale non rello mai di crescere, finche mancaro-no i vasi da empire. Tale adunque è l' oglio della Divina misericordia, che per se non si limita, mà per parte del soggetto, a cui si communica, il quale quanto maggior luogo apparecchia per questo sacrato oglio, maggior quantità ne riceverà. E se mi sarà dimandato, con che s'apparecchia quello luogo, filpondo, che con tutte le virtu, mà specialmente con queste, che dicemo, le quali sono humiltà e confidanza, perche con quella si vuota l'huomo di se stesso, diffidando di sè, e con l'altra tira a sè Dio, confidando in lui, & a questo modo l'una, e l'altra gli fanno il letto, & apparecchiano questo luogo.

Gradi del-1'humiltà.

Per acquistare adunque persettamente la prima di queste due virtu, cioè l'humiltà. è necessario arrivare a tutti i suoi gradi. I quali quantunque diversi Dot tori li mettino in diverse maniere, nondimeno ne metteremo noi qui sei molto principali. Il primo de' quali è, che l'huomo conosca ogni bene, che è in ini, (se ve n'è alcuno) venir da Dio. Perche si come tutti i beni della natura, che habbiamo, tono suoi, così ancora sono quelli della gratia: e tanto più questi, quanto sono maggiori. Per ilche, si come nessuno può muoversi un passo, nè fare un' opera naturale senza il concorso della prima causa, che è Dio: così non può far opera sopranaturale ( cioè opera di gratia ) lenza che operi l insieme con lui la prima causa sopra naturale, cioè il medesimo Dio. Dalche l'inferisce, che così tutto il gratuito, come il naturale, s' ha da inferire al suo medesimo sonte, che è Dio, da cui procede ogni bene, e molto più quello, che è maggior bene. Perilche si vede

attribuendo a Dio l'opere della natura. attribuilcono a sè l'opere della gratia: essendo queste senza comparatione più eccellenti; prendendo quel, che è più, per sè, e lasciando il manco a Dio.

Sappia dunque l'huomo, che si come non può dire: quelto cappello è mio , perche io lo feci senza Dio, così non può dire: quest'opera buona è mia, perche io la feci senza lui. Questo c'insegna il maestro del Gielo con una molto propria comparatione, dicendo: Si Gio. 15come il tralcionon può dar frutto per se stelso, se non è unito con la vite, così nessuno può fare opera meritoria per se stesso, se non sarà unito con me, perche niuna cosa si può sar senza me. E ancora dottrina replicata molte volte da San Paulo, il qual dice nelle sue Epistole, che ne operare, ne parla-sacous. re, ne desiderare, ne pensare, ne cominciare, ne fivir possiamo alcuna cosa, che serva per la nostra salute , senza Dio ; da cui procede ogni sufficienza nostra. Per tanto, fratel mio, ogni volta che tu sentirai in te qual si voglia buen desiderio, baene dell' huequal si voglia gemito, Q pensier buono, mo protien per certo, che questo procede da cedono da una special vocatione di Dio, che ti vuol Dio. lalvare, e ti muoyea ben'operare, e così lo devi riconoscere, e renderne gra-tie a quello, di cui è. E non si contenti il vero humile d'haver questa cognitione speculativa, mà bisogna che sia tanto risoluto in questa verità, come se la vedesse con gl'occhi, e palpasse con le mani. Quello primo grado d'hu-miltà ) frà tutti i profitti ) fa l'huomo da una parto grato, e dall'altra divoto: il primo per quel che hà ricevuto; il secondo per quel, che vede, che gli manca. E l'arma ancora contro lo spirito della vanagloria, e delle lodi humane, di maniera che molte volte, quando l'ode, non gli pare, che parlino con lui, mà con altri, a cui quelle lodi appartengano, che è Dio.

Il secondo grado dell' humiltà è, che l'huomo conosca, che quel, che hà da Dio (se hà cosa alcuna) non lo guadagno egli con le sue forze; mà con la ponidi gratia, e milericordia Divina . Perche Dios' azfono alcuni, che fondati nel primo gra- cola grado già detto, conoscono, obe quel, tiasua, che hanno, e di Dio; mà però hanno dentro di sè una tacita perlualione, per

tutto con i lor travagli, e meriti, essendo la verità, che gli steffimeriti non meno sono gratia di Dio, che la cosa meritata, essendosi gia detto, che, nè un solo pensiero, ne desiderio buono possiamo havere, che non sia da Dio. Et oltre di questo il medesimo valore, e merito dell' opere nostre, non l'hanno elle da sè, mà dalla gratia, con cui si fanno, la quale ancora edono di Dio. Perche si come il valore, che hà la moneta. non l'hà da sè, mà dall'impronto, con cui si la vora; così il merito dell'opere nostre nasce solo dalla gratia Divina, che dà loro il valore, e così quando per esse ci si dà qualche cosa, sempre si dà una gratia per un'altra gratia, si come se un' amico vi desse cento ducati, e dapoi per quelli vi desse un cavallo, questo sarebbe compra, e gratia insieme; l'una per quel, che voi date, e l'altra per quel che vi dà. Et ambedue queste cose significò il Profeta Isaja, quando disse: Venite, e comprate senza danari, e E(2. 15. senza alcun'altra mercantia, latte, e vino, she sono cibi de' principianti, e de' porfetti. Nelle quali parole commandandoci, che compriamo, fignificò la nostra industria, & escludendo il danaro, e la mercantia, manifestò la gratia. Il che tutto ci dichiara, come l'huomo non hà in sè di che gloriarsi, parendogli, che quel, che hà, l'habbia da sè, anzi deve con molta ragione pensare, che da sè ha infiniti peccati, per li quali hà meritato altrettanti inferni; e questo è del lassua riccolta: ogni altra cosa, se altro v'è, viene d'altronde, edata per gratia, poiche l'istesso merito è gratia.

Mà non bastano queste due cose, per far, che uno sia veramente humile. Perche sono molti, che conoscendo tutto il bene esser di Dio, e dato per gratia, nondimeno, pensano d'haver più di quel, che hanno, od'haver piu, che i suoi vicini, parendo che solo in casa sua s'aggiorni, e non in quella de gl'altri; credendo d'esser più illuminati de gl'altri, ò d'haver più luce, e più spirito, più discrettione, e più virtà di loro, e finalmente sono molto pieni di se stessi, e della sua propria opinione. E questo alcuna volta sa creder loro il nemico tanto tacitamente, e per una mina tanto secreta, che molte volte i medesimi ingannati non l'intendono, anzi

par loro il contrario. In questo grado di suberbia era quel

la quale credono d'haverlo acquistato : Fariseo dell' Euangelio; il quale ringratiava Dio, perche non era egli, come gl'altri huomini. Perche dicendo, che ringratiava Dio, par che egli riconoscelle esser di Dio tutto quello, che haveva ricevuto, ilche appartiene al pri-mo grado dell'humiltà; mà mancava nel terzo, credendo d'haver quel, che non haveva, e d'esser perciò migliore de gli altri .

E nel medesimo inganno era quel miserabile, a cui fece dire Dio nell'Apocalif-(e: Dici, che sei ricco, e che di niente hai bisogno: e non conosci, che sei miserabile, pove- Apoc. 3ro, eieco, e nudo. Tali sono per certo quelli, che presumono di sè, e pensano d'esser qualche cosa: perche per il medesimo rispetto, che pensano questo, meritano d'effer privati del tutto; poiche non v'è più certo argomento per credere, che uno sia niente, quanto il presumersi d'es-

fer qualche cofa.

Per rimedio adunque di questo, s' ag- Timore, giunge il terzo grado d'humiltà, al quale che assappartiene, che tenendo l'huomo gl'oc-cura la chi aperti, per vedere le virtu altrui, sia humilià. cieco per veder le sue: e così viva sempre con un santo timore, co'l qual elle stanno più sicure.

Perche quantunque i negozi temporali sieno più sicuri quanto più sono stimati, e conosciuti : nondimeno gli spirituali per il contrario sono tanto meglio guardati, quanto meno sono conosciuti. E per questa medesima cagione molte voltequesto medesimo Signore permette, che i fuoi patiscano grandi, e vili tentationi dal nemico, perche a questo modo cammini il naviglio più sicuro. Perilche permette, che habbiano dentro di sè molte cose da mirare, con le quali rompano la ruota della vanità.

A questo grado s'aggiunge il quarto, Cognitieperche non basta, che l'huomo cono-ne della sca, quanto è povero de veri beni, mà è bassezza necessario, che conosca ancora, quanto conserva è copioso de' veri mali, cioè quanto pie-tà." no d'amor proprio, di propria volontà, e del suo parere: quanto vive sono tuttavia le sue passioni, equanto intere le sue male inclinationi; quanto è incostante ne' buoni propositi, e quanto facile nella lingua; quanto spensierato nella guardia del cuore, e quanto amico del fuo proprio interesse, e di fatiare i suoi appetiti; e così altre cose di questa qualità.

11

Il conoscer questo è la più alta scienza diquante ne sieno al Mondo, e di maggior profitto, perche l'altre scienze ( co-1. Cor. 1. medice l'Apostolo) gonfiano, ma questa sola humilia.

Vero è, che non basta per questa cognitione il nostro essercitio solo, mà vi bisogna ancora la luce del Cielo, perche la nuvola dell'amor proprio non ci tolga il vedere; il quale è molto cieco giudice di chi l' hà. Perche se il giudice amico della parte è tenuto sospetto dalle leggi, quanto più sarà l' huomo nella sua propria causa, essendo tanto amico di se stesso ? Per questo dunque deve dimandar questa luce a Dio, e dimandarla con quell' istanza, con che la dimandava San Francesco: il quale ripeteva molte volte queste parole nell' Oratione: Diomio, conosca io te, e conosca me.

E non si contenti di tenersi per tanto Ragione perche l'povero, e tanto peccatore; mà non si huomo formi finche si censo per il più vile te-fermi, finche si tenga per il più vile deve nerfi dadi tutt'i peccatori: il quale è un grado più di sublime: perche (come dice un Dottotutti.

re ) niente ti pregiudicherà metterti sotto a' piedi di tutti, e può farti danno il metterti innanzi ad un solo. Perilche non veggo altro miglior mezzo, chequello, il quale ulava quelto medesimo Santo, che riputandosi nel cuor suo, e nelle sue parole il maggiore di tutti i peccatori, dimandato, come poteva, egli sostentar la verità di questa opinione, rispose, che veramente co-nosceva, che se Dio l'havesse levato le mani di capo, sarebbe stato il peggiore di tutti gl'huomini: e se per contrario le tenesse al maggiore di tutti i peccatori, come le teneva a lui, sarebbe stato miglior di lui. E per venire a questo grado, ajuta molto d'huemo il considerare la moltitudine de benefici. che da nostro Signore hà ricevuto, e de gl'apparecchi, che hà per servirlo; giudicar di sè, che non risponde all'uno, nè all'altro, nè spende, come deve, i talenti, & ajuti, che questo Signor gli diede, per accrescere il capitale delle virtà.

Perche questa è una delle considerationi, per la quale i Santi grandi più s'humiliano: conoscendo, che non solo sarà los ro dimandato conto de' peccati commefii, mà ancora de benefici ricevuti, se sono stati maleusati. Commence of the second to

Et a questo medesimo ajuta ancora il considerare le virtù eccellenti, e la purità della vita de'Santi, che ora so- Consideno in Cielo, e d'alcuni grandi servi di rare le Dio, che vivono in terra (perche men-trui, el fa treche il Mondo sarà Mondo, non han- humili. no a mancar mai nella Chiesa persone, nelle quali dimori, & operi lo Spirito santo, ) e con la comparatione della purita di questi, humiliarsi, e raccoglierfi, confiderando, quanto egli stia lontano dall'arrivate a questo grado di virtù, e simplicità. La qual consideratione tanto più gli gioverà, quanto più stimerà le virtu altrui, e disprezzerà le sue. Ilche faceva it Beato San Bernardo, di cui fi scrive, che essendo grande ne gli occhi di tutti gl'altri, era vile solamente

Tutti questi gradi appartengono all' humiltà interiore del cuore, a' quali fi efteriore deve aggiungere il sesto, ch'è dell'hu- nascedall' miltà esteriore, la quale hà da proce-interiore dere dall'interiore. Perche la vera humiltà del cuore, non solo è cognitione di se stesso, mà disprezzo di se stesso, e questo disprezzo vuole, che l' huomo si mostri di fuori, quale si stima dentro: cioè', che si come si disprezza interiormente ne gl'occhi suoi propri, e si tiene per indegno d'ogni honore: così sia il portamento dall'habito, il servigio, l'apparecchio, la compagnia, & ogn' altra cosa tale.

Disprezzi i titoli vani : Pongasi a sedere (come dice il Signore) nel più baffo luogo. Luc. 14. Non si sdegni di trattar con gl' humili, si compiaccia de gl'uffizj humili, ricordandofi, che il Figliuolo di Dio venne in questo Mondo a servire, e non per esfer fervito; e che l'ultimo ricordo, che ci lasciò nel suo testamento al tempo della partita, fù, lavare i piedi l'uno all'altro, e che procuri d'esser minore in questo Mondo, chi vorrà ester maggiore nel suo regno. Mà tutto questo s' intende conforme alle regole della discrettione, e della prudenza, osservato il decoro, che si deve alla dignità della persona, & all'autorità dell'uffizio; esseguendo sempre tatto questo, e piegando più tosto all'humiltà, e bassezza, che all'altezza, per esser quella cosa più sicura, e più contraria al la vanità del nostro cuore.

Quest ultimo grado dell' humiltà esteriore, quantunque nasca dall'interio-

sce l'istello fonte, onde egli nasce, e così l'una cosa aiuta l'altra. Perilche dice S. Bernardo, che l'humiliatione è cammino, e mezzo per l'humiltà, come la patienza per la pace. Per tanto se tu vorrai (dic'egli) acquistar l'humiltà, non fuggire dagl'essercizi dell'humiliatione, perchese tu non vuoi abbassarti, & humiliarti, non acquisterai la virtù dell'humiltà. E benche questo abbassamento sia di gran prezzo in ogni sorte di persone, pondimeno è molto più nell'alte, e generose. Perilche disse S. Bernardo; essendo l'huomo collocato in alto, il non haver pensierialti, mà conversar con gl'humili, e cosa, che molto piace a Dio, & a gli huomini. Questa è dunque la Filososa, e politica della Scola , e Republica di Chri-Ro, la quale è contraria alle Scole, e filosofia del Mondo.

Per questi sei gradi dunque ascenderemo mile, ha al tronodel vero Salomone, che è la virtù bitatione dell'humità, dove siede questo Rè paci-Per questi lei gradi dunque alcenderemo di Die. fice, ilche significe Sant' Agostino con queste parole. Notate, fratelli questo gran miracolo: Dio è alte, e se tu t'alzi, fugge da te, e se t'humilj, viene a te . Penò molto più chiaro testimonio è quello del Profeta Isaja, che dopò l'havere aggrandita la casa dell'Eternità, dove dimoza Dio, gli dà un'altra casa molto piocio-

la, cheè il cuore dell'humile. Perche chi hà questa virtù, hà già la **se**dia apparecchiata a Dio, & a tutte le virtù. Questo tale non farà amico del suo proprio parere, non farà oltinato, nè intrattabile: sempre giudicherà, e condaunerà se stesso, e non l'opere del prossimo fuo. Perche la vera humiltà non vede i diffetti altrui, mà i suoi. Il vero humile sempre desidera d'esser disprezzato, e (come dice S. Bernardo) non vuol parer humile, mà vile. A tutti si fottomette, a tutti ubbidisce, tutti honora, nestuno ziprende indebitamente, non s'adira, mon usa parole, nè moti, nè gesti, che habbiano dell'hipocrissa; non essamina con curiosità i secreti di Dia, non desidera veder legnali , nè prove della lua bontà: non è doppio, nè malitiolo: non fi fida dise, ne dell'opere sue, per buone che pajono : mà mette ogni sua speranza in Dio. Le parole, i gesti, e l'aspetto del vero humile, è mansueto, divoto, dolce, benigno, e gratiolo.

Tutte queke virtù, e frutti tira seco la l

re ( come dicemmo ) nondimeno accre- ( vera humiltà, che a tutte le cose giova. O potente virtù, che così alzi i caduti, arrichisci i poveri, sani gl'infermi, & illumini i ciechi! Tu fai, che c<del>onve</del>tfando l'huomo in terra, possegga il Cielo, e dall'abisso de'peccati l'alzi alle porte del Paradiso. Il desiderio, che il Signore hebbe, che noi fossimo suoi amatori, lo sece venire di Cielo in terra, e dal seno del Padre alle viscere della Madre, e metterlo in uno stretto presepio, e dipoi in una Croce. Allora poté fare di Dio kuomo, & ora può far dell'hoomo Dio.

Questa dunque tanto fruttuosa vireù. non è meno dovuta a Dio, che la Carità; perche come la Carità si deve a Dio per cagione della fua infinita bontà : così ancora l'humiltà, e riverenza, per la sua infinita Maestà.

L'una delle quali ricerca, che l'amiamo con infinito amore ( le questo ci fosse possibile) e l'aitra, che l'honoriamo, e ci humiliamo dinanzi a lui con infinita riverenza . Mà perche questo non può capire in noi, bisogna almeno, che ci profondiamo nel più profondo abisso, che ci sia possibile, dinanzi a sua Divina Macítà .

Segue un molto divoto Effercitio della cognitione, e disprezze di se stesso. Cap. XVL

' T Avendo la Carità, e l'Humiltàtan-To gran parte nell'edificio spirituale delle viriù (l'una delle quali è come fondamento, e l'altra come cima di questo edificio) queste principalmente deve procurare il servo di Dio. Perische si come peracquistar la virtù della Carità poniamo avanti le fue considerationi, & Orationi, che ci infiammino nell'amor del postro Creatore: così ancora sarà dovere usar qui i medefimi mezzi, per muoverci al disprezzo di noi medesimi, nel quale consiste l'humistà. Questo Essercizio, perche fosse meglio ricevuto, e stimato, prefidal Beate San Bernardo, gran Macstro della vita spirituale : il quale trattando questa materia dice così: Molte cono Comitio-le scienza rierovate dagl' huomini; mà ne di se seuna è più fruttuofa, che la cognitione fesso utidisse sello. Perche è più certo cammino per conoscere Dio l'humile cognitione disuale. le medelimo, che il profondo effercizio

di tutte le scienze. Et in un'altre luogo, I tia, e misericordia di Dio. E con tutdistendendosi più a lungo in questa materia, dice così: Quel solo è disposto a gustare il sapore della dolcezza spirituale, & il silentio della quiete interiore, con la gratia della dolce contemplatione, il quale s'è molto rempo effercitato nella cognitione di se medesimo. Perche in vano alza gl'occhi del cuore per vedere Dio, chi non è anco disposto per veder se stello. Perche è necessario, che tu conosca le cose visibili del tuo spirito, prima, che tu ascenda a conoscer le invisibili di Dio: e se non puoi conoscer te, non presumer d' intendere quel, ch'è sopra te. Perche il più conveniente specchio, che sia per vedere Dio, è l'anima rationale, dapoi che ha trovato se stessa. Perche se le cole invisibili di Dio fossero conosciute dalle sue Creature, quanto meglio si conoscereb-bono per la sua propria imagine, e sareb-bono più limpide, e pure? E però, fra-tello, netta questo specchio, se vuoi vedere il tuo Signore. Nel quale il vero penitente già mai non cessa di guardate, e nettare, tenere, e mirar questo specchio, com'è ragione.

Miralo prima, per vedere in esso, se v'è alcuna cosa, che dispiaccia a gl'occhi di Dio, perche niuna offesa, per picciola che sia, gli par tollerabile; sia di parole, d'opere, ò di pensieri; e chi così lo trova, subito lo netta con dolore, e compuntione. E dopò questo s'ingegna tenerlo diritto, perche non s'inclini verso la terra per amore, e sia imbrattato dalla polvere de' vani pensieri. E fatto questo, guardalo, perche quando quello, i cui diletti sono co figliuoli dgel'huomini, batterà alla porta, e vorrà entrare, trovi la casa in ordine, e netta.

E più a basso nel medesimo libro dice Frutti così: Purificato poi , e guardato molto della co-guittone bene questo specchio, comincia a risplendi se ses- dere nell'anima una chiarezza della Divina luce, a scoprirsegli un maraviglioso raggio d' un' insolito splendore, dalla cui vista infiammato l'huomo, comincia con chiari occhi a veder le cole inperiori, & eterne, & accostarsi a Dio, e mirar tutte le cole, che sono, come se non fossero; & a rinuntiar tutti gl'affetti suoi, e darsi tutto al solo amore del suo Crea-

E l'anima per la sua sola industria

to questo è cosa certa, che riceve tal gratia, che lasciaudo tutti i pensieri del secolo, prende a pensar di se stesso, e s'asfatica molto minutamente di conoscere, chi egl'è, considerando, & essaminando diligentemente, onde viene, dove và, come vive, che fa, che lascia di fare, che profitto faccia ogni giorno, e come torni in dietro, quali pensieri gli dieno maggior molestia, qual'affetti più lo tormentino, e qual sorte di tentationi più fortemente lo combattono. Doppo questa cognitione di quel, che tu sei, & hai da esfere, ascenderà alla contemplatione di Dio.

E quanto più farai profitto in questa cognitione, tanto più in alto ascende-rai. Fin qui sono parole di San Bernardo. E poiche da quelle habbiamo già visto il frutto di questo esfercizio, vediamo adesso, in che maniera si deve fare, presupponendo prima questo generale auviso, che guardandoci dalle bestemmie degl' heretici, quali ci levano il libero arbitrio, e dicono, che tutto quel, che facciamo, è peccato ( che sono bestemmie grandi ) dobbiamo humiliarsi, quanto sia possibile, e disprezzarfi ,perche ancora con tutto questo non arriveremo al profondo della nostra miseria.

Perche poiche l'huomo non hà di se stesso altro, che niente, e peccato, chi in che potrà tanto humiliarsi, che s'abbassi tan-humiliarsi, che s'abbassi tan-humili Questa maniera d'essame, & effereizio, notor desse. prattica divinamente il medesimo S. Bernardo nel medefimo luogo, dove dice co-sì: Hò da me Resso, che l'ira mi turba, l'invidia mi crucia, la superbia mi gonfia. Non offervo i commandamenti de' miei maggiori, anzi mi fo giudice di quelli, & essendo ripreso delle mie colpe, fuggii ribello, ò mormorai dichi mi riprendeva. Desiderai d'esser preserito sfacciatamente a maggiori di me , hò schernito la simplicità de miei fratelli spirituali, & hò aggrandito le mie opinioni, e pareri ostinatamente. Non bò guardato a riverenza ne miei servigi, nè a temperanza nelle mie parole, sono stato pertinace nella mia intentione, duro di cu ore, & avantatore ne ragionamenti, iono stato incostante nelle mie determinationi, leggiero di lingua, mordace ne'moaonarriva a tanta gloria, mà per la gra- # ti, pigro al bene, duro ne fervizi, pronto, & adu-

Prov. 6.

L'adulatore nel parlare, e fastidioso nell' 1 io sono. Mi vergogno di vivere, per il poudire, e presontuoso nell'insegnare. Se mi toccano con ingiuria leggiera, subito ardo, e m'inalzo, co'l pensiero combatto con gl'absenti, e frà me stello dico loro ingiurie.

Equel, cheè peggio, benche nessuno mi contradica, io sto sognando briglie, e penso, come mi possa riprender questo, ò quell'altro, e cerco di rispondergli, e di vendicarmi di lui, e così stò combattendo con l'ombre. Molte volte ho mangiato, e bevuto, non perservire alla necessira, mà per sodisfar al diletto: e quel, che per la necessità bastava, non bastava per il diletto; e sotto colore di necessità, cadei ne'lacci dell'appetito. Molte volte ho pensato al mangiare, & al bere, quando io non doveva, e dove non doveva: e così m'è accaduto, che ne'giorni del digiuno hò mangiato co'l desiderio, e

co'l pentiero.

Più facilmente guardo i vizi degl'altri, che le sue virtu, e mirando i diffetti altrui, non veggo i miei . Alle mie colpe Yono pietoso, & all'altrui severo. Sono torte per fare ingiurie, e debole per sopportarle. Pigro ad ubbidire, & importuno a molestare gl'altri. Mà che dirò della mia lingua? Questa parte del mio corpo m'hà fattopiù male, che tutte l'altre. Quali ogni volta ch'io parlo, mento, perche non mai riferisco le cose dette, à fatte, che hò veduto, oudito, in quel modo, che ho udito, è veduto; mà dico una cosa per un'altra, e molte ve ne aggiungo di mia testa; lodo molto, e vitupero melto. Mà oltre a tutto questo, che speranza potrò havere dell'emenda: poiche hò peccato, dove io m'accosto a cercare il rimedio de' miei peccati? Perche dinanzi all'altare non stò con riverenza, co'l corpo sono in choro, e con lo spirito suor del choro, e molte volte per l'opere buone, che fo, divento peggiore, perche ricevendo imifurato contento di quelle, vanamente m' afficuro.

Adunque ho da me, che cadendo in queste, e molte altre colpe, così mangio, bevo, e dormo sicuro, come se già havessi passato il giorno della morte, e fossi scampato dal giudicio, e dalle pene dell'Inferno, e così giuoco, rido, e mi diporto, come se già me ne stelli trionfando nel Regno del Cielo. Mi peco frutto, che fo: e temo di morire, perche non iono apparecchiato. Mà voglio più presto morire, e raccommandarmi alla misericordia di Dio ( il quale è benigno, e misericordioso) che scandalizzarealcuno con la mia mala conversatione. Certo, Signor, che ben potrei disperarmi, se il tuo Verbo non si faceva carne, & habitava frà noi. Mà già non olo dilperarmi, perche quello Signore ti fù ubbidiente fino alla morte, e morte di Croce: & ivi inchiodando il progresso de'nostri peccati, crocefisse la morte, ed il peccato. Fin qui sono parole, e considerationi di S.Bernardo, con le quali non solamente c'infegna la maniera, che habbiamo a tenere per conoscerci, & essaminar la noltra vita, mà ancora ci da essempio, e motivo per humiliarci. Perche se un Santo così grande si riprendeva, e s' accusava, che doveremmo far noi, i quali siamo tanto lontani da quella si gran purità , e lantità? Mà non basta la nostra diligenza per acquistare questa virtu, se non è ajutata dal favore della divina gratia, la quale dobbiamo fempre dimandare al Signore con ardente desiderio: & a questo potrà servire la seguente Oratione.

## ORATIONE

Per dimandare al Nostro Signore la virtù dell'humiltà.

Ignormio, chi sei tu, chi son'io? tu 🕽 sei Dio grande, Signor del Cielo, e della terra, Diodegli Dei, Rè de'Rè, e Signor de' Signori. Io sono verme, e non huomo, feccia degl' huomini,. e disprezzo del Mondo. Tu sei somma bonta, somma dolcezza, somma bellezza, tu gloria de'Santi, tesoro ricchissimo, vera luce, chiarissimo splendore, fonte di vita, vita dell'anime nostre, lume del Cielo, e lume del Mondo. Mà io sono abisso tenebroso, terra miserabile, figliuolo d'ira, vaso d'ingiurie, generato in peccato, e nato in milerie. Io sono lettamajo putrido, pieno di fetore, di corruttione, infermo, cieco, zoppo, sordo, e muto, povero per tutlad'esser così vivuto, perche vorrei più f te le cose buone, pieno di mille mipresto non esfer nato, che esfer tale, quale 🏲 serie. Il mio principio fù il peccato, ed il

mio fin farà la morte, la quale mi venne

peril peccato.

O Signor mio, chi fono io, fo non embra di morre, e tutto vanità, pozzo d'immonditie, terrasterile, e matederta, il cui frutto è triboli, spine, econsusione, Adunque, d Dio di misericordia, habbi pietà di quella pover'anima, che quanto alla parte sua è niente ; e meno di niente per conto del peccato; pelago di vani defideri, fonte di colpe, per le quali se io havelli ad eller giultamente calligato leconde la moltitudine, e grandezza di quelle, doverei nicever tanta pena, quanta tu, Signore, hai maesta, e grandezza: poiche tanto grande è la colpa, quanto la maeltà offela. Ho peccato, Signore, so-pra il numero dell'arena del mare, e non merito alzar gl'occhi al Cielo per la moltitudine delle mie malitie. Mà per la mansuetudine, che di te si predica, ò buon Gesu, ricorro 2 te, vedendo, che non disprezzi i poveri, e non disprezzi i peccatori. Ricordati dunque, Signore, delle tue misericordie antiche, e sana l' anima mia, perche tu sei la mia salute. O Signore, volta ora gl'occhi della tua misericordia, e soccorri questo povero mendico, il quale hà necessità di tutte le cose. Perche tantae, Signore, la mia povertà, che io da me non posso volere il vero bene senza il tuo volere: e quel, ch'io voglio, non posso degnamente operarlo, se la tua clemenza non m'ajuta: quel ch' io posso operare, non lo posso sinire, se la tua sapienza non m'illumina, e se la tua potenza non mi loccorre, e la tua bontà non mi dà forza.

O Signore, chi sono io, che presumo parlar con te, essendo tu quel Dio grande, vero, annipotente, immenso, eterno, incomprehensibile, et ammirabile agl' Angeli? O Signore, odi le mie voci, mira le mie lagrime, senti i miei sospiri, e foccorri l'anima mia. Quella Carità, che s'ha mosso a redimermi, ti muova ad udirmi. Non si perda per mia malitia quello, che in me operò la tua onnipotenza. Quando io non era, tu mi facesti; quando io errai , tu mi guidalti : quando io era ignorante, tu m'infegnafi: quando io cadei, tu mi levalti : quando io stavo in piedi , tu mi tenesti; quando lo ero afflitto, tu mi consolasti, quando io ero per disperarmi, tu mi desti forza: quando io dermiva, tu miguardasti: quando io era infermo, tu mi midicasti: quando io venni a te , benigna-

Opere Granata Tomo I.

mente mi ricevesti. Oza dunque, che io ti chiamo, odimi, Dio mio. O dolce Signore, non basta, chetu mi sani, e mi mendi, se nen vienia me, enon dimori con me, per cultodirmi. Però vieni a me, Diàmio: habbi pietà di me, dolce Redentor mio: tienmi con la rua mane, delce speranza mia: prendimi con l'amortuo, e non mi lasciare allontanar da te, fortezza, e salute mia. O vi-tadella vita mia, senza la quale io muojo, e per cui sospiro. O vita de viventi, e vita di quelli, che t'amano, la necellità grande che io patisco, mi la gridareate. Vieni, Dio mio, vienifortezza mia, vieni unica speranza mia: apri, Signore, le tue orecchie alle miegrida, e le tue mani alle mie necessità. O also, e glorioso Signore, non disprezzare quel, che tu creasti a tua somiglianza, e governi con la tua providenza, e ricomperasti coil tuo sangue. O dolce Signor mio, dammi occhi, perche io ti conosca, perche chi ben ti cenosce, t'ama, echit'ama, u dimentica di sè, de ama te più, che sè. E quest' è la cagione Signore, perche io t'amo pece, perche ti conolco peco. Vieni dunque a me, è mio gran tesoro, vieni, desiderio dell' anima mia, vieni, fortezza della vita mia. O fonte di dolcezza, cibo dell'anima, lume dell'intelletto, illumina, Signore, quelto cieco, dà da mangiare a quelto affamato, cura quest'infermo, vesti questo ignudo, vilita quello carcerato, ricompera questo prigione, e servo di tanti Tiranni, quante passioni l'hanno circondato e quanti peccati hà commesso. Perche dunque tu, Signore, commandasti a gli huomini, che sono abisso di miserie, che usassero questamisericordia; cu che sei abisso di milericordia, fa con me quello, che ci commandasti, che facessimo noi con gl'altri, il quale vivi, e regni ne'secoli de' Lecoli. Amen.

### SECONDO AVVISO,

Della discressione, temperanza, che in quefivesserzi santi si deve hauete.. Gap, XVII.

I L socondo auviso è circa la moderatione, e temperanza, che in questi santi essercizi si deve havere; perche Ge sono un Monastero, ne mai si riposava punto dalla mattina alla fera, dando di mano a tutte le facende di cafa con ogni pensiero, e silentio: e finito il travaglio continuo del giorno, attendeva la sera, & innanzi dì alla fua profonda oratione, e tanto lunga lcome se tutto il giorno sosse fiato preparato per quella. A questo modo dunque deve essere il servo di Dio, come un cavallo in briglia, che sappia andare, e tornare; come siscrive di que'Santi animali di Ezechiele, che tiravano il carro di Dio, aqualiandavano, e tornavano tanto presti, quanto il baleno. Così deve dunque il fervo di Dio soccorrere il profismo, e tornar con presezza a Dio, cioè all'opere della vita attiva, & agl'esfercizi della contemplativa.

virtà .

Ma frà tutte queste virsù si deve parti-Discret-colarmente procurar la prudenza, editione èscrettione, come guida, e lume dell'altre freno del virtù, e come sorella, e compagna della perfetta Carità. Perche dalla Carità na-Ice il fervor di spirito, e'l zelo dell'honor di Dio, le quali virtù hanno bisogno del **freno** della diferettione; maggiormente il fervore, il quale senza questa non sarebbe fervore, mà furore. E però hà bisogno questa virtù d'haver sempre al fianco questocchio, e questo perpetuo correttiva, che la moderi, e governi. Perche per que-fto nell'ordine di quella Gerarchia Celeste, dopò i Serafini (ne quali risplende la Carità ) sono i Cherubini, ne'quali dimora la sapienza di Dio, perche di qui si vegga, quanto vicine, e lorelle hanno da el-fer frà sè queste due virrà, per il bisogno, che hà l'una dell'altra. Ornisi dunque molto l'amator di Dio di questa virtu, e nessuna cola habbia per conveniente alla Carità, che sia contraria alla discrettione. Questa risplenda nelle parole sue, nell' operesue, nelle risposte sue, ne'suoi moti, ne'suoi propositi, ne'consigli, & in ogni altra cofa, perche ella dà luce a tutte l'opere sue, e ricordisi del testimonio, che il B. Padre S. Antonio diede di questa virtù, trattando di questa in una radunanza, con quei Padri dell'Eremo, la quale mile innanzi a molte virtù.

QUARTO APVISO,

Della fortezza, e diligenza, che si ricerca per acquistare l'amor di Dio. Cap. XIX.

Lice il Salvatore nell' Euangelio, che Chi edifica una Torre, prima considera la qualità dell'edificio, che vuol fare, per mettere infieme tanto capitale , e tanta materia, quanta fi ricerca a questo. Esimilmente un Rè, che vuoi far guerra con un'altro Rè, cerca prima di saper le forze , e la potenza del fuo nemico , per provedere ciò, che gli bisogna per soggiogarlo. E communemente sia chi si voglia, che habbi a fare una cofa grande , prima milura, & offerva la grandezza di quella, per governarsi poi conforme tal grandezza. Così ancora il viandante, che vuol saltare un torrente, guarda prima la sua grandezza, per prender poi la corfa conforme a quella, e la forza, con la quale hà da saltare. Tutte queste comparationi fanno a propolito nostro. Perche quì pretendiamo prima una Torre, che arrivi fino al Cielo: & è l'amor puro di Dio, il quale non cerca se non Dio solo, & in lui si riposi. Qui pretendiamo ancora una guerra aperta contro tutto il regno dell'amor proprio, perche vinto quello, regni l'amor di Dio. Qui ancora intendiamo di fare un falto maggiore di quanti fi possano fare, che è da questo amor proprie fino all'amor di Dio; i quali due estremi sono più distanti, e contrari frà sè, che quelli de poli del Mondo. Chi dunque hà da fare un falto sì grande, ben si vede, quanto da lontano hà da pigliar la corsa, e con quanta lena, e fortezza bilogna, che s'apparecchi a questa impresa.

Per intelligenza del che bisogna sa Stato dell' pere, che lo stato, in cui l'huomo resto huomo il per il peccato, è come quello di un Re- peccato. gno, nel quale fossero due Re, uno legitimo, enaturale, il quale fosse disarmato con tutti i suoi servidori, e perseguitato: el'altro Tiranno, ed usurpator dell' altrui: il quale fosse potente d'un grosso essercito del Regno ; e di tutte le forze di quelto. In quelto caso, chi volesse restituir questo Re naturale, bisogna che duri due fatiche, una d'arrivare, e rinforzar questo debole, e disarmato: e l'altra disarmare, & indebolire il ne-

mico, perche non prevaglia contra | dar la voce fuora del petto, & appenquelto. Perche essendo le forze eguasi, sarebbe facil cosa con picciolo soccorso accostarsi all' una delle parti, e prevaler contra l'l'altra. Il che qui non hà luogo per la disuguaglianza delle parti.

Il peccato

In questo stato dunque restò l'huomo fece lo miserabile per il peccato; perche dove spirito prima lo spirito, il quale è legitimo, e servo del prima lo spirito, il quale è legitimo, e la carne. natural Signore, era tanto potente; & il corpo in tutti i fuoi fenfi tanto foggetto, ed ubbidiente: ora voltandos il negotio alla riversa, lo spirito è del tutto debilitato, e tiranneggiato: & il Tiranno, che è il corpo, è tanto potente, con tante sorti d'appetiti, e passioni, che nonèal Mondo cola, la qual possa contra lui. Il che ci rappresenta molto al vivo quel furiolo indemoniato dell' Euangelio, il quale fortemente legato le mani, & i piedi con catene, tutte le faceva in pezzi, e si scioglieva, senza haver cola, che potelle relistergli. Percioche, che leggi, quali oblighi, è vincoli, sono bastanti per legare le passioni, e desideri del nostro appetito, e farlo stare a regola,? Nè quante leggi ordinò Dio, nè quante promesse, e minaccie v'aggiunte, nè quanti diluvi, e tempeste mando, non furono bastanti a raffrenare questo Tiranno, sinche l'istesso Figliuolo di Dio lo prese, & inchiedò seco in Croce.

Mà per il contrario i desideri, & affetti, che hà lo spirito nostro, quanto deboli, e fiacchisono? Et havendo questi desideri per materia i beni spirituali, e Celesti, meritevoli d'esser desiderati, e procurati con tanta grande ansietà, quanto essi sono grandi; con quanta tepidezza gli desideriamo ? con quanta negligenza gli procuriamo? con quanta gravezza ci moviamo ad essi? e quanto poco è quello, che mettiamo di nostro per havergli? dando tante volte, e correndo tanti paesi, e scorrendo tanti pericoli, e travagli, per qual si voglia de gl' altribeni temporali?

Nel che si vede chiaramente, quanto Debolez- disuguali sono le forze di questi Signoza dello ri, benche l' uno sia naturale, e l'al-pirito, è ri, benche l' uno sia naturale, e l'al-vigor del 200 Tirango; perche gl'appetiti, e de-Jacarne. sideri dell'uno sono come d'un' huomo sano, e molto sano; e quei dell'altro sono come di un' ammalato, e molto

Opere Granata Tomo 1.

ammalato; il quale appenna può man-

na può camminare un pallo da le stesso. Mà dimmi, che maggior fiacchezza, che non potere invocar degnamente il nomedi Gesù, nè tenere un fanto pensiero, se non per l'ajuto speciale dello Spirito santo? In questa si gran povertà, e necessità dunque si trova il nostro spirito. E se anco tu vorrai veder quello più chiaramente, sà che si propongano due oggetti davanti a questi due appetiti, uno di carne, e l'altro di spirito: guarda, come l'appetito sensuale arde desiderando la carne, e quanto s'alza l'appetito rationale, defiderando lo spirito. e da questo conoscerai chiaramente la disuguaglianza d'ambedue. Essendo dunque l'huomo in questa dispositione, & essendo nato, & allevato rutto il tempo della sua vita in questa corrutella. e licenza, che virtù gli bisognerà, per ridurre quello negotio a rovelcio, e far che l'appetito sensuale sia come gelato, emorto a le tutte cose, che desiderava prima: e per contrario l'appetito rationale arda di doliderio delle cole, per le quali prima era morto, e gelato? Di qui dunque si vede chiaramente la difficoltà grande di questo negotio. Perche per restituir l'huomo non basta fortificare i desideri della spirito, se noi non rompiamo ancora quei della carne, di maniera, che tutti i desideri, e moti, che hà da tenere lo spirito nostro per le cose spirituali, siene gagliardissimi: e quelli, che haverà la nostra carne per le cose corporali sieno debolissimi, e quasi nessuno. Chi dunque sarà bastante a far quelle due mutationi tanto grandi? Che farà di questo fiacco il forte, e di questo forte il fiacco? Chi debiliterà la potenza della carne, essendo essa tanto gagliarda ? e chi rinforzerà la parte dello spirito, essendo ella si fiacca? Chi temprerà i fuochi del caldo, e farà come un fresco ruscello le siamme delia fornace di Babilonia, e daran calore alle nevi del verno? Chi potrà fare, che il fuoco raffreddi, e la neve riscaldi; ò che il fuoco vada in giù, e la terra in sù ? Veramente nelluno può far queste, se non Dio: nèaltriche esso può fare queste due mutationi, delle quali parliamo. Egli solo può scemar la poten. za della nostra carne, e riforzar la debolezza del nostro spirito, e levar lo scettro di man all'amor proprio, e darlo in

modo s'annulli la commune ingiuria, e tirannia della natura humana, commandando chi hà da commandare, e servendo, chi hà da servire.

E benche questa sia opera di Dio, non

Difficoltà Ebenche questa sia opera di Dio, non superata è però, ch'ella non sia impresa di gran huomo di difficoltà per l'huomo, havendofi a fare carnale in in lui queste due mutationi d'ambedue spirituale le nature, tanto distinte frà esse, come sono la carne, e lo spirito; la quale è accresciuta anco più dall' antichità della nostra malitia. Perche in un certo modo si può dire con verità, che ella sia più antica dell'huomo, perche l'huomo non è huomo, finche non se gl'infonde l'anima rationale; mà la semenza di questa malitia è già nella medesima carne dell' huomo prima, che quetta anima se gl'infonda : per cagion della quale si contrahe il peccato originale, autore di tutti questi mali. Perilche da questo procede, che l' huomo nasce con le spalle volte a Dio, e volto a se stesso, amando disordinatamente più sè, che Dio. Essendo questo adunque così, chi potrà curare un male tanto invecchiato? Chi potrà cacciare della sua possessione tanto antichi possessiori? Chi potrà bandir dalle viscere dell'huomo quello, che v'hà l'origine pri ma, che l'istessa natura perfetta dell' huomo 📝

In oltre, certo è, che frà le cose naturali la più naturale è, che l'huomo ami se stesso, e cerchi quel, che giova, fuggendo il contrario, come dice Tullio. Si come adunque frà le passioni natu-Tul Off. rali dell'huomo quest'è la prima, così è il fonte di tutte l'altre. Perilche si paragona con esse, come il cuore con l'altre membra del corpo, ch'è il primo a vivere, e l'ultimo a morire, perche da lui ricevono vita tutt' altre membra; cosìl'amor proprio, e la passione, è la prima a vivere, el'ultima a morire, perche tutte l' altre passioni da quella nascono, e da quella ricevon vita.

Equesto è anco quel, che sa più disficile questo negotio. Perche havendo quest' amore tante radici, quante ma-niere di beni desidera, già si vede, quanto sara difficile estirpare un' albore, che con tante radici è appreso: essendo cosa necessaria tagliarle tutte, per estirparlo; perche una sola, che resti non tagliata, è bastante a mantenerlo. E co-

potere dell'amor di Dio, perche in tal i sì habbiamo visto alcune persone, le quali bandito dal cuor suo l'amor di tutte le cose del Mondo, solo l'amor disordinato, che restò loro del proprio corpo, fù cagione, che sempre restalle loro in casa l'amor proprio, e facesse loro di molto danno.

Mà tu mi dirai : Chi haverà braccio da estirpare tante radici? da tagliare tante teste ? da combbattere con difficile tanti nemici? da vincere la maggior contra l forza della natura, e cacciare fuor del amor pro-feno de'nostricuori gl'affetti, e deside-ri nati con loro? E tanto più, perche questi fono tanti, quanti sono i beni, che si sogliono desiderare, che sono quasi innumerabili? Chi potrà dunque fare un tanto general divortio di tanti amori? perche per questo non basta un divortio solo, nè una sola morte, nè una sola Croce: anzi vi bisognano tante Croci, quante sono le cose, che desideriamo, se disordinatamente le desideriamo; perche ciascuno di questi desiderj hà da esser preso da per sè, & ir chiodato nella sua propria Cro-

Chi potrà dunque fare tante giustitie, e massime contra si grandi amici? Percioche qual Greaturae, che non ami sestessa qual pensiero è più vivo, che quello d'haver tutte le cose, che giovano? e quale habilità, ò istromento gli diede la natura per questo, se non quello tanto grande, e potente amore? Chi haverà dunque braccio da vincere il più potente de' nostri affetti? E specialmente essendo egli tanto confermato, e radicato con l'uso di tutta la vita. Perche appenna moviamo un palso, nè mettiamo mano a qualche cola, che non sia opera dell' amor proprio. Perilche si come l'amor di Dio per nessuna opera cresce più, che per le sue proprie, così ancora sa questo amore. Quanta forza dunque bisognerà per cavar fuora un chiodo confito nel cuore, con tante martellate quante opere d'amor proprio si sono fatte in tutta la vita?

Tutto questo apertamente ci dichiara, quanto sia grande questa battaglia: poiche da una parte il nemico è tanto potente, e dail'altra tanto amato: & è dura cosa prender l'arme contra chi noi vogliamo bene, e le cui ferritte non meno dogliono a chi le dà, che a chi le

riceve. Non è questo vincere il Mondo, mà vincer le Stelle del Cielo, & in signorissi, e cacciarsi sotto i piedi tutte le leggi della natura corrotta. Perche essendo il maggior potere, ch' ell' habbia, el'inclinatione più gagliarda, ch'ella pose in tutte le Creature, l'amar se llessa, il moderar quest'affetto, è opera di gran difficoltà. E se il vincere una sola passione (come dice il Savio ) è maggior vittoria, che acquissare una Città? che sarà, vincere una passione, da cui nascono tutte l'altre passioni? Se così buon braccio vi bisogna, per levare da un'albore un ramo solo, che vi bisognerà per estirpare il tronco istesso dell' albore? Se è tanto gran cosa, il vincere uno di questi nemici ( cioè una di queste passioni) che sarà il vincere tutto l'essercito di quelle, il quale stà serrato dentro all'amor proprio? Non si può dunmaggiori battaglie del Mondo, e però tale bisogna, che sia l'animo, co'l quale ci dobbiamo mettere a far guerra, quale è ella .

Dio.

Habbiamo detto questo tutto distechigiudi samente, per cavar d'errore molti di facil quelli, che desiderano l'amor di Dio cofail co, i quali non considerando altro, che il amor di fuono, e la dolcezza di questo nome ; par loro, che tale sarà il viaggio, qual'è il termine del viaggio, e così, che tutto sarà dolcezza, e soavità. E per questo non s'armano, nè s'apparecchiano con quella lena, e vivacità, che ricerca questo grande assalto. Perilche vengono poi a mancare a mezzo il cammino, perche non assaltarono con lo ssorzo, che bisognava. Bisogna dunque, che questi tali conoschino l'error suo, e sappiano, che quantunque il porto sia molto aggradevole, la navigatione è travagliosa: cioè che quantunque l'amor di Dio per sè sia molto soave, il cammino però non resta d'esser travaglioso: essendovi queste due difficoltà già dette, una di debilitar la potenza della carne, e l'altra d'ingagliardire la fiacchezza dello spirito: l'una di bandire il soverchio amor proprio, e l'altra d'introdurre l' amor Divino. De quali essendo l'uno tanto naturale, el'altro tanto sopranaturale, non sò le sia più difficile, ò vincer quello , che tanto è ajutato dalla natura ; o l sta vera virtù , e fortezza in mano , e non acquistar quello, che tanto supera la natura.

Perilche chi desidera di venire al fine di questa sì dissicile impresa, deve mettervisi da una parte con grande humil- Apparectà, e confidanza (come già dicemmo') e chio ne-dall'altra con gran diligenza, e fortez- per conse-22, e con determinatione di non cessare, guir l'a ne riposare, ne dar sonno a gl'occhi se mor prima non se ne vede il fine. E tenga per certo, che si come non sarà coronato, se non chi legitimamente combatterà, così non acquisterà la corona dell'amor di Dio, se non sarà distructo il regno dell'amor proprio. A' figliuoli d'Isdraele non sù data la manna del Gielo. finche durò loro la farina d'Egitto: nè ad'alcuno sarà data la soavità dell'amor Divino, se non a chi haverà licentiate da sè le delicatezze dell'amor mondano: l'una cosa, e l'altra significò il Profeta Isaja in poche parole, quando parlando diciascun'anima, dice: Scuoti la polvere, que negare, che questa non sia una delle levati, e siedi d Gerusalemme: spezza i Ela sa lacci del tuo collo, è prigioniera figlinola di Sion. Nelle quali parole il Profeta ci dà ad intendere, che prima bisogna scuoter da sè la polvere delle cose terrene, levarsi dal collo i lacci de gl'affetti mondani: & a questo modo ci potremmo alzare senza impedimento alla contemplatione delle cose Divine, e sedere nel riposo, e solazzo di quelle.

Così adunque, fratel mio, s'acquista co' travagli il riposo, con le battaglie la Corona, e con le lagrime l'allegrezza, con la vitoria la libertà, e co'l perfetto amor di Dio il disprezzo, & odio santo di se medesimo. E puoi tener per certo, che non solo per questo intento principale, mà per tutti i mezzi, che per quello ti bisognano, è tanto necessaria questa fortezza, e diligenza, che senza lei non si può fare un sol passo in questo viaggio. Perche i mezzi, che servono per questo, sono gl'esfercizi delle virtù, & esiendovi in tutte difficoltà, e travaglio, per tutte è necessaria la fortezza vincitri-

ce de' travagli. Perilche faccia conto l'huomo, che Fortezza Dio gli dica, come ad un' altro Mosè: Pi- necessaria glia questa bacchetta in mano, con la per resquale hai da fare tutti i segni, che saran-amor prono necessari per cavare il popolo mio d' prio. Egitto, e condurlo nella terra della promillione. Così ancora prenda egli quemai la metta giù, perche con questa hà d'operar eutto quello, che sarà neces-Cc 4 fario.

serio, per uscir del regno dell'amor pro- i te per conservare, & accrescere ne' noprio, & arrivare al Regno dell'amor di i stri cuori questo Divino amore, finche Dio.

Quest'è una sentenza replicata ad ogni passo da Salomone ne' suoi proverb), ne'qualitira sempre saette al negligente, e loda il gagliardo, e diligente. E se tu mi dimanderai, come potrò io vincer tante gran difficoltà, che quì mi sono proposte? A questo ti rispondo, che il medesimo amor di Dio, che tu cerchi, ti verrà a poco a poco ajutando, come di fopra habbiamo dichiarato, e provato per essempi.

Quali fie-Carità.

Nel fin di questo Capitolo voglio auno le più vertire, che essendo vero, che la Cagioveroli vere rità per nessun' opera cresce più, che
18 della per le sue proprie (come già s' à desper le lue proprie (come già s' è detto) perche queste sono le più eccellenti, e le più meritorie; però per questo si deve notare, che frà queste opere d'amore, queste fanno a proposito per questo sono più serventi, e più persette. Nel che si vederà, quanto sia a proposito servire a Dio con fervor di spirito, e non con tepidezza, come fanno i delitiofi, e negligenti. Perilche disse Salomone, che il viaggio de negligenti è come chi cammina topra le ipine, mà quel de giustiè piano, esenza nissun diruppo.

Dandociad intendere, che i negligenti essendo tanto nemici de' travagli, quantoamici di le stessi, sempre gli lostraggono il corpo, e nascondendolo, così farà danno loro questo, come l'altro: ecosì vanno come chi cammina fopra le spine, mirando con attentione, dove pone i piedi, per non pungersi. Mà à giusti non facendo tanta sima di sè, mà di Dio, passano leggiermente per questi inconvenienti, per fare la sua santa volontà. Nel che si vede chiaramente, come la difficoltà de'viaggi non la fanno tanto i viaggi, quanto la prontezza, o negligenza de gl'animi.

#### QVINTO AVVISO della virtù della per/everanza. Cap. XX.

Similiendine di perfeveranza.

Ultimo zuviso è della virtù della perseveranza : la quale essendo un principale, e singolar dono di Dio, che non cadde sotto merito, & essendo necellaria per ogni bene, e particolarmenegli arrivi alla fua debita perfettione. Perche così vediamo generalmente, che tutte le cose a lungo andare arrivano al suo desiderato sine. Così la formica empie il suo granajo nel tempo della state, radunando a grano a grano la fua provisione. Così il ragno finisce la tela, che fà, per pigliar le mosche, aggiungendo filo a filo. Così l'ape empie la sua casa di cera, e di miele, andando di fiore in fiorearaccor l'uno, e l'altro. E così finalmente l'uccello fà il suo nido nel secreto dell'albore, accoppiando una pagliuzza con l'altra. Di sorte che quantunque i materiali fieno piccioli, la continuatione, e perseveranza sa, che l'opera fifinisca.

A questo modo adunque il desideroso dell'amor di Dio deve sempre andar travagliando per accrefeerlo, aggiungendo ad ogni pallo, fuoco a fuoco, amore ad amore, divotione a divotione, e virtù a virtù, perche con questi continui accrescimenti cresca sempre quello, ch'egli desidera. Perilche si come quelli, che iono intenti a radunare qualche teloro, da ognicola prendeno occasione d'acerescerio; e quanto guadagnano, subito lo mettono in caffa: ora un reale. ora un mezzo scudo, ora un scudo ( perche tutto serve loro per fare il Monte maggiore) così ancora deve fare l'amator di Dio, prendendo occasione a tutte l'hore, da tutte le cose del Mondo, per alzar il cuore a Dio, & accrescere il tesoro dell'amor suo, il quale cresce di maniera con questi moti, come il teloro per qualfivoglia quantità, che se gl'aggiunga. Tutte le cose persette, e belle, che sono in questo Mondo, gli servono per specchio da contemplare in quelle la bellezza di Dio: e tutte le brutte, & abbominevoli, per veder la bruttezza del peccato. Tutti ibeni, che sono al Mondo, accetti per beneficio di Dio, poiche in tutti hà la parte sua : e non meno tutti quanti i mali che visono; poiche in tutto egli potrebba cadere, non l'ajutando Dio. A questo modo il Sole, la Luna, le Stelle, i campi, i monti, le valli, i fiumi, i fonti, il mare, la terra, i fiori, gl'uccelli, gl'alberi, il giorno chiaro, la notte serena, e quieta, gli darà occasione di lodar Dio, e di vedere in tutte le cose qualche vestigio di lui. Oltre a ciò, potranno svegliare il cuot suo le cerimonie sacre, gl'uf- e motivi d'amore. La terza è, l'havere fici divini, e le dolci voci, e canti della Chiela, che soavemente suonano, come scrive Sant'Agostino, che nel principio della fua conversione lo muove vano grandemente. Tutte queste cose gl'hanno da essere stimoli per andar a Dio, e specchi, ne quali vegga la sua bellezza; libri, ne quali legga la sua sapienza; predicatori, che al'infegnino il cammino del Cielo, e svegliatori, che gl'aprano gl'occhi, e lo facciano ricordar di Dio.

Frutti fe-

Ferfeve-

E benche molte volte alzando il cuocreti, & re in alto, non senta quel calore, e dicels'amor votione, che defidera, non però penfi, che manchi di fratto quello, che non si sente; perche questi sono molte volte frutti secreti, & invisibili a gl'occhi de gl'huomini, benche non a quelli di Dio. Anzi si come l'albero cresce senza che nessuno se ne accorga, così l'huomo sa frutto la tutti quelli santi movimenti, ienza ch'egli lenta di farirutto. Perche non è alcuno di quegli, che non meriti gratia, e gloria, e co'l quale nonfifaccia nella volontà nostra qualche impressione, inclinandola al bene, e sirandola, e disponendola alla gratia di Dio. Perilche dicono i Dottori, che si come i tiri dell'artiglieria, che battone una muraglia, benche non l'atterrino, tuttavia la tormentano, e dispongeno a fare, che gl'altri la mandino in rovinz; posì ancora ogni goccia d'acqua, che cade fopra una pietra, benche non sia bastante a forarla, è sufficiente a fare, che l'altre la forino, cadendo doppo quella: cost ancora tutti questi pensieri, e desideri servono almeno per addolcire il nostro cuore, e disporto a cole maggiori I

E se su mi dimanderai, in che genere ranta ne. di cose si deve principalmente havere principale prila perseveranza; rispondo, che quanmente in te n'abbiamo dette in questo Trattato: are cole. perche tutte servono a questo proposito; ma principalmente in tre. La prima, nella sustodia di se stesso, cha è l'andare con una perpetua attentione, e pénsero, guardandos alle mani, per non dissondersi in parole, nè in opere, ò pensieri discordi dalla volontà di Dio. La seconda è , il camminare nella presenza di Dio, tenendola sempre dinanzi a gl'occhi, & alzando più spesso, che fi può, il cuore a lui, con ogni humiltà, e riverenza, e con brevi Orationi,

i suoi tempi ordinati per i suoi essercizj, & orationi, la mattina, ò la notte, ò a mezzo giorno, ò in tutti que-fii tempi: affaticandoù di non rompere questo filo , nè mancar di quest'ordinario, se non fosse in caso d'ubbidienza, o d'alcun'altro obbligo fimile.

E benche molte volte in questo non senta gusto, ne divotione, ma guerra Battaglia di pensieri, non per questo deve desiste-contra re dal suo essercitio, ma fare quel, che pensieri e utile alto può , combattendo co'suoi pensieri , eutile alto gridando humilmente al Signore. gridando humilmente al Signore. E creda, che questa battaglia gli sarà materia d'una gran Corona : e benche egli qui non fenta frutto alcuno, non però rella di far profitto; e per ventura tanto più licuramente, quanto esso meno il sente. Ricordisi, che l'assiduità dell'Oratione (nella quale con ardenti desider) dimandiamo mercede a Dio ) è figurata per quella lotta del Patriarca Giacobbe: perche questo vocabolo di lotta, ci dà ad intendere la battaglia, ch'ivi si passa molte volte, da una parte perseverando, e combattendo con Dio, perche ci dia quello, che dimandiamo, e dell'altra combattendo co vani pensieri, che ivi s'offeriscono, perche sia più pura la nostra Oratione.

E se qualche giorno gli sosse sorza troncare il filo de suoi essercizi per le necessità che s'offeriscono nella vita (la qual tuttadice Seneca, che è un perpetuo fervigio) non per questo si perda 🗩 nè desista nel cuor suo da questa intentione, e propolita, perche così polla, finita l'occupatione, con maggior facilità ternare a Dio y come fa l'anfiolo mercatante, che se ben entra nell'hofieria a mangiare, e ripolare, tuttavia sta co'l boccone in bocca, e co'l cuore al viaggio, peníando a quel, che hàfatto, & a quel, che gli reka a fare. Di maniera che non in tutto mangia, nè in tutto ripola : poiche stando fermo co'l corpo, lo spirito cammina. Così dunque l'amator di Dio non stia maitutto in tutte le cose : perche così lascia qualche parte di sè disoccupata per Dio. Usi quello Mando, come se non l'usatse: compri, come se non possedesse: perche non mai lo spirito suo si pieghi talmente a negozi, che del tutto sidimentichi il suo negotio principale.

Hò detto tanto diffusamente, perche

fossero molti) che continuano i suoi Errore di essercizi, e propositi alcuni giorni, e chi inter dipoi per qual fi voglia occasione, che rompe gli cofferica loro, glabbandonano; i quas'offerisca loro, gl'abbandonano; i quaspirituali, li, finiti i negozi, tornano, a cominciar di nuovo; e tornando a travagliare, tornano di nuovo a stancarsi: e così passa loro tutta la vita in principi. Quelli, che a questo modo camminano, sono come albori, che in molti luoghi si trapiantano, i quali non fermando in alcuno le radici , così in nifluno allignano : e sempre sanno come invecchiati, e deboli, quasi ad un'istesso modo. Se un' huomo si pigliasse impresa di portare una pietra per una via lastricata in cima d' un monte, e poiche fosse salito un pezzo in sù, si stancasse, & abbandonasse la

> Tali dunque fono quelli , ch'ogni tre dì si stancano, & ogni tre di cominciano, e tutta la vita loro si consuma in questo; i quali sono, come pergole di sette volte, che sempre hanno il frutto, nè mai lo maturano. E se qualche volta haverai da riposarti, sii il riposo tale, che se bene tu vai avanti, almeno ti affatichi di non tornare indietro: e torni non a cominciar di nuovo, ma a (eguitare il cammino cominciato, e cos) presto verrai al termine desiderato.

> pietra, lasciandola rotolar fino al basso, e dapoi tornasse un'altra volta a fare il

> medesimo, non mai, per molto che s'

affaticalle, finirebbe di metter questa

pietra al suo luogo.

La gallina , che hà da covare i puli-Gallina è cini dell'ova, stà sopra esse con tanta essempio perseveranza, che nè per cercare da severan- mangiare, nè per molti vermi; che la mangiano viva, non le abbandona, anzi accade alcume volte, ch'ella è trovata morta iopra l'ova, perche vuol più preito morire, che lasciarle raffreddare, tanto grande è la perseveranza, che per questo le diede l'autor della natura: Ma quella, che molte volte si leva, e lascia raffreddare l'ova, non le conduirà mai a perfectione.

> Questa perseveranza dunque hà da imitare il servo di Dio, in quanto gli sia possibile, se desidera d'acquistar l'unione Divina, e trasformatione dell'anima sua con Dio. Perche se tanta continuatione vi bilogna per far dell'ova polli,

> quanta ve ne bisognerà per far d'un'huomo Dio? Affatickisi dunque di persevera-

fono alcuni (piacesse a Dio, che non presotto l'ali diquesto Signore, ricevendo sempre nell'anima sua l'influenze di questo Divino amore, perche egli è l'autore diquesta trasformatione. La cera gialla si sa venir bianca come la neve, lasciandola stare al Sole; così fà l'anima del giusto, quando persevera nella presenza de gli splendori, e raggidel Sole di giustitia. Molti più auvisi havevo io dascrivere in quelta Seconda Parte (perche quelta materia è infinita, e così è infinito quasi ciò, che di quella e scritto) ma quel, che qui manca, è serbato allo Spirito, fanto, che l'insegni (il quale hà mon meno ufficio d'illuminare l'intelletto, che d'infiammar la volontà ) e così ancora al magisterio dell'Oratione, la quale è gran maestra della vita spirituale. Il che facilmente erederà, & intenderà colui, che si dà a questo essercitio con purità d'intentione, e con quella diligenza, che deve. Perche per isperienza si vede, che quando uno sa una vita concertata, e tiene i femi raccolti, ed il cuore dall'imaginatione, affetti, e pensieri del Mondo, & il corpo regolato, e temperato nel mangiare, e nel bere; trova subito, e con poco travaglio, tesori grandi, e frutto nell'Oratione. Ma se in alcuna di queste cose manca, subito lo sente, e lo viene a pagare, e cercando la cagione di quello, si ricorda di tutti gli errori, ne quali è caduro: e da questo s'auvede diquel, che gligiova, equel, che gli nuoce, per seguir l'uno, & abbandonar l'altro. Et a questo modo l'Oratione (come si disse) è maestra della vita fpirituale.

> SETTE CONSIDERATION! per li giorni della Settimana.

### OEMIO.

Fin qui habbiamo trattato delle vir-tù, & auvis, the parevano necesfarj per conservar nell'anime nostre la continua memoria del noltro Signore, e per unire il nostro spirito con lui per consideratione, & amore attuale: ch' è quello, che apparteneva alla Seconda Parte di questo Libro. Ora per ajuto di questo medesimo, metteremo quivi alcune considerationi, che mue-

zą.

vano il nostro cuore all'amor suo. E per-, durremo a certi numeri , per maggior che di sopra notammo quattro scalini per l salire alla cima di quest'amore, frà i quali il primo, e secondo erano lettione, e consideratione delle cose, che ci potevano accendere all'amor suo (come Jono beneficj, e perfettioni divine) a questo proposito seguiranno le considerationi seguenti; nelle quali si tratta dell'uno, e dell'altro.

Perche le prime sette considerationi, che quivi si pongono, trattano di questi sette benefici, e l'altre sette delle perfettioni Divine, le quali potrà il desideroso di questo tanto amore, compartire per li giorni della Settimana, per havere ogni giorno cibo nuovo, e motivi nuovi, che lo sveglino a questo sant'

Conditio. ni, che si alla letzione fpi-Fituale.

Ma questa lettione hà da esser quieta, affettuosa, divota, & accompagnaricercano ta dalla Meditatione, e consideratione di quel, che si sarà letto, perche considerando molto profondamente, e dalla radice, le cagioni, e morivi grandi, che l'obbligano ad amare il nostro Signore, il suo cuore l'accenda nell'amor suo.

> Il frutto di questa lettione, e consideratione, sarà concepir nell'anima sua una chiara cognitione de i benefici grandi, e perfectioni Divine, e de grandi obblighi; e ragioni, che habbiamo d'amarlo. Dal che ne risulterà, che quando tu vorrai svegliarti, ed alzare il cuore all'amor di questo Signore, haverai con questo motivi grandi, con la rappresentatione di tutti questi obblighi, eragioni, che tu hai d'amarlo.

### CONSIDERATIONI Prima del primo beneficio della Creatione .

Rà le cose, che molto muovono il cuore ad amare, una delle principali è quella de' beneficj ricevuti : la ragione è, perche (come dicono i Filosofi) il bene è per se stesso amabile, ma ciascuno s'inclina adamar più il suo proprio bene. E però chi desidera d'accendere il cuor suo nell'amore di Dio, deve spesso essercitarsi nella consideratione de tuoi benefici, che sono propri beni dell'huomo . I quali benche innu-

facilità di quelli, che in questo pietoso essercitio si vorranno occupare. E benche di quella materia ne abbiamo trattato in molti altri luoghi (per esser necessaria à tutte le buone intentioni:) tuttavia ella è tanto ricca, è tanto copiola, che quantunque sempre si tratti, sempre vi sono cose nuove da dire. Perche qual sarà quella lingua, ò quelle scritture, che bastino per esprimere il pelago delle misericordie, e benefici di Dio? Et in qual' altro esfercitio possiamo, ò dobbiamo impiegar meglio tucta la vita, che nella consideratione di quelli? Tratteremo dunque in questo luogo di quelli, per infiammare i nostri cuori nell'amor suo. Ma per intender meglio la grandezza di questi beneficj, bisogna alzar prima gl'occhi a considerar la grandezza del donatere, e la nostra bassezza: perche tanto più è da stimare il beneficio ricevuto, quanto è maggior quel, che lo dà, e minore quel, che lo riceve; maggiormente quando lo dà per gratia.

Adunque se tu vorrai conoscer qualche cosa della grandezza di questo benefattore, niente altro maggiormente conoca piogna, che alzar gl'occhi al Cielo, e dezza di mirar la grandezza, e bellezza di quest' Dio. opera, ch'egli creò: la qual tenza parole ti dirà, qual sia le grandezza, e la potenza dell'autor, che la fece. E grande il potere di quel Signore, che solamente volendo, e commandando formà questi Cieli a luce dell'abisso della sua infinita fecondità: & il quale, le ora volesse, farebbe altre migliaja di Cieli, maggiori, e migliori di questi, con maggior facilità, che tu non puoi aprire, ò

terrar gl'occhi.

Non solo dunque si mostra la grandez- universo za del suo sapere nell'ordine, e concer- mostrano to maraviglioso di tutto l'universo: ma dezza di ancora in ciascuna delle parti, e crea- Dio. ture, delle quali è pieno, dalla maggiore fino alla minore. Perche se tu guardi all'artificio, e fabrica del corpo di una mesca, e d'un'ape, ò d'alcun'altro animaletto (per picciolo che sia ) e gl'istromenti, & habilità, che hà ciascuna di queste creature, per procacciarsi il vivere, in cialcuna d'esse vedrai cole, che ti faranno maravigliare. Adunquese è tanto grande la sua bontà, la sua maestà, la fua bellezza, la fua mifericordia, la fua merabili sieno, quì nondimeno gli ri- dolcezza, la sua benignità, e la sua cle-

dire, e che gl'inte!letti creati possono

comprendere.

Questo Signore adunque è tanto mirabile, & egli fin da quell'alto luogo tiene gl'occhi addosso a te vil vermicello: & è quello, che con inestimabile Carità ti fà tanti benefici. Se tu guardi bene chi è lui, chi sei tu: io non dico il farti tanti benefici, ma un pezzo di pane, che ti desse, essendo egli quel, che lo dà, e tu quel, che lo ricevi, sarebbe degno d'inestimabili gratie, per l'eccellenza del donatore. Con quello spirito, e sentimento si maraviglia il santo Giobbe de benefici di Dio, quando diceva: Che cosa è l'huomo, Signore, che tu tanto l'aggrandisci, e tieni nel euor tuo? Solo che Dio si ricordi dell'huomo, e dia luogo in quel Sacrato petto a cosa tanto bas-1a, e di grande ammiratione per chi sente qualche cosa della grandezza di tal Signore, che sarà dunque l'haver fatto per lui quello, che hà fatto? Se ci fa stupire, che Dio voglia ricordarsi dell' huomo: quanto più ci farà stupire, che fi faccia huomo per l'huomo , e muora per lui in Croce? Devi dunque considerare in ciascuno

Circon- de benefici Divini, queste tre circostanconfide-

Giob. 7.

ze; cioè, chi lo dà; a chi lo dà; e perraff ne' che lo dà. Chi? Dio. A chi? all'huomo. Perche cagione? per pura gratia, & amore. Questo adunque tanto grande, e tanto mirabile Signore, che di niente hà bisogno, se non di se stesso: senza pretendere, ne sperare cosa alcuna da te, per sua sola bontà, e magnificenza ab eterno, innanzi a tutt'i secoli, se tu eri de gl'eletti t'amò, e ti volse bene(come 2. Tim. 10 dice S. Paolo)e d'allora in quà si determinò di crearti, nel tempo che a lui piacque per farti beneficj inestimabili, e dipoi farti partecipe della sua medesima gloria. E se tu vorrai sapere, quale, e quanti benefici fieno quelli, apparecchia ora l'orecchie dell'anima tua, e comincia ad udire.

> Considera prima, come questo tanto gran Signore con questo amor sopradetto cavo dal non essere all'essere, e ti creò a sua imagine, e similitudine. Apri gl'occhi per conoscere questa dignità che è non effer zappa, ò istromento del Creatore ( come l'altre creature ) ma imagine, e somiglianza sua, cioè, ester iostanza intellettuale, come lui, & ha-

menza; supera tutto quello, che si può i vere libero arbitrio, e cognitione, come lui ; perche havendo somiglianza con lui nella maniera dell'esfere, e del vivere, e dell'operare, venghi poi ad essere un bellissimo ritratto, e copia d' infinita bellezza.

E perche questa gloria non fosse tranfitoria, e û finisse co'l tempo, ti diede udell'esperpetuità nell'effere, perche così tu fol- fere data si perpetuamente beato, e capace di quella immensa Eternità. Di maniera, che tutte l'altre creature non fanno altro, che dare una veduta al Mondo, quando nascono: & indi a poco a poco spariscono: ma tu venisti dal non essere all'essere, per non tornar mai al non effere. ma goder sempre l'aere della vita.

E se tutto questo ti par poco, cono- chel'huascasi da questo la grandezza della tua di- mo harignità, che tu sei di tanta capacità, e Dio. nobiltà, che nessuna cosa creata puòbastare al desiderio tuo; se non è la grendezza di quella infinita Maestà. Vedi, quanto grande è il seno della tua capacità, e quanto grandi spazi, e regioni sono serrate dentro di te : poiche ne i Cieli, nè la terra bastano per empirle : ma solamente quell'immensa Eternità. Questa eccellenza ti dirà, chi tu sei, e perche tu sei, e quel, che tu devi cercare & a quel, che tu devi attendere. Solo Dio ti può satiare, ogn'altra cosa ti può occupare, ma non satiare. Questo solo adunque cerca: questo solo è lo sposo, e centro dell'anima tua, il compimento di tutti i tuoi desideri, ed il tuo ultimo fine. Questo solo è per te, e tu sei per lui : se dunque egli vuol te, devi voler lui. O maravigliosa dignità dell' anime nostre: Il Rè, della cui bellezza il Sole, e la Lunasi maravigliano: la cui Maestà i Cieli, e la terra riveriscono: dalla cui lapienza i Chori de gl'Angeli sono illuminati: per la cui bontà il collegio di tutt'i Beati si mantiene; questo tale, ò anima mia , defidera dimorar teco, e vuol polarsi nel tuo Palazzo. Apparecchia dunque, & adorna il eno letto, figliuola di Sion, e recevi il tuo Re, e Creatore in quello: per la cui presenza si rallegrerà, e si riposerà tutta la tua famiglia, perche non si partirà tal'hospite senza lasciare la sua albergatrice tranquilla, e proveduta di gran doni. Perilche dice S. Bernardo: O felice quell'anima, che ogni giorno monda il cuor luo per ricevere Dio in quello: la qual certo di

Eccl. 34

Dio.

niente haverà bisogno, poiche hà in sè s l' autore di tutte le cofe. O beata l'anima, nella quale Dio trovò ripolo, e | SECONDA CONSIDERATIONE stanza: la quale può già dire: Quello, che mi creò, riposò nella mia habitatione. Perche a questa non sarà negato il riposo del Cielo: poiche ella apparecchiò a Dio in terra luogo di ripolo.

Mira ancora doppo l'anima il corpo, Doni corche il Signore ti diede, fornito, & ordell'huo nato di tanti organi, e fenfi; perche fe da tu sei giusto estimatore de suoi doni, troverai che tanti benefici ti fece in questo beneficio, quante membra, e sensi ti diede. E se tu vorrai vedere, quanto vale ciascuno, guarda quel, che ti farebbe il mancamento di uno di quelli; e di quì conoscerai il beneficio, che ti fece, quando di tutti ti provide. Se per lorte tu perdessi un'occhio, quanto ameresti chi te lo restituisse? E se per alcun delitto tu meritasti, che te lo cavallero per giustitia, quanto ameresti chi te lo conservalle? Adunque non merita d'esser meno amato, chi prima te lo diede; e dapoi che te l'hà dato, te lo conserva, havendo tu molte volte meritato di perderlo, per haverlo usato contra il suo servigio.

E se queste cose ti paressero picciole, Amor e di mira, se tu vuoi, la grandezza dell'amo-Dio nel re, con cui te lo diede; poiche è cerl'huomo, to, che non con minore amore ti da le cose picciole, che le grandi. Perche, si come il Padre non da con minore amore al figliuolo un vestimento, che una grossa beredità (perche il molto, ed il poco dà co'l medesimo amor di Padre ) così quel Padre Eterno non dà con minor amore a suoi figliuoli i doni piccioli, che i grandi : perilche non deve eller meno amato per quelli, che per gli altri: poiche il tutto dà co'l medesimo

Vedi dunque, anima mia, l'obbligo, che hai al Signore, che con questo amore ti volse creare: benche egli sapesse molto bene, quanto male tu l'havessi a ringratiare, e quante cose havevi da fare contra la sua volontà: ringratialo molto di questo beneficio; riconoscen do, che nè in Cielo; nè in terra hai chi ti sia più vero Padre di lui.

. del secondo beneficio del governo, e conservatione della vita corporale.

Onfidera ancora il fecondo beneficio, che è del governo, e conservatione. Un beneficio è, l'haverti dato l'essere: & un'altro è, doppo l'havertelo dato, conservatelo: benche non è altro quel, che lo conserva, che quel, che lo diede. Tutto è da una medesima mano, e tutto nasce da un principio. Di maniera, che se cessalle un punto da questo ufficio, subito ritorneresti in quell'istesso niente, di che sosti creato. Discorridunque per tutti i passi della tua vita, e vedrai, quanti beneficj chiude in sè questo folo beneficio. Quando tu eri nel ventre di tua madre, ferratto in così stretto albergo, chi hebbe cura di te, perche cu ivi non ti soffogassi, e fosti uno degli abortivi, che muojono prima, che nascono; se non quello, che t'hà guardato fino adesso, e seceti questo beneficio anticipato, perche dapoi se gli pagasse con rendergliene gratie, dicendo co'l Profeta: Dal ventre di mia madre tu sei mio Signer Sal, 24, Die, non t'alloctanar da me?

Nel tempo del parto, quando già veni-vi a questa luce, dove il veggono tante creature, le quali pare, che sieno più presto nate per tormentare, che per vivere, chi hebbe cura di te, perche tu non fossi di questo numero? Doppo questo, Obblighi dimmi, di quanti pericoli t'ha liberato, ri che e di quanti casi repentini, ne quali casca- habbiamo no gl'huomini ogni giorno, così per mare, a Dio per come per terra? Ofe tu peteffi confidera- vatione. re, quante occasioni di queste hà prevenuto il Signore con la fua providenza: allontanando da te i mali, che ti potevano intervenire : de'quali tu non puoi haver notitia? Da quante forti ancora d'infermità, e d'offese t'hà liberato, nelle quali tu vedi ogni giorno cader de gl'aktri huomini? Non passar (ti prego)così di corso per questo beneficio: perche senza dubbio è degno di esterne singolarmente ringratiato. Dimmi, che infermità, òdanno può havere un' huomo, che non la possa havere un'altro huomo? Se come figliuoli d'Adamo, tutti siamo figliuoli di questo Padre. Se per il peccato originale tutti liamo concetti in esso. Se per peccati attua-

li, tutti siamo peccatori. Se per esse, cari gl'altri benesici maggiori, poiche re il nostro corpo composto d'humori questo tanto picciolo t'è così caro? contrarj, le cui contradictioni, e guerre vengono a tornare in capo a noi, tutti siamo di questa massa. Perche dunqua è zoppo quello,, e stroppiato questo: uno è cieco, & un'altro attratto: uno patisce di gotta , un'altro mal di fianco, & altri d'altre infinite maniere d'infermità : con le quali passano i giorni, e le noti con perpetuo gemito, senza un'allegrezza, e senza esser fignori di bere un bicchier d'acqua: & a te fece il Signore canto fegnalata gratia, che ti diede una bolla d'essen. tione generale da tutti questi mali, e ti fece Signore di tutre le tue membra, e ti diede una vita allegra? Non a può quasi assegnare altra cagione di questo, se non la sola gratia, e misericordia sua. Quanto dunque sei obbligato al Signore per questa cagione? Se follero in prigione dieci malfartori, per eller giustitiati; & essendo tu uno di quelli, il Rè facesse gratia à te solo della wita, lasciando gl'altri in poter della giustitia: quanto gli saresti obbligato per questa gratia? Non è dunque minor gratia, che essendo tu peccatore, come gl'altri huomini, e mirando per giustitia i supplici de gl'altri, Dio tilevi dalle mani del boja , lasciandovi gl'altri: questa è cosa di singolar privilegio, e così merita ringratiamento singolare. Se tu saprai considerare quefto, tutte quante l'infermità, e milerie del Mondo (che sono più, che l' arene del mare ) haverai per beneficipropri : e tutte ti saranno stimoli d'a more, perche tu ami quello, che ti fece tanti benefici, da quanti mali egli ti liberò: Oltre a questo, non sarà dovere, che

tu ti dimentichi del cibo, e mantenimento quotidiano, che ti dà il Signore: poiche il Santo Patriarca Giacobbe non si dimenticava di questo picciolo beneficio, con gl'altri maggiori. Ma che gran coia è, che l'aggradisca il Patriarca, poiche l'aggradiva Christo Signore de Patriarchi, il quale ogni volta, che mangiava, ringratiava il Padre tidiano ta, cue mangiava, ringiaciava in dell' hue di quel cibo, che prendeva : benche nedi Die, non fosse altro, che un pane d'orzo Guarda, di che ringratiava, chi tanto maggiori gratie haveva ricevuto. CoGuarda quel', che suol constare il mantenimento ordinario a molti huomini e di qui vedrai quel, che tu devi a Dio, se per ventura te lo diede senza costo. Uno lo compra co'l fudor del suo viso. un'altro con pericolo dell'anima lua, un'altro con perpetui pensieri. & afflittioni di spirito : & un'altro ancora con pericoli di morte: e molti sono, che appena con tutti questi mezzi acquistano le cose necessarie per vivere: e: tu per ventura troverai ogni: giorno la tavola piena , e proveduta di tutte le cole necellarie, co i penheri, e travagli altrur. Quello dimandava a Dio il Patriarca Giacobbe : e per questo s'obbli-Gen.48. gava a servirso tutta la vita sua: e noi vediamo, che per questo serve un'huomo ad un'altro, come schiavo: perilche era molto più ragione servire al Creatore, che a questa, & ad ogn'altra cola.

Discorri ancora per tutte le creatui Huomo è re del Mondo, che se tu le guardi at-il fine di centamente, troverai per certo, che en tutte le eri il fine di tutte quelle, e che tutteture. furono create, per servigio tuo. Tutte quelle sono come parte dell'heredità, che ti diede Dio; e come diverse vettovaglie, che furono proviste per il tuo mantenimento ; e come le masseritie dell'arnese, e casa, dove Dio ti pose. Mira dunque, quanto grande sia quella bontà, che di tante cose providde a chi non l'havea pur meritato: e dapoi anco havendolo con tante colpe demeritato, persevera tuttavia in farci bene, senza cessare. Quante volte starai: tu giocando, giurando, e spergiurando, & egli stara in quel punto piovendo ne i tuoi seminati, nella tua vigna, e ne'tuoi pascoli, per darti tutte le cose necessarie, le quali ( se bene ti torna) tu spenderai in suo disonore? Quante volte sfarai tu dormendo, e Dio in quell'hora farà volar l'ape per monti, e valli sopra questo, e quel fiore, per adunarti robba, e farti favi di miele da poterti cibare ? O bontà infinità , ò bontà innenarrabile, che con tanti peccati, e malitie non può, nè dimenticatsi di quello, che è, ne lasciare di farcibenefici?

Ma non basto, Signore, alla tua pietà putati al-deputare in servigio nostro tutte queste dia de gi me crederemo, Signore, che tu habbia i creature più basse, che sono in terra: huomini,

Cibo que-

se tu non occupavi ancora in quello le sufraquel beneficio a quella velte, ò alla più alte, che stanno sopra i Cieli, che sigliuola ? Perilche si vede, che una fono gl' Angeli: i quati ancora deputafii per nostra utilità, e timedio. Gran
dignità è per certo, l'haver tali custodi, tali diffensori. rali maestri e tali mezani. O le tu potessi vedere, con quancon gratica della veste, e di benessicio della figlinola: e così ella è obbligata a
renderne gratica. De tu potessi vedere, con quanquesto, tutte le bellezze, e persettioni
con della consultationi poiche la
la figlinola: e così ella è obbligata a
renderne gratica. De tu
la consultationi
con della consultationi
della consultationi
con della consultationi
della consultationi
con della consultationi
della consultati mo, e con quanto pensiero vegebiano contro quelli, che ci combattono, e con quanta divotione presentano le nostre orationi a Dio: come faresti più conto di questo beneficio? Ecco dunque, come tutto questo Mondo serve per tua conservatione, e come tutte le Creature di quello sone come i petti della balia, a cui Dio raccommandò il tuo nutrimento. Auvertisci dunque di non esse tanto bambino, che tu si ingrato alla madre. che t'ha partorito, per la balia, che ti nutrisce: perche la balia non ti nutrirà, j tuo, chiaro è, che tutt' i benefici, che si se non perche questa madre glielo commanda. I peraiconcelli riconolcono al- dre fi prende carico della cafa, e famila voce la vera madre, che covò l'o-Iglia del suo figliuolo, per sostentarla, e va, & udendola, lasciano la falsa, che gli provederla di tutte le cose necessarie, zolie, e gl' allevava, e vanno a trovar chiaro è, che quello beneficio più si fa la vera. Gome dunque non lasci zu il al figliuolo, che alla sua famiglia: è per Mondo, benche egli t'habbia sostentato, e vezzeggiato, per seguire il tuo vero figliuolo. Perche come disse S. Agostifattore, e Creatore.

Per le cose dette di sopra si vede Benefici chiaramente, come tanti sono i bene-ficti da fici fatti all' buomo, quante sono le

mo solo, quantisono li fatti a tutte le l cresture del Mondo: perche tutt' i benefici, che si fanno a quelle, si fanno più l veramente all'huomo, che a loro. Questa è una delle più dolci, e vere considerationi, che si possano havere delle creature. Dimmi, la bellezza, e virtà del Sole, della Luna, e delle Stelle, de' fiori, degl'albori, edelle pietre pretiose, achi giovano più, ò dilettano più; a se, dall'huomo? Dell'odore, e della que intenderai, come tutto quelle, che bellezza, edella vinoù della rosa, chi se serve a i pesci del mare, a gl'animali delneserve più , ò più se ne diletta, l'huo-la terra, & agl' ucelladel Cielo, serve a mo, della ? Di maniera, che quantunque ella habbia la gracia, un'altro è t'hai a service. quel, che la gode: onde egli è quello,

delle creature, terrai per benefici tuoi, essendo tutte statte fatte per uso, e commodo tuo non meno, che dal Padre la ricca veste per la figliuola. Perilche verrai a conoscere, che il beneficio altrui è più tuo, che di chi lo possiede, e per confeguenza tu farai più obbligato a riggratiar Dio.

Il medesimo conto hai da fare dell' habilità, che questo Signore diede a tutte le creature, per sua provisione, e diffesa, perche se tutte sono per servicio fanno a quelle, si fanno à te. Se un Padir meglio, non fi fà alla famiglia, mà al no) quelle, che non s'ama per amor di sè, ma per altri; non s'ama.

Eccodunque, quanto tu sei obbligato disti da fici fatti all' huomo, quante sono le al Signore più, che tu non pensavi, obligi tre crea-creature del Mondo; poiche tutte su- poiche di qui si vede, che tutt' i be- dell'huo ture son rono create per servigio suo. Ma se tu, nefici fatti a tutte le creature, gli & mo verso d'atti per per servici per per servici per per servici per un altro conto non meno; a te. Perche questo è come sostentar benefici a te. Perche quelto è come sostentar benefici dell'huo- frutzuolo, che vero, troverai per certo, la famiglia, che t'hà da servire, man- dell'altre che tanti sono i benefici fatti all' auo- tenere l'armento, che t'hà da softentare. e proveder di vestire, di calzare. da'armi, e di medicine a i servi, che t'hanno a service. Se dunque tutto questo si fa per te, tutti questi sono benefici tuoi, benche vengano dati d'altra mano. Però il Profeta frà i benefici Divini loda Dio, dicendo, che produce ne monti il fieno, e l'herba per servitio de gl' huomini, e delle bestie, che senvono all'huomo. A questo modo dunte: poiche tu fei quello, che di ogni cofa

Di qui nasce ancora quella tanco dol dellecrosche hà ricevute questo beneficio, e non ce consideratione, che a punto l'Apo-ture per ella. Ma dimmi, quando un Padre fa fa- stolo mostro , quando disse, che quanco dell' hue. se una veste pretiofa ad una sua figliguola, producono, e travagliano sutte le crea- mo-

treccia , e tramal il verme filatore la seta. Per te produce frondi, e frutti il bell'albore. Per te frutta la vigna, l'horto, l'ulivo, con tuttigl'altri albori, & herbe del campo Day de del fiume . Per te riscalda le sue ova la pernice, e l la gallina. Per tua ricreatione fà, e disfala sua ruota il bel pavone. Per te su l data habilità al pulcino pur dianzi nato, che non essendo ancor finito di formar nell'ovo, sappia già viver da sè, e mantepersi per tuo uccello. Finalmente tutte le habilità, e travagli di tutte le creature (se tu ben le guardi) sono benefici tuoi.

Il velo della lana che dà la pecera, è beneficio tuo. Il latte, il cuojo, e la carne, che dà la vacca, è beneficio tuo. L'unghie, el'arme. che hà l'astore per la caccia, è beneficio tuo. La musica del rofignuolo, e de gl'altri uccelli, che cantano la primavera, è beneficio tuo. O quanto gran campo hai quì per girar gi' occhi, e passeggiare per tutte le creature: poiche quanto è in esse, è come un soprascritto, che dice: a te. Dio l'ha con te, a te parla, a te dice, a te vuole insegnare, te vuole svegliare, a te predicare, e te tirare a se per tutti questi mezzi. Come dunque frà tanti splendori, e mostre della sua bontà, non lo conosci? Come frà tanti benefici non l'ami? Come frà tante voci, con le quali ti chiama, non l' odi? come non dimandi mai al tuo euore alcuna volta, chi è questo, che di tanti beneficj m' hà circondato? Chi è questo, che per tante vie mi si scopre? Chi è questo, che per tanti viaggi mi vuol tirar all'amor suo ? Chi è questo, che con tanti argomenti, e testimoni mi si vuol dare a conoscere? Chi è questo, che tanto mi sima, che tutte le cose creò per servigio mio? Chi è questo che per sua sola bontà , senza ch'io l'habbia servito, hà volutofarsi come pastore del mio armento? e maggiordomo delle mie facende? diffensore della mia famiglia? e medico de'miei servi? e procuratore di tutt' i miei negozj? Adunque, come frà tanti beneficj non è amato? Come frà tante mostre, che ci sa di sè, ci sparisce? Come offerendociici in tutte le creature, non lo troviamo? Gome operando tante maraviglie, non lo conosciamo? Questa è maggior maraviglia, che tutte l'altre maraviglie: perche questo è l'effetto

ture, lo travagliano per te . Per te in- i della corruttione del peccato: farei tanto ciechi, che frà tanti splendori non vediamo : e tanto infenfibili , e sconoscenti, che frà tante fiamme di benefic! non abbrucciamo. Fù maraviglia di Dio, A ... du l'amoiulli nolla formace di Babilonia , non s'abbrucciassero : c Dan. i. maraviglia è ancora non di Dio, ma del Demonio, che stando noi altri nel mezzo di tante siamme di benefici Divini, quante creature sono in questo Mondo, i nostri cuori non s'abbruccino nell'amore di chi ci fà tanto bene.

TERZA CONSIDERATIONE del benesicio inestimabile dell'incarna. tione, e natività del noftre Salvatore, e d'altri paffi della Sua Santiffima vita.

Doro te, Signor mio Gesu Christo, A Rède' Cieli, lume del Mondo, Signor de'Signori, Prencipe di pace, virtù di Dio, e sapienza del Padre Eterno. Adoro te, Riconciliator de gl' huomini, Auvocato de peccatori, refrigerio de' travagliati, consolatione de gl'afflitti, e guiderdone de giusti, Adoro te, pane di vita, medicina dell' anima Redentor del Mondo, allegrezza del Cielo, Sacrificio aggradevole, hostia pacifica, che con la soavità, de odoro delle tue virtù inchinafti gl' occhi dell' eterno Padre a guardar le nostre miserie, udire i nostri gemiti, e riceverci nella sua gratia. O pietosissimo Gesù, quì vengo a confessare questa inestimabil pietà, la quale usasti a noi, senza haverlo meritato: & ad offerirti Sacrificio di lode per tutt' i benefic), co' quali facesti bene a questa mala semenza, vasi d' ira, figliuoli reprobati, servi senza frutto, e meritevoli di morte. Perche essendo tali, quali eravamo, inclinasti gl' occhi tuoi dall' alto a mirar le nostre miserie, e vedesti l'afflittione del tuo popolo, e descendesti a liberarlo. E essendo vero Figliuol di Dio, che sostenti tutte le cose con la tua virtù, e le reggi con la tua Sapienza: al cui nome piega le ginocchia tutta la natura creata: con tutto ciò non ti sdegnasti d'inclinar l'altezza del tuo poter alla carcere tenebroia di questo secolo: e farti partecipe delle nostre miserie, vestiti del sacco della I nostra mortalità, per consumar co'l tuo parere la nostra fiacchezza, e mutar la nostra mortalità in eternità: lavare i nostri peccati col tuo Sangue, e restituir la nofira natura all'innocenza per-

Hene**G**cio

E non voleki mandar per questo niuno de gl' Angeli so de' Cherubini, ò Serafini, ma tu stello volesti venire di e Verbo suo ) non mutando il luogo , che tieni, ma offerendo a gl' occhi no-Ari la tua presenza per mezzo della tua Santa humanità. Per questo discende-Ri dal seno del Padre nelle viscere della Madre, nelle quali per sola virtù dello Spirito fanto fossi concetto, con tan-ta gran maraviglia, che non perdesti pun-to con l' humanita la gloria del Padre, non scemasti co'l nascere la virginità della madre. O maraviglioso, & incom-prehensibile contratto! Il Signor della gloria congiunse la sua altissima Divimità con la bassezza della nostra humanità; il fattor delle Creature non fi sidegno di prender forma di servo, e non solo di servo, ma ancora di pec-catore! O amantillimo Gesù, che gran Carità su quella, che tu in quest'opera ci mostrasti. Non ti contentati d' esser nostro Signore, Creatore, e protettore, ma ancora tifacelli nostro compagno, nostro fratello, nostro sangue. A questo modo s'humiliò il Salvatore e così in capo di nove mesi venne ad uscire del ventre verginale in questo Mondo, con tutta la moltitudine delle sue misericordie. Ivi mettono Dio in un Presepio, lo distendono in quel sì povero letto, l'involtano in poveri panni, e quando lo sfasciano, distende quelle felici mani, e braccia per quel sì firetto letto. O humiltà ineffabi-le, ò povertà inestimabile, ò amor incomprensibile! Mira, come stà in un Presepio quel Dio tanto grande, il quale empie i Cieli, e la terra; come stà învolto ne' panni quello, per cui è firetta la larghezza de' Cieli; come sià coricato al petto d'una donzella quello, da cui dipende tutta la natura creata : come si mantiene con un poco di latte quello, che dà passo a tutte le creature: come plange in culla quello, che tuona ne' Cieli, alla cui voce Opere Grangia Tomo I.

s'humiliano, e raccolgono l'ali cutte le potenze Augeliche. Perche, Dio mio. volesti nascer tanto humile, e tanto povero, se non per cominciar la prima lertione della tua dottrina, la quale è l'humiltà, principio, e fondamento di tutte

Che dirò dunque di questa povertà? Tu, talmente ti facesti povere, che dei nascine di auco per questo nascimento havesti mento di Chillo. un piccielo cantone proprio dove tu al-bergaffi, ma in una stalla: & anco questa fu prestata alla tua santissima Madre da due animali. Qual creacura fù giamai al Mondo tanto povera, che aci partorire venisse a mettere un suo figliuolo in un Presepio frà la paglia, ed il heno, e frà il hato delle bestie, por mancamento d'altre refrigerio? Tal ripole adunque eleffe per sè il fattor del Mondo e tali delitie hebbe quel Sacrato parto, Il Palazzo, è una stalla: la culla, è un Presepio: il letto, è il fieno, e porpora reale, un povero panno. I servi non si contentano di così povero apparato. La madre, è la comare; la Signora, è la serva, & il tutto di quella casa: esta èquella, che serve il Figliuolo: quella che lo latta, l'addormenta, l'adora.

l'abbraccia, e l'appoggia al suo petto ver-

Oltre a questo, che cuore sarà, Signor mio, che non si muova ad amore, e divotione, considerando non solo questa estrema poverzà, ma ancora l'amore inestimabile, che qui ci mostrasti, quando ti sacessi canto povero per te, e tanto ricco per noi? E il proprio de gl'huomini, arricchire altrui con la sua poxertà, perche bisogna, che levino a sè quello, che hanno a dare ad altri. Ma tu, Signore, che necessità havevi d'impoverirui, per arricchirci? Prendesti la mia humanità, per darmi la tua divinità, ti facesti Figliuol dell'huomo, per farmi figliuol di Dio, accioche io fosh per gratia quel, che tu eri per natura: & oltre a questo, ti ponesti in un Presepio, perfarticibo di bestie, essendo tu pane degl' Angeli . Perche, che altro iono gl' huomini, se non quelle bestie, di cui disse il Profeta: Si marcirono le bestie mel suo sterco, cioè nella corruttione de'suoi peccati? Per gl'huomini adunque fatti bellie ti mettelli in un Presepio, e ti facesti fieno ( poiche ogni carne è fieno ) perche ivi ti tro-

fto.

Ezec. 2.

vassero le bestie nel suo proprio luogo: n Vedesti gl'huomini fatti carne, e che son sapevanoamare, se non la carne; e per questo ti facesti carne, dove ponesti tanchi con tutte le viscere sue non ti amerà. Chi dunque potrà spiegare i travagli,

ta soavità, che sarà di durissimo cuore, Virtù della vita che in questa carne santissima patisti i di Chti- viaggi, che facesti, gl'essempi di virtù, che in tutto il corso della tua santissima vita ci desti? Che altro fù la vita tua, che una luce, & un essempio perfettissimo d'ogni virtù ? Perilche quando jo voglio conoscermi, guardo nella tua santissima vita, come in uno specchio risplendente, & ivi chiaramente veggo ciò, che mi manca. Ivi trovo vera ubbidienza, profonda humiltà, volontaria povertà, ineffabil purità, maravigliosa patienza, costante perseveranza, longanimità grande, e sopra tutto, incomprensibile Garità, e quella virtù, di cui hà maggior bisogno la nostra miseria, ch'è la tua gran misericordia; e finalmente quante virtà io posso desiderare, qui le trovo come scritte, e distese in una tavola molto polita. Perche veramente tu sei quel libro, che il Proseta yidde scritto di dentro, e di fuori: poiche tutta la tua santifima vita, in quel che scopriva di fuori, e serrava dentro, è piena di maravigliofa dottrina , e virtù : e fenza dubbio chi studierà in questo libro, e lo mangierà, come il Profeta, vi troverà dentro bocconi d'oro. Adunque, ò clementissimo, e dolcissimo Signore, che ti posso io dare per tanti benefici ? Veramente le io havelli tutte le vite de figliuoli d' Adamo, e tutti i giorni, & anni del secolo, e tutti i travagli degl'huomini, che sono, furono, e saranno, tutto questo faria niente, per pagare il minor di questi benefici. E poiche niente di questo posso, etu, Signore, facesti tutto questo, perche io me ne servissi, ti supplico, che tu vogli aggiungere un'altra gratia a tutte queste gratie, ch'io conosca, & aggradisca tali benefici, & ardentissimo amore, di chi

mi fece tanto bene : e pensiero , e diligen-

za, per sapermi servire di quelli.

QUARTA CONSIDERATIONE,

Del beneficio inestimabile della no-Ara Redentione.

Icono i Santi Doctori, che per inten- Circollider qualche cosa del beneficio inesti- ze princi-mabile della Passione, e morte del nostro intendere Redentore, dobbiamo considerare que- il mittere ste quattro principali circostanze, che della Re-furono in essa: cioè, chi pate, che pate, per chi pate, e perche pate. Per-che quanto più chiaramente conosceremo la qualità di ciascuna di queste circostanze, tanto più crescerà nell' anime nostre la maraviglia di uest'opera, e tanto più aggradiremo questo in comparabile beneficio. Cominciando dunque dalla prima, alza gl'occhi a considerare, chi è questo Signore, che pate. Ma chi potrà rispondere a questa dimanda; poiche chi pate, è Dio? Egli solo il sà: egli solo il disse in una parola eterna, che parlò, che fù il suo Unigenito Figliuolo. Di maniera che quanto è lontana la Creatura da esser Dio, tanto è dal poter dichiarare, che cosa è Dio. Adunque come dirò io, Signor mio, chi tu sei ? Dirò quello, che tu di te stesso dicesti ad un Profeta: lo sono quello, che io sono. Tu Esod. s. sei un'essere infinito, che da nessuno procede, se non da te stesso; e suor di te non é cosa, che habbia l'esser da sè, ma da te, che sei principio, e sonte dell'essere. Ogni cosa, che ha l'essere, pende come un filo dalla tua sola volontà. Di niente facesti il tutto con la tua onnipotenza, e senza alcuno ajuto conservi il tutto con la tua bontà, & in niente tornaresti il tutto, se ti piacesse, co'l tuo solo volere. Tu solo sei quello, il quale sei, e tutto quello, che è, comparato con l'esser tuo, non hà essere; le stelle in tua presenza non risplendono; gl'Angeli dinanzi al tuo cospetto non sono mondi; tutte le bellezze dinanzi a te sono bruttezze; tutti i poteri sono debolezza; tutto il sapere è ignoranza; tutta la bontà è malitia; perche niuna cosa è buona, se non tu. Tu solo sei buono senza diffetto, savio senza errore potente senza contradittione: liberale senza accettatione di persone: giusto senza detrimento, e grande senza comparatione. E tanto grande la tua bellezza,

che chi pensa lodarti compitamente , no tutt' i chori degl' Angeli inginocoscura la gloria tua; e chi si paragona a te, perde la suz. Che dirò dunque della tua grandezza, & onnipotenza? Tutte le cole operi, nè mai ti dividi, sempre operi, e sempre stai quieto; sei, dove voi, & in nessina parte manchi. Questo tanto gran potere lo dichiarasti, Signore, a Giobbe, rappresentando-Giob 18. li la grandezza dell'opere tue, con queste parole. Dove eri tu, quando io poneva i Juoi fondamenti alla terra , quando io la fermavo sopra i suoi perpetui abissi, quando mi lodavano le, stelle matsusine, e tutt' i figliuoli di Dio cantano le mie lode? Chi posei termini al mare, quando l'acque sue prorompevano, come d'un ventre? Chi è quello, che comparte la luce all'aria, ec i calori sopra la terra? Chi diede il suo corso a i turbini dell'acque, e chi aperse il cammino a i tuoni risuonanti? Chi è il Padre dell' acqua piovosa, e chi genera le gocciole della rugiada della mattina? Da qual ventre uscirono le nevi, e chi le sa cadere dall'alto? Chi sospende l'acque nelle nuvole, perche non caichino a pieno sopra la terra? Per sua virtù; e fortezza si congiunsero i mari, e e dalla sua prudenza su disperso il superbo: lo spirito suo sece belli i Cieli, & intervenendo la fua potente mano, venne a luce il ritorto serpente. Gren dezdella

Che dirò dunque della grandezza Maestà di della tua Maesta? Guardi la terra, e la fai tremare; tocchi i monti, e gli fai ardere; commandi al mare, & alza l'onde sue; chiami le stelle, & ubbidiscono alla tua voce: le Dominationi, e Potestà Angeliche t'adorono : i più alti Serafini raccolgono dinanzi te l'ale sue, e si tengono per vili vermi. Che dirò dunque, Dio mio? come potrò dire, chi son io? Ti confessino Signore l'opere tue , & i tuoi | Santi per sempre ti lodino: predichino i Cieli la tua grandezza, e le stelle il tuo splendore: i fiori del campo la tua belezza: la terra la tua Providenza: ed il mare con l'onde sue, la tua Maesta. Tu senza fatica creassi ogni cola, governi il tutto senza sastidio, lo sostenti senza stanchezza, e lo possiedi senza necessità.

Dio.

Adunque, o Rè mio, diami ora lidella vica cenza la tua Maesta, che io ardisca dire, dichristo ma dirò meglio: perch'io possa sentire quel, che tu (essendo tale qual lei)patilli per me. E mentre lo starò dicendo, stie-

chiati dinanzi a te, ringratiandoti di quanto per noi facesti. Tu tanto grande, e tanto mirabile t'abbassassi da quella soprana altezza della tua gloria a questa valle di lagrime, in forma d' huomo peccatore: dove patissi same, sete, freddo, stanchezza, persecutioni, dolori, e povertà sì grande, che havendo le volpi i covili, e gl'uccelli dell'aere i nidi, tu ricchezza del Cielo non havesti dove posar la testa. Nascesti in una stalla, in compagnia delle bestie, ti posero in un Presepio per mancamento di culla, ti fecero il legno di peccatore l'ottavo giorno, il Mondo cominciò, subito a perseguitarti, fuggisti alle nationi straniere, cercasti il silentio della notte oscura per questafuggita: non ti scusò l'innocenza dell'età da travagli, nè fit dato riposo a così delicato corpo; nè in così tenera età stà otiosa la pueritia. Creica il corpo, e cresceranno i travagli, allora patirai cole maggiori. Chi potrà, Signore, qui spiegar le stanchezze, e fatiche de tuoi viaggi, le tue vigilie, le tue orationi, le tue pietose lagrime, i tuoi digiuni, la tua povertà, la tua fame, le tue persecutioni, e l'ingiurie di tutt' i tuoi aversarj? Parlavano contra te, e ti facevano tradimenti, quelli che stavano come giudici a sedere alla prota. E sopra te facevano balli, e canti quelli, che bevevano il vino. Finalmente fù tale, e tanto stimolata la vita tua, che con molta ragione potesti dir co'l Pro- Sal. 87. feta: lo sono povero, & essercitato in moltitravaglidal principio della miacreatione .

Che sarà dunque, se noi congiungeremo i travagli della vita con Pene della quelli della morte, e della Croce? morte di Ivi è presa la libertà, accusata la liberalita, battuta l'innocenza, imbrattata di sputo la bellezza, condennata la giustitia, schernita la gloria, morta, e crocefissa la vita. Qual cosa più spaventevole? Dio morto? Dio batutto ? la potenza di Dio legata ad una colonna? l'imagine del Padre sputtacchiata da maligni ? e finalmente Dio posto in Groce nudo e fra due ladroni, in presenza del Mondo? che cosa si può pensare di maggiere ammiratione? O altezza di Dd 2

Carità, d bassezza d' humistà, deran-quo d'esser malvagi, benche fosse con eravadezza di misericordia, ò abisso d'incomprensibil bontà. Non passar più innanzi, anima mia, che non hai forza di

Me,

pensar più. E se non bastiamo per questo, che sa-Basses, rà, se noi consideriamo, per chi egli pate de utilità tutto questo? Non per Angeli, nè per dell'huo. Archangeli, ma per l'huomo. Che cosa chuomo? E una creatura, per quanto s'aspetta al corpo, più debole, e miserabile, che tutti gl'animali, e quanto a icostumi, sono molto più brutti, e più sozzi, più crudeli, e sconoscenti, di quelli. Adunque per una creatura tanto vile muore Dio ? per quella molticudine di serpenti, e vipere, che vide San Pietro in quel lenzuolo, che scendeva dal Cielo? per quelli, che in opere sono figliuoli di Satanasso, sanguigni, parricidi, corruttori d'ogni bonesta, e giustitia, trasgressori d'ogni legge, & inventosi d'ogni malitia? Per gl'ingrati, e sconoscenti de' benesici di Dio, rebbelli alla fua ubbidienza, sfacciati contra la sua Maestà, bestemmiatori della sua gloria? Per una scintilla dell'Inferno, il cui cuore non è preso con benefici, nè mosso da minaccie, nè tirato con promesse, nè domato con castighi, perche tema Dio? Per l'huomo, che non contento della sua malitia domestica, e propria, cercò tutta la terra, e prese tutte le proprietà, e malitie delle beilie, per imitarle, & in tutte l'avanzò, essendo più crudele, che le tigre: più feroce, che i leoni: più ingordo, che i lupi: più velenolo, che le vipere, e più l assuto che i serpenti? E non contento d'essersi fatto depositario di tutt' i vizi della terra, scese all' Inferno, e da' Demonj stesh prese le sue bestemmie, le fue fuperbie , le fue invidie , e l'oftinatione perpetua nel male? E non contento d'havere introdotto in casa sua tanta moltitudine di vizj forestieri, parendogli che tutto questo sosse poco', trovò da se stesso altre nuove sorti di malignità, e di lusturie; che ne fra le bestie ne fra i Demonj già mai si videro, ne si vedranno? Per tali huomini, molti dequali senza proposito, e senza diletto, firacchi, e sazigià delle sue golosità, e luflurie, feguitano il vitio non già per diletto del vitio, ma per malitia, & ulanza depravata, quantunque sia loro penola: come dice Geremia: Procurare-

glio? Adunque, Signor mio, per santificare questo sacco di serpenti, e scorpioni, muori in Groce! Per tali creature Dio pate cole tali? Ci fi doverebbe agghiacciare il langue, e spalimar tutte le membra, e doveremmo restare attoniti, quando consideriamo quella bontà . Appareschiati a considerare , anima mia, chi è questo Dio: e poi abbassati a vedere, chi è l'huomo; e vedrai , quanto quelta milericordia È maggiore di quel, che giudicano gl' huomini. Suole aggirarsi la testa dell' huomo, quando da qualche altissimo luogo egli guarda al ballo qualche gran profondità. Qual cosa dunque è più alta di Dio? qual cosa più bassa del peccatore? L'anima dunque, che con lume di Dio conosce l'uno. e l'altro, e si prepara a considerare, che quella altezza s'abballò tanto per una cola così vile, non le resta spirito, nè senso, se non per gridare col' Profeta, dicendo: L'animamia, Signore, è mancata in confiderare Sal, 218. la sua salute, cioè il mezzo, che prendesti per salvarmi, che sù la moste della Croce.

Ora io ti supplico, Rè mio, misericordiamia, che tu voglia manifeltar la Eagione, che mosse il tuo pietolo eucre, e lo costrinse a patir cose tali, per Perchecacreature tanto vili . Havevi forle qual- christo che interesse, ò aspettavi qualche mag-vollerait gior gloria, ò beatitudine, che tu non ha- per noi. vessi? qual frutto pensasti ricever di sì cara femenza? O vera gratia, ò amore ienza interesse, ò pura, e sincera bontà! Che bisogno havevi tu, Signore immenfo, del fervigio delle formiche? che frutto ti poreva arrecare la falute de gl' huomini? Non saresti vero Dio, se tu potessi ricevere aumento: Così dicelli tu ad un tuo amico. Chi mi può dar cosa alcuna prima, che io dia qualche cosa a lui ? Tutte le cose, che sono sotto il Cielo, 10no mie. Prima (dice il Profeta) che fossere sal. 89. imonti, e fo∬e fondata la terra nella ∫ua retendità, tu eri Die. Che vuol dire, eri Die? Eri un'essere infinito, una beatitudine compita, un' abisso di tutti i beni, che non veniva da' monti, ne dalla terra, nè da altri, che da te. E si come tu stesti per infinito spatio senza il servizio di questo Mondo; così potevi stare eternamente senza patirne dilagio. Non le creasti per ricevere alcuna

rola da lui, ma per dargli del tuo. E rispondi? Non altro, che quel, che tanto grande il mare della tua beatitudine, e nasce tanto dentro a te stello, che nè con questo Mondo, nè con altri mille Mondi, che tu creassi, pocrebbe crescere. Tutt'i fiumi entrano nel mare, ed il mare non èresce: tutt'i Cieli e le virtà de Cieli magnificano la gloria tua, e con tutto quelle non fi fa maggiore. O mare Oceano di tutte le per-Tettioni, è abisso d'infinita gloria! Che t'importano le nostre miserie, i sostri dolori? Che havevi a far tu della colonna, delle battiture, de gli schiafi, e della Groce ? Perche tante ingiurie ? perche tanti dolori? Per le viscere ( dice il Profeta) della misericordia del nostro Dio, per le quali prese a visitarci, venendo dall' alto: ò viscere pietose, ò viscere amorose, è viscere fatte un pe-lago di misericardia, & amore! Per quese viscore dunque, e non per interesse, ne per necessità, ti condolesti de nostri errori, havesti pietà della nostra servith, vedeki l'afflittione del tuo popolo, e discendesti fino a metterti frà i rosari, e le spine per liberarlo. Non perche essi lo meritassero, non perche fossero tuoi amici, ma solo per le viscere della tua pietà, e compassione. Non ti nojò il vestirei di carne, che discendeva da tal carne, non la strettezza del nostro picciolo corpo, non la bassezza della nofira natura, non le miserie della nostra mortalità, non la durezza del presepio, non l'horrore della stalla, non i disagi del Mondo, nè la morte della Croce. Scendesti dal Cielo tu aquila nobile, e reale, non a cacciar l'unghie nella cacciaggione , per mantenerti; ma perche noi cacciassimo l'unghie in te, per mantenerci con la tua carne. Fonte d'amore increato, se tanta forza ti faceva questa Carità, che tu volessi uscir di te, e fposarti con alcuna delle tue creature, non havevi bisogno d'abbassarti alla terra de'Filistei, perche nella tua terra erano creature più nobili, e più propinque a te, per natura, e per gracia, da poter far questo. Ivi erano le Sepienze Angeliche, con le quali tu potevi sposarti : perche volesti imparentarti co'peccatori ? perche volesti prendere sposa del suo incirconciso lignaggio, che poi ti venga a dare in mano de tuoi nemici, e farti morise? Che rispondi a questo, Signor mio, che Opere Granata Teme 1,

Luc, ri

rispose il Patriarca, che ti figurava: Cost voglio, che sia, perche cost piacque Ginta. a gl'occhi miei. Quella dunqua fù la cagione di tanta gran maraviglia, che fù la gratia, ed il beneplacito della tua clementifima volentà.

Che gratie dunque ti rendereme, Si. gnore, per quelle beneficio si grande? con quale amore ameremo chi ci pose innanzi una mostra di tanto incomprensibil bontà? Come è possibile, che al Essetti. Mondo si trovi chi non t'ami, e chi che deve di tal beneficio si dimentichi? Prima, far in not Signore, mi dimentichi io di me, deratione che di beneficio tale. Questi chiodi, della pasco quali furone trapassate le tue inne- Christo. centissime mani, trapassino sempre il cuor mio. Questo cambio tanto pietoso, che tu facesti, prendendo (opra di te i miel mali, e dandomi tanto largamente i tuoi beni, non m'ulcirà mai di mente. E poiche tu in tut. to il tempo, che tu vivelti, desiderasti la Croce, nella quale havevi a morir per me, tutto il tempo che io viverò , la terrò dinanzi, per piacerti,

QUINTA CONSIDERATIONS del beneficio del santo Battefimo, e de gli altri Sacramonti, 🗷 in particolare del Sauto Sagramento dell'Aleare,

TO ti ringratio molto, ò clementifiamo, e beniguissimo Signore, e Pa-Geandendre mio: perche ti piacque addottar-nescio mi per figliuolo, mediante il Sacra-del Battemento del Sasto Battesimo: Che mi simo. giovava l'effer stato creato, e confervato nell'effer dalla natura, s'io non fossi poi regenerato per questo Sacramento nell'esser della gratia? Quante iono le creature, e quante più le Provincie, e le Città, e le regioni, alle quali per gli alti giudici della tua altissima Sapienza , non si communica questo beneficio?

Per le quali possiamo dire, che non è Redentione: poiche non godono i Sacramenti; per i quali s'applica il merito della tua Sacrata Passione. Perche si come le cause universali ( come sono i Cieli , & i Pianeti ) hanno bilogno d' alere cause particolari , accioche producano particolari effetti ; così ancora Dd a

sa universale de nostri rimedi, che è la Sacrata Passione, si communicasse per mezzo de Sacramenti : i quali sono come cause particolari, che operano in virtà di quella universale, dalla quale procedono l'influenze di tutt'i nostri beni. Che sarebbe dunque di me, se io non fossi battezzato, se non restarmi senza Redentione, e senza rimedio alcuno? Et essendovene pur tanti, che non godono questo beneficio, e tanto pochi, che lo ricevono, volesti, clementissimo Padre, che io fossi uno di questi pochi, a cui toccasse tanto felice sorte, che potessi dir col Proseta: Molto chiara è la sorte, che mi toccò nel compartimento della terra? perche la mia heredità è molto chiara per me. Molte gratie adunque ti rendo. Signore, per quello beneficio tanto grande, perche si come io mi rallegro molto d' esser Christiano, e non Moro, nè Giudeo, nè Pagano; così ti lodo molto di cuore, perche per tè sono quel, ch'io sono. Se quel savio di Grecia, rendeva gratie d'esser Greco, e non Barbaro; essendo ancora la Grecia, schiava de gl' Idoli, quanto più devo ringratiare io te d'effer Christiano, e non Pagano, e d' adorare il vero Dio, e non pietre, ne l Demonj.

Ma non si contentò la tua pietà del Diversi beneficio di questo solo Sacramento, sacramen- che mi provedesti ancora di molti alti oroina- tri : perche si come erano molte le mie verie ne necessità, e dolori; così fossero molte cessità le tue medicine le tue medicine, e rimedj: Ordinasti dell'hue un Sacramento, che di nuovo mi reinte grasse: un'altro, perche doppo l'essermi reintegrato, mi rinforzasse: un'altro, perche quando io ero infermo, mi curasse: un'altro, perche doppo l'esser eurato, e sano, mi sostentalle: un'altro, perche raffrenasse i miei diletti sensuali : un'altro, perche ordinasse la mia vita: & un'altro, perche m'ajutasse nella morte. In ogni cosa misoccorse a bastanza la tua Providenza, e come quello, che iapevi bene i micibisogni, così provedesti per ciascuno convenientissimi rimedi; benche costassero tanto a chigli dava, che ciascuno gli costò la vita: perche a costo della vita di Dio humanato, si riparasse la vita dell'huomo perduto.

E lasciando per ora gl'altri Sacra-

ordinò la tua Providenza, che la cau- l'ammirabile, a cui desti virtu di perdonare i peccati? Chi può perdonare i peccati altro, che Dio; poiche quelli sono ingiurie del medelimo Dio, & egli è i giudice, e la parte, che hà da perdonar re? e tu Signore mettesti il perdono di questi peccati nello mani d'altr'huomo peccatore, come fon io: che dimora apprello alla cala mia, perche se jo hayerò fatto un peccato contra di te, per il quale io meriti d'esser bandito dal Gielo, e cancellato dal libro della vita, andando a casa del mio vicino. con dirglielo, e piangerlo, e promet-terne l'emenda, torni subito ad esser in gratia tua, de ad essere scrittor nel libro della vita.

Quanti viaggi bisogna camminare per Beneficio terra, e quanti intercessori bisogna cer- del Sacracare , per ottener perdono d'una offer mento sa, che sa un'huomo ad un'altro? Quan- sessione. to meno di questo adunque basta per ottenere perdono da Dio? Quanti martirj di medeci, e chirugici s'hanno da passare, per curare una ferita del corpo? ma per curare una piaga tanto mortale dell'anima non bilogna far'altro, che havere un vero dolore, e pentimento delle cose fatte, e proposito d' emndarsi, &-entrare in casa del Sa-

codia! Ma donde procede tutto quellos se non dalla sodisfattione, e penitenza, che tu prima facesti per le nostre colpe? Perche tu, Signore, pagasti tanto intieramente, dimandando a me tanto poco: perche già prima, ch'io peccalsi, havevo ricevuto la soddissatione del mio delitto. Ma o durezza, e sconoscenza de i figliuoli d'Adamo, che anco per quelto prezzo non vogliono compra-

cerdote, e confessargli il suo peccato.

O maravigliola clemonza, à supenda

liberalità, ò viscere d'infinita miseri-

re il perdono de i suoi peccati! A che minor prezzo poteva calare quella Divina giustizia, che obbligarsi a perdonar la colpa solamente per confessarla, e do-

lerti, e pentirfi di quella? Che diremmo poi del Sacramento del- Beneficio l'Aleare, e de benefici, che in quello del Sacraci facesti? Non bastarebbono per dichia-dell'Altarar questo lingue d'huomini, nè d'An-rei geli. Qual cosa può offere di tanto grande ammiratione, quanto vedere quel Signor della Maestà, la cui sedia è il Cielo, il cui letto reale è la terra, i cui fammenti, che Sacramento è quello tanto | migliari fono i Serafini, i cui messaggieri

ogol

sono gl'Angeli, la cui samiglia sono tut- ptanta riverenza, che non ardivano di te le cose create: che habbia voluto di- ssedere, nè d'appoggiarsi al muro, benmorar fra noi in questa valle di lagrime, che fossero infermi, & affaticati (come farci compagnia in questo deserto, estar sa legge di San Francesco) per la riveper questo depositato nelle Chiese, per ajutare la nostra divotione con la sua sacrato. presenza, assistere alle nostre lagrime, e darci ad intendere, che tanto appresso ci stà per udir le nostre orationi in Cielo, quanto appresso di noi altri si volle metter qui in terra? Ivi'llà, perche tu possi parlarli ogni volta, che tu vorrai, a faccia a faccia, e fargli parte de'tuoi travagli, e sparger dinanzi a lui il cuor tuo: haver la fua compagnia nella tua oratione, e vederti innanzi con gl' occhi della fede quello che non è manqual st. voglia travaglio. Non era altro, che un'ombra di que-

sto beneficio quella, che fù data a Giudei nell'arca del testamento: e di questo solo si maravigliò talmente quel sashe sia vero, che Dio dimori con gl' huo-2. Para, 60 mini in serra? se nel Cielo de Cieli non duò capire la sua grandezza, come potrai capire in questa casa, che io 1' bò edificaro? O misterio di gran veneratione, ò

perfi simere, e servissidi quelli. Mario non sò, in che modo s'accie-Cecità de shino gl' ocshi nostri , poiche stando ni nel co- nel mezzo di noi, non ti conostiamo. Perche se noi conoscessimo il dono di ch'egliteneva in mano, con la quale fa-Dio, e tapestimo, chi è questo, che cea lume al suo Signore, e commincianstà frà noi, con quanta riverenza staressimo dinanzi a lui? con che consi- sciarla, nè mostrar passione di corpo, per denza gli prefentaressimo le nostre ora- rimore, e riverenza d'Alessandro. Se sa tioni? con quanta prestezza andaressimo [ a i luoghi sacri; a con quanta purità d'animo ci apparecchiaressimo d'entrar Dio? ne' tempj ? Veramente quando noi ve-

renza, che havevano a questo luogo

Chi havrebbe ora lagrime, per piangere la scortesia de i nostri tempi, e la poca riverenza di quei, che vanno dinanzi a gl'altari ? O Signore, come sempre è tocco in sorte al Mondo di non conoscerti! Venisti al Mondo, & il Mondo non ti conobbe: & ora sei ancora nel Mondo, & appena il Mondo ti conosce. Incolpiamo i Giudei, perche tu stavi nel mezzo di loro, e non ti conoscevano, per vederti in forma co pietolo, che potente, per cavarti di d'huomo: e non incolpiamo noi stessi, che essendo tu frà noi, non ti conosciamo, per essere in forma di pane. Ti prego adunque, ò Christiano Lettore, che tu apra in questo caso gl'occhi, e non ti metta frà la moltitudine della genvio Rè Salomone, che disset E possibile, te, che con tanta poca cortesia assiste dinanzi a Dio. Possa in te più la sede, che la mala usanza, prevaglia la verità contra lo stile de gl'huomini, e vinca il timore, e riverenza di Dio, l'abuso, e scorresia del Mondo. Guarda, con beneficio degno d'inestimabil gratitudi- quanta riverenza stanno gl' huomini dine! O se gl'huomini sapessero stimare, manzi a Prencipi della terra; e da que-Signormio, questi benefici tuoi, per sa- sto t'accorgerai, quanto si deve alla percene ringratiare, de ancora per sa- Maestà di quello Imperatore, che in un girar d'occhi fà tremar le colonne del Cielo.

D'un paggio d'Alessandro Magno si legge, che essendosi consumata una candela, do già a brucciarfegli le dita, non osò ladunque tanta riverenza un vermicello all' altro, quanto maggior si dovrebbe fare a

Oltre a questo, considera, come dessimo lontano permolte leghe un luo- questo medesimo Signore, non conten- Beneficio go sacrato, ci doveressimo humiliare a co di star sempre ne' Tempi, e luoghi sicio della quello, e fargli riverenza: poiche non Sacri, per rimedio, e compagnia de-Messa. à già di minor dignita il tempio mate-Igl'huomini, vuole ancora per fua imriale, che il Cielo Empireo, havendo mensa Carità scendere ogni giorno dal denero di sè il medesimo resoro. Que Cielo a vistrarci nel Sacrificio della # la cagione, che nel Mondo sono Messa, con innumerabile moltitudine stati tanti Sanzi , e Sante , che gior- d'Angeli, per essere offerto per noi dino, e notre slavano ne tempi, facen- nanzi a gl'occhi del Padre, e rinovardo compagnia con tutta la Gorte del gli la memoria de suoi antichi servigi: Cielo, a questo Divino Misterio, con perche ci faccia nuovi benefici; e non folo Dd 4

notcere Dio .

con la fua prefenza, e farci parte de'tesori della sua passione, e della sua gratia. Vedi adunque, quanto quell'ape celeste viene carica di miele, raccolti da' fiori delle sue piaghe, per fornire la cupola della sua Chiesa, e provederla di favi d'inestimabile soavità. Viene pieno di virtu , e gratie , e di tutti i meriti della sua sacrata Passione, per sar parte di sè a tutti quelli, che assistono alle Messe con anime pure, & apparecchiate per tali tesori. Viene con tanta patienza, che nessuno è ivi tanto cattivo, nè tanto grande inimico suo, ch'egli non sia apparecchiato per riceverlo, se egli vorra emendarsi. Viene con tanta liberalità, e larghezza, che ivi non sarà alcuno tanto povero, nè tanto miserabile, ch'egli non sia pronto per dargli, non folo le sue ricchezze, ma ancera sessesso. Perilche se gl'huomini havessero il senso, e cognitione di questo misterio, dovrebbono venire da molte leghe lontano, solo per trovarsi presenti ad una Messa, e farsi partecipi di quelle ricchezze sì grandi. Perche se solamente per vedere il santo Sepolero ( che è il luogo dove stette il corpo di questo Signore ) si mettono gl'huomini a far si longo, e pericoloso viaggio: E se quei Santi Magi vennero d'Oriente soo in Betelemme, per adorare il Signore nel Presepio, che è manco quel, che contiene in sè l'Hostia consecrata, che quello che conteneva il santo Sepolero, ed il Prescrio?

Christo,

E le è tanta gran milericordia, che Animales questo Signore venga in luogo, dove tu no abita- l'inviti a riceverlo? O misericordia immensa, à communicatione d'inessabile bontà! Il Signore de Sarafini, il pelago di tutta la maessa, e grandezza, a cui è picciola casa tutto il creato, si contenta, ò anima mia, non solo di visitarti ogni gierno, ma d'entrare ancora nella sua povera cappanna, e cenar teco, & haver teco i subi diletti, e farti parte de'suoi ectori. Una volta venne al Mondo, e mell'anima tua vuol venir molte volte; per operare in ella quello, che opere nel Mondo, quando ci venne. Perche fi come quando venue al Mondo, diede al Mondo vita di gratia : così venendo all'anima, le dà la medeama

solo per questo, ma ancora per risveglia-, vita, e la medesima gratia: con la quale re in noi nuova divotione, & allegrezza illumina le sue tenebre, rintorza la sua fiacchezza, accende la sua tepidezza, cancella le sue colpe, ripara la sua vita, arricchisce la sua povertà, & honosa tutto l'huomo con la sua Divina prefeaza.

> Che gratie dunque ti possiamo rendere, Signore, per questo beneficio? Ne gl'altribenefici detti le cole tue: main questo te stesso (che è il maggiore di tutt' i doni) perilche già può gloriarsi l' anima mia con la spota nella Cantica, di-cendo: Ho mangiato il favo con susseo il Cana so suo miele, ch'è il darci questo Signore a noi tutto infieme, persona, e beni. Darei i beni era opesa di Signor liberalissimo: ma darci periona, e beni tutto insieme, è d'amantissimo sposo. Come dunque non si spargono le nostre viscere? Come non vengono mance gl'huomini (come intervenne moke volte a Santi ) per quella tanto inestimabile soavità? O amorosissimo, e dolcissimo sposo dell'anime: è clementisimo signore, ò benignissmo Padre, ò sedelissimo pastore, è dolcissimo frarello, ò compagno del nostro peregrinaggio : lodinti i Cieli per quelto beneficio, e tatte le Creature cantino sempre le sue lodi, e maraviglie.

> Machedirò, ò Rèmio, con quali parole effaggerero il voler pastare per do- corn ve passi, per venire all' anime de' tuoi me che siconamici? Già non ci meravigliamo noi la tanto del venire, dove tu vieni, quanto del passare, donde su passi. Un'aitra volta, Signore, un'altra volta torni all'ingiurie, fimilia quelle della tua passione. Perche una delle principali ignominie ( come su steffe dicesti ) fil l'esser date nelle mani de peccatori , & ora veggo, che ogni giorno sei posto nelle mani di molti mali Sacerdoni; perche que-Roèpasso, donde moite volte hai a venire all'anime de'tuoi amici. Quello è un'altro transito non moko differente da quello, donde en già un'altra volta passalti. Sempre, Signore, ti costò molto l'amarci, e cu pur tuttavia perseveri, facendo più conto della dolcezza dell'amore, che dell'ameritudine del travaglio, che ti colta. Tu amalti gli eletti tuoi dal principio della tua eternità; sapendo, che s'haveva de costar la vita, e non per quelto lafciafti-d'amargli: & ora vuoi energre nell' anime no-

Ave .e dimorare inqueile; fapendo, che i me fe io non havefii legge, come fe io crehai ad offer dato un' altra volta nelle mani de' peccatori : e non per quello ziensi i herrore di queko passo tanto indegno, per venire a quetto ripolo. Il tuo viaggio è per Galilea, ma sei sforzato pastar per Samaria, e nondimeno vuoi passare per l'insedeltà di Samaria, per arrivare alla desiderata Galilea. O specchio di purità, in cui risplende tutta la bellezza del Padre, in cui gl'Angeli desiderano guardare, come non hai a schivo di meccerdinogni giorno nelle mani di molti indendi Sacordoti, & esser da quelle maneggiato ; essendo tale la purità, che ne anco le Stelle del Cielo sono pure a paragon di te. Mà tutto questa lo vince la grandezza della boutà, cc amore tanto ammirabile, che compe tutte questo dissipoltà, per venire all'anima dell'ianocente.

Apridunque, danima, con preferza le porte del cuorizuo. Ecce che eglistà battendo alla posta, quello doicifimo Signore ti chiema, deliderando dimorer con te , e cesare in tua compagnia . Non ti: mostrar dunque pigra a levarti dal letto della tua negligenza, per ricever la vilita del tuo rimedio, che costò a) caro a chi lo dà . Gran malitia è , Signore, che per non volesci noi storzare, e levarci dal letto de' nostri vizi, non ci apparecchiamo a ricevere un teloro tanto pretiolo, e una medicina tante efficace, e di tanto costo. Mon è misericordin maggiore, che darci tal beneficio in dono : nè miseria maggiore che non voler ricevere tanto bene per sì poco travaglio .

## SBST A CONSIDERATIONS del sego beneficio della vecazione, e ziufificatione.

Randi fono, Signose, rutti questi benefici, mà che mi gioverà tutto questo : se tu non mi sveglierai dal mio foono, e non mi chiamerai a penitenza? Feci tanto poca stima di quella gratia » che mi tù data nel Battelimo , she come il filgiuolo Prodigo diffipai tutta la miz softanza, che tu mi desti, e profanai quella casa, che eu santificasti per te , posendovi dentro gl' Idoli de' mici diletti , & imbrattandola con le mie malitie. Fu tempo, Salvator mio, che lo era tanto cieco, e perduto, co- i con benefici, de io con malefici; tu fa-

defir, che non vi fosse Dio : perilche nè mi ricordava di morte Inè di giudizio, nè d' altra vita: e però la legge, che mi reggeva, erano i miei appetiti; facendo, quanto io desiderava, e desiderando tut-to quello, che acquidar non poteva. Così pallarono gl'anni della vita mia, vivendo in così spesse tenebre, che si potevano ( come quelle d' Egitto ) palpar con le mani. O quanto tardi ti conobbi eterna luce, ò quanto tardi aperfigl'occhi, per mirare la tua antica bellezza!

In tutto quello tempo mi guardafii, e fopportalli, e m'aspettassi, non volena Patienza do, che la morte m'assaisse all'improvità di Dio nel fo. O altezza de' tuoi giudici, e gran-rei pecca-dezza della tua mifericordia! Quanti tori. altri sono stati sopragiunti dalla morte nel fervore de loro peceati, i quali da quell' hora faran no eternamente tormenrati: & io, che era uno di quelli, fui guardato dalla tua mifericordiz, e ferbate fino a quest'hora? Che fatebbe di me , in quel tempo , che tu mi chiamaffi a giudicio? Che conto potrei rendere in quelle stato? O misericordia, e redention mia, io mi ti conosco tanto obbligato per questo sì lungo viaggio ( poiche così non sono uno de' dannati ) come se io gia fossi stato frà loro, e tu me n'havessir cavato. Sia benedetta la patienza tua, per la qualcio vivo; e benedetta la tuz misericordia, che m' hà tanto tempo guardato.

Mà non folamente mi guardavi, quan- Bueficio de lo peccavo; mà molte volte ancora della ve-(tome se io fosti flato tuo amico) mi vifitavi , e con amorevoli , e fecrete inspirationi mi chiamavi a te, ponendomi dinanzi la grandezza delle mie colpe, la brevità di questa vitz, l'eternità dell' altra, il rigore della tua giuffitia, e la piacevolenza della tua misericordia : Nel mezzo delle mie miquità m'affaliva la tua prefenza, di maniera, che anco quando io perfidiava in carcere i diletti mondani e volevo mangiar delle cipolle d'Eggitto, tu mi facevi uscir le lagrime da gl'occhi, con questi bocconi. d'ufficio mio era l'offenderti, ed il tuo lo svegliarmi: il mio viaggio era fuggir de re, come se niente mi fosse stato il perderti, ed il tuo era il cercarmi, come le moleo ti fose stato il trovarmi. A questo modo perseverammo più giorni, tu

ci, con le quali dolcemente mi chiamavi, e mi volevi tirar a te. Mà quando queste non baltarono, delti una gran voce nell' orecchie dell'anima mia; con la quale co-i me con ruggito di Leone mi volestirituscitare, e tornar da morte a vita, Questa è quella voce piena di potere, e magniheenza, che Davidde predicava nelluo Salmo: perche non è minore il potere, che la misericordia, che tu usi, per far quell'opera "Perche è cola digrandissima misericordia, il perdonare i peccati: edi grandissimo potere, far giusti i b peccatori.

" Quanti sono i benefici , che si fanno in quelto beneficio ? Qui si perdonano i peccati, e si dà la gratia, e la carità, contutte le virtu, e doni dello Spirito santo. Quivi è riconciliato il peccator con Dio, e di nemico si sa amico: e di schiavo del Demonio, sigliuolo di Dio, & herede del sno regno. Quivi è ricevu-to il figliuolo Prodigo nella casa del Padre; quivi si dà la prima veste, e l'anello, e le calze, con tutti gli altri arneu di fi-

gliuolo.

Sal. 18;

Non può alcuno, Signore, in quella Segni par- vita eller certo della fua giustificatioin ne, poiche nelluno sà, s' egli lia degno ratia di d'amore, ò d'odio, Mà puo bene haver certezza morale, maggiore, d minore, secondo le cometture, e seguali, che hà della gratia tua. Fra le quali non è minore, l'essersi levato l'huomo dalla mala vita, che façeva, & haver perfeverato molto tempo senza coscienza, nè affetto di peccato mortale. Chi dunque per questa coniestura, ò per altre tali haverà questa maniera di cognitione,, è obbligato a ringratiarti infinitamente di questo beneficio, e dir così: Sii tu benedetto per lempre, Signore, dator liberalissimo d'ogni bene, e più, di te stello: poiche essendo io quel, ch'io sono, e vivendo, come io sono vivuto, per tua misericordia mi desti la spirito della tua gratia, & in quello mi desti maestro, balio, tutore, governature, diffensore, consolatore, & ogni bena. Questo è se gno d'adottione, capparra di maritag. gio, e di vita eterna. Questo è l'autor della gratia, con la quale l'anima, che tu ricevi per isposa, è vestita di fortezza, e bellezza; perche con questa piaccia a gl'occhi tuoi, e con quella sia terribile l

cendo da quel, che eri: & io facendo da la Demonj. Benederto sia quel giorno, quel, ch'io era. Tutte queste erano: vo- ] che tai hospite entro: in casa mia ( se per ventura ci è entrato ) e benedetta l'hora ; che s'aprirono le porte della mia volontà per riceverlo. Quello fù il giorno del mio Natale, quello fu Il giorno della mia uscita d'Egitto. Quel giornoisit per meila Pasqua di Natale, nel quale nacque nell'anima mia il Figliuolo di Dio. Quel di fu la mia Pasqua di Refurrettione Jasel quale risuscissi da mortea vata: Quet di simper me Pasqua di Penceceffe y mabquater io ricevei lo Spirito fanco. Materica Giobbe il giorno della fua Concorcione, e Natale perche in quello merque fervo del peccato .. e figiluolo dell'isa; io lodero, e canterà per quelle secondo giorno, e dimanderò y che sempre viva in me la fue memoria; poiche in quello piacque al Signore cavarmi di peccare. Questo è il gianno y nel quale cantano gl' Angeliper la conversione del peccarore : e si callegra la pietola donne d'haver trovata la monesa d'oro : e sa festa il buon: palfore per la pecora ricaperara : e. piangono i Denreci la preda rubata. Questo è quel giorno, nel quale il Padre Éterno riceve l'huomo per figlinolo, ce il Figliuolo per fratello, e lo Spirito fanto per luo tempio; gl'Angeli per compagno, occutta la Corre del Cielo per Cittadino - Se dunque in quallo giorno cantaine gl'Angeli, commecerà la bocca mia?: come flatà muta la mia lingua? come non s'empiranno di lodi le mie labbra ? Tutti quei canti , tutte quelle fefle, or alvegrezze, tutti quei ringratiamenti, che i Profeti, e Salmi dimandano a gl'huomini, per la venuta del Figliuolo di Dio ali Mondo, hà da offerire il vero penitenteper il beneficio della sua conversione; allors dunque venisti al Mondo per lui, quando con questa vocatione gl'applicatti il misterio della tua venut2 -

Con quale de tuoi benefici si potrà Paragone paragonar, Signore, quelto beneficio? de benefic. Grande fù il beneficio deble creatione; ci di Dio. perche in quello mi conducetti dal non essere all'essere : Mà molte maggiore è quello della giufificazione; perche in quelle cavi l'huomo dall' effer della colpa all'effere della grazia. Nell'uno lo fai ester'huomo; mell'altro lo sai esser Divino: perche nell'uno lo fai figliuolo dell' huomo, e nell' altro figliuolo di Dio.

Non

-150,000

Non solo è più ilegiatificar l' huenn paquello best. Non vorretfar altroyche flarache il creario; mi è ance più, che crea- mi tuero il tempo di mia vita, dimendani re il Cielo, e la terra di anono i perobetutto quelo è un beneglimitato, o finito : mà la gratia della gittlificacione è: infinita, in quinto è ordinàta ad un beine more model of the morning of infinito.

della glorificatione () ohe & far i' huomo: Beato ) mà non è minore nel suo genere quello della giullificatione: poiche non è. manco farlo di peccatore giusto, che di giusto Bearo : essendo maggios: distanza dal peccato alla gratia, che dalla guatia alla gloria. B grandiffuno ancora il beneficio della nofiva Redettione : Mà che zioverebbe all'huomoil'effere flato redento, se non fosse giustineate ? Questo beneficio è la chiave di tutti i benefici, senza il quale tutti non non solamente nongioverebbono, mà verrebbono ad esser materia di maggior dannatione.

Bentà di Se dunque è tanto grande quello benebeneficio ficio della vocatione qui fe io per ventura della vo- sono di questa maniera chiamase ( ilche pollo parimente congierrurare ) vedendomi per cua mifericordia libero dall'iniquità passate (benche ie non lo sappia certo) ti supplico, Signore, che su mi dica, qual fu la cagione, per la quale ti movelli a farmi tanto bene ? Che vedesti in me, che così ti piacque mirarmi con tal'occhi ? Niuna cosa era in me senza percati. Non ti conoscevo', non t'amavo, son ti servivo, nè pure mi ricordavo di te: io era divenuto un Inferno di tenebre, e d'iniquità. Adunque in che potosti fissar quegl'orchi amatori della purità, per farmi tanto bene? Non posso far, Signore, che io non resti attonito, quando io penso a questo: perche non trovo altra cagione, che la tua fola bontà. Mà quando con questo mi sicordo di molti altri compagni , che io hebbi ne miei viz), e come ellendo tutti maivagi, & io più di tutti, lascialti alcuni. diloro, e prendestime, e mi facesti sedere alla tua tavola, e mi desti :a : mangiare di quella manna ascosa (che nestiuno conosce, se non chi l'hà provata ) quando veggio, che offendo loro, & io nella carcere di Egitto, me per ventura cavalti di It, perch'io ti serviffi alla tun tavolakeale co'l Calice della compuntione; a quelli fententialti, che stellero a palegge con le caroi loro gl'avoltoji infernali, quando io penfo a questo, resto tanto fuor di me, che non sò, come finir di ringratiasti di

deti; Signore, che vedesti in me? che vedeltije meg pik shene glatti? perche cost mi chiamalti? così mi liberalti? così insiricevosti? posdinizairastic (sepervent tuva fone flace contributato). Jafeja mio nel i E grande il beneficio pele aspectiamo fino peccato tanti, i quali erano meno cattivi di mesta Ngm so zhe sarmi, so non renderti gratid mamortali per quello benoticio, e supplicarii, ch'io posta veramente cantar co'l Profeta, dicende : Romposti, Signore, i mieilegami, ne fa-1 crifichero facrificio di lode, O invochero il Sal. 154. sao Sunto Nome.

STTIMA CONSIDERATIONS

Del beneficio della confervatione nell' essere spiritual della gratia.

Micome tu folo, Signore, fei quello 💒 D'che ci creasti, e facesti di niente, e tu solo ci conservi nell'estere di natura, che cideffi; così tu foi quello, che torni coltuo spirito a rigenerarci nell'ester della! gratia: etu solo sei quello, che ci confervi la gratia, che ci dai. Perche (come dice il Profeta: ) Se il Signore non edificherà la enfa, chi l'edifica, s'affatica in vano: e sal.us. 's'egli non la guarderà dopò l'baverla edifica... en, in darno vegghia, chila guarda. Por te ci leviamo dal peccato, e per te non torniamo a caderci. Se io mi levai, tumidesti la mano, e se ora stò in piedi, tu sei quello, che mi tieni, perche io non cafchi.

Quanti benefic) dunque contiene in sè quello Beneficio? Quanti buoni propositi, & ilpirationi ho havuto, è stato tuo beneficio. Quante volte hò vinto il nemico, ele mie male inclinationi, & ap-' petiti, èstato tuo beneficio. Perche ei-i fendo vero, che nessuno può pur dire degnumente Gesu, sonza special favore del-1 lo Spirito santo, e che nelluno può fare un'opera meritoria senza te, più che un tralcio far frutto, essendo tagliato dalla wite: Chiara cola è, che se alcun frutto d'opere buone è nato da quello tralcici 🧸 è 🤈 stato per virtu della vite, con cui è stato! congiunto. Se alcuna volta digiuno, vien i date: feulcuna cola sopporto, seu me la : fai sopportare: ese alcuna volta nego la mia propria volontà, tu me la fai negare.

Se sparsi mai lagrime, o seci Oratione, eque mandassi trà vipere, e basilischi, non che tipiacelle, confesso, Signor mio, di mi nocessero? Quante volte m'accompahaverla fatta con l'ajuto tuo, e che tutte l'opere mie l'hai operate tu in me: e così di tutte ti ringratio, e mi conosco debitore di tanti benefici, quanti fervigi t'hò facto in questa vita, se alcuno te ne bò

gracia .

Che dirò dunque de gl'apparecchi, Benefici che tu mi desti per viver bene ? quanti vatione in Prodicatori mi mandafti, che m'infegnalsero? quanti buoni Consessori? quanti buoni amici, e compagni? quanti buoni essempi? quanti buoni libri, e Scritture, che mi svegliassero, & incitassero al bene? Perche è tale, e tanto maravigliosa la tua prudenza, che ellendo il Mondo tanto perduto, in nessuna parte (per diserta, che sia) mancano molti di questi ajuti, per chi se ne vuol servire. E se ti deve molto chi gl' bà tenuti, e chi se n'è servito, molto più ti deve, chi hà fatto profitto senza quelli; perche ciò nasce dall'haver tu supplito a questo mancamento, e prefo tutti questi uffici sopra di te, perche in tes havessero queste cose tanto migliorate, quanto tu sei migliore ajuto, e mae-

Aro di tutti gl'altri.

4

In oltre chi potrà spiegare periceli, e mali, da'quali m'haverai liberato, ne' quali potrei effer caduto? Non è peccato, che faccia un' huomo, che non lo polla fare un'altro huomo. Per quelta ragione adunque i peccati di tutti gl'huomini,posso dire con verità, che sono benefici miei: perche in tutti potrei esfer caduto, se tu , Signore, non m'havefli per tua infinita misericordia liberato. Adunque quante occasioni di peccare m' haverai levato, che basterebbono per precipitarmi ( poiche precipitarono Davidde ) se tu non l'havessi trouche, conoscendo la siacchezza mia? Questi benefici, Signor mio, ellendo privativi, è preservativi, non si poliono così chiaramente conolcere, benche non si debbano meno stimare; non essendo minor beneficio il preservar l'huome dal male, che il fargli bene. Quante volte adunque, ò buon Gesù, haverai ulato meco quella milericordia? Quante volte haverai legato le mani al mio nemico, perche non mi tentalle a poter suo, e le pur mi centalle, perche non mi vincelse? Quante volte l'haverai sgomentato, ce allontanato da me, perche dei tutto non mi tentasse? Quante volte incantasti quell'antico serpente, perche quantun-

gnusti nel menzo dell'acque, e del fuoco, perche pè le fiamme m'abbrucciassero, ne l'acque m'affogaffere. Quante volte nel meuro de fervori del Mondo volgelta. le fiamme di Babilonia in rugiada d'aere temperato, perche non m'abbrucciafiero? Quante volte pottei der'io con verità quelle parole del Profeta: Molte voite fui combattuto , & inveltito per eller fatto cadere, etu, Signor, mi tenesti? E le per la mia fiacchezza io cominciava a cadere, tu mettevi fotto la tua piacevole, e potente mano, perch'io non mi facessi male. Se io ti diceva, che i miei piedi erano Idrucciolati , la tua mifericordia , Signore, m'ajutava, e secondo la moltitudine de dolori del cuor mio, così le tue consolationi rallegrarono l'anima.

dà grande al legrezza, & ammiratione del- ele ci Bla tua bontà, quando mi metto a conside- no deni rare, quante volte per le mie gravi colpe di perde haverò io meritaro, che allontanaffi la di Dio. tua mano da me; come forse l'hai allontanata da altri ; e son l'hai fatto. Perche è cosa certa, che gl'huomini per molte cagioni meritano d'essere abbandonati da te. Percioche chi è superbo, merita perder la gratia tua: per usare la sua superbia, e vanagloria. L'ingrato, e sconoscente ancora merita di perderla, perche non ti ringratia, come farebbe obbligato. Il negligente ancora merita di perderia, perche è giusto levare il talento, e l'amministratione di mano a chi non sà-erafficare. Equello ancora, che non s'allontana co'l pensiero da'pericoli, merita cadere in quelli: per non far quello, ch'è in lui, per esserne liberato dal Signore. Queste sono le cagioni, per le quali tu, Signore, molte volte abbandoni molti: perilche vengono a cadere in grandi errori, e peccati, de' quali habbiamo ogni giorno essempi freschi. Come potrò io dunque creder di me d'esser libero da queste colpe? E malte volte mi fano vanamente gloriato de'doni tuoi , e ulurpatomi la gloria, che a te solo si doveva, E seno stato ingrato a' tuoi benefici, e negligente, e fiacco, per usargli a mio profitto: & arrogante, e temerario nel mettermi ne' pericoli. Per le

quali cagioni io meritavo molte volte

d'effere abbandonato; accioche la mia-

Oltrea tutte quelle cole, Signore, mi

caduta mi desse il castigo della pazzia: & , tione , e natura sosse amar il bene . Di è stata tanta, e tanto ammirabile la tua patienza, che hai diffimulato le mie negligenze, e serrato gl'occhi alle mie de- così l'oggetto della nostra volontà, e la holezze. Fino a quest' hora m'hai sopportato con tanta gran pietà, e non hai voluto, che dalla parte tua mancaffero i tuoi soccorsi, benche dalla mia tu ricevessi tanti aggrav). I dolori ancora, & i simordimenti di coscienza, che io havevo, se del tutto m'abbandonerai, converto adesso in gratie, e voce di lode, dicendo col Profeta: Torna, anima mia al Sal\_114 a tuo riposo: poiche il Signore ha usato teco la Sua misericordia: perche hà liberato l'anima mia dalla morte, gl'occhi miei dalle lagrime, & i mici piedi dalla caduta.

ALTRE SETTE CONSIDERATIONI delle perfettioni Divine, e di molte altre ragioni, e motivi dell'amor di Nostro Signore.

PRIMA CONSIDERATIONE, the tratta della più principali cagioni d' amare Dio, come à la sua bonsà: dove d posto un discorso, nel quale procedendo per l'opere della natura, della gratia, della gloria, e della giuftisia, viene l' buomo in cognitione di questa soprana bontà.

**\Uando ti piacerà, Signore, per tua** bontà condurci alla tua casa, dove noi vedremo chiaramente, e senza figure la bellezza della tua gioria, e non haveremo bisogno dello specchio delle Creature, per conoscerti in quelle: perche allora vederemo te inte, e la tua infinita bontà in se stessa? Ma ora, che andiamo peregrinando per questa valle di lagrime, banditi dalla tua presenza, e dalla tua dol ce compagnia, non possiamo conoscer la tua bonta, se non per gl'effetti, de opere di quella, che ci danno testimonio del fonte, & abillo, donde procedono. Quelta, Signore, habbiamo adello molto bisogno di conoscere: perche la fiua volontà. prima, e principal cagione dell'amore, è la bontà. Perche tu , Signore , il qual grandezza di questa bontà, e nella macreasti tutte le cose in peso, numero, e Iniera di felicità, e contento, che desti misura, & a ciascuna imponesti le sue alle piu basse, e vili Creature del Mon-leggi, e nature, e creasti di maniera in do. Veggo, Signore, nel campo i capretnoi la nostra volontà, che la sua inclina- l ti, e gl'agnelli, come s'allontanano da"

maniera, che si come l'oggetto della vi-Ita è il colore, e de gl'orecchi il suono, bontà. Frà questa potenza, e quella volesti, che foste un tanto legitimo matrimonio, che ella non potesse mai distender le braccia de fuoi affetti ad altra cosa: e se tal' hora fa il contrario, & abbracciando la malitia, commette adulterio con la bontà, questo viene dall'esser ella ingannata da qualche fallo color di bene. Da questa inclinatione procede, che noi naturalmente amiamogli absenti, e quelli che noi non conosciamo, quando sentiamo lodare le loro virtà. Adunque se l'oggetto della volontà è la bontà, e quanto la cola è migliore, naturalmente più merita d'essere amata; con quale amore doverò io amar quello, che è infinitamente buono, e la cui natura è la bontà istessa ? La tua bontà, Signore è tanto-grande, quanto è il tuo essere, e per-oper che l'effer tuo è infinito, ella ancora è mofrano infinita. E vero, che noi altri non hab- di Dio. biamo visto la grandezza della tua bontà, come ella è in se ftessa : ma nondimeno l'opere tue ci fanno in qualche modo fede di quella; così quelle della natura, come quelle della gratia, e come ancora quelle della gloria. Perciò che altrosono l'opere della creatione, del governo, della redentione, della giustificatione, e della glorificatione dell'huomo, se non testimoni della tua bontà, e come scintille uscite suor di quella ¿ Che altro è il pensiero, che tu hai di loro, provedendo ciascuna delle cose necessarie alla fua conservatione, diffesa, medicina, & ad ognialtra cola necessaria alla. sua vita, se non argomento della tua bontà? Et essendo tanta moltitudine di pelci nel mare, d'uccelli nell'aere, ed" animali nella terra, e di vermi fotto di: quella, niuno è tanto picciolo, nè tanto disprezzato, di cui tu ti fia dimenticato, & a cui su non provegga tutte le colo necessarie alla sua conservatione: questo con tanta gran providenza, che fino un passero non cade nella rete senza la

Mà quello, in che più risplende la Pa-

calore come giovenile, saltano, e corrono con maravigliosa destrezza, & allegrezza, e compartiti nelle sue squadre, imitanonel suo genere le scaramuzze, e giostre delle Creature rationali. Veggo, Bonta di con quanta destrezza scherzano i cagnuo-Dio, che li, e gatticini, e s'assaltano fra loro, & i risplende piaceri, & allegrezze, che da questo ri-nellecrea ture irra. Cevono. Veggo, come si rallegrano cantionali. tando i rofignoli, e gl'altri uccelli, empiendo l'aere di voci, e così manifestano il contento, che hanno. E di quì conosco, quanto siz grande la nobilità, e dolcezza del cuor tuo; poiche tu, Signore, sei quello, che provedesti loro di quella maniera di felicità, e contento. Con questa medesima allegrezza trasocrono, e si riscaldano i pesci, e scherzano i Delfini nel mare, e volano gl' uccelli per l' aria, come vediamo che fanno le rondini, & altri uccelli sopra le tavole de' fiumi, astrontandosi per li ponti, & investendosi l'un l'altro con maravigliosa leggierezza. Da questo comprendo, Dio mio, che tanto sia grande la tua bontà, e soavita; poiche non ti contentasti d'haver provitto alla conservatione di tutte le tue Creature, mà empi ancora il suo seno d'ogni maniera di felicità, & allegrezza, della quale secondo la natura sua sono capaci. L'una cosa, e l'altra significò il Profeta, quando disse: Gl'occhi, Signo-Sal. 1440 re, di sutte le Creature sperano in te, e su dai loro il cibo nel tempo conveniente, Tu apri la mano della tualiberalità, & empi ogni animale della tua benedittione, cioè di tutta quella felicità, & allegrezza, di cui è capace secondo la sua natura. Qual maggiore argomento dunque di bontà, che vedere un Signore di tanta gran Maesta, il quale senza interesse alcuno, solo per bontà, e realtà della sua conditione, voglia inchinarli a provedere, & estere come un maggiordomo, e dispensiero de' passeri, de' pesciolini, e de' vermi : e non contento di questo, ti abbassi ancora a provedergli de' suoi passatempi, e ricrearioni, dando, e creando in loro inclinationi a tali diletti? Di maniera che fi come tu, Signore, hai non solamente l'essere, ma l'essere Beato, così volesti, che tutte le tue Creature, per basse che fossero, participaliero nel suo genere di te, e così godellero l'uno, e l'altro: havendo l'estere, & il ben'estere. Chi dunque non li stupisce di questo miracolo? Chi

Padri più vecchi, e con una vivacità, e i non conosce di qui la dolcezza infinita. la nobiltà, la cortelia di quel cuor Divino, che il mostrò tanto dolce a Greature tanto basse, che l'huomo, quando le scontra, mette loro i piedi addosso? Percioche qual è di noi, a cui importasse. che la formica, ò la mosca, o'l moscione fosse contento, ò scontento, mesto, ò allegro? Chi dunque non si maraviglierà, che quel Signore di tanta Maestà (a parangon di cui tutto il Mondo è appenna una formica) prendesse tanto particolar pensiero, non tolo della vita degl' animaletti, mà ancora della sua ricreatione, e de'suoi piaceri? tanto più non sperando d'esserne riconosciuto, ò ringratiato da tali Creature. O maravigliosa bonta, ò inestimabil soavita! O Dio mio, e che devi tu serbare nel seno della tua gloria per li tuoi fedeli amici, poiche tanto particolar pensiero ti prendesti della felicità de' vermi ? Come potrò io disfidarmi, che sia per mancare a gl'huomini la tua providenza, e milericordia, i quali tu hai ricomperato co'l tuo pretiolilimo Sangue, poiche non manca a gl'animali delle campagne ?

E se tutto questo ci dichiara la gran- Bontà di dezza di tal bontà (che è il far beneficio, Dio nel senza sperarne guiderdone) quanto sarà chi l'ofmaggiore la perieveranza nel benefica-tende. re, ricevendo offele? Perche sapendo tu, Signore, quante sorti di nationi sono al Mondo, che non hanno in alcuna riverenza la gloria, & ubbidienza, che ti devono; anzi disonorano, e bestemmiano il tuo Santo Nome; e quel che è più, lasciando d'adorarti; essendo tu Creatore del tutto, adorano pietre, & legni: con tutto questo provedi le regioni, che pascano copiosamente de' frutti della terra, degl'animali del campo, de' pelci del mare, delle ricche minere d' oro, d'argento, e di pietre pretiole, e d'altre infinite cose, che servono al biso-gno, & alla superfluita, & apparato, di chi continuamente t'offende. Quelta è quella bonta, e magnificenza, che tu ci dichiaratti nel tuo Vangelo, dicendo, che il tuo Padre communicava i suoi benefici, e lo splendor del Sole a buoni, & a'cattivi, e mandava la rugiada, e l'acqua del Gielo sopra i giusti, e peccatori. Chi dunque non conoscera da questo la realtà, e magnificenza del tuo cuore: poiche tu sei tanto benigno anco a gl'ingrati, e cattivi ? Chi dunque

non t'amerà, Signore, con tutte le sue : E così ancora commandi, che quando i forze? Chi non metterà in te ogni sua speranza? chi non si dimenticherà di sè per te? chi non ti seguirà all'odor di tali unguenti?

Bontadi Ese tanto cidichiarano, Signore, la Die verse tua bontà l'opere della natura, quanto i huo più l'opere della gratia? Se tanto ci previl condi dica di quella il pensiero, che tu hai de · saois

gl'animali bruti, quanto più quello, che tu hai de gl'huomini ? Mà essendo molte forti, e conditioni d'huomini; in quelli risplende più la tua bontà, e providenza, che sono più poveri, e miserabili; perche la vera grandezza è l'esser protettore de'minimi; ed il vero potere consiste nell'esser ajuto di chi poco può; e la persetta bontà nel sar bene senza speranza d'alcun guiderdone. Chi potrà dunque, Signor mio, spiegare il pensiero, che tu hai, e quello, che tu ci commandi., che habbiamo noi de'poveri, de gl' afflitti, de' bisognosi, e di tutte le persone miserabili? Quante volte nella legge, ne'Profeti, e negl' Euangeli ci replichi, & assageri questa raccommandatione? Quante gran promesse a chi fa quetto, e che timorofi castighi a chi se ne dimentica? Con che mezzo si poteya meglio raccommandare il negotio de' poveri, e bisognosi, e l'opere della misericordia, che farne un sommario, per dare, ò negar per esse nel giorno del giudicio il Regno de Cieli? Con quali parole si poteva più ellaggerar questo, che co'l dir Matt. 25 gu, Signor mio: Ciò che voi faceste ad uno

di questi piccioli fratelli miei, lo faceste a me. Da qual petto poterono uscir parole di tanta bontà, e misericordia, se non da quello, che è pelago d'ogni bontà, e misericordia? Se le parole, e l'opere sono indici, e testimoni del cuore, qual' è il cuore, donde uscirono tali opere, e tali parole?

Qual'è dunque ancora il pensiero, che tu hai de gl'orfani, delle vedove, de gli stranieri, e derelitti? Quante volte nelle facte Lettere raccommandi la protettione di quelli, e con che rigore commandi, che nessuno ardisca d'oltraggiarli? In un solo capitolo del libro del Deuteronomio troviamo raccommandato (ei volte il pensiero, e la provisione de' po-

Deut. 24.

veri orfani, stranieri, e vedove; dove tu commandi, che nessuno perverta il giudicio di quelli, nègli defraudi la fua giornata, ne gli cavi la caparra di casa,

lavoratori mieteranno il grano, lascino le spighe, che caderanno, per l'orfano, per il forestiero, e per la vedova. E la medefima raccommandatione torni a re- Levit 19. plicare, quando vendemmieranno le vigne, e raccorranno l'olive: provedendo in questo come pietoso padre al povero, allo straniero; & alla vedova. E come se tutto questo folle poco, tu stesso, Signore, (il cui titolo è l'esser Rè de'Rè, e Cura, che Signor de' Signori ) aggiungesti a questo de gli ertitolo un'altro non meno honorato, che fani, de è l'esser padre de gli orfani, e giudice del-edelle vele vedove. O somma bontà, ò vera gran- dovi dezza, ò viscere d'infinita pietà, quanto Sal. 67. più amabile, & ammirabile ti fa più quelto titolo, che quell'altro? Quello dichiara la grandezza della tua Maesta, mà questo l'immensità della tua bontà; della quale con molta ragione ti stimi più, che di tutti gli altri titoli, per chiarissimi, che sieno. Poiche a questa bonta particolarmente appartiene favorire i piccioli, difendere i deboli, haver cura de gli orfani, guardargli stranjeri, e pellegrini, e volere, che sia loro fatto giustitia: havendo sempre l'occhio, non donde tuaspettialcuna utilità (la quale tu non pretendi) mà dove tu habbia occasione di usar più la tua bontà.

Ma che gran cosa è, che tu habbia tal compassione, di cuore in favor de gli afflitti; poiche anco Dio verso hai pietà, e compassione delle bestie? In le bestie. quel tanto misericordioso perdono de'Niniviti, a'quali era già stata denuntiata la ientenza della morte, rispondendo al Profeta, che si querelava per la salute del popolo, contra la quale haveva predicato, dicelli; Come non perdonerò so ad una Città tanto grande, dove foro tante miglia- Gion 4. ja d'anime invocenti, e tanta moltitudine di bestie? O clementissimo, ò dolcissimo, ò benignissimo Signore, nè anco questa nuova maniera di pietà ci tieni coperta, che è, l'haver pietà di veder morire una bestia, espargere il sangue di un'animale? Fino a tal termine arriva la tua misericordia, fino a tal termine si distendono le viscere della tua pietà? O mille volte pietolo, emisericordiolo Signore, E ve- Sal. 144. ramente grande, e maravigliosa la tua bontà, e come dice il Profeta: Le misert-

cordie the Superano sutte l'opere sue. Oltre a tutte queste cose ci dichiara an- cordia oi cora maggiormente la grandezza della tua Dio verio bontà, la misericordia, che usi co'pec-ri

manfuetudine, come gli guardi con tan- mente, che quanto uno farà migliore, ta patienza; essendo tu offeso, gli chiami al perdono, & essendo ingiurato gl' inviti alla pace, & offerisci loro la so-l tivi. Tu dunque, Signore, essende, non disfattione, & anto ve la metti del tuo.

Quanto ti lasci trovare, quanto sei prese infinitamente buoso,
se nell'udire, quanto pietoso nel ricee la bontà istessa, che si può inferir di Ro nell'udire, quanto pietoso nel ricevere, e quanto largo nel perdonare. Mi fà stupire, Signore, quella misericordia, . Par. 34 che tu usasti con Manasse Rè di Giudea, a cui doppo tante idolatrie, e spargimenti di sangue, e tante, e tanto hor- e maggiore di turti i benefici, e la razibili iniquità, quando ti dimandò perdono delle sue colpe, non solamente glielo concedesti, mà ancora lo liberasti dalla fua prigionia, e lo riponesti nel suo Regno; e non negasti la salute a quello, per la cui malignità si perderono tante anime, e per i cui peccati quella nobile Gerusalemme co'l tuo sacrato Tempio fù desolata, edistrutta.

E tanto grande quella bontà, e misericordia, che come dice uno de tuoi Santi, niuno discacci, niuno disprezzi, niuno abborrisci, se non chi per sua pazzia abborrisce te. E per questo non castighi subito, che tu sei adirato: ma guardi, e fai beneficio a chi ti prowoca a idegno, le si convertono a te . Dio mio, e salute mia, io miserabile, io fono quello, che t'annoja, e fa male l nel tuo cospetto: io provoco l'ira tua, e sono degno di quella . Peccai , e mi iopportasti con patienza: offesi, e m'aspettasti a penitenza. S'io mi pento, mi perdoni; s'io ritorno a te, mi ricoveri, e s'io differisco la ternata, m'aspetti fin ch'io torni. Incamini lo sviato; inviti il ribelle; aspetti il negligente, e l'abbracci, quando viene. Infegni all' ignorante, consoli l'afflitto, e lo levi dalla sua caduta, e lo sossenti dapoi, ch'egli è levato. Ti dai a chi ti dimanda, ți lasci trovare da chi ti cerca, & apri la porta a chi ti chiama.

E se il trattar aquesto modo co'pec-Bontà di Catori ci dichiara la tua bontà, quanto Dio verse più lo mostrano i portamenti tuoi co' i giusti. giusti: i quali tu hai gia ricevuto per sigliuoli, e per amici, e per heredi del tuo Regno: e ne quali risplende particularmente l'imagine della tua hontà? Questo, Signore, e uno de gl'argomenti, che più chiaramente scuopre la tua l bontà. Perche essendo proprio del buo-

catori, come tu gli sopporti con tanta tivi, come cattivi, ne segue necessariatanto porterà maggiore amore a buoni, & haverà in odio i cattivi, come catquì, se non, che tu porterai amore infinito al buono, & alla sua bonta; & odio infinito al cattivo, & alla sua iniquità? Essendo adunque l'amore prima, dice, e fonte di tutti quelli, essendo tanto grande quello amore, che tu, Signore, porti a quelli, che sono veramente buoni, nell'anime de'quali tu dimori, e nelle vite de'quali risplende l' imagine della tua bontà, e fantità, chi potrà spiegare in poche parole la grandezza de favori, benefici, e portamen-ti tuoi con loro? Questa cosa supera senza dubbio tutto quello, che si può dire, & anco tutto quello, che si può credere. Sarà dunque credibile a chi l'haverà esperimentato, nè alcun'altro potrà es-

primerlo con parole.

E lasciando da parte altri benefici, e favori, chi potra spiegar la providen- Amici di za, e cura paterna, che tu hui de' tuoi Die goamici, come gl'afcolti nelle fue oratio-vernati ni, e come gli consoli nelle sue tribola-providen. tioni, come gli santifichi, e purifichi 22. nelle sue vite, come gli visiti, e rallegri nella casa della tua oratione, e finalmente come tu gli honori in vita, & in morte? Questi sei maniere dunque di favori, e benefici, ci dichiarano, come tu ti porti con l'anime pure, e monde, e la cosa, che più muove i cuori a desiderare, amare, e servire un Signore, che così tratta chi l'ama con tutto il cuore. Perche si come la cosa, che più muove gl'huomini a desiderar di servire ad un gran Prencipe, e il fapere, ch'egli sia humanissimo, e liberalissimo, e sedelissimo con tutti i suoi servitori, così quelli, che leggendo le vite de Santi, e maneggiando le coscienze delle persone spirituali, e divote, e vedendo tutte queste maniere di favori, e correlie, che sa loro questo Signore, da una parte si confondono, vedendosi tanto iontane da quello stato, e dall'altra si muovono grandemente a desiderar di servire, & amare un Signore, da cui ricevono i medesimi benesicj., se no amare i buoni, & abberrire i cat- con tutto il cuore s'accostano a lui: poi-

che egli non è accettator di persone, nè si può negare a chi lo cerca.

Cominciando adunque dalla providen-22, e cura, che hà de'fuoi, chi vorrà saper questo, legga i Salmi de' Profeti, e l'Historie Sacre, e vedrà, come la maggior parte delle Scritture Divine s' Seel. 34. occupa in dichiarar questo. Quale è quel-la providenza, che l'Ecclesiastico significò, quando disse; Gl'occhi del Signore Zelo di seno posti sopra chi lo teme, egli è la sua Dio verto forte guarnigione, il suo luogo di refugio, quelli,che scudo per sua difesa, protessione contra il gratia sua, calor della state, ombra nel mezzo giorno; soccorso no suoi pericoli, & ajuto nel-le suo cadute; egli à quello, che alza l' anime sue, illumina gl' intelletti, e che de lere salute, vita, e benedittione. Fin qui sono parole dell' Ecclesiastico, ò per dir meglio delle Spirito santo. Adunque che più poteva dire, ò che più può sperare? e chi non desidera esser di questo gran numero, perche gli tocchi parte di quello resoro? Ma che providenza è quella, che il medelimo Signor dichiaro, e promise per il Proseta Zaccaria, quando parlando de' suoi disse: Chi seccherà voi altri , toccherà la pupilla de gl occhi miei? Haveva, che promettere più? sarebbe bastato, ch'egli havesse detto? Chi toccherà voi altri, toccherà me, e non pare, che si potesse desiderar più. Ma il Signore trovò che aggiungere a que-Ro, quando dille: Toccherà la pupilla degl'occhi miei. E non è men dolce quella Sal 90. promessa del Salmo, che dice: Dio bà commandato a gl'Angeli suoi, che ti per-Sal. 31. zino in palma di mano, perche i tuoi pledi non persustano in qualche pietra. Nè quello è minore, che per una parte dice il Profeta, che il Signore hà il conto di tutte l'offa de suoi : e che un solo non Matt. 10 farà maltrattato : e quel , che per un'altra dice nell' Euangelio, che zien conte di tutti i capelli delle lor teste, perche nessuno ne sia loro cavato. Non sò qual più speciale, nè qual più esquilita providenza di quella, che ci & promette nelle Scritture Sacre, si possa dipingere. Chi dunque non desidera di morire per amor d'un Signore, che hà tal cura de suoi amici? e chi non si affaticherà d'essere uno diquelli?

E benche tutte l'Historie Sacre sieno piene d'ellempi, ne quali si vede chiaro il compimento di quelle promesse: nondimeno de'più segnalati, & ammirabili l Opere Granata Tomo I.

mi pare quel di Tobia, della cui consolatione, e rimedio, hebbe il Signore tal providenza, che mandò un'Angelo dal Cielo, non de gl'ultimi, in figura di viandante; perche accompagnafie il suo mandato figliuolo in un lungo viaggio, e con lui adaccom-andasse tutto quel tempo d'Hosteria in pagnar Hosteria, e di Città in Città, per tueti li alloggiamenti, e polate del viaggio, mangiando, e bevendo ( per quanto appariva di fuori) cen lui, e trattandolo, e conversando seco familiarmente, come un viandante con l'altro. E doppo l'essere stato maritato per le fue mani il giovine molto honoratamen. te, e riccamente, prese egli la cura de' camelli del Suocero, e come un Gorriero con le sue bestie andò a riscuotere i danari da' luoi debitori ; e così maritato, e ricco, fano, e falvo lo conduffea casa di suo padre, & aperse gl'occhi al Santo cieco: e gli diede perpetua materia d'allegrezza, e di ripolo in tutta la vita sua. Chi dunque non conoscerà da quello, il grande amore, che porta questo Signore a'tervi fuoi, e la cura, eprovidenza più che paterna, che hà di loro, ulando tali inventioni per confolargli, e provedergli? e chi farà tanto cieco tanto nemico di le stesso, che non s'affatichi d'amar questo Signore con tutto il cuor suo, e viver talmente, che meriti di star sotto l'ale, e protettione di tal providenza?

# Dell'aratione de giufi.

>He dirò poi, Signore, della preflez-, za tua nell'udir le sue orationi, e fodisfare al le fue dimande? e quante volte prometti quello nella Scrittura Sacra, per viocer così la nostra incredulità , e diffidanza ? Et in un luogo dice : Qual padre è sì duro, che dimandandogli il suo figli- Luc. 21. Missei uelo pane, gli dia una pierra? e dimandan-cordia di dogli un'ovo, gli dia uno feorpione? Se voi Dio nell' dunque affendo cattivi solete far bene a vo- eracione fri figlimeli, quantopiù il Padre veftre, ch' de giusti. àne'Cieli , dorà lo Spirito buono a chi glie lo dimanda? Et in un'altro luogo: Dim andate, e riceverete: cercate, e troverete: battete, e vi sarà aperto. Ma molto più ancera dichiarano quello quelle parole, che dice il Signore per S. Giovanni, nel-Gia 15. le quali pare che habbi aperto una doppo

l'altra le porte della misericordia a tut-l'ichiano di Prima: Jam lucis orto sydetigl'amici suoi, quando dice: Se voi re- re : entrò quell' huomo segnalato in sterete in me, e le mie parde resteranno Coro, & ingenocchiandoli a' piedi del in voi; dimandarete sutto quello, che voi Santo, dimando l'habito del suo ervorrete, a vi farà dato. Poteva forse il dine: nel quale visse; e perseverò sancuor dell'huomo ( le gli fosse data l'e- rissimamente tutta la vita sua. Chi lettione ) dimandar maggior beneficio dunque non conoscerà da questo la beuniversale; dove alla volontà dell'huo- gnita, e soavità del Signore verso gli mo si da libertà di dimandare quel, huomini, e quanto pronto, & appa-che vuole: e Dio interpone la verlta recchiato sia per udire le sue oratiodella fua parola per concederlo? Tutte queste sono promesse del Euangelio, nè da queste sono differenti quelle de' Profeti. Dice in un luogo Davidde: 11 Signore essaudirà la volontà di chi lo teme: adirà le sue orationi, e lo salverà. Et in un'altro luogo: il Signore hà posto gl' occhi suoi sopra i giusti, e l'orecchie sue nell'oratione di quelli . Et in un'altro luogo dice: Il Signore guarda l'oratione de gli humili, o non disprezza i preghi loro. In questo medesimo tuono canta il notte, per continuare i ragionamenti, Profeta Ilaja, quando havendo dichiarato, con che sorte di virtà si serve al Signore, promette a chi servirà con quelle, dicendo: Allora invocherai il nome del Signore, & egli și udirà ; lo chiamerai, e si risponderà, dicendo: Eccomi qui presente. E come se questo fosse poco. tu steffo, Signore, aggiungi un'altra maggior prestezza, trattando de quoi servi: quando per il medesimo Profeta dici; Prima, che mi chiamino, gli udirò: e nel medesimo tempo, che staranno invocando, gli essandirà. Molto duro, e molto cie co è quello, che per tali parole, e pro-l melle non finisce d'intendere la grandezza della bontà, e misericordia, che usi co' tuoi servi, e non s'affatica, e muove, per essere uno di quelli; .....

Sal 144.

Sal. 15

Sal.os

Efa. 18.

Eía. 65.

fanno fede le vite de Santi, e frà mol- l'anima fanta di quella fuprema bonta y ti essempi, che per questo si potrebbo-le che segnali tanto grandi dell'amore verità no allegare, ne metterò alcuni, che mi verso di lui ! poiche 'in così breve spadelle pro- sovengono al presente. Disse il Padre tio sperd senza dubbio alcuno d'otte-messe di San Domenico ad un suo familiare, nere quello, che dimandava? Che più che non mai haveva dimandato al Si- poteva sperare una sposa dal suo sposo, gnere cosa, che gli sosse stata negata; o un buon figliuolo da un padre molto l'amico udendo questo, gli rispose : [amorevole? Ne su minor considenza di Dimanda dunque al Signore Maestro questa, quella di Santa Gattarina da Corrado, huomo grande per le lette-Siena: a cui dimandando il suo Gonselse, e per la vita:, che per quosto sarà ssore, che gli ottenesse perdono de suoi di molta importanza all'ordine suo per peccati : & havendoglielo ella promes-la sua fondazione. Prese il Sant'huo- 10, e dimandando egli una bolla di quemo questo assunto, e la notte seguen-sso, la qual bolla era una gran contrite li dimando al nostro Signore, on tione di quelli, la Vergine gli promise

ni, & effettuare i suoi buoni desideri? Che dirò poi della prestezza, con la quale udi l'orazione della Vergine Santa Scolastica, sorella di San Benedetto? la quale dolcemente pratticando co'l fanto fratello, e ragionando delle cofe di Dio, & accostandosi già l'hora della notte, "quando il Santo prendevalicenza ; per zornare al suo Monastero, e pregandolo la Vergine con molta istanza, che ivi si sermasse quella non potendo ottenerlo da lui, non fece aftro, che Terrarfi il vifo fra le palme delle mani, e fare oratione a Dio, quando fuor d'ogni aspettatione si turbo l'aria, e si levo una tempesta sì grande di tuoni, e lampi, che il Santo fù sforzato a perseverar tutta quella notte fino alla mattina ne' cominciati ragionamenti. Non sò certo, di chi io debba qui maravigliarmi prima, o detla prestezza, con la quale quella infi-nita bonta essaudice à suoi-, non solo nelle cose di necessità, mà di gusto ancora, è di consolatione : ò della confidanta di quella Santa Vergine, che in 'sì breve spario, e con tanto breve oratione spero, che il Signore turbasse i Cieli, e gli elementi, per darle quella Della verità di queste proviesse se consolatione. Che caparra haveva quelde la mattina seguente cominciandosi l'una, e l'altra cosa. Et il giorno seguente sù tanto il dolore, ch'egli rice- pessendo proprio del vero, e sedole amiyè de' suoi peccati, che il cuore se gli

spezzava di dolore.

Che diro poi della confidanza di Santa Dorotea? a cui dando il Tiranno elettione, à d'adorare gl'Idoli, à morire con crudeli tormenti; la Vergine rispose, che voleva morire, per andar a coglier le rose, & i pomi nel giardipo del suo sposo. E pronunciata contra di lei la sentenza della morte, l'usficiale del Tiranno, detto Teofilo, schernendo la Vergine, le disse: Dorotea, quando tu sarai co'l tuo Sposo, mandami diqueste rose, e frutti, che tu dici, che sono in lui. Ella gli promise di far-lo, e poi ch' ei l'hebbe tagliato la teila , venne subito un'Angelo, in forma di bellissimo fanciullo, e gli presentò una cestella di rose, e frutti, dicendogli: Dorotea ti manda questi frutti dal giardino del suo Sposo. Questo siù del mese di Febraro. Del che stupito con molta ragione Teofilo, subito si fece Chrifliano, e venne a morire per la fede di Christo: Qui è molto de maravigliarsi di ciateuna di queste opere, e molto siamo auvilati, quanto presta, & apparecchiata sia quella infinita bonta, per fare tutto quello, che le sarà dimandatoda" buoni. Maquesta considenza tanto grande, che ess hanno in Dio, per prometter lubito, quanto gli dimandano, dichiara maggiormente questa bontà, che per quelle opere non ci si scuopre. Percioche quali caparre, quali segni, edichiarationi della bonta, & amor di Dio verso di loro devono havere, quando con tanta facilità, verità, e sicurtà, promettono quello, che è proprio di Dio? Il che non potrebbono, in modo alcuno tare, le non foliero proceduti grandissimi argomenti, e testimoni, 6061 di quella immensa, & infinita bonta, come della familiarità, & amore, che gli ha mostrato. Di questi estempi ne potremmo allegare altri innumerabili, de' quali fono piene l'historie de Santi, , ma ciò basti alla brevità di questo difcorfo.

E se questa bontà, e providenza non Soccorso si può, Signore, degnamente dichiara-che porge re, chi spiegara quella, che tu bas di è tormen- loro, quando per servigio tuo sono mal amor (uo.

co, soccorrere nel tempo della maggior necessità: di qui è, che tu, sedelissimo Signore, viene a loccorrere con maggior favori, e loccorfi. L'Apoltolo tuoc'inlegna quelto molto chiaramente, quando doppo le gran tribalationi passate , 2 Ger. dice : Benedetto sia Dio , e'l Padre del nostro Signore Gesù Christo, che ci consola in ogni nostra tribolatione., di maniera, che noi possiamo consolare ogni tribolato con gli esfercizi, e consolationi, chegli cidà. Perche si come crescono le tribolationi, che noi paffiame per Christo, così cresce la con- Sil. 92 solatione per il medesimo Christo. Et 2 questo medesimo proposito dice Davidde, che conforme alla molsicudine de' dolori, che pativa il cuor fuo, così ancora era quella delle consolationi, che riceveva da te. Et in un'altro luogo: La salute (dic'egli) de giusti procede dal sat. 36. Signore, & egli è il difensore nel tempo della tribolatione, e gli ajuterà, libererà, difenderà in questo tempo: perche posero la sua speranza in lui. Chi dunque con tali essempi (che sono come vivi ritratti, e specchi della divina bontà, e providenzz) desidera intendere alcuna cosa di quella, doppo l'haver letto gli essempj dell'historie sacre, legga ancora le battaglie de' Martiri: & ivi vederà le grandezze, e maraviglie di questa divina providenza: perchenon risplende ranto nello specchio la figura di chi si guarda in ello, come quivi riluce la bontà, la foavità, la fedeltà di questo Signore, non solo rinforzando quelli, che pativano, farri con incredibile fortezza, e costanza; mà Dio a quoi porgendo loro ajuto con miracoli chiaril- Martiri. simi, & evidentissimi. Una volta spegna va le fiamme del fuoco, un'altra rendeva mansmeti i leoni, & altre bestie indomite, un'altra illuminava le prigioni, sanava le sue piaghe, restituiva spesso le membra tagliate, d'ilracciate, vestiva i corpi ignudi , dava loro potere di far miracoli, mandava lero Angeli, che net. rassero il sangue delle serite, e quel, che è più, convertiva con questi miracoli fino i carnefici, chi gli giulliziavano. E così leggiamo, che havendo Josa accusato, e dato preso l'Apostolo San Giacomo dinanzi al Rè Herode, e conducendolo già egli stesso ad esser decollato, vedendo un miracolo, che l'Apostolo sece per viaggio; gio, che in questo tempo ti fanno, è l si converti alla fede con tanta gran comaggiore, e la necessità più urgente. Et ( stanza, che per quella morì in compa-

gnia dell'Apostolo. Nel che miracolosa-a che hà di loro. Molti de'quali vivendo mente risplende la bontà, e misericordia del nostro Signore : poiche infuse fede, e spirito di martirio a chi haveva meritato un grande inferno. Chi poi leggerà il martirio di Sant'Agnele, Vergine di tredeci anni, e molto più quello di Santa Cattarina di diciotto, che non resti stupito di veder le maraviglie, che questo Signore operò con questa Vergine nelle battaglie del suo martirio? le mandaya da mangiare per una colomba; mentre che ella era in prigione, la visitò il medelimo Signore, esposo suo, e dandole forza di fopportare; fece pezzi delle ruote de'suoi rasoi : promise con voce del Cielo special favore a chi hoporalle la fua paffione: fece, che nella fua decollatione uscisse latte in cambio di langue, per mostrare la bianchezza della fua purità verginale: mandò gli Angeli, che prendessero subito il suo brucciare con questo suoco. corpo, e lo sepellissero nel monte Sinai, dove egli diede la legge a Mose, e volie che della sua sepoltura uscisse oglio medicinale, e quel, che è maggior maraviglia, le diede tanta sapienza, & eloquenza, che convertì l'Imperatrice moglie del Tiranno, che la martirizava, e Porfisio Capitano generale del suo essercito, e con lui dugento soldati, e quello, che più può far maravigliare, convinse di maniera con le sue parole, e sa-Pienza cinquanta Filosofi, eletti di tutte le parti, che glifece dannare la fetta de'Gentili, e ricever la Fede di Christo nostro Signore, e per quella fare una morte tanto gloriosa, e miracolosa, che posti in un gran fuoco, morirono talmente, che così i corpi loro, come i vestimenti restarono intieri, senza che s'abbrucciasse solo un pelo. Quanto dunque si maniscla per quello essempio la cura, e providenza, che il nostro Signore hà de'suoi ne' travagli loro? Di questa singolar providenza dunque troverà infiniti ellempi, chi leggerà le vite de Santi Martiri.

DELLA PURITA DELLA VITA

Bontà di Dio che si mostra pu-mostra pu-bontà per la purità della vita de Sanrità della ti, che è dono singolare di Dio, & argomento chiarissimo della providenza,

in carne mortale, e male inclinata, nel mezzo di tutti i lacci, e pericoli del Mondo, e tentationi del Demonio, perseverarono tutta la vita, senza commetitere un solo peccato mortale, come il Santo Giob confessa di se stesso. E non solo egli, mà ancora molti altri Santi, come fù il nostro glorioso Padre San Domenico, e San Tomaso d'Aquino, e Santa Cattarina da Siena, & altri tali, che fin dalla sua fanciullezza si consacrarono a Dio. E fino alle fecce di questi tempi, ne' quali noi viviamo , hà il nostro Signore molti servi, e serve, i quali vivono con tanta purità, & innocenza, che tremano di qual fi voglia colpa, per picciola che sia: perche ( come dice San Bernardo) la luce, e fuoco dello Spirito santo tà, che una pagliuzza molto leggiera si resti di vedere con quetto lume, nè d'ab-

Niuna di queste cose si può perfettamente spiegare con parole, come ellasia. Però molto meno si può nedichiarare, nè intender la grandezza dell'allegrezze, e consolationi spirituali, con Consolale quali lo Spirito fanto confolatore rioni pri-fuol visitare, rallegrare, rinforzare, & ritualide illuminare i'suoi familiari amici, nella casa della sua oratione. E peròquali parole bastano per dichiarare; qual sia l'impeto di quel fiume, che rallegra la Città di Dio, e quel ruscello de diletti, dove dà loro bere, e quella abbondanza di gaudio, & allegrezza, che sa tesoro ne'cuor loro, aggiungendo ogni giorno diletto a diletto, allegrezza ad allegrezza, e lume a lume: da quali nascano queste medesime allegrezze? Perche questo è quel, ch'egli & ... promette a' suoi per Isaja, quando dice, che empirà l'anime loro di splendori, da'. qualí procedono quelle ammirabili contolationi, ch'egli promette per il medesimo Profeta, con le più dolci, & amorevoli ga & parole, che prometter si possa: Al mio pette (dice il Signore) starete accestati, e v'accarezzerd sopra le mie gonocchia, in quel mode, the lamadre accarezzaun siglinulo, che le resta, così io vi confolerò, & in Gerusalemme sareti consolati. Che colz dunque si poteva dire più piacevole, nè più dolce di questa ? E poiche tu, Signore, non sei come gl'huomini, che sono larghi di parole,e stretti di fatti, mà tutto il contrario; perche molto più s'estendono l'opera

tuc,

tue, che le tue parole; che si potrà spera- più giusto, il più cortese, e'l più valoro-

redate, che tale parole ci dai? Questa dunque, Signor mio, è una del-

le cose, che veramente molto dichiara Bentà, la grandezza della tua bontà, vedere che mo-come tu ti porti co' tuoi familiari ami-fira Dio ci, benche in questo luogo d' estilio, e persone valle di lagrime, vi siano molte volte vilia persone vili, e disprezzate, nelle quali il Mondo non pone gl' occhi . A' quali ti communichi molte volte con tanta larghezza, gli tratti con tanta dolcezza, visiti con tante consolationi, che bene spesso la debolezza del corpo non può soffrire tanta soavità. Perilche sono storzati a dire quel, che diceva Santo Efrem, affogato nel mare delle tue consolationi: Signore Dio mio, allontanati da me: perche io non pollo più sopportare la grandezza della soavità. Nel che li vede quanto dolce, e quanto benigno sii verso i poveri, e gl' umili: poiche a questo modo tratti quelli, che fono disprezzati dal Mondo. E di quì ancora fi vede, con quanta liberalità fi communica a gli huomini la tua bontà: perche quello donativo non si limita per parte di chi lo dà, mà per la strettezza di chi lo riceve: perche molto più darebbe, se trovasse vaso da empire, chi dà finche non ve ne può capir più. Et essendo tanti Prencipi, e Monarchi nel Mondo, i quali sono dall'istesso Mondo adorati, è cosa degua di molta consideratione, come tu, Signore, gli lasci senza

tener conto ( quando per la loro superbia non lo meritano) e vieni a far dimora in una povera capanna, dove dimora un'anima immacolata, e pura, per haver quivi con essa i tuoi diletti. Quanto adunque ci si dichiara da questo la tua somma bontà? Se noi vedessimo un gran Monarca del Mondo, il quale essendo in una sala reale, accerchiato da tutti i Baroni della sua Cor-

ta riverenza dinanzi a lui, s'egli vedesse in capo della sala un poverello, che venisse dimandargli giustitia, à limosipa, iubito lasciati i grandi, andasse a ricever quel povero, e postogli la mano su la

te con le berette in mano, e con mol-

ipalla, e guardandolo con allegra ciera, gli desse molto larga audienza, e commettelle, che folle alloggiato, e

proveduto di tutto quello, che dimandasse : che diremmo del Prencipe, che ciò facesse? Diremmo, ch'egli fosse il

Opere Granata Tomo I.

so di tutti i Prencipi, poiche tanto si facesse temere da'potenti, e si abbassasse con gli humili. Quanto è danque più ammirabile la bonta, e grandezza di quello Signore, che vilita tauto di rado i superbi, & alti, e dall'altra parte viene a polarsi in casa della yecchiarella, del povero, dell'innocente, e dell'hu-. mile, che sono calpestati dal Mondo: & ivi tiene la sua habitatione, ivi i piaceri, e diletti suoi? O nobiltà infinita, ò soavità immenia, ò vera grandezza, è bontà ineffabile; à Signore, e quanta verità si mostralquivi, quanto sei amatore de' buoni, poiche a questo modo gli tratti, e

confoli?

Che dirò dunque, perche tu fai tanta stimadiloro, & in vita, & in morte gli honori? Qual maggior honore, che il dir tu. Iosono il Dio di Abramo, & il Dio d'Isano, & il Dio di Giacobbe. Questo è il nome mio per sempre, e questo il mio mea Exad.4. meriale di generatione in generatione? Ben potevi, Signore, intitolarti Dio del Cielo, edella terra, edel mare; e non-dimeno havesti per titolo più illustre il chiamarti Dio di rre huomini da bene, buonifie che Diodelle terre, e de Gieli: perche no finia-quest o dichiarava più la grandezza della ti da Dio. tua bontà; e perche realmente più vale un'huomo da bene, che tutti questi Mondi visibili: poiche tutti gli facesti per uso. e servigio de buoni; E comparendo una volta il Prencipe di quelto Mondo dimmzi a te, dicendo, che bayeva girato tutta la terra, dove tante maraviglie haveva visto, di niuna di quelle dimandasti, se non d'un huomo semplice, e buono, che in essara chiamato Giob. Questo ancora dichiara, Signore, la tua bontà, e la cura paterna, che hai di tutti i buoni: poiche frà tutte le grandezze del Mondo, non è negl'occhi tuoi altra grandezza, di cui degnamente si dimandi, se non quelfa.

Qual dunque sarà la lingua, la quale spieghi gli honori, co'quali tu gli honori anco in questo Mondo, volendo, che fino le reliquie de luoi corpi, & an-fatti a co i pezzi de'suoi poveri vestimenti fie-Dio. no riveriti, & havuti in gran veneratione? San Gregorio scrive, che l'Imperatrice di Costantinopoli (che era come Signora del Mondo ) gli mandò a dimandare con grande istanza la testa dell' Apostolo San Paolo, con cuore certo

molto differente da quel , che haveva Herodiade, quando chiese quella di San Gio: Battista. Et il Santo Pontefice le rispose, che in modo alcuno egli non poteva spegliare la Città di Roma di un tanto gran tesoro: mà che in quel cambio le manderebbe una gioja molto pretiola, che era un poco di limatura della catena, con cui l' Apostolo Santo sù legato, e dato in poter di Nerone. Qual può essere dunque maggior honor di un'huomo, che come ufficiale mecanico viveva del travaglio delle sue mani, che l'essere alzato da Dio a tanta gran dignità, che'i Monarchi del Mondo havessero per gran teloro un poco di ferro, per haver toccato le sue membra. E che honoreancoèquello, chescrive San Luca del medesimo Apostolo, che il suo fazzoletto, e qual si voglia straccia del suo corpo, sanava tutte l'infermità del Mondo, in tal modo, che dispensava Dio nella legge della natura, per amor d' un pane, che haveva toccato il corpo del fuo Santo?

Reliquie di Dio.

E non solo hosorò a questo modo le-Santi reliquie de' suoi Apostoli ; ma fa ogni honorate giorno questo medesimo honorealle Polvere, e straccie; de'quali miracoli ne sono pieni tutti i libri. Chi leggerà dunque i cinque libri della vita di San Bernardo, scritta da trenobili Autori, i quali furono testimoni di veduta delle sue gran virtà, troverà, che in ella si raccontano da dugento sessanta miracoli, frà quali si scrive, che un Vescovo d'una Città di Spagna fece sapere a questo Santo, che pativa continuamente un gravissimo dolor di testa. A cui mandò il Santo un suo berrettino; e ponendoselo il Ve-seovo in testa, hebbe il Signore tanto risguardo a quanto haveya toccato quel berrettino in telta del suo servo, che in un' istante gli diede persetta sanità. E quello, cheè più, havendo un' altra volta il Santo huomo cenato in casa di un'altro Vescovo ( il quale similmente conosceva la santità di questo Beato Padre) fece serbare il piatto, nel quale il Santohaveva cenato. Et in capo di . zerto tempo, patendo egli una grave infermità, commandò, chegli felle portato da mangiare in quel piatto, e subito in quel punto si trovò sano. Ora giudichino gli huomini da questo essempio, che stima faccia quella somma bontà de'buoni : poiche vuole che fino

alle leggi della natura si dispensivo. Ce habbiano riverenza, e rispetto speciale, non solo alle sue persone, & a gli stracci de' corpi loro, mà fino a vali, dove mangiarono alcuna volta. E conformi a questi estempj, pe troveremo ad ogni. passo nell' historie de' Santi de gti altri innumerabili . I quali hanno a fervirci per vivi ritratti, e ipecchi, ne'quali vediamo l' immensa bontà del nostro Signore, e l'amor grande, che porta a' buoni, insieme con l'honor, che sa loro. Questo è il principal frutto, che s'hà da cavare da questa santa lettione; percho fenza dubbio molto più risplende la bellezza della Divina bontà ne portamenti, che sa a i buoni, che nella fabrica de' Cieli, e di tutto questo Mondo creato.

E come se tutto questo fosse poco, accrescesti loro, Signore, un'altro muoyo honore; perche non folo honori loro mà i suoi discendenti per loro. Perche tu stelfo dicesti: le sone Die, zelaser dell' anima, che uso la misericordia con chi mi ama fino alla millesima generatione, Cost Ecol. 20. promettesti, Signore: e così lo mantenesti a Davidde, ad Abramo, & a Lothsuo fratello, insieme con molti altri amici tuoi; a' figliuoli , e discendenti de' quali facesti molto speciali benefic): (benche alcuni di quelli fossero Idolatri, e cattivi) per rispetto de' padri suoi, che furono buoni. Il che manifestamente dichiarò quella celeffe cantatrice nel suo bue. s. Cantico, quando disse: La misericordia del Signore corre di generatione in generatione a chi lo teme. Adunque che tanto grande sia la bontà, che ci si scuopre per queste opere di gratia, delle quali fin qui habbiamo trattato, l' historie, e vite de' Santi in gran parte ce lo dichiarano. Perche ivi si vedrà adempito, e verificato, quanto quivi habbiamo detto della providenza, che hà il Signore de' suoi amici, & in che modo si porta con loro. Mà di questi essempj ne metterò solamente due di due donne, una peccatrice, e l'altra innocente: uno antico, ed un altro moderno: umo di Maria Maddalena, e l'altro di Favori Santa Cattarina da Siena. Che cosa dun- fatti da que più ammirabile, che i benefic), che Maddalefece il Signore a quefta Santa peccatri- nace del Vangelo, doppo la fua gleriosa Resurrettione ? Qual maggior maraviglia, che stare una donna trent'anni in

una montagna; e passar tutto questo sì cosa, che se la medesima Vergine non luago spatio di tempo senza mangiare, l'havesse detta, pare che fosse per mane senza bere? e quel, ch'è più, che ogni giorno fosse levata sette volte in aria per mano de gl'Angeliad udire i canti, e me-Jodie diquelli: e da questi medesimi fosse restituita nel suo proprio luogo? Chi dunque non haverà liupore, e maraviglia diquesta si strana novità con questa Santa

Mà i favori, e segni d'amore, che Favori scoperse alla Vergine Santa Cattarina satti da da Siena, non si possono spiegare in Carrarina poche parole: se non leggendo tutta la da Siena fua vita, scritta dal suo Confessore, huomo religiossissimo, che dapoi su Generale di tutta la nostra religione: il quale intese molto di quel , ch'egli scrisse, di bocca della medesima Vergine: & oltre a questo, egli afferma con solenne giuramento la verità di quanto egli icrive . Molti sono i segni della Divinz bontà, ed il maggior di tutti è, che Dio fi fia fatto huomo per amore dell' huomo , & habbiz patito morre per lui; e che si muove più per uno, che per un' altro, secondo la dispositione, e divotione di ciascuno. Ma io consesso, che uno di quelli, che più fino a ora m' hanno fatto stupire, e maggior cognitione m' hanno dato di questa soprana bontà, e del grande amore, che questo Signore porta all'anime pure, e monde, è il vedere quel, ch'egli fece con questa Santa; e l'inventioni quotidiane de favori, e consolationi, con le quali la vilitava, e ricreava. Perche una volta le cavò il cuore del corpo, e lo tenne tre giorni, in suo potere; e dapoi lo ripose al suo luogo: un'altra si sposò con essa in pre-senza della Sacratissima sua madre, e d'altri Santi; un'altra per haver ella bevuto un beveraggio amarifimo, serven. do ad una inferma, le apparve, e le diede a bere un liquor celette della piaga del iuo Sacratissimo costato: un altra volta per essersi el la spogliata una tonaca, per darla ad un povero, il medelimo Signose le diede un'altra tonaca, con la quale non lentisse maine freddo, ne caldo, nè inverso, nè primavera: un'altra volta le fece sestir parte di tutti idolori, e tormenti, che baveva patito nel suo Sacratissimo corpo. E quello, che eccede ogni maraviglia, il medelimo Signore recitava l'hore Canoniche con lei, come un Sacerdote con un'altro; la quale è

car la fede humana, per creder cofa tantonnova, tanto ammirabile, e di tanta familiarità con Dio. Che dirò io dunque delle sue gran rivelationi, e dell' efficacia delle sue Orationi ? che de' peccatori offinati, convertiti da lei? che del passar tempo senza mangiare altro cibo, che il Santissimo Sacramento; co-me sa sede Papa Pio secondo nella Bolla della sua Canonizatione? che dell'estasi, & alienationi de' squss, che pativa ogni volta, che fi communicava; dove non mancò una persona malvagia, che le cacciò un' ago nella pianta d' un piede, il quale ella non senti più che se fosse stata di pietra, è marmo? I miracoli poi, che furono fatti quei tregiorni, che il suo Santo corpo restò senza sepoltura, chigli potrà contare? Perche nella sopradetta Bolla, frà l'altre cose si racconta, che non potendo una, che have-va certe doglie, accostarsi al suo Santo corpo, per la molta gente, che ivi era, fù prela una certa cola del suo, e portata d'una in altra mano a toccare il corpo, e poi rivoltata attorno a quella donna fù subito sanata. Qual si voglia dunque, il quale haverkocchi, per faper mirar tutte quelle maraviglie, subito intenderà, quanto sia incomprensibile l'amore, che porta il nostro Signore all'anime pure, & immacolate: poiche così le tratta; così l'honora; così le abbraccia, e consola; così le purifica, e fantifica: così l'inalza sopra i Cieli; cos) ode le sue orationi; così tratta tanto familiarmente con loro, e dà loro parte de suoi secreti, e sa in tutto la sua santa volontà. Chi dunque considererà questo, da una parte si maraviglierà di vedere, come quella soprana Maestà s'iochini tanto familiarmente ad una cosa tanto bassa, come è l'huomo: e dall'altra parte lascierà di maravigliarsi, considerando, che non si poteva sperar meno da quella infinita, immensa, & incomprensibil bontà: se non che tale come questo, sia l'amore, che porta a'buoni, e tale la familiarità, e communicatione, che con essi tiene. Questa ragione ben considerata dichiara la grandezza dell'amore, che questa fomma bontà porta all'anime pure, e monde: mà niana sorre di parole è bastante per dichiarar questo nel grado suo. Per-

mo una persona sar tutte le cose del Mondo per un'altra, sogliamo dire, ch' ella sia stata ammaliata, ò habbia perduto il cervello, ò cosa tale: con la quale dichiariamo in qualche modo la grandezza di quella passione. Mà non potendo alcuna di queste cose capire in quella infinita bontà, e purità, non habbiamo vocaboli per significar la grandezza di questo amore; & i gran favori, e cortesie, che sa questo Signore a' suoi familiari amici. E per questoci mettiamo a dire, che non si può creder meno di quella infinita bontà, se non che ami con infinito amore i buoni, e che talisseno i portamenti verso di loro.

E se questi favori, che appartengono Bonta dia'beni di gratia, ci scuoprono tanto, Dio nel Signore, la tua bontà, che faranno i bebuoni con ni di gloria? se così tratti gli amici tuoi in favori diquesta valle di lagrime, come gli tratterai nel Paradiso de' tuoi diletti? se così

gli rallegri per viaggio, como gli rallegrerai nella patria? se così gli consoli nel luogo della lor servitù, che farai in quel della libertà? se così sono consolati, quando fanno penitenza, che farà quando mietono i frutti di quella? se così dormono, e riposano nel tuo seno, quando vanno armati in guerra, che larà, quando lascieranno l'arme, e goderanno i trionfi della vittoria? Qual dunque sarà la bontà, che tu, Signore, ivi discoprirai loro, quando sarai sicuro, che non s'alzeranno maggiormente, nè si gonfieranno per il favore? Ivi mostrerai loro il tuo Divino aspetto, ivi chiamerai ciascuno per suo nome, ivi gli tarai sedere alla tua mensa, e darai loro a mangiare nel tuo piatto, ivigli farai una medesima cosa con te, ivi darai loro parte di tutti i tuoi beni, cioè della tua gloria, della tua bellezza, della tua divinità, della tua eternità, della tua beatitudine; e così sarai tutto in tutti loro. Ivi, quando si vederanno per sempre sicuri , e confermati in gratia , spiegheranno le lingue in lode tua, e diranno co 'l Proietz: Loda, Gerusalemme, il Signore, aloda Sion, il suo Die, perche fersifice les serrature delle tue porte, perche tu goda una perpetua, e ferma sicurtà. Ivi è dove chiaramente si conosee la grandezza della tua bontà, e dove senza cessare mandano fuor le voci quei Celesti cantori, di-Apoc. 4. Condo: Santo, Santo Santo è il Dio de gli es-

che nelle cose del Mondo, quando vedia- 1 serciti. Molto ci si scuopre, Signore, la tua bontà per la grandezza di questa gloria, con laquale tu guiderdoni i buoni, e per l'amore, e buoni portamenti che tu tai loro in questa vita : e non meno f scuopre questo medesimo per l'odio, che porti a' cattivi, e per la grandezza della pena, che tu hai apparec-chiata loro nell' altra vita. Perche dal medesimo principio, donde nasce l'amore inestimabile verso i buoni, naice aucora l'odio verio i cattivi, che è la tua immensa, & infinita bontà: alla quale appartiene amare, e favorir fommamente la bontà, & odiare, e castigar severissimamente la malitia. Perilche le minaccie grandi, e spaventosi castighi, che su fai denunciare a' cattivi per li Profeti, benche muovano i nostri cuori al timore, non gli muovono manco all'amore; poiche non solamente ci danno testimonio della tua giustitia, mà ancora della tua bontà, poiche tanto sdegno, & ira, che ivi tu mostri contra la malitia, ci sà chiaramente intendere, quanto sia grande la tua bontà, e quanto ella debba effere amata.

Mà che dirò, che non solo quest' odio contra i cattivi ci dimostra la tua Bontà di bonta, ma ancora la pena dell'Inferno, Dio neil' che tu hai loro apparecchiata? perche a cattivi, giudicio humano la più spaventevole co-castigarliia è , il castigar con pena eterna colpa temporale: che con tutto questo non resti a susticienza castigata. Perche essendo tu, Signore, un'abillo di misericordia. come lei copiolo nel guiderdonare, così lei pietolo nel calligare. Perche lempre è maggiore il tuo guiderdone, che il nostro servigio; & i tuoi castighi minori, che i nostri peccati. Da che nasce dunque, che un castigo da una parte tanto terribile, e dall'altra tanto prolifio, come queldell'Inferno, à dica effer non folamente giusto, mà ancora breve, e scario per una colpa temporale, se non perche è tanto grande, & incomprensibile la tua bontà, che il peccar contra di lei non li castiga degnamente, se non con eterno tormento. Qual dunque farà quella bontà, la cui offesa non resta nè anco sufficientemente castigata con pena infinita? O somma bontà, ò ineffabile bontà, che sola giustifichi questa legge , e la tua grandezza fà picciolo questo castigo, perche ella è tanto grande,

che non è pena, la quale basti per castigo | bene, quanto grande sarà il medesimo be-

di chi l'offende!

Oltre alle cose già dette, non pare, che si possano aggiungere maggiori argomenti, Bontà di e testimoni di questa soprana bontà: ma Die nel è cola certa, che tutto questo appena è un mifero punto a paragone di quello, che ci scuocarnatio- pre quella bontà nel mistero dell'Incarnatione del Eigliuolo di Dio, Perche tutto queko fu, Signore, un communicarci tutti i beni, che fuor di te ci si potevano communicare, che erano beni di natura, di gratia, e di gloria. Confesso, Signore, che per questi tre ordini di beni non è suor di te cosa, che non ci sia stata communicata. Mà l'esser tuo sià dentro di te, il quale è propriamente tuo, e non si può communicare, se non facendo Dioquello, a cui si communica. Perche si come è huomo, chi hà l'esser d'huomo; così ancora sarà Dio, chi haverà l'essere di Dio. Questa incomprensibil gratia dunque havevi ordinato ab eterno di fare all'huomo, e non all'huomo solo, ma à tutto il Mondo nell'huomo, poiche egli è un picciol Mondo. Che può quivi dunque dir l'huomo, ò Dio mio? come non diventerà muto, e ipalimerà, vedendo una sì stupenda mostra di bontà? Che più era possibile di fare? che altro. Signore, ti resta di communicare? che cosa può più dichiarar la natura del sommo bene, che quella somma communicatione? Offommamente buono, e degno d' eller'amato con infinito amore! Perche con infinito amore merita d'effere amata un'infinita bontà: e tutto quello, che per arrivare a questo, manca della sua persetta misura. Di maniera che le io, Signore, havesti infiniti cuori, con tutti farei obbligato amarti : e fe io havefu infinite lingue, con tutte doverei lodarti : e se io havesti infinite vite, tutte doverei spenderle in servigio tuo : e se io havessi infiniti Mondi da l'asciare, tutti gl'haverei a disprezzare per amor tuo. Ma poiche questo non pallo, dammi gratia tu, Signore, che io t'ami con tutto quel ch'io pollo, e che con la forza di questo amore resista a tutti gl'

> altri amori . Tutte queste, ò anima mia, sono opere di quella infinita bontà, e some icintille, che uscirono fuor del petto Divino, le tali dunque sono le scintille, qual farà il fuoco, dal quale uscirono? se tauto grandi sono gl'effetti di questo sommo

ne? Questo è quel sommo, & incommutabil bene, che non è astretto da luogo, non mutato da novità, non paffa per tempo, non ha bisogno di soccorso alcuno, perche per se solo basta, per se solo può, e per se solo diletta. Questo è quel sommo bene, che non s'acquista con i sensi, perche è spirituale, & eterno; ma con l'intelletto si conosce, e con la voiontà si gusta: co'l cuore si sente, con la divotione si cerca, e con la speranza si trova : con la carità si abbraccia, e con la gloria per sempre si possiede.

#### SECONDA CONSIDERATIONE

Della seconda eagione dell'amor di Dio, che è la grandezza della · Sua bellezza.

On folamente la bontà, ma ancora Amore è cantato la vera bellezza muove grandemente della beli cuori all'amore. Perilche dissero alcuni lezza. savj, che l'ogetto della nostra volontà era la bellezza, per vedere, con quanta forza attrabe la volonta a sè. Se dunque la bellozza è tanto amabile, quanto amabile sarai tu, Signore, che sei pelago, e fonte d'infinita bellezza, da cui procede ogni bellezza? Le bellezze, Signore, delle creature sono particolari, e limitate; ma la tua è universale, & infinita, perche in te solo stanno serrate le bellezze di tutte le cose create. Perilche, si come il Sole più chiaro, più risplendente, e più bello, che tutte le Stelle del Gielo insieme, & eglisolo illumina, più che tutte quelle: così tu solo sei infinitamente più bello, che tutte le tue Creature; e maggior parte per rallegrare, o rubare i cuori, che tutte quelle. Della tua bellezza fi maravigliano il Sole, e la Luna; dalla tua bellezza uscirono tutte l'altre bellezze ; in questa bel lezza non si satianog!'Angeli di guardare, perche in esta veggono più perfettamente tutte quelle perfettio. ni, e bellezze delle creature, che nelle creature istesse.

Ma che è tutta la bellezza visibile, a paragone di quella dell'invisibile? Che cosa è tutta la bellezza de 'corpi, a paragone di quella de gli Spiriti Angelici, se non una Stella paragonata co 'l Sole ? Un'Angelo (dice l'Euangelista San Gio-

velatione con tanta gran chiarezza, e bellezza, che andava per adorario, se non glie l'havelle vietato. Se dunque è tanta Gradicel-grande la bellezza, che eccede tutte le le perfet-bellezze visibili, qual sarà quella, che tioni an-contiene in sè ancora la bellezza delle invisibili? Questo si potrà in qualche modo intendere, se noi consideraremo la moltitudine degl'Angeli, e gradi, & ordini delle loro perfettioni. Sono tanti di pumero, che fuperano tutta la moltitudine delle specie create : di maniera che benche non fieno infiniti, sono tuttavia innumerabili, perche niuno può contarli, se non quel solo, che conta la moltitudine delle stelle, e chiama ciascuna per nome .

Ma con l'esser tanti, sono talmente ordinati, che il secondo hà tutte le perfettioni del primo, & altre ancora, per le quali è differente da lui, come noi vediamo ne i gradi, e nelle dignità della Chiesa, dove la dignità superiore hà tusto quello dell'inferiore, & un grado di più, per il quale è differente da quella. Et a questo modo procede la Gerarchia Ecclesiastica, cominciando fino da gl'ordini minori, e procedendo per tutti i gradi Ecclesiastici fino all'ultimo, che è del sommo Pontefice. Quest' ordine medesimo dunque, che è nella Gerarchia della Chiesa militante, è ancora nella trionfante : di maniera che il primo Coro è di quelli, che communemente si chiamano Angeli. Il secondo è degl' Archangeli, i quali, sono in maggior numero, che gl'Angeli: perche quanto più eccellenti sono i Cori, tanto è maggiore il numero di quelli. E per quelto medelimo ordine habbiamo da lalire per tutti i novi Cori, fino che arriviamo all'ultimo dei Serafini, il quale è più vicino a Dio, e più distante dal primo Angelo: il quale hà in se solo le persettioni, e le virtu di tutti gl'altri Angeli, come qui vediamo, che l' huomo tiene in se le virtù, e persettioni essentiali di tutti gl'altrianimali, che a lui sono inferiori.

Ora io voglio dunque, Signore, fare Bellezza il conto, e salire per questa scala delle di Dio. creature a vedere, come da una scoperta molto alta, qualche cosa dell' inestimabil bellezza, cheè in te. Perche prima è cosa chiara, che tu hai la bellezza di tutte le cose visibili, e dapoi quella l

vanni) che vidde in quella sua gran ri-1 dell' invisibili , che senza comparatione sono molto più di numero, e maggiori d'eccellenza: & hai oltre a questo altre infinite bellezzo, che a nesiana creatura furono communicate. Di maniera, che si come il mare è grande, non solo perche tutte l'acque degl'altri fiumi entrano in quello, ma ancora per quelle che hà di luo, che iono molto più senza comparatione: così diciamo, che tu, Signore, sei mare d'infinita bellezza, perche non solo sono in te tutte le perfettioni, e bellezze di tutte le cose, ma altre più infinite, le quali sono proprie della rua grandezza, e non furono communicate a quelle ; quantunque in te non sieno molte bellezze, ma una simplicissima, & infinita bellezza. Bsendo adunque cost, qual potremo intendere, che sia quella bellezza, quella imagine tanto perfetta, quell'essempio di tutte le cole, quell'abisso di tutte le gratie, poiehe egli solo hà unito in sè le principali di tutre le bellezze, con altre infinite, che sono propriamente sue ? Quella imagine delle Regina Elena dipinta da quel famolo pittore Apelle, dicono, che fù bellissima, perche il pittore si prese per oggetto cinque donzelle di molta perfetta figura, quando la dipingeva, per prender da ciascuna quel , che gli paresse il meglio. Adunque se quell'imagine riusch tanto perfetta, per havere in sè le perfettioni di cinque figure sole, qual sarà quell'imagine, che contiene in se le persettioni di tutte le creature, edi più le sue? Ne lingue d'Angeli, ne d'huomini potrebbono spiegar questo. O bianchezza dell'eterna luce, ò specchie senza macchia della Maesta di Dio, ò Paradiso di tutti i dilecti! Che sarà, Dio mio, il vederti a faccia a faccia? Che farà vedere la luce istessa con la tha suce? O felice que sorno, ch'io ti vedrò, e nel quale mi scoprirai la tua faccia, & in essa mi mostrerai tutti i beni! O giorno degno d'esser comperato con tutti i tormenti , e travagli del Mondo.

> La tua bellezza è finalmente tale, a tanto grande, che solamente il vederla, e goderla basta per far beati quei iopranispiritidel Cielo, & empir tutto il se- di Die n no della fua capacita: i quali ardono (piriticel perpetuamente nell' amore della tua infinita bellezza , amandola con tutte le sue forze, & occupandosi in questo con l'ultimo della sua potenza, senza cellar

già mai . Penche l' infisite bellezza di s fercitio suo è il contemplare , e conquell'oggetto, che hanno dinanzi, rapisce, e chiama a se tutte le sorze di questi Spiriti soprani, che non possone fare, che non fieno sempre attualmente amando te con quell'amore. E quello à quel, che tacicamente rivelò & Giovanni nelle fue rivelationi. quando diffe, che quei quattro fanti animali (che stavago dinanzi al Trone di Dio ) non si ripofayano mai di dire giorno, e notte; Banto, Santo, Santo d il Signore Die de gl'efferciti. La terra∂ piesa della ∫ua gloria: Perche con dire, che non si riposavano mai, diede ad intendere, the con tutte le fue forze, e fenza cellara smavano, e lodavano quel Signore, in cui flava tutto il suo riposo.

Ma che gran cola è, che gl'Angeli in Cielo facciano questo, poiche anco i Santi ne fecero parte in questo luego di effilio? Perche della Vergine Santa Chiara leggiamo, che havendo ricevuto da Dio una gran vifitatione, e consolatione doppo la festa dell' Epifania, restò l'anima sua tanto mpita in Dio, e tanto presa da quella Divina soavità, de amore, che haveva gustaro, che per lo spatio di molti giorni non poteva sare attenta a quel, che si parlaya, e bisognava, che per questo ella usasse molta forza à se stefsa, per haver tutti i sensi rapiti, e tras-

feriti in Dio.

Ma che gran cola è, che la vista di l questa bellezza sia bastante a far beati Beatitudi- tutti i Cori degl' Angeli; poiche basta per far beato l'istesso Signore degl' Annel soder geli: il quale non hà altra Beatitudine, la sua pro- che vedere, e godere la sua propria bellezza? Et alla cognitione di questo arrivò Aristotele, Filosofo Gentile, con quella ragione. Chiara cola è (dice egli) che il sommo bene (poiche hà vita) bisogna, che s'esserciti in qualche cola: perche non hà da dormire; poiche è libero dell'opere humane come sono mangiare, bere, caltre cose tali; esecondo quello non gli cella da essercitarsi in altro, che in contemplare. Che l ro una bellezza, alla quale fossero agcola dunque contemplerà ? forse qualche altra cosa suor di sè, per la cui contemplatione egli sia beata? Chiara cosa è, che non o perche se tal cosa fosse, ella faria migliore, e più nobile di lui; perche la villa fua basterebbe per farlo: beato: così quella sarebbe Dio, e non lui. Resta dunque verificato, che se l'es-

remplando è beato, e non contempla altra cola fuor di se, che sempre stà contemplando se, o perquesto è infinitamente beato. Qual farà dunque la bellezza, che il mirarla solamente basta per, far heato Dio, a per empir quel feno, e capacità infinita di compita felicia tà? Qualsarà quella bellezza, che quethe Signare ab eterno the sempre mirando e mirerà eternalmente senza distogliersi da mirarla; ma ricevendo anzi di questo tanto incomprensibile allegrazza, che quanto hà creato, e può creare, è niente à comparatione di quella ? Come nueterà l' finomo in quello pelago di tanta grandezza, poiche in esso può notare la grandezza di Dio?

Ora dunque facciamo quella compa-Compararatione . E cola chiara , che tutte le tiene fra bellezze di questo Mondo, e dell'altro, la bellez paragonate con quella infinita bellez- Crestore za , non fono altro , che una gocciola e quella d'acqua paragonata con tutto il mare dellec ò una picciola stella paragonata co I Sole; Anzi fono anco molto meno: perthe tuttavia queste sono creature finite, e limitate: e così ricevono paragon frà loro. Ma frà due estremi, uno finito,

gocciola di bellezza delle Creature, prendiamone una particella, che farà quella d' una creatura sola, Vediamo dunque gl'estremi, che alcuni huomini han fatto, & ogni giorno fanno per una sola creatura; i quali non mangiano, nè bevono, nè dormono, pensando alla co-

e l'altro infinito, che proportione vi

può essere ? Adunque di questa picciola

perder la fanità, ed il giudicio, e la vita per quella cagione. Ilche poco manco, che non intervenisse ad Ammone, figliuolo di Davidde per Tamar amata da

la amata. & anco alle volte vengono a

'Se questi dunque patiscono tanto per una picciola scintilla, & ombra di bellezza, che farebbono, le s'offerisse logionte tutte le bellezze di questo Mondo visibile, e tutte quelle dell'invisibile, e con quelle, quelle di quel supremo, & Invilibil Mondo, che è Dio? Ealcun conto d' Abaco, che sia bastante per summar questo ? è intelletto alcuno, che possa comprenderlo? è patienza alcuna, che sopporti, che si facciano

confifte

lezza.

bellezza, e che si faccia sì po co per quel+ la infinita, e vera? Perche se questo u sa per poco di polvere, e cenere, e per un picciolo fiore, che hoggi è, e domani farà secco: come Signore, non corriamo do-Cant a po te ? come , non t'amiamo con tutto le nostre forze ? come non cadiamo infermi con quella santa sposa della Cantica per questo Divino amore? Come postiamo mangiare, ò bere, ò dormire, pensando a quello?

Essendo questo adunque così, ami io te, Signore, bellezza infinita con tutte le mie viscere. Ami il mare di tutte le gratie, il campo di tutti i fiori, la pittura di tutte le bellezze, e l'abillo di tutte le perfettioni. Aprinu gl'occhi miei per vedere questa bellezza, e serrinsi a tutre l'altre. Siono, Signore, tutte le creature specchio, nel quale io ti contempli, imagine dove io ti vegga, scala per salire a te, e libro dove io legga le tue grandezze. Apri, Signore, gl'occhi miei, & ungili co 'l collirio della tua gratia; accioche io possa in qualche modo vedere una sola scintilla del tuo splendore. Accendinel cuor mio una sete tanto grande di te, che io dica co 'l Profeta. Come defidera il cervo alle fontane dell'acque, così desidera l'anima mia te, mio Die. Hebbe sete l'anima mia in Die fente vivo : quando verrò, e compartrò dinanal allafaccia del mio Dio? Venite, veniteldunque tutti voi, amatori di Dio, venite a questo fonte, bevete di questo liquor Divino, replicate questa dimanda, perseverate co'l Profeta, dicendo: A to disse il cuor mio, cercherò, Signore, la tua faccia, e per quella sospirerà. Non allontanare l'aspetto tuo da me, tu che vivi, e regni ne' fecoli de' fecoli. Amen.

SEGUE UNA NOTABILE Sentenza di Platene, circa le co-Se dette della Divina bellezza.

Uasi tutte le cose qui da noi dette, le dice il maraviglioso Platone in Dio solo persona di Secrate, nel Dialogo, che chiamano il Convito, dove egli viene al bello. concludere, che la vera sapienza, e beatitudine dell'huomo (per la quale si deve

tanti estremi per quest'ombra così vana di s esperze ad ogni sorve di travagli;;) è la cuntemplatione, & amore della vera, e perfetta bellezza, esiendo quella, che tira a sè, e ruba i cuori di chi la guarda; o quella dice, eller solamente in Dio, per esser perfettamente bello. Il che prova dichiarando le conditioni della perfetta bellezza, le quali non si trovano, fuor che in Dio. Perche prima dice, ghe hà da effere eterna, che non habbia principio, ne fine, ne possa crescere, ne scemare. Secondo dice, che hà da essere di tal maniera inticramente bella, che non babbia una parce brutta, e l'altra bella juma che quando è in lei, sia tutto condidobellou Terzo dice, che questa bellezza ni della son s'hà da marcire, nè alterare per tem- lezza. po, di maniera, che un tempo sia bella, e poi brutta; ma che d'ogni tempo resti nell'istessa gratia. Nè vuole, che si muti per luoghi, o che in un luogo sia bella, e nell'altro brutta; ma che in ogni luogo confermi la fua bellezza, e fia per tutto amabile. Così medelimamente dice, che hà da effere talmente bella, che non sia per participatione d'alcuna bellezza accidentale, come sono le bellezze delle creature: ma che sia essentialmente bella, di tal maniera, che della sua bellezza ne partecipi ogni cosa bella, & ella di niente partecipi. E potendo tutte le cose patir diminutione della sua bellezza, ella non possa patirla, per non haver cola più potente di se. E poste queste conditioni; che la somma Sapienza, e felicità dell'huemo consiste nella cognitione di questa somma, semplice, ed eterna bellezza, di maniera, che chi la mirerà, amerà, & imiterà, e per amor suo disprezzerà tutte le cose, che in questo Mondo pajono belle, & amabili, quel solo sarà talmente savio, e beato, che nongli mancherà cola alcuna per la compita felicità, che si può in questa vita conseguire. Tutto questo è sentenza di Platone, detta in persona di Socrate, e quel che più è da maravigliarli, l'istesso Socrate confessa havere appreso questa Filosofia (ch'egli chiama disciplina amatoria) da una prudentissima Donna, chiamata Diotima. Qual dunque fara quel Christiano, che non si supisca di vedere in queste parole d' un Gentile rinchiusa la principal parte della Filosofia Christiana: poiche quivi si dichiara il fine della nostra vita, che in vero conuthe in contemplare, & amar la bellezza

Divinia: e ne'mezzi, co' qualiz'acquista ! ste considerationi : e ch' egli non porti che sono il disprezzo di tutte le cole | amore a i cattivi , come cattivi , s'inamabili, e belledel Mondo? E chi non ringratierà Dio, confiderando dall' altraparte, che questa tanto alta Filosofia, trovata da Platone ( onde egli meritò il nome di Divino) la vediamo adesfo in gran numero di persone Religiose, e di molte povere donnicciuole, che licentiando da sè, e dando libello di repudio atutte le vanità del Mondo, & atutt'i pensieri terreni, attendono di continuo ad accostarsi a Dio, e tener sempre occupato il cuore nella contemplatione, & amor di questa Divina bellezza, e nell'opere maravigliose, che da quella procedono? Diqui si conoscerà ancora quel; che nella passata consideratione dicemmo della bellezza del nostro Creatore; e quanto ellasia potente, per tirare a sè i cuori: poiche in essa si trovano compitamente tutte le conditioni, the questo Filoloto assegnò alla persetta bellezza, e suora di lei non già: e la cognitione di questa bellezza dice estere il fondamento di quel, ch'egli chiama disciplina amatoria. Perche quella è quella, che particolarmente a sè tira i cuori.

TERZA CONSIDERATIONE, di un' altra cagione dell'amor di Dio, che è la grandezza dell' amer, che ci porta.

Qual cofa amore.

Ice San Tomaso, che si come non de alcuna cosa, con cui più si accensia più ef da un fuoco, che con un'altro fuoco, eccitar i' così non è alcuna, con cui più s'accenda un'amore, che con un'altro amore. Perche essendo questo il principal dono, da cui procedono tutti gl'altri, si come i beneficj ricevuti muovono ad amare il benefattore, così molto più l'amore, il quale è cagione de beneficj. E però sarà ora dovere, che noi alziamo gl'occhi dell'anima, e la mente nostra a considerar e la grandezza dell'amore, che porta il nottro Signore a gl'huomini; e perche sono due sorti d'huomini, una di buoni, e l'altra di cattivi, non tratteremo qu' dell' una, nè dell'altra: Perche della grandezza dell'amor di Dio verso i buoni, e de' suoi portamenti verso di loro, e delle consolationi, con le quali gli consola, e de gl' honori, co'quali gl'honora, n' habbiamo già trattato nella prima di quetende da quel, che dice la Scrittura: Che a Dio è odioso l'iniquo, e la sua iniquità. Tratteremo dunque dell' amore , sap. 141 che porta agl'huomini in commune, in quanto creature sue: dove entra il desideria, che hà della salute e bene del Genere humano.

La grandezza dunque di questo amore la dichiarano prima tutt' i benefici grandez-Divini, de'qualis'è ragionato di sopra : 22 dell'a-Perche essendo proprio dell' amore il mor di voler bene, e far bene ( perche dall' una gl'huemicosa nasce l'altra ) chi ci hà fatto tanti ni. beni, come ivi s'è dichiarato, ne segue che ci porti molto amore, havendoci tatto tanti beni. E per questo, quanto ivi si trattò de'beneficj Divini, serve a questo fine, e non fà meno a proposito per quel, che si dille della grandezza della Divina bontà. Perche essendo questo il fonte, donde nasce l'amore, conosciuta la grandezza del fonte, si conosce ancora, qual sarà il siume, che da quel-lo procede. Ma per questo effetto tratteremo quivi particolarmente di tre indicj, & opere grandi di questo Divino amore, che sono l'opere della Creatione, Glorificatione, e Redentione.

Oraper cominciar dalla prima, quetha ci scuopre per molte vie l'amore, Amer di che in quel petto Divino stà serrato. Dio verse l'anome Perche prima essendo l' huomo opera per delle mani di Dio, fatta a sua imagine, creatione. e similicadine, e la più importante opera di quante in questo Mondo visibile egli ne formò e come non amerà quel, che egli stesso formò con questa dignità, e preminenza tanto grande? Perche è cola tanto naturale, che le persone amino l'opere delle fue mani, che fino ad un' albore che noi habbiame piantato, ò incliato di nostra mano, gliportiamo particolare amore. E quando al suo tempo lo vediamo fiorito, ò carico di frutti frà molti altri albori, ci rallegriamo più di veder quelle, che tutti gl'altri, perche gl'altri gli miria-? mo come stranieri, ma questo come cosa nostra. Et essendo questa natural? conditione, e proprietà della natura? humana, la quale, Signore, fù creata da te, habbiamo necessariamente da mettere in te questa perfectione. Perche non può esser perfettione alcuna nella.

creatura, ch' ella non sia molto più i Il dir poi, che tu lo creassi per le bessie, persettamente nel Creatore. E però se sami tutte le cose creati per le bessie quanto più amerai quello, per cui tutte le creassi e le creassi e così ami quelli, che tu formassi, di qual si voglia forma tu formassi, quanto più amerai quello, che tu creassi a tua imagine, e similitudine?

Li dir poi, che tu lo creassi per le bessie, per le bessie quanto più farebbe gran bessialità: poiche le bessie quanto più sumano, sono conoscono il suo sattore, nè sono conoscono conoscono il suo sattore, nè sono conoscono conoscono il suo satto

Questa è una delle principali ragio-

ni, che allegalle al Signore Isaja Profeta,

quando diceva: Guardaci, Signere, con oc-

chi di pietà, poiche siamo opera delle tue mami. E Giobbe per questa medesima cagione teneva per certa la misericordia di quello Signore, quando diceva : Di-Giob to frenderal, Signore, la tua mano destra all'opera delle tue mani. E però si maravigliava, in che modo il Signore permettelle, che il Demonie lo tormentalle tanto crudelmente, essendo opera delle sue mani. E così allega egli questa ragione molto diffusamente, dicendo: Le tue mani , Signore, mi fecero, e mi formarono: adunque come mi lasci con quelle, perche io venga a precipitarmi? Ricordati, Signore, ti prego, che tu mi facesti, come chi d'un poco di terra sà un vajo, e nella medesima terra m'hai à ridurre. Tustessomi vestisti di telle, e di carne, e m'organizasti di ossa, e di nervi, e mi desti vita, e misericordia. Estendo adunque ciò vero, come, Signore, abbandoniquel, che su fermasti? Tutto questo diceva il Sant' huomo, presupponendo l'amore, che il Signore portava a quello, che egli stefio haveva formato, come, opera delle fue mani.

Ma qui è un'altra consideratione mol-Mondo to dolce, e di gran soavità, che è il creato da vedere, come tu amasti, & apprezzasti huomo. questo huomo in stalto grado, che tutto questo si grande, e miracoloso Mondo, che noi vediamo con gl'occhi, lo creasti per lui. E che questo sia una gran verità, il prova per quella evidente ragione: Perche è cosa chiara, che tu non creasti questo Mondo visibile per gl' Angeli, che sono spiriti puri, e cosi non hanno bisogno di luoghi corporali per loro habitatione, nè di cibi corporali per sostentars. Molto meno lo creasti per te : poiche non hai bisogno di cosa alcuna, se non di te solo, poiche ab eterno fosti senza Mondo tanto gloriolo, e beato, come ora fei.

non conoscono il suo fattore, nè sono atte a render gratie del beneficio , nè meritevoli, che quel potentissimo, e sapientissimo fattore creasse fabrica tanto grande per gl'animali bruti. Perilche chiaramente ne segue, che tutto questo gran teatro, e popolato di tante cose, il lustrato da tanti lumi , abbelli~ to con tanta varietà di cose, accerchiato da tanto grandi, e tanto risplendenti Cieli, governato con tanto certe, e maravigliose leggi, fosse creato solamente per servigio, conservatione, & uso dell'huomo: e perche gli fosse uno specchio, in cui miralle il Greatore, & un libronaturale, in cui leggesse, e conoscesse la sua sapienza, la sua onnipotenza, la fua providenza, e la fua bontà. Non sarà dunque grande argomento dell'amor di Dio, e della stima, ch'egli fece dell'huomo, haver creato per lui tolo una casa tanto grande? Cieli tanto grandi? terra tanto grande? mare tanto grande? e tanta provisione di cose innumerabili per il suo corpo solo, che è il minore, e la parte inferiore dell'huomo ? Se è gran segno dell' amore che un Padre porta à un figliuolo, il provederlo di gran cala, e famiglia, quando gli dà stato di vita , quanto amore mostro quell' Eterno Padre all'huomo, quando gli provide una tal cala, dandogli per Palazzo il Mondo, e per famiglia tutte le creature, il mare, e la terra per la provisione della sua tavola, e le stelle del Cielo per Paggi da torcie, che gli facessero lume giorno, e notte; alcune delle quali (come dicono i Matematici) sono cento volte maggiori della terra? Quanto saranno adunque grandi i Cieli, i quali sono capaci di tante Selle? e quanto sarà grande il Mondo, che da tali Cieli è accerchiato? Chi non conosce dunque da questo la liberalità, & amore di tal donatore? e chi può capire in sè per l'allegrezza, considerando il conto, che questo Signore hà fatto di lui, quando egli hà messo in ordine una cafa tale ? e chi non conosce da quetto la grandezza della sua dignità, vedendosi da Dio fatto Rè, e Signore di tutto il Mondo? e vedendo, quanto grande amore gli mostro, chi gli diede quelto Prencipato si graude! Μà

mo .

Ma non si ferma quì, Signore, questo quella somma gratia dell' unione della segno, e testimonio dell'amor tuo, che Moltitu- ancora passa più oltre; perche l'infinità delle cose ci scopre parimente questo teda Dio, più chiaro, le quali zu creasti, non solo per l'huo- per provisione per provisione, e conservatione dell' huomo, ma ancora per fua ricreatione . e consolatione . Perche in quelle mostri d'esser molte liberal Signore. co' tuoi servi, provedendo loro copiosa-mente le cose necessarie per l'uso della vita: ma in queste mostri amor di Padre verso i figliuoli, e figliuoli piccioli, e teneramente amati; a i quali sogliono i Padri proveder cole allegre per suo gu-Ro, e ricreations. Chi dunque potrà quivi spiegar la moltitudine delle cose, che tu creasti a questo fine? Chi de i colori per la vista? chi delle voci, e musiche d'huomini, e d'uccelli per l'udito? chi delle role, e de' fiori per il senso dell' odorato? chi de' saperi 3, e diversisà de cibi per il gusto? chi de gl'oggetti tanto mirabili della vilta a per haver sempre in che ricrears ; e ricreandos far profitto nella cognitione del Greacore? Qual pietura è più bella del Cielo stellato? Quai panni verdi sono più gratiosi de i campi fioriti, e de fiumi con le sue rive intorniate, a circondate d'albori? Quali pencellate più perfette de i colori de i rubini, e de glismeraldi & Quali sece più sine, ò broccati più risplendenti de i colori d'alcumi fiori, che si veggono, altri morati, altri gialli, & altri d'altri colori? E se questo non kosse: così, non direbbe il Salvatore nell' Euangelio: Guardate, come croscono i gigli del campo & lo vi dico in verità, che Salomone can susta la glaria sua non su vestiso come une di stassimo, che su ilsangue del tuo Unige-

Huamo creato da ALC .

1,211. 6.

. Ora procedendo più oltre per quecreato da lo campo dell'opere , e maraviglie tue, se è tanto gran segno [ bestitudi d'amore, l'haver creato questo Mondo | prezzo, co'l quale si compra. Grandilsì grande, e sì bello, con tanta varietà di cole, che ci dichiarano l'amor tuo; quanto sarà maggiore l' hazere creato noi altri per te, cioè per farci partecipi di te? & rogliamo dire della xua ftella beatitudine, e gloria, quale non potendo appartenere per titolo di natura, se nona te solo, che sei Dio; ne segue, che con quella gratia ci facelli nel suo genere Dei; poiche ci facesti partecipi della gloria di Dio. Poiche presa parte di

nostra humanità co'l Verbo Divino. che più ci potevi dare? a che maggior grado d' honore potevamo salire? Certamente, Signore, si come non è alcuna gloria maggiore della tua, così non possiamo noi ricevere alcuna dignità maggiore di questa. Nella quale ne i più alti Serafini, che più d'appresso veggeno, e godono la tua bellezza, per quel, che tocca alla dignità del fine, non ci passano innanzi. Perche le bene sono fenza comparatione maggiori nella conditione della fua natura, non sono però nella conditione della beatitudine ; poiche per il medefino fine, e gloria, che furono creatiefi in Cielo, fummo noi ancora creati'in terra. Qui sopra di noi spargesti i tuoi tesori, poiche tu ci creasti per un tanto alto fine, e tanto gran gloria, che niuno intelletto Angeliev, nè humano può comprender cofa maggiore. Perilche se da i doni si giudica il cuore, e l'amore; qual fu. quell'amore, che ci fece cal dono, che nea tutta la sua onnipetenza lasciò luogo da poter far maggior dono! O liberalifimo, ò benignissimo Signore, ò vero amator de gl'huomini, polche per tanto bene gli creasti! Gl' Angeli, Signore, ti benedicano, & i Cieli, e la terra predichino le tue lodi, egl' huomini particolarmente spendago tutta la vita sua. in amare, e servire, chi mostro loro tapto amore.

A questo dono adunque non pare, sangue di che si potesse aggiunger altro: ma il Christo tuo infinito sapere, e la sua infinita darci la bontà, e Carità lo trovo; che suil met-bearituditer di tuo il prezzo, co i quale lo meri-nectena. nito Figliuolo: il qual dono è tanto grande, che si come la gloria, che per quello ci si dà, ch'è il medesimo Dio, non può esser maggiore; così ancora il simo è l'uno, e grandissimo è l'altro; e così ne l'uno, ne l'altro può crescere, ò esser maggiore di quel, ch'egli è. Se i do-ni dunque, e benefici sono i seri segui dell'amore, & i veri restimonj; qual maggior dono di quelto ci potevi dare? Perche in questo solo ci desti, Signore, tutto le cole. In quello ci desti Padre, e madre, fratelli, maestro, auvocato, Rè, Sacerdote, Sacrificio, essempio, dottrina, giustitia, sapienza, santificatione.

Qual maggior (egno d'amore adunque di questo si poteva dare? Il tuo proprio figliuolo, che dimora nel tuo feno, l'ecretario del tuo cuore, ci diede quelle nuove di te, dicendo: Dio amè tanto il Mondo, che gli diede il Suo Vnigenito Fi-Gio. 3. glinole, acciò che chi crederà in lui ( cioè crendendo l'amerà) non perisca, ma guadagni l'esema vita. E se tu ci havesti dato questo tale figliuolo, solo perche lo conoscessimo, amassimo, e servissimo, sarebbe stato somma misericordia; ma quel che eccede ogni maraviglia è, che su ce lo desti per nostro capitale, acciò che nei potessimo far meneta di lui, e del suo pretioso Sangue per nostro riscatto. Quanto gran segno dunque di vera Carità sia questo, il medesimo noftro Signore lo dichiarò, quando dis-Se: Niuvo può dare maggior testimonio, e fegno di vero amoro, che chi metto la vita Gio. 14. Jun per 2l'amici. Chi dunque non concederà que lo argomento, per credere che tu ci vuoi bene, l'haverci dato tanto bene, e creati per tanto bene, e sparso sopra di noi il più pretioso teloro che si trovalle frà i tuoi telori Divini?

Miratio. A tutti questi segni del Divino amocramento

ne del Sa- re le n'aggiunge un'altro tanto potendell'alta te, e tanto grande, che niuna lingua humana basta, per esplicarlo, che è l'istitutione del Santissimo Sacramento, che ordinò il Signore, per stare in nostra compagnia, e dimorar nell'anime nostre, e farci un'istessa cosa con lui. Segnodell' Perche essendo l'amore, essentialmenamor di te unione di due anime, e due cuori

l'huomo in uno, la cosa più propria dell' amore è il desiderare questa unione. E pe-

rò qual maggior segno d'amore, che l' Parce Pri- haver questo Signore ordinato un Sama della cramento, il cui effetto (frà gl' altri ) è congiungersi con l'anima nostra, e farfi un' illella cola con ella?

Qual cosa può esser più propria del vero, e perfetto amore, che questa? Della quale non trattiamo al presente in questo luogo, per haverne trattato di sopra frà i benefici Divini: e così medesimamente nel seguente libro, dove si scrive dell' istitutione del Santissimo Sacramento. Ma quivi ne facciamo mentione, perche chi vorrà muovere

redentione, perdono de' peccati, gra- considerando l' amor grande, ch' egli tia, gloria, salute, vita, de ogni bene ci porta, aggiunga questo segno a tutti gl' altri, che sono fati detti; il quale è tanto grande, quanto il dono, che per esso ci si dà, che è il maggiore di ogni altro dono: poiche in esso ci si dà Dio. Perilche non essendo alcun dono, che li polia paragonar con quelto, mon è amore, che si possa paragonare a questo

> E grande l'amore, che i Padri portano a'suoi figliuoli: ma con tutto questo Amer di non arrivano le viscere de Padri a con- l'huomo lentire, che gli comparisca dinanzi a e maggiogl'occhi un figliuolo, che habbia preso altro moglie senza sua licenza, è che gl'hab-more. bia fatto qualche altra simile ingiuria: ma le viscore di quel Padre Celeste, benche un'huomo gl'habbia fatto tutte l'ingiurie del Mondo, se con tutto il cuore torna a lui, vuole, che sia ricevuto, e che come al figliuol Prodigo gli lia perdonato. Ben conosceva, questo il Profeta, quando diffe: Ora tu, Signore , fei neftre Padre , & Abrame nen ci la se conobbe, ne Isdraelo tenne conto de noi. Tu fola sei nostro Padro , e ne i secoli referà il tue nome. Quello amore nasce, Signore, dalla tua bontà, dalla quale procedono due rivi molto utili, che sono misericordia, & amore: uno per curar le nostre infermità: e l'altro per communicarci i tuoi beni. Se dunque il fonte è infinito, qual farà il fiume dell'amore, che nasce da quello ? E però non mi spavento, ne mi dissido, benche io mi conosca tanto indegno d' essere amato: perche quantunque io sia cattivo, l'amante è buono, e tanto buono, che non abbandona i peccatori, anzi gli chiama a sè, e gli riceve, e mangia con

A tutti questi segni, & opere dell' amor tuo, n'aggiungo, Signore, un'altro, che è l'effer tu l'ifteffo amore. Testimonio di questo è il tuo Euangelista, che dice: Dio è amore, e per questo chi ama Die, fà in Die, e Die in lui . O co- 1. Gie ! fa veramente dolce, e maravigliofa, l' more. havere un tal Dio, che sia tutto amore, e che la sua istella natura sia amore! Se è cosa bella vedere il Sole nella sua bellezza, che farà vedere un Dio tutto acceso, e fatto un fuoco d' amore? Che hà da far quelto fuoco, se non bruciare, & ardere? E perciò, Signor il cuor suo all'amor di nostro Signore, Imio, ti contemplo nel mezzo di quella

ge le sue fiamme per tutt'i Cieli, &abbruccia, duvanque palla, tutte le cole: perche tutte vivono, e fi muovono per amore. E si come questo Sole tiene per infirmmari, et arti quelli, che stanno più appecho a lui, così quello Divino Soletiene del tutto abbrucciati, e fatti un fuoco quelli altifimi Serafini, che fi come stance più appresso al Sole, così sono più abbrucciati nell'amor suo.

Quanto Dio fia de **200** e

Se tutte quelle cole dunque tutto sno d'esser chiaramente ci scuoprono la grandezza amate dall' hue dell' amore tuo , e l'amore hà tanto gran forza di fare amare : come non t' amerò io, Dio mio, con tutto il cuor mio ¿ Come posso resistere a tanta gran forza d'amore? Come mi se sordo, come insensibile alle voci di tutte le creasure, che mi chiamano a questo amore? La dura, e fredda pietra manda il fuoco, se spesso vien percosta dall'acciajo, & il mio cuere izrà così duro, che per li colvi di tutte le creature del Mondo, non uscirà di lui una scintilla d'amore? Se non è cola al Mondo più potente per generare il fuoco, che un'altro fnoco; perche quello fuoco del tuo Divino amore (cilendo grande, come egli è) non infiammerà il mio cuore? Provano i Filosofi, che l'elemento del fuoco non e corpo infinite, perche se fosse taleab-bruccierebbe gl' Elementi, e convertirebbe tutto il Mondo in sè. Adunque le cu, Signer mio, lei un fueco d'amore infinito, come non si abbruccia il cuor mie, stando alla tua presenza? Che frigidità è quella, che per tal fuoco non arde? O Rè di gloria, non consentir, Signore, una cola tanto moltruola nel Mondo, quanto è il non ardere, chi s' accosta a questo suoco tanto grande. Abbruccia, Signore, quello cuore più freddo, che la neve, e più gelato, che non è il golo stesso: perche egli t'ami con tutte le sue forze, in quel modo che en commandi, e meriti di essere amato, e questo amore arda sempre, e sempre si continui ne' secoli de' secoli. Amen.

Questo s'è detto del amor di Dio in commune verso tutti gl'hungnini, ma dell'amore speciale, che porta a buoni, ne' quali risplende l'imagine della sua fantità, e purità, non se ne tratta quì in particolare; prima, perche quefte è materia, che haveria bilogno di molsi Opere Granata Tomo I.

corre seprana, come un' infinito suoco, i libri, per dichiarar la grandezza di que-e come un' ardentissimo Sole, che spar- l sto amore: epoi, perche in parte se ne sto amore: e poi, perche in parte se ne è trattato alquanto nella prima confideratione della bontà del nostro Signore: dove si dichiasò la cura, e providenza paterna, ch'egliporta a i bueni, la purità della vita, che dà loro, come gli confola, come gl'honora, e come presto ode le sue orationi: perche si come tutte queste cole sono segni della Divina bontà; così fono ancora dell'amore, ch'egli porta a i buoni, per trattargli in tal modo.

> QVARTA CONSIDERATIONE d'un'altra cagione , che habbiamo d'amar Bio, cho è la payentela spirituale dell'anime nostre con lui.

Similmente la parentela un grande L' stimolo d'amore; perche amando l' huomo naturalmente se stesso, bisogna, che ami ancora qual fi voglia parte di sè, Perche il parente non è altro, che un pezzo della persona imparentata. Ilche lignifica più chiaramente il vocabolo latino, il quale chiama il parente consanguineo, cioè partecipe d'un medesimo sangne. Adunque si come tutti gl'amori fanti nascono da un solo amor fanto: che è quello di Dio ( per cui ama fi giusto tutto quello, ch'egli ama ) così tutti gl'amori naturali nascono da un' amor naturale, che è l'amore, col quale l'huomo ama se stesso; per la qual cagione ama quelli che gl'appartegono . Grad pià Perilche secondo i gradi del parentado, di paren così ancora è questo amore maggiore, ò tela. minore. Essendo adunque in questa materia molti gradi, i tre maggiori, e più congiunti sono que' de i fratelli; de i Padri, e de figliuoli; e de' ben maritati. Il primo amore è grande, il secondo maggiore, il terzo maggior di tutti; Gen, a poiche per quello dice la Scrittura Divina, che si lascia il Padre, e la madre. Se dunque ciascuno di questi gradi è gran motivo d'amore, quanto deve ellere amato quello, in cui tutti quelli gradi concorreno in un sommo grado di perfet-Christo è tione? B prima, con quale amore ha noftro da effere amato quel fratello, che non fratello. essendo fratello per natura, si seco nostro fratello per gratia; il quale esendo venduto da quelli stessi, ch'egli elesse per

fratelli, e da loro riprobato, bandito, l'apte diritte, che nen intesperet mai e morto, non solamente non gli disprezzò, ma riprobato gl'approvò, venduto gli comperò, e morto gli risuscito, e bandito gli restituì, e tornò nella patria loro? Di quei due primi fratelli, che fondarono Roma, si legge, che l' uno ammazzò l'altro; e quello Celeste fratello, essendo egli solo Figliuolo di Dio per natura, procurà, che tutti noi fossimo per gratia, e sopra questa di-manda pole la vita. Di maniera che gl' altri levano la vita a i loro fratelli, per restar soli nell'honore, e nell'heredità, ma questo fratello espose la sua propria, per haver molti compagni in quella. O fratello amantissimo, con qual dolcerza di cuore, e di parole mandasti quelle sante Donne a dar notitia della tuasanta Resurrettione a Discepoli, dicendo: Andate, e dite a' miei Fratelli, che io ascendo al Padre mio, e Padre nestro; Dio mio, e Die vestro? Qual maggiore honore dell'huomo, e qual maggiore humiltà di Dio? Perche nell'uno ci alzasti tanto, che ci facesti tenerti compagnia, procurando, che il Padre tuo fosse per gratia Padre nostro; e nell'altra t'abbassasti tanto, che venisti ad haver Signore sopra di te, non ti si dovendo ciò per natura.

Quello etiandio del figliuolo verso il Dio meri-tad'effere Padre è maggior parentado di questo, e amato da per quello è motivo di maggiore amore.

noi per di dunque appartiene più quello sostropadre me di Padre, che a Dio? Che altro vol-Le significare il Salvatore, quando disse: Non chiamate Padre alcuno sopra la ter-Matu-13. ra, perche un solo è vostro Padre, abe stà in Cielo? Perilche in ogni discorso del

me di Padre. E così dice egli in un luogo: Vestre Padre sà i vestri bilegni , & a lui appartiene il provedervi. Et in un'altro luogo: Amate (dice) i vostri nemici, accioche voi siațe figliuoli di vostro Pa-Mart. fo

dre, che è in Ciele, il quale fà nascere il suo Sole sopra i buoni, e cattivi, e pione sopra i giusti , & i peccatori : acciò che voi fiate perfetti, come il vostro Padre Celestiale. E conforme a questo titolo ci commanda, che facciamo Oratione, dicendo: Padre nostro, che sei ne'Cieli, santificato sia il tuo nome,

Santo Euangelio, sempre usa quello no-

&c. E per Geremia dice il medesimo Si-Ger. 12. gnoré: le vi condurré per frescure, e rivi d'acqua, e per un viaggio tanto pieno, e

Perche to sono fatto Padre d'Isdraele, & Effrain è mio figlinolo primogenito . E più di lotte : le trattere Affrais , come fgliuolo honorato, e cema fanciallo delicaso, Tante fi sope intenevite le mie viscore fopra di lui, e con pietà baverò misoricardia di lui. Con quali altre parole più tengre poteva quivi quello Padre Celestiale spiegarci la suprema affectione? E perche noi son pensassimo, che questo si grande honore fosse solamente di titolo, dice l'Apostolo, che insuse nell'anime di questi suoi spirituali figliuali il medesimo Spirito santo, che dicardinali l'anima del suo unigenito Figlinalo, il quale ci dà cuore, de amor di Figliuolo verso il Padre; e così ci sachieders, e dimandare il favor suo, e protettione, con tanta confidenza, e divetione, come figliuoli al Padre. Qual maggior gloria dunque, ò maggior dignità di questa? O doice Padre, è doice nome, è dolco titolo, ò maraviglioso hondre, che in questo, Signore, ci desti, il quale quanto è maggiore, tanto più ci obbliga ad amare.

E poi molto maggior motivo perquesto il vincolo, e parentado del matrimonio: perche i maritati non si contano più per due, ma per una medelima cola: e però essendo cosa naturale amar se stello, cusi è ancora l'amare uno l'altro. Chi dunque potrà qui spiegare i vantaggi, ch'hà il matrimonio spirituale di Dio con l'anima, dal matrimonio corporale? L'uno è di spirito, el'altro di corpo; l' una è d'huomini, e l'altro d'Angeli; l' uno è come ombra, e l'altro la verità istessa: adunque (come dice l'Apostolo) l'uno è segnale dell'altro. Tre sono le perfettioni principali, & eccellenze del matrimonio, cioè lealtà, fecondità, e perpetuità, per ragione del vincolo, che v'interviene. La lealtà ne'matrimonj corporali molte volte fi rompe con l'adulterio dell'una, ò dell'altra parte; ma nello spirituale non si rompe mai dalla parte di Dio, e se bene si rompe dalla nostra, è tanto pietoso l'ingiuriato, che egli desso invita l'adultera alla pace, dicendo: Tu mai fornicato con quanti amatari bai veluto, ma con tatto questo ritorna Ger.s. ame, che ie ti riceverò : Quelli mateimo-

nj mancano molte volte di figliuoli, e quando tu gl' hai, accade che diventano coltelli, e carnefici de'suoi Padri,

大学のない

1. Cot.7.

Dio.

ma in quest'altro matrimonio ( quando si lo Sposo non sa mandare fuor della eratta legitimamente ) nascono figli- } meli di benedittione, donatori di vita eterna, che sono l'opere buone, che nascono dalla Carità. Questi figliuoli nascono dall' unione di Dio, e del-Panima: non dell'anima fola ; ma di essa, come di principio materiale; e di Dio, come di Padre, e cagione principale. Questi sono quei figliuoli d'Isdraele, che abborrisce Faraone, e che con tutte le sue forze procura d'ammazzare, perche non s'alzino per il Regno, ch'egli per sua superbia perdette.

Ma poi il vincolo matrimoniale può esser tanto poco perpetuo, perche hà necessariamente da finire per la morte d'uno, e come dice l'Apoltolo, morendo l'huomo, resta libera la donna dal vincolo del matrimonio; Ma il matrimonio spirituale è tanto perpetuo, che come dice S. Tomaso, il Battelimo lo co-Perpetui- mincia, e con la buona vita si ratisi-

tà del ma-trimonio ca, e con la morte si consuma; di mapiricuale niera, che dopò quella prima unione, e dell'ani compagnia del Cielo, è impossibile, che ne segua divortio. Chi dunque saprà spiegare l'amore, i diletti, e le consolationi di questo matrimonio? Chi vorrà faper di ciò qualche cosa, legga quel ioavidimo libro della Cantica, & ivi vedrà tanti argomenti d'amore, e tanta seavita di parele delle Sposo Celeste all'anima fua sposa, e di leia lui, che lofaranno grandemente maravigliare, vedendo in che modo quella ioprana. Maesta s'inchini all'anima pura, e monda, ch'egli prende per isposa. Quanto è micabile parimente quella famigliarità, e quell'impero d'amore, & ardimento di questa Sposa, quando la prima parola che le usch di bocca, fù questa: Diami pa-Cane. v. co co'l bacio della sua fant fima bocca. 90-

Granden- pra le quali parote dice S. Bernardo: Sò

resta Dio, bene, che l'honor del Rè dimanda l'anima giudicio, & a quello è attribuita la potua sposa · testà giudiciaria . Ma l'amore impetuoso non guarda giudicio, non guarda censiglio, non a raffrent per vergogna, ne si sottomerte alla ragione. E perciò prego, supplico, domando, importuno, dicendo: Diami pace co'l bacio della sua bocca. Non ti par dunque, che l'anima, la quale così tratta con Dio, sia ubriaca, e suor di sè per amore? E per questo dimeticatasi della Maestà del-

bocca, fe non quel, che abbonda nel cuore; ma quanto sono più dolci delle parole della Sposa, quelle ché il medesimo Spolo Celeste dice all' anima religiola , quando la chiama 2 se? Levati, Canica :-(dice egli) e fa presto, amica mia, colombamia, bellamia, e vieni ame, Perche già è passato il verno, l'acque, Giturbini sono ceffati, e nella terra nostra sono comparsi i siori. Levati dunque, amità mia, bellamia, e colombamia, che'dimors nolle aperture della pietra, e nella caverna del muro. Mostramila faccia una, suoni la voce tua nell'orecchie mie: perche la tua voce è dolce, o la tuafaccia è bella. Che parole dunque si potevano imaginare più dolci di queste? Quali dunque saranno i diletti, che sentirà l'anima, a cui tu, Signore, nell' intimo del cuor suo dirai queste parole! Perche se tu stesso dici, che i tuoi diletti sono lo stare co'figliuoli de gl'huomini, quali sarranno i diletti, che tu communicherai a quell'anima, con cui tu parli di questa maniera?

Adunque, se questi titoli d'a more concorrono, Dio mio, in te con tanti vantaggi, come non t'amerò io con tutti questi amori ? Se tu sei fratello, Padre, e Sposo dell'anime', come pos-fo fare, che io non ti ami con tutto fl cuor mio? La donzella ama con grande amore quel, che le danno per suo sposo; perche da lui spera rimedio, compagnia, utile, contento, disfesa, honore; & ordine di vita. Adunque da chi spera l'anima mia tutti questi beni, se non da te? Tu sei l'util mio, l'honor mio, il mio tesoro, la mia heredità, la mia compa-gnia, il mio configlio, la mia salute, il mio appoggio, la mia speranza, e sinalmente la fomma di tutt' i mici beni. Come dunque non sarò io crudele contra di me, se non amerò te, poiche (come dice S. Agostino) colui, Signore, ama veramentese stesso, il quale sà amarte?

Oanima mia, (dice il medelimo Santo) tu hai lo Sposo, e non lo conosci. Egliè il più bello di tutte le cose, e tu non hai visto la fua bellezza. Egli hà visto la tua, perche se non l'havesse vista, non ti haverebbe amata. Che farai adunque? Ora in questo tempo non lo potrai vedere, pereffer egli'ablente, e per questo non temi di nojarlo, e sargli in-

Ff 2

Openeo l'man d'altri amatori stranieri ? Non voanima sia ler fare un sì gran fallo, e se per ora scunq, per diversi frà molci. ad amare non puoi sapere, qual sia questo Sposo, considera almeno le caparre, che t' hà dato: acciò che di quì tu conoica, con quanto affetto, le devi amare, e con quanto pensiero, e diligenza tu debba guardarti per lui. E molto quel, ch'egli ti diedi : mà è molto più quel, ch'egli ama in te. Che cosa è quella, ò anima mia, che il tuo Sposo t'hà dato? Distendi gli occhi per tutto l'universo Mondo, e mira, fe in quello è cola, che non sia per servigio tuo. Tutta la natura creata su ordinata a questo fine, ch' ella servisse per util tuo, e facesse quel, che ti piace. Chi pensi, che ordinasse tutto quesso? chiaro è, che è Dio. Come dunque ricevi il beneficio, e non riconosci il donatore? Oquanto è gran pazzia, il non de-aderare l'amore d'un Signor sì potente; equanto è grande ingratitudine, il non amare chi t'ama ? Ama dunque lui per quel, ch'egli è, & ama te per amor di lui. Amalui per te, e te per lui, perche l questo è amor puro, e casto, che nessuna cosa hà disonesta, nessuna insipida, nessuna transitoria. Fin qui sono parole di S. Agostino. Vadano dunque, d anima mia, vadano tutti quelli, che l vorranno, e cerchino chi amare, & a chi servire, perche già hò io saputo, che quelto è il vero Padre, e sposo dell'anime, in servigio di cui si spende melto bene la vita, pur che si possa acquistarlo.

Ma tu diraiper ventura; è vero, che Amor di questo Signore è sposo dell'anime, ma Die parti sono molte le spole, ch' egli hà: e così toframol.

m non falarà minor l'amore, che toccherà in minore, parte a ciascuna, diviso frà tante.

Questo potria esser vero ne gl'huomini, i quali come sono disfettosi nella virtu, così sono nell'amore. Ma tu, fratellanza frà le cose, così sono cagione trà gradi Signore, sicome sei onnipotente in vir- di grande amore. Donde nasce, che di dipen-£ù, Così lei nell'amor de' tuoi, nell'uno, | tutti gl'effetti portano naturale autoenell'altro infinito: e così non può toccar meno di quello, che sia partito frà molti, non havendo termine, ò fine. E a come nessuno gode manco la luce, benche a tutti faccia lume, che s'egli dri, & i Padri a Tuoi figliuoli: del che folle folo; così questo Sposo Celeste ne sono testimoni fino gl'animali stefnon ama meno tutte l'anime. Religio- | fi, che si cavano il cibo di bocca, per se, che se fosse una sola. Si che questo sostentare i figliuoli, e talvosta si cacamatere non è come Giacobbe, che ama-leiano frà le lancie, e frà gli spiedi per

giuria, disprezzando l'amor suo tanto, va manco Lia, per l'amor grande che eccellente, e dandoti bruttamente in portava a Rachele: ma come Dio infinite. la cui virtù non è minore con cia-

> QVINTA CONSIDERATIONE di un'altra cagione dell'amor di Dio, che à la dipendenza, Ó ordine fra le creatus re, ed il Creatore: dove ancera si tratta in che modo Dio sia nostra beatitudine, & ultime fine .

> Welta consideratione passata, che si fonda in questi gradi della parentela spirituale dell'anima con Dio, si dichiara più per la dipendenza, & ordine, che hà la creatura rationale col fuo Creatore; e questo ancora è un'altro grado di parentela spirituale : e perciò questo due considerationi si dichiarano l' una con l'altra, e ciascuna per li suoi termini, e nel suo genere accende grandemente il cuor nostro all' amor Divino.

Perilche è da fapere, che in tre modi le cose possono dipendere, & esser co- gradi tré me necessitate, & attaccate ad altre . di dip Perche una dipende da un'altra quanto al principio dell'esser, ma poi ricevuto l'essere, non hà più bisogno del suo Autore per confervarii in quello, come la pietura, ò la casa, uscita che ella sia dalle mani del maestro. Altre sono, che dipendono dalle sue cause, come la vita del corpo dalla virtà, presenza dell' anima, per la quale vive, e si conserva. Altre sono, che dipendono dalle fue caule, quanto alla perfettione, e compimente del suo essere, come lo scolare dal maestro, che gl'insegna; ò la moglie dal marito, da cui riceve le colo necessarieall'aso della vita.

Queste tre causalità, e dipendenze Dichiara-così come fanno ester gran vincolo, e tionedell' re alle cause, donde procedono, e da cui sperano acquistare la sua persettione. Per la prima dipendenza è grando l'amore, che i figlinoli portano a' Pa-

disendergli. Per la seconda è molto na-, che tu mi conservi, e sostenti in questo turale l'amore, che portano le membra al capo, per la cui salute s' oppongono a colpi della spada, per confervatione di quello. Il che non fanno i figliuoli per li Padri, ne i Padri per li figliuoli. Per la terza ragione è ancora grandissimo l'amore, che porra la spola al suo sposo, perche da lui spera in molte cose la persettione del suo essere. Essendo adunque il vero, che tutte queste causalità, e dipendenze, si trovano congiunte in Dio solo, e tutte in fommo grado di perfettione, con qual amore fara dovere, the sia amato quello, a cui siamo talmente da ogni parte uniti? s'egli è quello, che ci diede l'essere, ha da essere amato, come Padre da i suoi figliuoli : E se ci conserva nell'essere, hà da essere amato, come capo dalle sue membra: E se egli è quello, che ci hà a dare la perfettione; e compimento di questo esfere, ha da essere amato, come la buona moglie ama il suo marito. E poiche tatte quette cose le speriamo solamente da lui, ne segue, che noi siamo obbligati amarlo con tutti questi amori, e molto più: poiche più perfettamente ci communica gli stessi benefici, che non fanno tutte le sopradette cause a i suoi effetti. Riconosci dunque, ò . anima mia, tutti quelli obblighi, e poiche tu saiscerto quel, che tu fosti, & eri, e quel che tu speri, esser di quelto Signore, e di essere in tanti modi legata, & obbligata a lui: ama chi t'ha fatto, e ti fa tanto bene, e tanto te n'hà da fare.

Ami dunque io te , Signore , poiche Gradi di io sono tua creatura, e tu mio creatodipenden re, da cui hò l'essere, che io hò. Tor-za ci ob nino l'acque là, donde vennero, volad amare citi l'effetto alla causa, donde procede: torni la creatura al Greatore, che la fece: è tirannia, che uno edifichi, & un'altro habiti nell'edificato; che uno pianti, & un'altro goda quel', che altri ha piantato. Non permetter, Signor mio, ch'io ti faccia questo tradimento, nè che io dia le chiavi della tua robba ad altri fuor di te. Tuo sono, tuo sarò, tuo desidero d'esser sempre, ricevimi per tuo nella tua casa, e non discacciar da te quello, che tu facesti per "te.

Dio.

Ami ancora io te, Signor mio; poi-Opere Granata Tomo L.

estere, che tu mi desti. Si come i rami dell'albore natcono dalla radice, e la medesima è quella, che gli conserva nell'essere, che hanno; così tu, Signor mio, sei la radice, ed il principio, che mi desti l'estere, e tu medesimo sei quello, che mi conservi, e sostenti in esso. Di chi dunque hò io da far conto, se non di te? Quei rami a niuna cosa creata hanno rispetto maggiore, nè amor naturale, che alla radice, da cui procedono, e da cui si conservano nell'ester della sua bellezza: e di tutto il Mondo, che viva, ò muora, niente importa loro, pur che stia viva, e fresca la sua radice, da cui viene ogni lor bene. In chi dunque, Signore, hò io da metter gl'occhi, chi debbo amare, se non te ? le cui mani mi crearono? la cui providenza mi fostiene? le cui creature mi servono? per cui sono? per cui vivo? per cui hò tutto quel, che io hò. se non per te ? E poiche tu sei l'origigine, eradice d'ogni mio bene, e l'arca di tutt' i miei tesori ? La vigna, e l' heredità serve non solamente a chi la piantò, ma ancora a chi zappa, & irriga, mantenendola nell'esser suo. Se dunque tu mi piantasti con le tue mani, quando mi creasti, e tu mi conservi in quest'essere, lavorandomi, & irrigandomi con la tua providenza: perche hà da godere un'altro i frutti di questa heredita, e non tu? Io sono tua heredità, e tu lei mio herede, e mio Signore; 2 te servano tutto le piante di questa heredita, che sono le potenze dell'anima mia; a te i fiori, che sono i miei buoni desider;; a te i frutti, che sono tutte le mie parole, & opere, con ogni altra cola. I miei occhi ti benedicano, la mia lingua ti lodi, le mie mani ti servino, i miei piedi vadano per il viaggio de'tuoi commandamenti. le mie viscere si gettino nel tuo amore; la mia memoria non si dimentichi mai di te, il mio intelletto sempre contempli te, la mia volontà tenga in te solo il suo diletto, e la sua gloria. Questo è l'utile , ed il frutto di questa heredità. Circondalo, Dio mio, con un muro di fuoco, serra tutte le porte, perche nessuno vi possa entrare. lo viscongiuro, e prego tutte, creature del Mondo, in virtù dell'ubbidienza di questo commune Signore, che voi non tocchiate cosa alcuna di questa heredità. Tutto, Ff 3

Signor sia tuo, tutto si spenda in servigio, cui sono tutt' i beni? Che si può desidetuo, muojano tutte le creature a questo rare, che non si trovi in questo pelago amore, & io muoja a tutte loro.

Ami io ancora te, Signore: poiche zu solo sei quello, che hai a finire quest'opera, che cominciasti, & hai a dare all'anima mia la sua compita persettione. A tutte le creature minori desti in una volta tutto quello, che dovevano ricevere; ma all'huomo (essendo di tanta gran capacità) desti molto, quando lo creasti, e molto gli promettesti per l'auvenire; perche con questa necessità andasse come unito a te; & a questo modo si movesse ad amarti, non solo per quel, che haveva ricevuto, mal molto più per quello, che sperava di ricevere.

Ma benche quelti tre rispetti, e con-Dio me fiderationi sieno tanto grandi incentivi, ritaessere e motivi d'amore, nondimeno questo amato ultimo è più potente di tutti, perche mo, come da quello s'intende, che tu solo sei la suo ulti-mia felicità, e beatitudine, & il mio mo fine. ultimo fine, il cui amore dicono i Filosofi, che è infinito, in questo senso, che essendo desiderato per sè, e non per altro rispetto, nè fine, non hà regola, nè tassa, con cui si possa limitare. Chi è dunque, Signore, tutta questa mia beatitudine, e mio ultimo fine, le non tu? Tu lei, Signore, il termine de miei viaggi, il porto della mia navigatione, il fine d'ogni mio desideria, perche dunque non t'amerò io con questo amore? Il fuoco. e l'aria rompono i monti; e fanno tremar la terra, quando sono in lei, per uscire al suo luogo naturale; perche dunque non rompero io tutte le creature, perchenon passerà per ferro, e per suoco, finche io arrivi a te, che sei luogo del mio riposo? Non si consa la vasiera con altra cosa, che col vaso, per il quale fù fatta; come dunque essendo l'anima mia come una vasiera, che tu creasti per te, può confarsi con altra cosa, che l con te? Ricordati dunque, Dio mio, come io sono per te, e tu per me. Non fuggir dunque, Signore, da me; accioche io ti possa trovare. Fo un viaggio molto lungo, mi fermo spesso fra via, e torno indietro: non ti rincresca, Signore, l'aspettare chi non ti segue con passi eguali.

Die fente O Dio mio, e salute mia, come mi d'ogni be de trattengo tanto, come non corro con ne, chefi trattengo tanto, ne, chefi trattengo tanto, posta desti sommo bene, in l

di bontà, meglio, che torbide lagune delle creature? Gl'huomini amano le ricchezze, amano gl'honori, la lunga vita, il riposo, la sapienza, la virtù, i diletti, & altre umili cole; el'amano con tanto grande amore, che molte volte si perdono per quelle. O balordi, ò goffiamatori, che amate l'ombra, e disprezzate la verità. Andate a pescare nelle lagune fangole, e lasciate il mare? le ciascuna di queste cose per se sola merita d'effere amata, quanto più quello, che vale più di tutte le cose? Se il Padre del Profeta Samuel potè veramente dire 1. Reg. L. alla fua moglie, che piangeva, per non haver figliuoli, quanto più ragionevolmente dirai tu, Signore, all'anima del giusto, che tu vali più di tutte le creature? Percioche qual riposo, quali ricchezze, ò diletti si possono trovate nelle Creature, che non sieno con infinito vantaggio nel Greatore? I diletti del Mondo sano carnali, disonesti, fallaci, brevi, e transitorj. Si acquistano con travaglio, si posseggono con timore, si perdono con dolore. Durano poco, e cruciano molto, empiono l'anima, e non la satiano, l'ingannano, e non la mantegono, nè per questo la fanno più beata, anzi più miserabile, e più assetata, e più lontana da Dio, e da sestesta, e più partecipe. della conditione delle bestie. Però disse Sant'Agostino: Miserabile è l'animo alzato dall'affetto delle cose inseriori, e così è rotto, quando le perde. Et allora viene a conoscer la sua miseria, per l'esperienza del male, che per cagione di questo afferto patisce: Ma nessuno, Signore, perde te, le non chi di sua volonta ti lascia: ma chi t'ama, entra nel gaudio del fuo Signore, e non haverà cagione di temere, anzi starà molto bene in quello, ch'è infinito bene .

I diletti del Mondo ancora sono molto piccioli, perche sono particolari, e non dilettano se non un senso solo, Diletto ma tu sei diletto universale, che tuttiparticola insieme spiritualmente diletti. Perilche re che fi diceva quel tuo grande amatore Ago-amando stino: O Dio, che è quello, che io amo, Dioquando amo te? Non figura di corpo, non bellezza di tempo, non iplendor di luce aggradevole a questi occhi, non delci musiche., ò meledie di Can-

zoni, non sozvità di fiori, non di odori, to cresce l'anima di virtù, e di gradiversi, non manna, non miele, non sapori esquisiti, non abbracciamento di cose corporali, niente di questo è quel, ch'io amo, quando amo il mio Dio: 'anzi amo una luce, una voce, un'odore, un cibo, un'abbracciamento, non di questo huemo etteriore, ma dell' interiore: dove rispleade all'anima mia quel, che non cape in luogo; dove fuona quel, che non leva il vento; dove vola quel, che non sparge l'aria; dove si gusta quel, che non ficonfuma, quando fi mangia; dove s'abbraccia quel, che non mai si latcia: Quetto amo, quando amo il mio Dio.

Di maniera che tutt'i diletti insieme, e tutte le cole, che si possono amare, sono solo in questo Signore, e vi sono in tal modo, che il Savio disse: Tutte le rose, che si desiderano, non possono esfer paragenate con lui . Ben dice veramente, paragonate; perche (come dice il Filolofo ) non può eller comparatione, dove non è communicatione, e fomiglianza alcuna. Che comparatione è dunque frà quel, ch'è, e quel che non è? Il centro, e la sua circonferenza non si paragonano frà loro, con tutto che sieno cose finite. Adunque che comparatione sarà dalla ereatura al Greatore, e dal finito all'infinito? Ora se tutte le coso insieme non si paragonano con questo bene, come si paragonerà ciascuna per se sola? E se ciascuna di queste s'ama, per esser buona, così l'onore, come le ricchezze, ed il piacere; quello, che è lommo honore, somma ricchezza, e sommo piacere, come hà da effere amato, se non con forme amore?

Ami dunque te, Signore, con stret-Diode tissimo, e serventissimo amore. Distengno d'ef-da io le braccia di tutti gl'affetti, e to come desiderj miei per abbracciarti, Spolo nostra dolcissimo dell'anima mia, da cui spero ogni bene. L'hedera s'abbraccia con l'albore in tante parti, che pare, che tutta diventi braccia, per più congiungerli con lui ; perche mediante quelto appoggio, ascende in alco, e consegue quel, ch'è proprio della sua perseccione. A qual'altre albore adunque debbo io appoggiarmi, per crefcere, & acquistare quel, che mi manca, se non a te? Non cresce tanto questa pianta, nè tanto dilata la bellezza de' rami suoi, abbracciata col suo albore; quan-

tie, abbracciata con te. Perche dunque non diventerò io tutto braccia, per abbracciarti da ogni parte ? perche non ti amerò io con tutta l'anima, e con tutte le forze, e sensi miei? Ajutami tu, Diomio, e Salvator mio, tirami in alto doppo te, poiche il pelo di quelta mortalità sì grave mi tira a sè. Tu, Signore, che ascendesti nell'albore della Croce, per tirar tutte le cose a te: tu che con tanta immensa Carità congiungesti due nature tanto distinte in una persona, per farti una istessa cosa con noi, contentati di unire i nostri cuori con te con tanto forta vincolo d'amore, che vengano a farsi una cosa con te: poiche tu congiungesti te con noi, per congiunger noi con te. Questa consideratione humilia grandomente, e sottommette l' huomo a Dio, vedendo, quanto da lui dipenda ogni suo bene; così passato, come presente, e suturo. E con quello il Santo Rè Davidde faceva soggetta a Dio l'anima, sua dicendo: Nelle tue ma. Sal. 10. ni, Signore, stanno le sorti mie. Perilche modo Dio un'altro interprete dille : Nelle tue ma- fia noftro ni, Signore, stanno i miei tempi, cioè ne. i tre tempi, passato, presente, e futu-10. Perche nel passato ricevei da te l'esiere, che io hè: nel presente tu midai vita, e mi conservi in questo essere; si come il Sole a i raggi della luce, che procedono da lui; e nel futuro, perche dalla tua mano m'hà da venire la perlettione, e compinento di quello ellere, finche io venga all'ult!mo fine, dove l'anima mia habbia perfetto riposo, e compimento d'ogni bene, stando unita in te, e trasformata in te, partecipando di quella beatitudine, per la quale tu la creasti. E si come tu guardandomi dall'alto con occhi pietofi, e paterni, influisci nell'anima mia i raggi della tua milericordia: così per contrario l'anima mia alzando con vera humiltà, e riverenza i suolocchi a te, riceve l'influenze della tua luce, ecome le Stelle del Cielo mirando il Sole, ricevono da lui la chiarezza, e con essa la virtu, che hanno. Se questi occhi dunque sono i canali, donde la tua virtu corre, e si deriva nell'anime, che altro ufficio, doveva esfere il mio, se non star sempre sospeso, alzando gl' occhi all'alto, per partecipare di questa virtù, dicendo co'l Profeta: le sal. 24.

senge gl'occhi sempre fissi nel Signere, per- I do , sia bastante a ritener l'impeto del che egli libererà i piedi miei da lacci, e guardando io in lui , farò inchinar gl'occhi suoi a guardare in me . E co'l medefimo spirito diceva: Hè alzate gl'ecchi miei à te, Signore, che dimori ne' Cieli : fi come i servi stanno guardando in viso a' loro Signori, da' quali sperano il rimedio della sua vita.

SESTA CONSIDERATIONE di un'altra causa di amare il nestro Signore, che è la maniera della proportione, e similitudine, che hà l'anima postra con lui.

Dio mio, e misericordia mia, se tutte le ragioni, e cause d'amore concorrono in te, e tutte in fommo grado di perfettione; e perche non tiamerò io con sommo, e persetto amore? Una sola di queste cagioni ci sa molte volte amare precipitofamente una creatura, e desiderare di morire per lei. Adunque se tutte le cagioni dell'amore si congiunsero, Signore, in te, e tutte in tanta perfettione, chi non procurerà, chi non desidererà di patir mille morzi per amor tuo? Se si considerano i beneficj, a nessuno dobbiamo più, che a te; fe l'amore, nessuno ci vuol meglio di te : se il parentado, l'anima nostra non hà con altri maggior parentela, che con te: se poi si considerano le perset-] zioni, chi è più perfetto di te ? chi è | migliore, chi più bello? chi più benigno? chi più nobile? chi più favio? chì più potente? chi più ricco, e più communicativo di se stesso, e di tutt'i beni, che tu? Chi dunque impedifce, Signo- itu immortale, e l'anima nostra immortare, il cuor nostro, che non corra a te? Qual catena può esser sì forte, che ci | tà; e così ancora l'anima nostra. Tu sei pertenga prefi ; perche noi non possiamo accostarci a te ? Se l'amore della cose di questo Mondo, se tutto quello, e quanto è in esso, e come il sier del campo, come può tanto fragil materia ritener l'impeto di questo corso a te? Sarà per ventura valevole una picciola paglia, per trattenere in aere una pietra, quando le ne viene correndo verso il suo del male, e la gratitudine de'beneficia centro? Come dunque permetterai tu, con altri tali affetti. Che diropoi della Dio mio, che una paglia tanto leggie- maniera dell'essere, e dell'operare? Tu con

nostro corso verso te, che sei ultimo nostro fine, e centro dell'anime nostre?

Ma sarà forse alcuno ignorante, che dica: e vero che tutte queste ragioni, e cause d'amore sono nel nostro Dio; ma non pare, che sia proportione, o convenienza frà una cola tanto balla, & una tanto alta. Egli è altissimo, e l'huomo basissimo. Egli è tutto spirito inaccessibile, & incomprensibile, e l'huomo è carne, e carne miserabile. Che proportione adunque potrà essere frà questo sanlega d'amore fra l'uno, e l'altro? Oam- rione del-mirabile Signore, quello folo marchi. perche nefluna ragione mancasse all'amor nostro verso di te, che è la proportione, e somiglianza dell'amanto con l'amato; poiche la somiglianza è una delle principal cagioni dell'amore. Con chi può dunque l'anima mia haver maggior somiglianza, che con te: poiche fù fatta a tua imagine, e amilitudine! A chi haverà più proportionato il cuore, che a te; poiche tu lo creassi per ce? Frà qualidue cole è maggior proportione, e somiglianza, che frà il vaso, e la vasiera che sù fatta per lui? E poiche l'anima mia fù creata pereller valod'elettione, in cui tu, Signore, habitassi ( dal che nasce, che niuna cosa creata basta per empir quetto vafo, se non tu) con chi haverà maggior proportione, e fomiglianza, che con te?

E veramente grandissima, Signore, la somiglianza, che tu ponesti frà te, e l'anima nostra, così nella sestanza, come nella maniera dell'essere, dell'intendere, e dell'operare, e d'ogni altra cofa . Tu sei spirito, e l'anima nostre èspirito: tu invisibile, e l'anima nostra invisibile: le: tu hai intelletto, memoria, e volonfettissima boatà, sanità, e virtù ; e l'anima nostra (se il Demonio non cancellava la lomiglianza, che tu ponessi in lei) era piena di virtu, edi bontà. Malip quelle reliquie ancora, che ci restarono, sono tuttavia come certi velligi, e segni di quella prima bellezza. Di quì nasce il desiderio naturale del bene, e la vergogna, ra, come tutte le cose di questo Mon-l'esser semplicissimo, & invisibile sei tutcorpo.

to in tutto il Mondo, e tutto in ciascunaparte di quello; e l'anima nostra essendo di questa conditione, è tutta in ! tutto il suo corpo, e tutta in qual si voglia parte di quello. Tu essendo un spirito parissimo, operi tutte l'opere in tutte le Creature, perche tu dai l'essere a gl'elementi, la vita alle piante, il senso a gl'animali, l'intelletto a gl'huomini, a gi animali, i intelletto a gi nuomini, che fa li ce ellendo uno, operi tutte le cole con animane una semplicissima virtu. E l'anima noftra nel stra essendo una sostanza spirituale, opera in questo nostro corpo tante, e tanto differenti opere, che certo porge ammiratione a chi considera questo. Perche è quella, che dà l'esser al suo corpo, come la forma delle pietre è vita, come quella delle piante è senso, come quella de gl'animali. Ella è, che fa tanti ufficjin questo corpo, quanti organi ha, e sensi, e membra. Perche ella è, che vede negl'occhi, ode nell'orecchie, odora nelle narici, gusta nel palato, tocca con le mani, muove tutto il corpo con le membra. Ella è, che sente nel cervello, mantiene nel fegato, dà calore a tutte le membra per mezzo del cuore. Ella è finalmente, che per mezzo del corpo genera, come un cavallo, e dall'altra parte contempla, come gl'Angeli: Et è una, e fà tutti gl'uffici. E sprito, & attende a tutte l'opere corporali, e spirituali, nel che si vede, quanto alla sia somigliante al suo Creatore. Perilche posto caso, che gl'Angeli siano più somiglianti a Dio, che l'anima nostra, per esier puramente sostanze spirituali, come lui; mà quanto alla varietà de gl'uffici, che l'anima nostra (essendo una) essercita in questo corpo, dice San Giovanni Damasceno, che rappresenta più l'imagine, e somiglianza di Dio, che gl'Angeli steffi, poiche della maniera che Dio è in tutto il Mondo, è l'anima nostra nel suo proprio corpo. Per la qual cagione tutti i say chiamarono l'huomo il minor Mondo . Perilche si come i Rè della terra, dapoi che hanno edificato un Città, sogliono scolpire la sua imagine, e scrivere il suo nome per memoria dell'opera sua; così quel soprano Rè conducendo al fine la cration del Mondo, creò l'huomo, come imagine, e rappresentatione di quel, ch'egli era. Perilche pose gran pena a chi spargesse sangue humano, per esser stato creato l'huomo a imagine, e similitudine fua.

Il Creatore finalmente è per ogni parte infinito: & ella, benche non sia capacità, e nella duratione, nell'intel- dell' huo-letto, e nella fapienza. Es, nell'intel- dell' huotalmente infinita, è almeno infinità nella letto, enella sapienza. E infinita nella sa infinicapacità, poiche niuna cosa la può sa- u. tiare, fuor che Dio solo. E infinita nella duratione, perche viverà eternamente, mentre che Dio sarà Dio. Et è infinita nell'intelletto, e nella sapienza, che non può intendere, nè acquistar tante cole, che non le resti virtù per saper più per trovar più cole, e per scoprir più terra. E con l'esser già state trovate tante scienze, & arti dall'ingegno humano, non s'è vuoto, nè fi vuoterà sì, che non gli resti virtù per trovar più, e scoprir più dello scoperto. Perche gl'altri animali, che si governano per istinto dell' autor della natura, non sanno più di quello, che si ricerca per la natura della sua confervatione: mà il faper dell'huomo non hà limitatione, ò termine determinato; perche non può trovar tanto, che non si distenda a molto più. Ilche senza dubbio è cosa di grandissima ammiratione, e che dichiara bene, come nel nostro intelletto sia questa infinità, e profondità, della quale non si può trovar fine, se non con la morte. Che dirò poi dell' opere dell'arte, che sono tanto conformia quelle della naturra? Che vuol dir questo, se non che l'opere, le quali usciro-tione fra no dall'intelletto humano, sono simili a Dio, e 1' quelle che procederono dal Divino? se anima no-tanta somiglianza è nella maniera del-modo dell'operare. bisogna che sia ancora nella l'operare. maniera dell'essere: poiche ciascuna cosa, come ella è, così opera: e quale è la maniera dell'essere, tal'è quella dell'operare. Sia dunque, Signor mio, per sempre mille volte benedetto il nome tuo, che ci facesti tanto simili a te. Veramente siamo due cole in una: veramente possiamo dire con quella santa sposa nella Cantica: Il mio amato in me, & io Cant. 20 in lui. E benchetu sia tant'alto, e noi siamo tanto bassi, ciò non impedisce, anni accresce la causa dell' amore. Perche molto più amabile è la fimiglianza con disugualità proportionata, che quella, che sia per ogni parte eguale. E maggior amore quel del Padre verso il figliuolo, e della moglie verso il marito, che l'amor de' fratelli, i quali sono in ogni cola eguali. Fanno più dolce consonanza due voci differenti, quando.

sono proportionate, che quando sono i tel'altre: d'amor puro, e casto, che non unisone, e unisormi. E così essendo tanta simiglianza, e proportione frà te, el'anime nostre, questa disugualità è cagione di maggiore amore;perche quanto più la cosa è imperfetta, tanto più ama la perfetta, per ricever da lei la sua perfettione. Si che, Signor mio, quan-l tunque tu sia alto, e molto glorioso, non per questo la bassezza nostra ti perderà di vista: perche co'l tuo lume vedremo te vero lume, e benche tu sia molto grande; come ti fa grandissimo l'altezza tua, così ti fà humanissimo la tua bon-

ragicue l priono perfettamente Die

ta, per non disprezzar gli huomini. Cià dunque essendo vero, se in te, Signor mio, concorrono tutte le caule, non ami e ragioni, che può comprender l'intelletto humano, e tutte in sommo grado di perfettione; che vuol dire, che la nostra volontà non t'ama, quanto la ragione le detta, che tu devi essere amato? Questa, Signore, è la doglia, che ci venne per quel commun peccato, per il quale la natura humana restò tanto inclinata a se stessa, che ama sè più, che tutte le cose, e tutte l'ordina a sè. E però se tu, Signore, non sani la natura con la gratia, e se tu non infondi nell' anime nostre la virtù della Carità, con l'assistenza dello Spirito santo (dove ella dimora) noi non ti potremo amare con l'amor gratuito, e sopranaturale co'l quale meriti d'esser amato. E poiche tu, Signore, mi commandi, che con questo amore io t'ami (il che non posso far senza te ) dammi gratia, ch'io possa compir quest'obligo. Concedimi, ch'io t'ami, le non tanto, quanto tu meriti, (perche questo non lo può fare altri, che | tu folo) almeno quanto mi sia possibile, cioè con tutte le forze mie, e con tutto il cuor mio; di maniera, che tutte le mie viscere ardano, e si donino all'amor tuo. Concedimi, ch'io t'ami d'amor semplice, esenza interesse, che niuna cosa voglia più, che te: d'amor forte, che niun travaglio ricusi per te: d'amore attivo, e diligente, che sempre s'occupi nelle cose del tuo servigio: d'amore unitivo, che non cessi mai d'amarti, ne giamai s'allontani da te: d'amore incomparabile, che tutte le cose disprezzi per te: d'amor discreto, che non eccede le tue leggi con zelo, e fervore imifurato: d' amore ben ordinato, che tutte le cole ami I con proportionato amore, e te sopra tut-

voglia te, se non per amor di te: d'amor dolce, e soave, che in niuna cosa trovi iapore, e gusto, se non in te: d'amor zeloso, che niuna cosa desideri più che la tua gloria; e niuna cosa senta più, che i disonori fatti al tuo santo nome; finalmente d'amor tanto violento, che separi il mio cuore da ogni cola temporale, e terrena, e lo tenga sempre elevato a te, finche passi da questo luogo d'essilio, dove poi vedendo chiaramente la grandezza della tua bellezza, t'ami eternamente con quei perfetti amatori, che non mai cessano d'amare, e lodare te, Rède'Rè, Signor de Signori, e Diode gli Dei in Sion.

SETTIMA CONSIDERATIONE dove si dichiara, per quanti titoli il Salvatore sia tutto nostro; e como questo su figurato in molti modi nel Tastamento vecchio .

Dicono i Filosofi, che il bene è ama- Giascuno porta abile per se stello, mà che ciascuno more alle ama il suo proprio bene. Perche aman- cose sue. do l' huomo naturalmente se stello, nè segue che ancora egli debba amar le cose. fue, come beni propri, che appartengono a lui. E per questa ragione ciascuno ama la fua cafa , la fua vigna , i fuoi danarì, le sue facende, e fino lo schiàvo e'l cavallo, & ogni altra cola, che lia lua: perche tutto ferve per ben fuo : e per quelto co'l medesimo affetto naturale, co'l quale ama se, ama tutte le cose sue. Se tu dunque, Signore, Dio mio, non solo lei fommo bene, mà ancora mio proprio bene, io voglio considerare adesso, in che grado sei mio, e per quantititolisei; accio ch' io di quì possa conoscer più chiaramente, quanto io habbia ragione d'amarti.

Veggo dunque, Dio mio, che tu sei in quanti mio Creatore, mio lantificatore, e mio modi Dio glorificatore; perche tu sei dato dell' fia nottre come Dio. esser della natura, dell' esser della gratia, e dell'esser della gloria: che è il più alto esser, che sia, per il quale su creata per tua infinita bonta l'anima mia. Epercheper arrivare a tanto alto fine, vi bisognavano molti altri ajuti, tu. Signor mio, ve gli ponesti tutti di tuo, ajutandomi sempre in questa giornata. Perche tu sei mio ajutore, mio governatore,

mio difensore, mio tutore, mio tustode, I capo, e capo commune di tutta la Chieconservatore, mio preservatore, e tu fi- 1 nalmente se il mio Dio, il mio Signore, la mia salute, la mia speranza, la mia gloria,

huomo.

e tutte le cole mie. Tutto questo mi sei, Signore, come piquanti Dio, mà come huomo hai ancora molmodi Dio ti altri titoli, & uffici, per li quali bo tecoaltri obblighi. Perche essendo stata la caduta dell'huomo tanto grande, per il peccato, & havendo egli ricevuto tante ferite, e perduto tanti beni ( il che tutto fu per tua misericordia restaurato) diquiè, che sono tanti i nomi, che ti vengono, per eller tantigl'uffici, cbenefici, che in quest'opera mi facesti. Perche tu fei prima mio riparatore: poiche tu restituisti la natura humana, che per il peccato era caduta. Sei mio liberatore; poiche con le tue prigioni mi liberasti dalla tirannia del peccato, della morte, dell' Inferno, e del Demonio mio nimico capitale. Tu sei ancora mio Redentore, perche co'l prezzo, e riscatto, the pagattiper me, miliberatti dalla fervitù, nella quale i peccati miei m'havevano posto. Sei ancora mio Rè, perche mi reggi co'l tuo spirito, e combattesti per me, e mi difendesti da'miei nemici. Sei mio Sacerdote, perche pregasti, e preghi sempre, come eterno Sacerdore, per me dinanzi alla faccia del tuo Padre. Sei ancora mio facrificio, poiche offeristi te stesso nell'altar della Croce, per soddisfare per le mie colpe. Sei mio auvocato, perche accusandomi il Demonio, mostrando i conti delle mie colpe dinanzi al tuo Padre contra di me, tu fosti auvocato in causa per me, ponendo del tuo quel, che mancava alla giustitia mia. Sei ancora mio mezzano, perche sei Dio, & huomo insieme, amico de gl'huomini, come vero huomo, & amico, e potente con Dio, come vero Figliuolo di Dio; e così t'intrometti persettamente, e seuza sospetto frà Dio, e gl'huomini. Sei mio Pastore, perche tu palci, eguidi l'anima mia, come pecorella del tuo gregge: e tu sei ancora mio cibo, poiche tu stesso sei quello, che mi ti dai per mantenimento nel Divinissimo Sacramento dell' Altare. Sei mio Padre, e Padre del secolo futuro: poiche mi rigenerasti con gravi dolori nell'albore della Croce, e col tuo spirito mi desti un'altro esser nuovo. Sei mio

mio sopportatore, mio svegliatore, mio isa; poiche come vero capo influisci in quella, & in tutte le sue membra, virtu, vita, esensospirituale. Sei ancora mio vero medico: poiche tu sanasti le pizebe dell'anima mia co'l fangue delle tue. Sei mio maestro, poiche tu m'insegna-Ri tanto persettamente il cammino del Cielo con la luce della tua dottrina. Sei mio essempio, poiche non solo con parole, mà molto più con l'opere, e con gl'essempi della tua Santissima vita mi guidalli in quella giornata. Sci mio lolazzo, & allegrezza; poiche non è travaglio, nè dolor tanto grande, che la consideratione, e memoria de' tuoi non lo faccia passare allegramente. Sei miò honore, e mia gloria; poiche facendori huomo per amor di me, mi facesti tuo fratello, tuo parente, e conforte della tua medesima natura. Sei finalmente mio Salvatore, e sufficientissimo Salvatore. poiche tu operalli perfettissimamente tutto quello, che conveniva alla salute mia, nel mezzo della terra. Perche tu illuminasti la mia ignoranza con la tua dottrina: rinforzasti la mia siacchezza con gl'essempi tuoi : accendesti la mia tepidezza co'tuoi beneficj : informasti l'anima mia co' tuoi misterj: arricchisti la mia povertà co'tuoi meriti : curasti le mie piaghe co'tuoi Sacramenti: pagasti le mie colpe co' tuoi dolori : & pra m' ajuti in Cielo con la tua intercessione. E per concluderla, sei (come dice l'Apostolo) mia sapienza, mia giustitia, mia santificatione, mia Redentione, & ogni mio bene.

> Questi uffici, e benefici furono rappresentati dal principio del Mondo da tutti i Patriarchi, e Profeti, e da tutti i Chriffe A. Sacrifici, cerimonie, e Misteri del Te-gurato stamento Vecchio. E così tu, Signore, thia leg. sei quell'albore di vita, che stava nelse. mezzo del Paradiso: poiche tu stesso, Signore, testifichi, che sei cibo di vita, e che chi mangierà te, viverà in eterno. Tu sei il secondo Adamo, rigeneratore del genere humano, e Padre di tuti i viventi, dal cui lato usci la tua Sposa Chiesa: poiche tutto l'essere spirituale, che ella hà, lo ricevè da te. Tu sei il vero Abramo, che uscissi dalla tua terra, e della casa del tuo Padre, per estere herede del Mondo, e Signore di tutte le genti, come dice il Salmo. Tu sei il vero Giesuè che con la virtu del tuo braccio

beatitudine della gloria. Tu sei il vero Sansone, che morendo amazzasti i tuoi Glud 16. nemici, e con la tua morte distruggesti quello, che haveva l' Imperio della AReg. 7. morte. Tu sei il vero Elia, che disteso sopra il corpo del fanciullo morto, raccogliendo, estringendo la tua grandezza, e facendoti simile a lui, per mezzo dellatua Incarnatione, gli restituisti la 4 Reg. 4. vita perduta. Tu fei il vero Eliseo, che essendo morto resuscitasti il Mondo quando si congiunte teco. Tu sei il s. Res. 4. vero Salomone, sposo della tua Chiesa, e Rè pacifico, che con il sangue della tua Croce pacificatti il Cielo, e la terra, spezzando le lancie dell'ira di Dionel tuo corpo, e cancellando il processo de' nostri peccati col tuo Sangue, facesti pace generale frà il Cielo, e la terra, frà Ered 24 Dio, egl'huomini. Tu fei quell'arca di maestà, e quel propitiatorio d'oro puriffimo, quel candelliero risplendente del tempio. e quell'Altare del sacrificio; poiche tu sei nostro riconciliatore, e nostro placatore; nostra luce, e nostro vero Altare, sopra del quale offeriamo i sacrifici delle nostre orationi, & opere buone, perche sieno gradite dal tuo Med 14. Eterno Padre . Tu finalmente sei quell' Agnello Pasquale, per cui summo libera-ti dalla servitù d'Egitto, e dalla schiavitù del Prencipe di questo Mondo : la cui morte amazzò la nostra morte: il cui sacrificio satissece per li nostri peccati: il cui sangue ci liberò dall' Angelo castigatore: la cui mansuetudine placò l'ira del Padre: la cui innocenza ci guadagnò la vera santità, e giusticia. Amore che dob- gnor mio, per tutti: e così sei per cia-

Tutto questo, e molto più sei tu, Siporture a scuno, così sei per me. Come sarà dun-bio come que possibile, ch'io non ami un Signore, a cui per tanti titoli, e benefici sono obligato? Segl'huomini per cagion dell' amore, che portano a se stessi, amano tutte le cose sue, come non amerò io te? Signore, io voglio, che tu sia mio, e per tanti titoli mio,e per tante gran cose mio. E le io per cialcuno di questi titoli ti devo tutto questo cuore, che hò, e molti più, Se più n'havessi, che ti doverò per tutti congiunti insieme? Che iniquita dunque sarebbe negar un cuor solo che hà, chi tanti cuori deve? e se ciascuno di questi beneficj è uno stimolo, & incentivo d'

fra .

conducesti valorosamente il popolo tuo amore, ed una saetta, che trappassa il nella terra della promissione, ch'è la cuore, comestaro io fra tanti incentivi tanto freddo; fra tanti stimoli, e saette tanto insensibile per questo amore? A te, Signore, dò querela del mio cuore: e presento questo Libello dinanzi al tuo giudicio contra di lui: poiche piovendo iopra esto tanti titoli, e ragioni d'amarti. egli rispondesì male a questi oblighi. O cuore più fiero, che le fiere; più insensibile, che le pietre; pi 1 duro, che il diamante; se per tanti colpi non ti spezzi! Ami dunque io te, Signore, con tutto il cuor mio, con tutta l'anima mia, con tutte le forze mie, con tutto lo spirito mio, e con quanto è in me; perche se tutto è tuo, e per tanti titoli tuo, a qual'altro amore s'hà da piegare, se non al tuo? E perche amore, è un voler bene a chi s'ama, etu, Signor, sei tanto pieno di beni, che io non posso volerti più bene di quel, che tu hai; quello voglio io, Signor mio, che tu habbi, e così ti dò gratie per la tua gran gloria: e con quetho voglio, che tutte le Creature ti servano, t'honorano, lodino, eglorifichino, e la terra s'occupi nelle tue lodi. Questo sia sempre il mio desiderio, questo il mio cibo. questo i miei diletti, ch' io ti benedica in ogni tempo, e che nella bocca mia sieno sempre le lodi tue. Mà perche la lode non è bella in bocca del peccatore, io prego tutti i Santi, e Sante, e tutti gli spiriti di cotesta corce soprana, che sempre ti lodino, poiche a questi tali appartiene la lode.

Benedite dunque voi tutte l'opere del Signore il Signore : lodatelo , & esal- Benedit tatelo in tutti i secoli. Angeli & Archan-tioni per geli benedite il Signore : lodatelo, & el- dar loie 4 saltatelo in tutti i secoli. Virtù, e Dominationi, benedite il Signore: lodatelo, & essaltatelo in tutti i secoli. Prencipati, e Potestà, benedite il Signore: lodatelo, &c. Beati Troni, ne'quali giudica, e siede il Signore, benedite il Signore. lodatelo, &c. Cherubini, e Serafini, che ardete in vive fiamme dell' amor del vostro Creatore, benedite il Signore, lodatelo, &c. Apostoli, & Euangelisti, fondatori della Chiesa Christiana, benedite il Signore, lodatelo, &c. Esfercito gloriolissimo de' Martiri, benedite il Signore, lodatelo, &c. Vergini gloriose, e continenti , benedite il Signore , lodatelo, &c.

Dopò questo può seguitare il Canti-

co de'tre fanciulli, che comincia: Benedetto sii tu, Signore, Dio de'nostri Padri: lodato, & ellaltato in tutti i secoli. E benedetto sia il Santo nome della tua gloria: lodato, & estaltato in tutti i secoli. Benedetto sii tu, Signore, nel santo tempio della tua gloria: lodato, & essaltato in tutti i secoli. Benedetto sii tu nel trono del tuo Regno: lodato, & estaltato in tutti i fecoli . Benedetto fii tu, che siedi sopra i Cherubini, e sia di là vedi gl' abissi: lodato, & essaltato in tutti i secoli. Benedetto tu, Signore, nel firmamen-to del Cielo: lodato, or essaltato in tutti i secoli. Benedicano turte l'opere del Signore il Signore, lodato, & essaltato in tutti i secoli. A questo modo può seguitar quello cantico lino al fine.

Segue una divotissima

### N E.

Per dimandar l'amore di Nostro Signore .

Plegate le ginocchia del cuor mio, prostrato, & inghiottito nell'abisso della mia vita, con ogni timore, e riverenza possibile io vilissimo verme mi presento, Dio mio, dinanzi a te, come una delle povere, e vili Creature del Mondo. Quivi mi pongo dinanzi alle correnti della tua misericordia, dinanzi all'influenze della tua gratia, dinanzi gli splendori del vero Sole di giustitia, che si spargono per tutta la terra, e si communicano liberalmente a tutti quelli, che non serrano le porte. Quivi si pone nelle mani del sapientissimo maestro una massa di crera, ed un tronco nodoso, tagliato allora dall'albore con la corteccia: fa di lui, clementissimo Padre, quello, perche tu lo facesti. E grande ardire, che una Greatura tanto bassa dimandi un'amor tanto alto ( & essendo grande la bassezza mia, vorrei dimandare qualche altra cola più bassa) ma che farò, poiche tu mi commandi, ch'io ti ami? Tu mi creasti, perche io t'amasti, e mi minacci se io non t'amo: moristi, perche io ti amassi; mi commandi, che io non si dimandi altra cosa più caldamente dell'amore: e desideri tanto, che io ti ami, che yedendomi diinamorato, ordinasti un Sacramento di maravigliofa virtù, per trafformare i cuori nell'amor tuo. O Salvator mio, che lono io rispetto a te, che tu mi commandi, ch'ie ti ami, che per questo tu habbia creato tali, e tanto mirabili inventioni? Chi sono ia rispetto a te? se non travagli, tormenti, e Croci? . chi sei tu rispetto a me, se non saluee, riposo, & ogni bene? Se dunque tu ami me, essendo quel, che io sono rispetto a te; perche non amerò in te, essendo quel, che

tu sei rispetto a me?

Confidate dunque, Signore, in queste tue caparre d'amore, in quel tanto gratiolo commandamento, col quale al fin della vita ti piacque tanto caramente commandarmi, che io ti amassi; per questa gratia ti dimando un'altra gratia , & è , che tu mi dia quello, che tu commandi, che io ti dia ; poiche io non lo posso daré senzate. Non merito d'amarti, mà tu meriti d'esser amato; e per questo non ardisco dimandarti, che tu m'ami, mà che tu mi dia sicenza, ch'io habbia ardire di amarti. Non fuggir, Sigaore, non fuggire ; lasciatiamare dalle tue Creature , d' amore infinito.

O Dio, il quale sei essentialmente amore , amore increato , amore infinito, amor fenza misura, non solo amore, ma tutto amore, da cui procede l'amore di tutti i Serafini, e di tutte le Creature (li come dalla luce del Sole quella di tutte le Stelle) perche non t'amerò io, perche non m' abbruccierò io in quello fuoco d'amore,

che abbruccia tutto: l'Universo?

O Dio, il quale sei essentialmente l' istessa bontà; per oui è buono tutto quello, che è buono: da cui deriva la bontà di tutte le Creature (si come dal mare tutte l'acque) dinanzi alla cui più che eccellente bontà, non è cosa in Cielo, ne in terra, che ii polla chiamar buona; perche son t'amerò io, poiche l'oggetto dell'amore è la bontà.

E seignon t'amo per quel, che tu sei in te', perche non t'amerò per quel, che tu sei per me ? Il figliuolo ama il padre, perche da lui ha ricevuto l'essere, che hà. Le membra amano il capo, e fa mettono a morir per lui, perche per lui sono conservate nell'esser suo. Tutti gla offetti amano le sue cause, perche da quello riceverono l'essere, che hanno, e per quelle sperano ricever quel, che non hanno. Qual titolo dunque di questi manca a te, Dio mio, perche io non ti debba pagar tutti questi debiti, e tribu-

che mi desti, melto meglio, che il cape le membra. Tu hai da finire quel, che mi manca di quest'opera cominciata, fino a conducia nell'ultimo punto di perfettione. Tu sei il Padre, che mi facesti, il capo che mi reggi, e to sposo, che dai all'arima mia compito contento. Tu sei il fattore di questa casa, il pittor di questa figura, fatta a cua imagine, e similitudine, che ancora s'hà da finire. Quanto ba, lo riceve da te: quel, che le manca, spera riceverlo da te. Perche si come nessuno glielo potè dare le non tu, così nessuno può finire quel, che le manca, se non tu. Di maniera che quanto hà, quanto è, e quanto spera, è tue: Chi altri dunque hà da mirare, se non te? con chi hà da far conto, se non con te? da qual'occhi hà da effer guardata, le non da' tuoi? di chi hà da effer tutto l' amor suo, se non diquello, ch'è cutso il Suo bene? Forfe (dice Geremia) si dimenticherà la donzella del pià bello de' suni ernamenti, e della fascia, con cui si cinge il perro? Se tu dunque, Dio mio, sei tutto l'ornamento, e bellezza dell'anima mia; come farà possibile, ch'io mi dimentichi di te? Che hò io dunque da fat col Cielo, e che hò da desiderar sopra la terra? La mia carne è mancata, e'l mio cuore, Dio del cuormio, e mia fola heredità, Dio per sempre. I figliuoli di cafa mia, tutte le Creature ladre, ôt adultere del mio Dio, ritiratevi, & alloutanatevi da me, che nè voi fete per me, nè io iono per voi.

O amore increato, che sempre ardi, e mai non muori; ò amore che sempre vivi, e sempre bolli nel petto Divino. O eterno strale del cuer del Padre, che non mai cessi di ferire nella faccia del Figlinolo con colpi d'infinito amore, sia io ferito con questo strale; sia io infiammato con questo facco; segua io te mio amato, canti io a te altamente canzone d'amore, e l'anima mia venga meso in lodarti con giubili d'inesfabile a-

more.

O Santissimo Padre, à elementissimo Piglinolo, à amantissimo Spirito fanto, quando nell'anima mia, e nel più se-creto di quella tu, Padre amantissimo, sarai il più intimo, edel tutto mi posserai il Quando sarò io tutto tuo, e tu

ti d'amore? Tu mi desti l'esseré, che is tutto mis? Quando sarà questo, de Rè hò, molto più perfettamente, che i mie? Quando verrà questo giorno? O parenti. Tu mi conservi in quest'essere, che midesti, melto meglio, che il cape le mumbra. Tu hai da finire quel, che mi manca di quest'opera cominciata, suo a condusta nell'ultimo panto di perfettione. Tu sei il Padre, che mi facusti, il capo che mi ressi, e so sposo, che dai di Betel.

O Die mio, riposo della vita mia, lume de gl'occhi mici, consolatione de' mici travagli, e porto de mici desideri, Paradiso del mio cuore, centro dell'anima mia, caparra della mia gloria, compagnia del mio pellegrimaggio, allegrezza del mio esilio, medicina delle mie piaghe, piestoso slagello delle mie colpe; maestro delle mie ignoranze, guida de mici viaggi, nido in cui si riposa l'anima mia, porto dove si salva, specchio in cui si mira, bastone, dove s' appoggia, pietra sopra cui si sonda, e pretiossimo tesoro, in cui si gloria.

Se tu dunque, Signor mio, sei tutte queste cose, come sara possibile, ch'io mi dimentichi di te? Se io mi dimenticherò di te, sia dimenticata la mia destra, s'attacchi al palato la mia lingua, se io non mi ricorderò di te. Non riposerò, ò beatissima Trinità, non darò sonno a gi'occhi miei, n'eriposoa giorni della mia vita, sinche io non trovi suogo nel cuor mio per questo signore, e riposo per il Diò di Giacobbe, the vive, e regnane secoli de se

coli, Amen.

UN' ALTRA ORATIONE PER DIMANdar Famore del Nofro Signore, cavata in parce' da alcune divote pacole di Sunt'Agon fino.

A Mi so te, Signore, fortezza mia ; ami io te, virtu dell'anima mia ; ami io sempre te, allegrezza inessabile del cuor mio.

Viva io non per me, mà per te tutto il tempo della viez mia: la quale dopo l'essersi perduta per mia gran miseria, sù risuscitata per tua gran misericordia. Tardi ti temei, Maesla infinita; tardi ti conobbi, bellezza tanto amica; tardi ti amai, bonta sempiterna. Io cercavo te, riposomio, e non ti trovavo, perche io non ti sapevo cercare. Io ti cercavo in queste cose esteriori,

Gier.2

riori, e tu dimoravi nell'interiori. Gi- i ravo tutte le contrade, e piazze del Mondo, & in nessuna cela trovai il riposo. che io cercavo; perch'io cercavo fuor di me, quel, che lava dentro di me. Dimandai alla cerra, se persorte era il mio Dio, e mi rispose. Cercalo sopra di me, perche io app sono il tuo Dio. Dimandai all'aere, e al fuoco, se fossero il mio Dio, e mi risposero. Ascendi sopra di noi, perche noi non siamo il tuo Dio. Dimandai al Sole, alla Luna, & alle Stelle, se follero il mio Dio, e mi risposero: Alza-ti sopra di noi, che noi non siamo il tuo Dio, Ne dimandai a tutte le Creature, e mi risposero a gran voce: Quello, che sece tutte noi, è il tuo vero Dio, e Signore. Dove è il mio Dio? rispondetemi. Dove concherò ? mostratemelo . In ogni luo-Dio , cercalo dentro di te . Egli empie il Cielo, e la term, & empie ancora il cuor tuo.

Voltandomi dunque al cuor mio cominciai a dire al mio Dio : come potesti entrar quà, Signore, Dio mio? Per qual porta entrafii, delce amor mio? Dimandai a gl'occhi, e mi risposero. Se non hà colore, non hà potuto entrare per noi. Dimandai all'orecchie, e mi risposero: Se non fece suono, non pote entrare per noi. Dimandai a gl'altri sens, e mi risposero. Se non hebbe alcuna cosa, che si potesse sentire, non potè entrare per noi. Di maniera, che tu, Signore, eri dentro, & i sensi non lo sapevano. Perche dunque entrassi nell'anima, e non entrasti per le porte de lens? Perche la tua luce risplende, fenza che alcun luogo la riceva: e la voce tua suona, senza che l'aere la porti: & il tuo sapore diletta, dove non opera il palato: e'l tuo soavissimo odore ricrea, dove non corrono i venti: e le tue braccie toccano, devenessuno per sempre le può

Ove eri dunquetu, Dio mio? dove eri, luce mia? dove eri, speranza mia? Dimandai, e mi rispose; Ascendi nel più alto del cuor mio, & ivi troverai Dio. Veramente tu sei grande, ò Dio, she vincesti la nostra sapienza. Tu soso sei potente, e veramente beato. Tu sei Rède'Rè, e Signor de'Signori. Tu sei immortale, e dimori in una succinaccessibile, la quale niuno huomo vide, nè può già mai vedere. Moste cose diciamo di te; ma sempre ci mancano parole: Perche tu eccedi tutto quello, che si può dire, e

tutto quello, che si può pensare. Questo è dunque il mio Dio: il quale per sua sola bontà, e nobiltà creò tutte le cose, e con quella sola le governa, senza ch'egli habbia bisogno di loro.

Tu amasti me, unico amore, e Signor mio, amalti me prima, che io amalle te. Mi creasti a tua imagine, e similitu, dine, mi desti Signoria sopra tutte le tue Creature. Deputasti gl'Angeli del Cielo alla mia guardia, e commandasti loro, che mi portassero in palma di mano. Non permettesti, ch'io nascessi in terra d'intedeli, mà disedeli; dove con spirito, & acqua io fosi lavato, e santificato. Non mi desti ricchezze, nè povertà, che m'insuperbissero, e m'auvilissero: mà mi desti intelletto, e sapienza, perch'io ti conoscessi, & amassi. Mi chiamasti, quando io ero più perduto; e battesti alla mia porta, se bene io non rispandevo. Jo vivevo confidato di me stello, e delle mie proprie forze, le quali non erano forze, mà debolezza. Volevo correre, e mi stancavo: e così dove io pensavo d'essere più sicuro, mi troyayo più al basso. M'allontanzi da te, come il figliuolo Prodigo, e me n'andai in paese molto disabitato, dove io aman-do la vanità, mi feci vano. Ero cieco, & amavo la cecità: ero servo, & amavo la lervitù: ero prigione, e non mi curavo della mia prigionia: havevo l'amaro per dolce, e'l dolce per amaro: e finalmence essendo in tutto miserabile, non conoscevo la mia miseria.

Andando così perduto, abbassassi gl'occhi tuoi pietosi sopra di me: e mentreche io peccavo contra di te, mi vistassi; quando io ero caduto, mi levassi a essendo pieno di tante ignoranze, m'infegnassi: & essendo stato venduto, e dato a'miei nemici, abbassassi i Cieli, e scendessi a ricomperarmi: e tanto desiderassi il mio riscatto, che perciò dessi il mio riscatto, che perciò dessi tuo Sangue. Amassi me, Signore, più, che la vita tua; poiche volesti morire per l'anima maa.

A questo modo, e per si caro prezzo mi liberalti dall'estilio, e mi ricomperatti dal tormento: mi chiamatti per nome, e mi segnasti col tuo Sangue, perche la tua memoria sempre fosse in me: e non mai si allontanasse dal cuor mio, chi per me non s'allontanò della Croce.

Cono-

scitor mio, conosca io te, virtù dell'anima mia, cammini io sempre con te, Sol di giustitia. Buono è per me accostarmi co'l Profeta a Dio, e mettere in lui la mia speranza. Perche quando io non m'accosto a te, subito mi volto alle cole tranliterie, e con yani pensieri, e parole sono distratto. O povero dunque, e miserabileme, quando m'accosterò talmente a te, che io non m'allontani mai da te? Quando si consermeranno i mici ritrosi pensieri con la regola della tua egualità ? Tu , Signore , ami la solitudine, & io la compagnia: tu il filentio, & io i ragionamenti : tu la verità, & io la vanità: tu la purità, & io l'immon-

Pregoti dunque, Signore, per te sesso, che tu voglia illuminar gl'occhi miei con la tua luce, e ferire il cuor mio con l'amor tuo indrizzando i miei passi per li tuoi viaggi, di maniera, che non mai m'allontani da quelli.

Libera, Signore, il prigioniero, raccogli il vagabondo nelle tue piaghe, leva di terra il caduto, e ritorna a rifare quel, che per tante parti è stato disfatto. Dammi, Signore, un cuor, che sempre pensiate; una memoria, che non mai si dimentichi di te, un' intelletto, che sempre ti contempli, ed una volontà, che sempre t'ami. Non t'allontanar dal mio cuore, nè dalla mia bocca, nè dall'opere mie, acciòche tu mi sia sempre in ajuto. Accostati a me, perche senza te muojo: accostati a me, perche ticordandomi di te, rifuscito. L'odor tuo soavissimo mi ricrea, latua luce mi dà vita, e la tua voce mi dà diletto; mà allora si satiera l'anima mia, quando apparirà la gloria tua.

Lamento del Nostro Salvatore contra gli huomini.

PERCHE CONCORRENDO IN LUI TUTte lo cagioni, e ragioni d'amoné, voltane l' amor suo atte cose transitorie, levandolo du lui : tratto da' versi Latini .

Dite figli d'Adame, e qual errore Vi fà, lend'io di tutti i ben la fonte, Dime, cercando andargli, è stolti, fuori?

Conosca io dunque te, Signore, cono- A che più travagliar, sudare il fronte Per ombra, e falso ben di questa vica . E non falir de' veri beni al mente? Dietro beltà mortal come smarrita La gente; e pur non è maggior beltade Della mia, che non e d'altrui seguità. Stim' altri il sangue suo, la nobiltade: Chi più nobil di me, ch' bè Dieper padre Signor del tempo, e dell'eterna etade ? Che nacqui in terra di vergine madre; E pur si pochi a farsi han velte il cuere, Parente il Redelle Celefti squadre. Del Cielo, e della terra Imperatore, E Monarca son'io; nè, sendo tale, Reputa l' buom, che sia servirmi honore. Son ricce, e insieme largo, e liberale A chi dimanda; e pur si pochi sono, A cui, ben ch'il bram'io, di chieder cale. Del Padre Eterno la sapienza sono: B pur con tutto ciò si trous sporms Chi da me cerchi haver consiglie buone Son l'iftesa beltà di splondor piena, Di gloria; e non è alcun, che muraviglia Prenda di tal beltà sempre serena. Vero, o fedele amico a chi mi piglia Per tale, e de mici non vuol fare il saggio, Ne quasi alcun ciò far si riconsiglia. Quel diritto son io brevo viaggio D'eterna vita, e quast ogn' un si ftanca, Ne far si vuole a camminarvi saggio. Eterna verità, che mai non manca: Dunque perche la roza gente vuole Mostrarsi a darmi fede, e tarda, e stanca? Perche non vuol dar fede alle parole Di chi tanto è fedel ? perche non crede . A chi giamai mancar di fede suole ? Son' to l'istessavita, il vero herede Autore della vita: e pochi fanno Conto del ben, ch'ogni altro bene ecceda. Regola, e forma certa a quei, che vanne Per la strada del ben : e co'l pensiero Intenti molti ad altri essempi stanno. Vera salute io son, diletto vere Senza punto d'amaro; e perche noja. Dunque sempre a quest'huom tai cose diero? Unica pace io son, tranquillagioja Dell'alme, e perche dunque ogni aspra cura No getti in me, ch'il cuer ti preme, e annoja? Orsi, dragbi, leoni, & ogni dura, E crudel bestia il benesicio sonse; Ch'adanno, a morte, ad altro male il fura. E l'aquila, e'l delfin giamai si pente D'amarchil'ama, e'l can chigli sa bena Conosce, etiene il beneficio a mente. Più bestial delle bestie è l'hnom, che siene Vuotal'alma d'amor verso chi l'ama, B verse il sangue dalle proprie vene.

Verso chi lo creò, verso ch'il chiama, Verso chi die per lui la propria visa, Per terlo a morte doloro a, e grama. Se'l bue conosce il suo Signor, s'invita L'asino a far l'istesso a chi le pasce, Perchel'huomo solo haquesta via smarrital Come non mi conosce, & ondenasce, Che'l sue fattere, il sue liberatore Senza il debiso honor disprezzi, e lasce? lo si son sussi i beni, e perche suore Dime gli cerchi? le son benigno, e pio; Spera il perdon da me d'ogni tuo errore. E ciusto ancora, e rigoroso il mio Cafigo, adunque su perchenon teme Di fare offesa al grande eterno Dio. lo sol posso mandare ( e su non tremi ? ) L' alma a l'infervo, e su no l'euri, ò pensi, · Nèper grap pena il gravefallo gemi? Vedi porverso, a rio, che mol conviensi Spregiare Dio, poi lamentarti, quando Morte ti priva de tuoi propri sensi. A te da colpa , e non a me, ch' su bando Ponessi il ben; ch'io non lascini rimedio Per fan , che pen tu nos andofi arrando. Se sì gran Carità , ch', eterno affedio ... Ti leva, e sul benignisà non renda: · Libero, e scielto il cuor da l'empio tedio. Se la speranza non si muove ; e accembe Per tante grav promoffe: lo spauento: . Della fiamma infernal non ti riprende . Se'l lume è in se della ragione spenso, Si che non se vergogne, e'l enere un legno, Un saffo sembra, e al bene è pigro, e lento: Qual in te può mostraripietà mai segno, Qual arte pod trovar maggior, che giove, , E saggio faccia il suo perverso ingogno? Mon par ; che'l Mondo , e la giuftitia appropi Salvar, chivaol dannarsi, e non to sense - Sano gindiciot e far decreti nuovi L'eterno Padre, in cui più non consonte,

SDMMARIO DI QUANTO 81
consiene in questo Libro dell'amor
di Dio.

Pervenuto al fine di questo libro, m'è parso aggiunger quivi un documento, che sia come Sommario di tutto quello, che sin qui s'è detto: perche i desiderosi di questo Divino amore l'habbiano sempre avanti gl'occhi, per ottenere quel, che desiderano. Ilche dichiarerò in questo luogo con una brevesimilitudine. Chi ha questo desiderio, faccia ferma determinatione di offerirsi tutto a Dio, non solamente come sacrificio vivo, mà ancera come holocausto vero.

Opere Granata Tomo L.

E per intender questo, bisogna sapere, che anticamente ne' communi sacrifici della legge non s'offeriva, nè Modo di bruciava tutto l'animale intiero, mà facrifica re nella certe parte segnalate di quello. Ma nel vecchia l' holocausto s' offeriva tutto l'animale legge. intiero con tutte le membra fino all' istella pelle, senza che vi restasse cosa. la quale non si offerisse a Die, & ardeste sopra l'Altare. Questo fa dunque spiritualmente, chi rinuntiando tutte le cose del Mondo, si dà tutto con tutti i sensi, e potenze, a trattare, e conversar con Dio, e fare opere in servigio suo. Di maniera che ha posto legge a se stesso, di non muover passo, nè far opera, nè dir parola, nè haver pensiero, che non sia conforme alle leggi di Dio, havendole sempre dinanzi a gl'occhi come giudice, e testimonio della sua vita, e come iuo ultimo fine : al quale attualmente procura d'indrizzare tutti gli acti, e momenti di quella, dicendo co'l Profeta: Ponevo io sempre il Signore dinanzi agli Saligi oschi miei. Ilche fi fa, procurando, che in ogni tempo, & in ogni negotio, non mettiamo mai tanta attentione a' maneggi, che non resti qualche particella dell' intelletto libera per mirare il Signore, il quale habbiamo davanti, con Maestà, riverenza, & amore, come nella Seconda Parte di questo Libro si dichiarò.

Queka sorte d'occupatione, e di vita la loda (frà molti Dottori) e la descrive San Gregorio Nazianzeno, in una giustificatione, ch' egli sa al popolo, per esser suggito, e nascosto, quando lo cercavano per farlo Vescovo, con queste parole.

La cagione, fratelli, della mia fuggita, fù la vita quieta, & appartata dalla dalla focommunicatione del Mondo, alla quale litudine,
io fui grandemente affettionato fino da'
miei primi anni, & havendola io già sperimentata, resto tuttavia più innamorato di lei. Perilche non potete ottener da
me, che io esca di questo porto sicuro,
e quieto, e m'offerisca alle tempeste,
& onde, che porta seco l' ufficio Pastrorale.

Perche mi pare, che nessun' huomo sia nel Mondo più selice, nè più beato di quello, che serrati i sensi del corpo, e raccolto dentro a se stesso, posto come suor della carne, e del Mondo, consuma tutta la vita sua con Dio, par-Gg lando, lando, e conversando con lui. Et al- e che questa, ch'io dico, non paresse cosa zandosi sopra tutte le cose, che si veggono con gl' occhi, riceve nell' anima îna gli splendori, & imagini delle cose Divine, facendosi a questo modo un specchio-puro e limpido, in chi risplendano le cose del Cielo, aggiungendo ogni giorno lume a lume, & uno più chiaro dell'aitro.

E così già comincia a godere i beni del secolo suturo, conversando con gli Angeli; e vivendo in terra, abbandona la terra, & è collocato dallo Spirito fanto in Cielo. Se alcuno di voi è tocco da questo amore, intenderà quel, ch'io diso, e mi perdonerà facilmente la grande affettione, che io porto a questa vita:perilche mi sono fuggito dal peso dell'ufficio

Pastorale.

Dico questo, perche sono molti, i quali sò, che non daranno fede a queste mie parole, perche sogliono riders, e farsi besse di questi esterzizi. Fin qui sono parole di questo Santo Dottore: nelle quali par, ch' egli dipingesse co' suoi propri colori, così gl'uffici della vita contemplativa, come la dignità, & eccellenza di quella; poiche per quella s'alza l' huomo a partecipare nel suo genere della dignità di que spiriti soprani, facendo in terra quello, che senza cessare fanno effi in Cielo.

Mà questa sorte di vita non è per Qual for ogni forte di persone, mà per quelle, la te di per cui professione è dar libello di repudio a sone seno tutte le cose del Mondo, & occupare tutatteana vita foil. ta la vita sua, e tutti i pensieri, e cotaria. gitationi in Dio solo: guantungue ancora fuor delle religioni fono persone, che per non haver figliuoli, nè famiglia, & esser senza pesi di facende, e di cose, che dieno loro smisurato pensiero, vivono in tale stato, che se volesiero; possono impiegar tutta la vita, e tutte l'hore nell'amore, e servigio del suo Creatore, e godere i frutti, e beneficj di questo santo amore. Perche se molti Filofofi senza lume di Fede, licentiatono tutte le cose del Mondo; e vivevano come stranieri, e sorastieri in quello, per darli alla contemplatione dell' opere della natura, per il gran guto, che da quelle rice ve yano; che gran cosa è, che facciano questo i Christiani, ajutati dal lume dello Spirito santo, contemplando l'opere della gratia, che sono più eccellenti, che quelle della natura? E per-

incredibile, metterò qui un luogo di Platone del Dialogo intitolato Teetéto, del che sa mentione Eusebio Pansilo, e Teodorero, come cosa degna di Euseba'e grande ammiratione. Dice adunque preparat. Platone in questa maniera: Quelli, che Theod. de dalla lor pueritia sono molto inclinati aglistudi della Filosofia, non sanno pur la strada d'andare in piazza, nè dove sa la corte, ò altri luoghi publici, deve s' uniscono quelli, che governano la Re- Propried publica: ne sanno pur le leggi, ne l'uso della viu diquelle: così ancora sono tanto lonea-contemni dall'attendere alle partialità, & affet-plativa. ti a' quali è inclinato il popolo, e dall' attendere all'ellettioni de' magistrati. che s'hanno da creare, e dal trovarsi nelle radunanni, ne' cerchi, a' conviti, & alle tavole, dove intervengono musiche, e canaoni, che nè pure in sogno verrebbono, che quelle cose passassero loro per la memoria. Non fanno, chi viva male nella Gittà, nè che mali fiano stati commessi ne' passati tempi da huomini, ò da donne, & anco appena fanno di fe stessi di non sapere tutte queste cose. La cagione, perche sono lontani da tueto queko, non è per esser lodati dagl'huomini, nè tampoco per compiacergli. Di maniera, che stanno nella Città co'l corpo solo, ma l'intelletto, disprezzando tutte queste cose, como se niente fossero, vola per ogni parte, come dice Pindaro, scendendo con la consideratione fino alle viscere della terra, e poi salendo in alto arriva fino alle Stelle del Gielo, girando con gl'occhi, e contemplando tutte le maraviglie, & epère di natura. Di maniera, che si come quella donna di Tracia, vedendo come il Filosofé Talete rapito una nette in contemplar le stelle, non guardo dove metteva i piedi, e però cadde in un poszo, lo riprese dicendo, che non poteva saper le cose del Cielo, poiche non vedeva quelle che haveva davanti. Questo medesimo si può dire con verita del yero Filosofo, il quale non solamente non sà, chi sia il vicino, che egli habita appresso, mà son si cura di vedere, s'egli sia huomo, ò bestia. E pero tutto il suopensiero è volto a sapere, che cosa sia l'huomo, e quel che principalmente gli convien fare. Perilche quando questo Filosofo comparisce in giudicio, d'esforzato parlare, è trattare in publico con gl'huomini di cose humane, fa noi detta, ricordandosi per quella d'esrider tutti, ecome mal prattico, viene fer afferto, e dedicato ad eller un vivo. a guisa d'un'altro Talete a cadere nel ! pozzo, cioè a errare in cose, che gl' huomini del Mondo gli giudicano rozzi , & ignoranti.

Fin qui sono parole di Platone quali senza dubbio da una parte doverebbono farci maragliare, e dall'altra vergognare; poiche non ottien da noi lagratia quello, che ottenne da costoro la Filosofia. Vero è, che i Santi Padri illuminati dallo Spirito fanto, & infiammati dal fuoco della Carità, arrivarono a maggior grado di questo; poiche molte volte restavano talmente rapiti in estali, & amor delle cose Celesti, che perdevano in tutto l'uso de'sensi; come filegge di molti Santi, e particolarmente di San Tomaso: di cui frà l'altre cosesserive, che stando una volta in contemplatione del Mistero della Santissima Trinità, & havendo in mano una candela accesa, finita la candela, se gli bruciarono le dita, senza ch'egli sentille cosa alcune .

Hò voluto dunque metter nel fin di questo Libro un tale essempio de' Filosofi, acciò che il desideroso dell' amor di Dio non perda la iperanza d'arrivare a quel che desidera, ajutato dalla Divinagratia: poiche a sì grande estremo arrivo la Filosofia humana. E per questo habbia sempre dinanzi a gl' oechi questa parola, che noi dicemmo, cioè tarsi holocausto vivo, di maniera che sutta la vita, tutte l'hore, e tutte l'apere spenda in servigio del suo Creatore. E quando alcuna volta farà sviato da questo, pensi d'haver commesso una specie di furto, circaquello, che havea offerto a Dio, e torni subito al tralasciato viaggio. Commandava Dio nella legge a' Giudei, che portassero nella veste un certo segnale: perche ogni volta che lo vedessero, si ricordassero della legge, e de' commandamenti di Dio: e raccogliessero con questa memoria il cuor suo, come necessaria. Di maniera, che si cotia di esta.

Signore, che molto bene intendeva, ga ogni altro pensiero, e desiderio sotto quanto importasse all' huomo questo di sè.

E non si sbigottisca, nè s' affligga, segnale, porti l'amatore della perfettiosegnale, porti l'amatore della perfettiosegnale, porti l'amatore della perfettio-

e vero holocausto del Signere, cioè esfere un huomo, che in nessuna cosa sia suo, ne d'altri, fuor che di Dio solo, d per Dio: e che non hà de mover passo, nè haver pensiero, che non sia regolatodaliz fua fanta logge, & ordinato alla sua gloria. E con la memoria di questa parela, subito raccolga, e compen-ga il cuer suo, il corpo, & i sensi, come huomo (se dir fi può) obbligato a non trascarsone in cosa alcuna, sie traviare dalla presenza del suo Signore. Di maniera, che si come il Salvatore si fece holocausto vivo per amor nostro: poiche al primo istante della sua concettione, fin che morì in Croce, non cessò mai un momento, e non fece un passo, che non fosse per nostro rimedio; così egli ancora procuri farsi holocausto vivo in suo servigio, in quel modo, che s'è dichiarato; e così nel grado suo corrisponderà a quest' obbligo sì grande. E se questo gli paresse troppo, ricordis, che in tutto questo Libro trattiamo della perfettione della vita Christiana, la qual non è altro, che farsi l'huomo holocausto vivo di Dio, dove non sia cosa, che non si spenda in suo servitio.

Mà perche non si sbigottiscano quelli, che sono in tale stato, che non possono impiegare, nè spendere intieramente tutto il tempo, e tutta la vita in trattar con Dio, e servirlo, cioè essere holocausto perfetto, affatichinsi almeno d'esser sacrificio vivo: nel quale la parte interior s' offeriva principalmente a Dio; e così essi procurino, che il cuore, e tutta la parte interior dell'anima iua s' offerica a Dio, e con l'esteriore attendano a negozi necessari della vita; ma di maniera, che quella tenga il primo luogo, e questa il secondo: quella sia come principale, e questa come accessoria: quella volontaria, e questa come Gente, che faceva professione di me l'oglio (come già di sopra s'èdetto) quella legge, & era dedicata alla giusti- ascende, e nuota sopra tutti gl'altri liquori; così questo amor di Dio, e questo Questa era providenza degna di quel pensiero, e desiderio di servire a lui, ten-

ne questa parola d'holocausto, qui da non trova in ciò sugo di gusto: poi-

che noi vediamo, che gl'infermi, sfor- e chi la mattina vegghierà per lei, non zandosi di mangiar senza gusto, vengono haverà molta fatica, perche la troverà a a poco a poco a ristorar la natura indeboli- sedere alla sua porta. Percioche ella (dita, e mangiar con gusto. Nè tampoco lo I ce) hà cura di cercar quelli, che sono despaventi la moltitudine de' documenti, che qui habbiamo dato, i quali sono come scalini, per salire alla sommità dell' amor di Dio: perche cominciando l'huomo con sana, e pura intentione a far quel-lo, che è dalla parte sua, provoca quella Divina bonta, e sapienza a far quel, che i dere a tutti i sedeli quello, che co'l Padre è dalla sua. Ilche ci promette il Savio, | Eterno, e con lo Spirito santo, vive, e dicendo, ch'ella previene chi la deudera, I regna ne'fecoli de'fecoli. Amen.

gni di lei, mostrando loro allegra ciera in questo viaggio. E però il principio di questa sapienza è un grande, & acceso desideriodi quella: e chi dal Signore hà ricevuto questo desiderio, hà fatto già buona parte del viaggio. Ilche si degni di conce-



# TRATTATO SECONDO DELLAGGIUNTA

# MEMORIALE

### D E L L A

## VITA CHRISTIANA.

Nel quale si contengono Meditationi molto divote, sopra alcuni passi, e misteri principali della vita del Nostro Salvatore, & in particolare della sua Santa Pueritia, Passione, Resurrettione, e gloriosa Ascensione.

Di quanto frutto sia la consideratione della vita, e morte del Nostro Redentore. Cap. I.



tutti gl'essercizi della vita

di persettione può alzare un' anima, è la consideratione della vita, e morte del Nostro Salvatore, perche l'huomo non troverà in alcuna parte di potersi meglio armare contra la vanità,, e fallaci lufinghe diquesto fesolo, come contra le sue auversità, ce in-toppi, che nella vita, e morte del Salvatore, la quale è perfettissimo rimedio per tutte quelle cose. E dalla frequente Meditatione di quella viene l'huomo tà, confidenza, & amore con questo Signore, con la quale si muove facilmente! dine , & oratione con tutte l'altre apprei- e tratterà male. Opers Gravaia Tomo I.

Ice S. Bonaventura, che frà l'so, che nella vita del Signore delle virtù? Perilche (come dice San Bernardo l' spirituale, uno de più uti- l'huomo travaglia in vano per le virtù s'egli li, e che a più alto grado i pensa d'acquistarle da altri, che dal Signore delle vircà, la cui dottrina è regola di prudenza, la cui misericordia è opera digiustitia, la cui vita è essempio di temperanza, la cui morte è stendardo di patienza. Et in un'altro luogo, donde (dice egli) nasce la patienza del martirio, se non dall'essere stato l'huomo nascotto per continua divotione nelle plaghe di Christo? In quelle stava il martire allegro, e trionfante, benche il corpo fuo iolle fracciato, & arato con solchi a guadagnarsi una maniera, di familiari- di ferro. Et oltre a questo, dove stava allora l'anima del martire, che pativa? senza dubbio nelle piaghe del Salvatore, a disprezzare tutte l'altre cose, sucrebe quella. Et oltre aquello, dove si trovano meglio le virtù dell'altissima powertà, prosondissima humità, perfettissima Carrità, ubbidienza, patienza, mansuetu la troverà il ferro, che la cercava: e se ivi dine. A orazione con sucre l'altra annual.

deren (comedice un Dostore) acquisare un vero conoscimento di Dio, colui, che desidera la vera sapienza delle cose eterne, colui she vuole haver ricchezza, & abbondanza di merito, colui che vuol pervenire al colmo di tuete le virtu, e gratie; colui che fra l'auverlità, e prosperità diquesta vita vuol pigliare certo, e diritto cammino, procuri d'appoggiarli a quelli sacrati Millezi, e ridurlegli sempre al cuore. Perche nella Crece di Christo s'humilia la superbia, s'accreice la Caratà, s'aliatga la perfeveranza, s'innalza la speranza, e tupta la nostra vita si conforma con quello, il quale per nostro amore ha voluto conformarii con la nottra.

- E che sia la verità, che um delle cose più contrarie a gl'esserzi di di-votione sia il fassidio di pensar sempre in una modelima cola, costra quelto non è rimedio più conveniente, che i mister della vita, e morte del Salvatore; perche quì tu hai un campo molto largo, e spatioso, dove abbonda così gran varietà d'ellempi, di dottrine, e di misteri, che l'huomo havera sempre nuove cose dapoter non solo alleggesir quella noja; mà ancora illuminare così bene il suo intelletto, e svegliare la sua divotione. Perche qual cosa è di maggior varietà, che la vita del Nostro Salvatore, pigliandola dal principio della sua incarnatione, sino all'ultimo della sua gloriosa Assensione? Che pasii? che misteri? che essempi? che miracoli? che configli? che dottrine vi sono I ieminate per tutto ? che può un cuor ! divoto deliderare, che quivi non abbondi ? A qual wirth può essere inclinato un'huomo della qual'egli quivi non trovi maraviglioù effempj?

Trà gl'affetti di divotione adunque, v'è un cuore inclinato alla compaffione un'altro all'amore, un'altro al timore, un'altro alla speranza, un'aitro al dolor de'peccati, un'altro alle maraviglie dell'opere Divine, un'altro al disprezzo del Mondo, un'altro all'odio del peccato, & altri ad altre maniere d'affetti somiglianti. Per quale adunque di questil non si troveranno motivi, & essortationi nella vita, e morte del Salvacore? A chi mancheranno lagrime di divotione ne'Misteri della sua Natività, e di

A quello modo dunque colui, the je d'amore ac' benefiej della sua Santif. tima vita? Chi non si maravigliora dell'abisso di così profonda humiltà, e Carite, the eliplepte in tutte l'opere della vita di questo Signore? Chi non temera il castigo della Divina giustitia, considerando quella, che fu esseguita in così alta persona? E chi per il contrario non sperera nella Divina misericordia, quando considera i meriti Divini. & il valore di quel pretioto Sangue? Si che per tutte le cose troverà cammino da effercitarli in quella verità. Quella è una menfa realedi tutte le vivande, un giardino di tutti i fiori, una piazza di tutte le cose, e come una fiera spiritula-le di sutti i beni.

Si che non è alcuno, che habbiarmodo di potersi scufare di questi essercizi. poishe in est tiassuno trevers quello, che per suo rimedio gli bisogna. Questa è fra sucre le divotioni la più utile, la più dolce, la più alta agl'alti, la più baffa a baffi , la più profonda a' lavi, la più facile a gl'ignoranti, e limplici. Et ancor che sia troppo alta la contemplatione della Divinità di Christo, quella nondimeno della fua facrata humanità è come porta, o principio per entrare in quella. E per questo volse il Salvatore, the il suo collato folle aperto con una lancia, per darci ad intendere, che per l'aperture delle sue piaghe dobbiamo entrar noi nel secreto del suo cuore, e nel santuario della sua Divinità. Percioche in quelle sagrate pizzhe risplendone troppo altamente, e più che in alcuna altra cosa creata, la Divina bontà, la misericordia, la sapienza, l' onnipotenza, la providenza, la giustitia, la Carità, e tutti gl'altri attribuți, e perfeccioni Divine.

A quelto santo effercitio c'invitano giessempj, e l'estortationi de'Santi, i quali camminareno particolarmente per quelto sentiero. Della bene auventurata Vergine Santa Gecilia è scritto, che sempre **Épartava in pe**tto l'Evangelio di Christo. Il quale (come dice S. Bonaventura) non s'hà da intendere, che il portava folamente in seno, mà che'i porzava così bene ancora nel cuore, meditando, e ruminando sempre, come animale mondo, la dottrina, & i Misterj della vita del Sal-

L'essembio del nostro Padre San Docompassione in quelli della sua morte; menico è simile a questo, di cui si scrive,

ferive, che sempre si portava adosso l'a quella è, e sarà sempre la mia altissi-Euangelio di San Matteo : donde il ma, de interna Filosofia, il sapere Ge-Santo huomo mangiana 🥫 come una menta Celekiale per to, o, mangiava fimilmente per dar cibo a' figliuoli , ch' egli creava. San Bermardo divocistimo, e sacratissimo Dottore consumava la vita fua in quello modelimo ellercitio : e per questo arrivò a tanta perfettione; il che confessa egli stesso a suoi Religioù , disendo in queko medo : lo , fratelli, dal principio della mia conversiene, in luogo de'merici, i quali io conolceva, che mi mancavano, feci una raccolta di mirra , compolla di tuete l' amacieudini , e travagli del mio Signore, e questa procuro di tener sempre dentro al cuor mio, la quale faceva io, penfando primieramente alle necessità , e poventà di tutti quei paili, e mideri della sua Natività, e dappoi a travagli della fua predicatione, alla finchezza de'fuai viaggi, alle vigilie delle sucorationi, alle fatiche de'fuoi digiuni, alle l'agrime della fua compediene, all'infidie de'suoi nemici , e particolarmente a'pericoli, che gli vennero per quei fal-& fratelli : convien fapere l'accuse, le persecutioni, l'ingiurie, gli schiassi, i disonori, gli scorni, i slagelli, le spine, i chiodi, con tutte l'altre cose di più . Io presi per mio diletto il peniar sempre a quelle cole , e qui travai la fomma di tutto quello, che mi bisognava fapere . Quivi mi danne a bere un preticio liquore alle volte d'una salutifera amaritudine, & alle volted'ineffabile consolatione. Questa mi solleva nelle. auvertità, mi abbatta nelle protperità, e frà i dolori, & allegrezze della vita prefente mi guida per cammino reale, rimovendo da me i pericoli, che dall'una, e dall'aitra parte mi potrebbono fopravenire. Questa mi riconcilia, e fa amico al Giudice del Mondo, quando mi sappresento mansueto, & humile a quel che mi hà da giudicare, e quando mi fà non folamente placabile, mà ancora amabile quello, che è inacceffibile a' Prencipi del Cielo, e terribile a'Rèdella terra ..

Per tanto, fratelli miei, questi misteri tengo io sempre nella bocca, predicandogli (come voi altri sapete ) e questi ruminando sempre dentro al mio cuore, come Dio sà, di questi scrive lempre la mia penna (come vede ciascuno) e l

si Christo Crocefisto. Fin qui sono paredi San Bernardo.

Et in un'altro luogo foggiunge il medesimo Sanco, e dice così : Io, fratelli, con molta confidenza vengo a pigliar quello, che mi manca, dalle viscere del mio-Signore; e non mancano vio, per le quali mi viene quello, che desidera l'anima miz. I suoi piedi, e le sue mani fono forate, e'l suo cuore aperto con la lancia. Por quelle apertuse mi conduco a fucchiare il miele dalla pietra, e l'oglio dal sasso durissemo . E veramente pietra durissima, percioche ella è dura per fossire tante ingiurie, e più dura per soffrire tante ferite, e durissima per fosfrire una maniera di morte così crudele...

Il medesimo San Bernardo scrive, che al tempo suo v'era una monaca molto divota della sacrata Passione: la quale haveva per costume farfi bene spesso ad honor diquella il segno della Croce sopra del cuore, perche denero, e fuor di quello risplendesse di continuo quella gloriosa figura. E per dare il Signore ad intendere, quanto quella divotione gli fosie grata, volse, che il dito groffo, co'l quale ella fi fegnava, re-Hasse intiero nella sepoltura, quando tutte l'altre partidel corpo erano disfatte, e consumate. Il quale doppo alcuni anni fu trovato nell'aprir quella sepostura: nel che si vede chiaramente, che il Signore non volle, che la morte havelle torza in quella carne, che haveva tante volte figurato il Misterio della vita..

Un'altra somigliante cosa, benche di maggior ammiratione, scrive un Dottore esser'accaduta in Germania, nella. Città d'Argentina. Dove dice, cheera un Religioto dell'ordine de' Predicatori. Prior del Monastero di quella Citta, molto divoto della sacrata Passione, sopra la qual'egli pensava molto minutamente. A cui, dappoi ch'egli fù morto (aprendo la sua sepoltura, per traslatar quel corpo da un luogo ad un'altro) trovatono, che nell'ossa del petto, che stanno sopra del cuore, haveva intagliata una Croce nelle medesime ossa: e lavorata così perfettamente, come se fosse stata fatta in un pezzo d'avorio. E l'autor, che ciò scrive, dice, che quando fù iparia la fama di questo miracolo per tutto quel paese, egli camminò quaranta miglia, per andare a vedere così glo- l rioso Tegno. La quale. (dice egli) io vidi co' miei propri occhi, e guardai molto bene la figura, che haveva, la quale non eramanco maravigliosa. Perche il suo piede era da basso acuto, come se sosse stata per piantarla in qualche luogo, e le tre parti di sopra finivano in tre gigli: nel che & dava ad intendere, che per la virtu, e Misterio della Sacrata Paffione, quel sant' huomo haveva conservato nell'anima sua quel giglio della castità, e purità verginale. Perilche si conosce chiaramente, quanto il Signore si compiace di questa santa divotione: poiche così volse honorare nel corpo, e nell'anima quelli, che furono ansiosi d'honorare i suoi disonori, efare special servitù a' Misteri della sua Paifione .

El'honore, ch'egli fece al bene auventurato San Francesco, imprimendo nel suo corpo l'insegne della sua gloriosa ignominia, facendo apparir di fuora nel corpo le piaghe, che quel Santo haveva nel luo cuore, non si può spiegar con parole. Perche da questo si conosce chiaramente, come la continua Meditatione di questo Misterio può alzare nna creatura mortale a così alto grado di perfectione, che può nel suo genere esler simigliante al Figliuol di Dio, non solo nelle virtù dell'anima, mà nelle infegne gloriofe ancora del fuo Sacratif-

umo corpo. A questa santa consideratione adunque (oltre a gl'altri Dottori) ci invita particolarmente in molti luoghi delle lue scritture il divotissimo S. Bonaventura. Il quale nel Libro chiamato Stimolo d'Amore, dice così: Io non conosco, fratelli, altra gloria maggiore, che la Croce del Nostro Salvatore. Se è pretiosa la morte de Santi negl'occhi di Dio, perche morirono per lui, quanto più pretiosa doverà esser la morte del Signor de Santi ne nostri , poiche egli mord per noi?

Adunque se tanto pretiosa, e tanto Cara convien, che sia questa morte; che meritano coloro, che in tutto il tempo della vita loro non se ne ricordano mai? O con quanta ragione si querelò il Signore allora, e si querela adesso di que-sti tali per il Profeta, dicendo: Allontirono dalla mia miseria. Io sono divenua to strano a' miei fratelli ; e forafilero d' fglindi di mia madre. Io sperai, the & attriftssforemeco; e non ho havuto chi mi confolaffe , e non the erevate . Non vogliate adunque fratelli, fuggir dal Signore, non lasciace questa fanta compagnia della Vergine, e del Discepolo, e dell'altre sante Marie. Andiamo in lor compagnia alla palma della Croce, e mangiamo del frutto di quella, perche da quella pende la carne del Figlio, e'l cuore della Madre. Non si scusi alcuno di qualunque stato si sia, perche quivà troverà ciascuno il suo rimedio. Se tu sarai peccatore, qui troverzi il modo d'abborrire il peccato; considerando, che Dio muore per li peccati. Se sarai penitente, qui lasai sforzato a far penitenza, vedendo quella, che sa quello agnello innocente. Se haverai voglia d' operar bene, quivi troverai un perfettissimo essempio di tutte le virtù, & opere buone: e se sarai persetto, quivi troverai un' apparecchio, per trasformartinel figliuolo, e nella madre, portando loro un'amore, e una compassione interna. Nelluno adunque a scule, ò fratelli, perche non trovi governo per la sua vita, porto di salute, soccorso ne'fuoi pericoli, ricetto per la sua anima, e cammino per la sua vera felicità; perche tutte quelle cole si trevano in quelta facratissima Passione.

Essa è quella, che ci apre la porta del Paradiso, quella che guida i ciecchi, sostenta i zoppi, incamina gli sviati, consola i poveri, rastrena i ricchi, humilia i superbi , e confonde i delitios . Ella ( come dice S. Grisostomo ) è guardia de' piccioli, maestra de gl'ignoranti, Filolosa de' semplici, balio de' giovani, latte de fanciulli, cibo de contadini, oratorio de' divoti, pittura de' contemplativi, libro de gl'ignoranti, sforzo de' penitenti, scudo de fiacchi, medicina de gl'infermi, rimedio de peccatori, configliero de'giusti, tesoro de'poveri, porto de perduti, e rifugio di tutti i tribolati.

Adunque se tu vuoi, fratel mio, possedere in una cola sola tutte le cole, abbraccia questa Croce; entra in questo Santuario, e sa il tuo nido come colom-" ba casta nell'aperture di questa pietra. eanasti, è Signore, da me gl'amici, e Vola, (come dice San Bernardo) per prossimi miei, G i miei conoscenti si par-si quelle sante mani, vola per quei sacra-

Sal, 87.

ti piedi, e volando, ferrati dentroa quel f ca loro quelto ajuto, quelto essembio.

pretiofo Coltato.

. Che ci resta dunque adesso altro, che pregar tutti quelli, i quali veramente hanno desiderio di far profitto nella uita spirituale, e pregare ancora tutti i mae-Rri, e quelli, che fanno professione d' insegnare questa vita, che travaglino di continuo, per indrizzare in questo esfercitio le persone, delle quali haveranno presola cura. Di sorte, che dopò l'essere usciti di peccato, e doppo quei primi esserciaj di contritione. e penitenza, in luogo di quelli, mettano loro innanzi i Mitteri della vita, e paisone di Christo, acciò che comincino a gustare, quanto è soave il Signore; e co'l gusto delle cose spirituali venghino a disprezzare tutti i gusti, e delitie sensuali. Perche quantunque sia que-No libro de' perfetti, egli è ancora de' principianti; e quivi troveranno latte, quelli, e cibo sodo questi, che sarà di molta sostanza. Perciò questo è quel rivo di Ezechiele, il quale da una parce lo passavano fino i fanciulli, e dall'altra non si poteva guadare : dove ( come dicono i Santi ) passeggiano gi'agnelli, e nuotano gl'elefanti. Questo è il libro del medesimo Profeta, scritto di dentro, e di fuori : di fuori leggano i principianti; e nell'interiore, e plù secreto i persetti. E per questo si come ad uno, che vuole studiar Grammatica, gli mettono subito in mano un' arte, così a chi vuole studiare questa Filosofia del Cielo, subito bisogna confegnarli questi Misteri della vita, e passione di Christo nostro Signore. E non fi deve negare questo soccorso a uno, che sia state gran peccatore, perciò che questo hà bisogno di rimedj maggiori, quanto maggiori sono gl' habiti cattivi, che ha fatto. Che faranno dunque costoro, quando si veggano molestati dalla furia delle fue antiche passioni, gonfiate dal vento del Demonio, del Mondo, e de costumi depravati? Perche alcuni di questi, e maggiormente (.come dice S.Girolamo) nella gioventu, ardono più che il fuoco del mente d'Etna per le fiamme della lusturia, altri per l'ardore della cupidigia, altri per il desiderio ardentissimo, e rabbiolistimo di far vendetta, aleri per gl'appetiti delle dignità, & honori. Che faranno adunque i miseri, se man-

quelto refrigerio, e foccorso, quelto patto Celeftiale, questa consolatione, e questa luce? Se il Salvatore disse a i Discepoli nel tempo della sua Passione t Veggiate, e state in oratione, acciè che non siate vinti dalle tentationi, che altro mis Matt. 26. glior scudo, è rimedio si può havere per tali bilogni? Dice Sant'Agostino, che in quello calo non trovò cola di maggiore utilità, che la memoria delle piaghe del Salvatore. La pietta (dice Davidde) à il rifugio de' Ricci, perche quelli, cho sono pieni delle spine de propri, peccati, non hanno rimedio altrove, che nell' aperture di quella sacrata pietra, la quale per noi altri fù aperta con la mezza della giustitia Divina : perche da quella scaturisse acqua viva, che lavasse i nostri peccati, & appagasse la fere de nostri defider).

L'ordine, che in questo à può tenere, è quello, che configlia San Bonaventura, e quel che ordinariamente osservano tutte le persone dedite alla vita spirituale; che è compartire i principali paffi della vita del Salvatore per i giorni della Settimana, tenendo appartatamente per ciascun giorno due, o tre di questi Misteri, con la consideratione de' quali pasca l'anima sua, illumini il suo intelletto, accenda la sua volontà, e svegli la sua divotione, e si mueva all' imitatione delle virtà del Signore, la cui vita egli contempla; & a ringratiarlo di tutti i passi, ch'egli sece in questo Mondo, procurando la fua salute. Ma ricordili, che innanzi a quella confideratione deve precedere una divota preparatione, e feguir poi un ringratiamento, congiunto con la dimanda di tutte quelle cose, che ci bisognano per la nostra salute; e di quelle ancora, delle quali ci conosceremo haver maggior bisogno. Et innanzi al principio sarà bene, che preceda la lettione di quel passo, che noi vorremo meditare, finche si sappine i principali punti, e considerationi, che vi sono. E di questi cinque passi, che possono intervenire in questo Estercitio, le ne tratto nel fine della Prima Parte nel Libro dell'Oratione, e Meditatione,

lapere. Scrivizmo dunque per questo esfetto nel Memoriale della vita Christiana un Sommario de principali misteri della

& a quello rimettiamo, chi delidera più

vita, e passione del nostro Salvatore, e | ginò la Divina Sapienza per nostra faliate a Ranno similmente feritti nel sopradetto Libro dell'Oratione, e Meditatione più diffusamente gutti i passi della sua Sacratissma Passione , e Resurrettione . Ma perche frà tutti questi mister, quelli dell' Infantia, e Nazività di questo Signore pare, chesiene più dolci, esoavi a i cuori divoti, miè parsodi deverne scrivere in quello Trattato un poco più largamente, er fundimento della brevità, la quale habbiamo leguitato ne gl'altri, come in cola di Memoriale. E qui daremo principio dal psimo di: quelli milleri, il quale è l'Incarnatione del Figliuot di Dio: la quale servira per Proemio di tuttigl' akri.

#### DELL'ANNUNTIATION E

Dell" Appelo alla Vergine nostra Denna.

¬ Ircuquesto altissimo mistero dell' Incarnatione del Verbo Divino, confidera prima quella immenia Carità . Ot. amore, che portò Dio agl'huomini: poiche fenza haven per la parte fua bifognoalcuno, nè per la parte di essi merito alcuno, solamente per le viscere della sua infinita Carità , mandò il fuo Unigenito. Figliuelo per suo rimedio : cioè per nobilicargli con la fue Natività, per santificargircon la fua giultitia, per arricchirgli con la fua gratia, per infegnarli con la fue Dottrina, persforzargli co'l fuo effempio, per risuscitarli con la fua morte, e per ricomperarli dalla (na schiavity co'l suo Sangue pretioso. Questo è quel gran Beneficio, che il medefimo Salvatore inalzò tanto, dicendo: Di tal maniera amà Dio il Mondo, che per quello diede il' suo Unigenita Pigliuolo: accià che quelli, i quali vogliono creder in lui (cioè credendo amazio, & ubbidirlo) non periscano, ma habbiano la vita eterna. Et havendo molti altri mezzi per far questo medesimo, volle, che vi fosse rimediato con questo, che gli coltava tanto, perche all'huomo era più utile; non tenendo conto del commodo ino, ma dell'honore, e profitto di fuz vita? Et oltre a quelto con che mequello, ch'era suo nemico.

nienza di questo mistero, cio è quanto con- che con tal benesicio? è la nostra di-

Perciòche si come per un'huome cra estrata la revina nel Mondo, così ordinò, che per un'altro rice vestimo il rimedio: • fi come per la fuperbia d'un huomo, il quale effendo huomo, deliderò eller come Dio, fumaneturti condanuati ; così per l'humiltà d'un'altro nuovo huomo, il quale essendo vero Dio, si fece vero huomo, foffimo (alvati.

Et oltre diquella, con che fi potevano meglio pagare i nottri debiti, che co'l Sangue del Figlinolo di Dio? com che si poteva maggiormente nobilitare la nostra natura, che con la sua humiltà? Chi poteva meglio maneggiare il nostro negotio, che il sommo Sacerdo-te del Padre? Chi poteva con maggior tede, e pietà intromettera frà Dio, e l'huomo, che quello, il quale era Dio, ed huomo infleme ? confervando fedelmente la giufitia come giudice , e procurando la misericordia come paste: caricandost de' nostri debiti come huomo, e dando virtù alla sua humanicà, per pagarli, come Dio; pigliandoli il titolo d'huomo, per farsi debitore; e quelle di Dio, per pagare ? Senza dubbio nonfi poteva trovare un' altro mezzo più con« veniente di questo: dove così si congiungesse in un solo tutto quello, che si ricercava per la nostra salute. Perche ( come dice San Leope Papa); se non fofie stato vero Dio, non havrebbe petuto dana. il rimedio : e se non fosse flato vero huomo, non haverebbe potuto dar l'effempio.

Adunque per curare le piaghe dell'ani~ ma nostra, le quali erano tante, e tanto grandi, che altra medicina si poteya trovar più efficace di quella ? Quela essempj, più esseci si porevano trotare, per sforzarci, e confonderci, che quelli di quel Signore, il quale era inficme Dio, & huomo? In che modo fi poteva meglio curare la nostra superbia, che con la sua humiltà? e la nostraavatitia, che con la sua poverta de la nostra ira, che con la fue patienza / :e la nostra inobbedienza, che con la sua ubbidienza? e le morbidezze, e delitie nostre, che con i dolori, & asprezze della glio si poteva vincere il nostro odio, che Considera secondariamente la conve-contale amore? ed il nostro malesicio, veniente mezzo sia stato questo, che c'ima- menticanza, che con tal providenza d

Gio. ;,

ce l'angustic della nostra dissidenza ... che con tali meriti, e tali pegni d'a-

more.?

Bisogna in oltre considerare in sue-Ro pallo l'ordine, e configlio della Sapienza Divina nel diffeguo, e maniera che s'imaginò per neltre rimedie, Perche posto caso (come dice San Bernardo, e tutt' i Santi) che havelle potuto quella immensa bontà, le misericordia del nostro Signore rimediarci in molte altre maniere, volle più presto sollevarci dalla noftea caduta con l'iftello ordine, e maniera, con la quale eravamo caduti. Perche fi come l'origine del cader nostro fù una Doana, così velse egli, che l'origine del nostro rimedio. sosse un' alera Donna. Disse Adamo a Dio dopò il peccato: La Donna che tu mi desti per compagnia, m' hà dato del frutto dell'albore, & io n'hô mangiato. Queste farono parole di malitia, per fatescula del peccato: per le quali? accrefce maggiormente la colpa, che non l'allegerifee. Ma per rimedio di quelto male, la Sapienza vinte la malicia , provedendoci d'un' altra Donna in cambio di quella Donna, d'una hu-mile in cambio d'una superba, la quale in cambio del frutto di morte, ci diede a mangiare il frutto di vita. Muta per tahto tu, huomo, le parele di quella scu-12, in parole di lode, di ringratiamento, dicendo: La Denna, ò Signore, che adoffo tu mi hai dato piena di gratia, m'hà dato un benedetto frutto di vita, St io n' hò mangiato, & è stato più dolce del miele, perche per mezzo di quello mi desti vita. Il frutto dell'albore ci inganno, ed il frutto di Maria ci ricomperò: e così la maleditione, che ci venne per Eva, si muto per mezzo di Maria in benedittione. Fin qui sono parole di Sen Bernardo. Alle quali agginnge S. Antelmo, essere stato cosa convenientissma, cheficome il peccaro, e la morte hebbero origine da una Donna, così la giustitia, prita l'havellero da un'altra: & il Demanio che si gloriava, e trionfava, d'haver per mezzo d'una Donna distructo il Mondo, restasse ora confuso, vedendo, che per mezzod'an'altra ricupereva il Mondo. E di quì prendeffe speranza il lignaggio della Donna, che havrebbe compagnia frà i Cori de gl'Angeli, & ancora de i Santi: perche per mezzo di una Donna venne tan-

to, e così gran bene al Mondo. Questa nuova Donna dunque su cietta da Dio ab eterno, & adornata con tutte le virtu, e gratie; perch'ella fosse

degna Madre del suo unigenito Figliuolo. Ma quanto grande lia stata quelta gratia, e queste virtà, non è lingua humana, che

to Sappia Spiegare.

La ragione è, perche Dio sa tutto le cose conformi al fine, per il quale da lui sono state elette, e così le provede. perfettiffimamente di auto quello, che: hanno bilogno. Eleffe San Gievanra Battifta per testimonio della sua venuta: Elesse San Paolo, e tatti gl'altri Apostoli per Maestri della sua Chiesa: adunque conforme a quelto provide loro perfettissimamente di tutte quelle virtù, e gratie che per quello si ricescavano. E perche egli elesse quelta Sacratissima Vergine per la maggior dignità, che polla capire in una creatu-ra, perciò l'adorno, de aggrandi delle maggiori gratic , e de' maggiori doni . e virtu , che già mai ad altra fossero concesse. & così una delle cose, nelle quali Dio di dichiarato la grandezaz della sua bontà, saptenza, & ennipa-tenza, è nella santità di questa Vergine. Perilche se moi havessimo occhi da saper mirare, e penetrare d'altezza delle sue virtu, in nessuna di quanto cose egli hà creato, ci si rappresenteria tanto chiaramente l'artificio, e la sapienza di Dio, guanto in quelta. Di ma-niera, che il Sole, nè la Luna, nè le Stelle, nè il Cielo, con tutte l'altre ope-re ci dichiarerebbone canto la bellezza, e perfettione del Creatore, quanto l'alterra, e perfettione di quella Vergine. Perche se il Prosetta dice, che Dio Sil. 67. è ammirabile ne i fuoi fanti, quanto più sarà in quella, cho è Madre del Santo. de' Santi, e nella qual sola sono unite le prerogative di tatt' i Santi? E clò è degno di tanto maggior maraviglia quanto la conditione della natura humana è più balla dell'Angelica. Perche non è maraviglia, che un maestro saccia opere più perfette d'oro, e d'argento, che d'una massa di creta, perche la materia riceve tutto quello vantaggio, e preminenza. Ma è maggior maraviglia fare il medelimo in una malla di creta. E per quello non si spaventa la purità d'un'Angelo, che non ha corpo, quanto quella d'un'anima ferrata in un

corpo. E non è minor maraviglia ve- stella loda di Dio, ivi ora, ivi adora, Ivi dere, con quanto poco essercitio esteriore pervenne questa Vergine a così alta persettione . L' Apostolo San Paolo discorreva per il Mondo, predicava a i Gentili, disputava co' Giudei, confondeva gl' Heretici, scriveva epifole di gran Dottrina, faceva miracoli, & alri opera elli. li, & altri opere tali. Ma la Sacratissima Vergine non attendeva a queste opere, perche la conditione, e stato muliebre non lo comportava. I suoi principali essercizi (dopò il servigio, e governo del sue figliuolo ) erano spirituali, in opere di vita contemplativa; benche non mancava, quando era necessario, a quelle della vita attiva. Non è dunque maraviglia, che con quel Clentio, che si chiudeva dentro a quel Sacrato petto, e di quel cuore vergimale, meritasse tanto, aggradisse tanto a Dio, e guadagnasse tanta terra, ò per dir Meglio, tanto Cielo, che passasse di volo sopra tuet' i Gori de gl' Angeli? Che cola dunque sarebbe questa, che notte e giorno passerebbeain quel Sacratio verginale? che mastini, che laudi, e che uffici quivi, si celebrarebbono? Chi haverebbe occhi da poter penetrare i movimenti, i sentimenti, e gl'ardori, gli splendori, e tutto quello, che passava dentro a quel Sacrato Tempio? Gl' intendeva lo sposo ne i suoi canti, quando innamorato di virtù, e perfettioni così grandi, e di tanta bellezza, diceva: Sei bella amica mia, sei bella: i tuoi occhi sono di colomba; e più in quello, che stà dentro nascosto: Il che potevano veder solamente gl' occhi di Dio, e non quei de gl'huomini. Per quelto essempio si vede, che non hanno ragione di lamentarsi coloro, che l sono poveri, & infermi, dicendo, che non hanno di che far bene, ne in che travagliarsi per amor, di Dio. Basta che habbiano il cuore per potere amar-Dio, e contemplar Dio: perche se con quello sapellero trafficare, guadagnarebbono gran virtù , e farebbono | gran servigio a Dio. A che attendevano quelli antichi Padri, i quali habitavano ne i deserti, se non in stare notte e giorno occupati nella contemplatione delle cose celesti? Quell'orio, è maggiore di tutti i negozi; quel far niente, è l sepra tutto quello, che sar si possa. Per- mo, che non lo meritava; e specialche ivi l'anima religiosa ritirata in se mente è da credere, che in questo

ama, ivi teme, ivi crede, ivi riverilce, ivi piange, ivis' humilia dinanzi alla Magsta di Dio, ivikanta e predica le sue lodi, & ivifà tuete le cole tanto più puramente, quanto più occultamente, e senza testimonio humano.

Per tornare aduaque al proposito nostro, queto è il Paradiso, che Dio apparecchiava, per collocarvi il fecondo Adamo; e perche Dio dispone tutte le cole soavemente, incamminandole per mezzi proportionatia i luoi fini ( perche in tutte le cose, che servono per la gratia, una delle principali è la buona creatione) oltre alla gratia, ch'egli dies de a questa Vergine, volte che dalla sua Natività fosse creata in luogo Santo. e fra Santa compagnia. E per questo ordind, che solle presentata nel Tempio, dal qual luogo cominciò a risplendere d' ammirabili virtù. Delle quali parlando San Girolamo, dice così: Procurava d'esser la prime nelle vigilie della notte, e la più dotta nella legge di Dio, e la più humile nell'humiltà, ne i Salmi di Davidde la più elegante, nella Carità la più fervente, nella purità la più pura, & in tutte le virtù la più perfetta. Tutte le parole erano piene di gratia, perche Dio era sempre nella sua bocca. Orava di continuo, e (come dice il Profeta ) maditava nella legge del Signore il giorno, e la notte. Haveya ancora buona cura delle fue compagne, che nessuna dicesse parole di mala creanza, che non alzasse la sua voce nelle rifa, che non dicesse parole ingiuriole, nè superbe alle sue compagne. Benediceva continuamente Dio, e per non cessare da quest' ufficio, quando la salutavano, in cambio del saluto rispondeva; gratie a Dio. Fin quì sono parole di San Girolamo,

Main questo passo, quando l' Angelo la salutò, dobbiamo contemplare la Vergine ritirata nel suo Oratorio. Perche quantunque la casa soll povera, non manca in quella la luos dell' Oratione: e però è cola verilimile, che ella tenelle in mano, i suoi divotilibri, i suoi Salmi, i suoi Profeti, e la sue Orationi, e per ventura (come la Santa Giudites) ilsuocilicio, ele sue discipline, per castigar quel Corpo sacratissi-

paffo il fuo spirito stelle elevato in qual- il santo proposito della Vergine, ed il deche santissima contemplatione ( come siderio di Paula sua madre. Io dirò qui dicono i Santi ) quando l' Angelo la luna cosa molto vera, e di gran timo-

quella così dolce, e gratiosa salutatione dell' Angelo, l'altissime virtù di questa Vergine, lequali in tutto questo Dialogo, che seguì frà lei, e l'Angelo, rispondevano maravigliosamente; & in particolare il suo silentio, la sua humiltà, la sua verginità, e la sua fede.

Il silentio si mostrò, quando dicendo l'Angelo tante cose, e tante volte, la Vergine parlò così poche volte, e così poche parole: per insegnare alle Vergini il principal decoro, & ornamento della verginità: che è il silentio, e la

Ma l' humiltà ci si discopre in quella turbatione, e timore, ch'ella hebbe delle parole tanto honorate dell' Angelo: perchenon è cosa più nuova, nè più Arana per un vero humile, che udire le sue lodi; e così medesimamente non è cosa per lui di maggior timore: perciòche si come il ricco avaro teme i ladri, che non gli rubbino il suo tesoro, così teme il vero humile la lode de gl'huomini, che fone i ladri dell'humiltà.

La verginità, & amore inestimabile. ch'elia portava a questa virtu, ci si scopre in quelle parole, ch'ella disse: h che muda sarà questo, poiche io non conoseo huomo? Nel che manisestamente sa conoscere il proposito, e voto della fua purità verginale, che per essere il primo, che si facesse in quei tempi, la Chiesa nelle Litanie la chiama Vergine delle Vergini, come Regina, e Capitana, patrona, e fedele ajutrice di tutte quelle, che facevano professione d'mitare quello santo proposito, ce effempio.

E non farà fuor di proposito per lode diquesta virtà, e per quelli, che indebitamente cercano d'impedirla, raccontare in questo luogo quello, che San Girolamo scrive in una delle sue epistole, con queste parole: Una Signora molto nobile chiamata Pretesta, percommandamento d'Himecio suo marito. il quale era Zio della Vergine Eustochio, procurava molto di vestire, če attillar questa Vergine profanamente, e dipettinarla, e biondeggiarle i capelli, cercando con quello mezzo di mutare

re, e spavento. Una notte le apparve Nel quarto luogo confidera, dopò l in visione una persona terribile, e con viso seroce, & adirato le diffe queste parole: In che modo havesti ardire di toccare con quelle mani sacrileghe i capelli della Vergine? Le quali per questo peccato adesso ti si seccheranno: e se tu persevererai in questa iniquità, da quì a cinque mesi sarai portata all' Inferno, e perderai il marito insieme co figliuoli. Tutto questo sù così essequito per ordine suo, e la presta morte, che legel, scoperse chiaramente il mancamento della penitenza. Di questa maniera si vendica Christo contro coloro, che profanano il suo Tempio, e così difende le sue perle pretiose. Ilche s'è detto non per schernire altri nelle sue calamità, ma perche si vegga, con quanta cu-Rodia si deve guardar quello, che si promette a Dio. Fin qu'i sono parole di San Girolamo.

E perche queste due virtù sopradette, verginità, & humiltà, risplenderono nella sacratissima Vergine: sarebbe ragione, che facessero il medesimo in noialtri, uditequello, che d'ambedue dice il divotissimo San Betnardo con queste parole : Bella unione è quella . della vergività, e dell' humiltà, e non poco grado ne guadagna l'anima , dove l'humiltà aggrandisce la verginità, e la verginità adorna l'humiltà Ma di quanta veneratione ti parerebbe degna quella, la cui humiltà aggrandisce la fecondità, & il cui parto consacra la verginità. Udite vergini, & udite humili; se non potete imitar la verginità dell' humile, imitate l'humiltà della Vergine. Lodevole virtù è la verginità, ma più necessaria è l'humiltà. A quella ci consigliano, a questa ci obbligano, a quella ci invitano, a questa ci sforzano. Di quella si dice, chi la può custodire la custodi-Matt. 12 disca: di questa si dice: Se non vi convertirete, e non diventate come uno di quest'i piccioli fanciulli, non entrarete nel Regno de' Cieli: Di maniera, che quella è guiderdonata, come sacrificio volontario, e quella dimandata, come servigio d'obbligo. Finalmente tu puoi salvarti senza verginità, ma non senza humiltà. Può dunque piacere l'humiltà, di chi piange la perduta virginità; ma senza humiltà,

Maria sarebbe piacciuta. Perche sopra chi ripoferà il mio spirito (dice il Signore (le non sopra dell'humile, e man-sueto? Adunque se Maria non sosse stata humile, lo Spirito del Signore non si iarebbe riposato sopra di lei, nè ella haverebbe concetto per virtù di quello: percioche come haverebbe potuto concepir di lui l'enza lui? S'è dunque intelo, che acciò che di quello venille a concepire (come ella dice) rifguardò il Signore l'humilta della sua serva, molto più che la verginita. Perilche si si manifesta, che l'humiltà la sece aggradevole più, che la verginità. Che dite voi adunque Vergini superbe? Maria dimenticatasi della verginità, si gloria dell' humilts; e tu disprezzando l'humiltà, ti gloridella tua verginita? Ella dice, Rifguardò il Signore l'humiltà della sua serva. Che è ella? Una Vergine Santa, Vergine pura, Vergine divota, Saresti tu per ventura più casta di lei, ò più divota? ò sarebbe la tua castità più aggradevole, che quella di Maria, che tu possa senza humiltà piacere con la tua, nonhavendo ella senza questa virtù potuto piacer con la sua? Finalmente quanto tu sei più gloriosa per il singolar dono dicastità, tanto sai ingiuria a te stessa, imbrattando la bellezza della tua purita con la bruttezza della fuperbia. Fin quì sono parole di S. Bernardo.

A queste due virtu aggiunge questo Santo Dottore la terza, che è la Carità, e di tutte queste tre parla in una epistola d'una molto utile, e salutifera dottrina : la quale m'è parso di aggiungere 'alla passata, per maggiore edificatione de'Lettori; la quale dice così: La castità, l'humiltà, e la Carità non sono d'alcua certo colore, ma non per quelto restano d'essere di molto gran bellezza: poiche bastano per dilettare a gl' occhi di Dio. Perciò che qual cosa è più bella della castità, la quale sa lim-Pido quello, che è concetto di brutta massa; che sa dell'inimico amico, e dell'huomo Angelo? Sono differenti frà loro Angelo , e l'huomo casto : ma sono disterenti nella felicità, non già nella virtù: e se la castita di quello è più felice, quella di questo è più vigorofa. La castità sola è quella, che in que-Ro luogo, e tempo di mortalità, rappresenta quel felice stato dell'immorta-

Maria farebbe piacciuta. Perche fopra chi ripoferà il mio spirito ( dice il Signore ( se non sopra dell'humile, e manfueto? Adunque se Maria non sosse sia non some commercio di mariti, nè di moglie; dandoci già in questo una manieta humile, so spirito del Signore non si farebbe riposato sopra di lei, nè ella haverebbe concetto per virtù di quello: percioche come haverebbe pottto concepir di lui socio che di quello venisse a concepir ( come ella dice) risguarda il Signore l'humilta della sua serva, molto gnore l'humilta della sua serva, molto si che l'humilta della sua serva di dietti,

Ma con tutto questo, benche questa virtù rilplenda tanto frà l'altre: se le manca la Carità, non è di prezzo, nè di merito alcuno. E non è mara viglia, perche ienza questa non è simata la virtu della Fede, benche ella trapassi i monti: ne il dono della icienza, benche parli con lingue d'huomini, e d'Angeli: ne il Martirio, benche l'huomo entri co'l corpo nelle vive namme. E per il contrario non è cola tanto picciola, che in compagnia di questa non sia stimata molto grande. La caltità senza la Carità, è lampada senza oglio: se si leva l'oglio, non arde la lampada: esesi leva la Carità, non piace la castità.

Ma ora frà queste tre virtà, che noi babbiamo proposte, resta solo, che noi trat-tiamo dell'humiltà, la quale è tenno necessaria alle due virrà l'opradette, che senza quella non mericano il nome di virtù Christiane, Perche per mezzo dell'humilta s'acquista la Carità, e Castità: adunque si vede che a gl'humili Die dà la gratia sua, e così l'humiltà conserva le virtù ricevute (perche le Spirito fante non fi ripola, se non sopra gl'humili ) e le confervate sa perfette, perche la virtù si sa persetta nell'insermità, cioè nell' humiltà, & oltre a ciò sa partir dall'anima la nemica di tutte le gratie, e principio d'ogni peccato, che è la superbia; e discaccia da sè, e da tutte l'altre virtù la sua crudel Tirannia. La qual superbia, benche habbia per usanza trarre occasione di maggior forza dall'altre opere buone, quelta sola come un fortifilmo baloardo, e torre dell'altre virtù, resiste alla sua malitia, e s'oppone alla sua prosuntione. Fin qui sono parole di San Ber-

Tornando dunque al propofito: ol-

tre

trea queste tre vistà, risplende quivian- i dimorano nelle tenebre, e nell' ombra cora la fede di questa Sacrata Vergine', perche ella non dubitò di così gran miracolo, che l'Angelo le annuntiava, nè dimandò segnale, come Zaccaria, con tut- 🛊 to che folle maggior cola partorir Vergine, che partorir sterile: e partorire Dio, che partorire un'huomo : ma come vera figliuola d'Abramo, imitatrice della sua l fede, si come egli credette, che il giovane Isac, risuscitandolo Dio, haverebbe havuto figliuoli, così ella credette, che restando Vergine, diventerebbe Madre per opera del medesimo Dio. Perilche dicono i fanti, che quando la Sacrata Vergine dimando: come si farà questo? non dubitò del fatto, ma che dimandò del modo : perche ben credette, che si potesse far quelle, che prometteva Dio, ma dimando, in che manieta si ferebbe, poiche ella haveva fetto voto di Verginità. Ma all'una, & all'altra cola sodistece l'Angelo, dicendole, che partorirebbeun Figliuolo, e che sarebbe Vergine, e così goderebbe il frutto di Madre, e non perderebbe la corona di Vesgine: sopra tutte queste parole serivendo il divotissimo San Bernardo, dice in questo. medo.

Udisti, Vergine, il fatto, & udisti ancora la maniera di quello: l'una, e l'altra cola è piena di grande ammiratione, & allegrezza. Allegrati dunque, fighiuola di Sion, godifigliuola di Gerusalemme; é poiche il Signore hà dato gaudio, & allegrezza al tuo udito, udiamo ancora noi altri la risposta dell'allegrezua, che noi speriamo, perche a questo modo si rallegrano l'offa afflitte, & humiliate. Udifti, che concepiresti, e partoriresti; ndisti, come queko non era negotio d'huomo, ma dello Spirico santo, el'Angelo stà aspettando la tua risposta, perche già tempo, che se ne torni a quello, che l'hà mandato. Aspettiamo ancora noi altri, Signora, quella parola di misericordia, i quali la Divina sentenza hà condennato a morte, dalla quale per la parola tua saremo liberati. Dall'eterna parola di Dio fummo tutti creati, e con tutto questo moriamo, madalla parola tua faremo da esso salvati dalla morte ererna. Di questo ti supplica, ò pietosa Vergine, il lagrimoso Adamo, bandito dal Paradiso con tutta la sua posterità; di questo ti supplica Abramo, di questo Davidde con tuttigl'altri Santi Padri, tuoi figliuoli, i quali

della morte; e questo medesimo si dimanda tutto il Mondo prostrato a i piedi tuoi. E per certo non senza causa, perche dalla tua parola dipende la consolatione de' miserabili, la redencione de schiavi, la liberatione dei condennati, e la salute di tutti i figlinoli d'Adamo . Rispondi , Vergine, con gran prestezza, rispondi una parola aspettata da Gieli, e dalla terra, e dall'Inferno: & il medesimo Rè, e Signore di tutti, quanto amò la tua bellezza, canto adefio desidera la tua risposta, con la quale fà disegno di riparare l'humana natura. Di maniera che a quello, che tu aggradisti tacendo, adesso aggradirai parlando; poiche egli dal Cielo ti parla. dicendo: Obella frà le Donne, fà che io oda la voce tua. Se tu gli farai udire la tua voce, egli ti farà vedere il Mistero della nostra salute. Non è forse questo quel, ch'egli cercava? quel ch'egli gemeva, e per cui di giorno, e di notte lospiraga? Bri dunque tu quella, per cuis attendevano quelle promesse, ò pure dob-biamo aspettarne un'alera? Tu eri per certo, e non altra. Tu eri quella promella, quella sperata, quella desiderata, da cui il tuo Santo Padre Giscobbe stando per morire, sperava la salute, dicendo: Spererd , Signore , la tua falute. Perche dunque vuoi che speri d'un'altra quel che si offerisce a te? e quel, che per te si compirà, se tu dai il consenso, e rispondi una parola? Rispondi, Signora, prestamente all'Angelo, ò per dir meglio, al Signore, in cambio dell'Angelo. Rispondi una parola, e ricevi un'altra parola; dà la tua, ericevi la Divina; dà la transitoria, e ricevi l'eterna. Perche tardi? perche temi? Credi, confessa, e ricevi. Scuota adesso la tua profonda humiltà un' audacia fanta, e la tua vergogna fia scossa dalla confidanza, Quì non conviene, che la simplicità verginale si dimentichi della prudenza. In quello solo negotio non temere, à prudente Vergine, d'esser prosontuofa. Perche quantunque sia aggradevole la vergogna nel filentio: ora nondimeno è più necellaria la pietà nella parola. Apri, o bene auventurata Vergine, il cuore alla fede, e la bocca alla confessione, e le viscere al Creatore, Guarda, che il desiato da tutte le genti stà gridando alla porta. Levati sù, corri, apri: levati sù per la fede, corriper la divotione, apri per la confessione.

Ecco

La fatto a me secondo la tua parola. Sempre suol'esser famigliare alla Divina gratia la virtù dell'humiltà. Perche Dio refilte a i superbi. & a gl'humili da la gratia sua. E però risponde humilmente, perche così s'apparecchia sedia conveniente alla gratia Divina. Ecco (dice) la serva del Signore. Che humiltà è questa tanto alta, che non si lascia vincere da gl' hono. ri, nè s'aggrandisce per la gloria? La elegge Dio per Madre, & ella si mette il nome di serva. Non è per certo picciolo segno d'humiltà, nel mezzo di tanta gloria non si dimenticare dell'humilta. Non è gran cola, l'essere humile nella bassezza, ma molto grande, e molto gara, essere humile nella grandezza. Risponde adunque la Vergine gloriosa: sia fatto a me secondo la cua parola. Questa parola: sia fatto, è parola lignificativa del deliderio, che la Vergine haveva di questo Mistero: overo è parola d'Oratione, la quale dimandaciò, che le promettono: perche Dio vuole, che noi gli dimandiamo quello, ch'egli ci promette. E forse per questa cagione promette molte cose di quelle, ch'egli vuol dare : perche con la promessa si desta la divotione; e così merita la divota oratione quello, che voleva dar la gratia. Tutte le cose sopradette sono di S. Bernardo.

Considera ulcimamente, come in quel punto, che la Vergine disse quelle parole, Ecco la serva del Signore, sia fatto a me secondo la tua parola : in un subito s' incarnò Dio nel suo ventre, operando cio lo Spirito santo, a cui particolarmente quest'opera s'attribuisce. Perche fu opera d'inestimabil bontà, & amore, che sono gl'attributi dello Spirito santo. Ma chi potrà in questo luogo spiegar le grandezze, e maraviglie, che in quel punto furono operate in quelle viscere verginali? e chi potrà dichiarare i sentimenti, gl'affetti, gli splendori, che fenti quel purissimo cuore in quella noya entrata del Figliuolo, e dello Spirito santo? del Figliuolo per Incarnarsi, dello Spirito santo per operare in lei questo sì gran Mistero ? Questo si passa ora con silentio, rimettendolo alla divota dimanda, e consideratione dell'anima religiosa.

E non è manco degna di consideratione l'humiltà ineffabile di quel Signore, il quale essendo per lui stretto luogo il

· Ecco (difficella) la servadel Signore, s Cielo, e la terra, non solo si volse chiudere in luogo sì picciolo, come erano le viscere d'una donzella, ma ancora in così picciola materia, come fu quella di quel santissimo corpo in quell'istante, che fu formato. Di quella humiltà sì grande dice un Santo Dottore in questo modo: Frà tutte le miserie, & ingiurie, alle quali si volse sottomettere per noi altri quella Divina grandezza, sicome fu la prima per tempo, così penso, che fosse la maggiore in humiltà, l'haver voluto quella Divina grandezza restringerh in un ventre, e soffrire quella clauiura, e terraglio per lo spazio di novo Mesi. Tanto tempo sta senza punto parlare quella Divioa sapienza? Tanto tempo queila loprana Maelta non fi scopre con alcun segnale? Non pare, che s'humiliasse tanto nella Croce, benche la stanchezza, che allora si scoperse, fosse più grave, che tutte le cole, poiche morendoglorificò il Ladrone, e ipirando ispirò vita nel Centurione: perche il dolore di poche ore della ina passione moste a compassione di lui tutte le creature, e condennò ancora i Prencipi delle tenebre alla passione degl'eterni tormenti. Ma nel ventre della Madre è come se non fosse. e così l'onnipotente virtù sta otiosa, come se nulla potesse fare. Maz voi tutti, fratelli miei, parla il silentio della parola, a voi grida, 💸 a voi altri raccommanda la disciplina, e la regola del filentio; Perche in silentio, e speranza (dice Blaja) che sarà la nostra fortezza: e che il culto della giustizia sarà silentio. Perche si come quel bambino pervenne a poce a poco al suo maturo parto sotto quel prosondo silentio, così lo spirito dell' nuomo si crea, forma, e rinforza con la disciplina del silentio: ecresce ogni giorno di virtà in virtu più ficuramente, quanto più lecretamente. Fin quì sono parole di Guerrico Abbate.

QUI SI DICHIARA, COME l'anima divota concepisca spiritualmente dentro di se il Figliuol di Dio,

Ichiarata l'Historia della Concettione del Figliuolo di Dio, sarà bene trattare in che modo l'anima concepisca spiritualmente dentro di sè questo medesimo Signore: e dapoi al suo luogo diremo, come lo partorisca con la Vergine, l'adori co' Magi, l' offerisca nel Tempio con Maria, e dapoi con esla lo perda, e trovi nel medelimo Tempio. Ilche tutto tratta divotissimamente il divotissimo Dottor San Bonaventura in un Trattato, che egli scrisse di questa materia, donde hò cavato tutto quello, che circa questi cinque passi al suo luogo si dira. E perche nessuno disprezzi questi vocaboli, sappia, che gli usò il medesimo Signore nell' Euangelio, perche dicendogli un' huomo; Ecco qui tua madre, e tuoi fratelli che ti vogliono parlare, egli rispose, Chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? E distendendo la mano verso i suoi discepoli diffe, vedete qui mia madre, & i miei fratelli. Perche chi farà la volentà del Padre mie, ched in Ciele, quello de mie fratello, e mia forella, e mia madre. Queste veramente iono parole degne d'ellere adorate, e portate lempre scritte nel cuore, perche chi cerca di far la volontà di Dio, vegga, che titoli, e che ricchezze gli sono apparecchiate: poiche sappiamo, che la conditione di Dio è non dar titoli senza ricchezze, e gratie proportionate a quelli. Sopra quella parola dunque dice Sant' Ambrogio, che pollo calo, che secondo la carne la Madre del Salvatore sia una sola, nondimeno secondo lo spirito, Christo è il frutto di tutte l'anime religiole.

Vediamo dunque adello, di che maniera l'anima divota viene a concepir dentro di sè questo Divin frutto. Il che ci dichiara San Bonaventura con queste parole: Quando l'anima fedele mossa dalla speranza del guiderdone del Cielo, o dal timore delle pene dell'Inferno, ò dal tastidio, e stanchezza di vivere in questa walle di lagrime, comincia ad essere visitasa dalle Divine ispirationi, & infiammaga da santi desider), & angosciosa per di-Opere Granata Tomo I.

versi pensieri, e considerationi, per le quali viene finalmente a desiderare, & abbandonare tutti i peccati, e vani delideri della vita pallata, e si determina di fare per l'auvenire libro nuovo, e vita nuova; allora viene a concepire di Spirito santo, e quelta nuova determinatione, e santo proposito, come nuovo figliuolo spirituale. Adunque in questo tempo assiste lo Spirito santo, e la virtu dell' Altissimo cuopre quell'anima con l'ombra sua: con la qual mitiga gl'ardori naturali della carne, e rischiara gl'occhi interiori dell'anima, perche vegga quello, che prima non

yedeva.

A costui dunque succedono spiritualmente tutti gl'accidenti, che fogliono accompagnare la gravidanza corporale; che sono pallidezza di viso, fassidio di mangiare, appetito di cose diverse, & infermità del corpo. La pallidezza è l'humiltà nella conversatione: il sassidio di mangiare è il disprezzo del Mondo: gl' appetiti, e desideri diversi sono i principi de'buoni propoliti, ch'egli fa, e l'infermità ipirituali lono il rompere, e l'atterrare la propria volontà. Di maniera, che allora quella tall' anima comincia esser' afflitta, & angolciosa per li peccati commesti, e per il tempo perduto; e per vedersi in questo Mondo in compagnia di tanti mali. Allora comincia ad esserle molesto tutto quello, che vede di fuori, a comparatione di quello, che vede, e gode di dentro. O lodevole Concettion ne, da cui nasce il dispregio del Mondo, ed il desiderio delle cose del Cielo! Perche cominciandoli a gultar la soavità spirituale, allora tutta la carne perde il suo sapore. Allora similmente travaglia, per salire con Maria la montagna con l'amor delle cose Celesti, & odio delle terrene. Allora si parte dalla compagnia di quelli, che hanno posto ogni lor gusto nelle cose di quella vita; & a procurar la compagnia di quelli, che guadagnano le cole del Ciele, Allora vuol con Maria servire a Elisabetta. Questi sono quelli, che hanno concetto dentro di sè Giovanni, che vuole inferir : gratia. Il che certo è molto proprio, e molto necessario a quetti tali, Perche quanto più esti s'alloncanano da cattivi, tanto più si fanno amici, e samiliari i buoni. Percioche (come dice San Gregorio) questo suole accadere a chi tratta co' Santi, che dal vedergli, e da udire le Hh loro

Matt. 12.

loro parole, e contemplar le loro opere, i cevuto dentro di te la semenza del Cielo, viene ad infiammarfi nell'amor della verità, e fuggir le tenebre de peccati, e crescer più nell'amor della luce Divina: Isidoro dice: Procura la compagnia de buqni, perche essembo lor samigliare nella conversatione, verrai ad essere imitatore della sua virtà. Perilche devi considerare, qual fosse la prattica della Vergine! nostra Signora con Santa Elisabetta, e quali gl'essempj delle virtù, che si davano l' una all'altra. Questo medesimo dunque, danima divota, conviene fare a te, se tu sentirai d'haver concetto dentro di te nuovi desideri dello Spirito santo. Piglia i configli de buoni : seguita le pedate de perfetti. Fuggi i configli velenosi de' cattivi, iquali s'affaticano d'impedire i buoni propoliti, e desiderj, che l'anima hà concetto; elotto colore di pietà, e discrettione procurano d'ispirare in quell' anime il veleno nella tepidezza, e negligenza, dicendo: Questa, che tu hai cominciato, è cosa molto dissicile, e nuova; & è intollerabile il carico, che tu pigli: non hai forze per far tanto: ti stancherai la testa, gi occhi, e lo stomaco, e verrai a cadere infermo, & a distrugger la tua fanità. Queste cose non appartengono allo stato tuo, a questo modo perderai l'autorità, e la riputatione. In questo modo si fanno maestri del ben vivere, & medici del corpo loro, quelli che non seppero mai ordinar la sua vita, & emendare i suoi costumi. O quanti n' hanno sgomentati questi maledetti consigli, & in quanti ammorzarono la luce dello Spirito fanto, che havevano nell'anima, & ammazzaro-no il Figliuolo di Dio, che in quella era stato concetto? Aleri sono, che mossi da certa compassione humana, ritirano gl' huomini dagi'essercizi della perfettione, e da tutto quello, che eccede lo stato della vita commune; non considerando, che non è abbreviata la mano del Signore, e non è scemata la virtù, e pietà dell' Altissimo, per porger la mano a quelli, che del tutto vogliono darsi a lui, Altri ancora mossi da spirito maligno dicono, che questi tali essercizj sono proprj di persone spirituali, e persette, le quali sono del tutto dedicate a Dio; e che non appartengono a quelli, che hanno impiegato tutta la vita in servigio del Mondo: non guardando, che di peccatori tanto grandi hà fatto Dio nella fua Chiesa Santi tanto grandi. Ma tu, anima, che hai già ri-

fuggi tutti questi dannosi consigli, e se tu non potrai arrivare ad havere occhi di lupo cerviero, almeno fà d'haverli di creatura rationale. Perche è meglio acquistare una parte del tutto, che mancar del tutto. Cattivo configlio è, voler perdere, per haver perduto, & e pazzia non cercar di guadagnare, per havere scapi-tato. Se tu non puoi salvarri per l'innocenza, cerca di falvarti per la penitenza. Se tu non puoi esfer Catterina, d Cecilia; affaticati d'esser Maria Maddalena, ò Maria Egittiaca. Se tu hal perduto la gioventù, non voler perdere la vecchiezza : e se fin qui sei vivuto nel golfo del mare, affaticati per morir nel porto. Si che se tu bai già concetto il dolcissimo Figliuolo di Dio nell'anima tua con la penitenza, e propolito della nuova vita; fuggi da questi velenosi consigli, & affrettati, per arrivare al porto l'odevole della buona vita,

Ma non manca di mistero, che la Santa Vergine non partori subito, ma dopò i nuovi Meli, perche di quì tu conosca, che se bene la mutatione della mala vita alla buona hà da esser subita, e molto presta ( il che ci rappresenta quella fretta, con la quale uscirono d'Egitto i gred ia. figliuoli d'Isdraele, poiche non hebbe spatio di lievitarsi il pane, che havevano ammassate per cammino; ) ma se haverai da far mutatione di stato, ò alcun altro propolito straordinario, è prudenza prolongare il suo parto, e non creder subito ad ogni spirito, ma essaminar gli spiriti, e propositi, che sono di Dio, co'l configlio de Santi, e de Savi, con dimandar lume al nostro Signore con le continue Orationi.

### DELLA RIVELAZIONE della virginità, e parto di mestra Donna à S. Giuseppe.

Dopò la sacrata Concettione del Figlinolo di Dio nel ventre verginale di nostra Donna, dice San Matteo Evangelista, che Giuseppe intesa la grayidanza della Sacratissima Vergine, non sapendo il Millerio di quella, essendo huomo giusto, e non volendo infamarla, volle segretamente fuggira, & abbandonarla. Qui primieramente ci si va in questo tempo nel euore della offerisce da considerare la santità di Vergine Sacratissima, perche la prudenquesto glorioso Parriarca, la quale hab-biamo da misurare, e timare secondo l'uficio, al quale fù eletto da Dio: che fù per estere Spolo della Sacrata Vergine, e per balio, e Padre putativo del suo Figliuolo, che sono due grandissime dignità; e conforme a quelle gli fu dato la gratia, e la fantità. E per cagiose della prima è da credere, che gli folle data una purità, e castità Angelica, perche egli grattasse la Vergine con quella purita, griverenza, che meritava quella Signora: a comparatione di cui le Stelle del Cielo non erano chiare.

Dice dunque il Santo Evangelista, che per essere huomo giusto, non vosse infamar la Vergine, ma pigliarsi egli la pena sopra di sè, e fuggirsi, & abbandonaria. Quella è una delle prove, & argomenti della vera giustitia, che per esfer vera, bilogna, che sia accompagnata da misericordia, come quella di Dio; perche la medesima legge di Dio gli poneva il coltello in mano, però come questo era in favor dell'ingiuriato, ri-nuntio egli a Dio la ragione, ch'egli haveva: e come egli nella causa sua voleva trovarlo misericordioso più, che rigorolo, così procurò, che lo trovasse il prosumo suo, come egli voleva trovare Dio.

Perilche bisogna similmente notare, & imitare, fin dove deve arrivare un' huomo prima, che metta la sua bocca nella fama d'un altro. Perche potendo il Santo huomo usare in questo caso il j diritto, che gli pareva di tenere nella propria causa, vosse prima perder la terra, e la casa, che metter la bocca nella so con rigoroso, havendo sede in quelfama d'una persona, ch'egli teneva per la infinita bontà, e sperando d'che lo colpevole. Che diranno questi lin- guarderia per sua innocenza, e perquet-guacciuti, e maldicenti, che senza tro- la dello Sposo, e provederebbe ad amcolpevole. Che diranno questi lin-

. I vare cosa alcuna in altri, & anco senza importare alcuna cosa a loro, mettono la bocca nella fama altrui, e lascinno tinta la buona fama, stimata da alcuni più. che la vita? O lingue di scorpioni, e di basilischi, i quali mirando, avvelenano l'aere, & amazzano chigli guarda. Ma voi altri avvelenate l'udito di chi v'ascolta, & amazzate i presenti, & i sontani; che quando vengono a saper la sua infamia, perdono il più delle volte con la patienza ancora l'anima.

Ma chi potrà spiegar quel, che passal Vergine Sacratissima, perche la prudentissima Vergine sapeva quel, ch'era nel cuor dello Sposo, e sapeva l'occasione, che per lui haveva: il qual mirava con quelli occhi, e con quello amore, e riverenza, con che meritava d'esser mirato une Spolo così Santo datole per mano di Dio? Qual dunque era la compassione, e la pena, la compuntione che pativa la Vergine in tutto questo tempo, vedendo sempre dinanzi a i suoi occhi, e ne gl'occhi, e nel viso dello Sposo la saetta, ch'egli portava fitta nel cuore? Perche se in tutti i buoni è così propria la virtù della misericordia, e compassione, e tanto più in quella Regina di misericordia, qual era la compassione, ch' ella haveva di chi tanto amava, e tanto vedeva afflicto, e con tanta ragione per quello?

E non è meno da considerare in quello medesimo tempo la mansuerudine; la patienza, e discrettione della Vergine, e l'ubbidienza, e conformità con la Divina volontà, così in questo travaglio, come in tutti gli altri, che le potelsero venire, nel quale offeriva il suo cuore a Dio, e la sua Croce, con tan-ta humiltà, & ubbidienza, presentando dinanzi a lui la piaga del suo trafitto Spolo, e chiedendogli rimedio per lui: ma ponendolo nelle sue mani, & offerendolegli un'altra volta, persevera, non solo per riceverlo nel suo ventre; ma per patire ancora per quella ubbidienza tutto quello, che foffe stato sua. volontà.

E non manco è da considerare la confidanza, ch' ella haveva in questo ca-

la Santa Susanna, essendo già sententiata ad esser lapidata per il non commesso fallo, teneva nel mezzo delle pietre il cuore pieno di confidanza, e sperava il rimedio dal difensore dell'innocenza; quanto maggior confidanza haveva la Vergine, che haveva tanto maggior caparra della Divina misericordia?

Da questa considanza nasceva nell'anima sua una pace tanto grande, oc una tranquillità, e serenità di coscienza, che non se ne sta così quieto il mare, quando tutti i venti dormono; nè tanto sereno il Cielo, quando la tramontana hà bandito tutte le nuvole, quanto stava quell' znima benedetta nel mezzo d'una tempe-Ra si grande. Perche se la pace è frutto della giustitia, & è figliuola legitima della confidanza, che gran pace dove-va havere, chi haveva si gran giustitia,

e sì gran confidanza?

Ma lasciando adesso la Vergine, rivoltiamoci al Santo Giuseppe: a cui apparve un' Angelo di Dio in fogno, e dislegli: Giuseppe, figliuolo di Davidde, non temer la compagnia di Maria tua Sposa: perche quello, che è nel suo ventre, è di Spirito santo: e partorirà un figliuolo, e lo chiamerai per nome Gesù (che vuol dire Salvatore) perche farà salvo il popolo suo da i suoi peccati. O quanti Misteri comprese l'Angelo in queste brevi parole! Consideriamo dunque adesso primieramente il cuore del Santo Giuseppe, e da poi quello della Vergine sopra questa rivelatione. Perche gl' Euangelisti, dapoi che hanno brevemente riserito le sacre Historie, communemente tacciono i sensi del cuore, parte perche questa cosa molte volte non si può esprimere, parte per lasciarne la consideratione all' anime diwote: le quali intesa l'Historia, ele cagioni delle cose, e le circostanze delle persone, potranno intender quel, che pensassero i cuori. Affatichiamoci dunque adello d'intendere per questa via, che tale restasse il cuore di questo Santo Patriarca, havendogli rivelato l'Angelo questo Mistero si grande; e mutato la sua intentione da uno estremo ad un' altro così distante, come era l' opinione, ch' egli haveva della Vergipe, e del frutto del suo ventre, a quella che hebbe dapoi : perche nè quella l

bedue diconveniente rimedio. Perche le copinione poteva esser più bassa, ne quetta più maravigliosa, nè più alta. Per questo adunque dobbiamo considerare tutti i Misterj, che l'Angelo in queste parole gli rivelò. Perche quivi primieramente gli rivelò, che il Messia era venuto al Mondo, che già erano adempite tutte le promesse di Dio, le speranze di tutti i Santi, le voci di tutte le scritture, le profetie di tutti i Profeti, i defideri, e rimedi di tutti i secoli. Gli rivelò ancora, che maniera di falute si doveva sperareda questo Salvatore, il quale non era carnale, ma spirituale; non temporale; ma eterno: non di corpo solamente, ma di corpo, e d'anima intieme. Perche dicendo, che doveva falvare da i peccati (i quali sono la cagione di tutti i mali, così del corpo, come dell'anima) che doveva liberare il suo popolo da quelli, gli rivelò tutto questo. Gli rivelò ancora la dignità, & eccellenza di questo Salvatore, perchedicendogli, che la sua Concettione, e Natività era miracolola (poiche era per opera dello Spirito santo, e di Madre Vergine ) molto potette conosecre la dignità, per questa sì nuova, e non più vista dignità della persona, che così nasceva; perche bene intenderebbe il Santo huomo, che quella maniera di nascimento non si doveva a pura creatura. Intele ancora, quanto grande era il beneficio, che Dio gli faceva, estendo un povero legnajuolo; poiche della sua casa, e della sua compagnia haveva Dio ordinato, che uscisse la luce; la speranza, la salute, & il rimedio di tutti i secoli: e che egli havesse tanta parte in così gran negotio, come era ester balio, e Padre putativo di quel si gran Signore, e Sposo della sua Santissima Madre. Et oltre a questo gli rivelò quivi la grandezza, e fantità della Vergine, insieme con l'ec-cellenza; e mutogli il cuore di tal maniera, ch'egli hebbe in grandiffima riputatione, e riverenza la persona, di Cui haveva prima havuto tanto differente opinione. E sopra tutto, che Dio gli scoprisse questi Misterj, e maraviglie, non per mezzo d'un'huomo, ma d' un' Angelo.

Quando adunque un cuore tanto puro, e santo si vedesse circondato, & per dir meglio, annegato frà tanti Misterj, che sentirebbe? che farebbe, e come starebbe? Quanto stupefatto, quanto

slevato, & attonito frà tante grandezze, i me, che divotione era quella di quee maraviglie? E massime havendo lo Spirito santo per coltume di dare a i giusti il sentimento de i Misteri conforme alla cognitione, che gli da di quelli. Perche essendo essentialmente amore che procede dal Padre, e dal Figliuolo non tiene minor conto della volontà, che dell'intelletto; movendola, & infiammandola conforme alla luce, che dà all'intelletto. Di maniera, che fi come la natura non fà le membra disuguali, ma proportionate frà loro: cosiquel Divino Spirito ( communemente parlando) fa tali gl'ardori, e motivi della volontà, quali furono gli splondori dell' intelletto. Adunque ellendo questo così, qual doveva esser quella santa volontà , quando tale era l'intelletto?

E però quì ancora è più da considerare, qual fia la grandezza della peui-zenza, e dolore del fuo cuore, ticor-dandoù, quanto differente oninione haveva havuto della Vergine: essendo così lontano da meritarla, & havendo tal guida, che nè questo argomento, nè alcuno altro doveva ballare per darle macchia. Et insieme con quello è da considerare, quanto lagrimevole, quanto divoto, e quanto allegro si gettava prostrato a i piedi della Vergine, e le dimandava mille volte perdono dell' error passate: dandole conto della certezza havuta dall'Angelo, e del Miste-

rio dichiaratogli da lui. Ouando adunque la Sacratifima Ver-l gine vide questa maniera di providenza, e soccorso di Dio, e vide lo Sposo, che tanto amava, e la cui pena tanto tutto è mutato in spirito, e verità. Lo sentiva, tanto libero, e tanto conso-lato, & allegro: & insieme con que-che egli fara salvo il suo popolo da suoi sto vide, in che modo la Divina provi- peccati. Che cosa è questa, che odono le denza haveva guardato la fua innocenza, udito la sua oratione, pacificato la sua casa, accquietato il suo Sposo, in una così alta maniera come questa, che faceva ella ancora? che sentiva? che di cevas che lode, e che gratie rendeva a Dio? considerando la fedeltà, e providenza paterna, che hà quello soprano Signore di tutti quelli, che servono al Dio, come per un picciolo spiraglio, lui: come ella stessa haveva cantato, quando diffe : Corre la misericordia sua e misericordia; e dichiarò, quanto in fidi generatione in generatione sopra tutti gure, & ombre haveva detto, e figuraquelli, che lo temeno. Adunque seconto fin dal principio del Mondo; perche do questo, che allegrezza, che lagri- in tutte l'età promise questa salute, e Opere Granata Tomo I.

sa Sacratissima Vergine, vedendost così proveduta, e soccorfa in questa tribolatione tanto grande? Ivi dopò le Divine lodi dava famigliar conco allo Spolodi tutto quel Misterio, e di tutto quello, che le era occorso con l'Angelo, e con la bene anventurata Elifabet, ta, e col fanciullo, che ella haveva nel ventre: con la quale Historia cresceva di nuovo l'allegrezza del Santo Patriarca, e così s'aggiungeva gaudio a gaudio, e maraviglia a maraviglia. Egli dimandava, e la Vergine gli rispondeva, come secretaria de i Misteri, & opera dello Spirito santo; & ambedue insieme con molte lagrime lodavano, e glorificavano Dio, spendendo molte hore in questo sì soave Dialogo, ò per dir meglio, in questi Mattutini celebrati con taute lagrime, e con tauto spirito di divotione.

Ma frà quelle maraviglie non hanno l'ultime luogo l'ultime parole, che difle l'Angelo; cioè: Lochiamerai per nome Gesu; perche egli farà salvo il suo popolo da suoi peccati. O nuovo Salvatore, e nuova maniera di salute, non mai fino all'hora vista al Mondo: ò che nuovo raggio di luce protano seco queste parole ? Qui finisce la notte, qui comincia il giorno, qui sparisce il Vecchio Testamento, qui risplende il nuovo, qui spira la gloria della carne, què resuscita la gloria dello spirito, ediquì comincia à scoprirsi la gloria dell'Euangelio. Perche fin quì quali ogni cosa era ombra, e beni di terra, che ci erano promessi nella legge antica, ma ora il mie orecchie? che linguaggio nuovo, e che nuova luce è questa ? Parvi forse, che sia picciola cosa quella, che stà serrata in queste poche parole? Doveressimo tutti gettarci per terra, e bacciarla mille volte, per dar gratie a Dio del Misterio, e beneficio, che vi stà serrato. Perche per queste parole discoperse al Mondo le ricchezze della sua gratia,

Hb 3

questo Salvatore sotto diverse similitudini; chiamandolo ora Redentore, ora Rè, ora Capitano, ora Pastore, ora liberatore, ora vincitore, ora edificatore, oltre molte altre maniere, e vocaboli, che pareva che significasse prosperità, e gloria temporale. Perilche i Giudei sino a questo giorno mai non intesero, che questa salute era spirituale.

Ma ora quest'Angelo con questa parola scoperse come un raggio di suce tutte l' imagini, & ombre del Testamento Vecchio: dando ad intendere, che questa salute mon era solamente di corpo, ma d'anima ancora. Se fosse una bella pietura in un luogo scuro, di maniera, che non si potesiero vedere chiaramente l'imagini, che vi sono dipinte; se mentre che zu stai guardando, aprissero una finestra, e per quella entrasse un raggio di luce, ivi si vederebbono in un subito mille sorti di colori, e figure bellissime, che vi flavano coperte dalle tenebre. Così dun-que pare, che facesse quest'Angelo con questa parola sola: perche con esta scoperse tutte quelle figure, & ombre del Testamento Vecchio; e diede ad intendere, che quelle facrificavano questa maniera di saluce. Ma chi sarà, che seuta veramente la soavità di questa salute, e la consolatione di questa parola? Questo senza dubbio sentirebbe molto bene il yeroservo di Dio, il quale vinto ral'ora da qualche passione, ò mormoratione del suo prossimo, è gli disse una parola sdegnola, ò fece alcuno altro poecato grave (purche non sia mortale) il quale vien poi a pentirsi talmente d'haversi lasciato vincere da una passione (havendo tante volte, e con tante lagrime dimandato al Signore il contrario ) che tutto quel giorno, e quella nette flà fuor di se con quello ardore, e spina, che porta ficta nel cuore; e vorrebbe haversi prima tagliato la lingua, che haver derto quella parola : si caccia una stretta nella lingua (come si ode, che banno fatto alcuni ) e s'apre le spalle con una disciplina, per far vendetta contra se Hesso, e non gli sa prò la cena, nè il desinare per tutto il tempo, che così gli dura. E la notte molte volte si sveglia con tremori, e spaventi di cuore, per quel, ch'egli fece. Quetto tale sapra molto bene aggradire, e stimar queste nuove, che gli danno, che è nato un Si-

lo da'peccati, così da i fatti (ottenendogli perdono) come da quelli, che si faranno, dando nuovo spirito, nuove forze, e nuova gratia per non farne più Se tal Medico, e tal Signore è venuto al Mondo, dico che venga in buona hora; & in buona hora nasca, e che sia il molto ben venuto al Mondo, e sia mille volte benedetto quel, che viene, e quel, che lo manda per tanto bene: perche di nessuna cesa haveva così gran bisogno il Mondo, quanto di questa; e nessuna cosa migliore si poteva mandare al Mondo. Refuscitino altri i morti, commandino a i Demonj, e calchino l'onde del mare; maio non cerco altra gloria, che calcare le mie passioni, vincere i miei appetiti . per non essere vinto da i miei peccati, e e tenendo io questa ricchezza, habbiano gl'altri quanto piace loro. Questa è opera tanto grande, che Dio non hebbe per co-sa indegna della sua Maestà, scendere di Cielo in terra, e fare estremi sì grandi. per finire una cola sì grande, come queita; e questo folo doveria bastare, perche gl' huomini conoscessero, che è così gran cosa vittoria il perdono del peccato : poiche Dio per dar fine a quest' opera, fece cose tanto maravigliofe.

## DELLA GLORIOSA NATIVITA'

# Del Noftro Salvatore.

SAn Luca racconta l' Historia della Natività del nostro Salvatore con Luca. queste parole : In quei di Cesare Augusto Imperadore fece publicare un bando, nel quale commandava, che fosse descrittotutto il Mondo. Questa prima descrittione su fatta da Cirino Preside della Soria. E tutti andavano à farfi scrivere ciascuno nella sua patria, e per giurare ubbidienza all' Imperio Romano. Adunque Secondo questa legge usci Giuseppe di Galilea, e della Città di Nazarette per andar nella Provincia di Giudea alla Città di Davidde detta Betelemme : percioche egli era della casa, e famiglia di Davidde, per giurare ivi con Maria Jua sposa , la quale era gravida. Es accade, che stando ivi, venne il giorno del sue tartorire, e partore il sue Figlinolo Primagenito, e l'invelse ne panni, e le pose in un le riconciliè con Dio chi gli era nemico: presepie, perche non baveva altre luoge in restituichi era alienato, e rivolse alla vi-

quel pacle.

Et erano in quella contrada i pastori, che in quell' bora se ne fravano vigilanti, e guardando le vigilie della notre sopra il sno grogge. E l'Angele del Segnore venne a luro, e la chiarezza di Dio rese splen-dore dove essi stavana, O bebbero un gran timore . E l' Angelo diffe lero : Nes vogliata baver paura: ecco che io vi porto una rnova di grande alleggrezza, la quale farà per tutto il popolo, che boggi vi è nato un Salvatore, il quale è Christo Nofire Signore, nella Città di Davidde . . E vi dò questo per segnale, che voi troverete il Bambine involto no panni, e pesto in un presepio. Esubito si congiunse con quell'Angelo una moltitudine dell'effercito Celeste, e tutti insieme lodavano Dio e dicevano: Sia gloria à Dio ne luoghi eccels, e pace a gl'huomini di buena vo-

E poiche gi' Angeli si furone partiti da loro, e se ne ternareno al Cielo: i pastori parlavano sirà loro, dicendo passiamo sino in Betelemme, e vediamo questo Mistero, che il Signore hà operato, e l'hà rivelato a noi. E vennero con gran prestezza, a trovarone Maria; e Giuseppe, & il Bambino posto nel preserio: E vedendolo, conobbero questo, ch'era loro stato rivelato circa questo Bambino. E tutti questi, che l'udirono, si maravigiareno delle cobe l'udirono, si maravigiareno delle cote. Fin qui sono parole dell' Euange-lista.

Veniamo ora al glorioso Mistero della Natività del Salvatore. Perche senza dubbio fra tutti i passi; e Mistery della sua santissima vita, uno de' più dolci, e più divoti, e più pieni di maraviglia, e dottrina, è questo della sua Natività. In questo giorno (dice la Chiesa) che i Cieli stillarono gocciole di miele per tutto il Mondo, & in questo si sece chiaro il giorno della nuova Redentione, della Reparatione anzica, e della felicità eter-

Che festa dunque (dice San Gregorio Nisseno,) più illustre, epiù risplendente di questa, nella quale il Sole di giustiria, discacciate le tenebre della notte oscura del Demonio, illumino la natura humana, vestendosi di quella, nel qual giorno sollevò chi era caduto,

restituichi era alienato, e rivolfeas la vita chi mancava di vita: & ancora alzò alla suprema dignità del Regno che viveva im servità, e cattività : e sciolle, e trasportò alla regione de'vivi, chi era preso con legami di morte. Perche questo giorno (come dice il Profeta) le porto d'acciajo, e le serrature di serro ( con cui Rava serrato l' human lignaggio) furono fraccassate: e le porte della giusticia (come dice il medesimo) furono aperte. Questo giorno è festivo in tutto il circuito dolla terra , e s' ode questa voce commune : Per un' huomo entrolamorce, e per un'altre la vita. Il primo ci precipitò co 'l peccato, ed il iccondo ci follevò dal precipitio. In quelto giorno resta purgata, e diffesa una donna da un'altra donna. Perche la prima fece l'entrata, e la porta al peccato, e la seconda servi alla giustitia, ch' entrava nel Mondo. Quella seguitò il configlio del serpente, quella partori l'autore della luce, e quello, che ammazzo il serpente: quella, mediante un legno, introdusse il peccato, questa, mediante un'altro legno, ci portò la giustinia. E non è ragione, che da noi s'attribuisca questo beneficio solamente al Mistero della Pasqua. Perche posto caso, che quivi si desse fine al nostro rimedio, nondimeno non si sarebbe venuto al fine, le non precedeva il principio, il quale và innanzi al fine. Perilche le gratie, e lodi dovute al Signore per il Mistero della Pasqua, se gli deono non manco questo giorno per il beneficio della sua Natività.

Adunque in questo di tanto glorioso, e di tanta virtù dice il Santo Euangelista, che si compirono i giorni del parto della Vergine, e venne quell'hora tanto desiderata da tutte le genti, tanto sperata in tutt'i secoli, tanto promessa in tutt'i tempi, tanto cantata, e celebrata con tutte le Scritture Divine. Venne quell'hora, dalle quale dipendeva la salute del Mondo, la reparatione del Cielo, la vittoria contra il Demosio, il trionfo della morse, e del peccato: per la quale piangevano, e sospiravano i gemiti, e l'essiso di tutti i Santi.

Era la mezza notte molto più chiara che il mezzo giorno ( quando tutte le cose stavano in silentio, e godevano la tranquillità, e riposo della quieta not-

Hh 4 te)

Gen.j.

Prov. 8.

te) & in quest'hora tanto memorabile? uici dal ventre verginale in questo nostro Mondo il Figliuel di Dio, come iposo che esce dal letto verginale della sua purissima Madre. In questa hora dunque si memorabile quell' onnipotente Verbo di Dio, essendo disceso dalle Reali Sedie del Cielo in questo luogo delle nostre miserie, apparse vestito della nostra carne, oc accompagnato da tutte quelle debolezze, e bassezze (eccetto quelle dell'ignoranza, e della malitia ) con le quali nascono gl'altri huomini. Di maniera che già può egli dir di sè stesso quella parola del Savio Sono io huomo così mortale, come gl'ultri, del terrenolignaggio di quello, che prima di me fu formato, enol ventre di mia Madre presi sostanza di carne , e dopò es-Ser nate, riceves quest'aria commune a tutti, e cascai nella medesima terra, che tutti, e la prima voce, ch' io diedi fuora, fu piangendo, come eneri gl'aleri fanciulli, perche nessun Rd bebbe altra origine al suo nascimento: che tutti tengono una medesima maniera d'entrare in vita, e d'uscirne. lo considero in queste parole, che se per grande humiltà, e maraviglia confessava questo, ch'egli diceva in persona di Rè, cioè tutte queste bassezze, ch'egli haveva communi con gl'altri huomini; quanto maggior maraviglia sarà, che possa già confessate di sè tutte quaste medesime bassezze, il Signore di tutto il Mondo ? quanto maggior maraviglia sarà, che si possa già dire del secondo Adamo con verità, quello che per ironia, e maniera di scherno si disse del primo : Vedete qui Adamo, come uno di noi altri: che sa il bene, ad il male. Vedete qui il Salvator del Mondo, la gloria del Cielo, il Signor de gl'Angeli, la beatitudine de gl' huomini, e quella sapienza eternagenerata innanzi al lucifero della mattina, che per bocca di Salomone tanto magnificamente si gloria dicendo: Non erano ancora creati gl'abissi, & io era già concetta; ancora non erano scaturite le fontane dell'acqua, ancora i montinon s' erano fermati ne luoghi loro; io era già parterita SDNANZI A LULLI I COLLI.

Vedi quì adunque con principio quello, che era senza principio. Vedi creato quello, che creò tutte le cose, che già sà il bene, ed il male, sà piangere, sà le pene, sà le lagrime, sà i travagli, i dolori, & i gemiti. si come adulcir di se le lagrime, sà i travagli, i dolori, & i gemiti. si come adulcir di se le lagrime, sà i travagli, i dolori, & i gemiti. si come adulcir di natura strana, e fore-

Sà ogni cola, e non poco, ma molto: poiche (come dice Ilaja) egli è huomo di dolori, e che prova l'infermità: ma se tutse queste cose son degne di maraviglia, non manco n'è degno quel, che quivi aggiunge il Santo Euangelista, dicendo : Che effendo uscito il santo fancial- Luc . le aquestavece, la Vergine le cellece in un Presepio, percho non haveva altro luogo in quella stanza. Chi dunque non si spaventerà, vedendo il Signore del tutto entrato in un Presepio da bestie ? Il S!- Salvier gnore (dice il Profeta) stà nel suo Sanso Tempio: il Signore tiene la sua sedia in Cielo. In che modo adunque abbandonò il Tempio per stalla? come si mutò il Cielo in un Presepio? Gredo certo, che quando i Santi alcuna volta per la contemplatione andavano in estasi, e restavano alienati, e trasportati in Dio, stellero considerando questa si gran dimostratione della Divina bontà, e Carità. E non solamente gl'huomini, ma se fosse possibile, che Dio andasse in estasi diremmo, ch' egli vi era andato, quando arrivò a questo grande estremo d' bumiltà.

Almeno i Filosofi di questo Mondo sentivano questo medesimo, quando dicevano, che la predicatione dell' Euangelio era una pazzia, parendo loro, che non fosse possibile, che quella altissima, e simplicissima sostanza volesse infettarsi (come estidicono) sottomettersi a così grandi ingiurie. Adunque fino a questo termine arrivò la bontà, la misericordia, e l'amor di Dio verso gl' huomini a far quette cose per loro, le quali quelli stessi, per cui egli le faceva l'havellero per una pazzia. Ben disse un Savio, Che amare, & haver cervello, appena si concede a Dio. Perche qui noi vediamo Dio (già che non era possibile, che cadesse in lui questo disfetto) come uscito di se, e trasformato nell'huomo, assumendo quello, che non era, senza lasciar d'essere quel, ch'egli era, per la grandezza dell'amor. Piantò Noè una vigna dopò il diluvio, e bevè tanto vino di quella, che venne ad uscirdise, erestare ignudo, e su schernito dal suo proprio figliuolo. Così dunque tu, Dio mio, piantasti gl' huomini in questo Mondo, come viti d'una vigua, e fu così grande l'amore che loro portasti, che per essi venisti come ad uscir di

Per-

di questo sacrato Presepio, troverai in quello motivi, non solo per conoscer quella soprana bontà, de amor di Dio, mà aucora per sutte le virtù. Quì imparerai l'humiltà del cuore, qui il disprezzo del Mondo, qui l'asprenza del corpo, qui quella nudità, e povertà dello spirito, tanto celebrata nell' Euangelio. Sapeya molto bene questo Medico, Maestro del Cielo, quanta innocenza si trova nella casa del povero di spirito, e quante guerre, e tumulti, e pensieri ne tira seco il disordinato amor delle ricchezze. Per questo dunque dalla cuna, e dal Presepio ( come da una Cattedra Geleste ) la prima lettione, e la prima voce, ch'egli diede fuora, fù in condennare la cupidigia, radice di tutti i mali, & in aggrandire la povertà dello spirito, e l'humiltà, fonte di tutti i beni. Questo ( dice un Dottore) ci predica quel Presepio, quei panni, quella povera casa, e quella stalla. O felice casa, ò più gloriosa stalla, che tutti i Palazzi de Rè, dove Dio fermò la Cattedra della Filosofia del Cielo, dove il Verbo di Dio ammutolito, tanto più chiaramente parla, quanto più tacitamente ci auvisa! Guarda dunque, fratello, (se tu vuoi esser vero Filosofo) di non ti allonganare da questa stalla, dove il Verbo di Dio tacendo piange; mà questo pianto è più dolce, che tutta l'eloquenza di Tullio, e la musica de gl'Angeli del Cielo. Quello splendor della gloria del Padre è involto in panni, mà con quello s'hanno a lavar le macchie de'nostri peccati . Quella satietà degl'Angeli è sostentata con un poco di latte; mà con quella si crea la simplicità de gl'humili, finche venga alla sua matura persettione. Qu'i ci si trasforma in orzo il pane degl'Angeli, mà con quello si sostentano i pietofi giumenti, e si dà loro forza di osservare i commandamenti della legge Divina. Tutti questi beni con altri innumerabili ci rappresenta, e communica quello glorioso Misterio. Perilche con molta ragione esclama un Santo Dottore, dicendo in questo modo; O quanto gloriosa, e quanto amabile è questa tua Natività, ò Bambino Gesù, che santifica la Natività di tutti, riforma la natura corrotta, guasta gl'aggravi del ne-

Perseverando più nella consideratione I condannagione, petilche se alcuno hà dolore d'esser nato condennato, può già, se vuole, tornar a rinascer salvo. Veramente tu eri Bambino misericordiorso: poiche la misericordia sola ti fece Bambino: benche la misericordia, e la verità fi unissero parimente in te. Veramente tu Bambino misericordioso nascesti non per te, mà per noi altri: adunque nascendo cercasti il nostro rimedio, e non il tuo accrescimento. B per quelto è certamente dolce cosa contemplare Dio Bambino; e non solodolce, mà ponderola, & efficace per curare le nostre piaghe. Ma con tutto questo più mi velto a quello, che hà pis dolce sapore. Convien sapere, che peresso si vosse fare somigliante a gl'huo-mini, per esser più amabile a gl'huomini, perche la somiglianza è cagion dell'amore. E per questo non posso capir in me per allegrezza, quando io veggo, che quella soprana Maestà vesti la natura Divina della mia carne, e mi ammesse, non per un'hora, mà per sempre, alle ricchezze della sua gloria. Il mio Signore si fece mio fratello: e già il timore, che io n'haveva, come di Signore, resta sopito con l'affetto di fratello. E per questo, Signor mio, di buona voglia odo dire, che regni nel Cielo; mà di migliore, che nasci in terra. Perche questa consideratione rapisce la mia affettione; e la memoria di questo benesicio innamora, & accende il mio cuore. Se no stava il mio Signore frà i Cori degl'Angeli, udendo la musica, & i canti della sua glorla, operando cose mirabili in Cielo, in terra, & in tutti gl'abissi. Io stava coperto nel fango pieno di travagli, e di miserie, e senza speranza d'uscirne. Egli nella gloria, io nella miferia: egli ammirabile, io miserabile. Quello adunque, ch'era ammirabile a gl'Angeli, inclinò i Cieli, e ne discese, e secesi configliero degl'huomini. Il nome di Maestà si mutò in nome di pietà, e quel ch'era mitabile in Cielo, venne configliero in terra. Afcose la sua porpora reale sotto il saccodella mia mileria, & accostossi al fango, nel quale io stava, senza imbrattarsi in quello. lo era involto nel profondo del fango, & egli stese la destra all'opera delle sue mani, e mi cavò dal profondo dell' acque, e liberato mi lavo, e lavato mi vellì, e vestito mi riformò, e riforman mico, rompe la Scrittura della nostra to mi confermò: e così mi lasciò del

déA

quando nacque; m'alzò, quando predicò: mi lavò, quando morì: mi vestì, quando risuscito: mi risece, quando ascele al Cielo: e mi confermò, quando mandò lo Spirito fanto: e così del tutto mi rimedio. Fin qu' sono parele di

Doppo la divota vista del Presepio. apriamo gl'occhi per udire i canti degli Angeli: de quali dice l'Euangelista; che havendo uno di loro finito di dar quella nova a'Pastori, si congiunse con l'astro osfercito Celeste, e che tutti ad una voce cantavano per quest'aria lodi a Dio a dicendo: Gloria fia a Dio ne'luoghi eccelsi : e pace in torra a el huomini de buena volentà. Chi vide giamai unirfi insieme da una parte tanta humiltà, e dail'aitra tanta gloria? Come concordano frà loro, star fra le bestie, & ester Iodato da gl'Angeli & dimorare in una Ralla, erisplendere in Ciclo, Chièque-Rotanto alto, e tanto basso? Picciolo in carne, picciolo nel Presepio, picciolo zella stalla: mà grande nel Gielo, a cui servivano le Stelle: grandenell'aria, dove gl'Angeli cantavano : grande nella terra, dove Herode, e Gerusalemme tremaya. Che dunque vuol dire in unmedelimo milierio da una parte tanta humiltà, e dall'altra tanta gloria? Che alti, e baffe son questi, che hà vinto insieme la sapienza Divina? Odi, fratello; adesso la cagione di questo Misterio. Due cose hai de considerar sempre nella persona di Christo e convien fapere, chi egli era, e perche veniva. Se tu guardi ch'egli era, a lui si conveniva rutta la gloria, e tutto l'honore, perche era Figliuol di Dio: mà se tu guardi perche veniva, a lui conveniva tutta l'humiltà, e tutta la povertà, perche veniva a medicar la nostra superbia. E peròse tu guardiattentamente, troverai in tutti i passi della sua Sancissima Vita, congiunte insieme sempre da una parte la grande humiltà, e dall'altra la gran gloria. E grande humiltà esser Dio concetto, mà è gran gloria effer concetto di Spirito fanto. E grande humiltà nascer di donna, mà ègran gloria, che una Vergine partorisca. E grande humiteà nascere in una stalia, mà è gran gloria risplendere in Cielo. E grande humiltà star frà le bestie, da gl'Augeli. E grande humiltà effer cir-

tutto rimediato. Mi diede la mano, l conciso, mà è gran gioria il nome, che gli danno di Salvatore. Egrande humiltà esser batoezzato frà i Publicani, e peccatori, mà ègran gloria aprifir i Cieli, e udir la voce del Padre, e discender sopra lui lo Spirito fanto. Finalmente grandifsima humileà fu pacire, e'morire in una Croce, mà grandiffinsa gforia fu tremar la terra, oscurarsi il Cielo, spezzarsi le piètre, e rifestirfi tutti gl'elementi. quando egli moriva in Croce.

Tutto questo era ragione, che cost fosse, perche una cota gli conveniva per medicar la grandezza della nostra superbia, e l'altra per dignità della perfonz, che la medicava. L'unz per quel, ch'egli era , e l'altra per il negotio , che operava. Per l'una disse 5. Gio: Ve- Gio. rdiamo la gloria di questo Signore, che su la grandezza delle (ne maraviglie , la quale era conforme all'esser suo, perch'egli era unico figliuolo di Dio, e così faceva opere divine. E per l'altra dice Elaja: L'hab-160 52 biamo visto, e non haveva sigura di quel y ch' egli era , e desiderammo vederlo il più disprezzato di tatti gl' baomini, baome di dolore, e che conosce i travagli.

E posto caso, che l'una paresse appartenere alla sua gloria, e l'altra al nostroprofitto: nondimeno se ben si guarda, così l'una come l'altra era per nostro bene, perche nell'una s'edificavano i nostri costumi, e nell'altra si confermava la nostra fede. E per questo se tiscandaliza l'humiltà di Chrisso, per non creder che sia Dio quello, che tu vedi così humiliato, guarda la gloria, che accompagna l'humiltà, e vedrai, che non è cosa indegna della Maestà di Dio, humiliarli con tanta gloria. Par cola indegna, che Dio nasca di donna, ma non sarà, se tu guardi la gloria, con la quale egli nasce. Par cosa indegna il morire, mà non il morire della maniera, che egli morì. Il morire scuopre la grandezza della sua bontà, & il morire di quella maniera, la gloria della sua potenza. Con una cosa (come già dicemmo) edifica i nostri costumi, e c'infiamma nelle amor suo, e con l'altra illumina i nostri intelletti, e ci conferma nella Fede. E per questo non è manco bello questo Signore a gl'occhi di chi lo sa mirare nella sua bassezza, che nella sua gloria. Bellissimo è nel Cielo, e bellissimà è gran gloria esser cantato, e lodato i mo nella stalla. Bellissimo nel trono della sua gloria, e bellissimo nel Presepto

di Bettelemme. Bellissimo frà i Cori sto maraviglio ce tero: voglio dire, nel de gl'Angeli, e bellissimo frà gl'anima- mezzo di tante grandezze, e maraviglie; li bruti.

DE PENSIERI, E CONSIDERATIONI della postra Donna.

Inisce l'Euangelista l'historia dolcissima di quelto milterio con una cola molto soave. ch'è il rappresentarci il cuore della Sacratissima Vergine dicenda ; Maria sustodiva sutte queste parole, a Misterja considerandogli , a conferendogli nel ener sue. Tutta l'historia di questo Enangelio è un banchetto reale, ed una mensa apparecchiata da Dio a tutti i suoi eletti, piena di mille sorte di vivande: il bambino: la madre: il parto: la Natività: jl Presepio: gli Angli: i Pastori. Tutto è pieno di miracoli, tutto distilla gocciole di miele. Ciascuno ne pigli quella parte, che vuole, e mangi di quel, che l più gli gusta. Mà io confesso, che questi Erutti del fine, voglio dire, questa ultima claufula dell' Euangelio, nella quale ci si pone innanzi il cuore della Vergine, e quel, che si nascondeva dentro a quel petto verginale, è una cosa d'inestimabile soavità. O chi solle tanto selice, che con alcuna esperienza, e guito di questo Misterio, potesse dar nuova di questo; raccogliendo per nulla di quello, che sentisse, il molto che ivi si sentiva.

Un' huomo gobile dimandò una volta ad un Filosofo, che frutto caverebbe il fuo figliuolo, s'egli studiasse Filosofia; a cui il Filosofo rispose: Frà tutte le cose almeno guadagnerebbe questo, che quando stelle a sedere nel teatro, una pietra non sederebbe sopra un'altra pietra. Dando ad intendere, che la Filolofia gli aprirebbe gl'occhi, e lo farebbe discreto, & auvisato, perche quando si trovasse in piazza frà i negozi del Mondo, sapesse vedere, e sentir le cole, e cavarne per sè il trutto, che segli conveniva. Se la Filosofia dunque da questi occhi al Filososo, che occhi haveva dato lo Spirito fanto alla Vergine, la quale era tanto piena della sua gratia, de' suoi doni, frà i quali è il dono dell'intelletto, che serve per penetrare i secreti e maraviglie dell'opere di Dio ? Havendo adunque per una parte dato tal'occhi a questa Signora, e per l'altra havendola posta nel mezzo di que

mezzo di tante grandezze, e maraviglie; e sapendo ella così prosondamente penetrare, e considerare tutte queste cose; quali dovevano essere i pensieri, e senti-menti del suo cuore? Un solo miracolo, che veggano gl'huomini, basta per sargli restareattoniti, e sospesi, che non per altro si chiama miracolo, se non perche rapilce i cuori, egli sospende in una grande ammiratione; come accadde a quelli. che viddero nella Sinagoga un'infermo miracolosamente sanato, i quali (come dice l'Euangelista) furono pieni di stupore, & estasi: vuol dire, che restarono come attoniti, e fuordise, quando videro quel tanto chiaro, & evidente miracolo (e così picciolo miracolo, come è la cura di un'infermo.) Hor dunque che causava nell'anima di questa Sacratissima Vergine la vista, memoria, e conferenza di tanti, e così spaventoli miracoli? Perche un miracolo era l'Annontiatione dell' Angelo, un'altro la Visitation di Sant'E. lisabetta , un'altro la Profetia di Zaccaria suo Padre, un'altro l'essersi ammutolito. & haver poi ricuperato la favella, quando nacque. Un'altro la rivelation fatta a San Giuseppe, un'altro la Concettione di Spirito santo, un'altro il cantar de gl'Angeli, un'altro la venuta de Pastori. Tutti questi erano miracoli, e grandistimi miracoli, e tutti gli serbava la Vergine dentro di se, & intendeva la consonanza, e la corrispondenza maravigliosa di quelli . Che sentivano adunque l'orecchie della sua benedetta anima dalla musica, e consonanza di tutte queste voci Celesti? Che sentiva andando, e nuotando in un pelago di sante grandezze, uscendo d'una, & entrando nell'altra, senza finir di troware il fine di così grandi maraviglie? Che sentiva frà tante lampade, e splendosi, co quali lo Spirito fanto illuminava, e riichiarava quel tempio verginale? Perche chiara cola è, che quali erano gli splendori del suo intelletto, tali erano gli ardori della sua volontà: percioche sarebbe per il contrario un'arguire imperfettione in quell'anima benedetta, se non corrispondeslero frà loro queste due tanto principali potenze dell'anima, sentendo tanto la volontà, quanto intendeva l'intelletto.

Essendo la cosa dunque in questo modo, qual sarà la lingua, che possa esprimere i gaudi, l'allegrezze, gl'ardori di quella Sacratissima Vergine, vedendos

per

per tutte le parti circondata di tante ma- 1 raviglie? vedendosi in un pelago di Misteri tanto profondi? vedendoli annegata sorto l'onde di tanti, e così grandi sentimenti, come erano quelli, che la circondavano? Perche dovunque accadeva, ch'ella volgesse gl'occhi; tutti erano splendori, e beneficj, tutti Misterj sopra maraviglie. Il passato, il presente, e l'auvenire tutto rallegrava il suo cuore: e lopra tutto la presenza del bambino, e l'assistenza dello Spirito santo, che le riduceva tutte quelle cose alla memoria, le dichiarava, e le façeva care, e dava loro i sensi; perche dando ella al bambino il latte, gustasse la dolcezza de' Misteri del Cielo. Il qual gusto era così grande, che se il medesimo datore non l'havesse confortata, non sarebbe stato gran cosa, che se le fosse rotto il cuore nel corpo, non potendo soffrire allegrezze tanto grandi. Perche se molte volte accade, che una donna doppo l' haver partorito, muore d'allegrezza, per haver fatto un prospero, e selice parto; come poteva vivere questa Sacratissima Vergine, havendo havuto il parto tanto più prospero, quanto che quello era un figliuelo migliore d'ogni altra Creatura?

Adunque, d Regina del Cielo, porta del Paradiso, Signora del Mondo, sacrario dello Spirito santo, seggio della fapienza, tempio di Dio vivo, fecretaria di Christo, testimonio di tutte l'opere sue, che sentiva il tuo divoto cuore frà tanti Misterj, e Sacramenti.

Che sentivi vedendo peso delle tue braccia quello, che sostiene i Cieli, vedendo succhiar le tue mammelle quello, che mantiene gl'Angeli, e vedendo piangere, e tremar di freddo quello, che tuona, e lampoggia nel Cielo? Che sentivi, quando confideravi quella fingolar gratia, che trovasti nel cospetto di Dio: poiche frà tutte le donne create, e che si crearanno, tu sola fosti eletta per Madre sua, e Signora di tutte? Con quanta humiltà riconoscevi questa grandezza? con qual'occhi rifguardavi quello, che talm ente ti risguardo? Che gratie gli rende vi, che canzone cantavi? con che amore gli rispondevi, che parole gl dicevi ? e con quanta divotione t'offerivi, e consegnavi nelle sue mani, egli facevi facrificio di te? Dicono (& è la verità ) che gl'humili iono molto

amati: perche si come esti si tengono tanto piccioli, è ben dovere, che sieno tenuti per grandi. Ora mi diceno dunque tutte le creature, se questa Vergine era più humile di tutti gl'humili, e questo beneficio è il maggiore di tutti i beneficj; chi potra confiderare, fin dove arrivava il grado di sì gran beneficio in un cuore così humile? Credo certo. che non sia intelletto humano, che lo lappia capire.

Chi potrà dunque esprimere, qual fosse il cuore della Vergine fra tante grandezze, e maraviglie ? Maravigliavali 41vedere il Verbo di Dio ammutolito, di veder legato l'onnipotente, di vedere ttretto in un Presepio quello, che non cape in tutto il Mondo. Maravigliavali di vedere in Dio tanta bontà, tanta misericordia, tanta liberalità, tanta bumiltà, e tanta straordinaria pietà. Maravigliavasi di vedere, che tanto amasse gl'huomini, tanto gli stimasse, tanto gli honorasse, tanto desiderasse la lor salute, e tantogli nobilitalle, & honoralle co'l Misterio della sua sacrata humanità.

Conosci adunque, ò Christiano, la tua dignità (dice San Leone Papa) e giachè sei partecipe della natura Divina, non ti voltare a'costumi corrotti

della viltà passata.

Guarda di qual capo, e di qual corpo tu sei membro, e guarda, che il prezzo del tuo riscatto è il Sangue di Christo, che ti giudicherà con verità, si come ti ricomperò con misericordia. Mira, di che maniera viverebbe, e si tratterebbe una donna di bassa conditione, se il Rè la pigliasse per moglie, e la facesse Regina di tutto il suo Stato, quanto lontana farebbe dalle maniere di prima, e dallo stile, e bassezza passata, se s'acquistalle discrettione, e cervello, per conoscer il grado suo. B poiche dunque il Rè del Čielo (mediante il Misterio della sua Sacratissima Incarnatione) sposò seco l'anima tua, e si fece partecipe della tua istessa natura; lascia ormai il viaggio vecchio della viltà, e baflezza paflata, e vivi come sposa di così alto Rè, come figliuola di così nobil Padre. Scordati ormai i costumi del vecchio Adamo, & imita quelli del nuovo : poiche per questo si vesti egli della nostra carne, e ci diede I suo spirito, perche tenendo nell'anime nostre lo spirito di Dio, vivessimo bito sperimenta esser vero quel, che dinon più come huomini di carne, mà co- l me figliuoli di Dio.

INCHE MODOGESY CHRISTO NASCE ∫piritualmente nell' anima divota.

. Ichiarata l'historia della Santa Natività, ci resta ora da vedere (conforme alla dottrina di San Bonaventura, che nel fine del precedente capitolo allegammo) in che modo nasce il Figliuodi Dio nell'anima, che già l'hà spiritualmente concetto. Naice dunque questo Signore, quando dopò il buori configlio, e l'haver molto essaminato il negotio, e dimandato il soccorso, e favor dello Spirito santo, viene l'huomo a metter in opera il buon proposito concetto: quando già comincia a operar diligentemente quel che poco prima proponeva di fare; le bene temeva di cominciare, perche temeva d'errare. Adunque in questo bene auventurato nascimento gl' Angeli cantano, glorificano Dio, e predicano la pace: perche quando si viene ad effettuare il buon desiderio già concetto nell'anima, allora si conferma, e risorma la pace interiore dell'anima.

Non hà luogo quetta pace, quando la carne contradice allo spirito, e lo spitito alla carne: quando lo spirito cerca la solitudine, e la carne la compagnia: quando lo spirito vuol Christo, e la carne il Mondo: quando quello procura la quiete della contemplatione di Dio, e questa gl'honori, e dignità del-Mondo. Mà per contrario quando la carne è soggetta allo spirito, & al buon poposito, ch'ella impediva, si mette in essecutione, allora la pace, & allegrezza spirituale regna nell' anima. In questa Natività non s'odono grida, non si sentono dolori, nè tormenti di parto; mà maraviglia di questa operatione, & allegrezza della novita della vita, e rendimentodi grazie per la Divina vocatione, O bene auventurato Natale, di cui gli Angeli, egli huomini fanno tanta allegrezza!O quanto dolce; e dilettevole farebbe alla natura il viver bene, se l'infermità del peccato commune non l'in-

ce il Salvatore: Pigliate il mio giogo so-pra di voi, e trovarete riposo all'anime Mach 12. vostro : perche il mio giogo è soave, & il mio peso è leggiero. Mà tu hai da notare, anima divota, che se tu desideri questo nascimento, tu hai da essere spitualmente Maria. E Maria vuol dire mare amaro, e stella che illumina, e Signora. Tu dunque hai da esser mare amaro, mediante il dolor della contritione, piangendo amaramente i peccati commessi il tempo perduto, e'l bene, che lasciasti di fare. Hai da essere anco. ra stella, che illumina, con l'essempio della buona vita, con l'opere virtuole, e con le parole sante. Hai da essere ancora Signora de tuoi sensi, de tuoi appetiti, e di tutte l'opere tue, facendole soggette al giudicio della ragione. cercando in tutte la gloria di Dio, la salute dell' anima tua, e l'edificatione del prossimo. Di questa Maria dunque spirituale, che piange i peccati, risplende con le virtu, e sottomette alla ragione tutti i suoi appetiti, nasce spiritualmente Christo Gesu con allegrezza, senza travaglio, e senza dolore; e dopò questo felice nascimento viene a gustare quanto sia soave il Signore. Ilquale è veramente soave, quando veniamo a crearlo, e mantenerlo con sante meditationi, & a lavarlo con fonte di lagrime: quando l' involtiamo ne panni de casti, e limpidi desideri, quandò lo teniamo nelle Braecia amorose della Carità, quando lo bacciamo co'continui affetti, e sentimenti di divotione, e l'accostiamo al seno del nostro cuore: perche non nasce egli in noi altri, perche lo discacciamo; mà perche lo serviamo, & honoriamo in quel modo, che si trattano i figliuoli de' Rè, con grandishma diligenza. E guarda quì anima religiosa, se in te spiritalmente si verificano, & hanno compimento quelle maraviglie, e segnali, che successero al nascer di questo Signore: che furono apparir la Stella, adorarlo gl' animali,cercarlo i Rè , cantare gl'Angeli, e visitarlo i Pastori .Guarda dunque , se la Stella della nuova chiarezza (che è la nuova cognitione delle cole di Dio) hà reso splendore nell'anima tua: se gl'animali bruti adorano, cioè se la paro te bestiale, e sensitiva dell' anima tua terrompeva; mà dopò fanata la natura, sta soggetta, e ubbidisce alla ragione : subito si consorma con la gratia, è su- se lo cercano i Rè, se le virtù intellet-

tuali, che hanno il principato nell'ani- che era il più delicato di tutti i bam-ma nostra i si muovono con Santi desi- bini. Essendo adunque così, che deloderj, & affetti a cercare il Signore: se gt' Angeli, cioè se tutte l'altre virtù lo cantano, e lodano con allegrezza spirituale, & annuntizno la pace, havendo tranquillità, e serenità nell'Oratione. E finalmente guarda, le i Pastori, che sono le Sante Meditationi, e pensieri, di che l'anima divota si pasce, trovano il bambino Gesù nel Presepio. Questo Presepio è la buona coscienza, scoperta per la parte di fopra, e serrata per la parte di lotto; cioè scoperra alle cose del-Cielo, eserrata a quelle del Mondo: e questo è il proprio luogo, dove ripola sua Madre, poiche egli è nato, e quivi è trovato da' Pallori. O felice Presepio, che chiudi dentro di te il Rè della gloria! dove i giumenti spirituali trovano il pane de gl' Angeli! In te si pascono gl'animali pietos, edi te si mantiene l'anima divota. Felice per certo quel Presepio materiale, mà più felice quello della buona coscienza, perche hà dentro di sè spiritualmentequello, che tu corporalmente havevi .

DEL MISTERIO DELLA CIRCONCISIOme, e del glorioso nome, che su po-Sto al Salvatore.

Apoi che furono passati gli otto giorni , havendosi a circoncidero il Bamibno ( dice l'Evangelista) gli su posto pome Gesu, il qual nome fu prenuntiate dall' Angele prima, che il Bambino fosse concetto nel ventre. Circa questo sacrato Misterio è da sapere, come fubito dopò l'ottavo giorno volle il Salvatore cominciare a fare l'ufficio di Redentore, cioè patir travagli, e sparger sangue per nostro rimedio.

Luc, 2,

Perilche dobbiamo primieramente pensare, che dolore sentivano le viscere della Sacratissima Vergine, vendendo quel Santo Bambino in così tenera età, cominciare a perder oramai della sua carne, e del suo sangue. Considera ancora il Bambino Gesù (ò per dir meglio, la sapienza di Dio in quel Bambino ) piangendo, e gettando lagrime per la grandezza del dolore della ferita: il quale era tanto grande, che alcuna volta ne succedeva la morte; & è da credere, che in questo Bambino fosse maggiore, poi-

repativa la Vergine, quando vedeva quel coltello correr per le carni del figliuolo tanto amato, e tanto delicato; e con quanto dolore delle sue viscere, e con quante lagrime de' suoi occhi si sforzava d'accarezzare, & accquietare il Bambino. pigliando nelle braccia, & accostandolo al suo petto verginale, e porgendogli le mammele? E che sentiva altrest il Santo Giuseppe ( che peraventura fù il Ministro di questa circoncissone)con che compassione esfercitava questo usticio, e con che viscere sentiva questo dolore, e vedeva correr da una parte il sangue del Bambino, e dall'altra le lagrime della Madre, a'quali egli portava sì grande amore? O sposo di sangue, e Rè di gloria, sposato con la natura humana: che fù così grande l'amore, che tu portasti a gl'huomini, & il rigore, che usathi contra te stesso; poiche sì presto volesti per loro insanguinar la tua carne, e sperimentare i tagli del coltello, che poi ti doveva levar la vita. O Sol di giustitia coperto la mattina, e la sera, cioè nel nascere, e nel morire tinto, e colorato di sangue. Dicono, che l' oscurità della mattina sono segni di acqua per la fera : che cola dunque ligniticano qui quele nuvole della mattina, cioè quelto sangue della circoncisione, se non il gran diluvio del sangue, che doveva piovere fu'l tardi: quando aperte tutte le vene, e fonti del suo Sacratissimo corpo, per tutte le parti pioveva sangue? Mà le nuvole della sera noss sono già segnali di pioggia, come quelle della mattina, mà di serenità, e veramente così furono: perche finito il martirio della tua passione, con la tua morte, econ le nuvele del tuo sangue, disfacesti tutte le nuvole de nostri peccati.

Secondariamente considera l'essempio di questa înestimabile Carità, & humiltà del Figliuolo di Dio, che così presto volse cominciare a patir per noi altri, e ricever in sè il salasso, e la medicina delle nostre infermità. Sopra questo Misterio dice San Bernardo in questo modo: Nella circoncisione del Signore habbiamo che amare, e che imitare, e di che maravigliarci.

Perche venne il Salvatore al Mondo non solo per ricomperarci co'l sue san-

gue, mà ancora per infeguarci con la sua | che non haveva cicatrice, nè segnal di dottrina, & inftruirci co'l suo essempio. Perche fi come non ci gioverà sapere il cammino, se staremmo legati nella prigione: così non ci gioyerà uscir della carcere, se non sapendo il cammino, quello che prima ci troverà, ci volterà alle car-

E perqueño nell'età più matura ci diede manifesti essempi di patienza, d'humiltà, di carità, e di tutte le virtà : mà nella pueritia diede questi medelimi estemp): benche distimulati, e coperti con figure. Perche prendendo nella sua Incarnatione forma d'huomo, fù fatto minor degl'Angeli: mà circoncidendosi l'ottavo giorno, venne a parer molto minor, che gl'huomini: adunque quivi non folo prese sorma d'huomo, mà di peccatore. Perche che altro è la circoncisione, se non indicio di superfluità, e di peccato? Che fate circoncidendo quello Bambino? penfate fosse, che possa cadese fopra di lui quella maledittione, che dice: L'huomo, che Gen. 17. non Sarà circonciso, l'anima sua perirà dal suo popolo? Potrà il Padre dimenticarsi del figliuolo delle sue viscere, o non lo conofcerà, se non lo vede segnato di questo segnale? Màche maraviglia è, che il capo stando sano riceva in se la medicina delle membra inferme ? Quante volte accade, che un membro riceve la cura, e la medicina d'un'altro? E infermoil fegato, e cavano il fangue dal braccio all'infermo: sono storti i nervi de' piedi, e la medicina s'applica al cervello. Adunque di questa maniera hoggi si sa il cauterio alla testa, per curar la corruttione di tutto il corpo. Finalmente che maraviglia è haver voluto esser circonciso per noi altri; poiche egli volle ancora morir per noi altri? Perche egli ci si diede tutto intieramente, e così tutto intieramente s'impiegò in beneficio nostro,

Terzo confidera non folamente la Carità (come s'è detto) mà ancora l'humiltà del Figliuolo di Dio: la quale egli volse, che particolarmente risplendesse nel principio della vita fua, come radice, e fondamento di tutte le virtù. Qual dunque è maggiore humiltà, che pigliar imagine di peccatore quello, il quale era rimedio de' peccatori? e voler parer colpevole quello, ch'era specchio d'innocenza , e lontano da tutta la colpa ? L'Agnello senza obbligatione (dice San Bernarferità, volle eller curato con la medicina de feriti.

Già non fà così la perversità-della superbia humana, ma per il contrario vuol gloriarii ne delitti, e si vergogna de rimed). Di maniera, che essendo così svergognati per la bruttura della colpa, siamo molto yergognosi per la medicina della penitenza: cattivi nell'uno, e peggiori nell'altro; cattivi nell'eller così inclinati alle ferite, e peggiori nell'esser così vergognosi a curarle. Mà quello, che non seppe, che cosa fosse peccato, non fi sdegnò di parer peccatore : e noi altri yogliamo estere, e non yogliamo parere.

### Del nome di Gest.

Apoiche il Bambino fu circonciso, Luc. 4nome Gesù, che vuol dir Salvatore. Questo glorioso nome fu prima pronun-tiato per bocca dell'Angelo: perche l'An-Luc. 10 gelo, che portò l'ambasciata alla Vergine, disse, che lo chiamassero per nome di Gesù: e quello che apparve in sogno a Giuseppe, gli disse il medesimo: e y'aggiunse la ragione di tal nome, dicendo: MARE. perche egli farà falvo il fuo popolo da fuoi peccati. Benedetto sia tal nome, e benedetta tal salute, e benedetto il dì, che tali nuove furono date al Mondo, Fin quì, Signore, tutti gl'altri salvatori, che mandasti al Mondo, erano salvatori di corpo, oc erano salvatori di carne, che ponevano in falvo le facende, le case, e le vigne, e lasciavano perdere l'anime fatte tributarie del peccato, e per quello loggette al nemico.

Che giova dunque all'huomo conquistare, e sinoreggiare il Mondo, se poi resta schiavo del peccato, e così vien poi a perder il tutto? Per rimedio adunque di questo male è hora mandato questo nuovo Salvatore, perche sia compita la salute di tutto l'huomo; il quale salvando l'anime, rimedi i corpi, e liberando dal mal della colpa, liberi ancora dal mal della pena: e così fini ca di salvar tutto l'huomo. Questa è la salute, che desiderarono i Patriarchi, questa è quella, che con tantegrida, e desidedo ) e senza hayerne bisogno, e quello ( r) dimandarono i Proseti: quest'è ques-

la, che tante volte cantano, e promet- 1 ch' io sia schiavo del Mondo, de habtono i Salmi, e questa finalmente quella, per la quale fint l'ultimo fiato della vita, & allegger) i travagli della morte il Patriarca Giaçobbe, dicendo: Is //ererò, Signore, la tua salute, Sopra le quali parole dice l'interprete Caldeo: lo spererd, Signore, la tua salute, come se havesse detto più chiaramente: Io non spero la salute di Gedeone, figliuolo di Joa, perche è salute temporale: nè la salute di Sansone figliuolo di Manue, perche è salute transitoria : mà la redentione dell'unto Figliuolo di Davidde: la qual spera l'anima mia. Questo senso diede a queste parole del Santo Patriarca l'interprete Caldeo, il quale era di nation Giudeo, e di grande autorità frà gl'Hebrei, e scrisse innanzi alla venuta del Salvatore del Mondo: le quali certamente dovriano bastare, per sar veder chiaramente, che la salute, che il Messia veniva a dare al Mondo, non era corporale, nè temporale, (come i Giudei s'imaginano;) mà spirituale, & eterna. Il che vide manisestamente colui, che interpretò queste parole. Perche considerando, che il Santo Patriarca nell'agonia, e transito della morte, partendosi da'suoi figliuoli, disse queste parole: Io spererò, Signore, la tua la lute; vide chiaramente, che non sperava salute temporale; mà eterna: poiche ulcito già di vita, non haveva a sperar più quella salute, la quale finiva con la vita. Se dunque egli sperava salute, e non corporale, nè temporale, chiara cola è, ch'egli sperava l'eterna: la quale non era ancora stata data, perche si serbava questo donativo per il Salvatore del Mondo, di cui era stato promesso, che per lui tutte le Genti dovevano esser benedette, cioè ricomperate, esalvate. O bene auventurata salute, degna di tal Salvatore, e di tal Signore! Desideri ciascuud quella salute, e quel bene, che gli piace, anteponga le cose della terra a quelle del Cielo, slimi più la morte del corpo, che quella dell' anima: mà io desidererò co'l Santo Patriarca quella salute, e verrà meno l' anima mia, desiderando col Proseta Davidde. Salvami, Signore, da'miei peccati, liberami dalle mie male inclinationi, levami dalle forze di questo Tiranno, non mi laiciar seguir l'impeto bestiale delle mie Passioni, difendi la dignità, e

bia per legge di mia vita il giudicio di tanti luoghi i liberami dagli appetici della mia propria carne ( la quale è il maggior, e più succido di tutti i mici Tiranni) liberami da' vani desideri, da' vani timori, e vane speranze del Mondo, e sopra tutto liberami dalla tua inimicitia, dall'ira, e dalla morte eterna, che ne segue, e concessami quella libertà, equelta salute, regni nel Mondo chi vuole, e si glori nella Signoria della terra, e del mare: Perche io col Profeta mi glorierò solamente nel mio Abant Signore, e m'rallegrerò nel mio Salvatore Dio.

Questa dunque è la salute, che il Signore venne a dare al Mondo, e questa è quella fignificata per questo nuovo nome, che hoggi gli pongono, di Gesù. Di maniera, che quando il Christiano ode questo nome, deve rappresentare al cuor suo un Signore tanto misericordioso, tanto bello, tanto potente, che dissipa l'essercito del Demonio, che spoglia delle sue forze la morte, che pone silentio al pecçato, che leva la giurisdittione all'Inferno, che libera i ichiavi dalle mani di questi Tirappi, e gli monda dalla bruttezza delle sue carceri; gli veste di tanta bellezza, che gl' occhi di Dio se n'innamorano, e gli abbraccia la sua bontà, e gli sa regnare eternamente seco. Perche tre mali principali (oltre a molti altri) ci vennero dal peccato; che sono: morte, Inferno, e servitù del Demonio, e per questo chi ci liberò dal peccato, ci liberò con quello da tutti i nostri nemici, e ci diede caparra, e certezza di perpetua vita, di compagnia con la vita di Dio, di gratia & amicitia con lui, de favori del suo potere, de' doni della sua liberalità, e di ficuro godimento di tutci i beni,

Perche tutto questo si perde per il peccato, e si guadagna per Gesù Christo, e per questo con molta ragione gli è posto nome tanto Divino. O nome gloriolo, nome dolce, nome soave, nome d'inestimabile virtu, e riverenza, trovato da Dio, portato dal Cielo, pro-nuntiato dall'Angelo, e desiderato in tutti i secoli: Da questo nome suggono i Demonj, di lui si spaventano le surze infernali, per lui si vincono le battaglie, gloria dell'anima mia, non permetter, I per lui si fermano le tentationi, con lui

Sal. 118.

ficonfelane gl'afflitti, a lui s'accoltano moria di quello delcissimo nome. Peritribelati, & in lui sperano tutti i poeca- che nominando io Gesù, mi si rappretori .

Di questo nome la sposa parlando con lo fpolo nella Cantica, dice: Il nome ene è eglio sparso; fopra le quali parole esclama San Bernardo, dicendo: O no-l me benedetto, ò nome sparso per tutti i luoghi : perche di Cielo cadesti in Giudea, e di Giudea in tutta la terra. Di chi è questa voce: Il nome tuo è oglio sparso? Veramente sparso, poiche non folo sparse di rugiada il Cielo, e la terra, mà arrivò aneora fino all' Inferno, e per questo nel nome di Gesù s'inclini-

ipario. Quanto pretiolo, quanto vile, equanfosse state vile, mà diede salute, come falutifero. Mà che maraviglia è, che il nome dello sposo si sia sparso, poiche egli ancora si sparse, quando s'abbassò, pigliando forma di Tervo; e dicendo: Mi sparsi come acqua? Sparsch la pienezza, perche tutti ne ricevessimo vita. Questo nome glorioso illumina l' anithe, quando si predica: pacifica i cuori, quando si medira: e gli cura, quando s'invoça. Men piglia forse ardire il cuor tuo, quando ti ricordi di questo nome ? Qual cosa ripara più i sensi? accresce le virtà? conferma i buoni costumi? e sostența i santi desideri, & affetti, che questo dolcissimo nome? B secco per l' l'anima mia ogni cibo, s'egli non è cucinato con quell'oglio: è senza sapore, se non è sparlo di questo sale. Se scrivete qualche cola, io non trovo gusto, s'io non vi leggo Gesti; Gesti è miele alla gine della Divina sostanza, Verbo del bocca, melodia all'udito, & allegrezza Padre, virtù dell'onnipotente, herede al cuore. Quello nome è fimilmente me- l dicina dell'amore. Se alcuno è afflitto, entri Gesti nel suo cuore, e di là s'alzi Christo, che vuol dire unto: perche alla bocca; e da quella salita desta la egli su unto come gran Proseta, come luce, spariscono le nuvole, e tutto si Rè, e come Sacerdote. Perche come cangia in seronità. Et a questo c'invita Profeta c'insegnò con la sua dottrina, egli quando dice : Chiamami nel giorne della tribolatione, & ie ti udirò, e tu me dec, e come Rè ci deve coronare di honororai. Non è cosa, che tanto raffreni l'impeto dell'ira, che tanto disfaccia il tumore della superbia, e sani la piaga dell'invidia, ammorzi la fiamma della tore, accioche ti falvi, e liberi dalle lufiuria, e tempri la sete dell'avaritia, vanità del Mondo, da gl'inganni del quanto la divota invocatione, e me- Demonio, e dalle male inclinationi Opere Granata Tomo 1,

senta un' huomo mansueto, humile di cuore, benigno, temperato, casto, misericordioso, & ottimo in ogni henettà, e fancità; e così ancora mi si rapprelenta, che il medesimo huomo è Dio onnipotente, il quale da una parte mi ajuta co'l suo estempio, e dall'altra mi conforta con la sua virtù. E così dall' huomo piglio l'essempio, e da Dio la virtà, e di queste due cose faccio una salutifera confettione per curar le mie piaghe, ilche nessun medico del Mondo può fare. Questo pretioso elettuario dunno le ginocchia nel Cielo, nella terra, que tieni, nanima mia, ferrato in que-e nell' Inferno, & ogni lingua confessi sto vaso del nome di Ciesù, il quale è e dica: Il nome tuo, Signore, è oglio medicina commune a tutte l'infermità. E però portalo sempre nel cuore, e nelle mani, perche per lui si governano to salutifero! Perche si sparse, come se li tuoi pensieri, e l'opere tue. Ilche ti dimanda il medesimo Signore nella Cantica, dicendo: Mestimi come figil-Cant. & lo sopra il suo cuore, e fopra il suo brac. cio. Fin quì cono parole di San Bernardo.

> Alla medefima divotione di questo. gloriose nome Cinvita ancora il divo-tissimo Dottor San Benaventura, pre-sivita di supponendo prima, come tutti i nomi GeniBam-di questo Signore si riducono a due or-bino. dini s perche altri appartengeno alla sua gloria, altri al nostro rimedio: e nell'ordine di questi secondi è il principale questo di Gesu, che vuol dir Salvatore. Queko adunque dice il santo... che noi dobbiamo abbracciar per nostro rimedio, e gl'altri rimettergli alla sua gloria. Adunque tenga quello Signore (dice egli) il nome di Figliuolo di Dio per sè, splendor della gloria, imadi tutte le cose, Rè de Rè, e Signor de Signori. Tenga per sè il nome di Christo, che vuol dire unto: perche come Sacerdote ci riconciliò col suo Paeterao guiderdone. Tenga egli dunque per sè tutti questi titoli, & eccellenze, mà per te sia Gesù, che vuol dir Salva-

621. 40a

della carne. E poiche tu sei circondato i dere, che chi piangeva in cuna, tuona. da tante miserie, grida al Signore, e digli: Salvaci, Signore, Salvator del Mondo: poiche co'l tuo Sangue, e con la tua Croce ei ricomperali; Dà forza al fiacco, consolatione all'assiste , ajuto all' infermo, e solleva il caduto. Questo è il nome, che vince i Demonj, illumina i ciechi, risuscita i morti, e sana ogni sorte d'infermità, O quanta al legrezza senti la vera Madre di questo Signore, quando intese la virtù di questo nome! e così ancora si rallegra la madre spirituale . quando considera, di che maniera queste maraviglie s'operano spiritualmente nell'anime. Perche di quelle escono i Demoni, quando si perdonano i peccati: e s'illuminano i ciechi, quando si dà la vera cognitione delle cose divine ; e si risuscitano i morti, quando si dà la gratia dello Spirito santo, e si curanoi fiaechi, & infermi, quando fono armati della fortezza del Cielo, perche con fieno forti, e gagliardi per la gratia quelli, ch'erano fiacchi, & infermi per la colpa. O felice, e bene auventurato nome di tanta virtu, & efficacia, il quale una volta rallegra l'anime; mà l'altra fà tanto, che l'imbriaca, e sa nscir di sè con la grandezza della sua dolcezza.

### LADORATIONEDE Rè Magi.

Mrca l'adoratione, & offerta de Santi Magi, considera prima, che la divo-tione di questi santi huomini su canto grande, che perciò si partirono dalle patrie loro, e si misero a fare un viaggio così lungo, e pericololo, con tanti travagli, che bisognava patire, solamente per vedere con gl'occhi corporali quello, che havevano già visto con gl'occhi della Fede; perche sapevano, quanto bene auventurati doveyano esser gl'occhi, che lo vedevano,

Confideriamo nel secondo luogo la fede di questi Santi Rè, la quale di maniera convinse, e captivo i loro intelletti, che glisece adorare per vero Dio, e Signor del Mondo, quello, che videro esteriormente il più povero, e disprez-

zato del Mondo.

Non gli offese la bassezza della stalla, non la viltà del Presepio, non la povertà de'panni, non le lagrime, e la debolez-

ya in Cielo. Che fate savj (dice San Bernardo) che fate? adorate un Bambino alleggiato in una capanna, & involto in panni vili? E questo per ventura Dio? Dio stà nel suo Santo tempio, e voi altri lo cercate in ana stalla, e gli offeri-te i sesori? S'egli è Rè, dove è il pa-lazzo reale? dove la sedia? dove la compagnia de cortigiani ? E forse spalazzo una stalla, seggio un Preseppio, e compagnia di cortigiani Giuleppe, e Meria? In che modo huomini tanto savi sono diventati tanto ignoranti, che adorino per Dio un Bambino così disprezzato; così per l'età, come per la povertà sua, e de'suoi ? Tutte quelle difficoltà, che quivi spiegava la prudenza del Mondo. vinse il lume del Cielo, soggiogando la ragione con la fede, e portando riverenza il senso dell'huomo alla sapienza di Dio, Perche più ragione haveva a creder quel, che la guida del Cielo gli diceva; che quello che la ragione humana giudicava; poiche in questa può haver molti inganni, e pell'altra nò. Ilche intesero fino i Filosofi Gentili, quando uno di loro disse: Che quelli i quali si reggevano per istinto, e lume di Dio, non dovevano deliberare, e maneggiar le cole con la prudenza humana, mà Matt-f. leguire in tutto la luce Divina. Perilche habbiamo un'essicacissimo essempio per non gener conto della sagione, e prudenza mondana; quando non fi conformino con la parola di Dio, e con la luce del suo Buangelio. Perilche se questa ci dirà, che sono beati i poveri, gl'humili, i manfueti, quelli che piangono, quei che son perseguitati per Dio, e quelli che abborriscono, e crocess-gono le lor vite per Dio; non dubitiamo, che questa sia la vera beatitudine, quantunque lo contradica, e nieghi tutta la prudenza humana. Non ti pajadi ricercare, e dire; Come è possibile, che nella povertà di spirito sia il riposo, nelle lagrime l'allegrezza, nella sog-gettione la libertà, nell'humiltà sa gioria, nella Croce il Regno, nella mortificatione la pace, nel sinuntiar tutte le cose la Signoria di tutte le cose? Non ti paja di far questi conti con la ragione, perche a tutto quello balla contrapor la luce del Cielo. E si come questi Santi non fecero stima di tutte queste ragioza del Bambino, sì che lasciassero di cre- I ni, & argomenti di carne, quando vide-.

re la contrario il testimonio del Cielo ;; va gioria del Figliuolo, che tanto amacosì tu non devi stimar tutti i parenti, e gindizi del Mondo, quando vedrai in contrario la parola di Dio, e la luce del | fuo Evangelio. Dia voci il Mondo, reclami quanto vuole contra la parola di Dio, latrino tutti i prudenti del secolo, alleghino costumiantichi, difendinsi con etsempi di Prescipi, & Imperatori, tutto questo è sumo contra la parola di Dio, e contra la sapienza del Cielo.

Terzo considera l'allegrezza inestimabile, che riceverono questi huomini Santi, quando finito così felicemente il corlo del suo pellegrinaggio, e seguendo la guida data loro dal Cielo, arrivarono al tanto defiderato luogo, e trovarono quei due santisumi del Mondo, quel figliuolo, e quella Madre, quel donzello, e quella donzella tanto da loro desiderati. E se su così grande l'allegrezza di questi, quando finito il corso del suo cammino, ti trovarono, Signor mio, in una stalla, e con tanta solitudine, e povertà; qual sarà l'allegrezza del giusto, quando finito il corso di questa lunga, e tauto pericolosa mortalità, ti vederà non in questo Mondo, mà nel tuo Regno? non in una vile stalla, mà in un sacro palazzo? non in un Prefepio di fieno, mà nel trono della tuz gioria? non nelle braccia di tua Madre, mà nel seno di tuo Padre? non nella bassezza dell'humiltà, che prendesti per salvar gl'huomini, mà nella gloria della maestà, che hai per sar beati gl'Angeli? E se così grande sù l'allegrezza de' Rè, quanto era maggior quella della Sacratissima Madre, vedendo le lagrime, i presenti, la divotione, e la fede di quelli huomini santi? e già vedendo cominciarli a diffendere il Regno di Dio, che l'Angelo l'haveva annuntiato? e pronosticarsi con quei cast prosperi principi la gloria di Dio, e sa salute degl'huomini, ch'ella tanto desiderava? Che lagrime correvano per quelli occhi, che colori si vedevano, e scorrevano per quella Divina faccia? che ardori, e sentimenti eranoquelli diquel sacrato petto con queste, & altre considerationi?
Perche quivi se le rappresentavano tre cole insieme: le quali le davano materia di gran divotione, & allegrezza. La gloe la conversione del Mondo. E però co-

va? e di vedere, ch'ella era stata eletta per Madre di tal figliaolo? Come non dovevarallegrars colei, che haveva tauto cara la conversione del Mondo, che ivi se le rappresentava? Perche se l'Apostolo tanto si rallegrava per la conversione diquei di Corinto, che posto in mezzo di mille travagli, diceva: Io sono pieno di consolarione, e m'abbonda il con-tento nel mezzo de miei travagli, che gaudio riceveva quella Signora, che haveva tanto più maggior Carità dell'Apostolo San Paolo?

E se tanta era l'allegrezza della madre, quanto maggiore era quella dell'amator degl'huomini? quella dicoluiche per loro scesse di Cielo in terra? di quello che Gio. 4. doppo haveva a dire: Il mio cibo è il fare la volontà del padre mio (cioè la conversione de peccatori) quando nelle primitie di questi tre Rè, vedeva la conversione del Mondo, la salute degl'huomini la gloriz di Dio, la confusion del Demonio; il trionfo del peccato , e la vittoria di tanti Martiri, Confessori, e Vergini, e di tante migliaja di Monache, le quali così gloriosamente havevano a trionfar del Mondo per lui? Rallegrati dunque, ò Santo Bambino, rallegrati di tanto prosperi, e tanto felici principi, e ricevi questi doni, che già ti cominciano ad offerir quelli, che tu haida ricomperare. Etu, o Santissima Vergine, piglia forze, e rincora l'animo, che già i popoli, e Principi del Mondo da gl'ultimi termini Luc. 1. della terra ti cominciano ad honorare: perche poi ti chiamino beatz tutte le generationi, e si come tu fosti la più humile fràgl'humili, sii la più riverita, & honorata di tutte le creature.

Arriva adunque, anima mia, con questi Santi Re, & humilmente prostrata dinanzi a quello sacrato Presepio \_adora, & offerisci in for compagnia i tuoi presenti al Salvatore. Quelli offersero oro, che è il più pretioso di tutti i metalli: tu offerisci Carità, che è la più eccellente di tutte le virtu. Quelli offerlero incenso, che vale contra tutti i cattivi odori: tu offerisci Oratione, e divotipne, che vale per reprimer gl'appetiti disordinati, e sozzi della nostra carne. Perilche non fenza gran misterio i Sansia del figliuolo, la dignità della Madre, l ti Dottori intendono per l'incenio, e per l'unguento odorifero l'Oratione, me non doveva rallegrarsi di quella nuo- e divotione, per dar ad intendere la

natura, e proprietà, che quelle due vir- i che è la persettione, a persetti. Eperd tù hanno contra tutti i cattivi odori, che procedono da questa sozza cloaca del no-

stro cuore.

Perilche si come nelle camere de purganti, & infermi sogliono abbrucciare incenso, daltro profumo odorisero, perche non si senta il cattivo odore di quel luogo: così chi non vuol sentire il cattivo odor de gl'appetiti, e passioni della sua carne, procuri; che stia sempre vivo nel sno spirito quelto soavissimo odor di divotione: perche i beni, che nascono dall'Oratione, edivotione, sono contra i cattivi desideri del nostro cuore. Ma in che modo questo sia vero, non l'intenderà in modo alcuno, se non chis' ha visto con divotione, & a certi tempo n'è stato fuora.

Quelli finalmente offersero Mirra, la quale benche amara al gusto, è salutifera al corpo, e di soavissimo odore : tu offerisci lagrime di penitenza, che quantunque sieno amarissime al corpo; sono salutifere allo spirito, e di soavissimo odore innanzi a Dio. Perche qual cosa è più salutifera allo spirito, che quella che lo difende dalla corruttione de' diletti, e de vermi de vizj? Questa dunque è la virtu, e conditione di questa Mirra Celestiale: Perche si come lo tomaco guasto dal disordinato uso di cibi dolci, con nelluna cota fi cura meglio, che con purghe amare, così la coscienza di quelli, che vissero con diletti, con nessuna cosa si cura meglio, che con le lagrime della penitenza, e co'travagli della vita austera.

Perche altramente bollirebbono sempre i nostri corpi nelle cloache de vizi, se giornalmente non uscisse dalle nostre mani quella Mirra spirituale per sec-

carli.

Mà dimmi non è forse la lussuria una cloaca? lo veramente non sò se un'altra le ne trovi così dannosa. Entra accarezzando, morde ridendo, auvelena dilettando, & amazza consentendo. Beato adunque colui, le cui mani distillano sempre Mirra scelta per unger la sua carne con essa, accioche in questo modo sia libera da questa corruttione.

Questi dunque sono i doni, che noi dobbiamo offerire al Signore con questi huomini Santi: de'quali (come dice un

se le tue mani non arrivano a offerire a Dio l'oro della perfetta Carità, ò l'incento della divotione, offerisci almeno la Mirra della contritione, cheè un cuor contrito, & un corpo cassigato: perche salendo per questo al secondo grado, saleze possi dapoi cantar col Proseta, dicendo: Rivolgesti, Signore, il mio pianto in allegrezza, e rompesti il mio facco (il quale e lo spirito della mesticia) e mi circondasti d'allegrezza, dandomi spirito di divotione, e d'amore.

Finita questa offerta co' Santi Rè, ne segue, che noi gl'imitiamo ancora in camminar con esti al nostro paese per un' altro viaggio. Sopra le quali parole dice Eulebio Emissemo: La mutatione del cammino significa la mutatione della nostra vita: mà allora mutiamo il cammino, quando lasciamo il nostro huomo vecchio , quando abbracciando l' humiltà discacciamo la superbia, quando voltiamo il nostro cuore dall'ira alla patienza, quando dispreggiamo gl'antichi diletti, & i cattivi costumi della

vita pallata.

E veramente io non sò, perche ci dobbiano aggradire più presto i cammini aspri, e difficisi de vizi, e della superbia, essendo quelli dell' humiltà così piacevoli, piani, e diritti. Perche dove è l'humiltà, ivi è il ripolo, la trauquillità, e la pace. Perche come l'humistà per sè sia pacifica, e piana, quantunque s'alzino contra effa i venti, e le tempeste del Mondo, non travano, dove possano traboccar le lagrime del suo impeto furioso. E però qualunque incontto, che venga a dar sopra d'esta, abbassando la testa, facilmente l'allontana da sè; e lo vince. Di maniera, che ogni tribolatione è vinta dail'humiltà in quel mode, che nelle rive piane, de arenole si consumano, e fi distanno piacevolmente le lagune del mare: Mà come accade, che nelle rocche, e monti alti s'incrudelisce la furia de venti » dalla quale flanno guardate, e ficure le basse valli : così le vie de superbi sopo piene di dirupi, di balze, e di precipiz), perche dove stà la superbia, ivi stà lo sdegno, l'audacia, il travaglio, e la tribolatione: accioche ancora nel didel giudicio patiscano i superbi questa giu-Dottore) la Mirra appartiene a gl'inci-pienti, l'incenso a' proficienti, e l'oro, vagi si strascinino sempre dietro i suos

sermenti; come per il contrario quelle de' il potere, che è retto, il sapere che è inbuoni habbiano quivi il suo riposo, e la segnato, e la virtù, che è sostenzata? Insua consolatione.

IN CHE MODO L'ANIMA DIVOTA
cerchi spiritualmente ce' Magi il Bambino Gesà.

Però vediamo adefio più particolar-mente (secondo la sopradetta dottrina di San Bonaventura) in che modo habbiamo da cercare il Bambino Gesù con questi Santi Rè. Per questo adunque bisogna sapere, che quando già l'anima religiofa, mediante la Divina gratia; hà concetto spiritualmente, parterito, e posto il nome a questo dolcissimo Bambino, subito i tre Rè (che iono letre principali virtù dell'anima, le quali hanno Signoria fopra la carne, e sopra i suoi sensi, e come Re, e gente nobile, froctupand solo ne-gli essercizidelle cose Divine) cominciano a cercare il Bambino, che nella Gittà reale è stato loro rivelato, cioè nell'Univertità di tutte le Creature ; dev'eglilegnalatamente risplonde, e fi conosce per le maraviglie dell'opere sue. E lo cercano con le sante Meditationi, con puri affetti, eco divoti pensieri; e con questo dimandano di lui, dicendo: Dove èqueldo, il qual'è nato? perche noi habbiamo wisto la sua Stella in Oriente, hisognasapere lo splendore della sua chiasenza, & i raggi della dua luce nell'intime dell'ani. me nostre. Udiamo la sua voce, che è dolcissima, e gustiamo la sua dolcezza, che è soavissima, e riceviamo il suo odore, che è molto aggradevole, e sperimentiamo i suoi abbracciamenti, che sono molte dilettevoli. E però rispondici Herode, mostraci l'amato, & infegnaci, dove sa il fanciullo desiderato. Noi non veniame per veder la tua gioria, nè per acquissar la tua gratia, nè per riverir la tua Maestà: perche la tua gratia è sua fattura, la tua Macstà è sua creatura, la tua ricchezza è sua ombra, la tua pobiltà, e magnificenza è una picciola scintilta della sua infinita grandezza. Dì dunque, e non tardare; dove si trova questo Bambino? Insegnaci, dove sià la lunghezza accortata, la gravità allegorita, l'altezza abbaflata, e la larghezza fisetta? Dove è la luce oscurata, l'acqua assetata, e'l cibo affamato? Inlegnaci, dove sia Opere Granasa Tomo I.

segnaci, dove è l'eterno fatto Bambino, e lo splendor della gloria del Padre auvolto in panni? Dove udiremo piangere nella cuna quello, che è consolatione de' miserabili; dove vedremo esser portato in braccio quello, che softiene gl'Angeli, e gl'huomini? Questo desideriamo, questo cerchiamo. O dolciaimo, & amantisfimo Bambino eterno, quando ti troveremo ? quando ti compariremo innanzi? Nojola cola è a me l'allegrezza senza te, & il goder teco, e pianger teco è l'allegrezza mia: Tutto quello che a te è contrario, a me è penolo, e la tua fanta volontà è l'allegrezza, & il desiderie mio. E se è cosa tanto dolce il pianger per te, quanto dolce sarà il godere in tua compagnia? Dove è dunque il Signore, chenoi cerchiamo, e sopra tutte le cose desideriamo? Dove è quello, che è nato Rè de' Giudei, Legge de' divoti, guida de' miserabili, lume de' ciechi, vita de' morti, e salute eterna di quelli, che sem. pre vivono? A questa dimanda risponde l'Euangelista, che in Bettelemme di Giuda fi trova quello Signore. Bettelemme vuol dire casa di pane, e Giuda, Confessione: accioche noi intendiamo, che dopò la Confessione delle colpe si trova il pane degl' Angeli. In questo Santissimo luogo adunque si trova il Bambino Gesù con la sua santifima Madre: nel quale dopò una lagrimola contritione, e frue. euosa Confessione, molte volte fra le copiole lagrime fi gulla la doloezza del pane degl'Angeli ; dove la divota Ora-tione, che trovò l'huomo quasi disidente per li peccati suoi, lo lascia allegro, e confidance del perdono di quelli. O felice questa spiritual Maria, nella quale Gesù è concetto, della qual nasce, enella quale con tanta doicema, & allegrezza fi trova.

Mà qui è da notare, che questi Santi Rè lo cercarono per adorarlo con ogni riverenza; così voi altri Rè spirituali, che sono le sorze principali dell'anima divota, cercate questo Signore co'Rè, per adorarlo, st offerirgli. Adoratelo con riverenza, perch'egli è vosto Creacore, Redentore, e Glorisicatore; Creacore nella formatione della vita naturale, Redentore nella reformatione della vita spirimale, e Glorisicatore nella rimunerazione della vita eterna. Per

li 3 tan-

Inc. &

riverenza, perche è Rè potentissimo; e con l'honestà della vita, perch'è maestro sapiencissimo: e con allegrezza spirituale, perche è Prencipe liberalissimo. E non vi contentate della sola adoratione, mà accompagnatela con le voltre offerte. Offeritegli oro di Carità ardentissima, incenso di consolatione divotissima, e mirra di contritione amarifima. Oro di amore per gli beneficj ricevuti; incenso di divotione per li beni, che vi tiene apparecchiati: e mirra di contritione per li peccati, che havete commefio. Offerite l'oro all'eternità della sua Divinità, l'incenso alla sangità della fua anima, e la mirra alla passibilità del fuo corpo.

LA PVRIFICATIONE DI NOSTRA DON-Lna, e la presentatione del Bambine Gesù al Tempio.

A Purificatione della Sacratissima L Vergine nestra Donna & raccontata da San Luca con queste parole: Dapoi che furono finiti i giorni della puri-ficatione di Maria, socondo la legge di Moise, persareno il Bambino Gesti al Tempio, per presentarlo al Signore, secondo che nella Legge era scrittat la quale commandawa, the semi feliuols maschio, the aprivail ventre, della Madre, foffe fantificate, O offerto al Signoro. Less medefimamente per far i' offerta, che commandava la Legge, la quale era d'un paro di tortore, à di colombe. It era un'huomo in Gerusalemme il quale hoveva nome Simeene; ilquale era giufo, e timorefo di Dio, e viveva sparando la confolatione d'Isdraele : e le Spirite Sante dimerava fa lui . Et haveva ricevato risposta dallo Spirito santo, che non vedereb-bo la morto, finchi egli non vedesso il Christo del Signore. Et a sempo mosso dallo Spiriso fanto, venne at Tempio. E come i suoi parenti conducevano il Bambino Gesù per far secondo il coftume della Legge, egli lo prese nelle Jue braccia, e lode Die, diconde : Bora lascia, è Signore, il serve tue in pace secondo la promossa dolla tua parola; perche già i mici ecchi hanno visto la sua saluto, la quale apparecchiafti dinanzi alla faccia di tutti i popoli. La quale farà luce per la rivelatione delle genti, e per la grafia del popolo tuo d'Isdraele. Il Padre, e la Madre di Gesù se ne fravano pieni di maraviglia per le cose, che

tanto, à Regi, adorare quello Signore con | di lui fi dicer ano. E Simeone gli diede la benedittione e disse a Maria: e questo Bambino à posto qui per puina, e sollevamento di molti in Isdraele, e per un segnale, a cui bà da contradire il Mondo. El'anima tua sarà sympaffaen com un coltella: perche fiemo scopers; i pensieri di melti

Et eravi una donna Profetessa, chiamasa Anna, figliuola di Fanuel, della tribù d'Asser: Questa era donna di molto tempo. 🖒 era quivuta sette anni co'l suo marito dalla sua perginità: O eragià arrivata a gli ottantaguattro anni dell'età sua ; la quale non ji partiva mai dal Tempio, servende con digiuni, & erationi il giorno, e la notte; la quale sopragiunse in queft' hora medefima , è lodava Dio , e parlava di lui a sutti quelli, che speravaño la redentione d'Isdraele. E dapes che ess bebbero snito tutta quello, che havevano a fare, secondo la Legge, se ne teraarone alla Provincia di Galilea , pella fua Città di Nazarosso. Es il Bambino cresceva, O era confortato, pieno di Sapienza, e la gratia di Dio me in lui. Fin qui sono parole dell'Euangelista.

Circa questo sacraso. Missero, considera prima, come finito già il numero de' giorni , che allegnava la Legge ; partendofi a Vergine da quel Santo Presepio, e lasciandolo pieno di lagrime, e di gratie per la divotione de'fedeli, si parti per la volta di Gerusalemme, per ubbidire al commandamento della Legge. Entra dunque la Vergine per la posta della Città co'l Bambino in braccio . O Santo Bambino, questa è la Città, dove (lecondo che è stato profetato) haida sar gran miracoli, perche quivi hai da far un'opera maggiore, che non fù creare il Mondo: poiche maggior cosa è redimere il Mondo, che crearlo di anovo. Questo è il campo, dove baida combattere con quel famoro Gigante Golia: con cinque piaghe mertali ricevute nel tuo corpo, e col baftone della Croce; dove lo vincerai, e gli troncherai la testa con l'armi sue istesse; distruggendo la morte con la tua morce, de il peccato con la pena del peccato. Questa è la terra, dove tu bai da giostrare . Passegiala ora, Signore, molto per tempo: accieche pei tu riconolca molto bene i suoi passi. Ora la passerai a cavallo, & allora a piedi ; era tolto dalla Vergine in braccio, allora pigliando tu la Croce sopra le spalle. Quel monte, che tu vedi in alto, ò che incontro,

٩.

Signor mio, darai, e riceverai in quello: perche ivi perderai, la viez, mà distruggerai il Regno del peccato, e manderai per terra il Prencipe di questo Mondo. O quanto disferente osserta sarà quella da quella d'hoggi. Hoggi sarai osserto, e redento; ivi sarai offerto, e Redentore. Hoggi farai redento co cinque damari, che daranno per te: ivi sarà ricuperato il Mondo con cinque piaghe, che riceverai sopra di te. Hoggi sarai offerronelle braccia di Simeone: ivi nelle braccia della Croce . Quello d'adello è il Sacrificio della mattina, quello farà della fera .

Segue adunque il Santo Euangelio , e dice, che in Gerusalemme era un Santo huomo chiamato Simeone, il quale haveva ricevuto la parola dallo Spirio santo, che non vederebbe la morte, finche folie nato il Salvatore del Mondo. In cui par, che si verifichi quello, che dice Sant' Ambrogio, che non solamente gl'Angeli, i Profeti , i Pastori , & i Parenti , ma ancora i Santi vecchi danno restimonio della Natività del Signore. Tutte l'età, tutte le nationi fanno fede della verità de'Misteriauvenuti , e miracoli fuccessi; la Vergine genera, la sterile partorisce, il muso parla, Elisabetta profetiza, i Magi adorano, il Sambine Giovanni ferrato nel ventre di sua Madre, firmilegra, la Santa Vedova Anna loda, il giusto Simeone spera. B con ragione il chiama giusto: perche son tanto procurava la fuz salute, quanto la commune di tutti: desiderando da una parte uscire daila carrere del corpo, mà dall' altra bramando di vedere il Signore promefso; perche ben sapeva egli, quanto felici havevano ad effer gl'occhi, che lo vedeslero. Fin quì sono parole di Sant' Ambrogio: Sopra le quali possiamo molto bene esclamare con Agostino, dicendo: Queste sono, Signor Gesu, le maraviglie, che ora danno testimonio della tua grandezza, innanzi che le tempelte del mare ubbidissero al tuo imperio, innanzi che la furia de' venti per tuo commandamento cessalle, innanzi che i morti al tuo grido risuscitassero, & il Sole nella tua morte s'oscurasse, e la terra nella tua Resurrettione tremasse, & i Cieli, ascendendovi tu, s'aprissero. Di maniera, che ancora andando come Bambino nelle braccia del la Madre, già eri conosciuto per Signore di tutto l'universo.

Mà tornando alla Sacrata Vergine, viene in questo giorno a offerire al Tempio il suo primogenito, & unigenito, con l'offerta, che la Legge commandava a' poveri: le quale era d'un parodi trotore, ò di colombini : dove è molto da considerare la povertà della Santa Vergine, Luc. 16 poiche non offerie un'agnello, che era l'offerta de riechi, mà un paro di tortore, è di colombi, che era offerta de' poveri. Et havendo ricevuto pochi giorni innanzi così gran profenti, e tefori da quei Santi Rè, già gl'haveva distribuiti a' poveri ; restandosene nel medesimo stato di povertà, che prima: come quella, che piena di Spirito fanto intendeva, che la volontà, del Figliuolo era, di ricco farsi povero, per arrichir noi con la sua poverta. Entra poi la Santa Vergine nel cempio materiale, per offerire il tempio vive, e spirituale, ch'ella portava nelle sue braccia. O maravigliosa novità! Offerisce il tempio nel tempio: offerisce Dio a Dio: presentali dinanzi a Dio quello, che mai non si parte da Dio. E ricomperato per cinque danari quello, che è la Redentione di eutrigli huomini. E offerto per mano della Vergine quello, che è l'offerta di tuttoil Mondo. Volge la Vergine il deposito al medefimo Signore, che l'haveva per raccomandato: e corrono i rivi al luogo, donde uscirono, per veltassi a correre.

Mà è molto da considerare, che quivi. nou solo s'offerisce questa offerta al Pa- Eccl. L. dre Eterno, mà ancora si consegna hoggi per mano della Vergine in braccio alla Chiela, & a tutte l'anime sedeli, di cui era agente il Santo Simeone, che rappresenta la persona della Chiesa: di forte che quel Signore, per desiderio del quale sospirava il Mondo con tutti gl' eletti, e per la speranza, e penosa dilatione del quale era sospesa la natura humana, hoggi lo dà la Sacratissima Vergine a tutti i fedeli: & effi lo ricevono nelle braccia per mezzo di Simeone. Percioche qual' altra cosa doveva les fare, che dare quello, che haveva; poiche ella vedeva tale essempio di liberalità, e misericordia nel suo medesimo figlinolo? Vedeva, come egli s'era dato a gl'huomini per prezzo della sua Redentione, per compagnia del suo estilio, e per premio della sua beatitudine; che doveva dunque far colei, la quale

haveva tali essempi di larghezza, se non re (che sono gli affetti, e sensi delle perdarci quanto bene ella teneva, che era questo Celestial tesoro? Questa donatione su ratificata per autorità di tutta la Santissima Trinità. Perche su data per autorità del Padre nella Legge : per volontà del Figliuolo, ches' efferse per nostro rimedio; e per operatione dello Spirito santo, che trasse Simeone al Tempio; e per mano della Sacratissima Vergine, che come vera Madre possedeva questo tesoro, se ne sa hoggi a noi questa serma, e vera donatione. Perche negl'altri Misteri passati la Chiesa non l'haveva ancora ricevuto con questa maniera di solennità: Mà hoggi per mano della Vergine, che era persona commune, nel Tempio di Dio, che era luogo commune, essendo procurator della Chiesa il Santo Simeone, amator del ben commune, riceve la Chiesa questo dono nelle sue braccia; & è introdotta per mezzo di lui, & ammella alla sua possessione; e così canta, e si gloria in questo giorno, dicendo: Habbiamo ricevuto, Signore, la tua misericerdia nel mezzo del tuo Tempio: o si come il tuo nome à grande, così à grande la gloria, e lode della tua maestà in tutta la terra. Correte danque ora tutti, ò fedeli, a questo Tempio, perche vi tocchi parte di questa gloriosa offerta. Tutti voi, che havete sete, venite all'acque, e voi che non havete oro, nè argento, venite a ricevere questo do-no Gelestiale. Correte, vecchi, e cantate con Simeone. Correte, vedove, e predicate con Anna. Correte, vergini, & allegratevi con Maria. Correte, huomini, e cinti di fortezza con Giuseppe. Correte, bambini, e congiunti col. Bambino Gesù. Correte, giusti, e ricevete la gratia. Correte, peccatori, e ricevete il perdono. Correte, Angeli, e maraviglatevi di vedere Dio redento, la Vergine purificata, il Signore di tutte le cose humiliato, e soggetto alla Legge. Imparate pella scuola di questo Bambino, come essendo Dio canto alto, li piacciano i cuori humili in Cielo, & in

Sal. 47.

Dopò questo considera più particohrmente l'allegrezza, e consolatione, la quale hebbe questo Santo vecchio in questo giorno. Gli Euangelisti ordinariamente non scrivono altro, che l'istoria de' Misterj, lasciando tutto l'interio-

sone) alla divota meditatione del pietoso lettore. Quali erano dunque l'allegrezze, & i pensieri di questo Santo huomo, vedendo con gl'occhi suoi. e ricevendo nelle sue braccia il Salvatore del Mondo, chi lo potrà esprimere? Ver deva il Santo huomo questo Mondo pieno di malitie, e peccati; vedeva le migliaja d'anime scendere ogni giorno all' Inferno. Gli dolevano fin dentro al cuore ( come è vero giusto ) l' offese di Dio, e la perdita di tante anime; desiderava tanto il rimedio di questi mali, quanto era il dolore, che pativa per yedergli. Sapeva, che questo rimedio era stabilito alla venuta di questo Signore: dava voci giorno, e notte gridando, e sospirando per quella, ricordandos, che era scritto in Esaja: Voi, che tenete me- El. 62 moria del Signore, non tacete, nè cessate d'importunarlo, finche faccia Geru-salemme occasione di lode in tutta la ter-

Quando adunque il Sant'huomo vide adempiti così larghi, & antiofi defidezj; quando vide già essere stato udite le sue orationi, e ricevute le sue lagrime; quando si vide innanzi nato il rimedio del Mondo, quando vide il Figliuolo nelle braccia della Madne, come una pretiola margarita legata in oro pretiolo: e non solamente lo vide con gl' occhi suoi, mà ancora lo prese melle braccia, & in esse l'adorò, e riverì ( come quello, che chiaramente conosceva per ispiratione di Dio quel, ch'egli haveva in braccio ) quando vide, e contemple tutto quello, che faceva? che diceva? che sentiva? che lagrime spargeva? che gratie, e lodi dava a chi per tanto bene l' haveva guardato? Con che divotione, con che amore, con che timore distendeva le sue braccia, per ricevere in esse quel tesoro? che rivi di lagrime correvano per quella faccia; e per quelle venerabili guancie, con le quali rigava il viso del Bambino, che. haveva al petto? che baci gli dava? come lo stringeva con le braccia, dicando con la Spola nella Cantica : Io hò tro-vate quello, che ama l'anima mia, le tengo, e non lo lascierò. E che allegiezza riceveva insieme la Vergine, vedendo le lagrime, e la divotione di questo Santo vecchio; e considerando, in quanti modi cominciava a risplender la

zloria del suo Figliuolo, e come ogni giorno consecravano più i testimoni di quel, che egli era? Ma questa allegrezza non fù del tutto pura, come le passate : ma mescolata con un' amarissimo calice di dolore, che cominciò in questo giorno, e si finì con la vita. Perche quando quell'huomo pieno di spirito di Dio, frà la confessione, e le lodi del Bambino, cominciò a profetizare i travagli grandi, e le contradittioni, che il Mondo gl'havevaa fare, & il coltello del dolore, che doveva passare l'anima della sua innocentissima Madre, ivi cominciò ad amareggiare le allegrezze della lua vita. Perche appena hebbe gaudio tanto puro, che non fosse adecquato con l'angoscia, e co'l timore di quel giorno. I cui travagli quanto manco distintamente conosceva, tanto l'amore faceva, che gli sospettasse maggiori. Che sai huomo Santo? perche vuoi dare perpetua materia di dolore a questa Vergine? lasciala ora nella lua fanta fimplicità, e non le dir cola, che il saperla sia di perpetuo marti-

rio per tutta la vita fua. O se tu sapessi che vena di dolori tu le hai scoperto con quella parola, e che materia di travagli le hai dato con quella dolorosa Profetia? Se ella non sapesse alcuna di queste cose, viverebbe in una perpetua pace, & alleggrezza; viverebbe in continuo gaudio con la prefenza del fuo Figliuolo: ma da quì ininanzi la sua vita sarà una Groce, & una lunga morte. O quante lagrime, ò quanti gemiti potevi schifare co'l silentio di quella parola? Che configlio dunque fù il tuo a voler dir quello, che tanto la doveva trafiggere? Non fù certo configlio tuo, ma dello Spirito fanto; perche quel medesimo, che insegnò quello, che doveva essere, ti comandò, che tu lo rivelassi. Non insegna Dio quello, che s'hà da dire, e tace il tempo, nel quale s'hà da dire; perche chi è Maestro dell'uno, è Mae-Aro ancora dell' altro. Perche dunque, Signore, volesti trafiggere così il cuore di questa Vergine? perche volesti, che vivelle lempre con tormento quella, che non commise mai peccato? Senza dubbio la cagione sù, perche in tutto volesti, che fossero conformi la Madre, ed il Figliuolo; e poiche questa Vergine era la più perfetta delle perfette , non lasciasse di partecipare della maggior gloria del Santo de' Santi.

E perche la maggior gloria di questo Signore fu l'haver patito tanti dolori per ubbidienza del Padre; non fù ragionevole, che mancasse parte di questa gloria alla sua santissima Madre; e si come il Figliuolo sempre portò la Croce dinanzi a gl'occhi suoi, patendo con la memoria di quella, così la Vergine portalle dinanzi a suoi questa medesima Croce, e patisse con la medesima memoria. Dove sono dunque adesso coloro, che infamano i travagli? quelli che tanto fuggono l'asprezze della vita? quelli che con tutte le sue forze cercano la morbidezza, & il riposo della vita, & in quello mettono la sua felicità? Se questi fossero i veri beni, le due migliori persone del Mondo non mancherebbono di quelli: e se i contrari follero veri mali, non ne sarebbono tanto piene. Di che dunque ti lamenti infermo, povero, e tribolato: perche Dio ti tratta nel modo, che trattò il suo Figliuolo, e la sua Madre? Lo schiavo hà per molto buona medicina quella, che il Padre dà ad un suo molto amato figliuolo: perche dunque ci teniamo aggravati noi della medicina delle tribolationi, delle quali il Padre Eterno fece tanta parte alle due più amate persone del Mondo? Chi con quello estempio non hà le tribolationi, per favori, e beneficj di Dio, non sò qual'altra cosa gli possa bastare.

Doppo questo considera gi' essercizi di quella Beata Vedova, essempio di tutte le vedove, donzelle, e maritate: di cui dice l'Euangelista, che non mai usciva del Tempio; servendo al Signore con digiuni, & orationi il giorno, e la notte. Quanto convenienti essercizi sono per una vedova, digiuno, 🎉 oratione? Il digiuno mortifica la carne, l'oratione inalza lo spirito. Il digiuno santifica il corpo, l'oratione purifica l' anima. Il digiuno mortifica le passioni, l'oratione empie il cuore di buoni desiderj. Il digiuno acccorda la viola, l'oratione sa la musica. Il digiuno merita le consolationi, l'orationi le ricevono. Il digiuno purga l'anima da' vizi, l' ora-tione la fa bella con le virtu. Co'l digiuno vince l'huomo il Demonio, con l'oratione trionfa di Dio. E iono tanto incatenate insieme queste virtù frà di loro, che appena l'una si può trovar senza l'altra: perche nè nel travaglio,

& asprezze del digiuno potrebbe l'huo- all'Eterno Padre il suo unigenito Figliuomo perseverare senza le delitie dell'oratione; ne l'oratione si potrebbe perfettamente effercitare senza la temperanza del

digiuno .

Et in questi due effercizi perseverò quella santa Donna fino a gl' ottanta quattro anni della vita fua; perilche haveva molto poca necessità de' digiuni per macerar la carne, cesì per la molta eta, come per l'habito lungo fatto nella cassità. Ma tuttavia la Santa vecchia in quella età digiunava ( come digiunavano quei fanti Padri dell' Eremo) non già per domar la carne, ma per elevar lo spirito, e per far guerra perpetua all'amor proprio, per spedirsi da tutti i penseri delle cose corporali, e per poter del tutto impiegarsi ne pensieri delle cose spirituali. A questi tali dunque rivela Dio i suoi milterj, dà loro parte de' suoi secreti, e scuopre la buona nuova del suo Euangelio: di che fece fede il Profeta, dicendo: A chi infegnerà Die la [ua fapienza? Et à chi darà orecchie, & insellesso, per insendere i fuoi Misterj? A i separati dal latte, e divise da i petti: cioè à quelli, che per amor fuo s' allontaneranno, e detestoranno tutte le dilitie, e piaceri del Mondo; accioche quelli, i quali per lui rinontiarose tutt' i diletti del corpo, fieno sempre pieni di confolationi dello Spirito fanto.

IN CHE MODO L'ANIMA divota presenti con la Vergine il Bambino Giesk nel Tempio.

Apoi che l'anima religiota hà concetto spiritualmente dentro di sè il Bambino Gesú, e l'hà partorito, mettendo in opera il buon proponto fatto; e dapoi che hà gultato la dolcenza, e l'oavità del neme di Gesu, e trovato co'Rè questo Siguore: che altro le manca, se non che camminando alla Celeste Gerusalemme, & entrando nel Tempio, presenti al Padre il Figliuolo della Vergine? Ascendi poi, à Maria spirituale, non già alla montagne, ma all'habitatione della Celese Gerusalemme, e piegate humilmente le ginocchia nel Sacro Palazzo di quella Città soprana, dinanzi al Trono della

lo. E loda prima Dio Padre, per ilpiratione di cui concepissi il proposito della buona vita. Glorifica Dio Figliuolo, per riformatione dieui ponefii in opera il buop propolito. Seguisa poi di benedire, e fantificare lo Spirito fanto, con la cui fantificatione fin qui perfeverasti ne' buoni essereizi. Glorifica, danima divota, Dio Padre in tutt'i doni suoi, e beni tuoi: perche egli è quello, che con secrete ispirationi ti levò del Mondo , dicendo : *Volta*ti, valtati Sunamite , voltati , voltati a me. Glorifica ancora in tutte l'opere tue Dio Figlinolo, perch'egli è quello, che con la sua secreta riformatione ti liberò dal poter del demonio, dicendoti, che tu piglialu il suo giogo sopra di te, e scotessi il giogo del demonio dalle tue spalle : insegnandoti, che quelto giogo era amarillimo, & Matt. 14 il fuo foaviffimo; eche quello conduceva a gl'eterni tormenti, e questo al porto della faluce durabile . Quel giogo , se è soave, è ingannatore, e d'un momento : queito con la dolcezza, che ha feco, da vera, & eterna gloria. Quel giogo inalza un poco quelli che lo portano, per confondergli eternamente: ma chi porterà quello, per un poco di tempo si humilierà, ma poi regnera per sempre, Questa è adunque la dottrina con la quale il Figliud di Dio per sè, e per li fuoi ministri ti riformò, o ti liberò da gl'inganni del demonio, e dalle lutinge della carne, o del Mondo.
Glorifica ancora lo Spirito fanto, perch egli con la dolcezza delle sue consolationi ti sforzò a far bene, dicendo: Venite a me tatti voi, che travagliate, e setecarichi, che io vi riftererò. Perche a quello Matte. mode un'anima delicata, fiacca, & inferma, auvezza a i diletti del Mondo, & all'allegrezza del fecolo, & imbriacata co'l vino del Galice di Babilonia, come potrebbe perfeverare, e far profitto nel bene incominciato, essendo legata e stretta co i lacci de peccati, e frà tante reti dell'a<del>n</del>tico nemico, frà tanti mali configli, frà tanti impedimenti della virtà, frà tanta moititudine di factte d'amici, parenti, e conoscenti, che ti vorrebbono levar dal cammino del Cielo; le tu non foss misericordiolamente ajutata, e doloemente ricreata con la gratia, econsolatione dello Spirito santo? A lui dunque attribuilei tutti questi beni, e nena te, edigli con pura, edivota inbeatifima Trinità, offerisci, e presenta stentione: Tu, Signore, hai operato in

me tutte l'opere mie: piente sono io di-1 nanzi a gli occhi suoi, e niente posto; e tutto quello ch' io sono, è della tua misericordia, senza la quale niuna cosa posso fare, che ti piaccia. A te danque, clementissimo Padre di misericordia, offerisco quello, che è tuo, de a te lo raccomando tutto, e te humilmente riconosco per datore di tutt' i beni. A te, beatissimo padre, sa lode, a te gloria, a te gratie, perche con il tuo infinito potere mi creassi di niente. Te lodo, e glorisico, beatissimo Figlinolo, perche con la qua eterna sapienza mi liberasti dall' eterna morte. Te benedico, adoro, e santifico, beatifimo Spiriso santo, che per tua pietà, e clemenza mi chiamasti dal peccato alla gratia, dall'efilio alla patria, dal travaglio al ripolo, o dalla mestitia del Mondo ai diletti, allegrezze, e consolationi del tuo spirito,

### LLLAFUGA,IN Egitto ,

Matt. 2. Doppo, che i Magi se ne farono an-dati nei paesi loro, dise San Matteo Euangelista, che l'Angelo del Signore apparve a Giuleppe dicendogli: Levati, e piglia il Fanciullo, e la fua Madre, e fuggi in terra d' Egitto perche Erode hà da cercare il Panciullo, per ammazzarlo. Il quale effendosi levato, prefe il Fanciullo, e la fua Madre, e fuggish in Egitto: e quivi sifermò fino alla murte d'Erode : perche s' adempisse guello, che disse il Signore per Ofe. 116 il Profeta: D'Egisto chiamai il mio Figliude. Allora Brode vedende d'effere flato burlaço da' Magi, prele grandifilmo Idegno. E mandando i suoi minifiri, ammazzò quanti fanciulli erano in Betelemme, e nella fua terra, da duganni in giù secondo il tempo, ch'egli haveva dimandato ai Magi. Allora s'adempi quello, che haveva detto il Profeta: Nella terra Gier, 310 di Rama fu udita una vace di molto pianto , & urle ; con cui Rachele piangeus i fuoi figlinoli, e non polfe ricevar consola-

tiene, perche gli vide morti. Effendo adunque già morto Erode, l'Angelo del Signore apparve in figne a Giuleppe, dicendo: Levati, e pigliail Panciullo, e la fus Madre, e torna nella terra d'Iidraele: perche già sono morti quelli, che cercavano amazzare il Fanciulio. Il quale essendosi levato. prese il Fanciullo, e la sua Madre, e venne alla terra d'Isdraele. E vedendo, che Archelao regnava in Giudea per Erode suo Padre, hebbe paura d'andarvi , & effendo ammonito in logno , che fuggisse nella Provincia di Galilea, di morò in Nazarotte: acciocche s'adempille quello, che era statodetto da i Pro-feti, che il Salvatore sarebbe chiamato Nazareno. Questo che habbiamo detto,

e registrato in San Matteo.

Fin qui . Sacratifima Vergine, ogni cofa è stata allegrezza, ogni cofa favori del Cielo, ogni cola maraviglie sopra maraviglie. Tempo è oramai, che tu cominci a bere del calice del tuo Figliuolo. & a saper, che cosa sono i travagli del Mondo. Tempo è (dice il Savio) d'abbrac-ciare, e tempo da la sciare gl'abbracciamen. Eccl. b ti. Fin quì estato tempo di godere degl' abbracciamenti del tuo Figliuolo, & ora è tempo, che cominci a bere del calice. che ha bevuco lui. Non sperar, Signora, altro frutto in questo Mondo. Siamo in valle di lagrime, in inogo d'Esilio, in terra di condennati; appresso alle rive. di Babilopia, dove fono ammutoliti gl' organi di Sion, e dove tanto di rado s'odano canti d'allegrezza. Per tanto apparecchiati, Vergine, alle lagrime, poiche il tempo, e luogo non t'invitano ad altro. Hoggi si serra il tuo Alleluja; hoggi si dà fine a'tuoi piaceri, e ti si danno a mangiare gl'amarifimi frutti di quello fecolo.

Consideriamo qui, con quanta preflezza fi levaffe la Sacratiffima Vergine in quell'hora, e pigliasse nelle sue braccia il Bambino, e lascialle la sua povera casa, e senza spedire alcuna cosa ( perche la firettezza del tempo non le davacommodità ) comincialle in gran fretta a far quel viaggio, Perche come quella, che lapeva tanto dimere il telero, che haveva, non faceva calo di perdere tutte le cole, per guardare un benexanto grande. O notte oscura, ò notte renebrola, ò notte di lagrime, e di dolore! O se in tal maniera sapesserogi huomini stimar Christo, se sapellero fare quel capitale, ehe converteb-. be di questo tesoro, equando corresserischio di perderlo, e di perdere ognialero bene; sapellero perdere per guadagna-re, de anco pigliaflero con l'Apottolo Filip.; tutte le perdite per guadagno : quan-

do con tali perdite conservassero questo ; sti fanciulli? Che male havevano fatto, bene. Perche le l'assuto serpente sà metter tutto il corpo a pericolo per salvar la testa (in cui consiste la sua vita) diamo in loro altra colpa, che l'esser quanto più dobbiamo noi altri mettere a rischio ogni altra cosa, per assicurar Christo capo nostro, in cui consiste la l nostra vita?

Tornando dunque a te, ò Vergine Santiflima, molto grandi furono i travagli, che patisti in questa giornata, lasciando la patria tua, la casa tua, i tuoi dolci conoscenti, e parenti, e camminando per paesi stranieri, e per terre d' Idolatri, & Infedeli, con quel Bambino sì delicato nelle tue braccia, dove non havevi casa, nè albergo, nè facoltà di servirlo. Se frà tuoi naturali non trovasti più, che una stalla; & un Presepio per la natività del Bambino, che troverai frà Infedeli , Barbari , e stranieri ? Dove ti riducevi? chi ti riceveva? chi ti usava carità, dove regnava l'infedeltà; vedendo ivi così bandita, e morta la cognitione di Dio, e tanto vivo il culto, e servigio de Demonj? Se del Gen. 11. Santo Lotte si dice, che dimorava frà quelli, che tormentavano l'anima del giusto, con le sue opere cattive : e se dell'Apostolo S. Paolo si legge, che af-Higgeva il suo spirito, vedendo la Città d'Atene data al culto degl'Idoli, che sentivi tu, che quanto maggior gratia havevi, tanto più sentivi il disenore di Dio, e la perdita di tante anime? E tu . o Santissimo Bambino, perche così presto vuoi cominciare a patir travagli? perche non vuoi perdonare a i teneri anni di cotesta tua età ? E non solo questo argomento, ma la crudeltà d'Erode ci dichiara la perversità, e malitia del Monfer.de Nat. do . Di cui tratta copiosamente Gregorio Nisseno, fratello di S. Basilio, con queste parole : Questa sentenza d'Brode non solo ci scopre l'estrema, e non mai villa crudeltà di questo Tiranno, ma ancora la sua grandissima cecità, e pazzia. Percioche qual cosa lo moveva a far morir questo Fanciullo? Risponderà egli, che per la Stella del Cielo, che i Magi gli dissero, la qual era segno d' esser nato un Rè nuovo. Dimmi dunque, balordo, se questo nuovo Rè è così potente, che può alterare i Cieli; era questa una giurisdittione appresso della tua? Perche dunque mandasti a pub-

blicare un'editto così crudele contra que- I

che cagione t'havevano dato di sentenza tanto crudele: poiche noi non venati? E tu per quella fola cagione empi la Città di carnefici, e mandi le madri congiunte co'figliuoli: & è da credere, che ancora i Padri, & i parenti si trovallero a quello doloroso spettacolo. Ma quali parole basteranno per scrivere, e metter dinnanzi a gl'occhi quella calamità sì grande, e quelle lagrime, e musica tanto confusa, che facevano i fanciulli, piena di lamenti? insieme con quella delle madri, de'Padri, e da'parenti, che tutti afflitti davano voci, e gridavano contra le minaccie di quei crudeli carpefici? Chi potra con parolo esprimere, in che maniera sava il boia di quel fanciullo con la spada ignuda in mano, con gl'occhi fanguigni, & infuecati, e con le parole furiose, strascinando con una mano il fanciullo, e con l' altra alzando la spada per ferirlo : e dall'altra parte, come l'affilita madre tirava il fanciullo a sè, sottopomendo il suo collo al colpo della spada, per non veder con gl'occhi suoi stracolar le viscere sue? Chi dichiarerà l'animo de Padri, i prieghi, le grida, i gemiti, gl' ultimi abbracciamenti dei suoi figliuoli ? poiche tutte queste cole insieme accadevano in un medesimo tempo? Chi haverà lagrime per piangere tante figure, e maniere di calamità, e dolori delle madri , confiderando , come da usa parte il misero fanciullo se ne stava lattando a i petti , e dell'altra riceveva il colpo della spada, che lo passava da una banda all'alera; e come la miserabil Madre da una parte lattava il figlio, e dall'altra riceveva il suo sangue nel seno. B molte volte accadeva, che il crudel boja errando ili colpo, trapalizva la Madre, ed il figlinolo infieme con una fola florcara , e così venivano à congiungersi due sangui insieme. E perché la crudel sentenza del Tiranno commetteva, che s'amazzassero i fanciulli da due anni in giù, accodeva ancora in. questo tempo, che una Madre havea. due figliuoli : net che mi fi rappresen. ta un'altro spectacolo più doloreso del pallato, & è il vedere due carnefici intorno a una fola Madre p uno tirando a sè il figliuole maggiore, e l'altro a sè il minore, che lattava. Qual'era dunque

Greg Niff.

Dom.

si scorgeva partito per mezzo; e ponendola in dubbio, a qual de due manigoldi ricorresse, poiche ambedue tiravano i bambini, uno da una parte, e l'altro dall'altra; udendo uno dar fuora le voci, e piangere; e l'altro balbuzando gridar con lagrime verso la Madre, e dimandarle loccorso? Che faceva dunque la povera Madre? dove audava? dove fi volgeva? a qual di quei gridi rispondeva? e di quale piangeva prima la morte; poiche egualmente la stringevano gli stimoli dell'amore, e della natura ? Fin quì sono parole di Gregorio Nisseno, le quali hò voluto registrar quì così alla distela, perche di qui si vegga, fin do, ve arriva la malitia del cuore humano, e particolarmente fin dove arriva il difordinato appetito dell' honore, e della propria eccellenza. Perilche volta gl'occhi a questo fatto, e guarda, che fece questo malvagio Re, per conservarsi l'honore, e stato, che haveva. Che maggior crudeltà, che maggior ferità, che spargere tanto sangue? Hracciare tanti fanciulli? trafiggere tante madri? lasciar tanti Padri senza figliuoli, etante case senza heredi, perasheurar sette anni di Regno? O cicca fellonia! O invidia balorda ( dice San Leone Papa ) che pensi di guaftar co leuo furore il consiglio Divino ! Avertisci; che il Signor del Mondo, non serca il Regno temporale, poiche egli viene a dar l'eterno. perche dunque cerchi di pervertire l' ordine immutabile delle cole ordinate da Dio? Perche vuoi tu metter la mano, & anticipare la fellonia d'un' altro? la morte di Christo non è di quello tempo. Prima bilogna ordinar l'Euangelio. Prima bisogna predicare il Reuno di Dio: bisogna prima, che sani gl' infermi : bisogna prima, che faccia de' miracoli.

Guarda dunque, a che estremità di mali la superbia, de il desiderio di regnare spinsse questo ssortunato: poiche mon solo il sece più crudele di tutte le siere, ma ancora il più balordo di sutti à balordi. Questa è dunque, fratel mio, la miseria del cuore humano, questa è la matura dell'amore disordinato di se medesimo; sin qui arriva l'amore della propria eccellenza, e sin qui hai a creder tu ancora di te, che arriverai, se havesai la medesima cagione, è se non sa-

il cuor della miserabil Madre, che in ciò rai prevenuto dalla Divina gratia:

Ma oltre a tutte queste cose bisogna molto considerare la grandezza della Divina bontà, che rispiende nella gloria di questi fanciulli. Qual maggior bontà, e liberalità, che accettate Dio non solo per Sacrisicio, ma per Martirio, una morte patita non per volontà, ma per necessità: dove non su volere, ma sorza: dove non su diverso, ma accidente: dove non su cuore di Martire; benche vi solle corpo di Martire: dove non su divorione in quello, che moriva, ma crudeltà in quello, che amazzava: e dove era finalmente coltello di Tiranno, ma

non spirito di Martire? Maa tutto questo che mancava, venne a supplire la Divina gratia, la quale mutò la calamità in corona, e gl'accidenti in meriti. Perche non è maggiore la malitla d' Erode, che la bonta di Dio: e se quella malignità si distese a dar pena fenza colpa, non è gran cofa, che questa bontà si diffenda a dar corona senzamerito. Guarda dunque, distadente, guarda, pufillanimo, e scrupoloso, che per ogni bagatella pensi d'ester condennato: quanto miglior Dio tu hai, che non credeyi, quanto amatore de gl' huomini, quanto defideroto della tua falute, quanto amico di dat suagloria: poiche per darla, egli cerca di quelle occasioni, e di tali servigi si contenta. Si come disse un certo Filosofo; Se un liberale tal volta cerca l'occasioni di far benesicio, quanto più lo farà questo, che sopra tutte le virtu è lodato di misericordioso, e liberale? Questo Signore non è tale, che gli piaccia solamente il corpo dell'opere, ma lo spirito, co'l quale si fanno (che è la buona volonta) ma quello che hà tane ta fame del nostro bene, si contento in questi fanciulli di quello, che trovo, e venne a supplir con la gratia suz a quello, che mancava, aggiungendo per bontà sua all'erà quello, che non haveva. O beati fanciulli felicemente nati, ma più felicemente morti! Muojono (dice Eusebio Emisseno) i fanciulli per Christo, muore la ziusticia per l'innocenza. Quanto felice età, che ancora non può troyar Christo, e già merita morir per Christo; e non havendo corpo per le ferite, gia l'hà per le passioni? Ouanto felicemente nacquero: poiche alla prima entrata del nescer loro, gli

ne della vita, ma co'l medesimo fine della vita comprarono il principio dell'eternità. Non par, che sieno ancora. maturi per la morte, ma muojono felicemente per la vita: appenna hanno provato la presente, e già ricevono la futue già ricevono le corone: sono levati di I i Cori de gl' Angeli.

## COME IL VANCIFILO GEST fiperdesse di dodici anni, e come su trovato nel Tempio.

rà i Misserj della infantia, e pueritia del Salvatore, è molto dolce da contemplare ; quando Gesù û perdette nel Tempio: dove molte volte accaderà, che cercando con la Madre il perduto Figlivolo, firicoverano, e trovano i perduti. Per quello adunque bilogna sapere, che Dio commandava nella legge, che tre volte l' anno comparissero dinanzi a lui tutt' i figliuoli malchi. E perque-Ro la Sacratissima Vergine, come persona di tanta ubbidienza, conduceva quel Santo Figliuolo in Gerusalemme z presentarlo dinanzi a Dio nel Tempio, & adempire la legge. Ellendo adunque il putto di dodici anni (che è il più fiorito, epiù gratioso stato della vita ) andò con lei in Gerusalemme: & essendole il fanto fanciullo sparrito davanti, & havendolo poi cercato frà i parenti, e conoscenti fenza trovatlo, se ne tornarono un'altra volta in Gerusalemme, e s'aggirarono per tutta la Città , per tutte le Piazze, e luoghi di quella, dimandandone tuttiquelli, che incontravano, enelfuno fapeya darne loro nuova. Passarono in questo modo tre giorni, e tre notti, nel qual tempo la Sacratissima Vergine non dormiva, nè ripolaya, vedendo esferle mancato il suo tesoro, temendo ancora maggiori pericoli. Perche essendole passata si gran parte della vita in timori, e spaventi, & ora vedendo che il putto, il quale era tanto mansueto, & ubbidiente, lesi era levato dinanzi, erano così grandi i timori, e dolori di quelta absenza, che non è lingua, che potesse esprimerlo. E la ragione è molto

venne a ricevere la vita eterna. Trova-l' chiara. Perche il dolore, e tuttigl'alrono dunque al principio della vita il fi- [ trifentimenti , hanno il fondamento nell' amore: di maniera, che quanto l'amore è maggiore, fanto è maggiore il timore, ed il dolore con tutti gl'altri affetti, & accidentidell'amore. Chidunque potrà spiegare la grandezza dell'amore, che la sacratissima Vergine portava al suo Fira: appenagl' havevano posti nelle cune, p gliuolo ? Perche era il maggiore di quanti amori niuna pura creatura ha pottabraccio alle madri, edi là fono portati a [ to al Mondo, ne porterà già mai. E questo amore cresceva ogni giorno co'continui atti di virtù, meritevoli di maggior gratia, & amore. Se i rividunque quando arrivano al mare (per molto piccioli che sieno ) entrano molto potenti, per le molte raccolte d'acqua, che banno ; quale era allora quell'amore , che da principio era stato si grande, dopò tanti anni d'accrescimento, con sì grandi accidenti , & accrescimenti d'amore? Se cost grande adunque era l'amore di quelto tesoro, qual era il dolore d'haverlo perduto? Se così grande è il dolore, come l'amore? Non sono parole al Mondo, che possano esprimerlo. Ma perche della grandezza dell'amore, e del dolore di quelta Vergine noi ne trattiamo a bastanza nella Vita di Christo nel Memoriale, non diremo altroin questo luozo "

Volendo adunque lo Spirito santo dar fine a questo Millero della Vergine; ordind, che andalle a cercare il Figliuolo nel luo proprio luogo, ciaè nel Tempio, e cala di Dio. Perche è cola comune il trovare quel, che si cerca, nel suo proprio luogo. Se dunque il Tempio è luogo di Dio, in esso è ragione, che si cerchi, e si trovi. Il Tempio è casa d'oratione, & iviè certo, che si trova Dio, E però y fratello, quando tu farai afflitto, sconsolato, distratto, tepido, secco, e senza una scintilladi divotione, entra in quesso Tempio, persevera nell'oratione: che se tu con sede, & humiltà persevererai in quella, senza dubbio troverai Dio: e l'incendio d'haverlo trovato, sarà la divotione, la sozvità, e la ricreatione, &

allegrezza, che ivi riceverai.

Quando adunque la Sacratifima Verine alzò gl', occhi, e vide quella lu-ce, che tanto deliderava: quando la pietosa Donna circondata tutta la Città, trovò la pezza dell'oro, che haveva perduta; chi potrà spiegare l'allegrezza, ch'ella bebbe? Se così grande fù il

dolore di perderla. qual su poi l'alle-1 miglianti dicevano quelli huomini. grezza di trovarla? Restarono le mede-1 Trovato adunque la Santissima Verlime lagrime ne gl' occhi suoi, ma mutossi la cagione di esse; perche prima erano lagrime di mestitia, & ora sono lagrime d'allegrezza; Bella è la misericordia di Dio, vel sempo della tribolatione ( dice il Savio ) come ombra d' Estate, come acqua fressa alla sete a come serenità dopò le nuvele oscure. Adunque che doveva effer quella misericordia, e quella luce dopò le tenebre di tanta mestitia? Accostossi la Madre, dove era il Figliuolo, non afpettò, che finifce la disputa, non su impedita da tantagente, che n'era, en-trò nel mezzo di sutti, e non si ferma finche arriva al suo amato. Ma di che maniera lo croyò? a sedere nel mezzo. de' Dottori, che gl'udiva, 🏂 interrogava. Non era tutto parlare, ne tutto udire, ma alle volce udiva con patienza, & alle volte dimandava con discrettione. Et era così grande la prudenza, che haveva nell'una , e nell'altra cola, mag-] giormente nelle risposte, che sutti re-1 stavano sospesi, & attouiti di vedere in quella sì tenera età tanto ingegno, canta lapienza, tanta eloquenza, canto riposo tanta gravità, tanta prudenza, e tante maraviglie, che in quel volto Di-vino, in quelli occhi, ce in quelle parole risplendevane. Perche se bene ivi non vedevano efferiormente altro, che fi-1 gura d'huomo, tuttavia pareva, che xi j fosse qualchealtra cosa, più, che humana. Percioche si come moite volte l'acuterza de gl'ingegni, e la manfuetudine de' cuori risplende ne' volti, e ne gl'occhi (che sone come interpreti, e testimoni dell'animo ) così quella suprema Divinità, che in quel picciolo corpo stava serrata , mandava duera i fuoi raggi, & alquanto scopriva quel-lo, che dentro fi nascondeva : come noi vediamo nel Sole, che quantunque sia coperto da qualche nuvola, autravia si scopre un certo che del suo spiendore.

Eccl. 35.

Li però con molta cagione 6 maravigliavano gl'astanti, e dicevano frà loro: Chièquello? Che putto è questo? che novità è questa ? che sapionza è que-] sta in questi anni ? di chi è Figliuolo] questo putto? Come ha potuto impe-] rar tanto in si poco tempo; di che pa-tria è? Dove è stato serrato fin'ora que-Mo teloro? Quelle, & altre cole fo-

gine il Figliuolo in questa disputatione, dice l'Euangelista, che se gl'accostò, e dislegli: Figliuolo, perche hai tu fatto così? ecco che tuo Padre, & io con do-Luc, 2 lore ti andavamo cercando. A cui ri-[pole il Figliuolo, Perche mi cercavate] Non sapete , che mi bisogna esser presente a i negozi, che sono del mio Padre ? Aspra risposta par questa del Figliuologila Madre: ma in questo ci si moltra la gravità, 🏂 integrità, che dobbiamo offervare co i nostri Padri, quando ci fossero d' impedimento nella via di Dio: guantunque essi nel resto debbano estere uditi : & il medesimo Signore . che ci infegnò una cofa, ci infegnò l'altra. Perche appresso dice l'Euangelista, che se ne ando con loro, e che era loro ubbidiente in tutto quello, che gli commandavano. O parole di grande ammiratione. Era (dice) loro suddito, Chi? a chi? dice San Bernardo, Dio agl' huomini; Dio, dico, a cui sono sudditi gli Angeli, a cui ubbidiscono i Prencipati, e le Potestà, ubbidisce a Maria: e non solo a Maria, ma ancora a Giuseppe per amor di Maria. Maravigliati d'ambedue queste cose, e pensa di qual tu debba più maravigliarti. D della grandissima humiled del Figliuolo, d della grandissima dignità della Madre: perche l'una, e l'altra cola è degna di grande ammiratione. Che Dio sia soggetto ad una Donna, è humiltà senza essempio; che una Donna habbia autorità sopra Dio, e dignità senza comparatione. Frà le lodi delle Vergini particolarmente si canta, che seguono l'Agnello, dovunque si vada. Se dunque è così gran gloria feguir l'Agnello, quanto maggior gloria farà andargli innanzi? Impara, huomo, ad ubbidire; impara, terra, a fottometterti; impara, polvere, a far quello, che ti è commandato. Dio s'humilia, etu t'innalzi? Dio si sortomette agl'huomini, e tu desiderando signoreggiare, ti anteponi al tuo factore? Perche è cola certa, che quante volte delidero commandare agl'altri, tanto procuro antepormi a Dio. Se per esser huomo ti sdegni d' imitar l'effempio d'un'altre huome : non ti sdegnar d'imitare, se tu vuoi; quel del tuo factore. Se non lo puoi seguire, do-yunque và; almeno seguilo, dove discese per te. Cioè: se non puoi salire all'asto

to calle della verginità, almeno segni Dio ! per il fecurissimo cammino dell'humiltà : | te cagioni : perche se Dio tiene tanto condal quale se non si allontanano le vergini, nou è dubbio, che seguitano l'Agnello, dovunque và. Fin quì sono parole di San Bernardo.

Ma qui habbiamo maravigliofo essempio non folo d'humiltà, ma ancera d'ubbidienza. Perche chi si sdegnera d'ubbidiread un'altro, poiche il Signore degl' Angeli venne ad ubbidire gl' huomini? e tutto il saper di Dio, tutto il porere, tutta la maesta si fa soggetta, & ubbidisce, etalmente corre, dove lo mandano una Donna, & un povero legna-juolo? come non si confondono prosontuoli, i geloli dell'honore, e quelli che

vanno misurando come con un compasso le cortesse, eriverenze? Se qui il Cielos'

abbassa alla terra, in che modo la terra si vuole alzar sopra i Cieli, e si sdegna di fa-

re, quel che fa Dio? Ma frà molte cose, che tu hai da considerare in questo passo, una delle più paincipali è il sapere, perche il Signore permettelle, che quella innocentissima Vergine patille un sì grave dolore, come fù quello, ch'ella senti per ispatio di tre giorni, e tre notti. Perche consentisti, Signore, che una Vergine tanto pura, e tanto aliena dalla colpa, patisse pena tanto grande; poiche la pena si dà per castigo della colpa ? Baltava, Signore. quel coltello, che paísò l'anima fua con le parole di Simeone : le quali volesti, che tanto per tempo fossero udite dalle sue orecchie, perche tutta la vita le fosse un martirio di timore, e di dolore, e perche non mai havelle gaudio tanto puro, che non folle adacquato dal travaglio, e memoria di quelle parole, Bastava l'assalto di quella timorosa notte ; nella quale fuggi in Egitto, & i sette annid'estilio, che vi passo fra Idolatri, & Infedeli. Perche vuoi ora rinovare tutti i dolori passati, levando il Figliuolo dalla presenza della Madre in tempo, che regnava il figliuolo di Erode Archelao, herede dell'ambitione, e Tirannia di suo Padre, per cagione dicui fuggi un'altra volta di Giudea in Galilea per rivelatione dell'Angelo. Che cosa è quella, Signore? Tutta la vita sua hà da passare questa innocente Vergine frà le lagrime, & i pianti? Perche usi così gran severità con persona; che tanto ami?

to di tutti i capelli de' fuoi, quanto ne terrà de'travagli di quella Vergine, che fà più lua, chenelluna altra pura creatura; poiche ella non fù folamente fua ferva come tutte l'altre, ma madre sua, il che non fu alcun'altra? Ma tutte queste cagioni fi riducono a due, che conviene saperle, a gloria della Vergine, e profitto dell' huomo. Perche (quanto alla prima) chiara cosa è, che non si trova maggior gloria, nè maggior merito in questo Mondo, che patir travagli, e delori peramor di Dio: perche nina cosa e, che più aggradisca a Diofrà tutte le virtù, che l'amore: e come vi siano molti gradi, e prove di questo amore, quello è il più fino; il più provato, & il più eccellente, che viene a patir di buona voglia travagli per la cosa amata: E per questo l' Apostolo San Paolo si gloriava tanto nelle tribolationi; e per questo l' Apostolo San Giacomo vuele, che noi habbiamo in quelle ogni contento, & al- Jac, 4 legrezza: perchaper quelle si esfercita la patienza, che è l'opera più perfetta; e che più perfettamente scuopre la finezza

Certa cola è, che di questo haveya mol-

lendo provare a i Corinti, ch'era Aposto- 2, Corit lodi Christo, piglia per argomento i miracoli, che faceva in nome fuo, e la pa-

tienza, che haveva ne i travagli, che pa-

dell'amore di Dio. Perilche S. Paolo vo-

tiva per lui.... Adunque se tanta gloria è patir travagli per Dio., non era dovere, che questa Vergina più Santa delle Sante, e più pertetta delle perfette, mancasse di questa gloria; mache si come fù la maggior di tutte nella perfections, così fosse vantaggiata sopra tutte nella Croce, e patienna de travagli. Quella dunque fù la prima cagione di quello dolore, che serve per gloria, & honore della Beata Ver-

gine . : Ve ne sono ancora due altre, che servano per consolatione, e profitto nostro; perche volse il Padre Eterno che quella Vergine folle ancor ella nel fua genere, come il Figliuolo, mediatrice, & Auvocata degl'huomini. Perilche, si come il Figliuolo (secondo che dice l'Apostolo) bisognava, che fosse Hebi partecipe delle nostre fatiche, e dolori, perche fosse fedele, s misericordioso Pontefice, & Auvocato degl' huemini: e che sapesse non solo per Teorica

come Dio, ma per esperienza come haomo passibile, che cola erano i travagli, e dolori, acciò che noi fossimo più certi della sua compassione, e misericordia (come di consorte, e compagno delle no-Ître miserie) così ancora conveniva, che la Beatissima Vergine (poiche Dio l'incarnava a questo effetto, sapelle ancora per esperienza tutte queste angustie, e milerie, perche noi fostimo più certi, che come Donna di dolore, e Madre di misericordia saprebbe compatire a i miserabili , e far ufficio di fedel mediatrice , & Auyocato per loro . Nel che fi vede, quanto fù grande la pietà, è misericordia di Dio verso gl'huomini, poiche per consolargli, consentì, che tolle afflitta questa fua Spoia tanto amata con quello coltello del dolore.

Quella confideratione ferve ancera per consolatione di quelli, a i quali Dio molte volte spiritualmente si nasconde, privandogli delle consolationi spirieuali, e dell'allegrezza della fua prefenwa, e dislattandogli à tempo de quel dolce latte, che bevono da suoi petti. Perche molti (quando ciò manca loro) peniano, che il tutto sia perduto, e che Dio gl'abbia privati della Macílà, egracia tua; e così cascano in tentationi di pusillanimità, mestitia, e diffidanza, con che perdono quella fortezza, e vigore d'animo, che è necessaria per andare per il cammino di Dio. Per consolatione adunque di questi tali, appena è cosa, che più ajuti, che il considerar l'innocenza di queda Vergine, e l'absenza di questo fanciulto. Perche se con si grande innocenza petè flare un'abienza di tanto dolore , non è j gran cofa il far co'servi quel, che si fece con la Signora . E benche ciè molte volte naica da nofira negligenza ( per non far troppa sima di contervar la gratia della divotione, con la memoria continua del nostro Signore) accade nondimeno moite volte (enza colpa , per fola volentà , e dispensatione Divina, come accade a questa Vergine.

E poño caso, che molte volte accade questo senza colpa, nondimeno non mai accade senza cagione: la quale non è altro, che la gloria di Dio, & il profitto degl'huomini. Perche di qui si vede chiaro, che non havendo l'huomo nelle sue mani quest'allegrezza spirituale, e non l'acquistando, quando la procura, sappia, che quella non è opera tanto sua, quanto

Opere Granata Tomo L

misericordia Divina. Dalche nasce, che per mosto, che Dioto consoli, e lo favorisca, de alzi sepra le nuvele, si ciene in sua propria opinione tanto basso, e tanto senza prosuntione, come se niente havesse; poiche quel che tiene, non è proprio, ma alieno; come una veste totta in presso per certo tempo, sinche il padrone la voglia per sè.

Questo serve ancora ( come dice San Bonaventura) per un'acqua forté, è come per un grave Purgatorio per mondare, e purificar l'anime de giusti. Perche quanto questi hanno gustato, e conosciuto maggiormente per esperienza la dignità, e soavità di questa visitatione Celestiale, tanto più fentono il mancamento di quella.Il quale tolerato con humiltà, e patienza, e con ringratiare Dio, è uno de' graditi sacrifici, che si facciane a Dio. Perche questo è un sacrificar in spirito Isac, che vuol dire allegrezza, quando l'hnomo accetti per amore , et ubbidienza di Dio il mancamento di questo frutto dello Spirito santo. Perilche si come la lima fa il ferro molto bello, limando, e confumando tutta la ruggine, che hà di fuori; così la lima spirituale di questa tribolatione confuma la ruggine ste' nostri peccati, e lascia l'anima pura, e netta da ogni bruttura. Queste dunque sono le cagioni, per le quali il Signore permette questo travaglio della sua absenza ne'suoi eletti , perche per lui godano di tutti questi frutti: e per quello lo permisse nella lua innocentissima Madre, acciò che con l'ellempio di lei fi consolassero in questo travaglio, tenendola per compagna del ino dolore.

Di questo sparire di Dio vi sono ancora altre cagioni, delle quali si rratta copiosamente nella seconda parte del libro dell'Oratione, e Meditatione.



QVI SI TRATTA, IN CHE MODO l'anima divota hà da provare il fanciullo Carin dopò l' haverlo perduto.

E Perche dopò l'haver perduto spiri-tualmente il fanciullo Gesù, conviene cercarlo con la Santa Vergine, e non ripolar per trovarlo; come questo s'habbia da fare, e con quanto fervore, e diligenza si debba cercare, ce l'insegna la Sposa nel libro della Cantica, la quale vedendosi lontana dallo sposo, lo chiama, e prega, che torni in fretta, dicendo: Riterna, amatemio, con la velecità del daine, e della capra mentana, quando corrono per li monti di Bettel. Queita voce (dice S. Bernardo, sopra questo passo) è un continuo desiderio, che l'anima religiosa tiene del ritorno dello sposo; equal sia l'anima, che merita quetto nome di sposa, lo dichiara il medesimo Sauto con queste parole: Dammi un'anima, la quale quelto sposo visiti molte volte spiritualmente, a cui la familiarità della conversatione habbia dato ardimento, & il gusto, esoavità della fame, & il disprezzo di tutte le cose, quiete, & otio, per voltarif tutta a Dio, & a quefla tale metterò io nome di sposa, e questa è quella, che grida, egli dà prescia, perche venga. Ma come lo fpolo non corre lubito a questa voce, crescendo con questa dilatione il deliderio, apparecchiosti a cercarlo con ogni diligenza. E prima lo cercò nella sua via stretta (cioè in un luogo appropriato al raccoglimento) e non lo troyando, si leva di là, e corre per tutte le piazze, e luoghi, e non lo trova. Nedimanda ancora a tutti quelli, che incontra per vizggio, e nessuno le ne dà nuova. Che desiderio adunque, che ardoreèquesto, che fa leyar la sposa di notte, e non havere spavento di comparire in pubblico, correr per tutta la Città, e dimandare publicamente, & a ciascun. passo dell'amato, enor desister da questa, dimanda peralcuna via, nè per la difficoltà del travaglio, nè per perdere il temrappresenta dunque un'ardore, e diligenza si grande, se non il servore, e pensiero co'l quale l'anima, che merita il nome di sposa di Christo, lo cerca, quando se

lo fente lontano? Perche vede che quefta absenza (come dice il medesimo Santo) è creatrice in messitia, e fastidio spirituale, causatrice di sospetti, e stimolo d'impatienza, matregna della Carità, emadre della diffidenza. E perciò non senza cagione la spola si travaglia, finche trova; perlevera, lospira per la presenza dell'amato.

Ma bilogna vedere adello, dove l'hà da cercare per trovarlo. Tre luoghi afsegna San Bonaventura, dove l'anima divota, e Religiola trova quello Signore: & in questi vuole egli, che lo cerchiamo, edice così: Cercate quello Signore con la sposa nell'horto de suoi disetti, deve egli và , e palleggia con le don-zelle (che sono l'anime divore) dove raccoglie à gigli con le Vergini, dove mangia il frutto delle fue mele f'che fono l'opere, buone) con l'anime perfeste. Gercatelo ancora nella casa de' yini pretiosi, che imbriacane l'anime, dove hà la cena apparecchiata, alla qual invita folamente l'anime pure, e neste, che leguono l'Agnello, dovunque vada. Nella qual cena, egli si cinge, e le fa sedere alla mensa, & egli in persona assistendo, ministra loro diversi cibi, così della sua altissima, e sacratissima Divinità picome della sua dolcissima. e santissima humanità. Perche in questo convito bevono gl'amici, & i molto famigliari; aniici s' imbriagano. Gorcatelo ancora nell'anticamera del suo sacrato Palazzo, doye ripola con la Spola Gelestiale: dove dorme bel mezzo giorma; quando con lo splandore dell'eterna luce illumina l'anime, e con l'ardoredella carità l'infiamma del suo amore. in quello luogo ispira nelle orecchie della Spole i feereti della fuz profonda sapienza, & in queño le da mercede conforme alla sua incitimabile magnificenna. Qui l'accatezza, p la consola, e le dice: Dimandami ciò, che vuoi, e ti lara dato. Quivi si odono tali, e così grandi maraviglie, che s'intendono, ma non si parlano, è perche non a possono elprimere, ò pershegl'huomini; che ancora: vivono, come huomini son le polfoso intendere. O felici quelli, che tropo del sonno, nè per la vergogna di spo- sono intendere. O felici quelli, che tro-sa, nè per il timore della notte? Che ci vano Gesti in questa camera secreta, e quelli che hanno già licenza d'entrare in questo ristretto! O quanto pochi sono quelli, che lo trovano nell' horto de'inoi diletti; e manco quelli, che lo ..... ISTO-

molto manco quelli, che possono entrare in questa secreta camera. Ma il ri- bidito a i suoi consigli ? Perche non ho poso, esonno spirituale dell'anima, che perseverato nell' ubbidienza delle sue quì è entrata, lo disende, e guarda lo Canti io Spolo, dicendo: Io vi scongiuro, figliuole di Gerusalemme, che non destiate, e non facciate vegghiar l'amata, fin ch'ella non voglia destarsi. Per tanto voi, che ancora prendete gusto delle cose terrene, e trattate agozi temporali, contentatevi dopò l'haver cercato diligentemente Gesù, di trovarlo co i Rè nel Presepio, perche la voltra coscienza non è forse anco fatta giardino de i diletti: dove fioriscono le divote Meditationi, dove danno odor di sè l'opere virtuole, e dove si gustano le fante ispirationi.

Ma per la pietà, e misericordia grande di questo Signore, dopò molte la-grime, e gemiti, e dopò l'esservi ritirati da i trassichi, e negozi del secolo, vedeste lo Sposo per un breve spatio nell'horto de'suoi diletti; ò per dir meglio accostandovi fino alle porte della casa de i vini, vedeste per le fessore della porta lo Sposo ornato, e cinto passare, e ministrare, e porgere all'anime sue diversi vini, e cibi delitiosi; e licentiati da i portinari di questo luogo, vi rivolgeste a i soliti negozi del Mondo; sareste poi più compunti, ricordando-vi di quella allegrezza spirituale, che voi sperimentaste nell'horto de i diletti, di quella gloriosa festa, e convito, che come da lungi per l'aperture della porta vedeste nella casa de'vini ( dove | per così poco fpatio godeste una sì grande allegrezza, che sopravanza tutte l'allegrezze del Mondo. ) In questo caso cercate con la sacratissima Vergine il fanciullo Gesù perduto nel tempio, e cercatelo, come lo cerco ella con dolore, con mestitia, con gemiti, e pianto. Er andando in cerca, dite nel vostro cuore: O quando ti troveremo consolatore, in cui speriamo? quando ti troveremo allegrezza nostra, la quale desideriamo? O se l'anima nostra potesse ora correre una volta fola, le mon alle braccia, e consolationi dello Sposo, wie meno alle porce del giardino de i dileca ti; e della casa de i vini, dove si sente l'odor soavissimo di quelli? Misera me; che lasciai nel Tempio l'amantissimo Gesu', quando uscendo A là, mi voll

ttovano nella casa de i vini preriosi; e sera me, abbandonara, e piena di cordoglio, e vergogna! Perche non hò ubparole? poiche nel tempo, che ho goduto della sua presenza, e della sua allegrezza, tutte le cose mi sono successe bene; e quando io l'haveva, tutte le cose m'avanzavano. Ma, ò miserabile, che per la povertà delle cose del Mondo, hò perduto le vere ricchezze: per l'asprezza de i suoi travagli, hò perduto i diletti del Cielo: per le cure, & angoscie di questa vita, hò perduto il riposo dell'anima, e la dolcezza dello spirito: per li negozi alieni mi dimenticai me stesso, e per regger gl'huomini mi dimenticai di Dio, mio amato, mio consolatore, e mio dolcissimo Gesù. Che fare dunque? dove anderò? dove lo cercherè io per trovario un'altra volta?

Alcune volte per queste cure m'e ac- Qui parla caduto perdere il mio Signore, ma aju- in person. tandomi il Clementissimo Padre di mi- sua. sericordia, nella cui vigna travaglio alla cui volontà per configlio de i miei maggiori ubbidisco, per cui gloria molte volte mi privo delle sue consolazioni, per occupare il cuore ne i suoi negozi, e per honor dicui mimetto a diversi travagli: ajutandomi (come dico) la sua iolita pietà, dopò haverlo perduto, cercandolo con gran gemiti, e lagrime, frà le medesime l'hò trovato con grande allegrezza del mio cuore. O id ora lo trovassi un'altra volta di quelta maniera, parmi, che non mai lo lascierei, ma con ogni sforzo lo terrei. Che farò dunque! mi leverò e cercherò quello, che ama l'anima mia, e dopò l'haver finiti i negozi, e maneggi, m'accosterò al luogo dell' oratione. E se quelto non mi basterà, lo cercherò con la Vergine frà i parenti, e conoscenti, cioè frà le perione spirituali, e divote; che frà que-fle dimora ègli, or in queste sa la sua habitatione, quando l'altre lo perdono. Questi sono quelli, co quali egli dimora nella solicudine ; quando so strepico dell'orde lo fa faggir da me . Povero mie; "! che quando io era în solitudine; come quelli, lo presi, lo possedei; è l'abbracciai, dove ora distratto dalle cogitationi, de occupato ne i negozi, l'ho miserabilmente perduto . Ditemi ap trafficht; c negozi del Mondo! O mis I dun the voi adello, o anime Religiofe,

Kk 2

voi altre, che state separate dal Mon- E però non solo la Sacratissima Vergine do, impiegate nella consideratione delle cose Divine, se havete visto quello, che ama l'anima mia. Io sò certo, che l'havete, lo possedete, lo sentite, elo godete. Datemi ora dunque per carità quello, che dando non perdete, e communicando non lasciate. Perche se ora per la distrattione delle cogitationi s'è intepidito il fervore della carità, spero nella bonta del Signore, che non sia perduto l'habitò della Carità. E se per l' occupationi lasciai di conversare famigliarmente con l'amato, mi confido in quello, che non m'allontanzi dal suo amore. E se per attender un poco all' edificatione del profumo non mi accostai a lui con tutte le forze dell'anima mia, habbia nondimeno desiderio di voltarla a lui. E per consessare la verità, non per gloria mia, ma per muovere a pietà il mio Signore, humilmente allego, che non per mio profitto, ma per fuo configlio, non per mia ambitione, ma per sua gloria, non per l'honore della Prelatura, ma per salute del prossimo m'intricai nelle cure, e ne i negoz). Perche dunque hò da mancare della presenza dell'amato, per quel ch'io feci con pietola intentione, e quali gemendo? Molte volte per servire all'amico si priva l'huomo del gusto della sua presenza, ma questo si ripara poi con l'allegrezza d'ambedue. A questo modo io alcune volte ho lasciato lui per amor di lui. Se io dunque per accrescere 12 fua gloria hò patito tanti travagli, persecutioni, contradittioni, e mormora- l tioni de cattivi, & ora mi volto a lui l gemendo, e piangendo: debbo for (e mancar della sua conditione, s'io cerco di sespirare frà tanti travagli? E se egli nel suo Euangelio ci chiama a sè, dicendo: Penite a me tutti voi, che travagliate, e sete carichi, che ie vi dare refrigerie; Forse 10, che per honor suo sopporto il peso del giorno, e del caldo, doppo il travaglio non mangierò delle moliche, le quali cascano dalla mensa del mio Signore? Non mai voglia Dio, che l'amato dimori solamente con voi altri contemplativi, e che il lavoratore che travaglia, sia disprezzato, e disfat-20; poiche, come dice la Scrittura, conviene che il lavoratore alcuna volta gusti del frutto della patria Celestiale, perche non venga meno sotto il travaglio.

Matt >

godè questo Signore, ma ancora l'occupata Marta l'hebbe molte volte per hospite in casa sua. Per tanto io considato nella Divina clemenza, che ci st scuopre in tanti essempj di misericordia, cercherò una volta Gesù con la Sacratissima Vergine nel Tempio, un'altra volta con la Sposa nel suo Palazzo, un'altra coi Discepoli nel Genacolo, & un'altra coi Santi Rè nel Presepio. Tutte le cose sopradette sono di S. Bonaventura. E così molte di quelle sentenze servono per consolatione, & ammaestramento delle persone spirituali, che è per necessità della carità, ò per ubbidicaza de'suoi maggiori, lasciano per un breve spatio gl'essercizi della contemplatione, per soccorrere alla necessità del prossimo, è a i negozj raccomandatigli da'suoi maggiori: i quali finiti i negozi, debbono Executo tornare con quei Santi animali d'Ezechiel , come il baleno all'interiore dei suoi esfercizi, allegando humilmente dinanzi al Signore queste cagioni della distrattione, per acquistar la gratia della sua consolatione. Vera cosa è, che non mai deve il servo di Dio intricarsi talmente ne i negozi, che tratta, per buoni che sieno, che del tutto perda di vista la guida: anzi sempre deve affaticarsi di mantenere il forno del cuor suo caldo, acciò che poi facilmente possa con poche legne, e poco travaglio cuocere il suo pane.

#### DEL SANTO BATTESIMO, e del progresso, essempj, travagli, e descrina del Salvatoro.

Fin qui, Redentore, e Signor del Mondo, habbiamo trattato de i princip) della tua Santissima vita, fino ai dodeci anni dell'età tua, e poiche babbiamo contemplato l'opere, & i travagli del fanciullo, giusta cosa è, che ancora gli contempliamo del grande: perche in questi habbiamo più che confiderare. Quando dunque s'auvicinò il tempo, nel quale doyevi cominciare a metter la mano all'opere grandi, ti levasti ad operar la falute del tuo popolo,e come gigante ti allegrafi per sal, 19. correre al cammino della nostra mortaliti .e povertà. È per insegnarci prima la virtù dell'humileà, la quale havevi comincia-

to innanzi al principio della tua dottrina, volesti che la prima opera da grande fosse ancora d'humiltà. Perche essendo tu Agnello d'innocenza, andassi da S. Giovanni tuo servo, che in quel tempo battagana Publicani, e peccatori, e posto nel meazo di quelli, humilmente lo pregasti, che ti battezasse.

Ma dapoi, che nel battefimo s'udi quella! voce del Padre, che diceva: Questo è il mio diletto Figlinolo, in sui mi sono compiascin-20; allora fosti condotto dallo Spiritosapto nel deserto a combattere co'l nemico. Ivi digiunasti, & orasti quaranta giorni, innanzi che comincialti la predicatione l dell'Euangelio, per infeguarci ancora, in l che modo dobbiamo apparecchiarci, quando vortemo cominciare alcuna opera segnalata. Ivi combattesti co'l nostro auversario, e vincesti il nostro vincitore; a lui levasti le forze, & a noi l'accrescesti, acciò che potessimo superarlo. A tutti l questi incontri t'offeristi per nostro amore. I la salute degl'huomini, e la gloria di Dio. e nessuna cola havesti per difficile a te, che fosse di profitto a noi .

Matt. J.

Gio. 17.

Non ti levò da questo travaglio la solitudine del deserto, nè la fatica del digiu-no, nè gl'assatti del demonio, nè l'asprezza della penitenza, nè il travaglio dell' orare, edel vegghiare: Sempre havevidinanzi agl'occhi la necessità, e siacchezze delle nostre membra, e per queste come fedelissimo capo travagliavi, per sanarle, e provederle di tutti i beni co'l tesoro de' meriti tuoi, perche tutto quello, che ci mancava, l'havessimo in te. Tu sei quello, che dicesti con la tua santissima bocca: 10, Padre, misantificoper loro, percheloro sieno veramente Santi; perche fi come tutti siamo stati distrutti per la colpa d'uno, coa) fossimo santificati , e reparati per la santità, e meriti d'un'altro.

Dopò questo, perche la luce Divina, che stava coperta sotto il velo della tua humiltà, era dovere, che si scoprisse, per illuminar quelli, che stavano nelle tenebre, combre della morte, cominciassi a conversare con gl'huomini, ca a predicar la dottrina dell'Euangelio. Ma chi potra ora esprimere, quanto miracolosamente ti mettessi a quess'epera? Quanto pietosamente chiamavi i peccatoria penitenza quanto liberalmente gl'invitavi con la tua gratia? e con quante promesse, e minaccia procuravi di vincere la sua durezza. Quanti viaggi facessi per tutta quella terra cercando anime? Con quanta benignità

Opere Granata Tomo I,

ricevevi quelli, che venivano a te / conquanta misericordia perdonavi loro le colpe, esanavi le loro piaghe? quanto dolcemente correvi, dove essi ti chiamavano? e quanto mansuetamente rispondevi a quei, che ti contradicevano? Quanto piacevolmente trattavi i tuoi Discepoli? quanto amorovolmente riprendevi la sue durezza, epoco sapere? e quanto senza cessar giorno, e notte gl'ammonivi; oc indrizzavi al sommo bene? Non suggivi i peccatori, non havevi a schisso i leprosi, non discacciavi i publicani, oc peccatori. A tutti davi te stesso, come eri venuto per tutti, sapendo, che non i sani, ma gl'infermi hanno bisogno del Medico,

Non ti stancavi à camminare, ne a predicare, nè a l'offrire tante contradittioni. Il giorno ti davi al servitio del prossimo, la notte te n'andavi al monte , e vegghiavi in orațione per lui. Questi erano i tuoi trastulli, e le tue seste; cercare in tutto Questo dicevi, che era il tuo mangiare, & il tuo bere; far la volontà del Padre, e finir l'opera della nostra Redencione, ch' egli t'haveva raccomandato, Non t'allontanò da questo la difficoltà del negotio. non la grandezza del debito , non la contradittione degl'huomini, non l'ingratitudine de cattivi, non l'asprezza de. viaggi, della fame, della sete, del freddo, e del caldo, con tutti gl'altri mali: anzi come un'altro Giacobbe, ti pareva poco questo per la grandezza dell'amor, che portavi alla Chiesa tua Sposa. O sedelissimo Pastore, e quanto bene manegiasti il negotio del Padre? e quanti travagli patisti in conservarlo? Vegghiavi giorno, e notte sopra questo, & il sonno se ne fuggia dagl'occhi tuoi; e quanto il lupo haveva portato via, lo pagasti tu con sette volte tanto.

THE

Kk 3

DEL-

#### DELLA DOTTRIMA,

E Predicatione del Salvasore.

Uesto a' è dette generalmente della vita del nottro Salvatore, ma per maggior lume, e cognitione di quella, sarà bene trattar più in particolare dell'eccellenza della sua dottrina, degl'essempi ammirabili delle sue virtà, e de travagli

della fua Santiflima vita .

Quanto al primo , una delle più quotidiane considerationi del vero Christiano deve esser la legge di Dio, e la dottrina de Tuoi Santi commandamenti . Perilche frà le lodi dell' huomo giusto una delle principali è, che egli penfi alla legge del Signore giorno, e notte. Et il Profeta Davidde ne Tuoi Salmi ad og ni passo si gloria dell'amor, che portava a questa Santa legge, e come tutto il giorno teneva i suoi pensieri in lei, e come questa consideratione gl'era più dolce, che il favo, ed il miele. Se dunque era cola tanto dolce a quello Santo il considerare le parole, e commandamenti di quella antica legge; quanto più dolce sarà considerar quella dell'Emangelio ? Quei commandamenti crano la maggior parte corporali, questi per la maggior parte sono ipirituali: quelli temporali, questi eterni: quella era legge di servi, questa di fi-gliuoli: quella su data per mano d'huomini, benche d'huomini Santi, questa per mano del medelimo Verbo Eterno, e 12pienza di Dio. Perilche per l'eccellenza del dator delle leggi fi può conoscer l' eccellenza della legge. Perche per questo Signore si serbaya il miglior vino del convito, il quale doveva convertire l'acqua freddadella legge nel pretioso vino dell'

Di maniera, che essendo un solo Die l'autor della gratia, e della natura, per il medesimo ordine, con il quale procede nell'opere della natura, procede communemente in quelle della gratia: cioè alzando sempre le cose dal meno al più: cioè da manco perfette a più persette. Il Pittore abbozza prima l'imagine grossamente con un carbone, e poi la sa persetta con tutti i suoi lineamenti, e

colori.

La natura prima informa il corpo del

fancjuilo nel yentre della madre con una forma dipinta, e poi gli da la forma d'huomo. Di quella maniera dunque procede l'autot della gratia, che prima diede al Mondo, quando egli era groffa, e rozso, una legge per la maggior parte corporale; e dopò haverlo gia informato con quella, gli diede la fpirituale, Prima l'abbozzò, ceme con un profilo, una imperfetta imagine di giofitita nella legge, e dapoi nell'Euangelio gl'aggiuafe tutti i colori, e lineamenti, che mancavano alla perfettione di quella imagine.

Quando un' huomo hà i capelli molto rabbusti, per essere stato molto tempo senza pettinarsi, non si pettina subito co' denti minuti del pettine, ma co'più grofi; e satto questo, allora può sacilmente usare i minuti, e restar meglio pettinato. Se il Mondo aduaque era così rabbustato, per non essere entrato in lui già tante migliaja d'anni il pettine della legge (perche non l'haveva) non era conveniente, che subito in un'issante volesse Dio mettere in quella treccia tanto crespa il pettine minuto, e delicato dell' Euangelio, finche son vi fosse entrato il più grosso della

legge,

Per tanto chi è passato per la legge all' Euangelio, chi desidera, e sospira la persettione della vita Christiana, chi vuol esser grande nel Regno dei Cieli, chi desidera esser vero Discepolo di Gesù Christo, e chi vuol esser persetto, come il suo Padre Celestiate, sisi gl'occhi in questo specchio dell'Euangelio, e in tutti contigli, e parole di Christo: perche quivi troverà tutta la persettione, che si può desiderare. Nè per questo bisogna consumare il tempo, nè rivoltar molti libri, perche in otto parole sole di San Matteo è ristretta una gran parte di questa persettione.

Ma apparecchiati a considerate attentamente quelle otto Beatitudini di Gesù Christo; quella povertà volontaria, che con un colpo taglia la radice di tutti i peccati, cogitationi, travagli, e negozi del Mondo, che è la cupidigia: e quella mansuetudine di cuore, che esclude suttà gl'odi, l'ire, e le contesse degl'huomini, quelle pietose lagrime, con cui l'anima è un'altra volta battezzata, refrigerata, di ririgata, perche saccia srutai di vita eterna: quella fame, e sere di giustitia, che sono le

Psi-

primitie della gratia, de i fiori, che pre- ; cofcienza. Il configlio di non refifere a i cedono al frutto delle vistù : quella mile- cattivi, e periecutori : ma stare apparecricordia, che provedendo alle necessità trui, simedia alle fue, de afficura per il tempo sel maggior bilogno la Divina miscricordia : quella porità di cuore, dove risplendono i raggi della Diviga lace, come in un chiariffimo specchio: quella pace, e concordia con tutti, che fa l'huomo figliuolo di Dio, & imitator di quella infinita bontà, e Carità verso gl' hugmini: e sopra tutto quella patienza, & allegrezza nelle tribolationi, e persecutioni, la quale alza l'huomo sopra le Stelle del Ciclo, e lo costituisce in quellasegione di pace, e di tranquillità, dove non s'accostano le thraniere impressioni, e nuvole di questo secolo tempestoso; e donde vede come sotto i suoi piedi tutte le nuvole, e nembi del Mondo. Chi dunque vorrà confiderare attentamente tutte queste virtu , vedrà in queste otto Beatitudini rinchiusa la maggior parce della perfettione Euan-

Pra le quali la prima, e l'ultima sono tanto simili, che ad ambedue si concede un medesimo guiderdone, & ad ambedue di presente: promettendosi all'altre per il tempo futuro. Perilche (dice San Bernardo) sono grandi l'ale della povertà: poiche tanto presto alzano l'huomo dalla terra al Cielo, e lo fanno possessore di quella tanto beata heredità. Benche questo santo non chiama povertà quella, che è solo di nome, ma quella che volontariamente accetta il patir per amor di Dio; e quella che di maniera apre le porte a questa virtù, che l'apre ancora à tutti i luoi vicini, e compagni: che lono fame, lete, caldo, freddo, nudità, con

tutte l'altre fimili. Confidera dopò quello l'altezza dei consigli, che sono compartiti per tutto il corpo dell' Euangelio : ne' quali vedrai chiaramente, con quanta ragione Isaja chiamò il Salvatore per eccellenza consigliero, per l'altezza di questi ammirabili configli, che diede al Mondo. Tale è il configlio di vendere tutte le cose, e darle per amor di Dio, per tenerle seuro in Cielo. Il configlio della castità, che è imitatrice della purità degl'Angeli, e di quei beati Cittadini del Cielo. Il consiglio di non litigare, ne difender il mantello per via di giuttitia, per non perder la Carità co'l proflimo, e la pace della

chiato per porgese una guancia à chi ci percuote l'altra. Il configlio di far bene à quelli, che ci fanno male, e dir bene di chi dice male, e pregar per questi tali; che è come una copia della bontà Divina, e liberalità di Dio: il quale fa nascere il suo sole sopra i buoni, e cattivi, e piove sopra i giusti, e peccatori. Il configlio della continua, e perpetus Oratione : del non giurar mai nè pure per un capello del capo : e del negar se stesso, la sua propria volontà ; e prender cialcun giorno la fua Groce, e feguir Christo, e lasciar Padre, Madre, e tutte le cole, fino a le medelimo, per luo amore. Qual cofa dunque è più alta, più perfecta, ò più Divina, che quella maniera di configli? Donde poteva venire questa perfettioge al mondo, se non dalla regione del Cielo? e chi poteva haverardire di dar questi consigli agl'huomini, se non chi haveva ancora potere per dar lo Spirito santo, e d'huomini fargli diven-tare Angeli ? Saprai su forse (dice Dio a Giobbe ) come sò io , gl' ordini del Cielo , o potrei introdurre la sua regione in terra? Solo quel Signor de'Cieli può laper questo, & egli solo sù bastance d'abbassare il Cielo alla terra , & alzar la terra al Cielo: facendo che gl'huomini potessero nel fuo genere imitar la purità , e persettione degl'Angeli. Questa è dunque la perfertione della vita Euangelica, che fece venis nel Mondo il Figliuolo di Dio, dalla terra, ond'egli venne, che era in Cielo.

#### DELLA VIRTY, ET ESSEMPI del Salvatore.

E Perche tu non pensi, che questo considera qui quanto più risplendono quelle medelime virtù negl' essempj, che nelle parole del Salvatore. Ma dimmi, chi fu mai tanto povero; quanto quello, che nacque in una stalla, e sù posto in un Presepio, e potè con verità dir quelle parole : Le velpi hanne le Matt. S. foffe, e gl' uccelli del Cielo i nidi, & il Figlinole dell'ibnome non hà deve ripofar la [na tefta? Quale dunque maggior povertà, che eller più povero delle passese per questa povertà di spirito s'intende l'humiltà (come tengono alcuni Doctori) chi fù più humile di quello, ch' ellendo Dio, e Signor degl'Angeli, venne a dir quelle parole: Is sono univerme, e non un' buomo, obbrobrio de gl'huomini, e disprez-2.0 della plebe ? Chi più mansueto di queilo, che perciò è chiamato nelle Scritture Agnello, e testificato con figura di colomba per l'incomprensibile mansuetudine della sua vita? Chi sparse più lagrime di quello, ches'obbligo a piangere, & attriftarsi per tutti i peccati del Mondo? Chi hebbe maggior fame, e sete della giuttitia, che chi per metter questa giustitia in terra fece tanti viaggi, pati tanti travagli, sofferse tante contradictioni, e sparse tutto il Sangue in una Croce ? Chi hebbe maggior fame, e sete della giustitia, che chi con tutte l'acque della Paffione non pote appagar questa sete, le cui viscere abbrucciavano per desiderio, e zelo dell'honor di Dio, e della bellezza della sua casa? Chi più misericordioso di quello, a cui la misericordia sece pigliar sopra se tutte le miserie degl' huomini: perche per quelto mezzo fostero tutti liberi da quelle?

Chi più misericordioso, che quello, il quale corse tutta la terra di Giudea, sanando tutti i tormentati dal Demonio, illuminando i ciechi, fanando i zoppı, mondando i leprosi, curando i paralitici, risuscitando i morti, & essercitando tutte l'opere della misericordia con tanto travaglio suo, e con si poca sodisfattione del Mondo? Chi fù più puro di quello, che ricevendo in se i debiti, e le macchie di tutti i peccati del Mondo, restò così puvo, e bello, come era prima? Chi tanto pacifico, quanto quello, che solo sece pace frà i Cieli, e la terra? frà Dio, e gl' huomini ? frà i Giudei, & i Gentili ? sprezzando tutti gli sdegni, e le furie di tutte quese inimicitie nella sua propria carne? Chi patì tanto per la giuftitia quanso quello, la cui morte, e la cui vita tutta zu una perpetua Croce, per l'ubbidienza, per la gloria del Padre, e per la predicazione della fua dottrina f

Venendo dunque a gl'altri configli, chi così lasciò di litigare, come quello, il quale accusato dinanzi al Giudice con tanti testimoni, non aperie mai bocca, nè mai formo parola: di maniera che il Giudice stesso restava attonito di sì gran filen-

re, e degl'animali della campagna? e ! tio fra tante accuse? Chi così lasoiò di resistere a i cattivi, come quello, di cui dice il Proteta, che come pecora farebbe condotto alla morte, e come un'Agnello dinanzia chi lo fcanna, ftarebbe muto, e non aprirebbe bocca? Chi tanto finalmente adempì il configlio di amare i nemici, quanto quello, che la prima parola, che disse in Groce, sù pregare il Padre per loro: e per loro vi sparse il Sangue, che vi sparse? Chi era tanto occupato nell'Oratione, quanto quello, il quale confumava i giorni co'l proffimo, e pallava le notti fin'a di chiaro per li monti nell'Orationi? Che dirò dunque di quella sua ardentissima Carità, di quella. perfettissima ubbidienza fino alla morte, di quella fedeltà verso il Padre, di quell'amore verso il prossimo, di quella patienza incspugnabile ne' travagli, di quella così ardente sete, e desiderio della gloria di Dio, e della salute degl' huomini?

## DE I TRAVAGLI DEL Salvatore.

🕻 A quanto male, ò Signore, seppe M conoscere il Mondo lo splendore di quelli ellempi, e dottrina tanto mirabile? Non è cosa più allegra, nè più visibile della luce: ma se la luce è molto chiara, e gl'occhi sono infermi, non è cosa per loro meno visibile, e più aba borrita. Così dunque accade a questi infelici, che come s'infermarono con la medicina, così s'acciecorno con la luce: Facevi miracoli, e divevano, ch'eri incantatore: cacciavi i demonj, e dicevano, che eri indemoniato: riprendevi i vizi, e ti tenevano per seductor di popoli : ricevevi i peccatori, & havevano te nel numero di quelli ; mangiavi co' publicani per sanargli, e ti tenevano per mangiatore, e bevitor di vino: predicavi con spirito, e fervor maraviglioso, e dicevano ch'eri paezo. Ti facevi quello, che eri, & esti facevano da quelli, che erano. Per quelto non ti idegnavi, prudentissimo Signore: anzi molto più bavevi loro compassione, perche sapevi molto bene quanta fia la cecità del Mondo, e quanto debole restò la natura humana per il peccato.

Adunque oltre a questi disonori, e

Sal.sa

vituperoli titoli, chi potrà esprimere il ra in colui, che al tempo della Passione .travagli, che patì questo Signore, cercan-. do come buon pattore la perduta pecora per i monti, e valli, per condurla all' ovile sopra le sue spalle? Che viaggi fece per questo, che digiuni, che peregrinaggi, caminando di Castello in Castella, di Cirrà in Città, e di Provincia in Provincia? Qual borgo trovò così povero, che non lasciasse honorato, & illustre con la sua presenza? e dove non soggiornò questo nuovo sol di giustitia? e deve non lasciò vestigio, e memoria delle sue virtu? Quante necessità adunque pativa in questi viaggi, quanta povertà, quante contradittioni, quau-te ingiurie, quanta fame, sete, freddo, valdo, & altre cose, che per viaggio sogliono i poveri viandanti patire? Te-Matt. 11: stimon di questo fono i Discepoli, che per pura fame ancora in giorno di Sabbato raccoglievano le spighe per mangiare. Testimoni ne sono quelli di Cafarnzo, che una volta lo volsero precipitare: e quei di Giudea; che tante volce lo volsero prendere, e lapidare. Testimon, ne sono quei di Genesareth, e di Samaria, che non lo volsero ricevere, ne alloggiare nella lor terra. Perilche dimandandolo una volta i Discepoli: Signore, vuoi, che facciamo venir fuoco dal Gielo, che gli bruci? il Signor de gl'Angeli con inestimabile soavità, e mansuetudine rispose; Non sapete qual sia le spirito, che dimora nell'anime vostre, poiche così parlate. Il Fi-gliuolo dell'huomo non venne a distrugger l'anime, mà a falvarle. Di questa maniera dunque andò il Salvatore in questo Mondo, peregrinando nella sua propria contrada: della qual peregrinatione fi maravigliava il Profeta, quando diceva: Perche, Signore, sai d'esser come forestiero nella terra, e come viandante, che và a cercare luogo, dove fermarti?

> Et essendo tanti quei viaggi, non leggiamo, che il Salvator giamai caminalie a cavallo, eccetto quella volta, che entrò in Gerusalemme; mà sempre a piedi, e non solo a piedi, ma ancora scalzo, come dicono molti pietosi autori. Perche commandando egli a' suoi Discepoli, che andassero scalzi a predicare, non è da credere, che egli andasse calzato. E che ciò si deve così intendere, & vede chiaro nella Scrittu- I to continua della fua vita?

gli dimandò, dicendo: Quando vi man-Luc. 21. dai senza bisacce, e senza scarpe, vi manto forse cosa alcuna? Et essi risposero di no. Dalche si vede, che qui non inter-rogava di bilacce, ne di scarpe spirituali, mà materiali. Così medesimamente quando la Santa Maddalena lavò i suoi piedi con le l'agrime, e gl'asciugò co' suoi capelli, e gl'unse con l'unguento, è da credere, che nongli trovalle scarpe da cavare, ò scalzare. Quanto pativa . Cor. 13 dunque un corpo si delicato in tanti, e così alpri viaggi, e con tanto povero apparecchio, e provisione per caminare? Mette l'Apostolo' i travagli de'suos viaggi in una Epistola, molti de quali pativa il Salvatore ne' viaggi, come gli pativano i fuoi Discepoli; perche chi vosse patire più travagliata morte di loro, non doveva cercar vita più delitiosa di loro.

Che dirò dunque del disonore, e delle persecutioni, ch'egli sopportò? In un luogo (come già dicemmo) lo volevano prendere, nell'altro lapidare; nell'altro precipitare, nell'altro legat come pazzo, nell'altro lo cacciarono dalla Sinagoga, e dal publico configlio: Di che dunque ti duoli tu, fratello, se il Mondo usa teco i suoi soliti ufficj; e ti tratta male: poiche così fece al medesimo Figliuolo di Dio? Come vuoi, che osservi la Legge co'servi, poiche non la mantenne co'l suo Signore? Se chiamarono Belzebub il padre di famiglia, quanto più (dic'egli) chiameranno le sue Greature? Come se dir volesse : Se tuttavia posero bocca in una persona, che con tanta sapienza, e providenza ordinava tutte le cose, e che con tanta prudenza, e misura pesava tutte le parole, & opere sue: che faranno con voi altri, che non havete tanta gratia, e sapienza per far questo? Anzi si doveria confondere il persetto Chris stiano, vedendo il suo Signore maltrattato dal Mondo; se si vedesse ben trattato da lui.

Perche se è la verità, che i cani non abbajano a quei di cala, mà lolo a'toroflieri: in che modo si tiene per fotestioто al Mondo colui, a cui il Mondo non abbaja? Come si riene per Discepolo di Christo, e per figlinolo di questo Padre, e per membro di questo cerpo, ie non appare in una cola tanto propria, etan-

. Ec 🕶

Luc.s.

chio, nel qualeti puoi guardare, de una medicina efficacissima, con che un possa curar le tue piaghe s cioè la vita, & essemps del Salvatore. O medicina ( dice Sant'Agostino) che cura tutti i mali, che humilia le cose alte, che dà sorza alle deboli, che tronca le superflue, e dirizza tutte le piegate, e torte. Qual superbia si può curare, se non si cura con l'humilta del Figliuolo di Dio? Qual avaritie li può sanare, se non si sana con la pevertà del Figlinolo di Dio ? Qual ira si può placare, se non si placa con la mansuetudine del Figlinolo di Dio? e finalmente qual cuore potrà effere così difamorato, che con tanti, e tali benefici non s'accunda di Carità, e d'amore? Per ogni cuia dunque habbiamo essempio in questa sà bella pit-

Quì habbiame, che guardare, e che imitare: che piangere, e con che allegrarci: di che maravigliarci, e con che consolarci: con che curar le nostre piaghe, e con che provocarci ad amar quello, che tanto ciamò, e tante lorti di tra-

vaglipati peramor nostro.

COME IL SALVATORE SI PORTASSE con quattro Donne peccatrici , Samaritana, Adultera, Cananca, e Maddalena .

A perche frà tutte le virtà del Saf-M vatore, risplendo principalmente la grandezza della sua misericordia, la quale particolarmente ci si scoperse in quella fua venuta al Mondo, aggiungeremo quì tre segnalati essempi di questa virtà, la quale usò con quattro Donne peccatrici. Una delle quali fu la Samaritana . Ecco dunque , come quel Signore di tutte le cose create, quel che è Verbo, e sapienza eterna del Padre , si pone a parlar cost famigliarmente con una Donna peccatrice, e Donna Samaritana; Donna di cinque mariti, e Donna tanto grafiolana nelle cole spirituali, che appens intendeva cola, che le dicesse. Vedi dunque con tuttosiò, quanto benignamente le parla, quanto discretamente l'integna, quanto pictofamenté la difinganna, e quanto maravigliola, e chiaramente le scopre chi egli è. Perilche appena si troverà passo nell'Evanzelio, dove così chiaro,

Eccoti dunque, anima mia, un ipec- 'e diffintamente il Salvatore dicesse d' estere il Messia, come in questo: dove cos) apertamente lo dice : In fono, che Gio.40 parlo teco. Di maniera che quel sacrolanto Misterio, che tanto tempo stette nascotto alla maggior parte del Mondo quì è rivelato lenza alcuna sorte di figura, ò di velo ad una Donna, in cui correvano tante ballezze. Che maggior gratia dunque, che maggior misericordia, che maggior liberalità di quella p che il Signore ta tanta gratia a chi era tanto balorda in dimandarla , e meritarla? O maravigliola pieta, e clemenza del Salvatore, che taliffente si communica a gl'huomini, e così chiama, e tira a se i peccatori! Come ti negherai , Signore, a quelli, che si cercano con tutto il cuore , poiche si benignamente ti offerisci, e ti scopri a chi non ti cercava? Che meritava una donna di cinque mariti, e Samaritana? Che gratia doveva ottener da te colei, che non usci di casa per cercar la tua gratia, mà per portar dell'acqua? E son venendo, ie non per cavar acqua dal perzo, s'incontra nel fonte della vita, e beve sì copiofamente , che di Samaritana diventa Evangelista?

> Ma non è manco da considerare iu questo Evangelio quella stracchezza di Christo, di cui dice l'Evangelista, che affaticato dal viaggio, stava a sedere così lopra la bocca del pozzo; perche sias già era circa il mezzo giorno: Stava (dice ) cost a sedere. Che vuol dir: Cosi, come se fosse uno di quelli del volgo. Così, come se sosse qual si voglia commune viandante, e pellegrino. Così, come s'egli non fosse il riposo de gl'Angeli, e la satietà del Mondo, e la gloria di tutti i Beati: come se nessuna di queste cose fosse, così stava ivi solo, stracco, sudato, mesto, affaticato dal travaglio del cammino, dalla fame, e dalla iete, come qual si voglia de gl'altri huomini poveri, e fiacchi. Chi iara tanto telice, che per sorte passerà per questo luogo, e considerando i viaggi, e la stracchezza di questo Signore, s'accosterà humilmente a lui, e lo dimanderà: O Signore, che vita è cotesta, che tu fai? dove vai? che cerchi con tanti viaggi, e carriere? che maniera di vita è cotesta, che tu tieni, tan-. to travagliata, caminando di luogo 🚵 luogo, di Provincia in Provincia, di Giu

dea in Galilea, e di Galilea in Giudea ; I bassezze, e miserie sue servano alla gloria nè la stracchezza de' viaggi, nè la con- di Dio, & all'utilità del profimo. tradittione del Mondo ti levano di que-

fto proposito?

Non ripoli mai , non prendi mai un' hora di quiere : di giorno vai per le terre, la notte ti ritiri a orare a'monti, Che tesoro adunque è questo, che tu l cerchi con tanto travaglio? Ciò che al costui si potrebbe rispondere, è questo, che come buon passore andava cercan-do il suo gregge sviato. Che gli doleva molto il vederlo per le male vie, e perduto; e perciò non era cammino, e viaggio, al quale non si mettesse per ridurlo alla mandra. Ecco qui dunque, anima mia, per quali viaggi, e con qual travaglio ti cercò questo pietoso Signore, e quel che sece per voltarti al suo Padre, quanto zelo, e con quanto amore ci cercava quello, in cui persona si diste; se io dard sonne a gl'occhi miei, d consentird, che si pieghino le mie palpebre, sin ch'io trovi suozo per il Signer, e dimori per il Dio di Giacobbe? È della sua medesima persona si dissero quelle parole d'Isaja; Mi facesti servira ne' tuoi peccati, e bene mi desti occasione di adoperarmi con le sue malisie.

Quelta era la sua vita, questo il suo guadagno, questo il fuo ripofo, e'l suo tesore : cercare per ogni via la falute dell'anime nostre, e la gloria del Padre suo. Di qui è, che quando i Discepoli dopò la partita della Samaritana vennero, e gli posero i cibi innanzi, rispose il benignissimo Signore; Io hò già un'altro cibo da mangiare, che voi altri non lo fapete : e non intendendo i Discepoli quel parlare, perche non havevano il medelimo spirito, disse loro il Signore : Il mio mangiare è far la volontà del mio Padre, che mi mandò, e dar fine all'opera, che mi raccommandò, che è la falute degl'huomini. Come se dicesse; Queste sono le mie seste; questi i miej banchetti, far la volontà del Padre mio, e procurar per ogni via l'am- re quel, che neta Sant' Agostino sopra pliatione della sua doria. Felice quello, le parole di questo Evangelio, dicendo : che di cuore può dir queste parole: che che era con grande la misoricordia, e talmente hà fame,e sete della giustitia; che talmente desidera l'honor di Dio, e la sa- persona del Nostro Salvatore, & in tut-lute del prossimo, che niun conto tiene di te le sue parole, opere, e maniera di vise,nè del suo proprio interesse : e quantun- | vere; & era tale la fama della mansuetuque li trovi in somma necessità, e povertà, dine, e misericordia, che haveva per

## DBLE ADVLTERA.

S E la misericordia mata dal Signore alla Semaritana fù grande, fù grande ancora quella, che usò all'Adultera. Perche conducendogliela i Farisei davanti, e dicendo, che la Legge commandawa, che fosse lapidata, il Signore si chinò, e comincida (crivere in terra cofe tali . che ciascuno deliberò di voltar le spalie, e lasciar quella accusa. E restando la Donna sola, il Salvatore l'interrogò; Donna, dove sono quelli, che c'accusavano? nelluno t'hà condannata? &t ella rispole: nestuno, Signore: Nè io dunque (disse egli) ti condannarò, và in pace, s Vedi dunque, con quanta prescia, con son voler più peccare. O parole dolce, ò bocca d'oro, à viscere più, che di cera! Veramente, Signore, le tue labbra sono un favo di miele; e miele, e latte corre per la tua lingua. O vero agnello; che non hai sdegno, nè arme per sar male ad alcuno. Con ragione per certo lo chiamò agnello San Giovanni Battilla, e con Gio. 1. ragione to chiama così l'Eyangelista in tutta la sua Apocalissi: Ambedue testimonj d'un medesimo nome ti chiamano ancora per un medelimo nome, perche lo Spirito santo haveva loro scoperto la grandezza della tua manfuetudine . Nè il Padre tuo Celestiale à d'altra conditione: poiche in questa, & in ognialera cosassei Figliuolo del Padre, e chi vede te, vede il tuo Padre, La cui mansuetudine, e misericordia haveva sperimentato il Profera, quando diceva: Delce, e giusto è il Sal. 14. Signore; o perciò darà legge a chi inciampa per vinggio. Dirizzerà i mansuesi nel gindicio, insegnerà i suoi viaggi a quelli naho sarano fati maz fueti. Et in un'altro luogo maravigliandofi di quella fomma boncà, e foavità comincia un Salmo così : Quanto 2 Sale 72. buone il Die d'Isdraele a quelli, che sone retti di cuere? E per maggior confermatione di questa dottrina è molto da considerale parole di quello Rvangelio, dicendo : mansuetudine, che risplendeva nella persona del Nostro Salvatore, de in sucautto hà per bene impiegato: pur che le l'autta la terra, per le continue opere di

Sal. 151,

EC. 43.

quei cuori malitiosi, e serpentini giudicarono, che non fosse possibile, che huc-mo, il quale faceva tanta professione di pietolo, emansueto, mandasse suora dalla sua bocca parole sanguinose, o desse contra alcuno sentenza di morte, quancunque la desse la medesima legge; e che così per questa cagione l'haverebbono potuto accusare, come trasgressore della Legge. Di sorte che la grandezza della mansuetudine del Signore diede luogo a questa nuova inventione di quelli accusatori. Mà la sapienza Divina vinse la malitia, & il terpente di Moisè divorò i serpenti de gl'incantatori: perche a quefto modo il Signore dissegnò talmente il negotio, che la Donna fù assoluta, & essi furono condannati, e confusi.

Quivi hanno un gran motivo di confidanza tutti gli scrupolosi, e distidenti, non per dimenticarli del fervigio di questo Signore ( che quanto è migliore, tanto più merita d'esser servito, & amato) mà per haver sede in lui, e presentargli i suoi gemiti, e le sue dimande confidentemente, e non macerarii, travagliarii, e lasciarsi vincere dallo spirito della mestitia, quando cascano in alcuni diffetti leggieri, che non si schivano in questa vita: considerando, che il rimedio di tutto questo s'hà da trattare con un Signore di tanta gran milericordia: poiche egli è certo, che la medesima pietà, e misericordia, che egliusò in terra, non l'hà perduta in Gielo, e poiche questa donna Adultera si parti da lui così libera, non meno se ne partiranno quelli, che s'accostano a lui, e piangeranno la sua mala vita, e faranno propolito con tutto il cuore di emendarli.

Quivi ancora tutti i desiderosi dell' imitation di Christo hanno da poterlo particolarmente imitare. Perche dunque egli su persetto in queste virtu, in elle ancora deve eller tale, chi delidera comparir con lui. E non è picciola gloria del servo imitare il suo Signore in quello, di che egli più si tiene in pregio, e nelche maggiormente risplende. E specialmente considerando, che la virtù della mansuetudine, risplende principalmente ne'giusti, si come il vi-

milericordia, che faceva, che perciò i Esau: l'uno de'quali rappresenta la persona de'giusti, e l'altro de'peccatori. E dell'uno si diceva, che era peloso, e ruvido, e dell'altro, che haveva la carne delicatifima: e per l'uno s'intendesse l'asprezza, e rigore de cattivi, e.per l' altro la piacevolezza, e mansuetudine de'buoni.

#### DELLA DONNA CANANEA.

S Crive San Matteo Evangelista l' Hi- Mattels storia della donna Cananea con queste parole: Uscendo Gesù dalla terra di Giudea, venne nelle parti di Tiro, e Sidone. Di là dunque venne una donna Cananea, gridando verso il Signore, e dicendogli: Signore, Figliuolo di Davidde, habbi misericordia di me, perche mia figliuola è malamente tormentata dal Demonio. Mà il Signore non le rispose parola, & accostandosi i suoi Discepoli, lo pregavano, che la spedisse, perche gridava loro dietro . A' quali egli rispose: Io non sono stato mandato se non alle pecore, che perirono della casa d'Isdraele. Ma ella venne, & adorandolo disse: Signore, ajutami ; a cui egli rispose: Non è bene levare il pane a'figliuoli, e darlo a' cani. Mà ella disse: anzi Signore, che sì, perche ancora i cagnolini mangiano delle moliche, le quali cascano dalla mensa de suoi Signori. Allora Gesù rispose; Grande è, ò donna, la fede tua, siati fatto, come tu vuoi: E da quell'hora innanzi fù salva la sua figliuola. Fin quì sono parole dell'Evangeliffa, nelle quali ci fi scuopre un'altra nuova maniera di misericordia del Salvatore, non minore, che le passate; quantunque nell'esteriore apparisca il contrario. Perche se noi consideriamo attentamente quella Historia, troveremo, che il Salvatore sece quattro gratic segnalate a questa donna, 🚜 a tutti noi altri con lei. La prima fù udir la sua Oratione, e far quel, che gli dimandò, che fù il sanar la sua figliuola. La secondanche le parlò, & accrebbe la sua fede, dicendo: O donna, gnande è la tua fede; facciafi quel, che tu vuoi. La terza, che Matt is il medelimo Signore, il quale esteriorprincipalmente ne giusti, si come il vi- mente la licentiava, interiormente la zio contrario in quelli, che non sono, tirava, & ispirava nell'anima sua quel-In figura di questo leggiamo quella no- la granfede, e perseveranza, con cui l' tabile differenza, che era frè quei due importunava; perche se la fede è il primo fratelli usciti di un ventre, Giacobbe, & I dono di Dio; quanto più sarà dono suo la

gran fede, di cui questa donna è loda-4 cede da Dio, secondo le parole del me-6. Ress. ta? La quarta fù, che non solo usò quì con lei la misericordia, mà ancora con noi altri: perche con questo essempio ci invitò alla perseveranza dell'Oratione, e ci diede auvilo, che non diffidassimo, quando non siamo subito uditi, mà che perseverassimo con questa donna nella nostra dimanda, perche così finalmente saremmo con essa uditi, & essauditi. Nelche si vede, quanto questa misericordia sia maggiore della passata; poiche quella su solamente per una donna Adultera, mà questa su per tutta la Chiesa; la quale per questo essempio intende la conditione, e stile del Nostro Signore; e s'inanima a perseverar nell' Oratione, quantunque nel principio senta disfavore.

Mà poiche questa donna ci si propone in questo luogo per essempio dell' Oratione, sarà bene il trattare, in che modo noi dobbiamo imitarla: perche appenna si trova cola in quelta materia, che non ci sia insegnata con questo essempio. Perche qui s'insegna prima a ricorrere a Dio in tutte le nostre tribolationi, e necessità; si come fece ella, la quale (come nota Origene) era infedele, e servendo a'Demoni non ricorre a loro, nè a gl'huomini, che trattavano con loro, mà al vero Salvatore, e Redentor del Mondo, Perche questo è il proprio dell'Oratione, l'essere universal rimedio di tutti i mali, e per questo titolo uno di quei padri antichi lodava questa virtù (come riferisce Teodoreto nell'historia Religiosa) dicendo, che i Medici usavano diverse medicine per diverse sorte d'infermità, una per una, e un'altra per un'altra; mà il Christiano per tutti i mali ha una generale, & esficacissima medicina , la quale è la perseverante, e divota Oratione, la quale giamai non torna vuota.

Mà delle conditioni, e virtà, con cui hà da effere accompagnata la nostra Oratione, perche sia efficace; quantunque n'habbiamo trattato in altri luoghi, tuttavia non lascierò d'assegnar qu'i tre principali conditioni della perfetta Oratione, che San Bonaventura notò neil'Oratione di questa donna. La prima delle quali è la fede ( di cui questa donna vien lodata ) alla quale particolarmente attribuisce l'impetrar mer-

desimo Signore, che dice: Ogni cosa, dicai delche voi dimandarete nell'Oratione, cre- la vita di diate che l'otterrete , e vi farà data . Matt. 24e La ragione di quello frà molt'altre è, perche questo legame della fede, che trahe seco una ferma confidanza della bontà, e misericordia di Dio, è una delle coie, che più glorifica, & honora Dio, il quale hà per ufficio honorare chi l'honora, e glorificare chi lo glorifica. E per intender ciò, è da sapere, che vi fono due maniere di lodar le cose, una con parole, e l'altra con opere. Con parole può lodare un Medico la teriaca, che hà composto, dicendo, che vale contra ogni veleno. Mà con l' opera la loda, chi tacendo si lascia mordere da una vipera, e poi pigliando la teriaca, viene a liberarsi. Questa seconda maniera di lode già si vede, quanto è più vera, e più certa dell'altra: poiche l'una loda sotto buone caparre, e l'altra nò: l'una è di parole, e l'altra d'opere: e però quanta differenza è dal dire al fare, tanta è dall'una lode all'altra. Di questa seconda maniera dunque la fede loda, e glorifica la bontà, e mi-fericordia di Dio: quando nel mezzo de' pericoli, e delle battaglie stà sicura, & allegra con quelta confidanza; e sopra questa caparra si mette a imprese difficili, e parte co'poveri quello, che hà, afficurandofi, e confidando nella bontà di questo Signore, che non mancherà mai a chi spera in lui, & entra in travagli, e necessità per amor suo. Molto pochi sono quelli (per virtuosi che sieno) i quali arrivano a questo segno di confidanza: mà felice, e beato è quello, che v'arriva; come pare che vi arrivalle quelta donna Cananea: poiche frà tanti disfavori, e negative del Signore, sempre conobbe, che la sua bontà, e misericordia non le haveva da mancare. E però non senza cagione lodò il Signore la fua fede, dicendo: O donna, grande è la fede tua, siati fatto, come tu vuoi. Dove è molto da notare, che solo due esclamationi di quella figura troviamo in tutto il Santo Euangelio, de ambidue quali a un propolito: l'una su nelle parole dette di sopra, e l'altra quando parlando con un'huomo diffidente diffe: O esneratione incredula, e perversa, quanto Matt. 170 tempo hò da star con voi altri? e sino a quanto hò da sopportarvi? Queste due

esclamationi adunque dichiarano a ba- 1 ta, mà speri con patienza la visitation stanza, quanto piace al Signore questa maniera di fede accompagnata con la confidanza, e quanto gli dispiace l'in-

credulità, e distidanza.

La seconda virtù, che deve accompagnar la nostra oratione (come già in altri luoghi dicemmo) è l'humilta: la quale hebbe quella donna: poiche mostrandole il Signore quel che pareva di fuori tanto disfavore, e chiamando i Cananei cani, dicendo, che non era bene levar il pan di bocca a'figliuoli, e darlo a'cani; ella riconobbe quello nome per suo, e come tale dimandò, che non le negasse quello, che si suoi dare a' cani ; che fono le moliche, le qualicascano dalla mensa de'suoi Signori. Con la quale humiltà piacque tanto al Salvatore, che (come riferisce S. Marco Euangelista ) le rispose : Per questa parola, che tu baidetto, và, che tua fi-

glia è già sana.

La terza virtù, che ci ajuta molto per ottener quello, che dimandiamo, e la perseveranza: la quale particolarmente risplende in questa Donna, poiche nè anche per quelle risposte aspre in apparenza lasciò di dimandare, & importunare, finche ottenne ciò, che desiderava. Quella virtù è grandemente necessaria per ottenere quello, che dimandiamo: Perche il Signore molte volte prolunga le sue gratie, acciò cresca il desiderio di elle; e non si tengano per poco, mà sino meglio custodite, e stimate più: & ancora per ellercitare in questo tempo la nostra fede, la nostra humiltà, la nostra patienza, la nostra speranza, e la noltra perfeyeranza, como vediamo chiaramente verificato in quelta Donna. Perche se non fosse stato il rispetto di queilo profitto e che costava a questo abisso di bontà (che dando, non perde alcuna cola) farle subito la dimandata gratia? Mà egli vuol caver de nai quello proficto con la tardanza, e vuole ancora, che sempre habbiamo necessità, per pigliarci con la fame, cioè perche sempre habbiamo occasione, e stimoli, che ci muovano a dimandare, trattare, e converiar sempro con lui, per il granifrutto, che ci viene da questa communicatione: per-1. Oor.4. che (come dice l'Apostolo) chi s'acco-As a Dio, diventa un spirite con lui. Per tanto non si shigottisca l'anima divota, le non lubito è udita, e consola- I cola è di poco frutto il suo effercitio:

del Signore, perche alla fine verrà, e non tarderà: e piacesse alla sua misericordia, che così presto udisse l'huomo la voce di Dio, come egli ode la nostra. E dunque cosa certa, che molto più tardiamo noi altri a udir lui, che egli a udir noi. Perilche quando egli chiama la Sposa nella Cantica, quattro Cant. 6 volte ripete questa parola, dicendo: volgiti, volgiti, Sunamite, volgiti, volgiti, perche ti vediamo. Ma quando ella chiama lui, una sola volta pronuntia la medesima parola, dicendo: Volgiti amato Cant.s. mio, con l'allegrezza con che corre il Daino, ò la capra montana per li monti di Bettel. Con questa maniera dunque di chiamare ci volse significar lo Spirito santo. quanto più pronto stà egli per rispondere

alla nostra voce, che noi alla sua. Fin quì ci hà insegnato quella Cananea, in che modo habbiamo a dimandare, e con quali vireù dobbiamo accompagnare la nostra oratione: mà appresso di questo. ci inlegna, che cosa dobbiamo dimandare. Perche ella dimandò, che la sua fi-gliuola fosse liberata dall'impaccio del Demonio: e noi altri particolarmente habbiamo a dimandar vittoria, e mortificatione de'nostri appetiti, e passioni, con le quali il Demonio travaglia, e tormenta l'anime nostre, le quali non hanno altro maggior carnefice, che i suoi appetiti, e passioni, desiderando mille forte di cose, che non possono ottenere, & affligendosi, e travagliandosi, perche non l'ottengono. Deve per tanto il servo di Dio accompagnar la sua Oratione con l'essercitio della mortificatione, procurando sempre di raffrenare i suoiappetiti , dimandando favor , e gratia per questo, e gridando con la Cananca: Habbi misericordia di me, Signore, perche la mia figliuola, che è l'anima mia, è malamente tormentata dal Demonio, il qual mi fà guerra, inquieta, e travaglia coi disordini delle passioni, & appetiti; ch'egli causò. A questo modo congiungerà l'huomo l'incenso con la Mirra, cioè l'Oratione con la mortificatione, e farà libero dall'inganno, nel quale molte persone cascano al di d'hoggi; le quali bavendo particolar cura dell'effercitio dell'oratione, 'n'hanno poca, onessuna di contradire, e mortificare i suoi appetiti, e proprie volontà; tenza la qual

poi-

poiche nessuno può arrivare a fare la vo- to. Ilche dice San Bernardo con queste lontà Divina, se prima non rinuntia la parole: Chi ha per suo studio darsi

sua propria.

quadrag,

Matt. 21.

O felice, e beata l'anima, che con queste quattro virtù accompagna la sua Oratione, che sono considanza, humiltà, perseveranza, e mortificatione de' fuoi appetiti, perche sempre acquisterà dal Signore ciò che vorrà, e lo troverà ogni volta, che lo cercherà. E come gli Apostoli pregarono per la Cananea, così l'Angelo Custode pregherà per lei, & otterrà dal Signore, che le conceda la sua dimanda. Di questo primo frutto, & effetto dell'Oratione dice San Benruardo S. Bern, così ; Ogni volta ch'io parlo dell'Oraferin. s. io cione, mi pare udire dentro al mio cuore questi pensieri: Che vuol dire, che non cessando mai dall' Oratione, sono molti, che non sperimentano mai il frutto di quella? perche quali andiamo all'Oratione, tali ne torniamo; nefluno ci riplonde parola, nelluno pare che ci dia cosa alcuna. Mà tu, fratello, segui il giudicio della Fede, e non quel dell' esperienza: perche la Fede è vera, e l' esperienza è ingannatrice. Che è quello dunque, che dice la Fede, se non quel che ci promise il Figuol di Dio, quando disse: Ogni cosa, che voi dimanderete: hell'Oratione, crediate the la riceverete, e vi farà data? Per tanto non sia frà voi chi simi poco la sua Oratione, perche v'afficuro, che colui, che noi preghiame, non la stima poco: e primach'ella esca del nostro petto, egli l'hà scritta nel suo libro. E di due cose ne possiamo sperare una senza fallo, che ò ci darà quanto chiediamo, ò quel che sarà meglio per la falute nostra. Perche noi ses-si non sappiamo quello, che ci sia ucile, mà il Signore havendo compaffione alla nostra ignoranza, ci dà quello, che più ci conviene. Mà quando noi dimandiamo il contrario, non ci ode, però ci dà un'altra eosa migliore; si come Ta il padre carnale, che quando il fanciulloghidimanda il pane, & il coltello, gli dà'il pane tagliato, e non gli dà il coltello.

Questo è il primo frutto dell'oratione, cioè l'esser impetratoria; alche ci ajuta ( come si disse ) il nostro Angelo. Hà similmente un'altro frutto, cioè rallegrare, e rinforzare lo spirito nostro con la divotione, e col fervore della carità, e consolatione dello Spirite ian-

all'Oratione, esperimenta quello, che po- s. Bern. co sà dissi. Molte volte ci accossiamo era la all'altare, e cominciamo a orare con Cant. una Oratione tepida, e secca; e perseverando in quello santo esfercitio, s'infonde in un subito la gratia della divotione, s'accende il cuore, e s' empiono le vilcere alla venuta, & accrescimento della Divina pietà, e se non manchera chi succhi il latte della soavissima dolcezzaspirituale, i petti Divini non mai cesteranno di correre. Questo è il secondo, e principal frutto dell' Oranione: per il quale non meno ci ajuta il nostro Angelo Santo, che per il primo, E potendo io di ciò allegar molti essempi, ne metterò un folo del divotiffimo San Bernardo, il quale parlando di se medesimo, ser. 7714 dice queste parole: Molte volte mi acca-sopra de Cant. de, che stando l'anima mia sospirando, a facendo Oracione senza cessare, & affigendosi per li grandi desideri; quel desiderato, che così si cerca, hayendo pietà dell'anima, che lo desidera, le si fa incontro, la quale con l'esperienza di quelta visita, e consolatione dice co'l Proteta: Buono fei , Signore , per quelli , che Trema. sperane in te, e per l'anima, che ti cerca. Ma l'Angelo (che è uno de compagni dello Spolo, & è deputato per ministro, e testimonio di questa secreta visita, e salutatione d'ambedue ) come fi rallegra ? come si diletta di tal'anima, e come tornando al Signore, gli dice: Io ti ringratio, Signore di Maestà, perche adempisti il desiderio del suo cuore ¿ E cornando all'anima non cesta mai di sollecitarla con fecresi movimenti, dicendoles Ral- 6al. se legrati pel Signoro, Cregli dempiriple dimande del enor suo. Rejançora: Spera nel Signore, e guarda i suoi viaggi, e so carda, spera Abaca. in lui, perche venendo, verrà ; e non surderà. E volgendosi un'altra volta al Signore, prega per l'anima, dicendogli: Si come il Cervo desidera le fentane dell'acqua, cost quest' anima desiderate, Signore, Quest' ani-52l, 41. ma tidesidere la notte, & il sue spirite con tutte le sue viscere vegghiò la mattina te . Ec. 16a. 26. co, Signore, che tutto il giorno tien le sue mani distese a te , Licentiala , Signore , misericordiosamente, perche grida dietrote. Fedela Matt. 25. intercessore per certo, che sapendo l'amore d'ambe le parti, senza haver gelosia di questo, non cerca la gloria sua, mà quella del suo Signore; intervenendo sodelmente frà l'amato, e l'amata, offeren- ; adunque chi vuole essaminar la sua penido desideri, & ottenendo doni, licen-tiando quella, eplacando quello. Et alcune volte, benche di rado, gli viene a portare, e presentare l'uno all'altro, ò ricevendo quello, o tirando questo. Perche essendo egli domestico, e conoscente nel palazzo, non teme, che gli sieno serrate le porte, & ogni giorno vede la faccia del Padre. Fin qui Tono parole di S. Bernarde.

## DELLA CONPERSIONE della Maddalena.

B Enche fieno molti, e diversi i cammini d'andare al Cielo, tutti finalmente si riducono a due: uno è dell'innoconza, e l'altra della penitenza; uno di quelli, che non peccorno mai, e l'altro di quelli, che dopò l'haver peccato, fecero la penitenza de'peccati loro. Per il primo andorno la Vergine nostra Donna, San Giovanni Battista, & altri tali, che non mai peccarono mortalmente: per il fecondo vanno tutti gl'altri . Fuora di queste due vie non è altra via : perche tutti quelli, che s'hanno a salvare, hanno da essere, ò innocen-

ti, ò penitenti.

Perche dunque in questi due cammini habbiamo bisogno di guida, la Divina sapienza provide per cialcuno di quelli una guida molto principale, che ci camminasse sonanzi. Queste, dice la Chiesa, che sono due Marie: Maria Madre del Salvatore, perche folle specchio d'innocenza; e Maria Maddalena, perche fosse speechio di penitenza. Tutti quelli aduaque, che camminano per il cammino dell'innocenza ( le però fi trovano alcuni , che vi cam- . minine) voltino gl'occhi alla prima Maria , per vedere le lopo bene incamminati : mà quelli che camminano per quello della penitenza, voltino gl'occhi a quella seconda: guardino, se hanno punto di quello spirito vecmente, di quel dolore tanto grande, di quella Fede tanto viva, di quell' amore tanto ardente, di quel disprezzo del Mondo: & a questo modo facciano giudicio, se la sua penitenza sia vera. Perche se nessuna di queste cose vi si trova, la iua penitenza non è vera: e tali par che lieno le penitenze di quelli, che appenna hanno finito di confessarsi, che tornano subito a tutti i peccati di prima. Per quello

tenza, venga a questo cimento, e secondo questo l'estamini, e non secondo la sua vana opinione. Mà per intender meglio questo negotio, che tanto ci importadarà necessario trattare, in che maniera il Nostro Signore infonde nell'anime lo spirito della vera penitenza, & in che modo operi quella mutatione così grande, come è dalla mala vita alla buona: & inteso questo, vedremo chiaramente, in che modo l'operò in questa Santa peccatrice.

Per questo dunque è da sapere, ches come dicono i Filosofi) gli huomini dal maravigliarli pallarono al filosofare, volendo dire, che dal vedere le maraviglie delle cole create, e stupirsi di quelle, vennere a cercare le cagioni di quelle, e trovate le cagioni, trovarono subito la scienza. Perche scienza non è altro, che conoscer gl'effetti, e le cagioni di quelli. A quello modo vedendo l'ecclisse del Sole, & il crescere, e lo scemar della Luna, con altre cole di quella qualità, e maravigliandosene; trovarono la scienza della Filosofia. Adunque in questa Conversione della Beata Maddalena ci fi porge occasione di fare altrettanto, perche quivi ci si rapprefenta un'opera di grande ammiratione 👃 cioè una Conversione delle maggiori, che fieno; essendo passara questa donna da un' estremo di malitia ad un'altro estremo di bontà. Perche tre cose porta seco la senfualità, in cui era caduta quella donna. La prima (come dice san Tomaso) è la cecità dell'intelletto, perche la forza di questa passione asserbe, & offusca il giudicio della ragione. La seconda è la durezza del cuore, cioè far l'huomo infensibile nelle cose spirituali. Perche nascendo la zenerezza del cuore dalla confideratione, e lume dell'intelletto; oscurato l'intelletto, subito resta duro il cuore come una pietra. Et oltrea ciò, è questo un vizio, che dà fuoco a tutti i beni, che tu hai nell'anima. Perche non solo abbrucia, & arde tutti i beni della gratia, mà ancora quelli della natura; come noi vediamo per esperienza in una donna publica, che non solo resta abbandonata dalla gracia di Dio, mà son hà vergogna, ne honore, ne timor della Gente. Se quelle dunque sono le proprietà di questo vizio, come non sarà cosa di grande ammiratione vedere una penitenza tanto mirabile in una donna tanto perduta? Donde nasce tanta luce, e cognitione di Dio, in chi haveva l' intelletto tanto cieco? donde tanta copia di lagrime, in chi haveva il cuore tanto indurato? donde tanta virtù, tanta fede, tanta carità, tanta humiltà, tanta confidenza, tanta divetione, tanto disprezzo del Mondo, in un cuore, del quale questo vitio haveva fatto tanto stratio; che è (come si disse) un fuoco ardente, che tutto lo brucia ? E se tali furono le lagrime di San Pietro, dopò l'haver negato il Salvatore, non ce ne faremo maraviglia, perche chi haveva tanta cognitione di questo Signore, chi haveva visto tanti miracoli, non ci maravigliaremo, che grandemente sentisse la grandezza della sua colpa, sapendo ancora ciò, che perdeva per ella. Ma una donna tanto ignorante di tutto questo, tanto insensibile, e fatta pietra per tutte le cose di Dio, venire a sparger tante lagrime per le sue colpe, è cosa certo di grande ammiratione. Si maravigliavano gl'huomini, che Dio facesse scaturire una fontana d'acqua da una dura pietra; & io mi maraviglio, che da questo cuore più duro, e più insensibile d'una pietra, sia uscita si grande abbondanza d'acqua, che sia stata bastante a lavare i piedi al Salvatore. Essendo dunque questa opera tanto mirabile, sarà dovere, che questa maraviglia ci muova a filosofare sopra di lei, cioè a voler saper la cagione, ed il principio di quella: o vogliamo dire, in che modo, con quali meezi, e con quali istromenti operasse Dio questa si subita, e sì gran mutatione in quest'anima, e non solo in questa, ma in molte altre, che molto gagliardamente hà convertito, e converte ogni dì. Che darebbono gl'huomini per sapere, in che modo si può far di rame oro (che è quella, che chiamano alchimia, se pure ell'è ) quanto più è dunque il desiderare di sapere, in che modo Dio sa di terra Cielo, di carne spirito, e d'huomo Angelo?

Per questo dunque bisogna sapere, che quantunque sieno state alcune conversioni di peccatori miracolose, come su quella di S. Paolo, di S. Matteo, & altritali, nelle quali gl'huomini mutarono subitamente le volontà dal male al bene, e si convertirono a Dio: nondimeno regolarmente parlando, sempre sogliono preceder diversi movimenti, & alteratione nel cuore, prima che l'huo-

Opere Granata Tom, L.

mo perfettamente si converta, e torni al suo Creatore. Perche si come l'arte. e la natura non fanno l'opere sue in uno istante, ma a poco a poco, disponendo la materia, e disposta ch'ella è in un'istante s'introduce la forma; così quì prima Dio dispone, e mollifica il cuore dell'huomo con alcune ispirationi, con che secretamente gli parla dentro all'anima. Guarda, quanto tempo è, che tu vivi male; guarda, quante migliara di peccati hai farto contra Dio: guarda, quanto t'hà sofferto, & aspettato, e con tutto quello quanti benefic t'hà fatto, e da quanti mali t'hà libe. rato. Ricordati, che uno è morto all improviso, un'altro senza confessione, un' altro lenza tellamento, & un'altro ftando nel mezzo de folazzi del Mondo; e che tu ancora potresti esser morto come ciascun di questi. Guarda, che Dio non si stanchi d'aspettarti, come sece con questi tali; e poiche tu non sei più sicuro di loro, guarda, che come Dio è 🗻 milericordiolo per perdonare al penitente, così è giusto per castigare i malvagi: e di questi tali è pieno l'inferno. Guarda, che la pena dell'Inferno non è come l'altre, perche è pena eterna, pena di mancar di Dio per sempre, e pena d'ardere in quelle vive, e vendicatrici fiamme. Se dunque s'haverebbe per intollerabile tormento tener la mano un'hora sopra le brage del fuoco, come non guardi quel, che sarà stare in corpo, & in anima ardendo in quel fuoco, non per un'hora, ma per ispatio d'una eternità, che non hà fine? Se tu havresti per intollerabile travaglio stare in un letto per lo spatio di vinti, ò trenta anni, quantunque folle di role, e fiori: come non vedi ciò, che sara stare in quella fornace di fuoco, in quel for-no di Babilonia ( le cui fiamme afcendevano in alto quaranta nuove braccia ) non per ispatio di vinti, ò trei ta anni, ma di trenta mila millior d'anni? Queste sono le battute, e rap prelentationi, con le quali il nostro Si gnore comiacia ad alterar l'anima, e ca varla da quell'abisso, e da quelle tene bre, nelle qualifi trova. Sente l'huom da una parte questi motivi, e dall'alti vede quanto ciò importi: e da un'altr parte si mette in arme tutta la malitadella carne, rappresentandogli la difficoltà di quella mutatione, e del divor- l'abborrire sopra tutte le cose il peccato. tio, che hà da fare da tutti i giusti, e contenti del Mondo: a'quali ha da dar libelle di ripudio, che è cosa molto dura. Così và l'anima shattendo, e combattendo con quest'onde : una la tira ; un'altra la leva, finche finalmente nel mezzo di questa battaglia soccorre Dio con un particolare soccorso, cioè con un potentissimo movimento, il quale in tal modo illumina l'intelletto dell'huomo, e muove la sua volontà, che gli fa dire un Voglio molto verace, e molto determinato: cioè, voglio tornare a Dio, vozlio emendar la mia vita, la voglio romper co'l Mondo, voglio lasciare non solamente i peccati, ma ancora l' occasioni di quelli. Finalmente voglio trattar la salute mia, che è il maggior di tutt'i negozi, & ogn'altro è vanità. In questo istante adunque operando Dio insieme con gl'huomini, esto è giustificato, e ricevuto da Dio per figliuolo, & unto con la sua gratia. Perilche si vede ( come dicemmo ) che a poco a poco da fine a questo negotio. E così par che sia, come quando uno vuole accender fuoco in legno verde, che prima sossa una volta, & un'altra, esi stracca, e piange per il fumo, finche poi finalmente viene a dare un gran soffio, & ecco, che subito s'alza una fiamma, e s'accende il fuoco. Con questo medesimo ordine, adunque regolarmente parlando, attende Dio a questa opera: Perche prima ci manda un'ispiratione, e poi un'altra, & un'altra: e come con queste non si finisce il negotio, soccorre con un'altra potentissima, la quale alza una chiariffima fiamma nell'intelletto, la quale è il principio di tutta quest'opera tanto mirabile; perche da questa luce come da una radice nasce ogn'altra cosa, che si ricerca per quest'opera della giustificatione.

E se alcuno dimandasse, che cosa sia questa luce, dico essere una cognitione sopranaturale, che Dio di nuovo intonde nell'intelletto dell'huomo: la quale in un modo maravigliolo dà a conoscer la bontà di Dio, la bellezza della virtù, la bruttezza del peccato, la vanità del Mondo, il pericolo, & inganquale riduce la volontà dentro di sè , e le sa bandire la vanità, & inganni del Mondo, amare il suo Greatore, & Istra debolezza.

Quetta luce dunque è principio, e come radice di tutta la giustificatione, e così è la prima cola, che Dio per questo operi nell'anima nostra. Perilche si come quando Dio creò il Mondo, la prima cosa corporale, ch'egli fece, e la prima parola, ch'egli disse, fu questa: Sia fatta la luce, e subito fu fatta la luce; così nella generatione dell'huomo (che è la sua giustificatione) la prima cosa, che ta, e la prima parola che dice, è: Sia fat- Cen, L sala luce, come le dicelle; Ouest'anima è involta nelle tenebre d'Egitto: le quali fanno, ch'ella non vegga il precipitio, e pericolo, dove si trova; e però apparecchia quivi un nuovo raggio di luce, perche ella vegga come stà.

Tutto questo si vede pienamente nell'Historia della Conversione di questa Santa penitente: la quale narra S. Luca Inc. ? con queste parole. Dice, che un Fari-seo di quei tempi prego Christo, che volesse un giorno esser suo hospite. Accettò il Salvatore questo invito, e si pose a sedere a tavola con lui. Era in quel la Città una donna peccatrice, la quale era questa Beata penitente, sorella di Lazaro, e di Marta. E chiamala peccatrice, perche era donna di mala vita, e per tale era conosciuta per tutta la Terra. O sapienza di Dio! Una delle cose più vili, e basse, che sieno al Mondo, è una mala donna: la quale dice l' Ecclesiastico, che è calpestata, e disprez- Eccles zata da tutti, come il fango delle strade: Et essendo ciò vero, Dio, la guardò, lenza haver, che guadagnare in lei, per farla un'essempio di penitenza, & una delle principali stelle della sua Chiesa. Perche cagione? la cagione non v'è, ma solo quel, che disse il Profeta: Mi fece falvo, perchè volse salvarmi. Il perche, è per gloria della sua gratia, per essempio della sua misericordia, per mostra della sal, 13. sua bontà; perche intendiamo, che il nostro bene procede originalmente dalla sua fanta volontà. E per conseguente, che tutto il nostro bene procede dalle sue mani, e che a lui dobbiamo attribuirlo, a lui dimandarlo, con lui stare uniti, e così saremo più humili, più solleciti, più graditi, e più timorosi. no, nel quale fino allora è vivuto, la Più humili per la nostra povertà : più solleciti per il nostro pericolo: più graditi per gratia sua: e più timorosi per no-

Quo-

Questa selice donna dunque desta pri-, tione pur d'una parela, ch'ella dicesse, ma per l'opinione, e dottrina di Chri- perche bastavano per le parole le lagrime, no, illuminata dalla fua gracia, e moisa da un grandifilmo spirito di peniten-) come dice il Profeta: Signore, dinanzi à casa del Farisco, senza altramente confiderar luogo, ne tempo (perche la forza dell'amore, e del dolore non le rolamo) tua è la potenza, tuo il Regno, davano più luogo di farlo) si copre non hai paura dinanzi al Tribunal del del suo manto, piglia in mano un vaso d' unguento pretiolo; prelo per innanzi non per cancellar le macchie, ma per moltiplicarle; e non per ungere Christo, ma per sacrificare al demonio. Con quell' arme adunque, & iltromenti del peccato và à far guerra al medelimo peccato. Entrò nella casa, dove Christo mangiava, e non hebbe ardire comparingli dinanzi a gl'occhi, perche la vergogna, e la confusione de suoi peccati non le diedero ardimento di far questo: ma voltandofi alle spalle, venne a gettarfi a' suoi piedi, sopra i quali sparle tante lagrime, che bastarono per lavargli. Escome l'acqua per li piedi su strana, e di nuova maniera; così ancora fù il velo, so'l quale gl'assingò, che furono i suoi capelli. E non contenta di questo, comincia a baciare quei facrazissimi pledi, & ungerli con quel pretioso unguento. Di maniera, che tutte quelle cose, con le quali serviva al Mondo, consacrò al fervigio di Christo : e di tutte quell'armi, & istromenti del peccato, fece rimedi contra il peccato. Degl' occhi fece fonti per lavar le guancie dell' anima sua, de' capelli sece lenzuolo per asciugarle, della bocca fece porta di pace per ricever quella di Christo, e dell' unguento fece balsamo per curar le piaghe dell'anima fua, e coprir l'errore della sua mala vita. Et è mosto da considerar, che quel, ch'ella operava esteriormente, operava il Signore interiormente nell' anima sua in un'altra maniera più eccel-Iente: Ella veniva, & egli la tirava: ella gl'ungevaipiedi con l'unguento, & egli ungeva l'anima con la sua gratia : ella lavava i suoi piedi con le lagrime, & egli lavava i fuoi peccati col' fuo Sangue: ella gl'ascingava i piedi co suoi capelli, egli le adornava l'anima con le virtù: ella gli baciava i piedì con grande amore, eglidava quel bacio di pace, che fi diede al figliuol Prodigo nella fua conver-

Frà tutti quelli usicj. noni si sa men-

bastavano i gemiti, bastavano i desideri, na, come leppe, che il Salvatore era in | te fià il defiderio mio, & il mio gemito non tali tre s' è nascosto. O che parole sono quette tanto efficaci! O lagrime humili (dice S.Gi-Giudice: metti filentio a gl' accusatori : non è chi t' impedisca l' entrata : vinci l'invincibile, leghi le mani all'Onnipotente.

San Bernardo chiama queste l'agrime vino degl' Angeli : perche in esse è odor di vita, sapor di gratia, e gusto d'indulgenza. E certo che egli hà molta ragione di chiamerle vino d' Angeli: ma io le chiamo ancora acqua d'Angeli . Sogliono gl'huomini distillare una sorte d'acqua odorifera , non d' un herba odorifera fola, ma di molte, e diverse, e quella chiamano acqua d' Angeli, che hà molto soave odore, conforme all' herbe, dalle quali si distilla . Tali dunque erano queste lagrime : le quali non procedevano da una sola cagione, ò da un solo assetto; ma da molti, e diversi: perche quelle erano lagrime di sede, lagrime di speranza, lagrime d'amore, lagrime di dolore, e lagrime di divotione. Tutti quelli affetti, e movimenti erano in quel pietoso cuore: e tutti questi si risolvevano in lagrime col suoco della carità, e si distillavano per gl' occhi, onde usciva quest'acqua d'Angeli più odorifera di quella, che distillano gl' huomiui .

Di questa conversione adunque, e penitenza tanto mirabile, ne fù origine, e primo principio quel nuovo raggio di luce, co'l quale il Salvatore illuminò le tenebre di quella Santa peccatrice, dalla qual nacquero tutti questi movimenti, & affetti: Perche questa luce le aperle gl'occhi, e con essa vide l'horribil figura di quei mostri infernali, da' quali era circondata : e spaventata da così strano pericolo, corfe subite a cercare il rimedio. E però si parte subito a mezzo giorno, fenza aspettar più configlio, ne tempo, ne stagione : & entranel nrezzo del convito, e de convitati a. cercar Christo. Che fai, ò donna? Guarda, che questo non è tempo, nè luogo atto perquel, she tu vuoi. Nessuno per tal negotio cerca testimon), ne luoghi

che così fece quel Prencipe de' Farisei Nicodemo, che andò di notte a cercare il Salvatore. Non si perde cosa alcuna, che importi, se tardi un'hora di più per questo negotio. Non udi alcuna di queste ragioni: perche la prescia, e la veemenza del dolore, del timore, e dello spavento di se medesima, occupavono di manierail suo intelletto, che non poteva intender altro, che la grandezza del suo pericolo. Tutto questo operava quella luce, e quella candela, che Dio haveva messo nell'anima sua. Questa operava dentro di lei questa grande alteratione, e timore: e non solo timore, ma ancora amore, & amor tanto grande, che il Signore disse: Le furono perdonati melti peccati, perche melte amè. E non solo operò amore, ma etiamdio dolore, e tanto gran dolore, che le fece spargere tanta abbondanza di lagrime: e non folo dolore, ma vergogua, e confusione; e non solo vergogna di Chrifto, ma disprezzo del Mondo; poiche sì poca stima fece del dir delle Genti, e dei siudicidel Farisco, e non lasciò per lui di fare quel, che apparteneva alla sua salute. E non solo operò questo, ma insieme un desiderio tanto grande di sodisfare a Dio per l'offese fategli, che dopò l'esser asceso il Salvatore al Cielo, stette per trent'anni rinchiusa in un horrida spelonca, a far penitenza delle lue colpe; quantunque ella havesse ricevuto per oracolo di Divina voce pienissima indulgenza. Donde maravigliosamente era ogni gior no levata in alto frà i Cori degl'Angeli: volendo mostrare Dio in questo la virtu, & efficacia della vera penitenza, la quale suol fare gl'huomini penitenti eguali agl' Angeli:

E per maggior confermatione di quello leggiamo negl'Euangeli, trovarsi la Maddalena apprello la gloriola Vergine, cioè Maria peccatrice al par dell'innocente: accioche di quì caviamo, che alcune volte i buoni penitenti si fanno eguali agl'innocenti, & anco alle volte gli pallano: come mostrò quel Santo penitente, che diffe: Mi bagnerai, Signor, con l'iffopo, e sare mende; mi laverai, e diventere biance più, che la neve. Il dire che sarà più bianco, che la neve, è dire che il penitente verrà à restar più bianco, che l'innocente; come è da credere, che questa Santa peccatrice habbia hoggi più gloria in Cielo, che molti di

publici, ma tenebre, etoticudine: Perche così fece quel Prencipe de' Farisei Nicodemo, che andò di notte a cercare il
Salvatore. Non si perde cosa alcuna, che
importi, se tardi un'hora di più per queimporti, se tardi un'hora di più per que-

# DELL'ENTRATA,

Del Salvator in Gierusalmmo, a della festa de' rami.

I come l'entrata del Salvatore in que-Ito Mondo fil con grandiffima gloria , con canti d'Angeli, con splendor da Stelle, adoratione di Magi, e di pastori : così la venuta sua , ò per dir me-glio, l'entrata in Gerusalemme per offerissi in lacrificio per la salute del Mondo, fù ancora con gran gloria; poiche tutta quella Città si commosse, e l'andò a ricever con rami d'olive, e palme, e con distender molti vestimenti per terra ; e quasi tutti ripeter le medesime voci, e lodi, che gli cantarono gl'Angeli, dicendo: Pacesia nel Cielo; e gloria nell' altezza; come scrive San Luca. E non è cola manco mirabile il considerare, con quanto humile cavalleria volse il Signore ricever quelt' honore: perche non fù altro, che un' asina, & un poledro guarnito co'poveri mantelli dei Discepoli.

Et in questo modo entrò quell'Agnel Pasquale a sacrificarsi per noi altri nella Città di Gerusalemme. E perche tutto quel, che accadè in questa entrata, è pieno di misteri; a noi altri appartiene considerare humilmente in tutte queste cose la sapienza, e consiglio Divino; per quanto ci sarà con-

Una dunque delle cagioni (frà l'altre) che assegnano i Santi Dottori di
questa entrata tanto solonne, e di questo incontro, su l'haver votuto il Padre
Eterno rappresentare in quella, come
in una pittura, il frutto, che sece la
venuta del suo Figliuolo al Mondo; &
andava così ad esseguirla co'l facriscio
della sua Passione, Perche per questo
tempo, e per questo travaglio non era
cosa, che venisse più a proposito,
per chi l'haveva à passare, che mettergliene dinanzi il frutto; e così comsessi l'Apostolo, che su, quando par-

Sal.co.

Luc. 7.

lando della Passione del Salvatore, dice: je la sedla della sua Idolatria, ch' egli Che ponendosi egli dinanzi a gl'occhi haveva usurpata nel Mondo. Ma con il gaudio della nostra Redentione, por- che arme sece egli questo? Non con tò la Groce, e non tenne conto del- l'arme dorate di Saul, ma con un bala confusione, & abjettione del Mon- stone, & una fionda atterro le forze do.

Considera dunque in questa entrata da una parte l'humiltà, con la quale il Signore entra; e dall'altra la solennità, con la quale il Popolo lo riceve. humanità; cioè con l'humiltà della sua Egli entra ( come lo rappresenta la Incarnatione, con l'ignominia della sua Profetia di Zaccaria ) povero , humi- Passione , e con l'humile predicatione le, e mansueto, a cavallo sopra un' di poveri Pescatori guatto la Monar-ssinella, come un povero viandante, ac- chia, e potenza di questo gran Tirancompagnato da dodici Pescatori, non no. Sansone con la mascella d'una be-manco poveri; e senza haver più strepi- stia sbaragliò l'essercito armato de Fito, nè più apparato, l'incontro che tut- listei; e Christo con la debolezza de' ta la Città gli fece, fù tanto solenne, suoi Discepoli sbaragliò le forze, e la quanto s'è detto.

un persettissimo ritratto della mutatione, che fece il Mondo; e della fede che ler la victoria, con la quale Dio trionaccettò, quando quello Signore venne in lui? E questo non con altri istro- lui con l'arme del suo potere, ma delmenti, che con i'humilta dell'Incarna-lla sua debolezza. Questa maniera di tione, e con l'ignominia della sua Pas- vittoria tanto gloriosa ci sù dal Proseta

e rozzi Pescatori.

Tempio d'Idolatria, un Cattello di la-droni, una caverna di bassischi, e ferpoco meno, che un'Inferno di Demote per tutte l'Isole, mari, e terre i Diavoli erano adorati per Dei, e per honor di tali mostri s'edificavano soi sacrificj. E perche l'Idolatria è madre di tutti'i vizi, regnavano insieme le accese su rotto quel grande essercicon lei tutte le brutture, tutte l'abominationi, tutte le malitie, e vizi del Mondo, Di maniera che il Demonio, ( cioè quel forte armato dell'Evangelio) possedeva pacificamente il principato della terra, levandola dal servi- qui qualche Misterio? E qual cosa si gio, & ubbidienza del suo legitimo, e wero Signore,

Creature di Dio, ch'egli teneva tiran- dicatione Evangelica: quello romneggiate; abbatè per terra i suoi Altari, pendo i vasi, e facendo risplender le

di quel forte gigante: voglio dire, non combattendo con la gloria della sua Maestà, nè con la potenza della sua Divinità, ma con la debolezza della sua potenza del Mondo. Perche quanto Che cosa è questa dunque, se non più deboli sono l'arme, tanto è più gloriosa la vittoria: e tale doveva esfo del Mondo, non combattendo con sione, e con la predicatione di poveri, Isaja rappresentata molto al proposito rozzi Pescatori. in una parola, quando disse, che il Salva-Isa. Tutto il Mondo era diventato un toreci haveva liberato dalla schiavitù, e giogo del Demonio, in quel modo che libero i figliuoli d'Ildraele dalla sogpenti, una piazza d'inganni, una casa gettione, e vasallaggio di Madian per di consusone, un'abisso di tenebre, e le mani di Gedeone. Vinse Gedeone quel potentissimo esfercito con trecento ni incarnati: Dall'Oriente all'Occiden-Inuomini soli, ciascuno de'quali portava in una mano una tromba, e nell'altra un vafo, dentro al quale portavano una candela accesa; la quale, rotti i vasi, lennissimi Tempi, fumavano gl'altari, cominciò a risplendere, & illuminare s'abbrucciava l'incenso, e s'offerivano quella oscura notte; co'l suono di queste trombe dunque, e con queste candeto di Madian.

Che bisogno dunque haveva quel potere infinito di Dio d'usar questi stratagemi di guerra per sbaragliare i suoi nemici, s'egli non voleva rappresentar può rappresentar più al proprio, che il trionfo del Mondo, e del Prencipe del Passando adunque le cose in questo Mondo, che ci teneva in servitu? Permodo, sopravenne un'altro più forte che Gedeone vinse con trecento soldati di lui, che fù questo Signore, il quale foli: e Christo con molto minor numegli levò l'armedi mano, e gli tolse tut- ro di discepoli: quello co'l suono delle te le spoglie, che sono l'anime, e le trombe, Christo con quello della pre-

Opere Granata Tomo 1,

candele, che v'erano dentro, Christo I su ancora rinovato con la bellezza defcon la morte de Santi Martiri, e Predicatori, e con la luce, e splendore delle sue virtu, che particolarmente rilplenderono nella battaglia de'suoi martirj. Di maniera che la voce della dottrina, lo splendor della vita, e la patienza del martirio, e de travagli furono gl'istromenti, coi quali il nostro Gedeone vinse tutta la potenza dei Rè, & Imperatori del Mondo, e tutte le forze dell'Inferno, e ci liberò dalla servità del pecccato. Ringratiato sia dunque tu, Signore, poiche con tanta maraviglia, e costanza ci liberasti: Poiche non lolo co'l tuo Sangue, e con l'humiltà della tua Passione, ma ancora co'i sangue, e morte di tanti Martiri fondasti la tua Chiesa, e ci levasti della servitù di quel Dragone Infernale.

Questa dunque è la maniera della vittoria, che non solamente descrive qui il Proseta Isaja, ma ancora Zaccaria allegato per questo proposito da gl' Euangelisti, dicendo: Rallegrati figliuola di Sion, godi figliuola di Gerusalemme, perche il tuo Rà viene per te povero, e mansueto, a cavallo sopra un'asina, O un polledro. Et aggiunge subito la vittoria, che con quest' apparecchio tanto humile acquisterà, dicendo; Egli distruggerà i carri d'Esraim, O i cavalli di Gerusalemme, sprezzerà gl'archi della battaglia, predicherà la pace alle Genti, O il suo potere si distenderà da un mare all'altro, e da i vivi sino a i termini della terra.

Nelle quali parole ci è significata questa general vittoria de' Prencipi del Mon do, e de gl'Idoli, che da loro erano adorati, e diffesi; in luogo de'qual'Imperio Romano (che haveva la Monar-chia del Mondo) & i Prencipi della terra riceverono, & adorarono questo Signore per suo vero Dio, e goderono quella pace, che supera ogni senso, la quale egli portò seco al Mondo, ricconciliandolo co'l suo Creatore, e Signore. Quella dunque ci rappresenta l'incontro di tutta quella Città, che riceve con tanta solennità questo Signore, consessandolo per vero Rè, e Salvator del Mondo, e dimandandogli salute nell'altezze, come vero Dio, e Signore di quelle.

Ma non sù questo solo il benesicio, che riceve il Mondo per la ventura di questo Signore, mediante la sede; ma

la giusticia, e delle virtu, che in quella gloriola eta fiorirono. Perche allora s'adempi quel, che il Profeta Isaja haveva Profetato, dicendo: Nelle raper- Ifa st. ne, dove prima stavano Dragoni, nasteranno perdure di giunchi, e cannesi; per fignificare, che dove prima regnava il veleno, e la ferita de gl'huomini, che vivevano come Dragoni, e come membra di quel Dragone Infernale, che spirava in loro il suo medesimo yeleno, e così gli faceya tali, qua-l'egli era: ivi abbondò tanto la virtù, e la gratia, che le caverne di questi Dragoni si fecerogiardini di siori eterni, cioè d'huomini perfettissimi; i quali disprezzate tutte le cose del Mondo, e la sua carne istessa, non trattavano d' altro, che delle cose del Cielo; il che ci rappresentano quelli, che in questo incontro gettavano i suoi vestimenti per terra, perche fossero calpestati da tutti. Questo posero in opera particolarmente i Santi Martiri, i quali con grande allegrezza si lasciarono sbranare, e stracciare; e patirono tutte le maniere dei tormenti, che l'ingegnosa crudeltà dei Tiranni, e dei Demonj seppe imaginarsi, prima che perdere un punto della fede, & amor, che portavano a quelto Signore. In persona dei quali dice l' a Cer. 4 Apostolo: Fine a quest hora presente sia-mo andati assamati, assetati, nudi, e percosti, senza bavere un cantone, dov'entrare, senza havere un pezzo di pane da mangiare, se non lo guadagnavamo con le nostre mani. Ci maledicevano, e noi eli benedicevamo; ci perseguitavano, e noi gli sopportavamo; ci bestemiavano, e noi pregavamo Dio per chi ci bestemmiava : e sinalmente siamo ridotti ad esser come stropiati, estaccatidal Mondo, e come un'huomo tenuto da tutto il Mondo per tanto abominabile, e sacrilezo, che non pensa di placare Dio, se non con la nostra morte ... Questi dunque sono figurati per quelli, che distendevano i suoi vestimenti per terra, perche fossero calpestati, e disprezzati, per servir così alla gloria di Filip. L quel Signore, dicendo co'l medesimo Apostolo; Sarà giorificato Christo nel mio corpo così con la morte, come con la vita', perche la mia vita 2 Christo, & il mio guadagno è la morte. Altri fono, che non perderono la vita, perche non hebbero occasione; ma lasciarono per lui le

Zac. 9.

facende, rinunciando quanto possedevano, perche sosse distribuito a'poveri; come facevano quei primi Christiani, che vendevano i suoi beni, e ne ponevano il prezzo a i piedi degl'Apostoli. E questi Igno quelli, che riceverono il Signore co' rami d'oliva: per li quali s' intende la misericordia, ch'è una dell'opere principali, e proprie della vita Christiana, la quale si come consiste in Carità, così tiene per principalissimo estercitio l'opere della misericordia, che sono effetti della medesima Carità. Perilche dice Sant' Ambrogio, che la somma di tutta la disciplina Christiana consiste in opere di misericardia, e di pietà. Altri sono, che non havendo che dare per amor di Dio, diedero se medesimi, facendo sacrificio di sè entrando ne' chiostri, e monasteri, castigando i suoi corpi, crocefigendo i suoi appetiti nella Groce dell'ubbidienza per amor di Dio. Et altri ancora, che pallarono più avanti, perche non contenti della Croce della vita monastica, gassarono a i travagli della solitudine, dimorando ne'delerti, allontanati non folo dalle compagnie, ma ancora da tutte le delitie, e gusti della vita humana, facendo vita d'Angeli in terra, e conversanno in Cielo, & occupandosi continuamente nelle divine lodi, e nelle contemplationi delle cole Celestiali; come fecero i Pauli , gl'Antonj , i Panuzj , i Maccarj, gl'Arlenj, gl'Hilarioni, & altri innumerabili, che fecero vita d'Angeli nei deserti d'Egitto, nel Monte Sinai, & in molti altri luoghi, e questi sono figurati per quelli, che riceverono il Signore in canti, e lede, confessando il suo Regno, e dimandandogli salute nell'altezze. Doppo questo habbiamo in questo Sacrato Euangelio un maraviglioso essempio, e medicina, per curare un male commune della natura humana, ch' è l'appetito della gloria del Mondo: il quale procura sempre d'attizzare, & acceudere il nostro commune auversario; perch'egli sà molto bene, che doppo l' haverci fatti ciechi con questo amore, non gl'accade a far'altro, perche da questogl'è aperta la porta a fare ciò che gli piace. Et è cola maravigliosa vedere in questo caso l'artificio di questo ingannatore: perche essendo questa gloria una cosa tanto breve, tanto fragile, tanto fallace, e tanto poco durabile, egli l'ha | dipinta con tali colori, che gl'huomini | Come non si vergognano di far tante

per lei fanno cose estreme. Nel chemi par, ch'egli sia come un gran Matematico, il quale per arte di prospettiva, figura certe linee in una tavola con tal proportione, & artificio, che non essendo in verità più di questo, se tu le guardi per un certo verso, ch'egli ti sa ordinare, pare che ivi sieno le più belle figure del Mondo; non essendo veramente altro, che una semplice regola. Tale dunque mi par che sia l'artificio di questo grande ingannatore: poiche essendo l'honor di questo Mondo una cosa tanto vana, egli ce la dipinge, e rappresenta di tal maniera, che per quella disprezziamo la vita, l'anima, e tutto quello, che ci promette Dio. Vuoi tu dunque ora veder la grandezza di questo inganno ? Non ci allontaniamo più. Guarda l'honore, che qui fece il Mondo a quello Signore, & in quello vedrai, che cosa sia la gloria del Mondo. Il che dichiara San Bernardo con queste parole: Il medesimo Popolo, nel medesimo tempo, nel medesimo luogo dove lo ricevè con tanto gran trionfo, di lì a pochi giorni dimando, che fosse morto, e lo pose in Croce.

O quanto differenti voci erano da una parte, crocefiggilo, crocefiggilo: e dall'altra; Benedetto sia quello, che yiene in nome del Signore: falvaci nell'altezze! Quanto differenti voci sono gridare ora, Rè d'Isdraele, e di li a pochi giorni dire; Non habbiame altro Rè, che Cesere! Quanto differenti cose sono ora i rami verdi, e fioriti, e poco dapoi le spine, gli staffili, e la Croce. Et a chi prima servirono coi propri vestimenti, di li a poco gli cavarono i suoi, e gli giocarono alla sorte. E finalmente dove hoggi lo predicano per Figliuolo di Dio, cioè per ll maggior Santo dei Santi, dimattina l'hanno per il peggiore di tutti gl'huomini, e per più indegno di vita, che Barabba. Qual'essempio dunque è più chiaro per farci conoscere, che cosa sia la gloria del Mondo, & in che pregio s'habbiano da tenere i testimonj, e lusinghe di quello?

In che modo adunque non si consondono gl'huomini di stimar tanto questo mostro, di far tanto conto della sua gloria, di creder tanto a i suoi giudici, e spender tanti passi in servigio suo ?

lasciargli memoria di sè? poiche chiaro è, che la sua memoria è come quella dell'hospite d'un giorno, che và per cammino. E cosa degna certo di gran companione, doppo il beneficio della Redentione di Christo, veder gl'huomini tanto cattivi, e tanto schiavidel Mondo, e veder quel, che fanno, per mantenerselo favorevole. Si trovano assai, che sono Signori di se steffi, ne hanno libertà di far mille cose, che sono necessarie al corpo, & all'anima loro, se hanno paura che il Mondo non sia per approvarle, quantunque l'approvi, e commandi Dio, facendo più sima di quello, che diranno le genti, che di quello, che dirà loro Dio nel fin della vita. Altri sono, che per esterpiù honorati nel Mondo, per haver di che pascer gl'occhi del Mondo, per lasciar memoria di sè nel Mondo con titoli, con maggioranza, & edifici superbi, digiunano tutta la vita, e fanno digiunare la sua famiglia, rubbando al prossimo, & aggravando i suoi, perche così crescano gl' istromenti di questa gloria à costo altrui. B non finiscono i miserabili d'intender, per quanti essempj li si adducano, quanto cara comprano la memoria d'un Mondo tanto imemorato, e tanto ingrato. Adunque, ò ciechi, ò mendichi, ò miserabili, dove andate? che cercate? che pretendete da quella bellia di mille telle ? Perche doppo l'essere stati ricomperati, e posti in libertà da Christo, volete tornare ad estere schiavi del medetimo Tiranno? Il quale com'è falso, & ingannatore, così ancora sono tutte le cose sue: perche esse parimente promettono, e non osser vano, e par che habbiano quello, che non danno. Non sono altro (come diceva Platone) che una ombra, & imagine contrafatta di veri beni, e noi altri come semplici animali non sappiamo far differenza da quel, ch'è, a quel che pare, e cos) accade à noi quel, che a i cagnuoli, e capretti, che se tu gli metti il dito in bocca, cominciano a masticarlo, pensando che sia la mammella della madre, perche gli pare d'effer con quella.

Qual maggior miseria dunque, che esfere huomo, e non haver più discrettione d'una bestia, e non saper sar disserenza frà l'apparenza delle cose, e l'esistenza di quelle; estare a pigliarsi piacere con le sigure dei beni, come se sossero veri beni? Dimmi, huomo miserabile, che per tut-

E-3

spese, per aggradire a i suoi occhi? per a te le creature vai cercando diletti; che latte, che tatieta, che pace hai trovato in tuttiquestipetti, che hai succhiato? Quante volte dove tu cercavi latte, trovasti aloè? edove cercasti miele, trovasti fiele? Quante volte nella facenda, ò stato, è maritaggio, dove pensavi trovar quiete, trovasti tormento, & occasione di travagli, e penseri? Questo è il latte. che si trova ne' petti del Mondo: i quali Dio da la sua maledittione per il suo Profeta, dicendo: Signore, che darai ai malvagj? Daloro, Signore, ventre sterile, e petti secchi: perche ne da quelli nasca frutto di benedittione, per mancamento delle sue buone opere, nè habbino latte di confolatione, per la moltitudine delle fue miferie.

> Ma benche nessuna di queste cose sosse ) e che il Mondo fosse del tutto fedele, che ci gioverebbono tutte le sue cose al tempo delle nostre maggiori necessità, nell'hora dei conti? di che utile ci farebbono tutti questi Idoli, che adoriamo, che sono tutte quelle cose, nelle quali habbiamo posto la nostra felicità, e speranza? Ivi è dove si conosce chiaramente la vanità, e l'inganno di tutte queste cose, & ivi, dove fino i cattivi calcano nella ragione de luoi ferri, e dicono quelle parole del libro della Sapienza: Che ci gievala roftra∫nperbia? e che frutto ci hà portato il gloriarfi nelle nostre ricchezze ? Tutte queste tose posarono come ombra, che vola, e come corriero, che và in posta. Nel che si vede ancora, quanto sia grande la nostra cecità, e pazzia, che essendo le cose del Mondo quel, ch'elle sono, e fuggendo sempre da noi, corriamo lor dietro a briglia sciolta: e per il contrario essendo le cose di Dio, quel che sono, & essendoci offerte per gratia, non le stimiamo. Facciamo adunque profitto, fratelli, con quello lume, che ci si dà in questa entrata di Christo, perche conosciute, e disprezzate le carezze di questo Mondo lusinghieso, e mentitore, stimiamo, e procuriamo i veri beni, che cifacciano in questa vita veramente ricchi per gratia, e dapoi beati nella gloria.

PROEMIO PER INTENDER lo spirito, O intento di questa Orasione, che si mette innanzi del misterio della sacrata Passione.

Isk, che tutte l'opere, che il nostro Signo-O robà fatte, così di natura, come di gratia, sono marifestar la sua gloria. E quantunque tutte quelle siero altissime, edivinissime, etali, che danno buon testimonio dell' eccellenza del suo fattore: nondimeno il mifterio della sua sacrata Passione scopre tanto questa gloria, che tutte l'altre restano os curate dallosplandore, e bellezza di quella, nella quale con un modo maraviglioso ci si scoperse la grandezza della bontà, della Garità, della misericordia, della giustitia, della santità, e providenza di questo Siguore. E così la confideratione di questo misterio è più atta à muovere i nostri cuori all'imitatione delle virtù del Salvatore, O allo stimare questo gran benesicio. Ma per questo è necessaria una luce speciale dello Spirito santo per intendere qualche cosa dell'eccellenza di questo mistero. La quale haveva San Bonaventura, e conforme al sentimento, e frutto, che cavava da questa consideratione, ordinò questa seguente Oratione in un libro, che fece, chiamato Stimolo dell' amor di Dio; la quale ci dà chiaro testimonio delle cose dette. E con questo presupposito s'intenderà meglio l'intente, a lo spirito di anela Oratione.

BEGVEVNAMOLTO
Divota Oratione di S. Bonaventura;
per dimandat al Signore fentimento del misterio della fua
facrata Passione.

Salvatore, e Signor mio Gesù Christo, Rède i Rè, e Signor de Signori, sa, Signore, la tua saliva, & ungi gl'occhi di questo cieco dal suo nascimento, perche posta veder la bellezza delle tue sacratissime piaghe.

Fammi entrare nell'arca missica, e nel vero Tempio) che sei tu stesso) accioche gl'occhi miei possano vedere quel, che nel tuo corpo, e nella tua anima patisti per me; e la volontà, & amore, con che la recissi.

lo patilli "

Ricevimi, Signore, come quel figliuolo prodigo a mangiar teco il vitello grasso, arrostito co'l fuoco dell'amor nella Croce. O vero maestro, insegnami i tesori della Beatissima Sapienza della tua dolorosissima morte. Un'altra volta, Signore, un'altra volta tieni apparecchiato il costato per aprirlo bene à me, tuo indegno servo: perche questi occhi, che rubarono l'anima mia, trovino il tuo costato per sue spoglie.

Guarda, ò buon Gesù, che il mio cuore è indurato come pietra, se non fosse bagnato co 'l tuo benedetto Sangue. Il mio cuore è molto, e molto allontanato da te, se non fosse raccolto nell'albergo del tuo

Sacrato petto.

Guarda, ò buon Pastore, che io sono quella pecora fmarrita, che perì, per la quale ponesti la vita in Croce: Eccola qui, Signore, io fono, ricevila, Signore, e raccoglila nelle tue viscere, e nel pascolo delle tue Sacratissime Piaghe. Guardami, Signore, e serrami in quelle, perche senza le tue piaghe io fono piagato: senza la tua morte io sono morto: senza il tuo disonore io sono disonorato : senza i tuoi flagelli io fono flagellato; non con flagelli d'equità, ma con flagelli di malitia. Perche io non seppi perseverare nella tua beatissima Passione, sono come niente: e perche mi dimenticai della debolezza della tua Passione, sono indebolito: e perche mi partii da i dolori delle tue spine, e ferite, è stata malamente ferita l'anima mia con le spine delle sue passioni, e cupidigie. Che dirò? Che se il mio cuore non s'aprea sentire i tuoi dolori, subito s'apre a tutte le vanità, e se non si sà nascondere nelle tue sacratissime Piaghe, subito cade nelle mani de'ladroni. La tua Passione è medicina essicacissima contro tutti i vizi. Contra la superbia è la sua humiltà: contra la vanagloria il suo abbatimento: contra l'avaritia, la sua liberalità: e contra l'invidia, la fua Carità, e così contra tutti gl'altri vizj. Ella è, che serra l'orecchie, perche non odano cole vane: copre gl'occhi, perche non veggano cose pericolose : guarda la bocca, perchenon incorra in parole difordinate: lega mani, e l'abbraccia con quel Santo legno, perche non si distendano a cose illecite: inchioda i piedi nella Croce, perche non cammino per le vanità. Questa è, che accende l'amor insieme, eccresce la divotione, e

Quela crudelissima, e disonorata Passione adunque ti prego, Signore, che tu mi dia per sposa, legala meco d'un legame, che non si posta sciogliere, accioche io l'ami sopra ogni bellezza, sopra ogni bene; e fopra ogni diletto del Mondo. M'aggrava il cuore, perche molte volte per mia malitia l'hò discacciata da me, accollandomiad altre cose; ma ora gia vengo , e la cerco , e la voglio. Non far meco, Signore, secondo il rigore della giusticia, ma secondo la moltitudine della tua misericordia. Questa dunque, Signor mio, ti supplico, che tu mi dia, poiche io la cerco con tutte le viscere mie. Questa sola mi' basta, sola dolcemente mi ricrea in que-Ha milerabil vita. Questa è la mia vita, questa la mia consolatione, questa i miei dilecti, la mia legge, e la mia sapienza. Questa tira dolcemente il mio cuore, e l'alza dopò di sè, e lo guida per il suo cammino, e senza lei vado perduto, e sviato. O buon Gesù, altra cosa non desidero in questa vita, che del tutto esser Crocefisso con te. Adunque, Signore, ò dammi la morte corporale, ò imprimi la tua morte nel cuor mio. Misero me, perche nacqui, se non per abbracciar la Croce, e per riposarmi nelle tue piaghe? Ma voglio salire in questa vita teco al monte della Croce più presto, che co' tre Apostoli eletti al monte della trasfiguratione; e più dolce m'è vederti con gl'occhi dell' anima pien di sputi, che trasfigurato. Signore, questa Beatissima Passione voglio, questa cerco, questa desidero interiormente. Per questa rinuntio tutte le cose, e me stesso con esse. Questa sia il mio risugio, il mio ripolo, e tutta la mia consolatione: perche il tuo Sangue ptetioso m' inebria, & i tuoi dolori spezzano il mio cuore.

Per me, Signore, facesti il Cielo, e la terra, il Sole, la Luna, le Stelle, il fuoco, l'aria, l'acqua, e tutto quello cheè. Ma chi ti dimando alcuna di queste cose? Senza che noi te lo dimandaisimo, e senza che le meritassimo, ce le desti per tua Tola grafia. Et ora insisto continuamente, dimandando il disonore della tua Passione, e non poslo acquistarne parte. Ecco dunque. Si-

fà elevar lo spirito alla contemplatione i ho licentiato per quella, & a te rinuntio humilmente tutto quello, che per me creasti, solo che tu mi dia le tue Santiffime piaghe. Quelle alzano il cuor mio sopra il Cielo illuminano il mio intelletto più, che il Sole, e la Luna: accendono la mia volontà più, che il fuoco: auvivano le mie parole, più che l'aere; ammoliscono il cuor mio più, che l'acqua: sostentano, e fanno fruttar l'anima mia più, che la terra. Questa è più dilettevole, che gl'albori, & i fiori: più dolce, che tutti i cibi : più pretiofz, che l'oro, e le pietre pretiose. E certamente, che anco tutte queste case non sono senza vanità, à paragone di quella. Questa ti dimando, Signore, questa dammi per ilpola. Non ti dimando la bellezza del Cielo, mail disorore della Croce: non i diletti del Mondo, ma l'angustie della tua morte. Dammela, ò mio Signore, e dammela presto, che io nome voglio, nè posso viver senza. Io voglio spolarmi con lei, anzi maritarmi, e consumar subito quello Santo matrimonio. Ma chi fono io, Signore, che habbia ardire di dimandar per isposa quella, che tu dai a i tuoi grandi amici per caparra della tua amicitia? Ma benche io, Signore, sia vanità e corruttione, confido nondimeno, e spero nella tua gran misericordia. E benche io non habbia la purità, e lantità della tua madre, per stare a i piedi della Croce, havendo compassione di te, hà almena la malitia del ladrone, da poter esser giustitiato, e crocefiso teco. E s'io non fono come quel Sacrato velo del Tempio, ch'io m' habbia da spezzare per la tua morte, sono almeno la sepoltura serida, che deve essere aperta, per l'apertura del tuo pretiolo costato. Che vuoi, Signor dolcisstmo, che io faccia nel mio cuore, perche egli non senta i tuoi dolori? se le pietre si spezzano, quando tu patisci, ie sono duro come pietra: e se la terra trema, io an; cora sono formato di terra. Che mi manca dunque, ò di malitia, ò di viltà, ò di durezza, che io non habbia da rifentirmi nella tua Sacrata morte? Es'io non sono celestiale, accioche per haver compassione di te, io debba oscurar mi, sono di conversatione Infernale, per eller in quesli tre giorni di morte visitato da te. Non impedisca dunque, ò Signore, la mia ma-litia, che tu congiunga con l'anima mia gnore, che tutte quelle cole visibili quella sposa tanto nobile : perche senza dubble ella e più hella, che sucre le cole : Gran gloria è la mia, che s'io sono belle, & in le risplendeno tutte lei gratis. In lei fù molto honorato Die, & in lei refe spiendore la grandezza della sua bontà, e della misericordia, e giuftitia fua. La fapienza fua feri il fuperbo: la virtu sua trasserì l'anime dall'Inferno al Paradifo, e per merito fuo fit siconciliato, e ricomperato il Mondo. Il suo color violato ricrea gl'humili : I gigli bianchi della fua purità gl'innocenti: e la porpora del suo pretioso sangue i ferventi in carità. In questa si vide risplender l'humiltà perfetta, la verginità pura, la carità compita, e la patienza confumata.

Con questa risuscitano i morti, con quella si giustificano i peccatori, con quella si glorificano i giusti, e con questa si vincono i nemici. Dal suo dolce tatto sono curati gl'insermi, e dal suo gusto soavissimo, sono ricreati, e fortificati i perfecti. O figliuole di Gerulalemme quelta è la mia ipola, la mia dedesiderata, e tutto il desiderio dell'anima | mia. Questa vince il Demonio mio nemico, castiga la mia carne, mortifica le mie Passioni, rassrena i miei desideri, & allontana dal mio cuere l'amor

del Mondo.

Siadunque lontano da me il gloriarmi in altro, the nella Crocedel mio Signor Gesù Christa, per la quale il Mondo è Crocefillo a me, & io al Mondo. Per certo, Signore, che a me è somma gloria, che tu facessi per me i tempi, e creassi tutte le cose a me è maggiore, che tu Dio Eterno volesti farti temporale, e nascere in questo Mondo per me. Molto ti debbo, perche mi facesti a tua Imagine, e fimilieudine: ma moleo più ti debbo, perche pigliasti sorma di servo, e ti facesti simile a me. E gran beneficio, che l'huomo sia stato fatto ad imagine, e similitudine di Dio: Ma è maggiore senza comparatione, che Dio si sia fatto ad imagine dell'huomo. Molto ti devo, perche con tanti benefici, quante Creature sono al Mondo, mi sostenti, e governi: ma molto più ti devo, perche, tu fonte di tutti i beni, volesti patir same, e sete, freddo, ecaldoper me,

Grangloria è la mia, che tu mi habbia dato fignoria fopra cutti gl'animali, che tu creasti; ma molto maggiore, che tu per amor mie ti facesti soggetto ad una donna, & ad un'astigiano per amor mio,

ru amico, m' honorano gl' Angeli nel-Cielo; ma molto maggiore, che essendo io tuo nemico, volesti essere disonorato, & imbrattato di sputi per me in terra.

Gran gloria è la mia, che s' io sarò giusto, sarò ricco, e beato teco; ma mol-to maggiore: ch' essendo peccatore, e cattivo, volesti soffrire estrema necessità, e povertà per me; poiche al tempo della tua natività non havesti altro, che una stalla; Scal tempo del morire non altro letto, che una Croce, ne altro guancia-le, che una corona di spine, ne altra vesta, che la nudità, ne altra mensa, che d' aceto, e fiele. Molte gratie ti devo per i diletti, che mi darai nella tua gloria, se io viverò bene: ma molto maggiori, perche essendo io un vaso di coruttione, en che sei un rivo di dilitie, fosti pieno d' amaritudini per me.

Gran misericordia mi mostri, che s'io viverò come Angelo in terra, sederò frà gl' Angeli nel Cielo; ma molto maggiore, perche ellendo vivuto, come un Demonio, eu, Signor de gl'Angeli, sei posto frà i ladroni per me. Sia dunque lontano da me il gloriarmi in altro, che nella Croce di Gesù Christo mio Signore a poiche in quella, e per quella mi si concede tanto bene , e tanta gloria. In che mi debbo io gloriare faot che nell'honor di Dio, e nella falute dell'huomo? E dove dunque fixrova f uno, e l'altro perfettamente fuor che nella Croce? Ivift honorato Dio, com egli meritava con sì gran facrificio, & ubbidienza; & ivi fù amato l'huomo più, che non meritava, con tanto gran beneficio, e redentione.

# DEL LAYARE IPIED 1 A i Discepoli.

E Ra costume d'ascuni Santi, quando stavano già per morire, come chi era al fine della giòrnata con un piede in questa vita, e con l'altro nell'altra, dire alcune sentenze notabili per edificatione, e dottrina de' suoi discepoli, considerando, che quanto in quell'hora si diceva ( oltre all'essere cosa notabile ) restava loro più impresso nella memoria. E così uno raccommandava la vir-

tù della carità; un'altro l'humiltà:un algro la poverta di spirito; un'altro la mortificatione della propria volonta, & un' altro altre virtù, secondoi la divetione, eparere, che ciascuno haveva. E perciò in questo giorno il Santo de'santi, & il Maestro de maestri stando per partir da questa vita, sarà dovere che tutti quelli, che fanno professione del nome di Christiani, e discepoli suoi, stieno ora più attentiatutto quello, che fa, e dice in que-Ito passo, perche tutto hà da esser materia di grande edificatione, e profitto. Il Salvatore serbà il miglior vino per la fine del convito. Diceli, che quando il Cigno vuol morire, canta più dolcemente; e la candela, quando stà per finirsi, rende maggior fiamma: e così quello Signore, che venne ad esser luce del Mondo, ora che stà per finire, hà da risplendere con chiarezza maggior d'essempj, e dottrina. Perilche ora più, che in altro tempo conviene eller prefente con maggiore attentione a tutto quello, che in quest hora ci dichiara.

A questa s' aggiunge un' altra ragione, & è, che hoggi questo Signore comincia a fare il suo testamento, il qual finirà dimattina, spirando in Croce : dove raccommanderà al Padre l'anima sua, al Discepolo la madre, alla sepoltura il corpo, al Paradiso il ladrone, e la sua vita al Mondo, e fino i vestimenti a chi l'hà da spogliare, e mettere in Croce. Per tanto ci lascia hog gi nel suo testamento due possessioni le più ricche, che al Mondo lasciar si possano: che sono la sua pretiosissima carne, e sangue, le quali ordinò per conservatione della nostra vita, per provisione del nostro viaggio, per medicina delle nostre piaghe, per soccorso de no stri travagli, per memoria della sua carità, per caparra sicura dell'heredita eterna : poiche tanto valle questa caparra, quanto tutto il negotio, per il quale è stata data. E questa commissione resta confermata con la morte del Testatore: perche per esso il Testamento Vecchio poteva esse rivocato, per essere ancor vivo il Testatore: ma qui dopò la fatta commissione, e rogato il tellamento, se ne muore. e so lascia per sempre semo, & irrevocabile. Et a questo ancora, come al passato, ci conviene stare attenti, per veder la parte, che ce me tocca.

Cominciando adunque l' Euangelista 2 trattar di questi misteri, prima dichiara il tempo, nel quale furono operati, che fù la Pasqua. E questa Pasqua era una solennissima festa, la quale i Giudei celebravano in memoria di quel gran beneficio, che Dio haveva lor fatto, liberandogli dalla servitù d'Egitto, e conducendogli nella terra di promissione, annegando i suoi nemici nel mar rosso; & operando tutto questo per mezzo del sacrificio d'un' agnello, che gl'era comandato. Come tutto quello adunque era figura della nostra Redentione, ordinò la sapienza divina, che nel medesimo tempo, nel quale fi celebrava la figura, fi eclebrasse la verità.

Di maniera che nel medesimo giorno, nel quale furono liberati i figlinoli d'Isdraeledalla servitù d'Egitto, summo liberati noi altri dalla servità, e cattività del Demonio: essi in quel giorno furono inviati alla terra di promissione, & a noi altri in questo giorno s' aprirono le porte del Cielo, ch'è la vera terra di

promissione.

In quel giorno furono sommersi i carri di Faraone, & i nemici del popolo d' Isdraele nel marrosso; & in questo surono affogati i nostri peccati nel mare del Sangue di Christo. Tutto quello s' operò co'l sacrificio d' un' agnello, e tutto questo operò il Figlinolo di Dio co'l sacrificio di se medesimo, il quale di vero agnello, che leva i peccati del Gio. L Mondo. Se dunque l'uno era figura dell' altro, era cosa convenientissima, che nel medesimo giorno, nel quale si celebrava la figura, s'operasse la verità, perche non solo sosse concordia frà i misteri con la somiglianza della Historia, ma ancora co'l medefimo tempo, nel quale si celebrava. E così vennero a congiungerst insieme, & unirst la figura, e la verità: il corpo, e l'ombra: Testamento Vecchio, & il Nuovo: le promesse Divine, ed il compimento di quelle : l'agnello figurativo, ed il vero. Et è cosa certo molto dolce, & ammirabile da considerars, vedere, come nel primo giorno de i pani azimi (secondo che siserifce San Luca ) che si facrificava l'agnel- Luc. 32 lo materiale: co'l qual facrificio furono liberati i figliuoli d'Ildraele dalla lervitù d' Egitto, in quel medelimo si sacrificasse il vero agnello: per li cui meriti s' haveva à ricomperare il Mondo, e liberare

dalla servitù del Demonio. E dico nel 1 medesimo giorno, perche i Giudei contano i giorni non dalla mattina alla notte, mà dal vespero d'un giorno sino a quel dall'altro

Così adunque si vede chiaro, quanto proportionato viene l'uno con l'altro, quanto persetamente s'adempì in Christo quel, che haveva diffegnato lo Spirito lanto. A quelto modo si stanno guardando i Cherubini l'un l'altro, tenendo l'arca del Testamento in mezzo: perche ambedue i Testamenti nuovo, e vecchio guardino Christo: e l'uno adempilca quel, che promette l'altro, non solo nel medelimo modo, mà nel medelimo tempo.

E però il Salvatore, convenientissimamente volse celebrar la Pasqua nuova, quando fi celebrava la vecchia. Perilche gli antichi Sacramenti s' incontrarono co' nuovi, e con quelli si finirono. Et a questo modo si verifica qui quella promessa della legge, che dice : Mangiarete i cibi vecchi, e venendo i nuevi, disfurete i vecchi. Perche si come con la presenza del Sole spariscono le Stelle, così con la presenza di questo nobilissimo sacrificio cessarono tutti gli altri sacrific), perche questo solo vale senza comparatione più, che tutti gli al-

Dopò questo l' Euangelista comincia subito a trattar della cagione di tutti questi Misterj, e beneficj, che è la grandezza della carità di Christo: della quale dice, che havendo egli amato i suoi, che haveva in questo Mondo, gli amò ancora nel fine della vita. Il che dice, non perche con la vita crescesse la carità di Christo, come tampoco cresceva la sua gratia; mà perche allora egli hebbe l'occhio a darci maggiori segni d'amore. Dicono i Filosofi, che il moto naturale è più leggier al fine, che l al principio: e con quello potiamo pa ragonare l'amor di Christo, almeno quantoa' segnali, & indizi suoi. Gli al- I tri amori quantunque sieno de i molto? ben maritati, non sono di questa qualità. Vederete una donna in transito, la quale hà marico, e figlinoli: & in questo tempo tiene pochissimo conto di loro: perche gli accidenti dell'infermità, la presenza della morte, & il timore de' conti, con l'horrore della sepoleura, occupano di tal maniera il cuor suo, che i sta porta scritto, e segnato, Rè de'Rè,

non permettono, che si ricordi d'altro. E così non potiamo in questo caso dire, che l'amore sia maggiore del dolore, anzi che il dolore sia maggiore. che l'amore: poiche egli supera, e coniuma l'amore : nè che questo amore sia più potente della morte; poiche la memoria sola di quella basta per intepidirlo. Mà l'amor di Christo non fu di queila maniera: Perche non potè tanto la memoria, e presenza della morte, che fosse cagione d'intepidire, è di ricoprire in alcuna parte la fiamma di questa carità. Perche questo è quell'amore, di cui si dice nel libro della Cantica, che le molte acque delle tribolationi non Gan. & poterono ammorzar la fiamma di questa carità, ne i rivi grandi la poterodo estinguere. Perche allora tratto questo! Signore i suoi Discepoi con più dolci parole, e fece loro maggiori benefici; ordino più divini Sacramenti, eci lascio più mirabili essempj. Frà i quali fù uno la profondissima humiltà, e perfettissima carità: prosternendos a' piedi de' Discepoli, e la vandogli con le sue divine mani.

Volendo adunque l' Euangelista raccontar questo lessempio di tanta grande humiltà, tratta prima della grandezza della Maestà di questo Signore, perche ( come fanno i pittori ) si scepra meglio il negro appresso al bianco, cioè la grandezza di questa hu-Gia ili miltà appresso a questa Maestà. Dice poi, ch'essendo questo Signore quello, nelle cui mani haveva posto il Padre tutte le cole, i Cieli, la terra, l'Inferno, gli Angeli, e gli huomini con tutto il resto, determino di mettere quelle mani, che toggevano tutte le cose create, sotto i piedi di poveri pescatori. B così dice, che si levò da mensa, e si cavò la vesta, e mise dell'acqua in un bacile, e cominciò a lavare i piedi de' suoi Discepoli.

Questa vesta, che qui il Nostro Salvatore si cava, non solo serve per il lavar de' piedi, mà ancora per rappretentare il Misterio della nostra Redentione perche così per l'una cosa, come per l'. altra fi spogliò questo Signor i suoi vestimenti. Quali sono i vestimenti di Dio? sat, 105. Dice Davidde, ch'egli stà coperto di chiarezza, e di luce, si come di vestimenti: E San Giovanni dice, che in questa ve-Apocas.

Gie. 13.

e Signor de' Signori . Secondo quello i Profeta. O Farileo, se tanto ti maravidunque la robba, di cui questo Signore è vestito, è la sua chiarezza, la sua bellezza, la sua gloria, la sua sapienza, la sua onnipotenza, la sua immortalità, e beatitudine. Egli adunque fi spogliò di tutti questi vestimenti, quanto alla nostra vilta, per lavare i peccati del Mondo. Perche allora particolarmente gli lavò, quando sparse tutto il sangue in Croce. Qual cola è dunque più nuda, che il Figliuolo di Dio in Croce? Dov'è ora Signore la tua fortezza? doye la tua fapjenza? doye la tua onnipotenza? la tua bellezza; la tua gloria? la tua figura? poiche il Profeta dice, che la perde-Ai, e che non fosti conosciuto per quella ? E se queste cose seno divine, dov'è la tra fama, il tuo benese, i tuoi Discepoli, la tue compagnia?.e dove finalmente quella tua moltitudine, e quel tuo gregge tanto bello, che sì diligentemente pascevi? che si fece di tutto quello? in the si risolve? Non veggo in te un sol filo di questi ricchi vestimenti.

Il tuo potere è tenuto per debolezza: la tua sapienza per pazzia: la tua bontà per malitia: e la tua bellezza per bruttura. O vero Sansone, chi tagliò i capelli della tua fortezza? chi ti legò i piedi, e le mani? chi ti diede in potere de' Filistei? Chiara cola è, Signore, che questo fece l'amore della Chiesa tua spola, & il deliderio, che havesti di santificarla, e lavarla co'l tuo fangue: e perquello lavatorio ti levalli dalla menla del Cielo, e venisti in questo Mondo : dove diffimulando la bellezza della gloria, lavasti le macchie dell'anime

nostre.

Dice adunque l'Euangelista, che il Salvatore nudo, e ciato mise acqua in un bacile, e cominciò a lavare i piedi de'Inoi Discepoli: fra'quali era Giuda. E non è quì da dubitare, ch'egli non l' haverebbe eccettuato da quel commune beneficio, mà gli haverebbe lavato i piedi, come a tutti gli altri. Quale spettacolo poteva effere di maggiore ammiratione? E cosa mirabile vedere Dio frà due ladroni: mà è più mirabile vederloprofirate a'piedi di Giuda. Che penserebbe quel Farisco, che convitò il Salvatore, se egli vedesse questo; poiche egli mormorava, che fi lasciasse toccare, e lavare da una donna peccatrice? parendogli quella cosa indegna d'un sì Santo

gli, non tennendo questo Siguore per altro, che per Profeta, che egli fillefci lavare i piedi da una douna peccaerice s quanto più ti maraviglieresti, se tu credessi, che sosse Dio, come egliera? Perche se questa era cosa vile a un Proseta, quanto maggiormente era a Dio? Pacla ora dunque più avanti, e volta il negotio al roverscio, e guarda, quanto maggior cola sarà, che chi è vero Dio, e Signor de' Profeti, non sia lavato, ma lavi i piedi de'pelcatori: e ( quel che è più) del maggiore di tutti i peccatori, fiber. s. ch'era Giuda. Qual cola è più mirabile. di quelta ? Udii, Siguore, le tue parole, & bebbi timore. considerai l'opere tue, e restai stupito. Et olere a ciò non contento d' havergli lavato i piedi, dice San Grifostomo, che ancora lo foce partecipe del Santifimo Sacramento del iuo corpo, e del fuo fangue: di maniera che il medefimo fangue, che quel perverso haveva venduto, lo diede per ogni simediodel suo peccato, se voleva riceverlo. L' tutto quesso non bastò per: vincere un cuore, di cui s'era infignorito Satanallo; tanto grande è la forza, con cui questo sorte armato difende quello 💂 che politicae.

Quanto è preprio questo luogo per quelli, che non vogliono humiliarli a dimandar perdono dell' ingiurie, nè perdonarle : per quello, che dicono di non poter parlare, nè auco poter guardar con gl'occhi uno, che gli hà fatto un' ingiuria. Vedete qui Dio venduto perdanari, e prostrato a'piedi di chi lo vendè. E quanto proprio ancora perquelli, che vanno taffando l'honore. e milurando le cortelle : nuocono a quello, nuoconoa questo, menere che il Signor de gl'Angeli è profisato a'piedi di Giuda.

Mà lafciamo ora Giuda, e veniamo a Pietro. Egli dunque, come vide prostrato dinnazi a' suoi piedi il Salvatore; Tu (diffe ) Signore, milavi i piedi? Tu, a cuiservono tutte le cose create, a cui danno lode gl'Angeli, il quale adorano le Dominationi, ne tremano le Potestà, davanti alla cui Maestà tremano le Colonne del Cielo, il quale lodano le Stelle Matutine, tu vuoi lavarmi i piedi? Tu a me? Chisei tu? chison io? Tusei quel, che sei. Ie sono quello, chi non sono. Tu sei un Signere di tanta Macstà, eglo-

Luc. 7.

cia, che tutta l'università delle creatu-, della vita, frà gli ultimi ricordi, e re, i Gieli, la terra, il mare, gl'Angeli, gl'huomini, e finalmente tuta quella machina tanto grande, e tanto mirabile, con tutto quello, che v'è posta davanti a te, non è altro, che una picciola Stella dinanzi al Sole. Perche tutte rellano oscurate dalla tua gloria, pajon brutte presso alla tua bellezza, e tutte le disfa

Tutte le Genti davantia te lono, come le non follero: e per niente lono riputate alla tua presenza. Tale è l'esser tuo, e la grandezan tua, che tutto questo davanti a te non è alaro (come dice il Savio) che un grano di pele, che si mette l Sopra la bilancia, è una gocciola di rugiada, che cade la mattina sopra la terra: Adunque, à Die mio, e gloria mia, se tutto l'universo, ch'è tanto grande, posto dinanzi a te, non è altro, che queto; io che sono sì picciola parte dell'universo, che parerò dinanzi a te? come mi l chiamerò? che nome mi metterò? verme? molen? formica? Non sò per cerso, come io debba chiamarmi? perche in questo conto ancora questi nomi sono grandi per me. Essendo tu dunque tale, qual sei, & io tale, qual sono, come vuoi lavarmi i pledi? Tutto questo, e molto meno sentiva di sè, e diceva San Pietro nel suo cuore, come quello, che per rivelation del Padre conosceva la dignità, e la gloria del Figliuolo. Ma il Salvatore, quantunque accertalle la sua hamiltà, e riverenza, non lasciò di seguir l'opera cominciata, facendo tacer San Pietro, e commandandogli sotto pena della privatione della fua amicitia, e gratia, che accettasse quel beneficio.

Finita dunque la lavanda, dice l'Euangelista, ch'egli prese i suoi vestimenti; e postoù a sedere in quella sedia della Filosofia Celestiale, comincida dichiarare il significato di quell'opera: Sapete (dice egli) quel che io bò fatto con voi altri? Voi mi chiamate Maestro, e Signore, e dite bene, perche veramente io sono. Adunque se io essendo vostro maestro, e Signore, v' bò lavato i piedi: sarà dover che voi ancora gli laviate l'une all'altre. Perche io v'hò dato l'essempio, che come peva, quanto ci importava questo nego-bò fatto io, corì facciate voi. Di sorte, tio. Ha tanta parte questa virtù per in-che tutta questa ceremonia mirava prin-segnarci il cammino della verità (cioè cipalmente a questo fine, cioè a lasciar- il viaggio del Cielo) che Sant'Agostino ci un molto palpabile, e manisesto es- disse queste parole: Se tu mi dimande-

raccommandationi di quella; accioche restasse più fermo, e più impressa nella nostra memoria.

Adunque, Signore, se questo principalmente pretendevi in quell'opera, non bastavano gl'essempi della vita passata, la quale fu un perfettissimo essempio d' humiltà? Che altra cosa hai insegnaco fin qui, se non humiltà ? Che ci tappresenta l'esser disceso di Cielo in terra, e l'ester nato in una stalla, l'effer posto in un Presepio, e circonciso come peccatore; presentato, e ricomperate nel Tempio, come servo; suggice in Egitto, come debole; esser battezato; come publicano; esser perseguitato, & infamato, come malfattore? Che rappresenta dunque tutto questo se non humiltà? Che altro significa l'havere eletto la madre humile, la patria humile, la compagnia humile, l'habito, la vita, e'l trattamento della persona tanto humile, se non darci per tutto csempj d'humiltà.

E se questi essempj ti parevano piccioli, non bastavano quelli della tua Passione, la quale era tanto vicina? dove havevi da parere (come dice Isa-Isa-15-15-15ja ) l'ultimo di tutti gl' huomini : e ( come dice Davidde ) obbrobrio de gl'huomini, e viltà della plebe? dove Sahani havevi da esser preso come Ladrone, legato come schiavo, sputacchiato come bestemmiatore, schernito come pazzo, battuto come malfattore, crocefisso frà i ladroni come uno di loro, e I finalmente havuto in minor prezzo, che Barabba? Se erano dunque tanti questi essempj di humiltà, & erano tanto vicini a darcisi, che necessità v' era d'aggiunger questo di nuovo a tutto il resto?

Nessuno può intender questo misterio, le non chi col lume del Cielo conoscerà da una parte l'eccessenza di questa virtù, e dall'altra la difficoltà grande, che s'hà nell'acquistarla. E per questo quel Signore, che haveva tastato ancora i políi al noîtro cuore, carcò tanto la mano in questa parte: perche sasempio d'humiltà, e lasciarlo nel fine rai, qual sia vero cammino per venire iu

Cio. 11.

rò, ch'è l'humiltà : e se un'altra volta mi del nemico, la medesima vireù ti conserdimanderai, qual sia il cammino per venire in cognitione della verità, io ti rispondero, ch'e l'humiltà, e sella serza volta mi dimanderai, e mille volte mi farai questa dimanda, sempre tornero a far-

ti la medelima risposta,

Questo sù un modo di parlare, co'l quale questo Santo essaggerò la forza di questa virtu, e certo con molta ragione. Perche se noi trattiamo dell'utilità, e frutto di quella, a qual cosa non giova? Se tu vuoi ottener misericordia da Dio, a questo t'ajuta l'humiltà : perche a que-Ro modo l'ottenne non folo il Pubblicano Residell' Buangelio, mà ancora il Rè Acab, idolatro, e perverso. Se tu vuoi haver parte nella gravia dell'Euangelio, a queto ferve l'humiltà: poiche il Salvatore istesso dice, che su mandato a Euangelizare ai poveri, che sono gl'humili: & a questi dice egli, che predica, de otferisce la gratia, e la buona nuova dell' Euange-Math. 11. lio. Se vuoi trovare spirito di sapienza, e cognitione di Dio : quelto dice il medelimo Signore, che stà nascosto si savi, e prudenti del Mondo, e Grivela ai piccioli, che sono gi' humili.

Esch 15.

Se vuoi, che la tua oratione sa ossaudi-2a, ancora per questo giova questa virtù: poiche èscritto, che l'oratione dichi si humilia penetra i Cieli, e non fi ferma mai, finche otsiene quel, che dimanda. Se vuoi vivere sotto la protettione, & ombra di Dio, questo ancora s'acquista Sal. 114 per mezzo dell'humiltà: e così dice Daviddo: I Signore è guardia dei piccieli, facimi le une di quelli, & egli si famia guardia. Se vuoi disporre, & apparec chiar l'anima tua per la Divina gratia, l' humiltà particolarmente ci dispone, & apparecchia per quella: perche si come tutte l'acque di fua natura vanno al basso; così tutte le gratie al cuor dell'humile. Perilche fi dice, che nella venuta di Chri-Ro i monti s'abbasseranno, e le valli s'alzeranno: & è quel medesimo che profetò la Sacratissima Vergine nel suo Cantico, quando disse: Leve il Signere i petenti del fuo seggio, & inalza gli humili. Empa di beni i famelici, & i ricebi mande indietro veti. Ricchi chiama quì coloro, che si zengono per tali, che sono i superbi, i quali prefumono delle sue virtù, e mori-

cognitione della verità; io ti risponde-, la medesima gratia, e disenderei dal lacci verà; poiche cola è, che non fono altro l'arti, e mezzi, coi quali si conserva la gratia, che quelli, coi quali s'acquista. Il che dice S. Bernardo con questo parole: Veramente ho conofciuto, che nessuna cola è si potente per confervaro, & acquistare la gratia, quanto il non havere penfieri alci, e non prefumer di se, anzi viver sempre con timore: E se particularmente vuoi confervar nell'anima eua la virth della Carità (nella quale confife la somma di tutta la vita Christiana) tion per cereo, che non è cofa, che più ajuti a conservarla dell'humilea. Perche ficome it fuoco si conserva coperto con la cenere, così il fuoco della Carità si conserva con la cenero dell'humiltà. Be oltre a questo. le hai molto deliderio di henorare, eglorificar Dio: quanto più t'humilierai davanti a lui, più l'honorerai: poiche (come dice l'Ecclesiastico) la potenza di Dio è grande, e dagli humili è particolarmente bonorato. Et il Profeta Baruch: Non i morti (dic'egli) che fone nell'Inferne i il sui Batuc). spirito è ricevato nello visoero dolla terrat mà l'anima, che ftà afflitta per la grandezza dei suoi pecoati , a quella , ebe và inchim nata fotto berra, o debilitata, e con gli occhi ofcurati dal piangero: questa d, Signore, quella, che veramente tiglorifica. Se finalmente desideri, che l'anima tua sia un vivo ritratto di Christo, devegli riposi, dove dorma, dove muora, e dov'egli habbia i suoi diletti; abbraccia con ogni studio quella vistù: perche quella fa gli huomini tempi vivi di Dio, come dice S. Agostino con quelle parole : O quanto sei alto, Signore, ma gli humili di cuore fono la casa, dove tu dimori. E per quella cagione il Salvatoro si chiama nolla Cantica gigliodi valle: per dare ad intendere, ch' egli è quel bellissimo fiore, sopra del quate fi pale la Spirito lanto, che nalce, e si conferva non già nei monti alti, mà nelle Vallibasse.

· E per concluderla in poche papole val tanto questa virtà, per acquistar la santità, e giustitia, che dice un Dottore: Chiè Santo? l'humile. E chi è il più Santo? il più humile. E chi è Santissimo? l' humilifimo. Il quale dico così, non perche propriamente parlando la misura della santità & cavi dall'humiltà (perche queti, come prefumeva il Farifeo dell'Euan- | sta fi cava dalla Carità) mà perche talzelio. Se desiderialtresi conservarti nel- | mente ajuta, o dispone questa virtu

Luc. L

alla medesima Carità, che doy'è grande humiltà, è ancora gran Carità, te la vera, la quale v'insegnò Chrisso:

Adunque se tanto grandi sono le prerogative, or eccellenze di questa vircù,
che maraviglia è, che quel sì savio Maestro, e Signore delle virtù ce le raccomandasse, or aggrandisse tanto: perche si come la grandezza dell'amore,
che hanno gl'huomini al danaro, gli
fece scendere nelle viscere della terra
per trovarlo; così l'amore, che portalfero a questa virtù con queste nuove,
che il Signore dà loro di lei, gl'inclinerebbe ad humiliars, or a scendere al
più hasso luogo del Mondo, dove si trovano miniere non d'oro, o d'argento,
ma di questo sì prezioso tesoro,

E specialmente, che non solo l'utilità, mà ancora la difficoltà di questa
virtù, dimandava questa medesima raccommandatione, & essageratione: la
quale è tanto grande, quanto è grande l'ambitione, e l'appetito dell'honore, che hanno gl'huomini, il quale
è maggior di ques, che con parole potrebbe esprimers. È questo appetito è
il maggior nemico, e contrario, che
habbia questa virtu: ajutato questo dalle forze del Demonio della superbia,
che gonsia questo desiderio, & alza le
fiamme di questo forno di Babilonia,

Adunque se questa virtà da una parte è tanto utile, e dall'altra tanto dissicile l'acquistars, non è maraviglia che quel medico tanto savio caricasse tanto la mano in questa parte, poiche sì bene intendeva la malitia dell'humore, nel quale peccava la nostra debolezza, e sapeva, che per evacuarlo erano necessarj questi granid'aloè; & anco piacesse a Dio, che tutto questo bastasse. Perische si come i medici curano un contrario con l'altro: così conoscendo molto bene questo medico del Cielo, quanto fosse grande la nostra vanità, vosse medicarla con gl'essempi della prosondissima humiltà.

E se queste nuove batteranno per inclinar il tuo cuore all'amor di questa virtù, t'avviso, che non ti contenti con l'imagine sola, & apparenza di quella (come fanno alcuni) che nell' esteriore sono humili, e nell'interiore superbi. I quali riprende San Girolamo in una Epittola con queste parole:

Opere Gravaia Tome I.

te la vera, la quale v'insegnò Christo: e nella quale non è superbia dissimulata, Perche molti seguono l'ombra di questa virtù, e pochi la vera. E facil cosa andar vestito vilmente, salutar piacevolmente, baciar le mani, ò le ginocchia, e prometter humiltà co'l collo torto, con gl'occhi bassi, parlar con voce humile, l'ospirare spesso, & ad ogni parola chiamarsi miterabile, e peccarore; ma se voi pungerete questo tale con una parola ingiuriosa, subito lo vederete alzar la fronte, gonfiar le gote, e mutare quel piacevol fuono di voce in grida, Et in un'altro luogo parlando al medelimo propolito dice così: Niuna cola è, che ci faccia più grati a Dio, & a gl' huomini, quanto che essendo grandi nel merito della vita, siamo piccioli nella nostra opinione. Procura per tanto d' acquistar la vera humiltà, non quella, che si mostra con la figura del corpo, e con parole dolci, ma quella, ch'esce dal cuore. Perchealtro è posseder la virtù, altro la figura di quella. E molto più brutta è la superbia nascosta frà le viscere dell'humiltà; perche (non sò come) i vizi coperti con la maschera della virtù sogliono esser più brutti.

Bisogna in oltre auvertire, che frà tutte le tentationi appena se ne troverà una più fottile, è più pericolosa, è più difficile da conoscersi della superbia. Perche le tentationi degl'altri vizj, come sono quelle di carne, d'odio, d'invidia, e desiderio di vendetta, chi non vede chiaramente, esser tentationi di peccati manisesti, e conosciuti? Ma quella della superbia entra molte volte con piedi di lana, lufigando l'huomo, e dandogliad intendere, che è discreto, d'assai, me-ritevole d'ussici, e carichi honorati; d ch'èmigliore, e da più degl'altri, e più meritevole d'honori, che quelli, & altre cole di quella qualità: le quali l'huomo crede facilmente di sè, per l'amor soverchio, che si porta: co'l quale accieca, & inganna se stesso. Questo è uno dei gravi pericoli di quella vita, e dal quale ne logliono seguire maggiori disordini .

E perciò il vero amator dell'humiltà, bisogna che stia sempre vigilante alla guardia di se stesso. E quando un pensiero di questa qualità batte alla porta del suo cuore, dove correr con Mm gran Filip. 2.

gran prestezza a scacciarlo da se, pre-supponendo, che quel pensiero sia ispirato quel Dragone Infernale, che è Lucifero, Rèditutti i figliuoli della superbia, il quale sotto quelle lusinghe vuole auvelenare, & infondere lo spirito, co'l quale eglid'Angelo si fece Demonio. E similmente non deve sentir di sè più, che d'un corpo morto, e fetido, pieno di vermi, il cui fetore egli stesso non possa sentire. E per questo si ricordi di quelle parole dell'Apollolo: Chi fi pen/a d'esser qualche cosa, è niente, e s'inganna. Et altrove dice, Che hai che in non l'habbia ricevuto; e se l'hai ricevuto, di che t'insuperbisci, come se non l'haves-2. Cot. 3. si ricevato? & altrove: Non siamo (dice egli) sufficienti di havere da noi stessi un Santo pensiero, come da noi: ma tutta la nostra sufficienza vien da Dio: Et in un' altro luogo , Operate fratelli, (dice egli) quel che importa alla vostra Salute, con timore, e tremore: perche dal Signore vie-ne, il desiderare il bene, come il metterlo in opera. A questo modo dunque tutto il bene è di Dio; chi attribuisce cosa alcuna a se stesso, o si gloria vanamente di se, è ladrone della gloria di Dio.

## DELL'ISTITUTIONE DEL Santifimo Sacramento.

DOppo la lavanda dei piedi segue il mi-rabil beneficio dell'istitutione del Santissimo Sacramento, la quale è piena d'inestimabil Carità, e providenza. Perche vedendo il Salvatore, come partendosi da questa vita restavano solo, & abbandonati nel mezzo di tanti nemici; per rimedio di tutti questi mali ordino questo Divin Sacramento; nel quale egli stesso restasse con noi per compagnia della nostra solitudine, per consolatione dell'anima nostra, per medicina delle nostre piaghe, per forza della nostra debolezza, per scudo dei nostri nemici, per gusto de gl'eterni diletti. O maraviglioso convito, ò pane del Cielo, ò cibo di vita, ò Banchetto reale, à Sacramento di maravigliosa virtù, per il quale s'aprono i Cieli, si vincono i Demoni, e si disendono gl'huomini! Per te vinsero i Martiri, di te s'armarono i Confessori, a te devono la sua purità le Vergini, per te i Giusti trionfarono del Mondo; e per l

te i veri Penitenti sono alzati al Cielo. Maraviglioso è Dio in tutte l'opere sue, mà molto più in questa. Perische 1sa. 9. frà i nomi, che pose il Proseta Isaja al Salvatore, uno è Mirabile: perche tutt'i passi, e misteri della sua santissima vita sono di grande ammiratione. Mà fra tutti veramente è mirabil questo del Santissimo Sacramento: il quale non senza cagione è figurato per la manna, la quale non solo con le proprietà, mà ancora co'l nome ci rappresenta la grandezza di questo misterio. Perche manna, è parola d'ammiratione, che in lingua hebrea vuol dire: Che è questo? Il che tà molto al proposito per questo Misterio: perche è tale; che chi attentamente lo considererà, non potrà restare di maravigliarsi, e dimandar molte volte al suo cuore : Che è questo ? Bisogna sapere; che è questo; che quella Maestà infinita, che non cape in Cielo, ne in terra, voglia serrarsi in una Hostia consecreta? Che è questo, che quel, che dimora nei Cieli, frà i Cori de gl' Angeli, voglia dimorare in terra coi figliuoli de gl'huomini? Che è questo? Che un'altra volta voglia il Signore della Maestà venire al Mondo, & esser conlegnato nelle mani dei Peccatori? Che è questo, che quello, ch'è una medesima sostanza co'l Padre, e con lo Spirito fanto, si voglia fare una medesima cosa con l'huomo? Che mangiare è questo, che tanto rinforza i cuori ? che tanto illumina gl'intelletti? che tanto accende la volontà? che tanto purifica l'anime? Che convito è questo? Che pietà è questa? Che amor è questo? Che viscere di misericordia furono queste? Certamente, che è dono degno di tal donatore, opera della sua bontà, segno della sua Carità, testimonio della sua misericordia. O pane degl'Angeli, cibo di vita, forza della nostra debolezza, compagnia del nostro pellegrinaggio, allegrezza del nostro esilio, partecipatione dei meriti di Christo, & unione soavissima dei nostri spiriti con Dio.

Ma quantunque qui habbiamo molte cole da maravigliarci, maravigliati, anima mia, sopra rutto della grandezza del beneficio, che quivi ti fa il Signore, mediante gl'efferti di questo Santissimo Sacramento; frà i quali (come che innumerabili sieno) il primo, é principal è far l'huomo Divino, cioè farlo simile

a Dio

g dapoi nella beatitudine della gloria. E perche questa dignità è tanto grande, che potrebbe parer incredibile, vedi come il Salvatore istesso lo dice con queste parole: La mia carne è veramente cibo: & il mio sangue è veramento bevanda: chi mangia la mia carne, e beve il mio sangue, stà in me, & io in lui. Dal che nasce, che stando Dio nell'huomo, e l'huomo in Dio, venga a farsi ( come dice l'Apostolo) uno spirito, s, Cor, 6, & una cola con lui, che è la maggior gloria, e dignità: che in quelta vita si pos-

la acquistare.

Gio. 6.

Or pieghiamo dunque tutti le ginocchia, e convochiamo tutte le Creature, perche ci odano render gratie per gratia tanto grande, Mirasti, Signore, con occhi di pieta la bassezza della nostra conditione, e per le sole viscere della tua misericordia determinasti di levarci di quella in un modo sì alto, come è farsi una cosa teco. O maravigliosa dispensatione della tua gratia! Qual cola più mirabile, che vedere una ereatura tanto bassa per natura, e tanto bassa percolpa, che pergratia sia alzata sino al più alto Cielo, e non restare fin che arriva a Dio? Che si potrà Signore aggiungere a chi s'unirà teco, le non farsi somigliante a te? Che s'aggiunge alla bambagia per unirsi al muschio, se non la medesima soavità, e fraganza? Che si communica al ferro per congiunzerli co'l fuoco, le non farli tutto fuoco? Adunque che si può aggiunger a chi s'accosta a Dio, se non farsi Divino.

O clementissimo Signore, che più potevi fare per nostro rimedio di quello, che hai fatto? O maravigliola gratia, ò maraviglioso cambio della Divina bontà! Prendesti, Signore, la nostra mortale, e fiacca humanità, e ci desti la tua clementissima Divinità. Tu veramente spargesti sopra di noi tesori della tua gratia, & aperto il cuore che havevi, di Padre, rompesti le vene della tua eccellentissima Carità, e le lasciasti correre sopra i tuoi figliuoli. In questo mostrasti con effetto, quanto il cuor tuo solle acceso del nostro amore: e perche questo suoco Divino più non si poteva coprire, usci fuora la fiamma del fuo splendore, sacendoci questo grandono, di cui godiamo non una volta fola,

a Dio nella fantità, e purità della vita, i nè un solo giorno, ma tutto il tempo della vita nostra. O maravigliosa bontà, ò inestabil Carità, ò liberalità non mai udita, dove il datore istesso è il dono, & il servo riceve il suo Signore: l'huomo mangia il pane de gl'Angeli, il Signore serve al suo ministro, e se li dà in cibo di vita eterna!

> O quanto risplende in questo misterio, Salvator mio, la tua bontà, il tuo potere, e la tua sapienza! Che maggior bontà, che communicarsi così strettamente sì grande Dio a sì basse creature? Che maggior potenza, che serrarsi Dio sotto una specie di pane congiunto con l'huomo, e dividersi in tante parti senza diminuirs? Che maggior sapienza, che trovare tanto conveniente, e salutevole rimedio per la cura delle nostre infermità? Conveniva senza dubbio, che noi, i quali col mangiare havevamo perduto la vita, col mangiare la ricuperastimo, e che si come il frutto d'un'albero ci distrusse, così il srutto d'un'altro albero ci ristaurasse. Del frutto di quell'albero fù detto: In qualunque giorne Cen 2 voi mangierete di quello, morirete. Ma di questo per il contrario si dice : Chi Gio.6. mangierà di queste pane, viverà in eterno. Di maniera che ricevendo, e conservando in se la virtu, e gratia, che questo pane del Cielo ci dà, viverà l' huomo in questo Mondo vita Celestiale, e Divina, e la medesima vita si continuerà in tutta l'eternità : poiche quà, e là vivono i giusti la medesima vita, cioè vita spirituale, e Divina. E così questo cibo è differente da gl' altri cibi , e dall'istessa manna , che fù data a' Padri: perche questi non danno altro, che vita temporale: ma questo dà vita eterna, la quale comincia in questa vita, e con la morte non si finisce, anzi fi conferma eterna.

Era similmente conveniente, che dopo l'esser tutti noi stati morsicati da quel velenolo serpente, pigliassimo alcuna teriaca per guarire da quella infermità; e questa ordinò l'istesso Medico del Cielo in questo cibo: perche questo Divin Sacramento non è altro, che una teriaca spirituale contra quell'antico veleno.

Et è ancora cosa convenevole, che si come nel Mondo v'era una carne gualta, che corrompeva tutte l'anime, che a lei si conglungevano; così venisse un'altra carne purissima, che purificasse tutte. Mm 2

l'anime, con le quali si congiungeva. Non sono più che due carni al Mondo: una d'Adamo, infettata dal peccato; e l'altra di Christo, concetta di Spirito Santo. Adunque fi come congiungendost l'anima noftra con quella carne nel ventre di nostra madre, viene a contrahere la macchia del peccato originale, & ogn'altro male che ne segue; così congiungendosi con quest'altra carne purissima per mezzo di questo Sacramento, è piena di gratia, e d'ogni bene, che ne segue. Ivi è congiunto l'huomo con Adamo, e viene a sarsi partecipe di tutti i mali d'Adamo: qu'è unito con Chriso, onde viene a partecipare di tutt'i

benefici di Christo. Venite adunque ora tutte voi, anime amatrici di Christo, e sedete a questa mensa, e mangiate di questo cibo, e fattevi una cola istessa co'l vostro Greatore. Non vi contentate d'abbracciarlo spiritualmente co' vostri spiriti, ma abbraccialelo ancora corporalmente per mezzo di questo Santissimo Sacramento. Perche si come quell'eterno amatowe non li contentò d'amare spiritualmento la natura humana, ma fi congiunse ancora corporalmente seco per mezzo della fua Incarnatione: così non dobbiamo noi contentarsi d'amarlo spizitualmențe, ma dobbiamo congiungersi ancora con lui per mezzo di questa Sacra Communione. Tanto più considerando, che non habbiamo altro maggior foccorlo, per fodisfare a gl'oblighi nostri, e provedere a tutte le nostre necessità, ehe questo Divin Sacramento. Perche tre cole (frà molt'altre ) tengono accerchiato l'huomo da ogni parte : che fono la moltitudine de i Divini benefiej, per li quali hà da render gratie quella de'suoi peccati, delli quali ha da chieder perdono: e quella delle sue necessità; e debolezze, per le quali hà da dimandar rimedio. Perciò nella legge erano anticamente tre cofe, cioè l'offerte, che gl' huomini facevano a Dio per li benefici ricevuti: isacrifici, che facevano per otzenere la remissione delle loro colpe; e le vittime, le quali offerivano per impetrar falute, e rimedio alle loro necessità. In luogo dunque di queste tre cose ci provide il Salvatore divinamente di rimedi maggiori, e migliori, istituendo questo Santiflimo Sacramento. Perche questo è la più pretiola offerta, che noi possiame

l'offerire al Padre per li benefici suoi; & è Sacrificio accettissimo per ottenere la remissione de peccati; come ancora è vittima gloriola, per confeguire il rimedio di tutte le nostre necessità. Perilche tu. huomo, che sei obligato per tanti benefiej, carco di tanti peccati, e circondato da tante necessità, accostati a questo Dino Misterio, perche con quello paghi i benefici, cancelli i debiti de i peccati, e provedi a tutti i tuoi bilogni. E quando il timor dicesse, che è prosontione ardir d'accostarsi a questo Signore; rispondi, che questi tre oblighi t'hanno posto in questa necessità; e che questo è uno de i principali mezzi, ch'egli ti lasciò per pagarli.

Sequella dunque fù sì gran misericordia, & opera della sua Divina providenza, ricordati di ringratiarlo sempre per esta: la qual si come chiude in sè quello, che è ogni cosa, cosa comprende in sè tutte le virtà, egradie. E se il Santosal.1476 Rè Davidde essortava Gerusalemme, che lodafie il Signore, perche gli dava fatietà, & abbondanza di questo pane di grano materiale (che non fa altro, she cavar la fame del corpo) quante gratie, e lodi gl'habbiamo a dernoi perquesto pane, che appaga la fame dell'anime, che è pane d'Angeli, e pane di vita, ammassato di quel grano di formento, che cadendo in terra diede frutto di vira eterna è

SEGUE L'HISTORIA DELLA Sacrata Passione, cavata in parte da un Sermone divotifimo del B. San Bernardo, quantunque altri l'attribui/cano a S. Anfelmso.

Inita la lavanda de piedi, e l'ifftutione del Santifimo Sacramento, e fatto quel Divino Sermone, nel quale raccomandasti , Signore , a'tuor Discepoli molto strettamente il commandamento della Carità, e la virtu della patienza; & offerendo loro il Regno di tuo Padre, fuggisti con essi al luogo, dove t'haveva da trovare il Discepolo traditore: & ivi scopristi a'tuor Discepoli la grandezza della mestitia dell' anima tua, dicendo: Afflira è l'anima Mett, 16. mia fine alla merce. Et allontanatoti un poco da loro , e poste le ginocchia in terra, profirato sopra il tuo volvo facesti Oratione al Padre, dicendo: Padre

mio, s'à possibile, allontanisi da me que- | nedetta carne oppressa dal gran carico fto Calice. E la grandezza dell'angolcia, che in questo tempo patisti, chiaramente si conosceva per quel sudor di sangue, che scorrendo cadeva in terra. O Gesù mio Signore, donde procedeva quella Oratione, accompagnata da tanta angolcia, e mestitia? Forse non osseristi te stesso volontariamente al sacrificio della Passione? si per certo. Mà pare, Signore, che tu habbia voluto patir questo per consolatione delle membra deboli del tuo corpo missico : per- langue : benche nella Circoncisione tu che non à shigortischino punto, quan- dessi principio a questo medesimo. Mà fendo pronto lo spirito a patirgli. E volesti ancora mostrar chiaramente con quesi indici la debolezza della carne, che Pigliasti per nostro amore, & i dolori, in articolo di tanta necessità? Che fai, che in quella patisti: accioche noi chia- o Padre Celestiale, quando il tuo Uniramente vedeffimo, che in vero tu pi- genito Figliuolo è caduto in terra dinangliasti fopra di te i nostri dolori: accio- j che noi ci movessimo maggiormente ad sideri, che è generato dalla tua sostanza amarti . Perche si vede chiaramente, che quelle panole della tua oratione procederono dalla carne fiacca; e però subito dicesti : Lo spirito è pronto, mà la tugli liberasti; a te alzarono le voci, e Matt. 16. carne è informa.

Sopra questo passo esclama un Religioso Dottore, e dice così: Non credo lalcun peccato, ne su trovato inganno io, Salvator mio, che alcun'huomo sentisse giamai sì grande angoscia, nè turbatione sì forte dentro di sè : Fede nè fa quel Santo sudore di sangue, che cavo dalle tue vene la grandezza del dolore. Perche di chi mai si legge, che posto e forse, è Padre Santo, placata del tutto in augoscia, per grande, ch'ella fosse, sudasse sangue, se non di te, soavissimo roso? Ecco, che ha già sofferto quello, Spolo di langue? Perche con la rappresentatione canto viva dei tormenti, che le nostre colpe: già ha pagato per nostro ti savano apparecchiati, ena sì fortemente combattute la parte sensitiva doll'anima tua ( di cui è proprio abbotrir che tutto quello, che fi può simare. E le sole contrarie al corpo) che ti faceva naturalmente haver paura, dolerti, e rammaricarti. O buon Gesù quanto questo traveglio hai per un saggio della fù grave per te, Signore, la soma dei nostri peccati? In altro tempo haveva detto il Padre tuo per li suoi Proseti: Travagliai sofferendo; cioè la malitia de disfatto: perche su ordinasti, che quella gl'huomini: però tu ora lo puai più propriamente dire, e con più ragione. Per-ll'albore fi mangio; perche il Demonio, che veramente travagliavi sofferendo, che vinse nell'albore l'huomo, nell'alquando tanto t'aggravavano le nostre bore fosse vinto. colpe, che come il graspo d'uva nel ti-nacio si risolve in mosto per il peso, incoraggire il suo Unigenito Figliuolo che gli mettono addosso, così la tua be- per piu dura battaglia, mandò un'An-Opere Granasa Tomo I.

del dolore spargeva liquor di sangue. Di maniera che havendo tu posto sopra le nostre spalle un giogo soave, & una soma leggiera: noi altri la ponemmo sopra le tue tantograve, che nessun'altro huomo la poteva alzare, se non tu. Questoffù il primo grappo d'vva, che premesti, donde cavasti il vine per la Vergine figliuola di Giuda: cioè per la Chiesa tua Spola. Di qui cominci a imbrattar la vesta di sangue, & a chiamarti Sposo di o la carne fiacea ricusa i travagli, es-squella era legge commune dei bambini, & ora ( cofa non più udita giamai ) fudando, spargi sangue. Adunque, ò buon Gesu, qual'era il tuo pietolo cuore, posto zi a te con tanta fatica? forle non conquello, che tu vedi così coperto di sudor di sangue ? In te sperarono quelli. antichi Padri, Patriaschi, e Profeti, e non furono confusi. Come dunque il tuo Unigenito Figliuolo, che non fece nella sua boeca, è abbandonato da te? Come può essere, che un Padre si mostri tanto severo verso il Figlinolo? & un Padre tanto buono, contra un Figliualo tanto buono, e tanto amato? Non l'ira tuz con quello spettacolo si doloche non meritava: già t' hà sodissatto per riscatto soverchio prezzo; peiche una sola goccia di questo sudore vale più, con tutto questo (ò maravigliosa giustitia) non ti dai per fodisfatto: anzi tutto futura Passione: Nel tronco della Groce ponesti gl'occhi tuoi, e finche non vi vedesti posto il tuo Figliuolo, non fosti somorte fosse castigo del diletto, che nel-

Mm 3

lfa 1.

gelo dal Gielo, che lo confortalle, stat- f tando con lui ( come fecero Moso, & Elia nella Trasfiguratione) il frutto incstimabile, che dalla sua sacrata Passione doveva rifultare a gloria del Padre, e lalute del Mondo. O Misterio di grande ammiratione! Come può eller quello ? Tu fortezza, egloria degl'Angeli consenti, che ti sia fatto animo, e data consolatione da un'Angelo? Veramente, Padre Celestiale, tu hai auvilito, e sottoposto il tuo Figliuolo a gl'Angeli : poiche gli mandastiun'Angelo a consolarlo, e rincorarlo. O buon Gesù, quanto sei humile, Signore, & in the ballo luogo ti metti? Per certo le questa non fosse la tua volontà, s del Padre cuo, sarebbe cosa più tollerabile, che tutti gl'huomini perissero, che venire l'Unigenito Figlinolo di Dio 2 sì grande estremo d'afflittione. Mà poiche così volesti. Et accomientisti. Et in quest' opera ci mostrasti, con quanta carità ci amasti prina, che fosse creato il Mondo, a noi convien ricever questo beneficio con animo grato, con timore, e tremore, e pingratiarti con tutto il cuore, e con sutse le noûre forze ricompensare il tuo amore co'l neftre: poiche tu così fofti il primo ad amurci.

DELL'ESSEMPIO DI ORARE che ci fi dà in questa Oratione del Salvatore.

N quela Oratione del Salvatore non I solo ci si dà essempio d'orace in tutte le postre necessità, e tribolationi; mà ancera ci si propone una perfeccisima forma d'oratione con tutte le qualità, e conditions, the ricerca. Perche sei cose! pare phe si ficerchino per la perfetta oratione, the fono, folitudine, humiltà, attentione, a perfeveranza, raffegnatione, e compagnia d'opere buone: le quali tutte si troyano persettissemente in quella oratione del Salvatore; perche prima qui vediamo, come elelle un luogo conveniente, e solitario per la sua oratione, che fù il Monte Oliveto, e s'allontano dai suoi Discepoli per queste. Non perche egli bavesse bisogno di questo apparecchio, mà per dichiararci co'l suo ellempio quello, che prima ci haveva in-Mart. 6. legnato con perole, quando diffe: Quando tu fai eratione entra nella tua camera,

Servapole porto, pregnil tuo Padro in Secreso. La qual camera non solo s'intende di spirito, ma ancora di corpo, quando si può havere : accioche l'huome sbrigato da tutte le cole polla con tutto il cuor fuo voltarii a Dio, Quelta è quella foli-Ap. 12: zudine, dove fuggi la donna dell'Apocaliffi, quando il furiofo dragone aperta la gola yenne per divorarla: per darci ad intendere, che uno dei maggiori rimedi, che noi habbiamo contra le tentationi del nemico, e ricorrere in quel tempo alla solitudine, e silentio dell' Omitione, come il medelimo moltrò qui ai fuei Discepoli, quando hevendo desco; che Saganallo andava molto follegito per crivelarli come il grano nell'ara, provide loro questo rimedio, dicendo: Vegebiate, & prate, accieche non entriate in centatione.

La seconda cosa, che per questo si ri- Mat. 16 cerca, e l'humiltà, secondo che dice l'Ecclefiastico: L'eratione di chi s' humilia penetrorà le nuvele ; nè mai si ferme- Eccl. 31rà, finche non ettenga da Dio tutto quel. che mole. Quella humila dunque ci in-fegno qui il Salvatore quando si getto prostrato in terra per see Orațione: perche quella prostratione esteriore era legno della profondiffima humiltà, con la quale quell'anima Santiffima fi proftava dinanzi alla Maestà di Dio, quando gli parlava, e così conviene che parli co'l Signore della gloria, chi per se stesso non è altro, che polvere, e ce-

La terza cola, che a ricerca, e astentione: perche parlando nell'oratione l'huomo con Dio, gran mancamento farebbe, se non stelle attento a quel, che dice, se la bocca sola parlasse con lui, & il cuore andasse fuor di proposito sparso per le piazze. E se fosse grande:l'attentique, con la quale il Signore orò, dimandarne a quella agonia mortale di cuore, & a quel inder di langue, che da lei procedeva : e di quì conoscerai, quanto bene adempiva quello, che dice sal ua il Salmo; Gridai con tutto il cuor mio, odimi Signore; perche questa è l'oratione, ch'egli suel sempre udire.

La quarra cosa , she si riceres , è la perseyeranza : perche non subjeto dà il Signore quello, che dimandiamo, mà prima vuole, che con molta istanza lo procuriamo, & importuniamo, perche meglio intendismo, di chi fono i doni, che habbiamo, e gli sappiamo stimare,

. ecu-

Periche non deve l'huomo restar di dimandare, quando non è subito spedito a modo suo, mà perseveri, importuni, e gridi con la Cananez, finche il Signore, che ci da la perseveranza del dimandare, ci dia aucora quello, che dimandiamo; perche è cosa certa, che se ci darà l'uno, non ci negherà l'altro: ilche mostro il Profeta, quando dille: Benedotte sia il Signore ; che non allentanò la mia oratione , nò la sua misericordia da me . Sopra le quali parole dice Sans' Agostino: Sappi certo, che se Dio non allon tana la tua oratione da te, molto meno alloutanerà la sua misericordia da se. Perche non mai dà la gratia della perseveranza nell'oratione, senza dar quello, perche sora. Per questa perseveranza dunque qual'è più efficace essempio, che quel di quelle oratione del Signore, che essendo Figlipole di Dio, & infinitamente amato dal Padre, non contento della prima oratione, che fece, vi aggiunse la seconda , e la terza, ripeten-Mattas. do le medesime parole, e sacendo ( come dice l'Euzogelista ) più lunga la sua oratione. Se dunque l'istesso Figliuelo di Dio non desiste dalla sua dimanda la prima volta, mà v'aggiunge un'altra volta: come desiste un vermicello carico di peccati se subito in un'istante non è essaydita la sua voluntà? Se il Figlinolo di Dio perfevera nell'oratione, come non persevera l'huomo? Se ora il Medico, come don ora l'infermo? Se persevera chiamando, chi è fonte di susti i beni; come non persevererà, chi è abisso d'ogni male?

Sal. 64.

La quinta cola, che si ricerca, è rassegnatione della propria volontà : cioè che l'huomo metta tutti i suoi desideri, e dimande nelle mani di Dio; e tutto rimetta al beneplacito della fua volontà : perche se sece questo l'istesso Figliuolo di Dio, dimandando, che non li fa-Celle la volontà fua, mà quella del Padre; quanto più deve dimandarlo chi non sa quel, che dimanda, ne intende ciò che fa? Felici quelli, che ciò fanne di buon cuore; e che così fianno rassegnati nelle mani di Dio, e non hanno altra volontà, che la sua. Perche volere, e non volere è la più perfecta bumiltà, che sia.

L'ultima cola, che si ricerca è, che chi ora, faccia talmente la sua oratione, che pon perciò lasci di soccorrere alle ne-

é cultodire, ringratiando chi ce gli dà : cessità del prossmo : e più se sono d' oblige; perche forse stando molto tempo con Mosè nel Monte a parlar con Dio, non vengano frà tento i Indditi a fondere qualche pozzo di metallo. & adorario per Dio . E per quello il Salvatore con maravigliosa providenza di maniera s'allontanava per face oratione, che non lasciava di loccorrere a' Discepoli, (vegliandegli, ec elloreandoglialla medelima oratione, effercicando inferne l'ufficio della vita attiva, e della contemplativa, senza che l'uno impedisse l' altro. In questo essempio hanno da specchiarfi molto quelli, che fi danno a gl' essercizi dell'oratione, e divotione; per non fermarsi talmente in quelli, che in tutto lascino la cura di quelli, per li quali Dio sparse il suo sangue. Le corcine del Tabernacolo volse Dio, che mes fossero di grana due volte tinta : per significare le due manière d'amore, chedebbono bavere tutti i Fedeli figurati in queste cortine: che sono amor di Dio, & assor del profimo. Se duagne nell'hunmo hamo da essere questi due amori. gli bisognano ancora due maniere d'ellescizi per quelli, che sano, per uno quelli dell'oratione, e contemplatione, co'quali cresce l'amor di Dio: e per l'altroquelli dell'opere di pietà, e misericordia, con cui serviamo all'amor del profilmo. È per questo (come dice San Gregorio) si debbiamo talmente dare all'oratione, che non-si dimentichiamo del profilmo: e di tal maniera dobbiamo soccorrere al profilmo, che non abbandoniamo lo studio dell'oratione: senza il quale verremmo a indebolirci, & infermarci, e mancare all'uno, & all'altro.

## ORATIONE A CHRISTO nell'horto per dimandar buona Morte.

S Ignor Gesti Chuito, Figliuolo di Dio vivo, per quella amarifima angustia, che ti tormentò tanto nel monte Oliveto', e per quel grande spavento, e tramore, che si fortemente affissero 🌬 tua Santifima carne, quando ti feceno dire, che l'anima tuzera mesta fino alla morte, ti preghiamo con l'anima humile, eco'l corpo per terra, che nell'ultima hora della nostra partita, quando in Mm 4 quella

quella estrema angustia il timore, e tremore occuparà il cuor nostro, e l'intelletto; tu voglia soccorrerci, dandoci in quella trika agonia, fortezza, e confidanza della tua misericordia. O soavissimo Maestro, non ci abbandonare in quel sì gran periglio: mà come il Padre tuo ti mandò un'Angelo dal Cielo, che ti confolasse; così tu, Signore, manda il tuo Angelo Santo, che ci venga a far compagnia in quell'hora, che ci fortifichi contra tuttigl'abbattimenti del nemico, & in ogni cola ci ajuti: e non consenta, che l'esfercito dei maligni prevaglia contra poi con le fue tentationi, è ci inganni con le fue bugiarde perfuafioni . Arma di più , e conferma il nostro cuore con la virtù della tua sosserenza: accioche nestuna auversità, nè dolore, per grande, e forte che sia, ci tiri ad impatienza, dfastidia, à mormoratione: mà in tutto, e per tusto sia l'anima nostra soggetta, e conformata alla tua volontà; così nell' infermità, come nella fanità: così nelle auverlità, come nelle prosperità: così nella morte, come nella vita: di quella maniera che tu, Signore, posponesti la tua natural volontà a quella del tuo Pa-Lue. 22 dre, dicendo: Non si faecia la mia velontà, mà la tua. Non ti supplichiamo, Signore, che ci doni una morte dolce, nè dolori piccioli, nè infermità facili: tutso questo lasciamo alla tua pietà, che nè disponga non secondo il nokro desiderio, mà secondo il nostro bisogno , e profitto . Lagratia, che ti dimandiamo è, che in egni occasione ci dia fortezza tale, che per nessua peso si pieghiamo, ma siamo šermi, & immobili fino all'ultimo termine della nostra vita: accioche dalla compagnia, che in quella vita habbiamo teco per gratia, meritiamo partendo di quì, pallare a quella, the hanno tecoi fanti per gloria.

> SECUE L'HISTORIA DELLA Sacrata Passione, con le parole del Sermane di S. Bernardo.

En fi vede, Signore, e Salvator no-D fro, il compimento di quelle parole che nella tua oracione dicessi: Lo spirito è velo quella Divina faccia , in cui gl'Anpeento, mà la carne d'inferma. Poiche fi- geli desiderano guardare (la quale em-Matt. 26 nita l'oratione si offerifi con tanto gran [ pie d'allegrezza i Cieli ) e con le sue

ci, che insieme co'l traditor disceposo vennero a prenderti con lanterne, coi bastoni, e con l'arme. Et arrivando quella bestia crudele a darti la pace nel viso, non l'allontanasti da te, anzi dolcemente applicasti quella Santissima bocca, dove non mai fù trovato inganno, a quella piena di malitia. O agnello innocente di Dio, che hai tu a fare con questo lupo? che concordia è frà te, e questo figliuolo di Satanasso? Questa, Signore, su opera di troppo inestimabil bonta, voler fare dalla parte tua tutto quello, che potesse addolcire la pertinacia di quel maligno cuore; e così non dimenticato del l'amistà passata, l'ammonisti, dicendo: Amico a che Matti 16 sei giunto? Et insieme volesti ferire il suo cuore, ponendogli innanzi l'errore della fua malitia, quando dicelli: è Ginda, baciando vendi il Figlinolo dell'huomo.

Doppo questo i Filistei s'accostarono fubito a prendere il nostro forte Sansone. Non gli spaventò vedere, che in quell' hora della cattura gl' atterrasti co'l tuo forte braccio, non per difenderti, mà per mostrare, che niuna cosa poteva la presuntione humana contra di te, se non quanto da te le fosse permesso. Mà chi potrà udire senza gemiti, in che modo ti posero le mani addosso, e con quanta erudeltà legarono le tue, e come presero te, Agnello mansuetifismo, che non dicesti parola contra di loro, e così ti menarono legato ingiuriosamente, come ladrone? Ne anche in quello tempo lasciusti d'usar la tua solita misericordia, e doscezza cor tuoi nemici, poiche fanalti la ferita d' uno di loro, e raffrenasti l'ardire, & indiscreto zelo del Discepolo, che si voleva mettere in arme, per difenderti. Maledetto sia il furore, e pertinacia di tali semici, poiche se la grandezza di questo miracolo gli convinse, nè la pietà diquesto singolar beneficio gli secemanfueti.

Doppo quello fosti presentato al consiglio dei perversi Pontefici , e per haver confessato (come conveniva) la verità , fosti come bestemmiatore sententiato alla morre. Quanto grandi ingiurie patisti, amantissimo Signore, dalla tua propria Gente! Ivi sputarono quelle bocche immonde, e coprisono con un sforzo, e volontà a quei crudeli carnefi- l'acrileghe mani lo percollèro, e diede-

10

segnanciate', come ad un schiavo disprezzeto, a chi era Signor del tutto. E non contenti di questo, così legato ti presentarono a Pilato, procurando la morte, a chi non haveva commesso peccato, e dimandando perdono per un' homicida; stimando più il lupo, che l'Agnello innocènte. O maledetta contrattatione.

Sapeva quel perverso Giudice, che tutta questa tempesta s'era levata per invidia de i tuoi auversari, ma non per questo allontanò da te le sue sacrileghe mani, anzi empì l'anima tua santissima d'amaritudine senza cagione, perche fece ferire la tua purissima, e verginal carne con crudeli percosse, aggiungendo piaghe a piaghe, e ferite a ferite. Figliuolo eletto di Dio, che peccati hai commello meritevoli di tanta amaritudine, e confusione? Certo, Signore, nestuno. Io, io huomo perduto fui cagione della tua passione : io sui quello che mangiai il frutto acerbo, & i tuoi denti s'alligarono; poiche tu patifit quello, che non dovevi.

Ma con tutto que llo non restò sodisfatta la crudeltà de'tuoi nemici, perche dopò questo fosti consegnato nel le mani de' soldati: di maniera che non si contentarono di vederti lententiato a morte, ma volleto ancora affligger la tua anima santissima con crudeli scherni. E così troviamo scritto, che s'unirono una compagnia di foldaticontra di te, e spogliandoti delle tue resti, ti vestirono d'una vesta colorita, e tellendo una corona di spine, la posero sopra la tua testa, e nella man destra una canna per scetro Reale, e piegando le ginocchia in terra, ti schernivano, dicendo: Dio ti salvi Rè de'Giudei; e ti davano le guanciate, e ti sputavano nel viso, e pigliandoti la canna di mano, ti ferivano con essa in testa.

Or vedi dunque, anima mia, chi sia questo Signore, che havendo imagine di Rè, sià come servo disprezzato, pieno di coossusone. E coronato, ma d'una corona, che trapassa la sua testa con acute spine. È vestito di porpora Reale, ma in essa non è honorato, anzi disprezzato. Hà per scetro Reale um canna in mano, ma con essa gli feriscono la testa. L'adorano con le ginochia chi ne, e lo chiamano Rè; ma gli sputano nel viso, e gli danno so schiessi.

no schiash, e guanciate.

COMEID SALVATORE prese la Croce in Spalla, e del bando della sua morte.

Opò questi crudeli scherni, posero la Croce sopra le spalle a quell' huomo pesto, eguasio dalle percosse, e travagli pallati, & a questo modo condustero l'Agnello mansuetissimo al luogo del sacrificio: dove fù spogliato de'suoi vestimenti, e confitto co'chiodi nel Santo legno, posto frà due ladroni, e passato da una lancia, spargendo da cinque piaghe copioli rivi di sangue, per lavare, e ricemperare il Mondo. E non è da credere, che in questo atto mancasse la voce publica del trombetta, che a gran voce dichiarasse, come quella giustitia si faceva per commissione del Presidente Pilato contra quell'huomo malfattore, e seduttor de' Popoli: e che così era dovere, che morifse, chi tali errori haveva commesso. O malvagio trombetta, òfalfo, e mentitor trombetta! Ciò, che sa il Prosidente Pilato, non è giustitia, ma ingiustitia molto grande: poiche condanna a morte quello, che tre volte confesso esser senza colpa. Ma chi fa quella giustitia, è il Presi-dente del Gielo: dinanzi agl'occhi del quale si commettono tutti i peccati del Mondo: il quale è tanto giusto, che non vuole, che un solo resti senza castigo.

E perche tutto il Mondo non basava per sodisfar ad un solo peccato, alzò la spada della sua giustitia, e con essa ferà questo innocente Agnello, che solo frà gl'huomini era basante di pagare tutti i peccati. È seccsi questa giusticia in lui, bandita non per questo maligno trombeta ta, ma per molti Santi Proseti, che mola ti secoli prima bandirono, e differo, che per la malitia del suo Popola doveva esse secolpe haveva ad esse tormen-

Ma perche guardi, ò Padre giushifimo, i peccati con occhio at rigorolo? Perche non guardi ancora, che è contra giustitia caltigar l'innocense, come laiciar di castigare il colpevole? Come si può chiamar giustitia, è facta da ce, che sei la giustitia itessa, che il più innocente, e libero da' peccati, sia più disciplinato, e canico di tormenti, che l'altro

col-

colpevole? Come è possibile, che sia giustitia, usar tanta giustitia; dove è tanta innocenna? O lume, che ciò ordinasti nel tum santo consiglio, illumina gl'occhi de' nostri cuori, acciò che noi consideriamo le maraviglie di questa opera qua tanto piena d'amore, e tanto conforme alla giustitia: acciòche sentendo di lei, come dobbiamo, ti lodiamo in quella misericordia, e giustitia, con maggior ragione, che im alcun' altra.

Non fi sa dunque inginstitiz ; nè aggravamento a chi per se non deve cola alcuna, s'egli fi volfe obbligare a doverlo. È non è manco ragionevole il Girdice a commettere, che six fatta l'essecutione nell'offaggio ches' obbliga volontariamente; che nel principale debito-re, in cui stà l'origine del debito. Perche se la fua innocenza lo sa libero, l' amore, co'l quale s'obbliga, lo fa debitere. E quella giustitia, che sarebbe ingiustitiz, se havendo rispetto a lui, lo castigassero; è molto giusta, quando havendo riguardo, che rappresenta la persona del colpevole, lo castigano, etrattano, come s'egli ftello haveffe peccato . E tale è, Signore, il tuo calligo; poiche quanto ti sece libero la tua innocenza, tanto sa debitore la tua Carità. Tu sei ( come dice l'Apostolo) iontano da peccatori, e moito più alto, e purgeto del Cielo, ma ora ti vengo molto congionto con effr, e molto sbattuto, ha ad eller posto in luogo loro, patendo quello, che est doverebbono patire. Perciò dunque, Salvator mio, discendesti fino al profondo dell' acque, fenza trovar dove appoggiarri: perciò voletti effere abbandonato dal Padre, etattato con inchimabile rigore, perche gullando ru i tormenti (enza alcuna confolatione a guifa di fervo, fossimo noi meritevoli dell' Inferno, alzati al Cielo .

La cagione adunque della tun morte è, che il tuo amore ti fa morire, e non la tua colpa. E però, benche Pilato mirando la tun innocenza, dicesse, che non trovava cagione per farti morire; nel nendimeno mirando nel cuor tuo, eroviame tante cagioni de' tuni travagli, quante seno le colpe nostre. Deh miseri nei, perche sumo tuli, che le nostre colpe imbattane il bellissimo della sua innocenza: e mettemmo frà lance.

e fuochi il meritevole d'ogni ripolo? Poublichili dunque, Signoro, a honore delis amor eno, de a difonor della noftra malitia y che tu giuffamente patifei; may che la colpa di quel, che patifei, è nostra. E per questo, chi in una parola vuol udire i per questo, chi in una parola vuol udire i tero bando, sappi esser questo. Chi tanto ama, e tali ama, giusta cols è, che tali sole patifea.

O anima mia, e quanto grad motivo hai tu qui non solo d'amure, ma ancoradi fperare in quello Signore? Dimmi . come farà poffibile non amare, chi tanto t'amb, che per puro amore fi pole a patir le percosse, e le sentenza di morte, che fu meritavi! Qual fratello per sratello, qual Padre per figliuolo, qual moglieper marito già mui si pose a patire i tormenti, che si dovevano all'altro? Or hadanque conto, che fosse un'huomo ritenuto in prigione, e sententiato a morte, e che essendo oramai per venire il carnelice con le lue infegne di morte, entrasse un suo amico nella prigione, si vestisse di quelle medésime vesti, e mandando fuora il colpevole , restasse in luogo suo, e venisse a patir la pena dell'altro: dimmi, se un tal caso seguisse, che amor diremmo, che portasse al colpevole, chi mettelle talmente la vita per lui? Qual amore può effer paragonato a quefto? Adunque, o Rè di gloria, vedendomi già effer sententisto al fuoco delle fiamme eterne, mosso con viscere di compessione, discendestidal Cielo alla carcere di quello fecolo, e prendendo imagine di peccatore, ti ponelli nel mio luogo, fosti sencentiato a morte per il mio falle. Chi dunque a tale estremo arrivò per me? Quanto è grande l'amore, che mi portava ? Che fiamma di carità era quella, che a tai termine condusse, & a maggiore condocto l'havrebbe, se fosse stato bisogno? O Gesti Redentions nostra, amor nostro, e tutto il desiderio nostro, che pietà fù quella, che ti moffe a pigliar tal pelo sopra di te? Come dunque non amerò io , chi con tanti Chizri testimoni mi scoposse la grassezza dell'amor suo? Sarebbe più insensbile, che le besie ; più crudele , che le tigri: e più daro, che le pietre, ed il fer-ro, chi non i lalcialle vincere da tale amore.

E non folo l'amore, ma ancora la confidanza fi conferma con questo benefi-

e la gloria, ed il perdono de'mici poccati, havendo tal paga, etal pagatore, che compare dinanzi a Dio per quelli/ Se fil giustitia, che l'innocente fosse tanto calligato, ed il pretiolo tanto disprezzaso, perche volle pagareper i peccatori; non larà ampora giustiria, che i colpevole, peri quali pagò, siene liberi dalle fue colpe, e giushificati dinanzi a Dies? La giustitia trovè regione per entrare in casa del Santo, che miente doveva; & effercitare in lui un così spaventoso rigor di giustitia; e non la troverà la mi-Tericordia per entrar'in cafa del colpevole, e cancellar le sue colpe, e levar le sue pene? Maggior maraviglia &, che Dio sia sententiata, condenzato, bandito, e morto in Groce; che non è l'esser. ricevuto il nemico per amico, e trattato come figlinolo, chi haveya fatto opere di traditore, quando si pente, e corna a Dio. e poiche si fece il phi, non si deve dubitar del meno. Ora inalsisi dunque, Signore, la tua milericordia, de i colpevoli: poiche già s'è alzata la giustitia, & hà essercitato il suo rigore neil'innocente: Perche quantunque a loro, come loro, non fi debba la piacevolezza, si deve loro per il tuo amato l figliuolo: poiche a tanto fuo costo fe la guadagno. E milericordia, che fiene lalvi, le li guarda a esti: ma è giusticia, se si guarda lui: & havendo lui, hanno la giustitia.

. Se dunque tanta su la carità, con la quale quelto Signore fi volfe metrere in tali disonori, perche si sodisfacesse all' honor del Padre, & all'anime de gl' huomini ricemperate: in mode-nessuno era dovere, ne giusto, che opera canto gradita dinanzi a gl'occhi del Padre, restasse senza guiderdone, e senza essere aggradita, e preconizata nel Mondo. Si fà publicare la giustivia, che s sa conera di lui y e dicono, che su l'offerisci per li peccati nostri: commanda, Signore, che si publichi, come la ubbidienza, pationza, humiltà, e caricà ti piacque. E quanto vale appresso di te, dicanlo, Signore, i tuoi Profeti, dicanlo i tuai Apolloli, & Evangehifti, e dica il Cielo, e la terra, che tu stesso, il quale giuttamente condanni, pierolamente affolvi; che tu mortifichi, dai vita de abbati fino a gl'abilli, e cavi di quelli, Per l

meficio. Perche non speserò io la gratia, questo dunque, che và condennato al e la gloria, ed il perdono de'mici peccati, havendo tal paga, etal pagatore, che compare dinanzi a Dio per quelli. Se sù del Mondo: et essento fismo risuscipiustica, che l'innocente soste tanto castigato, ed il pretiose tauto disprezza, perche volle pagareper i peccatori; non sarà ampora giustigia, che è scolpevole, per i quali pago, seno liberi dalle su giustitia bestemmiata, che giustifica su peccatori.

Se dunque i meriti suoi nen hanno conto, e quantopate, è fainte dell'anime, ienza dubbio non gli farà negata questa dimanda. Perche non è ragione. che chi fù tanto astretto da oltraggi, resti famelico di quello, che deliderò; nè che il pietolo Padre l'affliga un'altra volta, non dando l'anime a chi già afflisse con dangli cormenti. Riceve le serite nel suo corpo; operino nell'anime nostre la salute, che per quelle egli ci merità, Fu trattato come peccatore, chi era giusto; siamo noi peccatori, trattati dinanzi a Dio, come giusti. Egli pati la morte, e le pene devute a noi , discese al profondo dell'acque co'dolori, che sopporto; giusto è, che il Padre non castigoi una colpa due volte, ma resti per libero il debicore, se sarà penitente; poiche il pietolo mallevadore tanto a luo coko **pa**gò per lui.

Cadde al figlio d'un Profeta il fenro 4 Reg 6. d'un'accetta, con cui tagliava legni nel fiume Giordano, & il Profeta Elisco gli commando, che gettaffe in acqua il manico di legno nel medelimo fiume; o fattoquesto, il ferros'alzò dal fondo, e si congiunse co'l manico, come prima. O pretiolo manico, ò albore di vita che per le colpe del Mosdo volesti scendere nel pelago di tutte lepene del Mondo; benche tu nuotalti fopra l'acque de i travagli, perche esti mai non ti poterono superare, nè vincere la patienza, e l'amor tuo! Se dunque su fosti bagnato nell'acque dell'amaritudini dovute alle nostre colpe, giusta cosa è, che noi, i quali eravamo (come colpevoli) il ferro grave, affondati nell'abillo co'l pelo de i peccati nostri, torniamo a riva. e nuotiamo sopra le acque, congiungendoci teco, come membra co'l suo capo, perche così quel, che farà di te, farà 28cora di noi.

Essendo dunque così, chi accusora quello, che una volta è stato teco? Chi condannerà quello, che si congiunse

COL

con tal condennato? Quando Davidde | percati, sall a i monti, fuggendo dal Re Saul, dice la Scrittura, che si fece Capitano di debitori, e tribolati: ma non hà fatto meno questo nostro vero Davidde, dapoi che discese dal seno del Padre in questo nostro deserte Mondo. Per lui dunque manda il Padre Eterno a publicare, e con molta ragione, accioche tutti sappiano, che per la morte rigorosa del suo Figliucio, si concede a i peccatori gratiolo perdono; e non folo perdono, ma adoctione di figliuoli, & habitatione del Cielo. Questo è il concerto, che fece Dio co'l nostro Noc, che passato il diluvio delle molte acque, che gli vennero sopra, sece nuovi capitoli, & accordi di pace, dicendo, che pri-ma si moveranno i monti, e tremeranno i colli, ch'egli lasci di conceder misericordia a chi per questo Figliuolo gli dimanderà perdono, come convienc .

CONSIDERATIONE DISAN Bernardo della gloria della Passene di Christo nostro Signore, a dell'intimatione della SNA Croce .

F In qui hai visto, anima mia, la debo-L lezza di questo Signore, per compatire a lui; ora è ragione, che tu fissi gl' occhi nella grandezza della sua Macsa, per maravigliarti di lui, perche subito dice l'Evangelista, che dall'hora di sesta fino all'hora di nona furono fatte: le tenebre in tutto il Mondo, si oscurò il Sele, il velo del Tempio fi spezzò dall'alto al basso, tremò la terra, si spezzarono le pietre, a'aprirono le sepolture de'morti, e molti corpi de'Santi, che dormiyano nel--la polvere della terra, risuscitarono,

Chi è questo, à cui hanno compassione il Cielo, e la terra, e la cui morte risuscita i morti? Intendi, anima mia, che questo è il tuo Signore Dio, tuo Salvatore, e Redentore, vero Dia, e vero huomo, che solo sù trovato senza macchia di peccato fra tutti gl'huomini; e con tutto quello, è tenuto per cattivo, riputato per leproso, e più vile di tutti al huomipi, e discacciato come figliuolo abortivo dal ventre della sua info- cati, penche per essi tu ci castighi con l' lice madre Sinagoga. O quanto brut- ira tua. Gratie ti rendino, Signore, tutto par qui il più bello de figliuoli de gl' te le lingue create, per quelta sì abbon-

e maltrattato per le nostre coipe! E così fù fatto un persettissimo facrificio, & holoczusto soavissimo davanti alla Macfià del Padre Eterno, per placar lo sdegno, che haveva contra di noi, e guadagnarci co'l suo abbattimento le tedie del Cielo. Mira dunque, d Padre Clementissimo, dal tuo Santuario. e dall'alta habitatione del Cielo, e comtempla questa Sacrata Hostia, che t'offorifce questo Sommo Sacerdote, e euo Figlio, per li peccati de'suoi fratelli; e plachis l'ira, di che è degna la malicia nostra. Guarda, Signore, che la vese del langue del nostro fratello Abel 12 gridando a te dalla terra. Conosci, ò Padre Eserno, quelta velte sanguinosa del tuo figliuolo Giuseppe: a cui la fiera bestia della Sinagoga diede morte, e tinfe la iua velle di fangue, firacciandola in cinque parti. Quella è, Signor, la vella, che quello innocente Giuseppe lasciò nelle mani della mala donna d'Egitto, volendo più presto perder la veste, che non ubbidirti.

Ma ora conosciamo noi, Eterno Padre, cho vive il tuo Figliuolo Giuseppe, e che hà la Signoria, e Principaso di tutta la terra d'Egitto, e di tutt'i luoghi del tuo Imperio. Perche uscito per tua volontà dalla prigione della morte, e dell'Inferno, tolati già i ca-pelli della nostra mortalità, e debolez-22, e vestito d'immortalità, su gloriofamente ricevuto, & estaltato da te; e coronato di gloria, & honore, siede alla rua dellya, dove si presenta davanti alla tua Maesta per noi, come nostro vero fratello, postra carne, e nostro sangue. Mira dunque, à Clementissimo Padre, nella faccia del tuo Christo, che ti su ubbidiente fino alla morte; nè mai si partino da gl'occhi suoi quei pretiofi segnali delle sue piaghe, acciò che sempre tu ti ricordi della sodisfattione, e ricompensa, che hai havuto per le no-ftre colpe. O se tu volesi pesare nella bilancia della Croce i noffri peccati, per li quali meritiamo l'ira tua, senza dubbio molto più peserebbe la Passione del tuo Figliuolo; e più meritevole è, che per qualla su sia misericardioso zerse di noi, che il peso de'nostri pechuominia il quale su serito per li nostri I dante gratia, per la quale ci desti il tuo

Matt. 17.

: neh · fee · IN N 000 4 R. il b, to ±10 1. CE rdi; mla. はは d to id le À lai

morte, perche nella persona sua haves-· fimo un molto potente, e fedele Auvocato appresso di te. E che gratie renderò io all' incontro vile huomiciuolo, polvere, e cenore a te, benigno Gesù, fortissimo zelatore, & amator della salute nostra, per questo beneficio sì grande ? Perciòche qual cosa potevi far di l più di quel, che tu hai fatto? poiche tutto intiero dalle piante de' piedi fino alla testa ti volesti mettere nell'acque della Passione, per cavarne me : & entrarono queste acque nell'anima tua, perche non etraffero nella mia: e volesti perder la tua vita, perche non si perdesse la mia. Perilche mi veggo molto obligato, e carico di due debiti grandi? Che se tu mi desti la tua vita; io ti sono debitor della mia, e per la mia vengoad esserti doppiamente obligato, prima perche me la desti, quando la creasti: e poi perche dopo l'esser perduta, con la tua morta me la restituisti. Adunque per questo debito non hò cosa, che più giustamente ti possa offerire, che la medesima vita, che tu mi desti, e mi restitulsti. Ma che posso io offerirti per quella vita Divina, che ponesti per la mia? io non lo sò, nè hò cofa in me da potere ricompensar questo debito. Perche se io potessi offerirti i Cieli, e la terra, e tutto quello ch'è sotto il Cielo per quella, non potrei pareggiar questo debito. Et anco perche io polla offerirti quello poco, che & in me, bisognache sia ajutato, e prevenuto dalla tua gratia i di maniera che questo ancora è beneficio tuo, e cosa dovuta ate. Perche dovendo io amarti, & imitarticon tutte le mie forze, con tutta l' anima mia, e contutto il cuor mio, come potrò far questo senza di te? Accostisi dunque a te l'anima mia, poiche da te prende tutta la fua virtù .

Ora adunque adoro te, Redentore, e Salvator mio; in teconfido, in te ípero; e con ogni desiderio, che io posso, so a te. M'inchino a i pretiosi segnali della tua Passione, co' quali operasti la nostra salute, e nel tuo nome adoro la Real bandiera della tua Croce vincitrice: & humilmente glorisco, & adoro la tua contanta nascosta nel tuo costato, le tue piane, il tuo sangue, la tua morte, la tua sepoltura, e la tua gloriosa, e vittoriosa Risurretione, Tutte queste cose mi dan-

unico Figliuolo, e lo consegnasti alla no odori di vita; e con la soavità di questo morte, perche nella persona sua haves- odore risuscita, Signore, l'anima mia da simo un mosto potente, e sedele Auvo- morte a vita.

## INCHEMODONO1 Dobbiamo imitare spiritualmense il Misterio della Croce.

Ammi dunque gratia, ò signore, ch'io possa in qualche modo rapa presentare nella mia vita il Misterio della tua facrata Passione. È per questo metti prima sopra le spalle del tuo servo quella soave Croce: albero di vita à tuttiquelli, che la portano: quella Groce la cui larghezza è la carità, la cui altezza è l'onnipotenza, la cui profondità è l'abisso della sapienza: acciò che io corra così allegramente dopò te, e porti il peso delle Groce de i miel nemici sopra di me. In quella Croce ( cioè in te stesso) inchioda, Signore, i miei piedi, e le mani, e conformami tutto co'l Misterio della tua Passione. Dammi gratia, ch' io m'allontani da tutti i desiderj carnali, che tu abborrisci; e ch'io abbracci tutte le virtu, che tu ami: e che nell' una, e nell' altra cosa io non cerchi la gloria mia, ma la tua. Inchioda, Signore, in quella soprana Croce la mia man finistra co'l chiodo della temperanza, e la destra con quello della giusticia. Fà, Signore, ch'io pensi sempre a i tuoi commandamenti, & a te volti tutt' i miei pensieri. Inchioda il mio piè destro nella Croce col chiodo della prudenza : & il finistro , cioè la mia sen= sualità, sia similmente inchiodato con il chiodo della fortezza, accioche la miserabile felicità di questa vita volubile non stracchi, e debiliti la virtu del mio spirito. E perche in qualche modo si rappresenti nell'anima mia la corona delle tue spine, sà ch'io sia ferito dalla compuntione, e memoria de' miei peccati: e dalla compassion de travagli del mio prossimo, e dal zelo della gloria, & honore del tuo Santo nome. Desidero aucora partecipar della fpongia piena di aceto; aceio che talmente sia illuminato il mio intelletto, che chiaramente vegga, come ogni gloria del Mondo èpiù vana, che una spunga; & ogni suo diletto, & appetito, più forte, che l'aceto. Tale, Signore, mi paja il Calice indo-

rato

terra, perch'io non mi imbriachi nella fua falla, & ingannatrice dolcerna, che suole ingannare quelli, che chiamanola luce tenebre, e le tenebre lu ce, & hanno il dolce per amaro, e l' amaro per dolce. Ma io hebbi sempre per sospettoso il vino mescolato con fiele, poiche tu non volesti gustarlo: il qual vino figurava l'amaritudine dell'invidia, e malitia di quelli, che ti crocefiggevano: la quale thia sempre lontana da me. Dammi gratia, Signore, ch' io possa imitar la tua morte, donatrice di vita, morendo a gl'appetiti della mia carne, e vivendo lecondo la legge dello spirito .

E perch' io possa in qualche modo gloriarmi, ch'io porto intieramente rappresentata nell'anima mia tutta la tua Passione; si come l'insatiabil malitiade' tuoi nemici paísò il tuo Corpo dopò morte con una lancia, così ferisca, e trapassi il mio cuore la virtù della tua parola, che maggiormente penetra, ch' una lancia molto acuta; acciù che dal mio lato deltro in vece di sangue, & acqua, esca sempre l'amore di te, e del proffimo. E dopò questo involta, Signore a l'anima mia in lenzuolo bianco, enalcondila nel tuo sepolero, finche passi il tuo furore, e risuscitala il terzo giorno: cioè dopò il primo dì del travaglio, & il secondo, che è del castigo, nel terzo del Sabbato, che è giorno di ripolo piacciati rifuscitarmi in compagnia di tutt' i tuoi figliuoli, perch'io vegga la tua faccia, e sia pieno dell'allegrezza del tuovolto. O Salvator mio, e Diomio, venga, ti prego, quel giorno, nel quale io vegga con gl'occhi quel, ch'io confesso non la bocca, e finalmente acquissi quel, che ora spero, e come dalla lunga saluto; & abbracci con le braccia dell'anima mia quello, che ora desidero con tutte le mie forze; e così mi vegga sommerso, & annegato nel mare della tua gloria. O buon Gesù, Redentore de' perduti, Salvator de' Redenti, speranza de'banditi, consorto de travagliati, ristoro de spirti angosciosi, dolce soccorso, e refrigerio dell'anima lagrimosa, che ricorre a te, unica allegrezza, e guiderdone di tutti i cittadiai del Cielo, fonte abbandontishino di tutte le gratie, generoso figliuolo del fommo Dio, e sommo Dio:

rato di Rabilonia, che auvelena tutta la Ti benedicano, Signore, tutte le cofe nell'alto del Cielo, e nel basso della terra. Grande soi tu, e grande è il nome tuo. O bellezza chiaristima, che non mai si marcisce; de chiarezza, e splendor di luce eterna; vitache dà vita a chi vive, luce che illumina, chi vede lume; davanti al cui trono sono le migliaja delle lampade accese. O eterno, ioitantizle, inaccessibile, chiarissimo, e dolcissimo rivo, ch'esce da quel fonte nascosto a gl' occhi de' mortali : la cui origine è senza principio, la cui profondita è senza pavimento, la cui altezza è senza termine, la cui larghezza non si può misurare, la cui purità non fi può intorbidare: tu uscisti dal cuore altistimo di Dio, e da quell' abisso impenetrabile della sua eternità; vita dalla vita, lume dal lume, eterno dall'eterno, immenso dall' immenso, & in tutto eguale a lui: della cui pienezza, & ab-bondanza tutti partecipiamo. Tu che lei fonte copiolo di gratia, piacciati di mitigare l'amaritudine dell'acque salse del mar grande di questo Mondo con la dolcezza della tua gratia: poiche tu fei rivo d'oglio d'allegrazza, vino puriffimo, e ruscello di Carità. Da te, e dal tuo Padre procede lo Spirito santo consolatore, equale ad ambedue, & unione d'ambedue, e che ambedue, unifee con unione di Carita indivisibile: il quale mandate in terra, empie il tutto, conservail tutto, e soltenta il tutto. Questoè, Signore, quel ruscello copioso de diletti, dove beve quella gloriola, e de-licata Città di Gerusalemme; & imbriacati gl'habitatori di quella da questa maravigliosa soavità, & allegrezza, si cantano sempre Inni, e canzoni di lode; delle cui gocciole ti preghiamo, Signore, che sieno resocillare le gole iecche di questo tuo Popolo bandico. Riacciati, pietolo Padre, che i cagnuoli mangino delle moliche, le quali cascano dalla mensa del suo Signore. Mandate Cieli, la rugiada dall'alte, e le nuvole piovine sopra nai il ginto, che hà da falvarci..Perge, rinuova, Signore, illumina, rallegra, conferma, & infiamme con quello suoco del Ciela le primitie del tuo Papobo, de unisci teco i cuori dei Fedeli, perche tretti fieno uno, & una cofa lappino, una fola cosa cerchino, una sola ne trovino, e così benedicano te, Dio de gli

Dei in Sion, che vivie regnine' fecoli de' 1 mo che frà tanto sin otiosa la virtu secoli. Amen.

SEGVE V N A D I V O T A Meditatione sopra le Sette parole, che disse il Salvatore in Croce.

Pri ora l'orecchie, anima mia, & A odi la dolce musica di quelle sette parole, che il tuo Rè Davidde cantò nell'arpa della Groce: perche questa è la musica, che veramente caccia dal cuore lo spirto maligno. Vedi dunque, con quanta pietà, e mansuetudine pronuntiò questo Signore la prima parola, dicendo: Padre, perdona a questi, che non sanno quello, che fanno. Prima che consoli la Madre, prima che provegga a gl' amici, prima che raccommandi lo spirito al Padre, provede di rimedio a suoi persecutori. E frà tante provisioni, che con le sue parole s'havevano a fare, la prima si fa per loro. O bontà senza misura, ò inestimabile Carità! Nel tempo che i Prencipi de' Sacerdoti, & i capi del popolo (che furono gl' autori della morte del Salvatore) stavano accresendo i dolori del sue Santissimo Corpo con parole sanguinose, che tiravano come faette al suo pietoso cuore, allora alza egli la voce al Padre, dicendo: Perdona, Padre, a questi, che non sanna quelle, che fanne. Non havevano già più dolori, con che cormentare il corpo percofso, squarciato, e Crocefiso; e non contenta l'ira, e la rabbia loro di sì strani tormenti, v'aggiunsero questi nuovi scherni, che uno menando la testa dicea: Vabi tu, che reviviil Tempio di Dio, & in tre di lo rifarni di nuovo, Salva ora se stesso. Altri dicevano: Hà falvate gl'altri, e nen può Salvar se . Se egli è Rè d' Sdraele, scenda dalla Croce, e crederemo in lui. Egla bià fede in Dio, liberilo, se vuole: poi ch'egli disse, che era Figlinolo di Dio. Si che nel tempo, che quoi membri di Satanasso havendo già crocefisso il corpo del Signore, con chiodi, crocefiggevano il suo pietolo cuore con lingue, il maniuetifilmo Agnello havendo più compassione alla donatione dell'anime loro, che dolore per le sue proprie ingiurie, sa quest'ora- E per questo non senza cagione merito tione al Padre per loro. Noi altri , tanto. Ma vediamo le parole ch' egli quando siamo inginriati, procuriamo che | diste: Ricordati, Signore, di me, quando

della ragione. Cerchiamo ancora, che l' humiltà, & il riconoscere i nostri errori ci plachi: e così venga il perdono ad esser più virtù aliena, che nostra. Il Salvatore non guarda a questa, non aspetta, che serrino le piaghe, nè che il tempo medichi l'ingiuria : ma nel mezzo delle ferite del suo corpo, e delle parole, che come saettegli tiravano al cuore, manda egli fuora parole dal cuore non ferito di ferro, ma d'amore, e di compassione. Tutte le membra, e sensi suoi erano impediti, e tormentati ciascuno dal suo proprio tormento: i piedi, e le mani inchiedati: e tutte l'altre membra disgiunte, edistratte in Croce. La lingua sola era libera (quantuque amareggiata dal fiele, che gl'havevano dato) e questa, che sola restava sciolta, adopera ora in fare oratione per chegli faceva tanto male.

Adunque, ò Agnello d'infinita pietà, e mansuetudine, non si pieroso co' nemici, e levero co i tuoi: ma sia mezzo per avanzar teco, l'esser crudele, e duro contra di te. lo mi presento, Signore, profirato a'tuoi piedi, non mi scandalizando della tua morte, ma predicando la tua gloria: non schernendo la tua Pasfione, ma comparendo al tuo dolore: alza dunque, Signor la vocé, e racommandami al tuo dolce Padre, dicendo; Padre, perdona a quello peccatore, che non

seppe quello, che sece.

Questa fù la prima parola piena di Carità, e misericordia, che disse il Salvatore: La seconda fu al ladrone, che lo confessava per Rè, e lo pregava, che Luc. 23. li ricordalle di lui, dicendo: Ricordati di me, Signore, quando sarainel tuo Regno. Sopra questo passo Eusebio Emisseno dice Eus Emis. così: Nel tempo istesso, che dimandato l'Apostolo S. Pietro dalla serva del Pontence, rispose, che non conosceva tale hnomo, questo ladrone, che non l'haveva conosciuto, lo consesso per Rè. Quanto segnalata, e quanto maravigliola divotione fù questa! Il ladrone lo confelso in quel tempo, che il Discepolo eletto lo negò. Quanto più gloriosa cosafù, che così pieno di tormenti un ladrone lo confessalle per Rè, e Salvaçore, che s'egli l' havelle visto far miracoli? il tempo cuti le nostre Passioni, e voglia- | sarai nel tuo Regno. Non disse: se tu sei

Matt. Is.

ma, poiche tu sei Dio, liberami dal giudicio futuro. Quanto presto l'illu-mino il Maestro dello Spirito santo: per il quale essendogli rappresentato il rigore del giudicio, il suo spirito sù ripieno di timore; qui confesso il Signore per Giudice del Mondo, e Rè dei secoli. Non era stato Discepolo, & è già Maestro : e di ladrone diventa Confesiore, Signore, dice egli, ricordati di me. Con questa parola allegerì il dolore dei suoi tormenti. E dico, allegerì, perche quantunque egli entrasse nelle pene co'l nome di ladrone, n'uscì co'l nome di Martire. Fin quì sono parole d' Eusebio. Maravigliavasi ancora sopra questo passo S. Ambrogio dell'Oratione di questo Santo ladrone; e del vedere, che tir pena di ladrone. Perche quali insegne di Rè vedeva in lui, da chiamarlo con questo nome? Intese poi questo ladrone, che quelle ferite, che il Signorepativa, non erano sue, ma del ladrone: e per questo cominció ad amarlo molto, perche in lui riconobbe le sue proprie piaghe. Perche s'egli havesse credu-l to, che quelle ferite follero state proprie di Gesà Christo, non mai l'havrebbe chiamato Rè. Ma perche intese esser aliene, lo confesso per vero Rè. Perciòche niuna insegna è più propria di Rè. che patir per bene dei vassalli.

Chi dunque non si maraviglierà, vedendo questa confessione dell'abisso dell'opere di Dio? Era il Salvatore in quell'hora il più afflitto, e disprezzato di tutti gl'huomini: abbandonato dai suoi Discepoli, negato da Pietro, venduto da Giuda, bestemmiato da Giudei, schernito da Gentili, e quasi discreduto da tutti. E nel tempo che gl'altri non gli credono, e lo negano, questo ladrone lo adora, lo confessa, e lo chiama Rè dicendo: Signore, ricordati di me, quando sarai nel tuo Regno. Lo vede condennato, e lo riconolce per Dio; l' hà per compagno nei tormenti, e gli dimanda il Regno dei Cieli. Et i Discepoli ch' havevano conversato con Christo, & udito la fua maravigliosa dottrina, e visto l'innocenza della sua vita, l'altezza delle sue virtù, e la grandezza quell'occasione perderono la fede: e que- | ricevuto in luogo tale. sto ignorance ladrone, che niente di ciò

Dio, liberami dal presente tormento i haveva udito, nè visto, e non sapeva far altro che robbare, ora supera gl'Apostoli nella costanza, nella fortezza, e nella confessione della fede. O quanto può il più basso degl'haomini con la gratia divina, e quanto poco può il mag-gior di tutti senza di quella! Di quì vedranno quello, che devono a Dio tutti gl'eletti (la persona de i quali rapprelenta questo ladrone ) i quali sono salvi per l'infinita bontà, e misericordia di Dio, come sà questo. Perche chi non vede, che la fede, e cognitione di questo ladrone sù gratia singolare, e misericordia di Dio ? Mira quel, ch'egli chiele, e vedrai chiaro quel, ch'egli vedeva. Non dimandò cosa alcuna di questo secolo, poich'egli era quasi fuora del secolo, ma dimandò gratia per il egli chiamò Christo Rè, vedendolo pa- l secolo futuro; confessando che quello, il quale era ivi crocefisso con lui, gliela poteva dare. E questo non come mezzano, è terza persona, ma come Rè, e Signor del Cielo : poiche per tale lo confessò. Come dunque poteva un ladrone in tal tempo acquistare così maravigliola luce, e creder cosa tanto incredibile al senso, se non sosse stato special privilegio di Dio?

E non solo risplende quivi la fede, mà ancora l'humiltà compagna della fede in questa Oratione . Signore , ( dice ) ricordati di me , quando farai nel tuo Regno. Non ti dimando sedere alla destra, nè alla sinistra : nè tampoco dimando cosa di questo Mondo: poiche il tuo Regno non è di questo Mondo: ma che quando tu sarai nel Regno de i Cieli, voglia ricordarti di me. Non dei miei peccati, nè dei miei errori, nè dei furti, che io hò fatto: mà che io lono come huomo fiacco, & infermo, e creatura tua, fatta a tua imagine, e similitudine. Ricordati, che per me creasti tutte le cose, e per me prendesti humana carne, e per me predicasti, digiunasti, orasti, e caminasti, e per me hai travagliato tutta la vita , & ora muori in Croce. Ricordati, ch'essendo io huomo, benche peccatore, sono tuo fratello, e ricomperato co'l tuo Sangue. Non ti chiedo gran cole, perche me ne reputo indegno, Non oso dimandarti il Regno de i Cieli : perche non è ragiodei suoi miracoli, con tutto questo in ne, che un ribaldo, come io sono, sia

Nè ti dimando, che tu m'inalzi là sù

per servir'a quei celesti Cittadini, perche ! Venerdi Santo, quando s'aprirono le pornè di questo son degno. Solamente ti di- I te di tutti, i Divini tesori, quando Chrimando, che tu mi tenga nella tua memoria, e non vogli dimenticarti di chi volesti havere per compagno ne' tormenti, Non guardare alla mia malitia, ma alla tua bontà, la quale t'hà fatto aprir queste porte di misericordia per tutto questo Sacrato corpo, alle quali grido, e do voci, come necessitato, e mendico. Per quelle desidero entrare ( se mi fosse possibile) per quelle vorreirubbare ora i tesori della tua gratia : & esser ladrone in morte, come io sono stato in vita. Hò visto, come preghi il Padre per li medelimi Crocefillori con tanta clemenza, e come gli scusi nella tua Oratione, dicendo, che non fanno quello, che fanno. Questo mi da ardi-re ( benche ladrone io sia ) di raccommandarmi a te. Poiche tu t'intendi de' dolori, e senti, che cosa è star disteso in una Croce; habbi pietà di quesso povero, che vedicosì patire. Non è sola que-Ra Croce, quella, che mi tormenta; altre ne lopporto senza questa. Una è il dolore, che hò del mio compagno, vedendo che muore nel suo peccato bestemmiando te. L'altra è il timor grande, che hò delle pene dell'inferno, dovuce a i miei peccati. La terza è la compassione di veder te, e la tua innocentissima Madre patiresi gran dolore, Ma con tutto quello s'io sapessi, che tu havessi a ricordarti di me, tutte quelle Croci mi sarebbono dolci, e nel mezzo de i mici dolori mi terrei per consolato.

Christogli risponde; In verità ti dice, che hoggi sarai meco in Paradiso. O maravigliota magnificenza, e liberalità di Dio! Mira, quanto più gli diede, che non chiedeva. Egli chiedeva stare nella memoria di Christo, e Christo gli promette il Regno del Cielo. E quando penli? Hoggi, dice; cioè nel medelimo giorno In compagnia di chi? del mede-Imo Christo: Hoggi ( dice) sarai meco. Etachi si promette questo? A un vilissimo ladrone, che per li suoi furti pativa, e poco prima co 'l suo compagno bestemmiava. Ma perche cagione se gli promette sì gran bene? perche humilmente lo dimandò. O virtù inellimabile del Sangue di Christo, la quale opera tutte queste maraviglie, e sa tutte le nostre Orationi accette a Dio. Ma che gran cofa era, che in quel giorno del Opere Granata Tomo I.

sio con tanta liberalità versava il suo Sangue, eforati i piedi, e le mani (pargeva per quelle aperture tanta abbondanza di misericordie, che li donasse una sola goeciola di quello? Al primo ladro del Mondo difle Dio; Terra fei, & in terra ritor- Gen. t. nerai: & all'ultimo ladrone del Vecchio Testamento dice Christo; Hoggi farai mece in Paradiso . Mira , quanto grande è la virtu della sacrata Passione, e quanto è giovewol cosa passar con Christo Crocefillo.

Ma io non prendo alcuna occasione per questo estempio d'astendere a convertirmi nell'hora della morte: perche questo si come sù l'ultimo de'miracoli di Christo, così in questo genere fù il maggiore. Quello fù un particolar privilegio, ch'era conveniente alla gloria di quel giorno; e per dichiarar la virtù, & efficacia di quella Celestial teriaca, che Dio haveva ordinato per rimedio de'peccati. E poiche questo sù privilegio particolare, e non legge universale, nissuno deve pigliar per regola universale di tutti quello, che fù particolar privilegio d'un folo.

A questo sì doloroso spettacolo si trovò prefente la Sacratissima Vergine; e non lontana (come si scrive degl'altri amici, e conoscenti) maunita al tropco della Croce: Stava (dice l'Euangelista) appresso la Groce la Madre di Gesà. Non solamente stava appresso alla Croce, ve- Gio 19. dendo co' supi pietosi occhi le ferite del Figliuolo: ma ancora stava in piedi. O fortezza d'animo, ò maravigliosa costanza! Il Mondo si rivoltava, la terra tremava, le colonne del Cielo si scotevano. e le membra Verginali stavano ferme al iuo luogo. Le pietre si spezzavano, e stava intero il cuor della Madre. Il cuor suo era fatto un mare d'amaritudine: & i legni di questo mare s'alzayano fino a' Cieli; ma il marinaro era tanto destro, e teneva in mano il governo con tanta maravigliola prudenza, che non sù bastante un così spaventevole tor- . mento per abbatterlo punto dalla volontà di Dio.

Ma con questa conformità di volontà, non si poteva schivare nell' anima sua un dolore spaventevole, vedendo, con gl'occhi suoi quello, che l'amantissimo Figliuolo pativa, & in conformità di Νn

Luc. 13.

quefto, dice San Bernardo: Qual petto , essendo al fin della vita indeboliti i senpuò esser tanto di ferro, qual viscere santo dure, che non si muovano a compassione, à dolcissima Madre, considerando le lagrime, & i dolori, che pati-Ri al piè della Croce, quando vedefii il tuo dolcifimo figliuolo soffrire tanto grandi, tanto larghi, e tanto vergo-gnosi cormenti? Qual cuore puo penfare, qual lingua può esprimere il tuo dolore, i tuoi pianti, i tuoi sospiri, ed il cormento del cuor tuo, quando, essendo in quello luogo, redesti il tuo amato Figliuolo si mal trattato, e non lo potesti soccorrere? lo redesti nudo, è non lo potesti vestire? lo vedesti assetato, e non gli potesti dar da bere ? lo vedesti ingiuriato, e non lo potesti difendere? lo vedesti infamato per maifattore, e non potesti risponder per lui? gli vedesti sputare nel viso, e non lo potesti nettare? Fimalmente vedesti i suoi occhi correr lagrime, & non potevi asciugarli, ne raccogliere quell'ultimo fiato, che usciva da quel Sacratissimo petto, nè congiungere insieme i visi tanto conosciuti, e tanto amati, e morir così abbracciata con lai? Bensentisti in quell'hora adempirsi la Profetia, che quel santo vecchio ti pronosticò prima, che morisse; dicendo, che un coltello di dolore passerebbe il tuo

d pietolissima Vergine Adunque : perche volesti, Signora, accrescer que-Ro dolore con la vista del tuo Figliuolo? Perche volesti trovarti presente in que-Ao luogo? Non conviene alla tua vita ritirata comparire in luoghi publici: non è cuor da Madre vedere il figlio morire,! quantunque sia con suo honore, e nel suo letto: e tu vieni a vedere il Figliuolo morir per giustitia frà due ladroni in una Croce? Già che tu determini di vincere il cuor di Madre, e vuoi honorar il Misterio della Croce; perche te le appresi tanto, che tu habbia a portare nel manto perpetua memoria di questo dolore? Rimedio non gli puoi dare, anzi accresci con la tua patienza il suo tormento. Perche questo solo mancava per aumento de'suoi dolori, che nell' ultimo tempo della sua agonia, e nell' ultimo transito, e combattimento di morte, quando già gl'ultimi gemiti alzavano il suo tormentato petto, abbasfasse gl'occhi sanguinosi, & afflitti, e ti wedesse al piè della Croce, B perche

si, & oscurati gl'occhi dall'ombra della morte, non potava conoscerti da fontano, te gli ponesti appresso, perchechiara, e distinramente ti conoscesse, e vedesse coreste braccia, nelle quali fù ricevuto, e portato in Egitto, così rotte, e cotello petto virginale (col cui latte fu ricreato) fatto un pelago di dolore. Mirate, Angeli beati, queste due figure, se per ventura le conoscete. Mirate, Cieli, queste crudeltà, e sate segno di dolore. Copritevi di fango, per la morte del vostro Signore. Oscurate l'aere chiaro, perche il Mondo non vegga le carni nude del vostro Creatore. Distendete con le vostre tenebre un manto sopra il suo corpo, perche gl'occhi profani non veggano l'arca del Testamento ignuda. O Cieli, che foste creati tanto sereni, ò terra vestita di tanta varietà, e bellezza, se voi oscuraste la vostra gloria in questa pena, se voi, che eravate insensibili, la sentifie al modo voftro, che saranno le viscere, ed il petto verginal della Madre? O voi (dice ella) che passare per viaggio, attendete, e vedete se è dolore, che s'assomigli al mio dolore. Veramente non è dolore fimigliante al tuo dolore, perche non è frà tutte le Creature amore simigliante al tuo a-

Adunque, à Redentore, e Salvatore del Mondo, se i ladroni desiderano, che tu ti ricordi, e tenga memoria di loro, quanto più lo desidererà la tua Beatissima Madre? E se tu tieni memoria de i rubatori, come non la terrai de rubati? Ben veggo, Redentor mio, che non l'hai dimenticata: perche il dolore co'l quale la sua presenza affligge il cuor suo, non ti lascia dimenticarla: Anzi credo che molte volte tu le parlassi dentro all'anima tua, e le dicessi. O innocente, & afflitta Vergine, che consolatione ti darò? la tua confolatione farebbe mia: ma perche hoggi non l'hò per me, non l'hò ancora per te. Se è consolatione il condolermi teco, più sento i dolori del cuor tuo, che quelli del corpo mio. O Madre dolcissima, sono adesso finite le allegrezze, che havesti meco. Già è venuta l'hora che so ti debbo essere corporalmente levato, e nella quale s'hà da dividere questa tanto amata, e tanto antica compagnia. Con che parole dunque mi spedirò da te nel tempo della partita? S'io

di il figlio, le viscere tue, saranno tormentate da quella voce . S'io non ti parlo's e non mi licentio da te in/ così lungo, viaggio, s'aggiungerà un'altro dolore al tuo. Ti chiamero dunque non Madre, ma Donna dicendo: Ecco qui donna il tuo figlinolo.

O'Vergine Santissima, se alcuna parola tu dovevi udire, questa è la più convenevole, che ti si possa dire: poiche in ella si provede di compagnia alla tua: solitudine, e ti si dà un'altro figlio per quel, che perdi. Consolati dunque con questa consolatione . Anzi con esta si rienova il mio dolore, perche dal paragone di quel che mi danno, veggo più obiaro, quel che mi levano. Il mio dolore è tale, e sì nuovo, che i rimedi l'accre-

scono.

Gib. 191

Voglio contemplare (dice-S. Agostino', ), ò benedetta Madre, figliuola, e nutrice di questo Signore, qual sia stato quello dolore. Vedi il tuo unico Pigliuolo Crocefillo; muti il Maestro nel discepolo, il Signore nel servo, chi tutto può in chi tutto falla. Veramente passa l'animatua un coltello di dolore, la lancia ti passa il cuore, & i chiodi rompono le tae viscere, e la vista del Grocesisso Figliuolo turba lo spirto tuo. Le tue forze sono mancate : la tua lingua è ammutolita: i fonti de gl'occhi tuoi son secchi; & è marcita il fiore della tuahellezza. Le ferite del Figlipolo, son tue ferite: la Croce sua , è ancora tua; e la morte sua, è tua. Dimmi, Madre, dove lasci il tuo Figliuolo 🗟 figliuola ٫ dove ˈla-ˈ sci il Padre? nutrice, come abbandoni quello, che allevasti? Quanto più volentieri!, perderesti la vità, che sì dolce compagnia? Tu sei Martire, e più che Martire, poiche tu facrifichi più che la vita. Due Martiri, e due altari provò ; l'anima tua in questo giorno; uno nel Corpo di Christo, e l'altro nel cuor della Vergine: in quello fi facrifica la carne del Figliuolo, & in questo l'anima della Madre.

Detta questa terza parola alla benedetta Madre, segue la quarta dirizzata all'Eterno Padre, a cui con dolorosa voce gridando, disse: Dio mio, Dio mio, perche m'hai abbandonato? Questa parola ci scoonre una delle principali circostanze, che intervennero nella Sacrata Passione: per la quale intendiamo la grandez- ro a' figliuoli di mia Madre: Sperai che

ti chiamo Madre nel tempo, che per- tore. Perche postocaso, che molti Santi. Martiri patissero horribili, e non più Luditi tormenti, nondimeno la Divina bontà, e misericordia soccorreva loro nel maggior bilogno con loccorli, e miracoli nuovi; una volta levando la fua virtù al fuoco', che gl'accerchiava; un' altra facendo mansuete le fiere, alle quali erano esposti, un altra curando di notte le piaghe, che ricevevano di giorno; & altre volte in altre diverse maniere. Et oltre a questo il servore della-Carità, & amordi Dio, per la cui gloria pativano, e la speranza tanto certa, e sicura, che havevano, che passato che la punta del coltello havesse la gola, l'anime sue dovevano volare alla gloria, e vedere', e'godere eternamente la béllezza del Signore, che tanto amavano, di tal maniera gl'allegrava, che diminuiva gran parte de' suoi dolori. Perilche così vodiamo ancora, che la donna molto desiderosa de'figliuoli, non sente tanto i dolori del parto, considerando, che' fonnoil cammino d'arrivare a quel, che defidera'. Ma questo non hebbe luogo in Christo nostro Salvatore. Perche posto caso, che il minore de' suoi travagli bastasse a redimer mille Mondi, per l'infinita dignità di quella Divina persona! che gli pativa ; egli nondimeno per la grandezza della sua bonta volse patire i maggiori, che già mai fi patissero, perche la nostra Redentione fosse più copiosa, e per consolatione, e vigore de' Santi Martiri, che per lui havevano a morire: e perche ancora noi altri have d'amore', maggior motivi di speranza, più illustri essempi d'humiltà, e patienza', e più chiari segni della grandezza" della bontà', e Carità sua. E' perciò egli: stesso serrà le porte ad ogni sorte di consolatione, che gli potesse venir dal Cielo, e della terra, dal suo Padre Eter-no, e da se stesso. E questo volte dire sal se. nel Salmo, dove dice, che stava sommerso nel profondo dell'acque, e che non trovava, dove polare il piede, perche non haveva in Cielo, nè in terra alcuna forte d'alleggierimento, che mitigalie la forza de' suoi dolori. L'essere abbandonato da gl'huomini, lo significò nel medelimo Salmo, quando disse: Io sono fatto strano a' miei fratelli, e forestiel Sal. 68: za de dolori, che in quella pati il Salva- fosse alcuno, che meco insieme s' attri-[ta]p.

Raffe , e non ci fu cereai chi mi consolas-i della mia Croce . Se questa dunque, Sise, e non le trovai. Il che disse il Salvatore, per significare la fuga de gl' Apostoli, e di tutti gl'altri Discepoli, & amici, che guardavano da lontano la sua Passione. Perche la Santa Madre, ch' era presente, non alleggeriva, anzi aggravava il suo dolore. Si come adunque significò in questo Salmo l'essere abbandonato da gl' huomini, così ancora con questa dolorosa parola dichiarò d'essere stato abbandonato dal Padre, dicendo: Dio mio Dio mio, perche m' hai abbandona-so? Questo su il più mesto canto, e la più dolorosa voce, che già mai s'udisse in tutte le Generationi. Cantino i Profeti i dolori, che hebbero da icattivi del Mondo: alzi la voce Geremia nelle sue lamentationi : risuonino per tutto cantici di dotore; che questa è la voce, la quale deono più sentire l'anime nostre.

Ma perche in queste parole: Die mie, Dio mio, perche m' hai abbandenate? di-manda il Figliuolo al Padre la cagione dell'essere abbandonato da lui, tutti possiamo rispondere a quello con verità, che perche fossimo disesi noi, sù abbandonato lui; perche per rimediare il Mondo abbandonò il Padre il suo amantissimo Figliuolo: per difendere il servo abbandonò il Signore. Perilche con molta ragione esclama la Chiesa, O innessabileamore, e Carità di Dio, che per redimere il servo, espone a morte il Figlio! Quanto dunque ci obliga questo ad amare, chi tanto amò noi? O quanto dimanda questa lamentevole voce all'huomo! Dice Salomone, che chi serra l'orecchie alle grida del povero, griderà egli, e non larà udito. Se dunque è sì gran peccato non udur la voce d'un povero mendico; che sarà non udir quella di tal povero, che così grida dalla Croce, ricordandoci l'obligo nostro?

La quinta parola fù : Sisio, che vuol dire; Hò sete. Che cosa è questa (dice San Bernardo, ) à Salvator mio ? Ti dà più pena la sete, che la Croce ? Adunque non ti lamentando della Groce, ti lamentidella sete? che sete è questa, che tanto ti annoja? Certamente non è altro, che il desiderio della nostra salute, della nostra Fede, e de Inostrò rimedio: perche questo è, come se dicesse: Più mi dogliono i vostri mali, che i miei, e più sento le vostre colpe, che i tormenti

gnore, è la tua sete, e le lagrime della mia conversione, e penitenza l'appagherebbono, io più crudo, che i tuoi medesimi nemici, non ti dò questo refrigerio: O Vergine Santiffima, che senti il tuo pietoso cuore con questa parola, quando vedesti il refrigerio, che gli diedero i suoi nemici, e non potesti dare un bichier d'acqva al Figliuolo, che morendo la dimandava? Dove fono ora, è Maddalena, quelle lagrime. che spargesti sopra i piedi del Salvatore ? e Dove sono le tue, ò Serenissima Vergine? Come dunque non falite in quella-Croce, e se vuole, non rinfrescate con l'issesse lagrime de gl'occhi vostri quelle labbra livide, esecche, e non refrigerate l'ardore di quella sete.

La lesta parola fu, quando stando già il Salvatore per spirare disse: Consummatum est: Che vuol dire: E finito. Alzo allora la Vergine quelli occhi honestiffimi, per vedere se con questa parola st finiva la vita del Figliuolo. Qual di quese cole desideri, ò Vergine? Desideri forse, che si finiscano i suoi dolori? Se finilcono i fuoi dolori, finirà ancora la sua vita: Adunque desideri, che si finisca la vita? Non è questo desiderio da Madre. Chedesideri dunque? Nuovo mododi dolore è questo, poiche tu non sai quel che tu debba desiderare.

Che sentiva dunque il cuor della Vergine, quando alzava in sù gl'occhi a mirar la faccia del Figliuolo, & in quella pallidezza, e mutatione conofceva la presenza della morte, che già s'avvicinava? Che sentiva, vedendo perdersi il color del vise, tingensi le labbra di color di morte, affilarsi le narici, oscurarsi la bellezza de i suoi occhi, inchinarsi la tella, de algarli il sacrato petro? Conosci tu, Signora mia, quella figura? Conoscidi chi sia questa voce tanto roca? Come s'è scolosite il rubino, nel quale si specchiavano gl'occhi tuoi? Come s'è marcito il fior mattutino ? Come s'è ecliffato il Sole del mezzo giorno? O castissimi occhi, che hoggi sete diventati carnefici di voi stessi: dove guardorete 🔑 che non sia con intollerabile dolore? Se guardare in alto, vedete l'infegne, & it messaggi di morte nella faccia del Figliuolo. Se guardate al basso, vedete la terra fparfa di fangue. Dove guarderai dunque, ò Vergine, poiche il Cielo, e la terra pare, che hoggi habbiamo congiurato contra s di te? Come pollono quei pietolissimi locchi veder i rivi del langue vivo correr fino

a'ouof piedi, e son morise?

Lacat.

Ma ora già fi ripoterà l'anima Santifima del tuo Figlio. Odi l'ultima delle sue parole, che dice: Padre is raccommando le spirite mie nelle sue mani; e dicendo quelto, abbassando la testa, rese lo spirito. O dolce fine, ò dolce morte, è dolce Sangue, ò dolci piaghe, o dolce cronco, à dolce pelo, à inestimabil Cazicà, che per alzaro i miterabili bandici al Ciela, muori tu, Signore de i Cicli, fopea un leguo!

Supplicote, Signor mio, per il dolore di questa partita, che nel tempo, che questa povera anima si partirà da questo corpo ( poiche niente può scemarsi di quella dolorofa partita ) io fia favorito con la virsu di questo Mistero, e finilca con le parole, con le qualitus nisti, raccommandando il mio spirito nelle tuesnani, o ricevendolo su in quelle. Finiscasi l'ultimo punto della mia vita nel mezzo di quelle pretiole piaghe, e l'ultime de i miei gemiti sa nel mezzo di quel pretioso

Sangue. Amen.

PRILMA MEDITATIONE della trionfante Rifurrertione : the total delical various. The co

Mella quale si tratta dell' allègrezza de' - Santi Padri del Limbo, e come in quel ... gierne il Damenso fis vinte, e sascheggiato.

Opo il giorno della Rifurrettione general de giusti ( nel quale riceverono compito guiderdone de i suoi travagli) nessun giorno è stato al Mondo di maggiore, epiù generale allegrezza, che questo della Risurrettione di Christo. Perche non è persona al Mondo, a cui non toccasse parte di questa gloria. Hoggi si rallegranogl'Angel Traymini: i vivi, & i morti: i Cieli, Ja terra: e fino l'Inferno stesso hebbe parte nell'allegrezza. Perche in questo giorno per virtù della Risurrettione di Christo s'apre l'Inferno, si rinuova il Mondo ci si scuopre il cammino del Cielo: l'Inferno aperto libera i morti: il Mondo rinnovato riceve i vivi : il Cielo scoperto alberga i risuscitati, Nes-

Ouere Granata Tomo L

fune adunque & tenga per forestiero in questa festa: niuno per peccatore che fal fi cenga per elcluso da questa generale allegrezza. Perche (come dice S. Massimo) la Rifurrettione di Christo è vita de' morti, gloria de Santi, perdono, e misericordia de i pescatori . Perehe se per virtà diquello Miltero entra hoggi un tadrone in Paradifo, come diffiderà del perdono un Christiano? E se il Signore hebbe misericordia di quello, quando moriva; perche non l'haverà di questo, quando risuscise? ete l'humiltà della Passione diede tanto a chi la confellava; quanto darà la gloria della Rifurrettione a chi l'honora? Perche per far gratia si suole offervar più l'allegra victoria, che la mesta prigionia.

Da quelto dunque si conosce, che in questogiorno Christo risuscitando, non solo risnicità con lui la nostra giustitia, e la nostra vita; ma ancera la nostra speranza, & allegrezza. E così possamo già molto bene dir tutti col Profeta: Il mio cuore, e la mia carne firallegrarono nel vivo Iddie. Prima s'erano rattrifati in Dio morto. ma ora fi rallegrano, contemplandolo ri-

fuscitato.

Et essendo questo così, molto me-sto, e molto afflitto hà da stare il euoce ( le già son è morto) le non rilusciterà in questo giorno, sentendo deserto di ie nuovi raggi , e splendori d'alle-ETCEES. 'C ...

Adunque come che in questo giorno vi sieno molte stationi in compagnia di Chri-Ro, ci si offerisce particolarmente qui la prima giornata, che quello Signore fece al Limbo a vifitare, exilcattare quei Senti Padri, che tanto tempo brano desi in quel luogo, , aspettando quello giorno . Perilche spirato il Salvatore nella Groco, l'anima fua Santiffima nuita al Verbo. Dis vino, discese quelle caverno del Limbo a visitare i Santi, che vissero co 'l suo timore, e morirno nella fua spenanza : i quali non potevano entrase ingloria, focheper la morte di Christo fosse pagato il debicadel Genere humano .. Quello ci fisuraya quel milloriolo ordine, che baveva date Dionel Tellamento Veochio per rimedio de i delinquenti, assegnando lucghi particolari, deve fuggiflero, pe quali commandava loro, che stellero, finche morisse il Sommo Sacerdote, che fosse ia quel tempor per la cui morte restavasoelli affolista, a liberi da quel bando, Nn 3

Son che imagine dunque fi potere rappresentar più al vivo il perdonp, e la libertà, che ci venne per la morte di Christo Sommo Ponsefice, & Ecerno Sacerdote del Mondo? Tutti peccamma in Adamo, perche tutti eravamo in lui come membra al fuo cape, e come ramo alla radice : e così per natural confeguenza, de ordine della Divina Gistitia, il dolore del Padre passò a i figliuoli, il micio della radice si distese nei rami, & il male della testa arrivò alle membra. Per quella cagione adenque fummo tutti banditi dal Paradiso : cioè dalla patria commune, per la quale cutti fummo creati. Ma questo bando s'haveva da finire con la morte del Sommo Sacerdoge Christo, il quale offerse in sacrificio se stello per li debiti communi del Genere humano; e così con la morte, alla quale non era obbligato, pagò quella, alla quale eravamo obbligati noj: perebonon era dovere, ch'egli morisse in darno. Sodisfatto in questo medo il debito, fù finito il nostro bando, e così per lui fummo restituiti nella nostra patria. Questa è dunque la morte del Sommo Sacerdote, nella quale iperavano tutei i Padri ricenati nel Limbo, dalla quale furono liberati : quantunque il medelimo liberatore volte per grandezza della fua Casità trovarsi in persona a dar loso que-se buone nuove, rallegrandogli con la fua**prefenza, exavandog**li di quella ferwith con la fua perfona. Perilche in quest' pera ci fi rappresentano grandi essempi di virtu , perche prima fi vede, quanto perfessamente il Signore condulle a fine quedo accorio della nofira falute, ch'egli havevaprele lepra di sè : poiche non con-cento d'havere per ciò fatto tanti viaggi, come di Cielo in terra, di terra alla Croce, e dalla Groce al Sepolero; & havendo cesì pagate tutti i nostri debiti tanto perfettamente, non rellò di scendere al

vità . Perilche c'insegnò ancors, che i negozi dell'honor di Dio, e della falute

più basso luogo del Mondo, cioè all'Inferno, e saccheggiare il Demonio, a trionfar dei nostro auveriario, a viscare i fuoi, e cavargli di là con la fua potence mano, e non fermarli, fin che gli conducesse al Cielo seco, congiungendo eucte le cole di mano in mano con tanta fortezza, e disponendole con tanta soa-

profisuiti della fue antica patria, e li- i dell'anime debbono eller tanto filmati da noi, che per bassi, che sieno, non dobbiamo punto fidargli, nè fargli per mano di terza persona, ma esseguirgli da noi stessi, quantunque siamo Prencipi, de Rè della tesra; poiche in fatto fervire a Dio. è regnare.

> Et in questo ei diede similmente essempio d'inestimabile humiltà, poiche essendo eglivero Dio, e Signore di tutte le cole creace, essendo egli l'honore, la riechezza, la bellezza, e lo splendor della gloria del Padre; estando esti a sedere sopra i Cherubini, e canendo sotto i pieditutta questa gran machina del Mondo; non si idegno d'abballarli al più profondo, più oscuro, epiù bello luogo del Mondo per amor de'suoi eletti. Perche quantunque egli non dilcendelle ivi come peccatore, ma come trionfatore, tuttavia fil opera d'inestimabile humiltà voler scendere con la fua propria anima in luogo così brucco. e lontano dal Cielo, a visitare i suoi in persona, de egli stello dar loro la nuova del ino rifcatto.

> Ouivi ci diede ancora manifesto segno di quella si ardente lete, e desiderio della falute dell'anime : poiche quell'acquila reale s'humiliò da un luogo tanto alto ad un tanto basso, dove egli vide, che v' erano dell'anime da potera cibare. Perche si come l'amore eccessivo del danaro fece cavare a gl'huomini la terra fin nelle viscere, per trovar'in essa le ricchezze, che la natura v'haveva sotterrate, e poste appresso all'ombre dell'Inserno; così l'amore ardentissimo, che questo dolcifimo Signore porta all'anime, lo fece scendere fino alle più basse parti della terra, a cercare questo si pretioso teso-ro, che il Prencipe delle tenebre gl'havers ulurpato,

## DELU ALLEGREZZA de Sapri Padri del Limbo.

No delle cole principali , frà l'alere molto dolci, che si possono consideparo in quella delcela dei Signore, è l'allegressa, che riceverono quei Santi Padri della protenza > perche gl' huomini conoficano in quello, quanto felice fia la forte l dichilerve a Die: beache questo non si polla esprimere con parole, nè comprenes da i poltri profir intelletti. Ma tuttavia per alcune congetture potremo immaginarci qui la grandessa di quelta allegorzas. Fra le quali la prima è confiderar la distanza degli estremi, e gli stati di que**h**i Santi ; cioè donde , e dove furono trafportati in un momento: da quaeto grandi milerie a quanto grandi felicità : da quanto melle tenebre a quanto gran lucer da quanto miferabile bando a quanto dolce pacria: da quanta fervità a quanta libertà: da quanto oscura notte a quanto chiaro di dell'Eternita. Perilche se solamente uscir di quelle tenebre sarebbe grande allegrezza ; che doveva ellere l' uscirno, & andare a sì gran luce, a sì gran gloria, & asì gran felicità ? Nons'offeriscono qui in terra essempi di cose simiglianti da poter ciò spiegaro; perche si some il tutto di quella prelente vita è poso, non fà a proposito per venire in comparations con le cose dell'altra, che sono fenza comparatione maggiori. Bueravia leggiamo nelle vite degl' Imperatori, che i Romani fi ridustero una volta a fare un' Imperatore di bassa conditione, benche valorofo della fua perfona. E tenendo egli: per cola molto certa, per congetture, e ragioni fue, she lo conducessero alla morte, parendogli tuttavia di riceverla, e dimandando, che gliela deffero, e lo finifiero: essilo certificorono, che venivano per farlo imperatore : e così lo fecero. Quanso esa dunque grande in quella occatione Pallegrezza di questo huomo per così strana mutatione, come era passar dalla morte (la quale è l'ultime delle cose terribili) sila Monarchia dell' Imperio Romano, sh'era l'ultima fortuna, alla quale un'huomo poteffe arrivare in questo Mondo ? Efsende quelto adunque così, che grande allegrezza era quella, che ricevevano questi besti Padri , passando da uno faco tento

bafford un'altro tanto; che paragonate con quello sutte le Monarchie del Mondu, cil paragonare un punto con tutto il coschio del Gielo.

Habbiamo ancora un'altra congestura di quelta allegrezzache è la grandezza del deliderio, co'l quale quelti Santi aspetta-vano quel giorno. Perche quanto il desiderio è più antico,e di osse più eccellenti; santo sust'esse maggiore: perche quelti sonto sust'esse maggiore: perche quelti sonto come due speroni, che avivano i desideri. Dell'uno dice il Savio, che la sperandi al code s'. Grogorio, che i santi deside, si crescono con la ditatione.

Se dunque la cosa è così, quanto dovevano esser cresciuti questi santi desideri con la dilatione divanti anni ? Perche se un rivo d'acqua, per picciolo che sia, se tu gli sai un gran riparo, e ritieni l'acqua per moltigiorni, quando poi si leva il riparo, sbocca con impete tanto grande; che faranno i desideri oppresse, e ricenuti per lo spatio di tanti migliaja d'anni? Perche ivi erano alcune anime, che havevano aspettato questo giorno due milla anni, altre une milla, altre quattro milla, e cinque milla, dal principio del Mondo.

Qual'era dunque il defiderio ritenuto, e la speranza differita per tanti anni?perche se un'infermo, che stà una notte d'inverno con un dolore acuto, ò con una gagliarda febre, rivoltandoli per il letto senza mal ripolarli, gli pare la norte un'anno; defiderando, che venga il giorno, e che entri un raggio di luce per la finestra, che hà da ester sì poca parte per curare il suo dolore le così breve spatio gli par tanto lungo, 😅 per tanto picciolo rimedio si desidera tanto; che dovevano sentir quelli, che dopò tanti anni vivevano nelle tenebre di quella notte tanto prolifia, e desideravano un rimedio si grande, come era la venuta di Christo? Questo non si pad spiegaro con parole. Adunque se il desiderio per tutte quelle ragioni era tanto grande, qual doveva ester'il gaudio di vedere questo desiderio adempito; poiche gaudio non è altro, che compimento di defiderio; ne altro è desiderio; che un movimento del nostro cuore, che ha per termine il bene desiderato, nel quale riposa, e si quieta? Con questo fi congiunge l'allegrezza, che quelli Santi riceverono, di vedere adempite le parole di Dio, e la fedeltà delle sue promesie, considerando come dopò tante migliaja d'auni finalmente termino Dio

fe-

No a

GILL

sedelmente quello, che haveva ptomesso. a i servisuoi; come era la verità quello, che disse il Profeta: Egli apparirà nel fine, e non mentirà, e se tardenà, spera: perche werra, e nen sarderà. Adunque del principio del Mondo appena era fatto il peccato, quando quello Signore promise il rimedio. E benche si disserisce per tanti anni, egli nondimeno adempì fedeliffimamente quello, che baveva promesso, e za, repliderando il mence tanto pietomando rimedio a quelli, che con intiera fede, e confidanza l'havevano sperato, e con questa virtù partirono da questo secolo; come moltra il Santo Patriarea Giacobbe, the fini la vita con quelle parole; Io Spererò, Signore, la tua Salute. Eta Daniel in Babilonia dentro al Lago de i Leoni, dove l'invidia de i maligni l'haveva posto, & essendo i Leoni famelici (perche non davano loro da mangiare, acciò che più presto divorassero il Santo Profeta ) con gutto quesso le sameliche bestie havendo! il mangiar davanti , Rettero digiune , contra la lua natural ferità, ularono milericordia; e gl'animali bruti pertareno più rispetto al Santo, che le creature razionevoli: dandoci con questo ad intendere , che non fece l'huomo foggetto alle bestie la natura, ma la colpa. Stando adunque il Santo Profeta così digiuno frà le bestie s digiune (alle quali dice San Basilio, che con l'essempio luo insegnava a digiunare). a ricordò Dio del suo fedel servo, che frà le gole de i Leoninon haveva perduto la fua speranza, e mandò un'Angelo, che portalle Abacuc per li capelli di Giudea in Caldea co'l cibo, che egli portava a i fegatori. Il quale condetto sopra il Lago de i Leoni disse; Daniel, serve di Dio, piglia il cibo, che Dio ti manda. Allora il Santo Proseta intenerito, e consortato il suo cuore per questa maravigliosa gura, e providenza paterna di Dio, disse queste parole: Ti ricordafti di me , Signore Dio mio, e nen abbandonasti, chi sterainte. Neffuno potrebbe qui esprimere, con che lagrime, con che affetto, con che divotio-ne, e consolatione di cuore diceva il Profeta quelle parole, vedendo in quella opera, come in un chiarissimo specchio, le viscere di misericordia, e bontà di Dio verlo i suoi, e la provideza paterma, e la cura, che hà di loro. Se tale era dunque con questa visita il Santo Proseta nell'anima sua, quali dovevano eller l'anime di questi Beati, vedendosi così maravigliosamente visitati, non per An-

geli, ma per l'iffesso Signore de gl' Asgeli: e liberati non dal Lago de i Leoni. na dai Lago dell'Inferno, portandogli da mangiare, non cibe di fegatori, ma pane d'Angeli? Quello adunque, che quì và da beneficio a beneficio, và d'allegrezza in allemenza e di divotione il divotione.

E crebbe molto, più quest' allegrenfo, e tanto mirabile, co'l qualequel Siguere volle proveder loro; che fù co'l fari loggetto ad una tanto crudele, s. disonorata morte, per dar loro uno tanto gloriola, e heata vita: e bevendo il Galice della Passione, per dardora a bevere il Calice delle delicie Eterne: potendo egli dar loro rimedio con molto minor travaglio. B riconoscendo im questo le viscere dell'infinita bontà, e Carità di Dio, come veramente dicono quelle parole, che canta la Chic-sa: O inestabile Carità, et amor du Dio, che per provedere il servo, destinafti alla morte il Figliuolo! dichiarando loro il Misserio, e l'osservanza di quella legge, che ordinando le cerimonie » con le quali s'haveva da mangiare l' Aguello Pasquale, voleva, che non gli dividellero, nè rompellero l'offa.

Ora che Agnello Pasquale è quello , se non quell'Innocentissimo, e mansue» tillimo Signore, per il qual sacrificio fummo liberatidalle tenebre, e servitu del vere Egitto, cioè dal Monde, dal Demonio, e dal peccato? E quali sono l'ossa, è membra missiche di questo Agnello, senon tutt'i fedeli, per li quali egli path? Adunque, qual maggior pietà, che dare il Signor licenza, che amazzalfero, spezzaffero, e mangiaffero questo Agnello, e ne facessero ciò che volevano, con questo, che perdonasiero all'oiia, e non le toccassero? Come se pui chiaramente havesse detto: Il Figliuolo facrificato, crosefigoto, eflagellate: ma non soccaso, e non fate male alcuno a i lervi: poiche egli paga per loro: & & quel medelimo, che dille il Signore la notte della sua Passionea quelli, cheandarono per pronderlo: le son quelle, che voi Gia is cercate : Se volote me, lasciate costoro. Adunque quando questi Santi pioni di Spizico lanto penetravano con la luce, che have va-00, la grandeaza di quella carità , e milericordia ; e vedevano , quanto bene era lomvenues a coke di quel Signere ; che icuei-

vano nell'anime sae, quali gratie, e lodi, elle nel suo genere grandissime, a noi padavano a Dio.

Sopra tuttiquesti motivi d'allegrezza, che avanzano qualtivoglia materia di gaudio, ve n'è un'altro senza comparatione maggiore, che è la chiara visione dell'es-Sanza Divina, che subitos u lor mostrata. in quel luago nella fua propria bellezza; dimaniera che nel medefimo Infernoguflarono il Paradiso, & in quelle tutti i beni, che la voluntà humana può desiderare. Perche si come nè in Cielo, nè in terra v'è un bene maggior che Dio ; così mon è maggior giudio , che vedere , e poifeder Dio. Or dimmi dunque; se si può dire, concorrende qui taute, esi grandi cagionid'allegrezza; come era la mutatione da un'estremo ad un'altro tanto distante ; l'antichità , e grandezza di questo desiderio, la consideratione della fedelsà, e providenza di Dio verto i luoi, e del mezzo tanto misericordioso, che cercò per salvargli; & appresso la chiara visione del medesimo Dio: che è il porto, e fine di tutti i nostri desideri; quanto era grande l'allegrenza, che da tante, e tanto importanti cagioni procedeva i che dicevano? che facevano? con che foavità abbracciavano quel soprano Signore ohe così gl'haveva liberati? Non è intelletto sopra la terra, che possa arrivare ad esprimer questo, e metterlo al suo luoso: la ragione è, perche le cole spiritua-li, e Divine sono molto lontane da mai altri, che samo melto groffi, evalteziali ; & oltre a ciò , la nostra vista è molto corta perquesta sorte di cose, talche fino i Filosofi dissero, che gl'occhi del nostro intelletto erano tanto ciechi per veder le cose spirituali, e Divine, come gl'occhi della nottola per vedere la ince del Sole. Se quelle cose dunque sono tanto distanti delle nostre viste , e le vissa è tanto corta; che può seguir da questo, se non che le ci parranno molto mineri di quello, che sono? Che per questa cagione le Seelle del Cielo pajono tanto picciole; perche fono molto lontane, e la nostra vista è molto costa: perilche essendo alcuna di loro settanta e otsanta volte maggiori, che tutta la terra, Luna candela.

solo spirituali, e Divine da noi altri; 🗣 non è men corta la vista de i nostri

jono picciole. E per questa cagione ancora fiame tali , quali noi fiamo ; perche non fappiamo conoscere, quel che bisogna, per ester tali, quali doveremmo; perche se gl' huomini intendessero non come da lontano, ma come d'appresso; quanto sia grande la gioria, che Dio bà: apparecchiata per li suoi, quanto sieno grandi le ricchezze, e la bellezza di Dio, la quale hanno a godere i buoni; equanto grandi gl'obblighi, che gl'habbiamo per cagione de: i fuoi benefici ; e specialmente per quello della Redentione; chi farebbe quello ; the havels: le cuore , ò mani per offendere un tal Signore? Il rimedio di quello male fanchbe ( per mon ingannarci nel gindicio , e stima di queste cose) che quando noi. ci mettiamo a considerarle, sgannastimo l'intelletto con la Fede, si come correggiamo gl'occhi con la ragione, quando esti giudicano, che una Stella è. peco minor d'una candela. Gosì duna que conviene, che la Fede sganni l'intelletto: e quando egli giudicherà le cose Divine per picciole, dicagli: ragione, tu t'inganni; perche elle sono fenza alcuna comparatione maggiori: ma la distanza di quelle, elatua molto corta vista t' accieca : e per tanto non fono tali, quali tu giudichi, ma quali la Fede, e le parole di Dio tidicono, che elle sono. Perilche quelta allegrezza de i Santi, della quale quivi habbiamo trattato, fu fenza comparatione. molto maggiore di quel, che il nostro intelletto può per le cose dette compren-

E se noi non intendiamo questo, molto meno comprenderemo quel , che paliava... perquelle anime Beate, e le parole, che dicevano al suo Redentore. Almeno è cola certa, che non restavano di tenere per bene impiegati tutti i travagli pallati , e tanto larghe speranze, per godere iolamente un'hora quell'allegrezza tanto grande. E così pare, che dicessero: Redentore, e Salvator nostro, noi siamo stati qui aspettando la tua venuta per tante migliaja d'anni, come tu fai, qui ci pajonertanto pieciole, come la luce | ferrati in quella carcere. Et oltre a questo, patimmo al Mondo molte persecu-Non meno adunque sono diffanti le tioni , e contradittioni de maligni per servigio tuo.

Qui vi troverai molte anime, i cui intelletti : dal che nasce , che effendo corpi furono di chi lapidati, di chi se-

molti anni tenuti in prigione, di chi banditiper le solitudini, e deserti, poveri angustiati, afflitti, e perseguitati dal Mondo. Ma tutto quello che noi habbiamo patito nell'altro Mondo, e quivi habbiamo aspettato, lo teniamo per moltobene impiegaco per quest' hora fola d'allegrezza della sua prelenza. E fo tu , Signore, fossi contento ... che noi tornassimo a star quivi fino al giorno del giudicio, tutto l'haveremo per bene impiegato per questa hera fola. Benedetto fia tu, Signore, che talmente ci vilitallà, e benedicelli tutti itravagli, dolori, perfecucioni, che nel Mendo patimmo per te: poiche tanto bene gi portarogo: e benedetti putti qualli, che t'amano, fanno la cua volontà; noiche tan-

to bene è loro ferbato. Etècula certa, che queko, e molto più devevano sentire , e dire quell'anime Beate; accidene tu, Christiano, diqui conolca , quali beni ti flanno appartechiati , e quanto tu perdisper non mesterei ad un picciole, e momentaneo travegito, per con gran guiderdone. Ltravagli di quelli Santi, quali li folfero, già fono pallati: manon passerà il suo riposo, anzi durerà per fempre. Chi danque non terrà per felice questa forte, chi non si terrà per Beato, adesserdiquestrecompagnia? Ora tu non Havevelti più travaglio, fe tu folli qual cu dovi, perche la forte, che t'afpetta, e molto più auventurata. Perche il auotravaglio farà minore, per effer maggiore la gratis, che ora fidà a noi; & il guiderdone più propinquo, poiche era le porte del Paradisosono aperce: di maniera che uscendo di questo corpo, puoi in un subitoesser Beato, se non ti resterà da sedisfare. nel Purgatorio. Perche il velo del Tempioègià rotte, es'è scoperta la gloria del Santuario, & il Cherubino, che guardavalle porte del Paradife con la spada in mano, se n'è pareito: perche il taglio della spada entrò nel Corpo di Christo, & ilfuocogammorzò con l'acqua del suo pretiolo Costato.

Se n'elce adunque il nobile Trionfator dall' Inferno con quella gloriola preda. Ma qui è da notare, che il Salvatore non guadagnò così ricche spoglie solo per forzad'arme, ma ancora per ticolo di giustigia. Perche haveado il Prencipe dell'Inferno procurato ingiustamente la morte det Salvatore ( sopra cui egli non haveva potere, per non haver egli-peccato) meritò

gaei, di chi trapassati dal ferro, di chi per I giustamente perderquelle , che ingiusta-

mente haveva tisaneggiato.

Di lorte, che il medelimo ordine di giusticia, che s' offervò in privare il prime huomo del Paradiso s'offervò in privare il Demonio di quello, che s'haveva ufurpato. Rerche al primo kuomo fù concello. I che mangialle di tutti gl'alberi del Paradio fo, eccetto d'uno, che gli fù victato. Ma egli non contento di si larga licenza, flese la mano ancora al vierato, per il quale perdè tutto quello, che gli era flato concello. In quelto modo adunque permite Dio al Demonie, come a suo carnefice, iopraliance di prigione, che prendelle tutti i figliuoli d'Adama per tribato del peccato: ma le alcuno ve ne folie flato lenzanon havelle il Demonio giurifdittione alcuna sopra di lui . E perche egli procuro: la morte del Salvatore, il quale era senza peccato: iù giullamente spogliato di tutto quello, che nel suo regno haveva tiranneziato.

E non solamente lo spogliò, ma ancora: lo difarmò , e foggiogò , per la medefima colpa. Perche (come ben dice. Eusebio) quelta beltia crudele s'accostò per divorar l'anima di Christo, quando spirò in Croce , per torgli il suo Regno-, come facevadell'altre. Ma percosse la bocca in partes tale, che gli restarono i denti- sosti, e così non ha più denti, nè armi da combattere: perche in Christo,, e. per Chri-Stali perde .. Perilche non combatte adefso, seinen con le labra disarmate, e colfilchio delle sue parole ; sollecitandoci co'suoi mali configli a peccare, e suggerendoci cosa, alle quali l'huomo-può facilmente resistere con la gratia di

Christo.

Diqui dunque sivede, quanto il Demonio retalle maltrattato in quella giottra: perche da una parte fù fpogliato, e svaligiato di tutti i tefori, che haveva nel sho-Regno, acquistati fin dal principio deli Mondo (che erano l'anime di tutti quei. Santi ), e dall'altra restò fiacco, e disarmato. Et il Salvatore per il contrario dopòl'humiltà della Croce fu glorificato, de essaltato.

Questo ci rappresenta melto al vivo la cadutad'Aman,e la gloria di Mardoctico,. cui il perverso Aman privato dal Rè Alfuero, che era il fecondo in: torto il fuo: Regno, haveva apparecchiaco use forca per mettervelo sopra , e diffrugger poi

tucta la fua generatione.

Et essendo i ecose in questo stato, rivol-20 Dio il negotio al contratio di maniera, che la malitia ordinata da Aman, tornò in capo alui; e la sorte, e caduta di Mardocheo si convertì in altrettanta gloria; perche Aman, sù posso in quella sorta, e Mardonheo successe nel posso, e nella glozia d'Aman.

Questo medesimo dunque operò il Saleater del Mondo in questo giorno: poiche il Prencipe delle tenebre, che gli procurò la morte Afù qui per lui vinto, assogliato dei suoi resorò; cril salvatore glorificaco, exestatrato, e questi che il Tiranno haveva in prigione, gli furono solti, e collocati nel Rogno del Cielo, il quale agli per la sua superbiadaneva perduto.

Q V E S T Z S O N O L'O P E R Z, le maraviglie, & i configli della giufizia, e Previdenza Divina.

→ Osì dunque le ne torna quelto Signore vistoriofo della morte, : faccheggiato l'inferno, e debilicato il nostro auversasio; e di lì fà un'altro cammino al sepolcro, dove il suo Sacratissimo Corpo lo stava aspettando; e donde trionfando della morte, tornò in vita, come prima era: la cui Risarrettione ci rappresenza la bacchetta di Moise, la quale cadendo in terrafi fece serpente: ma non perseverò in quella figura, perche lubito sitornà come prima. Così Christo, il quale è la bacchetta Reale della virtù di Dio, caduto in terra prese imagine di serpente ( quelto è animale infame , e maledetto da Dio ; l'imagine di cui egli prefe per nostra cagione, morendo con ignominioso titolo di malfattore) ma non durò molto in quella imagine, perche il terzodì sifuscitò da morse, e ritornò la bacchetta di Moise. Rappresentò ancora quello la mano dell'iftelio Moisè, la quale serrata nel seno, n'usc) lebrosa, e ternandovela un' altra volta, n'uici fana, come prima. Così dunque fecequello Signore prendendo imagine di lebroso; cioè di peccatore (come dice Isaja) usci poi del seposchro vivo, e mondo come prima, e con gloria, e privilegio d'immercalità.

SECONDA MEDITATIONE del medefimo Missero della Risurmettione del Salvatore.

NELLA QVALE PRINCIPALMENTE
fi sympon (frà l'altre apparisjon), com'
egli apparve a Maria Maddalena , secondo che ziferisce
San Giovanai Euangalista .

C'I come tutte le cneature del Mande fi rattriffarono nel giorno della Passione del Salvatore. (perche il Sole s'oscurò, la terra tremo, le pietre si spezzarono, i sepolchri s'aprirono, & il velo del Tempio si stracció) per vedere il suo commun Signore patire una morte tanto crudele: così per il contrario in questo giorno della sua Risurrettione tutte le cose fi rallegrano per vederlo rifuscitato, eglorioso. Si rallegra il Cielo, & apre le fue porte ad una ad una (che fino allora crano:flate ferrate) per sicever dentro di sè fino i ladroni. Si rallegra l'Inforno, perche di là escono hoggi liberi i prigionieri, che il Prencipe diquel luogo teneva legati per pena del commune peccato. Si rallegra la terra, perche hoggi escedi lei quel frutto alto, e pretiolo, del quale parla líaja; quando da lei silosge, e rilufcita il primocenito de' morti, edil Prencipe de' Rè della terra. Che dirò dunque della Scuola di Christo, e della sua Sacratissima Madre, del Gollegio Apostolico, e di tutti quei Santi Discepoli, e pietole donne, a cui tanto dispiacque la morte di Christo? Perche insieme co'l suo amato Maestro risuscità ancora la sua speranza, la sua vita, la sua gloria, il suo Apostolato, etutti gl' altri beni, e promesse di Christo. Perilche si come nel di della Passione vi furono molte stationi, dove si potè andare seguendo il Signore in tutti i fuoi passi doloroli; così in queko giorno v'è ancora molto che cercare; accompagnandolo in tutti i luoi viaggi allegri, e gloriofi, come fi diffe nel la paflata Meditatione. Perche un viaggio, fù dalla Groce al Limbo, di cui habbiamo già trattato. Un'altro fù al Santo sepolchro, do ve quell' anima santissima riceve quel sacratissimo Corpo, che ivi aspettava; e del più maltrattato di tutti i corpi lo fece il più bello, e rispleadente di tutti. Per-

vito, e patite in quella giornata, godefle intieremente i frutti, e le spoglie della vittoria. Un'altro viaggio fu dal sepolcro a mostrarsi a quelle tante donne, che lo venivano a cercare con unguenti pretion, per ungere il suo facratissimo corpo, non aspettando la sua Risurrettione alle quali tornò in bene la lua divotione, perche si manisettò loro risuscitato, e salutolle dolcemente, facendole predicatrici della gloria della fua Risurrettione: inviandole agl' Apostoli , a' quali facessero fede di quella. Un'altro fu a Difcepoli, che andavano nel Castello d'Emate, voi quali li congiunte in figura, & habito di pellegrino , camminando con loro per tutto quel viaggio; & interrogandoli della cagione della fua mestitia, ammaestrandogli con la sua dottrina, e dichiarando loro tutte le Scritture Divine, come conveniva, che Christo patisse, e così entrasse nella gloria sua. Nella qual giornata infegnò loro maravigliofamente, e gli confolò : & illuminò: infiammando i lor cuori nella Carità, & amore, e finalmente gli confermò nella fede della sua Risurrettione, apprendo loro gl'occhi, e dandoù a conoscere nel partir del pane. Un'altro viaggio fù a visicare tutt'i Discepoli, suor che Toma-10, uniti, eserrati in una fanza per timor de i Giudei; dov'egli-entrò a porte serrate (perche questo è proprio dei corpi glorioù) e mostrando loro le pretiofe piaghe delle sue mani, e del costato, e facendo palpar loro il suo corpo, e mangiando in prefenza loro per maggior testimonio della verità, vinse finalmente la loro incredulità, e gli confermò nella fede della sua Risurrettione. Un'altro viaggio fil a S. Pietro, ( come dicono gl' Ruavgelisti ) benche non dichiarino, in che modo. Nel quale ci volle questo Signore dar ad intendere il rispetto, e cura, che hà dei veri penitenti, i quali con amaritudine di cuore levano le macchie dei fuoi peccati: poiche non contento di questa visita generale di tutti i Discepoli, volse particolarmente visitar questo, e mutar le sue lagrime in allegrezza, con la vista questi Santi vennero alla Città di Gedella sua presenza, e col perdono della sua colpa. E la medesima cura, che si havevano a lasciar di visitare, e preprese il Signore risulcitato, prese l'An- sentarsi a questa Signora, che fu sì gran gelo, il quale annuncio alle sante don- parte della sua liberatione? Raconta la ne la sua Risurrettione, dicendo: An- divina Scrittura, che dapoi che quella

che era cola giusta, che chi haveva ser- i date a dire ni suoi Discepoli, & a Pietro, che il Signore anderà in Galilea, e che ivi lo vedranno risuscitato.

> Frà queste visite la più dolce, e divota da contemplare è quella, che noi crediamo con molta migiona, efferfi facta alla Vergine nostra Donna; a cui deppo il Figliuolo toccò la maggior parte del Calice della faz Pafflone. E benche questo non sia riferito dagl' Euangelisti, non-

dimeno non accade dubitarne'.

Perche se tutti gi'altri Discepoli. vilitò, de a sutti apparve, como dovevz quelle Signore dimenticarli della fua Soutiffina Madre, che più meritri va. che più l'amava, che più lo desederava, che più haveva sentito i dolori della sua Passione, e la solitudine della sua absenza? Tanto più essendo la consuetudine di quello Signore, che secondo la moltitudine dei dolori, che i suoi sopportano per lui, così sia quella delle consolationi, con lequalighi soccorre. E le questo Signore fin quando era in Croce, soprafatto da quel pela-go di tanti dolori non perdè la cura, e providenza di questa Signora: anzi ivi le provide della maggior consolatione, che le potesse lasciare, raccommandandola al maggiore amico, che allora havelle al Mondo; in che modo adello, essendo trionfante, e glorioso, le haverebbe negato quest'allegrezza, con la quale doppo tante tenebre haveva da risuscitare il suo spirito? Quel che quivi succedesse frà tal madre, e tal figli-uolo, gl'abbracciamenti, & i diletti di quei ben'auventurati cuori, qual penna gli potrebbe scrivere? Perche quanto le cole lono più alte, tanto più le perdiamo di vista, e tanto più trapassano la giurisdittione, & apprensiva dei nostri intelletti. Ne bisogna dubitare, che molti di quei Santi Patriarchi, che risuscita-rono co'l Signore, visitaliero insieme con lui esti ancora la Vergine, e da una parte si rallegrassero seco della Risurrertione del suo Figlinolo, e dall'altra la ringratiassero d'essere stata mediatrice di tanto lor bene,

Perche se disono gl'Euangelisti, che rusalemme, 'e visitarono molti: come

Santa Giuditta hebbe finito quella tan-i con la quale questa beata donna amava to memorabil impresa di tagliar la te- i il Salvatore: della quale troviamo gransta ad Oloserne, e sbaragliar con questo autto il potere de gl'Assirj, e liberar la fua Patria; venne il sommo Sacerdote di Gerusalemme con tutti i principali della Gittà a vilitar Giuditta, & egli con tutti aduna voce dissero queste parole; Tu, gloria di Gerusalemme; tu, allegrezza d'Isdraele; tu, honore del nostro Popolo; poiche havesti sì valoroso cuore, e facesti un'opera tanto virile, sarai eternamente benedetta. Et a tutto questo il Popolo rispose : Amen , Amen , Se adunque merita queste lodi quella, che tagliò la testa ad Oloserne; che meritera quella Gloriosa donna, di cui nel principio del Mondo disse Dio, che spezzerebbe la testa del maledetto serpente: perche dalle viscere sue doveva uscire il destruttore della Tirannide, e potenza del Demonio? E se quelli con tanto servore vennero di Gerusalemme a Betulia, per vedere una donna, che haveva fatto un'opera tale; con che allegrezza venivano i Santi Patriarchi, e Profett a veder quella Stella di Giacobbe, e quella Verga di Jesse, di cui erano state Profetate tante cole?

Adunque poiche l'anima religiosa hà tanto allegre stationi, e viaggi da fare in questo giorno, seguendo i passi di quello Signore, contemplando la bellezza pel suo gioriofo cerpo, e vedendo la Carità, e diligenza, con che il buon pastore andava raccogliendo lo iparso gregge, confermandolo nella fede, e speranza della Riserruttione con l'essempio della sua: E perche frà queste apparitioni la prima ( secondo l' Historia dell'Evangelio) fù a Maria Maddalena, da cui il Signore haveva scacciato-sette Demonj; & essendo stata così gran peccatrice, meritò per il gran servore, e divotione d'esser la prima a vedere il Salvatore risuscitato; tratteremo qui di questa in particolare a edificatione, e dottrina de' veri penitenti, e di tutti quelli, che con tutto il cuore cercano questo Signore.

COME IL SALVATORE apparve à Maria Maddalena.

di argomenti, e motivi nell' Evangelio. Il primo de'quali è il testimonio, che fece il medecmo Salvatore, difendendola dal Fariseo, che l'accusava per peccatrice, dichiarando la grandezza della sua Carità: la quale non solo non impedivano i peccati passati, ma più tosto con l'occasione l'havevano accresciuta. E questo prova egli manifestamente dicendo, che si come un debitore, a cui il suo creditore perdonò maggior debito, suole più amare, chequello, a cui ne perdonò manco; così questa Santa peccatrice, quanto più haveva peccato, e maggiori debiti le erano stati rimessi. tanto maggior beneficio haveva ricevuto, e tanto più amava il fuo benefattore. Nelche si vede, quanto sia grande quella verità, che dice l'Apostolo; Rom. & che a gl'eletti di Dio tutte le cose tornane in bene: poiche ancora de gl'iftessi peccati, che secero, cavano motivo per amar chi loro perdonò. Questo ci. rappresenta il timore de i figliuoli d'Isdraele, quando videro gl' Egizzi entrar armati nel mar rosso alla volta loro; e così cominciarono a gridar contra Moise, querelandofi, ch'ei gli havesse ingan- Elod. In nati în cavargli d'Egitto: ma dapoi che gli videro annegati nel mare, il timore. fimutò in allegreuzz, & in voci di lode ;: e così cominciarono a cantare, dicendo, Cantiamo al Signore, che magnifica-mente hà trionfato: poich'egli hà formmerfo il cavallo, ed il cavaliero nel mare. Questi Egizzi adunque nemici del Popolo di Dio sono figura de mostri peccati, che sono i nostri veri nemici. I quali fi come essendo vivi ci perseguitano, e fanno sbigottire, così doppo morte, e perdonati danno maggior occasionea i giusti di lodare, & smare chi tanto loro perdonò, egli liberò da mali tanto grandi. E quanto maggiore fù il perdono, tauto è maggiore il motivo dell' amore. Così dice il Salvatore, che ac-Luc. 26 cade a quella Santa peccatrice: la quale amo molto, perche le perdono molto. E l'inditio di questo amore su quel tanto movo fervigio, e cerimonia non più vista nel Mondo, di lavargli i piedi con. le lagrime, & asciugarli co'suoi capelli, A per intender, e gustar più que- & ungerli con pretiosissimo unguento si stata Historia, bilogna pri- e baciarli cante volte con tanta riveren-& ungerli con pretiosissimo unguento, ma dichiarar la grandezza della Carità, tza, e divosione: e tutto quello senza

convitati, che a quello furono presenti : come persona , che haveva il suo cuore tanto. occupato nell'amore, e nel dolore, che non lasciava, ch'ella vedesse. altra cosa... Quando dunque si vide mai tal ceremonia, e tal servigio, tal maniera d'unione, tal'acqua de'piedi distillata per gl'occhi, e scaldata co'l fuoco della Carità, e tal tovaglia per asciugarli, qual'erano i suoi propri capelli? Queso servigio adunque tanto straordinario, oltre, al testimonio del Signore, ci fa molto bene conoscere, quanto fosse straordinario l'amore, donde procedeva: poiche da gl'effetti si giudicano le cagioni,

e dall'opere il cuore ..

Crebbe ancor più questo amore con la familiarità di Christo, la quale segui dopo questo perdono: perche udendo tante volte la: fua dottrina ; feguendo i suoi passi, contemplando le sue virtù, & albergando nella propria cafa , conciascuna di queste cote s'accendeva ogni volta più nel suo Santo cuore la fiamma di quello Divino amore. B così Leggiamo, ch'entrando una volta il Salvatore in cafa sua, & andando Marta fuz, forella molto travagliata nell'ordinar, le cose necessarie per tal'hospite, e gal compagnia; ella non dava le mani, nè il cuore per attendere ad alcuna diqueste cose: ma postassa sedere a i piedi-del Salvatore, stava tanto intenta alle sue divine parole, e così si trasportava in quelle, che dimenticata d'ogni cosa, poteva dire come San Pietro nel monte, quando vide il Salvatore trasfigurato: Ben sarebbe, Signore, che noi cifermalimo quì, e che non ci curastimo più nè di Mondo, ne di mangiare, ne dibere;, nè d'altra mutatione di quelto felicifimo stato, nel quale ora ci troviamo.. Et acculando Marta quelta dimenticanza di lua forella, il Salvatore la difese, dicendo, che s'haveva eletto la miglior parte, la quale non le sarebbe golta. Dove manifestamente mostrò la gran divotione, & amore, co'l quale udiva le sue parole: poiche quest'opera di tanto ripolo fù anteposta dal Salvasore stesso alla più alta opera d'hospitalità, che mai si facesse al Mondo.

E non cresceva manco quella medefima Carità con: la vista di tanti miracoli, I

cercare il filentio della notte fecreta, co- je fegni, che vedeva ad ogni passo operane ne sece Nicodemo, per questo servi- i re, illuminando i ciechi, sanando i zopagio, ma in presenza di tanti Giudici, e pi, cacciando i Demonj, mondando i leprosi, aprendo le bocche de' muti, e curando con la fua parola tutte l'infere mità del Mondo. Perche come ciascuno di questi miracoli era confermatione della fede, così era nuovo incentivo di Carità, forma, e vita della fede. Però molto più crebbe con la Risurrettione di Lazaro suo fratello quattriduzno, e tetido: il quale, oltre all'esser grandissimo miracolo, fu ancora grandifimo benesicio, perche le sù restituiro un fratello molto amato, che per la debolezza del sello feminile le era fratello, Padre, e marito. Perche se con la Risurrettione di questo morto, risuscitò la fede, e la Carità di molti, ch'erano presenti, i quali convinti da questo miracolo; credettero in Christo: che doveva far la fede di quell'anima fanta a miracolo si strano, & a beneficio sì grande? Credo certo, che alla vista di tanta maraviglia. restalle attonita, e tanto ferital, e prela d'amore, riverenza, e llima di quel Signore, che nessuna lingua del Mondo lo potrebbe esprimere. E però ciascuno per le stello potrà andar considerando lopra di quello, le si posta capire quel, che sentirebbe; s'egli si trovasse presente', e vedesse un'huomo mortale commandare ad un morto polto in sepoltura. che uscille fuora, e lo vedesse uscir vivo, & andar frà gl'huomini con là sola: virtu di quella parola. E di qui nacque quel si grande, e si nuovo servigio, che questa, Santa. Donna volse fare, al Signore: perche ellendo egli, pochi giorni dopòquesto miracolo, a cena in cafa di Simon leproso col medesimo Lazaro, & altri hospiti, e servendo Marta a quella cena, Maria prese una libra d'unguento pretiolisimo, fatto di spighe d'un'herba molto odorifera, chiamata Nardo (perche se ne fa un'altro delle foglie della medelima herba, non tanto pretioso) e desiderando dichiarare con qualche opera elleriore la grandezza dell'amore, e divotione, che ardeva nelle sue viscere, ruppe il vaso, e lo sparse sopra la testa del Salvatore, alla presenza di tutti i convitati. E non contenta di quelto ; poltafi alfuoi piedi , gl'unfe co'l. medelimo unguento pretiolo, & alciugolfi co'suoi capelli. E si come quell' unguento valeva trecento danari, la Ca-

The io

derio di honorare, e lervir quel Signore, che haveva per bene impiegato spendergli cutti in quello iervitio. E quella Carità sì grande fù cagione, che il Signore approvaîle tanto quest'opera, che la difese dalle mormorationi, e volle, che fosse ancora guiderdonata in questo Mondo, con fama, e gloria perpetua di questa Donna. Perche il Signore, oltre a tutto quello, haveva poca voglia di quella) untione de piedi, e della testa: havendo egli gia offerto i suoi piedi alla Crece, e la tella alla corona di fipine. E di qui si vede, quanto avanti passalle il fervore, e Carità di Maria a quella de' Discepoli: poiche essi tennero quello spargimento per cosa perduta, havendolo effe per cofa tanto bene impiegata: perche ella conosceva i molti meriti del Signore.

Da quella medelima Carità nacque parimente l'accompagnate il Signere in tutti i passi della sua Passione, quando uno de gl'Apostoli lo negò, alesi l'abbandenò: e questa non da lontano, come lo leguiwano tutti gl'altri suoi divoti, e conscenti , ma proftrata al piè della Croce in compagnia della fua Santiffima Madre. E per quelto dopò la Croce lo cercò con tante lagrime nel sepolero, e portò unguenti per ungerlo: nonballandol ignominio... la (entenza di tutto quel Genato de Pon- ) sefici o Sacerdoti a intepidire o di troncare la divorione, e la riverenza divota a quello Signore. E così i'amava, ftimava, e chiamava fuo Signore, come lo chiamò, auando gl'Angeli le dimanderono, perche piangova: a quali ella rispose; perche m'hanno portato via il mio Signere , e non sò do ve l'habbiano posto..

Tutte queste cose ben considerate ci dichiarano a baffanza la grandezza dell'amore di questa fanta peccatrice verso il Salvatore; & intelo quello, si potrà meglio intender l'Historia di questa tanto dolce a sidivota apparitione: la cum dichiaratione metteremo quì secondo, che l'hanno scritta diversi Dottori, e particolarmente Origene, che più divota-

mente la forisse.

Dice dunque l'Euangelista Giovanni, che dapoi che quella Santa Donna heb-: be trovato i Discepoli, e particolar-

erità della Donna era tale, e tale il desi-finero, e trovarono esser così, e se ne tornarono a cala, dove stavano serrati per timor de' Giudei; questa Donna se ne restò ivi piangendo, e sonza speranza, e sperando perseverava : perche la grandezza dell'amore la faceva sperare, e perseverare. E se San Pietro . e San Giovanni hebbero paura, e per lei fi fuggirone: Maria non haveva paura, perche non le restava, che temere. Perciòche ella haveva perduto il suo Maestro. a cui portava tanto amore, che perduto lui, non le restava più, che amare, nè in chi sperare, nè chi temere, nè che perdere : perilche haveva per meglio il morire, che il vivere: perche forle morendo haverebbe trovato quello, che non poteva trovar sivendo. Era ivi (dice l'Euangelista ) appresso al sepolero piangendo. L'amore la faceva stare, il dolore la sforzava a piangere : e piangeva , credendo che le haveffero portato via il suo Maefiro. Questo dolore era muovo; perche prima piangeva, perche le havevano telto il suo Mackto; & ora, perche l'havevano portato via. Il qualecta dolore maggior del pallato, perche mancava d'ogni consolatione. Perciò che il primo dolore d'haver perduto il Maettro wino, benche folle grande, haveva nondimeno qualche confolazione , perche le gestava sa morte della Croce stà due ladroni, nè l'il corpo morto, e di quella consolazione è privata ora per non trovarlo. Ella veniva al monumento portando seco l'unguento, che haveva apparecchiaro: perche si come prima haveva unto i fuoi piedi, così ora voleva ungere il suo sacratismo corpo: e come prima haveva irrigati i piedi del luo Maestro per la morte dell' anima fua; così esa irrigalle il monumento per la morte di lui. E non trenando il corpo,celsò il travaglio d'angerlo, e crebbe la cagione del piungere. Le mencò il Maeltro per il suo tervigio. ma nonper il fuo dolore: le manco chi ungere, ma non chi piangere.

Stando cesì adunque Maria, s'abbalsò, e tornò a guardare un'altra volta il monumento. Non si contentava d'haverlo vilto già un'altra volta da léfiella, & un'altra co' Discepoli, ma corna un'altra volta a guardario : perche la grandezza del defiderio non lasciava che si fidasse de gl' occhi fuoi, ò cenesmente San Pietro, e San Giovanni; e l se alcuna diligenza per soverebia in cerdato lor la nuova, come il corpo del car quello, che tanto amava. Così fan-Salvatore non era nel sepolero, esti ven- I no quelli, che cercano una pietra pre-

hanno perduto; che molte volte volta- questo estercitio, dove impiegarmi. Ora no, erivoltano il medefimo luogo, che già videro, per vedere le per ventura trovassero l'ultima volta quella, che non trovarono alla prima. Nè questa diligenza fu del tutto otiola: perche se bene ella non vide il Signore, che cercava, vide i suoi servi, che erano due Angeli vestiti di bianco, e sedevano uno da i piedi, e l'altro alla tella del luogo, dove era stato il cerpo di Gesù. Oul vediamo il frutto dell'anime, che cercano Dio . Perche se bene non hanno fubito quello, che desiderano, nondimeno in cercando, Dio dà loro cote, con le quali û confermano, & accrescono i lor desideri: perche come dice Sant'Agostino, chi con tutto il euore cerca Dio, hà già parte di quello, che desidera, quando lo cerca; perche non lo cercarebbe con tanto gran fervore, se non havesse alcuna caparra, d' vestigio di lui. I Discepoli vennero al monumento, e jubico diedero volta indiecro; e per quethe non videro si'rangeli; ma quelta Santa Donna, che fedelmente perseverò, gli vide, e non folo gl' Angeli, ma ancora il medesimo Signore de gl' Angeli, perche si vegga quanto può la patienza, e pertoveranza per trovaro iddio...

Dicono dunques gl' Angeli : Donna perche piangi? Sapevano gl' Angeli Santi la cagione delle lagrime di Maria, la quale cra tanto manifelta. ma le dimandano, perche pianga, perche vogliono con quelta dimanda rinuovarle la memoria, e la cagione delle sue lagrime per il gusto, che n'havetano. Perche si come dice San Bernardo, le lagrime de i penitenti fono il vino degl'Angeli quando procedono dal dolore; ma quanto più dovevan esser queste, che proce-

devano d'amore? A questa dimanda dunque, perche

piangi? risponde Maria; perche m'hanlagrime. Quando egli era vivo, ogni

tiofa, ò altra cofa di gran valore, che vendo quella occasione di respirare, e tutto quelto è cellato, e non mi resta da potergli fare altro servigio, che ungere il iuo pietolo corpo, e fargli compagnia in

quelto monumento.

E poiche io hò visto, che m' hanno tolto quella consolatione, de esfercitio, che mu restava, piango, e piangerà, fin che io non troverò quello bene. Quella e cola, che dichiara grandemente la Carita di questa Santa Donna. I Padri non veggono l'hora di cavarfi di casa il figlio morto. La moglie fa il simile del suo marito: e quella Donna non hà alero refrigerio, che star sempre in compagnia di quessa Santo corpo. Nel che si vede bene la differenza, che è frà l'amor di Dio, e tutti gl'altriamori : perche gl'altri amanoper luo interelle; ma l'amor puro di Dio, ficome non mira a se, ma alla gloria, e tervigio di Dio, non sima se stesso, ma solamente Dio.

Et allora solamente n' attriffa, quando gli tolgono la materia di fervirlo, come accade a questa Santa Donna. Per lui dunque (dice ella ) piango, perche m' hanno tolto il mio Signore, e non sò dove l'habbiano posto. Dove sei, Maethro mio? dove ti troverò, allegrezza mia ? dove t'hanno ascoso, dolcezza mia ? E parlo dunque poco a tuoi nemici quelloy che havevano fatto nel mo corpo vivo, che non vogliona perdonargli ancora dopo morce? Che cosa è questa, Salvator mio, che nè in vita, nè in mortebai da trever alcun ripofo? Dove anderà, Signare? Dove ti troverò? A. chi dimanderò di te? lo sono da ogni parte circondata di dolori, e non sò che partito io debba pigliare. S'io me ae ito appresso al sepoiero, non trovo quello, ch' io delidero : s'io me ne parto, non sà dove andare. Partirmi da questo monumento, è la mia morte: le starvi... à dolore irremediabile. Però è meglio no tolto il mio Signore, e non sò dove guardare il sepolero del mio Signore, l'habbiano posto. Questo piango, que- che allontanarmi da quello. Qui dun-fio sento, questa è la cagione delle mie que staro, qui morirò, perche se vorranno, mi sepelliscano appresso al mio Simia felicità confileva in lui, & ogni mia i gnore. Vivendo me ne stavo appresso gloria, & ogni mio riposo & allora to i di lui, e morendo mi accoverò a lui, e Tervivo di quello, che io poteva; l'alber- | così ne morta, ne viva m' allontanero gavo in casa mia , seguivo le sue pe- da lui. Ma, misera me perchenon pendate, udivo la sua dottrina, ungevo i | sai tutto questo, quando vidi sepettire il suoi sacrati piedi, e così resrigeravo mio Signore? Perche mi suggii da queleme . fempre appresso di lui? che ora non il Signore, e non le conobbe : anzi le piangerei ch'egli mi fosse stato levato: pareva, che fosse l'hortolano di quell' perche non l'haverei lasciato levare, è mi farci fatta strascinar con lui da quelli, che l'hanno tolto.

Ma io miserabile volsi guardar la legge, e perdei il Signor della legge : hò ubbidito alla legge, e non hò guardato quello, a cui ubbidifee la legge. Che farò dunque ? con chi mi configlierò ? O tutto amabile, tutto degno di esser deliderato; tornami, Signore, nell'allegrozza salutifera della tua presenza. O speranza mia fà, ch'io non sia confu-

fa per sperare in te!

Adunque perche, à buon Gesti, perche, Signore, non guardi alle pietose lagrime, e desideri di questa donna? perche la lasci tanto piangere, e cercarti senza frutto? dove sono quelle parole, che tu dicesti: le ame, chi m' ama: e chi mi cercherà la mattina , mi traverà? Dov'è quella parola, che tu desti a questa donna, quando dicesti: Marias'hà eletto la miglior parte, la qua-le non mai le sarà tolta ? Quale è dunque la parte, se non tu? Te eless, te amai, in te poliogni mia speranza, e per te rinuntiai ogni altra cosa, ch'io haveva. Se io dunque hò lasciato ogni altra cola, e non troyo te, che mi reftera? come s'adempirà quella parola, che mi desti, quando dicesti, che non mai mi farebbe tolta.

Non si poterono più contenera quelle viscere di pietà, e misericordia, che non essaudissero le lagrime di tanto fedele amore. Per le quali havendole il Salvatore mandato gl'Angeli, venne ancora il medelimo Signor degl'Angeli ad asciugarle, ò per dir meglio, a cambiar le lagrime della sua mestitia in lagrime d'allegrezza. Felici iagrime, che tante cose trovarono in Dio! Con le lagrime acquiltò il perdono de i suoi peccati, con le lagrime ottenne la Risurrettione del suo morto fratello, per le sue lagrime merito, che gl'Angeli la consolaliero , infieme co'l medefimo Signor degl' Angeli, e diesser la prima a vedere il Salvatore, rifuscitato 3. e 1d'essent fatta Apoltola de fuei Apoltoli. Grande è la vittù, e posenza delle lagrime, le quali legano le mani dell'Onnipotente, vincono l'invincibile, placano l'ira del Giudice. e la mutano in misericordia...

. Maria dunque volgendo il viso, vide

. Opere Granasa Tomo I.

pareva, che fosse l'hortolano di quell' horto. Ne questo suo giudicio l'ingannò di molto, perehe questo Signore è senza dubbio un' hortolano, e questo usficio veniva à fare nell'anima di Maria, estirpandone le spine dell'ignoranza, & infedeltà. E ancora hortolano nell'anima, dove dimora: perche ivi sparge i semi delle Sante ispirationi, e bnoni desiderj; ivi pianta le piante frutuose delle vistù, e le riga con le lagrime della nostra divotione. Perilche non crescono tanto i seminati per le pioggie del Cielo, quanto crescono le virtu per quella pioggia spirituale. Finalmente come hortolano guarda con molta vigilanza il fuo horto, perche non vi entrino i ladroni, che fono i Demonj, per tanti cancelli, & entrate, che in questo horto ( che sono tutt'i sentimenti esteriori, & interiori dell'anima nostra) a rubbare il frutto della buona cofcienza. Percioche da che naice, un'anima stà per moiti anni fenza commetter peccato mortale, viyendo frà tanti ladroni, come sono i Demonj; se non dalla guardia di questo hortolano, che guardando l'horto. son dorme?

Perilehe Maria non errava di molto in questo giudicio, quantunque vera-mente non conoscesse il Sign, havendolo dinanzi. Perehe si come ella amaya. e dubitava insieme, perche non sperava la Risurrettione; così vedeva il Signore, e non lo conosceva, perche l' amore meritava, che lo vedesse; & il dubbio, e diffidanza, che non lo conoscesse. Questa è cosa, che accade moite volte per particolar dispensatione di Dio a' giusti, che habbiamo il Signore dentro di sè, e si pensino d'haverlo molto lontano: perche così conviene per essercitio, e merito suo. Così accade al Beato S. Antonio, che apparendogli una volta il Salvatore, doppo l'esfer egli restato molto mai trattato da i Demonj, il Santo huomo gli disle: Dove eri, ò buan Gesu, dove eri? perche non ti trovasti qui mel principio, che tu m'haveressi ajutato, e sanato le mie piaghe? A cui rispose il Salvatore : Antonio, io era quì, e stavo a vedere, come tu combattevi , e perche tu hai combattuco bene, farò che tu farai nominato per tutto il Mondo. Così etiandio Santa Catterina da Siena, ellendo fortemente

Prov. 2.

lamentandoli ella d'essere stata da lui abbandonata, egli rispose, che non l'havova abbandonata : anzi ch' egli stava nel mezzo del suo cuoro; & cra ogli, she faceva, che l'imaginationi non la vincessero. Il medesimo fece co 'l Santo Giobbe, dandogli patienza in così strani travagli, benche eglitante volte fi lamentalle, che il Signore l' haveva abhandonato, e che non lo voleva udire, nè vedere: anzi che se gl'era mutato di pietoso in rigoroso, e che con la sua potente mano lo spingeya da sè. A questo mode adunque si porta il Signore spesso volte con i suoi, fanto più con i tribo lati, g con quelli, che lo cercano con molto fervore. Perche a quelli, & a questi pare, che stia molto lontano da loro, quando egli è molto vicino i perche nè quegli bavrebbono patienza, se egli non la defle loro, nè questi perseverarebbono nella sua dimanda, se da lui non ricevesfero la forza. Quello è quello adunque, che quivi ci si rappresenta, così in questa apparitione, come in quella de' Discepoli, che andavano in Emans, a'quali il Signor pareva un pellegrino, come qui a Maria un hortolano: perche nell'uno, e nell'altro luogo, offendo il Signore prefente, non sù conosciute. Dice dunque il Signore a Maria: Don-

ne perche piangi? chi cerchi? QRedigloria, ò consolator degl' afflitti, vieni a consolare, e dici parole tanto sconsolate? Perche nessuna cosaè, che più rinuovi le piaghe, e più auvivi il dolore della persona scopsolata, che il dimandarle la cagione del suo pianto, e che cola cerchil; perche quelto è un rinfrescarle nella memoria quello, che ama, l'ablenza di quel, che desidera, e le cagioni del suo dolore. Perilche disse il Profeta: Le mie lagrime mi furono pane di notte, e di giorno, quando interrogavano l'anima mia ; deve è il que Die? Perche rinovando al Santo Profeta la memoria diquello, che tanto amava, e l'absenza d'un bene tanto grande, non poteva se non disfarsi per le lagrime notte, e giorno. Estendo questo adunque così. perche, signor, un quello perlare tanto pungence con periona, che tanto ami? Credo senza dubbio, che la cagione di questo fosse il gusto grande, che il Signore cavava da quelle lagrime : per-

Sal. 4

combattuta da Demon, con faluffime che quantunque fossero lagrime di dolo-imagini, apparendole il Salvatore, e re, non guardava al dolore, ma alla care, non guardava al dolore, ma alla cagione, che era l'amore. Il quale piacque tanto a quello Signore, che nè nel Cielo, ne nella terra pen è cosa, che gl' ageradi, se non queko amere; e se alcuna altra cola gl'aggrada, è perche và vestita di questa virtù: senze la quale ne la fede, nè la speranza, nè il marcirio, nè le lingue degl'Angeli, ne degl'huomini gl'aggradano,

Dinna ( dice ) perche plangi? chi cer-chi? O holiderio del cuor suo ( dice Origene) perebe. Signore, le chiedi la cakione del suo pianto; o chi ella cerchi? Ella con gi'occhi suei propri molto poco fà , e con gran dolor del cuor suo vide crocesissa la sua speranza; e tu le dimandi ora, perche pianga? Ella vide tre giorni sono le tue mani, con le quali spesse volte l'havevi benedetta, & i tuoi piedi, i quali ella haveva baciati, & irrigati di lagrime, inchiodati conferri in una Croce; e tu le dimandi, perche pianga? Ella vide a questi giorni spirare il suo spiri-to, quando spirasti tu; e tu le dimandi, perche pia nga? & ora di più ella crede, che habbiano robbato il tuo Sacratiflimo corpo: il quale ella veniva ad ungere, per consolarsi a questo modo un poco, e tu dici: perche piangi, e chi cerchi Tu sai, che ella cerca te solo, ama te solo, per te disprezza tutte le coso; e tu le dimandi; chi cerchi? Dolce Maettro., perche affligi lo spirito di quefta dona? perche intenerisci le viscere sue? Stà tutta sospesa in te, tutta dimora in te , e di tal maniera ti cerca , che cetcandoti, d'altrinon penía, che di te; e per quosto forse non zi conosce, perche non è in sè, ma fuor di sè, per amor tuo, Adunque perche le dimandi, perche pianga? e chi cerchi? Tutto questo dice Origene,

Ma ellapensando, che foste un'hortolano, lidisse: Signere, se su l'hai leveto, dimmi deve l'hai posto, perche io Gia 20. le levere. Ben pare, cho questa Santa donna fia fuor di sè : poiche quante parole dice, tante ignoranze dice . Perche prime non risponde a proposto, e non intende la dimanda: perche non intende se non quelo, che ama, nè sense altra cosa, Et ol-. tra a questo, chiama Signore i horrelane, ilche era troppo gran titolo, a chi teneva sì basso ufficio. In oltre non le chiama per il nome, me per il prenome: Se tu

che jo lo leverò. Le pareva che tutti fosiero, dove ella era, e che non vi bifognasse altra dichiaratione. Pare ancora fuor di se, pretupponendo, che l'horcolano andaffe cavando i cospi de' morti : e molto più , che se egli a qualche fine l'havesse cavato, lo desse fubito per una parola, a chi non conosceva. Tutro quello operava l'amore, il quale tanto fantamente la faceva errare: quantunque fosse maggiore errore tenere il Signor davanti, e non conoscerlo: perche come ella era inferma d'amore, così se le erano offuicati gl'occhi con questa infermità, che non vedeva chi vedeva: perche vedeva Gesù, e non sapeva, che solle Gesù. O Maria, se tu cerchi Gesù, eccoche hai Geand. Ms forfe non lo conosci, perche lo trovi cost vivo, e tu lo cercavi morto. Senza dubbio quella è la cagione, perche egli non t'appariva : perche come doveva apparirti, se tu non lo cercavi? perche tu cercavi quello, che non era: e non cercavi quello, che era: cercavi Gerd morto e sepolto; e non cercavi Cesu glorioso, e risuscitato; e per questo non è maraviglia, se vedendolo, non lo conascevi. O pietoso Maestro, non posto del tutto iculare questa tua discepola, non posto disendere questo suo errore; perche tale ti cercava, quale t'haveva visto, e quale t'haveva lasciato nel monumento. Haveva visto sevar di Croce un corpo morto, e metterlo nel monumento, & era tanto grande il dolore, che haveva ricevuto della tua morte, e della tua sepostura, che non le restava speranza della tua Risurrettione, e della tua vita. Giuseppe finalmente pose il tuo corpo nel monumento, e Maria vi lascio insieme sepolto il suo spirito? e di tal maniera lo congiunte co'l tuo Sacratifsimo corpo, che più facil sarebbe divider l'anima dal corpo, al quale dà vita; che allontanaria dal tuo, il quale ella ama. Perche lo spirito di Maria era più nel tuo corpo, che nel suo, e per queno quando cercava il tuo corpo, cercava ancora il suo spirito: e dapoi ch'ella hebbe perduto il tuo corpo, perdè il suo spirito: e per questo, che maraviglia è, che non ti conosca, poiche non ha ipirito da poterti conoscere? Rendile dunque, Signore, il suo spirito, e subito ri-

l'hai tolto, dimmi dove l'hai posto, per- ; cupererà il suo senso, e lascierà l'errore, nel quale si trova. Ma come poteva errare questa, che tanto t'amava, e tanto si doleva ? Senza dubbio s'ella errava , non conofeeva d'errare : e cost quello errore non procedeva da errore, ma d'amore. E però misericordioso, e giusto Giudice, l'amore, che ella ti porta, & il doiore, che hà di te, la fcusa appresso di te; perche tu non guardi l'error della donna, ma l'amore della discepola: la quale non per errore, ma per amore, e dolor piangeva. E per questo ti dice, Signore, fe tu l'hai tolto, dinmi dove l'hai posto, che io lo leverò. Che cosa è questa, ò donna? Che dici? Giuseppe hebbe paura, e non osò levare il corpo di Croce, se non di notte, e con licenza di Pilato; e Maria non aspetta la notte, nè tien conto di Pilato; ma promette arditamente dicendo, lo lo leverò? O Mariz, e se per sorte il cerpo di Gesù sosse in casa del Prencipe de Sacerdoti, dove il Prencipe de gl'Apostoli stando a scaldarsi con gl' altri al fuoco, lo negò, che faresti? Io, dice, lo leverò. O maravigliosa fortezza di donna! ò donna, e se la serva di questa casa ti dimanderà di qualche cosa, che dirai? Io lo leverò. O inessabile amore, ò maravigliosa costanza! non eccettua luogo alcuno, nè alcuno ne privilegia: ma dice ienza timore; promette assolutamente: dimmi dove l'hai posto, che io lo leverò. O donna grande è la tua sede, grande è la tua fortezza! Adunque, è buon Maestro, perche indugi a dirle quello, che segue: Pacciasi come tu vuoi? Ti sei forse dimenticato della tua solita misericordia? Non volere, ò buon Maestro, differir più la consolatione di quella donna: poiche già tre giorni t'aspetta, e non hà che mangiare, ne modo da sfamare l'anima sua, se tu non te le manifesti, dandole il pane del tuo corpo, col quale appaghi la fame del cuor suo. Se dunque tu non vuoi, che manchi per viaggio, rimedia alla fame dell'anima sua con la dolcezza di questo cibo: poiche tu sei quel vivo pane, che contiene in se ogni soavità. Perche la vita del fuo corpo non potrà durar molto, se tu non te le scuoprirai presto, perche sei la vita dell'anima sua.

Non si differì dunque molto la misericordia del Signore, nè durò molto questa distimulatione; ma si come il Patriarca Giuseppe si tenne per un poco

00 2 cela-

celato a i suoi fratelli, quando andarono în Egitto, edopò vinto dalla fua nobiltà, e dall'amor fraterno, si scoperse loro dolcemente: così questo nobilistimo Signore dopò questa breve dissimulatione, subito molto dolcemente si scuopre alla Discepola, chiamandola per il suo solito nome, Maria. Quali parole potranno qui esplicare, dove arrivalle l'allegrezza, la divotione, l'amore, la maraviglia, e lo spavento, ch'ella hebbe di così gran miracolo: trovando molto più di quello, che desiderava; poiche cercando il corpomorto, trovò il suo Signore vivo, e vincitor della morte? Fu certo maraviglia, che allora l'anima di Maria non ipiraffe per così grande ammiratione, & allegrezza. O Signore, quanto è grande il tuo potere; poiche tu puoi con una parola fola arrichir tanto un' anima, e rallegrarla! Manonè gran cola, che chi con una parola creò il Mondo, con una risusciti un cuore. Non suggono sì presto le tenebre davanti al Sole, quanto per virtà di questa parola sparisono i suoi dolori. Fuggirono i dolori, ma le lagrime restarono, benche mutate le cagioni; perche prima erano di dolore, e poi furono d'allegrezza, benche tutte procedessero dal suo amore. Molta famigliarità, & amore le mostrò il Salvatore con questa parola; ma molto più lo mostrava co'l suono, & accento del-la voce: il quale l'Euangelista non scrive, perche può scriver le parole, ma non la forma della voce.

A una parola rispose Maria un' altra parola; e non meno fignificativa. Perche dicendo il Salvatore, Maria? ella rispose, Maestro? che vuol dire, Maestro del Cielo, Maestro del Mondo, Maestro dell'anima mia, Maestro de' mansueti, & humili di cuore. Non disse altro, che questa parola, perche la lingua era tanto legata, & intricata dalla forza dell' affetto, che non poteva dir altro; havendo tanto da dire, e da dimandare sopra sì gran mutatione, & inessabile mi-stero. Ma l'assetto, che non si dichiaro con parole, cominciò a manifestarsi con l'opere, gettandosi a'piedi del Signore, ne quali haveva ragione per antica poisessione, e ne i quali haveva trovato tutto il tesoro: Lavandogli i piedi con le lagrime trovò il perdono de suoi pecçati, sedendo a questi piedi, udiva la dottrina della sua bocca, prostrataà questi piedi dimando la risurrettione di suo fratello. Quelli piedi torno à ungore in casa di Simon leproso, & ora gli vuole adorare, e baciar le Sacratissime piaghe, che vi vede. Sedeva Maria come bumile (secondo il configlio del Salvatore) nel più basso luogo del convito: e per questo non è gran cosa, che la sublimasse al più alto: peiche tenendos ella sempre a piedi, il Signore le dava la mano con favorinuovi, cheleifaceva,

Le risponde il Salvatore: Non mi toco care, perche non ancera sone asceso al Padre. Gio. 18, Non riculava il Signore, che quella fanta Donna l'adorasse, e baciasse i suoi

sacratissimi piedi: poiche non negò questo di li a poco tempo a quelle Sante Done ne, che tornavano dal monumento insieme con Maria: e ciò s' intende per quello, che dice in questo luogo: Ancora non sono asceso al Padre. Pensava questa Santa Donna, che il Salvatore fosse già asceso in Cielo, e tornato al suo Padre, come egli tante volte haveva replicato questa parola, consolando i suoi Discepoli, edando loro netitia della sua partita. E perche presupponeva, che il Salvatore fosse in Ciclo, e di non haverlo a veder se non quella volta in questo Mondo, volle fruir più intieramente; e così gittataseglia piedi, voleva che non se ne suggisse tanto presto. A cui rispose il Signore le parole sopradette, come se dicelle: Non mi trattenere: non pensare, che io mi fugga, che questa non sarà l'ultima volta, che tu mi vedrai : perche io stò ancora nel Mondo, e ci starò per alquanti giorni: perche non sono asceso al mio Padre, come tu t' imagini.

Finite queste parole, il Szlvatore la licentio, dicendo: Corri, và trova i miei 610, 20. ftatelli , e dirai loro, che me ne vado al mio Padre, e vostro Padre, al mio Dio, & al vostro Die. Che più dolce ragionamento, che maggior segno d'humiltà, & amor , che quelto? Con gran ragione essagera l'Apostolo questa tanto grande humiltà del Figliuolo di Dio, che non si sdegno Hebr.ze di chiamare fuoi fratelli, e figliuoli d'un medelimo Padre quelli, che erano poveri pescatori, seccia del Mondo, e che pur dinanzi fuggirono come disleali, e codardi , e l'abbandonarono nel mezzo de' suoi nemici, non ritenuti dall' haver visto tante volte operargli tanti miracoli. Ben par, Signore, che tu non

habbi nuntate la conditione, che moltra-i trovarlo. Nè ti paja gran cosa il cercarlo sti in questo Mondo, poiche tugli lascia-gi: ma quella istessa soavità, e piacevolezza, che zu havevi prima, hai adella ancora; e come tu trattavi i tuoi, Rando con loto, gli tratti tuttavia dopò che tu sli hai lasciati: perche il cuor tuo non si mues per luogo, nè riceve differenza dal cempo, nè s'altera per la puova dignità, e gloria del corpo tuo, e del nome, che hai adello. E per quelto con molta razione debbono confolarli, animarfi, e gloriarfi i tuoi in te, come fratelli di tal fratelle, e come agliuoli di tal Padre: poiche tu dai laro questo nome.

Ma non minore è la foavità, e dignità delle perole (egueuti). Alsende al Padre mie, e Padre westre, Die mie, 4 Die waste. Percioche qual maggior gloria, e digoisà l'huomo può ricevere, che bavere Dio per Padre f e qual maggiore humilzà del Figlipolo di Dio, che havere il nostro Dioper suo? O Sign perche si siemo più obbligati, od parcho tu hai facce dofiro il Padre, tuo, ò perche tu hai fatto suo il Dio nofico? Non fi può exovare hosor maggior del primo pane a puè rovare humiltà maggior della feconda: la guale ci meritò la gloria del primo. Perche per merito di quella tanto grande humilià, quai fù abballarii il Fi-gliuolo di Dio fino a farii Figliuolo dell'huomo , alzò noi a questa gioria si grande, the il figlipplo dell'huomo dimentalle Figliuolo di Dio.

Di susta quella si dolca, e si dixota Historia, fra molte altrecole, laprincipale che noi caviamo, è intender il fervo-ge, co'l quale s'hà da cercar Dio, & il frutto di chi talmente lo cerca;. Perche senza dubbio si come Dio pose nella Chiela quelta donna per ellempio di Deuitenka a beccatori : così la brobons per ellempio di cercare Dio a'giusti. Perche quegli vedranno in lei .- come han-no a far penitenza, & il frutto che da quella si cava: e questi la diligenza, con la quale hanno a cercar Dio; e quel da, e ienza orecchie; per dare ad incen-che guadagnerebbono, se così lo cer- dere, che quello, ch'egli principalmente callero. O tu dunque, che fei già ferito ci dimanda, è l'ubbidienza, e la perfedell'amor di Dio, aspira alla perseccione i veranza. Perche di queste due pezze si. di quello amore, & alla Divina sapien- sa la vesta della giusticia, che cuopre na, nella quale si trova Dio: cercalo, co- l'huomo dal capo a piedi; figurata ia me lo cercò questa donna: cercalo con quella, che il suo Padre sece a Giuseppe, amore, con dolore, con diligenza, con la qual era di molti colori, ce arrivava lagrime, con istanza, e sopra tutto con sin'al talone, per significar la vesta della perseveranza, e non dubitare di non giustitia, che si compone di diverse vir-Opere Granata Tomo L.

con tanta cura, perche disponendo Dio tutte le cose soavemente, vuole che i mezzi habbiano proportione co'l fine; e così vuole, che tesoro sì grande sia cercato con tanta ansietà. Non ti spaventino i travagli di quelta giornata, ne le paure della notte, nè il timor de' soldati, che sono i Demonj, nè la memoria de peccati passati, poiche nes-suna di queste cose sbigotti, nè ritardo quella Santa peccatrice, si che ella non perseverasse nella sua dimanda; e per quello meritò prima di tutti vedere quel risplendence Sole di giusticia glorio-

ro di chi cerca Dio! Una donna, da cui il Salvatore haveva cacciato sette De-

lo, e rifuscitato, O consolatione de i peccatori, à risto-

monj, il che è come dichiara S. Gregorio, l'università di tutti i peccati, ne'quali questa donna stava immersa; che sarebbe cola difficile, e brutta a raccontargli ora per nome; senza impedimento di quello, perche cercò con tanta apfietà, con tante lagrime, e con tanta perseveranza il corpo del suo Signore meritò quella vilita prima de gl'Apostoli, e prima del Discepolo particolarmente amato sopra tutti gl'Apostoli. O quanto risplende qui la bontà, e nobiltà di Die, & il desiderio di tirare i poccasori a sp. e consolar quelli che lo cercano con tutto il cuore: poiche tali favori, tali accoglienze, e tali trattamenti saachi torna a lui! Nel che pare che sia yera quella parola di Dio, che nel Deuteronomio promette, dicendo: Se sercherai Dio , le troverai , quande le cer-Denter. 4. cheraj con tutto il cuar tuo , e con egnisforze dell'anima ana; come vediamo, che lo cercava questa donna. Ma con questa. anfatà deve effer congiunta la perfereranza,: che ella hebbe: la qual trovò percha perferero. Per quello filmava taneo Dio ne lacrifici della legge, che non le fossero offerti animali senza co-

tà, & arriva con la perseveranza al fine! Donna? Veramente non era il devere .

della vita. Nè si sbigottisca quello, che così cerca Dio, quando vede, che si differisce il compimento del suo desiderio, perche si disferisce, acciò che con la dilatione cresca; e l'accrescimento del desiderio sia motivo di maggior diligenza, e di maggior merito; perche quel tal defidorio è done di Dio, epertale è posto nel Libro della Sapienza quando il Savio dice, che Dio dà a giulti un desiderie interno della sapienza, Impara dunque, huomo peccatore, da quella donna peccatrice; impara a pianger la lontatianza di Dio, & a desiderare la sua presenza: impara ad amar Gesú, a sperar in Gesà, a cercar Gesù, & a non temere alcuna avverbra, nè ricevere alcuna consolatione suor di Gesti. Cercale nel monumento del tuo cuore, e rivolta la pietra della durezza di quello, e guarda le vi fia : e le non lo trovi, cerca, perlevera, plangi, abballa la tella, humiliandoti fino alla polvere della terra, e torna amirare un'altra volta, e fappi certo, che se con fede le cercarai in questo monumento, e persevererai cercandolo, e t'inclineral humiliandoti, e discaccierai da te con l'essempio di Maria ogni altra confolatione, fuor che Cesti, finalmente lo troverai, & in lui troverai altresì in questa valledi lagrime ricchesse, e consolationi ineffabili.

## DELL'ASCENSIONE del nofire Salvatore in Cicle.

Opò il Misterio della Rifurreccione del Salvatore, fegue quello della iua gloriola Alcensione, il quale f come dice S. Bernardo) è il fine di tutte l'altre feste di Christo: e felice termine d'ogni fue viaggio, e travaglio. Perche eglièquello, che discele, ocaseese sopra sutt'i Cieli, per dar finea tutte le cose necessarie alla nostra salute. San Luca scrive l'Historia di questo Mistero, dicendo che quaranta giorni depo la Rifurrettione, havendo il Signore palelato se stesso a' Discepoli molte volte in questo cempo: avvicinandofi i hora della fua gioriofa Alcensone, chiamò sutti, e venuto nel mente Oliveto, appresso Betania, gli condusse seco. Chi dubiterà, che a questa sesta non si trovasse presente la Sacratissima Vergine nostra

che il Salvatore si mettesse a far si lungo viaggio senza licentiarsi dalla sua Santifima Madre, L'haveya a vedere alzato in Croce; e non i baveva da vedere alcendere al Cielo? Haveva da par tire i travagli del Monte Calvario, e non haveva da goder l'allegrezza del Mente Oliveto? Non è quelle il coftu-me del poltro Signore: ma le pasiseme con lui, regneremo con lui: e faremo compagni de fuei dolori , fareme ancora delle fue allegrezze

Se gi' Apostoli dunque, a'quali tocob santo picciola parce de dolori di Christo a comparation della Vergine (perche di loro, aleri fuggirono, altri lo negarono) fureno invitati a quella fefia: la Bosta Vergine (a cui tanta parte teccò di quello Calice ) dovera offerne offelula? Non per certo, Ivifu, jet fitrovo, ivi con gl'occhi fuoi vide almeni il frutto del fue ventre fo**pra le Ste**lle del Cielo.

Unica dunque infleme putes quefts gloriela compagnia, cominciò a dar'ordise a quello, the i Discepoli havevene a fare depo la fina parcita; e diffe lero : Poi , di forpoli , mbei riceverese nell'anime vo- Att Apoli fire he wirth delle spirite fante, the verrà fopra vei, e foreificati da quella, faret e misi testimoni in Gernsalemme, in Cindea, in Somerio, & in tutte la terra, Come fe dicelle: Voi , figliueli miei , e perorette del mio ovile , folte peltimoni di cutte la vita mia, udifie la dottrina, che io pre-dicai prelicmpi, che io v'ho dato: vedelle l'apere, che je feci : le perfécutioni, she lo fossers : i tormenti l'ingiurie, e la morte, che per la Redentione del Mondo ho patito, Vedefte la mia Rifurrettione, e vederete ora la mia Ascentione: dope la quale riceverete le Spirite fanto, perche eternamente dimori con vei, e con tutti quelli, che per voi cr<del>ederan</del>o.

Andate dunque con la benedittione del **Padre mio** per tutto il Moudò , ¢ predicate il mio Evangelio a tutte le creature. Predicate quefte buone nuove al Mondo, che io essendo natural Figliuolo di Dio, mi feci huomo, per far gi huomini Dei: che io morii per uccidere la lua morte, che rifulcitai per riparar la fua vita, e che io afcendo a i Cieli, per apparecchiar la sua gloria. Io mando voi, come il mio Padre mandò me, Infegnate a gi'huomini, perdonate i pec-

i peccati, efategli partecipi de i mici mesici, e de i mici travagli. Dice loro, che
non amino la vanità, le zicchezze caduche, i beni volubili; che temano Dio, che
fi ricordino del Gludicio i dell'altra vita
del Paradifo, e dell'Inferno, per li buoni, e
per li cattivi, e che Dio è testimonio, e
Giudioe dell'opere humane.

Dette quelle parole, auvicinandosi già il tempo della partita, vedendo i figliuoli la folicudine, in che restavano, d'ogni lor bene, che loro era rimafo, e l'orfanità, che havevano del Padre, che dovevano fentire? che dovevano dire? Quanto gran dolore, e timore (dice S.Bernardo) peníace, fratelli, che foffe dentro a quei petti Apo-Rolici, quando vedevano il Signore alzarli in aria, & allontanarfi dalla fua compagnia ? Grande lenza dubbio era quello dolore, vedendos lasciar da quello, per cui esti lasciarono cutte le cose. Perische non potevano i figliuoli dello sposo restar di piangere, vedendo che lo sposo si fuggiva da loro. E non era minore il timore, che il dolore, vedendofi rimanere nel mezzo di tanti, e si potenti nemici, non ellendo anco armati con la virtà, e fortezza del Cielo.

Vedendoù adunque così , che facevano, e che dicevano? Uno fe gli gettava a piedi, un'altrogli baciava le factatifime mani, un'altrofiteneva alle sue spallé, e tutti ad una voce gli dicevano; Perche, Signore, ci lasci soli , & orfani fra tanti nemici? Chefaranno i figlinoli fenza il Padre? I Discepolisenza il Maestro ? le pecorelle fenza Paftore?& i soldati deboli senza Capitano ? Dove vai , Signore, fenza noi? dove staremo Tenza te? che vita sarà la nofira, mancandoci tale appoggio, tal guida, e tal compagnia? A tuete queste querele rispose benignamente il Salvatore, promettendo loro la venuta, e favore dello Spirito santo, e la sua perpetua affistenza, e providenza, chegià mai non farebbe loro venuta meno.

Fra queste, & altre parole, auvicinandofigià l'hora dell'Ascensione, cominciano gl'Angelia dire quelle parole del Profeta: Alzati, Signere, per andare al luege del tuo ripelo: tu, el'arca della tua santificatione. Quest'arca, della quale furono pagati i debiti di tutto il Mondo: quest'arca, nella quale stauno nascosti tutti i tesori di Dio: quest'arca di fantificatione, e d'amistà: per la quale gl'huomini surono santificati, e riconciliati con Dio. Alzisi dunque teco

sia similmente della gloria: e quella, che fù crocefilla nel Santo legno, regniper fempre teco nel Cielo. Alzifi dunque tzl'arcz, e cominci quel corpo gloriofo ad afcendere in alto nalla nuvola risplendente. Egli alcendevà, & esti restavano attoniti, e sospett di vedere il suo Elia andare per aria volando: e poiche non potévano leguirlo co' corpi, lo feguivano con gl'occhi, e co'cuori. Che vista? che attentione? che impression d'occhi in occhi, e di cuori in cuori? Alzate le mani (dice Sau Luca ) ascendeva al Cielo, e dava loro la Luc.sq. *sua benedistione*. O chi fosse trovato ivi presente, per haver parte di quella benedittione, è licentiarsi da questo Signore! O quanto felice processione ( dice S. Bernardo) alla quale nè anco gl'Apostoli stessi furono degai d'effer ammessi ! O chi fosse tanto felice, che non fi trovando ivi, almeno foste stato presente al tempo di questa partita, e si fosse licentiato da questo Signore! Sentiva molto bene il B. Sant' Agostino questa solitudine, & absenza, quando fi querela ya dolcemente, dicendo: Tu fuggisti, consolator mio, e non ti licentiasti da me, salendo in alto desti la benedittione a'tuoi, & io non vidi. Gl' Angeli promisero che saresti tornato un' altra volta al Mondo, & io non udii. Con queste, & altre somiglianti parole signisicava questo Santo la solitudine, che sentiva l'anima sua per la partita di questo Signore. E non meno sentiva questo il divotissimo Bernardo, dicendo così; Che hò io da vedere in queste solennità? Chi mi consolerà, Signor Gesù, poiche io non ti vidi collocato in Croce, pieno di piaghe? pallido per la prefenza della morte ? poiche non hebbi compassione del Grocifisso? non servii al morto? per lavare, se tu volevi, il sangue delle tue ferite con le mie lagrime? Come se ti fuggisti senza salvarmi, quando vestito di gloria t'alzasti al Cielo? Senza dubbio l'anima mia non am- . metteva consolatione, se gl'Angeli con allegra voce non mi pervenivano, dicendo: Huomini Galilei, che flate aguardare in Gielo? Questo Signore, che voi vedete fálire al Cielo, tornerá così a giudicare il Mondo. Così veramente verrà della maniera, ch'egliascele, e non come discese : perche prima discese con grande humiltà a salvar l'anime, ma discenderà poi con gran gloria à risuscitare i corpi, e 00 4

Sal, 111.

premiarli secondo il merico. Io l'hò da l'altra d'huomini, cioè dell'anime di molvedere, benche non adello, el'hò da mi- ti Santi Patriarchi, e Profeti, che dal rare, benche non così presto. Questo fascio delle primitie della nostra humanità è stato già offerto al Padre, e posto alla sua man destra, s'offeriră poi tutto quello, che manca. Mà che lingua potrà spiegare con quanta festa, & allegrezza fu ricevuta in Cielo quella sacratissima humanità? Era costume de i Romani, quando qualche segnalato Capitano haveva fatto gran prodezze, preparargli un solenne trionfo, rompendo le mura, dove haveva da entrare, & accompagnandolo con le voci del Popolo, che predicavano le sue lodi, Così entrava in un carro trionfale accompagnato da gli schiavi, e prigioni, che conduceva seco. Se tanto dunque si sa in terra, che doveva farsi in quella corte Celestiale a questo gran Capitano, che trionfo del Mondo, del Demonio, del peccato, della morte, e dell'Inferno; e che menava seco sì gran numero d'anime liberate di servitù? Che festa si doveva far quel giorno? che canti? che musiche? che lode? che trionfo? Che doveva esser, udir le voci degl'Angeli, e di tutti quei Cortigiani Celestiali? O Signore, che gran mutatione è questa? quale ti vidi quel Venerdì, e qual ti veggo questo Giovedì? quale ti vidi nel monte Calvario, quale ti veggo nel monte Oliveto? Ivi tutto folo, qui tanto accompagnato. Ivi falito in un tronco, qui alzato sopra le nuvole del Cielo. Ivi Crocefisso frà ladroni, qui accompagnato da i Cori degl' Angeli. Ivi inchiodato, e condennato, qui libero, e liberator de condennati. Finalmente ivi stra del Padre. Berche chi s'era humiliato morendo, e patendo; qui godendo, e più, che tutte le creature per ubbidien-trionfando della morte filessa. Se n'andò za, e gloria del Padre, fosse subbianato Giacobbe in terra di Mesopotamia, per dar luogo all'ira del fuo fratello; e come huomo fuggitivo, camminava solo, e povero, non con altro, che con un bordone in mano, co'l quale passò il fiume Giordano. Edopò certo tempo facendo di nuovo quel viaggio con gran prosperità, ricordandosi, con quanta povertà era palsato di là, alzando gl'occhi al Cielo disse: Benedetto sia tu, Signor perche con un palo in mano passai questo siume, & ora torno con due compagnie d'huomini, e di !: bestiami. Questa è figura di Christo Salvator nostro, il quale passò l'acque di questa vita mortale con un palo in mano, che fù il tronco della Croce, & ora toras con due compagnie, um d'Angeli, e

principio del Mondo aspectavano la sua venuta, e le venirar accompagnando. Ivi era l'innocente Abel, il giusto Noc, l'ubbidiente Abramo, il casto Isac, il forte Giscobbe, il prudente Giuleppe, il patiente Giob, il mansueto Mose, il Santo Ezechia, l'elegante Esaja, e l'afflitto Gergmia. Frà quali veniva il Musico Gelestiale con l'arpa in mano, cantando davanti alla vera Arca del Testamento, & invitando gl'altri a lodare, e glorificar questo Signore, dicendo: Cansase al Sin Sal. 91. gnore un cantice nuevo, perche hà fatte cole mirabili. Cantiamo un cantico nuovo, perche nessun cantico vecchio corrisponde a questa festa, ne si pareggia co'l merito di questo giorno; e perche questa nuova felta, e nuova gloria con ledi nuove deve esser celebrata. Che cantico nuovo. canteremo dunque? Il cantico (arà: O quanto e buena cosa, e gieconda, che già-i fratelli habisine insieme, Questi due fra-telli sono il corpo, e lo spirito di Christo: i quali fino adello vivevano in diversi statl; perche il corpo pativa i tormenti, e lo spirito godeva i diletti eterni . Ma hoggi i fratelli habitano già inficme; poiche il corpo, e lo spirito ascendono glorificati al Cielo: & ellendo stati tanto difuguali in vita, partecipano adello una medelima gloria. Con queste ledi adunque, con questi cantici, e con questa gloriola compagnia vediamo alcendere quel. la Sacratissima humanità sopra tutti i Cieli, finche arriva ad esser collocata alla depiù, che tutte le creature per ubbidiensopra tutte quelle, e sedesse alla sua destra. Di modo che quella natura, a cui fù detto: Sei pelvere, & in polvere ter-Genise nerai, ora è alzata dalla polvere della terra , e fublimața fopra tutti ă Cieli.

DE GRAN FRYTTI.CHE ci venzore dall'Ascension del Signore in Cielo.

Ome sono molte cose da considerare, così in questo Misterio, come in tutti i passi della vita, e morte del nostro Salvatore, una delle più importanti, e che più move il nostro cuore all'amor suo, è il veder quanto incieramente diede se stosso per nostro profitto, e come in tutte l'opere, ch'egli fece, volle eller più nostro, che sao; pigliando per se il travaglio, e communicando a noi il profitto, e come finalmente dal dì della sua Natività fino alla sua gloriola Ascensione, niun passo cammino, niuna opera fece, che non militalle per nostro bene. Scrive S. Giovanni nell'A-Apoc. 22 pocalissi, che vide alzarsi dalla sodia di Dio, e dall'agnello un bellissimo rio, che risplendeva come un cristallo, eche alla riva fua nasceva un'albore di vita, che dava dodici frutti, fecondo i dodici mesi dell'Anno, e che le foglie di questo albore erano per salute della gente. Di maniera che non era nell'albore cola, che non fosse di profeto; poiche era albore di vita, & il frutto era frutto di vita, e fino le foglie erano foglie di vita. E tutto questo a nessuno meglio si conviene, che al nostro Salvatore, vero albore di vita, poiche quanto fece, e disse in questo Mondo, sù per darci vita.

Venne in questo Mondo, per illuminarci con la fua dottrina : conversò frà noi, per assuefarci co'l suo essempio: mori per noi, per ricomperarci co'l suo sangue; su seposto in un seposero, per vincer la noura morte: discese all'Inferno, per prendere, e saccheggiare il nostro auversario: risuscitò dopò tre giorni, per la iperanza della nostra risurrettione: ascele al Cielo, per aprirci il Cammino di quello: ci mandò lo Spirito santo, perche mediante la sua victù ci facesse spirituali, e Santi. Così venne a darsi talmente a tutti noi, talmente ad amarci, e congiungersi a noi, che appena fece cola alcuna, che gl'huomini non vi havessero parte. Perciò che il capo non può haver gloria alcuna, che ancora le membra non n'habbiano la tua parte.

Opera Grabata Tomo I,

ragionevolmente s'assomiglia nell'Euangelio alla gallina, che grida, non solo perche ci difende dal nostro auversario. e ci copre sotto l'ali sue (come fà la gallina) per difendere i pulcini dell'anima. ma parimente perche si come la gallina. quando trova alcuna cosa da mangiare, lubito comincia a piolare, e chiamare i suoi pulcini, perche mangiano quello. che ha scoperto, restando ella digiuna, e fiacca: così fece con noi questo pietosissimo Signore, digiunando per satiarci; impoverendosi, per arricchirci; humiliandosi, per inalzarci; morendo, per risuscitarci, patendo, per darci ripolo; e (quel che è più )anco questa gloria, che per sè hoggi prese, la prese similmente per noi altri. Di maniera che non meno ci ajuta ora, stando in Cielo, che ci ajuterebbe. se stesse in terra. Nel che si vede chiaramente la differenza della fantità, e travagli di Christo a quella di tutti gl'altri Santi; perche questi furono Santi particolarmente per sè, e travagliarono per sè; ma la santità, e travagli di Christonon furono talmente suel, poiche servirono ancora per nostro rimedio, come egli stef. 😘 🛪. fo manifesto, dicendo: Is, Padre, fantifico me per loro; accioche este siano veramente Santi. E così tutte l'opere della sua Santissima vita, la sua Natività, la sua Girconcisione, il suo esilio, i suoi viaggi, le sue orationi, le sue lagrime, i suoi digiuni, la lua morte, la sua Croce, la sua sepoltura, e fino la sua Risurrettione, & Ascensione, tutto servi per nostro rimedio. Perche si come la colpa del primo huomo ridondò in tutti noi ; così la gratia del secondo si sparse a tutti. Ma è ben gran differenza frà la distruttione, e la riparatione. Perche per la prima basto una golosicà, & una disubbidienza: maper la seconda servirono tutte le opere di questo Signore, dal di che nacque, fino che ascese al Cielo, e quel che farà sino alla fine del Mondo. Perche è cosa chiara, che l' edificare è molto più difficile, che il rovinare. Adunque per rovinar un Palazzo reale, basta mettergli un tizzone di suoco: ma per edificarlo, vi bisognano moste mani, molto tempo, e molte opere. Adunque perciò venne dal Cielo questo Signore, & a questo servirono tutte l'opere sue, e quanto sece in questo Mondo, e quanto fà ora in Cielo. Ma dirà per ventura alcuno: posto che sia così in tutte l'opere E per quella cagione il medelimo affai ( del Signore, come li potrà verificar ciò nel O0 5

Misterio della sua Ascensione / posche questa salita non su per travagliare, ma per regnare; cioè non per meritarci coi suo travagli il Regno de'Cieli, ma per godere eternamente questo riposo. In oltre, come può esser profitto nostro, che questo Sig. s'allontani da noi, e ci lasci soli in questo Mondo senza la sua presenza, ci manchino le sue parole, che erano parole divita, i suoi essempl, ch'erano tanto grandi stimoli di virtu, i suoi miracoli, ch'erano tanto grandi tessimoni della sede, come ogni altra cosa? Come può questo esser profitto postro, e massime nello stato, dove ora si trova, che è di perfetto comprensore, e però non può più mentare?

e però non può più meratare?

Udite ora la risposta, perche ciascuno vegga la parte, che gli tocca di questa gloria, e confessi di non esser meno obbligato al Signor per questo, che per l'altre cole, Perilche's'hà prima da presupporse, che li come quello Signore, quando discese di Cielo in terra, discese talmente in terra, che non lasciò il Cielo; così ancora quando ascese dalla terra al Cielo, ascese talmente al Cielo, che non abbandonò la terra. Perche se bene sali secondo l'humanità, non falt secondo sa Divipità , la quale è in ogni l'uogo . Nè anco ascese talmente con l'humanità, che del tutto lascialle noi senz'ella: poiche si come Elia, quando si parel dal Mondo, lasciò il mantello al suo discepolo Eliseo, così 4. Reg. 1 ci lasciò il mantello della Carne Sacratis-

uma nel Santifimo Sacramento. Presupposto dunque un tal principio vediamo guanti , e quanto maravigliofi frutti sono seguiti dalla sua Ascensione. Prima il maggior frutto, che l'huomo possa ricever in questa vita, è, sar profitto in quelle tre virtù altifime, e nobilissime, con le quali s'honora Dio, che sono, sede, speranza, e carità; e per quelle ci giovò grandemente il Misterio dell'Ascensione gloriosa, come dice San Tomaso: perche prima giovò per mag-gior persettione della sede: perche alla conditione della fede appartiene, che tia delle cose, che non si veggono, perilche conveniva, che questo Signore, oggetto principale della nostra fede, s'allontanasse dalla nostra vista: perche così la nostra fede folle diversa da quella di San Tomaso, a cui su detto: Tomaso, perche tu m'hai visto, kai cre-

Misserio della sua Ascensione ? poiche q duto; beatiquelli, che non mi vedranno, questa salita mon su per travagliare, ma q erederanno.

Il secondo giovamento su per la speranza dell'astra vita, della quale ci se diedero qui certissime, e sicure caparza. Perche hoggi vediamo saltre quella sacratissima supranità al Cielo. Vediamo quelle membra, che poco prima erano state pel sepolero, esser collocate sirà i Cori de gl'Angeli; vediamo quel corpo mortale esser ricevuto nel grembo dell'immortalità; vediamo, che quella natura, a cui surono serrate le porte del Paradiso; e si disendevane con la spada dal Cherubino; sale ora sopra sutti i Cherubini, e vola sopra se piume de'uenti.

Ma non è sola questa la caparra della nostra sperauza, ma un'altra senza comparatione maggiore; de è, che Christo è il nostro capo, e noi samo le sue membra. Se dunque la gloria del capo è ancora delle membra, e se dove stà il capo è ragione, che stieno le membra, e que to capo hoggi entra in Cielo: dunque totte le membra non solo hanno ragione di sperare il Cielo, ma già hanno presso la possessione del Cielo.

E non folo per la speranza della gloria, ch'è il fine del nostro viaggio, mz ancora per la speranza di tutti gl'ajuti. e mezzi, che per questo si ricercano, e per il rimedio di tutte le necessità, e travagli di quella vita, ch' è il maggior teloro, e la maggior confolatione, che in questo Mondo si possa havere. Questa consolarione è una certezza, che hà l' huomo Christiano, che chi volse farte huomo per lui, è quet, che hi il carico di tutte le cose sue : quello, che sempre guarda per lui : quello, che stà vigilante fopra le sue necessità : quello, che ode le luc orationi: quello, che parla in favor suo, e procura il suo bene.

Chi dunque hebbe tanta Garità, se non chi ci cercò con tanto travaglio, e ci cercò per darci tauti beni, nè mai ne suoi travagli si dimenticò di noi, nè perdè un punto della sua Carità verso di noi, manco si dimenticherà stando tanto senza travagli, e portandoci il medesmo amore. I beni già sono stati guadagnati per lui, e per noi; e chi gli guadagno con tanto suo costo, non cegsi vorra negare. Se venendo al Mondo su nossero procuratore, & udi le nostre dimande, se udirà non mene das Trono

io. 1

della fua potenza, e nella possessione di nostra allegrezza, ed il nostro pensiero.

Terzo, serve ancora questa salita del Signore per accender la nostra Carità & alzare i desideri, e pensieri nostri al Cielo. Perche le iono tanti, e tanto grandi i benefici di questo Signore, pon solo in quel poco di tempo, che conversò in terra, ma quelli che ora per sempre riceviamo, stando egli in Cielo (dove non meno opera la salute nostra, facendo usticio d' Auvocato, ch'egli l'operatse quì, facendo ufficio di Redentore) come non convertiremo tutto il nostro amore a chi per ogni luogo, e tempo si convertì a noi? E le ( come dice il Signor ittello)dov' e il nostro tesoro, ivi è il nostro cuore: se tutto il nostro teloro è Christo, dov'e ragione che sia tutto il nostro cuore, se non in lui? Perche si come l'avaro ha sempre il cuor luo a'danari, e l'ambitiolo a gl honori; così ancora come Christo e il nostro tesoro, il nostro honore, la nostra gloria, e tutto il nostro bene (poiche in lui habbiamo tutte le cole ) chiaro è, che ponendoci Dio quello teloro in Cielo, ci obligo a tenervi il cuor no-stro. Perche se quel Santo Proseta, che haveva ognisuo bene in Dio solo, diceva: Signore, che ho io a vedere in Cielo? ò che desidero da te sopra la terra? perche non dirà il medefimo l'anima, che ha ogni luo l bene in Christo? Questo faceva sta-re i Santi (mentre che vivevano in questo Mondo) qui solamente co'l corpo; e co'l cuore, e co'l pensiero in quella beata regione.

Questo saceva dire l'Apostolo, che la sua conversatione era ne' Cieli, perche ivi era quello, per amor del quale egli riputava sterco tutte le cose del Mondo. Et a questo medesimo invita egli i Colossensia una Epistola, dove dice: Fratelli, se voisete risuscitaticon Christo,cercase le cose, che sono in alto: dove Christo siede alla gloria del Padre; in queste senete il vostro gusto, e non in quelle della terra. Come le dicesse: Fratelli se voi già imitaste con la novità della vostra vita la Risurrettione di Christo, imitate ancora il Misterio della sua Ascensione, alzando i vottri spiriti alla contemplatione, & amore delle cose Celesti. Nelle quali parole vuole l' Apostolo, che se Christo è ogni nostro bene, e sta in Cielo, ivi ancora stia tutto il

Vuole, che di li speriamo il rimedio delle nostre necessita, l'alleggerimento de' nostri travagii, la luce per li nostri viaggi, la norma della nostra vita; e finalmente, che u come tutto questo Mondo inferiore pende dal Cielo, e dall'influenze sue, così tutto il nostro spirito sia came unito con Christo, ch'e in Cielo, e co' benefici, e favori suoi, Perche quelli, che fanno il contrario, cioè quelli, che vivono in terra, & hanno tutte le sue radici, e speranze in quella, negano con l'opera quello, che confessano con la bocca: poiche confessando da una parte, che ogni suo tesoro, speranza, e rimedio è in Cielo, hanno ogni gusto amore, esperanza in terra.

Dichiarando Mosè a i figliuoli d' sídraele la conditione della terra di promiffione, dove gli guidava, così dice loro: Questa terra, che il Signore v'hà a dare, non è come quella d'Egisto, che si riga con l'acqua Deut-11. de piedi, e co'l cre/cente del sume Nilo: ma è tera, che si riga con l'acqua del Cielo: sopra la quale il Signore hà posto gl'ecchi suoi dal principio alla sine dell'anno, per visitar-

la con la Jua ruggiada. Che altro è questo dunque, che un darci ad intendere, quanto sieno differenti le sorti, e gli estercizi de' figliuoli di quello secolo da quelli de figlipoli di Dio? Perche (come dice S. Agoltino) ne i mali hanno parte in Cielo, nè i beni in quello Mondo. E però l'ufficio de'cattivi hà da esser andar sempre cavando sotto terra, e servendo al Mondo, dove hanno il suo rimedio: ma quello de'buoni hà da essere fissar sempre gl'occhi al Cielo, dov'è tuttoil suo tesoro, e donde sperano il suo rimedio, dicendo co'l Profeta: Alzai gl'occhi miei a'monti, donde m'hà da venire il soccorso. Il mio soccorso à dal Signore, Sal. 150. che fece il Cielo, e la terra.

GOME NOI DOBBIAMO seguire il Salvatore co'buoni defiderj.

alzando i vottri spirici alla contemplatione, oci amore delle cose Celetti.

Nelle quali parole vuole l' Apostolo, che se Christo è ogni nostro bene, e sta in Cielo, ivi ancora stia tutto il sostro amore: la nostra speranza, la

Dunque secondo questa dottrina,
vive, con la fede, di cui sa presessione,
e risponder come deve alla grandezza di
questo mistero, conviene ch' habbia tutto
il suo cuore, il suo gusto, e tutti i sensi in
Cielo,

Sal. 720

FHip. L

Colof. 3.

che muora quivi co'l corpo, ivi sia con lo spirito, e co'l desiderio. Frà i figliuoli del Patriarca Giacobbe il più amato era Giuseppe sapendo suo Padre (ch'egli l'haveva pianto per morto (ch'egli era vivo, & era Signore di tutta la terra d'Egitto; fu tanto grande il desiderio, che hebbe di vederlo, che si determinò di andare a visitarlo con tanto fermo propolito, che nè il carico dell'età (che era già di 130. anni) nè il travaglio del cammino, nè la difficoltà della mutation di casa tanto grande, bastarono per divertirlo da questo proposito: tanto grande è la forza dell'amore. Se ciò dunque faceva questo Patriarca per amor d'un suo figliuolo solo, havendone in casa moltialtri: che sarebbe dovere, che sacessero gl' huomini per Christo: poiche non hanno altro Padre, nè altro Salvatore, ne altre teloro? Perche non lo leguiremo almeno co'l cuore, e co'l desiderio, già che non possiamo con il corpo? Perche una delle cagioni, ch'egli s' allontanò da noi, fù, perche i nostri cuori si riducestero a lui, e con lui dimorassero. E questo senso dà San Bernardo a quelle parole, che il Sign. disse a i suoi di-scepoli: Voi havete bisogno, ch'io vada; perche se io non anderd, non verrà sopra di voi lo Spirito santo. Perche, Signore? è forse contrario il Figliuolo allo Spirito santo, che uno debba impedire la venuta dell'altro? Chiaroè, che no. Ma la cagione è, perche questo Spirito celestiale non dimora, se non ne i cuori celestiali: i quali, morti all'affettione delle cose terrene, vivono per amore, e desiderio in Cielo: e perche i cuori de' Discepoli tosiero tali, bisognava, che il suo Maestro salisse al Cielo: perche poi era certo, che non dovevano abbandonarlo; ma dove egli si fosse ( poiche l'amor non è capace d'appartamento) seguirlo co' cuori in Ciclo, e così farsi capaci dello Spirito santo. Per questa cagione adunque si fugge da loro il buon Maestro, per alzar dopò sè i cuori loro, & infiammargli con l'absenza del desiderio di lui. Il qual desiderio è uno de i principali apparecchi, che si ricerchipo per ricevere lo Spirito santo. Per questa cagione dice Clemente Alessandrino, che Dio creò l'huomo nel Paradilo con la possessione, e Signoria di tutte le cose, perche non havendo che desiderare in terra, trasferisse tutto il suo desiderio in Cie-

Cielo, poiche ivi è ogni suo bene: e ben- 1 lo : perche in premio di tanti desideri suole Dio concedere i suoi benefici . E così dice il Profeta Ilaja: Voi, che havete fate, venite tutti all'acque: e voi che non havete danari, venite profto, e comprato, e mangiate. Venite, e comprate senza danari, e Tenza altra coja di prezzo, vino, e latte . Che cosa è questa, Signore, che dici da una parte, che comprino, e dall'altra, che non vi bisogna oro, ne argento, ne cosa, che vaglia? Perche lo Spirito santo fapeva molto bene, che il prezzo, col quale si comprano le cose del Cielo, è l'ardentissimo desiderio di quelle: secondo che mostrò il Salvatore, quando in un luogo disse: Chi ha fete, venga ame, e beva: & Gio. 7-in un'altro disse: Beati quelli, che hanno fame, e fete della giustitia: percieche essi Matt 21. Saranno Satiati.

E se tu pensi forse, che ti dimandino molto, obligandoti a lasciare il Mondo, alza gl'occhi a considerare quello, che ti danno per quella rinonciatione. Perche non è gran cosa lasciar la terra per il Cielo, i beni temporali per gl'eterni, e le creature per il Creatore: perche tutto questo si dà a chi lascia quest'altro. Perche dapoi che quel Signore acconsenti d'esser venduto per trenta danari, restò (come dice San Cipriano) tanto habituato a darsi per poco, che si dà all'huomo, perche l'huomo si dia à lui. Del che habbiamo caparra sicura in quelle parole, che sopra questo Misterio il Salvatore mandò a dire a i suoi Discepoli: Ecco, che io ascendendo al Padro mio, e Padre vostro: allo Dio mio, & al-Gio. lo Dio vostro. Con le quali parole ci consegnò la possessione di questo tesoro, dandoci Dio per nostro Pradre, e nostro Dio. Sopra di questo, dice il medesimo Cipriano, che per la parte, che Dio è nostro Dio, noi siamo suoi, e per quella, ch'egli è nostro Padre, egli è nostro. Perilche conclude dicendo: Quell'huomo, che hà Dio per suo, che altro vuole? Se tu basti a Dio, basti Dio a te. Egli non hà bisogno de' tuoi beni, nè tu gli puoi aggiungere, ò levare alcuna cosa. Eglicerca te solo per bontà, non per necessità. Qual ricchezza adunque maggior di questà? Gl' huomini chiamano beato quel Popolo, che è pieno de' beni della terra, come dice il Profeta: ma io chiamo (dice egli) beato il Popolo, che ba il Signore per suo Dio. E per farti ricco, basta il tenere Dio per tuo Dio;

Gio. If b

13

Padre? E Christo per fratello? e partir con lui la medesima heredità del Cielo? Essendo questo adunque così, che altro ci resta, che contentarci di questo bene, disprezzando ogni altra cosa, facendo quello, che dice San Gregorio Nessana cosa ci diletti quì nel basso, poiche habbiamo il Padre nell'alto?

E per sar questo supplisce per noi il medelimo Figliuolo di Dio, e nostro fratello, non solo offerendoci questa gloria, ma ajutandoci con la sua gratia. Perche si dice, che ascendendo in alto, menò prigione la prigionia, e divise i doni suoi à gl'huomini. Questa prigionia erano gl'huomini, i qualierano volontariamente prigioni de' suoi medesimi appetiti, del Mondo, e del Demonio, alla di cui volontà ubbidivano: i quali talmente liberò, che non gli lasciò del tutto liberi, ma mutò la sua schiavitù in un'altra migliore: perche dove erano prigioni del Demonio, gli fece prigioni di Dio, dando loro gratia, che con tanta volontà abbracciassero le cose del Cielo, con quanta prima abbracciavano quelle della terra: e tanto facelle prigioni i lor cuori l'amor di Christo, quanto prima gli haveva fatti l'amor del Mondo. E questo operò mediante i doni, che ci mandò dal Cielo, e specialmente mediante la Carità, che ci diede per mezzo dello Spirito santo, la quale in una maravigliosa, &. ineffabil maniera talmente trasforma, e muta i cuori, dove perfettamente dimora, che gli sa molto più affettionati alle cose di Dio, che prima non furono alle cose del Mondo. Il che ci dichiara manisostamente la Carità di San Paolo, e di tutti i Santi: perche di tutti i mondani nessuno pose tanta affettione, ò pati tanto per le cose della terra, quanto secero essi per li benidel Cielo. Il che tutto si deve a quello Signore, il quale ascendendo al Cielo, non volle andar senza noi, poiche con questi legami, e catene de suoi doni prese i nostri cuorì, e gli alzò doppo di se.

COM-R NOI DOBBIAMO Seguire il Salvatore ancora cop le buone opere.

Oi non dobbiamo contentarci di se-guire il Salvatore co i desideri solamente, se non lo seguitiamo ancora con

quanto maggior ricchezza sarà tenerlo per 1 le opere: accioche la vita nostra sia tale, che meriti la compagnia della sua gloria, ch'è il porto di tutti i nostri desideri, ed il fine di tutti i nostri viaggi, & il premio

ditutti i nostri travagli.

Ma chi sarà sì savio, che sappia tenere questo cammino? chi sì felice, che guadagni questo premio? Chi (dice il Profeta) ascenderà al monte del Signore? Quel- Sal. 231 lo (risponde il medesimo Profeta) che haverà le mani inpocenti, ed il cuore puro; cioè quello, la cui vita sarà tutta pura, non folo negl'occhi degl'huomini, ma ancora in quelli di Dio; chi nè con opere cattive scandalizerà il profimo, nè con mali pensieri offenderà Dio, questo sarà degno di salire in ! .ogo tale .

Nel che si conforma con quello, che Apocia dice San Giovanni nella sua rivelatione, dicendo, che quella Città soprana è tutta d'oro purissimo, somigliante ad un vetro molto chiaro, e pero non ammette nella lua compagnia cola inimonda; come indegna della purità di tal luogo. Però naturalmente tutte le cole abborriscono le contrarie a sè, e s'accostano alle simili: perche con quelle si distruggono, e con queste si conservano. E questo medelimo ci rappresentano gl'Angeli, che in quelta sesta appariscono a i Discepoli nel monte Oliveto, vestiti di bianco, accompagnando l'Ascensione del Redentore; per significar la putità, & innocenza, della quale hanno ad esser vestiti quelli, che hanno d'accompagnare il Signore in questa giornata.

Perche (come dice Eusebio Emisseno) con l'autor della bontà non può star la malitia; co'l maestro dell'humiltà non può star la superbia; ne con l'amico della pace la discordia; nè co'l Figliuolo della Vergine la disonestà ; nè co'l Padre delle vittù le bruttezze dei viz), nè co'l giusto i peccatori.

Essendo questo adunque così, intendiamo (dice il medesimo) quanta purità bisogna, che habbiano quelli, che vogliono entrare nella regione de i giusti, e nel Palazzo reale di Christo. Se un huomo entrasse in una ricchissima Città, molto splendida, popolata di no-bili, ce illustri Cittadini, essendo egli vestito di vestimenti brutti, e co piedi scalzi, e la faccia magra ; quanto pieno di vergogna, e confusione anderebbe per questa Città? Adunque a questo moMatte sa e gli diranno : Amico , in che modo fei en- E se voi mi dimanderete , in che modo to farà pronontiata contra lui quella tredove haverà pianto, e fizidor di denti .

che viviamo in questo corpo mortale, stiamo apparecchiati per lavare quelle bruttezze, e curar quelle ferite, e faldar tutgannati da falla confidanza , non emende- l semo qui le postre colpe, le porteremo con intollerabile dolore alla prefenza de' Santi, e dinauzi alla Maestà del tremendo Gindice. E che sarà di noi , se con babitosi brutto compatiremo dinanzi a quel | nobiliffimo Senato di tutt'i Santi? Che li poteffero defiderare al Mondo. Perche giorno farà quello? Che timore? Che spetfrà gl'illuftrifatti, e meriti de gl'altri, compariranno le nostre bruttezze? Qual il disonore, e vergogna de cattivi, quan-do fi manifelta, e publica la gloria de buo-le ultime parole: Ecceche io sono con voi ni? Perche molto più brutta sarà la desormità de vizja paragone di tant'eccellenti
parole divine, ò parole più dolci, che il Marte, 28,
viriù. Adunque per questo, che spavenmicle, e più soavi di rutti i soavissimi livirtu. Adunque per quelto, che spavento, che miseria, e dolore sarà, quando la miserabile anima svergognata per la bruttezza delle colpe antiche, e coperta dal-la bruttezza delle sue disonestà, sarà pro-fentata dinanzi al Concilio degl'Aposto-rì, e tribolati fedel soccorso d'ogni suo ti degl'Angeli; quando vedrà, che gli le confutioni, e vergogne della sua vita? quando per commane voce, e sentenza di tutti, infino dalla sua medefima coscienrare, quivi si possono emendare.

Affatichiamoci dunque con tutte le sia a gl'occhi corporali in quello Sacra-

do pare, che lo spiendore di quella Città | nostre forze, perche come il nostro Salva-Celeste, popolata di tanto nobili, se il- tore ascese in questo giorno al Cielo col lustri habitatori, potrà ricevere un'ani- postro corpo, così noi fatti suoi membri, mo abbominevole, imbrattata co 'l fango per mezzo de'lanti desideri, co opere virfetido della corruttione, portando seco taose dobbiamo seguitarlo. Ascendiamo i vergognosi segnali de' vizi carnali, e le
bruttezze delle sue disonesse lusturie? Non è cola certa, che lo faranno tornare dia, & ascendiamo ancora (se vi piace) indietro dalla Maessa di quel Re soprano, con l'ajuto delle nostre proprie passioni. erate qua, non havende la veste nutriale? | possamo con l'ajuto di queste passioni a-E non havendo egli che rispondere, subi- scendere; rispondo, che questo potrà esfere, affaticandoli ciascuno di noi di vinmenda fentenza, che dice: Legassit i pie- | cerle, e metterfele fotto i piedi, e dodi, e le mani (cioè condennate tutte le fue opere, e tutto il corso della sua mala sio modo ne faremo scalius per andare nelvita, ) e messere le nelle senebre esteriori, l'alto. Perche le medelime ci alzeranno sopra noi stessi. Et a questo modo faremo Procuriamo dunque, fratelli, che al de nostri vizi scalini per salire al Cielo. semps di questo Giudicio, il Giudice legli metteremo fotto il nostro commannon trovi in noralcuna malitia. Mentre damento. Le cose dette di sopra sono d' Eulebio Emilleno, il quale volle descrivere tanto distesamente l'Historia di queto mikerio, perche come in esso gl'Angese la partite della noftra vita ; ma fe in- | li fecero mentione della venuta del Salvatorez giudicare, conveniva quivi ancora farme mentione, & a quello effetto fervono le parole dette di sopra.

Questa adunque fu la licenza del nostro Salvatore, la quale conclude l'Euangelista S. Matteo con le più dolci parole, che il Salvatore finito di commandare a I Ditacolo del Cielo, e della terra? quando l (cepoli, che andaffero per tutto il Mondo, e predicaffero la buonz nuova dell' Euangelio, e battezassero gl'huomini, cola è più intollerabile, che scopritsi l'i insegnando luro ad osservare ciò, ch'esso haveva ad est inlegnato, v'aggiunse quequori : nelle quali gl'afflitti troveranno confolatione; gl'infermi medicina, i ban-II, e Martiri, e di quei risplendenti Co- male; poiche a tutti questi assiste con paterna cura, e providenza chi per fua falumetteranno dinanzi si lunga tela di tutte | te pose la vita. E per caparra di questa particolare affistenza, il medesimo si lasciò a noi nel Santissimo Sacramento dell'Altare, il quale è sempre depositato in tutte le za, si vedrà condannata? Turte queste Chiese della Christianità perche di qui incole, fratello, che ivi non si possono cu- l cendiamo, che non meno è presente a turse l'orationi, e bisogni de suoi, che gli

tutti ringratiamo infinitamente quefto amantissimo Signore, che così intigramente s'offerse sutvo per nostra falute , & che tutti lo lodiame con quelle parole, con le quali dice l'Enangelilla S. Giovanni nell'Apocalissi, che i beati lo lodayano in Cielo, dicendo: Benedittione, chiarezza, Inpienza, ringratiamente, benere, wirth, e forcezza fia sempre al nostro Dio nel secolo de i secoli. Amen,

PROBMIO SOPRA la Filomena di S. Bonaventura, la quale è fata aggiunta in quefte luege ,

T Na delle piaghe principali, che noi ricevemmo dal peccato, e che noi habbiamo a fentire tutto il tempo della nostra vita, e piangerla; è il grande appezito, che habbiamo delle cofe fenfuali, & il poco gulto, che fentiamo delle spirituadi: poiche per l'une habbiamo l'appetito tanto vivo, e per l'altre tanto profirato. Però si come à gl'infermi (quando hanno perduto la voglia del mangiare) cercano mille forte di cibi, e guazzetti, per eccitar l'appetico, così ancora convien fare il medelimo con quelli, che fono spiritualmente infermi, per eccirare in loro il defiderio, e gusto delle cole spirituali. Perilche m'è parso d'aggiungere alla fine di quello libro, la Filomena di S. Bonaventura ; prima per eller fommario di tutta la vita di Christo ( della quale quivi habbiame trattato) e poi per esser questa una. molto gratiola, e divota inventione, che trovò questo Santo Dottore, per svegliare nell'anime il gusto, e l'appetito delle cose spirituali. E perche il Christiano lettore non disprezzi questa inventione, ricordifi quanto gran Dottore, equanto gran Prelato fù questo Santo; poiche a i

mento, Che ci refta dunque, fe nonche | fette anni della fua professione lesse in Parigi le Centenze con tanta fams, e nell'anno decimoterzo della medelima fu eletto Generale di tutta la sua Religione, apoli creato Velcovo, e Cardinale. Quello Sanc huomo dunque per tanti gran titoli , fu tanto divoto de' misteri della sacrata humanità, che impiegò una gran parte della sua dottrina in scrivere diversi trattati grandi, e piccioli della vita, e morte del Salvatore; accommedande questo cibo Co-lestiale in molti modi, perche nen mai potoffe reccar neules, ne capiar faltidio ne lettori, & esortando tutto le persone spi-rituali alla meditatione della vita, e morte del poltro Signore.

L'argomento adunque di questo trattato è fingere, che un'anima molto accesa dell'amor di Christo, e molto sconsolata per la sua absenza, lo manda à visitare per una Filomena (ch'è quell'uccello, che noi chiamiamo Rofignuolo) prima, perche con l'armonia della fua voce, gli faccia una dolce mulica, à poi perche gli conti la solitudine, e mestitià, in che si trova per la sua absenza. Ma doppo questo essordio, presupponendo che quella Filomena sia l' anima divota, che dicemmo, fa una larga comparatione fra'l canto materiale di questo uccello, e la sua morte, coi cantici spirisuali diquest'anima , o con la morte Spirienale, della quale piene à morire insieme con Christo in Croce . Egli scrisse sutto quelto in verso, per elles quelto file molto accommodato à i dolci, é divoti affetti, & alla materia, di cui quivi fi tratta. Ma il telto Spagauolo l'han melle non tutto, ma una parte, de in profa dicendo l'autor di non haverlo potuto accommodare a quella maniera di Poesia nella sua lingua. Noi ci siamo ssorzati di cenderlo in versi in quel miglies mode, che per noi s'è potuto.

FILO-

## FILOMENA:

🖣 V che gl'azimi franchi, al delce căto. Tiri, e porti la nuova Dol fin del verme, e della fragion Vient, odi il prego mie, fenti il mio canto. Deh Filomena forgi, E'l tuo fr vor mi pergi, Ven, ch'io ti mandi in quella parce, dove Ganger non poffe, equivi Dolci del sao cantar gl'accenti vivi, Poirbe furanto io fon di frarmi altrone , Dimo il piacore afato Al mio diletto amato, A ve pietofo Augul dnizzo è mini-pnieghi , · Supplisci al mio difetto, Salura in dolce, e gratioso affetto Per me d'amaso mio, no se gli pieghi Per ve macrargli, chi io Hò di'ani ∫ol defio, E so dimanda alcum, perch' io tieles. Per fida messagiesa,. Adder potrai par cagion giußa, exera, Ch' il tuo but canto effere frate leffe, Segno, com' d il tuo fine, D'opro eccolso, a divino. Porga l'orocchie attente al canto danque, Bidolei necontiinati, Quafi spriti del Oid fidi, o divoti Chi d'imbraolo intende, o fia qualinque V' haved be voglie preste, Fatto contor Colefic. Di quest' auxel si legge, q come il giorup, Ch' avicinar la morte Sente, e del viver fue l'here già corte, ·Buol sopra un' elce ferme, d sapra un' gras, Anzi al nascer del Sole Cantar dolci carole . Provien questi co Camto il bel mattina: Mis.come alla prim'hora Febo co'raggi suoi la terra indora, , Fà più sentire il canto suo divino: E in più ∫oavi accenti Spiega amari lamenti, Poi quando il sol di grado in grado ascende, E fà del ∫no calore Vie più sentire à noi l'acceso ardore, Più la fiamma il disfà, ch' entre s' accende: E quanto also più s'ede Più del suo canto gode, Giunta dunque in tal modo al mesto sine La nostra Filomena, Allor, ch' Apollo in più bei raggi mena Il carro à mezzo il Ciel , par che s' inchine, E con la tosta bassa

Il canto, e'l viver lassa. L questa Tilomena à l'alme sie Bigura à l'hor, ch' et Ciele Alzan la mente, e tolto a gl'occhi il velo. Quando comincia à farsi chiaro it die 🔾 Soglion fide, e divote Cantare in dolci note: Perche per confermar più la sua speme. Celebran lieto un giorno, D'alti misteri, e di secreti adorno. L'hore di cui son le congiunte infieme Gratia di Dio, là dove Contempla, e non altrove. Perche l'hora dell'alba èquel felice . Aventuroso stato, In cui fu da Dio l'hueto prima Ma l'horaprima il suonatat ci dice : E l' bora terza è poi Il suo viver frà noi. Segna la sesta, quando il Signor volso Esser preso, e legato. È nel volto di sputo ance imbrattato. E ferito, e perçoffo, ond ei si delse; E alzato in Croce dritte D'aspri chiedi trafitto. L' bora di nona poi figura, quando Con lagrime, e sospiri in Croce posto, e pien d'alti martiri Alzò la voce al Padre, alto esclamando : U vespro è poi figura Del carpo in sepoltura. Questo è il mistico di , nel quale ascendi Nell arbor della Croce, Spirital Filomena: ivi lavoce Dolce si sente: o l'hore sei, che spendi: E se l'amato resta Morto, al morir sei presta, Questa dunque, non prima il sol si teva, Cb'ell' alza in alto il cuore E lode, e gloria al sempiterno amore Qui render co' I suo canto non le negre da: Perche cost felice Creolla, e cosidice. Tu Signor mi creafti, e con quest'atto L'amer, che mi portasti Festi palese, o tu me prima amasti. Ch'is l meritaffi per alcuu mio fatte; E dell'eterno bene Parte per te mi viene. O qual mi vien mirabil dignitade Per te; poiche ad image Di te crearmi, è Signor, fosti vage. Et, à pur non s'apponga à tal bentade La prima colpa, fia Mag-

Maggior la gloria mia. Perche tu sommo ben tener mi vuoi A to mai sempre unita, E ch'io nel Ciel habbia riposo, e visa: E'l tuo saper trattarmi que frà noi Come cercata figlia Seco si ricconsiglia. Vna soavitade, una dolcenna, Pietoso involatore De' cuori accesi del tue Santo amore ; Quel, ch' io sò, quel, ch' io tengo a sansa altezza Signor volgo, eti dono Il tuo medemo dono. Fà l'alma in tal pensier lieto soggiorno, Nel tempo dell' Aurora : Ma poiche Spira, e ne vien la prim' bora, Corre divota à contemplare il giorno, Ch' al nascer suo giocondo Fe il Salvator del Mondo, Quì da sì grande amor l' alma smarrita Resta, quand'ella vede La gran bontà, ch'ogni bentade eccede: Che l Creator del tutto in questa vita Pianga in Presepio, quale Fanciulle à gl'altri equale. Piange dunque ella ancor, piangendo dice: Chi, Fonte di pietade, T' involse in panni, in tanta povertade? Come da te tal gratia il Mondo elice; Se l'ardor non lo sforza D'amor, ch' à in lui sal forza? Dolce fanciullo, e senza un'altro pare, Felice quel, che puose Bacciarti, e piedi, e mani, e con divote Braccia tenerti, e se tutto impiogare In opere che sieno In the Servisio à piene. Deh perche non poss'io pianger con quelle, Che piange, e accarezzarle, E in sì tenere membra anco adorarlo: E viver sempre, e star sempre con ello, Pèrmo la notte, e'l giorno A quel Presepio intorno? Non haverà ( cred'io ) fanciullo à sdegno : Anzi come fanciullo, Mirando havrà di me spasso, e trastullo Piangerà, s'iofarò di pianger segno, E con tal pianto, i miei Falli lavar potrei Felice quel, che da sua madre puote Ottener, che le voglia Per servo, è ch'una volta il di la voglia D'adorarlo si tragga, e ten divete Labra bacciare in tapto I sacri piedi al Sacto. O quanto volontieri il servirei,

O quanto allegramente Condur per amor suo l'acqua sovento... Per mio dolce diporto anco verrei: Perche Inl acqua poi Lavafe ipanoi suoi. Comincia l'alma all'hor così ferita La povertade amare, E l'astinenza, e le vil vesti, e fare Minor conto del ben di questa vita: E l'e∫ce di memoria Del Mende ancor la gleria. Del fanciullo il Natale Contempla, e canta all' bora: Poi comincia à pensarnella terz'hora Il patin, ch' egli fore al Mondo, equale Alla sua santa greggo Desse dottrine, e legge : All' hor con molto piante alle sue pene, Et à la fame pensa, Al freddo, al caldo, & alla sete immensa, Che pietoso sofferse il sommo bene Per fare il pecc**atore** Vivar senza dolore. Arde il beate Augello in fiamme vive D'amore, efàsentire Le voci del desie, ch' à di morire Al Mondo, à le lusinghe sue nocive à E si purgato il pregio Del Mondo have in di/preggio. Dolce predicator (dic'ogli) ajuto De gli esuli, amatore De'poveri, riposo a chi co'l cuore Si pense: e pio consolator tenuto Refugio à igiusti, e insieme De' peccatori spome . Felice, à cui fu date esme seguire Dital maestro, e farsi Compagno à lui, del suo parlar satiarsi: E mentre frà con gusto buom' ad udire 1 Tranne diletto tale, Gh'à quel non prova equale. Contempla sai travagli, e'l somme Die Ringratia l'alma, e canta Le lodi sue; della sua fiamma santa S'accende, e di pensier divoto, e piò l Tal sene fugge ancora Ratto di terza l'hora . Qui le l'agrime sparge, e gloria molta Rende al fattor del Cielo, Che l'amò con sepuro; e fauto zelo, Che per farla volar libera, esciolta, Fece tanti viaggi, E paid tanti eltraggi, Stà l'alma fuor di se, quasi ebria, e pol A mezzo di, che l Sole Arde, bramar d'esser ferita suole Da saette d'amor, da idardi suoi: E con-

Non fente alcun contento;

A contempla il suo Die Quante per lei patio. E versando le lagrime, pou gl'otchi Nel mansueto<sub>.</sub> Agnello Coronato di spine, e mira quello Pur di chiodi trafitto, onde trabocchi Il Jangue, e nel costate Lo vede ancor piagato. L'alma pietola all'hor con voce grida Alta, com'ella vede Sanguinolo il Signor dal cape al piede : L'I duolo, e'l viso pallido, e lo strida Alza, che gl'occhi mira, In cur morte s' aggira . Come ( dice ) Signor in mansuers. Agnel dovei pasire Indegna morte ? me così punire Ordinafii il newico, e tal focreto Segno d'amer ci desti , Quando morir volejti. Carità tele l' bamo, ella t'induffe A morir per quest huemo, E l'esca, che il copri, per farti dome Fù la nostra salute, e ti condusse Vinto, legato, e prefo Is mille modi offeso. Ben corosceri tà l'hamo nascosto, Ma volentier lasciasti Prenderti, quand offerta ti donasti Al Padre, e in mezzo à tante angosce poste Co'l sangue, che spargesti, L'huomo per se volessi. Nor is posar non une, fin ch'à merire Signer tece new verne: Ne cesserò grida seuza rivegue, E dalla sus bonsk prendende ardire , Men calda mai non fia La calda veglia mia . Me in altre mode maitemprarfiil duole Vedrassi, onde trasitto E queste cuor, che pensa al suo delitto : Se non madichi tu, che fonte folo Sei di dolcezza, il male De la piaga mortale. L'alma divota poi, ch' arde in amande Perde le forze, e senza Poter più dire à quell'alta potenza, Crosce, e più vien se stessa anco infiammado Al fin cade, e si ferma. Di questo male inferma. Già l'organ de la voce è perso, & ella Mentre la lingua move Senza poter parlare; ecco che dove Manca il parlar, supplisce pianto, e quella Piange, ch' il sue Signere Pati tanto dolore. Perche frando così di nulla bà cura,

Ma sospir, pianto, grido, aspro lamento L'efce dat cuer, dagi occhi y e così dura, Piffi tenends in Croce Gl'acchi , perde la voce . Così consempla quei dolori, e in guifa, Che gli bavesse presenti I lumi hormai per lagrimare spenti Non leva dalla Croce, e stà conquisa, Che là fon gl'occhi, dove Stà il cuer, che non si move. Geme, sospira, piange, e silamenta, B in questo si compiace: Il Suo cibo, il Suo bere, la Sua pace Son questi, e in questi novo martir tenta Far ch' al par della voglia Cresca ogn or la sua doglia. Por ch' ella in frato tal si trova giunta, La/cia tutto il terreno L'allegrezze mortali bă per veleno. In sie la nona poi dal duol compunta, Le rompe il cuer la forza D'Amer, la vita ammorza. Che quando fi ricorda , ch' il Signore , E consumato, diffe; Grida, e dice, eh'il cuor più le trafi¶v Questa voce ch' ei die spirande fuere: B la fe seco infieme Giungere à l' bore estreme. Ne porendo soffrir colpo si grande Muor di felice morte. Che se l'apron del Ciel all'hor le porte y Perche l'anima à Divota mando. Equisifa consorte Pella Celefte Corte. Per tal morte non s'à messa di requie : Anzital me∬a prende D' allegrezza il principio, che ch' intende Per un martir progare, e fare osequie, Quant' egli preza, tanto Hà derogato al Santo. Và dunque alma diletta, e bella rosa, Perla, e giglio di valle, Ch'à la carne volgendo ogn' hor le spalle, A la disonestà stesti nascosa: Ben' bai felice sorte l≉ glorio∫a morte. Godi dunque felice il ben bramato, Al caro sposo in braccio Dormi, e la spirta sua fuor d'ogni impaccio Secor unisca in fermo eternostato, Piglia, mentr eglitace, Baci d'eserna pace . Già cessa il pianto, e non sen gl'ecchi forti, Perche già godi il frutto Dell'opre tue, del suo passato lutto? Poiche quel, pou eui su schifusts i monsi Del

Del secolo, s' abbraccia,

E co' l suo amor s' allaccia.

Ma già finisco il canto, acciò non perti

Fastidio à l' alme pie,

Che se quant' à sato felice à mie

Voglie dicess, s qual sano i conferti

Di tanta gleria, ) rei

Dirian, ch' io mentirei.

Ma dica il Mondo pur, purche chi segge

Questa martire Santa

Imiti, e come ella sono canta,

Tal canto chieda a Diech' il Mondo regge,

Es ei gl'insegni questi

Canti, e proghi Celefti.
Frequentiam questo canto, ende le pene
Di quest'amara vita
Non gravia l'alma con le speso unita:
Ma depe il canto giunta al somme bene
Frà l'Angeliche squadre
Gada il figlio, a la madre.
Havranno fine all'hor pianti, e deleri
Nel mezzo à i Ceri Santi
D'Angeli, eve gederem quei delci canti.
Quivi udiransi raddopiare i Geri.
E starà l'alma muita
Per sempre al Bà di vita.

## IL FINE.

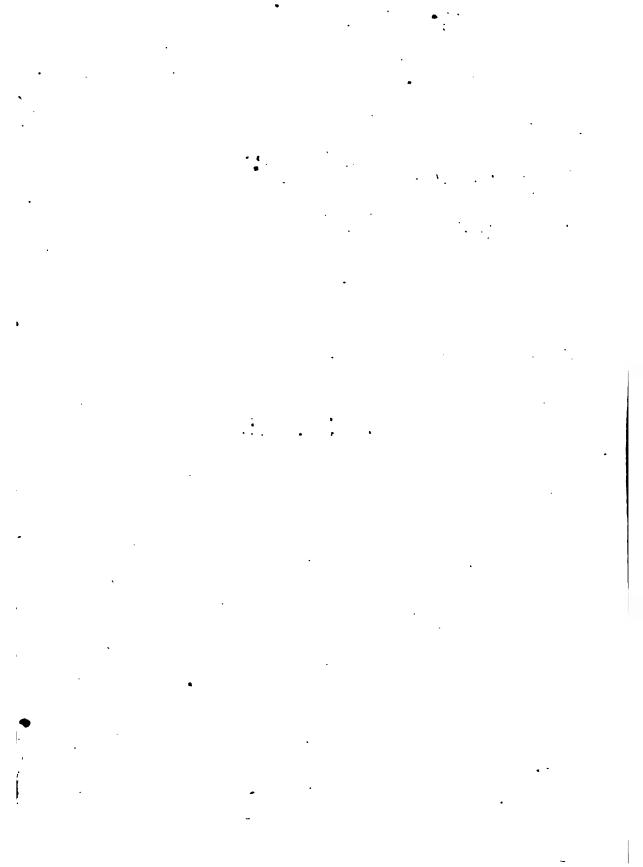

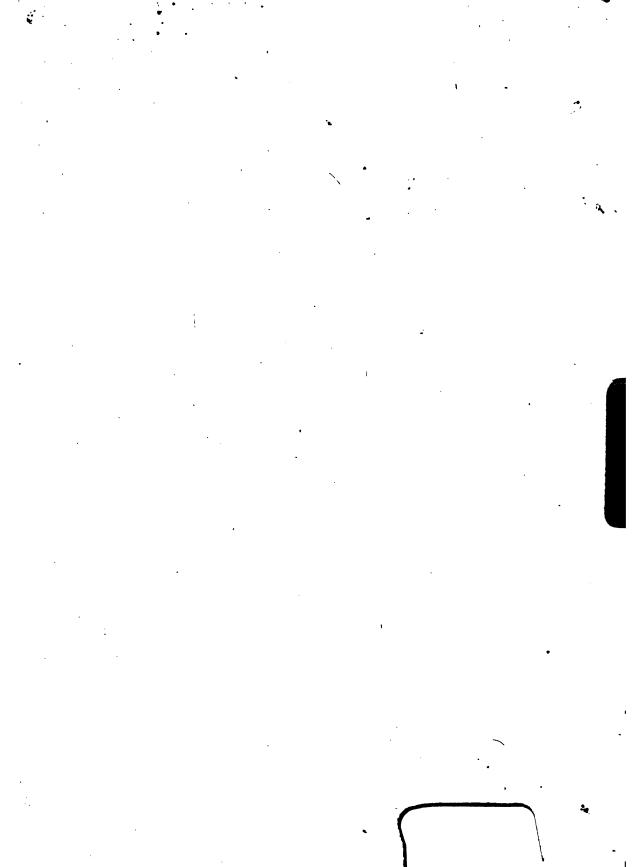

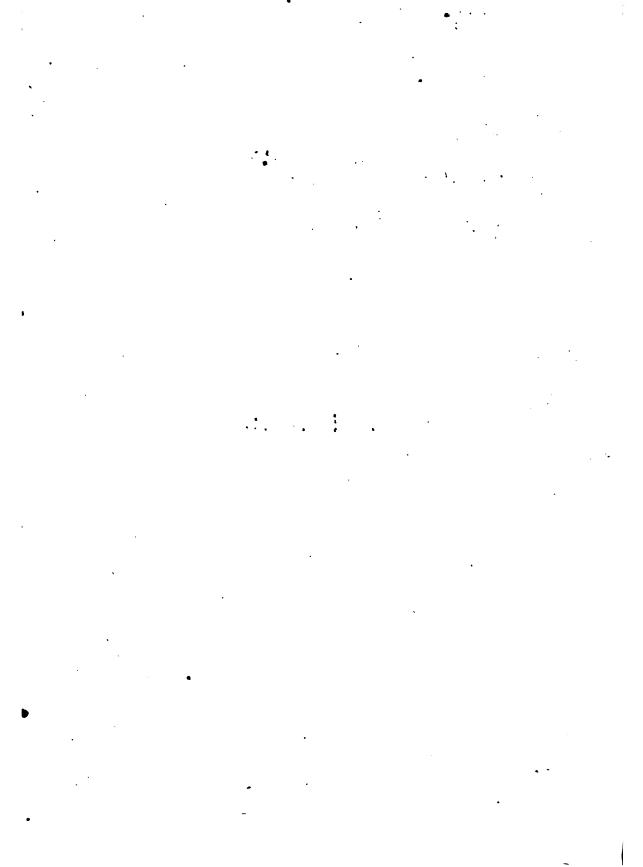

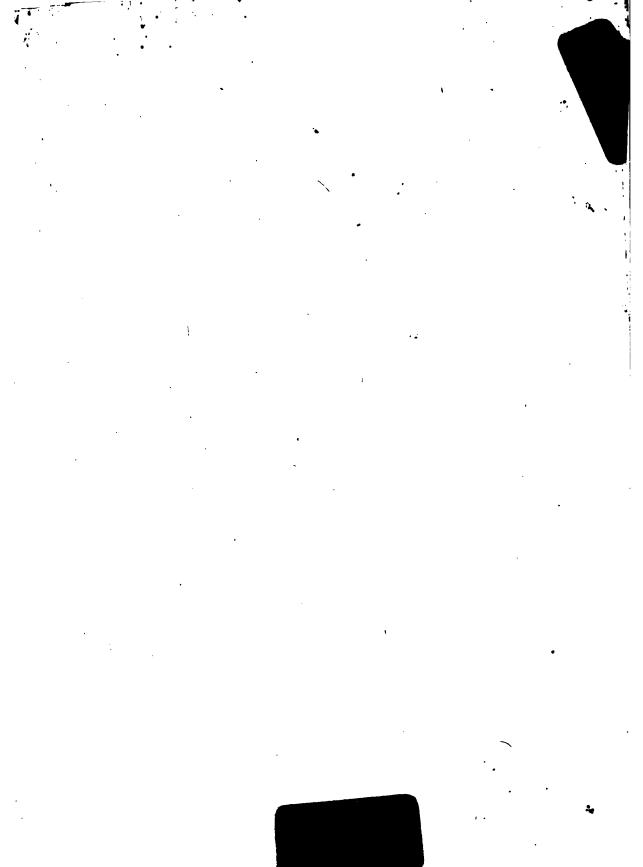

